# BULLARIUM

ROMANUM

# BULLARUM

## DIPLOMATUM ET PRIVILEGIORUM

# SANCTORUM ROMANORUM PONTIFICUM

## TAURINENSIS EDITIO

LOCUPLETIOR FACTA

COLLECTIONE NOVISSIMA PLURIUM BREVIUM, EPISTOLARUM, DECRETORUM ACTORUMQUE S. SEDIS

A S. LEONE MAGNO USQUE AD PRAESENS

CURA ET STUDIO

COLLEGII ADLECTI ROMAE VIRORUM S. THEOLOGIAE ET Ss. CANONUM PERITORUM

QUAM

### SS. D. N. PIUS PAPA IX

APOSTOLICA BENEDICTIONE EREXIT

AUSPICANTE

EMO AG REVMO DNO S. R. E. CARDINALI

ALOYSIO BILIO.

## TOMUS XXI

CLEMENS XI (ab an. MDCC) ad INNOCENTIUM XIII (an. MDCCXXIV).

AUGUSTAE TAURINORUM

A. VECCO ET SOCIIS EDITORIBUS

SUCCESS. SEBASTIANI FRANCO ET FILIORUM

M DCCC LXXI.

# $PIO \cdot \overline{IX} \cdot PONT \cdot MAX.$

QVI ANNVM SACRI PRINCIPATVS XXV ABSOLVIT

EDITORES TAVRINENSES

VOLVMEN XXI BVLLARII MAGNI ROMANI

GRATVLABVNDI D D . D.

## LECTORI BENEVOLO

## EDITORES TAURINENSES

S.

Clementis PP XI, qui viginti annis et ultra a MDCC ad MDCCXXI mira cum sapientia et fortitudine universalem rexit Ecclesiam, ducentas et unam supra octoginta constitutiones, quotquot duobus tomis, decimo nempe et priori parte undecimi, aut verius volumine xXIV et priori parte voluminis xXV editionis Romanae, digesserat cl. Coquelines, nos uno isto editionis nostrae volumine XXI commodius concinniusque complexi sumus; quibus insuper et alias septem et quadraginta Innocentii XIII, quotquot huius Pontificis, qui biennio tantum et decem fere mensibus supremam tenuit Ecclesiae praefecturam, in editione Romana leguntur, adiicere potuimus.

Equidem multo plura utriusque Pontificis diplomata, quae magnis tum sumptibus tum diligentiis nobis undique comparavimus, ac praesertim Clementis XI, qui sua aetate id ipsum pene fuit, quod hac nostra coram est Urbi et Orbi conspicabilis gloriosus Pontifex PIUS IX, quem diu sospitet Deus, ecclesiasticae libertatis et iurisdictionis adversus Principum huius saeculi aggressiones acerrimus vindex, supremae, ideoque infallibilis Apostolicae Sedis in docendo auctoritatis adversus turbas Iansenianas assertor

validissimus, bonarum artium optimarumque disciplinarum promotor studiosissimus, civilis Ecclesiae Romanae imperii sedulus, iustus ac prudens administrator, populorumque sibi subditorum Pater amantissimus, in promptu habebamus edenda, eorumque non pauca tam nostris temporibus accomoda ut nonnisi cum summa utilitate ac voluptate ab omnibus legerentur. Ast, ne a semel arrepta methodo discedamus, ab iis nunc evulgandis abstinere quamvis aegre debuimus, suum Appendici, cui elaborandae iam iam, post absolutum opus Cocquelinianum, si nos iuverit Deus, et par impensis non defuerit copia subscriptorum, integris viribus incumbemus, propriumque opus reservantes.

Subsequens porro volumen XXII, quod quatuor post menses in lucem proferre speramus, omnia Benedicti XIII, quae habentur in Magno Bullario Romano, referet. Posthac unius Clementis XII acta nobis edenda supererunt, quo finem collectionis Cocquelinianae primamque diu optatam operis nostri metam feliciter attingamus.

Opperire parumper, benevole Lector, et sub primis proximi anni mensibus cuncta volumina Cocqueliniana secundis curis nostris denuo edita numerisque omnibus absoluta in tua iam tenere potestate laetaberis, quae nullo ingenti pretio potuisses tibi aliunde comparare. Vale.

Augustae Taurinorum, die xxiv maii MDCCCLXXI, B. M. V. sub titulo Auxilium Christianorum sacro.

## **TABULA**

Quae novum ordinem refert, quo chronologice dispositae sunt Pontificiae Constitutiones in Editione Taurinensi, collatum cum veteri ordine Romanae Editionis Hieronymi Mainardi.

| Edit. 1  |                                         | Edit. Roi<br>Tom. x-x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | t. Ta |            | Edit. Rom.<br>Tom. x-xi.       |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|--------------------------------|
|          | CI                                      | EMENS XI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 171      | 9     | CCLVII     | Militantis Ecclesiae 256       |
|          | OL.                                     | LINE THE SECTION OF T | CC CC    |       |            | Nuper, pro parte dilecti 257   |
| 1700-1   | 6 I ad CCXXX                            | Idem vetus et novus ordo 1-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 ,     |       |            | Admonet nos suscepti 258       |
| 1716     |                                         | Ad pastoralis dignitatis 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | ,     |            | Pastoralis officii quod 259    |
| »        | CCXXXII                                 | Exponi nobis nuper 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31 1     | •     |            | Romanus Pontifex, aequi. 260   |
| ))       | CCXXXIII                                | Pastoralis officii, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32       | ,     |            | Alias emanarunt a nobis 261    |
| <b>»</b> | CCXXXIV                                 | Aliàs nos, ad supplicat. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33 ,     | )     | CCLXIII    | Ad apostolatus nostri 262      |
| ))       | CCXXXX                                  | In supremo apostolatus 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34 ,     |       | CCLXIV     | Sacrosancti apostolatus. 263   |
| ))       | CCXXXVI                                 | Circumspecta Romanorum 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35       | )     | CCLXV      | Sacri apostolatus 264          |
| n        |                                         | Nuper, pro parte 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 /      | )     | CCLXVI     | Exponi nobis nuper fecit. 265  |
| *        |                                         | Non sine animi nostri 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 1 1 4  | 20    | CCLXVII    | Non sine ingenti animi. 266    |
| 1717     |                                         | Dudum a nobis emanar 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , ,      |       | CCLX VIII  | Alias pro parte clarae 267     |
| n        |                                         | Exponi nobis nuper fecit 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 "      |       | CCLXIX     | Exponi nobis nuper fecit. 268  |
| ))       |                                         | Sollicita pastoralis officii 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |       | CCLXX      | Emanavit nuper 269             |
| »        |                                         | Exponi nobis nnper fecit 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       | CCLXXI     | Sacrosanctum apostolat. 270    |
| <b>»</b> | 0.010                                   | Inneffabili divinae 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , A      |       |            | Exponi nobis nuper fecit 271   |
| 1718     |                                         | Exponi nobis nuper 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | )     | CCLXXIII   | Ex iniuncti nobis 272          |
| ))       |                                         | Exponi nobis nuper 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,        |       | CCLXXIV    | Ex iniuncti nobis 273          |
| ))       |                                         | Nuper, pro parte dilect. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , .,     |       | CCLXXV     | Ad augendam fidelium 274       |
| ))       |                                         | Regis pacifici, vices quam 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       | CCLXXVI    | Cum nos civitatem 275          |
| n        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Cum dudum felicis 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -   "    |       | CCLXXAII   | Inter ceteras apostolicae. 276 |
| ))       |                                         | Iniunctae nobis divinitus. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |            | Nuper a particulari 277        |
| ))       |                                         | Alias pro parte dilecti 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |       | CCLXXIX    | Exponi nobis nuper fecer. 268  |
| ))       |                                         | Exponi nobis nuper fecit 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e        |       | CCLXXX     | Nuper, pro parte 279           |
| 1719     |                                         | Paterna cura, quoad 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ; - 1.2  | 1     | CCLXXXI    | Inter multiplices 280          |
| 23       |                                         | Alias, ad retundendas 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1        |       |            |                                |
| ))       |                                         | Inscrutabili divinae 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 1      |       | INNO       | CENTIUS XIII.                  |
| ))       |                                         | Cum, sicut accepimus 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 1 01  | I . J VIII | 73                             |
| »        | CCLVI                                   | Nuper pro parte dilecti 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00   172 | 1-24  | I ad YTAII | Idem vetus et novus ordo 1-47  |

## INDICULUS

## SS. PONTIFICUM CONSTITUTIONUM

#### QUAE IN TOMO XXI

#### EXTRA ORDINEM CHRONOLOGICUM VAGANTUR.

| 1  | Datum A. I            | D.           | IULIUS II.                              | $P^{\epsilon}$ | σg.        |
|----|-----------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------|------------|
| 18 | Februarii             | 1507         | Ad sacram Beati Petri Sedem             | . :            | 858        |
|    |                       |              | PIUS IV.                                |                |            |
|    |                       |              | Ex solita Sedis Apostolicae providentia |                |            |
|    |                       |              | PIUS V.                                 |                |            |
| 13 | Martii                | 1568         | Promeretur fides                        |                | 890        |
|    |                       |              | GREGORIUS XIV.                          |                |            |
| 26 | Iunii                 | 1591         | Romanus Pontifex                        |                | 664        |
|    |                       |              | PAULUS V.                               |                |            |
| 14 | Iulii                 | 1618         | (rel 1619) Cum Romani Pontifices        |                | 256        |
|    |                       |              | ALEXANDER VII.                          |                |            |
|    | Ianuarii<br>Novembris | 1658<br>1658 | Ad propagandam                          |                | 133<br>884 |
|    |                       |              | CLEMENS X.                              |                |            |
| 18 | Augusti               | 1671         | (rel 1672) Exponi nobis                 |                | 339        |
|    |                       |              | INNOCENTIUS XII.                        |                |            |
| 13 | Decembris             | 1692         | Cum, sicut pro parte                    |                | 191        |

## INDEX

### LECTIONUM VEL MENDOSARUM VEL DUBIARUM

#### EDITIONIS ROMANAE

#### QUIBUS OPPONUNTUR SINGULIS SINGULAE EMENDATIONES VEI. LECTIONES

NOSTRAE EDITIONIS.

(Vide Adv. tom. x1 pag. x11).

|            |      | Edit. | Rom. Main. Tom. x.        | Edit. Taur. Tom. xxt. |    |                  |                 |    |      |                                                              |  |
|------------|------|-------|---------------------------|-----------------------|----|------------------|-----------------|----|------|--------------------------------------------------------------|--|
| Pag.       | 2 0  | linea | a 29 nostrorum            | Pag.                  | 2  | а                | linea           | 14 |      | nostrorum episcoporum                                        |  |
| n          | 2 b  |       | 27 ult. presbyter, laicus | x)                    | 2  | Ь                | ×               | 4  | ult. | presbyter, laicus                                            |  |
| <b>)</b> 1 | 3 a  |       | 33 Archinti               | ))                    | 3  | b                | ,,              | 2  |      | Archinti                                                     |  |
| 33         | 4 a  |       | 20 ult. Rhenis            | ,,                    | 5  | a                | ))              | 5  |      | Rheni                                                        |  |
| ,11        | 5 8  |       | 24 nondum                 | ນ                     | 7  | a                | 13              | 7  | ult. | nondum visitata                                              |  |
| <b>3</b> 3 | 6 a  | )     | 39 xix                    | 31                    | 8  | $\boldsymbol{b}$ | "               | 7  |      | XIV                                                          |  |
| >>         | 8 a  | )     | 19 ult. ipse              | ))                    | 12 | а                | »               | 19 | ult. | ipsi                                                         |  |
| <b>)</b> 1 | 8 8  |       | 15 ult. Indici            | *>                    | 13 | а                | ))              | 18 |      | Indici librorum                                              |  |
| b          | 9 a  | , »   | 36 illis                  | »                     | 13 | ь                | ))              | 12 | ult. | illos                                                        |  |
| yo.        | 9 b  | , yo  | 27 ult. exacte            | ,,                    | 14 | b                | <b>)</b> )      | 11 | ult. | exactae                                                      |  |
| n          | 10 a | . u   | 8 ult. approbari          | ))                    | 15 | a                | ))              | 4  | ult. | approbati                                                    |  |
| w          | 12 a | ! ))  | 30 solitos                | <b>)</b> )            | 19 | а                | "               | 15 |      | solitis                                                      |  |
| n          | 12 a | ( ))  | 31 ad gubernium abbatis   | ,,                    | 19 | а                | "               | 17 |      | ad gubernium monasterii officium abbatis                     |  |
| ))         | 12 a | . »   | 34 servari                | ))                    | 19 | a                | þi              | 20 |      | sanari, ac praedictum Bre-<br>ve Alexandri VIII ser-<br>vari |  |
| » ~        | 15 b | , ),  | 14 1704                   | ,,                    | 25 | ø.               | <b>)</b> )      | 5  |      | 1701                                                         |  |
| ))         | 16 a |       | 15 ministeriis            | ,,                    | 26 |                  | ))              | 13 |      | mysteriis                                                    |  |
| ))         | 16 a |       | 23 qui statim             | ))                    | 26 |                  | ))              | 24 |      | statim                                                       |  |
| "          | 17 a |       | 27 ult. Congregatio       | ,                     | 28 |                  | ))              | 2  |      | Congregatione                                                |  |
| ,,         | 17 6 |       | 5 ult. constitutionibus   | э                     | 29 |                  | <b>)</b> )      | 19 |      | constitutionibus et                                          |  |
| ,,<br>))   | 18 E |       | 14 qualche                | u                     | 30 | а                | ))              |    | ult. | qualunque                                                    |  |
| »          | 19 a |       | 12 consequendas           | b                     | 31 | а                | 23              | 17 |      | consequendos                                                 |  |
| ))         | 19 a |       | 25 reperitur              | n                     | 31 | а                | <b>&gt;&gt;</b> | 11 | ult. | non reperitur (?)                                            |  |
| 1)         | 20 a |       | 26 ult. honorum           | <b>)</b> )            | 33 | а                | >>              |    |      | honorem                                                      |  |
| <br>))     | 21 a |       | 15 ult. conceduntur       | <b>,</b> ,            | 35 | a                | ))              | 11 | ult. | concedentur                                                  |  |
| 'n         | 21 a |       | 4 ult. illasque           | ,,                    | 35 | b                | n               | 4  |      | illaque                                                      |  |
| <b>)</b> ) | 23 b |       | 14 facultates             | <b>)</b> )            | 39 | а                | ,))             | 16 | ult. | facultate                                                    |  |
| υ          | 24 6 |       | 33 ult. eum               | ))                    | 41 | α                | ))              | 19 |      | non                                                          |  |
| »          | 25 a | »     | 8 satisfacturum           | <b>J</b> I            | 41 | Ь                | ))              | 15 | ult. | satisfactum                                                  |  |
| ))         | 25 a | ))    | 36 ult, possent           | <b>»</b>              | 42 | a                | ))              | 18 |      | posset                                                       |  |
| ы          | 25 a | . ,,  | 2 ult. missa              | ).                    | 42 | b                | v               | 14 |      | ntissae                                                      |  |
| ))         | 25 b | ))    | 4 ac                      | »                     | 42 | b                | ))              | 20 |      | ac si                                                        |  |
| ¥          | 26 a | . »   | 31 1702                   | <i>»</i>              | 43 | ь                | »               | 3  | ult. | 1701                                                         |  |
| *          | 30 a | n     | 94 ult et                 | ))                    | 50 | a                | ω               | 16 | ult. | vel                                                          |  |

| 11            | 90           | 1:              | - 10     | . 14  | -1                    |   | <b>T</b> 1 | <b>.</b>   |          | 1:         | 11     | 4.74  | ultro                            |
|---------------|--------------|-----------------|----------|-------|-----------------------|---|------------|------------|----------|------------|--------|-------|----------------------------------|
| Peg.          | 30-a<br>30-a | nne.            |          |       | . ultra               | • | Pag<br>»   | . 50<br>50 |          | nnea       |        |       | , ultro<br>refovcamur            |
| <i>"</i>      | 30 a         | ),<br>))        |          |       | . refoveamus<br>. v   | • | "<br>»     | 50         |          | "          | 5      | 10.6. | XV                               |
| "             | 30 b         | 'n              | 14       |       | delato                | • | ))         | 50         | _        | »          | 22     |       | deleto                           |
| ,,            | 30 b         | ))              | 28       |       | cap.1                 | • | ))         | 50         |          |            |        | ult.  | cap. xv                          |
| ,,            | 30 6         | <b>)</b> )      |          |       | privilegus            |   | ))         | 51         |          | 33         | 9      |       | privilegiis et                   |
| ,             | 31 a         | ).              | 25       |       | vitam                 |   | ))         | 51         | _        | n          | 10     |       | riam                             |
| ))            | 31 h         | 33              | 15       |       | partibus              |   | n          | 52         | a        | D          | 23     |       | patribus                         |
| ,,            | 31 b         | ))              | 2:3      |       | alter                 |   | ))         | 52         | a        | ))         | 14     | ult.  | altero                           |
| n             | 31 <b>b</b>  | ))              | 31       |       | vacante               |   | ))         | 52         | а        | ))         | 6      | ult.  | vacatione                        |
| ,.            | 32 a         | ນ               | 1        |       | m                     |   | >2         | 52         |          | »          | 12     | ult.  | XXIII                            |
| 12            | 32 a         | »               | 3        |       | alterius              |   | ))         | 52         |          | ))         |        |       | ulterius                         |
| n             | 32 a         | 3)              | 6        |       | aliquid               | • | <b>»</b>   | 52         | b        | ))         | 7      | ult.  | aliquid ad monasterium pertinens |
| )1            | 32 a         | ))              | 17       |       | convocationibus       |   | n          | 53         | $\alpha$ | <b>»</b>   | 6      |       | computationibus ,                |
| •             | 24 b         | ))              | 25       | ult.  | litteris              | • | <b>3</b> 3 | 57         | b        | 3)         | 22     |       | litteras                         |
| 1             | 34 b         | 1)              |          | ult.  | nuncupatorum          |   | "          | 57         |          | ))         |        | ult.  | nuncupato                        |
| n             | 35 a         | <b>&gt;</b> >   | 9        |       | sanctissimus          |   | ))         | 58         |          | ))         | 19     |       | cui sanctissimus                 |
| 'n            | 35 b         | >>              | 31       |       | absolutos             |   | ))         | 58         |          | );         | 1      | ٠.    | absolutas                        |
| 1)            | 36 0         | ))              | 7        | ٠,    | in                    |   | ))         | 59         |          | <b>»</b>   |        |       | tanto in                         |
| ))            | 36 a         | ))              |          |       | unito                 |   | ))<br>     | 60         | _        | ))<br>     |        | uit.  | vinto                            |
| <b>)</b> )    | 37 a<br>38 b | ))              |          | un.   | cap. iv               |   | "          | 61<br>63   |          | ))         | 10     | 11    | cap. xi.                         |
| ):<br>        | 39 a         | ))<br>))        | 23<br>33 |       | persa                 |   | ))<br>))   | 64         |          | »<br>»     |        |       | presa (?)<br>illisque            |
| ))<br>))      | 40 b         | "               |          | 21.7t | illique               |   | <i>,,</i>  | 67         |          | ))         | 8      | a     | ac, modo                         |
| <i>ע</i>      | 41 b         | ))              |          |       | memoratam             |   | »          | 68         |          | 'n         | _      | ult.  | memorata                         |
| ))            | 41 b         | ))              |          |       | profuturam            |   | ))         | 68         |          | ))         |        | _     | profutura                        |
| ))            | 43 a         | ))              |          |       | compereant            |   | ))         | 71         |          | ))         |        | _     | compererant                      |
| ,,            | 46 a         | ))              |          |       | vietu                 |   | ))         | 77         | а        | ))         |        |       | nec victu                        |
| ))            | 47 a         | <b>&gt;&gt;</b> | 4        |       | sicuti                |   | э          | 78         | а        | ))         | 3      | ult.  | sicubi                           |
| ננ            | 47 a         | ))              | 26       |       | et congruum           |   | ))         | 78         | b        | ))         | 19     | ult.  | congruum                         |
| þ             | 18 a         | ))              | 12       |       | expressa              |   | ))         | 80         | а        | <b>)</b> ) | 10     | ult.  | expressio                        |
| ))            | 49 b         | <b>)</b> )      | 11       |       | ministeriis           |   | ))         | 83         |          |            | 19     |       | ministerii                       |
| ))            | 49 b         | ))              | 15       |       | et                    | • | ))         | 83         |          |            | 24     |       | ut                               |
| »             | 50 b         | <b>»</b>        | 2        |       | abscindatur           |   | ))         | 84         |          | ))         | _      | _     | abscindantur                     |
| <b>)</b> )    | 50 b         | ))              | . 19     |       | pravitas              |   | ))         | 84         |          | ))         | _      | _     | gravitas                         |
| ))            | 50 b         | ))              | 21       |       | contradicentes        |   | >>         | 84         |          | ))         |        | ult.  | contradicente                    |
| ĸ             | 51 a         | ))              | 21       |       | obventis              |   | ,          | 85         | _        |            | 24     | . 74  | abnuentis                        |
| ,             | 51 a         | ))              | 36       | 7.    | exercentibus          |   | ))         | 85<br>86   |          | ,,         | 14     | uit.  | exercendis                       |
| ))            | 51 q<br>51 b |                 |          |       | translationis         |   | »<br>»     | 86         |          |            | 18     |       | translationes                    |
| )1<br>))      | 53 a         | ))<br>))        | 36       | ши,   | prima                 |   | ,»<br>,,   | 88         |          |            | 23     |       | ···· (?)<br>desideret            |
| <i>"</i>      | 54 a         | "<br>"          |          | ult   | desiderent deputandus |   | n          | 90         |          |            | 11     |       | deponendus                       |
| ,,            | 51 a         | »               |          |       | secum                 |   | 13         | 90         |          |            | 15     |       | suum                             |
| »             | 54 a         | ))              |          |       | ac                    |   | ))         | 90         | b        | )) !       | 23     |       | ac de                            |
| ))            | 55 b         | ))              |          |       | scilicet              |   | ))         | 93 (       | а        | n          | 8      |       | scilicet ut                      |
| 3)            | 56 a         | ))              | 18       |       | provinciae            |   | ))         | 94         | а        | ))         | 11     |       | provinciâ                        |
| p             | 57 a         | <b>)</b> )      | 32       | ult.  | quaerebant            |   | ))         | 95         | b        | » ]        | 17     |       | quaerent                         |
| ))            | 57 a         | ))              |          |       | consolabantur         |   | ))         | 95         | b        | » ]        | 17     |       | consolarentur                    |
| »             | 57 a         | ))              |          |       | administrabant        |   | ,)         | 95         |          |            | 9      |       | administrarent                   |
| 'n            | 57 a         | ))              |          |       | intendebant           |   | ))         | 95         |          |            | 21     |       | intendebat                       |
| <b>&gt;</b> ) | 57 b         | ))              | 30 4     | ult.  | generali              |   | ))         | 96         |          |            | 22     |       | generalis                        |
| 'n            | 59 a         | "               |          |       | haberi                |   | <b>»</b>   | 99         |          |            | 0      |       | habeatur                         |
| <b>)</b> )    | 60 a         | <b>»</b>        | 14       |       | publicatae            |   | ))         | 100 6      |          | »<br>c     |        |       | publicatas                       |
| >>            | 61 a         | <b>»</b>        | 23       |       | celebrare             |   | ))         | 102 8      |          |            | 8<br>8 |       | relebrari                        |
| »             | 61 a         | »               | 3 3      |       | secretarium,          |   | "          | 103 d      |          | <i>»</i>   | 4      |       | secretarius<br>Fratrum           |
| »             | 62 b         | ))<br>))        | 3<br>11  |       | fratris               |   | ))<br>//   | 105 a      |          |            |        |       | ratrum<br>remiserimus            |
| »             | J.# U        | "               | **       |       |                       | • | p          | 100 a      | ٠        | " ^        |        | *11,  | omrøermas                        |

| Pag.       | 64         | a                | linea           | 8        |      | conventum                | Prg.       | 107        | b | linea      | 18 |        | conventuum          |
|------------|------------|------------------|-----------------|----------|------|--------------------------|------------|------------|---|------------|----|--------|---------------------|
| ))         | 65         | b                | ))              | 22       |      | fidei +                  | <b>)</b> ) | 108        | h | ))         | 1  | ult.   | eius                |
| 3)         | 66         | b                | n               | 9        |      | sicuti                   | >>         | 110        | b | ))         | 17 |        | sicubi              |
| <b>)</b> ) | 67         | b                | ))              | 32       | ult. | Iniuncto                 | ×          | 112        | b | ת          | 17 | ult.   | Iniuncti            |
| <b>)</b> 1 | 81         | а                | ))              |          | ult. |                          | ))         | 131        | b | ))         | 3  |        | si                  |
| <b>)</b> ) | 82         | a                | ))              | 10       |      | giudicata                | ))         | 132        | b | 13         | 10 |        | giudicato           |
| ))         | 84         | a                | ))              | 4        |      | VIII                     | ))         | 135        | b | ))         | 1  |        | VII                 |
| <b>)</b> ) | 84         | Ь                | ,,              | - 15     | ult. | raccomandiamo            | ))         | 136        | b | ))         | 5  | ult.   | rammendiamo         |
| <b>)</b> ) | 85         | а                | ))              | 3        |      | sia                      | ))         | 137        | а | ))         | 14 |        | siamo               |
| 3)         | 85         | а                | ))              | 4        |      | vita                     | n          | 137        | а | ))         | 16 |        | via                 |
| <b>)</b> ) | 86         | α                | <b>&gt;&gt;</b> | 10       |      | di quel tempo            | n          | 138        | b | n          | 10 |        | di qual tempo       |
| ))         | 86         | a                | ))              | 25       |      | è stato                  | "          | 138        | b | ))         | 21 | ult.   | e, stato            |
| <b>)</b> ) | 86         | а                | 'n              | 13       | ult. | sporga                   | ))         | 139        | а | ))         | 14 |        | sparga              |
| 3)         | 86         | a                | 3)              | 11       | ult. | Ricordasi                | Ŋ          | 139        | а | ))         | 16 |        | Ricordisi           |
| <b>J</b> ) | 86         | σ                | ))              | 2        | ult. | insieme                  | 3)         | 139        |   | <b>)</b> ) | 25 |        | insane              |
| 31         | 86         | b                | ))              | 20       |      | sua                      | ))         | 139        |   | ))         | 4  |        | tua                 |
| n          | 86         | b                | ))              | 31       | ult. | siano                    | "          | 139        |   | "          |    |        | siamo               |
| 3)         | 86         | Ь                | <b>)</b> }      | 20       | ult. | imprenda                 | ))         | 139        | b | ))         | 10 | ult.   | riprenda            |
| <b>)</b> ) | 88         | α                | ))              | 1        |      | non esca                 | »          | 141        |   | ))         | 17 |        | ne esca             |
| <b>»</b>   | 88         | $\boldsymbol{a}$ | ))              | 33       |      | trattare                 | ))         | 142        |   | ))         | 6  |        | tradurre            |
| <b>»</b>   | 89         | b                | ))              | 15       | ult. | non sia                  | n          | 144        |   | 33         | 4  |        | non si è            |
| ))         | 90         |                  | ))              | 29       |      | soggiacendo              | ))         | 145        |   | 33         |    |        | soggiungendo        |
| n          | 93         | _                | ))              | 32       |      | istesse                  | ",         | 149        |   | ))         |    | ult.   | intese              |
| ))         | 100        |                  | ))              | 17       | ¥ _  | credito                  | ))         | 160        |   | ))         | 16 |        | creditore           |
| >>         | 100        |                  | ))              | 22       |      | accattati 3              | ))         | 160        |   | ))         | 22 |        | accettati           |
| ,,         | 101        |                  | ))              | 37       |      | stati                    | ))         | 161        |   | ))         | 15 |        | notati              |
| ))         | 103        |                  | <b>)</b> )      | 10       |      | acquistagli              | ))         | 164        |   | ))         | 12 |        | .acquistargli       |
| ))         | 104        |                  | ¥               | 41       | ٠.   | a quello di che          | ))         | 165        |   | ))         | 23 | 1.     | a quello di chi     |
| "          | 108        |                  | n               |          |      | contendergli             | , ,,       | 172        |   | ))         |    | uit.   | concedergli<br>     |
| ))         | 109        |                  | ))              |          | uii. | vi si imponga            | 'n         | 173        |   | <b>)</b> ) | 9  | 7,     | vi si ponga         |
| ))         | 109        |                  | >>              | 2        |      | e da                     | ))         | 173        |   | ))         |    |        | ed a                |
| <b>»</b>   | 113        |                  | ))              | 31<br>33 |      | ricevere                 | <b>)</b> ) | 178        |   | D          | _  |        | ricevere fanciulli  |
| ))         | 113        |                  | ))<br>          | 26       |      | stata levata             | ))         | 100        |   | »          |    |        | stato levato        |
| ))         | 118<br>119 |                  | ))<br>))        | 19       |      | certo                    | ))<br>))   | 188<br>189 |   | ))<br>))   | 16 | un.    | ovvero chi<br>corso |
| ))<br>))   | 120        |                  | "               | 17       |      | alià                     | מ          | 190        |   | 10         | 18 |        | ullâ                |
| ))<br>))   | 121        |                  | <i>"</i>        | 25       |      | dignoscatur              | ),<br>))   | 191        |   | »          |    | 21.7 t | dignoscantur        |
| ),<br>))   | 122        |                  | <i>"</i>        | 32       |      | praepositae              | <i>"</i>   | 192        |   | »          |    |        | praepositâ          |
| 'n         | 122        |                  | »               |          | 217+ | intuens                  | 'n         | 193        |   | »          | 2  | a      | innuens             |
| ))         | 122        |                  | n               | 5        |      | modo, che nell'altro se- | »          | 193        |   | ))         |    | ult.   | modo avanti         |
|            |            | -                |                 | Ŭ        |      | condo, dico modo avanti  | .,         |            |   |            |    |        | 4,41,71             |
| ))         | 122        | b                | ))              | 16       |      | che nondimeno            | <b>)</b> ) | 193        | а | ))         | 6  | ult.   | che se nondimeno    |
| ))         | 123        |                  | ))              |          | ult. | illasque                 | ))         | 194        |   | . »        | 5  |        | illas, quae         |
| ))         | 123        | а                | ))              |          |      | omnibus                  | ))         | 194        | b | ))         | 13 | ult.   | proximiori          |
| ))         | 123        | b                | ))              | 6        |      | assignetur               | D          | 194        | Ь | ))         | 7  | ult.   | assignentur         |
| <i>»</i>   | 123        | $\boldsymbol{b}$ | ))              | 8        |      | mutatus                  | ))         | 194        | b | ))         | 4  | ult.   | mutatur             |
| ))         | 123        | b                | ))              | 21       | ult. | valuerit                 | <b>)</b> ) | 195        | а | ))         | 10 | ult.   | vacaverit           |
| ))         | 124        | а                | ))              | 1        |      | aliud                    | 1)         | 195        | b | ))         | 13 |        | alium               |
| n          | 124        | а                | ))              | 15       | ult. | eligentur                | ))         | 196        | а | n          | 25 |        | eligatur            |
| ))         | 126        | а                | »               | 4        |      | ac                       | ,1         | 198        |   | ))         |    | ult.   |                     |
| n          | 126        |                  | <i>»</i>        | 9        | ult. | eam                      | ))         | 199        |   | »)         | -8 |        | et eam              |
| ))         | 126        |                  | ,))             |          | ult, | novo                     | <b>)</b> ) | 199        |   | ))         | 15 |        | non                 |
| <b>)</b> 1 | 126        |                  | n               | 5        |      | a                        | "          | 199        |   | ))         | 21 |        | е                   |
| "          | 129        | b                | "               | 16       | ult. | ac                       | <b>»</b>   | 205        | b | n          | 20 |        | quum                |

<sup>1</sup> At recte edit. Main., et legend. aut etiam, fidei hostium dolo, notitia, etc.

<sup>2</sup> At lectio Main, aptior videtur.

<sup>3</sup> At lectio Main, stare potest; lat. captati.

| TD.           | 104            |   | 1'              |    |       | 1114 -                   | Dan           | . 21              | ٠, ,     | . lin       | an 1 | 5 41  | t. exhibitis                                    |
|---------------|----------------|---|-----------------|----|-------|--------------------------|---------------|-------------------|----------|-------------|------|-------|-------------------------------------------------|
|               | 134            |   | linea           |    |       | exhibitus                | -             | 21.<br>21.        |          |             | _    | 0     | templis                                         |
| μ             | 134            |   | ))              | 21 | ٠,    | temelis                  | »             | 21'               |          |             |      | 3     |                                                 |
| ))            | 136            |   | 13              |    |       | principii                | »             |                   |          |             |      | 4     | principiis                                      |
| ))            | 136            |   | ))              |    | _     | legi                     | ))<br>        | 21'               |          |             |      | _     | legi christianae                                |
| ))            | 136            | b | ))              | 22 | uit.  | non caeli, adeoque       | ,,            | 21                | 10       | ) »         | 1    | o ui  | t. non caeli, sed caeli crea-<br>toris, adeoque |
| 33            | 138            | b | "               | 22 |       | regimine                 | >>            | 220               | ) b      | ) ))        |      | 1  nl | t. regimini                                     |
| ))            | 139            | а | ))              | 7  |       | illis omnibus            | ))            | 22]               | l b      | ) »         | 1    | 1     | illis in omnibus                                |
| ))            | 139            | b | ))              | 10 | ult.  | avendo                   | "             | 223               | 3 a      | <i>l.</i> » | ]    | 9     | avocando                                        |
| <i>p</i> )    | 141            | a | <b>)</b> )      | 9  |       | regant                   | 33            | 555               | 5 1      | ı »         | 1    | 8     | reguņt                                          |
| 2-)           | 141            | a | **              | 13 |       | declarent plura scandala | <b>&gt;</b> > | 255               | i a      | l »         | 2    | -2    | declarent, inde                                 |
|               |                |   |                 |    |       | et absurda exorta inde   | 1             |                   |          |             |      |       |                                                 |
| **            | 111            | a | ))              | 28 |       | eorum                    | ))            | 22                | <i>b</i> | ))          |      | 5     | eins `                                          |
| 2)            | 142            | Ь | <b>)</b> )      | 29 |       | cum ipsa                 | ))            | 258               |          |             | 1    | 5     | cum in ipså                                     |
| ))            | 143 (          | ı | 3)              |    | ult.  | praedictae               | ))            | 229               | 9 a      | <i>f</i> )) | 1    | 5     | praedictas                                      |
| ))            | 145 (          |   | ))              | 29 |       | a Sanctitate             | >>            | 232               |          |             |      |       | t. a Sanctitate Suā                             |
| <b>3</b> 3    | 148 6          |   | ))              | 21 | _     | 1664                     | "             | 234               |          |             | 1    | 1     | 1665                                            |
| ž,            | 148 8          | _ | ))              |    |       | ut aiunt, fide           | ))            | 235               |          | ,,          |      |       | !. ut aiunt, sunt fide 4                        |
| ν             | 145 1          |   | »)              |    | (ma   | rg.) 14                  | <b>)</b> )    | 236               |          | ))          |      | 7     | 16                                              |
| n             | 151 6          |   |                 | 22 | ٠.    | existentes               | 1)            | 239               |          | ))          | 1:   |       | existente                                       |
| ))            | 151 6          |   | ))              |    | uit.  | provincia                | 1)            | 240               |          | ))          |      |       | provinciae                                      |
| <b>)</b> )    | 151            |   | ))              | 5  | 11    | expectant                | ))            | 240               | _        | ))          | 10   |       | expetant                                        |
|               | 152 6          |   | 1)              |    |       | emanavit                 | ))            | 211               |          | ))          | 2:   |       | emanarint                                       |
| <b>»</b>      | 153 (          |   | ))              |    | uu.   | gestaverint              | »             | 243               |          | ,,          | 4    |       | gestaverit                                      |
| ))<br>)       | 154 d          |   | »               | 19 | 14    | constituto               | ,,            | 211               |          | ))          |      |       | . constituti                                    |
| N<br>H        | 156 6          |   | »<br>»          | 11 | uu.   | ac                       | ))<br>))      | $\frac{215}{218}$ |          | )}          | 2:   |       | ut<br>. vertentem                               |
| b<br>b        | 156 6          |   | 1)              |    | ult   | vertente                 | ,,            | 249               |          | ))<br>))    | ;    |       | ei                                              |
| • "<br>"      | 158            |   | "               | 18 | 4116. | necessarium              | 'n            | 252               |          | ))          | 25   |       | necessariarum                                   |
| ,,            | 158            |   | »               |    | ult   | Congregationis           | »             | 252               |          | »           | 6    |       | Congregationi                                   |
| ນ             | 158            |   | 1)              | 4  |       | provincialis             | ))            | 252               |          | ,,<br>,,    | 22   |       | provincialibus                                  |
| ы             | 161            |   | ))              |    | ult.  | exceptis                 | ))            | 257               |          | ))          | 9    |       | excepta                                         |
| <b>)</b> )    | 161 8          |   | >>              | 8  |       | XIV                      | n             | 258               |          | ))          | 9    |       | xv (?)                                          |
| ))            | 162 d          | t | <b>&gt;&gt;</b> | 11 | ult.  | decernere                | >>            | 259               |          | ))          | 18   |       | attentari                                       |
| <b>3</b> )    | 162 t          | • | 1)              | 5  |       | erectionem               | ))            | 259               | b        | n           | 8    | ult.  | erectionum                                      |
| 33            | 164 8          | 5 | >>              | 25 |       | cum                      | ))            | 263               | ь        | ))          | 19   |       | eum                                             |
| ))            | 166 t          | , | ))              | 10 |       | die ianuarii             | ))            | 267               | a        | ,,          | 14   |       | die 1 ianuarii                                  |
| »             | 169 a          | ı | Þ               | 25 | ult.  | qui                      | ))            | 271               | Ь        | ))          | 14   | ult.  | quid                                            |
| <b>)</b> )    | 169 a          | ţ | ))              | 3  | ult.  | posset                   | »             | 272               | a        | 3)          | 11   |       | possent                                         |
| n             | 170 a          | : | n               | 23 | ult.  | possint                  | » ·           | 273               | b        | ))          | 23   |       | possit *                                        |
| <b>&gt;</b> ) | 170 a          | L | ))              |    |       | dederit                  | **            | 273               | b        | 1)          | 26   |       | dederint                                        |
| 33            | 170 a          |   | ))              | 2  | ult.  | 1709                     | ))            | 5.11              | а        | n           | 5    |       | 1700                                            |
| ))            | 172 b          |   |                 | 35 |       | corriperemus             | 3)            | 278               | а        | ))          | 20   | ult.  | corriperemur                                    |
| ))            | 173 a          |   | n S             |    |       | praefata                 | ))            | 279               | а        | 23          | 15   | ult.  | praefatae                                       |
| )3            | 173 b          |   | "               |    |       | summa                    | »             | 280               |          | ))          | 6    |       | summam                                          |
| "             | 174 a          |   |                 | 34 |       | manifesto                | *             | 281               |          | ))          | 3    | _     | manifesto contemptu                             |
| ))            | 174 a          |   |                 |    |       | recognoverat             | ))            | 281               |          | ))          |      |       | recognoverant                                   |
| ,             | 174 b          |   | ))<br>6         | 1  |       | alter                    | N             | 281               |          | ))          | 3    |       | alteri                                          |
|               | 174 b<br>174 b |   |                 |    |       | Sanctionem               | "             | 282               |          | <b>»</b>    | 10   |       | functionem                                      |
|               | 174 b          |   |                 |    |       | et                       | "             | 232               |          | n           | 18   |       | et ne                                           |
|               | 176 b          |   |                 |    |       | sed                      | »             | 285               |          | ))          | 11   |       | seu                                             |
|               | 176 b          |   |                 |    |       | quomodolibet,            | "             | 285<br>205        |          | ))          | 26   | . Ta  | quolibet                                        |
|               | 170 o          |   |                 |    |       | ubique adhiberetur       |               | 285               |          | n           |      |       | illas '                                         |
| ~             | - 1 1 14       | , | ,               | Ju | os. 1 | andae annineigini        | 'n            | 286               | 0        | "           | 3    | uit.  | ubique adhibeatur, quae eisdem praesentibus ad- |
|               |                |   |                 |    |       |                          |               |                   |          |             |      |       | hiberetur                                       |
|               |                |   |                 |    |       |                          |               |                   |          |             |      |       | MI OCICIUI                                      |

<sup>4</sup> At lectio Main, retineri potest.
2 Male in nostrà ed, legitur possibil.

| Pag.       | 178        | a  | linea      | 11      |              | dicta                       | Pag.       | 288        | $\alpha$         | linea      | 7   |          | a dictâ                 |
|------------|------------|----|------------|---------|--------------|-----------------------------|------------|------------|------------------|------------|-----|----------|-------------------------|
| ))         | 179        | a  | ))         | 32      |              | quantum                     | 20         | 290        | $\boldsymbol{a}$ | · »        | 16  |          | quantumvis              |
| ))         | 180        | ь  | ))         | 35      |              | coll'                       | 'n         | 292        | b                | ))         | 21  | ult.     | coll'intervento delli   |
| <b>3</b> ) | 181        | Ь  | <b>»</b>   | $^{23}$ | ult.         | e due                       | ))         | 294        | Ь                | ))         | 14  |          | a due                   |
| ))         | 181        | b  | ))         | 20      | nlt.         | prossimo passato il         | ))         | 294        | b                | »          | 17  |          | prossimo (passato il    |
| >>         | 185        | b  | ))         | 3       |              | debcre                      | ))         | 295        | b                | <b>3</b> 2 | 16  | ult.     | deberet                 |
| )1         | 183        | a  | ))         | 35      | nH           | quomodolibet                | ))         | 297        | a                | ))         | 22  |          | quolibet                |
| 'n         | 185        | a  | ))         | 1       | nlt.         | aliis                       | <b>))</b>  | 301        | $\sigma$         | ))         | 18  | ult.     | aliisque                |
| ))         | 186        | a  | >>         | 8       |              | nostram                     | );         | :05        | $\sigma$         | ))         | 2.1 |          | nostrum                 |
| n          | 189        | a  | >>         | 19      |              | innotuit quod               | ))         | 307        | b                | ))         | 3   |          | innotuit                |
| »          | 189        | b  | ))         | 4       | ult.         | tamen                       | u          | 309        | $\boldsymbol{a}$ | ))         | 1   |          | tametsi                 |
| 1)         | 190        | b  | ))         | 30      |              | administrationibus          | ))         | 310        | U                | ))         | 4   | ult.     | administratoribus       |
| <b>)</b> ) | 192        | b  | ))         | 34      |              | universalibus               | ))         | 314        | a                | ))         | 21  | ult.     | in universalibus        |
| »          | 196        | a  | 1)         | 22      | ult.         | ambitiosa                   | ))         | 320        | b                | <b>J</b> ) | 5   |          | ambitiosam              |
| ))         | 196        | ь  | 1)         | 20      | ult.         | decernentes                 | 1)         | 321        | $\boldsymbol{a}$ | ))         | 1   | ult.     | decernens               |
| ))         | 199        | b  | ))         | 5       |              | via                         | ))         | 326        | a                | ))         | 18  | ult.     | vi                      |
| ))         | 199        | ь  | ))         | 26      |              | Romanorum                   | >>         | 326        | b                | ))         | 8   |          | Romanorum Pontificum    |
| ))         | 200        | a  | "          | 25      |              | extra illud                 | ))         | 327        | b                | 3)         | 1   |          | extra illud habeatur    |
| ))         | 200        | a  | ))         | 33      |              | 1707                        | »          | 327        | b                | 1)         | 11  |          | 1708                    |
| ))         | 201        | а  | ))         | 4       |              | habuerit                    | ))         | 329        | a                | 3)         | в   |          | habuerint               |
| <b>)</b> ) | 201        | а  | ))         | 5       |              | habebit                     | ))         | 329        | a                | <b>»</b>   | 7   |          | habebunt                |
| <b>3</b> ) | 201        |    | ))         | 5       | ult.         | etiam                       | 3)         | 329        | b                | »          | 27  |          | etc.                    |
| ))         | 201        |    | »          | 23      |              | favoris                     | ))         | 330        | a                | n          | 19  |          | favoribus               |
| 3)         | 202        |    | ))         | 27      |              | viii                        | ))         | 331        |                  | ))         | 13  |          | VII                     |
| ))         | 202        |    | ))         | 36      |              | obitus                      | ))         | 331        | a                | ))         | 24  |          | obitu                   |
| »          | 202        |    | ))         | 41      |              | fratre                      | <b>»</b>   | 331        |                  | 30         | 30  |          | fratri                  |
| ))         | 202        |    | <b>»</b>   | 46      |              | ministro provinciali        | ))         | 331        |                  | ))         | 1   |          | ministri provincialis   |
| ))         | 203        |    | ))         | 14      |              | emanatis                    | <b>))</b>  | 332        |                  | >)         | 21  |          | nominatis               |
| ))         | 203        |    | ))         |         | ult.         | quinque                     | ))         | 333        |                  | »          | 23  |          | quique                  |
| ))         | 203        |    | ))         |         |              | nos urgere mature           | »          | 333        |                  | "          | 5   | ull.     | nos urget, re mature    |
| ))         | 203        |    | ))         | 12      |              | de Granata                  | 10         | 333        |                  | »          | 9   |          | de Gratia (?)           |
| ))         | 204        |    | ))         | 1       |              | quibuscumque                | 'n         | 335        |                  | ))         | 23  |          | ut quibuscumque         |
| ))         | 205        |    | ))         |         | ult.         | aliisque quibusvis sub qui- | ))         | 337        |                  | »          | 9   |          | aliisque quibusvis      |
|            |            |    |            |         |              | buscumque                   | ~          |            |                  | "          | •   |          | amaque quioustis        |
| ))         | 206        | a. | <b>J</b> ) | 32      |              | sicut alia festa, etc       | <b>)</b> ) | 338        |                  | ))         | q   | 71       | (?)                     |
| ))         | 206        |    | "          | 5       |              | nuncupatorum                | <i>"</i>   | 338        | _                | ,,<br>ນ    | -   | _        | nuncupatorum inclinatus |
| n          | 207        |    | ))         | 20      |              | 1671                        | ))         | 340        |                  | »          | 1   |          | 1672                    |
| ))         | 207        |    | ))         |         | ult          | aequalitatis                | n          | 341        |                  | "          | 25  |          | <u>.</u> .              |
| ))         | 208        |    | »          | 20      |              | curam                       | n          | 342        |                  | "          | 14  |          | (?)                     |
| ))         | 209        |    | »          |         | 1111         | sicuti                      | ))         | 343        |                  | "          |     |          | sicubi                  |
| 10         | 209        |    | »          |         |              | regularibus                 | ,,<br>,,   | 344        |                  |            | 16  | <i>r</i> | regularis               |
| »          | 209        |    | "          | 18      |              | instantiam                  | <i>"</i>   | 344        |                  | <i>"</i>   |     | 1111     | instantia               |
| "<br>"     | 210        |    |            | 24      |              | praedictae                  |            | 345        |                  |            |     |          | praedictà               |
| "          | 210        |    | ))<br>))   | 24      |              | permittentes                | ))<br>))   | 346        |                  | ))<br>1    |     |          | •                       |
|            | 212        |    | "          |         | 2111         | nobis                       | "<br>D     | 349        |                  | ))<br>))   | 1   |          | permittens<br>a nobis   |
| ))<br>))   | 212        |    | "          | 22      | <i>u</i> (1. | iure                        | ))<br>))   | 349        |                  | "          |     |          | iura                    |
|            |            |    |            | 31      |              | irrite                      |            | 351        |                  |            |     |          |                         |
| n<br>      | 213        | _  | »          |         |              |                             | 55         |            |                  | ))<br>     |     |          | irritae                 |
| n          | 213<br>214 | _  | ))         | 16      |              | aliquid                     | "          | 352<br>353 |                  |            |     | au.      | aliquo                  |
| "          |            |    | »<br>      |         |              | 1707                        | *,         |            |                  | <i>D</i>   |     |          | 1709                    |
| ))         | 215        |    | ))         | 2       | )1           | possessor                   | ))<br>     | 354        |                  |            | 2:} |          | possessorum             |
| ))         | 215        |    | »          |         | utt.         | quorumcumque                | ,,         | 355        |                  | 1)         | 2   |          | quocumque               |
| ))         | 215        |    | ))         | 17      |              | digni                       | ))         | 355        |                  | n          |     |          | digne                   |
| »          | 215        |    | "          | 30      | 7.1          | sedes                       | ,,         | 355        | -                | ))         | 9   | _        | sed et                  |
| ))         | 216        |    | ))         |         | uit.         | poenitentia                 | 3)         | 356        |                  | n          |     |          | poenitentiae            |
| ))         | 216        |    | ))         | 29      |              | eorum                       | 3)         | 357        |                  | <b>)</b> ) |     |          | eum                     |
| »          | 217        |    | ))         | 11      |              | et universalibus            | 1)         | 358        |                  |            | 15  |          | et in universalibus     |
| 33         | 217        |    |            |         | uit.         | potest                      | ))         | 359        |                  | <b>»</b>   |     |          | posset                  |
| 3)         | 218        | a  | ))         | 8       |              | conscripta                  | "          | 359        | ti               | n          | П   | ult.     | conscriptas             |

| <b>T</b>   | 010        |                | 1: | 10       | 14   |                         |   | Dan      | . 360      | h             | linea       | 8   |        | censurarum                 |
|------------|------------|----------------|----|----------|------|-------------------------|---|----------|------------|---------------|-------------|-----|--------|----------------------------|
| Pag.       |            |                |    | 16       | ши.  | censuram                |   | 1 ay     | 360        |               | ))          |     | ult.   | =                          |
| »          | 218        |                | »  | 19       |      | tam                     | • | <i>"</i> | 360        |               | ))          | -   |        | executionem                |
| ))         | 218<br>218 |                | I) |          | 74   | executione              | • | ))       | 361        |               | ))          |     |        | oborta                     |
| n          |            |                | )) |          |      | aborta irritas          | • | "        | 351        |               | ))          |     |        | irritos                    |
| <b>)</b>   | 218<br>220 |                | )) |          |      |                         | • |          | 364        |               | <i>"</i>    | 14  |        | proferre                   |
| <b>))</b>  | -          |                | ,, |          | un.  | proferri                | • | ))<br>   | 365        |               |             |     | ,,11   | quidam                     |
| ))         | 221        |                | )) | 2        |      | quidem                  | • | ))       | 366        |               | "           |     |        | extollentem                |
| ))         | 221<br>221 |                | »  | 19       |      | extollente              | • | »        | 366        |               | »           |     |        | quidam                     |
| <i>»</i>   |            |                | "  |          |      | quidem                  | • | ))       | 370        |               | 10          |     |        | delegatus                  |
| ))         | 221        |                | »  | 37       | ши.  | delegatur efficacia     | • |          | 371        |               | »           |     |        | efficaciae                 |
| <b>»</b>   |            |                | "  |          | 14   | 111 1                   | • | · »      |            |               | n           | 23  | .,,,   | illum                      |
|            | 227<br>228 |                | )) |          |      |                         | • |          | 378<br>371 |               | ))          |     |        | oriebantur                 |
| ))<br>>:   | 229        |                | »  | 17       | uu.  | oriebatur               | • | . »      | 378        |               | »<br>»      | 3   | ui.    | eorrectoris                |
| ))         | 229        |                | 29 | 21       |      | capituli                | • | . »      | 378        |               | »           | 8   |        | sit, rescripserunt         |
| »          |            |                | )) | 15       |      | Sit                     | • |          | 380        |               | »           |     |        | haberi                     |
| <i>)</i> ) | 230<br>230 |                | "  | 25       |      | habeatur                | • | . »      |            | a             | ))<br>))    |     |        | illum                      |
| »          | 231        |                | "  | 8-9      |      |                         | • | . ))     | 00         |               | ))          |     |        | in praescriptis            |
| ))         |            |                | )) |          | 11   | in scriptis             | • | . »      | 00         | l a           | "           | 5   |        | damnarunt                  |
| ))         | 231        |                | »  | 22       | 1111 | . damnantur<br>habeatur | • |          |            | i a           | ,,          | 7   |        | haberi                     |
| ))         | 231        |                | )) | 23       |      | _                       |   | . 11     | 00         | , u           | "           | 24  |        | pie                        |
| ))         | 233        |                | )) |          |      | pia                     |   |          |            | 3 b           | ,,          | 12  |        | distribuentur              |
| ))         | 234        |                | )) | 31-3     |      | distribuetur            |   |          | 00         | ) b           | <i>"</i>    |     |        | praeditorum                |
| ))         | 235        |                | )) |          | ши   | . praedictorum          |   | . "      |            | $\frac{1}{a}$ | <i>"</i>    |     |        | necnon usum                |
| ))         | 236        |                | )) | 34       |      | necnon                  |   | . )      |            | 3 b           | "           | - 6 |        | recitare                   |
| ))         | 237        |                | )) | 10       | ).   | recitari                |   | • ,      | 00         | 1 a           |             | 3   |        | ut in                      |
| ))         | 237        |                | )) |          |      | . in                    |   | ۰ ،      | 00         | ъц.<br>5 а    |             | 20  |        | SS. Coronae                |
| ))         | 238        |                | )) |          |      | . Sanctorum Coronae     |   |          | 200        | 9 a           |             | 20  |        | impositum                  |
| ))         | 241        |                | )) | :}       |      | impositorum             |   |          |            | 9 b           | . <i>,,</i> |     |        | in abbatiis                |
| ))         | 24         |                | )) |          |      | . et abbatiis           |   | . )      |            | 0 b           |             | 1   |        | procuratore                |
| ))         | 24         |                | )) |          |      | . procuratorum          |   | . ,      |            |               |             | 13  |        | evidente                   |
| ))         |            | કે ત           | )) | 17       |      | accidente               |   | . 1      |            | 8 a<br>8 a    |             | 25  |        |                            |
| ))         |            | 3 a            | )) | 29       |      | stia oppresso           |   | . 1      |            |               |             | 18  |        | (?)                        |
| ))         |            | ī a            | )) | 16       |      | nuncupatur              |   |          |            | 9b            |             | 19  |        | nuncupatà                  |
| >>         |            | 7 a            | "  | 17       |      | deque                   |   |          | 40         | 9b            | »           | 24  |        | de qua                     |
| ))         |            | I a            | )) | 21       |      | dignoscuntur            |   | . ,      |            | 9b            |             |     |        | dignoscantur               |
| ))         |            | 7 b            | )) | 31       |      | proinde                 |   | -        |            | 0 t           |             |     |        | . perinde<br>. attentate   |
| ))         |            | 9 b            | )) | 30       |      | attentare               | • | •        |            | 4 0           |             |     |        | . attentate<br>. indebitam |
| »          |            | 9 b            | )) |          |      | !. indebitum            | • | •        |            | 4 t           |             |     |        |                            |
| ))         |            | 0 b            | )) | 28       |      | super                   | • | -        |            | 6 a           |             | 15  |        | . ut per<br>notitiae       |
| ))         |            | 3 a            |    | 12       |      | notitia                 | • | •        |            | 0 t           |             |     |        |                            |
| ))         | 3-         | 3 a            |    | 18       |      | perfectionis            | • | -        |            | 0 t           |             | 11  | •      | fectioris<br>id ipsum      |
| ))         |            | 5 a            |    | 15       |      | ad ipsum                | • |          |            | 1 0           |             | 15  |        | approbantem                |
| ))         |            | 6a<br>er       |    |          |      | t. repugnantem          | • |          |            | i i           |             |     |        | approbanten<br>irrogandas  |
| ))         | \-         | 6 b            | )) | 25       |      | irrigandas              | • | -        |            | 6t            |             | 10  |        | desidem                    |
| ))         | 35         | 6b             | э  |          |      | deinde                  | • | •        |            | 7 a<br>0 a    |             |     |        |                            |
| ))         |            | 8b             | )) | 9        |      | incipientes             | • |          |            | -             |             |     |        | . incipientis              |
| ))         |            | 9 6            |    | 28<br>20 |      | conceduntur             | • |          |            | 2 8           |             | ຄ   |        | concedentur                |
| ))         |            | 1 a            |    |          |      | praescripta             | • | -        |            | 5 0           |             | 24  |        | praescriptam               |
| ))         |            | 1 a            |    | 20       | ) Wi | t. illasque             | • | -        |            | $\frac{5}{c}$ |             | 2   |        | illaque                    |
| ))         |            | 1 6            |    |          |      | t. illis                | • | -        |            | 6 6           |             |     |        | . illos                    |
| ))         |            | 4 a            |    | 3        |      | petitum                 | • |          |            | 10 1          |             | 10  | )<br>4 | petitur                    |
| ))         | 5.0        | 1 b            |    | 1        |      | altri                   | • | -        |            | 11            |             |     |        | alti                       |
| ))         |            | 5 b            |    | 1.       |      | detto                   | • |          |            | 2 <i>l</i>    |             |     |        | . eletto (?)               |
| ))         | مام        | 5 b            |    | 18       |      | -                       | • | •        |            | 12            |             |     |        | . paoli dieci              |
| ))         |            | 6 a            |    | 1        |      | insegni                 | • | •        |            | 13            |             |     | 2      | ingegni                    |
| ))         |            | 6 a<br>~ 1.    |    | ea l'    |      | -                       | • |          |            | 13            |             |     | 9      | partito                    |
| ))         |            | $\frac{7}{6}b$ |    |          |      | t. adempimento          |   |          |            | 16 6          |             | 1   |        | impedimento                |
| ))         | 20         | 8 b            | )) | 33       | 5    | e per interesse         | • | •        | » 4:       | l7 d          | t »         | 3   | )      | , (?)                      |

| Pag.     | 268        | Ь                | <b>»</b>  | 9       | ult   | come                     | Pag.     | 447        | а   | <b>&gt;&gt;</b> | 9  | ult. | cosa                      |
|----------|------------|------------------|-----------|---------|-------|--------------------------|----------|------------|-----|-----------------|----|------|---------------------------|
| rαg.     | 270        |                  | <i>"</i>  |         |       | magistratibusarti.       | ))       | 449        | _   | <i>"</i>        | _  | _    | magistratusartis          |
| »        | 272        |                  | ))        | 7       |       | aliquod                  | ))       | 453        |     | ))              |    |      | aliquo                    |
| »        | 273        |                  | ))        | 34      |       | illasque                 | ))       | 455        |     | ))              | 3  |      | illaque                   |
| *        | 274        |                  | ))        |         | ult.  | servata                  | ))       | 466        | b   | >>              | 12 |      | servatis                  |
| ))       | 275        | a                | »         | 9       |       | profecto                 | ))       | 456        | b   | ))              | 12 |      | perfecto                  |
| »        | 276        | a                | ))        | 22      |       | eiusdem                  | ))       | 459        | a   | ))              | 22 | ult. | eiusmodi                  |
| »        | 276        | a                | ))        | 2       | ult.  | seu                      | ))       | 459        | b   | >>              | 21 | nlt. | sed                       |
| »        | 277        | a                | ))        | 17      |       | 1713                     | >>       | 460        | ь   | (nota)          | 3  | ult. | 1714 (?)                  |
| n        | 280        | b                | ))        | 28      | ult.  | pro tempore, et conver-  | <b>»</b> | 457        | b   | ))              | 2  |      | pro tempore convertendis  |
|          |            |                  |           |         |       | tendis                   |          |            |     |                 |    |      |                           |
| ))       | 280        | ь                | ))        | 23      | ult.  | seu etiam quolibet mense | ))       | 467        | b   | >>              | 7  |      | (?)                       |
| ))       | 281        | a                | ))        | 35      |       | ipsis                    | ))       | 468        |     | ))              |    |      | qui                       |
| ))       | 281        | b                | ))        | 10      |       | gradus                   | ))       | 468        |     | »               |    | ult. | gradui                    |
| ))       | 281        | b                | ))        | 19      |       | ac uti                   | *        | 469        |     | »               | 9  |      | uti                       |
| ))       | 281        | b                | ))        | 34      |       | retinendosque admissos.  | ))       | 469        | a   | »               | 15 | ult. | retinendosve ac dimitten- |
|          |            |                  |           | •       | 7.    | •                        |          | 450        | 1.  |                 |    |      | dos                       |
| >>       | 282        | a                | ))        | 10      | uit.  | cuique respective exem-  | ))       | 470        | D   | ))              | 11 |      | (?)                       |
|          | 000        |                  |           | 10      |       | ptis                     |          | 4771       |     |                 | 1  |      | commoditate               |
| ))       | 282        |                  | ))        | 18      |       | commoditati              | »        | 471<br>471 |     |                 | 2  |      | regimine                  |
| ))       | 282        | _                | »         | 19      |       | regimini                 | ))<br>)) | 471        |     |                 | 23 |      | cum                       |
| »<br>    | 282        |                  | »<br>»    | 37<br>8 |       | a pro tempore, etc       | <i>"</i> | 471        | _   | ))              |    | ult. | (?)                       |
| »        | 283<br>283 |                  | ))<br>))  | 17      |       | divinus                  | »        | 471        | _   | »               |    |      | et divinus                |
| ))       | 283        |                  | »         | 30      |       | aeternitati              | »        | 472        |     |                 | 10 |      | aeternitatis              |
| ))<br>)) | 285        |                  | »         | 37      |       | per quae                 | »        | 476        |     |                 | 5  |      | quae pro                  |
| "<br>»   | 285        |                  | <i>"</i>  | 40      |       | statui                   | ))       | 476        | a   | . » ·           | 9  |      | statu                     |
| »        | 285        |                  | 7)        | 12      |       | consolationi             | <b>»</b> | 476        | a   | , »             | 11 |      | consolatione              |
| »        | 285        | _                | <b>»</b>  | 45      |       | proptereaque             | ))       | 476        | a   | , »             | 15 |      | propterea, cum            |
| »        | 285        | ь                | ))        | 49      | )     | allatura                 | ))       | 476        | a   | ; »             | 20 |      | allaturae                 |
| ))       | 286        | $\boldsymbol{a}$ | ນ         | 7       | '     | ecclesia                 | ))       | 476        | b   | <b>»</b>        | 14 |      | ecclesiae                 |
| ))       | 286        | a                | <b>»</b>  | 19      | )     | praedictae               | ))       | 476        | b   | , ))            |    |      | et praedictae             |
| »        | 286        | a                | <b>))</b> | 28      |       | et omnimodae             | "        | 476        |     |                 |    |      | omnimodae                 |
| ))       | 286        | $\boldsymbol{a}$ | ))        |         |       | . pro tempore            | ))       | 477        | _   |                 |    | utt  | ac pro tempore            |
| ))       | 286        | _                | ))        | 17      |       | necnon                   | ))       | 477        |     |                 | 21 |      | nec                       |
| Ŋ        | 288        | _ '              | , "       | 11      |       | firmitati                | ))       | 481        |     |                 | 19 |      | firmari                   |
| ))       | 288        |                  | ))        | 26      |       | conscriptasque           | ))       | 481        |     |                 |    |      | conscriptisque            |
| ))       | 288        |                  | ))        |         |       | . addictis               | , ,,     | 483        | _   |                 | 20 |      | addicti                   |
| ))       | 289        |                  | >>        |         |       | se                       | ))       | 483        |     |                 |    |      | acquisitum vel acquisitam |
| ))       | 289        |                  | ))        |         |       | . acquisitum             | ))<br>)) | 485        |     |                 | 2  |      | sicque                    |
| "        | 290        |                  | »         |         |       | suavitatem               | "        | 480        |     |                 | 15 |      | suavitatem erectá         |
| D<br>    | 291<br>293 |                  | ))<br>))  |         |       | t. riconoscere nelli     | »        | 489        |     |                 |    | _    | riconoscerne li           |
| "        | 306        | -                | 'n        |         | _     | t. ut praelia            | »        | 50         |     |                 | 19 |      | ut praeliaret praelia     |
| »<br>»   | 309        |                  | ))        | 23      |       | dogma                    | ))       | 511        | l a | ı »             | 6  | ult  | . dogmata                 |
| <i>"</i> | 311        | _                | ))        | 3       |       | praedictis               | ))       | -516       | 3 0 | t »             | 3  |      | praedictum                |
| »        | 311        | -                | ))        |         | lul   | t. venerari              | ))       | 510        | 6 ł | 5 »             | 6  | ult  | . venerati                |
| ))       | 314        |                  | ))        | 33      | 3     | eorum                    | ))       | 520        | 0 0 | ı »             | 26 | ;    | earum                     |
| ))       | 314        |                  | »         | Ş       | i uli | . ipsae                  | ))       | 52         | 1 / | 5 »             | 13 | }    | ipse                      |
| ))       | 315        |                  | ))        | 3,      | 7     | tutum                    | ))       | 523        |     |                 | 17 |      | totum                     |
| n        | 318        |                  | n         | 10      | )     | emittere                 | »        | 52         |     |                 |    |      | . emittere dignaretur     |
| ))       | 318        | 3 b              | 10        | 20      | 0     | celeritate               | n        | 52         |     |                 |    |      | . celebritate             |
| »        | 318        | 3 <b>b</b>       | **        | 2       |       | et a nobis               | ))       | 52         |     |                 |    |      | . et nobis                |
| »        | 323        | з в              | »         | 38      |       | minusque                 | <b>»</b> | 53         |     |                 | 15 |      | hucusque (?)              |
| ))       | 323        |                  | 30        |         |       | t. eius                  | ))       | 53         |     |                 | 17 |      | eorum                     |
| n        | 324        |                  |           |         |       | t. reparationem          | ))       | 53         |     |                 |    |      | repartitionem             |
| D        | 324        |                  | ))        |         |       | t. viam                  | N)       | 53         |     |                 |    |      | . vim                     |
| n        | 325        |                  | ))        | 3       |       | irritam                  | ))       | 54         | U   | 2 »             | {  | ,    | initam                    |
|          | D.,        | 77               | T         |         | 1     | 7al VVI C                |          |            |     |                 |    |      |                           |

```
Edit, Taur. Tom. xx1.
            Elit Rom. Main. Tom. X.
                                                                        2
                                                                               in ipsa
                                                      \Gamma aq.
                                                          542 b
Fag. 326 b
                         ipsa . . . . . . . . . .
                                                                        7
                                                                               definitorum
                                                           543 a
     326 b
                  7 ult. Ex-definitorum . . . . .
                                                                         3
                                                                               fuerint
                         fuerit. . . . . . . . . .
                                                           445 a
     328 a
                   4
             1)
                         magnam
                                                           545 a
     328 a
             ))
                   5
                                                           547 b
                                                                        17
                                                                               seriem
                    ult. et seriem . . . . . . .
     329 a
             ))
                   5
                                                                         2 ult. XIII
                                                           549 b
                                                                   73
     330 b
                  22
                         XII . . . . . . . . . .
             а
                                                                        23
                                                                               Alexandri VIII
                  14 ult, Innocentii XI. . . . . .
                                                           550 \ a
     330 b
                                                                           ult. volontà nostra
                                                           553 a
                                                                        13
                         volontà. . . . . . . . .
     331 b
                  15
                                                                         7
                                                                               tenorem
                                                           554 a
     333 a
                         tenores. . . . . . . .
             3)
                                                                               aliquibus
                                                           558 b
                                                                        19
                         aliquo . . . . . . . .
     335 b
                  11
             ))
                                                                               1611
                 24 ult. 1591 . . . . . . . . . . . . . . .
                                                           559 a
                                                                         9
     335
         ь
             ))
                  28 ult. saniret . . . . . . . . .
                                                           561 b
                                                                        22
                                                                               sarciret
         a
             Ð
                                                                           ult. instituto
                                                           566 a
                                                                         1
                     ult. institutio. . . . . . .
     339 b
             'n
                   4
                         a comprobatione . . . .
                                                           566 b
                                                                   ))
                                                                         6
                                                                               ad comprobationem
                   2
     340
         a
             3)
                         communicatio. . . . . .
                                                           578 b
                                                                        17
                                                                               communicatione
                                                                   ))
     347 a
                   4
                                                                        11
                                                                           ult. Gregorio XV
                  19
                         Gregorio XIV. . . . . .
                                                           578 b
                                                                   3)
     348 a
             1)
                                                                               S. Antonini
                         S. Antonii . . . . . . .
                                                           580 b
                                                                        11
     348 a
             ))
                  23
            Edit. Rom. Main., Tom. xt.
                                                                        Il ult. explosionibus
       3 a
                  22 ult. dispositionibus . . . . .
                                                           591 b
             2)
       4 b
                                                           594 a
                                                                    ))
                                                                        21
                                                                               libertati
             ))
                  25
                         libertatis . . . . . . . .
                                                                        17
                                                                                quarum
       7 6
                  28
                         quorum. . . . . . . . .
                                                           599 b
                                                                    ))
              3)
                                                                        15 ult. easdem
                                                            600 a
       8 a
                   8
                         electioni
                   2
                         electionem . . . . . .
                                                            601 a
        8 b
              ))
                                                            601 a
                                                                        22
                                                                                negotium
                          negotiis . . . . . . . .
                                                                    ))
        8 b
              3)
                  15
                                                                                1714
                                                                        23
        9 a
              33
                  22
                          1713 . . . . . . . . . . . . .
                                                            602 a
                                                                    ))
                                                            604
                                                                         3
                                                                           ult. et ad dignitates
                  14
                          et dignitates . . . . .
       10 b
                                                                           ult. teneantur
                          tueantur . . . . . . . .
                                                            604 b
                                                                        18
       10 b
                  39
                                                                    33
                                                                         3
                                                                                per se
                                                            B05 a
       10 b
                   ))
                                                                         2
                                                                                qualitatum
       11 0
               ١,
                   21
                          qualitatis. . . . . . .
                                                            605 b
                          etiam . . . . . . . . . .
                                                                         4
       11 σ
                   23
                                                            606 b
                                                                    3)
               3)
                          si quae. . . . . . . . .
                                                                        21
                                                                                si qua
                   37
                                                            605 b
       11 0
               Ŋ
                                                                    3)
                                                                          7
                                                                                ratam habere
       11 a
                   10 ult. habere . . . . . . . . . . . .
                                                            606 a
               ))
       16 a
                    4
                          provinciae . . . . . .
                                                            611
                                                                         2
                                                                            ult. provinciis
               ))
                      ult. solitis . . . . . . . . .
                                                            612
                                                                         14
                                                                                solutis
       16 a
               "
                    3 ult. animabus. . . . . . . .
                                                            612 a
                                                                         14 ult. animalibus
       16 a
       16 b
                          eorumdem . . . . . . .
                                                            612 \ b
                                                                         20
                                                                                earumdem
               3)
                   23 ult. alienos, et agros . . . .
                                                            613 a
                                                                         1
                                                                                alienos agros
       16 b
               ))
                                                                         25
                    613 a
                                                                                ab iis qui
       16 b
               )}
                                                                    'n
                          praedictorum . . . . .
                                                                         13
                                                                                praedictarum
        18 \sigma
                    5
                                                            615 0
                                                                    ))
                   28
                           asservandis. . . . . . .
                                                            615 a
                                                                          4
                                                                                assumendis
        18 0
                   17
        19 a
                          tenores. . . . . . . . .
                                                            517 a
                                                                          5
                                                                                tenorem
                    8
                          questa santa cattedrale .
                                                                         10
        20 b
                                                            619 b
                                                                    >>
                                                                                questa chiesa cattedrale
                    4 ult. Corrado . . . . . . . .
        22 a
                                                            623 a
                                                                         16
                                                                                Corradum
                   12
                          consensu.....
        29 a
                                                            634 6
                                                                          I ult. consensus
        30 \sigma
                   32
                          patribus . . . . . . .
                                                            637 a
                                                                          5
                                                                                partibus
                                                                          7
        30 b
                   12
                           patribus . . . . . . .
                                                            637 b
                                                                     ))
                                                                                partibus
                           superponendum. . . . .
        30 b
                   23
                                                            637 b
                                                                         18
                                                                                supponendum
        31 a
                           illique . . . . . . . . .
                                                            638 a
                                                                          2 ult.
                                                                                illisque
                   23 ult. hospitalis. . . . . . . .
        34 a
                                                            614 a
                                                                          8
                                                                                hospitalium
        34 a
                   644 a
                                                                         19
                                                                                erectae
        31 b
                   11 ult. nuncupati . . . . . . .
                                                            644 a
                                                                         23
                                                                                 nuncupatorum
        34 a
                    1 ult. Renovatis . . . . . . .
                                                            644 a
                                                                         11 ult. Revocatis
                                                                     ))
        35 a
                   18
                           eiusque. . . . . . . . .
                                                            645 a
                                                                         12 ult. et usque
                   31
                          capitis . . . . . . . . .
                                                            645 \ b
                                                                          3
        35 a
                                                                     ))
                                                                                captis
                                                                                in omnibus stetit
                   30 ult. in oninibus. . . . . . .
                                                            645 b linea
                                                                         15
        37 a
                   27 ult. lateat . . . . . . . . .
                                                            649 a
                                                                         20
                                                                     n
                                                                                lateant
```

18

42 b

1714 . . . . . . . . . . .

657 b

2

1715

714 a

6 ult, et, si secus

31 ult. si secus . . . . . . . .

| Pag.       | 84 0       | ı                | ))              | 33       |          | nostra                  | Pag.     |     |                  | ))       | 17      |      | santa (?)                                                  |
|------------|------------|------------------|-----------------|----------|----------|-------------------------|----------|-----|------------------|----------|---------|------|------------------------------------------------------------|
| ))         | 86 a       | t                | ))              | 24       | ult.     | proximae                | ))       | 722 |                  | ))       | 12      |      | proxime                                                    |
| <b>)</b>   | 86 b       | ,                | ))              | 3        | ult.     | porrectam               | ))       | 723 | b                | »        | 12      | ult. | porrectam supplicationem transmisimus                      |
| ))         | 88 a       | ı                | ))              | 16       | ult.     | archiepiscopatus        | ))       | 726 | а                | ))       | $^{22}$ |      | archiepiscopus                                             |
| n          | 88 E       | ,                | ))              | 11       |          | nuncupandum             | <b>»</b> | 726 | b                | ))       | 9       |      | nuncupandos                                                |
| n          | 88 L       | ,                | »               | 36       |          | villas                  | ))       | 726 | b                | ))       | 6       | ult. | villae                                                     |
| ,,         | 89 b       |                  | ))              | 14       | ult.     | et si                   | ))       | 728 | a                | ))       | 9       |      | et sic                                                     |
| <b>)</b> ) | 89 a       | ı                | *               | 9        | ult.     | de                      | >>       | 728 | а                | ))       | 15      |      | sed                                                        |
| ))         | 89 a       | ι                | ))              | 2        | ult.     | ulira                   | *        | 728 | $\boldsymbol{a}$ | 100      | 22      |      | vere                                                       |
| ))         | 92 a       | ļ                | ))              | 20       | ult.     | professores             | ))       | 733 | i                | ))       | 10      |      | possessores                                                |
| <b>»</b>   | 92 h       | 1                | ))              | 25       |          | constituta              | *        | 734 | $\boldsymbol{a}$ | *        | 19      |      | constitutam                                                |
| ))         | 92 b       | •                | *               | 23       | ult.     | competenti              | *        | 734 | Ь                | n        | 2       |      | competentium                                               |
| » ·        | 93 a       | ı                | *               | 31       | ult.     | erectam                 | ))       | 735 | а                | ))       | 12      | ult. | erectâ                                                     |
| p          | 93 a       | l                | ))              | 23       | ult.     | regis                   | >>       | 735 | а                | 3)       | 2       | ult. | regiis (?)                                                 |
| ))         | 93 L       | ,                | ))              | 24       | ult.     | opponi                  | ))       | 736 | а                | ))       | 8       | ult. | apponi                                                     |
| n          | 94 a       | t                | "               | 4        |          | iuris patronatus        | ))       | 736 | $\boldsymbol{b}$ | n        | 24      |      | iuspatronatus                                              |
| ))         | 94 a       | ı                | <b>&gt;&gt;</b> | 10       |          | praeficiendum           | ))       | 736 | b                | ))       | 12      | ult. | praeficiendam                                              |
| n          | 94 0       | ı                | n               | 29       |          | existentes              | »        | 737 | а                | <b>»</b> | 11      |      | existentes, derogari non<br>posse nec derogatum<br>censeri |
|            | 04         |                  |                 | 1.4      | 11       |                         | ))       | 737 | Б                | ))       | 1       |      | qualibet (?)                                               |
| ))         | 94 (       |                  | »               |          |          | quaterus                | <i>"</i> | 738 |                  | ))       | 18      |      | consensus                                                  |
| "          | 94         | _                | ))              |          |          | consensu                | ,,       | 741 |                  | ))       | 20      |      | abiudicare                                                 |
| ))         | 96         |                  | ))              | 29       |          | adiudicare              | <i>"</i> | 742 |                  | »        | 14      |      | bono et utilitati                                          |
| 1)         | 96         |                  | "               |          |          | bono, ut utilitati      | 'n       | 748 |                  | 'n       |         | ult. | reintegrationem                                            |
| ))         | 101        |                  | ))              | 34       |          | reintegratione          | <i>"</i> | 749 |                  | »        |         |      | petiit                                                     |
| ))<br>))   | 101<br>101 |                  | ))              | 16<br>25 |          | petit                   | »        | 749 |                  | "        | 5       |      | se submitteret, prout se submisit                          |
| »          | 101        | Ь                | ))              | 23       | ult      | qui                     | ))       | 749 | b                | ))       | 16      | ult. | quia                                                       |
| »          | 102        |                  | 'n              | 30       |          | praememorati            | ))       | 750 | а                | ))       |         |      | praememorato                                               |
| <i>"</i>   | 102        |                  | "               |          |          | et                      | ))       | 750 |                  | ))       | 18      |      | ad                                                         |
| ,<br>*     | 104        |                  | ))              |          |          | XVII                    | ))       | 751 | а                | ))       | 10      | ult. | xxvii (?)                                                  |
| 'n         | 105        |                  | n               |          |          | non admittantur nec re- | "        | 753 | а                | ))       | 19      |      | non admittatur nec reci-<br>piatur                         |
|            | 106        | 1.               |                 | 0        | 14       | cipiantur               | ))       | 754 | Ь                | »        | 12      |      | at                                                         |
| n          | 106        |                  | 3)              |          |          | et                      | <i>"</i> | 755 |                  | ))       | 7       |      | habebant                                                   |
| "          | 107        |                  | ))              | 25       |          | habeant                 | <i>"</i> | 755 |                  | <i>"</i> | 10      |      | nuncuparent                                                |
| **         | 107        |                  | 'n              | 27       |          | nuncupaverant           | "        | 756 |                  | <i>"</i> | 20      |      | alii quidem in alienis ec-                                 |
| ,,         | 107        | O                | ,,              | 20       | ии.      | alii autem              | ,,       |     |                  | "        |         |      | clesiis canant, alii au-<br>tem                            |
| ))         | 107        | b                | ))              | 28       | ult      | inservientibus          | ))       | 756 | -                | ))       | 22      |      | regularium praepositorum                                   |
| ))         | 108        | а                | ))              | 10       | )        | regularium              | ))       | 756 |                  | ))       |         |      | scientibus                                                 |
| ))         | 108        | b                | <b>»</b>        |          |          | promanaverit            | ))       | 758 | _                | ))       | 15      |      | promanaverint                                              |
| n          | 109        | Ь                | ))              | 2.       | 3 ult    | forent                  | "        | 759 |                  | "        | 21      |      | foret                                                      |
| ນ          | 113        |                  | ))              | 27       | ī        | factionem               | n        | 765 | _                | ))       | 6       |      | nationem (?)                                               |
| <b>»</b>   | 114        | b                | "               | 34       | <u>l</u> | ac                      | ))       | 767 |                  | ))       | 1       |      | an                                                         |
| ))         | 115        | а                | ນ               | 3        | 3        | impertite               | ))       | 768 |                  | ))       | 4       | _    | impertitum                                                 |
| ))         | 118        | а                | ))              | 7        | 7        | personas                | ))       | 772 |                  | ))       |         |      | praedictam                                                 |
| ))         | 118        | а                | ))              | 34       |          | 3,                      | ))       | 773 |                  | ))       |         | ult. |                                                            |
| ))         | 118        | а                | <b>»</b>        | 19       | ) ult    | . iisque                | "        | 773 |                  | ))       | 6       |      | iique                                                      |
| ))         | 123        | а                | ))              | ć        | ult)     | . 1702                  | , »      | 781 |                  | ))       | 2       |      | 1709                                                       |
| ))         | 123        | $\boldsymbol{b}$ | ))              | 14       | uli      | . 1706                  | "        | 782 |                  | <b>»</b> |         |      | 1716                                                       |
| »          | 124        | α                | <b>»</b>        | 18       | 3        | Papa V                  | "        | 782 |                  | ))       | 23      |      | Pius Papa V                                                |
| ))         | 124        | а                | "               |          |          | . competenti            | <b>»</b> | 783 |                  | 10       | 12      |      | competentis                                                |
| W          | 124        | а                | linea           | 18       | ult.     | 1608                    | <b>»</b> |     | 3 α              |          |         |      | 1658                                                       |
| W          | 1.24       | ь                | »               | 2        |          | pastoralis              | <b>»</b> | 783 |                  | ))       | 1       |      | pastorali                                                  |
| <b>)</b> > | 126        | а                | »               | 30       | ult.     | sentiat                 | "        | 786 | <i>b</i>         | »        | 3       |      | sentiant .                                                 |

|            |            |                  | Edit.      | Ror | n. M | fain. Tom. x.                                                        |     |            |            |                  | Edi        | it         | Taur | . Tom. xxi.                                      |
|------------|------------|------------------|------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------------|------------|------------|------|--------------------------------------------------|
| Pag.       | 126        | a                | <b>»</b>   | 27  | ult. | eiusque                                                              | . I | Pag.       | 786        | b                | D          | 6          |      | cuiusque                                         |
| »          | 126        |                  | ))         | 20  |      | absolutos                                                            |     | ))         | 787        | а                | N          | 14         |      | absolutas                                        |
| <b>»</b>   | 131        | ь                | D          | 2   |      | singulos                                                             |     | <b>»</b>   | 795        | а                | 30         | 4          |      | singuli                                          |
| <b>»</b>   | 131        | ь                | *          | в   |      | ascendat                                                             |     | ))         | 795        | a.               | ))         | 9          |      | ascendant                                        |
| »          | 132        | а                | ))         | 23  |      | nuncupatae regiminis.                                                |     | N          | 796        | b                | 3)         | 8          |      | nuncupatae (praevià regi-<br>minis               |
| «          | 1:33       | а                | <b>3</b> 1 | 22  |      | proprietatem                                                         | •   | <b>»</b>   | 798        | а                | N          | 10         |      | proprietatum                                     |
| <b>3</b> ) | 133        | ıl               | <b>3</b> ) | 10  | ult. | erectae                                                              |     | ש          | 798        | Ь                | u          | 12         |      | erectâ                                           |
| ю          | 135        | b                | Ð          | 33  | ult. | emanatarum                                                           |     | *>         | 802        | b                | >>         | 10         | ult. | emanatis                                         |
| ))         | 135        | b                | ¥          | 24  | ult. | etiam per quasvis                                                    |     | Ŋ          | 803        | а                | 1)         | 2          |      | etiam quasvis                                    |
| 13         | 137        | ь                | ы          | 3   | ult. | servetur                                                             | •   | n          | 806        |                  | 'n         | 11         |      | serventur                                        |
| 13         | 14 l       | b                | N          | 25  |      | constitutionis                                                       |     | H          | 811        |                  | D)         |            | ult. | constitutioni                                    |
| »          | 141        |                  | W          |     |      | dignitates                                                           |     | N          | 812        |                  | 1)         | I          |      | dignitate                                        |
| n          | 139        |                  | N          |     | rg.  | 26                                                                   |     | ))         | 813        |                  | N          |            | ult. |                                                  |
| p          | 142        |                  | <b>)</b> 1 | 13  |      | arbitramur                                                           |     | N          | 813        |                  | <b>33</b>  | 13         |      | arbitratur                                       |
| **         | 142        |                  | **         |     |      | Pasorum                                                              |     | Ð          | 813        |                  | <b>»</b> ) | 22         |      | pagorum                                          |
| n          | 149        |                  | N          |     | ult. | eisque propterea                                                     |     | D          | 822        |                  | n          | 13         |      | eis quae propterea                               |
| u          | 159        |                  | N          | 36  |      | kalendas                                                             |     | <b>)</b> ) | 822        |                  | N          | 8          |      | nono kalendas                                    |
| n          | 153        |                  | ×          | 30  |      | tendant                                                              |     | *          | 824        |                  | ))         |            |      | tendat                                           |
| *          | 155        |                  | N          | 24  | . 14 | habuerit                                                             |     | ))         | 827        | •                | ))         |            | uit. | habuerint                                        |
| <b>,</b>   | 155        |                  | ы          |     |      | excommunicatis                                                       |     | ))         | 827<br>833 |                  | ))<br>     | 18         | 14   | cum excommunicatis in simili forma Brevis de-    |
| ,,         | 159        | а                | <b>)</b> > | 10  | uu.  | in simili forma Brev<br>quas praesentibus de<br>super expeditis habe | e-  | n          | 699        | U                | <b>)</b> ) | 10         | uii. | super expeditis, quas<br>praesentibus pro inser- |
|            |            |                  |            |     |      | volumus                                                              |     |            |            |                  |            |            |      | tis haberi volumus                               |
| ))         | 160        | а                | ))         | 36  | ult. | altera                                                               |     | <b>A)</b>  | 835        | а                | ))         | 11         |      | altero                                           |
| Ŋ          | 160        |                  | N          | 13  |      | monacho expresse pro                                                 |     | N          | 835        | b                | n          | 17         | ult. | monachi expresse professi                        |
|            |            |                  |            |     |      |                                                                      |     |            |            |                  |            |            |      | - •                                              |
| W          | 160        | b                | 3)         | 27  | ult. | quae                                                                 |     | <b>»</b>   | 836        | a                | n          | <b>2</b> 0 |      | quas                                             |
| *          | 162        | b                | n          | 15  |      | habent                                                               |     | N          | 838        | Ь                | "          | 23         | ult. | habeant                                          |
| ))         | 162        | $\boldsymbol{b}$ | n          | 19  |      | quintum                                                              |     | H          | 838        | b                | "          | 19         | ult. | quartum                                          |
| ))         | 163        | b                | ))         | 19  |      | lettere                                                              |     | n          | 840        |                  | 13         | 21         |      | letture                                          |
| <b>»</b>   | 163        | b                | ນ          | 25  |      | dichiarare                                                           | •   | ))         | 840        |                  | <b>))</b>  | 27         |      | dichiara                                         |
| n          | 168        |                  | "          | 25  |      | exaratis                                                             |     | n          | 843        |                  | n          | 17         |      | extractis                                        |
| 'n         | 167        |                  | ))         | 33  | _    | 18                                                                   | •   | u          | 846        |                  | 20         | 11         |      | 28 (?)                                           |
| W          | 170        |                  | ))         |     | ult. | alia                                                                 | •   | 3)         | 850        |                  | <b>)</b> ) | 17         |      | alias                                            |
| ))         | 172        |                  | ))         | 3   |      | ut                                                                   | •   | ))         | 852        |                  | <b>3</b> ) | 16         |      | qui                                              |
| n          | 172        |                  | »          |     | uit. | factum                                                               |     | »          | 853<br>853 |                  | ))         |            |      | factam                                           |
| υ<br>      | 172<br>172 |                  | <i>)</i> ) | 25  | . 14 | ad quos                                                              | •   | »<br>»     | 854        |                  | ))<br>))   |            |      | ad quod<br>et dominii                            |
| ,,         | 172        |                  | "          |     |      | in dominii                                                           | •   | <i>))</i>  | 854        |                  | ,,<br>,,   | I          | uii. | praestari                                        |
| ))<br>))   | 173        |                  | »<br>»     | 32  | ши.  | praestare                                                            |     | 'n         | 854        |                  | »          |            | a.lt | quibus, etiamsi                                  |
| "          | 173        |                  | "          | 15  |      | etiamsi                                                              |     | <br>(4     | 855        | _                | »          | 18         |      | concessam                                        |
| 'n         | 173        |                  | ,,         | 26  |      | poterunt                                                             |     | ))         | 755        |                  | »          |            | ult. | poterant                                         |
| »          | 174        |                  | ))         | 33  |      | responderunt                                                         |     | <i>x</i> ) | 857        |                  | ))         | 25         |      | respondere                                       |
| »          | 174        |                  | ))         | 35  |      | continentur                                                          |     | ))         | 857        | ь                | D          | 27         |      | continetur                                       |
| (د         | 175        |                  | ))         | 20  |      | ut                                                                   |     | <b>»</b>   | 858        |                  | <i>y</i>   | 6          |      | et, ut                                           |
| μ          | 175        |                  | <b>)</b> ) | 37  |      | Urbis                                                                |     | <b>»</b>   | 858        | $\boldsymbol{b}$ | D          | 19         | ult. | votis                                            |
| »          | 176        | a                | 'n.        | 27  |      | aut medicina                                                         |     | W          | 860        | ь                | N          | 1          |      | necnon eos quos in arti-<br>bus aut medicina     |
| <b>»</b>   | 176        |                  | ×          | 42  |      | ac in eis                                                            |     | 1)         | 860        |                  | W          | 17         |      | ac eis                                           |
| »          | 176        |                  | *          |     | ult. | officii                                                              |     | N          | 860        |                  | 26         |            |      | officiis                                         |
| ))         | 176        |                  |            | 21  |      | quibus 4                                                             |     | N          | 861        |                  | »          |            |      | quibusvis                                        |
| »          | 180        |                  | linea      |     |      | intercedit                                                           |     | ))         | 863        |                  |            |            |      | accedit                                          |
| "          | 183        |                  | »          |     |      | erectum                                                              |     | "          | 867        |                  | »          |            |      | erectam                                          |
| D          | 213        | a                | ))         | 19  | ult. | pinguem                                                              |     | n          | 876        | a                | ν          | 4          | иιг. | pinguem convertimus                              |

<sup>(1)</sup> At ed. Main, recte legit quibusvis.

|           |        | £ 101.     | 1000 |        |                            |            |       |     |                |    |      |                            |
|-----------|--------|------------|------|--------|----------------------------|------------|-------|-----|----------------|----|------|----------------------------|
| Pag.      | 213 a  | » ·        | 14 " | elt.   | agemus                     | Pag.       |       |     | <b>»</b>       |    |      | egemus                     |
| 19        | 213 b  | ))         | 22   |        | inflammantia               | 'n         | 876   | Б   | ))             | 3  | ult. | flammantia                 |
| ))        | 216 a  | ))         | 8 u  | ılt.   | quarum                     | ×          | 879   | a   | >>             | 8  |      | quarum una                 |
| ))        | 216 b  | ))         | 24   |        | servat                     | 33         | 879   | a   | <b>)</b> )     | 5  | ult. | sumat                      |
| "         | 217 a  | ))         | 12   |        | definitori                 | ))         | 880   | a   | ))             | 9  |      | definitore                 |
| <i>"</i>  | 222 a  | ))         | 12   |        | publicis                   | n          | 882   | a   | ))             | 3  |      | tam publicis               |
|           | 222 a  | ))         |      | . 7 #  | regularium                 | *          | 882   | b   | *              | 14 |      | regularium praepositorum   |
| "         | 222 b  | ))         | 17   |        | ibidem                     | ))         | 882   |     | ))             |    | ult. | itidem                     |
| 14        | 223 α- |            | 1,   |        | expressis insertis         | <b>)</b> ) | 883   |     | ))             |    | _    | expresso inserto           |
| *         |        |            | 10   |        | •                          | ))         | 884   |     | ))             |    |      | tenorem                    |
| 13        | 224 a  | n          | 18   |        | tenore                     | ))         | 884   |     | »              |    |      | praedicto                  |
| ))        | 224 a  | "          | 25   |        | praedicti                  | <i>"</i>   | 887   |     |                |    |      | non possint                |
| )+        | 227 a  | ))         | 26   | ٠.     | non posse                  |            | 890   |     | ))             | 15 |      | corroboremus dispona-      |
| ×         | 228 b  | D          | 6 1  | ili.   | corroboramus dispo-        | ,,         | 0.70  | U   | "              | 10 |      | mus                        |
|           | 000    |            | 0/3  |        | nimus                      | n          | 891   | α   | <b>,</b> ,     | 6  |      | et quibus utuntur, potiun- |
| p         | 229 a  | N          | 22   |        | et eis utantur, potiuntur, | "          |       | .,  |                |    |      | tur, fruuntur et gaudent,  |
|           |        |            |      |        | fruuntur et gaudent,       |            |       |     |                |    |      |                            |
|           |        |            |      |        | seu habere, uti, potiri    |            |       |     |                |    |      | seu habere, uti, potiri    |
|           |        |            |      |        | et gaudere possint et      |            |       |     |                |    |      | et gaudere possunt, ha-    |
|           |        |            |      |        | debeant                    |            |       |     |                |    |      | beant et eis utantur, po-  |
|           |        |            |      |        |                            |            |       |     |                |    |      | tiantur, fruantur et gau-  |
|           |        |            |      |        |                            |            |       |     |                |    |      | deant, seu habere, uti,    |
|           |        |            |      |        |                            |            |       |     |                |    |      | potiri et gaudere pos-     |
|           |        |            |      |        |                            |            |       | _   |                |    |      | sint et debeant.           |
| W         | 230 b  | **         | 18   |        | regularium                 | ))         | 893   |     | 'n             | 17 |      | regularium praepositorum   |
| <b>»</b>  | 230 b  | n          | 19   |        | relationes                 | *          | 893   | b   | n              | 17 |      | relationem                 |
| ))        | 232 a  | , ,,,      | 29   | ult    | . iudicasse                | *          | 895   | а   | ))             | 2  | ult. | iudicasset                 |
| ы         | 232 a  | . ))       | 25   | ult.   | . quinquennio              | Э          | 895   | Б   | n              | 2  |      | de quinquennio             |
| <b>1)</b> | 232 a  | ))         | 15 1 | ult.   | . nominandi                | *          | 895   | b   | ы              | 15 |      | nominandis                 |
| <b>»</b>  | 232 a  | 44         | 6    | ult    | , faciendi                 | »          | 895   | b   | ))             | 25 |      | faciendas                  |
| ы         | 233 b  | ))         | 24   |        | existit                    | D          | 898   | a   | "              | 5  |      | existis                    |
| <br>(4    | 236 a  |            | 10   |        | taxas                      | <b>»</b>   | 901   | a   | · ))           | 14 | ult. | taxam                      |
| 10        | 243 a  |            | 21   |        | pertinentia                | ))         | 905   | Ь   | þi             | 4  | ult. | pertinens                  |
| <i>"</i>  | 243 8  |            | 5    |        | remissa                    | э          | 906   | ь   | ))             | 21 |      | remissae                   |
| "         | 244    |            | 31   |        | quorum                     | ы          | 908   | a   | <b>»</b>       | 5  |      | quarum                     |
| *         | 244 a  |            |      | as I t | t. loca                    | <b>»</b>   | 908   | a   | ,,,            | 5  | ult. | loco                       |
| "         | 244 a  |            | 13   |        | admissa                    | <b>,</b>   | 908   |     | *              |    |      | admissis                   |
|           | 245    |            | 13   |        | conflagravit               | )4         | 909   |     | ))             | 17 |      | conflagraverit             |
| *         | 245    |            |      | 4.74   | t. exhibentes              | Э          | 910   |     | ) <del>)</del> | 15 |      | exhibendam                 |
| *         | 245 6  |            |      | _      | t. praesentavit            | ))         | 910   |     | 'n             |    | 4111 | praesentaverit             |
| ))        |        |            | 9    | uu     | -                          | <i>"</i>   | 910   |     | ,,             | 9  | u.,, | volentes                   |
|           | 245 l  |            |      | 4.14   | nolentes                   | <i>"</i>   | 911   |     | "              | 6  |      | Ecclesia reservavit        |
| ))        |        |            |      |        |                            | "          | 911   |     | <i>"</i>       | 9  |      |                            |
| ))        | 245 8  |            |      | uu     | nostros                    |            | 911   |     | _              |    |      | nostras                    |
| ))        | 246 6  |            | 17   |        | data                       | "          |       |     | "              | 14 | . 1. | a data                     |
| ))        |        |            | 1    | ٠.     | plenum                     | ))         | 912   |     | "              |    | uii. | ad plenum                  |
| μ         |        |            |      |        | t. in                      | "          | 915   |     | H              | 9  |      | ita                        |
| ).        |        |            |      | ui     | t. conventus               | ы          | 915   |     | n              | 23 |      | conventibus                |
| ))        |        |            | 14   | _      | fratribus                  | ,,         | 915   |     | <b>&gt;</b> )  | 9  |      | fratribus nostris          |
| ))        |        |            | 13   | ull    | t. 1712                    | ))         | 916   |     | n              | 18 |      | 1712 expeditas             |
| N         |        |            | 21   | ult    | t. in corporis             | <b>»</b>   | 917   |     | ))             | 1  |      | in corpore                 |
| **        |        |            | 19   | ult    | t. ullo                    | ))         | 917   |     | <b>3</b> )     | 3  |      | nullo                      |
| ))        | 250    | <b>3</b> » | 27   | uli    | t. quindenniorum           | ))         | 918   |     | »              | 15 |      | quindenarium               |
| ):        | 251    | b »        | 22   |        | coarctata                  | ))         | 920   |     | ))             | 10 |      | coarctatio                 |
| ))        | 251    | b »        | 24   |        | esset                      | ы          | 920   | ) b | ))             | 12 |      | esse                       |
| )3        | 252    | ı »        | 3    |        | illius                     | ы          | 921   | la  | ))             | 20 | 1    | illorum                    |
| <b>»</b>  | 252    | <b>z</b> » | 33   |        | quod                       | »          | 921   | ь   | ))             | 10 |      | quo ad                     |
| ))        | 253    | a line     | a 3  |        | cathedrales                | *          | 929   | 2 Ь | linea          | 17 | ult. | cathedralis                |
| ))        | 254    | a b        | 16   |        | distributive               | ,,         | 924   |     | μ              | 1  |      | iustitiae distributivae    |
| )         |        |            |      | ult    | t. Castellas               | ))         | 92    |     |                |    | u1t  | Castellanas                |
| ~         | '      | ,,         |      |        |                            | ,,         | ~ ~ ~ | ,   | "              | -  | **** | ***********                |

|       | _   |       | _    |     |
|-------|-----|-------|------|-----|
| Edit. | Rom | Main. | Tom. | XI. |

|            |              | Edit. | Rom. Main. Tom. xt.  | Edit.          | faur. Tom. xxi.             |
|------------|--------------|-------|----------------------|----------------|-----------------------------|
| Fag.       | 254 B        | ,     | 20 ult. sit          | Pag. 925 b w 5 | sic                         |
| ))         | 254 b        | ))    | 4 ult. Castellas     | n 925 b n 22   | Castellanas                 |
| »          | $255 \sigma$ | ))    | 22 Castellas         | » 926 a » 6    | Castellanas                 |
| ))         | 255 a        | ))    | 29 fuerat            | » 926 a » 14   | fuerant                     |
| 'n         | 257 b        | ))    | 20 perlatum est      | » 929 b » 24   | perlatum sit                |
| 'n         | 257 b        | ))    | 28 ult. movere       | n 930 a n 2    | manere                      |
| 'n         | $259 \ a$    | Z,    | 20 executione        | » 932 a n 13   | ult, executione praecipimus |
| ))         | 259 a        | ))    | 36 pro loco          | n 932 h » 9    | pio loco                    |
| 3)         | 259 b        | n     | 2 locis              | » 933 a » 5    | loci                        |
| >>         | 260 a        | ))    | 7 erigentem          | x 931 a = 4    | vigentern                   |
| >>         | 260 b        | ) ))  | l in obsequii        | » 934 b » 10   | ult. in obsequiis           |
| >>         | 260 b        | 3)    | 27 ult. nominandis   | » 935 a » 3    | ull, in nominandis          |
| 1)         | 261 b        |       | 8 itineri            | » 936 b » 13   | ult. itineris               |
| 1)         | 263 b        | 1)    | 5 proinde            | » 940 a » 2    | ult. perinde                |
| "          | 264 0        |       | 8 in praesentium     | n 941 a n 5    | ult. praesentium            |
| 23         | 264 b        |       | 16 ull. perennet     |                | ult. perennent              |
| »          | 265 a        |       | 20 ult. compendium   |                | ult. gaudium (?)            |
| "          | 266 a        |       | 16 ult. quasdam      | » 944 b » 22   | per quasdam                 |
| >>         | 266 a        |       | 3 ult. ut dieti      |                | ult. quod, ut dicti         |
| 1)         | 267 a        |       | 15 magistrum         | » 946 a » 14   | magistri                    |
| 33         | 208 0        |       | 6 numerantur         |                | ult. numerentur             |
| »          | 269 a        |       | 33 ult. tune prioris | » 949 a » 4    | tunc temporis prioris       |
| 3)         | 269 6        |       | 9 ult. propugnata    |                | ult. propagata              |
| 3          | 269 b        |       | 37 impetratum        | » 950 a » 2    | impetratam                  |
| 3)         | 270 l        |       | 7 erga illa          | » 951 a » 19   | erga illos                  |
| 3)         | 271 a        |       | 19 ne                | » 952 a » 9    | nec                         |
| ))         | 271 6        |       | 27 quorum            | » 952 a » 19   | quarum                      |
| Ю          | 273 a        |       | 21 necessariam       | » 954 a » 16   | necessarium                 |
| ))         | 273 a        |       | 11 ult. iudaei       |                | ult, iudaeis                |
| <b>)</b> ) | 277 6        |       | 34 active passive    | » 957 a » B    | activae passivae            |
| D          | 278 t        | ) ))  | 25 1726              | » 958 b » 3    | ult. 1724                   |

-

# CLEMENS XI

#### PAPA CCXLVII

Ab anno mdcc ad annum mdccxxi.

An. C. 1700 CLEMENS XI, Urbinas, Ioannes Franciscus antea vocatus, Caroli Albani filius, S. R. E. cardinalis tituli S. Silvestri in Capite, Summus Pontifex electus fuit anno MDCC, die xxIII novembris; coronatus vero die vIII decembris; creavitque cardinales Lxx. Vixit annos LxxI, menses VII, dies xxv; sedit autem annos xx, menses III, dies xxvI. Obiit die xix martii anni MDCCXXI, et sepultus fuit in Basilicà Vaticanà. Vacavit Sedes mensem I, dies xx.

Ī.

Conceduntur gratiae et privilegia conclavistis postremi conclavis.

Clemens Papa XI.

URBIS.

Concedit ut liqua ut in Clementis X constitutione editâ MDCLXX, die XXVIII maii, pontificatus 1).

Fiat I. F.

1 Ab Innocentio XII concessa fuere similia privilegia constit. edit. MDCXCI, die 15 iulii, pontif. 1; et ab Innocentio XIII constit. edit. MDCCXXI, die 18 maii, pontif. 1.

Bull. Rom. - Vol. XXI.

Datum Romae, apud S. Petrum, vi idus An. C. 1700 decembris, anno 1.

Dat. die 8 decembris 1700, pontif. anno 1.

Nomina autem ipsorum conclavistarum sunt haec quae sequentur.

Petrus Sanctes de Fantibus presbyter Camerinensis, abbas Ss. Felicis et Adaucti Firmanae dioecesis, Candidus Cassina presbyter Novocomensis, canonicus insignis basilicae S. Mariae Transtyberim, Iustinianus Chiapponus de Rossana, presbyter Rhegiensis, perpetuus beneficiatus basilicae Principis Apostolorum de Urbe, Bernardinus Portus, presbyter Bononiensis, perpetuus beneficiatus basilicae Lateranensis, Petrus Orlandus presbyter Romanus, canonicus praedictae insignis basilicae S. Mariae Transtyberim, Leo Battellus, presbyter Romanus, perpetuus beneficiatus praedictae basilicae Lateranensis, magistri caeremoniarum : Guido Passioneus clericus Forosemproniensis, sacri collegii secretarius, abbas S. Mariae de Mutini nullius seu Feretranae dioecesis, Bartholomaeus Massacus prior S. Petri in Marsano clericus de Monte Ponte Politiano, Ioseph Maganza clericus abbatiae S. Hilarii nullius dioecesis provinciae Ravennatensis, nostri dum cardinalatus honore fungebamur: Carolus de Serte clericus Parisinus, Iacobus Sardinus clericus Lucensis, Carolus Regnault laicus Rothomagensis, Emmanuelis Theodosii Portuensis Bullionii; Antonius Mancinellus pres-

byter de Canepina Orthanae dioecesis, Bartholomaeus Rocchus laicus Bononiensis, Nicolai Tusculani Acciaioli; Alexander Bonaventura presbyter Urbinatensis, canonicus praedictae insignis basilicae S. Mariae Transtyberim, Petrus Franciscus Giampè presbyter de Fabriano, Camerinensis dioecesis, perpetuus beneficiatns basilicae Principis Apostolorum de Urbe, Hieronymus Faicus laicus Romanus, Gasparis Sabinensis de Carpineo; Olivarius Cervinus Ninon de la Forest, clericus Chorisipitensis, Gaspar Cathel de Monaco Bavariae, Caesaris Albanensis d'Estrès, venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium: Ioannes Franciscus de Bertis presbyter Ariminensis, Ioannes Baptista Blancus clericus Pisanus, Benedictus Sala laicus abbatiae Sublacensis, Caroli tituli S. Laurentii in Lucinâ cardinalis Barberini; Paulus Farella abbas S. Mariae de Strada, archidiaconus cathedralis Beneventanae, presbyter Muranus, Carolus Maria Planettus abbas S. Mariae Decoratae et commendatarius Ss. Demetrii et Bonifatii Neapolis, clericus Æsinus, fratris Vincentii tituli S. Xysti Ursini; Ioannes Baptista Gagni presbyter Foroliviensis, Iulius Caesar Melchiorius laicus Caesenatensis, Dominicus Cencianus laicus Florentinus, Francisci tituli S. Matthaei in Merulana Nerlii; Galatius Campana presbyter e Castro Parrani Urbevetanae dioecesis, Franciscus Mazzarinus laicus Ariminensis, Iacobus Dolinus laicus Ripae Novocomensis dioecesis, Galeatii tituli S. Praxedis Mariscotti; Paschasius Melchiorius presbyter de Petrella Cicoli Reatinae dioecesis, Franciscus Maria Luca laicus Romanus, Fabritii S. Chrysogoni Spadae; Antonius Piersantes clericus de Matelica Camerinensis dioecesis, Timotheus Augustinellus laicus Perusinus, Iacobos Papuccinus laicus Bononiensis, Ioannis Baptistae tituli S. Mariae Transtyberim Spinulae; Antonius Maria Galantara clericus Fanensis canonicus, Philippus Antonius Borgia presbyter Velliternus, Stephanus Fontana laicus ab Aqualagna Urbinatensis dioecesis, Savi tituli S. Petri ad Vincula Millini; Claudius Sacchettus 1 Deest episcoporum (R. T.).

Mediolanensis, Hercules Vastarobba clericus Bononiensis, Nicolaus de Spaz Leodiensis, Urbani tituli S. Bernardi Sacchetti; Hieronymus Caietanus Durinus clericus Novocomensis, Carolus Iosephus Massiminus presbyter dioecesis Montisregalis in Pedemontio, Christophorus Matthaeus clericus Romanus, Marcelli tituli S. Priscae Duratii; Ioannes Dominicus Transi laicus Romanus, Nicolaus Secci clericus Assisiensis, Marci Antonii tituli S. Marci Barbadici; Petrus de Tensin clericus Grationopolitanus, Gaspar Magnon presbyter et canonicus eccclesiae Grationopolitanae, Antonius laicus Grationopolitanus, Stephani tituli S. Mariae Angelorum le Camus; Franciscus Monacellius de terrâ Schigiae presbyter Eugubinae dioecesis, Blasius Clementi laicus Spoletinus, Petri Matthaei tituli S. Marcelli Petrucci; Franciscus Xaverius Guicciardus Rhaethus canonicus Curiensis, presbyter Novocomensis dioecesis, Gaspar Mola laicus Bononiensis, Leandri tituli Ss. Nerei et Achillei Coloredi; Marinus Martellus presbyter Ariminensis dioecesis, Dominicus Bergerius laicus Romanus, Ioannis Francisci tituli S. Mariae in Aracaeli Nigroni ; Antonius Angelus Cotinus de terrâ Staphili Auximanae dioecesis, Antonius Campanarius clericus Camerinensis, Bandini tituli S. Pancratii Panciatici; Ascanius de Silvestris presbyter Senensis, Angelus Carocci laicus Urbevetanus, Iacobi tituli Ss. Marcellini et Petri Cantelmi; Franciscus Papottus presbyter Carpensis nullius dioecesis, Ioannes Laurentius Sancti laicus Romanus, Ferdinandi tituli S. Balbinae de Abdua; Petrus Guyoz Parisinus, Iacobus la Baume laicus Montis Pesulani, Natalis Mayeu Desutyers laicus Baiocensis, Tussani tituli S. Callixti de Janson Forbin; Laurentius Biottus clericus de Crespano Patavinae dioecesis, Iacobus Becccarius laicus Ariminensis, Ioannis Baptistae tituli S. Laurentii in Pane et Perna Rubini; Ioseph Maria Francischinus presbyter, 1 laicus Florentinus, Francisci tituli S. Sabinae Iudice; Matthaeus Antonellus presbyter Lucensis, Fidorus Buceius de Zagarolo Praenestinae dioecesis, Dominicus

1 Vid. deesse unius conclavistae nomen (R. T.).

Pierius de S. Elpidio Firmanae dioecesis, Ioannis Baptistae tituli S. Anastasiae Costaguti; Ioannes del Soldato presbyter Florentinus, Antonius Lancisus laicus Florentinus, Iacobi tituli S. Caeciliae Morigia; Franciscus de Abbatibus clericus Pisaurensis, Ioseph Lambot laicus Namurcensis, Sebastiani Antonii tituli Ss. Quatuor Coronatorum Tanara; Ioannes Vincentius de Caesaris clericus Romanus, Marcus Mittarellus clericus coniugatus a S. Angelo dioecesis Civitatisducalis, Iacobi tituli S. Mariae in vià Boncompagni; Comes Carolus de Tournon presbyter Taurinensis, Iacobus Perottus laicus Pistoriensis, Balthassaris tituli S. Petri in Monte Aureo Cincii; Ioseph Floravantius presbyter Sabinensis, Franciscus Maria Massa laicus Imolensis, Thaddaei Aloysii tituli S. Alexii del Verme; Ioannes Baptista Sidottus presbyter Panormitanus, IIoratius Natimbene presbyter de S. Genesio Camerinensis dioecesis, fratris Thomae Mariae tituli S. Clementis Ferrarii S. Clementis nuncupati; Comes Philippus Rinaldus a Turre abbas S. Mariae de Rhado, presbyter Albensis in Pedemontio, Petrus Gozzius laicus e Bugella Vercellensis dioecesis, Iosephi tituli S. Mariae Transpontinae Sacripantes; Petrus Paulus Avi clericus Camerinensis, Camillus Chiupettus laicus Romanus, fratris Henrici tituli S. Augustini Noris; Ioannes Iacobus de Nigris presbyter Venetus canonicus Patavinus, Blasius Matthaeinus laicus Ariminensis, Georgii tituli Ss. Duodecim Apostolorum Cornelii; Raymundus Formentin clericus Parisinus, Dionysius Massinglant laicus Rothomagensis, Petrus Lesuè Bellovacensis, Petri tituli SS. Trinitatis in Monte Pincio de Coislin; comes Franciscus Maria Merlinus presbyter Foroliviensis, Bartholomaeus Fantinus laicus Mutinensis, Fabritii Ss. Ioannis et Pauli Pauluccii; Iulius Antonius Zannellettus laicus Mutinensis, Ioannes Mancinus presbyter a Palumbaria Sabinensis dioecesis, perpetuus beneficiatus basilicae Lateranensis, Nicolai tituli S. Bartholomaei in insulâ Radolovici; Ioseph Antonius Ventorinus, clericus Pontremulensis, Lunensis Sarzanensis dioece-

sis, Cyrillus de Giannellis Lucensis dioecesis, Iosephi Archinti, ... ; Paulus Ignatius Guglielmi Æsinus, Carolus Bentinus clericus Fayentinus, Gaspar Lauri laicus a Loro Firmanae dioecesis, Andreae tituli S. Mariae de Populo de S. Cruce; Thomas Cervinus clericus de Monte Politiano abbas Ss. Petri et Benedicti de Vivo Pientinae dioecesis. Matthaeus Antonius Natali presbyter Cremonensis, Marcelli tituli S. Martini in Montibus de Aste; Petrus Silius presbyter Venetus, Danielis Marci tituli S. Susannae Delphini; comes Oddo de Oddis laicus Perusinus, Vincentius Lori laicus Romanus, Sperelli tituli S. Ioannis .ante Portam Latinam Sperelli; Ioannes Baptista Alippius clericus Typhernas, Gabriel Simi laicus de Pescia nullius dioecesis, Ioannis Mariae tituli S. Pudentianae Gabriellis; Eusebius Benaudot clericus Parisinus, prior S. Cristophori de Castroforti dioecesis Parisiensis, Petrus Dacque laicus Ambianensis, Petrus Charcot laicus Bellicensis, Ludovici Antonii de Noailles; Franciscus Tucci clericus Ducensis, Ioannes Christophorus Bermeitinger presbyter Passaviensis, Ioannes Baptista Risak laicus Leodiensis, Ioannis Philippi de Lamberg, presbyterorum S. R. E. cardinalium: Ioannes Palmegianus de Pina Billorum presbyter Feretranae dioecesis, Ascanius Bartoccinus clericus de Marsciano Perusinae dioecesis, Carolus Nuntius Julier clericus Romanus, Benedicti S. Mariae in Vialatâ Pamphilii; frater Scipio Cigala, Ordinis sancti Ioannis Hierosolymitani, clericus Messanensis, marchio Ioannes Thaddaeus Canale clericus Reatinus, Fulvii Ss. Cosmae et Damiani Astallii; marchio Alexander Capponus clericus coniugatus Florentinus, Petrus Andreas Forzonius Accolatus laicus Florentinus, Ioseph Bonellus clericus Cameriensis, Francisci Mariae S. Mariae in Domnica Medices; Franciscus Maria Campellus laicus Spoletinus, Laurentius Pini laicus Romanus, Petri S. Laurentii in Damaso Ottoboni; Matthaeus Cortiolionus presbyter Ariminensis, Natalis Ancaranus laicus Faventinus, Caroli S. Agathae Bichii; Franciscus Wrmundus Arborius de Gattinaria

1 Deest nomen et titulus cardinalis (R. T.).

clericus Taurinensis, Nicolaus Antolinus clericus Lauretanae dioecesis, abbas S. Ioannis in Persica Recinetensis, Iosephi Renati sancti Georgii Imperialis; Antonius Dominicus Pantus clericus Pisaurensis, Augustinus Luperahiolus laicus de Gallasio Sabinensis dioecesis, Aloysii S. Mariae in Porticu Homodei; Pompeius Torsius clericus Orthanus, Petrus Chellen clericus Hamburgensis, Francisci S. Angeli in Foropiscium Barberini; Philippus Gambardelli clericus Amalphitanus, Thomas Lucarellus laicus Romanus, Laurentii S. Mariae in Aquiro de Alteriis; Franciscus Antonius Palutius presbyter Sabinensis, Ioannes Rapa laicus Ianuensis, Ioannis Baptistae S. Caesarii Spinolae S. Caesarei nuncupati; Ludovicus Faitout clericus Lingonensis, Antonius Touurnier laicus Lugdunensis, Alexander Pouchart laicus Coenomanensis, Henrici S. Nicolai in Carcere Tulliano de la Grange de Arquyan; Ioannes Cantarenus laicus Venetus, Albertus Maria Falletti laicus Taurinensis, Vincentii S. Eustachii Grimani diaconorum S. R. E. cardinalium: frater magister Paulus Marianus a S. Flora Ordinis eremitarum sancti Augustini, prosacrista; frater magister Petrus Antonius de Rubeis, procurator generalis Ordinis Servorum Beatae Mariae Florentinus, frater magister Felicianus Corellus de Fulgineo, Ordinis eremitarum sancti Augustini, subsacrista; Ioannes Torrinus clericus Pisanensis cnm praedicto fratre magistro Mariano prosacrista; Henricus Tillou Clivius presbyter Coloniensis dioecesis, cum dicto secretario sacri collegii; Ernestus Hermannus Zieglieri clericus Monasteriensis dioecesis, cum dicto secretario sacri collegii; Ioseph Zaffontius presbyter Senensis, canonicus insignis basilicae S. Mariae Transtyberim, custos fontis et aquarum conclavis; Ioannes Maria Lancisius Romanus, Iacobus Sinibaldus Romanus, medici physici; Marius Cecchinus de Licciana Sarzanensis dioecesis, chirurgus; Iacobus Mansuetus Romanus, aromatarius; Antonius Berionus a Montesancto Firmanae dioecesis, Antonius Fantonus Aretinus eius auxiliarius, Marcus Antonius Adrianus Romanus, Ioannes Dominicus Gen-

tilis de terrà S. Angeli dioecesis Civitatisducalis, barbitonsores; Ioannes Grancus Ferrariensis, Antonius Antimanus de Vignola Mutinensis dioecesis, eorum auxiliatores; Dominicus Gianninus Romanus, faber lignarius; Ioannes Baptista Amatus Urbinatensis dioecesis, faber caementarius; Antonius Maria Marino a S. Genesio Camerinensis dioecesis, famulus magistrorum caeremoniarum; Ambrosius Rosatus, Andreas Bissini, Andreas Campi, Andreas Montini, Angelus Mericonus, Antonius Bianchi, Antonius Cantonus, Antonius Paoletti, Antonius Sella, Bartholomaeus Onginus, Carolus Catenaccius, Carolus Antonius Gratioli, Caesar Calfieri, Dominicus Gilosius, Dominicus Pedusius, Donatus Agostini, Hieronymus Benvenuti, Ioannes Antonius Manzolius, Ioannes Baptista Barotius, Ioannes Baptista Branca, Ioannes Baptista Giaschettus, Ioannes Baptista Soppa, Ioannes Franciscus Connella, Ioannes Mollarius, Ioseph Campestri, Ioseph Fabri, Ioseph Mancinus, Laurentius Algerinus, Marcus Antonius Colletta, Matthaeus Madritius, Matthaeus Pellegrini, Pancratius Sfascia, Paschalis Guardus, Paulus Minolius, Sebastianus Ciampus, Stephanus de Stephano, Thomas Mancinus, scopatores conclavis.

II.

Confirmatur decretum definitorii generalis Minorum de Observantia Recollectorum, quo statuitur ut provincia Coloniensis restituat provinciae Argentinensi quatuor coenobia '.

Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

- § 1. Exponi nobis nuper secerunt di- Quomodo dilecti filii fratres provinciae Argentinen-amiserit et po-
- 1 Ab Innocentio XII const. edit. MDCXCIII, die 21 novembris, pontif. III, confirmata fuit erectio trium coenobiorum in provincia Baetica; et in huius pontificis const. ed. MDCCII, die 15 septembris, pontif. II, extat unio quorumdam coenobiorum provinciae Castellae.

stea recupera-sis, Ordinis Minorum sancti Francisci de

Observantià Recollectorum nuncupatorum, quod, cum ipsi aliàs, occasione bellorum atque haeresum quae Palatinatum Rheni afflixerunt, quatuor conventibus ad dictam provinciam pertinentibus, nempe Heydelbergensi, Oppenheimensi, Crucenacensi et Lutrensi, a fratribus provinciae Coloniensis eiusdem Ordinis occupatis, privati remansissent, pro illorum vero restitutione obtinendà articulum restitutionis huiusmodi viâ iuris in capitulo generali dicti Ordinis in hac almâ Urbe nuper celebrato cognosci et decidi curassent, proposito eodem articulo, discussâque controversià inter Argentinensem et Coloniensem provincias praedictas circa dictos quatuor conventus in definitorio generali Ordinis praedicti die xi iunii proxime praeteriti habito, idem definitorium generale, visis ac examinatis utriusque partis iuribus, determinavit et praecepit ut dicta provincia Coloniensis supradictos conventus provinciae Argentinensi praedictae integre restitueret, et aliàs prout uberius continetur in ipsius definitorii generalis decreto desuper emanato, ac ex illius actis deprompto, tenoris qui sequitur, videlicet:

Decretum deiunii editum.

- « Frater Ioannes Rondero, sacrae theologiae lector iubilatus ac Ordinis generalis secretarius, omnibus has visuris testificor et fidem facio, quod inter acta congressus definitorii generalis celebrati die xi iunii, anni huius MDCC, habentur sequentia a reverendissimo patre ministro generali confirmata, scilicet:
- « Visa controversià inter Argentinensem, seu Alemaniae, et Coloniensem provincias Recollectorum circa quatuor conventus, videlicet, Heidelbergensem, Oppenheimensem, Crucenacensem et Lutrensem, visisque et examinatis utriusque partis iuribus, determinat definitorium generale et praecipit ut
  - 1 Edit. Main. legit Rhenis (R. T.).

provincia Coloniensis suprarelatos conventus statim cum omnibus suis antiquis limitibus, iuribus, mobilibus et immobilibus, aliisque appendentibus et dependentibus, patribus praesatae provinciae Argentinensis integre restituant. Datum Romae, apud S. Mariam de Aracaeli, sub definitorio generali hac die xi iunii anni mdcc. — Frater Ioannes Duran DEL MONTIO definitor generalis et secretarius».

» Quae quidem acta, prout iacent, ex actis supramemorati congressus definitorii generalis constant, ad quae me refero. In quorum fidem praesens transumptum propriâ manu subscriptum, ac Ordinis minori sigillo communitum, dedi in hoc S. Francisci Aracaelitano conventu de Urbe die xiv mensis iunii anni MDCC ».

§ 2. Cum autem, sicut eadem expo-Confirmatio sitio subiungebat, dicti exponentes decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent: nos, specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, et attentà relatione bonae memoriae Alderani, dum vixit, episcopi Ostiensis, eiusdem S. R. E. cardinalis Cybo nuncupati, qui Ordinis praedicti apud nos et Sedem Apostolicam protectoris munere tunc fungebatur, super praemissis ipsis cardinalibus factă, praeinsertum definitorii generalis decretum

auctoritate apostolicà, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

Clau-ulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere, et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, Ordinis provinciarum et conventuum huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, aut quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxII decembris MDCC, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 22 decembris 1700, pontif. anno I.

III.

Mandatur continuatio visitationis apostolicae ecclesiorum et locorum piorum Urbis <sup>2</sup>

#### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Cum felicis recordationis Innocenstitutio visitatius Papa XII, praedecessor noster, circa tionis ap bulling ap bul pontificatus sui primordia pastoralem centio XII praecleri Romani, omniumque almae Urbis choalae. ecclesiarum, piorumque locorum et operum visitationem instituerit, eamque ipsemet in patriarchalibus eiusdem Urbis ecclesiis inchoaverit, ac sibi in eo munere adiutores nonnullos ex sacro venerabilium fratrum nostrorum, tunc suorum, S. R. E. cardinalium collegio elegerit et assumpserit, eisque quosdam Romanae Curiae praelatos et alios subinde cardinales adiunxerit, qui visitationem ipsam peragerent, et negotia illam concernentia expedirent, ac secretarium, iudicem, cancellarium et actuarium, commissarium et fiscalem, aliosque forsan officiales et ministros sacrae visitationis huiusmodi deputaverit, variasque eisdem cardinalibus, ac eorum et dictorum praelatorum Congregationi, necnon officialibus et ministris praedictis facultates, praeeminentias et indulta concesserit et impertitus fuerit, et aliàs prout in diversis ipsius Innocentii praedecessoris litteris desuper in simili formâ Brevis expeditis, quarum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis haberi volumus, uberius continetur; et, sicut accepimus, memorati quidem cardinales visitatores

1 Visitatio apostolica fuit indicta ab Innocentio XII const. ed. MDCXCIII, die 11 ianuarii, pont. II, item 16 ianuarii, 7 et 11 februarii; et iterum praecipitur continuatio visitationis ab Innocentio XIII const. edit. MDCCXXI, die 28 maii, pontif. I.

patriarchalibus quam in aliis collegiatis et fere omnibus parochialibus ecclesiis ac in multis monasteriis regularium, tam virorum quani mulierum, necnon collegiis, hospitalibus, confraternitatibus et aliis locis piis dictae Urbis postea prosecuti fuerint, salutaribusque monitis et decretis, ubi opus fuit, providerint; visitatio tamen ipsa in omnibus ecclesiis ac locis et operibus piis praedictis nondum sit peracta, sed multa negotia eam concernentia adhuc pendeant indecisa: hinc est quod nos, pastorali studio considerantes, quantopere visitatio huiusmodi utilis et necessaria sit, non modo ad tollendos abusus, sed etiam ad praecavendum ne deinceps introducantur, quantumque boni ex illà hactenus provenerit, et benedicente Domino proventurum sit, si visitatio ipsa continuetur et absolvatur, ac in eà, quae ad Dei cultum et gloriam animarumque salutem opportuna et conducibilia sunt, sicut hactenus factum est, in posterum quo-Illius conti-que pie prudenterque statuantur, motu nuationem inproprio, ac ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, memoratam visitationem continuari et absolvi, causasque indecisas in Congregatione praefatà pendentes, prout aequitatis atque iustitiae ratio suaserit, terminari, visitationes particularium ecclesiarum ac locorum et operum piorum iam inchoatas absolvi, necnon ecclesias et loca et opera pia nondum visitata visitari, ceteraque omnia et singula visitationem huiusmodi quomodolibet concernentia fieri, geri, statui et ordinari, ac executioni demandari debere, tenore praesentium decernimus et mandamus; ac omnes et singulas facultates, privilegia, gratias, praeeminen-

1 Verbum visitata nos addimus (R. T.).

unà cum praelatis coadiutoribus suis

visitationem huiusmodi tam in eisdem

tias, praerogativas et indulta quaecumque, praedictis cardinalibus et praelatis, eorumque Congregationi, necnon omnibus et singulis officialibus et ministris supradictis, a memorato Innocentio praedecessore per suas litteras praedictas quovis modo respective concessa et attributa, per obitum eiusdem Innocentii praedecessoris minime cessasse, nec cessare, sed in suis robore et firmitate permanere, omnibusque et singulis praedictis respective adhuc competere et suffragari debere, decernimus pariter et declaramus; et, quatenus opus sit, facultates, privilegia, gratias, praeeminentias, praerogativas et indulta huiusmodi eisdem cardinalibus et praelatis, eorumque Congregationi, ac officialibus et ministris praedictis, in omnibus et per omnia, prout eis respective a dicto Innocentio praedecessore concessa et attributa fuerunt, motu, scientia, deliberatione et potestatis plenitudine paribus denuo concedimus, tribuimus et impartimur.

§ 2. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quicumque in praemissis seu eorum aliquo interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, cuiuscumque status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant, etiam cardinalatus honore fulgentes, aut aliàs specificà et individuà mentione et expressione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, neque causae, propter quas praesentes emanarunt, adductae, verificatae vel iustificatae fuerint, aut ex alia quacumque, quantumvis iustâ, pià et privilegiatà causà, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis

vitio, seu intentionis nostrae, aut interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali ac individuam expressionem requirente defectu notari, impugnari, invalidari, infringi, retractari, ad terminos iuris reduci, seu in controversiam revocari, aut adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium impetrari, vel intentari, seu impetrato, aut etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et spectabit in futurum, plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, necnon eiusdem S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, ac alios quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

contrariorum.

§ 3. Non obstantibus praemissis, ac omnibus et singulis illis, quae memoratus Innocentius praedecessor in suis litteris supradictis voluit non obstare; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides Iransumptorum.

§ 4. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate con-

stitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xiv ianuarii mdcci, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 14 ianuarii 1701, pontif. anno 1.

#### IV.

Conceditur indulgentia plenaria perpetua in ecclesiis Ordinis Minorum de Observantia, die festo S. Rosae Viterbiensis 2

> Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Agni immaculati, qui sacras virgines Evordium. sponsas, spiritualium charismatum donis multipliciter decoratas, acterno sibi consortio in caelis sociavit, vices, licet immeriti, gerentes in terris, caelestes Ecclesiae thesauros, quorum dispensationem nobis credidit Deus, libenter erogamus, ut fidelium erga easdem beatas virgines devotio, eiusmodi muneribus incitata, multiplicibus in dies benedicente Domino proficiat incrementis.

§ 1. Supplicationibus itaque filii Mi- Concessio dichaëlisangeli a Candia ministri provin-tias die 17 secialis provinciae Romanae Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià nuncupatorum, ac discreti perpetui, dicti Ordinis nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ac de omnipotentis Dei misericordià et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius

1 Edit. Main. legit XIX; sed in nota marginali habet 14 (R. T.).

2 Concessae fuere aliae indulgentiae ab Innocentio XII constit. edit. MDCXCII, die 24 decembris, pontif. 11; et ab hoc Pontifice constit. edit. MDCCXIII, die 15 novembris, pontif. XIII.

auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus, vere poenitentibus et confessis, ac sacrà communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis tam fratrum quam monialium eiusdem Ordinis iurisdictioni pro tempore existentis ministri generalis Ordinis huiusmodi subjectorum hactenus erectis et in posterum quandocumque erigendis, ac ubicumque locorum existentibus, die festo sanctae Rosae virginis Viterbiensis, nempe die iv mensis septembris a primis vesperis usque ad occasum solis festi huiusmodi annis singulis devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordià, haeresum extirpatione, ac sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus; praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Clausula.

§ 2. Volumus autem ut praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xiv ianuarii mocci, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 14 ianuarii 1701, pontif. anno I.

V.

Confirmatur decretum Congregationis Rituum, quo fit facultas Eremitis Discalceatis S. Augustini provinciae Franciae canendi Horas canonicas cantu Gregoriano 1

#### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

- § 1. Nuper a Congregatione venerabi- Expositio. lium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium sacris ritibus praepositorum, ad favorem dilectorum filiorum fratrum provinciae Franciae Ordinis eremitarum sancti Augustini Discalceatorum nuncupatorum, emanavit decretum tenoris qui sequitur, videlicet:
- « Ordinis eremitarum Discalceatorum san- Decretum S. Congregatiocti Augustini provinciae Franciae. Porrectis nis. sanctissimo domino nostro Innocentio PP. XII a patre Matthaeo a S. Paula, Congregationis eremitarum Discalceatorum sancti Augustini provinciae Franciae procuratore generali in Urbe, humillimis precibus ut de benignitate apostolicà religiosis Congregationis provinciae Franciae praedictae Horas canonicas cantu Gregoriano canendi facultatem impertiri dignaretur; ipsisque a Sanctitate Suâ ad sacram Rituum Congregationem remissis. sacra eadem Rituum Congregatio, ad relationem eminentissimi et reverendissimi domini cardinalis Janson, quibuscumque in contrarium non obstantibus, posse annui censuit, si sanctissimo domino nostro placuerit ».
- § 2. Cum autem sicut pro parte Matthaei a S. Paula procuratoris generalis generalis provinciae et Ordinis huiusmodi nobis subinde expositum suit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, specialem ipsi Matthaeo procuratori generali gratiam facere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspen-
- 1 Facultas canendi in aliis functionibus concessa fuit ab Innocentio XII const. ed. MDCXCVIII, die 17 martii, pontif. vII; et ab hoc Pontifice tribuitur facultas circa celebrationem capituli Congregationi Italiae constit. edit. MDCCI, die 30 aprilis, pontif. 1.

Confirmatio

sionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvå tamen semper in praemissis auctoritate praefatae Congregationis cardinalium. Decernentes, easdem praesentes litteras, semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos. etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio,

§ 3. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 4. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxix ianuarii, MDCCI, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 29 ianuarii 1701, pontif. anno 1.

VI.

Erigesi la Congregazione del Sollievo per la città di Roma 1

Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Reverendissimo cardinale Galeazzo Mariscotti.

Cagioni di 1 questo chiro-

§ 1. Fra le molti e gravi cure, che ci occupano l'animo nel principio del guafo. nostro pontificato, non è la minore quella del sollievo e benefizio della nostra città di Roma, non solo per quello riguarda il rinnovare, promuovere, e far rifiorire l'arte dell'agricoltura, donde può derivare si rilevante benefizio all'istessa Città, la conservazione ed augumento dell'arti, che vi sono, e l'introduzione dell'altre, il facilitare il traffico e negoziazione per mare e per terra, il riformare e togliere gli abusi introdotti; ma ancora per quello riguarda il decoro e stima del Senato Romano, il benefizio e sgravio della Camera Capitolina, e generalmente l'ottimo e felice governo economico della medesima Città in tutte le sue parti. E benchè da'nostri predecessori per il buon regolamento dell'annona e grascia , tanto in detta città di Roma, come in tutto il nostro Stato Ecclesiastico, siano emanate diverse costituzioni, e specialmente da Sisto V e Paolo V di felice ricordanza in data delli xxiii marzo mdlxxxv e delli vii maggio mdlxxxvIII e delli xIX ottobre mdcxI rispettivamente, e istituite a tal effetto diverse Congregazioni; nientedimeno, per la lunghezza del tempo, o per la morte di quelle persone ch'erano state depu-

1 Revocatae fuere exemptiones a vectigalibus ab Innocentio XII const. ed. MDCXXXXI, die 24 decembris, pontif. 1; et constit. ed. MDCC, die 28 maii, pontif. 1x, erecta fuit Congregatio Portus Antii; et ab hoc Pontifice eriguntur Computistariae locorum montium, const. editâ MDCCVI, die 8 aprilis, pontif. VI.

tate, o per altra cagione, sono in poco uso, e quasi del tutto antiquate. Di qui è, che per conseguire con maggiore facilità il nostro intento unicamente diretto al pubblico bene, ed evitare la confusione che per la moltiplicità e numero delle medesime Congregazioni potesse insorgere, abbiamo deliberato erigere ed instituire una nuova Congregazione, con sopprimere ed abolire l'antiche suddette. E perciò di nostro moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra potestà pontificia, sopprimendo e abolendo l'antiche Congregazioni sopraddette, erigiamo e deputiamo una Congregazione dei reverendissimi cardinali Mariscotti, Spada, Panciatici, Francesco Barberino, e di S. Cesareo, camerlengo, e delli monsignori tesoriere generale, prefetto dell'annona, presidente della grascia, Caffarelli, Origo, e commissario della nostra Camera, e delli marchese Antonio S. Croce, conte Alessandro Capizucchi, Orbano Rocci, e Tiberio Cenci, o altri da deputarsi da noi; prefetto della quale vogliamo siate voi, reverendo Mariscotti, e segretario monsignor Silvio de Cavalieri, con la facoltà di chiamarvi anco a vostro arbitrio, secondo che richiederà la qualità delle materie che dovranno esaminarvisi, li conservatori pro tempore della detta città di Roma, li consoli dell'agricoltura, ed altre persone; trasferendo in detta nuova Congregazione tutte e singole facoltà concesse e contenute nelle sopraddette costituzioni di Sisto V e Paolo V ed altri nostri predecessori, il tenore delle quali vogliamo per espresso nel presente chirografo; e inoltre dando e concedendo alla medesima nuova Congregazione per le cose sopraddette, e secondo richiederà la necessità o utilità pubblica, le facoltà

per il sollievo della detta città di Roma, e specialmente per ben regolare l'agricoltura, annona e grascia, e generalmente per ogni altra cosa che potesse riguardare il buon governo temporale economico di essa città e popolo di Roma e Camera Capitolina; dichiarando che le facoltà, rispetto all'agricoltura, annona e grascia, s'intendano concesse anche per tutto il nostro Stato.

§ 2. Volendo e decretando che il pre- clausole. sente segnato da Noi, benchè non ammesso e registrato in Camera secondo la Bolla di Pio IV De registrandis, nostro predecessore, abbia il suo effetto, e quel tanto che sarà dalla medesima Congregazione risoluto, debba avere l'esecuzione. Non ostante tutte e singole cose premesse, e qualsivoglia altra Costituzione apostolica munita con qualsivoglia clausola, uso, stile e consuetudine in contrario; alle quali, qualunque altra cosa facesse o potesse fare in contrario, deroghiamo per l'effetto suddetto, essendo così nostra mente e volontà deliberata.

Dato dal nostro palazzo apostolico di S. Pietro in Vaticano, questo di 1 febbraio mocci.

Dat. die 1 februarii 1701, pontif. anno I.

#### VII.

Confirmatur decretum Congregationis Rituum de officio S. Paulae sub ritu secundae classis pro toto Ordine monachorum S. Hieronymi 1

#### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

- § 1. Emanavit nuper a Congregatione Sacrae Convenerabilium fratrum nostrorum S. R. E. gregation.
- 1 A Sixto V primo concessum fuit hoc officium sub ritu duplici Congregationi Hispaniae, et ab opportune di fare editti e regolamenti | Innocentio XII const. ed. MDCCXXIII, die XIII octo-

Clausulae.

cardinalium sacris ritibus praepositorum ad favorem dilectorum filiorum monachorum seu fratrum Ordinis S. Hieronymi decretum tenoris qui sequitur, videlicet:

« Ordinis sancti Hieronymi. Ad pias preces sanctissimo domino nostro Innocentio PP. XII nomine regiae catholicae maiestatis porrectas, a Sanctitate Suâ ad sacram Rituum Congregationem remissas, et ab eminentissimo domino cardinali S. Clementis relatas, sacra eadem Rituum Congregatio, officium sanctae Paulae, aliàs a felicis recordationis Sixto Papa V religiosis Ordinis S. Hieronymi in Hispaniâ sub ritu duplici concessum, in posterum a totà religione Ordinis S. Hieronymi praedicti sub ritu duplicis secundae classis posse recitari, benigne indulsit, atque concessit die xxxi iulii MDCC. — G. cardinalis Carpineus. — Loco † sigilli. — B. Inghiramus sacrae Rituum Congregationis secretarius ».

Confirmatio relati decreti.

§ 2. Cum autem, sicut eorumdem monachorum seu fratrum nomine nobis subinde expositum fuit, ipsi4 decretum huiusmodi, quo firmius subsistat, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desiderent: nos, specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus corum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apo-

bris, pontif. III, concessa fuit indulgentia in festo dictae Sanctae.

1 Edit. Main. legit ipse (R. T.).

stolicae firmitatis robur adiicimus; salvâ tamen semper in praemissis auctoritate praefatae Congregationis cardinalium.

§ 3. Decernentes, ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque indices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

> Fides tran sumptorum.

§ 4. Volumus autem ut praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die 1 februarii MDCCI, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 1 februarii 1701, pontif. anno I.

# VIII.

Conceditur generali Ordinis Praedicatorum facultas retinendi quoscumque libros vetitos in Romanâ bibliothecâ Casanatensi<sup>1</sup>.

1 Ab Innocentio XI donata fuit eodem privilegio bibliotheca archigymnasii Sapientiae de Urbe, constit. editâ MDLXXXIII, die 21 aprilis, pontif. VII.

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Cum, sicut dilectus filius Antoni-

Refertur institutio dictae bibliothecae.

strı generalis.

'nus Cloche magister generalis Ordinis fratrum Praedicatorum nobis nuper exponi fecit, aliàs bonae memoriae Hieronymus, dum vixit, S. R. E. cardinalis Casanate nuncupatus celebrem bibliothecam suam conventui beatae Mariae super Minervam de Urbe dicti Ordinis donaverit, ac unum seu plura capitalia annuorum reddituum pro bibliothecariorum ac professorum textus sancti Thomae et sex theologorum stipendiis, seu manutentione, ac libris (qui Congregationum pro tempore existentium S. R. E. praedictae cardinalium vel adversus haereticam pravitatem generalium inquisitorum vel Indici prohibitorum et expurgandorum praepositorum censurae et iudicio subiici deberent) quotannis emendis assignaverit; in ipså vero bibliothecâ multi reperiantur libri, quorum retentio ac lectio per sacros canones et constitutiones Preces magi- apostolicas prohibetur; et propterea dictus Antoninus magister generalis opportune in praemissis a nobis provideri et ut infra indulgeri plurimum desideret: nos, ipsum Antoninum magistrum generalem specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. ecclesiae cardinalium in tota republica christiana adversus haereticam pravitatem praedi-

1 Videtur deesse librorum (R. T.).

ctam generalium inquisitorum a sanctâ Sede Apostolică specialiter deputatorum consilio, eidem Antonino generali, aliisque pro tempore existentibus dicti Ordinis magistris generalibus, ut ipsi in concessio de bibliothecâ praedictâ quorumvis haere-qua in rubrica. ticorum et haeresiarcharum aliorumque reprobatorum auctorum, cuiuscumque sectae et classis, etiam primae, et ex quacumque causâ, etiam ob falsi dogmatis suspicionem, a praedecessoribus nostris Romanis Pontificibus, seu in quibusvis conciliis generalibus, ac etiam a nobis et Sede praedictà quomodolibet prohibitos et damnatos, et a nobis successoribusque nostris Romanis Pontificibus et dictà Sede forsan prohibendos et damnandos, libros, manuscripta et opera, tam hactenus in lucem edita, quam in posterum edenda seu scribenda quaecumque, etiamsi ex professo et in capite de religione et fide catholicà, seu contra religionem et fidem easdem tractent, in ipså bibliotheca collocatos et collocata, ac in futurum quandocumque collocandos et collocanda, retinere, habere et asservare tantum, libere, licite et impune, ac absque ullo conscientiae scrupulo, et quarumcumque ecclesiasticarum sententiarum et censurarum vel aliarum poenarum, etiam irregularitatis, infamiae aut inhabilitatis, incursu, possint et valeant, ita tamen ut illos tet illa Limitatio. ab aliis separatos et separata et sub clave, ne ad aliorum manus deveniant, retineant, et nonnisi ab iis qui opportunam super eorum lectione licentiam sibi canonice concessam esse ostenderint, legi permittant, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, concedimus et indulgemus; salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

§ 2. Non obstantibus praemissis, ac Clausulae. 1 Edit. Main. legit illis (R. T.).

quibusvis apostolicis, et in universalibus provincialibusque conciliis editis et edendis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon prohibitionibus desuper factis et in posterum quomodolibet faciendis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse ac latissime derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xII februarii MDCCI, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 12 februarii 1701, pontif. anno 1.

# IX.

Declaratur constitutio Innocentii XI (edita die XXI iunii MDCLXXVIII) de voto capitulari monachorum Congregationis S. Bernardi Castellae Ordinis Cisterciensis in academiis Salmaticensi et Complutensi magistrorum.

# Clemens Papa XI. ad futuram rei memoriam.

§ 1. Alias felicis recordationis Innosum fuit vo- centius Papa XI, praedecessor noster, ad dram occupan- supplicationem tunc existentis procuratosterii gradu do-ris generalis Congregationis S. Bernardi Castellae monachorum Ordinis Cisterciensis, inter alia concessit et indulsit ut

magistri dictae Congregationis, in universitatibus studiorum generalium Salmaticensi et Complutensi per publicam approbationem omnium saecularium et regularium cathedram actu occupantes, et ad magisterii gradum in ipsis universitatibus promoti, votum haberent capitulare ultra alios duodecim magistros eiusmodi voti praerogativâ gaudentes, et aliàs, prout in ipsius Innocentii praedecessoris litteris desuper in simili formâ Brevis die xxi iunii mdclxxviii expeditis, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso et inserto haberi volumus, uberius continetur.

§ 2. Cum autem, sicut dilecti filii Prudentius de Ressa abbas generalis et mo-magistris qui nachi dictae Congregationis nobis nuper thedram occuexponi fecerunt, dictae Innocentii pracdecessoris litterae perperam intellectae et observatae fuerint, nempe non solum ii magistri, qui in dictarum universitatum cathedris actuales lectores erant, sed etiam omnes illi qui antea per aliquod temporis spatium in eis legerant, ad dictum votum, contra claram et expressam earumdem Innocentii praedecessoris litterarum actuale lecturae exercitium et magisterii gradum in universitatibus praedictis susceptum insimul requirentium dispositionem, admissi fuerint; ac proinde ipsi exponentes exactae4 in futurum et inviolabili illarum observationi per opportunam desuper declarationem a nobis consuli et provideri plurimum desiderent: nos, eorumdem exponentium votis had in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel

1 Edit. Main. legit exacte (R. T.).

Ab Innocentum aciu cathe. natis in dictis

causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, dictas Innocentii praedecessoris litteras de admissione ad suffragia dumtaxat eorum qui sunt magistri et tunc actu cathedram occupant intelligendas esse, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, decernimus et declaramus; salvà tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

Clau-ulas.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus et singulis illis quae dictus Innocentius praedecessor in suis litteris voluit non obstare; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xix februarii MDCCI, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 19 februarii 1701, pontif. anno I.

X.

Confirmantur decreta capitulorum generalium Congregationis S. Bernardi Castellae Ordinis Cisterciensis de suffragio lectorum et praedicatorum 1.

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecerunt dilecti filii Prudentius de Ressa abbas gene- fuit suffragrum ralis et monachi Congregationis sancti quarumdam ur-Bernardi Castellae Ordinis Cisterciensis, decim annos. quod (cum, iuxta quasdam felicis recordationis Urbani Papae VIII praedecessoris nostri litteras die iv aprilis mocxxviii seu alio veriori tempore expeditas, omnes dictae Congregationis monachi, qui verbum Dei in civitatibus Tolosana, Salmanticensi ac oppidis Matriti et Compluti per duodecim annorum spatium praedicavissent, ad vocem activam et passivam admitterentur, vocalium vero huiusmodi numerus supra modum excrevisset, et inde multa inconvenientia oriri compertum esset), ut dictis inconvenientibus remedium adhiberetur, in Decreta limiquinque capitulis generalibus Congre-rum gationis praedictae, ab anno moclxxvi usque ad annum MDCXCVIII celebratis, pro bono ipsius Congregationis regimine decretum fuit, ut deinceps ex dictis monachis, qui, ut praefertur, praedicaverint, sex dumtaxat ad dictam vocem activam et passivam recipiantur, ac, aliquo seu aliquibus eorum deficientibus, alii, qui similiter praedicaverint, et a capitulo approbati<sup>2</sup>, ac ceteris, tempore a die suscepti habitus regularis computato, antiquiores sint, in eorum locum subrogentur. Porro in uno ex supradictis seu

1 Vide Urbani VIII constit. edit. MDCXXVIII, die 4 aprilis, et huius Pontificis constit. praeced. et seq.; necnon constit. edit. MDCCIV, die 20 februarii, pontif. IV.

2 Edit. Main. legit approbari (R. T.).

alio capitulo generali eiusdem Congregationis decretum pariter et stabilitum fuit, ut in futurum, ex lectoribus et verbi Dei praedicatoribus iubilatis, illi dumtaxat, qui per integrum tempus a constitutionibus dictae Congregationis praefixum legerint et praedicaverint, ad eamdem vocem activam et passivam admittantur, nec ipsis simplex expeditio patentium litterarum eorum deputationis in lectores et praedicatores iubilatos huiusmodi ad hoc suffragetur.

Confirmatio relatorum

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, ipsi exponentes, ea quae in memoratis capitulis generalibus, sicut praemittitur, decreta fuerunt, quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri, et (quia nonnulli, qui tempus lecturae et praedicationis a constitutionibus, ut praefertur, praefixum non expleverant, sed solum per patentes litteras in lectores et praedicatores iubilatos deputati fuerant, ad dictam vocem, contra Urbani praedecessoris litterarum et constitutionum praedictarum dispositionem, admissi fuerunt) omnes et quoscumque defectus ex illorum admissione huiusmodi secutos auctoritate nostrâ sanari plurimum desiderent: nos, eorumdem exponentium votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus corum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E.

cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, praenarratum decretum de reductione praedicatorum in futurum, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus: quo ad graduationem vero lectorum et praedicatorum iubilatorum, nonnisi illos, qui ad formam constitutionum actu legerint et praedicaverint, ad suffragandum admittendos esse, eâdem auctoritate, harum serie, decernimus et declamus: ac omnes quorumcumque actuum ceteroqui legitime factorum et gestorum defectus ex memoratà similium lectorum et praedicatorum, qui actu non legerant aut praedicaverant, ad suffragium admissione secutos, auctoritate et tenore praedictis sanamus: salvà tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis corumdem cardinalium.

§ 3. Decernentes pariter, easdem prae- clausulae, sentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus supradictis Ur- Contrariorum derogatio. bani praedecessoris litteris, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon Congregationis S. Bernardi et Ordinis huiusmodi, etiam iuramento,

confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus. privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xix februarii MDCCI, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 19 februarii 1701, pontif. anno I.

## XI.

Indicitur iubilaeum universale initio pontificatus pro salutari Ecclesiae regimine <sup>1</sup>

#### Clemens Papa XI,

Universis christifidelibus praesentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

Exordium a causis iubilaei.

In supremo militantis Ecclesiae solio per inessabilem divinae bonitatis abundantiam, meritis licet imparibus, collocati, dum pontificiarum curarum molem humilitati atque infirmitati nostrae impositam, si unquam aliàs, nunc certe, inter tam gravia imminentium bellorum discrimina aliasque plurimas rerum ac temporum dissicultates, maxime onerosam contuemur, crebra ex imo corde suspiria et uberes ex oculis lacrymas fundere cogimur, ingenti sane pavore correpti, ne in altitudinem maris delati,

1 Simile iubilaeum extat in Innocentii XII constit. edit. MDCXCI, die 12 novembris, pontif. I, et Innocentii XIII constit. edit. MDCCXXI, die 27 maii, pontif. I.

Bull. Rom. - Vol. XXI.

surgentibus undique tempestatum procellis, obruamur. Quamvis vero in bonorum omnium largitore Deo, qui sperantes in se confundi non patitur, spem nostram collocantes, omnem pro salute commissi nobis dominici gregis laborem alacriter subire parati simus, nec non, pro eo quo publicae quietis custodiendae desiderio tenemur, quicquid in nobis est virium atque consilii in id conferre studeamus, ut principum christianorum animi, sublatis omnibus illis quae concordiam turbare possent, arctiori atque indissolubili charitatis vinculo conjungantur; attamen, quia vani sunt hominum conatus, nisi gratiae caelestis ope adiuventur, ad vestrum omnium, quibus nostra impendenda est sollicitudo, orationes confugimus, ut exoratus concordibus fidelium precibus Dominus, qui dat lasso virtutem, et his qui non sunt fortitudinem et robur multiplicat, det nobis sedium suarum assistitricem sapientiam, populumque suum optatae cumulet laetitià tranquillitatis. Haec autem ut ferventiori charitate maiorique fructu fiant, priscum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum morem sequentes, Ecclesiae thesauros dispensationi nostrae creditos proferre et liberali manu erogare decrevimus.

§ 1. Itaque de omnipotentis Dei misericordià (Reliqua ut in Alexandri VIII const. edit. MDCLXXXIX, die XI decembris, pontif. 1).

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxv februarii MDCCI, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 25 februarii 1701, pontif. anno 1.

#### XII.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de abbatibus Congregationis sancti Bernardi Italiae Ordinis Cisterciensis non confirmandis in eodem monasterio vel officio post quinquennium 1.

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Ex constitutionibus haius Conpost sexennium.

§ 1. Nuper, pro parte dilecti filii mogregationis ab-derni procuratoris generalis provinciae bates confirmati non poterant in Lombardiae Congregationis sancti Berrio permanere nardi Italiae monachorum Ordinis Cisterciensis, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae exposito, quod per constitutiones dictae Congregationis sancti Bernardi a felicis recordationis Urbano VIII, praedecessore nostro, anno MDCXLI-specifice confirmatas (super quarum observatione postmodum dicta Congregatio cardinalium, per suum decretum die xxII novembris MDCXLVI emanatum, nequaquam, sub nullitatis aliisque gravioribus ad ipsius Congregationis cardinalium arbitrium imponendis poenis, dispensandum esse, reservatâ sibi ad id omnimodà facultate, declaraverat), illarum capitulo xxIII, stabilitum reperiebatur, ut abbates dictae Congregationis sancti Bernardi, qui aliquod monasterium per triennium, ab uno scilicet usque ad aliud capitulum generale, gubernassent, in eiusdem monasterii gubernio ad aliud triennium confirmari, sicque in gubernio huiusmodi per sexennium continuum remanere valerent, dicto autem sexennio finito, a gubernio praedicto per triennium vacare deberent; in quibusdam vero recolendae memoriae Alexandri VIII praedecessoris pariter nostri litteris in

> 1 Id institutum fuit ab Alexandro VIII const. edit. MDCLVI, die 8 maii. De non eligendis in abbatem extat Alexandri VIII constitut. edit. MDCLXXXIX, die 23 decembris, pontif. 1. In hujus vero Pontificis const. edit. MDCCX, die 3 octobris, pontif. x, agitur de aequalitate servandâ in generalatu, abbatiis, aliisque officiis.

simili formâ Brevis die viii maii moclvi expeditis (per quas idem Alexander praedecessor celebrationem capituli praedictae Congregationis sancti Bernardi in posterum de quinquennio in quinquennium faciendam esse statuebat) praescriptum erat, memoratos abbates, dicto quinquennio elapso, non posse confirmari in eodem officio: et in eadem expositione subiuncto, quod nonnulli ex eis, ut in officio huiusmodi confirmari valerent, illi aliquo tempore antequam dictum quinquennium compleretur renunciabant, ac deinde illud ipsum in futuro capitulo reassumebant; quo vero tali abusui remedium adhiberetur, alii abbates eiusdem Congregationis sancti Bernardi ad dictam cardinalium Congregationem recursum habuerant, ipsaque Congregatio cardinalium, per suum decretum die xxiv martii mdclxxxix emanatum, dictum abusum prohibuerat, ac constitutionum et Alexandri praedecessoris litterarum praefatarum observantiam expresse demandaverat, itaut nec renunciationis nec alio titulo aut praetextu cuiquam dictorum abbatum ad idem officium redire liceret: verum Dubium propostea enatum fuerat dubium, utrum dictum decretum etiam abbates regiminis dictae Congregationis sancti Bernardi comprehenderet, itaut etiam ipsi, renunciatione pauco tempore ante completum quinquennium factà, ad officium abbatis regiminis huiusmodi, si scilicet non eidem quam antea monasterio praeessent, ad aliud immediate sequens quinquennium denuo assumi, adeoque ad gubernium monasterii dictum officium abbatis regiminis per praefatas constitutiones annexum habentis eligi valerent, an vero per triennium a dicto officio abbatis regiminis, et proinde etiam a gubernio similis monasterii vacare deberent, ac dictum triennium vacationis compleri

oporteret; huiusque dubii ratio ex capitulo xvIII memoratarum constitutionum desumebatur, ubi praescribebatur dictos abbates regiminis in corum officio tanto tempore quanto alii abbates praefati in gubernio alicuius monasterii durare, et ab eo pari etiam tempore vacare debere, eo dumtaxat casu excepto quo aliquis ex ipsis in praesidentem eligeretur: ac proinde dictus procurator generalis, dubium huiusmodi a dictâ Congregatione cardinalium declarari, ac quoscumque defectus, in electionibus superiorum et aliis actibus a dictis abbatibus regiminis fieri solitis<sup>1</sup>, ob ipsorum seu alicuius eorum electionem ad gubernium<sup>2</sup> abbatis regiminis annexum, ut praefertur, habentis, licet ab officio huiusmodi per triennium non vacavissent, factam, secutos, servari<sup>3</sup>, summopere desiderabat: emanavit ab eadem Congregatione cardinalium decretum tenoris qui sequitur, videlicet:

Resolutio et

« Sacra Congregatio eminentissimorum et decretum Con-gregationis car. reverendissimorum S. R. E. cardinalium ne-dinalium. gotiis et consultationibus enisconorum et gotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, referente eminentissimo Gabriellio, censuit ac declaravit servandum esse enunciatum Breve Alexandri VIII et decretum eiusdem sacrae Congregationis xxiv martii mdclxxxix, etiam quoad quoscumque de regimine, et vacationem intelligendam esse de integro triennio. Romae, vi augusti MDCC. — G. cardinalis CARPINEUS. — I. M. Panciaticus secretarius ».

Confirmatur.

- § 2. Cum autem, sicut praedictus procurator generalis nobis subinde exponi fecit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri, ac praenarratos defectus,
  - 1 Edit. Main. legit solitos (R. T.).
  - 2 Videtur deesse monasterii officium (R. T.).
- 3 Videtur legendum sanari, nempe defectus, ac forsan addendum ulterius praedictum Breve Alexandri VIII servari (R. T.).

pro quorum sanatione dicta cardinalium Congregatio nobis supplicandum esse declaravit, auctoritate nostrâ sanari plurimum desideret: nos, ipsius procuratoris generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis eccasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos quorumcumque actuum ceteroqui legitime factorum et gestorum defectus, qui in illis, propter memoratam abbatum regiminis ad gubernium monasterii officium abbatis regiminis annexum habentis, quamvis ab officio huiusmodi per triennium non vacavissent, electionem, hactenus quomodolibet intervenerunt, eâdem auctoritate, harum serie, supplemus et sanamus; salvà tamen semper in praemissis auctoritate praefatae Congregationis cardinalium.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum

et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariorum.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, Congregationis sancti Bernardi et Ordinis huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxII martii MDCCI. pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 21 martii 1701, pontif. anno 1.

## XIII.

Publicantur litterae processus die Coenae Domini 1

> Clemens Episcopus, servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Exordium ab Pastoralis Romani Pontificis vigilantia obligatione Romani Pontificis et sollicitudo, cum in omni christianae conservandi sartam tectam reipublicae pace et tranquillitate profidem catholicurandà pro sui muneris officio assidue versatur, tum potissimum in catholicae

fidei, sine qua impossibile est placere Deo, unitate atque integritate retinendâ

1 Eaedem litterae publicatae fuerunt ab Alexandro VIII anno MDCXC, die 23 martii, pontif. 1; et ab Innocentio XIII, anno MDCCXXII, die 29 aprilis, pontif. 1.

et conservandà maxime elucet. Nimirum, ut fideles Christi non sint parvuli fluctuantes, neque circumferantur omni vento doctrinae in nequitia hominum ad circumventionem erroris, sed omnes occurrant in unitatem fidei et agnitionis Filii Dei, in virum perfectum, neque se in huius vitae societate et communione lacdant, aut inter se alter alteri offensionem praebeant, sed potius in vinculo charitatis coniuncti, tamquam unius corporis membra, sub Christo capite, eiusque in terris vicario Romano Pontifice beatissimi Petri successore, a quo totius Ecclesiae unitas dimanat, augeantur in aedificationem, atque ita, divina gratia adiutrice, sic praesentis vitae quiete gaudeant, ut futură quoque beatitudine perfruantur. Ob quas sane causas Romani Pontifices praedecessores nostri, hodiernâ die quae anniversariâ dominicae Coenae commemoratione solemnis est. spiritualem ecclesiasticae disciplinae gladium et salutaria iustitiae arma per ministerium summi apostolatus ad Dei gloriam et animarum salutem solemniter exercere consueverunt. Nos igitur, quibus nihil optabilius est, quam fidei inviolatam integritatem, publicam pacem et iustitiam, Deo auctore, tueri, vetustum et solemnem hunc morem sequentes:

§ 1. Excommunicamus, etc. (reliqua ut in Clementis X constit. edit. MDCLXXI. die xxvi martii, pontif. 1).

Datum Romae, apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae mocci, ix kalendas aprilis, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 24 martii 1701, pontif. anno 1.

#### XIV.

Conceditur votantibus signaturae iustitiae facultas transferendi pensiones 1.

1 De translatione pensionum vide Innocentii XI constit. ed. MDCLXXVIII, die 7 februarii,

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Romanus Pontifex, supremus gratiarum dispensator in terris a Domino constitutus, illos, qui assiduos gravesque labores pro iustitià unicuique aequâ lance administranda laudabiliter sustinent, specialibus privilegiis exornat, sicut corum meritis convenire arbitratur.

Concedit ut in rubricà.

§ 1. Itaque, ad eximia dilectorum filiorum modernorum utriusque signaturae nostrae referendariorum in signaturâ nostrâ iustitiae votantium in nos ac Apostolicam Sedem merita paternae dirigentes considerationis intuitum, eosque proinde, ac illorum successores, ut eo alacrius fidem, operam, industriam, atque sedulitatem in eiusdem Sedis obsequium adhibere studeant, specialis favore gratiae prosequi volentes, et ipsorum modernorum votantium singulares personas a quibusvis excommunicationis. suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, motu proprio, et ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine. praedictis modernis et pro tempore existentibus referendariis dictae signaturae iustitiae votantibus, ut ipsi pensiones annuas apostolică sibi auctoritate super quibusvis fructibus ecclesiasticis reser-

pontif. 11; de facultate testandi cardinalium, Innocentii XII const. ed. MDCXCIII, die 15 octobris, pontif. 11; de habitu dictorum votantium, Innocentii XII const. edit. MDCxCv, die 20 augusti, pontif. v; et de cordone violaceo, Benedicti XIII const. edit. MDCCXXVII, die 12 iulii, pontif. IV. In constit. edit. MDCCI, die 12 augusti, pontif. 1, extenditur praedicta facultas transferendi pensiones.

vatas, et pro tempore reservandas, usque ad summam centum scutorum monetae dumtaxat, ad favorem unius seu plurium personarum ecclesiasticarum seu clericorum, ac alias pensionum huiusmodi capacium, etiam in mortis articulo, coram notario et testibus, et cum alicuius praelati seu personae in ecclesiasticâ dignitate constitutae interventu, transferre (servatà tamen formà constitutionis felicis recordationis Innocentii PP XI praedecessoris nostri super translatione pensionum editae) libere et licite possint et valeant, tenore praesentium concedimus et indulgemus.

§ 2. Decernentes, casdem praesentes Clausulae. litteras, et in eis contenta quaecumque, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, aut interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali defectu notari, impugnari, retractari, infringi, seu ad terminos iuris reduci, aut in controversiam revocari, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, adiudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium impetrari vel intentari, aut impetrato, seu etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vet extra illud uti seu se iuvare posse, neque ipsas praesentes litteras sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, aliisve contrariis dispositionibus, etiam per nos et Romanos Pontifices successores nostros et Sedem praefatam in genere vel in specie aut aliàs quomodolibet et quandocumque faciendis, comprehendi vel comprehensas censeri, sed semper ab illis exceptas, et, quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum restitutas, repositas et plenarie re-

integratas, ac ctiam de novo sub quacumque posteriori datâ, per eos, ad quos pro tempore spectabit, eligendâ, concessas intelligi, firmasque, validas et efficaces existere et forc, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque indices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, aliosve quoslibet quacumque praceminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis autoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Executores harum littera-

§ 3. Quocirca dilectis filiis nostris eiusdem S. R. E. vicecancellario et camerario et causarum curiae Camerae apostolicae generali auditori per praesentes motu pari committimus et mandamus, quatenus ipsi, vel duo, aut unus eorum, per se, vel alium, seu alios, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, et quoties pro parte praedictorum votantium, seu alicuius eorum, vel aliorum interesse in praemissis pro tempore habentium, desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, illisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostrâ ipsas praesentes litteras, et in eis contenta huiusmodi, ab omnibus et singulis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter observari, ipsosque modernos et pro tempore existentes votantes, et alios quos eaedem litterae concernent in futurum, praesentium litterarum et in eis contentorum eorumdem commodo et effectu pacifice frui et gaudere; non

permittentes illos seu corum quempiam desuper quomodolibet indebite molestari, perturbari, inquietari vel impediri; contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postpositâ, compescendo, legitimisque super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 4. Non obstantibus felicis recorda- Contrariorum tionis Bonifacii Papae VIII praedecessoris nostri de unâ, et in concilio generali editâ de duabus dietis, dummodo ultra tres dietas aliquis auctoritate praesentium in iudicium non trabatur, ac, quatenus opus sit, de praestando consensu in paritionibus, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon quibusvis, ctiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes. illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxvIII martii MDCCI, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 28 martii 1701, pontif. anno 1.

1 Edit. Main. legit sententiis (R. T.).

## XV.

Conceduntur privilegia familiaribus Sanctitatis Suae 1.

> Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Venerabilibus fratribus Thomae Ruffo Nicaeno, cubiculi nostri praefecto, Ulyssi Iosepho Gozzadino Theodosiensi, archiepiscopis, litterarum nostrarum in formâ Brevis, quae ad principes scribuntur, secretario; necnon dilectis filiis magistris, Carolo Columnae Romano 2, palatii nostri praefecto, Ioanni Dominico Parracciano Romano, auditori nostro, et Curtio Origo Romano, in utrâque signaturà nostrâ referendariis, libellorum supplicum nobis porrectorum secretario, praelatis domesticis nostris; ac Fabio de Abbatibus Oliverio Pisaurensi, Brevium nostrorum secretorum secretario, Bartholomaeo Maffei Montispolitianensi, pincernae, Antonio Mariae Raspono Ravennatensi, Rodulpho ex comitibus Montisveteris Fanensi, Paulo Ubaldino Civitatis Castelli, Nicolao Sala Romano, Alexandro Bonaventurae Urbinatensi, vestiario et elemosynario secreto. Guido Passioneo Forosemproniensi, notarum arcanarum secretario, Ioanni Mariae Lancisio Romano, medico secreto, cubiculariis intimis seu secretis; et Urbano Roccio Romano, florerio maiori, itidem cubiculario secreto; necnon Petro Marcellino Corradino Terracinensi, subdatario; ac Ioanni Paulo De Sanctis Camerinensi, caudatario, Petro Severi Feretrano, Bartholomaeo Fantono Urbinatensi, Ludovico Marocco Romano, capellanis secretis; necnon Fabritio Felici Urbinatensi, ac Iosepho Iosepho Maganza Sarsinatensi, Francisco De Magistris Romano, Marini Severo Feretrano, et Marco Antonio Adriani Romano respective civitatum vel dioecesum clericis seu presbyteris, vel laicis, cubiculi nostri auditoribus, familiaribus continuis commensalibus nostris, salutem et apostolicam benedictionem.

- 1 Similia privilegia concessa fuere ab Innocentio XII const. edit. MDCXCI, die 27 novembris, pontif. 1; et ab Innocentio XIII constit. edit. mpccxi, die 26 maii, pontif. 1.
- 2 Oporteret legere Romanae, et sic deinceps alia nomina civitatum et dioecesum, casu genitivo.

§ 1. Circumspecta, etc. (Reliqua ut in Alexandri VIII const. edit. MDCX'C, die XII ianuarii, pontif. 1).

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die v aprilis MDCCI, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 5 aprilis 1701, pontif. anno 1.

## XVI.

Confirmatur decretum cardinalis protectoris de procuratoribus et definitoribus generalibus duarum provinciarum in insulis Philippinis Congregationis Hispaniae eremitarum Discalceatorum Ordinis S. Augustini 1.

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Nuper, pro parte dilecti filii Ioan- Ex decretis nis Antonii a S. Augustino procuratoris peral's resiluation generalis provinciae S. Nicolai de Tolen-gium dictis protino in insulis Philippinis Congregatio-peralibus pro-vinciarum S.Ninis Hispaniae fratrum eremitarum Or-colai et Candedinis S. Augustini Discalceatorum nuncupatorum, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae exposito. quod (cum procuratores generales dictae S. Nicolai, ac Candelariae alterius provinciae, in praedictis insulis Philippinis, seu Terrâfirmâ, eiusdem Congregationis Hispaniae, coram tribunalibus nomine suarum provinciarum comparere, omniaque illarum bona administrare soliti, ex religiosis litterarum scientià praeditis et magis benemeritis eligi consuevissent, vocemque et votum sive suffragium in capitulis provincialibus dictarum provinciarum antehac semper habuissent.

1 De privilegiis procuratorum generalium in Romanâ Curiâ vide Innocentii XI constit. edit. MDCLXXVII, die 11 decembris, pontif. II; et de privilegiis commissariorum vide sequentem.

sed paucis ab hinc annis voto huiusmodi carerent, hinc vero multa inconvenientia sequerentur) capitulum et definitorium generale dictae Congregationis decreverat ut deinceps procuratores praedicti dictum votum sive suffragium semper haberent, et alias prout in patentibus litteris desuper emanatis uberius dicebatur contineri; porro in omnibus capitulis generalibus dictae Congregationis Hispaniae, ab anno MDCLXXII usque ad annum proxime praeteritum celebratis, a generali definitorio decretum pariter fuerat ut cuilibet dictarum duarum provinciarum unus definitor generalis, sicut omnibus aliis provinciis Hispaniae eiusdem Congregationis, concederetur, itaut, si aliquis earumdem duarum provinciarum filius aptus et idoneus in Hispanià reperiretur, is assumi, sin minus, ex fratribus praedictarum provinciarum Hispaniae duo definitores generales huiusmodi pro dictis duabus provinciis eligi deberent; ac proinde ipse Ioannes Antonius (attento quod decretum huiusmodi, ne hae duae provinciae suis definitoribus in capitulis generalibus dictae Congregationis Hispaniae defraudatae remanerent, sed ut sic definitorium generale perfectum et completum redderetur, convenientissimum esset) illud, ac aliud praenarratum decretum ad favorem praedictorum generalium emanatum, auctoritate praedictae Congregationis cardinalium confirmari, ac concedi ut dictae duae provinciae suos definitores generales huiusmodi cum voce et praeeminentiis, sicut onnes aliae praedictae provinciae Hispaniae, ac dicti procuratores generales vocem pariter et votum sive suffragium in omnibus memoratis capitulis provincialibus haberent, summopere desiderabat: eadem Congregatio cardinalium, attentà relatione dilecti filii nostri Iosephi Re-

nati dictae S. R. E. cardinalis Imperialis nuncupati, praedicti Ordinis apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, sibi super praemissis factà, per suum decretum die xvIII februarii proxime praeteriti editum, eidem Iosepho Renato cardinali et protectori benigne remisit, ut, veris existentibus narratis, et quatenus expedire censuisset, praedictum decretum definitorii generalis pro suo arbitrio et prudentià approbaret atque confirmaret. Unde ipse Iosephus Renatus cardinalis et protector in vim facultatis sibi sic attributae suum quoque in praemissis decretum edidit tenoris qui sequitur, videlicet:

« Ioseph Renatus S. Georgii in Velabro Decretum car-S. R. E. diaconus cardinalis Imperialis et ctoris auctoritotius Ordinis sancti Augustini protector. — tate sibi a Sa-era Congrega-Vigore commissionis et facultatis a sacrà ditum confir-Congregatione episcoporum et regularium mans memorata decreta capituemanatae, et de veritate ac rationabilitate lorum. expositorum satis instructi, confirmamus supradictum decretum capituli et definitorii generalis Congregationis Discalceatorum S. Augustini Hispaniae et Indiarum, et concedimus ut procuratores generales provinciarum S. Nicolai de Tolentino in Philippinis et Candelariae in Terrafirmâ habere semper possint et habeant votum et vocem in omnibus capitulis provincialibus suarum provinciarum. Pariter confirmamus aliud decretum seu decreta eiusdem capituli generalis, et concedimus ut pro qualibet dictarum provinciarum S. Nicolai et Candelariae eligatur unus definitor generalis, prout in aliis provinciis Hispaniae, qui inter ceteros definitores generales annumeretur, iisdemque privilegiis, iuribus et facultatibus potiatur. Volumus autem ut praefati duo definitores eligi debeant ex filiis dictarum provinciarum S. Nicolai et Candelariae respective, quatenus tempore electionis reperiantur in Hispanià aliqui ex iis apti et idonei ad munus definitoris suscipiendum; sin minus, eligantur alii ex provinciis Hispaniae pro supradictis provinciis definitores. Quae quidem decreta, sic ut supra auctoritate iam dictà

a nobis confirmata et approbata, perpetuis temporibus observari volumus et mandamus; non obstantibus quibuscumque. Sic, etc. Datum Romae ex aedibus nostris, hac die xxvIII februarii MDCCI'. — I. R. cardinalis IMPERIALIS ».

Confirmatio

§ 2. Cum autem, sicut dictus Ioannes decreti cardi- Antonius nobis subinde exponi secit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, ipsius Ioannis Antonii votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit , ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, a memorato Iosepho Renato cardinali et protectore editum, ut praesertur, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et in futurum quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores

1 Edit. Main. legit 1704 (R. T.).

Bull. Rom. - Vol. XXI.

iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac Contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, duarum provinciarum et Ordinis huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis qui-

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xv aprilis MDCCI, pontificatus nostri anno 1.

buscumque.

Dat. die 15 aprilis 1701, pontif. anno I.

# XVII.

Confirmatur decretum cardinalis protectoris de privilegiis commissariorum duarum provinciarum in insulis Philippinis eremitarum S. Augustini Discalceatorum Congregationis Hispaniae 1.

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Nuper, pro parte dilecti filii Ioan- Ex decreto genis Antonii a S. Augustino procurato-neralis concesris generalis provinciae S. Nicolai de gium, ac etiam exemptiones ex-Tolentino in insulis Philippinis Con-provincialium,

1 De procuratoribus et definitoribus dictarum provinciarum vide constit. praec.; item sequentem ubi agitur de vocalibus in capitulis.

ctarum provin-gregationis Hispaniae fratrum eremitaciarum S. Ni-colai et Cande-rum Ordinis sancti Augustini Discalcea-

torum nuncupatorum, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae exposito, quod (cum capitulo et definitorio generali dictae Congregationis Hispaniae proxime celebrato convenientissimum visum fuisset, ut commissariis, qui ex insulis praedictis ad Hispanias ad deducendos religiosos pro instruendis fidelibus illarum partium in mysteriis Fidei mitti solebant, aliquod praemium assignaretur, alioquin nullus religiosus inveniretur qui, propter viginti sex millium et amplius milliarium dictarum insularum ab Hispanià distantiam, tam longum iter suscipere vellet) decreverat ut commissarii tam dictae S. Nicolai quam Candelaríae alterius provinciae in praedictis insulis, seu Terrafirmà, eiusdem Congregationis Hispaniae, qui statim atque in Hispaniam praemissorum causâ pervenissent, exemptionibus exprovincialium, ac voce et voto sive suffragio in omnibus capitulis provincialibus earumdem provinciarum perfrui valerent, quibus tamen uti nequirent si in Hispanià diutius remanerent, et in easdem provincias congruo tempore reverti nollent; ideoque pro parte eiusdem Ioannis Antonii eidem cardinalium Congregationi supplicato ut decretum huiusmodi, quo iidem religiosi ad sponte exercendum hoc charitatis opus invitabantur, approbare et confirmare dignaretur: eadem Congregatio cardinalium, attentà relatione dilecti filii nostri Iosephi Renati eiusdem S. R. E. cardinalis Imperialis nuncupati, dicti Ordinis apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, sibi super

praemissis factă, per suum decretum die xvIII februarii proxime praeteriti editum, eidem Iosepho Renato cardinali et proiectori benigne remisit, ut, veris existentibus narratis, et quatenus expedire censuisset, praedictum decretum definitorii generalis pro suo arbitrio et prudentià approbaret et confirmaret. Ipse vero Iosephus Renatus cardinalis et protector, in vim facultatis sibi sic attributae, suum quoque in praemissis decretum edidit tenoris qui seguitur, videlicet:

« Ioseph Renatus S. Georgii in Velabro Decretum cardiaconus cardinalis Imperialis et totius Or-dinalis profedinis sancti Augustini protector. Vigore su-tate Congregationis editum prascriptae commissionis et facultatis a sa-confirmans decrà Congregatione episcoporum et regularium torii. emanatae, et de veritate et rationabilitate expositorum satis instructi, confirmamus supradictum decretum capituli et definitorii generalis Congregationis Discalceatorum S. Augustini Hispaniae et Indiarum, et concedimus ut commissarii, quos provinciae S. Nicolai de Tolentino in Philippinis et Candelariae in Terrafirma mittunt in Hispaniam ad deducendos in easdem provincias religiosos qui illuc fideles instruant et in vineà Domini laborent, vocem et votum habeant in capitulis provincialibus suarum provinciarum, necnon honoribus, privilegiis et exemptionibus eorum qui fuerunt provinciales in omnibus et per omnia fruantur et gaudeant. statim ac in Hispaniam pervenerint; quibuscumque in contrarium non obstantibus. Volumus autem, ut, si praedicti commissarii congruo tempore in suas provincias non redierint, itaut integrum missionis suae munus actualiter non expleverint, statim eadem privilegia, honores et immunitates amittant, iisdemque privati et spoliati ipso facto sint et esse intelligantur, quacumque causâ, colore vel praetextu non obstantibus. Et ita, etc. Datum Romae ex aedibus nostris hac die xxvIII februarii MDCCI. - I. R. cardinalis Imperialis. - Loco + sigilli.

§ 2. Cum autem, sicut dictus Ioannes Confirmatio Antonius nobis subinde exponi secit, nalis protuctoipse decretum huiusmodi, quo firmius

<sup>1</sup> Edit. Main. legit ministeriis (R. T.).

<sup>2</sup> Vox qui redunda videtur (R. T.).

subsistat, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, ipsius Ioannis Antonii votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, a memorato Iosepho Renato cardinali et protectore editum ut praesertur, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

Clausulae

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et in futurum quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio,

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, duarum provinciarum, ac Congregationis et Ordinis huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis

quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xv aprilis mocci, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 15 aprilis 1701, pontif. anno 1.

#### XVIII.

Conceditur facultas celebrandi capitula provincialia singulis provinciis Congregationis Italiae eremitarum Discalceatorum S. Augustini 1.

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper secerunt dile. Initio duo, ex cti filii vocales capituli generalis Congre-biis, sed postea gationis Italiae fratrum Ordinis eremi-quaque provintarum S. Augustini Excalceatorum nun-apostolica cacupatorum in hac almâ Urbe nostrâ no-libus interfuevissime celebrati, quod, cum eo tempore, quo dicta Congregatio instituta et a Sede Apostolicâ approbata fuit, parvus esset eius religiosorum numerus, ac omnes priores et discreti singulorum illius conventuum ad capitulum generale ipsius Congregationis concurrerent, notitia qualitatum et meritorum fratrum magis idoneorum et virtute praeditorum facile 1 Vide Alexandri VII et Urbani VIII constit. infra citatas, et Innocentii XII constit. edit.

MDCXCII, die xxx iunii, pontif. I. In huius Pontif. constitutione praecedenti agitur de suffragio commissariorum insularum Philippinarum, et in const. ed. MDCCII, die 24 decembris, pontif. 11, de suffragio consanguineorum.

soli tres ex una-

habebatur; sed postmodum, dicta Congregatione 1 auctà, et in multas provincias tam intra quam extra Italiam erectas divisà, ac vocalibus illius capitulorum generalium, qui duo erant pro singulis conventibus, ad tres tantum pro unaquaque provincià, iuxta dispositionem felicis recordationis Alexandri PP. VII praedecessoris nostri litterarum quarum initium est Militantis Ecclesiae, reductis, quia illi soli religiosos ad officia totius suae respective provinciae eligendos pro suo arbitrio proponunt, experientia compertum fuit, multas inde factiones et divisiones in Congregatione praedictà introductas, ac quosdam fratres parum aut nullo modo habiles vel idoneos ad exercenda provincialium, priorum et alia nonnullarum provinciarum eiusdem Congregationis officia promotos fuisse, provinciaeque huiusmodi in magnâ adhuc perturbatione reperiuntur, timerique potest ne etiam in futurum tota ipsa Congregatio et regularia ipsius instituta conturbentur. Ac proinde ipsi exponentes (considerantes quantum provinciae Germaniae dictae Congregationis profuerit celebrationem capituli sui provincialis, illi aliàs per quoddam decretum in capitulo generali dictae Congregationis anno mocxcii editum et subinde a recolendae memoriae Innocentio PP. XII praedecessore pariter nostro confirmatam, concessam fuisse) aliis quoque omnibus provinciis eiusdem Congregationis capitula sua provincialia, eisdem modo et forma, ac cum eisdem privilegiis, gratiis, indultis, iurisdictione et auctoritate, quibus dicta Germaniae provincia vigore concessionis eiusmodi capitulum suum provinciale celebrat, celebrandi facultatem a nobis concedi, ac ad eum effectum tam praedicti Alexandri praedecessoris super memoratà vocalium re-

1 Edit. Main. legit Congregatio (R. T.).

ductione anno MDCLIX, quam similis memoriae Urbani PP. VIII etiam praedecessoris nostri litteris, quarum pariter initium est Militantis Ecclesiae, super capitulorum et definitoriorum provincialium dictae Congregationis suppressione anno mocxxxi respective emanatis, ac constitutionibus eiusdem Congregationis auctoritate apostolicâ confirmatis, in quibus neque priorum, neque capitulorum provincialium ulla mentio facta reperitur, derogari plurimum desiderent (omnesque in aulâ supradicti capituli generalis congregati suum ad id consensum per vota secreta praestiterunt), ita scilicet ut omnes superiores dictarum provinciarum et omnia alia illarum officia pro hac vice tantum ad triennium durent: nobis propterea humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut in infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

lentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui rem mature discusserunt, consilio, omnibus et singulis provinciis prae-

dictis petitam capitula sua provincialia

ad instar dictae provinciae Germaniae

sicut praemittitur celebrandi facultatem

tenore praesentium concedimus et impartimur auctoritate apostolică salvâ ta-

§ 2. Nos igitur, eorumdem exponen- Concessio fatium votis hac in re, quantum cum Do-brandi praedicta capitula mino possumus, favorabiliter annuere vo- provincialia.

men semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

Clausutae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus dicti Alexandri et Urbani praedecessorum litteris, aliisque constitutionibus et' ordinationibus apostolicis, ac Congregationis Italiae, illiusque provinciarum huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum tides.

- § 4. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.
  - 1 Conjunct. et nos addimus (R. T.).

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxx aprilis, MDCCI, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 20 aprilis 1701, pontif. anno 1.

# XIX.

Eligitur eminentissimus card. D. Ioseph Renatus Imperialis in praefectum Congregationis boni regiminis.

Reverendissimo cardinale Giuseppe Renato Imperiali.

Sin dal principio del nostro ponti- Elgit, ut la ficato uno de' maggiori pensieri che rabrier. avemmo fu quello di provvedere al buon governo ed amministrazione dei beni delle Comunità del nostro Stato Ecclesiastico, e che le cause e negozî, ne' quali avessero interesse, fossero spediti con tutta la celerità possibile, per issuggire ogni sorte di spese. Epperciò essendo appieno informati della vostra sperimentata attenzione, e del zelo, che sempre avete avuto, particolarmente a favore delle Comunità, vi deputammo, senza segnarvi il chirografo, per prefetto della nostra Congregazione del Buon Governo. Ed ora volendo che non si possa dubitare della validità di quello, che finora, come prefetto, avete fatto, e per l'avvenire farete, abbiamo determinato deputarvi di nuovo, come in appresso. Onde con il presente nostro chirografo, avendo per espresso e di parola in parola inserto il tenore di qualunque cosa necessaria da esprimersi, e che ricercasse specifica e in-

1 Erecta fuit dicta Congregatio a Clemente VIII const. editâ MDXCII, die 30 octobris, pontif. 1. et a Clemente XI in altero chirographo ed. MDCCIV. die 1 octobris, pontif. IV subiiciuntur huic Congregationi omnes communitates; item constitutione editâ MDCCI, die 1 februarii, pontif. 1, instituta fuit Congregatio sublevaminis pro almã Urbe; et const. editâ MDCCXIV, die 24 martii, pontif. xiv, statuuntur nonnulla pro arte agraria.

dividua menzione, di nostro moto proprio, certa scienza e pienezza della nostra assoluta potestà, di nuovo vi eleggiamo e deputiamo per presetto della detta nostra Congregazione del Buon Governo, con tutti li onori, pesi, giurisdizioni, preminenze, autorità e facoltà solite godersi da simili prefetti, e rispettivamente concedutegli tanto da Clemente VIII nella Bolla dell'erezione di detta Congregazione, quanto da altri nostri predecessori, ed inoltre (non però per le cause contenziose, quali vogliamo che si debbano conoscere nella piena Congregazione nel modo sinora praticato) vi diamo facoltà di poter tenere in nostra casa congregazioni particolari, ed ivi pigliare le provvisioni, e fare le risoluzioni che stimeretee spedienti ed utili per la buona economia delle dette Comunità; e ancora di potere, tanto nelle congregazioni piene, quanto nelle dette particolari, ordinare riparazioni di mura de' luoghi, strade e ponti, conforme astringere a contribuire, o con denari o con persone, secondo le loro qualità, per l'opere dette del Comune, qualsivoglia, ancorchè privilegiato ed esente, non ostante li loro privilegî ed esenzioni, e di commutare e trasportare qualche dazio o colletta, che si pagasse di presente, in altro che si giudicasse profittevole ed utile a dette Comunità, e di ordinare le esecuzioni di tali risoluzioni nel modo che vi parerà, come se fossero state fatte nelle piene congregazioni, essendo questa mente e volontà nostra espressa.

Volendo e decretando, che il presente nostro chirografo da registrarsi in Camera, secondo la Bolla di Pio IV De registrandis, abbia il suo pieno effetto e vigore, non ostanti qualsivoglia privilegi, esenzioni, costituzioni ed

1 Forsan qualunque (R. T.).

ordinazioni apostoliche nostre e dei nostri predecessori, leggi civili e canoniche, statuti, riforme, usi, stili, consuetudini, ed ogni altra cosa che facesse o potesse fare in contrario, alle quali tutte e singole, avendo il loro tenore qui per espresso, per questa sol volta, e per l'effetto suddetto, pienamente deroghiamo.

Dato dal nostro palazzo apostolico in Vaticano, questo di iv maggio mocci.

Dat. die 4 maii 1701, pontif. anno I.

# XX.

Erigitur collegium studiorum sub invocatione Nominis Iesu in coenobio Urbinatensi Ordinis Minorum Conventualium. Huic collegio conceduntur privilegia concessa collegio S. Bonaventurae de Urbe 1

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium,

Inscrutabili divinae sapientiae consilio Catholicae Ecclesiae regimini meritis licet imparibus praesidentes, sacrarum eisque ancillantium bonarum litterarum studia, praesertim inter christifideles divinis obsequiis sub suavi religionis iugo addictos, opportunis rationibus fovemus et promovemus, ac pastoralis officii nostri partes peculiari desuper charitate interponimus, sicut ad omnipotentis Dei gloriam, catholicae religionis incrementum et praesidium, ac etiam nostrorum et huius Sanctae Sedis in temporalibus subditorum decorem, commodum et utilitatem expedire in Domino arbitramur.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper fe- Adducuntur plures rationes cerunt dilecti filii definitores capituli ge- pro erectione dicti collegii.

1 A Sixto V constit. editâ mplxxxvii, die 1 ianuarii. In huius Pontificis const. ed. MDCCX, die 10 ianuarii, pontif. x, confirmantur regulae collegii missionariorum in coenobio Assisiensi.

neralis Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci Conventualium nuncupatorum in conventu Ss. XII Apostolorum de Urbe dicti Ordinis novissime celebrati, quod, licet provincia Marchiae eiusdem Ordinis inter eas provincias numeretur quae conventibus et fratribus magis abundant, ac provincia primae classis nuncupetur; nihilominus nullus in ea adest conventus in quo collegium studii erectum reperiatur, indeque fit ut religiosi eiusdem provinciae, qui se in studiis et regentiis tertiae, secundae et primae classis Ordinis huiusmodi diu exercuerunt, ad regentias collegiorum eiusdem Ordinis, quemadmodum ad gradus paternitatis provinciae consequendos¹ per constitutiones ipsius Ordinis auctoritate felicis recordationis Urbani Papae VIII praedecessoris nostri confirmatas requiritur, difficile promoveri valeant.

Preces definitorum capituli generalis. tio subiungebat, in conventu civitatis § 2. Cum autem, sicut eadem exposinostrae Urbinatensis provinciae praedictae studium quidem primae classis Ordinis supradicti habeatur, si vero in hoc eodem conventu unum collegium pro duobus regentibus, decem collegialibus et duobus baccalaureis erigi contingeret, non modo fratres dictae provinciae, sed etiam saeculares eiusdem civitatis, in qua universitas studii generalis erecta reperitur, ad litterarum studia magis excitarentur, nec per erectionem collegii huiusmodi consuetus collegialium ac consequenter etiam magistrorum dicti Ordinis numerus ullatenus augeretur, attento quod ad effectus eiusmodi erectionis dilecti pariter filii fratres provinciarum Neapolitanae et Bononiesis eiusdem Ordinis consentiant, ut a Neapolitanae quidem septem, a Bononiensis vero provinciarum huiusmodi

collegiis tres collegiales respective segregentur, quin imo nec conventus Urbinatensis praedictus ullo exinde maiori quam antea onere gravaretur, cum in eo aequalis, ac de praesenti habetur, religiosorum numerus haberetur, ac tres lecturae, logicae scilicet, philosophiae et metaphysicae, quae ibidem sub nominibus baccalaurei conventus, magistri artium, et magistri studii de praesenti adsunt, a dictis collegialibus de cetero exercerentur: nobis propterea dicti exponentes humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

31 An. C. 1701

§ 3. Nos igitur, qui dictum Ordinem, Annuit Poncuius egregia constant in Ecclesià Dei tifex. merita, ac civitatem Urbinatensem praedictam patriam nostram dilectissimam litterarum studiis et virtutibus magis magisque in dies florere propensis desideramus affectibus, ipsorum exponentium votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, in praedicto conventu Urbinatensi unum collegium sub invocatione SS. Nominis Iesu pro duobus regentibus ac decem collegialibus ac duobus baccalaureis Ordinis praedicti professoribus, cum omnibus et singulis privilegiis, praerogativis, praeeminentiis, gratiis et indultis collegio S. Bonaventurae in primodicto conventu dudum a recolendae memoriae Sixto Papa V praedecessore

<sup>1</sup> Edit. Main. legit consequendas (R. T.).

<sup>2</sup> Nescio an desit particula non (R. T.).

pariter nostro per quasdam eius litteras anno Incarnationis dominicae MDLXXXVII kalendis ianuarii emanatas erecto et instituto, etiam per viam communicationis, et aliàs quomodolibet et qualitercumque concessis et attributis, auctoritate apostolică, tenore praesentium, perpetuo erigimus et instituimus.

Clausulae.

§ 4. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contraniorum.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, conventuum, provinciae et Ordinis huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxx maii MDCCI. pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 30 maii 1701, pontif. anno 1.

## XXXI.

Conceditur scholaribus coenobii S. Auqustini eremitarum S. Augustini civitatis Lagunae in insula Tenarifae facultas suscipiendi gradus scholasticos in eodem caenobio 1.

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Pastoralis officii, quo Ecclesiae Catho. Exordium. licae per universum terrarum orbem disfusae regimini divinà dispositione praesidemus, sollicitudo nos admonet, ut sacrarum bonarumque litterarum studia, per quae, depulsis ignorantiae tenebris, veritas elucescit, religio augetur, ac fides catholica roboratur et propagatur, ubique locorum, et praesertim in remotis ab hac Sanctà Sede partibus, opportunis rationibus et peculiaribus favoribus ac gratiis confovere et promovere satagamus.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper Rationes pro fecerunt dilecti filii fratres et schola-obtinenda. res conventus S. Augustini oppidi civitatis nuncupati Lagunae in insula Tenarifae Ordinis fratrum eremitarum eiusdem sancti Augustini Canariensis dioecesis, quod, cum in insulis Canariis nulla reperiatur studii generalis universitas, in qua studentes illarum partium ad gradus scholasticos promoveri valeant, ideoque, ad gradus huiusmodi in Hispaniis consequendos, mare mille ducentorum milliarium traiicere, et terras trecentorum aliorum milliarium peragere, non sine maximo vitae discrimine et expensis, debeant, ac saepe contingat aliquos ex illis a Mauris capi et manci-

1 Eadem facultas concessa fuit alumnis provinciae novi regni Granatensis ab Innocentio XII const. edit. MDCXCIV, die 24 aprilis, pontif. IV; et huius Pontificis constit. edit. MDCCX, die 20 maii, pontif. x, augetur numerus magistrorum provinciae Chilensis eremitarum S. Augustini,

pari, ipsi exponentes, asserentes dictum | conventum primum et principaliorem esse dictarum partium, in eoque grammaticam ac artes seu scientias et facultates philosophiae et theologiae tam scholasticae quam moralis tradi, plurimum cupiunt a nobis indulgeri ut scholares dicti conventus in artibus seu scientiis et facultatibus huiusmodi ibidem laureari et ad scholasticos gradus promoveri valeant.

Concessio fatini et Pii IV.

§ 2. Nos igitur, eorumdem exponentium cultatis suscipiendi gradus votis hac in re, quantum cum Domino in philosophia, theologia scho- possumus, favorabiliter annuere volentes, lastica et mo-rali, servatis et eorum singulares personas a quibus-tamen statutis Concihii Triden- vis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinați, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium Concilii Tridentini interpretum consilio, et attentà relatione venerabilis fratris archiepiscopi Hispalensis, dictarum insularum metropolitae, super praemissis ad eosdem cardinales transmissà, omnibus scholaribus in dicto conventu sufficienter edoctis, ut in et super facultatibus et artibus supra expressis, philosophiae scilicet, necnon theologiae scholasticae et moralis, in eodem conventu laureari, ac ad doctoratus et magisterii gradum et honorem' publice provehi et insigniri valeant, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, concedimus et indulgemus; ita tamen ut in omnibus et singulis lectoribus, magistris et laureandis, dicti Concilii cap. 1, sess. v, et cap. 11, sess. xxv

1 Edit. Main. legit honorum (R. T.).

Bull, Rom, - Vol. XXI.

De Reform., necnon constitutionis felicis recordationis Pii PP. IV praedecessoris nostri, quae incipit Sacrosancta, dispositio servetur, ac salvâ semper in praemissis auctoritate Congregationis memoratorum cardinalium.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes Clausulas. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub

annulo Piscatoris, die iv iunii MDCCI, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 4 iunii 1701, pontif. anno 1.

## XXXII.

Conceduntur Congregationi Charitatis S. Hippolyti in Indiis Occidentalibus privilegia Ordinum Mendicantium et Clericorum Ministrantium Infirmis'.

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Injuncti nobis caelitus pastoralis officii ratio postulat, ut, paternam sacrarum religionum et congregationum christianae charitatis et hospitalitatis operibus ex professo laudabiliter incumbentium curam gerentes, pium illarum exercitium et institutum, quo, labores expeditius suscipiendo, illud alacrius continuent et ferventius exequantur, liberalibus gratiarum et privilegiorum muneribus confoveamus, prout in Domino conspicimus salubriter expedire.

Ration's prouna cum preciris generalis.

- § 1. Cum itaque, sicut dilectus filius dictis privile-gis obtinendis, Ioannes de Cabrera, procurator generabus procurato lis Congregationis Charitatis sub titulo S. Hippolyti martyris in civitate Mexicanå aliisque partibus Indiarum Occidentalium a felicis recordationis Innocentio Papa XII praedecessore nostro in religionem erectae, nobis nuper exponi fecit, fratres dictae Congregationis ab ipso illius initio multiplicia atque insignia pietatis et christianae charitatis opera erga pauperes et infirmos in eorum hospitalibus degentes, non sine spirituali animarum beneficio, exercue-
  - 1 Eadem privilegia concessa fuerunt Ordini S. Ioannis Dei ab Urbano VIII constitut. edit. MDCXXIV, die 20 iunii, pontif. 1. Huius Congregationis privilegia et indulgentiae confirmata tuere ab Innocentio XII constit. ed. MDCC. die 20 maii, pontif. 1x; et aliud privilegium de ordinibus suscipiendis extat constitutione sequenti.

rint, et in dies exercere non desinant; quo vero illa semper impensius et indefessi obeant et continuent, ipse Ioannes procurator generalis plurimum cupiat gratias et privilegia Ordinum Mendicantium et Congregationis clericorum regularium Ministrantium Infirmis, quae aliàs recolendae memoriae Urbanus Papa VIII praedecessor pariter noster Ordini tunc Congregationi nuncupatae fratrum S. Ioannis Dei communicavit et concessit, praedictae Congregationi Charitatis, quae (ut asseritur) in suis regularibus institutis cum dicto Ordine sancti Ioannis Dei maxime convenit, illiusque fratribus et locis a nobis pariter communicari et concedi:

§ 2. Nos, eamdem Congregationem Concessio prae-Charitatis et pia illius instituta confovere legiorum, dummodo sint in et promovere, ac proinde dictum Ioan-usu, et non adnem procuratorem generalem ac dile-stitutionibus ecctos etiam filios fratres Congregationis Congregationis. huiusmodi specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eiusdem Ioannis procuratoris generalis nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, et attentà relatione dilecti filii nostri Thomae Mariae Ferrarii tituli S. Clementis eiusdem S. R. E. presbyteri cardinalis S. Clementis nuncupati, praedictae Congregationis Charitatis apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, super

praemissis dictis cardinalibus factâ, omnia et singula privilegia, praerogativas, concessiones, favores, facultates, declarationes, conservatorias, immunitates, exemptiones, libertates, ceterasque gratias, praeeminentias et indulta cuiusvis generis existentia, spiritualia et temporalia, qualiacumque illa sint, dummodo tamen sint in usu et non sint revocata, vel sub aliquibus revocationibus comprehensa, ac sacris canonibus et Concilii Tridentini decretis aut apostolicis constitutionibus et ordinationibus vel memoratis regularibus dictae Congregationis Charitatis institutis non adversentur, praedictis Ordinibus Mendicantium et Congregationi clericorum regularium Ministrantium Infirmis, eorumque conconventibus, domibus et aliis locis regularibus, ac Ordinum et Congregationis huiusmodi generalibus, praesidenlibus, et quibusvis aliis superioribus, praelatis et capitulis, etiam generalibus, provincialibus, seu intermediis, eorumque definitoribus, prioribus, novitiis, fratribus, conversis, donatis, et quibusvis eorum regularibus personis tam in Urbe quam etiam in quibuscumque mundi partibus existentibus, et illorum instituto, aut aliàs quomodolibet, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, seu per nos et successores nostros, aut alios auctoritatem habentes, concessa sunt et concedentur'. ac quibus de iure, usu et consuetudine, vel privilegio, seu concessione apostolică, in genere vel in specie, ac tam coniunctim quam divisim, aut aliâs quomodolibet utuntur, fruuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, frui, potiri et gaudere possunt et poterunt in suturum, ad praedictam Congregationem Charitatis, et singula illius hospitalia, domos et alia loca regularia, illorumque supe-

1 Edit. Main. legit conceduntur (R. T.).

riores, praelatos, et quascumque regulares personas, auctoritate apostolică, tenore praesentium, perpetuo extendimus, illasque ' eis communicamus, et de novo concedimus, ac suffragari volumus. Decernentes, easdem praesentes litteras semper et perpetuo firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 3. Quocirca venerabilibus fratribus Constituuntar patriarchis, archiepiscopis et episcopis, tionis executoaliisque locorum Ordinariis quibuscum-res. que, necnon dilecto filio causarum curiae Camerae Apostolicae generali auditori, per praesentes committimus et mandamus, quatenus quilibet eorum, per se, vel alium, seu alios, praesentes litteras, et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte generalis et fratrum dictae Congregationis Charitatis fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostrà easdem plenum earum effectum sortiri et obtinere, illisque omnes, quos concernunt, pacifice frui et gaudere; non permittentes quemquam desuper contra illarum tenorem, sub quovis praetextu et causâ, etiam defectu intentionis nostrae, per quoscumque quomodolibet indebite molestari, quinimo, quidquid in contrarium attentari vel fieri contin-

1 Aptius lege illaque (P. T.).

gat, omnino semper in pristinum reponi; contradictores quoslibet et rebelles etiam per quascumque, de quibus eis videbitur, censuras et poenas ecclesiasticas, et alia opportuna iuris et facti remedia, appellatione postpositâ, compescendo; legitimisque super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato ad hoc si opus fuerit auxilio brachii saecularis.

contrariorum.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac piae memoriae Bonifacii Papae VIII etiam praedecessoris nostri de una et in concilio generali edità de duabus dietis, dummodo ultra tres dietas aliquis vigore praesentium in judicium non trahatur, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac Ordinum et Congregationis clericorum regularium, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, quomodolibet etiam pluries concesssis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus, etiamsi pro illorum sufficienti dérogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes. mentio seu quaevis alia expressio aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, et in eis caveatur expresse quod illis nullatentus aut nonnisi sub certis modo et formà derogari possit, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et formâ in illis tradità observatà, inserti forent. praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque; aut si aliquibus communiter aut divisim ab eâdem sit Sede indultum, quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 5. Volumus autem ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub nulo Piscatoris, die xxv iunii MDCCI, pontificatus nostri anno 1.

Dat die 25 iunii 1701, pontif. anno 1.

# XXIII.

Conceditur fratribus Congregationis Charitatis S. Hippolyti in Indiis Occidentalibus facultas suscipiendi ordines omnes extra tempora, et non servatis interstitiis 1.

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

- § 1. Cum, sicut dilectus filius Ioan-Ratio pro dines de Cabrera, procurator generalis obtinondà. Congregationis Charitatis sub titulo sancti Hippolyti martyris in civitate Mexicanà aliisque partibus Indiarum Occidentalium a felicis recordationis Inno-
- 1 Vide constitutionem praecedentem et Innocentii XII constit. edit. MDCC, die 21 maii, pontif. ix. In Innocentii XIII const. ed. MDCCxxii, die 7 augusti, pontif. II, confirmantur statuta Congregationis.

centio Papa XII praedecessore nostro in religionem erectae, nobis nuper exponi fecit, per constitutiones dictae Congregationis, subinde ab eodem Innocentio praedecessore specifice confirmatas et approbatas, statuatur, ut in singulis hospitalibus seu domibus ipsius Congregationis unus dumtaxat frater presbyter esse possit, et id quidem (quia scilicet varia, et praesertim vilia, infirmis exhibenda ministeria, promptius ac decentius per fratres laicos obeuntur) plurimum expediat; verum, eveniente in aliquo ex dictis hospitalibus seu domibus unici illius fratris presbyteri obitu, futurum sit, ut, donec alius frater dictae Congregationis ad omnes sacros subdiaconatus, diaconatus et presbyteratus ordines promoveatur, et in defuncti locum subrogetur, si tempora ad dictorum sacrorum ordinum susceptionem a iure statuta expectanda ac interstitia a sacro Concilio Tridentino designata servanda erunt, toto eo tempore hospitale seu domus huiusmodi absque presbytero religioso remaneat, et interim ministerio presbyteri saecularis, assignato illi ex bonis in hospitalitatem erogandis stipendio, et non sine religiosae quietis periculo, uti debeat; ac propterea ipse Ioannes procurator generalis opportune in praemissis a nobis provideri et ut infra indulgeri summopere desideret:

praedicta conceditur.

§ 2. Nos, eiusdem Ioannis procuratoris generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicatio-

nibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui dilectum filium nostrum Thomam Mariam Ferrarium tituli S. Clementis eiusdem S. R. E. presbyterum cardinalem S. Clementis nuncupatum, dictae Congregationis apud nos et Sedem Apostolicam protectorem, super praemissis audiverunt, consilio, ut, quandocumque memoratus unicus frater presbyter cuiuscumque ex dictis hospitalibus seu domibus ab humanis decesserit, alius frater expresse professus praedictae Congregationis, in illius locum subrogandus, clericali charactere, si illo nondum insignitus sit, insigniri, et ad quatuor minores, quatuor feriatis vel non feriatis, seu unicâ, et subinde ad sacros subdiaconatus, diaconatus et presbyteratus ordines tribus dominicis seu aliis festivis diebus (non tamen continuis, sed semper aliquo temporis spatio, arbitrio Ordinarii definiendo, interpolatis) etiam extra tempora ad id a iure statuta, ac interstitiis a dicto Concilio Tridentino designatis minime servatis. annique curriculo non expectato, etiamsi in unoquoque ex sacris ordinibus praedictis antequam ad alium promoveatur se minime exercuerit, dummodo nullum canonicum ei obstet impedimentum, ipseque ad id idoneus reperiatur, ac servatis alias servandis, de superiorum suorum licentia promoveri, et promotus in illis etiam in altaris ministerio ministrare libere et licite possit et valeat, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, concedimus et indulgemus : salvâ tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

quendum, harum serie absolventes et § 3. Decernentes, easdem praesentes absolutum fore censentes, supplicatio- litteras semper firmas, validas et effi-

Clausula.

caces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dictae Congregationis Charitatis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticâ dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxv iunii MDCCI, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 25 iunii 1701, pontif. anno I.

## XXIV.

Conceditur votantibus signaturae iustitiae etiam post dimissionem officii facultas transferendi pensiones 1.

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Creditae nobis divinitus dispensationis Exordium. ratio exigit, ut, illos, qui plus laboris et obsequii in Apostolicae Sedis honorem ac Ecclesiae Catholicae utilitatem iugiter perferre et impendere non desistunt, peculiari paternae charitatis affectu prosequentes, eis uberiora pontificiae nostrae benignitatis dona largiamur.

§ 1. Aliàs siquidem nos tunc et pro Antea ab hoc § 1. Alias siquidem nos uno es pro Pontifice con-tempore existentibus referendariis signa-cessa fuit dacultas actu turne nostrae institiae votantibus per-votantibus. petuo concessimus et indulsimus ut ipsi pensiones annuas, apostolicâ auctoritate eis super quibusvis fructibus ecclesiasticis reservatas et pro tempore reservandas, usque ad summam centum scutorum monetae dumtaxat, ad favorem unius seu plurium personarum ecclesiasticarum seu clericorum, ac aliàs pensionum huiusmodi capacium, etiam in mortis articulo, coram notario et testibus, ac cum alicuius praelati scu personae in ecclesiastică dignitate constitutae interventu, transferre (servatâ tamen formâ constitutionis felicis recordationis Innocentii Papae XI praedecessoris nostri super translatione pensionum editae) libere et licite possent et valerent, et aliàs, prout in nostris desuper in simili formà Brevis die xxvIII martii proxime praeteriti expeditis litteris, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus, uberius continetur.

1 De hac facultate vide huius Pontificis constit. edit. MDCCI, die 28 martii, pontif. 1; et de cordone coloris violacei, Benedicti XIII constit. edit. MDCCXXVII, die 12 iulii, pontif. IV.

Causae novae concessionis.

lectorum filiorum modernorum eiusdem signaturae iustitiae votantium merita paternae dirigentes considerationis intuitum, ac benigne perpendentes quantum ipsi singulari sint Sedi praefatae adiumento Romanaeque Curiae ornamento, eosque proinde ac illorum successores, ut alacriores in dies ad praestanda eidem Sedi obsequia reddantur, amplioris favore gratiae prosequi volentes, et ipsorum modernorum referendariorum signaturae iustitiae huiusmodi votantium singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, motu proprio, ac ex certâ scientià et liberalitate nostris, deque apostolicae po-Nova concestestatis plenitudine, praefatis modernis et pro tempore existentibus referendariis eiusdem signaturae iustitiae votantibus, ut ipsi, etiam dimissis votantium huiusmodi officiis, facultate<sup>1</sup> transferendi pensiones annuas usque ad summam centum scutorum monetae, a nobis per nostras litteras praefatas ut praefertur concessă, uti, frui et gaudere libere pariter et licite possint et valeant, in omnibus et per omnia, perinde ac si officia votantium huiusmodi tunc exercerent, tenore praesentium concedimus pariter et indulgemus.

§ 2. Nunc autem nos, ad egregia di-

Clausulae.

brică.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras, et in eis contenta quaecumque, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, aut interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam

1 Male edit. Main. legit facultates (R. T.).

quantumvis magno et substantiali defectu notari, impugnari, retractari, infringi, seu ad terminos iuris reduci, aut in controversiam revocari, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium impetrari vel intentari, aut impetrato, seu etiam motu, scientia et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare posse, neque ipsas praesentes litteras sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, limitationibus, aliisque contrariis dispositionibus, etiam per nos vel Romanos Pontifices successores nostros et Sedem praesatam, in genere vel in specie, aut alias quomodolibet et quandocumque faciendis, comprehendi vel comprehensas censeri, sed semper ab illis exceptas, et, quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas, ac etiam de novo, sub quacumque posteriori datâ, per eos, ad quos pro tempore spectabit, eligendâ, concessas intelligi, firmasque, validas et efficaces existere et fore, ac illis, ad quos special et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari; sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales etiam de latere legatos, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Quocirca dilectis filiis nostris Exequatores

eiusdem S. R. E. vicecancellario ac camerario et causarum curiae Camerae Apostolicae generali auditori per praesentes motu pari committimus et mandamus, quatenus ipsi, vel duo, aut unus eorum, per se vel alium seu alios, easdem praesentes litteras, et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, et quoties pro parte praedictornm votantium seu alicuius eorum vel aliorum interesse in praemissis pro tempore habentium desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostrâ ipsas praesentes litteras et in eis contenta huiusmodi ab omnibus et singulis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter observari, ipsosque modernos et pro tempore existentes votantes, et alios quos eaedem litterae concernent in futurum, praesentium litterarum et in eis contentorum commodo et effectu pacifice frui et gaudere; non permittentes illos seu eorum quempiam desuper quomodolibet indebite molestari, perturbari, inquietari vel impediri; contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris et facti remedia. appellatione postposità, compescendo: legitimisque super his habendis, servatis processibus, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

Derogatio contrariorum.

§ 5. Non obstantibus omnibus et singulis, quae in supradictis nostris litteris concessimus non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die XII augusti MDCCI, pontificatus nostri anno I.
Dat. die 12 augusti 1701, pontif. anno I.

XXV.

Conceditur visitantibus S. Domum Lauretanam indulgentia plenaria perpetua etiam per modum suffragii pro defunctis 1.

## Clemens Papa XI,

Universis christifidelibus praesentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

Ad augendam fidelium devotionem pià charitate intenti, omnibus et singulis quoties. utriusque sexus christifidelibus ad sacram Domum Lauretanam, ab omnipotenti Deo specialibus gratiis et donis illustratam, devotionis causa peregrinantibus qui vere poenitentes et confessi ac sacrâ communione refecti sacram Domum huiusmodi devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordià, haeresum extirpatione, ac santae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quoties id egerint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem. quam etiam animabus fidelium defunctorum, quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicari possint, misericorditer in Domino concedimus, praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

1 De poenitentiariorum collegio extat Alexandri VII constit. edit. MDCLIX, die 22 februarii, pontif. IV; et huius Pontificis sequens constit. est de celebratione missarum in dictae Domus capellà et ecclesià.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvi septembris MDCCI, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 26 septembris 1701, pontif. anno 1.

#### XXVI.

Consulitur celebrationi missarum non adhuc celebratarum, et aliarum in posterum celebrandarum in capella et ecclesia S. Domus Lauretanae 1.

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Consulitur ut in rubricà.

§ 1. Cum, sicut non sine gravi animi nostri molestià accepimus, plurima missarum tam in capellà quam in ecclesià sacrae Domus Lauretanae celebrandarum onera a multo tempore inexpleta remanserint, ac usque ad annum MDCLXXVIII adhibiti cum 9 fuerint libri in quibus missae manuales celebrandae adnotarentur, adeoque missarum huiusmodi non celebratarum numerus ignoretur, a dicto vero anno, quo dictae missae in libris adnotari coeperunt, quinquaginta millium in dictà capellà, ac viginti quinque millium circiter in praefatà ecclesià respective celebrandarum missarum huiusmodi celebrationem omissam fuisse constet, nec ullus appareat modus, quo eiusmodi oneribus non adimpletis ac christifidelium eleemosynas pro aliis missis tam in capellà quam in ecclesià praedictis celebrandis quotidie offerentium devotioni et voluntati, attento capellanorum ad hoc necessariorum defectu, et quia unicum est dictae capellae altare, satisfieri possit, nisi de-

1 In constit. Innoc. XII edit. MDCXCVIII, nonis augusti, pontif. VIII, agitur de regimine Domus et civitatis Lauretanae; et in huius Pontificis const. ed. MDCCXI, die 13 maii, pontif. XI, de facultate confessariorum etiam poenitentiariorum.

2 Potius lege non pro cum (R. T.).

nos, ut suscepta hactenus et omissa, ut praesertur, quantum sieri potest, ac suscipienda in futurum missarum huiusmodi onera exacte et diligenter adimpleantur, sicque dictorum christifidelium ad dictam sacram Domum confluentium et eleemosynas pro missis offerentium devotio et pietas confoveatur, prospectum esse cupientes, de Congregationis venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium et dilectorum filiorum Romanae Curiae praelatorum nuncupatae consilio, ac etiam motu proprio, ex certâ scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, praecipimus et mandamus ut nunc et pro tempore existentes dictae sacrae Domus ministri loco dictarum missarum usque ad memoratum annum moclxxvIII celebrari omissarum, quarum, ut praefertur, numerus ignoratur, unam missam cantatam in praedictâ ecclesiâ singulis mensibus per quinquaginta annorum spatium celebrari facere teneantur, qua missarum cantatarum celebratione completà, praedictarum missarum usque ad dictum annum celebrari omissarum oneri satisfacturum fore declaramus; ac concedimus, ut dictae missae cantatae illis, pro quibus ipsae missae celebrari omissae celebrari debebant, perinde suffragentur, ac si omnes eaedem missae celebrari omissae celebratae fuissent: praedictas vere omnes missas in libris adnotatas, tam in capellà quam in ecclesià praedictis celebrandas, a dicto anno hactenus non celebratas, celebrari, ac proinde, ultra capellanos necessarios. alios quinque, qui eas singulis diebus usque ad totale supra expressi illarum numeri adimplementum celebrent, deputari, et, ut in posterum missarum hu-1 Potius lege satisfactum (R. T.).

super opportune a nobis provideatur, et

ut infra indulgeatur: hinc est quod

iusmodi celebratarum numerus sciri, secutoque dicto earum adimplemento ipsi capellani removeri possint, ac tale onus deficiat, librum particularem, in quo iidem capellani illas adnotent, retineri debere decernimus et ordinamus. Quoniam autem si dictae missae in praedictà capellà celebrandae hactenus omissae, ad numerum vigintiquinque millium, sicut praemittitur, ascendentes, in ipså capellà celebrari deberent, aliorum christifidelium missas in eâdem capellâ celebrari expostulantium devotioni, cum ne quidem duo altaria ad dictarum omissarum et aliarum pro tempore celebrandarum missarum celebrationem sufficerent, satisfieri, ut praefertur, non posset1, ut huiusmodi missae omissae, quae in dictà capellà celebrandae essent, ad quodcumque ecclesiae praedictae altare a dictis quinque deputandis capellanis celebrari valeant, et sic celebratae perinde suffragentur, ac si ad memoratum dictae capellae altare celebratae fuissent, concedimus et indulgemus. Ne vero de cetero talis missarum celebrabrationis omissio contingat, numerum capellanorum sacrae Domus praefatae, tot scilicet quot ad adimplendum tam perpetuarum quam manualium sive in capellà sive in ecclesià praedictis celebrandarum missarum onus sufficiant, augendum, et, ut in posterum de ipsarum missarum celebrationis adimplemento semper constare possit, duos libros distinctos et separatos (in quorum uno missae manuales, pro quarum celebratione in capella et ecclesia huiusmodi eleemosynae praestantur, in altero vero omnes missae, quae in utroque loco celebrantur, adnotentur) retinendos, et quolibet semestri in perpetuum computa receputarum eleemosynarum et celebratarum missarum tam perpe-1 Edit. Main. legit possent (R. T.).

tuarum quam manualium revidenda, et legaliter revisa ad supradictam Congregationem Lauretanam transmittenda esse, sub suspensionis ab officiis, vel illorum privationis, per eos, qui dicta computa, ut praescrtur, non reviderint aut non transmiserint, incurrendis, aliisque arbitrio ipsius Congregationis imponendis poenis, statuimus et ordinamus. Verum, quia experientià compertum habetur, omnes missas tam perpetuas quam manuales, quae ad altare capellae huiusmodi celebrari petuntur, ad illud celebrari non posse, ut in futurum missae' huiusmodi ad altare sub titulo SS. Annunciationis dictae capellae annexum celebrari possint, ac illis, pro quibus celebratae fuerint, suffragentur, et piorum largitorum menti et voluntati satisfactum sit, perinde ac si ad primodictum altare celebratae fuissent, concedimus pariter et indulgemus.

§ 2. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. praefatae cardinales, etiam de latere legatos, et alios quoslibet quacumque praceminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

- 1 Edit. Main. legit missa (R. T.).
- 2 Particula si nos addimus (R. T.).

Derogatio contrariorum.

§ 3. Non obstantibus quorumcumque testatorum et piorum largitorum etiam ultimis voluntatibus, quas quoad praemissa sufficienter et expresse commutamus, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, dictae sacrae Domus, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium pracmissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvIII septembris mocci, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 28 septembris 1701, pontif. anno I.

#### XXVII.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de celebratione capitulorum et congregationum provinciarum Lusitaniae et Algarbiorum fratrum Minorum de Observantià et Tertii Ordinis S. Francisci '.

1 Innocentii XII constit. edit. MDCC, die 10 iulii, pontificatus ix, agitur de alternativă în provinciâ insularum Azorum sub regno Portugalliae; et in huius Pontificis const. ed. MDCXVII, die 8 iulii, pontificatus xvII, de divisione et erectione provinciae; in Benedicti XIII vero const. edit. MDCCXXIV, die 3 octobris, pontif. I, abrogantur privilegia personalia fratrum Tertii Ordinis in regnis et dominiis Portugalliae.

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Nuper, pro parte dilectorum filio- Ad declinan-rum fratrum provinciarum Portugalliae tum fuit a ca-pitulo general et Algarbiorum Ordinis Minorum sancti Mockayayun, ut Francisci de Observantia nuncupatorum, gregationes dinecnon alterius provinciae Tertii Ordi-ciarum colebranis eiusdem sancti Francisci in Lusita- riam regiam. niâ, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae exposito, quod, cum in capitulis et congregationibus dictarum provinciarum in curià regià celebrari solitis vocales ad suffragia sua religiosis immeritis conferenda magnatum commendationibus saepius adducerentur, ad abusum huiusmodi tollendum in capitulo generali primodicti Ordinis anno moclxxxvIII celebrato definitorium generale, ad instantiam vocalium nationis Lusitaniae, per suum decretum praeceperat ut in posterum dicta capitula et congregationes extra curiam praefatam in conventu a superioribus generalibus eligendo celebrarentur, et aliàs prout in dicto decreto uberius dicebatur contineri; ne vero decretum huiusmodi sub quovis praetextu violaretur, sed semper executioni mandaretur, ipsi fratres plurimum cupiebant illud auctoritate dictae Congregationis cardinalium confirmari: emanavit ad corum supplicationem ab eâdem Congregatione cardinalium decretum tenoris qui seguitur, videlicet:

Sacra Congregatio eminentissimorum et Decretum sareverendissimorum S. R. E. cardinalium ne- crae Congregagotiis et consultationibus episcoporum et re-firmatum foit praegularium praeposita, audită relatione patris detum capituli procuratoris generalis dicti Ordinis et attentis narratis, censuit ac decrevit servandum esse decretum capituli generalis editi anno MDCLXXXVIII. Romae XXIII septembris MDCCI1. G. cardinalis Carpineus. — I. N. Paraccianus secretarius.

1 Male edit. Main. legit 1702 (в. т.).

rentur extra cu-

Confirmatio relati docreti

2. Cum autem, sicut etiam dilectus Congregationis, filius Verissimus a Conceptione, frater expresse professus et procurator dictae provinciae Portugalliae, nobis subinde exponi fecit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, ipsum Verissimum specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvà tamen semper in praemissis auctoritate dictae Congregationis cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariorum.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, provinciarum et Ordinis huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel

quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xv octobris mocci pontificatus nostri anno I.

Dat. die 15 octobris 1701, pontif. anno I.

#### XXVIII.

Confirmatur decretum magistri generalis Ordinis Praedicatorum confirmans abdicationem graduum et privilegiorum personalium factam a Congregatione Observantis B. Iacobi Venetiarum 1

> Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecerunt dile- Ab haiusmodi cti silii vicarius generalis et fratres Con-cium remissum gregationis Observantis beati Iacobi Ve-omnibus et prinetiarum Ordinis Praedicatorum, quod nalibus. ipsi, ad regularem disciplinam in dictâ eorum Congregatione promovendam, et sublatis omnibus obstaculis perpetuis stabiliendam, omnibus gradibus, praecedentiis et privilegiis personalibus, quo-

4 Ab Innocentio XI const. ed. MDCLxxxIII, die 7 aprilis, declaratum fuit non esse admittendam cessionem loci factam a fratribus Gallis strictioris observantiae; et in huius Pontificis constit. edit. MDCCII, die 8 februarii, pontificatus II, agitur de receptione religiosorum ad Congregationem Venetam.

rum usus in eam introductus reperiebatur, sponte renunciarunt, ad hoc ut religiosi, omni ambitiosa aemulatione et temporalis retributionis expectatione remotis, litterarum studiis et verbi Dei praedicationi, gloriam Dei et spiritualem christifidelium utilitatem sibi tantum proponentes, vacent, ad imitationem et exemplum provinciae Toletanae, ac Congregationum S. Sabinae et S. Marci eiusdem Ordinis, ac dilectus etiam filius Antoninus Cloche magister generalis dicti Ordinis renunciationem et abdicationem huiusmodi acceptavit, et nonnulla statuit circa honorem, titulos, praeeminentias, exemptiones et privilegia in praefatâ Congregatione nulli in posterum competitura, et omnimodam inter omnes aequalitatem servandam, et aliàs, prout ulterius continetur in ipsius Antonini magistri generalis decreto desuper edito tenoris qui sequitur, vide-

Decretum madicta.

Nos frater Antoninus Cloche, sacrae theologistri generalis quo confirmatur giae professor, ac totius Ordinis Praedicaabilicatio prae- torum humilis magister generalis et servus. Exigit officii nostri ratio, ut in vota patrum provinciarum et congregationum aliquando descendamus, earumque precibus inclinemur. Quare, cum reverendus admodum pater vicarius generalis ceterique reverendi patres Congregationis nostrae beati Iacobi Venetiarum libello supplici nobis exposuerint, se vehementer optare gradibus omnibus, seu magistri, seu baccalaurei, seu praedicatoris generalis, eorumque titulis, iuribus, ceterisque omnibus praeeminentiis renunciare a constitutionibus nostris concessis, eorum petitionibus paternâ providentià annuentes, tenore praesentium, nostrique auctoritate officii, acceptamus reverendi Antonini patris vicarii generalis aliorumque patrum spontaneam abdicationem graduum omnium ab iis factam, statuimusque in posterum, quod nulli in eâ Congregatione assumantur et admittantur tituli theologiae magistri, regentis, toris generalis, quod nulla futura sit unquam quomodocumque praeeminentia, sed omnes et singuli post superiores sua loca sumant, ordinem iuxta professionis antiquitatem ubique teneant, nullum titulum usurpent, nisi dumtaxat officii quod actualiter exercent; quo officio expleto, nullum, nisi qui simplici religioso convenit, titulum habeant, nullum etiam privilegium mittendi, vel recipiendi, vel legendi litteras habeant, nisi acceptà a superiore licentià, nullam excusationem habeant a sequelâ chori, aut ab onere hebdomadarii, sed omnimoda aequalitas ac uniformitas observetur ab omnibus et quoad omnia, inter eosque sola in religione professionis antiquitas distinguatur, ceteris aliis omnibus omissis. Datum Romae, in conventu nostro S. Mariae super Minervam, die viii aprilis MDCCI. — Frater Anto-NINUS CLOCHE magister Ordinis. — Registr. in fol. 50. - Frater ALOYSIUS de BARATEL magister et socius.

Confirmatio

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dicti exponentes decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent: nos, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum. harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrum S. R. E. cardinalium et dilectorum Romanae Curiae praelatorum super disciplina regulari specialiter deputatorum consilio, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicâ, tenore praebaccalaurei, magistri studentium, praedica- sentium, confirmamus et approbamus,

illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus; salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium et praelatorum.

Clausulae,

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum decogatio.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, Congregationis et Ordinis praesatorum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtavat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxi octobris mocci, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 21 octobris 1701, pontif. anno 1.

#### XXIX.

Conceduntur plures indulgentiac perpetuae Congregationi Missionis 1

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Pias personarum ecclesiasticarum con- Exordium. gregationes in militanti Ecclesia ad Dei laudem et gloriam spiritualemque christifidelium aedificationem provide institutas, ut ad pia et salutaria, quae exercent opera, promptiores alacrioresque reddantur, indulgentiis et peccatorum remissionibus invitamus et confovemus, prout ad earum devotionem animarumque salutem augendam conspicimus in Domino expedire.

Concessio

§ 1. Hinc est quod nos, Congregationem Missionis, in vinea Domini ad praedicta. animarum salutem strenue laborantem, spiritualibus indulgentiarum muneribus cumulare volentes, de omnipotentis Dei misericordià ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, praeter et ultra omnes et quascumque alias indulgentias et peccatorum remissiones et poenitentiarum relaxationes eidem Congregationi hactenus quomodolibet et ex quavis causa apostolica auctoritate concessas, omnibus et singulis presbyteris, clericis et laicis, qui dictam Congregationem in posterum ingredientur, die primo eorum ingressus, si vere poenitentes et confessi sanctissimum Eucharistiae sacramentum sumpserint, plenariam; illis quoque, qui Indulgentias Congregationem huiusmodi ingressi, et plenariae in ea viventes, quatuor vota simplicia. nempe castitatis, paupertatis et obedientiae, necnon stabilitatis in dictà Congregatione ad effectum se toto vitae tem-

1 Aliae indulgentiae extant Alexandri VIII constit. edit. MDCxc, die 5 octobris, pontificatus I; et in huius Pontificis const. ed. MDCCXIII, die 27 octobris, pontificatus xiii.

pore saluti pauperum rusticanorum applicandi, post biennium probationis iuxta constitutiones praedictae Congregationis auctoritate apostolicà confirmatas emiserint, et, vere similiter poenitentes et confessi, eo die sacrà communione refecti fuerint, itidem plenariam; ac praefatis presbyteris, clericis et laicis, nunc et pro tempore existentibus, in cuiuslibet eorum mortis articulo, si vere pariter poenitentes et confessi, ac sacrà communione refecti, vel, quatenus id facere nequiverint, saltem contriti nomen Iesu ore, si potuerint, sin minus, corde devote invocaverint, etiam plenariam; praeterea eisdem praesentibus et futuris presbyteris, clericis et laicis vere similiter poenitentibus et confessis ac sacrà communione refectis, qui aliquam dictae Congregationis ecclesiam, vel oratorium, vel parochialem ecclesiam loci, ubi pro tempore commorabuntur, die festo Conversionis sancti Pauli a primis vesperis usque ad occasum solis diei huiusmodi annis singulis devote visitaverint, et ibi pro felici Congregationis praefatae progressu et propagatione, ac pro christianorum principum concordià, haeresum extirpatione, ac sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces essuderint, plenariam; insuper eisdem presbyteris, clericis et laicis, qui spiritualia exercitia per octiduum continuum in aliquâ eiusdem Congregationis domo peregerint, et interea vere quoque poenitentes et confessi sanctissimum Eucharistiae sacramentum sumpserint, ac, ut praefertur, oraverint, similiter plenariam semel in anno omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus.

Indulgentia centum dierum.

§ 2. Ac demum eisdem presbyteris, clericis et laicis praesentibus et futuris

qui singulis diebus conscientiam suam diligenter examinaverint, cum proposito a peccatis abstinendi et se corrigendi, ac litanias beatae Mariae Virginis devote recitaverint, et, ut supra expressum est, oraverint, centum dies, pro unoquoque die quo id egerint, de iniunctis eis seu aliàs quomodolibet debitis poenitentiis in formâ Ecclesiae consuetâ relaxamus. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.\*

§ 3. Volumus autem ut earumdem clausulas. praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicucuius notarii publici vel secretarii dictae Congregationis subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae vel superioris Congregationis praedictae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die v novembris mocci, pontificatus nostri anno i. Dat. die 5 novembris 1701, pontif. anno 1.

#### XXX.

Confirmatur constitutio Urbani VIII super indigentiis locorum sacrorum Terraesanciae 1.

> Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Salvatoris et Domini nostri Iesu Chri- Exordium. sti, etc. 2

- 1 Constitutio Urbani VIII edit. fuit MDCAXAIV. die 3 februarii, et ultimo confirmata ab Innocentio XII constitutione edità MDCxCVI, die 24 februarii, pontificatus v; postea vero ab Innocentio XIII constit. edit. MDCCXXI, die 21 novembris, pontificatus 1.
- 2 Reliqua omittimus, quia eadem est ac illa in memorata Congregatione viventibus, edita tom. xx, pag. 745, solo mutato nomine

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvIII novembris mocci, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 18 novembris 1701, pontif. (anno I.

#### XXXI.

Conceditur indulgentia plenaria perpetua peregrinantibus ad ecclesiam monasterii sacri Specus Sublacensis monachorum Cassinensium 1

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Universis christifidelibus praesentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

Exordium.

Iniunctae nobis divinitus apostolicae servitutis ratio postulat, ut caelestium munerum thesauros dispensationi nostrae a Domino creditos, ad augendam in terris Sanctorum in caelis cum Christo regnantium venerationem, excitandamque et confovendam erga illos fidelium devotionem, libenter, quantum nobis ex alto conceditur, erogare studeamus.

Concessio de qua in rubrica.

§ 1. Itaque, gloriosa sancti Benedicti abbatis (qui dum in hac terrà adhuc esset nulli voluptati animum dedit, sed, soli Deo placere desiderans, sanctae conversationis habitum quaesivit, ac caelestis gratiae benedictione repletus, Ecclesiam catholicam spiritualium aromatum fragrantià longe lateque replevit) merita pio devotoque animi affectu recolentes, necnon spirituali christifidelium ad ecclesiam monasterii sacri Specus Sublacensis nullius dioecesis provinciae Romanae Congregationis Cassi-

petentis qui nunc fuit Bernardus ab Ecclesiâ de Observantià Terraesanctae commissarius generalis (R. T.).

1 In Innocentii XII const. ed. MDCLXXVI, die 17 novembris, pontif. 1, agitur de facultate approbandi confessarios.

nensis Ordinis eiusdem sancti Benedicti, ubi ipse, ut totum se Iesu Christo daret, per triennium delituit, quamque nos pluries, ante nostram ad summi apostolatus apicem assumptionem, dum in minoribus constituti eramus, personaliter visitavimus, devotionis causa peregrinantium consolationi atque animarum saluti, quantum cum Domino possumus, consulere cupientes, de omnipotentis Dei misericordià ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis christifidelibus ad ecclesiam eiusdem sacri Specus, sicut pracmittitur, peregrinantibus, qui illam, vere poenitentes et confessi, ac sacrâ communione refecti, devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordià, haeresum extirpatione, et sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem semel tantum in anno per unumquemque lucrifaciendam, misericorditer in Domino concedimus. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

§ 2. Volumus autem ut praesentium Clausulae. litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxII novembris MDCCI, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 22 novembris 1701, pontif. anno I.

#### XXXII.

Confirmatur decretum cardinalis protetectoris, quo permittitur publicatio de-

cretorum innovantium, moderantium et declarantium constitutiones Ordinis B. Mariae de Mercede redemptionis captivorum 1

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Supplex libellus super innotus, mittitur ad sequentia decreta.

§ 1. Alias, pro parte dilecti filii Antolus super innovatione, mode- nii Salvador Gilaberte, vicarii et procura-ratione et de-claratione con- toris generalis Ordinis fratrum B. Mariae Pontifici obla- de Mercede redemptionis captivorum sacram Congre- ac in sacrâ theologià magistri, etiam gationem epi-scoporum et re- nomine dilecti pariter filii moderni magularium, a qua emanarunt in- gistri generalis dicti Ordinis, porrecto nobis, ex speciali, ut asserebatur, commissione totius capituli generalis eiusdem Ordinis, die xvII maii mpcxcvIII in oppido civitate nuncupato Guadalforriensi celebrati, supplici libello, in quo nonnullarum ex constitutionibus dicti Ordinis, a felicis recordationis Innocentio PP. XII praedecessore nostro per quasdam suas in simili formâ Brevis die vii decembris mocket expeditas litteras specifice confirmatis, moderari et declarari respective petebatur: nos, supplicem libellum huiusmodi remisimus ad Congregationem venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositam, a qua ipse Antonius vicarius et procurator generalis obtinuit plura decreta super innovatione, moderatione et declaratione dictarum constitutionum in diversis earum capitibus seu articulis, ac facultatem eadem decreta imprimendi seu typis mandandi, illaque praedictis constitutionibus suo quoque loco inserendi, eà tamen conditione ut prius insertionis huiusmodi

> 1 Constitutiones Ordinis confirmatae fuere ab Innocentio XII const. ed. MDCXCI, die 7 decembris, pontif. 1; et in const. ed. MDCXCII, die 1 martii, pontif. I, permittitur moderatio cuiusdam particulae constitutionum; in huius vero Pontificis constit. ed. MDCCIII, die 13 augusti, pontif. III, confirmantur quaedam capitula et ordinationes.

minuta seu formula ipsi Congregationi cardinalium exhiberetur, quam subinde praedictus Antonius vicarius et procurator generalis eidem cardinalium Congregationi exhibuit, tenoris qui sequitur, videlicet 1:

« I. Distinct. 1, cap. 11, num. 1, decrevit De tempore sacra Congregatio: quod matutinae Horae hora ras matutinas. noctis nonà non cantentur, sed determinetur hora a definitorio cuiuslibet provinciae, ea tamen determinata amplius non varietur. — Quare, deleto num. 1, eius loco dicet sic: « Firmiter statuimus ut matutinae in toto Ordine nostro perpetuò et inviolabiliter medià nocte dicantur, et superiorum conscientias oneramus ne ad aliam horam transferri permittant, nisi in casu inevitabili; qui si accidat a die Pentecostes inclusive usque ad festum S. Augustini, dicantur post completorium, reliquis vero temporibus, eodem casu occurrente, designetur hora a definitorio cuiuslibet provinciae: ea tamen determinata nullo modo varietur. Provincialis aut visitator, qui hoc non exequatur, voce activâ privetur in proximo provinciali capitulo ». Sequitur num. II Prima non longe, etc.

II. Eâdem distinctione, cap. x, num. v, De immunidecrevit sacra Congregatio: quod omnes, qui tatibus patrum provinciae. a iure constitutionis habent immunitates patrum provinciae, debent eisdem gaudere suffragiis, quibus illi qui sunt aut fuerunt provinciales. - Quare addi debet in prima clausulâ, dum dicit: « Ad haec ipsa quaelibet provincia tenebitur pro his qui sunt aut fuerunt provinciales » vel a iure constitutionis habent immunitates patrum provinciae seu exprovincialium: et sequitur: « Atque etiam pro actuali visitatore, etc. ».

III. Distinct. II, cap. I, num. VI, decrevit De facultate sacra Congregatio: posse magistrum genera- magistri genolem eleemosynas unius provinciae applicare leemosyais pro redemptioni alterius in casu necessitatis pro captivorum. suo arbitrio et conscientià de consensu definitoris provinciae commodantis, cum hac tamen conditione, quod ex pecuniis commodatis primo loco redimantur captivi provinciae commodan-

1 Loca quae exinde citantur et reformantur, confer tom. xx, pag. 235 et seq. (R. T.).

tis, et in catalogo redemptionis exprimatur unde peruniae fuerunt desumptae. - Unde, deleto num. vi, eius loco dicet sic : « Eidem iniungimus, ut non transferat eleemosynas unius provinciae in aliam, nisi in casu necessitatis, ut ad redimendum captivos illius, ad uberiorem redemptionem agendum, ad repignorandum, vel ad debita aliqua contracta solvendum; hoc tamen minime faciat, nisi de consensu definitorii provinciae, et semper primo redimantur captivi nationales illius provinciae quae pecunias commodavit, et in catalogo redemptionis clare exprimatur ex qua provincià fuerunt desumptae pecuniae ». Sequitur num. vii Super hoc autem, usque ad illa verba: Unde sub praecepto et excommunicatione praefatis; et deleantur reliqua.

IV. Eâdem dist., cap. v. deleatur in totum num. II iuxta decretum sacrae Congregationis, et sufficiant dicta num 1.

De lempore disciplinae fa-

V. Distinct. III, cap. vi, num. iv, decrevit sacra Congregatio: sufficere observantiam constitutionum antiquarum. - Quare deleatur num. Iv, et eius loco dicet sic : « Quartà et sextâ feriâ per totum quadragesimale tempus, et etiam omnibus sextis feriis per totum Adventum, peracto completorio, omnes fratres conveniant in ecclesià vel choro, et ibi communem exerceant disciplinam, recitantibus interim praelato, vel 1 eius vicario, et conventu alternatim praedictum psalmum semel et iterum, vel secundum domorum consuetudinem, cum versibus et oratione praefixis, ab ipso praelato dicendis. Alias autem disciplinas, quibus ultro 2 et privatim fratres afficiuntur, si prudenter et cum discretione fiant, non solum laudabiles reputamus, verum et salubriter suademus ». Sequitur caput viii.

De linteaminibus lecti.

VI. Eâdem dist., cap. x1, num. 1 decrevit sacra Congregatio: indulgeri quod deleatur prohibitio duorum linteaminum. - Quare, deleto num. 1, eius loco dicet sic : « Ne in lectulis delitiis refoveamus3, universis fratribus constituimus ut nunquam nudi dormiant,

- 1 Edit. Main. legit et pro vel (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit ultra (R. T.).
- 3 In loco parallelo lege refoveamur (R. T.).

sed cum tunica. Uti possunt duobus linteaminibus, cum religiosà tamen paupertate, absque profanitatis umbra ». Sequitur п. п Singuli fratres, etc.

VII. Eâdem dist., cap. xv<sup>1</sup>, num. 1, decrevit sacra Congregatio: relinquendam solam poe-culparum. nam privationis officii ipso facto incurrendam; ceteris poenis et comminationibus deletis. — Quare, deleto hoc num. 1, eius loco dicet sic: « Regularem observantiam exequimur in capitulis culparum, ubi nosmetipsos accusamus, et salubriter a praelato corrigimur. Quapropter universis commendatoribus, sub poenà privationis officii ipso facto incurrendâ, praecipimus, ut ad minus qualibet feria sextâ, vel opportuniori die cuiuslibet hebdomadae, capitulum culparum post completorium celebrent ». Seguitur num. 11 Congregatis igitur, etc.

De capitulo

VIII. Dist. vi, cap. vi, num. II, decrevit De promovensacra Congregatio, quod serventur constitutio- praesentaturae. nes antiquae. — Quare, deleto 2 num. II, dicet sic: « Quocirca praesenti constitutione praecipimus, quod nullus ad gradum praesentaturae de lecturâ promoveri valeat, nisi peractis quinque annis lecturae, inclusis pariter quos forsan egerit in magisterio studentium, ita ut iam per triennium unam ad minus artium lecturam expleverit, et per biennium sacram theologiam docuerit, vel magister studentium extiterit. Similiter etiam, quod nullus ad magisterium assumatur, nisi, ultra praedictos quinque annos, alios sex in sacrae theologiae lectură consumpserit ». Sequitur num. III Lectorem autem.

IX. Eâdem dist. et cap. 3 num. xIII de- De collatione crevit sacra Congregatio, quod mutetur exa-gradium hitemen. — Quare, deleto hoc numero, eius loco dicet sic: « Ut quis autem ad collationem graduum de gratiâ per Breve Sedis Apostolicae perveniat, sufficientiae illius rigorosum fiat examen a magistro generali, vel a provinciali, cum aliis duobus magistris vel praesentatis de numero et cathedrâ, qui, iuxta Deum et propriam conscientiam, de sufficientià aut insufficientià graduandi iudicent et

- 1 Male edit. Main. legit v (R. T.).
- 2 Male edit. Main. legit delato (R. T.).
- 3 Male edit. Main. habet cap. I (R. T.),

declarent; et sic et non aliter ad gradum promoveatur ». Sequitur num. xiv Eos tamen, etc.

De preceden-

X. Eâdem dist. et cap., num. xvII, decrevit sacra Congregato praecedentiam graduatorum per Breve Sedis Apostolicae. — Quare. deleto hoc numero, dicet sic: « Super quibus insuper declaramus, magistros et praesentatos de gratiâ, modo dicto creandos, in his quoque respective privilegiis et 1 immunitatibus contineri: ita tamen, ut, quantum ad locum, praesentați de gratia, si fuerint lectores, sint immediate post praesentatos de lecturà: si fuerint praedicatores, sint immediate post praesentatos de pulpito; si autem ex merâ gratia Sedis Apostolicae graduati fuerint, ultimum locum habeant. Pariter magistri per Breve Sedis Apostolicae semper sint immediate post magistros de numero». Et iuxta hanc constitutionem corrigatur caput De ordine sedendi. Sequitur cap. vII.

De generalis

XI. Eadem dist., cap. xi, num. v, decrevit et provincialis sacra Congregatio: Posse magistrum generahendi libros ex lem et provinciales concedere fratribus licentiam ad extrahendum libros a bibliothecâ. -Quare numerus iste terminabit sic : « Nec ad hoc valeant praelati locales facultatem concedere, sub eisdem poenâ et praecepto. Magister tamen generalis et provincialis possint licentias concedere ad libros extrahendum ex bibliothecâ; raro tamen et solum in casu necessitatis id faciant, super quod eorum conscientias oneramus ». Seguitur numerus vi Qui vero, etc.

De spolio ma-

XII. Dist. vii, cap. v, num. xvii, decrevit gistri generalis. sacra Congregatio modum servandum in his, quae pertinent ad spolium magistri generalis, etiam in casu mortis. — Quare huic numero addendum est: « In casu tamen mortis magistri generalis, bona, pecuniae, et aliae res pertinentes ad spolia magistri defuncti, taliter reserventur et custodiantur a provinciali et a definitorio illius provinciae, in qua existere quomodocumque innotuerit, et de his omnibus in capitulo generali proxime futuro fiet dispositio pro solvendis debitis, tam Romae contractis (si quae fuerint) iuxta computa illius procuratoris generalis Curiae adducta, etiam a vicario generali

1 Conjunct. et nos addimus (R. T.).

Ordinis tempore sui officii pro causà communi religionis; et quidquid superet, novo magistro generali resignetur pro sumptibus sui muneris et religionis, de quibus omnibus etiam reddet rationem modo et tempore in hac nostrà constitutione statutis ». Sequitur num. xvIII.

XIII. Eadem distinct., cap. v, num. xxII, De subiedecrevit sacra Congregatio: Exgenerales sub-ralium. esse soli generali actuali, quoad vim¹ coactivam; quoad vero directivam, etiam provincialibus et superioribus localibus. - Quare, huic numero addi debent haec verba: « Semper quoad vim coactivam subsint soli generali magistro ». Sequitur cap. vi.

XIV. Eadem dist., cap. x, num. IV, decre- De suffragio vit sacra Congregatio: Procuratorem genera-neralis. lem Curiae gaudere voce in omnibus in hac constitutione nominatis, quin necessarium sit quinquennium explere. — Quare in hoc numero deleatur illa particula per quinquennium.

XV. Eadem dist., cap. xxiii, num. xvi, decrevit sacra Congregatio modum quo suspendi debent commendatores. - Quare, deleto datorum. hoc numero, dicet sic: « Quod si commendator aliquid commiserit, quo in constitutionibus nostris poenā suspensionis afficiatur, illamve promereatur, tunc audiatur tamquam reus, et suae defensiones admittantur; quibus perpensis, ad sententiam procedatur, quam solus superior proferre non poterit, sed unice de unanimi consensu unius magistri, vel praesentati, et dignioris fratris conventus ubi fuerit commendator ». Et in hunc modum corrigantur omnes constitutiones, quae de hac materià loquuntur. Sequitur num. xvii Item ipsius interest, etc.

XVI. Dist. viii, cap. iii, num. x, decrevit De facultate sacra Congregatio: Posse magistrum genera-litandi ad offilem habilitare ad officia adoptatos in aliis pro-cia. vinciis de consensu earum. — Quare, deleto hoc num. x, dicet sic: « Et quoniam apud Indias Occidentales in provincia Quitensi quantum ad provincialis officium similis viget alternandi consuetudo, inter Hispanos scilicet et eius regionis indigenas ab ipsâ Hispania oriundos; idcirco pariter constituimus, ut praedicta alternatio constituenda

1 Male edit. Main. legit vitam pro vim (R. T.).

De suspen-

sit quatenus ex utrâque parte suppetat vir habilis, et quantum ad Hispanos, quod possint a magistro generali habilitari de consensu provinciarum ad omnes honores et dignitates illius. Privative enim attinet ad magistrum generalem filios, alias legitime adoptatos, habilitare ad honores et dignitates, accedente consensu definitorii provinciae, in qua fuit adoptio ». Sic corriget adoptionem per quinquennium requisitam in provincià Italiae in hoc capite, num. VIII. Sequitur num. xi De omnibus, etc.

De loco at-

XVII. Eâdem dist., cap. xix, n. v, decreque praestantià vit sacra Congregatio locum definitoribus prorinciae. - Unde, deleto num. v, dicet sic: « Circa reliqua officia, quae diversis personis accidunt, sic ea distribuimus. Definitores generales ex suo genere sunt electoribus priores, et utrique definitoribus provinciae, qui semper sint immediate post magistros tempore definitoriatus. Cum autem haec officia in personis superioris dignitatis extiterint, ut in patribus provinciae et reliquis ad hunc ordinem pertinentibus, non propterea locum inter se mutare debent, sed semper servare sibi debitum ex provincialatu aut alio munere peracto. Infra eos autem, si magister fuerit definitor, sit primus inter magistros. Quod si socius magistri factus sit definitor Ordinis aut provinciae, aut elector generalis, ex hoc ipso sit altero 2 socio prior; et si duo intra eumdem ordinem in definitione aut electione fuerint pares, tunc praecedat qui alterum alioquin sine dictis officiis anteiret ». Sequitur nuni. vi De socio autem, etc.

De jure protulum.

XVIII. Distinct. vi, cap. vi. — Deleantur bandi ad gra-dus extra capi- numeri VIII et IX, et eorum loco dicet sic: « Cum haec praesentatio fieri semper debeat in vacante<sup>3</sup> determinatà per definitorium provinciale intra capitulum provinciale congregatum, ad quod privative attinet approbare, praesentare seu exponere, et ex hoc necessario sequatur, posse gradus, extra capitulum vacantes, usque ad alium proxime futurum

- 1 Male edit. Main. legit partibus (R. T.).
- 2 Male edit. Main. legit alter (R. T.).
- 3 Ex loco parallelo lege vacatione pro vacante (R. T.).

manere suspensos, si in capitulo praesentatio et approbatio facta non fuit; idcirco, ne prae his dilationibus quidquam incommodi provincia sustineat, consulto et deliberate statuimus, ut praedicto definitorio liceat intra capitulum hanc facultatem approbandi quemcumque magistro generali cedere, ut extra capitulum mediante approbatione promoveat quem maluerit ». — Num. IX: « Pariter declaramus ad magistrum generalem, loco et vice capituli generalis, privative pertinere quoscumque ex approbatis a definitorio provinciali (vel a se ipso ex speciali facultate a definitorio concessa) graduare, sive ad gradus promovere, eosdemque in ipsis confirmare. Qua etiam facultate gaudere volumus priorem Barchinonae, aut alium qui tempore vacationis magistratus in vicarium generalem totius Ordinis successerit ». Sequitur num. x Ordinamus ulterius, etc.

XIX. Distinct. VII, cap. xx, num. II, ante De facultate illa verba: Cui soli hanc potestatem, etc., gendi vicarium addantur ista: « Ita ut, iuxta declarationem provincialem. Alexandri VII, semper sit in libera potestate magistri generalis confirmare in vicarium provincialem talis provinciae commendatorem domus futuri capituli provincialis, vel, si maluerit, alium ex patribus ad dictum officium ab ipsis constitutionibus vocatis. vel quemvis alium ex tota ipsa provincia, pro suo arbitrio, et prout melius iudicaverit ». Sequentur illa verba: Cui soli hanc potestatem, etc.

XX. Dist. vii, cap. xxiii - Declaratur De modo eronum. XIII, et, pro declaratione, eius loco dicet piendi pecunias sic: « Cuilibet ulterius 2 commendatori prae-ribus. cipimus, sub poenâ privationis utriusque vocis per tres annos, ut nullo praetextu per se solum audeat expendere vel recipere aliquid<sup>3</sup> non praesentibus depositariis, vel ad minus id notum faciat et manifestet intra terminos viginti quatuor horarum. Quod ut inviolabilibus periodis impleatur, sub eâdem poenâ eidem iniungimus, ut singulis septimanis indispensabiliter computa faciat, non quidem

- 1 Male edit. Main. legit cap. III (R. T.).
- 2 Male edit. Main. legit alterius (R. T.).
- 3 Ex loco parallelo deesse videtur ad monasterium pertinens (R. T.).

privatim, solique procuratori associatus, sed publice, adstantibusque depositariis, dispensatore conventus, eiusque procuratore, atque etiam procuratoribus redemptionis, quotquot in eå domo resideant, sono cymbali vocatis; quos omnes huiusmodi convocationibus ' necessario adesse compellimus ». Sequitur num. xiv Commendatores, etc. ».

Ut relata decreta publicari fuit insequens decretum.

Quare pro parte dicti Antonii vicarii possent editum et procuratoris generalis praedictae Congregationi cardinalium supplicato, ut dicta decreta in praeinsertâ minutâ sic disposita et digesta, ad hoc ut illa typis edi possent et eorum observantiam demandari valeret, approbare et confirmare dignaretur: dicta Congregatio cardinalium, attentà relatione dilecti filii nostri Petri S. R. E. praedictae cardinalis Otthoboni nuncupati, dicti Ordinis apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, super praemissis eisdem cardinalibus factă, per suum decretum die xiii ianuarii proxime praeteriti emanatum, dicti Antonii vicarii et procuratoris generalis precibus pro arbitrio et prudentià eiusdem Petri cardinalis et protectoris benigne indulsit. Unde ipse Petrus cardinalis et protector decretum edidit tenoris qui sequitur, videlicet:

Decreium cardinalis

Vigore supradictae facultatis nobis a saprote- crà Congregatione attributae, oratoris precibus in supplici libello expositis annuimus, petitamque constitutionum innovationem, moderationem et respective declarationem, necnon facultatem ea imprimendi, suoque loco inserendi, auctoritate qua supra, concedimus et impartimur. Ex aedibus Cancellariae Apostolicae, die xviii ianuarii MDCCII.-P. card. Otthobonus protector. — I. D. Gri-MALDUS secret. Loco + sigilli.

Confirmatio relati decreti.

§ 2. Cum autem, sicut dictus Antonius vicarius et procurator generalis nobis subinde exponi fecit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis 1 In loc. parell. leg. computationibus (R. T.).

nostrae patrocinio communici plurimum desideret: nos, dicti Antonii vicarii et procuratoris generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, praeinsertum memorati Petri cardinalis et protectoris decretum, omniaque et singula in eo contenta, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerit, supplemus.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras semper firmas, validas et essicaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac Derogat contrartorum. constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon Ordinis praedicti, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque,

indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus, pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumplorum,

§ 5. Volumus autem ut praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxix martii мосси, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 29 martii 1702, pontif. anno I.

#### XXXIII.

Confirmatur decretum Congregationis Rituum de officio et missà de B. Augustino Dalmata pro dioecesilius Lucerinensi, Zagabriensi et Traquriensi, necnon Ordine fratrum Praedicatorum 1

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Expositio.

- § 1. Nuper ad supplicationem dilecti filii Antonini Cloche magistri generalis Ordinis fratrum Praedicatorum emanavit a Congregatione venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium sacris
- 1 Anno MDCC, die 19 iunii, approbatus fuit cultus dicti Beati; per Innocentii XII const. ed. MDCXCIV, die 30 augusti, pontif. IV, concessum fuit officium de B. Ioanna; et in huius Pontificis constit. edit. MDCCXII, die 22 maii, pontif. XII, publicatur canonizatio S. Pii V.

ritibus praepositorum decretum tenoris qui sequitur, videlicet:

« Lucerina canonizationis B. Augustini Dal- Decretum pro matae Ordinis Praedicatorum episcopi Za-de communi gabriensis et demum Lucerini. Cum sacrorum Pontificum. Rituum Congregatio, ad relationem eminentissimi et reverendissimi domini cardinalis Petrucci sub die xix iunii mocc, cum subsecutà approbatione Sanctissimi, censuerit constare de culto immemorabili B. Augustino praedicto praestito: pater Antoninus Cloche, Ordinis Praedicatorum magister generalis, humiliter sacrorum Rituum Congregationi supplicavit, quatenus concedere dignaretur, ut in civitate Lucerina continuari possit in celebratione festi dicti beati Augustini cum officio et missa propriis eiusdem Beati, prout asserebatur fuisse hactenus recitatum, necnon ut idem indultum ad totum Ordinem Praedicatorum, ad provinciam Beneventanam, in qua sita est civitas Lucerina, ad civitatem et dioecesim Traguriensem, patriam eiusdem Beati, necnon ad civitatem et dioecesim Spalatrinam benigne extendere dignaretur. Et sacra eadem Rituum Congregatio, ad relationem eminentissimi et reverendissimi domini cardinalis Gabrielli, tam in voce quam in scriptis reverendissimo archiepiscopo Myrensi fidei promotore audito, accedentibus piis supplicationibus eminentissimi et reverendissimi domini cardinalis Ursini archiepiscopi Beneventani, archiepiscopi Spalatrini, episcopi Lucerini, ac aliorum episcoporum totius provinciae Beneventanae, et episcopi Traguriensis, sanctissimo domino nostro porrectis, et ad eamdem sacrorum Rituum Congregationem remissis, officium cum missa de beato Augustino praedicto pro civitatibus Lucerina, Zagabriensi et Traguriensi, necnon earumdem dioecesibus, et pro Ordine Praedicatorum, de communi tamen Confessorum Pontificum, posse concedi censuit, si sanctissimo domino nostro visum fuerit. Die 1 octobris MDCCI. Et factà deinde de praedictis per me secretarium sanctissimo domino nostro relatione, Sanctitas Sua benigne annuit. Die xix eiusdem mensis octobris et anni mdcci. - G. card. Carpineus. Loco + sigilli ».

relati decreti.

Confirmatio § 2. Cum autem, sicut dictus Antoninus magister generalis nobis subinde exponi fecit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, ipsum Antoninum magistrum generalem specialis favore gratiae prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus: salvâ tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides Iransumptorum.

§ 4. Volumus autem ut earumdcm praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo pre-

sonae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus sides in iudicio et extra adhibeatur, quae praesentibus ipsis adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die iv aprilis moccii, pontificatus nostri anno 11.

Dat. die 4 aprilis 1702, pontif. anno 11.

#### XXXIV.

Conceditur fratribus Congregationis Bethlehemitarum in Indiis Occidentalibus exemptio a processionibus publicis'

> Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Sollicitudo pastoralis officii, quo Ec- Exordium. clesiae catholicae per universum orbem diffusae regimini divinà dispositione praesidemus, nos admonet, ut, paternam christifidelium christianae erga pauperes infirmos convalescentes charitatis et hospitalitatis operibus iuxta laudabilia eorum instituta pie et fructuose incumbentium curam gerentes, ne ipsi a salutaribus operibus et institutis huiusmodi ullatenus avertantur, quantum nobis ex alto conceditur, providere studeamus.

- § 1. Exponi siquidem nobis nuper Causae petifecerunt dilecti filii confratres Congre-nis. gationis Bethlehemitarum nuncupatae hospitalium pauperum convalescentium in Indiis Occidentalibus, quod (cum ipsi, iuxta eorum constitutiones a felicis recordationis Innocentio Papa XI praedecessore nostro specifice confirmatas, ho-
- 1 Constitutiones, privilegia et indulgentiae huius confraternitatis, in Congregationem erectae, extant in Innocentii XI const. ed. MDCLxxxvII, die 26 martii, pontif xII; et in huius Pontificis const. edit. MDCCVII, die 28 iulii, pontif. vII, eidem conceduntur privilegia Mendicantium et Ministrantium Infirmis,

spitalitatem erga pauperes infirmos et convalescentes exercere, illisque inservire debeant; verum contingat, ut, dum ipsi exponentes processionibus publicis, quae pro tempore peraguntur, intersunt, praedicti pauperes convalescentes ope et assistentià destituti remaneant; idque eo magis eveniat, quod non ita in illarum partium ac in Italiae aliarumque Europae regionum conventibus religiosorum numerus frequens sit, adeoque dividi non possit, ut et dictorum convalescentium necessitatibus et memoratis processionibus comitandis sufficiat) dicti exponentes opportune in praemissis a nobis provideri et ut infra indulgeri summopere desiderent.

exemptionis a sionibus.

§ 2. Nos igitur, ipsorum exponentium publicis process votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eorumque singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, omnibus et singulis memoratae Congregationis superioribus, confratribus et personis nunc et pro tempore existentibus, ut ipsi de cetero (ne ab iis, quibus ad infirmorum et convalescentium in ipsius Congregationis hospitalibus degentium subventionem et utilitatem sedulo vacant, ministeriis distrahantur) processionibus supradictis, quacumque ex causâ, ex more, vel consuetudine, aut aliàs pro tempore

faciendis, vel a quibusvis Ordinariis locorum indicendis, interesse minime teneantur, nec ad id ubique locorum per Ordinarios huiusmodi, seu alias quascumque personas, quavis auctoritate vel superioritate fungentes, inviti seu nolentes cogi vel compelli possint, auctoritate apostolică, tenore praesentium, concedimus et indulgemus.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opussit, dictae Congregationis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse deromus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut earumdem Transumptopraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo

Derogatio

personae in ecclesiasticâ dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xvII iunii MDCCII, pontificatus nostri anno 11.

Dat. die 17 iunii 1702, pontif. anno II.

#### XXXV.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de iuribus ad gradus scholasticos pro studentibus collegii S. Mariae Transpontinae de Urbe fratrum Carmelitarum 1.

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriamz

Referenter mationem.

§ 1. Nuper, pro parte dilectorum filiodicta iura ab Ordinis consti-rum fratrum studentium conventus seu cessa et po collegii S. Mariae Transpontinae de Urbe quamdam ea-Ordinis eiusdem beatae Mariae de Monte rundem consti-tationum refor- Carmelo, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae exposito, ipsos aliàs, vigore constitutionum dicti Ordinis, nonnullis praerogativis circa eorum promotionem ad gradus scholasticos gavisos fuisse, dictasque praerogativas § 9, cap. xvii primae partis praedictarum constitutionum contineri; ibi nempe disponi, ut ad cursoratûs nuncupati, philosophiae cursum absolvisse, ac prius publicas disputationes super universâ philosophia huiusmodi, et quatuor lectiones in dictis constitutionibus prae-

1 In Innocentii XII const. ed. MDCXCII, die 11 octobris, pont. II, extant decreta de promovendis studiis; et in huius Pontificis const. edit. MDCCIV, die 27 martii, pontif. Iv, conceduntur privilegia lectorum in collegio Sapientiae de Urbe lectoribus collegii ecclesiastici in coenobio S. Mariae Transpontinae.

fixas sustinuisse; ad lectoratûs, cursum sacrae theologiae similiter absolvisse, ac publicas disputationes et quatuor lectiones in eisdem constitutionibus designatas pariter sustinuisse; ad baccalaureatûs, philosophiam et sacram theologiam praefatam per biennium legisse, vel publicas disputationes itidem sustinuisse; et ad magisterii in sacrà theologiâ gradus promovendi, post adeptum baccalaureatum, philosophiam ac sacram theologiam huiusmodi etiam per biennium legisse, vel duas publicas disputationes in dictis constitutionibus commemoratas similiter sustinuisse respective debeant : verum dictos fratres studentes ab aliquot annis praerogativis huiusmodi per quaedam decreta praedictarum constitutionum moderatoria tunc emanata, et subinde per quasdam felicis recordationis Innocentii PP. XII praedecessoris nostri litteras in simili forma . Brevis anno II eius pontificatus expeditas confirmata, privatos remansisse: et in eâdem expositione subiuncto quod aequum non videbatur, eosdem fratres studentes sub generali decretorum moderatoriorum huiusmodi dispositione comprehendi, quia multae speciales rationes, cur dictis praerogativis eis per dictas constitutiones concessis, quae in usu semper fuerant, gaudere deberent, insimul concurrebant; ipsi nempe fratres studentes maximos labores et totum pene dicti conventûs onus, officia sacerdotum et clericorum, ac exercitia ordinaria studiis in eodem conventu et extraordinaria in gymnasio Sapientiae nuncupato ? ` de Urbe, quò se, ut ibi lectionibus ordinarii lectoris interessent, confererebant, peragendo, sustinere, ac incommoda itinerum, per ipsos ab eorum provinciis ad dictam Urbem suscipiendorum,

<sup>1</sup> Edit. Main. legit litteris (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit nuncupatorum (R. T.).

perferre, et expensas ad id necessarias facere, ac postea ad dictas suas provincias, ut illic lecturas, quarum loca occupata quamsaepissime reperiebant, exercerent, redire, et post tempus lecturae ad eamdem Urbem pro examine ad magisterii in dictà sacrà theologià gradum subeundo reverti, multaque alia incommoda pati cogebantur: ac proinde dictae Congregationi cardinalium supplicato ut memoratas constitutiones super praemissis observari mandaret: emanavit ab eâdem Congregatione cardinalium decretum tenoris qui sequitur, videlicet:

Decretum

Sacra Congregatio eminentissimorum et Congregationis
de praedictà reverendissimorum S. R. E. cardinalium nerestitutione. gotis et consultationibus enisconorum et gotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, cui 1 sanctissimus dominus noster supplicem hunc libellum pro voto remisit, auditis patribus generali, procuratore generali et assistentibus Ordinis, censuit ac decrevit, super praemissis servandas esse constitutiones eiusdem Ordinis: ennnciato Brevi sacrae memoriae Innocentii XII non obstante. Romae, ix septembris MDCCI. — G. card. CARPINEUS. — N. GRI-MALDUS secretarius.

Confirmatio relati decreti.

§ 2. Cum autem, sicut dicti fratres studentes nobis subinde exponi fecerunt, ipsi decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent: nos, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salva tamen semper in praemissis auctoritate dictae Congregationis cardinalium.

litteras semper firmas, validas et effica-

ces existere et fore, suosque plenarios

et integros effectus sortiri et obtinere,

ac illis, ad quos spectat et pro tem-

pore quandocumque spectabit, in omni-

bus et per omnia plenissime suffragari,

et ab eis respective inviolabiliter obser-

vari, sicque in praemissis per quos-

cumque iudices ordinarios et delega-

tos, etiam causarum palatii apostolici

§ 3. Decernentes, easdem praesentes clausulas.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, conventus, collegii et Ordinis praedictorum. etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis sirmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub

auditores, indicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

<sup>1</sup> Vocem cui nos addimus (R. T.).

<sup>1</sup> Edit. Main. legit absolutos (R. T.).

annulo Piscatoris, die xxvii iunii MDCCII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 27 iunii 1702, pontif. anno II.

#### XXXVI.

Confirmantur declarationes et additiones ad statuta universitatis fabrorum ferrariorum de Urbe 1

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium

Militantis Ecclesiae regimini divinâ dispositione praesidentes, ac publicae utilitatis curam assidue ferentes, ea, quae pro felici prosperoque artium et universitatum almae Urbis nostrae, cuius commodis peculiari paternae charitatis affectu studemus, proinde constituta et ordinata esse noscuntur, ut firma semper atque inviolata persistant, apostolici muniminis praesidio libenter constabilimus.

Causae inseprobatarum.

- § 1. Exponi siquidem nobis nuper quentium de-clarationum, et secerunt dilecti filii universitas et hosenatore et col-mines artis fabrorum ferrariorum de riae Capitolinae eadem Urbe quod, licet alias felicis recordationis Alexander Papa VIII praedecessor noster dictae universitatis statuta per quasdam suas in simili formâ Brevis anno mocxc desuper expeditas litteras specifice confirmaverit; quia tamen nonnulla statutorum huiusmodi capitula ab antiquis diversa, ac inter se ad invicem contraria, alia vero dubia et obscura reperiebantur, proindeque in illis pro ipsorum conciliatione et declaratione aliquid etiam addendum et innovandum videbatur: ipsi exponentes, ad tollendas controversias hac in re in-
  - 1 Praecedentia statuta confirmata fuere ab Alexandro VIII const. ed. MDCxc; in Innocentii XII const. ed. MDCXCIII, die 25 septembris, pontif. III, confirmatum fuit decretum universitatis barbitonsorum de Urbe; et in huius Pontificis const. ed. MDCCXII, die 12 maii, pontif. XII, confirmantur statuta eorumdem.

ter eos exortas, insimul congregati, nonnullas declarationes et additiones in praedictis statutis fecerunt, quae iussu nostro per dilectos filios senatorem et collaterales Curiae Capitolinae dictae Urbis visae et examinatae et approbatae fuerunt, tenoris qui sequitur, videlicet:

De licentiis concedeudis. rari. — Il cap. viii del libro i, dove dice che l'approvazione di ciò non s'intenda averla ottenuta se non sarà vinta per il voto di due terzi, almeno in questa parte lo moderiamo, dichiarando che basti aver vinto il partito per il voto della maggior parte, restando ferma tutta ogni altra cosa che in detto capitolo si dispone, aggiungendo di più, per maggior osservanza di detto capitolo, che cadano in pena li consoli di scudi tre per ciascheduna volta che daranno patente

Nel libro I de' statuti dell'università de' fer-

o licenza contro la forma prescritta in detto capitolo, e detta patente o licenza contro la forma prescritta in detto capitolo sia ipso facto nulla, e nessuno possa dar licenza di aprire o ritenere aperte dette botteghe, senza che siano prima approvati ed appatentati.

De appella-

- Cap. xxi. Essendo certo che nessuno puole esercitare alcun'arte delle comprese nella nostra università, se non sarà stato approvato precedente l'esame, e speditagli la patente. o pure, se sarà di quelle arti che non sono soggette a far esame, se non avrà spedita la patente, altrimenti cada nella pena, come anco di desistere dall'esercizio dell'arte che professerà, e deve serrare la bottega, come si dispone tanto in detto libro i, cap. viii e ix, quanto nel libro III, cap. I, ed in altri capitoli respettivamente; ma perchè alle volte alcuni sono sedotti da chi procura solamente tirare in lungo le liti, e farli dispendiare, senza profitto alcuno, con consigliarli che quando sono condannati dalla giustizia a spedir la patente in conformità degli statuti. pagar la pena e chiudere la bottega, s'appellino; il che poi resulta in pregiudizio di essi medemi appellanti: ed essendo in detto capitolo ii proibita detta appellazione; in ogni modo, per evitar ogni attacco e dispen-
  - 1 Vocem tanto nos addimus (R. T.).

dio ed interpretazione, diciamo e dichiariamo, che da' detti decreti di pagar la pena, come di chiudere la bottega, sia proibito ad ognuno l'appellare, e la detta appellazione non s'ammetta da alcun giudice, nè in sospensivo, nè in devolutivo, ma bensì possano domandare il ricorso una volta solamente.

De instrumen-

Detto cap. xxi, il quale pare che oblighi li tis et similibus. mastri dell'università a far qualsivoglia istromento o descrizione ed altro per gli atti del notaro d'essa università, dichiariamo che debba intendersi ogni qualvolta che l'istromento o altro rogito concerna l'interesse d'essa università; dichiarando però che gli istromenti di vendite di botteghe, affitti o mezzarie, o debba farlo stipulare dal notaro dell'università, con pagare la mercede dovuta o convenuta, o almeno debba esibire negli atti del medesimo notaro la notificazione dell'istromento se si farà stipulare da altro notaro, enunciando il giorno, mese, anno, ed il notaro che se ne sarà rogato, per conservarla tra gli altri istromenti di detta università; altrimente il venditore cada, per ciascheduna volta che contraverrà, nella pena di scudi tre, da applicarsi a benefizio della chiesa di S. Eligio; e nell'istessa forma s'intenda il capitolo L del libro III, restando ferma ogni altra cosa che si dispone in detto capitolo xxI e capitolo L.

De consultoribus.

- Cap. XLII, che è dei consiglieri. Dichiariamo, che li detti consiglieri possano porre per consiglio ciò che a loro parerà utile per gl'interessi d'essa università, ed allora, ciò che da essi sarà proposto, s'intenda valido e rato quando sarà approvato dalla maggior parte dei mastri perpetui; altrimenti s'abbia come se non fosse stato proposto.

De examinatoribus.

- Cap. xlin, il quale è degli esaminatori. Lo moderiamo sin dove dice che l'esaminando resti approvato se sarà vinto il partito per due terzi, si anco in quella parte dove dice che, o resti approvato o no, si paghi la mercede depositata agli esaminatori; dichiarando e determinando, che resti approvato l'esaminato se sarà vinto il partito per la maggior parte de'voti, e che la 1 Edit. Main. legit unito pro vinto (R. T.).

mercede depositata per li esaminatori si paghi solamente nel caso che resti approvato, altrimenti si restituisca all'esaminato. conforme si determina l'istesso nel capitolo i del libro III: restando ferme tutte le altre cose che in detto capitolo xliii si dispongono.

Nel libro II di detto statuto. - Cap. VI, che è dell'elezione de'periti. Diciamo e dichiaramo che per periti non si possono eleggere nè deputare se non mastri matricolati di quell'arte della quale si tratterà, restando ferme le altre cose che in detto capitolo si dispongono.

De peritis.

- Cap. VIII, che concerne la fede da darsi ai De libris malibri dei mastri dell'università, il quale dice gistrorum. che ai libri dei conti dei maestri di detta università, quando saranno tenuti legalmente, se gli dia credito, come si dà ai libri dei mercanti fondacali. Dichiariamo che sino alla somma di scudi quaranta s'intendano tenuti legalmente ogni qualvolta un mastro tenga un libro solo, anche che sia semplice straccio foglio, nel quale apparisca essere scritte le partite senza fraude, con il mese, giorno ed anno di ciascheduna partita, dato però anche il giuramento al detto mastro sopra la realtà del libro e di dette partite: restando ferme le altre cose disposte in detto capitolo viii: e che se se troveranno nel libro scritte falsità alcune, oltre le pene che sono di ragione, il libro non provi in nessuna parte: e tutto l'altro che ivi sidispone.

Nel libro III di detto statuto. - Cap. x, De vecturis. che ordina, che chi darà bestia a vettura, debba farla stimare e descrivere. Lo moderiamo in tutto, e dichiariamo esser mero consiglio, e non obbligo del lavoratore nè del conduttore.

- Cap. LI, nel quale si dice, che chi non esercita più bottega, non possa aver voto nè attivo nè passivo nelle adunanze o congregazioni, e neanche in quelle intervenire. Lo dichiariamo doversi intendere, quando però abbia dismesso la bottega per causa di fallimento doloso, così dichiarato dal giudice, o che faccia qualche esercizio infame.

Sin qui essendosi fatte le dichiarazioni ai

De suffragio.

capitoli generali, che comprendono qualsivoglia arte e maestro della detta università, essendosi considerato che vi sono necessarie anche le dichiarazioni ad alcuni capitoli particolari di ciascheduna arte in particolare, quali parimente sono in detto lib. m:

De fabris fraenorum.

Pertanto il cap. xxv de' morsari, dichiariamo che s'intende di proibire a ciascheduno di qualsivoglia arte il poter lavorare della professione de' morsari nel modo che essi morsari lavorano, se non sarà stato approvato, precedente l'esame, e che abbia spedita la patente in tutto e per tutto, come si dice in detto capitolo.

De fabris ferramentorum ve-

Li capitoli xxviii, xliv e xxv di detto libro III, nei quali vi sono alcune parole, dalle quali pare che si voglia inferire, che li ferravecchi siano in colpa di furti che succedono, moderandoli in questa parte, dichiariamo che dette parole non s'intendano poste per alcuno dei compresi in detta università, nè per li ferravecchi bottegari e matricolati, de' quali se vi fosse tal ombra, non si riceverebbero nè si riterrebbero nell'università; ma più tosto s'intendano dei zingari e vagabondi, che vanno per la città girando sotto nome di stracciaroli; e perchè in detti capitoli si parla confusamente de'ferravecchi e stracciaroli, pertanto si è fatta la presente dichiarazione, con porre ai ferravecchi il seguente capitolo:

« De'ferravecchi bottegari statuiamo ed ordiniamo, che chiunque voglia esercitare l'arte di ferravecchio, e vorrà tener bottega, debba prendere la patente dai signori consoli; altrimenti per ciascheduna volta cada in pena, come dispone il capitolo viii nel libro 1; e presa che avrà la patente, da nessuna delle altre arti gli si possa impedire il libero commercio d'esercitare la loro arte nel modo e forma che per il passato hanno praticato ed esercitato, e di presente praticano ed esercitano ».

De fabris cla-

Cap. xxxix, libro III, delli chiavari. Parlando il detto capitolo, che chi vorrà essere ammesso per maestro chiavaro, faccia i lavori di bottega agli esaminatori: dichiariamo e vogliamo che detti esaminatori debbano eleggersi dalla congregazione del

Corpo di detta arte de'chiavari, ed a tale effetto li tredici di detta arte debbano far intimare la congregazione suddetta, e mandare a partito sei maestri per esaminatori: di quelli ne restino approvati tre, cioè quelli che avranno avuti più voti a favore: e l'offizio de' detti esaminatori duri un anno solamente, e la nomina di detti sei maestri la facciano i detti tredici di detta arte.

Cap. IV 1. Disponendosi in detto capitolo di Do fabris vaquelli che vanno vendendo per Roma, ed ivi gantibus. disponendosi che si facciano scrivere nel libro matricolare, e che paghino venticinque baiocchi: diciamo, che per non riuscir così comodo il poter rinvenire li suddetti se si mischiano con li nomi degli altri maestri che tengono buttega aperta, pertanto si debbano far scrivere in un libro a parte, quale sarà intitolato: Libro di quelli che vanno vendendo per Roma; e paghino per il bollettino venticinque baiocchi, di che dispone detto capitolo xL.

Cap. XLIX dell'arte grossa, nel quale si parla dell'esame da farsi da chi vorrà eser- ferramentorum, magnorum, citar l'arte. Poichè non distingue chiaramente quale esame preciso debba farsi dallo staderaro, quale dal ferracocchio, e quale da chi esercita l'arte grossa, comprendendosi sotto questo nome d'arte grossa tutte le suddette tre arti, come si dice nel capitolo xLVIII del libro III; e volendo che queste tre arti siano sottoposte all'esame da chi le vorrà esercitare; ed a detto effetto moderando il cap. xLVIII, che è delli ferravecchi e staderari, in quella parte dove dice, benchè non siano di quell'arti soggette a far l'esame; diciamo e dichiariamo, che chi vorrà in avvenire esercitar l'arte grossa, oltre li pezzi de'lavori posti in detto capitolo xux, debba anche fare una mannara da candelottaro, e saldare un ferro grosso o altri ferri in arbitrio dell'esaminatore. Chi vorrà fare il ferracocchio, dovrà per suo esame fare una boccola da rota, fatta con regola e misura, una traversa di frollone con li calcagni, ed un maniglione di carrozza, o altri ferri che si usino, in arbitrio degli esaminatori. Chiunque vorrà fare lo staderaro,

1 Videtur legendum XL (R. T.).

per suo esame dovrà fare giusta e di buona qualità una stadera da mille libre, un'altra da mano con il fondo, una bilancia a mano, e racconciare e rimettere a sesto una stadera guasta che gli darà un esaminatore.

E ciascheduno de' sopraddetti, sì arte grossa, come ferracocchi e staderari, dovrà fare i lavori suddetti in presenza degli esaminatori. Proibendo a ciascheduno, che non sia stato patentato, il poter esercitare alcuna di dette arti come maestro in qualsivoglia bottega, sotto pena di scudi dieci per ciascheduna volta, da applicarsi a beneficio della chiesa di S. Eligio.

De fabris stannorum.

Cap. LIII de' stagnari, il quale parla degli stagnari e loro esame. Perchè non si distingue in detto capitolo l'esame da farsi da chi esercita l'arte minuta solamente, e da chi esercita l'arte di grosso, o pure sì di grosso come di minuto, non potendosi adattare a tutti l'istesso esame, pertanto, moderando detto capitolo, statuiamo ed approviamo il seguente:

« Statuiamo ed ordiniamo, che chi in avvenire vorrà fare l'arte di stagnaro, se con aprire nuova bottega, o lavorare fuori di bottega de' maestri appatentati, debba presentarsi avanti gli esaminatori, e dichiarare se intende lavorare solamente di minuto, o pure di minuto e di grosso; ed in caso voglia lavorare solo di minuto, debbano li esaminatori fargli lavorare in loro bottega un pezzo di lavoro di stagno, un altro di latta, ed uno di piastra d'ottone, di que' lavori che pareranno più a proposito ad arbitrio degli esaminatori; facendoli secondo l'uso dell'arte, debbano approvarli e fargli l'attestazione, ad effetto che possa conseguir la patente: se poi vorrà lavorare di grosso. non riuscendo così comodo fargli lavorare attualmente il lavoro, debbano gli esaminatori interrogarlo a voce sopra i lavori di dett'arte a loro arbitrio, come giudicheranno che sia necessario; e rispondendo a proposito, debba fargli l'attestazione come sopra; altrimente, chi contraverrà al presente capitolo, cada per ciascheduna volta nella pena. come si dice nel capitolo viii del libro 1;

esaminatori, l'offizio de'quali durerà un anno, e per deputarli debba il Tredici dell'arte de'stagnari nella congregazione da intimarsi a tal effetto del Corpo de'stagnari porre sei maestri dei più idonei, e quelli mandarli a partito, de'quali dovranno restarne tre solamente, cioè quelli che avranno avuto più voti, ed il Tredici non possa nominare e mandare a partito per esaminatori se non che que' maestri che lavorano tanto di grosso quanto di minuto ».

Essendosi per oblivione tralasciato di porre in detto statuto si l'arte dell'archibugiero, come dei chiodaroli, pertanto poniamo ed approviamo alle dette arti li seguenti capitoli.

De fabris

Cap. Lv. Degli archibugieri. Essendo l'arte dell'archibugiero, che ricerca somma esat-scloporum. tezza per ovviare alle disgrazie che possono succedere delli archibugi, terzaroli ed altre armi da fuoco inespertamente fatte per l'imperizia d'alcuni che si fanno chiamar maestri e non hanno cognizione della professione; pertanto statuiamo, che nessuno possa aprir bottega di essa arte, se prima non sarà stato approvato dagli esaminatori, quali gli dovranno far tirare una canna, con limarla e polirla giusta ed egualmente a tutto livello, fargli foggiare ed aggiustare un fucile, come anche di fare una cassa d'archibugio con guardamano di legno. che parimente sia accomodato all'uso di buon'arte, ed il tutto venga fatto nella bottega d'uno degli esaminatori; ed altri lavori ad arbitrio dei medemi esaminatori; ed il medemo esame dovrà anche fare ciaschedun maestro che venendo a Roma voglia aprir bottega, e non sia lecito a' mercanti lanciari, spadari e qualsivoglia altro. tenere a bottega loro a lavorare di robe spettanti a detta arte persone che non siano state approvate e patentate precedente detto esame; altrimente, chiunque contraverrà a detto capitolo, cada nella pena come nel capitolo viii del libro i, e di più li consoli lo facciano desistere dall'esercizio di detta arte. anco con fargli serrare la bottega.

Cap. LVI. Dei chiodaroli a fuoco. Perchè De fabris claed a tale effetto si debbano deputare tre li chiodaroli, altri lavorano a fuoco, ed altri vorum.

sono lustri ; perciò, chiunque vorrà esercitare l'arte di chiodarolo a fuoco, debba in presenza degli esaminatori fare una chiodaria di bollette da scarpe, un'altra da chiodi da mulo, e martello acciarato ad uso d'arte; altrimenti cada in pena per ciascheduna volta secondo il capitolo viii del lib. 1, e li consoli gli facciano serrare la bottega, caso che di fatto l'avessero aperta, nè gli possono dar licenza d'aprirla e ritenerla aperta, altrimenti cadano essi consoli anche in pena secondo il detto capitolo viii; nè da detto esame siano esenti i figli de'maestri, purchè non venissero abilitati da tutto il Corpo di detta arte d'essi chiodaroli a fuoco. Inoltre partendosi qualche garzone da essi, che restasse debitore del padrone, chi lo prenderà a lavorare, fatta che gli sarà l'interpellazione dal maestro creditore, debba far l'obbligo a favore di detto maestro creditore di soddisfarlo, cioè per quel tempo che stara con esso, a ragione d'uno scudo il mese da dare a detto; e ricusando farlo, sia tenuto giudizialmente, e sia forzato dal giudice, ed inoltre cada in pena di scudi tre per ciascheduna volta, da applicarsi alla chiesa di S. Eligio, come si dice nel capitolo delle pene.

I'erum de fabris clavo: um.

Cap. LVII. Dei chiodaroli lustri. Tutti quelli che vogliono aprire bottega ed esercitar l'arte di chiodarolo lustro, doveranno prima esaminarsi dai maestri esaminatori, con fare dieci pezzi di lavoro da assegnarsegli ad arbitrio degli esaminatori, quali però non debbano assegnare lavori antiquati, che non si costumino più da qualche tempo; e facendoli secondo l'uso d'arte, ed essendo tali approvati da detti esaminatori, gli si spedisca la patente; altrimenti cadano in pena, come al capitolo viii del libro i, ed i consoli gli facciano serrare la bottega, proibendo a detti maestri di lavorare roba nuova per venderla agli ebrei, o ritenerla, anzi proibendo a' detti ebrei il ritener roba nuova di detta arte, e trovandogliela, sia persa1 e si venda, con applicare il valore a beneficio della chiesa di S. Eligio, con il premio anche all'accusatore di parte di detto

1 Forsan presa (R. T.).

prezzo, seguita che sarà la vendita; quale accusatore si dovrà tenere segreto.

Capitolo del modo di vendere gli animali a De venditione partito. Perchè essendo parimente per oblivione tralasciato il capitolo del vendere gli animali, come si dice, a partito, e per un sacco d'ossa, o pure all'uso di Roma, ed essendo questo un capitolo utile non tanto alli sensali e manescalchi, quanto a benefizio del pubblico: pertanto approviamo il seguente capitolo:

« Statuiamo ed ordiniamo, che quando alcuno venderà qualche animale, cioè cavallino, asinino o mulino, e detto venditore si dichiari venderglielo tale quale è, e come si dice per un sacco d'ossa, in tal caso il compratore non possa in alcun modo restituire tale animale, nè rescindere il contratto, benchè detto animale fosse bolso, ciamorito, o avesse qualsivoglia altro difetto si occulto come palese, se non constasse che dal venditore non gli avesse affermato o intimato con inganno quel difetto nascosto; che se poi il venditore venderà qualcheduno de'sopraddetti animali non per un sacco d'ossa, ma si spiegasse all'usanza di Roma, in tal caso, se detto animale dentro il termine di quaranta giorni dal giorno della vendita apparisse bolso, ciamorito, o altra infermità, si palese come occulta, allora il compratore possa rescindere il contratto, o restituire detto animale al venditore, e farsi rendere il prezzo; passati poi detti quaranta giorni, non si possa rescindere più il contratto; se in detto tempo il compratore non l'averà restituito, o pure intimata la rescissione del contratto, o la restituzione della bestia dentro li quaranta giorni, proceda, e si debba intendere ogni qualvolta il compratore non ci abbia fatto viaggi lontani, da giudicarsi secondo la perizia de'manescalchi; possa anco il venditore provare contro il compratore querelante, passati li quaranta giorni, che non pativa tal difetto avanti la vendita ».

Statuiamo anche ed ordiniamo, che gli intaglialime, braghierari, ed altri de'quali non fabris. si sono posti i loro capitoli particolari, si intendono e sono compresi ed obbligati os-

De reliquis

servare tutti li capitoli generali dello statuto, ed anche che non possano esercitar l'arte, senza prima aver spedita semplicemente la patente dai consoli di essa università, altrimenti s'intendano incorsi in tutte le pene e secondo il capitolo viii del libro i.

Confirmatio additionum.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio relatarum de claraticuum et subiungebat, exponentes praedicti declarationes et additiones huiusmodi, quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae robore communiri summopere desiderent: nobis propterea humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur. Nos igitur, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, declarationes et additiones praeinsertas a praedictis exponentibus factas, ut praefertur, auctoritate apostolică, tenore praesentium, perpetuo confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

Clausulae.

§ 3. Decernentes pariter, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter

1 Edit. Main. legit illique (R. T.).

observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, necnon Camerae nostrae apostolicae praesidentes, clericos, aliosve officiales et ministros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, et irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem ut ipsarum praesentium transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxvIII iunii MDCCII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 28 iunii 1702, pontif. anno II.

# XXXVII.

Abrogantur discreti conventuales in provincià Flandro-Belgicà fratrum Capuccinorum '.

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

- § 1. Nuper pro parte charissimi in Ab Innocen-Christo filii nostri Philippi Hispaniarum fuerunt discreti
- 1 Abrogatio discretorum in pluribus aliis provinciis extat in Innocentii XII const. ed. MDCXCIII, die 29 maii, pontif. 11; const. ed. MDCXCIII, die 11 septembris, pontif. III; et coust. ed. MDCXCIV, die 5 aprilis, pontif. 111: et in huius Pontificis const. ed. MDCCXIV, die 13 iulii, pontif. xIV, conceditur facultas restituendi discretos in dictâ provinciâ.

in provinciis regis catholici nobis expositum fuit, quod, utrinsque Castellae, Basti-cum alias ad tollenda damna et incommocae et Navar-da guas fractura. da, quae fratres provinciarum regnorum utriusque Castellae, veteris scilicet et novae nuncupatae, Ordinis Minorum sancti Francisci Capuccinorum nuncupatorum, ex electione discretorum, qui a conventibus ad effectum sua suffragia in capitulis provincialibus ferendi eligi consueverant, in religiosae pacis et concordiae regularis disciplinae praeiudicium patiebantur, felicis recordationis Innocentius Papa XII, praedecessor noster, per quasdam suas in simili formâ Brevis die xxix maii MDCXCIII expeditas litteras, discretos praedictos in dictis provinciis sustulerit et removerit, ac subinde inter alia remotionem et abolitionem discretorum huiusmodi, expeditasque desuper litteras praefatas ad provincias Baeticam et Navarrae eiusdem Ordinis per alias suas itidem in formâ Brevis litteras die xii septembris eiusdem anni desuper emanatas extenderit et ampliaverit; dilecti vero filii fratres provinciae Flandro-Belgicae supradicti Ordinis eadem damna et incommoda ex simili discretorum electione pati cogantur: tam ipsi, quam praedictus Philippus rex commune huius quoque provinciae bonum promovendi studio ductus, usum eligendi discretos praedictos in eâdem provinciâ similiter abrogari et apostolicae desuper auctoritatis nostrae partes interponi plurimum desiderant. Nobis propterea eiusdem Philippi regis nomine humiliter supplicatum fuit ut in praemissis opportune providere et ut in infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

Abrogatio di-ctorum discre-

§ 2. Nos igitur, piis ipsius Philippi regis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, attento voto venerabilis fratris nostri Nicolai episcopi Portuensis S.R.E. cardi-

nalis Acciaioli nuncupati, dicti Ordinis apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, ad quem supplicem libellum nobis super praemissis porrectum remisimus, remotionem et abolitionem discretorum huiusmodi in dictâ provincià Flandro-Belgicâ, ad impediendas relaxationes et evitanda praeiudicia quae in regularem observantiam ex illorum electionibus irrepere solent, expedire, ac in religionis eiusque regiminis bonum cessuram esse censentes, discretos praedictos in eâdem provincia, auctoritate apostolica, tenore praesentium, tollimus pariter et removemus. Decernentes easdem, praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos. etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 3. Non obstantibus praemissis, ac Contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon provinciae et Ordinis huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis. illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque con-

trariis quibuscumque.

§ 4. Volumus autem ut earumdem rum fides.

praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvIII augusti MDCCII, pontificatus nostri anno II. Dat. die 28 augusti 1702, pontif. anno II.

#### XXXVIII.

Dismembrantur a provinciá S. Petri de Alcantara regni Neapolis coenobium S. Luciae de Monte, et hospitium in oppido Portici, quae uniuntur provinciae eiusdem S. Petri regni Castellae pro fratribus Minoribus Discalceatis Hispaniae<sup>4</sup>.

# Clemens Papa XI ad perpetuam rei memoriam.

Exordium

Commissi nobis caelitus pastoralis officii ratio postulat, ut exorta inter religiosos viros animorum dissidia, ne fraternae charitatis compagem dissolvant, opportunis rationibus dirimere, ac ipsorum religiosorum statui et quieti, quantum nobis ex alto conceditur, pro-

Dismembratio videre studeamus.
de qua in rubrica. 8 1. Cum itaque

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, inter dilectos filios fratres Neapolitanos et Hispanos provinciae S. Petri de Alcantara in regno Neapolitano fratrum Discalceatorum Hispaniae Ordinis Minorum S. Francisci de Observantià nun-

1 Per huius Pontificis const. ed. MDCC, die 22 decembris, pontif. I, restituta fuere quatuor coenobia provinciae Argentinensi Recollectorum; et in const. ed. MDCCXII, die 23 septembris, pontif. XII, revocatur praesens constitutio.

cupatorum plures controversiae exortae reperiantur, fierique nequeat ut dicti fratres habitatione et rerum communione coniuncti animis et contrariis studiis non dissideant, ac proinde expediat eos ab invicem segregari, ita scilicet ut conventus S. Luciae de Monte nuncupatus civitatis Neapolitanae dictae provinciae, et hospitium dicti S. Petri de Alcantara loci de Portici eiusdem provinciae Neapolitanae dioecesis, fratribus dumtaxat Hispanis, Neapolitanis exclusis, assignentur, alii vero conventus provinciae praedictae, qui octo de praesenti numerantur, fratribus Neapolitanis tantum remaneant: hinc est quod nos, pro paternà pastoralique nostrà sollicitudine agrum dominicum dictae provinciae ad bonam frugem et abundantiam pacis charitatisque reducere cupientes, motu proprio, ac ex certà scientiå et maturå deliberåtione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, conventum S. Luciae de Monte et hospitium S. Petri de Alcantara huiusmodi a dictà provincià S. Petri de Alcantara in regno Neapolitano tenore praesentium perpetuo separamus et dismembramus, illaque sic separata et dismembrata provinciae eiusdem S. Petri de Alcantara regni Castellae fratrum Discalceatorum dicti Ordinis itidem perpetuo unimus, annectimus et incorporamus. Volentes et harum serie ordinantes ut in illis religiosi Hispani dumtaxat (qui deinceps ministro provinciali secundodictae provinciae pro tempore existenti subiecti sint, ac missionibus, ad spiritualem instructionem militum Hispanorum in civitate et regno Neapolitano praedictis degentium, ac praesidiorum, arcium, seu portuum Tusciae a dicto regno Neapolitano dependentium, operam dare, illisque verbum Dei praedicare, et sacramentales eorum confessiones audire teneantur) habitent et collocentur; alii vero octo conventus praedictis religiosis Neapolitanis et Italis tantum remaneant, ac primodicta provincia octo conventibus huiusmodi constans in futurum ministro generali seu commissario generali Italiae Ordinis praedicti pro tempore pariter existenti subiaceat, ac<sup>4</sup>, modo et formà a Congregatione venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposità praescribendis, gubernetur.

Clausulae.

§ 2. Ac decernentes, ipsas praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quilibet in praemissis ius vel interesse habentes, seu habere quomodolibet praetendentes, etiam specificà et individuà mentione et expressione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati vel auditi, neque causae, propter quas praesentes emanarint, adductae aut verificatae et iustificatae fuerint, seu quavis alià, etiam quantumlibet iuridică, piâ et privilegiată causâ, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, aut interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quantumvis formali et substantiali individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, retractari, in controversiam vocari, seu ad terminos iuris reduci, aut adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium impetrari vel intentari, aut impetrato, seu etiam motu, scientia et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare

1 Conjunct. ac nos addimus (R. T.).

ullo modo posse, sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. praedictae cardinales, etiam de latere legatos et Apostolicae Sedis nuncios, aliosve quolibet quacumque praceminentià et potestate sungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 3. Non obstantibus praemissis, ac Contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon praedictorum Ordinis, provinciarum, conventuum et hospitii, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis etiam dicto Ordini, eiusque superioribus, et quibusvis aliis personis et locis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis ac insolitis clausulis, et decretis irritantibus, et aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confermatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes,

mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et formà in illis tradità observatà, inserti forent, eisdem praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xv septembris MDCCII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 15 septembris 1702, pontif. anno II.

#### XXXIX.

Confirmatur constitutio Innocentii XII de uniformitate tam in habitu quam in ceteris cum universo Ordine pro canonicis Praemonstratensibus Congregationis Hispaniae <sup>1</sup>.

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Summa constitutionis Innocentii XII.

§ 1. Aliàs felicis recordationis Innocentius PP. XII praedecessor noster, supplicationibus tunc existentium canonicorum regularium Congregationis Hispaniae Ordinis Praemonstratensis (qui habitu regulari ab eo qui per regulam dicti Ordinis praescribitur et ab aliis canonicis regularibus eiusdem Ordinis gestatur diverso utebantur, ac primaevum habitum regularem in limine fundationis Ordinis huiusmodi praescriptum reassumere, eoque in futurum uti, necnon officia Sanctorum eiusdem Ordinis

1 Laudata constitutio ed. fnit MDCXCVIII, die 6 decembris, pontif. VIII, et in huius Pontificis const. ed. MDCCIII, die 8 febbruarii, pontif. III, idem denuo statuitur.

recitare posse cupiebant) sibi super hoc humiliter porrectis inclinatus, ut de cetero dicti canonici regulares Congregationis Hispaniae cum universo Ordine Praemonstratensi praedicto tam habitu quam in ceteris uniformes essent et esse deberent, auctoritate apostolica statuit et ordinavit per quasdam suas desuper in simili furma Brevis expeditas litteras tenoris sequentis, videlicet:

Innocentius PP. XII. Ad futuram rei memoriam. Exponi nobis (reliqua omittuntur).

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vi decembris MDCXCVIII, pontificatus nostri anno VIII.

§ 2. Cum autem, sicut accepimus, oppositum fuerit in praeinsertis Innocentii stitutionis. praedecessoris litteris nonnullis constitutionibus dictae Congregationis Hispaniae ac quibusdam recolendae memoriae Urbani PP. VIII, praedecessoris pariter nostri, die xix augusti mdcxli, aliisque diversis litteris apostolicis in eâdem formâ Brevis emanatis, uniformitati, sicut praemittitur, statutae et ordinatae adversantibus, minime derogatum, ipsasque litteras praeinsertas a personâ legitime ad id facultatem seu auctoritatem non habente impetratas fuisse, haeque et aliae forsan difficultates illarum executionem hactenus impediverint; nunc vero res ita compositae reperiantur, ut, si constitutionibus et litteris apostolicis praedictis a nobis derogetur, memorata dictorum canonicorum regularium Congregationis Hispaniae cum universo Ordine Praemonstratensi uniformitas eidem Congregationi plurimum profutura<sup>2</sup> obtineri et stabiliri valeat: hinc est quod nos, firmiori praeinsertarum Innocentii praedecessoris litterarum robori et efficaciae, quantum cum Domino possumus, con-

- 1 Edit. Main. legit memoratam (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit profuturam (R. T.).

sulere volentes, et praedictarum constitutionum, et Urbani praedecessoris aliarumque litterarum apostolicarum praedictarum tenores et datas, etiam veriores, aliaque quaelibet, etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis, insertis et specificatis habentes, de venerabilium fratrum nostrorum dictae S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, ac motu proprio, et ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, praeinsertas Innocentii praedecessoris litteras, ac omnia et singula in eis contenta, tenore praesentium approbamus et confirmamus, ac easdem litteras valere, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere debere, decernimus et declaramus, in omnibus et per omnia, perinde ac si illae a personâ legitimam et sufficientem ad hoc facultatem et auctoritatem habente impetratae fuissent, ac constitutionibus, et Urbani praedecessoris aliisque litteris apostolicis praedictis, ceterisque in contrarium facientibus quibuscumque, specifice et expresse, totoque litterarum huiusmodi tenore inserto in praeinsertis Innocentii praedecessoris litteris, derogatum extitisset; ac proinde a dictis canonicis regularibus Congregationis Hispaniae praedictam uniformitatem cum universo Ordine Praemonstratensi praedicto, tam in habitu quam in breviario, ceterisque, suscipi et servari debere, harum serie statuimus pariter et ordinamus.

§ 3. Decernentes similiter, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod in praemissis seu eorum aliquo interesse quovis modo habentes seu habere praetendentes, cuiuscumque status, gradus,

ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant, illis non consenserint, nec ad ea citati, vocati et auditi, nec causae, propter quas eaedem praesentes emanarint, adductae, specificatae et iustificatae fuerint, aut ex alià qualibet quamtumvis iustâ, legitimâ et privilegiatâ causă, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis seu nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, aut interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam formali et substantiali, ac incogitato et inexcogitabili, individuamque mentionem requirente defectu notari, invalidari, infringi, retractari, seu in controversiam revocari, aut ad viam seu ad terminos iuris reduci, sive adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, seu impetrato, aut etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare posse, sed easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S.R.E. praedictae cardinales, etiam de latere legatos et Apostolicae Sedis nuncios, aliosve quoslibet quacumque praecminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et corum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et de-

69 An. C. 1702

Clausulae.

secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio,

§ 4. Non obstantibus Urbani praedecessoris, et aliis litteris praefatis, ceterisque praemissis, ac, quatenus opus sit, nostrâ et Cancellariae apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon Congregationis Hispaniae et Ordinis praedictorum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis et decretis, in genere vel in specie, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine similibus seu aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis illorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo per-

sonae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vi novembris MDCCII, pontificatus nostri, anno II.

Dat. die 6 novembris 1702, pontif. anno II.

#### XL.

Declaratur servandam esse constitutionem Innocentii X de translatione festi S. Francisci Xaverii Societatis Iesu, unû cum indulgentiâ <sup>1</sup>

Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Cum sanctae memoriae Gregorius XV, Enarrantur in litteris in formâ Brevis die VIII iunii nes circa diem MDCXXII, omnibus et singulis utriusque et indulgentiae. sexus christifidelibus, vere poenitentibus, confessis et sacrà communione refectis, qui ecclesias Societatis Iesu, vel earum aliquam, in festo S. Francisci Xaverii, tunc die 11 decembris celebrari solito, a primis vesperis usque ad occasum solis eiusdem diei devote visitaverint, ibique pro christianorum principum concordia, haeresum extirpatione, ac sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces essuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino et in perpetuum concesserit; et sanctae memoriae Urbanus VIII, in suis pariter litteris xxII decembris MDCXXXVIII, praefatum festum, quandocumque in dominicam primam Adventus linciderit, in

1 Alia indulgentia extat in Innocentii XII const. editâ MDCC, die 6 martii, pontif. IX; et in Benedicti XIII constit. ed. MDCCXXVI, die 23 septembris, pontif. III.

unum ex diebus infra octavam dicti festi cum eâdem indulgentia transtulerit; deinde sanctae memoriae Innocentius X, in suis item litteris xxvII octobris MDCLI, in dicto casu incidentiae festi in dominicam primam Adventus, celebrationem eiusdem festi in feriam secundam immediate sequentem, cum indulgentià, futuris etiam perpetuis temporibus transferri mandaverit; cumque demum sanctae memoriae Alexander VII, in suis pariter litteris xvIII iulii mdclxII, festum praedictum S. Francisci Xaverii, die 11 decembris tunc, ut supra, celebrari consuetum, in diem tertiam eiusdem mensis, etiam cum indulgentià, perpetuo celebrandum transtulerit, nullà mentione factà casus incidentiae superius enunciatae: excitatum fuit dubium, an adhuc vigeat pro dictà indulgentià sanctio Innocentii X, vel standum sit postremo decreto Alexandri VII: ex quo dubio, cum aliqua ritus difformitas oriri possit, procurator generalis eiusdem Societatis, ad ritus uniformitatem in Societate universa servandam, ad pedes Sanctitatis Vestrae humiliter provolutus, supplex orat, ut, tam anno currenti moccii, quam futuris quoque temporibus in perpetuum, declarare et decernere dignetur, servandum esse sanctae memoriae Innocentii X, non obstante Brevi sanctae memoriae Alexandri VII, ita ut quandocumque festum S. Francisci Xaverii, quod hodie die 111 decembris celebratur, in dominicam primam Adventus inciderit, in feriam secundam immediate sequentem, et sic in diem quartam<sup>4</sup>, cum indulgentia plenaria transferatur. Quam Deus, etc. Sanctissimo D. N. D. Clementi Papae XI pro procuratore generali Societatis Iesu. Die xxiv novembris MDCCII.

Declarat ut in rubrica.

Sanctissimus declaravit servandum

Nempe mensis decembris (R. T.).

esse Breve sanctae memoriae Innocentii X, non obstante Brevi sanctae memoriae Alexandri VII.

Dat. die 24 novembris 1702, pontif. anno III.

### XLI.

Confirmatur decretum cardinalis protectoris de facultate erigendi confraternitates S. Mariae de Carmelo et distribuendi scapularia pro solis fratribus Ordinis Carmelitarum 1.

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Alias, pro parte dilecti filii mo- In Peruvia distribuebantur derni procuratoris generalis Congrega-scapularia a non habentibus tionis Hispaniae fratrum Excalceatorum facultatom. nuncupatorum Ordinis beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium negociis et consultationibus episcoporum et regularium propositae exposito, quod non ita pridem nonnulli dictae Congregationis Hispaniae fratres in Peruviam conventum Congregationis huiusmodi ibi fundaturi profecti essent, scapularia eiusdem beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo christifidelibus illarum partium, absque legitimâ ad id facultates eu auctoritate, distributa fuisse et adhuc distribui compererant<sup>2</sup>; et (cum necessarium esset ut illa recipientes, ad consequendas indulgentias et gratias spirituales ea gestantibus et quaedam praescripta opera pia peragentibus a Sede Apostolicâ concessas, alicui ex confraternitatibus scapularis huiusmodi adscriberentur, haecque adscriptio non-

- 1 De eâdem facultate vide Clementis X constit. edit. MDCLXXIII, die 8 maii, pontif. III; et in huius Pontificis const. ed. MDCCXIII, die 10 aprilis, pontif. XIII, agitur de quadam indulgentiâ confratribus concessă.
  - 2 Edit. Main. legit compercant (R. T.).

nisi a prioribus conventuum fratrum Carmelitarum, sive Calceatorum sive Excalceatorum, aut ab eis, qui facultatem a superioribus generalibus, vel provincialibus, si ad id delegatam haberent, fieri valeret, in dictis vero partibus nullus reperiretur nec unquam fuisset fundatus conventus praedictorum fratrum Calceatorum, neque dicti fratres Excalceati ullam facultatem huiusmodi cuiquam delegassent) praesumendum erat, dicta scapularia forsan ab aliquo sub figmento attributae sibi facultatis turpis lucri gratià distributa et minime benedicta fuisse; et in eâdem expositione subiuncto, quod per huiusmodi distributionis abusum pietas dictorum christifidelium eludebatur, ac facultati dictis fratribus Carmelitis specialiter competenti adscribendi ipsos christifideles confraternitatibus praefatis eisque dicta scapularia distribuendi praeiudicabatur; ideoque, pro parte dicti procuratoris generalis, etiam supradictae Congregationis Hispaniae nomine, praefatae Congregationi cardinalium supplicato, ut, quo abusui et ex eo emergentibus inconvenientibus huiusmodi occurreretur, declarare dignaretur, indulgentias et gratias spirituales praefatas illis tantum suffragari, qui a dictis prioribus, aut ab aliis, quibus necessaria et opportuna ad id facultas a memoratis superioribus generalibus et provincialibus attributa esset, praedicta scapularia ab illis benedicta recepissent, et in posterum recepturi essent: eadem Congregatio cardinalium per suum decretum die xii augusti anni proxime praeteriti emanatum, attentâ relatione dilecti filii nostri Iosephi dictae S. R. E. cardinalis Sacripantis nuncupati, Ordinis praefati apud nos et dictam Sedem protectoris, sibi super praemissis factà, eidem Iosepho cardinali et protectori benigne commi-

sit, ut, veris existentibus narratis, circa dicti procuratoris generalis preces id statueret, quod pro suo arbitrio et prudentià expedire censuisset. Unde ipse losephus cardinalis et protector decretum edidit tenoris qui sequitur, videlicet:

Iosephus tituli S. Mariae Transpontinae Derrotum cardinalis protepresbyter cardinalis Sacripantes, totius Or-ctoris. dinis Carmelitarum apud Sanctam Sedem protector. Inhaerentes arbitrio per sacram Congregationem S. R. E. cardinalium negociis et consultationibus episcoporum et regularium praepositam nobis, ut praefertur, benigne impertito, censemus, esse indulgendum seu declarandum, prout, tenore praesentis, auctoritate nobis ut supra delegata iniungimus et declaramus, confraternitates nuncupatas S. Mariae Montis Carmeli instituendas seu erigendas esse a superioribus generalibus Ordinis Carmelitarum tam Calceatorum quam Excalceatorum; ab aliis autem quam a praedictis institutas seu erectas non fuisse nec esse seu fore legitimas, neque in illis acquiri indulgentias seu gratias spirituales huiusmodi confraternitatibus concessas; admissos insuper ad aliquam canonice erectam confraternitatem huiusmodi, teneri primà vice recipere habitum seu scapulare benedictum a superioribus religionis, vel ab alio sacerdote cui dicta benedicendi facultas fuerit attributa, ac per huiusmodi admissionem cum aliquibus piis operibus indulgentias a summis Pontificibus concessas acquiri; aliter autem admissos seu admittendos, seu scapularia aliàs quam ut supra dicitur pro primâ vice benedicta seu distributa ac benedicenda seu distribuenda recipientes seu recepturos, indulgentiarum et gratiarum spiritualium non fuisse nec esse seu fore participes: salvà tamen semper auctoritate apostolicà circa erectiones et indulta indulgentiarum et gratiarum spiritualium, si quae fuerint a Sancta Sede facta et concessa, seu in posterum fient et respective concedentur. Datum in Datarià Apostolicà ex aedibus nostrae habitationis, hac die viii septembris моссі. — Іоѕерн card. Sacripantes protector. Loco † sigilli.

Confirmatio rolati decreti.

§ 2. Cum autem, sicut dictus procurator generalis nobis nuper exponi fecit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apo--stolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, ipsius procuratoris generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum a memorato Iosepho cardinali et protectore editum, ut praesertur, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Dorogatio contrariorum.

§ 3. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apobusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 4. Volumus autem ut earumdem Fidos tranpraesentium litterarum transumptis, seu sumptorum. exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio et extra ubique adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxiv novembris MDCCII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 24 novembris anno 1702, pontif. III.

#### XLII.

Declaratur Congregationem eremitarum Discalceatorum Ordinis S. Augustini comprehendi sub prohibitione, ne duo consanguinei vel affines in primo et secundo gradu in capitulis suffragentur 1.

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus Data probibi-filius Clemens a S. Bernardino, prior a priore gene-

1 Haec prohibitio confirmata fuit a Clemente VIII constit. edit. MDXCVI, die 28 februarii, stolicis, necnon, quatenus opus sit, qui- | pontif. Iv, et deinde extensa ad Discalceatos

rali Ordinis ar- conventus Iesu et Mariae de Urbe, Conno Muxcyi die
xvi februarii, et gregationis fratrum Ordinis Eremitarum
confirmata
Clemente VIII, S. Augustini Discalceatorum nuncupatodie xxvIII.
rum, quod dudum, nempe die xvi februa-

rum, quod dudum, nempe die xvi februarii MDXCVI, quoddam decretum a quondam Andrea Fivizzano, dum vixit, priore generali dicti Ordinis, inter alia emanavit, et subinde die xxvIII eiusdem mensis a felicis recordationis Clemente Papa VIII praedecessore nostro per quasdam eius in simili formâ Brevis litteras, quarum initium Universalis Ecclesiae, etc., confirmatum fuit, quo prohibetur expresse, ne duo fratres Ordinis praedicti in primo vel secundo gradu consanguinei vel affines in eiusdem capitulis aut congregationibus capitularibus ullatenus simul conveniant et votare possint, et aliàs, prout in decreto et Clementis praedecessoris litteris praedictis uberius dicitur contineri.

Declarat ut in rubrica,

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, saepius dubitatum fuerit, an dictum decretum Congregationem praedictam, quae tunc temporis initium habebat, et postmodum a recolendae memoriae Urbano VIII et Clemente X Romanis Pontificibus praedecessoribus pariter nostris membrum dicti Ordinis declarata fuit, et nunc in Italià et Germanià propagata reperitur. sub prohibitionis huiusmodi generalitate complecteretur, nec istius dubii resolutio ab hac Sanctà Sede hactenus petita fuerit, licet illa, sive pro liberandis ab anxietate religiosorum conscientiis, sive pro tollendis abusibus facile irrepentibus, necessaria sit; eaedem vero causae, propter quas prohibitio praedicta in dicto Ordine edita fuit,

Congregationis Hispaniae et Indiarum ab Innocentio XI const. edit. MDCLXXX, die 14 septembris; at Innocentius XIII per const. ed. MDCCXXIII, die 20 septembris, pontif. III, moderatur praesentem constitutionem.

concurrere videantur, ut illa ad dictam Congregationem extendantur; ac proinde idem Clemens exponens, pro suo, quo, ut apostolicae et praedicti Ordinis constitutiones, sublatis dubiis, accurate observentur, zelo ducitur, ad conscientiarum quietem dictaeque Congregationis bonum de opportună in praemissis declaratione a nobis provideri summopere desideret: nos, piis ipsius Clementis exponentis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, benigne annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui dilectum etiam filium modernum procuratorem generalem dicti Ordinis super praemissis audiverunt, consilio, supradictam Congregationem sub prohibitione praedictă in futurum comprehendi debere, auctoritate apostolică, tenore praesentium. decernimus et declaramus; salvà tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

§ 3. Decernentes pariter, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et protempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia inviolabiliter observari, sieque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici audito-

Clausulae.

res, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, Congregationis fratrum Discalceatorum huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxiv novembris MDCCII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 24 novembris 1702, pontif. anno III.

#### XLIII.

Confirmatur constitutio Innocentii XII de primatu pro provincia S. Didaci Novae Hispaniae Minorum de Observantià Discalceatorum contra eremitas S. Augustini provinciae Nominis Iesu

1 Laudata constitutio edita fuit anno MDCC. die 3 aprilis, pontif. 1x; et in huius Pontificis |

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Alias a felicis recordationis Inno- Litterae Innocentio PP. XII praedecessore nostro emacontii PP. XII
confirmantes
decretum edinarunt ad favorem dilectorum filiorum tuma sacra Rifratrum provinciae S. Didaci Novae Hi- iione, quo despaniae in Indiis Ordinis Minorum san-Monores Discatcti Francisci de Observantià Discalcea-vantià provintorum nuncupatorum litterae in simili Novae Hispaforma Brevis tenoris qui sequitur, vi-debere fratres delicet: Innocentius PP XII ad futu-tarum S. Auguram rei memoriam. Emanavit nuper, etc., ss. (reliqua vide in praecedente tomo).

ceatos de Obserniae praecedere Ordinis Eremistini provincias

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die III aprilis MDCC, pontificatus nostri anno 1x ».

§ 2. Cum autem, sicut dilectus filius Paulus Lopez, frater expresse professus stitutionis Innoac definitor et procurator generalis pro-deputatione exvinciae et Ordinis praedictorum, nobis nuper exponi fecit, praedicti archiepiscopus Mexicanus et antiquior canonicus metropolitanae ecclesiae Mexicanae, quibus dictus Innocentius praedecessor executionem praeinsertarum suarum litterarum demandaverat, easdem litteras executioni demandare neglexerint seu renuerint, ac interea fratres secundodicti Ordinis apud nos recursum habuerint ut causam huiusmodi cum dubiorum distinctione iterum ad eamdem Congregationem cardinalium examinandam remitteremus; nos vero recursum huiusmodi per quoddam rescriptum die xv octobris proxime praeteriti iussu nostro emanatum reiecerimus, ac religiosos praedictos eisdem praeinsertis litteris omnino parere mandaverimus; ac proinde idem Paulus definitor et procurator generalis, illas apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri, necnon debitae executioni demandari, plurimum desiderent: nos, ipsum Paulum definitoconst. edit. MDCCV, die 12 decembris, pontif. vi,

agitur de facultate renunciandi huic primatui.

Confirmatio

rem et procuratorem generalem specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, praeinsertas Innocentii praedecessoris litteras, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; ac earumdem praeinsertarum litterarum executionem dilectis etiam filiis inquisitoribus contra haereticam pravitatem in civitate Mexicanà auctoritate praesatà deputatis, cum facultatibus et auctoritatibus ac aliàs modo et formà in praeinsertis litteris huiusmodi contentis et expressis, dictà auctoritate, harum serie, committimus et demandamus.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes et praeinsertas litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat-et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus et singulis illis quae in praeinsertis Innocentii praedecessoris litteris

concessa sunt non obstare; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 4. Volumus autem ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, seu sumptorum. exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxiv novembris MDCCII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 24 novembris 1702, pontif. anno III.

# XLIV.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de lecturis et lectoribus fratrum Praedicatorum Congregationis Observantiae S. Marci de Cavotis 1.

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Alias, pro parte dilectorum filio- Causae inserum procuratoris et fratrum conventus S. Mariae Gratiarum nuncupati, terrae seu loci S. Marci de Cavotis etiam nuncupati, Congregationis Observantiae eiusdem-S. Marci de Cavotis in regno Neapolitano Ordinis Praedicatorum, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae exposito, quod, cum dicta Congregatio S. Marci in simplicitate cor-

1 Innocentii XII const. edit. MDCxCVI, die 23 iunii, pontif. vi, est de examine pro lecturis, et in Benedicti XIII const. ed. MDCCxxvI, die 8 februarii, pontif. 11, agitur de receptione religiosorum ad Congregationem S. Marci.

dis et humilitate spiritus instituta fuisset, fratres eiusdem Congregationis ab ipso illius primordio omnibus gradibus baccalaureatus, praedicaturae generalis et magisterii renunciaverant, et in suscepto proposito huiusmodi, praedicatorum et lectorum titulis dumtaxat contenti, a centum circiter annis perseveraverant; adeoque ipsi Congregationi denominatio strictioris observantiae a magistris generalibus dicti Ordinis pro tempore existentibus attributa, et, attento quod praedicatores et lectores actuales nullo privilegio nullaque specifica exemptione potiebantur, et ceteris tam in victu quam in vestitu conformabantur. specialia privilegia a Romanis Pontisicibus praedecessoribus nostris concessa fuerant; et in eâdem expositione subiuncto quod plures patres provinciae dicti regni Neapolitani Ordinis praedicti ad conventus studiorum eiusdem Congregationis, ut in illis lecturas exercerent, cursumque suum absolverent, et sic gradus scholasticos ab eis ad solitas corum exemptiones obtinendas magnopere desideratos consequerentur, venire multis modis instantes procuraverant et adhuc procurabant; illorum vero in dictis conventibus commoratio, cum obsequium sibi exhiberi vellent, victu et vestitu communi contenti essent, magnum observantiae regulari detrimentum allatura erat; ac proinde praedictae cardinalium Congregationi supplicato ut dictae observantiae regularis conservationi in hac parte consulere dignaretur: emanavit ab eâdem Congregatione cardinalium decretum tenoris qui sequitur, videlicet:

Decretum referiur.

Sacra Congregatio eminentissimorum et reverendissimorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, audito patre procu-1 Videtur deesse particula nec (R. T.).

ratore generali Ordinis, et attentis narratis, censuit ac declaravit, lecturas, de quibus agitur, non suffragari pro gradibus, et lectores uti debere vestitu et victu, sicuti ceteri religiosi. Romae, xvi decembris mocci.-G. card. Carpineus. Loco + sigilli. I. D. Gri-MALDUS.

§ 2. Cum autem, sicut dicti prior et confirmatur. fratres nobis nuper exponi fecerunt, ipsi decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent: nos, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad essectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salva tamen semper in praemissis auctoritate praedictae Congregationis cardinalium.

Clatistilat.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere. ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam,

quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, Ordinis et Congregationis S. Marci huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die II decembris MDCCII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 2 decembris 1702, pontif. anno III.

#### XLV.

Statuitur ut canonici regulares Congregationis Hispaniae Ordinis Praemonstratensis reassumant habitum, breviarium et missale dicti Ordinis :.

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Commissa nobis divinitus dispensationis ratio exigit, ut sanctarum religionum statum in suâ integritate et puritate conservare, et primaeva illarum instituta, sicuti a exciderint, ad pristinam observantiam, adiuvante Domino, reducere satagamus.

1 Idem praeceptum fuit const. edit. MDCCII. die 6 novembris, sed postea per constit. edit. MDCCV, die 30 maii, pontif. v. aliter disponitur. 2 Forsan sicubi (R. T.).

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, Diu erat, quod dudum, nempe tempore pontificatus fe-assumerant habitum monastilicis recordationis Gregorii Papae XIII cum et romapraedecessoris nostri, in occasione reformationis in Congregatione Hispaniae canonicorum regularium Ordinis Praemonstratensis tunc introductae, canonici regulares dictae Congregationis tunc existentes habitum monasticum ac usum breviarii romani assumpserint, dilectique filii moderni canonici regulares eiusdem Congregationis, dispositioni tercentesimi trigesimi quarti aliorumque capitulorum, constitutionum dictae Congregationis, et quarumdam recolendae memoriae Urbani Papae VIII praedecessoris pariter nostri die xix augusti mocli, ac tam dicti Gregorii praedecessoris quam piae memoriae Pii Papae V etiam praedecessoris nostri litterarum in simili formâ Brevis emanatarum inhaerentes, habitum et breviarium huiusmodi adhuc retineant; quo vero intentioni sancti Norberti dicti Ordinis canonicorum regularium institutoris conformentur, 1 congruum sit, ut, relicto dicto habitu monastico, primaevum habitum regularem, qui ab aliis canonicis regularibus eiusdem Ordinis communiter gestatur, resumant, ac, relicto pariter dicto breviario romano, divina officia iuxta breviarium et missale eiusdem Ordinis recitent : hinc est Statuit at in quod nos, dictam Congregationem ad primaeva sua instituta in hac parte reduci cupientes, ac constitutionum, necnon Pii, Gregorii et Urbani praedecessorum litterarum praedictarum tenores et datas, etiam veriores, aliave quaelilibet, etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis, insertis et specificatis habentes, de venerabilium fratrum nostrorum

1 Conjunct. et delemus (R. T.).

S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, ac motu proprio, et ex certà scientià ac maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, ut de cetero dicti canonici regulares, relicto habitu monastico et breviario romano, habitum regularem, qui ab aliis canonicis regularibus dicti Ordinis communiter gestatur, reassumere, et divina officia iuxta breviarium et missale eiusdem Ordinis recitare omnino debeant et teneantur, tenore praesentium statuimus et ordinamus.

Clausulae.

§ 2. Decernentes, easdem praesentes litteras, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod in praemissis seu eorum aliquo interesse quovis modo habentes seu habere praetendentes, cuiuscumque status, gradus, ordinis, praceminentiae et dignitatis existant, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, nec causae, propter quas eaedem praesentes emanarint, adductae, specificatae et iustificatae fuerint, aut ex alià qualibet quantumvis iustă, legitimă et privilegiată causă, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, aut interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam formali et substantiali ac incogitato et inexcogitabili individuamque mentionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, retractari, seu in controversiam revocari, aut ad viam seu ad terminos iuris reduci, sive adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, seu impetrato, aut etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso

vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare posse; sed easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque indices ordinanarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. praedictae cardinales, etiam de latere legatos et Apostolicae Sedis nuncios, aliosque quolibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 3. Quocirca venerabili fratri Fran- Committiur cisco archiepiscopo Larissensi, nostro recutio. et Apostolicae Sedis in regnis Hispaniarum nuncio, per praesentes motu pari committimus et mandamus, quatenus ipse, per se, vel alium, seu alios, easdem praesentes litteras et in in eis contenta quaecumque solemniter publicans, faciat auctoritate nostrà praemissa omnia et singula debitae et omnimodae executioni, quamprimum commode fieri poterit, demandari, et ab omnibus et singulis, ad quos spectat et spectabit in futurum, inviolabiliter observari; inobedientes quoslibet, et praemissis non parentes, per censuras et poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, omni et quacumque appellatione, reclamatione et recursu postpostis, invocato etiam ad hoc si opus fuerit auxilio brachii saecularis.

§ 4. Non obstantibus memoratis Pii, derogatio,

Gregorii et Urbani praedecessorum litteris, ceterisque praemissis, ac, quatenus opus sit, nostrà et Cancellariae apostolicae regulâ de iure quaesito non tollendo, necnon similis memoriae Bonifacii Papae VIII etiam praedecessoris nostri de ună, et concilii generalis de duabus dietis, dummodo ultra tres dietas aliquis vigore praesentium in iudicium non trahatur, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac Congregationis Hispaniae et Ordinis praedictorum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribns, efficacissimis et insolitis clausulis et decretis, in genere vel in specie, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine similibus, seu aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et formà in illis tradità observatà, exprimerentur et insererentur, iisdem praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, harum serie, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse

1 Edit. Main. legit expressa pro expressio (R. T.).

derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu samptorum. exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die viii februarii mocciii. pontificatus nostri anno III.

Dat. die 8 februarii 1703, pontif. anno III.

#### XLVI.

Damnantur et prohibentur folia impressa sub titulo: Lettre de monsieur \*\*\*, chanoine de B., à monsieur T. D. A. Cas de conscience, etc. 1

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Cum nuper in lucem prodierint Titulus folioquaedam follia gallico idiomate edita sub titulo Lettre de M. \*\*\* chanoine de B. à monsieur F. D. A., etc. Cas de conscience proposé par un confesseur de province touchant un ecclesiastique qui est sous sa conduite, et résolu par plusieurs de la faculté de théologie de Paris; quamplures autem ex venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus, quos ad examen dictorum foliorum specialiter delegimus, audità ac diligenter perpensâ foliorum huiusmodi censurâ, quae coram nobis relata fuit, folia ipsa damnanda et prohibenda esse censuerint:

1 Ab Innocentio XII const. ed. MDCXCIX, die 12 martii, pontif. VIII, damnatus fuit liber Maximes des Saints; et in huius Pontificis const. ed. MDCCIV, die 28 ianuarii, pontif. IV, damnatur libellus Tradition sur la prédestination, etc.

Fides tran-

Probibitio.

§ 2. Hinc est quod nos, pro commissã nobis ab aeterno Patre gregis sui curâ, dominicas oves, quantum nobis ex alto conceditur, a noxiis praeservare cupientes, de memoratorum cardinalium consilio, folia praedicta, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, damnamus et reprobamus, ac legi et retineri prohibemus, illorumque impressionem, descriptionem, lectionem, retentionem et usum omnibus et singulis christifidelibus, etiam specifică et individuâ mentione et expressione dignis, sub poenà excommunicationis per contra facientes ipso facto absque alià declaratione incurrendâ, omnino interdicimus. Volentes et auctoritate praedictà mandantes, ut quicumque eadem folia penes se habuerint, illa, statim atque praesentes litterae eis innotuerint, locorum Ordinariis vel haereticae pravitatis Inquisitoribus tradere atque consignare teneantur. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

Harum publicalio.

§ 3. Ut autem eaedem praesentes litterae ad omnium notitiam facilius perveniant, nec quisquam illarum ignorantiam allegare possit, volumus, et eâdem auctoritate decernimus, ut illae ad valvas basilicae Principis Apostolorum, ac Cancellariae apostolicae, necnon Curiae generalis in Monte Citatorio, et in acie Campiflorae de Urbe per aliquem ex cursoribus nostris, ut moris est, publicentur, illarum exempla ibidem affixa relinquantur, et sic publicatae omnes et singulos, quos concernunt, perinde affiiciant, ac si unicuique illorum personaliter notificatae et intimatae fuissent;

Fides transumptorum.

§ 4. Utque ipsarum praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, S. Mariae super Minervam.

eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum habeatur, quae eisdem praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xu februarii mocciu, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 12 februarii 1703, pontif. anno III.

#### XLVII.

Confirmatur separatio duodecim coenobiorum a provinciá Germaniae, et unio eorumdem provinciae Hungariae fratrum Praedicatorum 1.

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Alias pro parte dilectorum filio- Praedicta dirum prioris provincialis et fratrum pro-Alexandro VIII vinciae Germaniae Ordinis Praedicatorum a magistro genobis exposito, quod, licet per quasdam ctis reclaman felicis recordationis Alexandri PP. VII etiam approbapraedecessoris nostri litteras, ad instan-tione episcopotiam dictae provinciae die ix iunii rum et regula-MDCLXVI emanatas, ipsius provinciae divisio sub censuris ecclesiasticis prohibita reperiretur, nihilominus dilectus etiam filius Antoninus Cloche, magister generalis dicti Ordinis, eamdem provinciam, ipsis exponentibus insciis, diviserat, duodecim videlicet illius conventus in Austria, Tyroli et Styria consistentes ab eà separaverat, illosque provinciae Hungariae Ordinis praedicti incorporaverat, priore provinciali, ut asserebant, minus canonice, et contra electionis per constitutiones eiusdem Ordinis praece-

1 Ab Alexandro VII prohibita fuit divisio provinciae in constit. ed. MDCLXVI, die 9 iunii; in Innocentii XII const. ed. MDCxCV, die 14 iunii, pontif. Iv, erectae fuere duae provinciae in congregationes; et in Benedicti XIII const. editâ MDCCxxIV, die 15 iulii, pontif. 1, poenitentiarii S. Mariae Maioris de Urbe subiiciuntur priori

ptae libertatem, praefecto, ac ordinarià prioris provincialis primodictae provinciae in dictos conventus potestate suspensà; ac propterea dicti exponentes denegatam a dicto Antonino magistro generali licentiam, ut duo fratres dictae eorum provinciae ad illius causam huiusmodi coram ipso Antonino magistro generali vel coram Congregatione venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium proposità dicendam et tractandam ad hanc almam Urbem nostram venire possent, a nobis concedi summopere desiderabant: nos, supplicem libellum eorum nomine nobis eå super re porrectum, ad dictam Congregationem cardinalium remisimus. Ipsa vero cardinalium Congregatio, audito desuper dilecto pariter filio moderno procuratore generali dicti Ordinis, censuit separationem praesatam, rejectis dictorum exponentium precibus, a nobis approbari posse.

Confirmatur a

§ 2. Quare nos dicti Antonini magistri generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de memoratorum cardinalium consilio, separationem dictorum conventuum a praedictà provincià Germaniae, ab ipso Antonino magistro generali factam, ut praesertur, auctoritate apostolică approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiici-

mus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus; salvâ tamen semper in praemissis auctoritate dictae Congregationis cardinalium.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari. sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac Contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon provinciarum et Ordinis huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus. privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxi martii MDCCIII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 21 martii 1703, pontif. anno III.

#### XLVIII.

Revocantur conventualitates perpetuae a prioribus generalibus Ordinis S. Ioannis Dei concessae'

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Tres species conventualitaeas revocandi.

§ 1. Cum, sicut dilectus filius modertum, et rationes nus prior sive superior generalis Ordinis fratrum sancti Ioannis Dei nobis exponi fecit, nonnulli fratres dicti Ordinis conventualitates perpetuas in particularibus eiusdem Ordinis conventibus consecuti fuerint, quorum undecim ab huius Sanctae Sedis nunciis, duo a Congregatione infrascriptorum cardinalium, et reliquae octo a diversis prioribus sive superioribus generalibus dicti Ordinis illas obtinuerunt; conventualitates vero huiusmodi in ministerii hospitalibus praestandi praeiudicium vergant, et voto obedientiae, cuius suave iugum dicti fratres portare detrectant, directe adversentur; ideoque definitorium generale Ordinis praedicti ordinaverit ut? nobis preces pro obtinendâ dictarum conventualitatum abolitione et revocatione porrigerentur; nobis propterea dictus prior et superior generalis humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere de benignitate apostolicà dignaremur.

Revocatio conventualita-COSSATUM.

- § 2. Nos igitur, ipsius prioris sive sutum a prioribus perioris generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel
  - 1 In Innocentii XII const. ed. MDCxCIII, die 20 maii, pontif. II, donati fuere dicti fratres exemptione a processionibus; et in Benedicti XIII const. ed. MDCCXXVII, die 10 ianuarii, pontif. III, abolentur eorum privilegia personalia.
    - 2 Edit. Main. legit ministeriis (R. T.).
    - 3 Edit. Main, legit et pro ut (R. T.).

ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes. huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, attentis narratis, praedictas conventualitates perpetuas a memoratis prioribus sive superioribus generalibus dumtaxat concessas, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, revocamus et abolemus. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 3. Non obstantibus praeemissis, ac, Contratiorum derogatio. quatenus opus sit, nostrà et Cancellariae apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon Ordinis et conventuum praedictorum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat,

specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum fides.

§ 4. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si sorent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die x maii MDCCIII. pontificatus nostri anno III.

Dat. die 10 maii 1703, pontif. anno 111.

#### XLIX.

Confirmantur quaedam statuta Congregationis Reformatae Ordinis S. Antonii Viennae

> Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Militantis Ecclesiae regimini per abundantiam divinae bonitatis, nullo licet meritorum nostrorum suffragio, praepositi, illa, quae pro felici prosperoque religiosorum Ordinum in Ecclesiâ Dei pie sancteque institutorum, ac uberes bonorum operum fructus, adspirante superni favoris auxilio, proferre iugiter satagentium, gubernio et progressu provide sapienterque constituta et ordinata esse noscuntur, ut firma semper atque inviolata persistant, apostolici muniminis praesidio libenter constabilimus.

Causae inse-

- § 1. Exponi siquidem nobis nuper fetorum capituli cit dilectus filius Petrus Lovat, procurasis septembris tor generalis Ordinis sancti Antonii Vienanno additi. nensis sub regulâ sancti Augustini canonicorum regularium, tam suo quam
  - 1 Ab Innocentio XI constit. ed. MDCLXXVIII, die 25 februarii, pontif. 11, concessa fuit indulgentia in festis S. Antonii, Augustini, Monicae.

etiam dilectorum filiorum Ioannis Danghor abbatis superioris generalis et definitorum dicti Ordinis nominibus, quod capitulum generale eiusdem Ordinis, quod novissime, videlicet mense septembri proxime praeterito, apud illius monasterium abbatiale celebratum fuit, enixe desiderans occurrere malis, quae Congregatio reformata Ordinis huiusmodi perpessa est, pro felici dictae Congregationis regimine et directione ac germano eiusdem statutorum sensu, ut inde omnis in posterum controversiae materies abscinderetur, sanctiusque Altissimo obsequium in eâ exhiberetur, edidit nonnulla decreta tenoris qui sequitur, videlicet:

Cum constitutionum Congregationis nostrae reformatae, circa iurisdictionem capituli generalis, abbatialem potestatem et facultates definitorii, expositiones variae multis iam ab annis dissidii seminarium fuerint: ut quaestiones in posterum omnes et controversiae materies penitus abscindantur 1. possitque debitum Deo obsequium nostro in Ordine concordibus animis sanctius exhiberi, capitulum generale, pro supremâ et omnimodâ qua pollet auctoritate, hac suâ et semper observanda sanctione super praedictis statuit, pronuntiat et definit, ut sequitur:

1. Cum Ordinis nostri omnimoda et suprema iurisdictio sit penes capitulum gene- decretorum carale; si illius decreta reverendissimus abbas. dato publico rescripto, damnare palam et rescindere, atque eadem etiam exequenda esse auctoritate proprià demandare praesumpserit, nec destiterit reverenter admonitus, Ordinemque hac de causa conturbaverit, recessus ab institutis Congregationis nostrae reformatae reus ipso facto censeatur, et a capitulo generali vel proxime futuro, vel confestim, si rei pravitas 2 et necessitas Ordinis id postulent, per definitores. contradicente 3 etiam reverendissimo abbate.

- 1 Edit. Main. legit abscindatur (R. T.).
- 2 Forsan gravitas (R. T.).
- 3 Edit. Main. legit contradicentes (R. T.).

extra tempus convocando, de plano et sine strepitu iudicii praemissorum convictus deponi possit; salvis tamen legitimis appellationibus, sine quarum praeiudicio decreta huiusmodi, donec aliter sancitum fuerit, servabuntur.

De modo dirimendi contro-

II. Ne, dissidiis atque litibus extra relivorsias intersu gionem transmissis, Congregatio nostra reperlores gene-rales et defini- formata turbetur, capitulum generale vult, tores vel pro-motorem Ordi-statuit et praecipit qued, gravi aliqua dissensione inter superiorem generalem ac definitores omnes aut eorum maiorem numerum exortâ super causis quibuscumque omnino dubiis, atque aliàs per constitutionem Ordinis sive per capitulorum generalium decreta nunquam declaratis, definitorium, aut maior pars illius, priorem claustralem, visitatorem utrumque, aut alterum ex ipsis, si tamen intra tres dietas adsint, superiores domorum nostrarum Camberii, Lugduni, Viennae, Pontis in Royanis, et S. Marcellini, ac magistrum novitiorum Abbatiae, decreto peculiari apud monasterium S. Antonii ad praestitutam diem convocare teneantur, ut cum reverendissimo abbate ac definitoribus, sub excommunicationis poena, nisi legitime impediti fuerint, simul conveniant, et quod a maiori praesentium parte (absentes enim expectare non debebunt) constitutum fuerit, usque ad generale capitulum proxime subsequens omnino servabitur. Si vero inter reverendissimum abbatem et definitores concordia nec sic firmari possit, ad Sedem Apostolicam causa deferatur, quae, si urgens ac gravis adeo sit ut dilationem pati non valeat, a reverendissimo abbate et definitoribus simul, vel, si quis eorum renuat, ab aliis omnibus convocatum extra assuetum tempus capitulum rite celebrabitur, et discordiae modum imponet.

Si autem, quod absit, reverendissimus abbas gravissimi alicuius excessus, depositionis poenâ iuxta constitutiones nostras puniendi, a promotore generali Ordinis reus ageretur, inquisitio seu informatio ad definitorium, auctoritate ipsi delegatâ praesidente qui inter definitores ordine primus erit, iudicium vero ad capitulum generale, citra assuetum tempus per definitores, si | centibus (n. T.).

ita eis videbitur, etiam convocandum, pertinebit.

Demum, si inter superiorem generalem ac definitores causa oboriatur huiusmodi, quae extra religionem agitari necessario debeat, definitores ex seipsis alterum, seu ex fratribus alios quosdam mittere extra monasterium, ac etiam procuratores suos constituere valebunt, atque expensae ex aerario communi desumentur.

III. Acta capituli generalis cuiusque, iuxta Do actis caapprobatum Congregationis nostrae usum, in subscribendis, aula capitulari promulgata, ante illius abso-atque lutionem, reverendissimi abbatis aut eius vicarii et secretarii chirographis atque etiam eiusdem capituli generalis sigillo firmabuntur; quod si praeses subscribere abnuat, factà denegati ab ipso chirographi mentione, vocales capituli septem dignitate potiores, aut certe consequentes alii, si ex primis aliquis id etiam recuset, consessûs generalis nomine subscribant, patentibus autem et obedientialibus litteris praeses, aut, eius obventis 1 loco, qui officio primus erit, cum secretario syngraphum apponet; transumpta vero seu extracta secretarii solius chirographo munientur.

iv. Statutis Congregationis nostrae reformatae ac illius receptissimae praxi inhae-in capitulorum rentes, generalis consessûs patres decernunt. interstitiis. definitorium, in capitulorum interstitiis, generalis capituli vices gerere, ac proinde verbum illud de consilio paginâ 227 appositum in statutis omnino significare consensum, quem sapit ex vi verborum tam antecedentium quam consequentium; unde consilium illud definitorum plene decisivum esse pronuntiant, itaut, in omnibus definitorii actibus exercentibus 2, abbas superior generalis definitores omnes, qui ultra dietam non absunt, neque sunt legitime impediti, vocare, omnium, aut duorum saltem ex ipsis, si alii absint, votum exquirere, et maioris numeri expectare ac sequi suffragia et assensum teneatur, sub poenâ nullitatis eorum

- 1 Forsan absentis vel renuentis vel abnuentis (R. T.).
- 2 Videtur legendum esse exercendis pro exer-

omnium, quae, secus agendo, praescripta et sancita fuerint.

De muneribus ex actibus pro-

v. Inter actus definitorii proprios, qui ad prii definitorii. religionis nostrae administrationem potissime pertinent, quosque ideo superior generalis nonnisi de consilio et assensu definitorum expedire ac terminare potest, capitulum generale recenset, videlicet, electiones omnes, quae a definitorio per secreta suffragia celebrandae occurrunt; superiorum et aliorum commissiones; postulantium ad habitum et novitiorum ad emittenda vota admissionem; religiosorum de domo in domum iustà ex causà translationes 1; erectiones novarum domorum et novitiatuum; aerarii communis administrationem et custodiam; fulminationem excommunicationis solemnis; poenarum gravissimarum, scilicet depositionis, suspensionis, incarcerationis, vocis activae et passivae privationis, et aliarum importantium infamiam ac iuris ordinem requirentium, impositionem, ac demum actus illos omnes, qui sive in libro constitutionum, sive per capitulorum generalium decreta definitorio reservantur.

De regimine particularis.

vi. Cum ea omnia, quae ad religionis aut Ordinis et cu-luslibet donnus cuiuslibet domus particularis gubernationem praesertim in rebus gravioribus spectant, abbas superior generalis ex vi statutorum terminare ac definire non possit nisi de consilio decisivo ac consensu definitorium; idcirco nominationes procuratorum domus particularis cuiuslibet abbatialis (S. Antonii monasterio excepto, cuius procurator a conventuali capitulo approbari debet, et institui et destitui), seminariorum institutiones, ac designationes lectorum, utpote difficiles et arduae ac religionis totius administrationem et commodum in re gravissimâ attingentes, a reverendissimo quidem abbate, sed definitorum tantum, aut duorum ex ipsis, consilio et assensu fieri debebunt et terminari.

De loco atque milorii.

vii. Apud monasterium S. Antonii definisequenti convo-vocatione defi torium residebit perpetuo; ac, ne res Ordinis ac domorum ipsius prae nimiâ cunctatione damnum aliquod patiantur, hebdomadis singulis definitorium semel saltem convocabitur a reverendissimo abbate, aut eius

1 Edit. Main. legit translationis (R. T.).

generali vicario, die et horâ, quibus ipsis magis videbitur expedire, et toties quoties propter urgens negotium aliquod definitores convocationem huiusmodi exquisierint; quod si reverendissimus abbas sive vicarius ipsius per hebdomadas singulas definitorium vocare negligant, aut requisiti recusent, sabbato qualibet horâ quartâ pomeridianâ in loco ad id constituto, absque interpellatione alia, dies enim et hora interpellant, ab illo, qui inter definitores ordine primus aderit, habebitur, et quae in illo decreta fuerint, omnino dabuntur effectui.

VIII. Definitorii secretarius, qui inter de- De secretario finitores semper assumetur, designatus a re-definitorii. verendissimo in congregatione definitorii, post cuiusque capituli generalis celebrationem, prima et a collegis admissus, consultationes ac deliberata scribet in libro seu in regestro, quod custodire semper, neque illud, inconsulto definitorio, dimittere, ac generali capitulo pro tempore exhibere tenebitur. Sigillum vero, sive maius sive minus, apud definitorem alterum pari modo selectum et approbatum similiter custodietur.

IX. Acta definitorii scribantur in regestro De actis defitam a praeside definitorii quam a duobus dis. definitoribus, quorum alter ipse secretarius erit; commissiones vero, patentes litterae et facultates, quae mittuntur in domos, a praeside et secretario tantum; transumpta autem, sive extracta, secretarii solius chirographo firmabuntur.

x. Abbas superior generalis aliquem ex fratribus nostris, aetate, moribus, scientia et que vicarils. rerum usu probatum, in vicarium generalem sibi constituet, qui eius absentis aut impediti vicem in definitorio seu capitulo generali obire possit, quique idcirco in monasterio abbatiali semper residere debeat; patentes litteras cum clausulis restrictivis, quantum ad actus definitorii, superior generalis ipsi tribuere non possit; quod si vicarium generalem reverendissimus abbas creare differat, vicarii ipsius partes et munus prior ipse claustralis, tam in capitulo generali quam in definitorio, ubi opus erit, interim supplebit. Ceterum vicariis omnibus, in domibus

1 Quid legendum pro prima nescio (R. T.).

generali, aliis-

aliis a reverendissimo abbate aut iam constitutis aut constituendis in posterum, nullam omnino iurisdictionem competere in Congregatione nostra reformata, sed in domibus atque erga personas Ordinis antiquae reformationis tantum, pro reverendissimi abbatis iuribus vindicandis, tuendis.

De electione superiorum vicarierum.

xi. Capitulum generale, inhaerens Bullis Summorum Pontificum Gregorii XV et Urbani VIII pro reformatione Ordinis nostri editis, statutis Congregationis nostrae reformatae a Sanctâ Sede anno mocxxxiv approbatis, decretis capitulorum generalium an. MDCXXX, MDCXXXIV, MDCXXXVI, MDCXLV, MDCLXXVI sancitis et promulgatis, nullà habità ratione declarationum a capitulis generalibus annis MDCXLVIII Sess. VI, MDCLI Sess. V, et MDCLXXIX sess. III super superiorum aut vicariorum nominatione simplici editarum, quas tamquam hic expressas praesens capitulum, utpote pontificiis Bullis adversantes et constitutionibus ac institutis Congregationis nostrae reformatae contrarias et noxias, antiquat et rescindit, religiosos omnes veri superioris officio fungentes in domibus Congregationis nostrae reformatae, ubi fratres clerici quatuor a superiore cohabitant, quocumque nomine appellentur, etiam domorum Urbis et Florentiae vicarios, a capitulo generali per secreta suffragia in posterum eligendos esse, et illos tantum, qui sic electi fuerint, in comitiis generalibus cum vocis activae suffragio admitti posse, statuit, pronuntiat et definit, exceptis vicariis domorum Renversi et Taurini, qui, a capitulo conventuali monasterii abbatialis per secreta suffragia pro more consessûs generalis tempore electi, confirmationis beneficium ab ipso generali capitulo sub nullitatis poenà obtinere tenebuntur; firmâ tamen et stabili permanente domorum capiti Ordinis annexarum unione, cui per supradictum decretum capitulum generale nullum praeiudicium inferre intendit, servato etiam antiquo superiorum et vicariorum ordine, qui eumdem gradum, idemque nomen obtinebunt.

De novitiis.

xII. Nullus superior, etiam reverendissimus abbas generalis, postulantes ad habitum et novitios ad professionem admittere praesu-

mat, nisi praemissis informationibus legitimis, ac examine praevio de eorum vitâ, moribus, scientia et qualitatibus in definitorio discussis et approbatis, secundum constitutiones felicis recordationis Sixti V et Clementis VIII, ac decreta capituli generalis anni mboxxx; sess. xv, xvi et xvii edita, sub poenâ suspensionis ab officio, et aliis in eâdem constitutione Clementis VIII expressis; praefiniaturque a capitulo generali statutus et constans novitiorum numerus, qui triennio quolibet iuxta domorum redditus in Congregationem admitti possit, neque hunc numerum adaugere et transgredi liceat.

Factà praedictorum decretorum in capitulo generali promulgatione expressa, re-fuere a capitulo verendissimi patres vocales omnes et sin-et confirmanda erunt ab omni guli, ad perpetuam eorum observantiam, superiore genequantum ad se pertinebit, iureiurando sole-tenda confirmamni, manibus ad pectus appositis, sese adstrinxerunt, volueruntque insuper ut reverendissimus abbas mox eligendus eiusque successores officio suo defungi non possint, nisi prius decreta huiusmodi omnia et singula in integrum a se sancte et religiose observanda fore simili iuramento coram omnibus confirmaverint; et tam reverendissimus abbas superior generalis, quam definitores, ac specialiter procurator generalis Ordinis in Curià praemissorum omnium confirmationem a Summo Pontifice per Breve apostolicum quamprimum, et infra sex menses, si possint, obtinere curabunt, ut praefati articuli omnes constitutionis apud nos perpetuae vim et auctoritatem habere, ac in posterum inviolate observari possint et valeant. Actum apud monasterium S. Antonii Viennensis in capitulo generali, sessione iv, die vero mensis IV septembris, anno post Christum natum MDCCII. In quorum fidem vocales omnes hic subscripserunt, et sigillo capituli generali muniri iusserunt.

Frater Ioannes Dufresne prior claustralis, fr. Gaspar Fayard definitor, fr. Claudius rum, qui decre-Barracan definitor, fr. Franciscus Masseis neralis subscridefinitor, fr. Hieronymus Faiard visitator, fr. Pignier visitator, fr. M. Hesseler procurator generalis, fr. Antonius Foryet superior Parisiensis, fr. Delamare superior Cambreii,

Relata statuta confirmata

Nomina eo-

fr. Fouton superior Pontis Moussionis, fr. Petrus Dumont superior Aremoniarum, fr. Antonius Fayard superior Mai-Landae, fr. Matthaeus David superior Isnheimensis, fr. Petrus Barbe superior Montisferrandi, fr. Antonius Fournet superior Albae-terrae, fr. Franciscus Guillaud superior Massiliae, fr. de Daisse superior domus Trecensis, fr. Henricus la Forest superior Barroduci, fr. Franciscus Roux superior Lugduni, fr. Balthassar de Falcoz superior Rothomagis, fr. Bounier superior Rhemensis, fr. Iacobus Dufaur superior Pontisaurati, fr. Marcus Antonius Villaris superior Metensis, fr. Gaspar Combes superior Cabilonensis, fr. H. de Tarrissan superior Viennensis, fr. Antonius Fruchet superior Pontis Inroyanis, fr. Gaspar Gautier superior Argentorati, fr. Edmundus superior Triumspicatum, fr. Iacobus Descamp vicarius Urbis, fr. Alexander Patu vicarius Florentiae, frater Ioannes Baptista Arthaud vicarius Renversi, fr. Iacobus Grata Taurini vicarius, fr. Iacobus Ballet discretus abbatiae et magister novitiorum, fr. Alexander Dufresne Parisiorum discretus, fr. Guillelmus Autin discretus Rothomagensis, fr. Antonius Mus discretus Lugduni, fr. Petrus Louat discretus Cambreii, fr. Raymundus Fayard discretus Massiliae, fr. Antonius Ioseph Luchaspe discretus Pontis Moussionis, fr. Franciscus le Reune discretus Urbis, fr. Claudius Franciscus Iolis Pontisaurati discretus, fr. Gregorius de Vitrolle discretus Florentiae, frater Ioannes Robin discretus Trecarum, frater Paulus Autin secretarius et definitor.

Quibus perlectis in praesentia reverendi administratoris patris Ioannis Danthon abbatis superioris generalis electi, et coram utroque capitulo, generali Ordinis, et conventuali huius monasterii, hos omnes articulos et singulos eorum praesatus administrator pater Ioannes Danthon electus abbas laudavit, approbavit, et iureiurando illos se esse observaturum promisit, manibus ad pectus appositis, die vii mensis septembris post meridiem, anno moccu, in aula capitulari apud S. Antonium Viennensem. In quorum fidem. etc. — Fr. Ioannes Danthon abbas superior generalis. — De mandato praefati superioris generalis, fr. Paulus Autin, definitor, secretarius.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, capitulum generale cretorum. praedictum, quo decreta huiusmodi vim statuti irrevocabilis habeant, eisdem Petro procuratori generali ac loanni abbati generali et definitoribus, iuxta tenorem quarundam litterarum felicis recordationis Gregorii XV et Urbani VIII Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum circa reformationem praedictae Congregationis emanatarum, dederit in mandatis, quatenus, infra sex menses inde proximos, praedictorum decretorum a Sede Apostolica confirmationem et approbationem obtinere curarent; ac proinde dictus Petrus procurator generalis, nominibus praedictis, decreta huiusmodi, pro firmiori illorum subsistentià exactiorique observatione, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret ': nos, specialem praedictis Petro procuratori generali, et Ioanni abbati generali, et definitoribus gratiam facere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus corum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de nonnullorum venérabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium super hoc negotio a nobis specialiter deputatorum consilio, decreta praeinserta, in memorato capitulo generali edita ut praefertur, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque 1 Edit. Main. legit desiderent (R. T.).

inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper intervenerint, supplemus.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras et decreta praeinserta semper firma, valida et efficacia existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, Congregationis et Ordinis praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 4. Volumus insuper ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitatae constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub

annulo Piscatoris, die xII maii MDCCIII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 12 maii 1703, pontif. anno III.

L.

Conceditur facultas applicandi quasdam indulgentias defunctis per modum suffragii confraternitati Conceptionis B. M. V. in ecclesiis fratrum de Mercede civitatis Mexicanae 1.

## Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Cum, sicut dilecti filii officiales et con- Concedit, ut fratres confraternitatis sub titulo seu invocatione Conceptionis B. Mariae Virginis Immaculatae in ecclesià Ordinis fratrum eiusdem B. Mariae de Mercede Redemptionis captivorum civitatis Mexicanae in Indiis Occidentalibus canonice ut asseritur erectae nobis nuper exponi fecerunt, aliàs confratribus et consororibus dictae confraternitatis, certa tunc expressa pietatis opera peragentibus, nonnullae indulgentiae et peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes auctoritate apostolicà in perpetuum concessae fuerint, quibus iidem confratres et consorores de praesenti fruuntur; dicti vero exponentes, illas christifidelium defunctorum animabus per modum suffragii applicari posse, plurimum desiderent: nos, specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homi-

1 Ab Alexandro VIII const. edit. MDCxC, die 15 aprilis, pontif. 1, concessa fuit indulgentia stationum in perpetuum confraternitatibus beatae Mariae de Mercede; et ab hoc Pontifice const. edit. MDCCXVII, die 4 augusti, pontif. xvII, conceditur indulgentia in festo S. Raymundi pro ecclesiis fratrum de Mercede.

ne, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, omnibus et singulis memoratae confraternitatis confratribus et consororibus praesentibus et futuris, ut indulgentias et peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes praedictas, quas de cetero consecuti fuerint, christifidelium defunctorum animabus, quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicare libere et licite possint et valeant, dictà auctoritate, tenore praesentium, concedimus et indulgemus; in contrarium non obstantibus quibuscumque; praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Datum Romae, apud S. Mariam Maio-1em, sub annulo Piscatoris, die xxIII iunii MDCCIII, pontificatus nostri anno III. Dat. die 23 iunii 1703, pontif. anno III.

#### LI.

Declaratur competere primo assistenti Congregationis Missionis ius praesidendi in generali conventu, etiam quando superior generalis munus suum dimittit 1

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Cum, sicut accepimus, dilectus filius A constitutionibus concedifacultas modernus superior generalis Congregapraesidendi priassistenti tionis presbyterorum Missionis officium in pluribus casibus, sed non suum in conventu generali per eum ad praesens quo id convocato dimittere intendat, ac in ralis renunciateo, secutà dimissione huiusmodi, electio muneri suo.

> 1 De assistentibus vide Innocentii XI constit. edit. MDCLXXIX, die 5 iunii, pontif. III; et Benedicti XIII const. edit. MDCCXXVII, die 15 iunii, pontif. IV.

vicarii seu novi superioris generalis die vi augusti proxime venturi fieri debeat; in constitutionibus vero dictae Congregationis primo quidem assistenti superioris generalis eiusdem Congregationis facultas praesidendi conventui deputatorum ad vicarium generalem eligendum, casu quo ipse superior generalis propter infirmitatem illum eligere nequeat aut nolit, vel ab officio suo deputandus isit, aut non nominato vicario generali ab humanis decesserit, concessa legatur; sed, quis dicto conventui generali, superiore generali adhuc in humanis agente et officium secum<sup>2</sup> dimittente, praesidere debeat, per constitutiones praedictas expresse cautum minime reperiatur, nec similis casus unquam evenerit:

§ 2. Nos, cupientes ut conventus ge- Declarat, ut neralis huiusmodi recte et feliciter ad Dei gloriam et praedictae Congregationis utilitatem celebretur, et hac in re omnis dubitandi occasio tollatur, ac de dilecti filii Mauritii Faure, qui (ut pariter accepimus) primi assistentis eiusdem moderni superioris generalis munere de praesenti fungitur, fide, prudentià, charitate, vigilantià et integritate plenam habentes in Domino fiduciam, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, motu proprio, ac ex certa scientia et matura deliberâtione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, eumdem Mauri-

- 1 Leg. deponendus pro deputandus, uti constat ex constitutionibus ipsius Congregationis, cap. 11 § v, vi et vii, quas prae manibus habemus (R. T.).
  - 2 Potius lege suum (R. T.).
  - 3 Praeposit. de nos addimus (R. T.).

tium dicto conventui generali, quatenus in eo memoratus modernus superior generalis ante electionem vicarii seu novi superioris generalis huiusmodi nolit aut impediatur ministerium praesidentis exequi, praesidere debere, perinde ac si id in constitutionibus praedictis expresse cautum reperiretur, tenore praesentium decernimus et declaramus.

Clausulae.

§ 3. Decernentes pariter, easdem praesentes litteras, semper firmas, validas et efficaces existere et fore, snosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac praedicto Mauritio in omnibus et per omnia plenissima suffragari, et ab eis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio con trariorum.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dictae Congregationis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 1x iulii mocciii, pontificatus nostri anno iii. Dat. die 9 iulii 1703, pontif. anno III.

LII.

Confirmantur quaedam capitula pro bono regimine Ordinis SS. Trinitatis redemptionis captivorum 1.

## Clemens Papa XI, ad futuram rel memoriam.

Redemptoris et domini nostri lesu Exordium. Christi, qui charitas est et Deus pacis, vices, licet immeriti, gerentes in terris, ea, quae inter christifideles quoscumque, ét praesertim illos, qui Altissimi obsequiis sub suavis religionis iugo mancipati sunt, religiosae tranquillitatis stabiliendae studio provide prudenterque disposita atque ordinata esse noscuntur, ut firma semper atque inviolabilia permaneant, apostolici muniminis nostri praesidio, cum id a nobis petitur, libenter corroboramus, et alias felici ipsorum religiosorum statui, regimini et quieti providemus, sicut conspicimus in Domino salubriter expedire.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper Causa subsefecerunt dilecti filii Franciscus Ruiz, Or-tulorum. dinis fratrum SS. Trinitatis redemptionis captivorum, et Clemens a Iesu fratrum Discalceatorum Congregationis Gallicanae eiusdem Ordinis procuratores generales, quod, occasione variarum controversiarum, quae dicti Ordinis statum et religiosam quietem diu perturbarunt, ad maiorem Dei gloriam ac pro felici prosperoque ipsius Ordinis regimine et gubernio condita fuerunt nonnulla capitula, per quae videlicet ordinatur:

I. Ut fratres omnium provinciarum dicti De constitu-Ordinis observare promittant illius constitu-nis. tiones et additiones a felicis recordationis Alexandro Papa VII praedecessore nostro

1 In Innocentii XII const. ed. MDCXCII, die 1 martii, pontif. I, extat moderatio cuiusdam particulae constitutionum; et in huius Pontificis const. ed. MDCCXIX, die 6 decembris, pontif. xx, immutatur habitus donatorum.

approbatas, in iis tamen quae infrascriptis non adversantur; et casu, quo in proxime futuro capitulo generali eiusdem Ordinis aliquid pro felici ipsius Ordinis gubernio statuendum sit, sive scilicet ampliando, sive declarando dictas constitutiones, sive etiam aliquam de novo condendo, possit id fieri accedente consensu maioris et sanioris partis vocalium; ita tamen ut quod inibi statutum fuerit, nullam vim nec efficaciam habeat, nisi prius ab hanc Sancta Sede confirmatum fuerit.

De voce acti-

11. Electio ministri generalis dicti Ordinis và et passivà in nunquam a solis quatuor antiquis provinciis Galliae, sed ab omnibus provinciis ipsius Ordinis fiat, sicut per primitivas et fundamentales eiusdem Ordinis leges, in prima et nonâ recolendae memoriae Innocentii III ac decimâ Clementis IV Romanorum Pontificum praedecessorum pariter nostrorum litteris sub plumbo expeditis, et praedictis ab Alexandro praedecessore approbatis constitutionibus contentas, disponitur, necnon anno MDCLXXXVII a dictà Sede declaratum fuit. Porro quicumque dicti Ordinis religiosus cuiuslibet nationis in ministrum generalem ipsius Ordinis eligi possit. Omnesque religiosi vocem activam et passivam in electione huiusmodi habentes vel habituri, ea, quae in constitutionibus earumque additionibus praedictis ordinantur, semper observare debeant.

Item in capi-

III. Idem observetur in capitulis generatulis correctivis. libus correctivis, in quibus ea omnia, quae in dictis constitutionibus et additionibus ordinantur, observanda sint.

De voce actisuperiorum.

iv. Ministris seu superioribus localibus và quorumdam quatuor antiquarum provinciarum Franciae, Campaniae, Normandiae et Picardiae dicti Ordinis vox activa in capitulis generalibus minime competat, prout nec competit ministris seu superioribus localibus huiusmodi aliarum provinciarum eiusdem Ordinis.

De superiori-bus localibus.

v. Omnes superiores locales sint triennales, et eorum electiones fiant secundum dictas constitutiones.

vi. Dictum proxime futurum capitulum De loco capitulorum gene- generale, quod erit electivum simul et corralium. rectivum, dominicâ quartâ post Pascha Re-

surrectionis dominicae anni proxime venturi MDCCIV in conventu Cervi Frigidi nuncupato dicti Ordinis celebretur, ibique agatur num de cetero omnia capitula generalia electiva dicti Ordinis in eodem conventu habenda sint; eiusmodi vero deliberatio per suffragia maioris partis vocalium fieri, illiusque confirmatio a Sede praedictà obtineri debeat; praeterea in eodem proxime futuro capitulo generali locus pro capitulis generalibus correctivis de sexennio in sexennium de cetero celebrandis determinari possit, huiusque determinationis confirmatio a dictà Sede pariter obtineri debeat.

vII. Dicta capitula generalia correctiva de De tempore capituli corresexennio in sexennium, quemadmodum per ctivi officialiconstitutiones et earum additiones praedictas eligentis. declaratur, celebrentur, et in illis procurator generalis (qui in hac almâ Urbe residere tenebitur) ac definitores generales dicti Ordinis ad sexennium tantum eligantur, eaque omnia, quae in eisdem constitutionibus et additionibus ordinantur, observentur.

VIII. Minister generalis dicti Ordinis sit De ministro perpetuus, prout memoratis Innocentii et generali. Clementis praedecessorum litteris ac constitutionibus convenit, et ab initio eiusdem Ordinis usque ad annum MDCLXXXV, quo quondam Petrus Mercier, illius dum vixit minister generalis, obiit, semper observatum fuit.

definitores generales Ordinis praedicti, nempe quinque pro novem provinciis Galliae, et quinque pro provinciis Hispaniae, Italiae et Lusitaniae, unus scilicet ex Castellae, alter ex Baeticae, alius ex Aragoniae, alius ex Italiae, et alius demum ex Lusitaniae provinciis, pro ipsis respective provinciis; quod si aliquem ex dictis definitoribus ab humanis decedere, aut qualibet alia de causa deficere contigerit, minister generalis dicti Ordinis pro tempore existens, intra tres menses a notitià illius obitus vel amotionis aut defectûs numerandos, alium definitorem generalem ex provincià illius qui defunctus vel amotus fuerit aut defecerit, proprià auctoritate nominet; si vero eum intra dictos

tres menses non nominaverit, tunc minister

IX. Semper et in perpetuum sint decem De definitori-

provincialis provinciae huiusmodi cum illius definitoribus provincialibus illum ex ipså provincià nominet et eligat pro eâdem provincià.

De procuratore generali.

x. Procurator generalis totius Ordinis praedicti in capitulo generali correctivo ad sexennium tantum alternatim eligatur, ita scilicet ut 1 pro uno sexennio sit ex Hispaniae, Italiae aut Lusitaniae, pro alio vero sexennio ex Galliae provinciis praedictis; is autem in Urbe praedicta pro gerendis negotiis totius religionis residere debeat, ibique expensis omnium provinciarum dicti Ordinis sustentetur iuxta dictas constitutiones; ceterum primus procurator generalis huiusmodi sit ex dictis Hispaniae, Italiae aut Lusitaniae provinciis, sequenti vero sexennio sit ex praedictis provinciis Galliae.

De quibus- XI. Serventur utc. C. dam constitui libro i, cap. xxxvii, § 12, pag. 205. xi. Serventur dicti Ordinis constitutiones

De segretariis generalibus.

XII. Ministri generales dicti Ordinis pro tempore futuri habeant facultatem libere et per se solos nominandi duos secretarios generales, qui eis assidue inserviant et assistant, quorum unus sit ex dictis Galliae, alter vero ex Hispaniae, Italiae aut Lusitaniae provinciis, quique, iuxta constitutiones et additiones praedictas, graduati de iustitiâ esse debeant, et ambo vocem in praedictis capitulis generalibus electivis habeant, ac expensis ipsorum ministrorum generalium sustententur.

De graduatis aliisque.

xIII. Quoad graduatos, magistros, praesentatos et praedicatores generales Ordinis praefati pro dictis provinciis Galliae per memoratum proxime futurum capitulum generale provideatur.

Confirmatio relatorum capitulorum.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dicti Franciscus et Clemens procuratores generales, capitula huiusmodi, quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri, ac alias opportune in praemissis a nobis provideri et ut infra indulgeri summopere desiderent: nos, ipsorum Francisci et Clementis procuratorum generalium

1 Particula ut nos addimus (R. T.).

votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, ac eorum et infra nominatorum fratrum expresse professorum Ordinis praedicti singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorumdem Francisci et Clementis procuratorum generalium nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de Congregationis nonnullorum ex venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus super hoc negotio a nobis specialiter deputatae consilio, praenarrata capitula, cum omnibus et singulis in eis contentis, auctoritate apostolică, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae sirmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

§ 3. Ceterum, felici prosperoque dicti Deputatio of-Ordinis regimini et gubernio salubriter ad futurum caprovidere cupientes, ac de infrascripto-probatio gestorum eiusdem Ordinis professorum fide, tempore contros prudentia, integritate, charitate, vigilantiâ et religionis zelo plurimum in Domino confisi, dilectos filios Gregorium de la Forge, in sacrâ theologià magistrum, in vicarium generalem; ac losephum du Bois conventûs de Cala, pro antiquis provinciis Franciae et Normandiae, Ioannem Roubaud conventûs de Catalauno pro provinciis Campaniae et Picardiae, Ignatium Vigneaux conventûs de Medulco, dicti Ordinis respective ministros, pro provinciis Linguae Occitaniae et provinciae eiusdem Ordinis, et

Michaëlem Trossier exprovincialem, pro provinciis Galliae et Provinciae Congregationis mitigatae seu reformatae nuncupatae praedicti Ordinis, necnon dictum Clementem a Iesu procuratorem generalem, qui conventus S. Dionysii de dictà Urbe praedictae Congregationis Gallicanae minister existit, pro provinciis Provinciae et Italiae dictae Congregationis Gallicanae, et Vincentium Tavarez itidem in eâdem sacrà theologiâ magistrum, fratres expresse professos eiusdem Ordinis, pro praedictâ Lusitaniae provincià, in definitores generales Ordinis huiusmodi respective, qui nunc deficiunt, usque ad proxime futurum ipsius Ordinis capitulum generale, quod dictà dominicà quartà post Pascha Resurrectionis dominicae celebrandum erit, cum omnibus et singulis praerogativis, praceminentiis, facultatibus, auctoritate, privilegiis, gratiis et indultis, ac honoribus et oneribus solitis et consuetis. eâdem auctoritate harum serie constituimus et deputamus. Alios autem quatuor definitores ceterarum Hispaniae et Italiae provinciarum praedictarum, nunc existentes, in suis muneribus continuare, hosque omnes decem definitores generales vocem in dicto proxime futuro capitulo generali habere, in futurum vero per ipsum capitulum generale, quod eos hac prima vice tantum confirmare valeat, de illis provideri debere, auctoritate et tenore praedictis decernimus et ordinamus. Praeterea eidem Gregorio eâdem auctoritate concedimus et indulgemus, ut dictum capitulum generale convocare ac in eo praesidere, ibique etiam in ministrum generalem dicti Ordinis eligi libere, licite et valide possit et valeat, ipsumque Gregorium adversus quodcumque impedimentum ratione praedictarum controversiarum

1 Edit. Main. legit provinciae (R. T.).

seu illarum occasione quomodolibet contractum ad officium ministri generalis huiusmodi obtinendum et exercendum, auctoritate et tenore praedictis, opportune habilitamus, habilemque et capacem facimus et declaramus. Demum omnes actus tempore dictarum controversiarum, tam in capitulis generalibus et provincialibus, quam in definitoriis, ac in particularibus et privatis tractatibus seu instrumentis, aut alias quomodolibet factos et gestos, necnon omnes et singulas institutiones superiorum, collocationes fratrum, et professiones in dicto Ordine hactenus factas et emissas, adversus quoscumque iuris et facti defectus, qui propter controversias huiusmodi desuper quovis modo intervenerunt, seu intervenisse dici, censeri, intelligi vel praetendi valerent, dictà auctoritate, earumdem tenore praesentium, revalidamus, ipsosque defectus supplemus, tollimus, sanamus et abolemus. Mandantes propterea in virtute sanctae obedientiae, ac sub indignationis nostrae aliisque arbitrio nostro imponendis poenis, omnibus et singulis Ordinis et Congregationum huiusmodi superioribus, fratribus et personis, ceterisque, ad quos spectat et spectabit in futurum, ut suprascriptos fratres ad officia eis respective per praesentes demandata, illorumque liberum exercitium, iuxta earumdem tenorem praesentium recipiant et admittant, illosque recognoscant, et illis in omnibus, quae ad eadem officia pertinent, pareant et obediant, faveantque et assistant respective.

§ 4. Ac decernentes pariter, ipsas Clausulae. praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suf-

ragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum deregatio.

§ 5. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dicti Ordinis, illiusque Congregationum et provinciarum praefatarum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides tran-

§ 6. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra habeatur, quae praesentibus ipsis adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die XIII augusti MDCCIII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 13 augusti 4703, pontif. anno III.

#### LIII.

Conceditur facultas utendi altari portatili, et absolvendi a casibus reservatis in quibusdam partibus infidelium, fratribus Discalceatis SS. Trinitatis redemptionis captivorum Congregationis Hispaniae <sup>1</sup>.

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Alias felicis recordationis Urbano Idem conces-Papa VIII praedecessori nostro pro parte aliis in Africa tunc existentis procuratoris generalis fratrum Discalceatorum nuncupatorum Ordinis SS. Trinitatis redemptionis captivorum Congregationis Hispaniarum exposito<sup>2</sup>, quod Congregatio praedicta, iuxta laudabile ipsius institutum, eius religiosos in Africam (ut christifideles inibi sub miserà Turcarum servitute constitutos, quos poterant, ab illa eximere quaerebant<sup>8</sup>, eosque in Domino consolabantur, ecclesiastica sacramenta illis administrabant, ac eorum denique animarum saluti, quibus poterant rationibus, incumbere valebant) mittere intendebat', memoratus Urbanus praedecessor, ut iidem religiosi in commisso sibi munere huiusmodi ad eorumdem christifidelium spiritualem fructum utilius sese exercere valerent, supplicationibus dicti procuratoris generalis nomine sibi super hoc humiliter porrectis inclinatus, religiosis mittendis huiusmodi quod altare portatile cum debità reverentià et honore, super quo, in locis Africae dumtaxat, honestis tamen et congruis, etiam non sacratis, et, cum temporis qualitas id exegisset, etiam an-

- 1 Innocentii XII const. ed. MDCXCV, die 23 aprilis, pontif. IV, concessa fuit facultas eligendi iudices conservatores; et huius Pontificis const. editâ MDCCXX, die 2 martii, pontif. XX, conceditur commissariis generalibus aliud tempus post electionem generalis.
  - 2 Cf. tom. xIII, pag. 427 (R. T.).
- 3 Aptius lege quaererent consolarentur administrarent valerent (R. T.).
- 4 Edit. Main. legit intendebant (R. T.).

tequam illucesceret dies, circa tamen diurnam lucem, in dictorum captivorum et aliorum fidelium in dictis locis degentium praesentià, missas et alia divina officia celebrare, omnesque et singulos eorumdem locorum utriusque sexus christifideles, ipsorum confessionibus diligenter auditis, a quibuscumque excessibus et delictis, etiam in Bulla die Coenae Domini legi solità contentis, ac pro commissis per eos et eorum quemlibet poenitentiam iniungere salutarem; necnon his qui peccata sua confessi et de illis corde contriti fuissent, ac sanctissimum Eucharistiae sacramentum sumpsissent, quoties id fecissent, toties plenariam omnium et singulorum peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino elargiri libere et licite valerent, apostolicà auctoritate facultatem impertitus fuit. Necnon eosdem, qui durâ servitûte in illis partibus oppressi pro tempore fuissent, quotiescumque ab Ecclesià Romanà illius thesauros reserari, et generales peccatorum remissiones per Romanos Pontifices, etiam praescripta fidelibus ad illas assequendas formâ, et statuto tempore in eisdem adiecto, proponi contigisset, cum primum illarum ad eosdem captivos notitia pervenisset, aliqua agendo, quae naturali libertate privatum verisimile erat facere posse, illas omnes consequi, quae alii christifideles tempus et formam exacte in illarum concessione tradita observantes consequuti fuissent, eâdem auctoritate voluit et declaravit, et alias prout in ipsius Urbani praedecessoris litteris desuper in simili formà Brevis die xx ianuarii MDCXXVI expeditis, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso et inserto haberi volumus, uberius continetur.

Extendit ut § 2. Cum autem, sicut procurator

generalis dictae Congregationis nobis nuper exponi fecit, eàdem Congregatione Germaniae et Poloniae regnis subinde propagată, fratres eiusdem Ordinis, in novis conventibus regnorum huiusmodi commorantes, Constantinopolim, ad Tartariae partes, aliaque infidelium loca, ad captivos huiusmodi redimendos, sese conferre soleant, ac proinde ipse procurator generalis, praedictas Urbani praedecessoris litteras ad loca huiusmodi a nobis extendi et ampliari, plurimum desideret: nos, piis ipsius procuratoris generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, annuere cupientes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium Concilii Tridentini interpretum consilio, et attentà relatione dilecti filii nostri in almâ Urbe vicarii in spiritualibus generalis¹ super praemissis eisdem cardinalibus factâ, fratribus dicti Ordinis, ad loca infidelium huiusmodi sese conferentibus, ut altari portatili utantur, et a casibus reservatis in eisdem locis infidelium dumtaxat, cum dependentià tamen a nunc et pro tempore existentibus vicariis apostolicis a Sede Apostolică deputatis, absolvere possint et valeant, apostolică auctoritate, tenore praesentium, concedimus et indulgemus: salvâ tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici audi-

1 Edit. Main. legit generali (R. T.).

tores, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariorum.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus et singulis illis quae in eiusdem Urbani praedecessoris litteris concessa sunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 4. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxi novembris mocciii, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 21 novembris 1703, pontif. anno III.

#### LIV.

Conceduntur privilegia exprovincialium missionariis in Æthiopia Ordinis Minorum de Observantia Reformatorum 1

## Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Iustitiae et aequitatis ratio postulat, ut operarii, in vineà Domini strenue utiliterque laborantes, praemiis et honoribus decorentur, quibus et ipsi ad constanter in suis laboribus persistendum, et alii

1 Commissarius Terraesanctae neguit commorari in coenobio SS. Trinitatis civitatis Neapolis, Innocentii XI const. ed. MDCLXXXVIII, die 25 maii, pontif. II; idem privilegium exprovincialium conceditur poenitentiariis S. Ioannis in Laterano de Urbe a Benedicto (Innocentio) XIII const. ed. MDCCXXI, die 1 septembris, pontif. I.

ad eiusmodi labores alacriter subeundos stimulentur.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, fratres missionarii Ordinis Minorum sancti in rubrica. Francisci de Observantia Reformatorum nuncupatorum in Æthiopiam pro tempore deputati, sive illuc ex Europâ se conferendo, propter itinerum per aspera et deserta loca montesque agendorum difficultates et pericula, sive ibi commorando, propter immodicos illarum regionum calores et diversi climatis ciborumque insalubrium qualitates eorum naturae contrarias, maximos labores sustineant; quo vero eorum animi ponderi non succumbant, et in susceptis pro catholicae fidei christianaeque religionis propagatione laboribus huiusmodi confirmentur, et defessis seu mercedem emeritis novi semper et alacres strenuique operarii succedant, spe alicuius honoris et praemii sublevandi et excitandi sint: hinc est quod nos, ex commissae nobis caelitus dispensationis munere, illorum honorificentiae consulere volentes, de nonnullorum ex venerabilibus fratribus nostris S.R.E. cardinalibus Congregationis negotiis Propagandae Fidei praepositae super rebus Ætiopiae specialiter deputatorum consilio, ac motu proprio, et ex certâ scientià et naturà deliberatione nostris. deque apostolicae potestatis plenitudine, dictis fratribus missionariis, ut, post servitium seu ministerium in missione Ætiopiae per duodecim annos dictae Congregationi cardinalium perseveranter et laudabiliter praestitum, si ad suas proprias dicti Ordinis provincias redire voluerint, reversi, omnibus et singulis privilegiis, praerogativis, praeeminentiis et praecedentiis, quibus fratres dicti Ordinis, qui ministri provinciales fuerunt, tam de iure, usu et consuetudine, quam aliàs quomodolibet utuntur, fruuntur et gaudent, ac uti, frui et gaudere possunt et poterunt in futurum, pari modo et absque ullà prorsus differentià uti, frui et gaudere libere et licite possint et valeant, in omnibus et per omnia, perinde ac si provincialatus munere perfuncti fuissent, ita ut inter ipsos fratres missionarios ac exprovinciales servetur aequalitas, et quoad ordinem praecedentiae sola prioritas sive antianitas paternitatis attendatur, tenore praesentium concedimus et indulgemus.

Clausulae.

§ 2. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quamvis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac dicti Ordinis eiusque provinciarum, etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub

annulo Piscatoris, die xı ianuarii mdccıv, pontificatus nostri anno iv.

Dat. die 11 ianuarii 1704, pontif. anno IV.

#### LV.

Damnatur, et prohibetur libellus sub titulo Véritable tradition de l'Église sur la prédestination et la grace, etc. Par M. de Launoy, etc. 4.

## Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Cum, sicut nobis innotuit, in lucem Refertur liber prodierit libellus quidam, cui titulus tionis causae. Véritable tradition de l'Église sur la prédestination et la grâce, etc. Par M. de Launoy docteur en théologie, de la maison et societé de Navarre. A Liège, chez Nicolas le François, proche les Carmes en Isle, à la Prudence, MDCCII; nuperrime vero venerabiles fratres nostri S. R. E. cardinales in totà republicâ christianâ contra haereticam pravitatem generales inquisitores a Sede Apostolică specialiter deputati, audită libelli huiusmodi censurâ, illum ad minus tamquam impium, blasphemum, necnon fulgidissimo Catholicae Ecclesiae lumini, maximoque doctori sancto Augustino, quinimo ipsimet Ecclesiae atque Apostolicae Sedi iniuriosum, damnandum et prohibendum esse censuerint: hinc est quod nos, pro com- Damnatio. missâ nobis divinitus gregis dominici curâ, animarum periculis atque detrimentis, quae ex praesati libelli lectione et usu provenire possent, pastorali sollicitudine, quantum cum Domino possumus, occurrere cupientes, necnon Romanorum Pontificum praedecessorum

1 Constit. edità MDCCIII, die 12 februarii, pontif. III, damnata fuere folia, Cas de conscience, etc.; et const. sequenti damnantur folia, Acte d'appel, etc.

nostrorum, qui eiusdem sancti doctoris praecelsam doctrinam magno semper in pretio habuerunt, totoque mentis affectu amplexi fuerunt, laudabilibus vestigiis firmiter inhaerere volentes, de memoratorum cardinalium consilio, libellum praedictum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, damnamus et reprobamus, ac legi seu retineri prohibemus, ipsiusque libelli impressionem, descriptionem, lectionem, retentionem et usum omnibus et singulis christifidelibus, etiam specificà et individuà mentione et expressione dignis, sub poenà excommunicationis per contrafacientes ipso facto absque aliâ declaratione incurrendà, a qua nemo a quoquam, praeterquam a nobis, seu Romano Pontifice pro tempore existente, nisi in mortis articulo constitutus, absolutionis beneficium obtinere valeat, omnino interdicimus. Volentes et auctoritate praesata mandantes, ut, quicumque libellum huiusmodi penes se habuerint, illum, statim atque praesentes litterae eis innotuerint, locorum Ordinariis vel haereticae pravitatis inquisitoribus tradere atque consignare teneantur; hi vero exemplaria sibi sic tradita illico flammis aboleri curent. In contrarium facientibus non obstantibus quisbuscumque.

Clausula.

§ 2. Ut autem eaedem praesentes litterae ad omnium notitiam facilius perducantur, nec quisquam illarum ignorantiam allegare possit, volumus et auctoritate praedictà decernimus, illas ad valvas basilicae Principis Apostolorum ac Cancellarie apostolicae, necnon Curiae generalis in Monte Citatorio, et in acie Campiflorae de Urbe per aliquem ex cursoribus nostris, ut moris est, publicari, illarumque exempla ibidem affixa relingui; sic vero publicatas, omnes et singulos, quos concernunt,

rum personaliter notificatae et intimatae fuissent;

§ 3. Ipsarum autem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam sumptorum. impressis, manu aliculus notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum haberi', quae haberetur eisdem praesentibus si exhibitae forent vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxvIII ianuarii MDCCIV, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 28 ianuarii 1704, pontif. anno IV.

#### LVI.

Damnantur, ac prohibentur quaedam folia impressa sub titulo Acte d'appel interjété par le procureur général de Lorraine et Barrois de l'exécution du Bref du xxII septembre dernier, etc.

## Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Cum nos aliàs per quasdam no- Scopus foliostras in simili formâ Brevis literas librum quemdam gallico idiomate conscriptum, et in duas partes divisum, sub titulo Ordonnance de Léopold I duc de Lorraine et de Barrois, etc., donnée à Nancy au mois de juillet 1701. A Nancy, chez Paul Barbier, imprimeur-libraire à la Ville-neuve, 1701, damnaverimus et reprobaverimus, ac legi seu retineri prohibuerimus, et aliàs, prout in praedictis nostris litteris die xx septembris proxime praeteriti expeditis, quarum tenorem praesentibus pro plene et suf-

1 Vel habeatur legendum, vel paulo ante leg. eamdem. fidem (R. T.).

2 Const. praec. damnatus fuit libellus Véritable tradition, etc.; et const. ed. MDCCV, die perinde afficere, ac si unicuique illo- xvi iunii, pontif. v, damnatur Iansenianismus.

mnatio.

ficienter expresso ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus, uberius continetur; subinde vero ad apostolatus nostri notitiam pervenisset in vulgus circumferri quaedam folia eodem gallico idiomate typis impressa, quibus titulus Acte d'appel interjeté par le procureur général de Lorainne et Barrois de l'exécution du Bref du 22 septembre dernier rendu contre l'ordonnance de son Altesse Royale du mois de juillet 1701 de notre Saint-Pére le Pape Clément XI, malinformé, à notre dit Saint-Pere le Pape lors qu'il sera mieux informé, avec l'arrêt d'enregistrement d'icelui: nos nonnullos ex venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus, aliosque in sacrà theologià magistros et in decretis doctores, ad eorumdem foliorum examen delegimus; qui omnes folia ipsa, tamquam continentia propositiones falsas, temerarias, calumniosas, in praxi perniciosas, Ecclesiae iniuriosas, ac iurisdictionis et libertatis ecclesiasticae laesivas. similiter damnanda et prohibenda esse morum da-censuerunt. Auditis itaque eorumdem cardinalium, magistrorum et doctorum sententiis, creditum nobis a Domino pastoralis curae atque vigilantiae munus, quantum nobis ex alto conceditur, salubriter exequi cupientes, de ipsorum cardinalium consilio, folia supradicta, auctoritate apostolică, tenore praesentium, damnamus pariter et reprobamus, ac legi et retineri prohibemus, illorumque impressionem, descriptionem, lectionem, retentionem et usum omnibus et singulis christifidelibus, etiam specificà et individuà mentione et expressione dignis, sub poenâ excommunicationis per contrafacientes ipso facto absque alià declaratione incurrendà, a qua nemo a quoquam, praeterquam a pore existente, nisi in mortis articulo constitutus, absolutionis beneficium valeat obtinere, omnino interdicimus.

§ 2. Volentes, et eâdem auctoritate § 2. Volentes, et eâdem auctoritate Mandatum mandantes, ut quicumque folia huius-folia et execumodi penes se habuerint, illa, statim Breve editum atque praesentes litterae eis innotuerint, locorum Ordinariis vel haereticae pravitatis inquisitoribus tradere atque consignare teneantur. Praeterea eadem folia, necnon appellationem, arrestum, aliaque in eis contenta quaecumque, nemini suffragari posse ad effectum expediendi, declinandi seu etiam suspendendi executionem praefatarum nostrarum litterarum, quae iuxta earum formam et tenorem servari omnino debeant, auctoritate et tenore praedictis decernimus et declaramus. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 3. Ut autem eaedem praesentes lit- Clausulae. terae ad omnium notitiam facilius perveniant, nec quisquam illarum ignorantiam allegare possit, volumus et auctoritate praesatâ similiter decernimus, ut illae ad valvas basilicae Principis Apostolorum ac Cancellariae apostolicae, necnon Curiae generalis in Monte Citatorio, et in acie Campiflorae de Urbe, per aliquem ex cursoribus nostris, ut moris est, publicentur, illarumque exempla ibidem affixa relinquantur, et sic publicatae', omnes et singulos, quos concernunt, perinde afficere, ac si unicuique illorum personaliter notificatae et intimatae fuissent; utque ipsarum praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam

1 Vel lege publicatas vel postea afficiant nobis seu Romano Pontifice pro tem- | pro afficere (R. T.).

in iudicio quam extra illud ubique locorum habeatur, quae eisdem praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xi februari mocciv, pontificatus nostri anno iv.

Dat. die 11 februarii 1704, pontif. anno IV.

## LVII.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium, quo declaratur, provinciales assumptos gaudere omnibus privilegiis provincialium absolutorum eremiturum sancti Augustini Discalceatorum Congregationis Hispaniarum et Indiarum'.

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Causae insequentis decreti.

An. C. 1704

- § 1. Nuper, pro parte dilectorum filiorum Didaci a S. Bonaventura, vicarii generalis, ac definitorum generalium Congregationis Hispaniae et Indiarum fratrum Ordinis Eremitarum sancti Augustini Discalceatorum nuncupatorum, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae exposito, quod ipsi, ad tollendam omnem litis occcasionem, quae in Congregatione Hispaniae et Indiarum huiusmodi oriri posset, plurimum cupiebant ab eâdem Congregatione cardinalium declarari casum in eorum constitutionibus omissum, an rectores provinciales, quos, propter plures alias causas quam per obitum ministrorum
- 1 Exprovincialium privilegia concessa fuere procuratoribus generalibus Insularum Philippinarum ab Innocentio XI const. ed. MDCLXXVII, die 11 decembris, pont. II; et vicariis provincialibus Indiarum Orientalium provinciae Portugalliae ab hoc Pontifice const. ed. MDCCVI, die 1 februarii, pontif. vi.

provincialium, nempe ob renunciationem et privationem, ad provincialatus huiusmodi officium assumi contigisset, absolutis eorum officiis, gaudere deberent omnibus et singulis privilegiis et exemptionibus, quibus gaudent provinciales absoluti: emanavit ab câdem Congregatione cardinalium decretum tenoris qui sequitur, videlicet:

Sacra Congregatio eminentissimorum et Decretum sareverendissimorum S. R. E. cardinalium crae Congreganegotiis et consultationibus episcoporum et vincialibus asregularium praeposita, audito patre procuratore generali Ordinis, et attentis narratis, censuit ac declaravit gaudere. Romae xiv decembris MDCCIII. — G. cardinalis CARPIneus — I. F. Grimaldus secretarius.

Confirmatio

- § 2. Cum autem, sicut dicti exponentes nobis subinde exponi fecerunt, ipsi decretum huiusmodi, quo firmius subsistat etservetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent: nos, ipsorum exponentium votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, et corum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium, dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvâ tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis eorumdem cardinalium.
- § 3. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios

et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac quatenus opus sit dictae Congregationis Hispaniae et Indiarnm, ac Ordinis huiumodi, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitâte aliâ roboratis, statutis et consuctudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum efectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xiii februarii mocciv, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 13 februarii 1704, pontif. anno IV.

#### LVIII.

Confirmatur decretum Congregationis Rituum de celebratione missae B. M. V. singulis anni sabbatis pro Minorum de Observantià Discalceatorum provinciae Baeticae<sup>1</sup>.

1 In Innocentii XI const. ed. MDCLXXXVI, die 5 septembris, pont. x, extat confirmatio indulgentiarum Ordinibus de Observantia concessa-

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Emanavit nuper a Congregatione Expositio. venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium sacris ritibus praepositorum, ad supplicationem dilecti filii Balthasaris a S. Didaco, fratris expresse professi ac procuratoris provinciae Baeticae Ordinis Minorum S. Francisci de Observantià Discalceatorum nuncupatorum, decretum tenoris qui sequitur, videlicet:

Ordinis Discalceatorum sancti Francisci Decretum provinciae Baeticae sive Hispalensis. Cum quo eius causa, in provincia Baetica Ordo Discalceatorum lebrandi dictam S. Francisci a principio suae erectionis sabbatis, erceprout asserebatur, ob singularia interces—ptis ilis Pascha-dis et Peulecosione beatissimae virginis Mariae accepta be-stes, ac de Na-tivitate, contineficia, in gratitudinis obsequium singulis neturdiebus sabbati pro S. R. E. exaltatione ac pro conservatione ipsius provinciae, non omissâ post Tertiam conventuali, de ipsâ beatissimâ Virgine in aurorâ missam celebrare se obstrinxerint; cumque, prout etiam exponebatur, ob multiplicia ritus duplicis officia, ad quae Ordo praedictus tenetur, nunquam vel raro missa de beatissimâ Virgine valeat celebrari 1: idcirco a fratre Balthasare a S. Didaco, provinciae Baeticae Discalceatorum sancti Francisci procuratore, sanctissimo domino nostro pro concessione indulti celebrandi praedictas missas de beatissimâ Virgine singulis anni sabbatis in aurorâ, et licet festo duplici impeditis, nunquam tamen in iisdem sabbatis omissa alterius missae conventualis celebratione, humiliter supplicatum fuit; supplicique libello eidem Sanctissimo porrecto, a Santitate Suâ ad sacram Rituum Congregationem remisso, eoque ab eminentissimo et reverendissimo domino cardinali S. Clementis relato, sacra eadem Rituum Congregatio, exceptis die Nativitatis, ac sabbatis Paschatis et Pentecostes, pro Discalceatis

rum; et in huius Pontificis const. ed. MDCCV. die 8 maii, pont. v, conceditur eadem facultas fratribus provinciae Mexicanae.

1 Edit. Main. legit celebrare (R. T.).

S. Francisci provinciae Baeticae gratiam iuxta petita benigne indulsit atque concessit. Die xIII augusti MDCCI. - Ita reperitur in regestro decretum Congregationis sacrorum rituum. In guorum fidem, etc. Hac die xv februarii MDCCIV. Loco † Sigilli. -G. cardinalis Carpineus — B. Inghirami sacrae Rituum Congregationis secretarius 1.

Confirmatio relati decreti.

§ 2. Cum autem, sicut praedictus Balthasar nobis subinde exponi fecit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desideret: nos, ipsum Balthasarem specialibus favoribus et gratiis prosegui volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvâ tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

Clau-ulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter

1 Edit. Main, legit secretarium (R. T.).

vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xiii februarii MDCCIV, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 13 februarii 1704, pontif. anno IV.

## LIX.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de servandâ constitutione Innocentii XI, etiam . quoad restrictionem numeri quatuor praedicatorum vocalium pro Congregatione Cisterciensi S. Bernardi in Hispaniis 1.

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Emanavit nuper a Congregatione Expositio. venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposità decretum tenoris qui sequitur, videlicet:

In causa vertente inter religionem S. Bernardi Ordinis Cisterciensis reformati Hispa- Sacrae Congreniarum, ex una, et patres Dionysium Xime-moccar, die u nes, Paulum Freyriam et adhaerentes, partibus ex alterâ, de et super observatione Brevis sanctae memoriae Innocentii XI de anno MDCLXXVIII expediti pro limitatione numeri praedicatorum generalium ad quatuor tantum, etc.: Sacra Congregatio eminentissimorum et reverendissimorum S.R.E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, referente eminentissimo Gabriellio, censuit ac decrevit, praedictum Breve sanctae memoriae

1 Laudata constitutio Innocentii XI ed. fuit anno MDCLxxvIII; et de praedicationibus vide constit. ed. MDCCI, die 19 februarii, pontif. I, secundo loco; et constit. editam MDCCxx, die xxix maii, pontif. xx,

Innocentii XI esse observandum etiam quoad restrictionem numeri quatuor praedicatorum vocalium, comprehenso inter ipsos praedicatore Toletano. Romae II iunii MDCCII. — G. cardinalis Carpineus. — I. F. Grimaldus secretarius.

Confirmatio relati decreti.

§ 2. Cum autem, sicut dilectus filius Ioannes Guerrero procurator generalis Congregationis Reformatae monachorum earumdem Hispaniarum Ordinis praedicti nobis subinde exponi fecit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desideret: nos, ipsum Ioannem procuratorem generalem specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvā tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

Clausulao.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas ed efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et spectabit in futurum, plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere; ac ir-

ritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus contrariorum et ordinationibus apostolicis, ac, quate-derogatio. nus opus sit, dictae Congregationis Hispaniarum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris die xx februarii MDCCIV, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 20 februarii 1704, pontif. anno IV.

## LX.

Conceditur fratribus Capuccinis facultas dividendi provinciam Vallonam in duas, hasque firmandi quibusdam articulis 1.

## Clemens Papa XI. ad futuram rei memoriam.

Sacrosancti apostolatus officium, quod Exordium. inessabilis sapientiae atque clementiae Dei altitudo humilitati nostrae, meritis licet et viribus longe impari, imponere dignata est, salubriter exequi, adiuvante Domino, iugiter satagentes, ad ea, per

1 In Innocentii XII const. ed. MDCXCV, die 5 augusti, pontif. v, extat divisio provinciae Sardiniae; et in huius Pontificis const. ed. MDCCXXI, die 11 iannuarii, pontif. xxI, divisio provinciae Insulensis.

quae felici prosperoque religiosorum virorum suave Christi iugum sub arctioris vitae instituto laudabiliter portantium regimini et gubernio consulitur, libenter intendimus, munerisque nostri pastoralis partes propensà desuper charitate interponimus, sicut, locorum, personarum, rerum et temporum qualitatibus mature pensatis, ad omnipotentis Dei gloriam et religionis incrementum expedire in Domino arbitramur.

Causa divisionis praedicta tifice commissa Valionae.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper a Romano Pon- fecit dilectus filius modernus procurafuit capitulo ge- tor generalis Ordinis fratrum ' Minorum nerali, quod de-putavit commis- sancti Francisci Capuccinorum nuncusarium, qui ne-cessariam iudi- patorum, quod (cum nos aliàs, nempe cavit divisio-nem decemno anno MDCCII, negotium petitae divisiorum provinciae nis provinciae Vallonicae dicti Ordinis, novemdecim conventibus, quorum decem in Hispanici et novem in Leodiensis dominii temporalis locis reperiuntur, constantis, ad capitulum generale eiusdem Ordinis die 11 iunii eiusdem anni celebratum examinandum remisimus 2, ibique, auditis hinc inde fratrum tam dictorum decem quam praedictorum novem conventuum super divisione huiusmodi ab eis postulatâ petitionibus, decretum fuisset, ut commissarius generalis ad dictam provinciam deputaretur, qui super dictà divisione omnes eiusdem provinciae religiosos audiret, principum ac populorum sensus exploraret, et divisionis huiusmodi necessitatem examinaret, ac, quatenus ea evitari non posset, illius modum et formam, membraque, confinia, et omnia ad pacem charitatemque inter partes divisas servandam conducentia, sedulo discuteret, illorumque relationem cum voto suo consultivo ad hanc almam Urbem transmitteret) dilectus filius Angelicus Wolfacensis, exvicarius et actualis definitor

> 1 Ed. Main. legit fratris (R. T.). 2 Aptius lege remiserimus (R. T.). Bull. Rom. - Vol. XXI.

generalis dicti Ordinis ad eiusmodi commissarii generalis munus utrâque parte ipsum unanimiter petente deputatus, ac ad provinciam praedictam missus, peractis ibi quae ipsi peragenda erant, apertâque super dictà divisione animi sui sententia, eam omnino necessariam, memoratosque decem, nempe Eupii, Luxemburgi, Arluni, Martisvillae, Caroloregii, Montis, seu Mons, Athi, Angia, Sonnegii et Namurci conventus ab aliis praedictis novem, videlicet Verniae, Spadae, Malmundarii, Stabuleti, Dionanti, Tudinii et Huii, necnon S. Michaëlis civitatis Leodiensis et S. Margaritae eiusdem civitatis, conventibus separandos, ac ex his decem unam Vallonam pro Vallonibus regiis nuncupatis, ex praedictis vero novem conventibus alteram Leodiensem respective nuncupandas provincias constituendas esse, retulit, iamque provinciarum et conventuum huiusmodi limites, confinia et districtus, necnon quaestuationes et alia iustitiae distributivae, charitati et paci consentanea iam forsan statuta designata et disposita, seu statuenda, designanda et disponenda, definitorio generali Ordinis praedicti communicata et ab eo approbata fuerunt, quae septem articulis comprehensa tenoris qui sequitur, videlicet:

Articuli, de quibus conventum est in ordine ad praetensam separationem.

1. Nomen et sigillum provinciae Valloniae De nomine et retinebunt ditionis regis Hispaniae conven-sigillo provintus. Pro conventibus autem principatuum Leodiensis et Stabulensis, in sacro Romano Imperio sitis, conficietur sigillum novum, et vocabitur provincia Leodiensis.

II. Quaelibet provincia se contineat intra De earum lilimites suorum conventuum et suorum dis-mitibus. trictuum, regii nempe intra limites conventuum Montensis, Athensis, Anghiensis, Sonegiensis, Caroloregiensis, Namurcensis, Eupensis, Arlunensis, Luxemburgensis, et S. Ioannis Baptistae iuxta Martisvillam; Leo-

dienses vero intra limites S. Margharitae et S. Michaëlis Leodii, Varviensis, Spadani, Stabulensis, Malmundarii, Hayensis, Dionatensis, Thudiniensis, absque eo quod liceat regiis aliquem ex conventibus Leodiensibus iam memoratis, aut Leodiensibus aliquem ex praefatis conventibus regiis, iure belli aut alterius cuiuscumque praetextus, praetendere aut occupare: et haec quantum ad conventus utriusque nationis: in casu autem supervenientis alicuius controversiae, decident utriusque nationis patres.

De penobiodistrictirum bus.

III. Quoad districtus vero utriusque partis conventuum, quibus quaeruntur lanae, butyrum, calefactio et cetera sustentationi necessaria, conventus Thudiensis districtus a parte Caroloregii extendatur usque in lerne 1 S. Angeli, Montigny, Letigneux, Nalines et Famioulle inclusive, a parte vero Hannoniae usque Binchiam; districtus Caroloregius ex parte urbis Thudiniensis comprehendit Andelu, Containe, Marchiennes, Monten, Marchiennes versus Dionantum, Gerpines usque Bieme exclusive; districtus Dionantensis versus Hamurcum praescribitur Godinne, Purnod, Doxenne, Mianoytroupe inclusive, et ab alterâ parte Mosae, Riverae, Cour et S. Gérard exclusive, versus Luxemburgum usque ad oppidum et monasterium S. Huberti inclusive; districtus Hamurcanus versus Huum usque in Andennae exclusive. et sicut fuit ante, comprehendit etiam Geve; districtus Veruius versus Eupenam comprehendit Andriamont, Jayron, Rechain et Thymister; districtus conventuum Malmundarii et Stabulensis inter conventus Luxemburgum, Arlunensem et Eupensem, ut olim, in posterum remanebunt, et in parte Luxemburgensi comprehenduntur Reth, Bustembac. Bolange, S. Vith cum ipsius terrâ Reulanth Ghomen et pagi adiacentes usque ad Wampach et Ourt inclusive, Salmes cum ipsius terrâ Bellin, Lestailles et pagi adiacentes usque Boholimetle et Stembach inclusive.

De mutuà cha-

iv. Cum autem conventus utriusque narilate inter pro-tionis sint inter se mixti, et necessario saepius regii per Leodios, et Leodii per regios conventus transire debebunt, observetur erga

1 An recta lectio, iudicet lector scius (R. T.).

transeuntes omnimoda et seraphica charitas, iuxta illud regulae: Ubicumque se invenerint fratres, ostendant se domesticos invicem inter se; et quilibet provincialis in capitulis, congregationibus, et quotiescumque fratrum mutatio fiet, poterit per conventus alterius partis, qui sunt in transitu, mittere, non petità licentià illius provincialis; sed quando fratres extra praefatos casus volent ire ad conventus alterius provinciae, debebunt obtinere obedientiales utriusque provincialis.

De praedicaloribus et dis-

v. Pro bonà inter utramque provinciam cretis, correspondentià, praedicatores maxime stationarii a reverendis provincialibus poterunt mitti de una ad aliam cum eorum consensu; et in ordine ad capitula respective pro discretorum electione, servandae sunt constitutiones.

De reliquis fratribus.

vi. Omnes utriusque provinciae sacerdotes celebrabunt unam missam pro fratribus et eorum patribus et matribus defunctis. Idem charitatis munus secundum constitutiones exequentur clerici et laici fratres. Iuvenes ad Ordinem practendentes recipiantur a provincialibus suae nationis, etiam si essent alterius districtus. Leodii xiii iulii mpcciii.

Fr. Angelus Wolfacensis definitor et commissarius generalis.

Fr. Dionysius Melmendarius procurator generalis.

Fr. Claudius Leodiensis, definitor.

Fr. Pacificus Droncenten, definitor.

Fr. Vincentius Sonequensis, definitor.

Fr. Barnabas Chiniacensis, custos.

Fr. Eligius Leodiensis, custos.

Preces definitorir et Ordinis.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, ipse procurator generalis, attentis praemissis, dictam divisionem expedire censeat: nobis propterea totius definitorii et Ordinis praedicti nomine humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolică dignaremur. Nos igitur, eiusdem procuratoris generalis votis hac re, quantum cum tatis institueu-Domino possumus, favorabiliter annuere cias, easque revolentes, eumque a quibusvis excom-firmandi.

Concessio

municationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui relationem venerabilis fratris nostri Nicolai episcopi Portuensis S.R.E. cardinalis Acciaioli nuncupati, dicti Ordinis apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, super praemissis audiverunt, ac praeinsertos articulos viderunt atque mature perpenderunt, consilio, dicto Angelico exvicario, definitori et commissario generali supradictos decem conventus ab aliis novem conventibus praedictis, sicut praemittitur, auctoritate nostrâ apostolicâ perpetuo segregandi et separandi, ac ex iis decem unam Vallonam, ex praedictis vero novem conventibus, sic segregatis et separatis, alteram Leodiensem respective nuncupandas provincias dictà auctoritate itidem perpetuo erigendi et instituendi, ipsisque novis provinciis et illarum conventibus praedictis limites, confinia, districtus et quaestuationes iuxta articulos praeinsertos auctoritate praedictà assignandi, omniaque et singula alia in eisdem articulis contenta et expressa praedictà auctoritate ordinandi, statuendi et executioni demandari faciendi, quamcumque necessariam et opportunam facultatem et licentiam, eâdem auctoritate, tenore praesentium, tribuimus et impertimur; salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis memoratorum cardinalium.

§ 3.- Decernentes, easdem praesentes I

litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac Contrarlorum derogatio. constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon Ordinis et provinciae Vallonicae, ac illius conventuum huiusmodi, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die i martii mocciv, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 1 martii 1704, pontif. anno IV.

#### LXI.

Confirmatur et ampliatur constitutio Pauli III de privilegiis neophytorum quoad bona temporalia, cum quibusdam ordinationibus?

- 1 Edit. Main. legit conventum (R. T.).
- 2 De hac re vide Gregorii XIII constit. edit.

## Clemens Episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Procemium a causis praesennis pelilum.

Propagandae per universum terrarum tis constitutio- orbem Christianae Fidei, cuius illibatum ac perenne depositum Romana in primis servat Ecclesia, pro commissi nobis apostolici muneris debito iugiter intendentes, dum in remotissimas quasque partes Evangelii praecones ablegare satagimus, in eam simul curam diligenter incumbimus, ut quicumque disiectis infidelitatis tenebris ad verum iustitiae solem, qui Christus est, agnoscendum, eo adiuvante, festinant, nullis, quoad fieri potest, humanarum rerum obstaculis impediantur; sicque ad catholicae Ecclesiae gremium ex omni natione, quae sub caelo est, eo frequentior, quo facilior, expediatur accessus. Quamvis enim non temporalium rerum commodo, sed aeternae potius haereditatis intuitu, ad suscipiendam Christi fidem infideles allici oporteat, quin etiam edoceri praecipuam christiani hominis gloriam in eo maxime sitam esse, ut terrena despiciat, existimetque omnia detrimentum esse propter eminentem scientiam Iesu Christi domini nostri: nihilominus rationi congruum et piae matris Ecclesiae institutis consentaneum arbitramur ita paternam nostram erga eos, qui adhuc in fide parvuli lacte potius quam cibo solido nutriendi sunt, providentiam temperare, ut infirmiores quique a christianae religionis proposito, amittendarum facultatum, incurrendaeque prorsus miserae egestatis horrore, non retrahantur; cum potius, iuxta canonicas sanctiones, eos, qui ad

> MDLXXXI, die 13 septembris, pontif. x; et constit. edit. MDLXXXIV, die 1 septembris, pontif. XIII: item Innocentii XI constit. ed. MDCLXXXI, die 8 augusti, pontif. v, et huius pontificis const. ed. MDCCIV, die 20 novembris, pontif. IV.

fidem veniunt, melioris conditionis esse oporteat post baptismum, quam, antequam fidem susciperent, haberentur, et in illis etiam impleri debeat Christi certa promissio: Quaerite primum regnum Dei et iustitiam eius, et haec omnia adiicientur vobis.

§ 1. Quam quidem ob causam com- ob quas uti plures Romani Pontifices praedecesso-nis Pontificibus. res nostri, pro tradità sibi divinitus, in edita fuit seiis quae ad eiusdem sanctae Fidei fa-quens consultuvorem et propagationem pertinent, apostolicâ potestate, multa in neophytorum commodum privilegia concesserunt, aliis quoque additis ordinationibus, quibus et indemnitati ipsorum et christianae religionis dignitati et faciliori simul infidelium conversioni consultum foret; praecipue vero felicis recordationis Paulus Papa III apostolicam constitutionem edidit in haec verba:

Paulus Papa XIII quod perpetuam Qua concessa rei memoriam. « Cupientes Iudeos etc. fuerant conver-

» Et quia difficile foret praesentes ad norum. singula quaeque loca deferre, volumus et etiam declaramus, quod earumdem praesentium transumptis, seu copiis, etiam impressis, et manu alicuius notarii publici subscriptis, ac sigillo alicuius praelati munitis, eadem prorsus fides adhibeatur quae praesentibus adhiberetur, ubicumque forent exhibitae vel ostensae ».

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxi martii MDXLII, pontificatus nostri anno viii.

§ 2. Nos igitur, ne tam salubris con-Causae ob quas stitutionis memoria temporis diuturni-editurnova contate deficiat, et observantia neglectu cuiuspiam obsolescat, aut etiam sidei<sup>8</sup>.

- 1 Reliqua omittimus, quia leguntur tomo VI, рад. 336 (п. т.).
- 2 Paragraphus ista heic refertur, quia deest loc. citat. (R. T.).
  - 3 Forsan eius pro fidei legendum (R. T.).

hostium dolo, notitia converti volentibus supprimatur, de nonnullorum venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium et dilectorum filiorum Romanae Curiae praelatorum, quibus huiusmodi negotium commisimus expendendum, consilio, atque etiam motu proprio, ex certà scientià ac maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, eamdem praeinsertam constitutionem, omniaque et singula in eå contenta, tenore praesentium confirmamus, approbamus et innovamus, eamque ab omnibus, ad quos pertinet, inviolabiliter observari perpetuis futuris temporibus debere statuimus et mandamus. Simulque, ad omnis dubitationis umbram penitus removendam, eadem a memorato Paulo praedecessore statuta clarius explicantes, et, quatenus opus sit, etiam amplius extendentes, bona quaelibet adventitia, quocumque modo talia censeantur ad filiosfamiliàs christianam religionem profitentes, utpote a patriae potestatis iugo, quo parentibus infidelibus subdebantur, sacri baptismatis beneficio prorsus exemptos, pleno iure spectare, neque super illis usumfructum aut aliud quodcumque ius praefatis parentibus, quamdiu in infidelitate permanserint, ullo modo competere; e contra vero parentes ipsos aliosque quoscumque, qui conversis eorumque descendentibus aliàs alimenta seu dotem praestare quocumque titulo etiam in subsidium tenerentur, ad eadem alimenta seu dotem illis subministranda pariter teneri et obligatos esse post conversionem eorum similiter tenore praesentium declaramus, atque etiam et integro statuimus, decernimus et mandamus.

Ordinationes § 4. Et quoniam infidelium, ac prae obstante ingratitudinis aut alià quanne infideles occultent, vel quocuttent, vel quocunque modo
distrahant bona in odium christiani nominis processisse quam, ob suscepti postea baptismi ve-

pluries compertum est, ut bona sua in fraudem aliooccultando, seu in alios transferendo, rum, additis vel aliàs de illis inter vivos vel etiam sionibus. in ultimà voluntate disponendo, filios aliosque consanguineos ad Christi fidem conversos eorumdem bonorum successione, ad quam ab intestato legitime admittendi fnissent, aut etiam spe successionis eiusdem fraudare tentaverint: ideirco nos, recolendae memoriae Gregorii PP. XIII praedecessoris nostri, qui, per suas quasdam sub annulo Piscatoris, die xIII septembris MDLXXXI, pontificatus sui anno x, datas litteras, huiusmodi malo, utpote in christianae fidei detrimentum cedenti, occurrendum merito censuit, vestigiis inhaerentes, iudaeos quoslibet, sicut et alios infideles, bona sua et iura quaecumque in praeiudicium filiorum aut aliorum consanguineorum, qui aliàs ipsis ab intestato decedentibus successuri essent, et christianam susceperint religionem, quocumque modo alienare seu occultare vel diminuere inter vivos aut in qualibet ultima voluntate non posse; sed potius eadem bona et iura quaecumque (tradità statim post baptismum legitimă quibuscumque alias post obitum competeret eorumdem) integre conservare teneri et obligatos esse; tamque ipsos quam alios bonorum eorumdem detentores vel occupatores ad illa, seu eorum rationes, quoties opus fuerit, exhibenda, et de eisdem inventarium legitime faciendum, et de utendo et fruendo, arbitrio boni viri, cavendum, opportunis iuris et facti remediis compelli posse; atque in eorum bonis et iuribus, si in infidelitate decesserint, ipsorum filios seu alios quoscumque consanguineos, ut praesertur, christianos, eodem prorsus modo et iure, nulla etiam obstante ingratitudinis aut alià quantumvis legitima exhaeredationis causa,

nerationem, sublatam prorsus esse volumus, succedere debere, ac si iidem iudaei scu alii infideles nullum fecissent aut ordinassent testamentum vel aliam ultimam voluntatem, omnesque et singulas bonorum et iurium, sive inter vivos, sive in ultima voluntate, alienationes, distractiones, aut alias dispositiones praedictas in huius nostrae constitutionis fraudem et in odium christianae fidei factas seu potius attentatas censeri, ac nullius propterea roboris et momenti esse, motu, scientià et potestatis plenitudine similibus, tenore praesentium, sancimus, decernimus et ordinamus.

Item pro desiderio converbendas, et con-

§ 5. Ceterum, ne dum providà sollisionis indaeo-citudine temporalia conversis ad fidem tioni mandetur commoda comparamus, spirituale anigorii XIII quoad marum lucrum negligere videamur in convertendis, quemadmodum infideles cionatores be ceteros, qui longe sunt, sacris missionibus institutis, evangelică praedicatione instruere non cessamus, ita de iudaeis etiam, qui magno numero inter christianos vivunt, et nostris quodammodo oculis obversantur, aeternâ salute procurandà praecipue cogitamus. Tristitia enim nobis magna est (fidenter cum Apostolo dicimus) et continuus dolor cordi nostro, dum paterni amoris visceribus miseramur israeliticam gentem, olim Deo amabilem, populum quem elegit Dominus in haereditatem sibi et custodivit quasi pupillam oculi sui; nunc autem (postquam, iudaicâ in summum sceleris erumpente perfidià, vere iratus est furore Dominus in populum suum. et usque in finem abominatus est haereditatem suam) velut gregem sine pastore dispersum per invia quaeque et inaquosa misere divagantem, ac verbi Dei, quod illi unicum superest, salutari pabulo destitutum, solo scilicet litterae, quae occidit, a iudaeis cortice degu-

stato, spiritu vero, qui vivificat, ab animalibus hominibus non percepto. Propterea ad eosdem iudaeos in sanctae sidei veritate salubriter erudiendos et trahendos ad Christum, ea omnia et singula, quae de sacris lectionibus seu sermonibus per singulas hebdomadas ad ipsos, ubicumque eorum synagogae fuerint, habendis, memoratus Gregorius praedecessor noster in aliis suis anno Incarnationis dominicae molxxxiv, kalendis septembris, pontificatus sui anno xIII editis apostolicis litteris, quarum tenorem pro expresso in praesentibus haberi volumus, sapienter constituta sunt, ab omnibus, ad quos pertinet, inviolate servari, et, sicubi in desuetutudinem abierunt, in usum revocari praecipimus et mandamus; concionatores omnes, qui ad id munus electi fuerint, specialiter admonentes, iisque etiam in nomine Domini districtius iniungentes, ut memoratos iudaeos non iniuriis, contumeliis aut nimià verborum asperitate, quibus in iudaicâ magis perfidiâ obfirmarentur, sed charitate potius et mansuetudine, quam mitis nos et humilis corde Christus edocuit, velut oves errantes ad sanctae Ecclesiae caulas suaviter allicere, et, patefactà ex veterum potissimum, quas venerantur, scripturarum oraculis christianae veritatis luce, velamen ab oculis eorum detrahere omni studio satagant, ut ex iudaicae pravitatis tenebris, quibus obscurati sunt oculi eorum ne videant, Dei omnipotentis operante virtute, liberentur.

§ 6. Postremo iudaeos omnes, ceterosque infideles quoscumque, qui ad latis, ac saecubaptismi gratiam, Deo donante, perve-pibus, omnibusnerint, omnibus ecclesiarum praelatis, libus neophyti ac saecularibus, etiam principibus, per misericordiae Dei nostri viscera commendamus, ut eos patrocinio foveant,

1 Edit. Main. legit sicuti (R. T.).

Tandem ecclesiarum praeauctoritate adiuvent, potentià tueantur, neque ab aliis, praesertim vero a iudaeis aut quibusvis infidelibus, ullà in re indebite vexari patiantur; universosque ubique terrarum christifideles in unigeniti Filii Dei et Salvatoris nostri Iesu Christi, cuius vice fungimur, nomine hortamur et obsecramus, ne venientes ex infidelitate, praesertim pauperes, despiciant, aut aversentur; sed potius novella huiusmodi Ecclesiae germina officiis ac beneficiis, prout quisque poterit, excolere et irrigare non desint, atque, ut veros in Christo fratres ac domesticos fidei effectos, benigne excipiant, in necessitatibus sublevent, et omni demum christianae charitatis genere prosequantur; ut de suscepto sanctae fidei proposito gaudium ipsorum sit plenum et exultatio, iis vero, qui foris sunt, et adhuc infidelitatis caligine detinentur, ad eiusdem sanctae matris Ecclesiae gremium properandi desiderium excitetur.

Clausulae.

§ 7. Decernentes, easdem praesentes litteras, etiam ex eo, quod quicumque praemissis interesse habentes, seu habere quomodolibet praetendentes, eisdem non consenserint, aut vocati seu auditi non fuerint, aut alià quavis de causâ, quantumvis legitimâ et in corpore iuris causà, de ullà subreptionis vel obreptionis seu nullitatis vitio, aut intentionis nostrae, vel alio quocumque defectu notari, impugnari, vel in controversiam revocari, aut ad terminos iuris reduci nullatenus posse; sed semper et perpetuo validas, firmas et efficaces existere, et ab eis, ad quos spectat et in futurum spectabit, inviolabiliter observari, sicque per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum palatii apostolici auditores, et S. R. E. cardinales, etiam de latere

legatos, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari et definiri debere; ac irritum quoque et inane quidquid secus super omnibus et singulis praemissis, vel circa ea, a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 8. Non obstantibus de iure quae- contrarioram sito non tollendo, ac ceteris nostris et derogatio. Cancellariae regulis, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, etiam conciliaribus, necnon aliis quibuslibet, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, aut alià quavis firmitate roboratis, statutis, consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris, etiam apostolicis, seu etiam regiis et imperialibus, eisdem iudaeis vel infidelibus quibuslibet, singulis, aut eorum universitatibus, quomodolibet, et ex quibusvis causis, etiam publicis, gravissimis et urgentissimis, atque etiam titulo oneroso, et vim contractûs hinc inde obligatorii inducente, concessis (quae, quatenus in detrimentum catholicae fidei, quam humanis quibusque rationibus quicumque debet pracferre christianus, quomodolibet vergant, et ad effectum dumtaxat praesentium, cassamus et irritamus, ac cassa et irrita esse decernimus), aliisque omnibus, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, quomodolibet in contrarium praemissorum editis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro sufficienti illorum derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio facienda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores, formas et occasiones, ac alia

etiam speciali expressione digna, praesentibus pro plene et sufficienter expressis, insertis et servatis respective habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum specialiter et expresse derogamus ac derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Decretum annnae publicafronts.

§ 9. Ut autem eaedem praesentes litterae omnibus innotescant, quibuscumque locorum Ordinariis, in quorum dioecesibus aliqua iudaeorum synagoga, aut notabilis aliorum infidelium numerus reperiatur, iniungimus et mandamus, ut ea omnia, quae a nobis, ut praesertur, constituta et ordinata sunt, ad eorumdem iudaeorum aliorumve infidelium notitiam quotannis, semel seu pluries, et eo modo qui iisdem Ordinariis opportunior visus fuerit, sermone vernaculo deduci faciant et in memoriam revocari; atque, ut nemo prorsus earumdem litterarum ignorantiam allegare valeat, volumus ut illae, seu earum exemplum, ad valvas ecclesiae Lateranensis et basilicae Principis Apostolorum, ac praefatae Cancellariae apostolicae, Curiaeque generalis Innocentianae, necnon in acie Campiflorae de eadem Urbe, per aliquem ex cursoribus nostris, prout moris est, publicentur et affigantur, quae sic publicatae et affixae, omnes et singulos perinde afficiant, ac si illis personaliter intimatae fuissent; quodque illarum transumptis, etiam impressis, manu notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Sanctio poenalis.

§ 10. Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc nostrae confirmationis, approbationis, innovationis, declarationis, extensionis, statutorum, de-

cretorum, mandatorum, sanctionis, ordinationis, praeceptorum, admonitionis, commendationis, irritationis, cassationis, derogationis et voluntatum insringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae mocciv, v idus martii, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 11 martii 1701, pontif. anno IV.

### LXII.

Confirmantur constitutiones monachorum Vallisumbrosae cum suis correctionibus, additionibus et declarationibus ad regulam sancti Benedicti '

## Clemens Papa XI. ad perpetuam rei memoriam.

Iniuncti 2 nobis divinitus pastoralis of- Procemium. ficii ratio exigit, ut, paternam religiosorum virorum Altissimi obsequiis sub laudabili vitae monasticae instituto mancipatorum curam gerentes, ipsos in salutari eorum vivendi normâ regularique observantià confovere atque conservare satagamus, ac proinde, ea quae simili consilio ac pro felici prosperoque illorum regimine et gubernio provide prudenterque facta atque ordinata esse noscuntur, quo firmiori stabilitate perennent, apostolici muniminis praesidio roboremus.

- § 1. Exponi siquidem nobis nuper Constitutiones insequentes insequ fecerunt dilecti filii abbas generalis, vi-su eiusdem Rositatores et definitores Congregationis editae a non-
- 1 Hisce constitutionibus insertae sunt ordinationes Alexandri VII; et hic Pontifex const. edit. MDCCIV, die 11 decembris, pontif. v, deputavit generalem, definitores et visitatores in visitatores vitae communis.
  - 2 Male edit. Main. legit Iniuncto (R. T.).

fuero.

nullis cardina- Vallisumbrosae monachorum Ordinis sanus in unum vo-cti Benedicti, quod aliàs de mandato nostro nonnullae declarationes ad regulam eiusdem S. Benedicti, ac correctiones et additiones ad antiquas eiusdem Congregationis constitutiones, quo illae ad posteriora decreta apostolica et praesentem rerum statum aptarentur, factae, omnesque ordinationes aliàs a felicis recordationis Alexandro PP. VII praedecessore nostro pro ipsà Congregatione emanatae eisdem constitutionibus insertae fuerunt. Porro ipsae constitutiones, unà cum correctionibus, additionibus et ordinationibus ac declarationibus huiusmodi, a nonnullis venerabilibus nostris S. R. E. cardinalibus et dilectis filiis Romanae Curiae praelatis, quibus id commiseramus, remissae, et in unum volumen collectae sunt tenoris qui sequitur, videlicet :

### CONSTITUZIONI

DELLA CONGREGAZIONE DI VALLOMBROSA.

#### PARTE I.

Spettante al governo politico.

Cap. r. Della celebrazione del capitolo.

1. Seguendo le vestigie degli antichi nostri padri per la conservazione della carità fraterna, ordiniamo con autorità apostolica per le presenti costituzioni che ogni quattro anni si faccia il nuovo presidente, per la creazione del quale si celebri il capitolo generale di nostra Congregazione, quale cominci la terza domenica dopo Pasqua di Resurrezione, e che si celebri in quel luogo dove avranno ordinato il padre presidente e li definitori del precedente capitolo, nel quale vogliamo che vengano tutti quelli che averanno voce in capitolo, talmente che siano presenti al primo atto capitolare che si deve fare dopo il vespero della detta terza domenica, sotto pena che li vocali siano privi della voce attiva in capitolo quell'anno, se già non fossero detenuti da qualche legittimo impedimento approvato ed accettato dalla maggior parte del capitolo per fave nere e bianche, nel qual caso quel

vocale che non sarà arrivato da principio, s'intenda non possa aver la voce nel restante degli atti capitolari. E chi si troverà assente, ancorchè con licenza, non possa per sostituto in quel capitolo avere la voce attiva in modo alcuno.

Oltre al suddetto capitolo generale da Do dieta geconvocarsi ogni quattr'anni, come si è det-nerali. to, per isfuggire le spese superflue, e non privar così spesso tutti i monasteri de'loro superiori ed altri vocali, ordiniamo che nel luogo deputato dal padre presidente si celebri ogni due anni dopo il capitolo una dieta generale nel giorno solito, cioè nel lunedì dopo la terza domenica dopo Pasqua di Risurrezione, alla qual dieta sieno tenuti intervenire il padre presidente, ambidue i visitatori, e tutti i definitori attuali, sotto pena della sospensione dall'officio, se pure non fosse stato alcun di loro dispensato per qualche legittimo impedimento dal padre presidente e visitatori, e detta dieta generale abbia l'autorità di eleggere i definitori che mancano, di creare i nuovi visitatori, far nuovi abbati, mutar governi, conferir gradi, far ordini per il buon servigio di Dio e della religione; e finalmente s'intenda avere tutta quell'autorità che risiede nel definitorio in tempo del capitolo generale.

II. Ordiniamo parimente, che il padre presidente con li due visitatori e tre definitori mutar per giuattualmente collegiati del prossimo passato so deputato per la celebrazione capitolo più vicini alla solita residenza del del capitolo. presidente possano con più della metà dei voti, occorrendo giusta causa, mutare il luogo del capitolo antecedente, ma non possano già nè allungare nè abbreviare il tempo di detto capitolo, ma che osservino il tempo determinato per le dette costituzioni.

III. Vogliamo similmente che quando oc- Cap. III. Come corresse fra l'anno vacar l'offizio del presi-si deve procedente per morte o per qualsivoglia altro do fra l'anno la morte di qualaccidente, resti vicario generale in suo luogo che presidente. e con la medesima autorità l'abbate di Vallombrosa fino al nuovo capitolo, quale vogliamo che si celebri in tal caso la terza domenica dopo Pasqua di Resurrezione prossima seguente a detta vacanza, non ostante che in detto tempo ed anno non si avesse

a celebrare e convocare il capitolo. Ed in tale evento, eletto il nuovo presidente, si celebri il capitolo quattro anni dopo tale elezione, e cosi si seguiti l'ordine solito di due in due anni. Col quale ordine vogliamo similmente che siano creati tutti li prelati e offiziali, e ordinati da un capitolo all'altro, e rispettivamente da una dieta generale all'altra. E dato che il presidente passasse a miglior vita tanto vicino a detta domenica terza, che non ci restasse tempo a notificare il capitolo a' prelati di Lombardia o più lontani, in tal caso vogliamo che il padre vicario e li due visitatori abbiano facoltà di prolungare detto capitolo a quaranta giorni dopo detta domenica, per intimare alli prelati che vengano al capitolo e alla creazione del nuovo presidente; dichiarando che ogni volta il detto presidente venisse a morte per tutto detto giorno in detta domenica terza per insino alle ore ventiquattro inclusive, il nuovo presidente si elegga infra detto tempo di quaranta giorni dopo la terza domenica, e perciò debbano essere intimati subito li padri assenti, come s'è detto; ma caso che il presidente morisse dopo le ventiquattro della detta terza domenica, vogliamo che in luogo suo succeda l'abbate di Vallombresa per vicario sino alla terza domenica dopo Pasqua di Risurrezione prossima futura. E in evento, che creato il presidente passasse a miglior vita avanti l'elezione de' prelati, nel qual caso per l'assoluzione non ci sarebbe vicario generale, ordiniamo che quello che era prima abbate di Vallombrosa convochi il capitolo per l'elezione di un altro presidente.

Cap. IV. Quando naci capitolari.

IV. A fine che i prelati e monaci capitolari, debbano partir-si per venire a sotto pretesto d'andare al capitolo, non abcapitolo i mo- bandonino ne' giorni santi i loro monasteri, ordiniamo che quelli di Lombardia e di Roma non si partano prima che il lunedì dono l'ottava di l'asqua, e gli altri più vicini se non il lunedi dopo la seconda domenica di Pasqua, sotto pena che li prelati che contraffaranno, dicano li salmi penitenziali nel mezzo del refettorio mentre gli altri padri mangieranno, e se saranno monaci sempli-

ci, oltre alli detti salmi penitenziali, mangino pane ed acqua una volta.

v. Per tôr via egni dubbio che potesse nascere per l'avvenire intorno a coloro che quelli che debdebbano venire al capitolo per avervi la roca la vervi la veca la veca voce attiva e passiva secondo li gradi di attiva e passiva secondo i gradi ciascuno, ordiniamo che al capitolo siano loro. tenuti venire gl'infrascritti monaci, e non altri: cioè il padre presidente, li visitatori, gli abati collegiati d'abbazie unite, o che si unissero per l'avvenire alla Congregazione, fra li quali abbati collegiati dichiariamo essere, come sempre è stato insino al presente giorno, l'abbate di S. Bartolomeo di Ripoli. Item siano tenuti a venire gli abbati e De iis, qui inpriori non collegiati, quali noi chiamiamo sunt capitulo. titolari, non tanto delle sottoscritte priorie e abbazie, ma se altre se ne acquistassero alla Congregazione; dichiarando, detti abbati e priori titolari avere la voce attiva e passiva quantunque per qualche legittimo impedimento non risiedessero ne' propri luoghi de' titoli loro. Debbano parimente venire al capitolo li priori abaziali, cioè di S. Bartolomeo di Novara, e di S. Benedetto di Vercelli. e finalmente il decano di Vallombrosa, il maestro di Passignano, ed il procuratore generale di Firenze. E a tutti li sopraddetti vocali di voce attiva e passiva insieme s'ordina che unitamente rappresentino tutta la Congregazione e tutto il capitolo nostro generale, e nessuno altro possa venire a detto capitolo, nè avervi voce attiva, ancorchè avesse avuta amministrazione di qualunque sorte, se già non fosse chiamato dal presidente e definitorio, che allora sia tenuto venirci, ma non per questo s'intenda avere voce, proibendo a ciascuno delli suddetti che vanno al capitolo, che non possano sotto qualsivoglia pretesto, nè anco d'infermità, menar seco monaco alcuno che non abbia obbligo di andare.

vi. Le badie e priorie di nostra Congregazione solite darsi in titolo, siano le infra-siano le abbazio scritte:

Badie titolori di governo.

- S. Paolo di Razzuolo a Ronta.
- S. Maria di Vigesimo.
- S. Maria della Serena.

Cap vr Quali sira Congregazione soble darsı m titolo.

- S. Maria di Tagliafune.
- S. Salvatore di Soffena.

Badie di puro titolo.

- S. Salvi, titolo del padre generale.
- S. Gio. Gualberto di Pomaio, titolo del primo visitatore.
- S. Andrea a Candeli, titolo del secondo visitatore.
- S. Maria de' Ss. Magi di Bibona, titolo del procurator generale di Roma.
  - S. Maria della Romita di Spoleto.
  - S. Trinità in Alpe.
  - S. Zaccaria di Tricento.

Priorie titolari di governo.

- S. Benedetto di Muleghio, vicino a Vercelli.
  - S. Bartolomeo di Novara.
  - S. Maria di Sesto nel Friuli.

La decania di Vallombrosa.

La procureria di Firenze.

Priorie di puro titolo.

- S. Maria ad Ughi.
- S. Pier a Gello.
- S. Donato in Vinca.

Tutte le altre badie e priorie di puro titolo non si conferiscono più ad alcuno, ma la prima volta che vacheranno, s'intendano ipso facto soppresse e del tutto estinte.

Cap. vii. Di quello che debprelati a capitelo.

VII. Similmente ordiniamo che ciascun prebono portare ilato, quando viene a capitolo, porti seco tutta quella somma di danari che gli farà bisogno per condursi al luogo del capitolo, per le spese di esso capitolo, per il suo ritorno, e finalmente per pagare nelli capitoli ogni altra cosa che fosse consueta. Porti anco li bilanci delle entrate e uscite e delli debiti e crediti estratti da' libri saldati dal prelato e seniori del suo monastero. Così anco porti la nota di tutti li istromenti e contratti fatti infra l'anno spettanti al suo monastero, purchè siano di cose notabili, o a lungo tempo, li quali il definitorio faccia registrare nel libro da esso ordinato a questo effetto, e mancando d'alcuna delle predette cose sia privo di voce attiva per quel-Congregatio-l'anno in quel capitolo; nella qual pena

no solvenda sub incorrano quelli ancora che non averanno pagati i gravami della Congregazione in tempo, cioè la terza parte per tutto settem-

bre, l'altra per tutto novembre, e l'altra per tutto marzo seguente; e se questi tali saranno esenti dal capitolo, siano privi della voce passiva, se già in qualsivoglia delli suddetti casi non avessero mancato per causa legittima approvata per la maggior parte del capitolo o definitorio.

Volendo di più Alessandro VII ne' suoi decreti, fatti per noi nel MDCLX, num. VIII.

Quelli abati o camerlenghi, che non averanno pagato la prima terzeria, mangino una volta pane ed acqua in refettorio, e recitino i Sette Salmi; se non pagheranno la seconda terzeria colla prima, gli abati, oltre le pene tassate dalle costituzioni, siano rimossi da quella badia, e mandati in altra di governo inferiore, e i camerlenghi restino privi dell'offizio, e sia obbligo del padre depositario dare in nota ai superiori quel che non averanno pagato, sotto pena della privazione dall'offizio da incorrersi ipso facto. Adducendo poi gli abati e camerlenghi le cause per le quali non hanno potuto pagare, dal padre generale e visitatori sia riconosciuta tale impotenza, e secondo la troveranno, giudichino che siano o non siano incorsi nelle sopraddette pene. Da gravami passati nessuno s'intenda assoluto, ma ogni anno se ne paghi qualche parte sino all'intiero pagamento.

S'ordina similmente sotto le medeme pene sopraddette, che gli abati e priori titolari, che faranno residenza nelli loro titoli, debbano portar seco quella somma di danari che li bisognerà per le spese delli viaggi loro, del capitolo, e per ogni altra cosa che gli fosse stata ordinata da' superiori.

VIII. Acciochè nel tempo che si celebra il Cap. viii. Delli capitolo non nasca confusione nelli monasteri, prelati che non capitolo non nasca confusione nelli monasteri, vengono al cadove rimangano i prelati che non vengono pitolo. al capitolo per qualche legittima causa am-poraneo munere messa ed approvata dal padre presidente e et partibus. visitatori, ordiniamo che li predetti prelati nel tempo del capitolo come vicarì ed economi, o pure come amministratori, e non come abati e prelati, abbiano la medesima o continuata autorità nelli loro monasterì, così nello spirituale come nel temporale, e

tengano li loro soliti luoghi in capitolo, coro e refettorio, ed in ogni altro luogo, insino che dal nuovo abate o prelato non sarà altrimente disposto o ordinato, ovvero infino che li vecchi abati o prelati fossero di nuovo eletti o confermati, come erano prima nelli medesimi monasteri; ma se alcun abate o prelato mancasse di venire al capitolo senza il consenso del padre presidente o visitatori, e che non avesse avuto da loro la licenza espressa, ordiniamo che questi tali, in quel giorno che gli altri abati o prelati di nostra Congregazione sono assoluti dalle dignità, autorità, amministrazione, s'intendano ancor'essi assoluti e deposti così in spirituale come in temporale, e quello che poi accaderà disporre ed ordinare in detti monasterî, vogliamo che immediatamente spetti al priore o decano o altri deputati. E similmente li prelati titolari, che per legittima causa non facessero residenza nelli loro titoli, dopo l'assoluzione capitolare degli altri prelati, vogliamo che ancor essi ritornino alli luoghi della loro professione nelli monasterì collegiati, dove si troveranno; ma quelli che risiedendo nei loro titoli non verranno al capitolo senza licenza, come di sopra, vogliamo che siano sottoposti a pena arbitraria del padre presidente e visitatori.

1x. Affinchè le cose trovate dalli visitatori Cap. ix. Quando alcano delli vi-sitatori non ve- nel tempo delle visite non rimangano inconisse al capi gnite al padre presidente e alli definitori,

ordiniamo che se alcuno de' visitatori per qualche legittima causa approvata ed ammessa dal presidente e dall'altro visitatore non potesse venire al capitolo, con proprie lettere significhi alli propri prelati lo stato di quei monasteri che da lui saranno stati visitati. x. Perchè col mandare i conventuali al

Cap. x. A chi s'aspetta l'offizio di conven. capitolo si moltiplicano senza bisogno alla tuale. religione le spese, e in detto tempo si privano le chiese e i monasterî de sacerdoti che le offiziino e gli servano, e potendosi dall'altro canto supplire alle loro incombenze in miglior forma e senza dispendio:

Ordiniamo per tanto, che da qui avanti De scribis. l'offizio di conventuale spetti a quel padre vocale, che in monastero, toltone il prelato, sarà il maggiore di professione; e non potendo questo venire al capitolo, subentri in suo luogo un altro vocale, se vi sarà; e non essendovi, si supplisca per il prelato, come si dirà nel capitolo xII, non intendendo per questo di pregiudicare all'elezione de' scribi, che vogliamo secondo il solito possa farsi in qualsisia monastero, purchè in esso oltre al superiore vi stanziino almeno sei altri monaci professi.

XI. Ordiniamo dunque, che quel vocale, cap. XI. Delil quale avrà l'offizio di conventuale, porti ventuale, di ciò seco al capitolo la lettera testimoniale scritta che deve far quel vocale che per mano del primo professo e sigillata col ha l'offizio di proprio sigillo del monastero, l'offizio del quale sarà informare il padre presidente e definitori dello stato del monastero e governo così spirituale come temporale; come si sia portato l'abate con li monaci, e questi con il loro prelato; se ci sono nati scandali per la parte di quello o di questi; se si deve provedere cosa alcuna a benefizio di quel monastero o delli monaci di esso. Ed affine De epistolis che il definitorio più facile e securamente unoquoque mopossa essere informato, e provvedere a quanto nacho ad capifa di bisogno, vogliamo che il conventuale sia tenuto e obbligato, oltre l'imposizioni e imbasciate fattegli, portare e presentare fedelmente al definitorio le lettere di ciascun monaco sigillate (e perciò ordiniamo che ciascun monaco sia tenuto di scrivere una lettera dicendo almeno non gli occorrere cosa alcuna); e venendo al capitolo senza queste lettere, abbia ripulsa dal presidente e visitatori, e sia privo di voce attiva e passiva in quel capitolo, se però non giustificherà il capitolo, non esser restato per lui di portare tutte le dette lettere delli monaci del suo convento.

XII. Ma se accaderà che in monastero non Cap. XII. Come vi sia alcun vocale che possa fare da con-s'ha da proce-quando ventuale, o che essendovi non possa andare non vi sia al-a capitolo, in tal caso il prelato sia obbli fossia """ a capitolo, in tal caso il prelato sia obbli-faccia l'offizio gato a portar lui tutte le suddette lettere; ovvero non venendo al capitolo, le mandi per il prelato più vicino, o per il più commodo capitolare, per il quale parimente sia tenuto mandare il bilancio e le altre cose

necessarie da portarsi al capitolo, come di sopra si contiene nel capitolo viii; dichiarando che nessun prelato o conventuale possa sostituire alcuno che faccia l'offizio, se non in questo, come si è detto.

Cap. xttt. Forma della lettera testimoniale.

XIII. Reverendissime pater vosque ceteri reverendi patres, post filialem commendationem, etc., mittimus ad reverendas paternitates vestras dilectissimum confratrem nostrum dominum N. secundum formam nostrae Congregationis, cui oramus plenam et indubitatam fidem, in his quae fratrum et monasterii nostri utilitatem concernunt, adhibere dignentur reverendae paternitates vestrae, quibus nos ipsos et Congregationis nostrae universale bonum plurimum commendamus.

Ex monasterio N., die, etc., mense, etc., anno Domini, etc.

> Reverendarum paternitatum vestrarum, indigni filii conventus, etc.

xiv. La terza domenica dunque dopo Pasqua Cap. xiv. Della forma del capi-tolo. si faccia commemorazione dello Spirito Santo De prima die nella messa, e dopo che sarà detto il vecapituli.

spero, coadunati tutti li capitolari, secondo che si è detto di sopra al capitolo y, nel luogo deputato, inginocchioni, avendo prima fatto alquanto d'orazione mentale a Dio, il presidente dirà il verso:

- \* . Salvos fac servos tuos,
- N. Deus meus, etc.

#### ORATIO.

Actiones nostras, quaesumus Domine, aspirando praeveni et adiuvando prosequere, ut cuncta oratio et operatio a te semper incipiat et per te coepta finiatur. Per Christum dominum nostrum. Amen.

Antiphona. O Christi miles, reverende beate Ioannes, cuius sacrarium vivens templumque fuisti, nostrae te causae patronum poscimus omnes, ut Dominum nobis facias mitem placidumque.

- ★. Ora pro nobis, etc.
- R. Ut digni, etc.

#### ORATIO.

Deus, qui per nostrae redemptionis salutiferum signum beatum Ioannem Gualbertum confessorem tuum atque abbatem ceteris praestantius decorasti, praesta, quaesumus, ut, quem laudis veneramur officio, sanctae conversationis imitemur exemplo. Per Christum dominum nostrum. Amen.

Dopo queste orazioni, si rizzino e pongansi a sedere secondo li gradi loro, e benchè a tutti si spetti in ogni tempo mostrar segni d'umiltà, si ammoniscano doversi questo principalmente eseguire nel tempo del capitolo, e non solo li monaci, ma ancora li prelati mostrino sempre con parole e con gesti esser preparati ad ogni determinazione che sarà fatta dal capitolo; ed aggiunto dal padre presidente, o da chi egli avrà giudicato a proposito, qualche breve ragionamento ed esortazione conveniente a tal luogo e tempo, saranno per ordine di sua paternità chiamati ordinatamente quei vocali che fanno l'uffizio di conventuali di ciaschedun convento, quali presenteranno le loro lettere testimoniali nella forma detta di sopra nel cap. XIII, e così dal presidente e dagli altri vocali saranno ammessi o riprovati dal capitolo, secondo che la giustizia richiederà.

Dopo, gli abbati, o a chi toccherà, paghino la parte della tassa, le spese del capitolo, ed ogni altre contribuzioni che siano secondo gli ordini e la consuetudine di nostra Congregazione o statuti del capitolo, o per comandamento e ordine fatto dal padre presidente e visitatori per comune necessità della Congregazione, ed in questo tempo tutti li capitolari tengano i luoghi de' loro gradi e dignità sino a tanto che siano assoluti; e fatta loro ammonizione dal padre presidente che attendano all'orazione, siano licenziati sino alla seguente mattina.

xv. La seconda mattina immediatamente Cap xv. Delseguente, coadunati tutti li soprannominati l'assoluzione del del capitolo con quelli del convento a buon'ora in chiesa dal padre presidente, o da chi egli averà commesso, si canti la messa dello Spirito Santo con il Credo, acciocchè Gesù Cristo nostro Signore, il quale con la potenza e volontà sua ristaura ogni cosa, si degni di conservare i cuori di tutti quelli del capitolo mondi ed immacolati da ogni spirito di malignità, e drizzi la volontà di ciascuno ad onore di S. D. M. ed accrescimento di nostra religione; e finita la messa, tutti quelli di capitolo, a suono della

campanella, com'è costume, convengano nel luogo deputato, e si proceda all'elezione del presidente, nella forma che si dirà sotto nel cap. xviii; dopo la quale elezione, il nuovo presidente, nel primo atto capitotare che sarà per fare, proceda all'assoluzione de' prelati nella forma seguente:

Radunati a suono di campanella nel solito luogo quelli del capitolo, e postisi a sedere, il padre presidente parli in tal guisa: « Fratelli dilettissimi, egli è venuto, secondo l'antica e santa consuetudine, e come detta il nostro indulto, il tempo del capitolo di nostra Congregazione, nel quale tutti i benefizî, offizî, dignità e prelature devono vacare; e però io N. abate, ecc., e presidente di tutta questa nostra Congrogazione, dedicata e consacrata ad onore della gloriosa e sempre vergine Maria, e del nostro padre S. Giovanni Gualberto, per autorità apostolica e de'nostri privilegî, da ora vi pronuncio e dichiaro, con ogni altro di nostra Congregazione, essere assoluti da ogni benefizio, offizio, dignità ed amministrazione ». E fatta in tal guisa la detta assoluzione, tutti col capo scoperto e inchinato per segno d'umiltà ritorneranno al luogo della loro professione, che dovranno tenere fino a tanto che non si pubblicherà la loro riassunzione alle dignità e gradi che dal definitorio gli verranno conferiti.

Cap. xvi. Pe-

xvi. È da considerare, che gli stati e gradi di nostra Con- dei monaci della nostra Congregazione si ri-De annis ad ducono a otto; nel primo sono i novizi non necessa- professi, di età compita d'anni quindici; nel secondo, i monaci professi non sacerdoti, d'anni diciassette; nel terzo, i sacerdoti professi senz' altro grado, d'anni venticinque; nel quarto, i priori claustrali, lettori dei monaci, maestri de'novizi, segretario del generale, camerlenghi e scribi, d'anni ventotto; nel quinto, gli abbati titolari, priori abbaziali, priori titolari, il decano di Vallombrosa, il maestro di Passignano, il procuratore generale di Firenze, e tutti quelli che dopo il sacerdozio, deputati dal definitorio in capitolo, o dal generale e visitatori infra l'anno, avranno letto quattro anni continui o intercetti negli studi formati di no-

stra Congregazione; i quali studî formati s'intendono esser quelli dove continuamente, fuori delle vacanze ordinarie, si legge Aristotele insieme con la teologia, e vi si disputa, d'anni trentuno; nel sesto sono gli abbati collegiati e il procuratore generale di Roma, d'anni trentaquattro; nel settimo, li due visitatori principali e il vicario generale, purchè abbiano visitata tutta o parte della Congregazione, d'anni trentasette; nell'ottavo, il presidente o abbate generale, d'anni trentotto.

Dichiarando, che tanto nel presente capitolo, come negli altri, dove si fa menzione d'anni, basta che siano toccati, se non vi è espressa dichiarazione o manifesta conseguenza che abbiano da essere anni compiti.

XVII. Ordiniamo dunque, per dar principio Cap. XVII. Del a un ben disposto governo, che nessun mo-modo d'ascennaco possa ascendere da minore a maggior detti gradi. grado o dignità, a caso, senza ordine e ragione, e con pregiudizio de'più degni anteriori e benemeriti della religione. Per ottener tutto questo fa d'uopo ponersi avanti gli occhi, e più nel cuore, quanto dispone Papa Clemente VIII ne' suoi decreti Pro reformatione regularium, ai num. xxxv, xxxvi e xxxvII. Si guardi ognuno, dice egli, dall'andar in traccia di guadagnar voti, o per sè o per altri, ne'capitoli generali o nelle diete, perchè i trasgressori, oltre le pene e censure fulminate e tuttavia persistenti nel suo vigore contro simili ambiziosi, vogliamo che incorrano in pena di privazione de'loro offizi ipso facto, e siano tutti gli altri resi inabili per l'avvenire, nè possano essere dispensati che dal Papa, oltre altre pene suddette anche a'complici e consapevoli che non rivelano i delinguenti.

Nell'elezione adunque di tutti gli offiziali e superiori s'osservi la forma prescritta dal bus. sacro Concilio di Trento e dalle costituzioni dell'Ordine, e giurino gli elettori di eleggere in coscienza i migliori e più abili; e perciò, prima di venire all'elezione, si leggano le costituzioni, ove trattano de'requisiti e qualità degli eligendi, e quelli in ispecie si eleggano agli offizî, gradi e prelature, che vogliano e possano osservare le costi-

tuzioni e regole dell'Ordine, e in particolare quelle che appartengono al coro e alla vita comune.

De examinatoribus.

Nel capitolo generale si eleggano tre padri almeno, gravi e dotti, per esaminatori de' lettori pubblici, de' predicatori, confessori e degli ordinandi; non solo in ordine alla dottrina, ma anco in quanto a'costumi, siano questi diligentemente esaminati: circa che s'osservi il decreto della Congregazione degl' interpreti del sacro Concilio di Trento fatto a tal proposito.

Vogliamo perciò che nessuno possa ascendere al grado di presidentato, se prima non sarà stato nel grado di visitatore principale, ovvero vicario generale della Congregazione, come di sopra si dice nel cap. III, talmente però che ciascuno di questi abbia una volta visitato la Congregazione di Vallombrosa tutta o la maggior parte.

De visitatoritempore.

Che nessuno possa essere visitatore, se bus et abbatum prima non sara stato anni due abate collegiato, ordinando di più, che i visitatori non durino più di due anni, nè gli abati collegiati più d'anni quattro nella medema abbazia, ma quelli debbano vacare, finito il loro biennio, per altri due anni, e questi per altri quattro, nè possano gli uni e gli altri essere confermati se non per Breve di Sua Santità.

diorum.

Che nessuno possa essere eletto abate De primatu pro- Che nessuno possa essere eletto abate curatoris Flo-collegiato se prima non sarà stato nel quinto stu-grado anni tre continui o intercetti. Dichiarando che, attesochè nel quinto grado sono sei sorte di persone, cioè abbati titolari, priori abbaziali, priori titolati, decano di Vallombrosa, procurator generale di Firenze e lettori di studi formati, basti essere stati tre anni continui o intercetti in una o più di dette dignità e offizio, per poter ascendere al sesto grado di abate collegiato.

> E quanto alla precedenza si dichiara similmente, che il procuratore di Firenze e li ministri di studi formati precedano tutti quelli che sono posti nel quarto grado, e siano gli ultimi posti nel quinto.

Che nessuno possa essere eletto abbate titolare, priore abbaziale, prior titolare, decano di Vallombrosa e procuratore di Fi-

renze, se prima non sarà stato tre anni priore claustrale, ministro de'menaci o novizi, camerlengo o scriba, o veramente tre anni continui o interrotti fra tutti detti offizi; dichiarando che questo tale, quanto all'offizio di prior claustrale, ministro o camerlengo, debba essere eletto o dal capitolo, o dal generale e visitatori fra l'anno, di che ne apparisca l'elezione negli atti capitolari, pigliando però consiglio, sempre che si potrà far comodamente, dal proprio prelato, dell'elezione che si averà a fare dei tre suddetti o altri offiziali di ciascun monastero, acciochè la detta elezione di offiziali si faccia con maggior soddisfazione che sia possibile dei prelati di ciascun monastero; non intendendosi però per questo pregiudicar punto alla debita e solita libertà degli eletti.

Vogliamo ancora che nessuno possa essere eletto in camerlengo, se prima non sarà stato almeno un anno scriba, e chi rinunzierà o non accetterà, non essendo innanzi passato per tale offizio, non possa ascendere ad alcun altro grado della scala; li quali però camerlenghi e scribi, sebbene vorranno precedere di grado, debbano nondimeno tener il luogo della loro professione. Però vogliamo che i maestri de' monaci e de' novizî precedano detti camerlenghi e scribi, benchè maggiori di professione, conforme il decreto dell'eminentissimo Altieri, già nostro protettore, del 30 giugno 1690.

Che nessuno possa esser priore claustrale, ministro, camerlengo o scriba, se prima non sarà stato sacerdote anni tre compiti, e dato che fosse eletto alcuno al magistero avanti a questo tempo, il che si concede potersi fare dal capitolo, e fra l'anno dal presidente e visitatori, non possa però detto ministro ascendere al grado superiore, se non dopo che sarà stato sacerdote anni tre, come di sopra, perchè da tale dispensazione non s'acquista il grado, ma l'offizio solo.

Non possa ascendere al quarto grado chi non sarà stato ammesso con previo esame alle confessioni da qualche Ordinario, e al sesto non ascendano quelli che almeno non saranno versati nella teologia morale, e non sanno proporre o insegnare la parola di Dio. E i ministri e lettori, quali attualmente non leggano, non godano alcun privilegio del loro grado.

Nè possa essere alcuno sacerdote, se prima non sarà stato professo anni otto compiti, riservando nondimeno sopra di ciò il poter dispensare al capitolo, e fra l'anno al generale e visitatori, purchè in qualsivoglia dispensa o dichiarazione non si contravvenga al tempo prefisso dal sacro Concilio di Trento.

Nè possa esser professo alcun novizio innanzi alli sedici anni compiti, e se prima non avrà compito l'anno della probazione; avvertendo, che quelli che verranno alla religione essendo sacerdoti, non possano esser ammessi nel grado quarto se non anni otto dopo la loro professione nella nostra Congregazione, riservando nondimeno la dispensa di questi tali al capitolo generale, e fra l'anno al presidente o visitatori, quali li possano concedere gli offizi posti nel sopraddetto quarto grado; ma non vogliamo già che possano ascendere al grado quinto, se non dopo che saranno stati nel quarto grado anni tre compiti.

Dichiarando che le suddette ordinazioni e progresso da grado minore a maggiore, s'intenda per quelli che sino al di d'oggi sono stati senza prelatura o offizio, ma che quelli che per il passato sono stati in qualsivoglia grado, possano immediatamente esser riassunti al medemo, purchè non siano stati deposti per loro propri manifesti demeriti, nel qual caso si avrà da osservare quello che si contiene nel cap. xxviii.

Excipitur ab his legibus mo-

Dichiarando inoltre che le sopra dette nasterium Vallis ordinazioni fatte nel presente capitolo non abbiano luogo nel monastero nuovo di S. Giovanni Gualberto di Valle Benedetta, ma che in esso il priore, camerlengo e maestro di novizi, ed ogn'altro offiziale, si eleggano dall'abate di detto monastero ad biennium, con facoltà al medesimo abate di poterli confermare per un altro biennio al più, e che in detto monastero s'osservi in tutto e per tutto il Breve della santa memoria d'Innocenzo XII per la fondazione |

di esso, e vi si pratichi sempre con fedeltà ed esattezza la regola di S. Benedetto, e le presenti costituzioni vi abbiano luogo solamente in quello che non si oppone alla medema santa regola ed alla disposizione di detto Breve, e non altrimente.

XVIII. Il padre presidente si eleggerà da tutti Cap. XVIII. Delli monaci capitolari nella sottoscritta forma, Petezione presidente. cioè il lunedì prossimo seguente al princi- Die secundà pio del capitolo, e convocati tutti li padri capituli. capitolari nel luogo deputato, il padre presidente proponga a uno per uno tutti quei monaci, ancorchè fossero assenti, che possono essere eletti in presidente, cioè tutti quelli che si troveranno essere allora o saranno stati per l'addietro visitatori principali o vicari generali della nostra Congregazione, nel modo espresso nel cap. xvII.

E, secondo il modo d'eleggere il generale per schedole da noi con indulto apostolico da molti anni in qua nuovamente praticato, senza ombra d'inganno o difetto veruno, e da osservarsi per l'avvenire:

In primo luogo si venga all'elezione di De scrutina. due scrutinatori, quali assieme col generale toribus. e due visitatori far devono lo scrutinio sopra il partito dell'elezione del nuovo abate generale; si eleggano questi dalla maggior parte del capitolo per fave nere e bianche dal numero de'vocali quivi presenti:

In secondo luogo siano già scritti o stampati i nomi de' prelati capaci di esser generali secondo il metodo della precedente costituzione nella sommità della schedola, che sia lunga poco meno d'un palmo e alta un soldo; si stampi o si scriva per lungo il nome dell'eligendo, con lasciare di qua e di là per la lunghezza il margine eguale; si pieghi detta schedola per lungo in terzo, talmente che il nome stampato nell'estremità resti chiuso nella piegatura di mezzo della schedola. Così piegate, si mettano separatamente in tanti piccoli piatti quanti sono i candidati nominati al generalato, e si pongano in ciascuno di detti tante schedole coll' istesso nome quanti saranno i vocali che attualmente concorrono all'elezione. Disposte in tal guisa le schedole e i piatti sopra la tavola a tutti visibili, si accostino

i vocali per ordine ciascuno chiamati, e piglino da ciaschedun piatto o sottocoppa una schedola piegata come sopra, e separatosi ciascuno dagli altri fuori della stanza del capitolo, scelga quella schedola ove è descritto il nome di chi gli piace eleggere per abate generale, e con la mano sollevata avanti al petto per ordine di processione ognuno riporti la detta schedola in mano dell'abate generale, o di chiunque altro a nome dell'eminentissimo protettore dovesse presiedere al capitolo, il quale assieme col padre generale e visitatori, trovandola ocularmente in terza e canonica, la ponga entro una borsa da calice, in cui scotendo detta borsa si possa frammischiare colle altre, acciò non si possa distinguere da quelle, nè in qual parte sia collocata.

Detto poi Extra omnes, dall'abate generale, visitatori e scrutatori si cavino dalla borsa le schedole, si contino, si spieghino ad una ad una, ed immediatamente si leggano; e fattane la ripartizione, si pubblichi eletto per abate generale quello che ha più voti, ed in caso d'egualità de'medesimi, sia generale chi è maggiore di professione.

Se nella revisione de' suffragî si trovasse qualche schedola duplicata, ambigua o senza nome, ella si rigetti come di niun valore, nè si consideri a favor di veruno, come se chi la diede non abbia inteso di eleggere con essa alcuno, rimanendo ferma l'elezione in quello nel quale, come sopra, sono concorsi più voti. Portato il fuoco, si abbrucino pubblicamente tutte le schedole che a ciascun vocale son rimaste in mano oltre l'esibita per la suddetta elezione, ed allora l'abate generale vacante dall'uffizio, a nome di tutto il capitolo, con parole di numero singolare, alla presenza di tutti, proclami ed elegga il futuro generale; e se questo è stato eletto a voti pieni e tutti favorevoli, oltre al voto da esso medesimo ad altri esibito, proclami l'eletto, e dica: Ego N. in nomine meo et omnium electorum, eligo et denuncio N. esse abbatem generalem Ordinis nostri Vallisumbrosae; ma se i voti saranno stati discrepanti, dicasi: Ego N., in nomine meo et aliorum, qui mecum consentiunt in electione et nominatione, eligo et denuncio N. esse abbatem generalem Ordinis nostri Vallisumbrosae; ed a questo rassegnato che sia l'abito prelatizio, la berretta, il libro delle costituzioni, il sigillo e la gruccia, e fatta dal medesimo la professione della fede, si canti l'inno Te Deum, etc., andando tutti in chiesa a render grazie a Dio, dove da ciascuno gli sia dato obbedienza, e finito il quadriennio del suo offizio, faccia da esso vacanza almeno anni cinque compiti. E in evento che De generalatale eletto presidente fosse assente, o non generalis electi si potesse comodamente aspettare la sua ve- absentià. nuta nel capitolo, li padri eleggano per vicario uno di quelli che possono essere eletti in presidenti, il quale spedisca, dia gli ordini opportuni, e termini il capitolo colla medema autorità che avrebbe il presidente se vi fosse presente.

XIX. Eletto il presidente, si proceda all'ele- Cap. XIX. Delzione degli otto definitori nel modo infrascrit- definitori. to, cioè: Convocati tutti li monaci capitolari, come di sopra, il padre presidente proponga l'eligendo per primo definitore uno di quelli capaci di tal carica, cioè di quelli che saranno almeno nel quattordicesimo anno della sua professione, ed assentato il proposto, tutto il corpo del capitolo lo ballotti per fave e lupini conforme l'ordinario; e rinnovandosi dal padre [presidente con gli altri quattro revisori deputati, passato per più della metà di detti voti, il medemo presidente ne proponga un altro in luogo suo, e così si proceda di mano in mano, sino che restino eletti otto definitori.

xx. Ordiniamo parimente, secondo l'antica Cap. xx. Dele laudabile consuetudine di nostra Congrega-Pautorità del presidente e dezione, che il presidente durante l'offizio suo finitori. sia sempre per il nono definitore capo del capitolo e definitorio senza esser ballottato. il quale cogli stessi definitori abbia intiera autorità d'eleggere tutti i prelati e offiziali di nostra Congregazione, cioè li visitatori, abbati collegiati e titolari, priori abbaziali, titolari e claustrali, decano di Vallombrosa, vicario di Lombardia, depositario, procura-

tore generale della corte di Roma e di Fi-

renze, lettori de' monaci, maestro de'novizî,

camerlenghi, e finalmente quelli che si ave-

ranno a porre per ministri in qualunque luogo, servando però quello che si è detto di sopra nel cap. xvii intorno all'elezione de'ministri e offiziali. Col consiglio del proprio prelato di ciascun monistero avrà similmente autorità d'ordinare tutte quelle cose che sono necessarie al buon governo della Congregazione, talmente che per l'avvenire abbia facoltà di tutto quello che per il passato ha potuto fare de iure o consuetudine, che non sia però contrario alle pre-De confessa- senti costituzioni. Vogliamo nondimeno, setoribus monia- condo l'antica approbabile consuetudine dei tempi passati, che il padre presidente solo abbia facoltà di metter confessori e governatori alli monasterì delle monache del nostro Ordine, visitarli, e fare ogn'altra cosa che giudicherà espediente per servizio di Dio e salute delle anime loro. Li quali governatori, poichè sono totalmente occupati in servizio delle monache, non vogliamo

> che diano gravezza alcuna alla Congregazione, tanto nel vestito come in ogn'altra cosa

> necessaria alle persone loro, ma che procu-

rino di esser sovvenuti dalli monasteri, al

servizio de'quali sono destinati.

rils et gubernalium.

Cap. xx1. Di del definitorio,

XXI. Acciocchè tutte le cose si facciano col coloro che ri-velano le cose timor di Dio, e senza occasione di disturbo, ordiniamo che nessuno de' definitori, o altri che per alcuna cagione fossero chiamati in definitorio, ardiscano di rivelare quelle cose che si trattano nel capitolo, in qualsivoglia modo che l'avessero udite, insino a tanto che il capitolo non sarà assoluto, e nè anco da poi per alcun tempo, se non in casi molto necessari e senza scandalo alcuno. E chi contraffarà in tal modo che per tal rivelazione ne nasca o ne potesse nascere scandalo, innanzi alla fine degli atti capitolari, quel che avrà rivelato, o sia definitore o altra persona, mangi pane ed acqua in terra una volta in detto tempo del capitolo; e se si scoprisse dopo il capitolo, faccia quella medesima penitenza nel prossimo seguente capitolo; e non venendo a capitolo, gli sia imposta da' definitori la penitenza di mangiar pane ed acqua tre volte pubblicamente nel suo monastero.

xxII. Eletto il vicario del monastero, il pa-Cap. viir. Del-

dre presidente e li definitori eleggano uno dei l'elezione dello predetti definitori per scriba del capitolo, pitolo, pitolo, il quale abbia cura di scrivere tutti gli atti Item de eius capitolari, ed ogni altra cosa che si tratterà in capitolo degna di memoria; noterà ancora tutte le petizioni che si faranno da diversi, leggerà parimente in presenza del padre presidente e definitori tutte le lettere che saranno presentate al capitolo, noterà tutte le cose trovate per relazione dei visitatori, abati o altri, le quali a suo luogo e tempo proporrà poi acciocchè siano esaminate e discusse; scriva tutte le cose concluse per il definitorio; noterà se s'hanno da fare lettere graziose per i benefattori della Congregazione; risponda alle lettere scritte al definitorio secondo gli ordini che si saranno dati, e faccia ogni altra cosa conveniente al suo offizio ed occorrente intorno agli atti capitolari.

XXIII. Ordiniamo, che, secondo la laudabile Cap. XXIII. Del e antica consuetudine di nostra Congregazio- priore del chione, il padre presidente e li definitori eleggano stro. uno delli capitolari per vicario o priore del monastero dove si celebra il capitolo, per voti segreti; quale così eletto averà cura di tutti li padri, così vocali come non vocali, concederà licenze particolari, avrà cura del silenzio, degli offizi divini, e di tutte le altre cose regolari più o meno, secondo che dal padre presidente e definitori gli sarà commesso, acciochè essi non abbiano ad essere inquietati nè occupati in altre cure che negli atti capitolari; e questo priore tenga il primo luogo dopo li definitori.

XXIV. Acciocchè il padre presidente e li de- Cap. XXIV. Degli finitori, alli quali s'appartiene la cura dei mo-auditori delle nasteri e la riformazione universale di tutta De epitome la Congregazione, non siano molestati dalla librorum. cura delle cose temporali e tumulti delle cause, ordiniamo che secondo l'antica consuetudine eleggano quattro auditori delle cause dei fratelli capitolari, che siano persone esperte e discrete, quali intendano minutamente in che stato si ritrovino tutti li monasteri nelle cose temporali, e veggano li bilanci, sopra li quali a sua ora e tempo ne informeranno il padre presidente e definitori, e li consegneranno poi ai padri vi-

sitatori, quali li portino seco al tempo della visita, e ne diano copia ancora alli nuovi prelati de' monasteri, acciochè li possano da loro e da' visitatori confrontare con li libri delli proprî luoghi; chi sarà trovato in fraude, sia punito ad arbitrio del padre presidente e visitatori, e se il caso sarà degno di deposizione, s'osservi il modo che si dice di sotto nel cap. xxviii, ordinando che non si portino più al capitolo li libri, ma gli estratti e bilancî dell'entrata e uscita, così de' denari come di grascia, li debiti e crediti con tutte l'altre cose occorrenti; terminino similmente secondo la giustizia sommariamente tutte le controversie che fossero tra li monasteri, o persone di quelli, ed alla sentenza loro tutti siano tenuti obbedire, ancorchè fossero definitori. E se alcuno si sentisse gravato, gli sia lecito appellare al presidente e definitori del presente capitolo; la quale appellazione fatta, li presenti auditori non s'intromettano più in quelle cause; ma se il gravato dopo il detto capitolo non averà proseguito l'appellazione interposta, tale sentenza passi in rem iudicatam.

Cap. xxx Delmonasterii.

xxv. La terza feria, celebrata la messa della gloriosa Vergine con la commemorazione Die tertià ca- dello Spirito Santo e del padre nostro S. Giovanni Gualberto, il presidente e definitori congregati nel luogo solito capitolare, secondo l'antica e laudabile consuetudine, con diligente esamine, fatta anco alquanto orazione mentale, intendano lo stato di tutti i monasteri e persone di quelli, così in temporale come in spirituale, esaminando prima diligentemente li visitatori, dalli quali intendano in che stato trovarono e lasciarono i monasteri in tempo della visita; chiamino ancora in definitorio li conventuali, li prelati e qualunque altra persona dalla quale si possano informare della verità, e poi secondo il giudizio loro proveggano a quanto sarà necessario e opportuno.

Cap. xxvi. Del

xxvi. Espedito l'esame de'monasteri come modo di termi- di sopra, il padre presidente, al quale spetta nel definitorio, il propor sempre e promuovere tutte le cause occorse nella celebrazione del capitolo, avendo avuto in nota distintamente

tutto quello che dallo scriba sarà stato notato, corregga e riprenda prima la negligenza de' prelati e monaci, e bisognando dar castigo di sorte alcuna, se il delinquente sarà presente, s'intenda la sua causa, e la proponga a' definitori per averne il parer loro; ma se il delinguente sarà assente, rimetta il definitorio la causa al presidente e visitatori, li quali ascoltino il reo, e lo facciano udire da chi eglino giudicheranno che sia più espediente, e secondo la qualità del delitto, gl'imponga la soddisfazione: così facciano intorno alle cause de' secolari concernenti gl'interessi della Congregazione, se alcune ne venissero loro alle mani. Ascoltino le cause trattate dagli auditori, dalli quali intenderanno ancora li bilanci sopra lo stato de' monasterî, e così se altre cose occorreranno che abbiano bisogno dell'autorità loro. E nel terminare le sopra dette cause, il padre presidente le proponga ad una ad una alli definitori, intendendo da ciascuno il suo parere, cominciando dagli ultimi ordinatamente procedendo sino alli primi; e quando diranno il parer loro, stiano in piedi col capo scoperto, con poche parole, ed a proposito, e quando alcuno parla, tutti gli altri con grata audienza stiano cheti, acciocchè non nasca confusione. E così uditi tutti, quella opinione e giudizio prevalga che dalli due terzi del definitorio sarà confermato. Dopo questo si leggeranno le ordinazioni fatte ne' precedenti capitoli per nibus. vedere se si sono poste in uso, e se hanno a riformare in cosa alcuna. Dichiarando però che le presenti confermate dalla S. Sede Apostolica in modo alcuno non si possano alterare.

xxvII. E perchè dall'elezione de'ministri, e Cap. xxvII. Doldistribuzione di tutte le prelature ed offizi, prelati ed offiche più propriamente si doveranno chiamare ziali di nostra Gongregazione. pesi e carichi, anticamente instituiti in questa nostra Congregazione, come sono li presidenti generali, visitatori, definitori, abati, priori, procuratori, vicari, camerlenghi, scribi, ed altri simili, dipende veramente il buon governo e la conservazione ed augmento della Congregazione, considerando similmente che in tutta la Congregazione ci sono mo-

naci di diverse provincie, come sono Toscani, Lombardi, Romagnoli, Piemontesi, Romani, ed altri, di tutte le quali provincie e luoghi per bontà dell'onnipotente Dio ci sono monasterì e case pure di nostra Congregazione, ordiniamo per la concordia, pace e carità universale, che deve essere il principale oggetto nostro, che nelle elezioni e distribuzioni suddette s'abbiajin ogni tempo risguardo e considerazione di dare a ciascheduna delle suddette provincie e luoghi quelli onori, offizî e pesi indifferentemente in qualsivoglia provincia e luogo che se gli converrà e che sarà abile a sopportare, talmente che si conosca con effetti che nella Congregazione nostra non si fa differenza di persone nè di provincie, ma siccome tutti vivono sotto la medesima regola e nell'istessa Congregazione, così tutti indifferentemente conforme alli meriti e fatiche di ciascuno siano provisti e onorati delle dignità ed offizi, il che fecero ancora li nostri antichi padri. E fatta prima da tutti inginocchioni orazione mentale, si proponga parimente ciascuno avanti gl'occhi l'onor di Dio e la salute dell'anima, e l'utile di tutta la Congregazione, e di poi siano proposti alle prelature ed offizi quei monaci che conforme agli ordini della scala ne sono fatti abili per le presenti costituzioni, e sia in arbitrio del presidente proporne due, e di ciascun definitore uno, mandando a partito ciascuno per fave nere e bianche, e quello sia canonicamente eletto alle dignità ed offizî che averà più voti, purchè passino la metà. Il qual modo di nominazione ed elezione s'osservi similmente nelle elezioni de' due visitatori, purchè si servi sempre l'ordine dei gradi contenuti di sopra nel cap. xvII. Li quali visitatori, finito il loro biennio, facciano vacanza da quell'offizio per un altro biennio compito immediate seguente, e nel grado sesto almeno non vogliamo per l'avvenire che sia eletto alcuno che non sappia proporre ed insegnare la parola di Dio, sotto la qual legge non siano compresi quelli che per il passato sono stati abati collegiati.

Vengasi poi all'elezione degli abati tito- altrimenti.

lari, priori abbaziali e priori titolari, e dopo, a quella del decano di Vallombrosa, ministro di Passignano, priori claustrali, ministri e camerlenghi; appresso, del depositario della Congregazione, del vicario di Lombardia, e degli altri che si pongono per ministri in qualunque luogo di nostra Congregazione. Similmente s'elegge un procuratore generale nella Corte di Roma, ed un altro in quella di Fiorenza, con quella autorità che pare a loro espediente; e siano fatte a detti procuratori e vicario di Lombardia le procure e patenti solite a farsi secondo l'uso antico della Congregazione; così anco, prima che si disciolga il capitolo, il definitorio deputi e dichiari il luogo del futuro capitolo generale, e disponga d'ogni altra cosa che per partito debba esser determinata.

XXVIII. Dichiarando parimente, che quelli Cap. xxviii Di che fanno vacanza per lor colpa e demeriti, quelli che per debbano ricominciare il corso della dignità vacanza. e gradi in questo modo, cioè, che chi sarà privandis deposto totalmente, incominci dal grado di dis. sacerdote semplice nel corso della scala, nel qual grado s' intenda esser come entrato nuovamente; ma quelli che saranno deposti non totalmente, ma da qualche grado solo, incomincino da quello inclusive nel quale sono stati posti, come sarebbe a dire, se alcuno fosse deposto dal sesto nel quarto grado, prima che possa esser riassunto a detto sesto grado, ha da stare nel quarto, e poi nel quinto, tanto tempo quanto è prefisso a ciaschedun grado, come si contiene nel cap. xvii, dichiarando che nel tempo dall'un capitolo all'altro, nessuno possa contro sua volontà esser deposto da qualsivoglia grado per metterlo in minore, salvo se fosse convinto per demeriti, ovvero per infermità di corpo o di mente, e che le cause di simili deposizioni siano giudicate dal padre presidente con li visitatori e tre definitori attualmente collegiati dal prossimo passato capitolo stanziati più vicini alla solita residenza del presidente, secondo la dichiarazione, quanto alli tre definitori, da farsi di sotto al cap. xxxIII, e che in tale deposizione convengano li due terzi, e non

Item de gradu

E perchè nel capitolo generale tutti li prelati e offiziali vengono realmente assoluti dalle loro dignità e offizi, vogliamo che il definitorio abbia sempre la sua libertà di riassumere o no li medesimi, secondo la forma contenuta di sopra nel cap. xxvii; esortando però, che, per dar animo ad ognuno di continuare di bene in meglio nei loro offizi a benefizio universale della Congregazione, si abbia sempre considerazione di anteporre alle dignità ed offizi quelli che per la loro buona amministrazione passata si giudicheranno più idonei.

Cap. xxix. Delle

xxix. Ordiniamo ancora, che il presidente e fizi incompati- li visitatori principali non possano aver badie collegiate nè altre prelature d'amministrazione alcuna durante l'offizio loro; ma, propter usum pontificalium, vogliamo che il detto presidente abbia sempre il titolo della badia di S. Salvi, il primo visitatore abbia il titolo di S. Giovanni Gualberto di Pomaio, il secondo visitatore quello di S. Andrea a Candeli, ed il procurator generale di Roma quello di S. Maria di Bibbona.

Ordiniamo similmente, che li medesimi presidenti, visitatori, abati collegiati, abati e priori titolati di residenza, ed ogni altro graduato che stia in attuale esercizio ed impiego della sua carica, non possa essere confessore ordinario o governatore di monache, ma che ciò sia solo permesso a quegli abati e priori titolati che non sono di residenza, ma di mero titolo. Che nessun priore claustrale possa essere insieme abate o priore titolare; non intendendo però di fare per questo pregiudizio al decano di Vallombrosa, il quale, come si è detto di sopra al cap. v, ha per antica ed approvata consuetudine voce in capitolo, sebbene egli eserciti da priore claustrale.

Cap. xxx. Della

xxx. Dichiariamo parimente, che, conforme distribuzione dei monaci in alla determinazione del sacro Concilio di Trenciascun mona-to alla sess. xxv, cap. III De regul., e di Clenostra Congre- mente VIII, Pro refor. regularium, num. xIV, Clemens VIII nel capitolo generale il definitorio abbia Prorefor. regu-larium, num. 14. particolar cura di distribuire li monaci nei luoghi di nostra Congregazione secondo la entrata solita di ciascun luogo, computate però le elemosine ed i sussidî che possano

venire da ciaschedun religioso, da ponersi in comune, e da conservarsi nella cassa pubblica, quali luoghi dichiariamo esser collegiati, quando vi risieda il prelato con tre sacerdoti almeno. Riducano però a memoria i decreti apostolici, quali prescrivono che in ogni monastero, benchè non collegiato, delli acquistati avanti l'anno 1625, vi devono stanziare almeno sei padri coll'abito; avvertendo però che tanto nei collegi**ati** come nei titolati di residenza si faccia detta distribuzione colla maggior soddisfazione che sia possibile tanto delli monaci distribuiti come dei prelati che li hanno a ricevere, nè dipoi si mutino ad istanza di chi si sia, se non per cause legittimamente approvate dai definitori in capitolo e dal padre presidente e visitatori fra l'anno, acciochè ognuno stia con maggior quiete, e si fuggano le spese che nascono dalle mutazioni; dichiarando nondimeno, che la spesa delle mutazioni che occorreranno, la faccia quel prelato o monastero a petizione e comodo del quale sarà fatta, e se fosse a comodo d'ambidue, si partano le spese per metà; non lasciando di ricordare ancora esser molto espediente, che ne'luoghi più frequentati e di maggior importanza si pongano li monaci più sufficienti e qualificati.

XXXI. Espedite che saranno le sopra dette Cap. XXXI. Delcose, il padre presidente intenderà dagli audi- l'assoluzione del capitolo. tori delle cause e dal procuratore generale di Et de agendis Roma la somma de'denari che si hanno da ultimo die distribuire quell' anno per pubblico bisogno della Congregazione, e faranno la distribuzione per le suddette necessità, e particolarmente per la propria dei duecento scudi per il padre presidente, e dei sessanta per ciascheduno delli visitatori, da impiegarsi non altrimenti che per uso necessario all'offizio loro, come vuole Clemente VIII Pro refor. regul., num. x1. Finita tal distribuzione, avendo lo scriba del capitolo ridotto in nota tutto quello che sarà stato giudicato opportuno per la Congregazione, di commissione del presidente e definitori, siano convocati tutti li monaci che si troveranno presenti in quel monastero dove si celebra il capitolo, ancorchè non siano capitolari;

De monaste-

ed essendo così tutti adunati, il padre presidente (proposte prima alcune parole convenienti a simil negozio) imporrà allo scriba che con voce chiara pubblichi o faccia pubblicare e leggere tutte le cose terminate in detto capitolo, eccettuandone però quelle che loro giudicheranno tener celate. Leggansi ancora li nomi de'fratelli defunti e delli benefattori che averanno lettere graziose, acciocchè non se gli mancasse per ignoranza dei debiti suffragî. Leggansi similmente li nomi di coloro che di nuovo sono stati ricevuti alla professione, e di quelli che di nuovo hanno impetrate lettere graziose. E finalmente avendo pubblicato le elezioni nuove dei visitatori, prelati, offiziali e monaci di qaalunque monistero, ed ammoniti tutti, che non si partano dal luogo del capitolo se prima non hanno tutte le cose a loro pertinenti in iscritto dello scriba del capitolo, e faccia esortazione all'osservanza della regola ed all'aumento del culto divino e della cura de' beni spirituali e fedele dispensazione de' temporali, tutti posti in ginocchio, ringraziando Iddio, il padre presidente intuoni il Te Deum laudamus, e precessionalmente da tutti cantandosi, vadano in chiesa secondo l'ordine dei gradi e dignità loro. Finito l'inno, dicasi l'orazione dello Spirito Santo, della Madonna, di S. Giovanni Gualberto, e del titolo del luogo, con le antifone e versi competenti, ringraziando Dio e pregando Sua Divina Maestà per la nostra Congregazione, che proceda di bene in meglio ad onor suo, salute nostra ed edificazione del prossimo.

Cap. xxxii. Del-

xxxII. Affinchè la nostra Congregazione non prosidente e vi- resti mai abbandonata di reggimento pubblico, ordiniamo che al padre presidente, come a capo di quella, sia da ciascuno resa ogni obbedienza, riverenza e preminenza di luogo e d'autorità, ed egli, in qualunque monastero e luogo che si troverà di nostra Congregazione, faccia ogni segno così universale come particolare di superiorità; tenga appresso di sè il sigillo principale della Congregazione ed il registro del capitolo, con ogni altra cosa a quello appartenente. A lui sia riferito da tutti quanto

occorre da un capitolo all'altro, ed egli abbia autorità con li visitatori di fare eseguire le ordinazioni presenti, e tutte le altre che si faranno nei capitoli; e possa visitare qualunque luogo di nostra Congregazione tutte quelle volte che gli parrà necessario. E quando egli non potesse o non volesse andare, possa con piena autorità mandarvi i visitatori: l'offizio dei quali sia assistere al presidente, convenire con sua paternità a tutte le visite, e ad altri atti che saranno necessarî farsi fra l'anno, andando separatamente, o ambidue insieme, dove saranno mandati, ordinando che precedano tutti gli altri prelati in qualunque luogo e tempo, salvo che quello del proprio monastero dove si trovano, fuorchè negli atti della visita, nei quali precedano ancor quello; e finalmente ordiniamo che il presidente e visitatori rappresentino tutta la Congregazione di S. Maria di Vallombrosa, e possano liberamente eseguire e unitamente determinare tutto quello che all'offizio loro si conviene di ragione o di consuetudine, ovvero se cosa alcuna particolarmente fosse stata loro commessa nel capitolo passato. Intendendo però sempre che loro procedano secondo le ordinazioni e costituzioni di nostra Congregazione, e non abbiano autorità di annullare le presenti, nè promulgarne altre nuove fuori del capitolo, al quale per benefizio universale sia lecito far nuove costituzioni, ma non già contrarie a queste.

Ordiniamo nondimeno, che ciascuna persona di nostra Congregazione sia tenuta obbedire alle determinazioni di qualunque cosa che avrà fatta il presidente insieme con li visitatori non contrarie alle costituzioni nostre, e quando il presidente non potesse aver comodo d'ambidue li visitatori, per brevità del tempo o per urgente causa, vogliamo sia della medema autorità ciò che spedirà con il voto dell'altro visitatore solo, dichiarando, se, dopo l'avere il presidente e visitatori conferito insieme le cose occorrenti all'offizio della loro amministrazione e governo, non fossero tutti tre conformi nei loro voti, che in tal caso s'eseguisca sempre in ogni deliberazione quello che il padre

presidente con uno dei visitatori d'accordo determinerà. Il che però non s'intenda delle elezioni che si faranno per voti segreti, nei quali s'averà da osservare la forma contenuta nel capitolo seguente.

Cap. xxxiii. Del-

Et de electio-

xxxIII. Acciocchè l'elezione dei prelati, che le elezioni dei fra anno per qualsivoglia causa s'avesse a fare, sia meglio discussa, e col consiglio di ne officialium, più terminata, e con soddisfazione universale, s'ordina che all'elezione de'prelati collegiati e visitatori, che si farà fra l'anno, debbano intervenire il presidente e ambidue i visitatori, e tre altri monaci con la voce attiva, cioè tre definitori attualmente collegiati del prossimo passato capitolo stanziati più propinqui alla residenza solita del presidente, e concorrano con più della metà de'voti; e se più di tre fossero in ugual distanza, li tre primi professi di detta siano quelli che hanno a concorrere a tale elezione. Ed in evento che uno o più di detti elettori, tanto delli definitori quanto delli visitatori, non potessero intervenire a tale elezione, il luogo loro si aspetti a'più propinqui abati collegiati, che non furono definitori nel passato capitolo. E questo che si è detto, intendasi dell'elezione tanto degli abati collegiati quanto de' visitatori, caso che alcuno se ne avesse ad eleggere per qualsivoglia causa; ma l'elezione degli abati titolati, priori abaziali e priori titolati vogliamo spetti al padre presidente ed alli due visitatori principali, alli quali tre vogliamo parimenti che spetti eleggere fra anno priori claustrali, camerlenghi, maestri, procuratori di Firenze, vicari, e quelli che sono posti per ministri a'luoghi di nostra Congregazione.

Cap. xxxiv. Del vicario del pre-

vicariis.

xxxiv. Affine che talora (se il presidente venisse a morte) per mancamento del capo Vel potius de non nasca confusione ne disordine alcuno nei membri e fra li monaci di nostra Congregazione; ordiniamo, che, ogni volta che occorrerà che il detto presidente venga a morte, in luogo suo e colla medema autorità succeda l'abate di Vallombrosa sino al prossimo futuro capitolo, il quale in tale evento si debba celebrare la terza domenica dopo Pasqua prossima futura a detta morte, nel modo detto di sopra nel cap. III; e ogni volta che mancasse detto abate vicario, vogliamo che in suo luogo succeda l'abate di Passignano, fintanto che esso insieme colli visitatori e tre definitori dichiarati nel precedente capitolo avranno eletto un nuovo abate di Vallombrosa e vicario generale, il quale si elegga quanto prima sia possibile; e perchè tale elezione si eseguisca quanto prima, ordiniamo che detto abate di Passignano, e in tal caso vicario, non possa venire ad alcun' altra elezione che a quella dell'abate di Vallombrosa, e che non abbia altra autorità che di eleggere il detto abate di Vallombrosa insieme cogli altri prenominati eletti. Il quale, eletto che sarà, s'intenda essere e sia vicario generale sino al capitolo, con la solita autorità. Dichiarando che esso padre presidente possa in caso d'infermità o altri legittimi impedimenti suoi, secondo il bisogno ed occorrenze della Congregazione, sostituire uno a tempo o più vicarì colla medema o limitata potestà.

xxxv. Il tempo delle visite de' nostri mo- Cap. xxxv. Del nasterî intendiamo che ordinariamente sia da tempo e modo mezzo settembre sino a Natale, nel qual ter- Ubi de visimine, se non saranno legittimamente impe-tatoribus assunditi, vogliamo che li visitatori abbiano finito di far tutte le visite. E quando il presidente non potesse andar con loro, vadano con sua licenza senza lui con la solita autorità, e siano ricevuti da tutti di nostra Congregazione senza [altre lettere testimoniali; e quando uno di loro o ambidue fossero legittimamente impediti, talmente che non potessero o in tutto o in parte soddisfare all'offizio loro, possano di consentimento del padre presidente sostituire altri in suo luogo, li quali abbiano la medesima autorità, più o manco, secondo che dal padre presidente gli sarà dichiarato: e questo durante l'atto della visita: ma finite per i detti sostituiti le visite, debbano farne relazione al presidente e visitatori ordinari, e non abbiano più poi autorità alcuna per simile sostituzione, nè per questo s'intenda che abbiano d'andare in capitolo, nè averci voce.

Li visitatori dunque, arrivati che saranno in qualunque luogo di nostra Congregazione, chiamino capitolarmente il prelato, monaci

e conversi professi del monastero, e brevemente narrata la causa della venuta loro, ed esortatili caritativamente, che, posposta ogni passione d'odio e d'amore, vogliano lor manifestare tutto quello che conosceranno tanto nel capo quanto ne' membri, e così nel temporale come nello spirituale poter esser informato meglio coll'autorità dell'offizio loro, proponendosi sempre avanti gli occhi l'onor di Dio e la salute del prossimo, ricerchino ed esaminino diligentemente ognuno prima intorno al culto divino, e poi all'obbedienza de'suoi monaci, così offiziali come privati, in che stato si trovi il temporale del monastero, e se il camerlengo, decano e priore sono solleciti agli offizi loro, se mantengono la pace e carità fraterna, e finalmente se cosa alcuna notabile ci fosse degna d'emenda. E per la loro autorità, secondo le risposte che saranno loro fatte, noteranno in scritto tutto quello che giudicheranno degno di considerazione e di relazione al prossimo futuro capitolo, e così successivamente chiameranno chi parerà loro più a proposito; e tanto alli monaci come alli conversi faranno le domande competenti al bisogno delle cause che troveranno, ovvero che fossero loro state imposte dal definitorio o dal presidente per doverli esaminare, e trovando cause d'importanza, massime dove corresse pregiudizio di qualche persona, vogliamo che non precipitino la sentenza, ma che maturamente procedano con carità; esaminino non solamente più e più volte, secondo il bisogno, il prelato e monaci interessati nella causa, ma ancora, se giudicheranno espediente, li conversi e famigli di casa, e per saper meglio la verità, possano ancora pigliarne informazione da persone secolari; considerino parimente se per querela o per denunzia, se per zelo di carità o per vendetta, contro quali persone e da chi saranno portate le cause. Finito che avranno l'esame, fra loro stessi consulteranno tutto quello che sarà a proposito per riforma di quel monastero, e correggano così il prelato come tutti gli altri in tutto quello che s'estenderà l'autorità loro, servando sempre le costituzioni nostre. e se sarà espediente mutino li monaci e sospendano dagli offizi loro li ministri del convento. E se avvenisse (che Dio ci guardi) che trovassero tal mancamento nel prelato, che fosse pericolo differire il rimedio fino al futuro capitolo, o almeno fintanto che se ne facesse relazione al presidente, allora possano sospenderlo o in parte o in tutto dal suo offizio, o a tempo o a beneplacito del presidente, sino a tanto che si faccia il debito rimedio. Avute tutte queste considerazioni, radunino il capitolo del convento, e pubblichino tutto quello che avranno ordinato per quel monastero, e gli lascieranno in iscritto se alcuna cosa avranno da imporgli. E finalmente l'esortino all'osservanza regolare, e raccomandandosi alle loro orazioni, vadano in pace.

xxxvi. Parendo cosa conveniente, che quelli Cap, xxxvi. Delche sono stati e saranno presidenti per l'av-l'esenzione (d venire, debbano per la vecchiezza e dignità bano avere li presidenti in sidell'offizio loro essere rispettati in qualche ne del loro ofcosa e riconosciuti delle fatiche fatte, ordiniamo che sia in facoltà loro di eleggersi un monastero collegiato per abitarvi sotto l'obbedienza del prelato del monastero suddetto; il che però non s'intenda aver luogo quando li presidenti avranno cariche di monasteri collegiati commessi alla loro cura. nel qual caso siano come gli altri sottoposti all'obbedienza regolare.

XXXVII. Ed acciò le determinazioni che si Cap. XXXVII. Delfaranno dai prelati tanto negli atti capitolari in pricome fra l'anno, siano senza sospetto alcuno grado. di parzialità o passioni umane, vogliamo, che, quando si trattino cause di qualsivoglia persona, li parenti suoi in primo e secondo grado non ci abbiano voce in modo alcuno, anzi si mandino fuori del definitorio negli atti capitolari, sebbene fossero del numero delli definitori; e questo medemo intendiamo che s'osservi parimente in tutte le altre cose che occorreranno fra l'anno e nei capitoli di ciascun monastero. Determiniamo ancora, che nessun monastero possa aver dignità od offizio posto nei gradi della scala nelli monasteri dove il prelato gli sia congiunto d'affinità come sopra, ecc.

xxxvIII. Essendo molto necessario per la Cap. xxxvIII. De-

gli studi di no- conservazione ed augumento della Congrega-stra Congrega- zione nostra, che si tenga conto particolarmente degli studi; per questo ordiniamo che a Vallombrosa, Passignano, Bergamo, Roma e Forlì si mantengano di continuo li lettori e maestri necessari, purchè il numero della gioventù sia sufficiente a farvi studio formato, e negli altri monasterî si tengano

xxxix. Perchè l'amministrazione delle cose Cap. XXXIX. Perche l'amministrazione delle cose Dell'amministrazione delle temporali è quella che il più delle volte causa cose temporali confusioni, danni e disordini notabili nella Congregazione, nè conviene che i ministri delle cose spirituali s'occupino nelle tempo-Clemens VIII rali, perciò Clemente VIII, Pro ref. regul., Pro refor. regu-tarium, num. 12. num. XII, ci prescrive la norma del ministero temporale, volendo che dal generale s'ordini l'appoggio di tutto questo carico a tre religiosi di ciaschedun monastero, dei

parimente, secondo la comodità di ciascuno,

lettori almeno di casi di coscienza.

quali uno abbia la cura di radunare ed esigere tutte le grasce ed entrate, l'altro, come depositario, di fedelmente custodirle, e l'ultimo, come provvido dispensatore della medesima roba a lui consegnata dal depositario, secondo che dal superiore è permesso, al bisogno del monastero e de' monaci diligentemente soccorrere, vietando il confondere assieme, quasi fossero un solo, o da un solo agitati, questi tre ministerì.

Alexander VII

Coerentemente a tutto questo ci vien proi-Ord. xviii, 1661. bito da Alessandro VII, ne'suoi decreti del 1661, hum. xviii, che il superiore locale abbia maneggio alcuno immediato delle grasce e danari del monastero sotto qualsivoglia colore o nome, ma solamente faccia i mandati di tutto quello che al camerlengo occorrerà spendere e provvedere diretti al depositario, il quale consegnerà allo spenditore o camerlengo quella somma di danari o grascia che sarà espressa nel mandato, li quali mandati conservi sino alla visita per renderne conto al padre generale e visitatori, e trovandosi provisione o spesa alcuna fatta senza detti mandati, oltre il non essergli approvata detta partita, soggiaccia lo spenditore per la prima volta alla pena di mangiare pane ed acqua in refettorio, e la seconda volta si raddoppii la penitenza, con altre pene ad arbitrio del padre generale e visitatori, etiam di deposizione dall'offizio.

Ordiniamo pertanto, che il camerlengo abbia un giornale, nel quale scriva giornalmente le partite, cioè tutte le spese ed entrate quotidiane si de' danari come d'ogni altra cosa che gli viene o esce dalle mani; quel giornale sia tenuto ogni due giorni almeno dare allo scriba, ovvero qualunque volta egli lo domanderà, e faccia ragguagliare le dette partite agli altri libri del medemo scriba o depositario, quale sia tenuto spogliare detto giornale, ponendo le partite distintamente a'luoghi loro ne'libri magistrali, ed il camerlengo gliele faccia acconciare a'luoghi debiti, talmente che si possa veder separatamente l'entrata e l'uscita, debiti e crediti, cogli altri conti, come è solito. E se accaderà che detto scriba sia meno del bisogno intorno a ciò perito, il camerlengo sia tenuto di giorno in giorno ammaestrarlo, acciò non faccia errore alcuno, e facendolo, sia imputato tale errore al camerlengo, se apparirà che abbia usato negligenza in avergli caritativamente insegnato.

Ordiniamo similmente che ogni mese si leggano, si veggano e si esaminino le partite, presenti tutti li padri, lasciando poi in mano del padre abate e seniori i libri tutti, acciocchè possano rivederli ed approvarli con sottoscriverli. E si vegga se le partite sono ragguagliate e senza errori a'loro luo-eodem num. 18. ghi, altrimenti ogni errore occorso e partite esorbitanti e false ritrovate in tempo di visita s'attribuiranno all'abate e seniori del monastero. E ogni sabbato sera il camerlengo abbia posto alla vacchetta tutte le spese fatte nella settimana, e privatamente ne renda conto al padre abate, il che ordinò anche Clemente VIII (loc. cit. al n. XIII). Clemens VIII Volendo che i sopraddetti tre ministri di loc, cit., n. 43. tutta l'entrata ed uscita rendano conto ogni mese al superiore locale e seniori, e nella visita poi al padre generale in presenza del suddetto superiore e seniori; e finalmente, che il generale medemo alla presenza di tre giudici deputati del prossimo capitolo sia tenuto a render conto al capitolo medemo

d'ogni sua temporale amministrazione, così pubblica come privata, con cavarne una copia autentica degli atti del capitolo, per poterla ad ogni cenno della Santa Sede mandare a Roma.

Ordiniamo parimente che detto camer-

lengo tenga distintamente conto nel suo gior-

nale di tutte le spese fatte per sè e per il suo prelato, e contraffacendo a quanto sopra, mangi pane ed acqua una volta, ed il di seguente debha rendere i conti; e se accaderà che nè anco di poi soddisfaccia in render conto, si duplichi la pena di continuo insino a tanto che avrà soddisfatto. Ordinando ancora, che nessun prelato o camerlengo debba o possa pigliare in prestito o far depositi di denari senza licenza del pa-Alexander VII dre generale; e per la visita sia restituito Ord. xxIII, 4661. e saldato il tutto, sotto pena della perdita dell'offizio per un anno. Il che si proibisce anche a' monaci particolari; che quando contravvenissero, e non avessero pronto il denaro accattato, mangino pane ed acqua fino a che non sia restituito.

> Vogliamo ancora che i camerlenghi (supposta la detta licenza del generale) scrivano e specifichino chiaramente da chi averanno avuto denari in prestito, ancorchè incontanente li volessero rendere, ponendo nella partita il nome da chi l'averanno avuto, il di, il mese e l'anno, e bisognando mettere tal conto a' libri magistrali, s'osservi il medemo; dichiarando che se si troverà partita di denari accettati senza le dette condizioni e clausule, o si troverà l'uscita rilevar più che l'entrata, o non apparisca chiaramente d'onde vengano detti denari, come si è detto di sopra, li camerlenghi siano giudicati proprietari.

Si ordina similmente, che le chiavi del Alexander VII eodem num. 18. granaio, dell'erario, della dispensa, dell'elio, e d'ogni altra cosa del monastero siano tre: una ne tenga l'abate, un'altra il camerlengo, e la terzi il depositario; e quando le grasce si devono riporre o estrarre per uso del monastero, intervengano tutti tre, apra e serri ciascuno colla sua chiave, e il depositario nel libro scriva il giorno e la quantità della roba riposta o estratta e con-

segnata al camerlengo per vendere o spendere, nè mai le dette tre chiavi siano in mano d'un solo, massime del camerlengo o dell'abate.

Se a taluno de suddetti ministri, o a Clemens VIII qualsisia altro, per causa necessaria da ap- Pro refor. requprovarsi dal generale, si dovesse dare un compagno dell'ordine medemo, non se gli conceda se non in ctà di venticinque anni almeno, e se non sia deputato al servizio publico; e questo, quando la comodità lo permetta, sia converso.

Le sostanze de'monasteri non siano ma- Alexander VII neggiate da' secolari, ma da quelli che han-xxv, 1661 e v, no l'abito nostro, onde da questi e non da 1650. quelli si tengano le chiavi della cantina e della piccola dispensa, e s'osservino in tale Clemens VIII materia le costituzioni di Clemente VIII De Pro refor. reguref. reg., e la Bolla De largitione munerum; però si proibisce agli abati e camerlenghi il far donativi o spesè senza licenza del loro capitolo.

Si registrino almeno ogni anno a' libri magistrali del camerlengo e scriba respettivamente tutti li conti degli speziali, fondachi, pizzicaroli, macellari, pollaroli, ed ogni altro bottegaro, dal quale si piglia in conto distintamente le robe levate con la loro tassa, acciò per la visita si possa chiaramente vedere lo stato della religione; e gli abati facciano fare un libro appartato, dove si notino tutte le robe che si piglieranno dallo speziale, protestandosi giuridicamente con lo speziale medemo, che non gli si farà buona cosa alcuna, che non sia prima notata in detto libro. Chi trasgredirà i suddetti ordini, mangi tante volte pane ed acqua in tempo di visita, quanti conti averà tralasciato, e sia privato dell'offizio.

Si rinnovino ogni anno le stime de' be- Alexander VII stiami, tanto grossi quanto minuti, nel numero e nel prezzo, e trovandosi mancamento, saranno castigati i camerlenghi severamente, e chi si aspetta. I saldi de' denari, delle grasce, e d'ogni altra cosa, fatti nelle visite e ne' capitoli, siano veri e reali, in modo che tutto si possa numerare, misurare e pesare, ed il tutto corrisponda in verità col bilancio fatto; altrimente il camerlengo e

Ord. xxi.

Ord, xxII.

depositario soggiacciano alle pene arbitrarie del padre generale. I vantaggi delle coltivazioni solite farsi da'nostri lavoratori, si facciano in un sol luogo, e più vicino che sia possibile, e si registrino al libro, nominando il luogo in particolare, e ragguagliando i loro conti, si dica distintamente che sorte di vantaggi hanno fatto e restino di fare.

Cap. xr. Dei professione.

xL. Dovendosi avere molte considerazioni nel ricevere e allevare i novizî per la consorvazione di nostra Congregazione, ordiniamo

Alexander vii che in conformità del decreto d'Alessanet Clemens VIII dro VII, fatto per la nostra Congregazione tarium, num. 33. sotto il di 1º gennaro 1656, e di Clemen-

Clemens VIII te VIII, Pro ref. reg. num. xxxIII, ct super super reception ne oteducatione receptione novitiorum & Declaratur tamen, ctc., novitiorum, per dal presidente e deputati se ne possa ricevere in que'soli luoghi che già sono assegnati o sono da assegnarsi per noviziato, secondo il numero preciso, o prescritto, o da prescriversi a'detti luoghi, e supposte le debite licenze o condizioni, che i novizi abbiano anni quindici compiti, e godano quelle prerogative che si prescrivono dal medemo Clemente VIII nel suo decreto Cum ad regularem, etc., cioè:

Modo d'esame de' novizì.

Per mezzo d'un diligente esame di chi deve approvarli, si cerchi che i novizi siano di onesti natali e d'integrità di costumi, sani di corpo ed atti al servizio di Dio e beneficio della religione, non siano contumaci della giustizia per delitto commesso, nè aggravati di debiti, nè tenuti a render cento per qualche loro amministrazione; la loro vocazione non sia per fine alcuno mondano, il che supposto non si ricevano, ma a solo oggetto di servire a Dio. I coristi siano di tal sufficienza e abilità nel sapere, che a suo tempo possano ricevere gli ordini sacri, ed i conversi sappiano almeno i misterî della santa Fede, nè questi s'ammettano che in età di venti anni. Gli oblati soliti riceversi tra noi, siano tenuti a praticar l'osservanza medema dei conversi, ai quali s'assegni per loro abitazione luogo separato dal noviziato de'coristi, e un monastero a cui siano soggetti non solo in quanto alla prova loro negli esercizi del

corpo, ma anche dello spirito, in ispecie circa l'orazione mentale, frequenza della chiesa e discorsi spirituali; anzi si i conversi, come li coristi, prima d'essere ammessi all'abito, siano diligentemente informati da chi s'aspetta della regola e costituzioni, de' tre voti essenziali e dello stato che devono professare; e vestiti che siano, facciano una confessione generale di tutta la loro vita passata.

Il noviziato abbia la propria clausura separata e distinta da quella de' professi, ed ogni novizio la sua cella ed il suo letto per dormir ciascheduno separatamente dagli altri; siavi pure una determinata abitazione per il maestro e suo compagno, e vi sia parimente, oltre le altre comodità comuni, il luogo per le conferenze e per la scuola, ove in tempo d'inverno si faccia il fuoco comune da potersi ognuno scaldare. Inoltre, per quanto è possibile, vi sia l'oratorio per istruirvi li novizi nelle cose spirituali, ed in ispecie nelle funzioni ecclesiastiche.

Non sia lecito a chi si sia, senza urgente o grave cagione, siano religiosi nostri o no, benchè ministri ed offiziali del monastero, fuori del maestro de' novizì e suo compagno, in qualsivoglia tempo entrare in noviziato; anzi il superiore stesso, quando stimi necessario qualche volta l'andarvi, abbia seco per compagno qualche seniore o padre del monastero; e la chiave del noviziato sia tenuta sempre dal padre maestro, quale vogliamo che sia presente, quando occorra che alcun novizio deve parlare a qualcheduno.

Il maestro de'novizi, siccome il compagno, quando questo sia necessario, sia eletto dal capitolo o dieta generale, ovvero infra annum dal padre generale e visitatori. Ambi siano esenti da tutti gli altri offizi e cariche, onde non possano esser impediti dalla cura e governo de'novizî. Il maestro sia sacerdote, ed in età d'anni trentacinque almeno, ed abbia non meno di dieci anni di professione. Il compagno, nelle cose spettanti alla suddetta cura, sia subordinato al maestro, non abbia meno di trent'anni, e li superiori abbiano tutta la premura che

1 Edit. Main. legit se pro sì (R. T.).

l'uno e l'altro siano adorni di dottrina e probità di vita, dediti all'orazione e mortificazione, ripieni di carità e prudenza, che abbiano congiunta l'affabilità col contegno, il zelo di Dio colla mansuetudine, affatto disgiunti da ogni passione d'animo, e specialmente dall'ira che distrugge la carità non tanto verso sè stesso che verso il prossimo, e finalmente siano tali che in omnibus se ipsos bonorum operum exemplum praebeant.

Il governo e direzione del noviziato e dei novizi sia sotto l'assoluta potestà del maestro, talmente che non sia lecito ad altri l'ingerirsi, eccettuatine i superiori maggiori e l'abate del medemo monastero.

Non sia dal maestro lasciata addietro diligenza alcuna in far praticare da'novizi la regolar disciplina, sulla riflessione dell'eccellenza di loro vocazione, dell'osservanza de' tre voti e delle costituzioni, del modo di perseverare nell'orazione, si vocale come mentale, di raffrenare i vizî e passioni illecite per via delle mortificazioni e custodia de'sensi, della purità ed esame di coscienza, della frequenza de' sagramenti, ed in specie della confessione (che vogliamo che si faccia due volte il mese almeno), della quotidiana manifestazione de' moti interni e delle tentazioni, dell'esercizio d'umiltà, e finalmente per mezzo della modestia in tutte le azioni, ad un continuo silenzio.

Al solo maestro spetti il confessare li novizî; sia però lecito al padre generale o superiore locale, se lo stimerà opportuno, una o due volte l'anno confessarli egli medemo, o deputar altro soggetto idoneo a sentir le confessioni loro; quali vogliamo che giornalmente sentano messa, e intervengano in coro a' divini offizî si diurni che mattutini.

Siano occupati li novizi talvolta in esercizî corporali, in leggere o scrivere materie spirituali, e vi frappongano qualche volta modesta ricreazione ogni settimana o due o una volta in luogo ritirato e comodo fuori del noviziato, ma sempre coll'assistenza del maestro o del compagno, quali abbiano cura particolare di non lasciar due novizi assie-

me separati dagli altri, ma in tal congiuntura non lascino d'indagare la naturale inclinazione di ciascheduno di loro.

In tempo della probazione non sia lecito a'novizî lo stare assieme nè in casa nè fuori co' professi, se non in coro e chiesa, a' divini offizi, nelle processioni e in refettorio alla refezione; si eccettuano però quei professi, quali secondo l'antica consuetudine nostra vien talvolta da' superiori giudicato 1 spediente per giusti e prudenti motivi di farli rimanere in noviziato dopo la loro professione; il che vien permesso da Clemente VIII ne' suoi decreti super receptione novitiorum, § Ad hoc tamen, etc., purchè quivi mantengano il metodo e regola di vivere de' novizî più rigoroso di quello praticano gli antichi professi, senza intervenire a'negozi pubblici del monastero, o esercitare offizî fuori dei competenti al noviziato.

Per quello che possa occorrere di bisogno a'novizì, si deputi uno di loro tra' più anziani e morigerati, quale, con l'assenso del maestro, in difetto del compagno, supplisca a tuttociò che farà d'uopo per la loro direzione; ed a questo si potrà competere l'impiego di portinaio del noviziato, e delle cose di minor conto.

Compito che sia l'anno della probazione, quelli s'ammettono alla professione, quali per mezzo d'un nuovo diligente esame saranno ravvisati capaci non solo di perfezionarsi nello spirito, ma atti alle corporali fatiche. Prima però che siano ammessi, devono esser approvati per voti segreti dalla maggior parte del capitolo del loro monastero, e secondo la relazione del suddetto capitolo siano ammessi o riprovati dalla professione, la quale non si differisca oltre al tempo suddetto, ma siano allora approvati o mandati alle case loro. Ma i conversi, De habitu conavanti di far l'anno della probazione, abbiano quattro anni almeno portato l'abito nostro, e da ciò non possano esser dispensati in alcun modo dai superiori di nostra Congregazione, e che questi in detti quattro anni non possano portare capuccio secondo l'antico nostro uso, per distinguerli da quei 1 Edit. Main. legit giudicata (R. T.).

conversi che sono nell'anno della probazione; e perchè tanto i conversi novizi quanto i conversi professi, che in avvenire si riceveranno, meglio si distinguano da'sacerdoti, nè gli uni nè gli altri possano portare il collare fuori della goletta, ma dentro, nè la tonaca talare, ma corta un palmo, cioè a mezza gamba, e dallo stato e abito di converso non possano passare a quello di corista, non solo quando sono professi, ma nè anche quando sono novizi; e se accaderà che alcun novizio nel tempo della professione fosse rifiutato da qualche monastero, non possa esser ammesso alla professione in alcun altro di nostra Congregazione, se già col tempo non devenisse più abile ad esser ricevuto.

E per maggior documento di quanto nella presente materia de novizi da noi praticar si deve, abbiamo stimato molto opportuno il metter qui per extensum il precitato decreto di Papa Alessandro VII, fatto in particolare per la nostra Congregazione:

Refertur Alenuarii MDCLVIII

« Ad propagandam in Congregatione Valxandri VII de-lisumbrosae monachorum S. Ioannis Gualdicta re, idest de berti Ordinis sancti Benedicti regularem fessis, die i ia observantiam, quae novitiorum institutioni et educationi praecipue innititur, sacra Congregatio deputata super statu regularium, de mandato sanctissimi domini nostri Alexandri Papae VII, praesentis decreti vigore designat et deputat in praedictà Congregatione Vallisumbrosae pro novitiatu monasterium S. Mariae Vallisumbrosae Fesulanae dioecesis, necnon monasterium SS. Trinitatis Florentiae, et pro professorio idem monasterium S. Mariae Vallisumbrosae. In quolibet autem ex dictis monasteriis, eadem sacra Congregatio impertitur licentiam, hac vice tantum, recipiendi decem clericos seu choristas, dum tamen haec quae sequuntur inviolate observentur: Primum iudicatur, ut in singulis dictae Congregationis Vallisumbrosae monasteriis publicetur futurum examen corum qui ad habitum probationis recipi postulaverint; omnesque ab abbate generali, duobus visitatoribus, necnon ab abbatibus Ripolis, SS. Trinitatis et S. Pancratii diligenter examinentur an sponte fir-

moque proposito et bono zelo melioris frugis et perfectioris vitae se Deo dicare velint, an potius levitate vel necessitate aut inordinato alio fine acti postulent admitti; nec cuipiam facilis tribuatur ingressus, sed probentur spiritus, si ex Deo sunt, et ad unguem serventur ea quae sanctus pater Benedictus praescribit in regulâ, cap. LVIII De disciplina suscipiendorum fratrum, seduloque inquirant, an sint mente et corpore sani, ex legitimo matrimonio et honestis parentibus nati, conditione liberi, et in aetate legitimâ constituti, ut saltem decimum quintum annum expleverint, grammaticalibus rudimentis instructi, non excommunicati, non alterius Congregationis professi, nullà vulgari infamià maculati, de nullo errore suspecti, non criminosi, non aere alieno gravati, vel reddendae alicuius administrationis rationi obnoxii; et summatim, recipiendi omnes eas conditiones habeant, quae in sacris canonibus, Summorum Pontificum constitutionibus et decretis, praesertim sanctae memoriae Clementis Papae VIII. et in regulâ praescribuntur. Recipiendorum autem qualitates per fidedignorum hominum testimonium probentur, antequam ad habitum admittantur; et idonei reperti, infra numerum ut supra concessum, ab iisdem abbate generali, duobus visitatoribus et tribus praenominatis abbatibus praeeligantur, et per vota secreta approbentur; sicque approbati, unâ cum litteris testimonialibus approbationis manu proprià eorumdem examinatorum subscriptis ac iuramento firmatis obsignatisque, transmittantur ad abbatem monasterii seu novitiatus, qui tum demum, et non prius, eosdem praeelectos et approbatos ad habitum probationis suscipiat; et finito tempore novitiatus, congreget de more capitulum patrum, eosque de cuiusque novitii qualitatibus edoceat. Et abbas quidem monasterii SS. Trinitatis novitios in suo monasterio susceptos, cum litteris testimonialibus sui capituli quod annum probationis peregerint et laudabiliter se gesserint, transmittat ad praenominatum abbatem monasterii S. Mariae Vallisumbrosae, qui tam sic transmissos, quam alios in suo monasterio receptos, quos una cum suo capitulo habiles invenerit, iuxta constitutiones eiusdem Congregationis, ad professionem admittat, sub exactà tamen vità communi ad praescriptum regulae, non obstante quavis laxiore consuctudine seu potius corruptelâ in contrarium introductă, servatăque formă sacrorum canonum, Concilii Tridentini et constitutionum apostolicarum, ac praecipue decretorum eiusdem Clementis VIII. Quod si aliquem ex dictis novitiis ante professionem a religione discedere aut expelli contigerit, alius in eius locum subrogari possit, dummodo tamen in omnibus servetur forma superius praescripta. Sed et illud cavendum omnino erit, ne a volentibus ingredi religionem, pro ipsorum ingressu, nec post susceptum habitum probationis pro admissione ad professionem, vel alio quocumque praetextu, excepto victu et vestitu novitii illius temporis quo in probatione est, ab ipso vel eius parentibus aut propinquis vel curatoribus aliquod accipiatur, sub poenis per sacros canones et Tridentinum Concilium statutis. Ceterum, ut praedicti novitii postquam in professorum numerum ut praefertur recepti fuerint, melius in bono spiritu regularisque disciplinae observantia stabiliantur et confirmentur, statim post professionem emissam collocentur in professorio ut supra designato, ab eâ, quae novitiorum est atque antiquorum professorum, habitatione disiuncto et separato. Ita tamen ut si praedicta religio, ex suarum constitutionum seu institutionum vigore, maioris temporis cursu novos professos intra novitiatum detinere consuescat, illis in hac parte minime derogatum esse intelligatur. Et nihilominus permittitur superioribus ut id ipsum facere possint, si rationi ac religioni magis expedire iudicaverint. In quo quidem professorio degant sub regulis et modo vivendi adhuc strictiori, quam servent antiquiores professi, ita ut nec in negotiis conventûs se intromittere, nec communibus tractatibus interesse, neque alterius exterioris obedientiae officium exercere debeant, ibique permaneant quousque ad aetatem sacris ordinibus suscipiendis sufficientem pervenerint, vel saltem per

triennium post professionem; quo etiam tempore poterunt, quinimo et debebunt, litterarum studiis operam navare sub directione et regimine superioris, qui eas qualitates habeat, quibus novitiorum magistrum praedictum esse oportet, quemadmodum ipsius Clementis decreto provide sancitum est. Porro in praedictis duobus monasteriis pro novitiatu assignatis, nec superior, nec novitiorum magister, nec familia religiosorum constituatur vel amoveatur, nisi ab ipsomet generali una cum visitatoribus, neque in eis collocentur nisi religiosi graves, devoti, exemplares, et regularis observantiae ac puritatis regulae studiosi. Praecipue vero caveatur, ne ibi ponatur aliquis, qui non consentiat servare vitam communem, quae in praedictis monasteriis ad regulae praescriptum exacte observetur; indeque amoveantur, qui tam sanctae ordinationi contradicere aut quoquo modo se opponere ausi fuerint. Ad extremum, postquam novitii in professorum numerum, ut supra, cooptati fuerint, superiores regulares, ad quos pertinet, illico sacram Congregationem edoceant, suprascripta omnia et singula fuisse ad unguem adimpleta et executioni demandata. Alioquin, poenas in memoratis decretis Clementis VIII felicis recordationis statutas se subituros, ac novas licentias recipiendi novitios nequaquam fore impetraturos, certo sciant. Non obstantibus, quoad praemissa omnia et singula, constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon praedicti Ordinis statutis, consuetudinibus et privilegiis, ceterisque contrariis quibuscumque. Datum Romae, die i ianuarii MDCLVIII ».

XLI. Ordiniamo parimente, che, secondo la Cap. XLI. Che determinazione del sacro Concilio di Trento, posa partire sess. xxv, cap. iv De regul., e di Clemen-dal suo monato del VIII. Des post suo ri l'acceptante del suo monato del vivi del VIII. Des post suo ri l'acceptante del suo monato del vivi del VIII. Des post suo ri l'acceptante del vivi de te VIII, Pro ref. regularium, num. xix, non superiori. sia monaco o converso che ardisca sotto qualsivoglia colore o pretesto assentarsi dal suo monasterio senza espressa licenza in scriptis del padre presidente o del proprio prelato, o altro suo superiore; e quando alcuno prendesse aggravio, o per altra cosa rilevante, onde creda che non se gli possa negar il ricorso a' suoi superiori, deva non-

dimeno questo tale significare prima con lettere al padre generale la causa del suo ricorso; ed essendogli da lui denegato, gli sia lecito far il medemo coll'eminentissimo protettore della Congregazione; ma non ottenendo con tutto ciò da loro la licenza, come di sopra, non possa in modo alcuno partire dal proprio monastero, altrimenti sia con rigore castigato di carcere, privazione di voce, o altre pene ad arbitrio del padre presidente o del capitolo generale, salvando sempre, ove d'uopo sia, gli ordini delle presenti constituzioni. E se alcun monaco professo starà per tre giorni continui assente dal suo monastero senza la licenza suddetta, s'intenda esser fuggitivo, e non possa egli nè gli scacciati dalla Congregazione esser ricevuti in essa, se non di consenso del capitolo generale, o del presidente e visitatori, servata la forma della regola e sue dichiarazioni, che come novizio stia nell'ultimo luogo per un anno, facendo di nuovo tutto il corso della scala.

De accessu ad monasteria mo-

Nessuno abbia ardire d'andare a' monasteri di monache, anche ne'casi permessi da' decreti della sacra Congregezione dei vescovi e regolari, senza licenza in scriptis Alexander VII del padre generale e visitatori, sotto le pene

Ord. xiv, 1661. tassate da' Sommi Pontefici e da' sacri ca-

Clemens IX noni, ed in specie dalla felice memoria di do monialibus. Papa Clemente IX nel suo decreto sopra questo punto, a'quali si abbia particolar attenzione, e di più sotto pena d'un mese di carcere, con digiuni in pane ed acqua.

Cap. xLII. Che vori esterni.

xlu. Considerandosi finalmente con quanta nessuno possa facilità sogliano alcuni per vari accidenti ricorrere a'favori esterni, e di quanto scandalo ciò sia e pregiudizio dell'onor di Dio e della giustizia, ed osservanza degli ordini delle religioni bene instituite, comandiamo che nessuno di nostra Congregazione, di qualsivoglia grado, stato e condizione si sia, ardisca sotto qualsivoglia colore o pretesto ricorrere, o per sè o per altri, ad altri favori che a quelli di superiori della Congregazione, giusta la Bolla di Clemente VIII, che comincia Ambitiosa, etc., la qual bolla si legga a mensa una volta l'anno almeno in tempo di visita, e li tante volte citati | pag. 276 et seq. (R. T.).

decreti d'Alessandro VIII<sup>1</sup>, quale vuole che chiunque ricorrerà o per sè o per altri a qualsivoglia favore esterno di persona secolare o ecclesiastica di qualsivoglia grado o dignità si sia, anco cardinalizia, e che non porti abito della religione, per conseguir dignità, onori, offizì, gradi, e qualsivoglia altra cosa della Congregazione, ne sia ipso facto riputato indegno, privo di voce attiva e passiva in perpetuo, ed inabile alle medeme e simili dignità, grado ed offizì. E gli elettori ancora incorrano nelle pene tassate dalla medema Bolla, la quale in tutte le sue parti sia inviolabilmente osservata.

Ma se ciò succedesse per varì accidenti che possono diversamente occorrere, il definitorio in capitolo generale, o il padre presidente e visitatori infra l'anno, ne facciano quella dimostrazione che in loro coscienza giudicheranno convenire alla qualità del fatto.

#### CONSTITUZIONI

Regula S. Be-nedicti, et ad

DELLA CONGREGAZIONE DI VALLOMBROSA. eam declaratio-

#### PARTE II

spettante al governo morale, o dichiarazione della regola di S. Benedetto.

# NEL NOME DI NOSTRO SIGNOR GESU' CRISTO

Incomincia il prologo della regola del nostro santissimo padre Benedetto, abate, confessore insigne, e padre de' monaci.

Ascolta 2, figliuolo, i precetti del maestro, Prologus reed inchina l'orecchia del cuor tuo, e volontieri accetta l'ammonizione del pietoso padre, ed efficacemente mettila in opera, acciocchè per la fatica dell'obbedienza ritorni a colui dal quale per pigrizia d'inobbedienza ti eri partito. A te dunque è indirizzato il parlar mio, chiunque tu sii, il quale, rinunziando alle proprie volontà, prendi le fortissime e lucidissime armi dell'obbedienza per servire al signore Gesù Cristo, vero re. Primieramente dimanda con instantissima orazione a Dio, che da lui si con-

- 1 Male edit. Main. legit VIII (R. T.).
- 2 Confer ipsam regulam S. Benedicti latine editam in Bull. Rom. nostrae edit., tom. xix,

duca a perfezione tutto quel che di bene incominci a fare; che esso, il quale si è degnato computarci nel numero de'suoi figliuoli, non si abbia giammai a contristare per le nostre male operazioni, perchè in tal modo dobbiamo sempre obbedirgli per li suoi beneficì concessici, che non solamente come adirato padre privi dell'eredità noi suoi figliuoli, ma nè anche come terribile signore, provocato dai nostri mali, ci condanni come pessimi servi alla perpetua pena, non l'avendo noi voluto seguire alla gloria.

Leviamoci su dunque finalmente, destandoci la Scrittura con dire: «È oggimai ora che ci leviamo dal sonno, ed aperti gli occhi nestri al lume divino, attentamente udiamo di che ci avvertisca la divina voce, la quale ogni giorno ci chiama dicendo: « Se voi oggi udirete la voce sua, non vogliate indurire li vostri cuori»; e in altro luogo: « Chi ha orecchie da udire, oda quello che dice lo Spirito Santo alle chiese ». E che dice? « Venite, figliuoli, uditemi, che v' insegnerò il timore del Signore, correte mentre avete il lume della vita, acciocchè le tenebre della morte non vi comprendano ». E cercando il Signore fra la moltitudine del popolo il suo operaio, di nuovo gli dice: « Chi è quell'uomo il quale vuole aver vita, e desidera vedere i giorni buoni? » Il che se tu udendo, risponderai : lo son quello : ti soggiunge Iddio: « Se tu vuoi aver vita vera e perpetua vita, raffrena la lingua tua dal male, e le tue labbra non parlino inganno; partiti dal male ed opera il bene; cerca la pace e sèguita quella, e quando queste cose fatto avrete, gli occhi miei saranno sopra di voi, e l'orecchie mie intente a'vostri prieghi, e prima che m'invochiate dirò, eccomi a voi presente ». Qual cosa dunque, fratelli carissimi, ci può esser più dolce di questa voce del Signore, che a tanto bene c'invita? Ecco ch'esso per sua pietà ci mostra la via della vita.

Succinti adunque di fede, d'osservanza di buone opere i nostri lombi, e calzati i piedi nella preparazione dell' Evangelio della pace, camminiamo in modo per le sue vie, che meritiamo vedere Colui che ci ha chiamati

nel suo regno. Nel tabernacolo del cui regno se vogliamo abitare, è da sapere che non vi si perviene se non per via delle buone operazioni. Ma dimandiamo al Signore, dicendogli col Profeta: «Signore, chi abiterà nel tabernacolo tuo, ovvero chi riposerà nel tuo santo monte »? Dopo la quale interrogazione, udiamo, fratelli, il Signore, che risponde e ci mostra la via d'esso tabernacolo, dicendo: « Chi cammina senza macchia ed opera la giustizia; chi parla la verità nel suo cuore, nè faccia inganni colla sua lingua; chi mai non fece male al prossimo suo, e non l'ha ingiuriato di parole »: quello che discacciando dagli occhi del suo cuore il maligno demonio con ogni sua cattiva persuasione che gli suggerirà, lo ridusse a niente, e prese li principi delle perverse cogitazioni e spezzolle in Cristo; quelli ancora che, temendo il Signore, non si levano in superbia d'alcuna buona opera che facciano, ma pensando, i beni, che in sè sono, non poter essere da loro ma dal Signore, magnificano lui che ciò opera, dicendo col Profeta: «Non a noi, Signore, non a noi, ma dà gloria al tuo nome ». Siccome anco san Paolo apostolo nessuna cosa di sua predicazione attribuiva a sè, ma diceva: « Per grazia di Dio sono quello ch'io sono »: ed il medesimo dice: « Chi si gloria, si glorii nel Signore ». Onde anche il Signore stesso nell' Evangelio dice : « Chi ode queste mie parole e le mette in opera, sarà da me assomigliato al saggio uomo che edificò la sua casa sopra la ferma pietra; vennero i fiumi, soffiarono i venti, e diedero con impeto in quella casa, e non cadde, perchè era fondata sopra la pietra». E così queste cose operando, il Signore ogni giorno aspetta che noi con fatti buoni rispondiamo a queste sue sante ammonizioni; e non per altro ci sono prolungati i giorni della presente vita e ritardati, se non perchè ci rammendiamo', dicendo l'Apostolo: « Or non sai tu che la pazienza di Dio ti adduce a penitenza»? Onde il Signore dice: « Io non voglio la morte del peccatore, ma si bene che egli si converta e viva ».

1 Edit. Main. legit raccomandiamo (R. T.).

Avendo nei dunque, fratelli, dimandato al Signore, chi sarà abitatore del suo tabernacolo, abbiamo udito il precetto d'abitarvi. Però se adempiremo l'offizio di siffatto abitatore, saremo eredi del regno de cieli. Dobbiamo pertanto preparare i cuori e corpi nostri per militare alla santa obbedienza di comandamenti, e quello che per noi stessi naturalmente non possiamo, preghiamo il Signore che faccia ci sia amministrato dall'aiuto della sua grazia; e se vogliamo fuggir le pene infernali ed arrivare alla perpetua vita, ora, mentre ce n' è tempo conceduto, e siamo in questo corpo ed abbiamo comodità di fare tutte queste cose, mediante questa vita2 di luce, si deve correre ed operare adesso tutto quello ci abbia ad essere utile in perpetuo.

Abbiamo dunque a costituire la scuola del servizio del Signore, nel che fare speriamo non avere ad ordinare alcuna cosa nè aspra, nè grave: ma se pure, dettando ciò la ragione ed il volere dell'equità, in alcuna cosa si procedesse alquanto più strettamente per emendazione de' vizì e conservazione della carità, non ti sgomentare, e non ti perdere d'animo per questo, nè voler fuggire, spaventato dalla paura, la via della salute, la quale non si deve altrimenti che con angusto principio incominciare. Ma nel processo del vivere spirituale e della Fede, dilatato che s'è il cuore, con una ineffabile dolcezza d'amore si corre per la via de' comandamenti di Dio, e così perseverando nella sua dottrina, senza mai partirsi dalla scuola e magisterio suo, nei monasteri insino alla morte, partecipiamo delle passioni di Cristo, mediante la pazienza, acciocchè meritiamo essere consorti del suo regno. Amen.

#### Prologo delle dichiarazioni.

Ammaestrati dalla santa instruzione della Ubi de scopo et firmitate har regola, che li abati in tal modo temperino num, cum abo- e dispongano le cose, che l'anima salvino, constitutionum. e quello che fanno i monaci, lo facciano

Bull. Rom. - Vol. XXI,

senza mormorazione, e tal sia del superiore la discrezione, ed il medemo in ogni cosa, che i ferventi abbino da desiderare, ed i deboli non si arretrino: dichiareremo alcuni passi della regola, modificando quelle cose, che ai tempi nostri sembrano aspre, componendo alcuni modi di vivere, acciocchè nella nostra Congregazione si vegga l'uniformità nelle cose esteriori, e si conservi la concordia interiore. E per tanto ordinia- Alexander VII mo, che da ciascuno di nostra Congrega-Ord. 11, 1661. zione s'osservi la regola secondo le presenti dichiarazioni puntualmente, ed in quelle cose, che per desuetudine o scarsezza di monaci si renda men facile l'osservanza, il tutto si rimetta in pristinum, anche dove son pochi.

Per dare alle presenti costituzioni tutto il vigore, deroghiamo, rivochiamo, cassiamo ed annulliamo tutte le altre costituzioni a questa antecedenti, siccome ogni e ciascheduna ordinazione fatta dal capitolo generale o dal generale e visitatori fuori del capitolo generale nei tempi andati, e non vogliamo che alcuno di nostra Congregazione sia obligato a veruna costituzione fatta in qualunque modo e tempo, eccetto che alle presenti; proibendo inoltre a qualsisia di nostra Congregazione eziandio all'abate generale, al definitorio, anzi al medesimo capitolo generale, il poterle in modo alcuno esplicare, interpretare, snervare o mutilare, particolarmente in quanto riguardano i de- Clemens VIII, creti e costituzioni di Clemente VIII in esse num. 38. contenuti, esortando col medesimo Sommo Pontefice i superiori a ben riflettere al debito e ragione che nel giorno estremo render devono a Dio del gregge alla custodia loro raccomandato, onde lor tocca invigilare che sia inviolabilmente osservata la santa regola e costituzioni, in specie per quanto concernono all'orazione mentale, silenzio, digiuni e capitolo delle colpe (quale si faccia ogni sabato), e gli altri, spirituali esercizî, essendo indubitato, che questi sono la vera base per innalzare e dilatare il regolare edifizio: ed acciochè meglio e con profitto maggiore ne sorta l'intento, sarà molto a proposito che i superiori, o da sè o per

<sup>1</sup> Edit. Main. legit sia (R. T.).

<sup>2</sup> Forsan via; lat. viam (R. T.).

altri, facciano alla giornata qualche discorso in materia d'osservanza e disciplina regolare.

## Incomincia la regola del padre S. Benedetto.

CAP. I. — Dei generi, ovvero vita de'monaci.

Quatuor monachorum -

È cosa manifesta, che si ritrovano quattro sorti di monaci. La prima delle quali è quella dei cenobiti, cioè la monasteriale, la quale milita sotto regola, ovvero abate. Dappoi la seconda sorte è quella degli anacoreti, cioè degli eremiti, li quali, non per fervore di conversazione noviziale, ma per lunga prova prima fatta nel monistero, hanno imparato (ammaestrati dall'aiuto di molti) combattere contro il demonio, e come già bene instruiti nella moltitudine de' fratelli, con l'aiuto di Dio possono combattere da solo a solo senza consolazione o aiuto altrui colla sola mano ovvero braccio proprio contro i vizî della carne e delle cogitazioni. Ma la terza sorte sozzissima dei monaci è quella de' sarabaiti, i quali non essendo approvati da regola alcuna, nè dall'esperienza, maestra di tutte le cose, come oro nella fornace, ma mollificati secondo la natura e similitudine del piombo, ancora conservando coll'opere fede al secolo, sono manifestamente conosciuti per uomini, che mediante il segno che portano di religiosi mentono a Dio; li quali sarabaiti a due a due, a tre a tre, ovvero ancora soli, senza pastore, standosi serrati non negli ovili del Signore, ma nei loro proprì, hanno per legge il piacere dei loro desideri, dicendo tutto quello che si hanno pensato o eletto essere santo, e quello non esser lecito che a loro non piace. La quarta sorte poi de'monaci è quella de' girovagi, i quali, tutta la vita loro, vanno per diverse provincie, albergando tre o quattro di per le celle di diversi, e sempre son vagabondi ed instabili, e servendo a propri desideri e dilettazioni della gola, sono in tutto e per tutto peggiori dei sarabaiti; della misera condizione de'quali Laus cocco. tutti, meglio è tacere che parlare. Lasciati dunque tutti questi addietro, coll'aiuto del Signore veniamo ad ordinare la fortissima sorte dei cenobiti.

bitarum.

1 Edit. Main. legit quel pro qual (R. T.), 2 Edit. Main. legit è (R. T.).

# Dichiarazione del capitolo I.

An. C. 1704

Perchè il padre S. Benedetto fa menzione Ad declinandi quattro sorti di monaci, e il Concilio das lites de pri-Tridentino, per ovviare alli scandali, rimette congregationum initia. agli Ordinari le determinazioni delle liti in causa di precedenza; però, acciochè per ignoranza non siano causati simili scandali, quando li monaci di nostra Congregazione si trovano in compagnia d'altri religiosi, abbiamo posto qui brevemente di qual<sup>1</sup> tempo qualunque religione ebbe origine.

- S. Benedetto fiori negli anni del Signore 500 e morì nel 586; fu institutore delli monaci neri, quali si chiamano Congregazione Cassinense, altrimenti di S. Iustina, e volgarmente di S. Benedetto.
- S. Romualdo fiori negli anni del Signore 1000, e nel 1012 edificò il sacro eremo di Camaldoli, capo dell'Ordine e Congregazione Camaldolense, mori nel 1027, alli 19 di giugno, d'età anni 120; dei quali, cento ne spese in servizio del Signore.
- S. Giovanni Gualberto, fondatore dell'Ordine di Vallombrosa, nacque nel 1485, prese l'abito monastico nel 1005, e<sup>2</sup>, stato alcun tempo con S. Romualdo nell'eremo di Camaldoli, se ne venne a Vallombrosa, e fondò detto monastero, e nel 1030 fu eletto abate generale di tutto l'Ordine, e nel 1073 passò a vita eterna.

L'Ordine degl'Umiliati cominciò nel 1017. e nel 1020 fu approvato.

L'Ordine dei Certosini fu fondato nel 1076 da S. Bruno, tedesco di Colonia.

L'Ordine Cisterciense ebbe origine nel 1098 fondato dall'abate Stefano, e dilatato da S. Bernardo.

L'Ordine dei Celestini cominciò negli anni del Signore 1290, fondato da S. Celestino Papa V.

L'Ordine di Monte Oliveto cominciò circa gli anni 1380.

E di qui potranno sapere i nostri monaci, che ordine abbiano a tenere nella precedenza.

CAP. II. — Quale debba essere l'abate.

L'abate, che è degno d'esser propo-

stitiam sectetur.

Iesu Christi in sto al monisterio, sempre si deve ricordare come è nominato, e con fatti adempire il nome del maggiore, perciocchè si crede che egli tenga in monasterio il luogo di Cristo, poichè col nome di lui è chiamato, dicendo l'apostolo: «Voi avete ricevuto lo spirito d'adozione di figliuoli, nel quale noi chiamamo Dio abba, cioè padre ». Per tanto l'abate non deve nè insegnare, nè ordinare, nè comandare alcuna cosa, la quale sia fuori del comandamento del Signore; ma il suo comandare, il suo insegnare sporga sempre nella mente dei suoi discepoli fermento di divina giustizia. Ricordisi<sup>2</sup> sempre l'abate, che dinanzi al tremendo giudizio di Dio si farà esame della dottrina sua, e dell'obbedienza dei discepoli; e sappia che è imputato a difetto e colpa del pastore quel manco d'utile, che il padre di famiglia potrà nelle sue pecorelle ritrovare; ed allora solamente sarà libero, quando averà posta ogni diligenza d'intorno all'inquieto ed inobediente gregge, ed alle loro insieme3 operazioni. Per il che esso pastore assoluto nel giudizio di Dio potrà dire insieme col Profeta al Signore: « Io non ho nascosta la giustizia tua dentro al cuor mio, ma ho detto e pronunziato la verità tua ed il tuo salutare; ma essi, non ne facendo conto, m'hanno dispregiato »: ed allora finalmente alle pecore inobbedienti alla cura del proprio pastore, sarà data per pena gravissima Doceat verbis morte. Quando dunque alcuno riceve il nome d'abate, bisogna che con doppia dottrina governi i suoi discepoli, cioè più con fatti che con parole dimostri tutte le cose buone e sante, proponendo con parole i comandamenti di Dio ai discepoli che sono capaci, ed ai duri di cuore, e ai più semplici con opere e con effetti. E tutte le cose che condannerà ai suoi discepoli come cattive, mostri ancora nei suoi proprî fatti, che elle non si devono fare in alcun modo;

et exemplis.

acciocchè predicando esso ad altri, non sia ritrovato colpevole, e peccando lui, Dio non gli abbia a dire: « Perchè mostri tu le mie giustizie, e pronunzii colla tua 1 bocca il testamento mio, avendo tu in odio la disciplina, gettando dopo te i miei ragionamenti? » E: Tu, che vedevi una festuca nell'occhio del tuo fratello, nell'occhio proprio non vedesti il trave ».

Non sia da lui nel monisterio fatta diffe- Omnes aeque renza da persona a persona. Non sia l'uno diligat, sed eopiù amato che l'altro, eccetto quello che tondat. egli troverà essere migliore degli altri nell'opere buone ed obbedienza. Non sia preposto il nobile a quel che si converti essendo servo, se non vi fosse qualche ragione; il che se parerà all'abate che la giustizia ciò ricerchi, faccialo, e faccia il medesimo in ciascun ordine; altrimenti tengano tutti li proprî luoghi: imperocchè, o servo o libero, tutti siamo una cosa stessa in Cristo, e tutti sotto a un medesimo Signore abbiamo una eguale milizia e servitù; perchè non è appresso Dio eccezione di persone, ma solamente in questo appresso a lui siamo<sup>2</sup> differenziati, se migliori degli altri nelle buone opere ed umili siamo ritrovati. Egualmente dunque tutti siano amati dall'abate, ed una disciplina medesima sia ministrata a tutti secondo i meriti.

Deve dunque l'abate nella sua dottrina sempre servare quell'apostolica forma, nella quale si dice: « Riprendi, prega, correggi »; cioè mescolando tempi con tempi, e lusinga con minacce, dimostri la severità del maestro ed il pietoso affetto del padre, cioè duramente riprenda 3 gl'indisciplinati ed inquieti, e dolcemente preghi gli obbedienti, mansueti e pazienti, acciocchè sempre bene operando, vadano di bene in meglio. Ma di questo in particolare l'avvertiamo, che riprenda e corregga i negligenti e dispregiatori. Non dissimuli, nè faccia vista di non vedere i peccati dei delinquenti, ma tolga e sbarbi dalle radici, meglio che può, i vizì tosto che cominciano a nascere, ricordan-

<sup>1</sup> Videtur legendum sparga (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit Ricordasi (R. T.).

<sup>3</sup> Forsan insane; lat. morbidis (R. T.).

<sup>1</sup> Edit. Main. legit sua (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit siano (R. T.).

<sup>3</sup> Edit. Main. legit prenda (R. T.).

dosi del pericolo di Eli sacerdote di Silo. Per la prima dunque e seconda ammonizione corregga con parole quelli che sono di migliore capacità e di costumi più gravi, raffrenando e castigando con battiture, ovvero altre afflizioni corporali, li perversi, duri, superbi ed inobbedienti in esso principio del peccato, sapendo, che è scritto: « Lo stolto non si corregge per parole »: ed altrove: « Batti il tuo figliuol colla verga, e libererai l'anima sua dalla morte ». Devesi ricordare sempre l'abate chi egli sia, e come è nominato, e sapere che più si richiede da quello a cui più è commesso. Sappia ancora quanto difficile ed ardua cosa ha ricevuto, avendo preso a reggere anime e servire ai costumi di molti, e che bisogna alcuni correggere con lusinghe, ed altri con persuasioni. E si fattamente a tutti si accomodi e si conformi e secondo la qualità ed intelletto di ciascuno, che non solamente non patisca danno alcuno delle pecorelle a sè commesse, ma abbia più tosto a rallegrarsi dell'accrescimento del suo buon gregge.

Magis animastudiosus sit.

Ma sopra tutto guardi, che dissimulando, rum, quam ter-restrium rerum ovvero poco stimando la salute delle anime a sè commesse, non abbia maggiore sollecitudine delle cose transitorie, terrene e caduche, che di esse anime; ma sempre pensi che ha preso a reggere anime, delle quali ne ha da render conto; ed acciocchè forse non possa allegar in sua scusa la povertà del monistero, ricordisi che è scritto: « Cercate primieramente il regno di Dio e la giustizia sua, e tutte le altre cose vi saranno aggiunte ». Ed in altro luogo: « Niente manca a coloro che temono Dio ». E sappia che chi ha tolto a reggere anime, deve prepararsi a renderne ragione, e quanto numero di fratelli vedrà avere sotto la sua cura, sappia per certo che nel di del giudizio ha da render ragione di tutte le anime loro, e della sua parimente. E così temendo sempre il futuro esamine del Pastore circa le pecorelle a lui commesse, ed avendo cura e tenendo conto de' fatti d'altri, diviene sollecito circa li fatti propri, e somminimonizioni, si fa egli stesso ancora emendato dai proprî vizî.

CAP. III. — Del chiamare a consiglio i fratelli.

Quante volte occorre che si abbiano a la rebus gefare cose d'importanza nel monastero, tur consilium l'abate convochi tutta la Congregazione, e unus abbas depoi proponga egli stesso quello che s'ha da finiat. trattare, ed udendo il consiglio de' fratelli, tratti appresso di sè e faccia quello che giudicherà più utile; e pertanto diciamo che tutti siano chiamati al consiglio, perchè spesso il Signore rivela al più giovane quello che è meglio. Ma siffattamente i fratelli diano il loro consiglio, e con ogni soggezione d'umiltà, che non presumano con ostinazione difendere il loro parere; ma piuttosto il tutto dipenda e sia rimesso nell'arbitrio dell'abate, ed in quello ch'egli giudicherà più utile, tutti l'obbediscano. Ma siccome è cosa conveniente che il discepolo obbedisca al maestro, così a lui conviene tutte le cose disporre provvidamente e giustamente; in ogni cosa dunque seguitino tutti la regola come maestra, nè da lei niuno temerariamente si parta. Nessuno nel monastero segua la volontà del proprio cuore, nè alcuno presuma contendere ostinatamente con il suo abate nè dentro nè fuori del monastero, e se pure alcuno ciò presumesse di fare, soggiaccia alla disciplina regolare; nondimeno esso abate faccia tutte le cose col timore d'Iddio ed osservazione della regola, sapendo di avere senza dubbio a render conto di tutti i suoi giudizi a Dio giustissimo giudice. Ma dovendosi trattare alcuna cosa di manco importanza in utilità del monastero, usi il consiglio solamente de' seniori, secondo che è scritto: « Fa tutte le cose con consiglio, e non ti pentirai dopo il fatto».

Dichiarazione del capitolo III.

Dove dice, cosa d'importanza, dichiariamo Quae sint netra le cose d'importanza, nelle quali si abbas aliorum debbano ricercare i voti di tutto il conven-consilio uti coto, come il ricever monaci alla professione, conferir benefici, far sindaci o procuratori, strando emendazione ad altri colle sue am- locazioni per molto tempo, permutazioni di

otia in quibu**s** 

beni immobili ovvero di cose mobili preziose, compre ed alienazioni de'beni immobili, e finalmente tutte quelle cose, quali, secondo li sacri canoni, non sarebbero di alcun valore se fossero fatte senza il consenso del capitolo del convento. Fra quali dichiariamo essere ancora i beni e feudi a livello, quando ancora ritornassero al monastero e si avessero a vendere. In questo dunque, e simili, vogliamo che l'abate sia tenuto a conferire la causa prima a'seniori, e bene esaminata, di loro consentimento la propongano a tutto il capitolo del convento, e se giudicheranno risultare in evidente utilità del monastero, siano tenuti notificare il tutto al presidente e visitatori, ed impetrarne licenza, salvando sempre in dette cose il beneplacito della Sede Apostolica; ma se tali cose fossero di manco importanza della valuta di venticinque scudi d'oro, allora dichiariamo bastare il consenso del capitolo del convento.

Dove dice, l'abate convochi, dovunque nella regola si fa menzione dell'abate, dichiariamo il medesimo intendersi in ogni cosa dei priori quali domandiamo abaziali, e finalmente di tutti quelli che nel loro monastero sono superiori.

Dove dice, usi il consiglio de' seniori, li seniori dichiariamo oltre al prelato siano i priori o vicarî suoi, decani, ministri, cellerari, e titolari dove ne fossero; ma nei monasteri piccoli li seniori si chiamano tutti i sacerdoti.

Dove dice, alcuna cosa minore, dichiariamo le cose minori, quali l'abate può fare col consiglio solo de' seniori, esser frutti annuali, far viaggi lunghi, fabbriche non notabili, nè contrarie alla proibizione di Alessandro VII, che proibisce il murare in alcun luogo senza espressa licenza in scriptis del padre generale e visitatori, eccettuatine i risarcimenti necessari da approvarsi da tutto il capitolo del monastero, sotto pena ad arbitrio del padre generale, o altre simili cose, delle quali si fa menzione nelle costituzioni e dichiarazione di nostra Congregazione, che i prelati non le possano fare senza il consiglio de' seniori,

e licenza del presidente e visitatori; e se alcuna cosa si troverà fatta fuora contra del detto ordine, vogliamo sia irrita e vana e di nessun valore, e il prelato, o altra persona che sarà in colpa, sia ripreso e castigato ad arbitrio de'suoi superiori, secondo che sarà grave, o manco, o più grave. Et acciocchè più liberamente ciascuno possa dire il parer suo, ordiniamo, che quando si trattano le cose di qualche persona in capitolo conventuale, ovvero ancora in definitorio e capitolo generale, non solamente siano esclusi quelli di cui si tratta la causa, ma anco i consanguinei fino al terzo grado exclusive, ancorchè fossero definitori. E se si troverà che alcuno riveli le cose trattate nel consiglio de'seniori, del che ne 1 esca o possa uscir scandalo, vogliamo che tanti mesi sia escluso del consiglio o capitolo, e tante volte dica sette salmi in refettorio inginocchioni, quante volte in questo avrà errato, ed oltre a questo, secondo la gravità dello scandalo, sia castigato da'superiori suoi. E se il prelato avesse peccato in questo, sia tenuto in coscienza dire tutto un salmista. benchè segretamente, e stiano in pericolo d'esser castigati dal presidente o loro superiori; ed acciocchè nessuno per ignoranza sia scusato, ordiniamo, che qualunque volta si tratterà cosa alcuna, o si proponga negozio alcuno da farsi, prima si venga alla terminazione, si legga qualunque costituzione fatta sopra tal materia; il che maggiormente vogliamo che si osservi nelle cose da terminarsi per definitorio e capitolo generale.

# CAP. IV. — Quali siano gli instrumenti delle buone opere.

Avanti ad ogni altra cosa, amare il si- De mediis et gnore Iddio con tutto il cuore, con tutta instrumentis bol'anima e con tutta la virtù; dappoi amare il prossimo come sè medesimo; non ammazzare; non far adulterio; non commettere furto; non fare falsa testimonianza; onorare tutti gli uomini; non fare ad altri quello non vuole sia fatto a sè; rinunciare sè medesimo per seguitare Cristo; castigare il corpo; non abbracciare le delizie; amare 1 Edit. Main. legit non pro ne (R. T.).

il digiuno; ricreare i poveri; vestire il nudo ; visitare l'infermo ; sepellire il morto ; sovvenire i tribolati; consolare gli afflitti; farsi alieno dalle azioni ed opere del secolo; niuna cosa preporre all'amore di Cristo; non trattare i in opere l'ira, nè riservare tempo all'iracondia; non tenere inganno dentro al cuore, nè dare la pace falsa; non lasciare mai la carità; al tutto non giurare, acciocchè non incorra in spergiuro; proferire la verità col cuore e colla bocca; non rendere male per male; non far ingiuria, ma con pazienza sopportare le ingiurie fatte; amare gl'inimici; non rimaledire, ma piuttosto benedire quelli che ci maledicono; sostenere persecuzioni per la giustizia; non esser superbo; non dedito al vino; non molto mangiatore; non sonnolento; non pigro; non mormoratore; non detrattore; a Dio solo commettere le sue speranze; vedendo l'uomo in sè alcun bene, non a sè, ma l'attribuisca a Dio; ma il male sappia sempre essere stato fatto da sè, e a sè lo reputi; temere il di del Giudizio; avere spavento del fuoco infernale; desiderare la vita eterna con ogni affetto spirituale; aver ogni giorno la considerazione della morte dinanzi agli occhi; custodire ad ognora le azioni della sua vita; avere per certissimo che Iddio in tutti i luoghi ci risguarda; di subito che vengono i mali pensieri al cuore, percuoterli a Cristo; custodire la propria bocca da ogni male e cattivo parlare; non amare il troppo parlare; non dire parole vane o atte a far ridere; non amare il molto ovvero dissoluto ridere; udire volontariamente le sante lezioni; frequentemente attendere all'orazione; ogni giorno con lagrime e con gemiti confessare a Dio nell'orazione i passati errori e peccati, e di quelli emendarsene per l'avvenire; non mettere in opera i desiderî carnali; avere in odio la propria volontà; in tutte le cose obbedire i comandamenti dell'abate, ancorchè egli (il che Dio non voglia) il contrario facesse, avendo sempre in memoria quel comandamento del Signore: « Fate quelle cose che dicono, ma quelle cose essi fanno 1 Fors. non tradurre; lat. non perficere (R.T.). non le vogliate fare »; non voler essere chiamato santo prima che egli sia, ma prima essere, acciocchè si dica più il vero; adempire ogni di con fatti i precetti di Dio; amare la castità; non avere in odio alcuna persona; non avere zelo cattivo, nè invidia; fuggire l'elazione; non amare le contenzioni; onorare i vecchi, e nell'amore di Cristo amare i giovani; pregare per gli inimici; riconciliarsi e tornare in pace coi discordanti, prima che tramonti il sole; nè mai disperarsi della misericordia di Dio.

Ecco, questi sono gl'istromenti dell'arte spirituale, li quali dipoi che senza intermissione di giorno e notte saranno da noi adempiti, e nel di del Giudizio presentati, ce ne sarà data da Dio in ricompensa quella mercede che egli stesso promise: « Quel che occhio non vide, nè orecchio udì, nè in cuore umano giammai ascese, Iddio ha preparato a quelli che l'amano ». Ma il luogo nel quale dobbiamo queste cose diligentemente operare, sono i claustri del monastero e la stabilità nella Congregazione.

#### CAP. V. - Dell' obbedienza.

Il primo grado dell'umiltà è l'obbedienza senza dimora. Questa si conviene a co-primus humililoro, i quali niuna cosa stimano essere a bel esse promsè più cara che Cristo, per il servizio santo laris. che hanno promesso, o per tema che hanno del fuoco infernale, ovvero per la gloria della vita eterna; li quali, subito che alcuna cosa a loro è comandata dal maggiore, come se fosse loro divinamente comandata, non sanno mettere alcuno indugio a farla. Dei quali dice il Signore: « Per il solo udito dell'orecchio mi obbedi ». E similmente dice ai dottori: « Chi ode voi, ode me ». Questi tali dunque lasciando subito stare le cose proprie, ed abbandonando la propria volontà, subito disoccupate le mani, e lasciando imperfette le cose che facevano, col pronto piede dell'obbedienza seguitano con fatti e colle opere la voce di chi loro comanda, e quasi in momento insieme e presentemente si finisce il predetto comandamento del maestro e la perfetta obbedienza del discepolo nella velocità del timore di Dio;

Obedientia

li quali con grande affetto desiderando salire alla vita eterna, prendano la stretta via, della quale dice il Signore: « Stretta è la via che conduce alla vita »; e non vivendo a suo modo, nè obbedendo a' propri desideri e piaceri, ma camminando secondo il parere e comandamento altrui, desiderano vivendo ne' monasterî avere l'abate sopra di sè: senza dubbio questi tali imitano quella sentenza del Signore, che dice: « lo non sono venuto a fare la volontà mia, ma di colui che mi ha mandato ».

Ma questa siffatta obbedienza allora sarà accetta a Dio e grata agli uomini, quando quello che è comandato non si farà con timore, non tardamente, non tepidamente, ovvero con mormorazione o risposta che non gli piaccia di farla; imperocchè l'obbedienza che si rende a'maggiori si rende a Dio, perchè Egli proprio disse: « Chi ode voi, ode me ». E bisogna che dai discepoli con buono ed allegro animo sia fatta, perchè Iddio ama il datore allegro. E pertanto, se il discepolo obbedisce mal volentieri, e mormorerà non solo con la bocca, ma anche col cuore, ancorchè adempia e faccia il comandamento, nondimeno non sarà accetto a Dio, il quale risguarda il cuore di quello che mormora. E per questa tale opera non acquista alcuna grazia, anzi incorre nella pena de' mormoratori, se già soddisfacendo non si emenderà.

#### CAP. VI. — Della taciturnità.

Loqui raro per-

Facciamo quello che dice il Profeta: « Io nittatur, scurri-litas et otiosa mi proposi di custodire le vie mie, per non verba penitus peccare colla lingua mia; ho messa la guar-interdicantur. dia alla mia mia bocca, divenni muto, mi sono umiliato, e mi sono guardato da dire anche le cose buone ». Qui dimostra il Profeta, se alcuna volta si deve tacere e guardare dai ragionamenti buoni per servare la taciturnità e silenzio, quanto maggiormente si deve cessare dalle male opere per la pena del peccato. Per la gravità dunque del silenzio ai perfetti discepoli di rado si conceda licenza di parlare anche di cose buone, sante e di edificazione, perocchè è scritto: « Nel molto parlare non scamperai dal peccato »: e altrove: « La morte e la vita è nelle mani della lingua ». Imperocchè parlare e insegnare si conviene al maestro, e tacere e udire al discepolo. E pertanto se bisognerà dimandare il maggiore d'alcuna cosa, dimandisi con ogni umiltà e soggezione di riverenza. Ma le scurrilità o vero le parole oziose, o che muovano a riso, con eterna clausura in tutti i luoghi danniamo, e a così fatto parlare non permettiamo che il discepolo in niun modo apra la bocca.

# Dichiarazioni del capitolo VI.

Papa Alessandro VII espressamente c'im- De loco et rapone, che si diano col campanello li soliti silentii. segni del silenzio e della mensa, e che il primo inviolabilmente si osservi particolarmente in chiesa, coro, sagrestia, e luoghi circonvicini, in dormitorio, e sopra tutto nella mensa, e se in detti luoghi fosse necessità di dir qualche cosa, si faccia con poche parole e con voce bassa. Nella mensa però si leggano le solite lezioni, e si faccia il capitolo delle colpe in tutta la religione, e i superiori, che in ciò saranno trascurati, dicano la loro colpa in publico refettorio, e recitino nel medesimo luogo inginocchioni li sette salmi penitenziali.

Dove dice, le scurrilità, o parole, acciocchè si levino le occasioni di leggerezza o buffonarie, dichiariamo, che in qualunque luogo di nostra Congregazione siano vietati i canti ed i suoni, eccetto che di tasti, che si permettono per abilitarsi al suono de' sagri organi in servizio della chiesa, e in ispecie si bandiscano affatto i canti lascivi, come madrigali, ed altri amorosi e vani, siccome il comporre ogni sorte di poesia, che non convenga alla modestia e gravità monastica. Vietiamo ancora che non si tengano uccelli nè altra sorte di bestie per movere a riso e solazzo, e ogni sorte di spettacolo sconvenevole o scolaresco. Niuno giochi. massime con secolari, ancorchè siano servitori di casa, a carte o dadi, nè anco per ispasso, o poca somma, nè stia a vedere altri che giochino, nè presti le camere, nè dia occasione a chi si sia che giochi a simili giochi, nè in monastero, nè fuori; nella

quale proibizione s'intendano inclusi quelli, che o per sè, o per mezzo d'altri faranno scommesse in luoghi publici, benchè per altro leciti, e molto più s'intenda per quelli che faranno giocare in nome loro. Chi trasgredirà, sia tenuto in carcere un mese con sei digiuni in pane ed acqua, e altrettante publiche discipline, e sia privato di qualsivoglia offizio o dignità ipso facto, senz' altra dichiarazione; il che s'intenda anco dei superiori locali, quando o giocassero, e dispensassero con sudditi questa proibizione.

Si proibisce ancora in tutti li monasteri della Congregazione ogni sorte di commedie o rappresentazioni, non solo profane, ma anco spirituali, come aliene dall'instituto del monaco, cuius officium est orantis et plangentis. Vietiamo inoltre a' monaci fuori del monastero lavarsi ne' fiumi o mare; ma se alcuno per causa di sanità o di mondizia averà necessità di lavarsi, lo faccia nel monastero con ogni onestà e modestia monastica. Nelle ricreazioni ancora e rilasciamenti dell'osservanza si guardino li monaci da tutti gli atti, detti e motti, ne' quali si potesse conoscer lascivia, buffoneria e immodestia, ed acciocchè si osservi tal cosa, vogliamo che in simili spassi sempre sia presente il prelato o uno de' seniori deputato da lui, acciocchè li giovani abbiano qualche rispetto, e quelli che nelle predette cose erreranno, ad arbitrio del superiore, secondo la qualità del fatto, siano corretti.

Si vieta molto più il far raddotti o ritrovate per le botteghe, fondachi, cantonate, piazze, o altri luoghi publici, con secolari o altri religiosi, sotto pena di tre discipline in pubblico refettorio, tre digiuni in pane ed acqua, e di essere subito rimossi dal monastero, ove si trovano assegnati di stanza; e se sono forastieri, oltre le pene suddette, non possano per un anno ritornare nella città nella quale averanno trasgredito quest'ordine.

#### CAP. VII. — Dell'umiltà.

Humulitatis La divina Scrittura, fratelli, ci grida dipraestantia. cendo: « Chiunque s'esalterà, sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato ». Quando dun-

que dice cosi, viene a mostrarci che ogni esaltazione è specie di superbia. Palla qual cosa mostra guardarsi il Profeta quando dice: « Signore, il cuor mio non sia¹ esaltato, nè gli occhi miei si sono elevati in alto, nè camminai in cose grandi, nè in cose meravigliose sopra di me ». Ma che feci ? « Se io di me medesimo non sentivo umilmente, ma esaltai l'anima mia, retribuisci all'anima mia, siccome a fanciullo dislattato dalla madre sua ». Onde, fratelli, se noi vogliamo salire alla più alta cima della somma umiltà, e velocemente pervenire a quella celeste esaltazione, alla quale si ascende mediante la umiltà della presente vita, ci bisogna coll'opere nostre ascendenti drizzare quella scala che apparve in sogno a Giacobbe, per la quale gli erano mostrati gli angioli che discendevano e salivano; per il quale discendere e salire senza dubbio nessun'altra cosa intendiamo, se non che per superbia si discende, e per umiltà si ascende. Ed essa scala dritta significa la nostra vita in questo secolo, la quale, umiliato che s'è il cuore, è drizzata dal Signore verso il cielo. Perchè i lati di essa scala diciamo, che sono il nostro corpo e l'anima, ne' quali lati la divina vocazione ha inserti diversi gradi di umiltà ovvero di disciplina, acciocchè noi per essi ascendiamo.

Il primo dunque grado dell'umiltà è, se ponendosi il monaco sempre il timore di Dio avanti agli occhi, al tutto si guarderà di non mai dimenticarselo, e sempre si ricordi di tutte le cose comandate da Dio, e che quelli, i quali dispregiano Dio, incorrono per i loro peccati nelle pene infernali, e sempre nell'animo suo rivolga la vita eterna preparata a quelli che temono Dio. E guardandosi ogni ora dai vizî e peccati, cioè delli pensieri, della lingua, degli occhi, delle mani, de'piedi e della propria volontà, si affretti di tagliar via tutti i desideri carnali. Pensi l'uomo d'essere sempre e ad ogni ora dal cielo risguardato da Dio, ed in ogni luogo i suoi fatti esser veduti dall'aspetto della divinità, ed ogni ora essere dagli angioli annunciati a Dio; e questo ce lo ma-

1 Potius non si è; lat. non est (n. T.).

nifesta il Profeta, quando mostrandoci Dio essere sempre presente alli pensieri nostri, dice: «Dio sottilmente cerca, ed esamina i cuori e le reni »: ed anco: «Il Signore sa li pensieri degli uomini, imperocchè sono vanità »: e ancora dice: «Tu hai inteso i miei pensieri da lontano »: e che: «Il pensiero dell'uomo si confesserà a te ». E però, acciocchè l'umile fratello sia sollecito circa li pensieri suoi perversi, dica sempre nel cuor suo: Allora sarò senza macchia avanti alla divina presenza, quando dalle mie iniquità mi guarderò.

E in tal modo ci è vietato il fare la propria volontà, quando la Scrittura ci dice: « E dalle volontà tue guàrdati »: e ancora preghiamo il Signore nell'orazione che sia fatta in noi la sua volontà. Ragionevolmente dunque ci è insegnato di non fare la propria volontà, quando ci guardiamo da quello che la Scrittura dice: « Sono alcune vie, che paiono agli uomini diritte e buone, il fin delle quali ne sommerge nel profondo dell'inferno ». E quando anco ci guardiamo da quello che è detto dei negligenti: « Sono corrotti e fatti abominevoli nei loro piaceri ». Quanto ai desiderî carnali dobbiamo credere, che sempre Iddio ci sia presente, dicendo il Profeta al Signore: « Innanzi a te, o Signore, ogni mio desiderio ».

Dobbiamo dunque guardarci dal cattivo desiderio, perchè la morte è posta appresso l'entrata della dilettazione. Onde ne commanda la Scrittura, dicendo: « Non andare dopo le tue concupiscenze ». Se adunque gli occhi del Signore veggono sottilmente i buoni e i rei, e se il Signore sempre dal cielo risguarda sopra i figliuoli degli uomini per vedere se si trova alcuno che conosca Dio, o che lo cerchi, e se dagli angioli a noi deputati ogni di e ad ogni ora sono annunziate le opere nostre al Signore Iddio fattor nostro e creatore di tutte le cose, per certo, fratelli, sempre ci dobbiamo guardare, siccome dice il Profeta nel salmo: che mentre decliniamo nel male e diventiamo inutili, Dio non ci risguardi, e perdonandoci in questo tempo per la sua pietà, e aspettando che in meglio ci convertiamo, nel futuro secolo non ci dica: «Tu facesti le tali e tali cose, ed io tacqui».

Il secondo grado dell'umiltà è, se la persona non amando la propria volontà, non si diletti di adempire i suoi desiderì, ma sèguiti quella voce del Signore che dice: « Non sono venuto a fare la mia volontà, ma quella di colui che mi ha mandato». Similmente dice la Scrittura: « La propria volontà ha pena, e la necessità partorisce corona».

Il terzo grado dell'umiltà è che l'uomo per amore di Dio e con ogni obbedienza sia soggetto al suo maggiore, imitando il Signore, del quale dice l'Apostolo: « Che fu obbediente insino alla morte ».

Il quarto grado dell'umiltà, è se in essa obbedienza incontrando cose dure e contrarie, ovvero essendogli fatte qualsivoglia ingiurie, con tacita coscienza abbracci la patienza, e sopportando, non si stracchi, e non si parta, dicendo la Scrittura: « Chi persevererà insino al fine, sarà salvo»: e altrove: «Confortisi il cuor tuo, e aspetta il Signore». E mostrando in che modo il fedele debba sopportare per il Signore tutte le cose, eziandio contrarie, dice in persona di essi sofferenti: « Per cagione tua siamo tutto il giorno tormentati a morte, e stimati come pecore da macello». E securi della speranza della divina retribuzione, con allegrezza soggiacendo 1 dicono: « Ma in tutte queste cose siamo vincitori per amore di Colui che ci ha amati ». E similmente in altro luogo la Scrittura dice: « Tu, Dio, ci hai provati ed esaminati col fuoco, come si esamina l'argento; ci conducesti nel laccio, ed hai posto le tribulazioni sopra le nostre spalle ». E per mostrarne che ci bisogna stare sotto il prelato, soggiunge dicendo: « Tu hai posti uomini sopra i capi nostri ». Questi tali certamente adempiono anche il comandamento del Signore, mediante la pazienza nelle cose avverse e nelle ingiurie. perocchè essendo percossi in una guancia, porgono l'altra, e a chi loro toglie la tonaca, lasciano anche il mantello, ed essendo angariati e fatti andare per forza un miglio, di loro volontà vanno due, e col-

1 Forsan soggiungendo (R. T.).

l'apostolo Paolo sostengono i falsi fratelli ed ogni persecuzione, e benedicono chi loro maledice.

Il quinto grado dell'umiltà è, se non asconderà al suo abate tutti li mali pensieri che gli vengono a cuore, o vero i mali che occultamente ha commessi, ma umilmente a lui li confesserà. Al che fare la Scrittura ci conforta dicendo: «Scuopri al Signore la vita tua, e spera in lui ». E altrove dice: « Confessatevi al Signore, perchè è buono, e in eterno dura la misericordia sua». E similmente il Profeta dice: « Io ti ho manifestato il mio peccato, e non ti ho nascoste le mie ingiustizie, anzi ho detto con fermo proposito: Io pronuncierò e confesserò contro me stesso le mie ingiustizie al Signore, e tu perdonasti l'empietà del cuor mio ».

Il sesto grado dell'umiltà è, se il monaco sia contento d'ogni viltà ed estremità, e a tutte le cose comandategli, si giudica come malo ed indegno operaio, dicendo col Profeta: « A nulla sono ridotto, e non me ne ero accorto, come un giumento son diventato appresso di te, ed io sempre teco ».

Il settimo grado di umiltà è, se non solamente dica colle parole, ma anco creda nel più intimo del suo cuore, essere infericre ed il più vile di tutti, umiliandosi, e dicendo col Profeta: « Io sono un verme e non un uomo; obbrobrio degli uomini, ed abbiezione della plebe; essendo esaltato, mi sono umiliato e confuso »; e similmente: « Buono per me, che mi hai umiliato, acciocchè io impari i tuoi comandamenti».

L'ottavo grado dell'umiltà è, se il monaco niuna cosa faccia, se non quella che la comune regola del monastero, o l'esempio dei maggiori lo confortino.

Il nono grado dell'umiltà è, se il monaco raffreni la lingua dal parlare, e tenendo sifenzio, non parli prima che sia dimandato, mostrandone la Scrittura che: « Nel molto parlare non si fuggirà il peccato »: e che: « L'uomo loquace non sarà indirizzato sopra la terra ».

Il decimo grado dell'umiltà è, se non sia facile e pronto a ridere, perchè è scritto: « Lo stolto esalta la voce sua nel riso ».

L'undecimo grado dell'umiltà è, che il monaco, quando parla, parli pianamente e senza ridere, umilmente, con gravità, poche parole ragionevoli, e senza gridare; essendo scritto: « Il savio si fa conoscere con poche parole ».

Il duodecimo grado dell'umiltà è, che il monaco, non solamente nel cuore, ma anco con esso corpo, dimostri sempre a quelli che lo veggano, umilmente; cioè nell'opere, nell'oratorio, nel monastero, nell'orto, nella via, nel campo, e brevemente dovunque si ritroverà, sedendo, andando o stando in piedi, stia sempre col capo chino, e cogli occhi fissi in terra, stimandosi sempre colpevole de' suoi peccati. E di già pensi esser presentato al tremendo giudizio di Dio, dicendo sempre nel suo cuore quello che disse il publicano evangelico, stando cogli occhi fissi in terra: « Signore, non son degno io peccatore di levar gli occhi miei verso il cielo »: e col Profeta ancora: « Io mi sono piegato e umiliato da ogni parte».

Poi dunque che il monaco sarà salito sopra tutti questi gradi d'umiltà, subito perverrà a quella carità di Dio, la quale, essendo perfetta, scaccia via il timore, mediante la quale comincierà ad eseguire, per una santa usanza, quasi naturalmente, senza fatica alcuna, tutte quelle cose, che prima senza timore non osservava, non più per timore dell'inferno, ma per amore di Cristo, e per la buona consuetudine fatta e dilettazione delle virtù, il che il Signore si degnerà dimostrare nel suo operario mondo dai vizî e dai peccati, mediante la grazia dello Spirito Santo.

CAP. VIII. — Degli offizî divini nelle notti.

Nel tempo del verno, cioè dalle calende De horis vidi novembre infino a Pasqua, secondo una giliarum. ragionevole considerazione, è da levarsi all'ottava ora di notte, acciocchè, dormito che averanno i fratelli poco più della metà della notte, già digesti si levino, e quel tempo che resta dopo le vigilie si spenda in meditazioni, eccetto quei fratelli che hanno anco bisogno d'imparare alcuna cosa circa il Salterio, ovvero Lezioni; ma da Pasqua

infino alle sopraddette calende di novembre, così si temperi l'ora di dire le vigilie, che fatto un brevissimo intervallo, nel quale i fratelli possano uscire fuora ai bisogni della natura, subito si comincino le Laudi, le quali si devono dire incominciando la luce del giorno.

# CAP. IX. - Quanti salmi si devono dire nell'ore della notte.

Nel tempo di verno detto prima il verso: De psalmis, et giliarum hye. Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuvandum me festina; poi si deve dire tre volte Domine labia mea aperies, et os meum annunciabit laudem tuam; al qual verso si deve soggiungere il terzo salmo: Domine, quid multiplicati sunt, e la Gloria; e dopo si deve dire ovvero cantare il salmo xciv, cioè, Venite exultemus, coll'antifona; dopo seguiti l'Ambrosiano, cioè l' inno, ed appresso sei salmi colle antifone; i quali salmi forniti, detto il verso, dia la benedizione l'abate, e sedendo tutti nelle loro sedie, siano lette dai fratelli successivamente nel libro posto sopra il *lettrino* tre lezioni, infra le quali si cantino tre responsori, cioè due senza Gloria, e dopo la terza lezione, quello che canta, dica la Gloria, la quale subito ch'egli incomincia a dire, tutti si levino da sedere ad onore e riverenza della SS. Trinità; e siano detti i libri, nei quali si hanno a dire le dette lezioni della divina Scrittura, si del Vecchio, come del Nuovo Testamento, e le loro esposizioni siano fatte dalli nominatissimi dottori ortodossi e cattolici padri; e dopo queste tre lezioni e loro responsorî, seguitino altri sei salmi da cantarsi coll' Alleluia; e detti questi, si reciti la lezione dell'Apostolo, cioè il capitolo, il verso, la supplicazione delle litanie, cioè Kyrie eleison, e così si finiscano le vigilie notturne.

# Dichiarazione dei capitoli VIII e IX.

Nelli predetti capitoli e seguenti, ovun-In divinis officiis adhibeatur breviarium que si tratta del divino offizio, ordiniamo monasticum e-mendatum cum che si osservi l'ordine del breviario motabulis. nastico riformato e delle tavole di nostra Congregazione. In quanto poi alla distribu-

zione delle ore, del tempo, in cui celebrare si devono gli offizi divini, s'osservi quanto prescrive Clemente VIII, cioè, che in ciascun monastero stia in luogo pubblico attaccata una tavoletta delle ore distinte per dir l'offizio, ecc., secondo che dal superiore sarà disposto.

# CAP. X. — Come si debbano celebrare le vigilie della notte nel tempo di estate.

Da Pasqua insino alle calende di novem- De psalmis, et bre si dice tutta la quantità dei salmi che rum tempore si è detta di sopra, ma non si leggano già aestivo. le lezioni nel libro per la brevità delle notti, ma in luogo delle tre lezioni, se ne dica a mente una del Testamento Vecchio, dopo la quale si soggiunga un breve reponsorio, e tutte le altre cose si facciano, come di sopra s'è detto, cioè che alle vigilie della notte non si dica mai manco di dodici salmi, oltre al III, Domine quid multiplicati sunt, et il xc, Venite, exultemus Domino.

## Dichiarazione del capitolo X.

Dove dice per la brevità, ecc. dichiariamo che nel detto tempo si possa lasciar l'offizio della Madonna sempre di notte, acciocchè più comodamente si possa dire in tempo.

# CAP. XI. - Come si debbano celebrare le vigilie nelle domeniche.

Nel giorno della domenica i monaci si De psalmis, levino alle vigilie più per tempo, e in dirle licis et Te Deum si tenga quest'ordine, cioè, che detti, come diebus dominidi sopra ordiniamo, sei salmi ed il verso, cis. sedendo tutti per ordine distinto nelle sedie, si leggano nel libro, come di sopra dicemmo, quattro lezioni con i loro responsorî, e solo nel quarto responsorio si dica dal cantore la Gloria, la quale subito che lui comincia, tutti con riverenza si levino; dopo le quali lezioni seguitino per ordine sei altri salmi coll'antifone, come quelli di prima, e similmente il verso; dopo questo di nuovo si leggano altre quattro lezioni con responsori secondo l'ordine sopraddetto; dopo le quali si dicano tre cantici dei profeti, secondo che ordinerà l'abate, li quali cantici si salmeggino coll'Alleluia. E detto

De officir

che sarà il verso, e l'abate avrà data la benedizione, si leggano altre quattro lezioni del Nuovo Testamento, secondo l'ordine dato di sopra. Ma dopo il quarto responsorio, l'abate incominci l'inno Te Deum laudamus, e quello finito, legga l'abate la lezione dell' Evangelo con onore e tremore, stando tutti in piedi; la quale lezione evangelica fornita che sarà, rispondano tutti Amen, e subito l'abate soggiunga l'inno Te decet laus, e data la benedizione, si comincino le laudi. Il quale ordine delle vigilie egualmente si tenga il di della domenica in ogni tempo, così d'estate come di verno, salvo se a caso (la qual cosa non sia) più tardi si levassero, imperocchè allora si deve abbreviare alcuna cosa delle lezioni o responsorì, la qual cosa però al tutto si abbia cura, che non avvenga; e se pur avverrà in coro, degnamente a Dio soddisfaccia quello, per la cui negligenza sarà ciò accaduto.

## Dichiarazione del capitolo XI.

De officialibus in divino officio.

Secondo l'antica consuetudine nostra dichiariamo che nel primo notturno l'ebdomadario maggiore legga le lezioni, nel secondo notturno il minore, e nel terzo quello che fa l'officio, e sempre il maggiore del coro dica il Pater noster a vespro ed alle laudi.

CAP. XII. - In che modo si debba celebrare l'offizio delle laudi nel di della domenica.

De psalmis laudum diebus dominicis.

Il di della domenica alle laudi in prima si dica il salmo LXVI, Deus misereatur nostri, senza antifona, in diretto, e dopo questa si dica il salmo L, Miserere mei Deus, con l'Alleluia, poi si dica il cxvII, Confitemini Domino, ed il LXII, Deus, Deus meus; di poi Benedicite omnia opera Domini Domino et Laudate Dominum de caelis, una lezione dell'Apocalisse, cioè il capitolo ed il responsorio, e l'Ambrosiano, cioè l'inno, il verso, il cantico dell'Evangelo Benedictus Dominus Deus Israël, le litanie, Kyrie eleison, e Pater noster, e sia fornito.

CAP. XIII. — In che modo si debbano celebrare le laudi nei di privati.

De psalmis

delle laudi: cioè, dicasi il salmo LXVI, Deus laudum diebus misereatur nostri, senza antifona, alla distesa, ferialibus. prolongandolo alquanto, come si fa la domenica, acciocchè tutti si ritrovino al L, Miserere mei Deus, il quale si dice coll'antifona; dopo il quale si dicano due altri salmi, secondo l'usanza, cioè la seconda feria il v. Verba mea, ed il xxxv, Dixit iniustus; la terza feria il xlII, Iudica me Deus, ed il LVI, Miserere mei Deus, quoniam in te confidit anima mea; la quarta feria il LXIII, Exaudi, Deus, orationem meam cum deprecor, ed il LXIV, Te decet hymnus, Deus; la quinta feria LXXXVII, Domine Deus salutis meae, e il LXXXIX, Domine refugium; la sesta feria il LXXV, Notus in Iudaea Deus, ed il xci, Bonum est confiteri Domino; ed il sabbato si dica il CXLII, Domine, exaudi orationem meam, auribus percipe obsecrationem meam, ed il cantico del Deuteronomio, Audite caeli quae loquor, il quale si divida in due glorie, perciocchè tutti gli altri cantici dei profeti si devono dire uno per ciascun giorno, siccome salmeggia la Chiesa Romana; dopo queste cose seguitino le laudi, cioè, Laudate Dominum de caelis; dopo dicasi una lezione dell'Apostolo, cioè il capitolo, il responsorio, l'Ambrosiano, il verso, il cantico dell'Evangelo, le litanie, e così siano finite. Nè mai passi l'offizio delle laudi e del vespero, che il superiore in coro non dica, udendo tutti, nell'ultimo l'orazione del Signore, cioè Pater noster, per le spine delli

CAPIT. XIV. — In che modo si celebrino le vigilie nelle feste dei Santi.

scandali che nascer sogliono, acciocchè i

congregati, mediante la condizione promessa

che dicono nelle parole Dimitte nobis debita

nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus no-

stris, si purghino ed emendino da così fatto

vizio; ma nell'altre ore l'ultima parte di

dett'orazione, cioè et ne nos inducas in ten-

tationem, in tal modo si dica forte, che da

tutti si risponda sed libera nos a malo.

Nelle festività dei Santi, ed in tutte le De vigiliis in solennità, si faccia come di sopra abbiamo diebus fi detto doversi fare il giorno della domenica, Nei giorni privati così si celebri l'officio | eccetto si dicano i salmi, le antifone e le

lezioni appartenenti ad esso giorno e festa, ma s'osservi il sopraddetto modo.

# Dichiarazione del cap. XIV.

De officio nounullorum Sanctorum.

Dichiariamo in tutte le feste doversi osservare il breviario, eccetto dove fossero per speciale divisione o titolo del luogo segnati gli offizî proprî, ovvero se in alcun paese bisognasse accomodarsi in alcnne feste alla consuetudine e divozione dei popoli, ordiniamo similmente, che tutti i titoli dei luoghi di nostra Congregazione si faccia almeno doppio minore, e la festa di S. Sebastiano, secondo l'antica consuetudine, si celebri solenne.

# CAP. XV. — In quali tempi si dice l' Alleluia.

De Alleluia in officio divino.

Dalla santa Pasqua insino alla Pentecoste. così nei salmi come nei responsorì, senza intermissione si dica l'Alleluia; ma dalla Pentecoste insino al principio di Quaresima ogni notte si dica solo i notturni con li sei ultimi salmi; e fuori della Quaresima, ogni domenica, li cantici, le laudi, prima, terza, sesta e nona si dicano coll'Alleluia, e il vespro si dica colle sue antifone, ma li responsori mai si dicono coll'Alleluia, se non da Pasqua insino alla Pentecoste.

# Dichiarazione del capitolo XV.

Dove dice, fino a Quaresima, dichiariamo Ecclesiae. doversi servare l'uso ecclesiastico, che si lasci l'Alleluia alla Settuagesima.

> CAP. XVI. — In che modo si debbano celebrare i divini offizî il giorno.

Come dice il Profeta: « Io ti ho lodato De septem ho-ris diurnis disette volte il giorno », il qual sacrato nuvini officii. mero settenario così sarà da noi adempito, se nel tempo delle laudi, di prima, terza, sesta, nona, vespro e compieta, pagheremo il debito di nostra servitù, perchè di queste ore intese 1 il Profeta, quando disse: Septies in die laudem dixi tibi: cioè: « Sette volte il giorno ti ho lodato »: e delle vigilie notturne, quando disse: Media nocte surgebam ad confitendum tibi: cioè: « A mezza notte mi 1 Edit. Main. legit istesse (R. T.).

levavo a confessarti ». In questi tempi dunque delle laudi, di prima, terza, sesta, nona, vespro e compieta rendiamo laudi al nostro Creatore sopra i giudizî delle giustizia sua, e a confessarlo leviamoci la notte.

# CAP. XVII. — Quanti salmi si debbano dire nelle ore predette.

Avendo già ordinato quanto al salmeggiare dei notturni e delle laudi, ora veggiamo nelle ore seguenti che si ha da fare. All' ora dunque di Prima si dica primieramente il verso: Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuvandum me festina, e il Gloria, e l'inno della medesima ora, e poi tre salmi distintamente, e non sotto a un Gloria; i quali finiti, si reciti una lezione, cioè il capitolo, il Kyrie eleison, e sia finita. Terza, Sesta e Nona si dicano col medesimo ordine, cioè il verso ed inni di ciascuna di dette Ore', tre salmi, il capitolo, li versi Kyrie eleison, e siano finite; ma se la congregazione sarà maggiore, dicansi sette salmi colle antifone; ma essendo minore, si salmeggino alla distesa. L'offizio del vespro si termini con quattro salmi e con le antifone, dopo i quali salmi si dica il capitolo, il responsorio, l'inno, il verso, il cantico dell' Evangelio, cioè il Magnificat, il Kyrie eleison, l'orazione del Signore, e sia finito. Compieta sia terminata con dire tre salmi, li quali si debbano dire senza antifone alla distesa, poi si dica l'inno di detta ora, il capitolo, il verso Kyrie eleison, e la benedizione, e sia finita.

# Dichiarazione del capitolo XVII.

Che s'osservi l'antica consuetudine, se- De quibusdam condo il breviario monastico, dopo Prima, addendis horis. o ne'tempi di digiuno dopo Sesta, di andar processionalmente nel capitolo facendo la commemorazione de' defunti per i familiari, benefattori, e leggere il martirologio e la lezione chiamata capitolo, conforme le rubriche del breviario. Similmente dopo compieta si faccia l'Asperges e l'orazione per i morti. Finalmente esortiamo che si mantenga la consuetudine di dire all'ora di Prima ed a compieta la prima orazione.

Da psalmis

CAP. XVIII. — Con che ordine debbano esser detti essi salmi.

Primieramente nelle ore del di sempre si De ordine psalmorum in divino officio, dica il verso Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuvandum me festina, e il Gloria, e l'inno di ciascun' ora. Dappoi, all'ora di Prima, la domenica si debbono dire quattro capitoli del salmo cxviii, Beati immaculati in via. Ed alle altre ore, cioè Terza, Sesta e Nona, si dicano tre capitoli per ciascun'ora del sopraddetto salmo. A Prima della seconda feria si dicano tre sal-

> così per ciascun giorno infino alla domenica si dicano a Prima per ordine tre salmi, insino al xix, Exaudiat te Dominus. In tal modo però che il ix, cioè Confitebor, ed il xvii, cioè Diligam te, Domine, si dividano in due Gloria, e così si faccia, che alle vigilie la

> mi, cioè il I Beatus vir, il II, Quare fremuerunt gentes, ed il vi, Domine ne in furore, e

> domenica s' incominci sempre dal salmo xx, cioè Domine, in virtute tua.

> A Terza, Sesta e Nona della seconda feria si dicano nove capitoli che restano del salmo cxvIII, cioè tre capitoli per ciascuna delle ore predette. Finito dunque il detto salmo cxviii in questi due giorni, cioè della domenica e seconda feria, nella terza feria a Terza, Sesta e Nona si salmeggino tre salmi per ora, cominciando dal cxix, cioè Ad Dominum cum tribularer clamavi, insino al CXXVII, Beati omnes qui timent Dominum, che sono salmi li quali sempre, infino alla domenica, alle medesime ore, si replicano ogni giorno, servando però ogni di una stessa ed uniforme disposizione d'inni, versi e capitoli; di maniera che sempre la domenica si cominci dal salmo cxviii.

A vespro ogni di si cantino quattro salmi, i quali comincino dal cix, Dixit Dominus, continuando infino al cxlvii, Lauda Ierusalem Dominum, eccetto quelli che si sequestrano in diverse ore, cioè dal cxvII, Confitemini, infino al cxxvII, Beati omnes, eccetto anco il CXXXVII, Ecce nunc benedicite Dominum, ed il cxlii, Domine, exaudi orationem meam, auribus percipe, etc.; gli altri tutti si devono dire a vespro. Ma perchè vengono a mancarvi tre salmi, però si devono dividere quelli che nel sopraddetto numero sono più lunghi, maggiori, cioè il cxxxvIII, Domine, probasti me, ed il CXLIII, Benadictus Dominus Deus meus, ed il CXLIV, Exaltabo te, Deus meus rex; ma il cxvi, cioè Laudate Dominum omnes gentes, perchè è piccolo, si congiunga col cxv, cioè Credidi propter quod. Accomodato dunque l'ordine de'salmi vespertini, le altre cose, cioè capitoli, responsorî, inni, versi e cantici si dicano nel modo che abbiamo ordinato di sopra. Ed all'ora di compieta ogni giorno si replichino i medesimi salmi, cioè il 1v, Cum invocarem, il xc, Qui habitat, ed il cxiii, Ecce nunc.

Disposto l'ordine della salmodia del giorno, tutti gli altri salmi che restano egualmente si dividano nelle vigilie di sette notti, in tal modo che dividendo quelli che sono fra loro più lunghi, ne siano ordinati dodici per ciascuna notte; ma sopra tutto ammoniamo, che se per sorte questa disposizione di salmi dispiacesse ad alcuno, ordini esso secondo che altrimente giudicherà esser meglio, purchè ad ogni modo a questo s'attenda, che ogni settimana si salmeggi tutto il Salterio di numero centocinquanta salmi, ed il di della domenica alle vigilie sempre si cominci da capo, imperocchè li monaci i quali per il circolo della settimana non salmeggiano tutto il Salterio con i soliti cantici, mostrano troppo pigro il servizio di loro divozione, conciossiachè noi leggiamo i nostri santi padri ferventemente questo aver adempito in un giorno, che piaccia a Dio che noi tepidi per tutta la settimana perfettamente facciamo.

CAP. XIX. — Della disciplina del salmeggiare.

In ogni luogo crediamo esser la divina De corports presenza, e gli occhi del Signore per tutto compositione et sottilmente considerare i buoni ed i rei; non-tione in officio dimeno, senza alcun dubbio, questo crediamo che massimamente avvenga, quando noi stiamo all'offizio divino: e però sempre ricordiamoci di quel che dice il Profeta: « Servite al Signore con timore »; ed in altro luogo: « Salmeggiate sapiententemente »: e: «Nel cospetto degli angeli salmeggierò a te».

Consideriamo adunque in che modo ci bisogni stare alla presenza di Dio e degli angeli suoi, e stiamo in modo a salmeggiare, che la nostra mente s'accordi con la voce nostra.

## Dichiarazione del capitolo XIX.

Clemente VIII generalmente, ed Alessan-De eximendis a choro et of dro VII a noi specialmente comandano, che Clemens VIII nessuno affatto per qualsivoglia pretesto di maggioranza o privilegio, benchè superiore, Alexander VII o il generale medemo, si faccia esente dal Ord. vi, 1661. coro, nisi pro tempore, quo quis in proprii officii munere actu fuerit occupatus. Possono però i superiori dispensare co' lettori e predicatori iis tantum diebus, quibus eos legere aut praedicare contigerit, e con gl'infermi e con quelli che a causa di studio sono legittimamente impediti. I trasgressori si correggano ad praescriptum regulae et constitutionum.

De officio in ctionibus.

Ordiniamo che qualunque professo, ancorchoro et eccle-chè non sia negli ordini sacri, sia tenuto all'offizio divino, se già non fosse legittimamente impedito. Dipoi ordiniamo, che l'offizio del Signore si dica adagio, facendo le pause o punti dove si conviene, avvertendo ancora i monaci, che non facciano nel fine o cadenza dell'ultime sillabe lunga coda o dimora, acciocche quelli che hanno a rispondere o seguitare, possano intieramente cominciare e chiaramente essere intesi; il medesimo si faccia a proporzione dell'offizio della Madonna, quale si potrà dire alquanto più basso e più presto, e si facciano le genuflessioni e inchinazioni nel modo che sono segnate nel breviario e messale monastico, e nessuno ardisca introdurre nuove cerimonie nell'offizio, nè alla messa, nè in refettorio, nè in suonar l'offizio, ma sia conformità, ed in qualunque monastero sia una tavoletta nella quale si scriva in quali giorni e quali ore si debbano portar le cocolle, e di di e di notte, in quali luoghi, e quando s'abbiano a suonar gli organi. E per ogni monastero si osservi il medesimo modo di cantare, e vi siano libretti per le processioni e cerimonie della settimana santa, quali si compongano tutti alla consuetudine nostra. In tutti i monasterî si faccia ogni giorno una mezz'ora

almeno d'orazione mentale, ed una volta l'anno si facciano da ciaschedun religioso ed anco da' conversi almeno per otto giorni gli esercizi spirituali.

CAP. XX. — Della riverenza dell'orazione.

Se, volendo noi persuadere agli uomini po- Ubi etiam de tenti alcuna cosa, non presumiamo ciò fare eius brevitate. se non con umiltà e riverenza, quanto maggiormente dobbiamo supplicare Dio signore di tutte le cose con ogni umiltà e pura divozione. E sappiamo che non in molto parlare, ma in purità e nettezza di cuore, ed in compunzione di lagrime noi esser esauditi. E pertanto l'orazione deve esser breve e pura, salvo se per affetto d'inspirazione della divina grazia non fosse prolungata. In convento nondimeno al tutto s'abbrevii l'orazione, e fatto segno dal superiore, tutti insieme si levino.

#### CAP. XXI. — Dei decani del monastero.

Ubi etiam de

Se la congregazione sarà maggiore, eleggansi d'essa fratelli di buon testimonio e di praeposito. santa conversazione, e costituiscansi decani li quali abbiano sollecitudine delle loro decanie in tutte le cose, secondo i comandamenti di Dio ed i precetti del loro abate. I quali decani siano eletti tali che a loro sicuramente possa l'abate compartire i suoi pesi. E non s'eleggano per ordine, ma per merito di vita e di dottrina e di sapienza. Ma se alcuno di essi, gonfiato forse di superbia, sarà stato riprensibile, ed essendo corretto una, due e tre volte, non si vorrà emendare, sia deposto, ed un altro che ne sia degno, sia in luogo suo sostituito, ed il medesimo ordiniamo si faccia del preposito.

# CAP. XXII. - Come debbano dormire li monaci.

Ciascuno delli fratelli dorma in un letto Ubi de solda per sè, ed abbiano i letti e suoi fini-choro. menti secondo il modo della conversazione ed ordine dell'abate. Tutti, se si può fare, dormano in un luogo medesimo; ma se la moltitudine non lo permetta, dormano a dieci a dieci, o vero a venti a venti con li più vecchi che di loro abbiano cura e sollecitudine, e nella medesima cella continuamente insino alla mattina stia il lume acceso. Dormano vestiti e cinti con cingoli ovvero funi, e mentre dormono, non abbiano coltelli a canto, acciocchè per caso dormendo non si facessero male; ed acciocchè li monaci siano sempre apparecchiati al divino servizio, e che fatto il segno, e levatisi senza dimora, s'affrettino (però con gravità e modestia) di prevenirsi l'uno l'altro all'offizio divino. I fratelli più giovani non abbiano letti l'uno appresso l'altro, ma stiano mescolati con i più vecchi, e levandosi all'opra di Dio, moderatamente si confortino l'un l'altro per le escusazioni dei sonnolenti.

## Dichiarazione del capitolo XXII.

Dove dice, in un luogo, dichiariamo che De cellis. Clemens VIII tutti li monaci dormano secondo la lode-Pro refor. n. 26. vole consuetudine nel dormitorio, diviso per celle, sicchè ciascheduno abbia la sua, non separata dal dormitorio comune, ma congiunta con quelle degli altri, senza ornamento alle mura ed al letto, ma si questo che la camera siano corredati con umili ed uniformi suppellettili, convenienti alla modestia Ib. num. 27. religiosa. Al superiore però si possa permettere l'avere altre camere, e quelle, che sono separate dal dormitorio, si adoprino per le officine o in altro uso e comodità comune.

h. num. 28, Eccettuato il generale, agli altri superiori e predicatori non si permettono li camini nelle camere, nè a veruno il dormire accompagnato, ma ciascuno nel suo letto, e le finestre delle camere o convento, che risguardano le publiche strade, o sono vicine ai secolari, si chiudano in modo che gliene venga impedita la veduta.

Non possa alcuno entrare nell'altrui cella senza licenza dei superiori, eccetto in quelle dei seniori, nelle quali si possa entrare per causa delle confessioni e lezioni, e il prelato e i seniori spesso con diligenza cerchino le celle, acciocchè i giovani nè in letti nè altrove abbiano cose curiose e vane. Però comandiamo ai monaci, qualunque volta che parrà ai prelati e seniori, aprano le

dette celle, e partitisi, lascino loro le chiavi acciò possano vedere ogni cosa: anzi, secondo comanda Clemente VIII, il superiore tenga una tal chiave con cui possa quando gli pare aprire ogni cella, e però niuno, benchè di notte, tenga la cella serrata in guisa che dal superiore non si possa aprire.

Dove dice, stia il lume acceso, s'osservi la consuetudine e regola, che la lampada stia accesa in dormitorio tutta la notte; non si tenga lume oltre all'ora deputata per dormire, quali lumi non si mettano a lettiere o luoghi pericolosi d'abbruciare; e chi nelle predette cose si troverà in colpa, ne dica nel capitolo il suo mancamento, e secondo la qualità del fallo, sia castigato dai superiori; nè alcuno ardisca condurre alla sua cella secolari, etiam a titolo di confessargli, senza licenza del prelato, e qualunque volta alcuno avrà persona secolare o religiosa con licenza del superiore, stia l'uscio mezzo aperto, anzi vi sia continuo silenzio, e si schivi per quanto si può lo strepito, ed ogni cosa si faccia o dica quanto più bassamente si puole.

Dove dice, dormano vestiti, dichiariamo li monaci dormire vestiti, purchè abbiano la tonicella coll'abito e col cingolo.

Dove dice, fornimenti dei letti, ordiniamo che in dormitorio non siano coltrici, ma siano in foresteria e nell'infermeria, eccetto se al prelato parrà di fare altrimenti per gl'infermi deboli e vecchi. Si proibisce però aver per le camere padiglioni, cortinaggi, se non di lino, bombage, o altra cosa di poco prezzo, e molto più ogni sorte di paramenti di seta, vasi d'argento ed oro, quadri e pitture suntuose, ed ogni altra pompa disdicevole alla povertà religiosa, sotto pena ad arbitrio del generale. E i superiori locali, trovando trasgressori, siano tenuti darne parte al padre generale, incaricando in ciò la loro coscienza.

# CAPIT. XXIII. — Della scomunicazione delle colpe.

Se alcun fratello sarà trovato contumace De poenis ovvero inobbediente o superbo o mormo- delinquentium.

ratore, ed in caso alcuno contrario alla santa regola o disprezzatore delli comandamenti dei suoi maggiori, questo tale, secondo il precetto di nostro Signore, sia ammonito la prima e seconda volta da' suoi maggiori secretamente, e se non si emenderà, sia in presenza di tutti publicamente ripreso, ma se nè anche così si correggerà, (se intende quale e quanta sia la pena della scomunicazione) sia scomunicato. Ed essendo pure ancora ostinato, sia punito d'afflizione e pena corporale.

CAP. XXIV. — Quale debba essere il modo della scomunicazione.

Secondo il modo della colpa si deve esnicationibus pro levibus culpis, tendere la misura della scomunica, ovvero correzione, il qual modo e misura di essa colpa penda e sia nel giudizio dell'abate. Se dunque alcun fratello vien trovato in più lievi colpe, sia solamente privato della partecipazione della mensa. E questa sarà la pena d'uno privato del consorzio della mensa, che nell'oratorio non imponga salmi o antifona, e non reciti lezioni insino che non avrà soddisfatto; e dopo che i fratelli averanno mangiato, solo e da per sè prenda la refezione del cibo, dopo la comune refezione de' fratelli, con quella misura e a quell'ora che l'abate avrà giudicato convenirsegli; come se, verbi gratia, li fratelli mangiano a sesta, quel fratello a nona, e se li fratelli a nona, e quello a vespro; e cosi faccia insino a tanto che con soddisfazione conveniente consegua perdono.

CAP. XXV. — Delle colpe più gravi.

De excommu-

Quel fratello, che è obbligato a pena di nicatione pro più grave colpa, sia sospeso dalla mensa e dall'oratorio. Niuno delli fratelli in cosa alcuna con lui s'accompagni, nè ragioni seco, stia solo all'opera a sè impostagli, perseverando in pianto di penitenza, ricordandosi di quella terribile sentenza dell'Apostolo che dice: « Un si fatto uomo esser dato a Satana in morte di carne, acciocchè nel giorno del Signore lo spirito sia salvo »; solo prenda la refezione del cibo in quella miessergli conveniente; non sia benedetto da niuno che passi nè anco il cibo che gli si dà.

CAP. XXVI. — Di quelli che senza comandamento dell'abate praticano con gli scomunicati.

Se alcun fratello senza comandamento dell'abate presumerà in alcun modo praticare col fratello scomunicato, o parlargli, o mandargli ambasciate, incorra in simile vendetta di scomunica.

CAP. XXVII. — Come debba essere sollecito l'abate circa gli scomunicati.

Con ogni sollecitudine abbia cura l'abate De excommu-

de' fratelli che peccano, perciocchè non nicatorum curà. quelli che sono sani, ma gl'infermi hanno bisogno di medico. E per tanto deve, come savio medico, usare ogni rimedio, e mandare (ma che non paia venga da lui), quasi occulti consolatori, alcuni de' fratelli più vecchi e savî, li quali quasi segretamente consolino il travagliato fratello, provocandolo ad umile soddisfazione, consolandolo, acciocchè non sia assorto da maggior tristizia, ma come dice l'Apostolo: « Confermisi in lui la carità »; e sia per lui pregato da tutti; imperocchè grandissima sollecitudine deve avere l'abate, e con ogni sagacità ed industria curare che non si perda alcuna delle pecorelle a sè comesse; e sappia avere ricevuto cura delle anime inferme, e non tirannide sopra le sane, e tema le minacce del Profeta, per il quale Iddio dice: « Voi pigliavate quello che vedevate esser più grasso, e quello ch'era debole, scacciavate via »; ed imiti l'esempio del buon pastore, il quale, lasciate novantanove pecore ne' monti, andò a cercarne una sola, ch'era smarrita, all'infermità della quale ebbe tanta compassione, che si degnò ponerla so-

CAP. XXVIII. — Di quelli che essendo più volte corretti, non si saranno emendati.

pra le sue sacre spalle, e così riportolla

alla gregge.

Se alcun fratello, per qualunque colpa De pervicasura ed a quell'ora che l'abate giudicherà | più volte corretto, ed anco scomunicato, cium expulsione post verbe- non si emenderà, sia di nuovo aspramente ra ot preces ad corretto, cioè con punizione di battiture

contra di lui si proceda: che se nè anche a questo modo si corregga, ovvero forse insuperbito vorrà difendere l'opere sue (il che non piaccia a Dio), allora l'abate faccia come il savio medico, il quale avendo usato fomentazioni ed unguenti di esortazione, medicamenti di scritture divine, ed in ultimo il fuoco delle escomunicazioni e battiture, finalmente vede niente giovare l'industria sua, usi ed adoperi quella cosa la quale è maggiore di tutte, cioè l'orazione sua e di tutti i fratelli per colui, acciocchè il Signore, il quale può tutte le cose, dia salute all'infermo fratello; e se nè anche per questo modo sarà risanato, allora finalmente adoperi il ferro da tagliare, come dice l'Apostolo: « Levatevi dinanzi l'uomo malvagio »; ed altrove: « Se l'infedele si parte, partasi », acciocchè una pecora infetta non contamini tutto il gregge.

# Dichiarazione de'capitoli XXV, XXVI, XXVII e XXVIII, delle colpe.

poenis.

De culpis et Non potendosi, attesa la umana miseria, sperare che una comunità, benchè religiosa, del tutto sia senza colpa, ed essendo necessario, come l'istessa Verità insegna, che succedano gli scandali: di qui è che a fine di ben ordinare la nostra Congregazione, diremo alcuna cosa intorno alla qualità delle colpe e delle pene ad esse corrispondenti, per freno alli sudditi nel vivere, e per direzione alli superiori nel castigare. Supposte dunque le regole generali intorno alla distinzione del peccato mortale e veniale, e delle circostanze che aggravano o sminuiscono la malizia della colpa, sopra di che discorrono diffusamente i sacri dottori, parleremo solo di ciò che più specialmente riguarda la disciplina monastica, considerando per colpe gravi quelle che in cose gravi e sostanziali ne portano seco il rilassamento, e per leggiere all'incontro quelle che solamente sono contrarie a qualche piccola ed accidentale osservanza della medesima disciplina, ed esplicando la maggiore o minore gravezza di alcune colpe, ad esem-

pio delle quali tutte le altre simili si potranno facilmente conoscere e giudicare.

Colpe leggiere dunque, secondo l'uso di De culpis lenostra Congregazione, diremo essere tutte vibus. quelle, alle quali si è posta pena arbitraria nella regola o statuti; quelle similmente delle quali ciascuno dice sua colpa nel capitolo del convento: come delle parole oziose e vane, le bugie giocose, o dette per gioco di raccontare alcune finzioni e favole, li segni, gesti, cenni e atti da mover riso, purchè non molto eccedano la modestia e giochevole piacevolezza e siano fatte per spasso e trattenimento, sono colpe leggiere. Pecca leggiermente anche colui, al quale per qualche novità abbonda il riso, e per impeto mostra eccessiva allegrezza; il parlare troppo alto, il gridare o fare strepito. massime in luogo e tempo che per l'osservanza monastica si debba tener silenzio: entrare in cella altrui senza licenza; urtare, spingere, tirare, minacciare fanciullescamente, e per gioco dar fastidio ad altri; lasciar per negligenza o ignoranza li debiti inchini o genuflessioni e scuoprimenti di capo, o farli, ma indebitamente, e con poco garbo e riverenza, e non bere con ambe le mani; rompere, o guastare, o perdere alcuna cosa contra sua voglia, non provedere le cose debite a tempo, come libri, vesti, vasi, lezioni, canti, ed arrivare tardi in coro, in capitolo, alle lezioni, alla mensa, ed altre opere; mangiare, bere, dormire, andar vagabondo, dove e quando non è lecito; errare nel leggere, cantare, o fare alcun offizio, quando l'errore proceda da ignoranza o da poca accuratezza in prepararsi; mostrare leggerezza d'animo cogli occhi vagabondi, col corpo e gesti mal composti, o per soverchia allegrezza, massime in chiesa, in capitolo, alla mensa, alla lezione, chiamandosi l'un l'altro con soprannomi di derisione, o dicendosi non voi, ma tu; stare incomposto, e con poca riverenza in coro; non si radere quando si deve; non stare al luogo di sua professione per vanità; provocare altri al riso col ridere sconciamente. con giochi, buffonerie, ed altri detti o fatti leggieri e sciocchi; disprezzare, schernire

gl'infermi, o coloro che hanno qualche difetto; raccontare leggerezze e vanità fatte nel viaggio; giurare, benchè sia vero, dove e quando non fa bisogno; fare ragionamenti inonesti, e che accennano cose lascive, sebben si narrasse qualche favola o istoria, imperocchè le cose oscene e brutte si devono raccontare con parole coperte ed oneste; accompagnarsi co' forastieri senza licenza; la negligenza in trattare e custodire le cose commesse a sua cura; trasgredire i digiuni che non sono di precetto ma di consiglio; mangiare a tavola cose particolari senza licenza; non obbedire a' più vecchi e maggiori di grado e professione, e rispondergli con alterezza.

De poenis pro levibus culpis.

Queste e simili sono colpe leggiere e leggierissime secondo le regole generali, e quando il monaco diligente le confessa spontaneamente, se gl'impone per penitenza che dica qualche salmo, ovvero se gli perdona il fallo se umiliandosi s'inginocchia; ma se da altri viene scoperto o accusato, se gl'impone per penitenza il digiuno, o che stia inginocchioni in refettorio o in coro alla presenza di tutti, e se i delinquenti fossero novizi o professi di minor età, se gli daranno alcune palmate o ferzate leggiere. Finalmente il discreto superiore imponga la pena secondo la gravità dell'errore, considerando quante volte, quanto tempo, ed in che luogo fu commesso.

De culpis gra-

Ciascuna delle suddette colpe, o d'altre simili, che per loro stesse sono leggiere, sarà stimata grave tuttavolta che il delinquente, essendo sino a tre volte dal superiore ammonito, non si emendera, purchè sia in potere del detto delinquente astenersi dall'errore; il che si dice, perchè alcuni peccano leggiermente per ignoranza, o per natural impotenza o difetto, o impeto naturale. La colpa leggiera per tanto sarà da stimarsi grave ogni volta che sarà totalmente volontaria, e che il delinquente dopo le debite correzioni vorrà perseverar nell'errore.

Colpe gravi dichiariamo essere tutte quelle, alle quali sono tassate pene più gravi delle suddette, più gravi non quanto al numero e lunghezza di tempo, ma in sostanza e

qualità di pena. Dire e fare cose brutte alla presenza de' secolari; le contese, disferenze, o combattimento col fratello, o con altra persone dentro o fuori del monastero; protervire nel consulto del monastero o fuori, o ardire di contendere con il prelato; non osservare quelle cose che sono particolarmente comandate dal prelato sotto pena di obbedienza, quantunque la loro trasgressione fosse peccato veniale per se stessa; dire altre parole d'obbrobrio, infamia, vergogna e disonore, e schernir altri con offesa o biasimo; rimproverare o rinfacciare altrui i peccati passati, o difetto d'animo o di corpo, di suo nascimento con i suoi parenti; mettere in gioco o in disprezzo il silenzio e le cerimonie monastiche, e per usanza non le osservare; seminar discordie tra fratelli, bravare, o minacciare, e maledire, o gravar di parole o fatti ingiuriosi colui il quale fosse stato ripreso o dinunziato dal superiore; dir male d'altri malignamente, non potendolo provare col testimonio d'altri fratelli; ragionare solo a solo o privatamente con donne, se già non fosse in confessione o per altre opere pie; mormorare del vitto, rompere i digiuni di precetto, eccetto nei casi concessi; andar fuori di monastero senza licenza, o andando con licenza, non tornare a tempo prefisso, ovvero tornare innanzi, se ciò fosse contro il comandamento; andare a luoghi proibiti; andare al capitolo generale non essendo chiamati, o muoversi dal monastero per andare a capitolo innanzi al tempo determinato, o partirsi quindi avanti l'espedizione; rivelare avvedutamente le cose che si trattano nel capitolo generale, ovvero nel capitolo del monastero, d'onde nasca o possa nascere alcuno scandalo; manifestare fuori della Congregazione quelle cose che tornano in biasimo o infamia delle persone della Congregazione, come palesare perchè alcuno dei fratelli sia deposto, incarcerato, o altrimenti punito; non si confessare o comunicare almeno ogni quindici giorni, fuorchè ne' casi concessi; percuotere altrui fanciullescamente scherzando, se la percossa sarà enorme e notabile, purchè non sia a caso e contro voglia del percussore; minacciare con animo irato di voler percuotere; presumere di voler scusare il proprio fallo o altri dinanzi al superiore stando a sedere, e non con la debita riverenza; riprendere, correggere li suoi superiori e maggiori con poca modestia, umiltà e riverenza, ma con minaccia e alterezza, sebbene loro errassero; tenere per sè libri lascivi, eccetto che per conto dello stile e bellezza del parlare, e questo senza licenza; aver pitture lascive, scrivere, o ricevere lettere amorose; mentire in pregiudizio d'alcuno, mentir per gioco, se si aggiunge il giuramento; maledire, o come si suol dire bestemmiare sè o altrui pensatamente, imprecando la peste, morbo o canchero, e simili mali; mandare o ricevere lettere senza licenza del prelato, o altre cose proibite; sendo in viaggio non si rappresentare subito a' luoghi e prelati della Congregazione, essendovene; mangiar carne, dove e quando non è permesso secondo gli statuti regolari; aprire lettere altrui maliziosamente, o intercettarle, non avendo autorità di poterle aprire o trattenere; implicarsi in negozî secolari, come traffichi, arti o esercizî di guadagno, senza licenza; giocare a giochi proibiti, come carte e dadi; usar crudeltà verso novizi o professi di minor età; riferire gli scandali occorsi nel viaggio; dormire in monasterio accompagnato, senza bisogno; presumere di ragionare e praticare senza licenza con alcuno che sia scomunicato, carcerato, e separato dal consorzio degl'altri. Il graduato o camerlengo se farà alcuna cosa proibita senza licenza dell'abate, come dare danaro in cambio del vestimento, vendere panni o libri, o altre cose senza licenza; essendo monaco privato, mangiare fuora del monastero senza licenza, tener poca cura degl'infermi essendo superiore; aprir lettere che vadano o vengano da' prelati di nostra Congregazione, e da' fratelli, se già non fossero con speranza di ratiabizione.

De poenis pro

A queste ed altre simili colpe gravi, olgravibus culpis. tre alle pene tassate per le colpe leggiere, si può aggiungere la clausura del monastero e della cella con la solitudine e silenzio, i

digiuni diurni con l'astinenza dal vino, privare alla mensa ed al coro dal consorzio degli altri, imponer genuflessioni, baciar i piedi; ma i più giovanetti si possono alquanto con più aspre battiture correggere. Si può aggiungere la deposizione a tempo del proprio grado o professione. Finalmente, secondo le circostanze che aggravano o alleggeriscono l'errore, potrà il discreto prelato apprestare al suddetto infermo la congrua medicina, facendo differenza quando il delinguente liberamente confessa il fallo, e quando viene accusato o convinto, imperocchè a coloro che spontaneamente o alla prima domanda si accusano e domandano perdono, si deve avere maggior compassione e procedere con minore severità.

La colpa grave quale arriva a mortal pec- De culpis gracato, e con fatto e con detto esteriormente il manifesta, diventa più grave quando è messa in uso, o commessa con disprezzo, e quando si piglia a difendere col far male, scusando il malfatto, conciosiacosachè l'infermità tanto è più pericolosa, quanto meno l'infermo la conosce, o più l'occulta. Similmente la colpa è più grave, quando non solo offende il delinquente, ma porta agli altri scandalo, dando occasione di bestemmiare il nome di Dio e de' suoi fedeli, che doveria in loro esser lodato.

Colui pecca più gravemente, che essendo capitolarmente stato ripreso dal suo superiore di colpa grave, nondimeno per tutto un giorno sta contumace, ribelle e disobbediente, e, posposta la debita riverenza, ardisce contendere del pari col proprio superiore; quello, che non si vergogna alla presenza di tutti commettere un peccato mortale a tutti manifesto; chi procura partirsi dall' obbedienza del presidente, o in questo cerca l'altrui consiglio e favore; chi partecipa per lettera favore o aiuto con ribelli della religione e Congregazione; chi apertamente si muove contro il suo prelato, avendo contro di quello fatto congiura o altre cose degne di biasimo; chi ricorre a prencipi secolari o ecclesiastici, non superiori della religione, per contravvenire al prelato, o per fuggire la debita pena, o

perchè il detto proceda con timore, acciò non si osservi così liberamente l'ordine della Congregazione, o per acquistare favori e gradi, quasi che per forza o per minacce; chi per propria colpa, per non fare la debita penitenza, si fugge dalla Congregazione, se fra due giorni tornerà, e questo s'intende solamente la prima volta; chi, avendo commesso alcun fallo notorio, si parte dalla debita correzione, e ricorra a' superiori, quando non ricorra per legittima appellazione; chi essendo giustamente castigato dal superiore, cerca per sè o per altri calunniarlo, infamarlo, o biasimarlo senza fondamento; chi tiene alcuna cosa nascosta, che sa essere proibita, e che sa che il prelato gliela torrebbe quando lo sapesse, e questo ha apparenza di proprietà, e quasi che di furto; chi commette furto, benchè piccolo; chi riceve alcuno alla professione contro gli statuti de' sacri canoni, de' concilì, e contro le costituzioni e la regola; chi procura di far ordinar quelli, li quali non intendono parlare latino, o che non sanno leggere; chi opera con altri contro la castità, quantunque non vengano a compimento; chi si allontana dal monastero senza licenza per spazio d'una giornata, o esce dalla provincia; chi infama con lettere senza nome, o con pitture, o nel muro, o divulga lettere infamatorie inventate da lui; chi infama con lettere sottoscritte col proprio nome, eccetto però s'egli scrivesse a' superiori, o persone di nostra Congregazione; chi è falsario in giudizio; chi con animo irato, o suadente diabolo, percuote leggiermente alcuno de' fratelli; chi fa stampar alcuna opera senza licenza de' superiori; quelli che fanno o disfanno organi o altre cose della chiesa o del monastero che fossero di pregio, senza licenza de' superiori e consiglio de' seniori; chi sta la notte in casa di secolari in quei luoghi ove sono monasteri di nostra Congregazione; chi va a bagni o stufe di secolari senza licenza; chi determina le cose più rilevanti del monastero senza il consenso del capitolo conventuale; chi muta l'ordine del breviario, degli offizi, delle messe, e delle cerimonie,

senza le debite licenze e decreto del capitolo; chi ordina nel suo convento statuti contro la consuetudine o contro le costituzioni senza le debite permissioni; ciascun priore o decano, ministro, camerlengo o graduato che procura ribellarsi, o far ribellare altri dal suo prelato; chi riceve alla professione o all'abito professi d'altra religione, e licenzia alcuno di nostra Congregazione, senza il reverendissimo padre presidente; chi fa, o lascia fare cose per le quali ipso facto è scomunicato; chi impedisce che i voti non vadano liberi in qualsivoglia elezione; chi non riceve i monaci della Congregazione, quali con licenza sono in viaggio; chi apre le lettere, che vadano o vengano dal presidente.

A tali errori, pensate bene le circostanze, De poenis pro s'impongano più gravi pene: come la cella culois gravioriper carcere; la solitudine, silenzio, e separazione da' sacramenti; privare dell'abito a tempo; la pubblica disciplina, quale nondimeno sia l'estremo delle pene più gravi; stare inginocchioni in terra innanzi la chiesa, refettorio, capitolo; stare a tempo in infimo luogo di professione tra' suoi compagni; la sospensione da tutti gli offizi, la privazione di voce nel capitolo conventuale, e nel capitolo generale ancora, mentre che sta in penitenza, la quale non s'imponga nè si levi senza il consiglio de' seniori, usando però discrezione secondo le circostanze sopraddette.

Quello si chiama incorso in colpa gravis- De culpis grasima, che non teme commetter delitti, e ri-vissimis. cusa farne la penitenza. Questo tale, se da per sè non si parte, si deve, servatis servandis, scacciare dalla Congregazione, adoprando il ferro della repulsa, secondo il precetto del Signore, cioè dopo tre volte sarà stato fraternamente avvisato e corretto, secondo la sentenza dell'Apostolo che dopo la terza ammonizione dobbiamo schivar l'eretico; poichè questo tale è impenitente, mentre, dopo le discipline, le carceri e le comuni orazioni, si mostra incorreggibile; e però, affinchè il morbo di questi non contamini il gregge del Signore, siano licenziati o discacciati, osservata però la forma prescritta dai decreti pontifici De apostatis et eiectis.

S'intenda inoltre reo di gravissima colpa chi essendo convinto di alcun peccato, o avendolo confessato, o essendo notorio, meriterebbe, secondo la legge comune, pene di sangue, o perpetuo confine, o deposizione, o degradazione; chi venisse convinto d'eresia, riflettendo però che la cognizione e giudizio di tal delitto, sì come di altri che inducano sospizione di esso, s'aspetta al supremo tribunale della sagra Inquisizione, di cui si devono leggere le ordinazioni in pubblica mensa, o in capitolo, come già viene prescritto in più Bolle pontificie e decreti dell'istesso santo tribunale; chi è convinto di furto e di dissipazione di beni, di adulterio, di bestemmia, simonia, d'omicidio, di aver percosso il proprio prelato, di sacrilegio, d'incendio, per far male aver violentemente rotte porte, di ribellione e separazione dalla religione, di bestialità e contro natura; quello, che essendo stato ammonito tre volte capitolarmente, ricusa fare la penitenza regolare, cioè tassata dagli statuti; chi commette simonia in ricevere all'abito, o professione, o alle orazioni; chi sarà trovato essere espressamente proprietario, cioè quello che possederà beni stabili o entrate senza licenza, o beni mobili di pregio e valore in quantità notabile (si è detto in quantità notabile, perciocchè il poco nulla si estima, e per non dare occasione a malevoli di malignare); chi rivela le cose udite in confessione; chi la seconda volta fugge dalla Congregazione; chi dà percosse deformi, e spesso.

De poenis pro culpis gravissi-

A queste, oltre le predette pene, si aggiunge che il delinquente sia privo ed inabilitato a tutti li gradi, stia nell'ultimo luogo tra tutti, sia sospeso da tutte le cose, e anco degradato, gli siano commessi gli esercizì servili, gli sia assegnata la carcere a tempo. o anco perpetua, e questa si aggravi, aggiungendo i ceppi, digiuni, flagelli ed infamia perpetua, e finalmente ogni altra pena più grave, secondo la disposizione de'sagri canoni e delle costituzioni apostoliche, regolandosi sempre, nel tassare le sopraddette pene, secondo la qualità del delitto. E perchè la carcere formale nella nostra Congregazione genera infamia, ed all'infamia devono esser chiuse le porte alle dignità, però tal pena, siccome ogni altra maggiore di essa, non si dia mai senza il consiglio dei più vecchi e l'autorità del presidente.

Benchè sia lecito ai regolari, pretermessa la forma e strepito del giudicial rigore delle quando poenas umane leggi, procedere alla sentenza defi-irrogantur. nitiva; nondimeno non è lecito ad alcuno giudicar altri contro quello che vuole il giusto ed onesto, e che richiede la legge naturale e divina. Per il che, assine che a nessuno sia mai fatto torto o ingiuria, si osservi sempre in tutti li luoghi e da ciascuno l'equità e giustizia, talmente che non sia mai giudicato alcuno, eziandio di cose leggierissime, se prima non s'ascolta o intende da lui quanto ha fatto o non fatto, detto o non detto, e sempre si ricerchi il luogo suo alla difesa, se già il fallo non fosse talmente notorio che non potesse in modo nessuno esser difeso o scusato; altrimenti non si deve punire alcuno, se non ha da per se stesso confessato, o con testimoni sia stato convinto; e si proceda sempre con discrezione e secondo le regole della giustizia e della carità religiosa.

CAP. XXIX. - Se si debbano di nuovo ricevere i fratelli che si partono dal monastero.

Il fratello che per proprio vizio si parte, De trinà reoovvero è cacciato dal monastero, volendo ritornare, prometta prima ogni emendazione del vizio per il quale si parti; e così sia poi ricevuto nell'ultimo grado, acciocchè per questo si provi la sua umiltà; e se di nuovo si partirà, sia in questo modo insino alla terza volta ricevuto; ma, d'allora in poi, sappia ogni via di ritornare dovergli esser denegata.

CAP. XXX. — De' fanciulli di minore età, come si debbano correggere.

Ogni età, ovvero intelletto, deve avere le Pueri corpo-proprie misure. E però quante volte li putti, corrigantur. ovvero i giovani di età (i quali non sono capaci d'apprendere quanto sia grande la pena della scomunica), commettono alcun delitto, questi tali siano afflitti con grandi

digiuni, ovvero raffrenati con aspre battiture, acciocchè s'emendino.

CAP. XXXI. — Del cellerario del monastero.

De cellerario eiusque munere.

Il cellerario del monasterio sia eletto da mu essa congregazione, savio, di maturi costumi, sobrio, non molto mangiatore, non superbo, non turbolento, non ingiurioso, non tardo, non prodigo, ma che tema Dio, il quale a tutta la congregazione sia come padre, abbia cura di tutte le cose, niente faccia senza comandamento dell'abate, osservi le cose a sè imposte, non contristi li fratelli. Se alcun fratello gli domandasse alcuna cosa non ragionevole, non lo contristi, sprezzandolo, ma ragionevolmente e con umiltà gli neghi quello che malamente domanda. Custodisca l'anima sua, ricordandosi sempre di quel precetto dell'Apostolo: « Che chi avrà ben ministrato, si acquisterà buon grado ». Con ogni sollecitudine abbia cura degli infermi, de' fanciulli, de'forestieri e de'poveri, sapendo che di tutti questi senza dubbio è per dover renderne ragione nel di del Giudizio. Di tutti i vasi del monastero abbia cura, e d'ogni altra sostanza, come fossero vasi sagrati dell'altare. Non stimi di cosa alcuna doversi fare poco conto, non attenda all'avarizia, e anco non sia prodigo nè dissipatore della sostanza del monastero, ma ogni cosa faccia misuratamente e secondo il comandamento dell'abate.

Soprattutto abbia umiltà, ed a chi non ha da dare sostanza temporale, dia almeno buona risposta, perchè è scritto: « Il buon parlare avanza ogni gran dono ». Abbia sotto la sua cura tutte le cose a sè imposte dal suo abate, e non presuma nè s'impacci di di quelle le quali gli proibirà senza alcuna alterezza o tardanza. Dia alli fratelli l'ordinata provvisione del vivere, acciocchè non si scandalizzino, ricordandosi, secondo il parlare divino, qual pena meriti chi scandelizzerà uno de' piccolini. Se la congregazione sarà maggiore, siangli dati compagni, dai quali aiutato, ancor egli con buono e quieto animo adempia l'officio a sè commesso. Alle ore competenti si diano quelle cose che si hanno a dare, si domandino quelle cose che

si devono domandare, e di maniera che niuno nella casa di Dio si perturbi o si contristi.

#### Dichiarazione del cap. XXXI.

Ordiniamo che in qualunque monastero De camorario il presidente e definitori facciano un camerlengo, al quale il capitolo speciale del monastero elegga e dia uno scriba, ordinando che i prelati non vadano a fiere, a'mercati, nè compariscano in giudizio di liti, se non per urgenti cagioni, nè possano spendere nè per sè nè per i monaci nè per il monastero cosa alcuna, ma tutto s'appartenga al camerlengo, quale vogliamo che sia tenuto obbedire in ogni cosa il prelato; e ordiniamo che il detto camerlengo non dia danari, nè ai prelati, nè ai monaci, se non per causa de' viaggi, facendo nondimeno ogni cosa secondo il consiglio e comandamento del prelato.

Ordiniamo ancora che detto camerlengo abbia un giornale, nel quale scriva tutte le spese ed entrate quotidiane, così de' denari, come d'ogni altra cosa che gli viene o esce dalle mani; qual giornale sia tenuto dare ogni due giorni allo seriba, e ogni volta che glielo domanderà; quale scriba dovrà spogliare detto giornale, ponendone le partite distinte a' libri magistrali a' luoghi loro, ed il camerlengo gli faccia annunciare tutte le partite ai luoghi debiti, talmente che separatamente si possa vedere l'entrata e l'uscita, debiti e crediti, e tutti gli altri conti, come è solito; e se accaderà che detto scriba sia meno del bisogno intorno a ciò perito, il camerlengo sia tenuto di giorno in giorno ammaestrarlo, acciò non faccia errore alcuno; il che se accaderà, sarà di tale errore il camerlengo imputato, per non avergli caritativamente insegnato. E ordiniamo che il camerlengo una volta il mese alla presenza di tutti i monaci legga tutte le partite di di quel mese, lasciando poi in mano del prelato e seniori li libri, acciò possano rivederli ed approvarli, sottoscrivendoli. Ordiniamo che detto camerlengo distintamente tenga conto nel suo giornale di tutte le spese fatte per sè e per il suo prelato in quel mese; e contraffacendo a quanto sopra, mangi pane e acqua una volta, ed il di seguente debba render tali conti; e se accaderà che non soddisfaccia in render conto, se li duplichi la pena del continuo, fino a che avrà soddisfatto.

Acciò li monasterî non vengano sopra le loro forze aggravati, ordiniamo che nessun prelato o camerlengo possa o debba fare commissioni, nè tôrre depositi, nè pigliare in prestito senza licenza espressa del padre generale, come nella prima parte di queste costituzioni al capit. xxxxx, a cui s'abbia riflesso. E quando colla debita licenza debba prendere imprestito, ecc., ordiniamo che detto camerlengo scriva chiaramente il creditore da chi piglierà imprestito il denaro, ancorchè lo volesse subito rendere, ponendo la partita, il giorno, il nome, mese ed anno; e bisognando creare tal conto a'libri magistrali, s'osservi lo stesso; significando che se si troveranno accettati 2 senza le dette condizioni e clausole, o si troverà rilevar l'uscita più dell'entrata, e non apparisca onde vengano detti danari chiaramente, come sopra, il camerlengo sarà giudicato proprietario, e perderà detto danaro che non apparirà chiaramente, come s'è detto.

Si proibisce tanto più a chi si sia monaco il far mercanzia contro il divieto e Breve di Urbano VIII sotto li xxII febraro, e di Clemente IX sotto li xvII giugno MDCLXX, ordinando inoltre l'esatta e puntuale osservanza del decreto De rebus regularium non alienandis, fatto sotto il medemo Urbano VIII alli vii di settembre MDCXXIV.

Ed acciò le sostanze del monastero siano ben custodite, ordiniamo che le chiavi del grano, vino ed olio, ed altre robe, quali si hanno da vendere per mano del camerlengo, non siano tenute da lui, ma s'osservi quanto nel precitato cap. xxxix si descrive e comanda in tal particolare da'sommi pontefici Clemente VIII ed Alessandro VII ne' loro decreti; ma le vendite e compre sian fatte dal camerlengo solamente.

CAP. XXXII. - De' ferramenti ed altre cose del monastero.

Circa la sostanza del monastero in ferra- De custode menti o vestimenti o qualsivoglia altra cosa, rerum monasteprovveda l'abate li fratelli (della vita e costumi de' quali sia sicuro), e secondo che giudicherà esser utile ad essi, ciascuna di dette cose consegni, acciocchè da loro siano custodite e raccolte. Delle quali tutte cose tenga l'abate un inventario, acciocchè, succedendo li fratelli uno all'altro nel custodire le dette cose assegnate, sappia che cosa dà e che cosa riceve; ma se alcuno sporcamente o negligentemente tratterà le cose del monastero, sia ripreso, e non si emendando, sia sottoposto alla correzione della regola.

## Dichiarazione del cap. XXXII.

Ordiniamo che il prelato, poiche sarà De munere giunto al monastero, tra quindici giorni as-novi praesulis, solva tutti li ministri, offiziali, manuali, e nasterii. di nuovo statuisca quelli stessi, o altri, e vegga gl'inventari di chi esce o entra nell'offizio; abbia appresso di sè un libro, nel quale siano gl'inventarî di tutte le cose del monastero; e due volte l'anno almeno coi seniori vegga diligentemente in che modo le robe del monastero siano tenute da' ministri, cioè circa la festa d'Ognissanti e Pasqua di Resurrezione, massime quando ha da andare a capitolo; e ammonisca i negligenti, ovvero li privi d'offizio, ma non proceda alla privazione senza il consiglio dei seniori; e se il prelato non rivedrà due volte almanco gl'inventari, ovvero priverà alcuno dell'offizio a sua volontà, senza causa o senza consiglio de' seniori, dica li sette salmi inginocchioni in refettorio; e denunziato al presidente e visitatori, sia punito a loro arbitrio.

Abbia ancora il prelato l'inventario di De inventario ciò che si trova in qualunque cella, libri, vasi, lucerne, o qualunque altro fornimento di camera. Nessuno ardisca senza sua licenza portar via, o dare o cambiare cosa alcuna; ma cambiando cella o monastero, non lo possa fare, se prima non sia conse-

<sup>1</sup> Edit. Main. legit credito (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit accattati (R. T.).

gnato ciò che per inventario gli sarà stato consegnato, e trovandosi in colpa, ne sia castigato, cioè mangi pane ed acqua, nondimeno rimetta quanto avrà levato.

De custodia et libro instru-

Gl'istromenti, scritture e libri del conmentorum, scri-vento siano custoditi, in luogo sicuro dal pturarum et li-fuoco e ogni pericolo, dal camerlengo o scriba; e ordiniamo che in ciaschedun monastero, quanto prima si potrà, si provveda un libro di carta buona, nel quale si scrivano tutti gl'istromenti e cose memorabili che si faranno, ovvero sono passate, appartenenti al convento.

De libro bo-

Similmente si faccia un altro libro, nel norum stabilium quale siano notati 1 tutti li beni immobili, con suoi confini e misure, e per qual ragione siano del monastero. Nel medemo libro si scrivano i beni mobili preziosi appartenenti alla sagristia o monastero, benchè questi medemi fossero nell'inventario. Nè ardisca alcun prelato o monaco simili cose tòrre, vendere, donare o cambiare; e se alcun monaco errerà in questo, sia come di furto punito dal suo prelato, e forzato in qualunque modo nel vitto o vestito a soddisfare. Ma se il prelato tali cose manderà male, o farà contro al detto ordine, tante volte mangi pane ed acqua in refettorio, e di più sia punito secondo il delitto dal presidente e visitatori, ed egli ancora sia forzato a risarcire.

De privilegiis et scripturis.

Li privilegî dell'Ordine nostro e di qualunque monastero, e le pubbliche scritture nelle quali si contengano le maggiori cose della Congregazione, si conservino in Fiorenza ne'nostri monasteri, e in Lombardia a Bergamo; ma le copie e transunti, li privilegi e scritture appartenenti a qualunque monastero, si tengano dal prelato di quel luogo con diligenza. E acciocchè li monasteri e luoghi nostri per povertà o per la possanza della parte contraria non abbiano De impensis a perdere le loro ragioni, ordiniamo che qualunque volta le liti saranno ridotte alla

pro litibus.

Roma spenda quello che farà di bisogno, e 1 Edit. Main. legit stati pro notati (R. T.).

Corte di Roma, o che il monastero sia im-

potente a sostenere tal peso, allora il pro-

curatore generale dell'Ordine deputato a

Bull. Rom. - Vol. XXI.

il depositario gli ministri secondo la necessità, ed il prelato di quel monastero notifichi al presidente e visitatori il suo bisogno, acciocchè si possa fare la debita provvisione. Ed il medemo ordine si osservi qualunque volta li nostri luoghi o per povertà o possanza e favore degli avversarî ingiustamente vengono a perdere le loro ragioni in qualunque Corte, che allora siano aiutati dal pubblico, e segnisi ogni spesa fatta, acciocchè, quando quel luogo venga a miglior fortuna, renda alla Congregazione che l'ha sovvenuto nella sua necessità. E nessun prelato o ministro ardisca senza consiglio dei seniori muovere piati o liti, e poi si consulti prima col procuratore ed avvocato; e se fosse lite, onde ne procedesse perdita di monasteri o professioni, si notifichi al pre-

CAP. XXXIII. — Se i monaci debbano avere alcuna cosa propria.

sidente e visitatori.

Sopra tutto il vizio della proprietà deve Nihil proprium essere dalle radici estirpato dal monastero, monachi habere di modo che nessuno presuma nè di dare nè di ricevere alcuna cosa senza il comandamento dell'abate, nè avere alcuna cosa di proprio, nessuna cosa al tutto, nè libro, nè tavolette, nè stile, ma niente totalmente, non essendo nè anco lecito a'monaci avere li proprî corpi nè la volontà in potestà propria, ma tutte le cose a loro necessarie le devono sperare dal padre del monastero, nè cosa alcuna sia loro lecita d'avere, la quale non gli abbia dato ovvero permesso l'abate. E tutte le cose a tutti siano comuni, come è scritto, nè alcuno presuma di dire alcuna cosa esser sua; e se alcuno si troverà dilettarsi di questo pessimo vizio, sia ammonito la prima e la seconda volta; e non si emendando, sia sottoposto alla correzione.

Dichiarazione del capitolo XXXIII.

Ove la santa regola dice, dalle radici, Quam exacte perchè il padre S. Benedetto vuole che il ium servandum, vizio della proprietà si estirpi dal fondamento. E per più esattamente obbedire ai decreti del sacro Concilio di Trento in custodire il voto della povertà monastica, si

paupertalis vo-

Clemens VIII comanda che nessuno di nostra Congregarum. 3, § Quo, pro refor. rr- zione, benchè superiore, possa avere o possedere come proprî, nè pure a nome del

convento, beni immobili e mobili, o denari, o entrate, o censi, o limosine di prediche, o di messe da celebrarsi nella propria chiesa o altrove, o propine di lettere, nè altro, benchè per qualsisia lecita industria o fatica o cagione o nome l'abbia acquistato, eziandio che fossero sussidî de'parenti, doni, legati o carità di persone pie; ma tutto quello che il monaco in qualsivoglia modo acquista, acquirit monasterio, e perciò lo deve subito consegnare al superiore, e incorporarlo e confonderlo coll'altra roba, rendite, danari ed entrate del monastero, affinchè se ne possa comunemente somministrare a tutti il vitto e vestito.

Num, 4.

Num. 5.

Non sia lecito a'superiori, chiunque si siano, concedere a'loro sudditi, nè a veruno di questi, alcun bene stabile, benchè a nome o di uso, o di amministrazione, o di commenda, deposito o custodia; ma di quanto sarà loro concesso per suo bisogno non vi sia chi pretenda possederlo o servirsene come cosa propria. I trasgressori di tutte e ciascuna delle suddette inibizioni non solo

Nom. 7.

Num. 6.

incorreranno nelle pene dal suddetto sacro Concilio prescritte, ma in altre ancora molto più gravi da imponersi ad arbitrio de'superiori; nè qualsivoglia licenza o dispensa de'superiori sia bastante a salvare chi posseda beni mobili o immobili, sicchè non incorrano ipso facto nelle colpe e nelle pene tassate dal medesimo Concilio, benchè gli stessi superiori fossero di parere di potere in ciò dispensare, a' quali vogliamo con il sommo pontefice Clemente VIII che non si presti fede.

Ex communi

Num. 8.

Quanto si ricerca per il vestire de'moproventu neces naci e per mobiliare le loro camere, si prosuppeditentur. vegga col danaro publico, e tutto sia onninamente uniforme e conveniente allo stato di povertà che professano, in guisa che non s'ammetta veruna cosa di superfluo, nè se gli manchi al necessario. Le vesti, o panni, si lane come lini, dei padri, e ogni altra suppellettile si porti in qualche luogo comodo del monastero, e quivi diligentemente

si custodisca da uno o più deputati a tale uffizio, acciò ad arbitrio del superiore se ne Num. 9. possa dispensare a ciascheduno secondo l'occorrenza.

Ognuno, eziandio i superiori di qualsisia Vita commucondizione, stiano alla mensa comune, al servanda. medesimo pane, vino e companatico, se Num. 10. non fossero impediti per infermità, nè sia loro lecito usare per proprio cibo cose singolari; e chi trasgredisse, non abbia in quel giorno per suo alimento che pane ed acqua.

Num. 11.

Tutti i superiori, nè meno esclusone il vita commumedesimo generale, che a cagione delle loro nis superiorum. cariche godono maggiori proventi, procurino far notare con distinzione e fedelmente in un libro particolare la loro entrata e uscita, la quale non s'impieghi in altro che in cosa necessaria per il loro offizio; e occor- Clemens VIII. rendo che devano dimorare in qualche mo-num. 42. nastero, mettano quivi in comune quella somma di danaro bastante per gli alimenti loro e di chi viene in loro compagnia, secondo il prescritto della regola e costituzioni.

Si proibisce a' superiori locali l'ammini- Vetatur praestrare beni, e dispensar roba, o danari, o stratio et distrientrate del loro monastero, tanto a nome butio rerummoproprio che del monastero. Ma ciò si aspetti Num. 43. a tre padri del medesimo monastero, come si è detto nel cap. xxxix della prima parte, ove pure si descrive quanto Clemente VIII comanda circa la loro incumbenza al n. xIII.

Oltre li sopraddetti decreti di Papa Cle- Docretum Conmente VIII, si comanda avere la dovuta ri-gregationis suffessione e la più esatta osservanza di quelli regularitm. emanati recentemente dalla sacra Congregazione sopra la disciplina regolare, per ordine della felice memoria del sommo pontefice Innocenzio XII, in specie di quello dato sotto il di 18 luglio 1695, in cui gli obbedienti s'avvalorano con la promessa del premio, e i trasgressori si minacciano colla severità del castigo, con quelle parole: « Sciant vero superiores, eos, qui praefata omnia sedulo, ut par est, adimplere curaverint, specialem a Sanctitate Suâ et Sede Apostolicà inituros gratiam et protectionem, atque, in iis praecipue quae ad antedictam observantiam stabiliendam pertinent, favorem

omnem et auxilium experturos. Qui vero e contra negligentes, aut (quod absit) contumaces reperti fuerint, gravibus poenis pro modo culpae, et etiam privationis officiorum ac perpetuae inhabilitatis ad ea aut alia imposterum obtinenda, puniendos fore ».

CAP. XXXIV. - Se tutti equalmente debbano ricevere le cose necessarie.

Uhi murmura. tio penitus da mnatur.

Siccome è scritto: Si divideva a ciascuno, secondo che faceva il bisogno. Dove noi non diciamo che nel monastero sia accezione di persone (il che non piaccia a Dio), ma considerazione dell'infermità; di maniera che, chi ha bisogno di manco, ringrazii Dio e non si contristi, e chi ha bisogno di più, si umilii per l'infermità, e non si insuperbisca per la misericordia, e così tutte le membra saranno in pace. Sopra tutto, il male della mormorazione, per qualsivoglia causa, in alcuna quantunque piccola parola o segno non apparisca. E se alcuno sarà trovato in questa colpa, sia punito di grave pena.

CAP. XXXV. — Dei settimanarî della cucina.

Quisque fratrum per hebdonà ministret.

Li fratelli così servano l'uno all'altro, che madam in cuci- nessuno sia scusato dall'officio della cucina, salvo che per infermità, o per occupazione in cosa di maggior utilità, perchè da questo maggior mercede s'acquista. Ai deboli siano procurati aiuti, acciocchè non facciano questo con tristezza, ma tutti abbiano aiuto secondo il modo della Congregazione e posizione del luogo. Se la Congregazione sarà maggiore, il cellerario sia scusato della cucina, e così se altri, come abbiamo detto. fossero occupati in cose di maggiore utilità; tutti gli altri con carità si servano l'uno all'altro. Quello che deve uscire dalla settimana, il sabbato netti il tutto, lavando i panni coi quali i fratelli si asciugano le mani e i piedi; così quello che esce di settimana, come quello che entra, lavino li piedi a tutti, e riconsegnino li vasi del loro esercizio mondi e sani al cellerario; il quale cellerario similmente li consegni a quello che entra, acciocchè sappia che cosa dà e che cosa riceve. Li settimanari, un'ora innanzi alla refezione, piglino, oltre la loro parte ordinaria, un poco

di pane e alquanto di bevere, acciocchè all'ora della refezione servano ai fratelli loro senza mormorazione e grave fatica; ma nei giorni solenni aspettino insino che hanno dette le messe. Li quali settimanarî, cosi quelli che entrano, come quelli che escono, la domenica, subito finito in coro le laudi, si gettino a'piedi di tutti li fratelli, domandando che sia pregato per loro. Quello che esce della settimana dica questo verso: Benedictus es, Domine Deus, qui adiuvisti me et consolatus es me: e ciò detto tre volte, uscendo, pigli la benedizione. E quello che entra, sèguiti, e dica: Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuvandum me festina; e replicato detto verso tre volte, uscendo, pigli la benedizione, ed entri al suo officio.

Dichiarazione del capitolo XXXV.

Dove dice, scusato, dichiariamo tutti li seniori essere scusati come il cellerario per lerarius a cuessere questi occupati in altro impiego per cinà eximuntur. profitto del monastero, e per le cose spirituali ed educazione di più giovani, e però a questi sta bene di servir quelli nelle cose temporali.

Dove dice, innanzi alla refezione, dichia- De ministris riamo che non solo i refettorari, ma il refettorii aliislettore della prima mensa, e tutti quelli che nel tempo della medesima sono occupati, e devono mangiare alla seconda tavola, possano fare colazione innanzi, quando portano pericolo di patire, eccetto, che nei giorni di digiuno di precetto; ma quanto alla quantità e qualità, si osservi la santa regola, che dice singulos biberes et panem, cioè poco pane e poco vino.

Dove dice, se gli gettino a' piedi, dichiariamo che stiano genuflessi avanti l'abate, e secondo la consuetudine si dicano i versetti e le orazioni solite poste nel breviario monastico.

CAP. XXXVI. — De' fratelli infermi.

Avanti d'ogni cosa, e sopra tutte le cose, Ubi de usu si deve aver cura degl'infermi; così sia a balneorum et loro servito, come a Cristo, come in verità gli si serve, perchè lui proprio disse: « Io fui infermo, e voi mi visitaste; e tutto

mentis.

quello che faceste a uno di questi miei minimi, faceste a me »; ed anco dall'altra parte essi infermi considerino che a loro si serve ad onore di Dio, e non contristino i fratelli che li servono colle loro superfluità; li quali però pazientemente si devano sopportare, perchè da tali s'acquista più copiosa mercede. L'abate dunque abbia grandissima cura che in nessuna cosa circa loro sia commessa negligenza. Alli quali fratelli infermi sia deputata una camera da per sè, ed un servitore che tema Dio, e che sia diligente e sollecito.

L'uso de' bagni sia offerto agl'infermi quante volte fa di bisogno, ma alli sani, e massimamente alli giovani, sia più difficilmente concesso. Similmente il mangiar della carne sia concesso agl'infermi, e al tutto deboli, acciocchè si riabbiano; ma poichè saranno migliorati, secondo il solito s'astengano della carne; ed abbia l'abate grandissima cura che gl'infermi nè da' cellerari, nè da' servitori siano disprezzati, imperocchè, ciò che si fa di delitto da' discepoli, a lui è imputato.

#### Dichiarazione del capitolo XXXVI.

De loco pro Oltre l'infermeria pubblica, nella cura infirmis, de balneis et sacra-della quale il padre generale avrà ogni considerazione che non vi manchi cosa alcuna per la necessità e comodità degl'infermi. ordiniamo che in qualunque monastero sia la sua stanza deputata a tale effetto, in cui siano letti di piuma, camino, aquaio, coltelli, cucchiari, forchette, vasi, instromenti per gl'infermi, e alla predetta stanza siano trasferiti i fratelli ammalati, e con loro, secondo il consiglio de' medici, si dispensi il mangiare carne, e l'altre osservanze regolari; ma se l'infermità parrà di maggiore importanza, secondo il parere de' medici, saranno portati gl'infermi alla pubblica infermeria; e nessuno infermo pigli consiglio o medicina da guardia da altri medici che da quelli che sono mandati dalla Congregazione, se non paresse diversamente al prelato, altrimenti dica i sette salmi quante

Dove dice, l'uso de' bagni, bagni e la-

volte avrà contraffatto.

vande dentro al monastero, secondo il consiglio del medico, il prelato facilmente conceda a ciascuno, ma alli bagni pubblici non si permetta a veruno l'andarvi, se non per grave infermità, e col consiglio di più medici, e di più colla licenza del definitorio, ovvero, se fosse pericolo nell'indugio, del presidente e visitatori, e allora se gli assegni un compagno, il quale faccia le spese, e sia timorato di Dio, e come guardiano atto a custodire la sanità della mente dell'infermo, e acquistargli quella del corpo.

Ordiniamo ancora che gl'infermi abbiano cura molto più della sanità spirituale che corporale, e però abbiano somma premura della confessione e di tutti gli altri sacramenti, e però vogliamo per ogni buon rispetto, che i servitori degl'infermi, per quanto è possibile, siano monaci o almeno conversi.

#### CAP. XXXVII. — Dei vecchi e de' fanciulli.

Ancorchè per se stessa la natura umana In his rigor si pieghi e si muova a misericordia in verso regulae tempequeste età de' vecchi e de' fanciulli, nondimeno l'autorità della regola è bene che a' loro bisogni provveda. E per tanto sia sempre in essi considerata la loro imbecillità e debolezza, e in niun modo negli alimenti e nel loro vivere sia con essi osservato il rigore e strettezza della regola, ma si abbia intorno al loro bisogno pietosa considerazione, e prevengano le ore regolari.

#### CAP. XXXVIII. — Del settimanario lettore.

Alle mense de' fratelli, quando mangiano, De lectore haebdomadario non deve mancare la lezione, nè quello che mensae. a caso avrà preso il libro, abbia ardire di leggere in quel luogo, ma chi ha da leggere tutta la settimana, entri la domenica. Il quale lettore, dopo la messa e communione, dimandi umilmente a tutti che sia pregato per lui, acciocchè Iddio tolga via da lui ogni spirito di elazione e di superbia, e dicasi nell'oratorio questo verso tre volte da tutti, esso però lettore incominciando, Domine labia mea aperies, et os meum annun-

1 Edit. Main. legit acquistagli (R. T.).

tiabit laudem tuam; e così presa la benedizione, entri a leggere, e sommo silenzio sia tenuto a mensa, di maniera che non vi si oda voce d'altri che di solo quello che legge ; e le cose che sono necessarie a quelli che mangiano e bevono, così si porgano i fratelli l'un l'altro, che niuno abbia bisogno di chiedere alcuna cosa; e se pure sarà bisogno d'alcuna cosa, sia domandata più presto per suono di qualche segno, che per voce; nè quivi presuma alcuno di domandare della lezione, ricercare di alcuna altra cosa, acciocchè non si dia occasione di ragionamento, salvo se il superiore non volesse dire alcuna cosa brevemente per edificazione. Il fratello settimanario, prima che cominci a leggere, prenda il misto per la santa communione, e acciocchè non gli sia forse grave sostenere il digiuno; e dopo, mangi con li settimanari della cucina e altri servitori. I fratelli non leggano o cantino per ordine, ma quelli che siano atti ad edificare quelli che ascoltano.

## Dichiarazione del capitolo XXXVIII.

De lectoribus

S'osservi la consuetudine, che i seniori mensae et libris lacendis. siano esenti, e tutti quelli che sono di quarant'anni, e li giovani leggano alla mensa, e si faccia l'orazione per loro nella forma posta nel nostro libro degli offizi de' santi Vallombrosani, e alla seconda mensa non manchi la lezione, e nel fine della mensa il primo che avrà finito di mangiare, o a chi comanderà il prelato, legga la regola volgare e costituzioni, o il catechismo, o altro libro spirituale; e fatto il segno, il primo lettore cessi; e s'osservi l'ordine in tale lezione di modo tale che dal principio sino al fine della mensa la lezione non manchi. Oltre le dette lezioni da farsi alla mensa,

De lectionibus pulationibus.

Ord. v , 4661.

sacrae scriptu-Alessandro VII ne' suoi decreti al num. v giae moralis del MDCLXI ordina che in tutti i nostri monasterî inviolabilmente si faccia la lezione Alexander VII di sacra scrittura ogni domenica almeno, e sia offizio del padre abbate e superiore locale provvedere di soggetto idoneo che la faccia, e tre giorni della settimana, o due almeno, si faccia la lezione de' casi di coscienza per mezz'ora almeno; e questo sia l

offizio del padre priore, se non vi sarà altro lettore deputato; ma negli studi formati, si faccia detta lezione da uno studente ad arbitrio del padre maestro, oppure si os- Clemens VIII servi quanto in ciò prescrive Clemente VIII Pro refor. n. 30, Pro regim. regul., § Lectio, cioè che la lezione di sacra scrittura e di casi di coscienza si faccia in ciascun monastero in giorni dal superiore destinati due volte la settimana, e dopo la detta lezione, si faccia tra padri medemi la conferenza sopra la materia agitata in detta lezione.

In oltre in tutti i luoghi si metta il dubbio di casi di coscienza praticabili nella publica mensa, almeno tre volte la settimana, cominciando dal padre priore o più antico di professione, e rispondendo colla dovuta modestia quelli a' quali sarà imposto dal superiore; il quale cogli altri titolari dica qualche volta la sua sentenza; e in caso di controversia, niuno protervamente difenda il proprio parere, ma tutti s'acquietino a 1 quello di chi 2 ha proposto e deve risolvere il dubbio. E il predetto ordine circa la lezione della sacra scrittura e della morale s'intenda per quelle badie che saranno giudicate capaci di poterlo praticare dal presidente nella prossima visita. Ne' luoghi di studio formato si facciano le dispute almeno tre volte la settimana, secondo la disposizione del padre maestro, e giornalmente si propongano i dubbi, eccettuati i giorni di vacanza, di disputa, e quelli nei quali si deve fare la lezione dei casi come sopra.

CAP. XXXIX. - Della misura de' cibi.

Crediamo per la refezione d'ogni giorno, Ubi de carne così di festa, come di nona, a tutte le mense quadrupedam. bastare due vivande cotte, per l'infermità di diversi, acciocchè quello che per sorte non potrà mangiare dell'una, mangi dell'altra. Due dunque vivande cotte bastino alli fratelli, ed avendo, oltra queste, pomi o legumi, s'aggiunga la terza. Una libbra di pane per di basti a ciascuno, o sia per una sola re-

1 Praeposit. a nos addimus (R. T.).

2 Edit, Main, legit che pro chi (R. T.).

fezione, o sia per desinare, e per cena: e se hanno a cenare, sia di detta libra riservata dal cellerario la terza parte per darla loro a cena; ma essendosi forse durata maggior fatica, sarà in arbitrio e potestà dell'abate, parendogli espediente, aggiungere alcuna cosa, purchè si fugga sopra tutto il mangiar superfluo, acciocchè mai al monaco non intervenga indigestione, imperocchè niuna cosa è così contraria ad ogni cristiano come la crapula, cioè il troppo mangiare, come dice il Signor nostro: « Guardate, che i vostri cuori non siano aggravati dalla crapula ed ebrietà ». Ma ai fanciulli di minore età non sia servata la medesima quantità, ma minore che alli maggiori, servata però in tutti la parsimonia. E tutti si astengano dal mangiare della carne di animali di quattro piedi, eccetto quelli che sono al tutto deboli e infermi.

#### CAP. XL. - Della misura del bevere.

vini.

Ciascuno ha qualche proprio dono da Dio, chi in un modo e chi in un altro; e però noi con qualche scrupolosità poniamo la misura dell'altrui vivere. Nondimeno, avendo riguardo all'imbecillità e debolezza degl'infermi, crediamo bastare a ciascuno una emina di vino il di, e questi, ai quali Iddio dona grazia d'astinenza, sappiano d'averne a ricevere particolare mercede. Ma se la necessità del luogo, o la fatica, ovvero l'arder dell'estate ne richiedesse più, sia nell'arbitrio del superiore, il quale consideri in tutti li detti casi che non vi sia sazietà ovvero ebrietà, benchè leggiamo il vino in nessun modo convenirsi alli monaci; ma perchè ai nostri tempi questa cosa non si può persuadere a' monaci, almeno a questo solo acconsentiamo di non bevere a sazietà, ma più parcamente, perchè il vino fa apostatare anco i savî. Ma dove la necessità del luogo fosse tale, che nè anche la sopraddetta misura si potesse ritrovare, ma molto minore, o al tutto niente, quelli che quivi abitano, benedicano Dio, e non mormorino, perchè noi sopra tutte le cose li ammoniamo che siano senza mormorazione.

CAP. XLI. — A che ore si conviene che li fratelli mangino.

Dalla santa Pasqua insino alla Pentecoste De hora pranli fratelli mangino a sesta, e la sera ceni-ieiunisque per no; ma dalla Pentecoste in poi tutta l'estate, anoum servandigiunino la quarta e sesta feria insino a nona (se già non avessero li monaci a durare fatica ne' campi, ovvero non li molestasse il troppo caldo dell'estate); ma gli altri giorni mangino a sesta; il qual desinare di sesta, lavorando loro ne' campi, ovvero essendo il caldo dell'estate troppo eccessivo, sia continuato; e tutto ciò consista nella prudenza dell'abbate, il quale in tal modo temperi e disponga ogni cosa, che le anime si salvino e che i fratelli facciano ogni cosa senza mormorazione; ma dalli idi, cioè dalli tredici di settembre, insino al principio di quaresima, li fratelli mangino sempre a nona, e nella Quaresima in sino a Pasqua mangino a vespro, ma esso vespro in tal modo si dica, che quelli che mangiano, non abbiano bisogno di lume di lucerna, ma sia finita ogni cosa con la luce del giorno, e in ogni tempo si temperi in modo l'ora o di cena o di rifezione, che con la luce del giorno si facciano tutte le cose.

## Dichiarazione del capitolo XLI.

Dove dice, dagl'idi di settembre, dichia- De iciuniis et riamo tal digiuno doversi cominciare le quattro tempore di settembre, non doversi digiunare le domeniche, e lo dispensiamo nei giorni festivi della Chiesa, della diocesi, dei titoli della Congregazione, e delle feste speciali di nostra devozione, come del nostro padre S. Giovanni Gualberto, della Madonna, S. Sebastiano, S. Caterina, e lo dispensiamo due volte la settimana, la terza e quinta feria, eccetto se fosse digiuno di precetto, chè allora si cambi in altro giorno. In Vallombrosa però e in Passignano non si dispensi il digiuno ne' sopraddetti tempi più che due volte la settimana, cioè il martedi e giovedi; e se in detta settimana vi saranno feste, la dispensa del digiuno di detti due giorni passi in detta festa. Si rimetta all'arbitrio e prudenza dell'abate il potere per

causa ragionevole concedere alli monaci il mangiar carne fuori dell'Avvento tre volte la settimana, cioè domenica, martedi e giovedi; ma perchè il sacro monastero di Vallombrosa è capo di religione, e quivi si è praticata più esatta osservanza, non vi si mangi mai carne, eccetto nell'infermeria da quelli a'quali è permessa dalla santa regola, che dice: Carnium usus infirmis omninoque debilibus pro reparatione concedatur, etc. L'Avvento s'osservi dappertutto con li soli cibi quadragesimali.

De horà coenae.

Dove dice, colla luce del giorno, dichiaramo doversi stare alla consuetudine, la quale s'accomoda alla necessità dei popoli, perchè gli offizi divini adesso si dicono non per nostra soddisfazione solamente, ma dei popoli, dai quali le chiese nostre sono frequentate, e però adesso non si puote osservare la regola e accomodarsi a divozione loro.

Forma cibo-

Acciocchè, per l'indiscreta astinenza di alimento corporale, i monaci non restino troppo infiacchiti ed inabili agli esercizi spirituali, vogliamo si osservi nel vitto corporale l'infrascritta forma, colla quale verranno nondimeno a mantenere la parsimonia regolare:

La sesta feria per memoria e riverenza vere corporale. del Signore si digiuni sempre, e, se sia possibile, ne'cibi quadragesimali. Da Pasqua sino a S. Croce di settembre, si dia la minestra, formaggio e pietanza. Da S. Croce fino all'Avvento, e da Natale fino alla Quinquagesima, si dispensi al digiuno regolare due volte la settimana. Fuori della Quaresima e dell'Avvento, si possa mangiar carne il martedì, giovedì e feste occorrenti, e secondo la qualità de' luoghi possano il presidente e visitatori e li proprì prelati dispensare altri giorni. Ne' digiuni di precetto sempre si osservi la consuetudine che in essi si faccia la colazione con frutte e con pochissimo pane, ma ne' digiuni regolari si possa dare a colazione un poco più di pane e frutte; e simile vogliamo si possa fare la sesta feria, quando si digiuna per divozione, cioè da Pasqua a S. Croce, rispetto alla lunghezza de' giorni; la sesta feria nelli digiuni regolari si dia a colazione un poco

di pane e qualche frutto, avendo nondimeno discrezione delli giovani di minore età, delli vecchi, secondo la moderazione della santa regola. Nel tempo che si cena, si dia l'insalata cruda o cotta, e la pietanza, oltre alla quale si dia alcuna volta del formaggio; dove per sterilità di luogo o per altro difetto non si possa dare l'insalata, si dia qualche altra ricompensa.

Nelle solennità grandi, nelle sacre, o nelle feste di titoli de nostri luoghi, perchè oggi si allarga un poco più la mano, si possa uscire di questo ordine, ricordandosi però sempre della parsimonia e sobrietà.

Si provvegga dal camerlengo che alla mensa comune tutti i vasi da bere siano a una foggia.

La settimana vicina alla domenica dell'Avvento, e alla Quinquagesima, atteso che subito sopraggiunga il digiuno quadragesimale, però i prelati, per mantenere l'antica consuetudine, abbiano paterna compassione alla fragilità umana usando qualche più di spesa e abbondante mensa.

> CAP. XLII. — Che niuno parli dopo compieta.

In ogni tempo devono li monaci attendere ubi de lectioal silenzio, e massimamente nelle ore della ne spirituali. notte. E pertanto in ogni tempo, o di digiuno, ovvero di desinare, se sarà tempo che non si digiuni, subito che si saranno levati da cena, pongansi tutti a sedere in un luogo, e un di loro legga le collazioni, ovvero le vite dei Ss. Padri, o oltra cosa la quale edifichi gli uditori, ma non si leggano già li primi sette libri della Bibbia, ovvero li libri dei Re, perciocchè a tale ora non sarebbe utile agl'intelletti infermi udire questa scrittura, ma leggansi nelle altre ore; ma essendo giorno di digiuno, detto che sarà vespro, e fatto alquanto d'intervallo, subito vadano alla lezione delle collazioni, come abbiamo detto; e letti quattro o cinque fogli, ovvero quanto l'ora permette (ragunandosi tutti insieme per lo spazio che si legge la lezione, eziandio quelli che per avventura fossero in alcuna cosa a sè commessa occupati), dicasi compieta; ed uscendo da

compieta, a niuno sia più lecito di parlare con nessuno di alcuna cosa. E se si troverà, che alcuno sia prevaricatore di questa regola di silenzio, sia con più grave pena castigato, eccetto però se, sopravvenendo fonastieri, bisognasse parlare, ovvero l'abbate comandasse alcuna cosa; il che nondimeno si faccia con somma gravità e modestia onestissimamente.

#### Dichiarazione del capitolo XLII.

Dichiariamo che sia perpetuo silenzio in Loca et lempora in quibus servandum si coro, capitolo, refettorio e dormitorio, e lentium. massime ne'luoghi vicini alla chiesa; e dopo compieta, fatto il segno, si servi il silenzio, sinchè il prelato in capitolo dirà la benedizione. Dove dice, subito, dichiariamo doversi intendere largo modo, perchè si differisce un'ora, o più, acciò per la cena fresca non sia nocivo entrare a letto, la quale basta

sia anco d'un quarto d'ora.

CAP. XLIII. — Di quelli che vengono tardi all'offizio divino o alla mensa.

Ai dito signo, slatim ad dividant.

All'ora del divino offizio, subito che si num officium et sarà udito il segno, lasciandosi stare ogni mensam acce-cosa che il monaco facesse, con somma prestezza si corra, con gravità però, acciocchè la scurrilità non trovi occasione: nessuna cosa dunque sia preposta all'opera di Dio. E se alcuno anderà all'ore della notte dopo la Gloria del salmo xciv, cioè Venite exultemus Domino (il quale vogliamo per questo rispetto che si dica al tutto adagio e distintamente), non stia in coro nell'ordine suo, ma nell'ultimo luogo dopo tutti, o separatamente in qualche luogo assegnato dall'abate a simili negligenti, dove sia veduto dall'abate, ovvero da tutti, infino a tanto che finito l'offizio con publica soddisfazione si penta. E perciò giudichiamo dovere questi tali stare nell'ultimo luogo, o in disparte, acciocchè essendo veduti da tutti, almeno per essa loro vergogna si emendino; imperocchè se rimanessero fuori del coro, sarebbe forse tale che ovvero si ricorcherebbe e dormirebbe, ovvero standosi di fuori attenderebbe alle favole, e così darebbe occasione al maligno; e pertanto entri

dentro, acciocche non perda il tutto, e per l'avvenire si emendi. Ma nelle ore del giorno chi anderà all'opera di Dio dopo il verso e la Gloria del primo salmo che si dice dopo il verso, stia nel luogo ultimo (secondo la legge che abbiamo detta di sopra), nè presuma d'accompagnarsi al coro che salmeggia, se prima non soddisfa; salvo però se l'abbate per sua permissione non gli dèsse licenza, di manierà però che il colpevole perciò soddisfaccia. Ma chi per sua negligenza o difetto non anderà alla mensa all'ora della refezione innanzi al verso, acciocchè tutti insieme dicano il verso ed orino ed insieme tutti vadano alla mensa; sia per questo ripreso fino alla seconda volta; ma non si emendando, non sia ammesso alla partecipazione della comune mensa; ma, separato dal consorzio di tutti, mangi solo, ed infino che non averà soddisfatto, e non si sarà emendato, sia privato della sua parte del vino. Similmente ancora sia punito chi non si troverà presente a quel verso che dopo il cibo preso si dice. Nè presuma alcuno innanzi all'ora Nemo aliquid determinata, o dopo quella, mangiare o bere comedat vel bialcuna cosa; ma se qualche cosa sarà dal post praescrisuperiore ad alcuno offerta, ed egli ricuserà pigliarla, quando poi esso averà voglia di quello che prima ricusò, o d'altra cosa, non gli sia conceduta in niun modo, insino

ptam horam.

## Dichiarazione del capitolo XLIII.

che non sia venuto ad una conveniente e-

mendazione.

Dichiariamo che i colpevoli nelle cose Poenae in non contenute in questo capitolo servano l'u-cedens caput. sanza nostra, quale è inginocchiarsi, stiano così lo spazio d'un Pater noster; nondimeno chi in questa negligenza sarà colpevole, sia punito in maggior pena, secondo il delitto dalli superiori suoi. E s'inginocchino quelli i quali non saranno la notte al fine del Venite, e al giorno quelli che non saranno al fine del primo salmo; li seniori e titolari tutti s'inginocchino, e li prelati no, eccetto se vi fosse il reverendissimo padre presidente.

Dichiariamo quelli non doversi inginocchiare, de' quali è cosa chiara a tutti, o almeno al prelato, la causa perchè non sono stati al principio, cioè il sagrestano, o chi viene da dir messa, o simili, che hanno cause legittime.

Il simile dichiariamo che s'osservi l'usanza di domandare licenza dal partirsi dal coro.

CAP. XLIV. — Come abbiano a soddifare gli scomunicati.

Quello che per grave colpa è scomunicato dall'oratorio e dalla mensa, nel tempo che nell'oratorio si celebra l'opera di Dio, giaccia prostrato alla porta dell'oratorio, niente dicendo, ma solamente posto il capo in terra stia prostrato ed inchinato alli piedi di tutti quelli che escano dall'oratorio, e questo faccia insino a tanto che l'abate giudicherà che abbia soddisfatto. Il quale essendo dimandato dall'abate, subito andandovi, si getti alli piedi di lui e di tutti gli altri fratelli, acciocchè preghino per lui. Ed allora, se l'abate lo comanderà, sia ricevuto in coro, ovvero in quell'ordine e grado che il detto abate ordinerà, in tal modo però che non presuma nell'oratorio d'imporre salmo, dire lezione, o fare altra cosa, se di nuovo l'abate non glielo comanderà. Ed a tutte l'ore in fine dell'offizio si getti in terra nel luogo dove sta, e così soddisfaccia insino a tanto che l'abate di nuovo gli comandi che oramai resti da questa soddisfazione. Ma quelli che per leggiere colpe sono scomunicati solamente dalla mensa, soddisfacciano nell'oratorio, insino a tanto piaccia all'abate, e questo sempre facciano insino a tanto che li benedica, e dica: Basta.

## Dichigrazione del capitolo XLIV.

De excommunicationibus.

Perchè la scomunica maggiore è gravissima pena e di gran momento, però dichiariamo non s'imponga dal padre abate se non per grandissima causa, con la premonizione canonica, e sempre avvertisca il prelato a usare, potendo, prima ogni altra sorte di pena che la scomunica; ma separare dalla mensa, dal coro, dalle ricreazioni, dalle conversazioni degli altri, possa il prelato ancora per le colpe minori; e così sos-

pendere dalla messa, dalle confessioni, dall'offizio in coro, e simili altre separazioni, le quali nella regola sono chiamate scomunicazioni.

# CAP. XLV. — Di quelli che fallano nell'oratorio.

Se alcuno, pronunciando salmo, responsorio, antifona, ovvero lezione, fa qualche errore, se non s'umilierà ivi alla presenza di tutti, sia più gravemente punito, perchè non vuole con umiltà correggere quel difetto che ha per negligenza commesso; ma li fanciulli siano per così fatti errori battuti.

#### Dichiararaione del capitolo XLV.

Dichiariamo quelli fallire per colpa, dai De iis, qui quali si fa impedimento o scandalo nel coro, errantin choro. e si dà occasione agli altri d'errare, e questi tali s'inginocchino secondo l'usanza di nostra Congregazione, e non si levino fino non sia fatto segno dal prelato, altrimenti siano castigati più severamente; ma chi fallisse senza scandalo del coro, basta far segno d'umiltà, toccando la terra per sè stesso, inginocchiandosi solo a Dio.

# CAP. XLVI. — Di quelli che errano in qualunque altra cosa.

Se alcuno in qualsivoglia altra cosa, lavorando in cucina, in cantina, nel forno, nell'orto, in qualsivoglia arte, o in qualunque luogo si sia, mentre lavora farà qualche difetto, o romperà o perderà alcuna cosa, ovvero, dovunque sia, farà qualche errore, e non verrà subito dinanzi all'abate o al convento a manifestare spontaneamente il suo difetto ed a soddisfare, sia punito di maggior penitenza quando per altri si sarà saputo; ma se la causa del peccato dell'anima sarà segreta, la manifesti solamente all'abate, ovvero ai padri spirituali, i quali sappiano curare e guarire le loro proprie e le altrui ferite e piaghe, e non scoprirle e publicarle.

## Dichiarazione del capitolo XLVI.

Dove dice, non verrà subito, dichiariamo De sacramenche ai predetti falli, se vi sarà colpa mor-tis poenitentiae

et eucharistiae, tale, non basta manifestare al superiore o necnon sacrificio massae, at in capitolo tali delitti, ma bisogna ricorrere que capitulis alla confessione sagramentale; intorno alla

Clemens VIII quale s'abbia riflessione a quanto prescrive super cas. re- Papa Clemente VIII sopra i casi riservati nel decreto emanato il di 26 maggio 1593.

> Ordiniamo che ciascun monaco non sacerdote o converso sia tenuto confessarsi e communicarsi ogni otto giorni almeno, e specialmente correndo il sacro tempo dell'Avvento, di Quadragesima, siccome nelle feste più solenni, ed in quelle della beatissima Vergine madre di Dio, esortando i sacerdoti a praticare frequentemente il sacramento della penitenza, e a celebrare non solo le feste infallibilmente, ma ogni giorno, quando non siano legittimamente impediti; e mancando senza licenza del prelato, siano ripresi e castigati con digiuno in pane ed acqua quanti giorni averanno differito. E perchè si è ragionato di rendere le colpe in capitolo, ordiniamo che ogni sabbato si rendano le colpe, secondo l'antica consuetudine nostra, eccettuando li titolari. E fra settimana vogliamo che il priore tenga il capitolo ai monaci non sacerdoti.

Dichiarando che ogni volta il priore claustrale o decano terrà capitolo, poichè avrà finite le riprensioni dei monaci, e giudicando il priore o decano la detta riprensione degna di castigo, debba imporre a' monaci che saranno stati ripresi la debita soddisfazione.

## CAP. XLVII. — Del significare l'ora del divino offizio.

Ubi do legen-

Sia cura dell'abate di giorno e di notte dis ad lectiones d'annunziare l'ora dell'offizio divino, o che egli stesso l'annunzii, o commetta questa cura ad un fratello, il quale sia talmente sollecito che tutte le cose a ore competenti sieno finite, e dopo l'abate, secondo l'ordine di ciascheduno, impongano i salmi ovvero le antifone quelli a' quali sarà comandato; ma niuno presuma nè di cantare nè leggere, se non chi può adempire detto offizio, acciocchè si edifichino gli uditori; il che si faccia con umiltà, gravità e tremore

#### Dichiarazione del capitolo XLVII.

Ordiniamo che ciaschedun prelato sia Praelati intenuto ritrovarsi ai divini offizi notturni e tersint nocturdiurni, se già non saranno impediti da causa officiis. molto importante; ed essendo negligenti, siano corretti e castigati ad arbitrio del presidente e visitatori eletti dal capitolo per i definitori.

## CAP. XLVIII. — Dell'opera delle mani quotidiana.

L'oziosità è nemica dell'anima, e però a Ubi etiam de certi tempi si devono occupare li fratelli in meditatione et qualche lavoro ed opera di mano, ed a certe tuali. ore nella lezione divina; e però crediamo questi due tempi doversi con questa disposizione ordinare, cioè, che da Pasqua insino alle calende d'ottobre, la mattina, uscendo da Prima, lavorino quello sarà necessario infino quasi l'ora quarta, e dall'ora quarta infino appresso a sesta attendano alla lezione. Dopo sesta, levati che saranno da mensa, riposinsi a'letti loro con ogni silenzio; ovvero, chi per avventura volesse leggere da sè, legga in tal modo che non inquieti gli altri. Dicasi Nona più per tempo circa l'ora ottava, e poi di nuovo operino quello che si avrà da fare infino a vespro. Ma richiedendo la povertà del luogo, che i monaci per loro medemi s'occupino a raccôrre le biade, non si contristino, perchè allora sono veramente monaci quando vivono delle fatiche delle proprie mani, come facevano i nostri padri e gli apostoli. Tutte le cose nondimeno si facciano discretamente, e con misura, per rispetto de'pusillanimi. Ma dalle calende d'ottobre infino al principio della Quadragesima diano opera alla lezione insino all'ora seconda, nella quale si dica Terza, e poi tutti insino a nona lavorino nell'opera sua secondo gli è comandato, e fatto il primo segno dell'ora nona, partendosi tutti dall'opera loro, stiano apparecchiati insino che suonerà il secondo segno; ma dopo mangiato, attendano alle loro lezioni ovvero ai salmi.

Ma ne'giorni di Quaresima, dalla mattina da quello al quale ciò l'abate comanderà. I insino a tutta l'ora di terza, attendano alle

lezioni, e poi insino a tutta la decima operino e facciano quello che a loro sarà imposto. Ne'quali giorni della Quaresima prendano tutti un libro per uno dalla libreria, e li leggano per ordine intieramente; i quali libri si devono dare nel principio della Quaresima. Ma sopra tutto s'ordini, che uno o due dei più vecchi vadano attorno per il monastero quando li fratelli attendono alla lezione, ed abbiano cura che non si trovi qualche fratello accidioso, il quale stia in ozio, o attenda alle favole, e non stia attento alla lezione, e non solamente non fa bene a sè, ma disturba e inquieta gli altri; e trovandosi alcun tale (il che a Dio non piaccia), sia ripreso la prima e seconda volta; e non s'emendando, soggiaccia alla correzione della regola, di modo che gli altri ne temano. Non s'accompagni nè congiunga l'un fratello all'altro nelle ore incompetenti. Il giorno della domenica tutti attendano alla lezione, eccetto quelli che a vari offizi sono deputati; ma se alcuno sarà sì negligente e pigro, che non voglia o non sappia meditare nè leggere, siagli imposta qualche cosa da fare, acciocchè non stia ozioso. Ai fratelli infermi, ovvero delicati, tale opera ed arte gli sia imposta e data a fare che non siano oziosi, ma nè anco in tal modo siano oppressi dalla gravezza della fatica ed opera che s'abbiano da ritirare addietro; la debolezza e infermità di questi tali deve essere molto ben considerata dall'abate.

#### Dichiarazione del capitolo XLVIII.

De litterarom studiis et opere corporali.

Perchè a' nostri tempi il divino offizio consuma la maggior parte del giorno, però non possono i monaci osservare a pieno il presente capitolo; ma per la lezione ordiniamo, che in tutti i nostri monasteri, essendovi la comodità o bisogno, si mantengano i lettori almeno de' casi di coscienza, e che ne'monasteri deputati siano gli studi formati in tutte le scienze convenienti al monaco. Similmente esortiamo i prelati, che, presa la comodità del tempo, mettano i monaci suoi all' opera e servizio corporale, avendo sempre la mira di levare ogni occasione di ozio, e tenere sempre occupati i monaci

o spiritualmente o corporalmente; ma non vogliamo già che per questo permettano che alcun monaco di nostra Congregazione tenga scuola de'fanciulli, benchè poveri e parenti, ne'monasterì, ancorchè del puro insegnarli a leggere, se già non fossero i chierici deputati a servire le messe in chiesa nostra; ed allora ne diano i prelati licenza espressa a quello che gli può e gli deve insegnare, e ciò si faccia nella sagrestia medema o in altra stanza decente, senza ammetterli sopra nel monastero e nelle camere.

# CAP. XLIX. — Dell'osservanza della Quaresima.

Ancorchè in ogni tempo debba la vita del Hoc tempore monaco tenere osservanza quadragesimale, maiora essu denondimeno, perchè questa virtù è di pochi, tiae et virtutis confortiamo che in questi giorni di Quaresima ciascuno custodisca la vita sua con ogni purità e nettezza, purgando insieme in questi santi giorni tutte le negligenze degli altri tempi; il che allora degnamente si fa, se astenendoci da tutti i vizi, attendiamo all'orazione con pianti, alla lezione, alla compunzione del cuore ed all'astinenza. In questi giorni dunque aggiungiamo da noi stessi alcuna cosa di più al solito debito della nostra servitù, cioè orazioni particolari ed astinenza di mangiare e bere, e ciascuno di propria volontà, con gaudio dello Spirito Santo, offerisca a Dio alcuna cosa sopra quello che deve e che gli è ordinato, cioè sottragga al proprio corpo del cibo, del bere, del sonno, del parlare e della scurrilità, e con allegrezza di spirituale desiderio aspetti la santa Pasqua. Quel tanto però che ciascuno offerisce, lo manifesti al suo abate, ed il tutto si faccia con sua saputa, imperocchè quello che si fa senza licenza del padre spirituale è imputato a presunzione e vanagloria, e non già a mercede; adunque tutte le cose si devono fare con volontà dell'abate.

## CAP. L. — De' fratelli che lavorano lontano dall' oratorio.

avendo sempre la mira di levare ogni occasio- Li fratelli che stanno a lavorare lontano Qui statis hone di ozio, e tenere sempre occupati i monaci del tutto, e non possono ritrovarsi alle ore ris persolvent

divinum

offi- competenti all'oratorio (e l'abate sa di certo essere cosi), dicano nello stesso luogo dove lavorano l'offizio divino, con timore di Dio inginocchiandosi; ed il simile facciano quelli che sono mandati in viaggio, nè trapassino il tempo ordinato, ma facendo come possono, non siano negligenti in rendere il debito della loro servitù.

> CAP. LI. — De' fratelli che non vanno molto lontano dal monastero.

Qui cibum non capient extra.

Li fratelli che per qualsivoglia risposta o cagione vanno fuori, e sperano quel giorno medemo ritornare al monastero, non presumano di mangiar fuori, ancorchè ne fossero pregati da qualsivoglia persona, salvo se l'abate glielo comandasse; che se altrimenti faranno, siano scomunicati.

## Dichiarazione del capitolo LI.

Monacho, sine

Nessun monaco di nostra Congregazione ris permissu, et vada fuori del monastero solo e senza licucullà vagari cenza, e per la città non vada in mantello non licet. ma in cocolla, col compagno assegnatogli dal superiore, quale non possa in ciò dispensare; e avendo alcuno licenza d'andar solo da'superiori maggiori, sia tenuto quanto prima notificarlo al padre generale. I trasgressori, dopo aver mangiato una volta pane ed acqua in publico refettorio, siano rimossi da quella città dove hanno commesso il mancamento, se siano ivi assegnati di stanza; ma se fossero di stanza altrove, non possano per un anno ritornare, nè meno per passaggio, nella suddetta città.

Florentiam non sine facultate.

Nessuno parimente possa andare a Fiaccedat renze senza licenza in scriptis del padre generale, quale s'intenda durare quattro giorni solamente; e ne'casi repentini, che non permettono il poter aspettare la licenza del padre generale, possono i superiori locali dare facoltà di rappresentarsi a Ripoli al padre generale, rectâ viâ, senza entrare in Firenze, e in sua assenza, al padre vicario generale, al quale s'aspetterà a riconoscere se sia vera l'urgenza pretesa, e il contendergli 1 l'andare, o il comandargli un subito ritorno alla sua stanza; e tutti siano

1 Videtur legendum concedergli (R. T.).

obligati di rappresentarsi subito al padre abate di S. Trinità, il quale sia tenuto riceverli con carità, e passati li quattro giorni, rimandarli, se non mostrassero nuova licenza del padre generale. Il qual ordine non s' intenda per gl' infermi, quali sieno tenuti e curati con ogni sorte di carità senza risparmio di spese e fatiche; ma licenziati che saranno dal medico o veramente risanati, non possano stare più in infermeria nè trattenersi in Firenze, e sotto pretesto di malattia starsene a spasso a fare i propri negozi, ma tornino al proprio monastero dove sono stanziati.

Non sia permesso a verun religioso por- Romam nemo tarsi a Roma, se non ha licenza espressa ne generalis vel dal generale o dal protettore; e chi ciò ar-protectoris fadisse fare, sia privo per due anni di voce Clemens VIII, attiva e passiva, oltre altre pene ad arbi-et 23. trio de' superiori, quali cose incorrano senza eccezione veruna anco quelli i quali riceveranno simili contumaci.

Non vogliamo che il superiore locale possa De non concedenda facultate dare licenza d'andar fuori solo, di notte, egrediendi nose non per necessità dei negozi che possono rio, ac sine so-accadere a'detti monaci; e totalmente vie-cibum extra. tiamo che possano mangiare o bere per le case de'secolari, senza espressa licenza dei superiori. E se accaderà che abbiano a dare licenza a'monaci d'andar lontano, talmente che abbiano da albergare fuori, gliela diano in iscritto, senza la quale licenza ordiniamo che non siano ricevuti nel monastero dove anderanno, nè questi senza licenza siano ricettati, sotto pena che il prelato, quale riceverà detti monaci senza tal licenza, mangi pane ed acqua pubblicamente a tavola due volte per ciascuna trasgressione, e di più sia castigato ad arbitrio del presidente e visitatori in tempo di visita.

Ordiniamo parimenti che quei monaci i De lis qui quali faranno petizione di non essere stan-rari nolunt. ziati in Firenze, o veramente essere di quivi rimossi, non possano in modo alcuno andare a Firenze da un capitolo all'altro, se non per urgentissima causa approvata dal padre generale e visitatori.

Non si conceda in modo alcuno facoltà a Nemo degat verun monaco di stanziare fuori della religio-rium.

ne, se non per causa gravissima da approvarsi dalla Sede Apostolica. E gli abati non possano assentarsi dalla residenza senza licenza del padre generale se non per otto giorni, sotto pena d'essere sospesi dall'amministrazione tanto temporale quanto spirituale.

CAP. LII. - Dell'oratorio del monastero.

Ei nomen iure congruat.

L'oratorio sia quello che è nominato, nè in esso altra cosa si faccia o vi si ponga 1 Finita l'opera di Dio, tutti con sommo silenzio escano fuori, facendo riverenza a Dio, acciocchè il fratello, che forse vuole orare privatamente, non sia impedito dall'altrui importunità; e volendo per avventura alcun altro secretamente orare, semplicemente entri dentro e fuori, non con alta voce, ma con lagrime ed intenzione di cuore. Chi dunque simile opera non fa, non gli sia permesso, finito l'offizio divino, rimanere nell'oratorio, acciocchè, come s'è detto, l'altro non ne patisca impedimento.

### CAP. LIII. — Del ricevere i forastieri.

Ouomodo

Tutti li forastieri che sopravvengono, siahospites reci-piendi, alque no ricevuti come Cristo, imperocche egli ractandi, et a stesso è per dover dire: « Io fui forastiero, e voi mi riceveste»; ed a tutti sia fatto conveniente onore, e massimamente ai domestici della fede e peregrini. Subito adunque che s'intenderà alcun forastiero essere arrivato, se gli vada incontro dal prelato del monastero, ovvero dai fratelli, con ogni offizio di carità; e prima facciano insieme orazione, e così in pace s'accompagnino; il quale bacio di pace non sia prima offerto che si sia fatta l'orazione per rispetto delle diaboliche illusioni, ed in essa salutazione si usi ogni umiltà; ed a 2 tutti li forastieri che vengono, ovvero si partono, col capo chino o col corpo in tutto prostrato in terra, Cristo in essi s'adori, il quale anche si riceve.

Ricevuti dunque che saranno li forastieri, siano menati all'orazione, e dappoi sieda con loro il prelato, ovvero altri a chi egli comanderà, e per edificazione leggasi in

presenza dei forastieri la legge divina, e dopo queste cose gli si usi ogni umanità. Il prelato rompa il digiuno per cagione dei forastieri, salvo se quel di fosse uno dei principali digiuni che non si potesse rompere; ma li fratelli seguitino la consuetudine de'loro digiuni. L'abate dia l'acqua alle mani ai forastieri, e così l'abate, come tutta la congregazione, lavi li piedi a tutti li forastieri, e lavati che saranno, dicano quel verso: Suscepimus, Deus, misericordiam tuam in medio templi tui; ma sopra tutto si abbia sollecita cura circa il ricevere li poveri e pellegrini, perchè in loro più si riceve Cristo, conciossiachè la grandezza dei ricchi per sè stessa si fa rendere onore.

La cucina per l'abate e per li forastieri sia da sè, acciocchè li forastieri, che mai non mancano nel monastero, sopravvenendo a ore incerte, non inquietino li fratelli. Al servizio della qual cucina entrino due fratelli per anno, li quali bene adempiano il detto offizio; e bisognando, gli sia dato aiuto, acciocchè servano senza mormorazione; e similmente, quando quelli sono manco occupati, vadano a lavorare dove a loro sarà comandato. E non solo in questi, ma anco in tutti gli altri offizi del monastero s'abbia questa considerazione, che quando hanno bisogno siano aiutati, e quando non hanno che fare, facciano quello che a loro è comandato. La stanza dei forastieri sia consegnata ad un fratello che abbia il timore di Dio, dove siano letti apparecchiati sufficientemente, e la casa di Dio sia da' savî saviamente governata. Niuno, al quale non è imposto, s'accompagni o parli con li forastieri; ma incontrandoli o vedendoli, li saluti umilmente, come s'è detto, e dimandando la benedizione passi via, dicendo a sè non esser lecito parlare con forastieri.

## Dichiarazione del capitolo LIII.

Li forastieri, di qualunque sorte, senza Hospites non licenza del prelato non siano ricevuti, nè suscipiantur sià ne permissu absia lecito riceverli, parlargli o accompagnarli, batis, et claususe non a quelli a cui sarà ordinato dall'aba-stiatur. te; e chi peccherà in questo, detta prima la colpa in capitolo, dipoi digiuni in pane

<sup>1</sup> Lat. condatur; male edit. Main. legit vi s'imponga (P. T.).

<sup>2</sup> Male, ut puto, edit. Main. legit e da (R. T.).

Alexander VII, ed acqua. E delle donne, servisi la Bolla pa-Ord. 111, 1660. pale. Dichiarando, che al sacro monastero di Vallombrosa le donne di qualsivoglia grado o condizione non possano accostarsi per lo spazio di mezzo miglio per ogni verso; ed il cortile avanti la chiesa, il piazzone del monastero, la torretta, la cappella de' Beati, ed il romitorio delle celle, s'intendano tutti essere clausura.

## CAP. LIV. - Se il monaco deve ricevere lettere o ambasciate.

Non sia lecito in niun modo al monaco, Ubi etiam de donis et mu-senza comandamento dell'abate, nè da suo padre e madre, nè da qualunque altra persona, ricevere o dare lettere nè ambasciate, nè qualunque presente, benche piccolo sia; ma se alcuna cosa gli sarà mandata da qualcheduno, eziandio dal padre o madre, non presuma di riceverla se prima non ne avrà fatto avvisare l'abate; il quale contentandosi che tal cosa si riceva, sia in suo arbitrio e potestà d'ordinare a chi si debba dare, nè si contristi il fratello al quale era stata mandata, acciocchè non si dia occasione al demonio; e chi altrimenti presumesse di fare, sia punito secondo l'ordine della regola.

#### Dichiarazione del capitolo LIV.

Dona mittere vetatur.

Dove dice, benchè piccolo dono, vogliamo aut recipere, che totalmente sia spenta la presunzione, e vendere ellam si levi questo danno e seme diabolico, di dare e ricevere presenti, non avendo li monaci nulla di proprio, e dal presentare o esser presentato nascono disordinati affetti; però al tutto vietiamo a qualunque persona di nostra Congregazione il donare alcuna cosa, siccome il cambiare o vendere l'un l'altro e panni e libri e qualunque cosa concessa in uso, come di sopra al cap. xxxIII. Vietiamo ancora che i prelati donino a'monaci d'altro monastero, nè quelli possano domandare o ricevere senza licenza de'suoi superiori, a' quali si presentino tutte le cose, e di sua volontà si ricevano, e si diano a chi parrà a lui; nè ai propri monaci donino i prelati cosa alcuna, ma, quel che farà loro

camerlengo o altri ministri; ma li camer- Alexander VII. lenghi o ministri non ardiscano dare cosa Ord. vi, 4660. alcuna senza saputa del prelato. E finalmente vogliamo che tra le persone di nostra Congregazione sia spento il nome o abuso di donare o presentare, per la corruzione che di qui nasce, e però s'osservi Clemens et la Bolla di Clemente ed Urbano VIII De De larg. mun. larg. muner.

Vietiamo ancora simili cose, sotto nome di mancie, darsi a'monaci conversi e servitori, per levare ogni occasione.

Ai principi, prelati ed offiziali, perchè Quae munera spesso abbiamo di loro bisogno, si diano li a quibus danda. presenti permessi dalla precitata Bolla a nome del prelato e di tutto il convento, ma non vogliamo che per conto alcuno questo si faccia per acquistare favore secretamente.

Non sia lecito ancora donare a'parenti, massime a donne, perchè non vogliamo che alcuno di nostra Congregazione abbia ardire di presentare cosa alcuna.

Dichiarando nondimeno che ogni volta che le monache faranno qualche beneficio al monastero, possano in nome del monastero essere compensate di qualche cortesia dall'abate o camerlengo con sua licenza. E se alcuno de' monaci nelle predette cose fallirà, gli sia imposta la penitenza dal prelato, che digiuni in pane ed acqua, e se fosse maggior eccesso, gli sia ancora aggravata la pena; ma se il prelato e ministri doneranno le cose appartenenti al monastero, siano ammoniti una o due volte dai seniori; e non s'emendando, digiunino tre volte in pane ed acqua per ciascuna colpa, e di più siano severamente castigati dal reverendissimo e visitatori; e per questo non intendiamo proibire donare cose mangiative, purchè non siano in quantità notabile.

Dichiarando però che il reverendissimo padre presidente e visitatori, di quello che è assegnato per loro bisogno, possano donare e farne limosine secondo le costituzioni nostre, purchè s'osservi quanto nella presente Bolla si prescrive, e quanto comanda Clemente VIII Pro refor. regul., n. xi, secondo che si è riferito di sopra al c. xxxIII. di bisogno, gliene facciano provvedere dal I superiori locali parimente, e gli altri mi-

nistri del monastero con loro licenza, possono far limosina ai poveri delle robe del monastero, secondo l'uso lodevole della carità religiosa.

Proventus astoribus.

Al padre presidente è assegnata la propina signati praesi-di scudi duecento per qualunque bisogno suo e dalla famiglia. A ciascheduno de' reverendi visitatori, scudi sessanta, avendo però vitto e vestito, e servitù per loro e cavalcatura, come gli abati di quel monastero dove sono stanziati; e la stima delle cavalcature sia mantenuta da Vallombrosa; e tenendo servitore, si debba pagare della loro provvisione.

De epistolis.

Dove dice, lettere, li monaci non diano nè ricevano lettere senza licenza del prelato; e chi errerà, tante volte mangi pane ed acqua, se non fosse che andassero o venissero dal superiore del prelato, come dal reverendissimo, e suo vicario e visitatori, o maggiori di questi, non comprendendo sotto questa legge li graduati vocali.

Le lettere indirizzate ad altri nessuno le apra, se non il superiore di colui a chi le vanno, e non siano date a chi le vengono; e chi contraffarà alle dette cose, digiuni tre mercoledi in pane ed acqua; dichiarando che se alcun monaco aprirà o intercetterà lettere che vadano o vengano al reverendissimo padre presidente e suo vicario, abbia per penitenza la carcere un mese, e se sarà prelato, sia per due anni sospeso dall'offizio suo; dichiarando ciò doversi intendere quando si facesse presuntuosamente o senza speranza di ratiabizione di che peraltro l'averia per male; e finalmente, che nessuno vegga o ritenga lettere, se non il superiore di colui a chi le vanno, e non suddito da chi le vengono. E chi contraffarà a dette cose, oltre alla pena detta, secondo lo scandalo, sia punito da'suoi superiori.

Alexander VII, Ord, xvi, 4661.

Nessuno de'nostri faccia coperte alle lettere, nè anche a quelle del padre generale, nè intitoli le sopraccarte con molto illustre e illustrissimo, quando inviano a' prelati o ad altri di nostra Congregazione, e il titolo di reverendissimo si dia solamente al padre generale e a quelli che sono stati generali; ai trasgressori non si dia risposta, e i su-

periori locali che averanno in mano simili lettere contro il suddetto ordine, le straccino, e non permettano che siano date a chi vanno.

CAP. LV. — De'vestimenti e calceamenti de' fratelli.

la qualità de' luoghi, dove abitano, ovvero secondo il temperamento dell'aria, imperocchè nelli paesi freddi si ha bisogno di più, e nelli caldi di manco: sia dunque questa considerazione nell'arbitrio e discrezione dell'abate. Noi nondimeno crediamo, che ne' luoghi mediocri basti a ciascun mo-

Li vestimenti si diano a' fratelli secondo Ubi de lecto-

naco la cocolla e la tonaca, e la cocolla per il verno sia pannosa e grossa, e per l'estate leggiera, ovvero vecchia, e lo scapolare per gl'esercizî; li vestimenti de' piedi scarpe e calzette: del colore di tutte le quali cose, ovvero della grossezza, non si curino, nè facciano conto li monaci, ma

siano di quelle qualità che si possono trovare nella provincia nella quale abitano, ovvero delle più vili che si possono comprare.

Circa la misura provveda l'abate che li detti vestimenti non siano corti a chi se ne ha da servire, ma in modo fatti a misura, che stiano bene. Quelli, che prendono li vestimenti nuovi, rendano subito li vecchi, li quali si debbano riporre in vestiario per i poveri, imperocchè basta al monaco avere due tonache e due cocolle per rispetto della notte, e per potere quelle lavare; e ciò che s'averà più di questo, è superfluo, e si deve toglier via. E similmente li calzetti ed ogn'altra cosa vecchia rendano quando ricevono le nuove. Quelli che si mandano in viaggio prendano dal vestiario le mutande, e ritornati che saranno, ve le ripongono lavate; e parimente quelli che vanno in viaggio, tolgano dal vestiario le cocolle e le tonache, che siano al quanto migliori di quelle che sono soliti d'avere, e ritornati le rendano.

Per fornimento de' letti, basti il materasso, il lenzuolo di lana, la coperta di lana, ed il capezzale, li quali però letti si deb-

bano cercare spesso dall'abate diligentemente per rispetto del vizio della proprietà, la quale in nessun modo si ritrovi nel monaco; e se ad alcuno sarà trovata alcuna cosa, la quale non abbia ricevuta dall'abate, sia sottoposto a gravissima punizione. Ed acciocchè questo vizio della proprietà sia tagliato via dalle radici, dia l'abate tutte le cose necessarie, cioè la cocolla, la tonica, le calzette, le calze, la cintura, il coltello, uno stile da scrivere in tavoletta, l'ago, il fazzoletto, e le tavolette, acciocchè sia tolta via ogni scusa d'avere necessità. Il quale abate però sempre consideri quella sentenza degl'Atti apostolici, che a ciascheduno si dava, secondo che avea bisogno; così dunque l'abate consideri l'infermità dei bisognosi, e non la mala volontà degl'invidiosi, ed in tutti li suoi giudici pensi alla divina retribuzione.

## Dichiarazione del capitolo LV.

Monachorum

Ordiniamo che ciascun monaco professo vostes ac varia abbia la sua cocolla, quale a tutti si faccia declarationibus quando fanno professione; e tali cocole non siano aperte sotto la gola, nè alle maniche, e siano d'uniforme colore, che giusta il nostro indulto deve esser nero, e di eguale larghezza, massime quanto alle maniche, la larghezza delle quali non ecceda la larghezza della saia scempia. La tonaca parimenti, l'abito ed il capuccio siano per tutto simili, e per questo ordiniamo che in ciascun monastero di nostra Congregazione ne sia una forma. Ciascun per di sotto abbia una sabanella di tale lunghezza, che arrivi tre dita sotto il ginocchio, li calzoni siano semplici e modesti, senza tasche, le calzette di colore oscuro o nero; camisciole e guardacuore di colore tanè; onde si proibisce a ciascun di portar vesti o panni di color rosso od altro, oltre li suddetti, che apparisca da mano, o da collo, ma in tutto s'osservi quanto ci prescrive Alessandro VII ne' suoi Ordini del 1661, num 12, cioè.

Alexander VII, Ord. xII, 1661.

Nessuno vesta di seta nè di colore, eccetto che bianco, nero, tanè, oscuro, e del cuoio, senza riscontri, mostre, bottoncini, guarnizioni di seta, argento, oro, o altre

vanità. I cappelli, scarpe e pianelle non siano secolaresche, ma semplici, positive, e convenevoli; camera secondo s'è riferito al capitolo xxII. Però non sia lecito ad alcuno usare giubboni attillati, o altri vestiti secolareschi, nè di vestire di corame, se non stivali, quali sempre siano neri, ma non scamosciati, nè usare guanti secolareschi, quali si proibisce portare a processioni, siccome i cappelli di paglia, ma di feltro, ed ivi sempre col capuccio in capo. Proibiamo ancora l'uso de' pannilini, nè, senza licenza del definitorio o del padre presidente e visitatori, si possano usare camicie linee sotto gravi pene. I pannilini, quali usano i monaci fuori del vestito, cioè de' calzoni, calzette, come sciugatori, fodere, ecc., siano semplicemente cuciti, onde si proibisce ogni sorte di lavori con trine.

Intorno al vestiario si dia a ciascuno il De vestiario necessario. Per altro s'osservi quanto co-el supellectili. manda Clemente VIII Pro reform. regul. Pro ref. reg., num. ix, che li vestimenti de' padri, lane num. 9. o lini che siano, ed ogn'altra suppellettile a ciò spettante si riponga in qualche comodo luogo del convento, e quivi sia ben custodita da uno o due deputati, acciò, ad arbitrio del superiore, se ne possa somministrare a ciascuno secondo l'occorrenza.

Nessuno de' nostri monaci per l'avvenire Barba interporti barba o basette.

#### CAP. LVI. — Della mensa dell'abate.

La mensa dell'abate sia sempre con li forastieri e peregrini: nondimeno tutte le volte che mancano forastieri sia in sua potestà chiamare chi a lui piace de' fratelli; provveda nondimeno che con i fratelli rimangano sempre uno o due delli più vecchi per loro guardia e disciplina.

#### Dichiarazione del capitolo LVI.

Concordano Clemente VIII Pro reform. Cna esso deregul., num. x, ed Alessandro VII, Ordine bet omnium mensa, et in re-IV, MDCLXI, in comandare che tutti, benchè fectorio carnes superiori, siano di qualsivoglia stato e condizione, vadano alla benedizione e rendimento di grazie, assistendovi con modestia e devozione religiosa, e ciascuno si contenti

operibus.

del medesimo pane e companatico, nè sia lecito ad alcuno tener pane e vino appartato per la propria bocca, eccetto in caso d'infermità o di necessità da approvarsi dall'abate, il quale sia tenuto darne subito parte al padre generale, tanto succedendo nella sua persona, come in altri, e chi trasgredirà a quanto sopra, non mangi nè beva in quel giorno se non pane ed acqua.

S'osservino da' superiori i digiuni, sì di precetto, come regolari, quali parimente faranno osservare ai monaci e conversi, astenendosi dal mangiar carne, quanto si può, dichiarando appresso ed ordinando che in refettorio non se ne mangi in alcun tempo.

#### CAP. LVII. — Degli artefici del monastero.

Se nel monastero sono artefici, con ogni Et de corum umiltà e riverenza esercitino le loro arti, se però lo comanderà l'abate; ma se alcun di loro s'insuperbisce per la scienza della sua arte, parendogli fare qualche utile o comodo al monastero, questo tale sia da essa arte rimosso, ed in quella più non s'impacci, salvo però se essendosi umiliato, di nuovo non glielo comandasse l'abate; ed avendosi a vendere alcuna cosa delle opere di detti artefici, quelli per le mani de' quali avranno dette cose a passare, non presumano di fare alcuna fraude o inganno, ricordandosi sempre di Anania e Safira, acciocchè la morte, che quelli sostennero nel corpo loro, questi e tutti gli altri, li quali nelle cose del monastero faranno alcuna fraude, non patiscano nell'anima; ed in essi prezzi non sottentri occultamente il peccato dell'avarizia, ma sempre si diano per alquanto più vile e minor prezzo che si fa

#### Dichiarazione del capitolo LVII.

dalli secolari, acciocchè in tutte le cose sia

Acciocchè si levi ogni apparenza di pro-De fratribus artificibus, eo rumque operi prietà, ordiniamo che qualunque di nostra bus. Congregazione, che di licenza del prelato farà arte alcuna, come sopra si dice nel capitolo xxxIII, renda conto della spesa e guadagno che vi corre, e confonda questo

glorificato Iddio.

col danaro pubblico per servizio comune, e questo tale non sia esente dal servizio ed esercizio monastico.

Non si permettano per conto alcuno arti curiose, superstiziose, dannabili o illecite ai non hertis. regolari, come alchimia, magia, geomanzia, divinatoria, giudicatoria, o simili, dannate, ecc.; e chi in tali arti fosse inviluppato, sia punito di pena più grave o gravissima.

Vietiamo ancora a qualsisia religioso il De rebus tyfar stampar cosa alcuna senza licenza dei pis tulgandis. suoi superiori, Ordinari, e dell'Inquisitore.

Non vogliamo parimente, che per causa d'arte alcuna i nostri monaci vadano in servizio delle case de' secolari.

## CAP. LVIII. - Del modo di ricevere i novizî.

A quello che nuovamente viene a con- Ubi ctiam de vertirsi, non così facilmente sia concessa sione. l'entrata, ma, come dice l'Apostolo: « Siano provati gli spiriti se sono da Dio ». Se dunque quello che viene, persevererà nella propria dimanda, e se vedrà che pazientemente sopporti l'ingiurie che gli sono fatte, e la difficoltà dell'entrare, e che sta forte nella sua dimanda, dopo quattro o cinque giorni gli sia concesso l'entrare, e per alquanti di stia nella stanza de' forastieri, e dopo stia nella camera delli novizi, dove mediti, mangi e dorma, e siagli deputato un vecchio di tale condizione che sia atto a guadagnare le anime, il quale al tutto curiosamente e diligentemente consideri gli andamenti di quello, e sollecitamente cerchi di vedere se egli veramente cerca Dio, se è sollecito all'offizio divino e all'obbedienza, e se sopporta l'ingiurie. Siangli predicate ed esposte tutte le cose durc ed aspre, per le quali si va a Dio, e promettendo quello la perseveranza di sua stabilità, dopo, per spazio di due mesi, gli sia letta per ordine questa regola, e siagli detto: Ecco questa è la legge, sotto la quale vuoi militare: se tu la puoi osservare, entra, ma se non puoi, libero partiti. E se anco a questo starà forte, sia menato nella sopraddetta camera de' novizî, e sia di nuovo provato in ogni pazienza, e dopo lo spazio di sei mesi gli

sia riletta la regola, acciocchè sappia che entra a fare ed osservare. E se ancora sta perseverando, dopo quattro mesi di nuovo se gli rilegga la medesima regola, e deliberandosi promettere d'adempire il tutto ed osservare tutte le cose che gli saranno comandate, allora sia ricevuto nella Congregazione, sapendo lui essere sottoposto alla legge ed ordini della regola, e che da questo giorno in poi non gli sarà più lecito uscire del monastero, nè di levare il collo di sotto il giogo della regola, la quale con si lunga deliberazione potè o rifiutare o ricevere. Quello adunque, il quale ha da essere ricevuto, prometta nell'oratorio in presenza di tutti la sua stabilità, mutazione de' suoi costumi, ed obbedienza innanzi a Dio ed a tutti li suoi Santi, acciocchè, se mai altrimenti facesse, sappia dover esser dannato da Dio, del quale egli si fa beffe; della quale sua promessa faccia di sua propria mano petizione al nome de' Santi, le reliquie dei quali sono in quel luogo, e dell'abate presente, ovvero, non sapendo lui scrivere, la scriva un altro pregato da lui, ed esso novizio vi faccia sopra il segno, e con sua propria mano la ponga sopra l'altare, e posta che egli ve l'avrà, incominci subito esso novizio questo verso: Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum, et vivam; et non confundas me ab expectatione meâ. Al quale verso tutto il convento risponda insino a tre volte ingiungendovi Gloria Patri. Allora esso novizio si getti in terra a' piedi di tutti li fratelli che preghino Dio per lui, e da quell'ora in poi sia annumerato nella Congregazione. E se ha alcuna cosa, o la distribuisca prima ai poveri, ovvero, facendone solennemente donazione, la dia al monastero, niente al tutto riservandosi, come quello che da quel giorno in poi sa di non avere potestà nè anco al proprio corpo. Subito dunque in esso oratorio sia spogliato dei propri vestimenti, delli quali era primo vestito, e sia vestito di quelli del monastero; e quei vestimenti delli quali era prima vestito, e indi spogliato, si ripongano, e siano conservati nel vestiario, acciocchè, se mai per diabolica persuasione deliberasse partirsi dal monastero, il che a Dio non piaccia, sia allora spegliato delle cose del monastero, e mandato via. Non gli sia però resa quella petizione che l'abate prese di sopra l'altare, ma si riservi nel monastero.

#### Dichiarazione del cap. LVIII.

Quanto al modo di ricevere i novizi, s'osservi quello che è notato nelle costituzioni riis et eorum
apostoliche, e in specie quanto si è detto
al cap. XL dell'altra parte delle presenti
costituzioni; e quanto alle cerimonie della
professione, s'osservi l'ordine posto nel rituale Vallombrosano.

# CAP. LIX. — De' figliuoli dei nobili ovvero poveri che sono offerti.

Se alcuno de'nobili per avventura offeri- Ubi de eorum sce il suo figliuolo a Dio nel monastero, se bonis. esso fanciullo è di minore età, il suo padre e madre facciano la petizione che abbiamo detto di sopra, e colla oblazione rivolgano essa petizione e la mano del fanciullo nella palla dell'altare, e così l'offeriscano; e circa le cose sue, promettano con giuramento nella presente petizione, che mai, nè per sè, nè per sospetta persona, nè in alcun modo, gli daranno cosa alcuna, ovvero occasione di avere; ma se non vorranno far questo, e vorranno pure offerire alcuna cosa al monastero in elemosina per sua mercede, gli facciano donazione di quelle cose che vogliono, riservandosi, se così parrà loro, l'usufrutto, e così si serrino tutte le vie che al fanciullo non rimanga alcuna sospizione, dalla quale ingannato possa capitar male, il che non piaccia a Dio, siccome abbiamo per esperienza imparato. Ed il simile facciano li poveri. Ma quelli che al tutto non hanno cosa alcuna, semplicemente facciano la petizione, e con l'oblazione offeriscano il suo figliuolo in presenza de' testimon'i.

#### Dichiarazione del capitolo LIX.

In oggi l'uso di ricevere in novizi, cioè Usus susciin ogni monastero, ovvero in età minore sublatus. della prescritta dalla religione, è stato levato, Alexander VII osservandosi quello che è scritto sopra nel

1 Deest fanciulli aut simile (R. T.),

....

cap. xxx. Anzi per l'avvenire nemmeno si ricevano in alcun monastero fanciulli o giovani secolari, nè per educazione, nè per servizio del coro, o con altro titolo, se non quelli che con li debiti requisiti si ricevano per novizî, onde si prescrive l'esatta osservanza del Breve emanato da Papa Clemente X sopra tal materia, sotto varie pene, contro i trasgressori.

De nummovendá pro victu et vestitu.

Clemens X.

Dichiarando ancora che s'osservi il Conparentibus sol cilio Tridentino, che vieta, a pena di scomunica, il dare o ricevere tra parenti e il monastero avanti la professione, eccetto quando fosse per vitto e vestito del novizio sino a quel tempo, secondo la moderna tassa fatta dopo li decreti della sacra Congregazione sopra la disciplina. Per ciascuno dei vestiendi novizi, da loro si riceva la somma di scudi cinquanta; e per i vestiendi laici o conversi, la somma di scudi venti. Ed in evento che il novizio partisse finito il noviziato, non sia tenuto il monastero restituirgli cosa alcuna di detta somma; partendo poi avanti la terminazione del noviziato, gli si renda solo quella quantità di danaro che pro ratâ non averà consumata. Si permette però al padre presidente, visitatori, ed altri padri destinati per il ricevimento de'novizì, che, essendovi in più della metà il loro consenso, si pessa condonare parte della suddetta somma di scudi cinquanta, e rispettivamente di scudi venti, ogni qual volta quello che s' ha a vestire o i di lui parenti per la loro povertà fossero impotenti al pagamento dell'intera somma, e dall'altro canto nel vestiendo vi fosse qualche straordinaria capacità o talento con cui compensare il danno della suddetta condonazione.

Vetatur professis munus bonorum paternorum.

Ordiniamo ancora, che ai nostri professi procuratorum non si facciano procure in ordine a' beni paterni, se non per urgente causa, per isfuggire ogni occasione di proprietà.

> CAP. LX. - Dei sacerdoti che vorranno abitare nel monastero.

Se alcuno dell'ordine dei sacerdoti pre-Ubi etiam de Clericis. gherà di essere ricevuto nel monastero, non gli sia così presto acconsentito; nondimeno, perseverando egli in tale umile domanda,

siagli fatto sapere che egli ha da osservare tutta la disciplina ed ordine della regola, e che non gli sarà rilassato in cosa alcuna, acciocchè sia fatto come è scritto: « Amico, a che fare sei venuto? » Siagli però concesso stare dopo l'abate, e benedire e celebrare la messa, se l'abate però glielo comanderà; altrimenti per niun modo presuma alcuna cosa, sapendo lui essere sottoposto alla disciplina della regola, e più presto dia a tutti esempio d'umiltà, e se per avventura nel monastero, o per ordinazione dell'abate o per causa di qualsivoglia cosa, lui averà qualche preminenza, consideri sempre quel luogo che gli toccò quando lui entrò nel monastero, e non a quello che a lui fu concesso per riverenza del sacerdozio. E se alcun chierico, mosso dal medesimo desiderio, si vorrà accompagnare al monastero, sia collocato in luogo mediocre, se però promette l'osservanza della regola e la propria stabilità.

## Dichiarazione del capitolo LX.

Quelli che, essendo sacerdoti o in altro Do sacordotiordine costituiti, vengono alla religione, ten-dinibus initialis gano il luogo come gli altri secondo la pro- ad religionem ingredientibus. fessione loro, se già non paresse al prelato anteporli, però a tempo, a quelli che non hanno tale ordine; e con ciò non vogliamo che si pregiudichi in verun conto alla professione degli altri; e in tutte le azioni, gradi, offizi e dignità, come in essere conventuale o prelato, vogliamo non si guardi al numero degli anni e dell'età d'alcuno, ma della professione e meriti, e riputarli come se fossero venuti alla professione di anni sedici.

CAP. LXI. — Come si devono ricevere i monaci pellegrini.

Se alcun monaco pellegrino di lontane provincie sopravverrà, e vorrà come forastiero abitare nel monastero, ed essendo contento della consuetudine del luogo la quale lui troverà, non perturberà il monastero con alcuna sua superfluità, ma semplicemente si contenterà di tutto quello che troverà, sia ricevuto per quanto tempo gli piaccia; e riprendendo o mostrando lui al-

cuna cosa ragionevolmente, e con carità e umiltà, consideri l'abate prudentemente che forse Iddio non l'abbia quivi mandato per tale effetto. E se poi vorrà fermare la sua stabilità e fare sua professione, non sia ricusata sì fatta volontà, e massimamente che nel tempo della sua ospitalità si sarà potuto conoscere molto bene la sua vita. Ma se in detto tempo di sua ospitalità sarà trovato superfluo o vizioso, non solamente non si deve accompagnare nè congiungere al corpo del monastero, ma anco gli sia detto onestamente che se ne vada via, acciocchè gli altri per la sua miseria non divengano viziosi e cattivi. Se anco non sarà tale che meriti essere mandato via, non solamente sia ricevuto per accompagnarlo e congiungerlo alla Congregazione, chiedendolo lui stesso, ma anco sia confermato a voler stare, acciocchè dal suo esempio gli altri siano edificati ed ammaestrati, perchè in ogni luogo si serve ad un istesso Signore, e si milita sotto un medemo re. Sia anco lecito all'abate, conoscendolo esser degno e che meriti, costituirlo in luogo alquanto più alto e maggiore di quello della sua professione. E non solamente ordiniamo questo de'monaci, ma ancora de' sopraddetti gradi dei sacerdoti e chierici, che l'abate gli può porre in maggiore e più alto luogo che quello di sua conversione, se manifestamente vedrà la vita loro esser tale che lo meriti. Guardisi però l'abate di non ricevere mai ad abitare monaco alcuno d'altro noto monastero, senza consenso ovvero lettere di raccomandazione del suo abate, perocchè è scritto: « Non fare ad altri, quello che non vuoi sia fatto a te ».

#### Dichiarazione del capitolo LXI.

De recipiendis atque tra-

Come forastieri siano ricevuti i religiosi ctandis alterius di religione alla nostra diversa, come si notò familiae mona-chis vel saecu- al cap. XXIII, e siano trattati più familiarlaribus perso-mente che i secolari, massime essendo secondo la regola del padre S. Benedetto; ma se fossero Camaldolensi, siano ricevuti in coro, refettorio e dormitorio come li proprì di nostra Congregazione, non come forastieri, e sia loro lecito in nostra compagnia usare l'abito nostro, e il medesimo sia lecito a noi l

quando siamo ne'luoghi loro; ma nessuno d'altre religioni vogliamo che sia ricevuto fra noi alla professione, nè meno novizî d'altri si possano ricevere, senza il consenso o informazione di quei religiosi da'quali sono partiti. E quando mai avvenisse d'aver a ricevere professi di altre religioni, non vogliamo che si faccia senza il definitorio, ovvero di consenso del reverendissimo padre presidente e visitatori, e questo non si faccia se prima non sono questi tali dispensati dal Papa, il che s'aspetti a loro medesimi di procurare.

Nessuno dia ricetto ne'nostri monasteri Alexander VII ai fuggitivi o contumaci di qualsivoglia Ord. xv, 1661. sorte, sotto pena della sospensione dell'offizio per sei mesi.

#### CAP. LXII. — De' sacerdoti del monastero.

Se alcun abate dimanderà che gli sia ordinato o prete o diacono, elegga de' suoi tale che sia degno di fare l'offizio di sacerdote, e quello, ordinato che sarà, guardisi dall'arroganza e superbia, nè presuma di fare alcuna cosa, se non quanto gli è comandato dall'abate, sapendo di essere molto più sottoposto alla disciplina regolare; nè per occasione del sacerdozio si dimentichi l'obbedienza e disciplina della regola, ma molto più faccia profitto nella via di Dio. E sempre tenga quel luogo che gli toccò quando entrò nel monastero, eccetto all'offizio dell'altare, salvo però se per elezione della Congregazione e per volontà dell'abate, secondo li meriti di sua vita, sarà promosso a più alto grado; ma nondimeno questo tale osservi la regola ordinata dai decani o altri maggiori; e se altrimente presumerà, sia giudicato e trattato come ribelle, e non come sacerdote. E se spesse volte ammonito non si emenderà, si chiami anco il vescovo in testimonio; ed essendo chiare e manifeste le colpe, sia cacciato dal monastero, se però sarà tale la sua contumacia che non voglia essere soggetto ed obbedire alla regola.

#### Dichiarazione del capitolo LXII.

In materia degli oblighi o perpetui o De missarum annuali di messe da soddisfarsi nei nostri monachis sacris monasteri, si osservi puntualmente quanto gaiendis, Innocentius XII prescrisse la felice memoria di Papa Innocenzo XII nella Bolla de' 22 decembre 1697, da leggersi a publica mensa il lunedi dopo la prima domenica dell'Avvento, ed il venerdi dopo l'ottava del Corpus Domini.

> Si osservi parimenti il Concilio Tridentino in quanto a quelli che s'hanno da mandare a ordinazione, e di più nessuno sia mandato dal suo prelato agli ordini sacri senza il consenso de' seniori e licenza del reverendissimo padre presidente, o suo vicario, o uno delli visitatori in actu visitationis, e senza essere prima esaminato, come comanda Clemente VIII Pro ref. regul., n. xxxvII; e chi avrà una volta per sua colpa repulsa dai predetti, ovvero dal vescovo, non sia più mandato, e non abbia licenza se non dalli definitori, ovvero dal presidente e ambidue i visitatori; e chi sarà ordinato altrimente. sia sospeso dagli ordini ad arbitrio del presidente e di ambidue i visitatori; e quelli che non sono ordinati, o pure non sono atti a tale offizio, siano sospesi dai superiori, sin a tanto che dai medesimi saranno approvati; e chi piglierà gli ordini senza licenza, ovvero sendo fuori della religione fuggitivo, stia sospeso ad arbitrio del definitorio, o padre presidente, o visitatori; nientedimeno sia castigato da superiori; e il prelato che mancherà di tali cose, digiuni quattro venerdi in pane ed acqua inginocchioni in refettorio, e l'ordinato sia sospeso ad arbitrio del presidente, e nemmeno sia mandato nè anche agli ordini minori, se non dopo la professione; e se fosse qualche necessità, il padre presidente possa con un visitatore quello che con ambidue i visitatori potrebbe.

## CAP. LXIII. - Dell' ordine della Congregazione.

Ordo servandus inter monagatione.

De cel. miss.

Li fratelli nel monastero così conservino chos in Congre-gli ordini loro, come discerne il tempo della conversione ed il merito della vita, ovvero secondo che l'abate ordinerà. Il quale abate non perturbi però il gregge a sè commesso, nè, quasi in ciò usando libera potestà, disponga alcuna cosa ingiustamente, ma sempre pensi che di tutti i suoi giudizi ed opere ha da rendere ragione a Dio. Adunque

li fratelli secondo gli ordini loro, ovvero secondo che ordinerà l'abate, vadano alla pace, alla comunione, impongano i salmi, e stiano in coro. Ed al tutto, in tutti i luoghi, l'età non si discerna nè pregiudichi all'ordine; imperocchè Samuele e Daniele, fanciulli, giudicarono li vecchi. Eccetto dunque quelli, li quali, come abbiamo detto, l'abate per più alto consiglio averà esaltati, ovvero per certi rispetti deposti, tutti gli altri stiano secondo che si convertano, come, verbi gratia, quello che venne al monastero alla seconda ora del di, sappia di essere inferiore a quello che venne alla prima, di qualunque età o dignità sia.

Ma alli fanciulli soprattutto da tutti sia tenuta cura. Li giovani dunque onorino i loro maggiori, e li maggiori amino i loro giovani; e nel nominare l'un l'altro, a nessuno sia lecito chiamare l'altro per suo semplice nome, ma li maggiori chiamino li più giovani fratelli, ed i più giovani chiamino i loro maggiori donni<sup>1</sup>, per il che s'intende riverenza paterna: ma l'abate, perchè si crede tenga il luogo di Cristo, sia nominato Donno ed abate, non per sua usurpazione, ma per riverenza ed amore di Cristo: esso però pensi, e così si porti, che sia degno di siffatto onore. Dovungue i fratelli s'incontrano, il giovane dimandi la benedizione al suo maggiore; e passando il maggiore, il minore si levi su, e gli dia luogo da sedere, nè presuma esso giovane di sedere insieme col suo maggiore, se esso però non glielo comanda, acciocchè si faccia quello che è scritto: « Prevenitevi l'un l'altro in farvi onore ». Li fanciulletti, ovvero giovinetti, nell'oratorio ed`alla mensa con disciplina seguitino i loro ordini, e di fuori ancora, dovunque si trovano, siano custoditi ed ammaestrati insino che pervengano all'età della discrezione ed intelletto.

## Dichiarazione del capitolo LXIII.

Ordiniamo che in qualunque luogo della Exponitur ac nostra Congregazione s'osservi l'infrascritta declaratur dinis ralio. forma. In qualunque monastero, in primo luogo sieda il prelato di quello; di poi il 1 In loco parall. lat. legitur nonnos (R. T.).

suo priore e decano o vicario; dopo il quale gli altri offiziali tengano il luogo di lor professione: dichiarando però, che, se in alcun monastero saranno abati titolari, che il luogo di questi tali sia immediatamente dopo il prelato; e dopo tali abati segua il priore del convento, il quale preceda tutti i priori titolati che si troveranno in detto monastero, così in casa come fuori nelle processioni e mortori attenenti a tal monastero; ma nelle processioni e mortori comuni e publici, vogliamo che li priori titolati precedano i priori claustrali, e in ciaschedun grado respettivo s'osservi la processione.

Ordinando nondimeno, che, se in un monastero fosse un vicario supremo, che egli tenga nel monastero il primo luogo, ma nel tempo del capitolo, quando ciascuno viene assoluto, vogliamo che tutti tengano il luogo di loro professione in capitolo e negli altri monasteri, se già non fossero priori, o lasciati dal prelato come principali, ovvero che fossero prelati rimasti d'andare al capitolo per legittima cagione; altrimenti tengano ancor loro il luogo della professione.

#### CAP. LXIV. - Dell'ordinazione dell'abate.

De eligendo conditionibus.

Nell'ordinazione dell'abate si abbia semin appatem, no-ius munere et pre tale considerazione, che quello sia ordinato, il quale, secondo il timore di Dio, da tutta la Congregazione di uno stesso volere, ovvero da una parte di essa, ancorchè piccola, con più sano consiglio, sarà stato eletto. Quello dunque che si deve ordinare, si elegga per merito di vita e per dottrina e sapienza, se anco fosse l'ultimo nell'ordine della Congregazione. E se eziandio tutta la Congregazione di comune parere e consiglio si eleggerà per abate persona consenziente alli suoi vizì (il che non piaccia a Dio), ed essi vizî per alcun modo verranno a notizia del vescovo, sotto la di cui diocesi sarà detto luogo, ovvero in notizia di altri abati e cristiani vicini, non comportino che il consiglio de' rei vada innanzi, ma costituiscano nella casa di Dio un degno dispensatore, sapendo doverne ricevere grande e buona mercede da Dio, se ciò faranno sincera-

mente e per zelo di Dio, siccome per contrario incorrano in peccato se di ciò fare terranno poco conto.

Ordinato dunque che sarà l'abate, pensi sempre che carico ha ricevuto, ed a chi ha da rendere ragione della sua amministrazione, e sappia che più gli conviene giovare che dominare, Bisogna che sia dotto nella legge, e che parimente sia casto, sobrio e misericordioso, e nel giudicare sempre preferisca la misericordia al giudizio, acciocchè ancor lui consegua il medesimo. Abbia in odio li vizì, ami li fratelli, ed in essa correzione governisi prudentemente, a fine che in niuna cosa passi li termini, acciocchè volendo egli radere troppo la ruggine, il vaso non si rompa. Sempre abbia sospetta la sua propria fragilità, e si ricordi che la canna scrollata non si deve al tutto rompere. Nelle quali cose, noi non diciamo che lui permetta che li vizi si nutriscano, ma che con prudenza e carità siano da essi tagliati, secondo che vedrà a ciascuno essere bisogno ed utile, come sopra abbiamo detto. Ingegnisi di essere più presto amato che temuto, non sia turbolento ed ansio, non superfluo ed ostinato, non goloso o troppo sospetto, perchè mai si riposerebbe. Nelli suoi comandamenti, o siano secondo Dio, o siano secondo il mondo, sia provido e considerato; discerna e temperi le opere che comanda, pensando alla discrezione del santo Giacob, che diceva: « Se io andando darò troppo fatica al mio gregge, moriranno tutti in un giorno ». Pigliando dunque queste ed altre sentenze di discrezione, madre delle virtù, così temperi tutte le cose, che a quelli che sono forti resti alcuna cosa da desiderare, e gli infermi non si ritirino indietro, e soprattutto osservi in tutte le cose la presente regola, acciocchè, dopo che averà bene amministrato, oda dal Signore quello che udi quel servo, il quale al tempo suo distribuì il frumento alli suoi conservi : « In verità vi dico (disse), che lo constituirà sopra tutti suoi beni ».

## Dichiarazione del capitolo LXIV.

L'elezione degli abati, priori abbaziali e De electione titolari, e molti altri offiziali, secondo gli officialium.

ordini nostri, si fanno adesso per il definitorio, ovvero, infra tempo, per il presidente e visitatori e tre definitori, come nella prima parte delle costituzioni si vede al cap. xxx e xl.

#### CAP. LXV. — Del preposito del monastero.

Saepe numero

Spesse volte avviene che per l'ordinazione ex ordinatione del preposito gravi scandali nascono nel modala oriri so nastero, conciossiachè si trovino alcuni enfiati di maligno spirito di superbia, li quali, stimandosi essere secondi abati, ed usurpandosi tirannide, nutriscono gli scandali, e nel convento fanno dissensione e discordia, e massimamente in que' luoghi dove detto preposito è ordinato dal medesimo vescovo, ovvero abati, li quali ordinarono ancora esso abate. Il che quanto sia fuora d'ogni ragione apertamente si vede, imperocchè dal principio di sua ordinazione gli è data materia da insuperbire, essendogli messo in capo e persuaso dalli suoi propri pensieri, lui essere libero dalla potestà del suo abate, per essere stato ordinato da quelli medesimi che ordinarono l'abate; e di qui nascono invidie, risse, detrazioni, emulazioni, dissensioni e disordini; e mentre l'abate ed il preposito sono insieme di contrari pareri, è forza che sotto questa loro dissensione l'anime siano in pericolo, e quelli i quali sono sotto di loro, mentre che alle parti compiacciono o favoriscono, vadano in perdizione; la colpa del quale pericolo a quelli è imputata principalmente che furono autori della ordinazione di cosiffatte persone.

Modus occorrendi malis praedicti.

E pertanto abbiamo giudicato esser utile per custodia di pace e carità, che tutta l'ordinazione del monastero dipenda e sia nell'arbitrio dell'abate, e potendosi fare tutta l'utilità del monastero, s'ordini per li decani (come avanti abbiamo disposto), secondo averà l'abate distribuito, acciocchè essendo commessa a più persone, uno non s'insuperbisca. Ma se il luogo lo richiede, e la Congregazione con umiltà lo domanderà, e l'abate giudicherà così esser meglio, esso medesimo ordini suo preposito quello il quale lui averà eletto con il consiglio delli fratelli che temono Dio, Il quale però preposito con riverenza faccia le cose che gli saranno imposte dal suo abate, niente facendo contro la sua ordinazione e volontà; imperocchè quanto esso è più preferito agli altri, tanto bisogna che più sollecitamente osservi li precetti della regola. Ma se detto preposito sarà trovato vizioso, o sarà ingannato da elazione di superbia, ovvero sarà convinto essere disprezzatore della santa regola, sia ammonito con parole insino alla quarta volta; e non si emendando, sia corretto secondo l'ordine della regola. E se per queste ancora non si correggerà, allora sia deposto dall'uffizio della prepositura, ed un altro, che ne sia degno, sia posto in suo luogo. Ma se poi ancora nella Congregazione non sarà quieto nè obbediente, sia eziandio cacciato dal monastero. Pensi nondimeno l'abate che ha da rendere ragione a Dio di tutti i suoi giudizî, acciocchè per avventura fiamma d'invidia o di zelo non gli arda l'animo.

#### Dichiarazione del capitolo LXV.

Il priore claustrale, quale qui si chiama preposito, e il decano di Vallombrosa, con claustrali, ac molti altri gradi, si eleggono in capitolo, e decano moil priore non può essere camerlengo nè tito- umbrosae. lare. Ordiniamo che il detto priore, in assenza del prelato, e massime al tempo del capitolo, resti come vicario; e perchè vogliamo s'osservi l'antica e lodevole usanza di nostra Congregazione di render le colpe in capitolo almanco una volta la settimana, ordiniamo che, in assenza del prelato, il preposto o priore faccia lui il capitolo, non gli vietando però, che ancora il prelato, se sia in casa, possa fare il capitolo secondo le occorrenze, e in detto capitolo e fuori possa gastigare i suoi sudditi, eccetto se fosse colpa gravissima e degna di essere saputa dal prelato.

E dichiariamo che quelli che sono in quarto grado possano modestamente essere ripresi e ammoniti dal preposto, ma non già penitenziati senza saputa del prelato: ed altri, che sono sotto il priore, rendano le colpe leggiere, e possano essere da lui penitenziati. Inoltre dichiariamo che nel tempo del

De praepo-

capitolo, se li prelati saranno rimasti senza licenza e causa legittima, vogliamo che restino assoluti da ogni autorità in quel dì che gli altri saranno assoluti, e passi l'autorità in spirituale e temporale al priore, o decano, o altri deputati.

E perchè per l'assenza del prelato a tempo di capitolo i cattivi pigliano occasione di far scandalo, però ordiniamo, che, qualunque in detto tempo commetterà alcun delitto, sia castigato di doppia pena.

CAP. LXVI. - Del portinaro del monastero.

Ubi de offici-

Alla porta del monastero sia posto un vecnis in monaste chio savio, il quale sappia ricevere e rendere le risposte, la maturità del quale non lo lasci andar vagabondo; il quale portinaro deve avere la camera appresso la porta, acciocchè, quelli che vengono, sembre lo trovino presente, e da lui ricevano la risposta. E subito che alcuno avrà picchiato, o il povero avrà chiamato, risponda: Deo gratias, ovvero dica: Benedetto sia il Signore, e con ogni mansuetudine di timor di Dio renda risposta prestamente, con fervore di carità. Ed avendo il detto portinaro bisogno di aiuto. siagli dato un fratello più giovane. Il monastero, se è possibile, si deve in tal modo edificare ed ordinare, che abbia dentro a sè tutte le cose necessarie cioè acqua, molino, orto e forno, ovvero in essi si esercitino diverse arti, acciocchè li monaci non abbiano per loro necessità andare fuora vagando, imperocchè al tutto non è utile alle anime loro. E questa regola spesso vogliamo si legga in convento, acciocche niuno dei fratelli si possa scusare d'ignoranza.

## Dichiarazione del capitolo LXVI.

De ianitore et

Alla porta del monastero si deputi, per monachis egre-dientibus e mo. quanto è possibile, un portinaro provetto nasterio, et ad non tanto d'età che di costumi, che abbia la sua cella vicina alla porta, di cui abbia seco sempre la chiave, nè lasci uscire chi dal superiore non ha la dovuta licenza e compagno, e però tenga la porta continuamente serrata.

> A mezza ora di notte al più lungo si chiudano le porte, e le chiavi si portino al pa- pesi dall'amministrazione temporale.

dre abate, sotto pena, al medesimo che trascurerà di-fare eseguire quest' ordine, di privazione di voce attiva e passiva per due anni; e mai niun monaco, che si trova di stanza in un monastero, pernotti fuor di quello; e ancorchè non vi fosse distanza, venendo di fuori, ed arrivando in luogo dove sia monastero, deva similmente andare a pernottare in esso, sotto pena di sospensione a divinis, di carcere, ed altre ad arbitrio.

Nessuno ardisca d'uscire senza causa dal monastero, nè senza benedizione toties quoties dal superiore, quale non gliela dia che col compagno assegnatogli ad arbitrio suo. e non a piacere del monaco, nè senza sapere la causa per cui desidera uscire. È tornato che sia, si rassegni di nuovo alla benedizione del superiore, il quale dal compagno cerchi indagare ciò che abbia fatto nell'uscire fuori, nè mai per andar fuori si concedano licenze generali. I trasgressori siano gravemente puniti anco colla carcere ad arbitrio del superiore, come pure il portinaro, quando ex scientia lasciasse uscire simili contumaci.

Dove dice, ordinare, s'osservi quanto De aedificiis comanda Alessandro VII nell'ordine xxIV construendis et del MDCLXI riferito sopra alla dichiarazione del cap. II, cioè che fuori dei risarcimenti necessarî non possono gli abati e camerlenghi fabbricare senza espressa licenza in scriptis del padre generale o vicario, e anco in fare risarcimenti vi bisogna il consiglio de'seniori; siccome, in caso di dovere colla licenza suddetta far nuove fabbriche, vogliamo che da' periti si faccia il modello, dal quale il prelato non possa discostarsi. e non possa spendere più di quello che comporta l'entrata di quell'anno; e bisognando tôr denari in prestito, si faccia col consiglio de' seniori, e s'osservi la costituzione d'aver la licenza dal presidente e visitatori. Li prelati, quali contraffaranno agli ordini sopraddetti, digiunino sei venerdi in pane ed acqua inginocchioni in refettorio, e di più siano castigati dal presidente e visitatori, e se il fallo sarà grave, siano sos-

CAP. LXVII. — De' fratelli che si mandano in viaggio.

Li fratelli che devono andare in viaggio Ubi etiam de egredientibus e si raccomandino all'orazione di tutti gli altri fratelli, ovvero dell'abate, e sempre nell'ultima orazione dell'opera di Dio si faccia memoria di tutti gl'assenti; e ritornati che saranno i detti fratelli di viaggio, lo stesso giorno che torneranno, saranno a tutte l'Ore canoniche, detto l'offizio divino, prostrati sopra il pavimento dell'oratorio, domandino da tutti orazione per gli eccessi se forse per la via, il vedere, o l'udire di qualche mala cosa, o il parlare ozioso gli avesse loro fatto commettere. Nè presuma alcuno di riferire agli altri le cose che averà vedute o udite fuori del monastero, perchè ne risulta gravissimo danno, il che se alcuno presumerà di fare, sia sottoposto alla correzione della regola. E similmente sia ancora punito chi presumerà d'uscire fuori della clausura del monastero, o d'andare in alcun luogo a fare alcuna cosa benchè piccola senza comandamento dell'abate.

#### Dichiarazione del capitolo LXVII.

Quando s'abbia a fare viaggio d'una gior-De monachis iter agentibus. nata da' monaci privati, ordiniamo che non siano ricevuti senza lettere del suo prelato, se già non fosse chiaro al prelato del mo-

nastero che vengono con licenza.

Circa dare licenza a' monaci, avendo a pernottare fuori, udita che sarà la causa dal padre abate, e compiaciuto quel monaco, deve essere confirmata dal padre presidente avanti che lui si parta dal suo monastero. E quando alcuno di nostra Congregazione ha a fare viaggio a petizione e comodo altrui, vogliamo che vada a spese del luogo o superiore che lo richiede. E se occorrerà in viaggio tôr danari in prestito per le spese solamente necessarie al viaggio, sia tenuto quanto prima notificare in iscritto ogni cosa al prelato, altrimenti il monastero non sia tenuto a rendere; e se per tal conto sarà richiesto il monastero, sia castigato il monaco che sarà in colpa, con digiuni, ed altre pene; ed il medesimo ordiniamo de' prelati e offiziali, quali si troveranno essere debitori; e le partite non saranno al libro del monastero, quando il monastero medesimo ne sia molestato.

## CAP. LXVIII. - Se ad un fratello siano imposte cose impossibili.

Se ad alcun fratello sono per avventura imposte cose gravi, o impossibili, riceva il comandamento del maggiore con ogni mansuetudine e obbedienza; e vedendo che il peso di tal opera al tutto trapassi la misura delle sue forze, pazientemente, e come si conviene, dica le cagioni della sua impossibilità, non con superbia ovvero con resistenza contraddicendo in alcun modo. E se dopo la detta notificazione, il comandamento del superiore persevererà nella sua sentenza, sappia il più giovine, che così gli è utile, e che così gli bisogna fare, e per carità, confidandosi dell'aiuto di Dio, obbedisca.

## CAP. LXIX. — Che nel monastero l'uno non presuma difendere l'altro.

Sommamente è da guardarsi che per qualsivoglia occasione non presuma l'uno difendere l'altro nel monastero, o quasi assicurarlo, eziandio che fossero congiunti per qualunque propinquità di sangue, nè tal cosa in alcun modo si presuma dalli monaci, perchè da questo potrebbe nascere gravissima occasione di scandali. E se alcuno trasgredirà queste cose, sia aspramente punito.

#### Dichiarazione del capitolo LXIX.

Dove dice, presuma, il santo padre nostro vuol darci a conoscere, che la presun-ceat desendere zione di difender l'un l'altro s'intenda, alium. quando uno è in colpa, e con la dovuta regola e forma di giustizia vien castigato. E però dichiariamo non essere presunzione a difendere il fratello innocente dall'ingiustizia del prelato, o qualunque altra persona, avendo Dio dato il comandamento a ciascuno d'amare il prossimo; anzi allora s'attende all'utile del prelato, se egli viene impedito dalle cose illecite. E però quando

il prelato con parole e fatti ingiuriosi procede contro d'alcuno, e passati li termini della giustizia o severità ancora (il che non piaccia a Dio), trapassa in crudeltà, esortiamo i fratelli, massime i seniori, che modestamente pregandolo ed ammonendolo fraternamente, si ingegnino di ritirarlo, e finalmente lo denunziino gradualmente a'superiori, se veggono che altrimenti non si voglia emendare.

CAP. LXX. — Che niuno presuma battere alcuno, ovvero scomunicare.

Cuius auctomonachi.

Acciocchè sia tolta via dal monastero oritati ac vigi-lantiae subsint gni occasione di presunzione, ordiniamo e costituiamo, che a niuno sia lecito scomunicare ovvero battere alcuno de' suoi fratelli, eccetto quello, al quale l'abate averà data tal potestà. Quelli che commettono alcun difetto, siano ripresi in presenza di tutti, acciocchè gli altri ne temano; e da tutti sia avuta cura e diligente disciplina alli fanciulli infino al quintodecimo anno della loro età, e questo però con ogni misura e ragione; ma chi presumerà in alcun modo impacciarsi in quelli di maggiore età senza comandamento dell'abate, ovvero 'chi circa detti fanciulli si porterà senza discrezione, sia punito secondo l'ordine della regola, perocchè è scritto: « Non fare ad altri quello che non vorresti fosse fatto a te ».

## Dichiarazione del cap. LXX.

Dove dice, presumerà, dichiariamo non monendi et cor- essere presunzione ammonirsi e correggersi caritativamente l'un l'altro, anzi esser merito ed opera di misericordia corregger ciascuno, e anche li suoi superiori, servando però il rispetto, a luogo e tempo, a ogni grado, cioè che non si faccia publicamente verso li superiori, nè con parole ingiuriose minaccevoli, brutte e colleriche, rimproverando li difetti della passata vita, o di corpo o di mente, o di parenti, e chiamando ingiuriosamente con soprannomi; gridar con alcuno non sia mai lecito.

> Dichiarando però, che li superiori possano con parole aspre e minaccevoli, ma non 1 Particulam che hinc abiicimus (R. T.).

brutte ed ingiuriose, paternamente riprendere li sudditi, ed ancora castigarli; ma se alcuno userà simili parole brutte contro alcun privato, detta prima sua colpa in capitolo, mangi pane ed acqua in refettorio; se avrà fatta simil cosa contro a' seniori, oltre alla detta pena, stia otto giorni degradato dalla sua professione; e se contro al suo prelato, stia un mese degradato, oltre alla prima pena. Se il prelato sarà sottoposto a questi vizî, sia ammonito da' seniori fino a tre volte o quattro, e non s'emendando, denunziato al presidente e visitatori, sia sottoposto alle medeme pene, e ancora più gravi, a loro arbitrio; atteso però sempre che le dette pene si possano accrescere, secondo la gravità del delitto, infino a tanto che il colpevole sia forzato inginocchioni baciare li piedi a tutti, ovvero inginocchioni dimandar perdonanza all'ingiuriato. E queste medeme pene vogliamo De iniicientisiano imposte a quelli che tirati da parole rili manus vioe contrasti fanciulleschi, mettendosi le mani lentas in allos. adosso, si danno schiaffi, urti, pugni, purchè siano fanciulleschi e giovanili; alli quali si potrà con discrezione del prelato aggiungere battiture, discipline, silenzì, perchè non vogliamo che a simili errori si dia la carcere formale; ma se parranno colpe alquanto più gravi per le quali caschino in scomunica, se gli assegni la cella in luogo di carcere con silenzio o digiuno, se pure l'enormità del delitto non fosse tale che meritasse pene più rigorose secondo le leggi canoniche.

Si ricordi ognuno ciò che ci viene ordi- De armis et nato da Alessandro VII nel decreto vii del MDCLXI che nessuno tenga arme di veruna sorte ancorchè difensiva, nè nel monastero nè fuori, nè abbia ardire di ferire o percuotere ancorchè leggiermente alcuna persona, nè anche secolare, fuori o dentro del monastero; e si comanda in virtù di santa obbedienza al superiore locale che subito faccia mettere in prigione in pane ed acqua il trasgressore di questo precetto, e ne dia quanto prima minutissimo ragguaglio al padre generale; e da quello aspetti ciò si deve fare.

CAP. LXXI. — Che li fratelli siano obbedienti l'un l'altro.

Ubi de cohi-

Il bene dell'obbedienza da tutti si deve bendis animi rendere ed usare non solamente verso l'abate, ma anco li fratelli si obbediscano l'uno all'altro, sapendo che per questa via dell'obbedienza anderanno a Dio. Oltre adunque il comandamento dell'abate e degli offiziali che da lui sono ordinati, al quale non permettiamo che li comandamenti delle persone private siano preferiti, da questo in poi tutti gl'inferiori con ogni carità e sollecitudine obbediscano alli maggiori, e trovando alcuno contenzioso, sia corretto. Se qualche fratello per qualsivoglia minima causa sarà ripreso dall'abate o da qualche altro suo maggiore in qualsivoglia modo, ovvero s'avvederà che l'animo di qualunque suo maggiore sia contro sè adirato o commosso, ancorchè poco, subito senza dimora giaccia tanto in terra prostrato ai piedi di quello soddisfacendo, che colla benedizione sia sanata quell'alterazione. Il che se alcuno disprezzerà di fare, sia punito d'afflizione corporale, ovvero se sarà contumace ed ostinato, sia cacciato dal monastero.

> CAP. LXXII. - Dello zelo buono che devono avere li monaci.

Siccome si trova un zelo d'amaritudine cattivo che separa l'uomo da Dio e conduce all'inferno, così si trova uno zelo buono che separa l'uomo dai vizî e lo conduce a Dio e alla vita eterna. Li monaci dunque con ferventissimo amore in questo zelo si esercitino, cioè con onore si prevengano l'un l'altro, sopportando pazientissimamente l'uno l'infermità dell'altro, così de' corpi come de' costumi, e obbedendosi insieme fra loro a chi più può. Niuno cerchi o seguiti quello che giudica gli sia utile, ma più presto quello che sia utile agli altri; in carità fraterna e casto amore servano l'un l'altro; temano Dio con sincera ed umile carità; amino il loro abate; niente al tutto prepongano a Cristo, il quale tutti insieme ci conduca a vita eterna 1.

1 In ed. lat, additur Amen.

CAP. LXXIII. — Come in questa regola non sia posta ogni osservazione di giustizia.

Noi abbiamo descritta questa regola, ac- Huic reguciocchè, osservandola noi ne' monasteri, in sunt sacrae litqualche modo mostriamo d'avere od onestà trum libri, coldi costumi, ovvero qualche principio di vi-lationes et vi-vere religioso. Ma per quelli che s'affrettano S. Basilii re-di pervenire alla perfezione di core controli di pervenire alla perfezione di essa conversazione, ci sono le dottrine de'Ss. Padri, l'osservanza delle quali conduce l'uomo all'altezza della perfezione; imperocchè quale scrittura o parlare della divina autorità del Vecchio e Nuovo Testamento non è rettissima norma e regola della vita umana? Ovvero, qual libro di santi e cattolici Padri non risuona questo, che per diritto certo 1 cerchiamo di pervenire al nostro Creatore?

Similmente ancora le collazioni de' Ss. Padri, e gl'istituti e vite loro, e parimenti la regola del nostro padre S. Basilio, che altro sono se non esempî ed istromenti delle virtù de'monaci di buona vita ed obbedienti? Le quali tutte cose a noi pigri, e che male e negligentemente viviamo, generano gran confusione e vergogna. Qualunque dunque tu sii, il quale t'affretti d'andare alla celeste patria con l'aiuto di Cristo, osserva perfettamente questa regola fatta per li principianti, ed allora finalmente perverrai a quelle maggiori altezze di dottrina, delle quali abbiamo di sopra fatto menzione, mediante la divina grazia. Amen.

> Dichiarazione del capitolo ultimo della santa regola.

Perchè la regola di S. Benedetto, e di- De studio frachiarazioni fatte, non tendono ad altro fine ternae charitache alla carità, che ci conduca a quell'eterna et espa defungloria, alla quale non può alcuno pervenire che non sia purgato d'ogni macchia di peccato, dal quale è troppo difficil cosa il potersi guardare in questo mondo, perchè in molte cose offendiamo tutti, e sette volte cade il giusto, e se pensassimo o dicessimo non aver peccato, inganneremmo noi medesimi; per questo, dovendo noi la carità a tutti, ma specialmente ai fratelli di nostra

1 Potius lege corso; lat. cursu (R. T.).

Congregazione, però volendo mantenere la fraterna carità avutagli in vita ancora dopo morte:

Ordiniamo che qualunque volta alcuno de' fratelli nostri passerà a miglior vita, se gli facciano le consuete esequie e cerimonie, ed orazioni, offizi e sagrifici nel modo che sono segnati nel breviario e messale monastico; ed il prelato del monastero, ove sarà stato di stanza il defunto, dia avviso agli altri tutti, ovvero al presidente, ed in ogni convento si celebri un uffizio con tutte le messe, e gli dicano le messe di S. Gregorio, eccetto che a S. Prassede, dove bastino cinque alla S. Colonna, e ogni sacerdote dica tre messe, e gli altri tre offizî de' morti con una vigilia per volta; e chi non sa leggere, dica cento Pater noster e cento Ave Maria, e dove starà di stanza tal defunto, li sacerdeti dicano nove messe, e gli altri trecento Pater noster e trecento Ave Maria, oltre gli offizi e messe gregoriane, quali s' hanno a fare come negli altri monasterì. La parte del vitto che, se fosse vivo, toccherebbe al defunto, si metta in refettorio in luogo suo, con una croce, per nove giorni, e poi sia data in elemosina.

Ordiniamo ancora che il medesimo modo si tenga per quelli che hanno lettere graziose di nostra Congregazione circa alle messe gregoriane.

Ordiniamo parimente che annualmente il lunedì dopo la domenica di Passione, ovvero, se quello fosse impedito per qualche festa doppia, il primo di feriale seguente, si celebri un offizio solenne in qualunque luogo di nostra Congregazione per l'anima de'defunti fratelli e sorelle, famigliari e benefattori nostri. E di più vogliamo ancora che ogni lunedì che si farà di feria, si canti la messa de' morti ordinariamente. Amen.

Confirmatio relatarum condeclarationum.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio stitutionum et subiungebat, dicti exponentes easdem declarationes et constitutiones in hanc formam redactas, quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent: nos, ipsorum exponentium votis hac in re, quantum

cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, omnes et singulas declarationes ad regulam S. Benedicti ac constitutiones, illarumque correctiones et additiones ac ordinationes praeinsertas, et in eis contenta quaecumque, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

§ 3. Decernentes, ipsas praesentes litteras, ac declarationes, constitutiones, illarumque correctiones et additiones, ac ordinationes praeinsertas, semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, dictae Congregationis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis,

statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum fides.

§ 4. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die xv martii 1 MDCCIV, pontificatus nostri anno iv.

Dat. die 15 martii 1704, pontif. anno 1v.

#### LXIII.

Conceduntur lectoribus Carmelitis collegii ecclesiastici in civitate Leoninâ de Urbe privilegia lectorum itidem Carmelitarum in archigymnasio Sapientiae 2.

- 1 Ed. Main. leg. maii; at in notâ ad rubricam habet martii (R. T.).
- 2 Ab hoc Pontifice const. ed. MDCCII, die 7 ianuarii, pontif. II, concessa fuere quaedam iura studentibus coenobii S. Mariae Transpontinae; et ab Innocentio XIII const. ed. MDCCXXIII, die 14 iulii, pontif. III, conceditur magistris provinciae Portugalliae dictum privilegium suscipiendi lauream doctoratus.

#### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exposuerunt nobis nuper dilecti Causae confilii nostri Leander tituli Ss. Nerei et Achil-dinalibus depulei presbyter cardinalis Colloredus et Io-tatis dicti colpetitae; sephus Renatus S. Gregorii in Velabro ces pontifici odiaconus S. R. E. cardinalis Imperialis blatae. respective nuncupati, super regimine et administratione collegii ecclesiastici civitatis Leoninae seu Burgi de Urbe auctoritate apostolicà deputati, quod, cum dilectus filius Petrus Thomas Sanchez, frater expresse professus provinciae S. Angeli Ordinis beatae Mariae de Monte Carmelo in sacrà theologià magister, ac in conventu eiusdem beatae Mariae Transpontinae dicti Ordinis commorans, lecturam theologiae moralis a nonnullis annis in eodem collegio cum magno illius convictorum fructu atque progressu exercuerit, et adhuc de praesenti exerceat, ipsi Leander et Iosephus Renatus cardinales, ut debitus virtuti honor rependatur, ac idem Petrus Thomas necnon alii conventus et Ordinis praedictorum religiosi, si quos in posterum ad lecturam huiusmodi exercendam deputari contigerit, eo alacrius ad subeundos eiusdem lecturae labores incitentur, illos aliquo honoroficentiae praemio ex nostrâ et Sanctae Sedis apostolicae benignitate decorari plurimum desiderant.

sephi Renati cardinalium votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere, dictumque Petrum Thomam specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis,

si quibus quomodolibet innodati exi-

stit, ad effectum praesentium dumtaxat

§ 2. Nos, ipsorum Leandri et Io- Concessio ut

consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eorumdem Leandri et Iosephi Renati cardinalium nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, eidem Petro Thomae et pro tempore existentibus fratribus conventus et Ordinis huiusmodi in eodem collegio lectoribus, ut omnibus et singulis privilegiis, gradibus, honoribus et praeeminentiis, quibus lectores Ordinis praedicti, qui in collegio seu gymnasio Sapientiae nuncupato de eâdem Urbe legentes, tam de iure, usu ct consuetudine, quam aliàs quomodolibet, utuntur, fruuntur, et gaudent, ac uti, frui et gaudere possunt et poterunt in futurum, pari modo et absque aliâ differentia uti, frui, potiri et gaudere libere et licite possint et valeant, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, concedimus et indulgemus.

Clausulae,

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac dicto Petro Thomae, et aliis. ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari; sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, conventus et Ordinis praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contra-

1 Forsan ulla pro alia legendum (R. T.).

rium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque coutrariis, quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxvII martii MDCCIV, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 27 martii 1704, pontif. anno IV.

#### LXIV.

Confirmantur litterae patentes nuncii Portugalliae de alternativâ officiorum in provinciá Portugalliae Ordinis Eremitarum sancti Augustini<sup>2</sup>

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Pro parte carissimi in Christo filii
nostri Petri Portugalliae et Algarbiorum pluribus in seregis illustris nobis nuper expositum ris exponitur.
fuit, quod, cum alias felicis recordationis Innocentius Papa XII praedecessor
noster per quasdam suas in simili formâ
Brevis litteras, ad tollenda dissidia quae
inter fratres provinciae Portugalliae Ordinis eremitarum sancti Augustini, propter duas religiosorum factiones, non
sine gravi christifidelium scandalo regularisque observantiae detrimento, tunc

2 A nuncio instituta fuit dicta alternativa autoritate receptà ab Innocentio XII Brevi edito MDCXCVIII, die XIII decembris, pontif. VIII, quod infra refertur; in Innocentii XII constit. edità MDCXCVIII, die 19 augusti, pontif. VIII, extat concordia circa alternativam in provincià Narbonae et Burgundiae; et in huius pontificis const. edità MDCCVIII, die 14 augusti, pontif. VIII, confirmatur abrogatio alternativae in provincià B. M. V. de Gratia in Indiis Occidentalibus.

vigebat, venerabili fratri Michaëlangelo archiepiscopo Tarsensi in eisdem Portugalliae et Algarbiorum regnis Apostolicae Sedis nuncio dedisset in mandatis, ut, circa perpetuam alternativam officiorum dictae provinciae, auctoritate apostolicà id ageret, statueret atque decerneret, quod sibi, pro eiusdem provinciae quiete restituendâ, necnon regulari disciplină in eâ conservandă, et sic, ubi collapsa esset, reparanda magis in Domino visum fuisset expedire; ipse Michaëlangelus archiepiscopus et nuncius, vigore facultatis sibi super hoc ab eodem Innocentio praedecessore et subinde a Congregatione venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposità de mandato nostro concessae, eamdem alternativam, de unanimi religiosorum provinciae praedictae consensu, perpensis iis quae ad illam impediendam a dilecto filio Nicolao Serano priore generali dicti Ordinis in contrarium deducta fuerunt, determinavit et statuit, cum diversis declarationibus et ordinationibus, prout plenius continetur in eiusdem Michaëlisangeli archiepiscopi et nuncii litteris patentibus desuper emanatis, tenoris qui sequitur, videlicet:

Litterao patentes praedi-

Michaëlangelus abbas de comitibus domicellus Romanus ex ducibus et principibus Poli et Guadagnoli, etc., Dei et Apostolicae Sedis gratia archiepiscopus Tarsensis, sanctissimi domini nostri Papae praelatus domesticus et assistens, eiusque et dictae Sanctae Sedis in Portugalliae et Algarbiorum regnis atque dominiis cum potestate legati de latere nuncius. Dilectis in Christo filiis provinciali, ex-provincialibus, definitoribus, prioribus, magistris praesentatis, reliquisque patribus et fratribus Ordinis eremitarum sancti Augustini provinciae Lusitaniae, salutem in Domino sempiternam. Omnibus notum sit, quod, cum potentissimus et sere-

nissimus Portugalliae et Algarbiorum rex Petrus II, solito singularis pietatis suae stimulo permotus, ad eliminandas a dicta provincià dissensiones pacemque introducendam, devotas apud sanctissimum Patrem felicis recordationis Innocentium XII interposuerit preces, quibus apostolicum paternae providentiae subsidium ad finem congruentem exposcebat, Sanctitas sua, ad ipsius supplicationem benigne attendens, nullumque aliud iudicans efficacius opportuniusque remedium ad huiusmodi dissidiorum occasiones vitandas, praeiudicialiaque ab inimico homine super seminata zizania evellenda, quam perpetuam quamdam alternativam circa electiones officiorum omnium dictae provinciae inducere, per Breve apostolicum die xm decembris MDCXCVIII exaratum facultatem nobis commisit mandavitque ut alternativam praedictam decerneremus atque statueremus, ut constat ex ipsomet facultativo diplomate tenoris sequentis:

A tergo, videlicet, Venerabili fratri nostro Michaëliangelo archiepiscopo Tarsensi, in centii XII super Portugalliae et Algarbiorum regnis nostro et late instituendi Apostolicae Sedis nuncio: Intus vero: « Inno- nuncio missum. CENTIUS PAPA XII. Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem. Cum, sicut pro parte carissimi in Christo filii nostri Petri Portugalliae et Algarbiorum regis illustris nobis nuper expositum fuit, provincia Portugalliae Ordinis fratrum eremitarum sancti Augustini, propter duas religiosorum factiones, dudum, nempe iam a centum annis, in eå vigentes, acerrimis discordiis et perturbationibus agitetur, non sine gravi christifidelium scandalo regularisque observantiae detrimento, ad tollenda vero dissidia huiusmodi plurimum expediat perpetuam quamdam alternativam circa electionem officiorum dictae provinciae stabiliri, idque religiosae tranquillitati eiusdem provinciae conducibile fore etiam dilectus filius prior generalis dicti Ordinis existimet, cum eiusmodi alternativae in aliis eiusdem Ordinis provinciis ordinatae ad conservandam inter illarum fratres pacem multum facere dignoscantur 1: nobis propterea ipsius Petri regis nomine humiliter 1 Edit. Main. legit dignoscatur (R. T.).

supplicatum fuit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur. Nos igitur, piis eiusdem Petri regis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere, ac memoratae provinciae Portugalliae quieti salubriter providere cupientes, huiusmodi supplicationibus inclinati, fraternitati tuae per praesentes committimus et mandamus, ut, constito tibi de narratis, circa alternativam praedictam, auctoritate nostrâ apostolicâ id geras, statuas atque decernas, quod tibi pro eiusdem provinciae Portugalliae quiete restituenda, necnon regulari disciplină in ea conservandă, et sic, ubi collapsa est, reparandâ, magis in Domino videbitur expedire: nos enim quamcumque necessariam et opportunam ad id facultatem tibi eadem auctoritate harum serie tribuimus et impertimur. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon praedictorum Ordinis et provinciae, etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die XIII decembris MDCXCVIII, pontificatus nostri anno VIII. I. F. cardinalis Albanus.

A nuncio in. Nos igitur, praedicto Summi Pontificis stituta fuit alternativa inter diplomati obtemperare, necnon piissimi refratres coenobii gis zelo ac religionis studio satisfacere tiarum et fra cupientes, matura prius habita consideratres coenobii S. Mariae de tione super negocio tanti ponderis, per publicum edictum toti provinciae intimari et notificari mandavimus quod duae assignarentur distinctae filiationes, una scilicet

notificari mandavimus quod duae assignarentur distinctae filiationes, una scilicet conventus Dominae nostrae Gratiarum, altera vero conventus Dominae nostrae de Penha de Franca, quibus duabus filiationibus omnes

et singuli praefatae provinciae religiosi professi cuiuscumque conditionis et gradus libere, sed post assignationem immutabiliter, invariabiliter, sub poenis etiam privationis vocis activae et passivae et inhabilitationis ad omnia officia provinciae, adscriberentur. Utque omnia utiliter et accurate concluderentur, ordinavimus quod cuncti eiusdem provinciae patres, exprovinciales, definitores, magistri, priores, caeterique vocales et non vocales sibi benevisos instituerent procuratores cum potestate et facultatibus sufficientibus, ut ipsorum nomine nobiscum conferrent omnia, quae convenientia et congruentia visa forent ad expeditiorem felicioremque praefatae alternativae exitum, desideratamque provinciae tranquillitatem, et maiorem eiusdem utilitatem et reformationem. Quibus prae omnibus sic a provinciâ institutis semel, iterum atque iterum auditis, ea quae oportuniora fuerunt iudicata executioni mandari decrevimus, praedictamque alternativam in formà infra expendendà et stabilienda statuimus. Verum cum haec omnia proxima executioni forent, per patrem Nicolaum Seranum totius Ordinis eremitarum generalem ad Summum Pontificem recursu habito, a sacrá Congregatione eminentissimorum et reverendissimorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositâ 1, de eiusdem sanctissimi patris ordine nobis litterae iv mensis decembris anni mdcxcix exaratae fuerunt, ne quid executioni demandaremus. quin prius idem generalis super articulis alternativae certior fieret. Quibus nos parentes, eidem Congregationi articulum alternativae transmittere duximus, et cum effectu die vi aprilis anni MDCC transmisimus. Hoc tamen frustra: vel quia ostensae litterae non fuerunt, vel aliâ de causâ, nobis quid super negocio ulterius agere deberemus iniunctum non fuit. Quare serenissimi regis pietas denuo excitata, ne propriae adversantibus utilitati et bono provinciae malitia prodesset, precibus sanctissimum Pontificem Clementem XI regnantem repetiit ut ad huiusmodi alternativae determinationem pro-

1 Male edit, Main. legit praepositae (R. T.).

sequeretur. Quibus Sanctitas Sua benigne intuens ', litteras per eamdem sacram Congregationem nobis expediri mandavit, ut tali negocio finem omnino imponeremus, vel denegando vel stabiliendo alternativam, et hanc uno vel alio modo, sicuti provinciae utilius fore iudicaremus, prout clarius apparet ex eisdem litteris italico idiomate tenoris sequentis, videlicct:

Litterae Congregationis piscoporum nuncium pro enativae.

Foris: Al molt'illustre e reverendissimo et monsignore, come fratello, il nuncio aporegularium ad stolico in Lisbona. Intus vero: Molt' ilrecutione alter-lustre e reverendissimo monsignore, come fratello. Dopo essersi spedito a V. S. un Breve della santa memoria d'Innocenzo XII con la facoltà di poter stabilire un' alternativa perpetua circa l'elezione degli offizi in cotesta provincia di Portogallo per li padri Agostiniani, secondo che prima fosse il generale de' medesimi fatto consapevole di quanto si contenesse negli articoli da formarsi sopra la materia; ma essendo stato fatto ricorso a Sua Beatitudine a nome della maestà del re, che per ancora non si fosse venuto a determinazione veruna per varî rispetti, la Santità Sua, fatto udir prima il generale medesimo, ha ordinato che si scriva a V. S. che proseguisca in ogni modo che nell'altro secondo dico modo avanti<sup>2</sup>, concedendo o negando la detta alternativa, o permettendola più in un modo che nell'altro, secondo che giudicherà con la sua prudenza esser più proficuo per sedar le discordie che sono fra le parti, volendo la Santità Sua si dia onninamente fine a questo negozio, dandole a tale effetto la facoltà di prorogare, per quel tempo che stimerà opportuno, il capitolo, con l'essersi fatto sapere all'istesso generale di dedurre avanti di V. S. tutto ciò che crederà di ragione; che se 3 nondimeno dentro un termine più discreto non seguisse, venga pur ella alle risoluzioni opportune, e Dio la prosperi. Roma, xvii marzo MDCCII, come fratello affezionatissimo, G. cardinal DE-CAR-PEGNA. - GRIMALDI, segretario. »

- 1 Forsan innuens (R. T.).
- 2 In praec. mendum irrepsisse senties (R. T.).

3 Particul. se nos addimus (R. T.).

Et cum, iuxta litterarum tenorem, pater generalis aliquas nobis adduxerit rationes neralis Ordinis pro non stabiliendâ alternativâ; easdem, ut cium contra alternativam. de adimplemento huiusmodi conditionis constet, hic, etsi italice scriptas, inseri iudicavimus.

« Illustrissimo e reverendissimo signore. Avendo la Santità di Nostro Signore rimesso a V. S. Ill.ma e Rev.ma la commissione d'istituire, quando sia conveniente e proficuo, in cotesta provincia degli Agostiniani di Portogallo una perpetua alternativa tra due fazioni, espone umilmente a V. S. Ill.ma e Rev.ma il generale di S. Agostino li seguenti motivi per li quali egli crede che tale alternativa non è per recar alcun utile, ma bensì innumerabili pregiudizi, ed infamia alla detta provincia. Poichè non essendo detta divisione fondata in diversità nè di nazione nè di patria, anzi volendosi che nell'istessa casa vi siano religiosi parziali, o di una parzialità o d'una altra, si vengono a stabilire per legge le fazioni; e l'istesse scissure, che sarebbe più tosto necessario svellere dalle radici con mortificare i capi fazionari, si vengono ad eternare e a propagare ne' posteri, essendosi già dato alle fazioni il suo proprio nome, con fare che gli uni si dichiarino Guilermi, e gli altri Bartolomei, ad imitazione delle funeste memorie de' Guelfi e Gibellini, giustamente è da temere che quella provincia resterà esposta al mondo per ludibrio di male odore perpetuo. Se poi siegue di più non solo in praesenti, ma tutti quei che si vestiranno novizi in futuro, devono arruolarsi per necessità sotto qualcheduna di dette insegne, non si renda credibile che mai più persona di giudizio, che cerca ne' chiostri la pace dello spirito e non le fazioni del secolo, sarà per vestire fra loro l'abito di S. Agostino. Le fazioni, che adesso sarebbono due, tra poco tempo molto verisimilmente diverrebbero quattro, perchè imbevute di spiriti fazionari, e nodrite di latte di divisioni, è molto verisimile, che ognuna di esse verrebbero a suddividersi in altri rami, quando cioè nel tempo di distribuire gli offizi non si conseguirebbe da tutti

quel che si vuole. Si aggiunge il cattivo esempio, mentre, comechè rare sono quelle adunanze, che vadano esenti da varietà di affetti e disparità i di sentimenti, si ecciterebbe in gran parte il desiderio d'imitare simili separazioni. Nè si deve attendere che nella religione vi sono altri esempi di alternativa; perchè questi sono tra diverse nazioni, come Spagnuoli e Criolli nelle Indie, Aragona e Valenza e Catalogna in Spagna, Narbona e Borgogna in Francia, ma non tra soggetti di una medesima casa, di una medesima famiglia, dove si pretende di alzare stendardi di Guiliermi e Bartolomei. L'alternativa di Narbona e Borgogna, sono circa sei anni che ebbe principio; nondimeno avendo cominciato già sperimentare i danni della loro divisione, concordemente richiedono che l'oratore supplichi la Santa Sede acciò voglia paternamente degnarsi d'abolirla. L'alternativa di Aragona, Valenza e Catalogna, l'esperienza dimostra che non ha apportato alcun frutto, ed oggi, invece d'alternativa, bramerebbero che li dividessero in tre provincie, il che forse sarebbe più espediente, cssendo tanto peggiore la divisione quanto è più interna. Dell'alternativa tra Spagnoli e Criolli nell'India, l'oratore non ardisce di parlare, essendo sufficiente quel che ne dice il Solorzano De iure Indiarum, tom. II, lib. III, cap. xxvi, per concludere con universale induzione, che le alternative della religione di S. Agostino non l'hanno mai sovvenuta ma lacerata. Nè finalmente le fazioni della provincia di Portogallo si riducono ad altro, se non che al fare i capitoli provinciali, nei quali si dividono i voti a favorire diversi soggetti, nè possono sempre gli stessi esser uniti in tutti li capitoli, ma in ognuno si muta, o sia per motivo di coscienza o di altri fini, prendendo partito nelli capitoli conforme gli torna più commodo, la qual cosa in ogni suo genere succede, nè per questo si viene a simili rimedî d'alternativa. Supplica pertanto V. S. Ill.ª e Rev.ª a degnarsi di non dar luogo a considerare le ragioni suddette a simile alternativa. E della 1 Male edit. Main. legit disparate (R. T.).

grazia, ecc. — Fr. Nicola Serano, generale dell'Ordine eremitano di S. Agostino ...

Cum ergo, praedictis rationibus patris generalis serio per nos diligenterque discus- quas a nuacio sis, illas, quae ' piissimi regis animum ad fuit alternativa. procurandam alternativam excitarunt, praeponderare iudicaverimus, praedictam alternativam tamquam unicum et efficax remedium, ne dissentiones in dies inter religiosos ingravescentes ad maiora scandala degenerarent, statuendam duximus, eamdemque, in qua unanimiter per legitimos procuratores, ut praefertur, tota provincia convenerat, auctoritate apostolica nobis desuper concessa, et qua in hac parte fungimur, determinamus et statuimus, et ne ullo unquam tempore quavis causâ aut quaesito colore infringi valeat, litteras has in formâ Brevis, in libro provinciae inserendas, expediri mandavimus.

Modus quo

Cum itaque in pontificio diplomate praecipiatur, quod alternativa fiat omnium of fieri debeat alficiorum, graduum, dignitatum et suffragiorum, factà assignatione filiationum, et auditis procuratoribus a tota provincia constitutis, prout diximus, matureque ac minutim discussis examinatisque iis omnibus de quibus fieri solet provisio in capitulis provincialibus, opus hoc in melius Dei servitium communeque provinciae bonum semper cessurum, adiuvante eodem Domino, sperantes, statuimus et mandamus quod in omnibus 2 fiat electio provincialis ex una filiatione, et sequenti capitulo fiat ex alterâ indispensabiliter; et mutetur ordo conventuum, itaut conventus, qui in primo capitulo fuerint assignati patribus filiationis conventus Dominae Gratiarum, in sequenti capitulo assignentur 3 patribus alterius filiationis, scilicet conventus Dominae de Penha de Franca, ut sieut provincialis in quolibet capitulo mutatur 4 de una filiatione ad alteram. ita etiam conventus mutentur de unâ filiatione ad alteram ordine infrascripto.

Ex filiatione provincialis semper erunt

- 1 Ed. Main. leg. illasque pro illas, quae (R.T).
- 2 Potius lege proximiori (R. T.).
- 3 Edit. Main. legit assignetur (R. T.).
- 4 Male edit. Main. legit mutatus (R. T.).

conventus sequentes: 1º Provincialis; 2º collegium Conimbricense; 3° conventus Dominae de Penha de Franca; 4º conventus de Villa Nicozza; 5° conventus Ulyssiponensis; 6° conventus de Pena Firmet; 7° conventus Leiriensis; 8° conventus Albiscastrensis; 9º conventus de Fanira; 10º conventus de Pontadelgada; 11° conventus Angrenensis; primus definitor et tertius definitor, unus visitator, secretarius provinciae, duo additi definitores. Ex alterâ filiatione erunt conventus sequentes, scilicet: 1º conventus Dominae Gratiarum Ulyssiponensis; 2° collegium Bracharense; 3° conventus Eborensis; 4° conventus Santarensis; 5° conventus Portuensis; 6º conventus de Torres Vedras; 7º conventus Montemor; 8° conventus de Loule; 9° conventus de Lamego; 10° conventus de Arronchez; 11º conventus de Praya; secundus definitor et quartus definitor, unus visitator, procurator provinciae, duo additi definitores. Factà hac aequali divisione, eodem modo dividantur superiores, confessores monialium, et omnia officia conventuum, itaut superiores, confessores monialium et officiales omnes sint eiusdem filiationis ac prior, exceptis tantummodo discretis ac depositariis, qui dimidiabuntur per ambas filiationes, cum sint officia, quae specialem requirunt capacitatem, et aequaliter debent dividi in omnibus conventibus. Ita etiam dividantur examinatores in collegio Conimbricensi et in conventu Dominae Gratiarum Ulyssiponensi, taliter ut in collegio Conimbricensi sit unus tantummodo examinator ex filiatione provincialis, et duo ex altera filiatione; in conventu vero Dominae Gratiarum erunt duo ex filiatione provincialis et unus ex alterâ filiatione. Et si forte valuerit aliquis prioratus vel aliud quodeumque officium ante capitulum, erit eligendus ex eâdem filiatione. Provincialis in toto triennio recipiet tantummodo viginti novitios ad coronam, et in illorum susceptione servari debent constitutiones et decreta (consideratâ novitiorum conditione); pro laicis autem duo tantum acceptari debent in eodem triennio; et omnes novitii post professionem assignabun-

1 Potius lege vacaverit (R. T.).

tur eidem filiationi provincialis. In quolibet capitulo fient duo lectores artium, quilibet ex suâ filiatione; et si non fuerint in eodem collegio Conimbricensi, variabuntur, itaut nec semper lector artium in Conimbricensi collegio sit ex una filiatione, sed in uno triennio ex unâ et in alio ex aliâ; si vero non fuerit conveniens aliquando, nisi unus tantummodo cursus artium, observabitur alternativa in sequenti cursu. Sic etiam fient substituti artium ac theologiae aequaliter, itaut non possit unus provincialis facere ex una filiatione, quin etiam ex alia sumat aliud1 vel alios, ut aequaliter distribuantur per ambas filiationes lectores, qui fient semper ex ipsis substitutis tempore debito, servato ordine religionis, ac semper per oppositionem factam in collegio Conimbricensi, ubi omnes magistri et lectores erunt iudices, vel in conventu Ulyssiponensi Dominae Gratiarum, ubi omnes magistri Ordinis Ulyssipone degentes cum provinciali erunt. Lectores theologiae moralis in cathedris publicis non fient, nisi servato ordine alternativae, et, si fieri posset, ex lectoribus habentibus novem annos lecturae theologiae speculativae vel philosophiae, et tunc computentur dictis lectoribus anni sicut si fuissent theologiae speculativae. Ex lectoribus habentibus novem annos theologiae speculativae vel philosophiae, si non dentur eis cathedrae publicae theologiae moralis, eam legere in collegiis per ultimos tres annos indispensabiliter teneantur. Lectores vero theologiae moralis non habentes novem annos lecturae theologiae speculativae vel philosophiae, non eis computentur anni ad iubilationem, sed duo pro uno computentur, et ad minus habeant quatuor annos theologiae speculativae vel philosophiae, ut possint iubilari, quod indispensabiliter deinceps observabitur. Magisteria et praesentaturae de numero a reveredissimo provideantur, servato etiam ordine filiationis, ut haec vota dividantur aequaliter per ambas filiationes, itaut si in principio assignentur plura uni quam alteri filiationi, quoadusque perveniat ad numerum aequalem, et sint tot magistri ex unâ

1 Potius lege alium (R. T.).

filiatione et tot ex alia, similiterque in praesentatis, et deinceps erit providendum ex illâ filiatione unde vacaverit. Magisteria ex gratiâ concessa patri generali, etiam dividantur aequaliter, servato ordine alternativae, et quod non dentur, nisi lectoribus iubilatis postulatis a definitorio. Si provincialis renunciaverit vel obierit ante triennium completum, succedat rector provincialis eiusdem tamen filiationis provincialis demortui vel renunciantis, et hoc usquequo pater generalis provideat de rectore provinciali, quae electio fieri debet a reverendissimo ex patribus eiusdem filiationis provincialis demortui vel renunciantis. In capitulis praesidens semper erit eligendus a reverendissimo ex filiatione provincialis deficientis, et nunquam ex filiatione provincialis eligendi. Duo visitatores provinciae eligantur iuxta alternativam, unus ex una filiatione, et alius ex alia, et deficiente quolibet ante congregationem succedat alius eiusdem filiationis capituli proximioris; et si nullus inveniatur illius filiationis qui succedere possit, eligatur 1 a definitorio alius eiusdem filiationis, sicut si deficiat post congregationem. Eo triennio, quo erunt eligendi definitor et discretus ad capitulum generale, fiat ex una filiatione definitor et ex alià discretus, itaut definitor generalis in uno sexennio sit ex una filiatione, et discretus ex alia, et in alio sexennio viceversà, ut aequaliter etiam procedatur in his electionibus.

Quaedam praeternativae.

Utque omnia in his litteris contenta excipiuntur pro executione al-acte cernantur, desideratusque perpetuae provinciae tranquillitatis finis consequatur, praecipimus, quod omnia in hisce nostris apostolicis litteris de unanimi totius provinciae consensu disposita, in libro provinciae et in alio ad hoc specialiter determinando adnotentur, ac in eo sub fide secretarii provinciae numerentur et describantur omnes unius alteriusque filiationis fratres, tam ex iure de praesenti assignatis, quam in futurum assignandis, sub poenâ privationis vocis activae et passivae, cui irremissibiliter subiacebunt singuli, qui praedictarum filiationum subscribi noluerint; quia vero aliqui 1 Edit. Main. legit eligetur (R. T.).

de praesenti reperiuntur, qui, vel propter absentiam, vel propter professionem tempore prius a nobis praescripto non emissam, vel propter aliam rationabilem causam, neutri ex dictis filiationibus addicti sunt, ut omnis in posterum fraudulentiae occasio evitetur, mandamus quod omnes et singuli religiosi professi, cuiuscumque gradus et conditionis existant, qui usque modo non sunt quovis titulo adscripti, filiationem eligant, et in praefato libro ad hoc specialiter destinando intra tempus duorum mensium a praesentium publicatione, et qui in posterum professionem emittent, intra idem tempus a die professionis computandum, adscribantur, sub poenis in nostro primo decreto iam taxatis ipso facto irremissibiliter incurrendis. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, Ordinis et provinciae, statutis et consuetudinibus; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. In quorum fidem praesentes manu nostrâ firmatas fieri et subscribi, sigillique nostri iussimus impressione muniri. Datum Ulyssipone, in palatio nostrae solitae residentiae, hac die xxx mensis iunii, anno MDCCIII, pontificatus sanctissimi domini nostri domini Clementis Papae XI anno III. - Loco † sigilli. Franciscus Ignatius de Ferrantibus secr. Registratus lib. in fol. 17, IOANNES DOMINICUS DE HONORATIS registr. Michaelangelus, archiepiscopus Tarsensis.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expo- Confirmatio sitio subiungebat, quo firmiora sint et relatarum nunserventur exactius illa quae apostolici muniminis praesidio roborantur, nobis propterea memorati Petri regis nomine humiliter supplicatum fuit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolică dignaremur. Nos igitur, piis eiusdem Petri regis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, huiusmodi supplicationibus in-

clinati, alternativam huiusmodi a praedicto Michaëleangelo archiepiscopo et nuncio factam ut praefertur, expeditasque desuper illius patentes litteras praeinsertas, cum omnibus et singulis in eis contentis, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 3. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon praedictorum Ordinis et provinciae, etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xix aprilis mocciv, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 19 aprilis 1704, pontif. anno IV.

#### LXV.

Conceditur indulgentia plenaria perpetua pro ecclesiis Ordinis Servorum B. M. V., dominica III septembris 1.

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Iniunciae nobis divinitus apostolicae Exordium. servitutis ratio postulat ut caelestium munerum thesauros dispensationi nostrae a Domino creditos fideliter erogemus, cum id ad augendam fidelium religionem et animarum salutem speramus in Domino profuturum.

- § 1. Supplicationibus itaque dilecti Concedit ut filii Ioannis Petri Bertazzoli procuratoris generalis Ordinis fratrum Servorum B. Mariae Virginis nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus, vere poenitentibus et confessis et sacrà communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis quorumcumqe conventuum dicti Ordinis, tam hactenus erectis quam in posterum quandocumque erigendis, et ubicumque locorum existentibus, dominicâ tertiâ mensis septembris a primis vesperis usque ad occasum solis dominicae huiusmodi annis singulis devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordià, haeresum extirpatione, ac sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus, praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.
- § 2. Volumus autem ut earumdem Fides transpraesentium litterarum trausumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius
- 1 Aliae indulgentiae extant in Clementis X const. edit. MDCLXXII, die 4 iulii, pontif. III; et in Benedicti XIII constit. edit. MDCCXXVIII, die 19 ianuarii, pontif. v.

notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum adhibeatur, quae praesentibus ipsis adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xi iunii MDCCIV, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 11 iunii 1704, pontif. anno IV.

## LXVI.

Confirmantur quaedam decreta conventus generalis Congregationis Missionis, declarantia constitutiones, cum extensione excommunicationis latae sententiae contra ambientes praefecturas 1

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Militantis Ecclesiae regimini, per abundantiam divinae bonitatis, nullo licet meritorum nostrorum suffragio, praepopositi, illa, quae, pro felici Congregationum personarum ecclesiasticarum in Ecclesiâ Dei pie sancteque institutarum, ac uberes bonorum operum fructus, adspirante superni favoris auxilio, proferre iugiter satagentium, gubernio et progressu, provide sapienterque constituta et ordinata esse noscuntur, ut firma semper atque inviolata persistant, apostolici muniminis praesidio libenter constabilimus.

Insequentibus decretis decla-

- § 1. Exponi siquidem nobis nuper ferantur quaedam cit dilectus filius Franciscus Watel, sucapita ad tol-lenda suborta perior generalis Congregationis Missio-
  - 1 Lata fuit praedicta excommunicatio a Clemente X constit. edit. MDCCLX, die 11 iunii: in huius Pontificis const. ed. MDCCIII, die 9 iunii, pontif. III, agitur de iure praesidendi conventui generalis; et in const. ed. MDCCVII, die 2 aprilis. pontif. VII, de praetensâ divisione contra constitutiones.

nis, quod pro felici dictae Congregationis eiusque presbyterorum regimine et directione in conventu generali ipsius Congregationis, qui mense augusto mocciii Parisiis celebratus est, inter alia, nonnulla decreta, per quae quaedam puncta constitutionum Congregationis huiusmodi auctoritate apostolicà confirmatarum clarius declarantur, et super quibus aliqua dubietas exoriri poterat, edita fuerunt tenoris qui sequitur, videlicet:

Decreta conventus generalis Congregationis Missionis mense augusto MDCCIII Parisiis habiti, quae Franciscus Watel superior generalis in eo electus, et presbyteri eiusdem Congregationis Sedi Apostolicae confirmanda supplices exponunt tenoris qui sequitur:

1. Quaesitum est, in quo residere debeat De casu quo potestas regendi Congregationem quo tem-ralis inhabilis pore superior generalis non potest per gra-evadat ad regivissimam ac diuturnam infirmitatem et per defectum iudicii eam administrare, usquedum vicarius eligatur. Responsumque hanc potestatem concedi a conventu hoc generali primo assistenti, vel secundo si primus non posset, cum limitationibus quae vicario generali praescribuntur in constitutionibus; huiusque decreti confirmationem a Summo Pontifice postulandam. Ut autem iudicetur, an superior generalis eo in statu infirmitatis versetur, qui illum praestet omnino inidoneum Congregationis regimini, censuit conventus de eo statu ab assistentibus, a visitatore provinciae, a superioribus quinque viciniorum domorum, a secretario et Congregationis procuratore, ab assistente domus, si non sit ex assistentibus Congregationis, et a sex sacerdotibus domus, iisque ratione vocationis antiquioribus, in qua commoratur superior generalis, ad 1 plura medietate suffragia, eaque publica, iudicandum; cui quidem deliberationi non intererit primus assistens, vel is cui committenda esset praedicta potestas, et cui praecrit assistens electione antiquior.

II. Proposita haec quaestio est: Utrum vi-1 Edit. Main. legit ea pro ad (R. T.).

De electione

vicarii genera-carius generalis possit eligi a conventu deputatorum iuxta ea quae habentur constitutionum capite n § 3. Cuius quaestionis

proponendae haec ratio fuit, quod a multis uni tantum conventui generali vicarium generalem eligendi potestatem in selectis 1 a S. Sede approbatis crederetur; dictumque suffragiorum pluralitate, debere a Summo Pontifice postulari a Congregatione, ut omnis circa illud negocium vel minimus tollatur scrupulus, conventui deputatorum, sive etiam sexennali, si quando necessitas eligendi vicarium occurreret, eiusdem electionis faciendae ius et potestatem competere.

m. Quaesitum est quid sentiendum iudi-

De casu, quo duo existant vielectus scilicet at nominatus.

carii generales, cet conventus de casu sequenti, qui raro "quidem potest accidere. Si superior generalis, in eo statu infirmitatis positus, vicarium generalem nominare deberet, ac nollet, aut non posset, et tunc conventus vicarium eligeret; quaeritur utrum, hoc ipso superiore mortuo, capsula in qua nomen vicarii recluditur aperiri tunc deberet, et, qui electus esset a conventu, vicario generali nominato a superiore generali cederet locum et curam, seu regimen Congregationis. Responsumque super eå re adeundam Sanctam Sedem, ut nominatio seu electio vicarii generalis a conventu facta in praedicto casu firmam esse et validam usque ad electionem novi superioris generalis declaretur. Tuncque capsula non aperiretur, nisi ut extracta ex illå schedula comburatur.

De assistente generali ad re-

rv. Petitum fuit num deberet quoque ab gimen avocato. eâdem Sanctâ Sede pro assistente ad regimen Congregationis evocato, in casu qui superius exprimitur, facultas peti eamdem nostram Congregationem regendi, conventum etiam generalem tempore a constitutionibus praescripto convocandi, ac in eo usque ad vicarii generalis electionem praesidendi. Et hoc quoque postulandum esse conventus statuit.

De facultate dispensandi super votis.

v. Quaesitum deinde est, num oportet postulare a Sanctâ Sede pro vicario generali, seu nominato a domino superiore generali, sive etiam in conventu electo, ut

1 Nempe in constitutionibus selectis (R. T.).

superius dictum est, ac pro assistente qui usque ad electionem vicarii generalis Congregationem administraret, dispensandi in actu dimissionis cum aliquibus de nostris de suis votis facultatem; cum evenire aliquando possit, ut, propter magni momenti rationes, vel dimitti vel expelli a Congregatione tunc temporis debeant, et 1 eam selectae facultatem uni superiori generali tribuere videantur. Responsumque eam licentiam a Sancta Sede esse postulandam.

vi. Ad instantem Italiae Poloniaeque pro- De eligentis

vinciarum postulationem, nos omnes congre- ad generalatum gati una voce et unanimi consensu declara- Congregationis, mus, quod, non 2 modo in hac proxime futurâ superioris generalis electione, quam, propter dimissionem a reverendo admodum domino Nicolao Pierron ab officio generalatus factam et a conventu admissam, intra paucos dies fieri oportere statuit, verum quoque in futuris quibuslibet electionibus, neminem e 3 sacerdotibus nostris, qui duodecim annos post emissa vota in Congregatione transegerunt, cuiusvis tandem sit nationis et patriae, dummodo nullo canonico impedimento irretiatur, tam ab ipso generalatu, quam a quovis alio officio, quavis ratione, et non aliis utendo regulis quam quae a sacris canonibus et nostris praescribuntur in constitutionibus, esse vel fore excludendum, cum quilibet ex praedictis sacerdotibus libere et cum effectu ad praedicta officia eligi possit et valeat; hancque esse constitutionum nostrarum variis a

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, praedictus Franciscus cretorum desuperior generalis decreta huiusmodi, tione latae senquo firmius subsistant et serventur exa-ambientes generalatum vel ctius, apostolicae confirmationis nostrae vicariatum gepatrocinio communiri, ac aliàs oppor-neralem.

Sanctà Sede approbatarum et usque in hanc

diem emanatis sanctionibus et Brevibus ad

electionem spectantibus mentem, ac inten-

tionem conventus generalis, agnosci, quas il-

libate observari statuimus.

- 1 Particulam et nos addimus (R. T.).
- 2 Perperam edit. Main. legit novo pro non (R. T.).
  - 3 Male heic legit a pro e (R. T.).

tune in praemissis a nobis provideri plurimum desideret: nos, ipsius Francisci superioris generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, omnia et singula decreta praeinserta, in eisque contenta quaecumque, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, perpetuo confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, seu intervenisse dici, censeri vel praetendi possent, supplemus et sanamus.

Excommunicatio contra amcluras.

§ 3. Praeterea excommunicationis latae bientes praese sententiae poenam, per quasdam selicis recordationis Clementis Papae X praedecessoris nostri desuper in simili formâ Brevis die xi iunii mdclxx expeditas litteras contra ambientes generalatum latam, ab obitu superioris generalis incurrendam, a die convocationis conventus ad electionem superioris vel vicarii generalis indicti, etiam quando conventus huiusmodi, vivente adhuc superiore generali, iuxta praescriptum constitutionum praesatarum, celebrari debet, auctoritate et tenore praedictis extendimus et ampliamus.

Clausulae.

§ 4. Decernentes, easdem praesentes litteras ac decreta praeinserta semper

firma valida et efficacia existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 5. Non obstantibus praemissis ac contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, dictae Congregationis, aliisque quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Volumus autem ut earumdem Transumptopraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio, quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die ix septembris MDCCIV, pontificatus nostri anno iv.

Dat. die 9 septembris 1704, pontif. anno IV.

#### LXVII.

Declaratur, communitates baronales Status Ecclesiastici comprehendi sub constitutione Clementis VIII aliisque apostolicis ordinationibus rectum regimen respicientibus 1.

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Reverendissimo cardinale Imperiale prefetto delle Congregazioni de'sgravi e buon governo delle Comunità del nostro Stato Ecclesiastico.

Lis inter barones et comoneribus cameralibus.

§ 1. Per togliere noi gli abusi, e dar munitates super opportuno rimedio ai gravi pregiudizî, che dai baroni del nostro Stato Ecclesiastico, o loro ministri, erano stati introdotti, e si apportavano alle comunità delle città, terre, castelli, ed altri luoghi da essi baroni posseduti nel detto nostro Stato, particolarmente nel ripartimento de' pesi camerali, rinnovammo la Congregazione particolare altre volte dalla santa memoria d'Innocenzo XI nostro predecessore deputata per decidere e terminare la controversia tra le dette comunità e i loro baroni sopra di ciò da lungo tempo ancora indecisa pendente, nella quale, più volte esaminatesi e maturatamente consideratesi le ragioni dedotte per parte delli detti baroni, finalmente nel di xix decembre MDCCII, a tenore della resoluzione presasi, fu pronunciato essere li detti baroni tenuti al pagamento del sussidio triennale e di altri pesi camerali, come sono tenuti ed obligati gli altri cittadini di essi luoghi, tanto per li beni posseduti nel tempo delle imposizioni di detti pesi, quanto per gli altri dopo

> 1 Clementis VIII constitutio de bono regimine communitatum ed. fuit MDXCII, die 15 augusti, pontif. I; in huius Pontificis const. edit. MDCCI. die 4 maii, pontif. I, electus fuit praefectus Congregationis boni regiminis; et in const. ed. MDCCXIV, die 24 martii, pontif. XIV, agitur de arte agrariâ.

acquistati e da acquistarsi; alla qual sentenza vogliamo sempre si abbia relazione. Dalla qual sentenza appellatisi i detti baroni alla nostra Signatura di grazia, parve a questa, tenutasi avanti di noi nel giorno xxII maggio dell'anno MDCCIII prossimo passato, di negare alli detti baroni, anche in devolutivo, l'appellazione, emanandone rescritto Nihil. E desiderando noi che con la maggior possibile sollecitudine avesse il detto giudicato il suo effetto coll'astringere i detti baroni al pagamento delli pesi suddetti, deputammo altra Congregazione particolarmente per esaminare il modo con cui potesse più facilmente e speditamente ottenersene l'esecuzione. Quale tenutasi avanti di voi, essendo stata di parere doversi deputare e trasmettere i - commissarî e visitatori apostolici in ciascuna città, terra e luogo baronale, con facoltà di far stimare, allibrare e descrivere ne' publici catasti tutti i beni da essi baroni in quelli posseduti, di riveder le tabelle di dette comunità. correggerle e riformarle, e di nuovo ordinarle, e di far tutt'altro che da detti visitatori si fosse giudicato necessario, perchè siano i beni di detti baroni tassati egualmente che gli altri dei cittadini e abitanti dei suddetti luoghi, e che siano altresì i medesimi baroni astretti al pagamento de' pesi per la rata ad essi toccante, e riferitoci da voi il sentimento di detta Congregazione, ci compiacemmo d'approvarlo; siccome, acciò fosse pienamente eseguito, deputammo, per commissarî e visitatori dei suddetti luoghi, diversi prelati, concedendo loro ogni necessaria ed opportuna facoltà ed autorità di riconoscere lo stato delle comunità di detti luoghi, riformare e correggere i catasti in quelle esistenti, e dove non si trovassero, ordinare che di nuovo si facessero, pren-

quelli stimare, allibrare e descrivere nei publici catasti; di far nuove tasse e ripartimenti de' pesi camerali suddetti, di modo che al pagamento di quelli debbano concorrere tanto gli ecclesiastici secolari e regolari, quanto ogni barone, e qualunque altra persona benche privilegiata; di rivedere le tabelle di esse comunità, correggerle, riformarle e di nuovo ordinarle, e con altre facoltà diffusamente espresse nei nostri Brevi sopra di ciò spediti, a' quali in tutto, e per tutto debba aversi relazione. Ed Causae prae-avendo, non senza grande nostro dispiacere, sentito, che nella visita dei detti luoghi siasi riconosciuto che la maggior parte delle dette comunità siano state notabilmente pregiudicate per la cattiva amministrazione dei ministri ed offiziali dei baroni e delle suddette comunità, anzi in alcuni contratti fatti con i medemi baroni enormissimamente lese, e che nei detti luoghi baronali non vi siano tabelle, o quelle formate senza la dovuta buona regola; ed essendo stati rappresentati li detti pregiudizi ed altri abusi in danno delle suddette comunità nella Congregazione avanti di voi tenuta, la medesima sia stata di sentimento, non ostante qualunque osservanza in contrario, espressamente comprenderle, ed a quelle stendere ed ampliare la detta costituzione della santa memoria di Clemente VIII sopra il buon governo delle comunità, come a loro favorevole: onde, compassionando noi lo stato di dette povere comunità e sudditi, ed invigilando col nostro paterno zelo al sollievo di essi, ed a togliere affatto li suddetti pregiudizî ed abusi in grave danno delle comunità causati ed introdotti, abbiamo,

dendo l'assegna de' beni tanto dagli

ecclesiastici quanto da baroni, e da altre qualsisiano persone, e facendo

per provedere all'indennità di esse e sudditi in avvenire, inerendo alla prefata risoluzione, determinato di dichiarare tutte le comunità dei luoghi baronali esistenti nel nostro Stato Ecclesiastico per comprese, e come fossero espressamente ed individualmente nominate nella detta costituzione di Clemente VIII nell'istesso modo e forma che sono tutte le altre comunità del nostro Stato Ecclesiastico. Quindi, avendo nel presente nostro chirografo per espresso e di parola in parola inserto il tenore di tutte le risoluzioni e decreti emanati nelle Congregazioni suddette (quali, e tutt'altro per l'esecuzione di quelli finora fatto, di nuovo approviamo e pienamente confermiamo), della detta costituzione di Clemente VIII, ed altre costituzioni ed ordinazioni apostoliche successivamente emanate sopra il buon governo delle comunità del nostro Stato Ecclesiastico, ed ogni altra cosa quantosivoglia necessaria ad esprimersi, rivocando primieramente ed annullando colla pienezza della nostra potestà pontificia tutti e qualsivoglia privilegi, esenzioni, facoltà, immunità e prerogative alli detti baroni del detto nostro Stato, tanto ecclesiastici quanto secolari, ed ancorchè cardinali, arcivescovi, vescovi, anche assistenti alla nostra cappella, chierici di Camera camerali, ministri, ed offiziali del nostro palazzo apostolico, cavalieri di Malta, regolari delle undici Congregazioni, e di qualunque altro stato, grado e condizione, ancorchè fossero tali che per comprenderli avessero bisogno di speciale ed individua menzione, in qualsivoglia modo e sotto qualsivoglia titolo, causa, colore e capo concedute da qualsisiano Sommi Pontefici nostri predecessori con qualsisiano parole e clausole insolite e derogatorie di derogatorie, ed anche con-

peclaratio de Sistorialmente, di nostro moto proprio, qua in rubrica. certa scienza e pienezza della nostra potestà apostolica, dichiariamo che tutte le comunità di qualsisiano città, terre, castelli, ed altri luoghi baronali esistenti dentro il nostro Stato Ecclesiastico, siano e s'intendano comprese ed individualmente e singolarmente nominate nella detta costituzione di Clemente VIII; e vogliamo e decretiamo che siano tenute ed obbligate di trasmettere e fare esibire ogni anno alla detta nostra Congregazione del buon governo le loro tabelle, e che soggiacciano e debbano soggiacere a tutte le medeme regole, ordinazioni e leggi della detta Congregazione, alle quali, a tenore della detta costituzione di Clemente VIII, dei chirografi, moti proprî, e d'altre costituzioni ed ordinazioni apostoliche nostre e dei nostri predecessori, sono sottoposte le altre comunità del nostro Stato Ecclesiastico, come se dal principio fossero state comprese ed espressamente nominate, o che da loro medesime si fossero spontaneamente e validamente sottoposte: ordinando alli detti baroni, loro governatori e podestà, che in avvenire, sotto le pene ad arbitrio della detta Congregazione del buon governo, vostro, o dei prefetti pro tempore della medesima Congregazione, ed ad esse comunità, che, sotto le stesse pene ed altre contenute nella detta Bolla di Clemente VIII, non ardiscano in modo alcuno contravenire alla disposizione della detta Bolla, anzi debbano quella, i chirografi ed altre costituzioni ed ordinazioni apostoliche emanate sopra il buon governo delle dette comunità in tutto e per tutto inviolabilmente osservare ed eseguire. E per il pieno essetto di questa nostra determinazione pubblicherete editti, anche penali, e farete quelli assiggere dove e quando a voi parerà, e darete tutti gli ordini che sopra di ciò stimerete necessarî ed opportuni, per esser tale la mente e volontà nostra espressa.

§ 2. Volendo e decretando che al Clausulae. presente nostro chirografo, ammettendosi e registrandosi in Camera secondo la disposizione della Bolla di Pio IV nostro predecessore de registrandis, non si possa mai opporre di subrezione, obrezione, o difetto della nostra volontà ed intenzione, nè d'alcun altro vizio o difetto si sostanziale come formale, ma che debba avere il suo pieno effetto, esecuzione e vigore con la semplice nostra sottoscrizione, e come se la detta nostra determinazione fosse stata da noi fatta in pieno concistoro, e di consenso di tutti i reverendissimi cardinali, ed in ogni altro migliore e più valido e legittimo modo, ed ancorchè non vi siano stati chiamati, citati, nè sentiti i detti baroni, le comunità, e qualsisiano altre persone che vi avessero o in qualsivoglia modo pretendessero d'avervi interesse, e che così e non altrimente debba sopra tutte e singole cose suddette giudicarsi, definirsi ed interpretarsi da qualsisiano giudici ordinari, commissarî, delegati e subdelegati della nostra Camera e Ruota, dal reverendissimo cardinal camerlengo, e da altri reverendissimi cardinali, benchè de latere legati, togliendo ad essi ed a ciascheduno di loro la facoltà ed autorità di giudicare, definire ed interpetrare altrimenti; dichiarando noi preventivamente d'adesso, per quando venisse il caso, irrito, nullo ed invalido tutto ciò che in contrario si facesse; non ostanti qualsisiano privilegi, indulti, esenzioni e prerogative alli detti baroni ed altre persone privilegiate sopra espresse concedute con le derogatorie delle derogatorie, restituzione in integrum, in

qualsivoglia modo e forma e clausole amplissime, e decreti irritanti, e che per comprenderli fosse di bisogno farne speciale ed individua menzione, chirografi, moti proprî, concilii generali e provinciali, decreti e risoluzioni fatte in essi, leggi civili e canoniche, la regola della nostra Cancellaria de iure quaesito non tollendo, e qualsisiano statuti, benchè confermati dalla Santa Sede, usi, stili consuetudini ed osservanze antichissime, e qualunque altra cosa che facesse o potesse fare in contrario; alle quali tutte e singole, avendone il tenore qui per espresso e di parola in parola inserto, di nostro moto proprio, certa scienza, e colla pienezza della nostra potestà, supplendo a qualunque vizio e difetto si sostanziale come formale che sopra ciò potesse intervenire, per questa volta sola ed all'effetto predetto amplamente deroghiamo.

Dato dal nostro Palazzo apostolico di Monte Cavallo questo di 1 ottobre MDCCIV.

Dat. die 1 octobris 1704, pontif. anno 1v.

#### LXVIII

Referuntur acta causam rituum seu caeremoniarum Sinensium complectentia: — 1. Mandatum seu edictum domini Caroli Maigrot vicarii apostolici Fokiensis in regno Sinarum, nunc episcopi Cononensis; — II. Quaesita ex eodem mandato seu edicto excerpta, sacrae Congregationi sanctae Romanae et universalis Inquisitionis proposita; — III. Responsa data iisdem quaesitis a praefatà Congregatione; — IV. Decretum a sanctissimo domino nostro domino Clemente divinâ providentia Papa XI in eadem Congregatione die XX novembris MDCGIV editum, quo dicta responsa confirmantur et approbantur 1

> Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

> > I.

#### MANDATUM SEU DECRETUM

Domini Caroli Maigrot vicarii apostolici Fokiensis in regno Sinarum, nunc episcopi Cononensis.

Carolus Maigrot, sacerdos, vicarius apostolicus Fokiensis, sacrae facultatis Parisiensis doctor, sociusque Sorbonicus, omnibus vicariatus nostri consacerdotibus, salutem in Eo qui est omnium vera salus.

Ex quo in Sinarum imperium, Deo Causae praefavente, appulimus, nobis semper haec vicariorum apostolicorum sollicitudinis praecipua pars visa est, ut diversis quaestionibus, de quibus inter missionarios iamdiu controvertitur, finem, si fieri posset, afferrent; sin minus, regulam missionariis traderent, quae, donec Apostolica Sedes controversiam diiudicaret, aequali ab omnibus usu et ratione servaretur. Neque enim, quod saepius gementes conspeximus, sine magno ecclesiarum istarum detrimento accidit, ut Evangelii ministri, in rebus quae ad Dei cultum et idololatriae extirpatione mattinent, inter se non consentiant; ut quod alii sine idololatriae labe fieri posse non putent, hoc alii christianos facere permittant, aut etiam ad faciendum adhortentur, utque illi ipsi, qui certos usus superstitiosos esse arbitrantur, eosdem pro bono pacis interdum tolerent. E qua mali tolerantià malum radices agere atque in dies incrementum accipere diuturna experientia cognovimus.

§ 1. Et quidem plerique vicariatûs Summum sta-1 In Innocentii XI const. ed. MDCLXXXI, die 8 augusti, pontif. v, editae fuerunt nonnullae ordinationes in causis fidei novorum christianorum in regnis Portugalliae, et in huius pontificis const. ed. MDCCXV, die 19 martii, pontif. xv, praecipitur observantia praesentium decretorum in causâ Sinicâ.

dendo adhibi-nostri missionarii, hanc in quaestionibus tanti momenti non sententiarum modo

discrepantiam, sed praxis et usus dissimilitudinem tolli magnopere cupientes, nostram, pro eo quo indigni fungimur vicarii apostolici munere, sententiam sciscitati sunt ac, ne continuis conscientiae scrupulis et angoribus premerentur, aliquid saltem per interim a nodis decerni saepius instarunt. Rerum autem gravitas fecit, ut non ita cito responderimus, atque illi exoptabant: etsi enim iam a multo tempore, bonae memoriae episcopi Heliopolitani, olim vicarii apostolici Fokiensis et Sinarum missionum generalis administratoris, iussu, cum suas nobis vices demandaret, his rebus incumberemus; nova tamen et acrior diligentia, postquam ad apostolicum vicariatum a Sanctà Sede electi fuimus, adhibenda esse visa est. Qua in re id vere affirmare possumus, nihil a nobis sponte praetermissum fuisse, ut, sive ex Sinicis fontibus, sive ex commentariis hoc in genere europaeo idiomate conscriptis, quoscumque habere potuerimus, sive ex eruditorum virorum consortio veritatem indagaremus. Et quod omnium maxime necessarium est, Deum iugi sacrificio et assiduis precibus obsecravimus ut tenebras nostras illuminaret, et semitas suas, quodque placitum et acceptum est in oculis suis, edoceret.

Praeceptum pro illius exe-

§ 2. Cum itaque decretis et constitutionibus apostolicis sancitum sit ad apostolicos vicarios spectare ut iis quae ad cultum divinum et bonos mores pertinent intra suorum vicariatuum fines provideant, ut hac in parte officio nostro faciamus satis, omnibus et singulis vicariatus nostri missionariis observanda praecipimus quae sequuntur, donec aliter ab Apostolica Sede decretum fuerit.

De Dei no-1. Exclusis nominibus europaeis, quae

nonnisi barbaro quodam modo Sinicis litteris et vocibus exprimi possunt, Deum optimum maximum longo usu recepto nomine Tien Chu, caeli dominum, appellandum esse statuimus, itaut duae aliae Sinicae voces Tien, caelum, et Xang Ti, supremus imperator, prorsus repellantur; multo minus affirmetur, id quod Sinae praefatis nominibus Tien et Xang Ti intelligent, Deum esse quem christiani colimus.

II. Districte prohibemus ne in ulla De quibusecclesià tabella quaedam, cui hae duae ecclesià appenlitterae Caelum Colito, King Tien, inscriptae sunt, appendatur; et, ubicumque appensa fuerit, intra duos menses auferri mandamus, cum aliis eiusdem sensûs tabellis et versibus, in quibus nomina Tien et Xang Ti Deo affinguntur; ac', nostro quidem iudicio, tum omnes illae tabellae, tum ea in primis quae litteras King Tien continet, ab idololatria excusari non possint. Tametsi vero non ita certa res esset ac nobis videtur. vel ipsa periculi suspicio ne ab Evangelii ministris abominatio desolationis in loco sacro collocetur, nos ab eiusmodi tabellis deterrere debet; maxime cum experientià nobis constet, eos vicariatûs nostri missionarios, quorum in ecclesiis illae tabellae non habentur, nihilo ad Evangelium praedicandum imparatiores esse, nec minorem quam alii laborum suorum fructum percipere.

III. Quaesita super capitibus summo De cultu Conpontifici Alexandro VII proposita, multis in rebus non esse veridica declaramus, ac proinde missionarios responsis ab Apostolicâ Sede recte quidem et sapienter, at iuxta circumstantias in dubiis expressas datis, inniti non posse ad usitatum apud Sinas Confucii et progenitorum cultum permittendum.

IV. Missionarii nullatenus, nullaque Item de sa-1 Potius legerem quum pro ac (R. T.).

de causâ, christianis permittant solemnibus quae semel et iterum singulis annis Confucio et progenitoribus offerri solent sacrificiis seu oblationibus praeesse, ministrare, aut interesse; quas oblationes superstitione imbutas esse declaramus.

De labellis

v. Missionarios, qui in locis, ubi defunctorum in domibus ere- Evangelio operam navant, tabellarum in defunctorum honorem privatis in domibus erectarum usum abolere studuerunt, magnopere laudamus, atque, ut eo quo coeperunt pede in posterum pergant, adhortamur. Ubi vero hunc usum tollere difficilius erit, ad hoc saltem res temperamentum revocetur, ut, sublatis litteris Xin Chu, Xin Goei, Ling Goei, solummodo defuncti nomen tabellae inscribatur, aut ad summum littera Goei superaddatur: ac, ne huiusmodi tabella, quam in praedictà formà, donec Apostolica Sedes de re ipsà iudicaverit, non omnino reprobamus, superstitiose accipiatur, in loco, ubi tabellae privatis in domibus erigi solent, scripta maioribus characteribus declaratio apponatur, in qua, et quae sit christianorum de defunctis sides, et qualis filiorum ac nepotum in progenitores pietas esse debeat, enuntietur; cuius declarationis formam ad huius mandati calcem tradidimus; neque tamen prohibemus, aliam eiusdem sensus apponi, si modo prius a nobis approbata fuerit.

De nonnullis losis.

- vi. Cum nonnulla seu verbo seu propositionibus
  lalsis, temera-scripto evulgari animadvertimus, quae
  rils et scandaincautos in errorem inducunt, et viam ad superstitionem patefaciunt, v. g.:
  - « Philosophiam, quam Sinae profitentur, si bene intelligatur, nihil habere legi christianae contrarium;
  - Nomine Taii Kie sapientissimos priscos Deum causam primam rerum omnium definire voluisse;
    - > Cultum, quem Confucius spiritibus | declaramus.

adhibuit, civilem potius quam religiosum fuisse;

» Librum, quem Sinae le King appellant, summam esse optimae doctrinae physicae et moralis »:

Haec et similia, uti falso, temere et scandalose dicta, scriptave, districte inhibemus, ne in toto vicariatu nostro disseminentur.

VII. Caveant missionarii, ne, qui christiani Sinicos libros in scholis legunt, scholis libros atheismum et diversas superstitiones, quibus illi libri tam in textu quam in commentariis scatent, in auditorum animos infundant; sed illos missionarii admoneant ut obvios errores refutent, et, errorum occasione, quae de Deo, de mundi creatione et gubernatione christiana religio tradit, discipulos diligenter edoceant; atque eosdem christianos missionarii frequenter commonefaciant, ne, quod facile contingit, suis in scriptionibus aliquid e scholae litterariae principiis legi christianae contrarium admisceant.

Sunt et aliae quaestiones, quas hac Quid de alile vice nondum attingimus, quia, quum memoratis capitibus, quae praecipua sunt, et e quibus alia magnà ex parte de-

pendent, provisum fuerit, facilius erit quid in ceteris tenendum sit praescribere et in usum inducere.

Si quis autem missionarius, quod ab- Poena in consit, nulla habita huius declarationis et mandati ratione, intra duos menses memoratas tabellas et versus ab ecclesiis suis aut domibus non auferat, aut intra praefatum tempus manum operi non adhibeat ut quas praescribimus regulas in usum et morem inducat, concessas ei a nobis et a quocumque alio vicario et provicario apostolico facultates per praesentes revocamus, ac pro tempore praefato revocatas esse

De ratione Sinicos.

Missionarii a cordiam exci tantur.

Neque tamen hac praesenti declaraculpa liberan-tor, et ad con-tione et mandato eos culpare intendimus, qui aliter antea censuerunt, aliamque praxim secuti sunt ab eâ, quam in posterum sequendam esse statuinius; mirum enim videri non debet, si in rebus huiusmodi missionarii omnes unius eiusdemque sententiae non fuerint, et eam unusquisque praxim amplexus sit, quae sibi in Domino magis veritati consona videbatur. Nunc vero in hoc omnes studia nostra conferamus ut idem sapiamus, ut unanimes uno ore exhibeamus istam Ecclesiam non habentem maculam aut rugam, sed ut sit sancta et immaculata; ac Deus pacis et dilectionis erit nobiscum.

> Dat. in oppido Changlo provinciae Fokiensis die xxvı mensis martii MDCXCIII. CAROLUS MAIGROT,

> presbyter, vicarius apostolicus Fokiensis.

# II. QUÆSITA

In causâ rituum Sinensium super mandato seu edicto domini Caroli Maigrot vicarii apostolici Fokiensis in regno Sinarum, nunc episcopi Cononensis, ab eminentissimis et reverendissimis dominis cardinalibus specialiter a sanctae memoriae Innocentio Papa XII deputatis, post varias congregationes ac longum iurium hinc inde deductorum examen, confecta; primum quidem theologis et qualificatoribus ad id selectis proposita, ac deinde in Congregatione generali sanctae Romanae et universalis Inquisitionis discussa et re-

Ortus et prodatum apostolici.

Controversiis in imperio Sinico subgressus causae Sinicae usque ortis inter missionarios apostolicos, iis-adrelatumman vicarii que ad sanctam Sedem delatis sub Innocentio X, Alexandro VII et Clemente IX, num quaedam, quae a Sinis gentilibus peraguntur praesertim erga Confucium antiquum philosophum et progenitores defunctos, permitti possint iis qui ad christianam fidem conversi fuerint, pro-

pterea quod alii ex missionariis affirmarent actiones illas superstitiosas vel idololatricas esse, alii e contra civiles tantum et politicas:

Die xII septembris mocxLv quaesita quaedam in sacrà Congregatione de Propagandà Fide proposita, examinata et resoluta fuerunt, approbante sanctae memoriae Innocentio X;

Alia quoque, in sacrâ Congregatione S. Officii pariter discussa et resoluta, die xxIII martii mdcLvI sanctae memoriae Alexander VIII approbavit;

Et deinde die xx novembris mdclxix sanctae memoriae Clemens IX utraque vim habere pro diversâ facti et circumstantiarum expositione declaravit.

At vero, cum eiusmodi controversiae missionariorum non adhuc quiescerent, dominus Carolus Maigrot vicarius apostolicus Fokiensis, nunc episcopus Cononensis, in toto suo vicariatu quaedam observanda praecepit, donec aliter ab Apostolicà Sede decretum fuerit, edicto promulgato die xxvi martii mocxciii, et in septem articulos distributo.

Porro, petente eodem domino Maigrot sui mandati confirmationem, sanctae memoriae Innocentius XII rem ad sacram Congregationem S. Officii diligentissime discutiendam remisit, deputatis ad id quatuor theologis qualificatoribus, videlicet patre domino Ioanne Maria Gabriellio abbate generali Reformatorum S. Bernardi, nunc S. R. E. cardinali, patre Nicolao Serrano priore generali fratrum Eremitarum S. Augustini, patre Philippo a S. Nicolao exgenerali Carmelitarum Discalceatorum, et patre Carolo Francisco Varesio olim commissario generali Ordinis fratrum Minorum de Observantià Reformatorum.

Utque opportuna quaesita proponerentur, et de facti circumstantiis probe constaret, Sanctitas Sua iussit adesse patrem Ioannem Franciscum a Leonissa Ordinis Minorum de Observantià Reformatorum episcopum Berytensem et vicarium apostolicum Hu-Quang, qui, post longam plurium annorum in imperio Sinico moram, huc redux advenit, rerum, quae in illis regionibus peraguntur, oculatae fidei testis, Sinorumque rituum apprime instructus.

Quaesita su-

Igitur solerti curâ et omnibus serio per dicto man- exacteque perpensis, et additâ facti circumstantiarum plena enarratione, infrascripta efformata fuerunt quaesita super unoquoque ex septem articulis edicti domini Maigrot vicarii apostolici Fokiensis, videlicet:

Super primo articulo.

De nominibus

1. Quaeritur, an excludi debeant noeuropaeis Dei mina europaea ad significandum Deum optimum maximum.

> Nomen enim Deus, aliave vocabula europaea, quibus supremum Ens significatur, sinicis characteribus exprimi vix posse, nullamque rei significatae ideam apud Sinas excitare videntur. Videri possunt (A):

> (A) Supplex libellus procuratoris generalis Societ. Iesu, § Il primo; Observantiae P. Dez in mandatum vicarii Maigrot a patribus Societatis Iesu sacrae Congregationi exhibitae, fol. 108, § Praevaluit, part. II, obs. I.

De duobus

II. Quaeritur, an ad significandum vocibus Smicis. Deum optimum maximum repellendae sint voces Tien, caelum, vel Xang Ti, supremus imperator.

> Ratio dubitandi est, quod, licet aliqui missionarii Europaei existimaverint et existiment antiquos Sinas praefatis nominibus Tien et Xang Ti indigitasse Deum vivum et verum; nihilominus missionarii fere omnes asserunt, quod Sinenses litterati, quae est praecipua in Sinae imperium secta, quatenus eiusdem sectae doctrinam exponunt et sequuntur, saltem a quingentis annis, cum in athei-

smum deciderint, vel omnes, vel, ut aliquibus videtur, fere omnes, nominibus Tien et Xang Ti nil aliud nisi caelum materiale et visibile, vel ad summum quamdam caeli virtutem eidem caelo insitam, quam rerum omnium principium seu potius comprincipium esse putant, designant. Unde caelo sic sumpto, quemadmodum et terrae, planetis, montibus et fluviis respective sacrificant; et in regiis urbibus Peching et Nanching templa visuntur, in quibus, statis anni temporibus, praesertim in templo Pechinensi, ipsemet imperator caelo solemne sacrificium offert (B).

(B) Semedo, Relazione della gran monarchia della China, part. 1, cap. xvII, p. 105, qui solummodo testatur sacrificari caelo; MAFFAEUS, Historiarum Indicarum p. 100, ait, quod aliqui caelum praecipue omni studium colendum existimant; IOANNES GUEL-TER, in libro italico Notizie varie dell'imperio della China, pag. 88, testatur sacrificari caelo; Memoriale procuratoris generalis Societatis Iesu sacrae Congregationi exhibitum § Il primo. Videantur Ludovicus Le Compte in libro gallico Nouveaux memoires, tom. II, pag. 186, et PATER A LEONISSA in suis responsionibus ad quaesita sacrae Congregationis . . . . ; et ad quaesita emineutissimi Casanate ..; Longobardus apud NOVARRETTAM, tom. 1, pag. 246.

III. Quaeritur, an Deus optimus ma- De alià voce ximus sit appellandus nomine Tien Chu, significandum. caeli dominus.

Ratio est, quia ab omnibus missionariis Sinensibus vocabulum Tien Chu ad significandum Deum optimum maximum longo usu receptum est. Et in hoc partes dissentire non videntur. Videri possunt iidem auctores: quibus additur (c)

(c) PATER A LEONISSA in suis responsionibus ad quaesita sacrae Congregationis particularis . . . ; et ad quaesita eminentissimi Casanate ...,

IV. Quaeritur, an, attentis praedictis, Rursus de praedictis dua-bus vocibus si-liceat affirmare Sinas praefatis nominibus Tien et Xang Ti intelligere Deum quem christiani colunt.

Super secundo articulo.

1. Quaeritur, an permitti possit ap-De tabellis in ecclesià appenpendi in ecclesiis christianorum tabellam inscriptam King Tien, Caelum Colito.

> Ratio dubitandi est, quia praedicta vox Tien nunc temporis a Sinensibus litteratis accipitur pro caelo materiali, ut supra dictum est in ratione dubitandi ad tertium quaesitum super primo articulo (D).

- (D) Videri possunt auctores allegati lit. B. Et, quatenus negative,
- II. Quaeritur, an saltem permitti possit cum declaratione, et qua.

Super tertio articulo,

Proponetur quaesitum infra, quia pendet a decidendis in sequentibus.

Super quarto articulo.

De oblationi-

1. Quaeritur, an superstitione imbuta bus seu sacrifi-sint solemnia quae semel et iterum singulis annis Confucio et progenitoribus offerri solent sacrificia seu oblationes, itaut iis praeesse, ministrare, aut interesse christianis nullatenus nullaque de causă permitti possit.

Ratio dubitandi est, respectu Confu-De Confucio litteratorum o-cii, quia secta litteraria, quae primas obtinet in illo imperio, Confucium non solum uti magistrum, verum etiam uti sanctum colere videtur (E).

> (E) Videri possunt Semedo, Relazione della gran monarchia della China, part. 1, cap. x, pag. 63; Kircher, China illustrata, par. III, cap. 1, fol. 132, et pag. 137, col. 1; DE MARIN, Hist. de fel. succ., lib. 1, cap. VIII, pag. 104, qui tamen loquitur de Tunchinensibus; Rhodes, in Catechis., pag. 113, et in Relatione historica de Tunchino, p. 60; BARTOLI, La Cina, lib. 1, pag. 74, vers. 12.

Praeterea in quadam oblatione facien-De voce, qua Praeterea in quadam oblatione facien-designatur Con-fucii excellen- da Confucio, quae describitur in libro seu rituali Sinico Ta Ming Hoey Tien

nonnullae orationes seu offertoria praescripta sunt, in quibus Confucii virtus caelo terraeque aequiparatur, doctrina antiquis modernisque praesertur, imo, ex quo homines esse coeperunt, nemo illum aequasse dicitur, et quod eius spiritus praeteritos Xing seu sanctos excellit. Quod autem haec dictio Xing sanctitatem potius quam sapientiam, vel sapientiam simul et sanctitatem significet, infertur ex hoc, quod inter illos qui Confucium praecesserunt, et Xing superius appellantur, comprehenduntur saltem nonnulli, de quibus expressis verbis in classicis Sinarum libris dicitur quod post mortem in caelum evolarunt, et in caelis potestatem habent favendi hominibus, eosque etiam Sinenses antiquitus ut sanctos venerati sunt, et hactenus celebrant ut tales. Insuper alibi in libris Sinicis haec habentur: Xing Jin Chy Chy Ye; ju Iao, Xun, Ven Vang, Cheu Kung, Kung chu: id est, sanctorum virorum summitas; ut, verbi gratiâ, antiquissimi imperatores Iao et Xun, rex Ven Vang, princeps Cheu Kung, et Kung chu, seu Confucius. Quod vero hoc etiam in loco dictio Xing sanctitatem potius quam sapientiam significet, inferri videtur ex eo quod omnes ante Confucium hoc nomine apud Sinas in supremâ sanctorum serie ab antiquis temporibus referantur, et ut tales ab iisdem Sinensibus semper habiti fuerint. ut constat ex libris eorum classicis; licet apud Sinenses atheos praefata dictio Xing in allatis textibus perfectissimum et sapientissimum virum, vel summum perfectionis gradum, ad quem homines, caelo seu naturà favente, pertingere possunt, significare videatur.

Ipse Confucius in singulis civitatibus De aedibus Confucio dicaaedes habet ei dedicatas, quae gymnasia iis. non sunt, nec aulae tantum esse videntur, sed potius capellae, eo quod Sinice

vocentur Miao, quo vocabulo idolorum templa designantur, et a nonnullis auctoribus aedes praedictae templa seu fana dicantur. Videri possunt (F)

(F) FRIGANTIUS et RICCIUS, De christian. expeditione, lib. 1, pag. 118; Semedo, part. 1, cap. x, pag. 63; Kircher, China illustrata, part. 111, cap. 1, pag. 132, col. 1.

In quibus aedibus extat effigies Confucii, vel saltem tabella cum hac inscriptione: Sedes spiritus sanctissimi vel sapientissimi protomagistri Confucii, quae verbis sinicis est huiusmodi: Cni Xing Sien Sû Kunc chu Xin Goey, ut testatur pater a Leonissa, qui asserit dictionem sinicam Xing non significare tantummodo sanctum, sed aliquando etiam sapientem. Alii praefatam inscriptionem sic latine vertunt: Sanctissimi et superexcellentissimi.

De solemnihus oblationiperagi solitis.

Mandarini seu gubernatores, ac mabus Confucio gistratus urbium, una cum litteratorum praefectis, necnon graduatis seu doctoribus litteratis, bis in anno, nempe circa aequinoctium veris et autumni, ibidem solemnem oblationem seu sacrificium peragunt, in quo a ministro et assistentibus cum variis genuslexionibus et inclinationibus, dirigente caeremoniarum magistro, ante tabellam Confucii supra mensam seu altare expositam, candelis accensis, cum odorum suffitu, immolati seu immolandi animalis sanguis ac pili offeruntur, ac deinde terrae infodiuntur. itemque panni serici, qui postea extra templum seu aedem in proximo atrio, accenso igne, comburuntur. Item vinum libatur, occisorum animalium, suis videlicet, caprae, seu cervi, et similium, carnes immolantur, quae inter assistentes et alios, peractà oblatione seu sacrificio, distribuuntur, et ab omnibus magni fiunt et comedontur. Ante omnia autem iam a principio Consucii spiritus invitatur, ut adsit, immolatisque fruatur, veniens-

que ad oblationem certis caeremoniis recipitur, eique, quidquid in sacrificio geritur, tamquam praesenti in tabellâ significatur. Ministris nonnullorum ante sacrificium dierum ieiunia et a thoro coniugali abstinentia publico ritu praescripta sunt. Hostias immolandas, fuso in earum auriculis probandi causâ liquore quodam, seu vino calido, seligunt. Oblatio incipit post primum aut secundum galli cantum, et summo mane terminatur. Spiritum Confucii, finità oblatione, abeuntem, grato animo, ac certis verborum formulis, prosequuntur, et adstantibus omnibus, antequam dimittantur, ob sacrificium bene peractum felicitates plurimae promittuntur, prout in rituali Ta Ming Hoey Tien, tomo seu tractatu xci, in descriptione oblationis faciendae Confucio, apud patrem a Leonissa. Videri possunt respective (6):

(G) BARTOLI, La Cina, part. III, lib. I, pag. 71; Kircher, in China illustrata, part. III, cap. x, p. 132; Le Tellier, tom. H, p. 274, § Vous direz; LOPEZ, cap. v De Confucio, num. Lx, circa med. pag. 64.

Praeter praedictas binas solemnes Item do oblaoblationes, aliae minus solemnes eodem solemnibus, ac in loco, seu quidam alii ritus et caere-ritubus. moniae in eiusdem Confucii honorem statutis temporibus peraguntur, tum a magistratibus seu gubernatoribus urbium, tum a reliquis litteratis, de quibus etsi speciatim a vicario apostolico Maigrot mentio facta non fuerit, nihilominus, quia in quaesitis patris Martinii Societatis Iesu aliqua saltem exposita fuerunt, hic aliud quaesitum ad rem clarius elucidandam instituitur:

II. Igitur quaeritur, an caeremoniae, ritus et oblationes minus solemnes, quae fiunt in honorem eiusdem Confucii, a christianis licite exerceri et peragi possint in loco praesato.

Ratio dubitandi, praeter dicta in prae-

tionibus minus

cedenti ratione ad primum, est, quia bis singulis mensibus in novilunio scilicet et plenilunio cuiuscumque urbis mandarinus seu primarius magistratus, aliique officiales et litterati, summo mane aedem seu templum Confucii magnà cum pompà adeunt, et ante eius effigiem seu tabellam, accensis cereis, cum thuris atque odorum suffitu repetitis vicibus genuflectunt, toto corpore prostrati, acterram fronte percutientes. Item quandoque praesertim in novilunio ab aliquibus vinum et olera quaedam ac fructus offerri solent, mandarini seu gubernatores urbium ac magistratus, antequam dignitatem adeant, seu statim post aditam dignitatem seu dignitatis possessionem, ad templum seu aedem Confucii pergunt, ibique ante eius effigiem seu tabellam eadem peragunt quae sieri ab eis in novilunio ac plenilunio modo dictum est; non tamen vinum, olera, nec fructus offerunt. Videri possunt (H):

(H) Omnes qui allegati sunt lit. c.

Praeterea litterati, postquam in amplissimo gymnasio seu palatio, ubi per aliquos dies probantur, gradus litterarios adepti sunt, statim ad aedem seu templum Confucii se conferunt, ibique coram praedictà tabellà cereis accensis cum thuris atque odorum suffitu iteratis vicibus genuffectunt toto corpore ad terram prostrati, prout in aliis proxime relatis ritibus seu oblationibus minus solemnibus. Hae vero in honorem Confucii oblationes, tum solemniores, tum minus solemnes, seu ritus praefati, ita Sinensium imperatorum legibus publicoque regni usu stabiliti sunt, ut non liceat eos omittere, saltem absque gravi periculo respective amissionis mandarinatus, graduum aut dignitatum. Videri possunt (1).

(1) LOPEZ, in prol. dieti tractatus § Dubia quoque circa finem.

PATER A LEONISSA in suis Respons. ad quae-

Respectu vero progenitorum, ratio De cultu erga dubitandi circa solemnes oblationes, functos ac acquae in primo quaesito proponuntur, catis. est, quia Sinae defunctos parentes seu progenitores, saltem usque ad quartum gradum, publico ac singulari cultu prosequuntur, aedes eis dedicant, quae potius capellae et templa, quam simplices aulae videntur esse, tum ex his, quae in eis geruntur, tum ex nomine Miao, quo imperialium, aliorumque imperii procerum, progenitorum defunctorum aedes ex antiquissimà institutione vocantur; quo pariter nomine etiam idolorum templa communiter designantur, ut supra dictum est, et animalium quoque sanguine ex antiquissimo ritu in rituali Li Ki praescripto, uti etiam oblationum seu sacrificiorum vasa, quae nulli usui extra templa praedicta applicari licet, dedicari solent. Vestes vero, quibus proceres ac praesertim imperatores uti solebant aut solent in praesatis oblationibus, speciali ritu in eodem Li Ki praescripto fieri debent, ac consumptae obsoletaeque cremari ne profanis usibus inserviant.

Ceterorum autem progenitorum defunctorum aedes, licet non Miao, sed functorum. Chu Tang appellentur, in re id ipsum significare, et ad eosdem cultus erga defunctorum praefatorum spiritus exhibendo destinari videntur, quia tam in in aedibus Chung Miao dictis, quam in Chu Tang nuncupatis, imagines seu statuae primariorum progenitorum reperiuntur, aut saltem et communiter ubique tabellae progenitorum asservantur supra mensam vel altare, cum hac inscriptione — Sedes Spiritus N. defuncti progenitoris.

Quae quidem tabellae, saltem his tem- De oblationiporibus, ideo fieri videntur, ut non tan-solemnibus de-

functis praedi-tummodo loco spirituum, seu defunctorum adhibeantur, sed etiam ut iidem spiritus seu defunctorum animae quodammodo in eis resideant, quia, eo tempore quo defuncti progenitores sepeliuntur, quo etiam earumdem tabellarum incipit usus, in ipsomet sepulturae loco, ut ex rituali sinico Kia Li nuncupato constat, ad dictas tabellas, flexis genibus et expressis verbis, spiritus seu animae praefatae invitantur ut in illis resideant et dómum revertantur; quo facto, eaedem tabellae solemniter domum deferuntur, ac statuto tempore in aedibus praefatis etiam solemniter collocantur. Dicitur etiam in dicto rituali, quod, quando in praesatis tabellis aliquae litterae mutandae vel addendae sunt (quod quidem fit, quando in aedes praefatas novae tabellae introducuntur, et antiquae seu priores ad gradum superiorem transeunt, iuxta ordinem consanguinitatis, vel quando ab imperatore nova dignitas seu dignitatis titulus aliquibus progenitoribus defunctis iuxta regni morem confertur qui tabellis inscribendus est), aquâ madefiant ut abradi possint, et abrasis lotisque, lotionis aqua in aedis seu templi parietem proliciatur: quae caeremonia summam Sinensium reverentiam erga easdem tabellas indicare videtur. Item in eodem rituali dicitur, quod, transacto quarto consanguinitatis gradu, quando scilicet in aedibus seu templis praefatis dictas tabellas asservari amplius non licet, huiusmodi tabellae terrae infodi debent respective, vel in propriis sepulturis eorumdem progenitorum, vel in parte anteriori aedis, seu prope ianuam. Antiquitus autem ab aedibus Chung Miao nuncupatis ad alias aedes transferri solebant, ibique asservari et recondi, et in rituali Kia Ly dicitur quod imperator et imperii proceres id faciunt. Ad easdem ta- de multi Sinenses eosdem progenitorum

bellas, vel ad loca et sedilia, seu mensas, in quibus dictae tabellae, e suis tabernaculis cum speciali reverentia extractae, expositae iam sunt, si adhiberi debeant, eorumdem progenitorun spiritus seu animae, praesertim solemnium oblationum tempore, invitantur ut descendant et in eis maneant; quod quidem fit vel expressis verbis, ut constat ex formulâ descriptâ in rituali Kia Ly, ubi de oblationibus faciendis primis familiarum progenitoribus Xy chu et Sien chu nuncupatis, qui iam quartum gradum ascendentiae praecesserunt, fit sermo, quae formula in medio aedis seu templi, ante vas ibidem cum carbonibus accensis positum, flexis genibus a primario oblationis ministro recitari debet, eâque recitatâ, super eisdem carbonibus, cum speciali caeremonià, animalis seu victimae pinguedo ponitur seu effunditur, ut vapor ascendat, vel saltem et semper cum caeremonia effundendi vinum super palearum manipulis, quae Kiang Xin, idest descensus spirituum, in eodem rituali appellatur, quaeque pariter cum solemnitate et reverentià magnâ ordinarie fieri debet in medio templi seu aedis ante mensam seu-altare, ubi odores cremantur, quae Hiang Cho, idest odorum mensa vocatur, ibique postea fit alia similis caeremonia essundendi vinum, quae vocatur Chy, idest oblatio, quae loco spirituum fit (fierique dicitur antiquis vini institutoribus seu inventoribus), itemque progenitores seu progenitorum spiritus invitantur ut oblatis fruantur seu frui velint, ut in eodem rituali praescribitur. De eodem descensu seu adventu spirituum etiam primogenitorum defunctorum, et de fruitione seu acceptatione oblatorum pluries fit mentio in libris antiquis et aliis ritualibus sinicis; unspiritus caeremoniis supradictis invitatos venire et frui putant aut credunt. Non pauci tamen ad imaginariam vel dubiam potius quam realem spirituum praesentiam, adventum et fruitionem haec omnia, ut etiam ex libris et ritualibus sinicis colligitur, reducere videntur. Confucius vero in Iun Yu ait: chi iu chay: chi Xin iu Xin chay, idest offerendum seu sacrificandum est, veluti adessent scilicet illis quibus offertur, offerendum seu sacrificandum est spiritibus, veluti spiritus adessent, seu existerent. Statutis autem anni temporibus in eisdem locis seu templis praefatorum progenitorum defunctorum spiritibus solemnes oblationes seu sacrificia offeruntur, ad quae tantummodo cuiusque familiae viri ac mulieres respective conveniunt, ac earumdem familiarum primogeniti ex lege debent primaria officia in dictis oblationibus exercere, qui etiam propriis manibus animalia offerenda occidunt in locis, ac cum caeremoniis in ritualibus pro personarum qualitate respective praescriptis, omniaque peraguntur eodem fere ritu, mutatis mutandis, qui supra in oblationibus solemnibus Confucio exhibitis descriptus est. In templis seu aedibus chu Tang nuncupatis, iuxta rituale Kia Ly serica non offeruntur, nec in eodem fit mentio illius papyraceae monetae, quae nunc temporis in omnibus oblationibus, quae progenitoribus defunctis a gentilibus sieri solent, crematur, eo quod haec caeremonia non sit propria sectae litterariae, neque in fine oblationis illa verborum formula praescribitur, qua in superioribus oblationibus abeuntes spiritus prosequuntur, sed tantum ad id quaedam inclinationes et prostrationes faciendae referuntur; quibus peractis, tabellae, si adhibi-

1 Edit. Main. legit exhibitus (R. T.).

tae et expositae fuerint, in locum suum reportantur et in tabernaculis reponuntur, necnon progenitorum nomine, seu de mandato eorumdem, ut in rituali Kia Ly dicitur, a magistro caeremoniarum ministris primariis, et implicite adstantibus omnibus, plurimae felicitates promittuntur; et antequam fiant nonnullae ex praedictis solemnibus oblationibus, sortibus cum speciali caeremonià ante ianuam aedis seu templi chu Tang eligitur dies, et de felici electione monentur pariter speciali ritu in eadem aede seu templo progenitores defuncti, seu eorumdem spiritus, ut videre est in dicto rituali; in quo etiam dicitur, quod omnes oblationes chi consistunt tantummodo, seu principaliter, in totali sodalitate et perfectione amoris et reverentiae; et ideo pauperes iuxta paupertatem suam, infirmi iuxta vires suas, in illis faciendis se gerant; qui vero divitiis et viribus abundant, iuxta praescriptos ritus eas peragant.

Preces vero licet, ex antiquissimo ritu De precibus in libro seu rituali Ly Ky, tantummodo solitis. certis temporibus seu pro publicis imperii necessitatibus in templis progenitorum defunctorum chung Miao nuncupatis peragendae praescribantur, et non pro privatis necessitatibus seu indigentiis, vel ad privatas felicitates postulandas (cum e contra hoc ipsum ex eodem antiquissimo ritu in oblationibus etiam solemnibus ordinarie offerendis interdictum videatur); nihilominus etiam ad privatas felicitates ab eisdem progenitoribus defuncti petendas, deprecationes, praesertim nunc temporis, a Sinensibus quandoque fieri referuntur et probantur ex alio rituali sinico in quatuor tomos diviso et Kia Ly pariter dicto, quo gentiles passim utuntur in Sinis, licet huiusmodi deprecationes non fuerint auctoritate publica, sed po-

tius tacità permissione in eodem rituali et alibi a privatis doctoribus insertae. Communiter autem eo magis felices ac fortunatos se fore putant aut sperant, quo maiori pietate ac diligentià solitis officiis erga praefatos defunctos functi fuerint. Ex classico rituali etiam habetur, quod, in alendis animalibus ad usum sacrificiorum tum Xang Ti, tum spiritibus omnibus, etiam progenitorum, in temelis' et locis eisdem respective dicatis offerendorum destinatis, imperii urbium praesectis de mandato regio iniunctum sit ut omnem curam adhibeant, populisque id ipsum suadeant, eo quod ad felicitates pro eisdem populis petendas in dictis oblationibus offerri debeant. Item ex classicis ritualibus plura referuntur, unde deduci videtur Sinenses non tantum a Xang Ti, aliisque spiritibus, montium scilicet, fluminum, etc.; verum etiam a spiritibus defunctorum felicitates plurimas concedi ob praefatas oblationes bene peractas docuisse, credidisse ab antiquo tempore, aut saltem finxisse.

De defanctis atheorum doctrina.

Qui vero atheisticam doctrinam profitentur et sequuntur, licet eorumdem spirituum existentiam negent, tamen quadam motione sympathicâ per dispositionem ministris ad sacrificandum vel offerendum praescriptam caeli aërem tenuissimum, in quem defunctorum spiritus resolvi asserunt, concitari ac moveri et quodammodo attrahi ad oblationem insinuant, unde beneficos influxus erga offerentes adstantesque promanare docent. Quod infertur etiam ex iis quae habentur in extractis ex libro cui titulus Confucius Sinarum philosophus. et per patres Societatis iterum impressis, ac in parvo libello sacrae Congregationi oblatis. Tandem praefati athei, prout antiqui omnes, sub nomine Quey Xin

1 Vel templis, vel themeliis, graece θεμέλιοις (R. T.). spiritus omnes etiam defunctorum, dum generice eos designare vel nominare volunt, comprehendunt, et de praefatis *Quey Xin* generice multa praeclara referunt, sicque populis erga illos timorem pariter et honorem suadent (L).

(L) MAFFEUS, Hist. Indic. pag. 100.

Semed. part. 1. cap. cxviii, pag. 101, ubi tamen negat esse proprie sacrificia.

ALEXAND. DE RHODES, lib. 1, cap. xxvII, pag. 88 et 89, qui loquitur de Tunchino.

DE MARIN, lib. 1, cap. XIV, fol. 155, qui pariter loquitur de Tunchino.

Praeter praedictas solemnes oblatio- De oblationi-bus minus solenes, quae fiunt in honorem defunctorum moibus, ac ritiprogenitorum, aliae etiam minus solemnes oblationes, necnon alii ritus ac caeremoniae eisdem in aedibus seu templis diversis anni temporibus, praesertim prima die anni sinici, in solstitiis ac singulis mensibus, in novilunio scilicet et plenilunio, in honorem eorumdem defunctorum fieri solent. De quibus licet vicarius apostolicus Maigrot specificam mentionem non fecerit, expedire videtur, ob rationem supra allatam ubi de oblationibus minus solemnibus Confucio fieri solitis agitur, ut etiam speciale quaesitum hîc instituatur, unde:

III. Quaeritur, an christianis liceat in praefatis aedibus seu templis supradictas oblationes minus solemnes offerre, in eis ministrare, seu quomodolibet inservire, necnon alios ritus et caeremonias peragere.

Ratio dubitandi, praeter ea quae dicta sunt in superiori ratione ad quaesitum respectu praefatorum defunctorum, est, quia supradictis temporibus uniuscuiusque familiae personae utriusque sexus, ad quas iuxta praescriptum in ritualibus sinicis, ac praecipue in rituali Kia Ly, ex officio spectat, summo mane debitis ac speciosis vestibus indutae, aedes progenitoribus dicatas, ac pridie pro more

ornatas, respective adeunt, in eis coram tabellis eorumdem progenitorum post ablutionem manuum cum variis inclinationibus et genuflexionibus e tabernaculis per ministros designatos extractis et super mensam seu altare collocatis, cereis accensis, odores ac thura cremantur, vinum libatur, et super palearum manipulum effunditur (quae caeremonia indicat descensum spirituum), fructus varii, ac potio Cha dicta offertur seu apponitur coram qualibet ex eisdem tabellis, ac tandem, cum aliis genuflexionibus et inclinationibus, spiritibus abeuntibus quodammodo vale dicitur.

In plenilunio vero, iuxta ea quae habentur in rituali Kia Ly. caeremonia extrahendi tabellas e tabernaculis non fit, vinum non apponitur, sed fructus et potio Cha, cetera ut in novilunio peraguntur.

Insuper diebus quasi singulis et in certis casibus coram tabellis praefatis, ab his ad quos spectat, inclinationes et prostrationes variae fiunt, odoresque quandoque cremantur, cereis accensis.

Tandem, qui sunt tenuioris fortunae bus, ac ritubus, ut non habeant aedes seu templa progenitoribus defunctis dicata, in domibus privatis coram tabellis eorumdem in supradictis anni temporibus respective accensis candelis cum thuris seu odorum sussitu offerunt seu apponunt carnes, vinum, potionem Cha, fructus et alia huiusmodi, genuslexionibus seu inclinationibus etiam adhibitis, minori tamen cum solemnitate. Sinae enim domi communiter habent locum aliquem, tamquam lararium, ubi dictas tabellas cum solità inscriptione asservant, easque singulis diebus saepe salutant, ac certis temporibus, uti dictum est, coram eisdem ritus ac caeremonias praefatas peragunt.

> Item Sinenses fere omnes sepulchra eorumdem progenitorum, quae in mon-

tibus seu locis praealtis extra moenia sunt, semel in anno adeunt, ibi oblationem faciunt, apponendo scilicet carnes, vinum, fructus, potionem Cha, et alia huiusmodi, cum solitis genuflexionibus et inclinationibus: aliquando autem solemnius haec omnia peragunt iuxta ritus ac vires, adhibità etiam caeremonia effundendi vinum, quae, ut supra, Kiang Xin vocatur; herbas etiam et gramina circa sepulturas nata eradicant, purgant, plorant; mox, finitis lacrymis, oblatis vescuntur.

Alias insuper oblationes tum solemnes tum minus solemnes Sinenses facere solent mortuis progenitoribus, praesertim a die obitus usquequo sepulturae tradantur, quae, exceptâ circumstantià templi seu aedis, necnon vestium speciosarum, quia lugubribus vestimentis eo tempore utuntur, in ceteris cum supradictis respective concordant. Et ideo:

iv. Quaeritur, an christianis liceat praefatas oblationes, ritus ac caeremonias coram supradictis progenitorum tabellis in privatis domibus, vel etiam in eorumdem progenitorum sepulchris, aut antequam defuncti praedicti sepulturae tradantur, in eorum honorem fieri consuetos, unà cum gentilibus vel seorsim peragere, eisque ministrare aut interesse.

v. Quaeritur, an christianis liceat praefatas omnes oblationes, tum solemniores, tum minus solemnes, necnon alios ritus ac caeremonias, tam in aedibus seu templis defunctorum, quam domi et in sepulchris, prout supra relatae sunt. peragere, aut eis simul cum gentilibus interesse, vel in eis ministrare, saltem praemissâ publicâ vel secretâ protestatione, eos non religioso, sed civili tantum ac publico cultu erga defunctos progenitores haec omnia praestare, nec ab eis quidquam petere aut sperare.

De quibusdam

vi. Quaeritur, an liceat seu permitti possit christianis easdem omnes oblationes respective in locis supradictis, vel saltem domi ac defunctorum sepulchris seorsim vel etiam cum gentilibus offerre, aliosque ritus ac caeremonias peragere, sublatis omnino superstitiosis vel superstitionis speciem praeseferentibus, hoc est ea tantummodo offerendo, quae, iuxta regni morem, vivis offerri solent, et cum caeremoniis ac ritibus erga vivos fieri vel adhiberi solitis: et an hoc saltem liceat, praemissa seu adhibità supradictà protestatione.

Ratio est, quia, nisi haec saltem Sinensibus christianis permittantur, valde timendum est, ne, qui christiani iam sunt, christianam religionem penitus abiiciant, et qui nondum illam suscepere, in posterum nullatenus amplectentur; imo in christianos tamquam in patriorum rituum erga defunctos progenitores desertores ac destructores insurgant, eosque ac missionarios omnes minis ac persecutionibus exagitent, et a regno penitus excludant.

Ita, quoad factum pertinet, testatur pater Ioannes Franciscus de Nicolais a Leonissa, vicarius apostolicus Hu Quang, episcopus Berytensis, apud quem sunt ritualia aut textus allegati, eaque exhibuit et interpretatus est.

Super quinto articulo.

De tabellarum

- 1. Quaeritur, an christianis permitti possit dictas tabellas progenitorum in privatis domibus retinere cum inscriptione Xin Chu, Xin Goei Ling Goei: idest: Thronus seu sedes spiritus, seu animae N. defuncti.
  - Et, quatenus negative,
- II. Quaeritur, an saltem, abrasâ eâ inscriptione, solummodo defuncti nomine inscripto, aut ad summum superadditâ litterâ Goei, sedes, seu thronus.
  - Et, quaternus negative,

III. Quaeritur, an saltem cum declaratione qua declaretur quae sit christianorum de defunctis fides, et qualis filiorum ac nepotum in progenitores pietas esse debeat.

Super tertio articulo antea omisso.

Hîc quaeritur quid decernendum sit Do cultu Concirca tertium articulum supra omissum tenoris sequentis:

 Quaesita super capitibus inter huiusce missionis operarios controversis. summo pontifici Alexandro VII proposita, multis in rebus non esse veridica declaramus; ac proinde missionarios responsis ab Apostolicâ Sede recte quidem et sapienter ac iuxta circumstantias in dubiis expressas datis inniti non posse ad usitatum apud Sinas Confucii et progenitorum cultum permittendum ».

Super sexto articulo.

Quaeritur quid decernendum sit super De quibusdam sexto articulo praefati edicti domini Mai-propositionibus. grot, tenoris sequentis:

« Cum nonnulla seu verbo seu scripto evulgari animadvertimus, quae incautos in errorem inducunt et viam ad superstitionem patefaciunt, verbi gratia: - Philosophiam, quam Sinae profitentur, si bene intelligatur, nihil habere legi christianae contrarium; - Nomine Tay Kie sapientissimos priscos Deum causam primam rerum omnium definire voluisse; - Cultum, quem Confucius spiritibus adhibuit, civilem potius quam religiosum fuisse; — Librum, quem Sinae Je Xing appellant, summam esse optimae doctrinae physicae et moralis: haec et similia, uti falso, temere et scandalose dicta; scriptave, districte inhibemus, ne in toto vicariatu nostro disseminentur ».

Super septimo articulo.

Quaeritur, an sit approbandum quod De expositione in librorum in dominus Maigrot disponit in septimo scholis. articulo tenoris sequentis:

« Caveant miisionarii, ne, qui christia-

ni sinicos libros in scholis legant, atheismum et diversas superstitiones, quibus illi libri tam in textu quam in commentariis scatent, in auditorum animos infundant; sed illos missionarii admoneant, ut obvios errores refutent, et, errorum occasione, quae de Deo, de mundi creatione et gubernatione, christiana religio tradit, discipulos diligenter edoceant; atque eosdem christianos missionarii frequenter commonefaciant, ne, quod facile contingit, suis inscriptionibus aliquid e scholae litterariae principiis¹ legi christianae contrarium admisceant ».

# III.

#### RESPONSA,

Quae ad quaesita superius relata, praevio diuturno, maturo ac diligentissimo examine, de mandato sanctae memoriae Innocentii XII prius inchoato, ac deinde iussu sanctissimi domini nostri domini Clementis PP. XI per plures annos continuato, a sacrá Congregatione eminentissimorum ac reverendissimorum dominorum S. R. E. cardinalium in totâ republicà christianà adversus haereticam pravitatam generalium inquisitorum a Sede Apostolicâ specialiter deputatorum, auditis partibus, necnon theologorum et qualificatorum ad id deputatorum votis, data fuerunt, ac postmodum ab eodem sanctissimo domino nostro approbata et confirmata.

# Super primo articulo.

De Dei nominibus.

Ad primum quaesitum sacra Congregatio censuit non esse adhibenda nomina europaea ad significandum Deum Optimum Maximum: inutilis siquidem esset eorum usus, posito quod illa sinicis characteribus exprimi vix possint, nec ullam apud Sinas rei significatae ideam excitare valeant.

Ad secundum respondit affirmative. Si enim illis vocibus apud praecipuam Sinensium sectam, quae litteratorum

- 1 Edit. Main. legit principii (R. T.).
- 2 Vocem christianae nos addimus (R. T.).

nuncupatur, nonnisi caeli virtus eidem caelo insita designatur, caelum corporeum et visibile, vel quaedam quaecumque alia tandem eisdem vocibus significatio attribui valeat, abstinere ab eis prorsus debent missionarii, ne ansam praebeant illis gentibus existimandi nihil aliud esse Deum, quem christiani colunt, quam caelum corporeum, aut eius virtutem.

Ad tertium similiter respondit affirmative; praesertim cum nulla hac in re adsit inter partes controversia.

Ad quartum sufficienter fuisse provisum in responsione ad secundum quaesitum.

Super secundo articulo.

Ad primum. Attentis iis, quae dicta De tabellis in sunt in responsione ad secundum quaesitum primi articuli, sacra Congregatio respondit permittendum non esse in ecclesiis christianorum appendi tabellam de qua agitur, nec iam appensam retineri. Etsi enim nefas omnino sit suspicari quod aliqui ministri evangelici, tabellam huiusmodi in ecclesiis christianorum permittentes, alio animo id faciant, quam, per inscriptionem in eå appositam, non caeli, adeoque veri Dei cultum explicandi: abstinendum tamen omnino est ab illa praxi, quam, iuxta ea quae habentur apud S. Leonem serm. VII De Nativitate Domini, cum quis in nostris invenerit, qui, erroribus relictis, christianam fidem amplexus est, eam secum partem opinionis vetustae tamquam probabilem retinere posset, quam fidelibus et infidelibus viderit esse communem.

Ad secundum. Praesupposità inscriptione, de qua agitur, respondit negative. Quod si loco inscriptionis Caelum colito, proponeretur alia Dominum

1 Heic videtur unum comma excidisse, nempe, sed caeli Creatoris, adeoque, etc. (R. T.).

caeli colito, esset haec subrogatio novae tabellae, non declaratio antiquae.

Super tertio articulo.

Remissà ad alium locum quaestione, remittitur et ad illum responsio.

Super quarto articulo.

De oblationibus seu sacrifi-

Ad sex quaesita huius articuli sacra Congregatio respondit: Christianis nullatenus nullàque de causa esse permittendum praeesse, ministrare aut interesse solemnibus sacrificiis seu oblationibus quae in utroque aequinoctio cuiusque anni Confucio et progenitoribus defunctis fieri solent, tamquam superstitione imbutis.

Similiter nec esse permittendum in aedibus Confucii, quae eo appellari dicuntur vocabulo quo apud Sinas idolorum templum designari dicitur, exerceri ac peragi a christianis caeremonias, ritus et oblationes, quae in honorem eiusdem Confucii fieri dicuntur, tum singulis mensibus in novilunio et plenilunio a mandarinis seu primariis magistratibus, aliisque officialibus et litteratis, tum ab iisdem mandarinis seu gubernatoribus, ac magistratibus, antequam dignitatem adeant, seu saltem post eiusdem possessionem adeptam, tum denique a litteratis, qui, postquam ad gradus sunt admissi, e vestigio ad templum seu aedem Confucii se conferunt.

Item non esse permittendum christianis in templis seu aedibus progenitoribus dicatis oblationes minus solemnes eisdem facere, necnon illis ministrare, aut quomodolibet inservire, vel alios ritus et caeremonias peragere.

Demum nec esse permittendum christianis praesatas oblationes, ritus ac caerimonias, prout in quaesitis relatae sunt, coram progenitorum tabellis, in privatis domibus, nec in eorumdem progenitorum sepulchris, aut antequam | pro defunctis pie praescripsit.

defuncti sepulturae tradantur, in eorum honorem fieri consuetas, unà cum gentilibus vel seorsim peragere, eisque ministrare aut interesse; imo praedicta omnia, tanguam a superstitione inseparabilia, iuxta ea quae in quaesitis proposita sunt, ne quidem esse permittenda christianis praemissâ publicâ vel secretà protestatione se non religioso sed civili ac politico tantum cultu erga defunctos illa praestare, nec ab eis quidquam petere aut sperare.

Ceterum per responsa huiusmodi non Declarationes, censendam esse damnatam praesentiam illam seu assistentiam mere materialem, quam cum gentilibus superstitiosa peragentibus, citra ullam sive expressam sive tacitam gestorum approbationem, ac quovis ministerio penitus secluso, eisdem superstitiosis actibus quandoque praestari contingat a christianis, cum aliter odia et inimiciliae vitari non possunt; factà tamen fidei protestatione, et cessante periculo subversionis.

Similiter nec per eadem responsa vetari, quominus erga defunctos peragi possint alia, si quae sint iuxta earum gentium mores, quae vere superstitiosa non sint, nec superstitionis speciem praeseferant, sed intra limites civilium ac politicorum rituum contineantur. Porro quaenam haec sint, et quibus adhibitis cautelis tolerari valeant, tum domini patriarchae Antiocheni commissarii et visitatoris generalis in imperio Sinarum, tum episcoporum ac vicariorum apostolicorum illarum partium iudicio relinquendum esse; qui tamen interea, omni quo poterunt studio ac diligentià, curare debebunt, ut, gentium caeremoniis penitus sublatis, illi sensim a christianis et pro christianis hac in re usu recipiantur ritus, quos catholica Ecclesia

Super quinto articulo.

De tabellis defunctorum.

Ad tria quaesita huius articuli sacra Congregatio respondit: Christianis non posse permitti tabellas progenitorum iuxta Sinensium morem in privatis domibus retinere cum inscriptione qua thronus seu sedes spiritus vel animae N. defuncti, adeoque qua spiritum seu animam illius defuncti ibidem aliquando sisti vel residere significetur; imo nec cum alià qua sedes seu thronus, adeoque idem ac priori, licet magis contractà, inscriptione designari videatur.

Declaratio.

Quo vero ad tabellas solo defuncti nomine inscriptas, tolerari posse illarum usum, secluso scandalo, hoc est, dummodo, qui christiani non sunt, arbitrari non possint tabellas huiusmodi a christianis retineri eâ mente qua ipsi illas retinent, et adiectà insuper declaratione ad latus ipsarum tabellarum apponendâ, qua et quae sit christianorum de defunctis fides, et qualis filiorum ac nepotum in progenitores pietas esse debeat, enuncietur.

Super tertio articulo.

De cultu Con-

Ad quaesitum tertii articuli huc remissum, sacra Congregatio satius duxit nihil respondere; ne aliàs Apostolica Sedes ab eo, quem in eiusmodi controversiis Sinicis hactenus tenuit, antiquo more recedere cogatur; quo nimirum ad ea, quae sibi pro tempore tametsi diversimode exposita fuerunt, responsa quidem veritatis semper dare, nunquam vero super expositorum huiusmodi veritate seu falsitate pronunciare consuevit.

Super sexto articulo.

De quibusdam propositionibus.

Nihil certi firmari posse quoad propositiones enunciatas in hoc sexto articulo, nisi praehabitis plenioribus et necessariis rerum in eis contentarum notitiis. Interea tamen committendum esse praefato domino patriarchae Antiocheno, | christianis permittenda non esse, sicut

ut, auditis episcopis et vicariis apostolicis, necnon peritioribus missionariis illarum partium, hac in re id statuat atque decernat, quod, iuxta datam sibi a Domino prudentiam, catholicae religionis indemnitati atque animarum saluti magis expedire censuerit.

Super septimo articulo.

Praesupposito, quod Sinici libri athe. De librorum ismum et diversas superstitiones contineant, prout in mandato domini episcopi Cononensis dicitur, utile non modo ac salutare, sed et omnino necessarium fuisse monitum de quo agitur in septimo articulo, adeoque illud esse approbandum.

Laudandam demum esse declaratio- Monitum ad nem in calce eiusdem mandati adiectam, qua dicitur culpandos non esse illos missionarios, qui aliam praxim ab eâ, quae in ipso mandato praescribitur, sequi hactenus duxerunt; cum mirum videri non debeat, quod in eiusmodi materià per tot annos discussà, et in qua, iuxta diversas Apostolicae Sedis expositas circumstantias, diversa itidem antehac emanarunt eiusdem Sedis responsa, concordes omnes non fuerint in eadêm sententiâ. Ita proinde hac in re agendum fore tum a praefato domino patriarchâ Antiocheno, tum ab aliis, quibus superius responsorum executio iniungetur, ut omnis quidem ethnicae superstitionis species eiusque afflatus, iuxta Tertulliani monitum, etiam de longiquo devitetur; insimul tamen operariorum evangelicorum in vineâ Domini strenue ac sedulo laborantium, qui, priusquam supra relata dubia ex solitâ huius S. Sedis providentià ac rectitudine dirimerentur, aliter senserunt, honori ac famae consulatur, nec tamquam idololatriae fautores traducantur; praesertim quia pleraque ex illis, quae

praemittitur, responsum suit, ipsi quoque se nunquam reverà permisisse declararunt; nec dubitandum sit, illos, sinità iam causà, praesatae S. Sedis mandatis, eà qua decet humilitate et obedientià, esse obsecuturos.

#### IV.

DECRETUM SS. D. N. CLEMENTIS XI, Quo confirmantur relata responsa, post diligens examen editum.

Fer. v, die xx novembris MDCCIV.

In Congregatione generali sanctae Romanae et universalis Inquisitionis habità in palatio apostolico Quirinali coram sanctissimo domino nostro domino Clemente divinà providentià Papa XI, ac eminentissimis et reverendissimis dominis S. R. E. cardinalibus in totà republicà christianà contra haereticam pravitatem generalibus Inquisitoribus a Sanctà Sede Apostolicà specialiter deputatis:

Sanctitas Sua, postquam in pluribus Congregationibus coram se habitis ab ipso pontificatus sui primordio super praemissis quaesitis seu dubiis theologorum et qualificatorum ad id a sanctae memoriae Innocentio XII deputatorum sententias exceperit; postquam itidem pluries de iis egerat cum dominis episcopis Berytensi et Rosaliensi, vicariis apostolicis in regno Sinarum, Romae nunc commorantibus, ac postquam demum; quicquid in eiusmodi controversiis patres Franciscus Noël et Gaspar Castner Societatis Iesu procuratores et missionarii apostolici eiusdem regni deducere potuerunt seu voluerunt, audiverat: responsa supradicta, quae in aliis praecedentibus Congregationibus similiter coram Sanctitate Suà habitis diu multumque discussa ac mature examinata fuerant, confirmavit et approbavit, illaque domino Carolo Thomae de Tournon patriarchae Antiocheno commissario et

visitatori apostolico in praefato Sinarum et aliis Indiarum Orientalium regnis transmitti mandavit, unà cum congruà et opportunà instructione desuper faciendà, ad hoc ut tam ipse, quam reliqui archiepiscopi, episcopi, seu alii qui in illis partibus visitatoris, delegati seu vicarii apostolici munus exercent, vel in posterum exercebunt, responsa huiusmodi ab omnibus et singulis nunc et pro tempore ibidem existentibus missionariis cuiuscumque Ordinis, religionis, et instituti, etiam Societatis Iesu, necnon ab universis christifidelibus earumdem partium, sub poenis canonicis, qua decet obedientià observari curent et faciant; suspensâ tamen interea, iustis et rationalibus ex causis animum Sanctitatis Suae moventibus, eorumdem responsorum publicatione, seu quavis evulgatione, tam in Urbe quam in aliis Europae partibus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

IOSEPH BARTOLUS sanctae Romanae et universalis Inquisitionis notarius.

Dat. die 20 novembris 1704, pontif. anno IV.

#### LXIX.

Deputantur abbas generalis, visitatores et definitores Congregationis monachorum Vallisumbrosae, cum statuto spectante ad visitationem monasteriorum maioris observantiae

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Prospero felicique Congregationis Causae prae-Vallisumbrosae monachorum Ordinis san-tionis. cti Benedicti regimini <sup>2</sup> et gubernio, quan-

1 Constitutiones huius Congregationis extant supra, const. ed. MDCCIV, die 15 martii, pontif. IV, ubi agitur de maiori observantia; et in const. ed. MDCCXIII, die 28 septembris, pontif. XIII, conceduntur Congregationi plurima privilegia.

2 Edit. Main. legit regimine (R. T.).

tum nobis ex alto conceditur, providere cupientes, ac de infrascriptorum eiusdem Congregationis monachorum expresse professorum side, prudentiâ, charitate, integritate, vigilantià, solertià et religionis zelo plurimum in Domino confisi, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, motu proprio, ac ex certâ scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, dilectos filios Gregorium Bartoli in abbatem generalem, ac Silvanum Caranzi, Columbinum Bassi, Laurentium Poltri, Virgilium Falugi, Angelum Mariam Serafini, Mercurialem Prati, Innocentium Rosetti et Ioannem Aurelium Casati in definitores, ac Ricciardum Betti et Ioannem Iacobum Caleppi, Congregationis praedictae monachos expresse professos, in visitatores respective eiusdem Congregationis, non modo usque ad dominicam tertiam post Pascha Resurrectionis dominicae proxime venturum, qua capitulum generale ipsius Congregationis convocari solet, sed etiam inde ulterius ad tempus solitum, quo eiusmodi officia iuxta regularia memoratae Congregationis instituta per Sedem Apostolicam confirmata durare consueverunt, cum omnibus et singulis praerogativis, praeeminentiis, facultatibus, auctoritate, privilegiis, gratiis et indultis, ac honoribus et oneribus solitis et consuetis, tenore praesentium constituimus et deputamus.

§ 2. Mandantes propterea, in virtute Mandatum pro sanctae obedientiae, ac sub indignatio-

nis nostrae, aliisque arbitrio nostro im-ciae deputatioponendis poenis, omnibus et singulis nis. supradictae Congregationis superioribus, monachis et personis, ceterisque ad quos spectat et spectabit in futurum, ut supranominatos monachos ad officia eis respective per praesentes demandata, illorumque liberum exercitium, iuxta earumdem tenorem praesentium, recipiant et admittant, illosque recognoscant, et illis in 1 omnibus, quae ad officia huiusmodi pertinent, faveant et assistant, pareantque et obediant respective. Praeterea, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, statuimus et ordinamus, ut deinceps perpetuis futuris temporibus abbas generalis pro tempore existens memoratae Congregationis, occasione visitationis monasteriorum maioris observantiae et exactioris vitae communis eiusdem Congregationis, pro eâdem visitatione et examine, praeter duos visitatores et secretarium, etiam abhatem pro tempore existentem monasterii S. Mariae eiusdem Vallisumbrosae, sive S. Ioannis Gualberti de Valle Benedicta, alternatim, una cum priore alterutrius monasteriorum huiusmodi adhibere, iique, peractà visitatione praedictà, fidelem et sinceram relationem proprio charactere subscriptam circa eamdem vitam communem eiusque progressum ad Congregationem venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium et dilectorum filiorum Romanae Curiae praelatorum super disciplinâ regulari specialiter deputatorum, sub poenis itidem arbitrio nostro infligendis, quantocitius transmittere teneantur.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes Clausulao. litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac monachis supra nominatis in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et

1 Praeposit. in nos addimus (R. T.).

ctarent ad car-

ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariorum.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dictae Congregationis Vallisumbrosae, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes. illis aliàs in suo robore permansuris. ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xi decembris MDCCIV, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 11 decembris 1704, pontif. anno v.

#### LXX.

Committit privative vices gerenti Urbis causas omnes domus Catechumenorum et Neophytorum de Urbe, locorumque piorum illi adnexorum 1.

# Clemens Papa XI,

Monsignor vescovo di Veroli, nostro vicegerente.

Inter prae-dictorum cate-Essendoci stato rappresentato, per chumenorum et parte della Casa de'Catecumeni di Roma, neophylorum privilegia exta-chiesa della Madonna de'Monti, luoghi

> 1 Commissio antea facta fuerat cardinali protectori, uti videre est in constitutionibus infra

pii ad essa annessi, e Neositi, che li no-bat illud, quod stri predecessori, considerando che detta privative specasa e luoghi pii, come eretti e fon-dinalem protedati nella Città capitale del cristianesimo ctorem. per propagare la nostra santa Fede, e li neoliti, come germogli novelli e persone che dalle loro tenebre sono venute alla luce del santo Vangelo, erano degni d'una singolar protezione della Chiesa Romana, tra gli altri molti privilegî a loro concessi, avevano, con loro lettere in forma di Breve, assegnato in perpetuo a detti luoghi pii un cardinale della S. R. C. per protettore, il quale, per evitar le spese delle liti e la distrazione in diversi tribunali, come anche l'ingiurie o vessazioni che si potessero dare, specialmente dalli infedeli stessi o dalla nazione ebrea ai neofiti, e per facilitare alla detta casa, luoghi pii e neofiti l'esazione dei loro crediti ed assegnamenti, particolarmente da pagarsi dall'università degli ebrei di Roma ed altre università parimente d'ebrei esistenti nel nostro Stato Ecclesiastico, avesse la facoltà privativa rispetto a tutti gli altri tribunali e giudici di conoscere tutte le cause attive e passive, tanto civili come criminali, di detti luoghi pii e de'neofiti, come dalle lettere in forma di Breve della felice ricordanza di Paolo III l'anno monthi li xix febbraio, confermate dalla felice ricordanza di Paolo IV sotto li xxiii marzo mpliv, e da Pio IV sotto li xxIII marzo MDLVI, e da altri nostri predecessori; e che dopo il decreto o decreti d'una Congregazione particolare confermato o confermati dalla felice ricordanza d'Innocenzo XII nostro

laudatis; et in huius Pontificis const. ed. MDCCXII, die 2 ianuarii, pontif. xII, conceduntur Congregationi piorum operariorum collegium et ecclesia S. Mariae Montium.

predecessore sotto il di xxiv e xxxi

agosto mocxcii, nei quali fu abolita la

giurisdizione contenziosa ai cardinali della S. R. C. protettori de' luoghi pii, e furono soppressi molti tribunali particolari, detta Casa de' Catecumeni, e detti luoghi pii, come anche i catecumeni e neofiti, distratti da diversi tribunali, abbiano molti pregiudizî e frequenti vessazioni patito:

Sed ab hoc dicibus et tri-bunalibus.

§ 2. Noi pertanto, per far conoscere Pontifice avo-cantur corum la paterna pietà che abbiamo verso li buscumque iu detti luoghi pii fondati per la conversione degl'infedeli, la quale è il nostro primo instituto apostolico, e verso li catecumeni e neofiti che sono venuti ed in futuro verranno alla santa Fede, quali sono degni della nostra speciale protezione ed assistenza, di nostro moto proprio, certa scienza e pienezza della nostra potestà apostolica, avendo a noi tutte e singole liti e cause, si civili come criminali e miste, attive e passive di detta Casa de' Catecumeni, luoghi pii annessi, de'catecumeni stessi e neofiti, figli di primo grado de' medesimi catecumeni e neofiti, e mariti di neofite, o di figlie di primo grado di neofiti, mosse o rispettivamente da moversi in avvenire da qualsivoglia persona, e contro qualsisia persona, per qualunque causa, in qualsivoglia tribunale, avanti qualsisiano giudici ordinari, delegati, ecclesiastici e secolari, Congregazione anche de' reverendissimi cardinali, e generalmente avanti qualsisiano giudici, benchè privilegiati e privilegiatissimi, le medesime liti e cause tanto attive quanto passive, anco già instrutte, nello stato e termine nel quale si trovano al presente, ed anco tutte le altre cause che in avvenire ed in qualsivoglia tempo s'introdurranno, attive e passive, civili, criminali e miste, pro o contro detta Casa de'Catecumeni e luoghi pii annessi, catecumeni e neofiti, e loro figli di primo grado o

1 Forsan avocando (R. T.).

mariti di neofite, oppure delle loro figliole di primo grado, in prima istanza, le commettiamo e rispettivamente le rimettiamo a voi, come nostro vicegerente di Roma, ed altri vicegerenti, che saranno pro tempore, per gli atti del notaro del nostro vicario di Roma, o di altri notarî di altri tribunali da deputarsi sempre dai deputati di detta Casa dei Catecumeni privativamente ad ogni altro giudice, tribunale anche collegiale, e magistrato, e notaro, con piena, ampla, libera ed assoluta facoltà ed autorità di poterle con tutti i loro incidenti, dependenti, emergenti, annessi, connessi, ed anco con la clausula quam et quas, conoscere, decidere, finire e terminare (ancorché si trattasse o procedesse per vigore di oblighi camerali e giurati, e che le persone, che avessero interesse sì attivamente come passivamente in dette liti e cause, fossero basiliche, chiese, cappelle e religioni, commende, monasterî, conventi, ospedali, confraternite, ed anche luoghi pii, anco insigni, e quantosivoglia privilegiati e privilegiatissimi, ed ancorchè fossero pupilli, vedove e minori, anche per causa di mercedi, alimenti e doti, e qualsisiano altre persone che avessero privilegi tali che per comprenderli avessero bisogno di speciale menzione), e di potere nelle dette cause procedere ogni giorno ed ora, non però feriato, in onor di Dio, senza servazione di termini sostanziali, confezioni d'estratti e registri, ed ancora senza produzioni d'instromenti e scritture publiche, ma con le sole copie semplici o indicazione di quelle a vostro e de'vostri successori arbitrio, ed ancora senza deposito o pagamento di sportule o propine, con le sole citazioni domi dim. copia, per contraddette, o per editto, anco fuor di Roma e tutto il nostro Stato Ecclesiastico, in qualsivoglia luogo, benchè de iure per costituzioni, statuti, stili e consuetudini fossero necessarie di farle personalmente, e di eseguire tutto ciò sommariamente ed esecutivamente, e senza strepito e figura di giudizio, e veduta la sola verità del fatto, posposta e rimossa ogni qualunque appellazione e ricorso, fuori che al nostro auditore, tanto nella seconda quanto che in altre istanze, anco per capo di restituzione in integrum, e non altro tribunale, benchè supremo, dandovi perciò ancora piena ed ampla facoltà ed autorità di avocare e reassumere le cause e liti suddette da qualunque giudice o tribunale, come sopra, e a quelli inibire, sotto le pene e censure a vostro arbitrio, che non ardiscano porvi più le mani, nè ingerirvisi in modo alcuno.

Clausulae.

§ 3. Volendo e decretando che al presente nostro chirografo non possa in alcun tempo opporsi di sorrezione, obrezione, o difetto della nostra volontà ed intenzione, nè di alcun altro vizio o difetto, benchè sostanziale e formale, e che ammettendosi e registrandosi in Camera, secondo la disposizione della Bolla di Pio IV nostro predecessore De registrandis, etc., vaglia, e debba aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione e vigore con la semplice nostra sottoscrizione, e ancorchè non siano stati chiamati, citati, nè sentiti qualsisiano persone e luoghi pii che avessero già mosse liti e cause contro della Casa de' catecumeni, luoghi pii annessi, e neofiti, e persone sopra specificate, e qualsisiano altre persone, le quali sopra di ciò direttamente o indirettamente o in qualunque altro modo avessero o pretendessero di avere interesse, e che sopra tutte e singole cose suddette così e non altrimenti debba sempre giudicarsi, definirsi e interpretarsi, tanto da voi quanto da altri che pro tempore vi suc-

cederanno, senza che altri possano ingerirsi nè in giudicare, nè interpretare, ancorchè fossero legati de latere, ovvero auditori della nostra Rota, Camera, Segnatura, e qualsisiano altri giudici ordinarî, commissarî, delegati e subdelegati, come sopra, togliendo noi ad essi e a ciascheduno di loro sopra le cose suddette la facoltà e autorità di giudicare, interpretare e definire altrimente, e dichiarando noi adesso, per quando potesse venire il caso, preventivamente irrito, nullo e invalido tutto ciò che in contrario si facesse. Non ostanti le costituzioni d'Innocenzo VIII, Giulio II, Gregorio XIII, Gregorio XIV, Innocenzo XII, ed altre de'Sommi Pontefici sopra le facoltà di qualsisiano giudici e tribunali, qualsivoglia privilegî, a qualsisia persona fossero conceduti e competenti per le qualità de' contratti e persone suddette, la regola della nostra Cancellaria de iure quaesito non tollendo, e qualsisiano altre costituzioni e ordinazioni apostoliche de' nostri predecessori, leggi civili e canoniche, statuti, riforme, usi, stili, consuetudini, e qualunque altra cosa che facesse o potesse fare in contrario; alle quali tutte e singole, ancorchè contenessero clausole insolite derogatorie, e derogatorie di derogatorie, supplendo noi con la pienezza della nostra podestà a qualsivoglia difetto si sostanziale come formale che sopra ciò potesse intervenire, avendone il tenore qui per espresso e di parola in parola inserto, per questa volta sola, ed all'effetto suddetto, amplamente e in ogni altro miglior modo deroghiamo.

Dato nel nostro palazzo Vaticano questo di xxi gennaro moccy.

Dat. die 21 ianuarii 1705, pontif. anno v.

## LXXI.

Declaratur, ius visitandi parochiales ecclesias regularium in insulis Philippinis competere locorum Ordinariis 1

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Lis inter religiosos et Ordisiarum paro-chialium.

§ 1. Cum, sicut venerabilis frater modernarios dictarum nus archiepiscopus Manilanensis nobis insularum de vi-sitatione occie- nuper exponi fecit, dilecti filii fratres Ordinum Praedicatorum, Minorum S. Francisci de Observantià nuncupatorum, ac Eremitarum S. Augustini, necnon clerici seu presbyteri regulares Societatis Iesu ordinariam visitationem in septingentis et amplius parochialibus ecclesiis, seu, ut vocant, doctrinis, quas in dioecesi Manilanensi et aliis insularum Philippinarum episcopatibus regunt<sup>9</sup>, et respective exercent, admittere renuant, seque potius animarum curam dictasque parochiales ecclesias deserere, quam sese visitationi praedictae subiicere velle declarent (plura scandala et absurda exorta<sup>8</sup>), inde vero plura scandala et inconvenientia cum neglectu constitutionum apostolicarum ac decretorum Concilii Tridentini exoriantur; ac proinde ipse archiepiscopus de opportuno desuper remedio a nobis provideri plurimum desideret: nos, Declarat ut eiusdem archiepiscopi votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favora-

in rubricà.

biliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, 1 De confessariis regularibus ab Ordinario

- approbandis extat Innocentii XII constit. edit. MDCXCVIII, die 6 septembris, pontif. vIII; et in Innocentii XIII constit. edit. MDCCXXII, die 26 augusti, pontif. II, agitur de ingressu parochorum in ecclesias regularium.
  - 2 Edit. Main. legit regant (R. T.).
- 3 Quae parenthesi inclusimus, delenda videntur (R. T.).

29

Bull. Rom. - Vol. XXI.

liter porrectis inclinati, de nonnullorum ex venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus dicti Concilii Tridentini interpretibus super hoc negotio a nobis deputatorum, qui fratrum et clericorum seu presbyterorum regularium praedictorum procuratorem citatum et informantem super praemissis audiverunt, consilio, ius visitandi regulares, in iis quae concernunt curam animarum ac sacramentorum administrationem, archiepiscopo Manilanensi aliisque episcopis in insulis Philippinis existentibus competere, nec eosdem regulares parochias seu doctrinas, de quibus agitur, sub censurarum, amissionis bonorum, aliisque arbitrariis poenis, dimittere posse, auctoritate apostolică, tenore praesentium, decernimus et declaramus. § 2. Decernentes pariter, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et

si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat conse-

quendum, harum serie absolventes et ab-

solutum fore censentes, supplicationibus

eorum i nomine nobissuper hoc humi-

efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere. ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoran-

§ 3. Non obstantibus praemissis, ac contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, Ordinum et Societatis praesatorum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, consirmatio-

1 Videtur legendum eius (R. T.).

ter, contigerit attentari.

ne apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 4. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxx ianuarii MDCCV, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 30 ianuarii 1705, pontif. anno v.

#### LXXII.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de instituendo procuratore generali in Urbe pro Minoribus Discalceatis et Recollectis, cum quibusdam ordinationibus.

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Aliàs, ad supplicationem dilecto-Species facti. rum filiorum fratrum provinciarum Or-

> 1 De electione definitoris fratrum Recollectorum extat Innocentii XII const. ed. MDCxCIX. die 30 maii, pontif. viii; et in Benedicti XIII const. cd. MDCCXXVI, die 28 ianuarii, pontif. II, agitur de erectione coenobii fratrum Discalceatorum.

dinis Minorum sancti Francisci Discalceatorum et Recollectorum nuncupatorum familiae ultramontanae, emanavit a Congregatione venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negociis et consultationibus episcoporum et regularium praeposità decretum tenoris qui sequitur, videlicet:

Sacra congregatio eminentissimorum et Decretum reverendissimorum S. R. E. cardinalium ne- nis. gociis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, re mature discussâ. et perpensis obiectionibus ex adverso oppositis per patrem procuratorem generalem de Observantia, referente eminentissimo domino cardinali Sperello, sub diebus xv iunii et xxxı augusti, ac iterum sub die vn decembris anni MDCCHI, censuit constituendum esse procuratorem generalem pro Discalceatis et Recollectis, qui Romae et in conventu Aracaelitano debeat residere, donec de alio conventu in Urbe ei provideatur, una cum socio qui eidem in munere secretarii deserviat: officium autem ipsius duret per sexennium, videlicet ab uno capitulo generali ad aliud: isque res peragat omnium Discalceatorum et Recollectorum tam Hispaniae et Italiae quam etiam Galliae aliarumque regionum et provinciarum, exceptis Germano-Belgicis, qui, nullà factà innovatione, remanere valeant sub dicto procuratore generali de Observantia. Et similiter quotquot ex Polonia, Bohemia, aliisque provinciis hactenus fuerunt sub procuratore generali Reformatorum cismontanae familiae residente in conventu S. Francisci ad Ripam, sub eodem remanere debeant, cui nusquam praeiudicium inferatur, sed praecedentiae et alia iura semper illaesa permaneant. Ad huiusmodi officium alterâ vice assumi debeat unus ex Recollectis, et alterà unus ex Discalceatis, idque ab eorum vocalibus in capitulo generali. Electio autem fiat per schedulas et vota secreta, nemine proponente. Socius vero secretarii munere functurus, cum procurator erit ex Recollectis, assumatur ex Discalceatis; et e contra, cum erit ex Discalceatis, assumatur ex Recollectis. Pro hac primâ vice sit

procurator generalis pater Ioannes Damascenus Mesnard recollectus provinciae S. Dionysii, cuius officium ex nunc incipiat, et duraturum sit usque ad aliam electionem faciendam ex familiâ Discalceatorum in capitulo generali anni MDCCXII. Et quia ipse pater Mesnard est absens extra Italiam, donec ad Urbem venerit, eius partes et vices impleat pater Isidorus a Iesu, discalceatus provinciae S. Iosephi in Castella. Huiusmodi procuratoris munus sit in omnibus simile muneri procuratoris generalis Reformatorum cismontanae familiae, cum iisdem facultatibus et praerogativis quibuscumque. Romae, etc. G. cardinalis Carpineus. Locus † sigilli.

Derogatio

Confirmatio relati decreti.

§ 2. Cum autem, sicut pro parte eorumdem fratrum nobis nuper expositum fuit, ipsi decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desiderent: nos, praefatos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salva tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, plenissime suffragari, et ab

ter, contigerit attentari. § 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, provinciarum, conventuum et Ordinis praesatorum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

eis respective inviolabiliter observari,

sicque in praemissis per quoscumque

iudices ordinarios et delegatos, etiam

causarum palatii apostolici auditores, iu-

dicari et definiri debere, ac irritum et

inane si secus super his a quoquam,

quavis auctoritate, scienter vel ignoran-

§ 5. Volumus autem ut earumdem Fides t praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae praesentibus ipsis adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xII martii MDCCV, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 12 martii 1705, pontif. anno v.

#### LXXIII.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium, approbans divisionem provinciae S. Antonii in Fides tran-

regno Portugalliae fratrum Minorum Reformatorum in duas, sub certis conditionibus 1.

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Causae divisionis praetulis provinciaapprobatae.

§ 1. Nuper, pro parte dilectorum filiodictae a capi-rum ministri provincialis et superiorum libus Mocxciv et provinciae S. Antonii in regno Portu-Mocciii, nee provinctae B. Antonii in regio rotta non generali galliae Ordinis Minorum sancti Francisci Mocciii, ac nun. cio apostolico de Observantià Reformatorum nuncupatorum, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae exposito, quod, cum in ipsa provincia numerus conventuum et religiosorum notabiliter auctus reperiretur, praedicti eius religiosi, ob locorum distantiam et ardua itinera, multa patiebantur incommoda, ac inter eos continuae dissensiones, lites, gravissimaeque inordinationes oriebantur; ac proinde, his aliisque incovenientibus in capitulo provinciali provinciae praefatae, quod die xvi ianuarii mpcxciv in conventu S. Antonii loci de Castagneira celebratum fuit, consideratis, de eâdem provincià in duas dividendà, si ad id huius Sanctae Sedis licentia accederet, illam approbante et confirmante tunc existenti ministro generali dicti Ordinis qui in eodem capitulo praesidentis munere fungebatur, deliberatum fuerat; subinde vero eadem divisio, repartitis per tres religiosos qualificatos conventibus, ac tredecim ex eis uni, totidemque alteri sic de novo erigendis provinciis assignatis, in capitulo generali mense iunii eiusdem anni in oppido

> 1 Const. ed. MDCCII, die 15 septembris, pontif. 11, extat dismembratio coenobiorum a provincià S. Petri de Alcantara regni Neapolis; et const. ed. MDCCIX, die 8 martii, pontif. IX, agit de divisione provinciae S. Didaci Papiensis.

2 Praeposit. in nos addimus (R. T.).

civitate nuncupato Victoriae itidem celebrato, a discretorio, dicto ministro generali et definitorio generali ibidem congregatis iterum approbata, ac novissime, nempe die xvII februarii mocciii. eadem divisio alterâ vice proposita in capitulo provinciali in praedicto conventu convocato, praeviâ reformatione circa aliqua pacta, plenis votis et nemine discrepante, cum conditionibus in eodem capitulo stabilitis, acceptata fuerat: et in eâdem expositione subiuncto, quod, cum praedicta cardinalium Congregatio ad venerabilem fratrem Michaëlemangelum archiepiscopum Tharsensem in Portugalliae et Algarbiorum regnis nostrum et Apostolicae Sedis nuntium pro informatione super dictà divisione scripsisset, praedictus Michaëlangelus archiepiscopus et nuntius transmiserat ad ipsam Congregationem cardinalium, una cum sua informatione, conditiones sequentes, videlicet:

1. Ut provincia Ulyssiponensis suum proprium nomen S. Antonii retinere, altera visio fieri debevero sic de novo erigenda provincia Con-bal. ceptionis de Bera et Migno nuncupari ac convenienti sigillo uti deberet.

- II. Quod expensae pro expeditione praesentium litterarum ab utrâque provinciâ pro aequali portione fierent.
- m. Ut eleemosynae communes, ordinariae nuncupatae, quas carissimus in Christo filius Petrus Portugalliae et Algarbiorum rex pro suâ regiâ pietate singulis annis provinciae supradictae facere solet, aequaliter dividerentur, ita ut provinciae erigendae illa pars obveniret, quae ad quemlibet suorum conventuum spectabit.
- IV. Ut suffragia pro religiosis defunctis, qui professionem ante perventam divisionem emisissent, ab utrâque provincià persolverentur, ac dies eorum obitus per litteras notificari deberet, prout de praesenti fieri solet.
- v. In conventu supradicto S. Antonii Ulyssiponensi duae cellae assignatae erunt

pro duobus religiosis procuratoribus novae provinciae erigendae huiusmodi, quotiescumque eos ad praedictam civitatem pro ipsius provinciae negotiorum expeditione accedere contigisset.

vi. Liceret unicuique ex religiosis alterutram ex dictis provinciis intra sex menses a die conclusionis dictae divisionis incipiendos eligere.

vii. Ex duobus conventibus, qui in districtu loci de Maragnon, nempe de Gran Para, et praefati de Maragnon, locorum respective nuncupatorum, siti sunt, primodictus ad Ulyssiponensem, alter vero ad Conceptionis praedictae 1 provincias respective spectabunt; hac tamen conditione, quod praefatus conventus dicti loci de Maragnon religiosos provinciae Conceptionis erigendae huiusmodi, eo tempore quo inibi hospites erunt, charitative excipiet, parique charitate ab altero conventu eiusdem loci de Para excipientur religiosi provinciae Ulyssiponensis praefatae, et ibidem curabuntur, si eos aliquâ infirmitate tempore missionum corripi contingat; missiones vero huiusmodi inter fratres utriusque provinciae aequaliter dividantur.

vm. Repartitio conventuum sic fiat; scilicet, ut, relictis provinciae S. Antonii omnibus illis conventibus qui usque ad oppidum seu locum de Cantagneda inclusive siti sunt, nova fundatio conventus de Figuereio de Campo nuncupatus, ceterique alii conventus, qui a Serem et Vizeu usque ad flumen Mignum reperiuntur, ad novam provinciam Conceptionis praedictam spectare debeant, collegii autem Colimbriensis (licet illius gubernium in solidum penes provinciam S. Antonii remaneat) dicta nova Conceptionis provincia usum habeat, hac formâ nempe, quod in ipsum collegium collegiales utriusque provinciae aequali numero admittantur, et indistincte tractabuntur, prout hactenus observatum fuit; deficientibus vero eleemosynis pro illius sustentatione, utraque provincia pro ratâ iuxta religiosorum numerum in eo commorantium illas subministrabit. Lectores artium alternatim, theologiae vero de primâ et tertiâ, iuxta antianitatem

1 Aptius leg. praedictas pro praedictae (R.T).

uniuscuiusque, ita ut quaelibet provincia lectorem suum semper habeat, constituantur.

Praeterea, si nova provincia Conceptionis praedicta aliquem situm pro construendo dormitorio aliisque sibi necessariis commodum inveniret, consequi posset; divina autem officia in eâdem ecclesià et sacrario peragi, et aulà pro actibus litterariis, prout de praesenti fit, et perinde ac si omnes sub eâdem previncià uniti essent, uti debeant, et, quatenus nova provincia Conceptionis huiusmodi ad eum statum perveniret habendi collegium separatum, utriusque provinciae superiores inter se circa necessarias provisiones concordare curabunt:

Ac proinde, quo quies et unio inter praedictos fratres conservaretur, eidem Congregationi pro parte dictorum exponentium supplicato ut divisionem huiusmodi, cum conditionibus praedictis et in novissimo capitulo provinciali, ut praesertur, acceptatis, confirmaret et approbaret, emanavit ab eâdem Congregatione cardinalium decretum tenoris qui sequitur, videlicet:

Sacra congregatio eminentissimorum et Decretum Conreverendissimorum S. R. E. cardinalium ne- probans divisiogotiis et consultationibus episcoporum et înem cum relaregularium praeposita, attentà relatione bus. nuntii apostolici apud serenissimum Lusitaniae regem residentis, referente eminentissimo S. Clementis, censuit indulgendum, prout praesentis decreti vigore benigne indulget, confirmationi divisionis praefatae provinciae cum conditionibus expressis et approbatis in proximo praeterito capitulo provinciali, ita tamen ut effectum non habeat nisi completo regimine provincialis electi in eodem capitulo. Romae xviii aprilis MDCCIV. G. cardinalis Carpineus. Loco † sigilli. N. GRIMALDUS secr.

§ 2. Cum autem, sicut praedicti fratres provinciae erigendae huiusmodi nobis nuper exponi fecerunt, ipsi decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio com-

Confirmatio

muniri summopere desiderent: nos, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolica, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvâ tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis cardinalium huiusmodi.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariorum.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, Ordinis et provinciae S. Antonii huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus

et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum essectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxiv aprilis moccy, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 24 aprilis 1705, pontif. anno v.

#### LXXIV.

Confirmatur decretum Congregationis Rituum de facultate celebrandi missam de B.M.V singulis sabbatis pro fratribus Minoribus Discalceatis provinciae Mexicanae 1.

> Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Emanavit nuper a Congregatione Expositio. venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium sacris ritibus praepositorum, ad supplicationem dilecti filii Iosephi de Sottomayor fratris expresse professi ac proministri provincialis provinciae Mexicanae Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantia Excalceatorum nuncupatorum, decretum tenoris qui sequitur, videlicet:

Mexicana. Ad humillimas preces sanctis-S. Gongregatio-simo Domino nostro Clementi Papa XI a pisti quo la capitali del proposito patre Iosepho de Sottomayor, Ordinis Ex-tur nonnulla calceatorum sancti Francisci et provinciae Mexicanae proministro, porrectas a Sanctitate Sua ad sacrorum rituum Congregationem remissas et ab eminentissimo et reverendissimo domino cardinali S. Clementis relatas, sacra eadem Rituum Congregatio, gratiam aliàs sub die xiii augusti mocci eidem Ordini provinciae Baeticae impar-

1 Haec facultas concessa fuerat provinciae Baeticae constit. ed. MDCCIV, die 13 februarii, pontif, IV.

titam extendendo, benigne indulsit atque concessit ut in ecclesiis Ordinis praedicti Excalceatorum sancti Francisci provinciae Mexicanae qualibet die sabbati per annum non impediti officio duplici primae et secundae classis, exceptis sabbato sancto, sabbatis infra octavam Resurrectionis Domini nostri et Pentecostes, et vigilià Nativitatis Domini si in sabbatum inciderit, non omissà conventuali, unica etiam missa votiva de beatà Marià Virgine celebrari possit et valeat. Die iv aprilis mdccv. — G. cardinalis Carpineus. Loco † sigilli. B. Inghirami, sacrorum rituum Congregationis secretarius.

Confirmatio relati decreti.

§ 2. Cum autem, sicut praedictus Iosephus nobis subinde exponi fecit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desideret: nos, ipsum **Iosephum** specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvâ tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque

in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus, constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die viii maii MDCCV, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 8 maii 1705, pontif. anno v.

#### LXXV.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de non immutando habitu et breviario Congregationis Praemonstratensium Hispaniarum <sup>1</sup>.

#### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Emanavit nuper a Congregatione venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposită in causă praetensae commutationis habitus et officii inter dilectos filios canonicos regulares Congregationis Praemonstratensium Hispaniae, ex ună, et modernum procuratorem generalem Ordinis Praemonstratensium Galliae etiam nonnullosque religiosos eiusdem Congregationis Hispaniae, ex alteră partibus, vertente, decretum tenoris qui sequitur, videlicet:

In causà Hispaniarum praetensae commutationis habitus et officii vertente inter

1 Hoc decreto decernitur non esse executioni mandandam constit. ed. MDCCIII, die 8 februarii, pontif. III; et in Innocentii XIII constit. ed. MDCCXXIV die 9 februarii, pontif. III, conceditur facultas recitandi officia Sanctorum propriorum iuxta ritum breviarii et missalis romani.

Expositio,

Decretum S. Congegationis quo statui- Congregationem Praemonstratensium Hispa-

tur, non esse niae, ex una, et procuratorem generalem dandam consti-dandam consti-tutionem edi-tam succini de nonnullos patres eiusdem Congregationis bitus et brevia- Hispaniae, partibus ex alterâ, sacra Congregatio eminentissimorom et reverendissimorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, ad quam sanctissimus dominus noster preces eiusdem Congregationis Praemonstratensium Hispaniarum remisit, mature perpensis Brevibus B. Pii V, sanctae memoriae Gregorii XIII, Clementis VIII et Urbani VIII, et resolutionibus ipsius sacrae Congregationis aliàs emanatis super eâdem praetensâ mutatione habitus, re discussâ in ipsâ sacrâ Congregatione favore memoratae Congregationis Hispaniarum, necnon statutis primaevis Ordinis Praemonstratensis et constitutionibus praedictae Congregationis Hispaniae, habitâque opportună informatione Brevis sanctae memoriae Innocentii XII ad instantiam nonnullorum religiosorum praefatae Congregationis Hispaniarum expediti, atque attente considerato Brevi motu proprio a Sanctitate Suâ die viii februarii MDCCIII concesso, mutationem habitus et breviarii in eadem Congregatione Praemonstratensium Hispaniarum deferri et recitari respective consueti demandante, partibus hinc inde informantibus, referente eminentissimo S. Clementis, censuit ac decrevit, si eidem sanctissimo domino nostro placuerit, praefatum Breve, a Sanctitate Suâ¹ sub dictâ die vm februarii MDCCIII concessum, non esse exequendum. Romae xxx ianuarii mdccv. Et die vii februarii dicti anni factà super praemissis relatione eidem sanctissimo domino nostro, Sanctitas Sua praedictae sacrae Congregationis sententiam benigne approbavit, praedictumque Breve executioni non demandari iussit. Romae, etc. — Cardinalis Carpineus. - I. F. GRIMALDUS .Secr.

Confirmatio relati decreti.

§ 2. Cum autem, sicut pro parte dilecti filii Ioannis Arevali canonici regularis expresse professi ac procuratoris dictae Congregationis Hispaniae 1 Vocem Suá nos addimus (R. T.).

nobis subinde expositum fuit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desideret: nos, ipsum Ioannem specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvà tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

caces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, Congregationis et Ordinis huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ

roboratis, statutis et consuetudinibus, pri-

vilegiis quoque, indultis et litteris apo-

stolicis in contrarium praemissorum

litteras semper firmas, validas et essi-

§ 3. Decernentes, easdem präesentes Clausulae.

quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxx maii mbccy, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 30 maii 1705, pontif. anno v.

## LXXVI.

Confirmantur et innovantur constitutiones Innocentii X et Alexandri VII adversus Iansenianam haeresim, cum nonnullis opportunis declarationibus'.

Clemens episcopus, servus servorum Dei, universis christifidelibus, salutem et apostolicam benedictionem.

Vineam Domini Sabaoth, quae est Ca-Exordium a tollioitudine cu-tholica Ecclesia, pro commisso nobis tiam eorom divinitus apostolicae servitutis munere guendis pravis a custodire atque excolere omni studio ordinala atque industria iugiter satagentes, ea, quae a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris ad succrescentes in illà perniciosarum novitatum vepres radicitus evellendos prudenti salubrique consilio constituta esse noscuntur, ut, quibuscumque inimici hominis molitionibus deiectis, firmius semper atque exactius

> 1 Laudatae constitutiones hic referuntur, et tres aliae ad eamdem rem spectantes memorantur, videlicet Clementis IX ed. MDCLXIX, die 19 ianuarii, et Innocentii XII MDCXCIV, die 6 februarii, ac MDCXCVI, die 24 novembris. In huius Pontificis const. ed. MDCCIV, die 11 februarii, pontif. Iv, damnata fuere quaedam folia: Acte d'appell, etc., et constit. edit. MDCCVIII, die 13 iulii, pontif. VIII, damnatur liber Novum ·Testamentum, etc.

observentur, apostolici muniminis nostri praesidio libenter roboramus, atque aliàs desuper sollicitudinis et providentiae nostrae partes interponimus, sicut, omnibus maturae considerationis trutinà perpensis, ad fidelem ac tutam orthodoxae veritatis custodiam, necnon animarum pretioso unigeniti Dei filii domini nostri Iesu Christi sanguine redemptarum salutem expedire in Domino arbitramur.

§ 1. Sane, postquam felicis recorda- Damnatio protionis Innocentius Papa X praedecessor ibro Goraelii Iansenii excernoster per quamdam suam desuper e-ptarum ab Inditam constitutionem quinque famosas ta, confirmata ... fuit ah Alexanpropositiones, ex libro Cornelii Iansenii dro VII. episcopi Iprensis, cui titulus Augustinus, excerptas, apostolici censurâ iudicii rite confixerat, recolendae memoriae Alexander Papa VII, etiam praedecessor noster, ad eiusmodi iam damuatos errores e christifidelium mentibus prorsus abolendos, publicaeque tranquillitatis perturbatorum subtili tectas calliditate machinationes penitus evertendas, praedictam Innocentii praedecessoris constitutionem, toto illius inserto tenore, confirmavit, novarumque declarationum accessione constabilivit, suâ in id pariter editâ constitutione tenoris qui sequitur, videlicet:

« ALEXANDER EPISCOPUS, servus servorum Dei, universis christifidelibus, xii octobris salutem et apostolicam benedictionem. Ad sanctam Beati Petri Sedem, etc. 4

Alexandri VII,

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae MDCLVI, XVII kalendas novembris, pontificatus nostri II ».

Subinde vero, quo omnis apostolica- Prosequitur constitutio Glerum definitionum eludendarum aditus menlis XI. intercluderetur, memoratus Alexander praedecessor, priscum Ecclesiae morem

1 Bullam Alexandri VII et in eå insertam aliam Innocentii X omittimus quia iam legitur tom. xvi, pag. 245 (R. T.).

sequutus, certam edidit formulam, ab omnibus ecclesiastici ordinis tam secularibus quam regularibus personis subscribendam, per aliam suam hac in re promulgatam constitutionem tenoris sequentis, videlicet:

Constitutio fuit formula ab omnibus sub-scribeada.

« ALEXANDER EPISCOPUS, servus seralter to Alexandre VII xiv fe-vorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. bi uarii MDCLXIV, Regiminis apostolici, etc. 1

> Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae MDCLXIV 2, xv kalendas martii, pontificatus nostri'anno x ».

Sequitur conferuntur tria effugia inquie-

§ 2. Sic equidem causa finita est; thoughts coustitutio Clemen-non tamen sic, ut par erat, finitus est
tis XI, ubi retria error, apostolico toties mucrone pertorum hominum cussus. Neque enim defuere, nec adhuc desunt homines veritati non acquiescentes, et nunquam Ecclesiae contradicendi finem facientes; qui variis distinctionibus, seu potius effugiis, ad circumventionem erroris excogitatis, Ecclesiam ipsam turbare, eamque interminatis quaestionibus, quantum in ipsis est, involvere et implicare conantur; quodque deterius est, ipsamet Apostolicae Sedis terpretatio Bre- decreta redarguendis eorum pravis senvium Clemen-tis IX et Inno-sibus condita, ac praesertim quasdam piae memoriae Clementis Papae IX die xix ianuarii mdclxix ad quatuor Galliae episcopos, necnon binas similis memoriae Innocentii Papae XII etiam praedecessorum nostrorum die vi februarii MDCXCIV et die XXIV novembris MDCXCVI ad episcopos Belgii in formà Brevis respective datas litteras, in erroris sui patrocinium advocare temerario plane

Sinistra incentn XII.

1 Vide tom. xvii, pag. 335 (R. T.).

ausu non erubescunt: perinde ac si me-

moratus Clemens praedecessor (qui eis-

dem suis litteris se Innocentii X et Ale-

xandri VII praedecessorum constitutio-

nibus supradictis firmissime inhaerere,

ac a dictis quatuor episcopis veram et

totalem obedientiam, adeoque formulae

a praefato Alexandro praedecessore sicut praemittitur editae sincere per eos subscribi voluisse declaravit) aliquam in tam gravi negotio exceptionem seu restrictionem, quam nullam prorsus se unquam admissurum fuisse protestatus fuit, re ipså admisisset; dictus vero Innocentius XII praedecessor, dum sapienter ac provide praedictas quinque propositiones ex memorato libro Iansenii excerptas in sensu obvio, quem ipsamet propositionum verba exhibent ac praeseferunt, damnatas esse pronunciavit, non de ipsomet obvio sensu, quem in Iansenii libro habent, quive ab eodem lansenio intentus, ac a praefatis Innocentio X et Alexandro VII praedecessoribus damnatus fuit, sed de alio quopiam diverso sensu cogitasset, dictasque Innocentii X et Alexandri VII praedecessorum constitutiones temperare, restringere aut alio quovis modo immutare voluisset iisdem ipsis litteris. quibus eas in suo robore fuisse et esse. seque illis firmiter inhaerere verbis apertissimis asserebat.

§ 3. Praeterea iidem inquieti homines, sparsis undequaque scriptionibus ut quis interius ac libellis exquisità ad fallendum arte lanseni, sed compositis, non sine gravi Apostolicae tium obsequio-Sedis iniurià maximoque totius Eccle-sum. siae scandalo, docere non sunt veriti, ad obedientiam praefatis apostolicis constitutionibus debitam non requiri ut quis praedicti Ianseniani libri sensum, in antedictis quinque propositionibus, sicut praemittitur, damnatum, interius ut haereticum damnet; sed satis esse, si eâ de re obsequiosum (ut ipsi vocant) silentium teneatur. Quae quidem assertio quam absurda sit et animabus fidelium perniciosa, satis apparet, dum fallacis huius doctrinae pallio non deponitur error, sed absconditur; vulnus tegitur, non curatur; Ecclesiae illuditur.

Non opus esse,

<sup>2</sup> Legendum 1665 (R. T.).

non paretur, et lata demum filiis inobedientiae via sternitur ad fovendam silentio haeresim, dum ipsam Iansenii doctrinam, quam ab Apostolica Sede damnatam Ecclesia universalis exhorruit, adhuc interius abiicere et corde improbare detrectant.

Licite subscribi reticam Ianse-

§ 4. Quin etiam eò impudentiae nonposse praenota nullos devenisse compertum est, ut, vetam formulam luti naturalis honestatis, nedum chrirus non da stianae sinceritatis obliti, asserere non mnant uti hae stianae sinceritatis obliti, asserere non mii doctrinam. dubitaverint praesatae formulae a memorato Alexandro praedecessore praescriptae subscribi licite posse etiam ab iis qui interius non iudicant praedicto Iansenii libro doctrinam haereticam contineri. Quasi vero (contra quam scriptum est: Qui loquitur veritatem in corde suo: et: Qui iurat proximo suo et non decipit) huiusmodi erroris sectatoribus liceat Ecclesiam ipsam inreiurando decipere, simulque Apostolicae Sedis providentiam fallere, dum eiusdem formulae conceptis verbis loquuntur quod Ecclesia loquitur, quod tamen sentit ipsa, non sentiunt; seque parere constitutionibus apostolicis profitentur, quibus animo contradicunt.

Causae praesentis Constitu-

§ 5. Hinc est quod nos, ad opportunum et efficax tam exitiali morbo, qui ut cancer serpit et quotidie in deterius vergit, remedium adhibendum, non minus demandatae nobis omnium ecclesiarum sollicitudinis debito, quam plurimorum venerabilium fratrum nostrorum diversarum partium, ac praesertim regni Galliarum, episcoporum zelo ac precibus excitati, ne huiusmodi pravi homines catholicae Ecclesiae pacem subvertere impune pergant et simplicium ac pusillorum mentibus imponere, docentes quae non oportet; neve ullus, apud eos quoque qui bonâ, ut aiunt<sup>1</sup>, fide ac falsis rumoribus decipi

1 Forsan deest sunt (R. T.).

se fortasse patiuntur, de mente ac sententia Apostolicae Sedis amplius ambigendi supersit locus; divino prius, tam privatis nostris, quam publice indictis precibus, implorato praesidio, ac re mature discussà, de nonnullorum venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium consilio, auditisque complurium in sacrà theologià magistrorum suffragiis, primo quidem praeinsertas Innocentii X et Alexandri VII praedecessorum constitutiones, omniaque et singula in eis contenta, autoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus, approbamus et innovamus;

§ 6. Ac insuper, ut quaevis in po- Declarationes sterum erroris occasio penitus praeci-tur satis non filii Ecclesiam ipsam audire, non tacendo condemnatiosolum (nam et impii in tenebris conti-propositionum. cescunt), sed et interius obsequendo, quae vera est orthodoxi hominis obedientia, condiscant, hac nostrâ perpetuo valitura constitutione, obedientiae, quae praeinsertis apostolicis constitutionibus debetur, obsequioso illo silentio minime satisfieri, sed damnatum in quinque praefatis propositionibus Ianseniani libri sensum, quem illarum verba praeseferunt, ut praefertur, ab omnibus christifidelibus ut haereticum, non ore solum, sed et corde, reiici ac damnari debere; nec alia mente, animo, aut credulitate supradictae formulae subscribi licite posse; ita ut qui secus, aut contra, quoad haec omnia et singula, senserint, tenuerint, praedicaverint, verbo vel scripto docuerint aut asseruerint. tamquam praefatarum apostolicarum constitutionum transgressores, omnibus et singulis illarum censuris et poenis omnino subiaceant, eâdem auctoritate apostolicà decernimus, declaramus, statuimus et ordinamus.

§ 7. Decernentes pariter, easdem Clausulae.

praesentes et praeinsertas litteras semper et perpetuo validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, sicque per quoscumque iudices ordinarios et delegatos ubique iudicari et definiri debere, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Executio praesentium committitur,

§ 8. Quocirca venerabilibus fratribus archiepiscopis et episcopis, aliisque locorum Ordinariis, necnon haereticae pravitatis inquisitoribus et iudicibus ecclesiasticis, ad quos pertinet, committimus et mandamus, ut, singuli in suis respective dioecesibus ac locis suae iurisdictioni subiectis, ipsas praesentes litteras et in eis contenta quaecumque exequantur et exequutioni mandari et observari ab omnibus curent, et inobedientes et rebelles quoscumque per censuras et poenas praefatas, aliaque iuris et facti remedia, appellatione postpositâ, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, brachii saecularis auxilio, omnino coërceant et compellant.

Transumplorum fides.

§ 9. Volumus autem ut earumdem praesentium transumptis, etiam impressis, manu aliculus notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiasticà constitutae munitis, eadem fides prorsus adhibeatur, quae ipsis originalibus litteris adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Sanctio poe-

§ 10. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis, approbationis, innovationis, decreti, declarationis, statuti et ordinationis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli

apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae MDCCV, xVII kalendas augusti, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 16 iulii 1705, pontif. anno v.

## LXXVII.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium approbans Caeremoniale provinciae de Mexico Ordinis Minorum de Obscrvantia<sup>2</sup>

Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Nuper, pro parte dilectorum filio- A capitulo gorum fratrum provinciae S. Evangelii Me-missum fuit ut xicanae in Indiis Occidentalibus Ordinis ciae Indiarum Minorum sancti Francisci de Observantia mas servarent. nuncupatorum, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae exposito, quod aliàs in capitulo generali dicti Ordinis in hac almâ Urbe anno mocc celebrato pro bono regimine spirituali et temporali omnium provinciarum Indiarum dicti Ordinis, ac ad occurrendum incommodis et gravibus malis, quae oriebantur ex instabilitate caeremoniarum et rituum, quos commissarii Novae Hispaniae et regni Peruani Ordinis praedicti ritibus propriae alteriusque provinciae conformare nitebantur, sancitum, ac sub privationis officii poenà dictis commissariis iniunctum fuerat ut permitterent provincias vivere iuxta suas laudabiles caeremonias et ritus in his quae non erant contra Sanctae Sedis praescriptum, nec

- 1 Edit. Main. ad marg. notat 14 (R. T.).
- 2 In Innocentii XII const. ed. MDCXCVIII, die 10 novembris, pontif. VIII, confirmatus fuit usus librorum divini officii.

ea quoquomodo innovare aut alterare attentarent, decernendo irritum et inane quidquid in contrarium fecissent, committendo insuper pro tempore existenti ministro generali et commissario itidem generali Indiarum dicti Ordinis in oppido Matriti pro tempore commoranti, ut statutum huiusmodi inviolabiliter observari facerent, et aliàs prout in dicto statuto uberius dicebatur contineri; subinde vero, ad instantiam tunc etiam existentium fratrum dictae provinciae, ac etiam de eius superiorum iussu, huiusmodi caeremoniae et ritus per dilectum filium Isidorum Alphonsum de Casteneira, fratrem dicti Ordinis expresse professum, in septem paragraphos, quibus titulus Manuale Caeremoniarum provinciae S. Evangelii de Mexico, iuxta ordinem praedicti capituli generalis collectae fuerant; et in eâdem expositione subiuncto, quod verebatur, ne, temporis decursu, praemissa ab aliquo superiore, non sine gravi dictae provinciae spirituali temporalique iactură, moderarentur aut innovarentur, ideoque ipsi exponentes, quo statutum seu decretum huiusmodi perpetuo servaretur, nec illud ullo unquam tempore a superioribus dictae provinciae nisi de eius consensu immutaretur, plurimum cupiebant, decretum huiusmodi, unà cum dictae provinciae caeremoniis, sicut praemittitur, congestis, auctoritate dictae Congregationis cardinalium confirmari: emanavit ad eorum supplicationem ab eadem Congregatione cardinalium decretum tenoris qui sequitur, videlicet:

Decretum Congregationis illud approbans.

Sacra Congregatio eminentissimorum et reverendissimorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, audito patre procuratore generali Ordinis, et attentis narratis, petitam confirmationem oratoribus benigne concessit. Romae vii augusti MDCCV. - N. card. Acciaiolus: Loco + sigilli.

§ 2. Cum autem, sicut dicti exponentes nobis subinde exponi fecerunt, ipsi de-relati decrett. cretum huiusmodi, quo firmius subsistat, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent: nos, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosegui volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salva tamen semper in praemissis auctoritate dictae Congregationis cardinalium.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere, et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, provinciarum et Ordinis huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis

Confirmatio

et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum essectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xv septembris MDCCV, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 15 septembris 1705, pontif. anno v.

#### LXXVIII.

Conceditur facultas mittendi discretum et juvenes provinciae Aquitaniae antiquioris, Ordinis S. Francisci de Observantià, ad coenobium Parisiense 1

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

A Clemente X mitterentur.

- § 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus veiltum fuit ne filius Philippus Faure, exdefinitor genecoenobium Paralis et minister provincialis provinciae Aquitaniae antiquioris, Ordinis fratrum Minorum S. Francisci de Observantia nuncupatorum, quod a nonnullis annis per quasdam felicis recordationis Clementis PP X praedecessoris nostri desuper in simili forma Brevis expeditas litteras. ad instantiam tunc existentis ministri provincialis dictae provinciae, nomine Ioannis Jourdain prohibitum fuit ne discretus et studentes eiusdem provin-
  - 1 Pro restitutione huius facultatis a Clemente X edita iam fuerat const. ed. MDCLXXII, die 18 octobris: in huius Pontificis const. ed. MDCCVIII, die 18 decembris, pontif. 1x, praecipitur executio constitutionis Clementis X.

ciae ad magnum Parisiensem conventum dicti Ordinis amplius mitterentur, eo quod regularis observantia in illo minime vigeret, indeque timeretur ne ad provinciam praedictam transactis studiis redeuntes in ipså regulari observantiå aliquo modo declinarent.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expo- Rationes et sitio subiungebat, reformatio in prae-cialis pro restidicto conventy Parisiensi a tunc pariter facultatis. existente ministro generali Ordinis praedicti introducta fuerit, necnon ibidem regularis observantia huiusmodi de praesenti vigeat, cessetque proinde talis praetextus, neque simile periculum amplius sit timendum; ac propterea dictus Philippus exdefinitor generalis et minister provincialis provinciam praedictam in suum ius, quo ante emanatas litteras praedictas pacifice et absque ullà controversià fruebatur, restitui, eique facultatem mittendi discretum et studentes more solito ad eumdem conventum Parisiensem concedi plurimum desideret, et pro iuris huiusmodi restitutione a praedicto Clemente praedecessore aliae itidem in formâ Brevis litterae die xvIII octobris moclxxII expeditae, ob legitima tamen impedimenta executioni demandatae minime suerint: nos, ipsius Phi- Concedit, ut lippi exdefinitoris generalis et ministri provincialis votis hac in re favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad essectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus

episcoporum et regularium praepositorum, qui relationem dilecti etiam filii moderni procuratoris generalis dicti Ordinis audiverunt, consilio, superioribus regularibus, ad quos ceteroqui iuxta praescriptum eiusdem Ordinis constitutionum pertinet, ut discretum et iuvenes ad praefatum conventum Parisiensem, prout ante primodictarum in forma Brevis litterarum expeditionem consueverant, studiorum causa mittere possint et valeant, facultatem, auctoritate apostolica, tenore praesentium, concedimus et impartimur.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxviii septembris MDCCV, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 28 septembris 1705, pontif. anno v.

#### LXXIX.

Unitur provincia Italiae fratrum Discalceatorum SS. Trinitatis redemptionis captivorum Congregationi Hispaniae <sup>1</sup>.

1 De subiectione huius provinciae ministro generali, vide Urbani VIII const. ed. MDCXXIX, die

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus Refertor infilius Amedeus de Sanctis, frater expresse provinciao. professus ac procurator provinciae Italiae fratrum Discalceatorum Ordinis SS. Trinitatis redemptionis captivorum, quod, cum aliàs tunc existentes fratres Discalceati trium conventuum Italiae dicti Ordinis, ob defectum regularis observantiae, . aliisque iustis et rationabilibus de causis in Congregatione tunc pariter existente<sup>1</sup> S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositâ probatis et instificatis, proprias obligationes nequaquam adimplere, minusque aliquos sive in spiritualibus sive in temporalibus religiosos progressus facere valerent, seque proinde Congregationi Hispaniae fratrum Discalceatorum eiusdem Ordinis uniri petiissent, et successive superiores dictae Congregationis consensum unioni huiusmodi praestitissent, ac deinde iidem fratres Discalceati provinciae praefatae supplicem libellum felicis recordationis Innocentio Papae XI praedecessori nostro pro unione huiusmodi obtinendà porrexissent, isque ab ipso Innocentio praedecessore ad dictam cardinalium Congregationem, et ab eâdem Congregatione ad bonae memoriae Alderanum S. R. E. praefatae cardinalem Cybo nuncupatum, dicti Ordinis, dum vixit, apud eumdem Innocentium praedecessorem et Sedem Apostolicam protectorem, remissus fuisset, dictus quidem Alderanus cardinalis et protector suum pro dictà unione votum iustis de causis unâ cum eo relatis praefatae Congregationi cardinalium exhibuit; verum, cum die v maii mdcxc causa in

12 septembris; et de novâ erectione provinciae, Benedicti XIII constit. edit. MDCCXXVII, die 14 augusti, pontif. IV.

1 Edit. Main. legit existentes (R. T.),

ipså cardinalium Congregatione proposita fuisset, dilato circa dictam unionem negotio, emanavit ab eâdem Congregatione decretum, quo pro tunc ex tribus conventibus praefatis constituta fuit separatio supradictae, nempe Italiae, provinciae<sup>4</sup>, quorum conventuum religiosi sub obedientià ministri generalis dicti Ordinis, iuxta formam tamen in quibusdam recolendae memoriae Urbani PP. VIII praedecessoris pariter nostri litteris in simili formâ Brevis die xII septembris MDCXXIX expeditis praescriptam, permanerent.

Causa praedictae unionis,

§ 2. Cum autem, sicut eadem expoet preces pro sitio subiungebat, dicti religiosi observantiam constitutionum dictae Congregationis Hispaniae in solemni eorum regulari professione expresse promiserint, adeoque eas observare teneantur, illae vero ipsos ad subjectionem pro tempore existenti ministro generali eiusdem Congregationis Hispaniae omnino obligent, ipsique proinde, quo facilius vota sua Altissimo reddere et propria instituta regularia adimplere valeant, memoratae unionis gratiam summopere expetant<sup>2</sup>: nobis propterea dictus Amedeus humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur.

Unio praedi-

§ 3. Nos igitur, ipsius Amedei votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore

- 1 Edit. Main. legit provincia (R. T.).
- 2 Male edit. Main. legit expectant (R. T.).

censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de nonnullorum ex venerabilibus fratribus nostris dictae S. R. E. cardinalibus, super causa huiusmodi unionis dictae scilicet provinciae Italiae, omniumque eius religiosorum praefatae Congregationi Hispaniae, inter eumdem Amedeum ex una, et dilectum etiam filium Vincentium Coppolam procuratorem generalem dicti Ordinis, ex alterâ partibus, controversà, a nobis specialiter deputatorum, qui ipsos Amedeum et Vincentium procuratorem generalem tam ore quam scriptis informantes audiverunt, negotioque mature perpenso, iustis ac rationalibus de causis unionem praefatam sieri posse censuerunt, consilio, praefatam provinciam Italiae dictae Congregationi Hispaniae, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, unimus conjungimus, annectimus et incorporamus, ac dilecto filio moderno et pro tempore existenti ministro generali eiusdem Congregationis subiicimus.

§ 4. Decernentes, easdem praesentes Clausulae, litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 5. Non obstantibus praemissis, ac Contrariorum memorati Urbani praedecessoris super erectione Congregationis reformatae fratrum pariter Discalceatorum dicti Ordinis, et quibusdam nostris etiam in simili formâ Brevis die xviii augusti mocciii

super unione seu confirmatione capitulorum unionis totius eiusdem Ordinis respective emanatis litteris, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon praesatae Congregationis cardinalium decretis, ac provinciae, conventuum, Congregationum Hispaniae et Reformatae, et Ordinis praesatorum, ctiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumple um.

§ 6. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici suscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae praesenlibus ipsis adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xx novembris MDCCV, pontificatus nostri anno V.

Dat. die 20 novembris 1705, pontif. anno v.

#### LXXX.

Mandatur provinciali fratrum Minorum Discalceatorum provinciae Mexicanae, quod iuri praecedendi fratribus eremitis S. Augustini absque consensu de-

finitorii et discretorii nuncium remittere nequeat 1

Dilecto filio moderno et pro tempore existenti ministro provinciali provinciae S. Didaci Mexicani Ordinis fratrum Minorum S. Francisci de Observantiâ Discalceatorum nuncupatorum,

#### Clemens Papa XI.

## Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictionem.

§ 1. Cum, sicut dilectus filius Isidorus A quo Pontia lesu, verbi Dei praedicator et procuet confirmatus
rator provinciarum Ss. Iosephi, Ioannis dei jus praece-Baptistae et Petri de Alcantara Ordinis dendi. fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià Discalceatorum nuncupatorum Hispaniarum, nobis nuper exponi fecit, aliàs ad favorem fratrum provinciae S. Didaci Mexicanae a felicis recordationis Innocentio PP. XII praedecessore nostro die xiv iunii mocc emanarint <sup>2</sup> in simili formâ Brevis litterae expeditae confirmatoriae cuiusdam decreti Congregationis tunc existentium S. R. E. cardinalium sacris ritibus praepositorum, per quas dispositum reperitur praecedentiam fratribus supradictae provinciae non solum in processionibus solis, etiam sub proprià cruce, sed etiam in concionibus, disputationibus, concurrentià praelatorum, aliisque actibus tam publicis quam privatis, interveniente vel non interveniente familià de Observantià, supra fratres provinciae SS. Nominis Iesu Ordinis eremitarum sancti Augustini competere; et subinde nos praedictas Innocentii praedecessoris litteras per alias nostras pariter in simili formâ Bre-

1 Huiusmodi ius concessum fuit ab Innocentio XII const. ed. MDCC, die 3 aprilis, pontif. 1x, et postea confirmatum ab hoc Pontifice, const. ed. MDCCII, die 24 novembris, pontif. III; in const. ed. MDCCXIV, die 6 octobris, pontif. XIV, agitur de primatu inter fratres clericos et laicos provinciae Baeticae.

2 Edit. Main. legit emanavit (R. T.).

vis die xxiv novembris moccii expeditas litteras confirmaverimus; ipse vero losephus, ut dicto iuri praecedendi, primodictae provinciae, sicut praemittitur, competenti, a se seu tunc existente illius ministro provinciali sine totius provinciae consensu renunciari nequeat, per nos decerni plurimum desideret: nobis propterea humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere, et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur.

Mandatum

§ 2. Nos igitur, ipsum Isidorum spenistro provin cialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtavat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui dilectum etiam filium modernum procuratorem generalem dicti Ordinis super praemissis audiverunt, consilio, tibi et pro tempore existenti ministro provinciali dictae provinciae committimus et iniungimus, ut, sine consensu patrum definitorii et discretorii, iuri praecedentiae, de quo agitur, renunciare nequeas; salvâ tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, dicti Ordinis et provinciae S. Didaci, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum

quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xII decembris MDCCV, pontificatus nostri anno VI.

Dat. die 12 decembris 1705, pontif. anno vi.

#### LXXXI.

Prohibetur, ne fratres eremitae S. Augustini Discalceati Congregationis Hispaniae alteri religioni adscripti habitent in ea provincia, in qua priorem habitum gestaverint 1

> Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Sacrosancti apostolatus sollicitudo, quam, meritis licet et viribus longe impares, auctore Deo gerimus, nos admonet, ut conservandae religiosorum virorum, qui e fluctibus saeculi in regularis vitae portum confugerunt, assumptoque suavi Christi iugo Altissimi obsequiis sese devoverunt, ac uberes bonorum operum fructus per Dei gratiam proferre iugiter

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper Coura dictae fecit dilectus filius modernus vicarius generalis Congregationis Hispaniae fratrum Ordinis Eremitarum S. Augustini

satagunt, existimationi, quantum nobis

ex alto conceditur, satagamus.

1 Const. ed. MDCCXCII, die 24 novembris. pontif. III, extat prohibitio ne duo consanguinei vel affines in capitulis suffragentur, et in Benedicti XIII const. ed. MDCCXXVI, die 22 ianuarii, pontif. II, praecipitur uniformitas in cantu, barba, et caputio Congregationis Discalceatorum.

Exordium.

Discalceatorum nuncupatorum, quod nonnulli e dictà Congregatione ad alias religiones, etiam laxiores, transcundi licentiam ab hac Sanctâ Sede variis praetextibus obtinere curant; eaque obtenta, in illis habitum regularem assumunt, necnon ad eas provincias, in quibus habitum praedictae Congregationis fratrum Discalceatorum publice gestaverant, ac cogniti et commorati suerant, illuc habitatum se conferunt, et, ad detegendas seu defendendas proprias imperfectiones, eiusdem Congregationis fratrum Discalceatorum illiusque superiorum famam multis imposturis et derisionibus lacerare non verentur, cum gravi saecularium scandalo bonique nominis dictae Congregationis detrimento. Quare idem vicarius generalis nobis humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur.

Prohibitio, ne fratres eadem provin-

§ 2. Nos igitur, ipsius vicarii generalis commorentar in votis favorabiliter, quantum cum Domino possumus, annuere volentes, cumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, ne de cetero quisquam, qui e memoratâ Congregatione Hispaniae fratrum Ordinis Eremitarum S. Augustini Discalceatorum, post emissam in illà professionem regularem, ad aliam quamcumque religionem quomodolibet transierit, in eâ provincià, in qua pro-

fessionem huiusmodi emiserit ac habitum fratrum eiusdem Congregationis Discalceatorum Hispaniae publice gestaverit', habitare seu commorari audeat quovis modo vel praesumat, auctoritate apostolică, tenore praesentium, prohibemus et interdicimus; salva tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

- § 3. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.
- § 4. Non obstantibus constitutionibus Contrarior et ordinationibus apostolicis, necnon quorumvis Ordinum, Congregationum et institutorum regularium, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.
- § 5. Volumus autem ut earumdem Fides ir praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo

1 Edit. Main. legit gestaverint (R. T.).

personae in ecclesiasticâ dignitate constitutae munitis, cadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xvi decembris MDCCVII, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 16 decembris 1705, pontif. anno VI.

## LXXXII.

Confirmatur decretum Congregationis Rituum de cultu immemorabili et casu excepto pro beatis Teresia et Sancia, regis Portugalliae filiabus, Congregationis Alcobacensis Ordinis Cisterciensis monialibus <sup>1</sup>.

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Evordlum

Sollicitudo pastoralis officii, quo Catholicae Ecclesiae per universum orbem diffusae regimini divinâ dispositione praesidemus, nos urget atque compellit, ut beatarum Christi ancillarum in caelis cum eo regnantium cultum et venerationem in terris promovere studeamus, sicut pia regum et principum orthodoxorum studia postulant, et nos ad omnipotentis Dei gloriam, ad Ecclesiae decus et praesidium, ac spiritualem christifidelium aedificationem et consolationem expedire in Domino arbitramur.

Causae beatificationis enarratio.

- § 1. Cum itaque alias, videlicet die iv octobris MDCLXVII, a felicis recordationis Clemente Papa IX praedecessore nostro commissiones pro introductione causae seu causarum beatificationis bea-
- 1 De cultu immemorabili B. Mariae de Capite vide Innocentii XII constit. edit. MDCXCVII, die 11 augusti, pontif. VII; et in huius Pontificis constit. ed. MDCCX, die 26 martii, pontif. x, confirmatur cultus B. Luciae de Narnia.

tarum reginarum Teresiae et Sanciae, monialium Ordinis Cisterciensis, clarae memoriae Sancii I, dum vixit, Portugalliae regis illustris natarum, signatae, ac in illarum executionem die x decembris eiusdem anni, dicto Clemente praedecessore annuente, litterae remissoriales (attento quod sedes episcopalis Colymbriensis tunc vacabat), tunc existenti episcopo Targensi, civitate Ulyssiponense commoranti, dirigendae, pro constructione processus particularis super cultu immemorabili praedictis Teresiae et Sanciae praestito et casu excepto a decretis iussu recolendae mcmoriae Urbani Papae VIII pariter praedecessoris nostri editis, decretae fuerint, cum facultate, quod in una remissoria ambae commissiones includerentur; litterae vero huiusmodi, prout assertum fuerat, nunquam expeditae fuerint; ideoque, ad effectum conficiendi praefatum processum, ad pias enixasque preces carissimi in Christo filii nostri Petri Portugalliae et Algarbiorum regis illustris, ac tunc in humanis agentis clarae memoriae Mariae, dum vixit, reginae eius uxoris, necnon dilecti filii nobilis viri Cosmi Etruriae sibi subiectae magni ducis, accedentibus etiam in id ipsum supplicationibus nonnullorum praelatorum, religiosorum, tribunalium, senatuum, magistratuum et academiarum regni Portugalliae, ac ad iteratas humillimas instantias dilecti filii Bernardi de Castel Branco monachi expresse professi ac procuratoris generalis Congregationis S. Mariae de Alcobatia Ordinis praefati in sacrâ theologià magistri. causae seu causarum beatificationis et canonizationis huiusmodi postulatoris. nobis referentibus, qui tunc in minoribus constituti acardinalatus honore fungebamur ac in locum bonae memoriae

1 Edit. Main. legit constituto (R. T.).

Confirmatur.

Sigismundi Chisii, dum vixit, S. R. E. cardinalis Sigismundi nuncupati, causae seu causarum huiusmodi relatoris, subrogati fueramus, exhibitis prius per dictum Bernardum postulatorem binis processibus in Colymbriensi seu Ulyssiponensi civitatibus, postquam Sedes Apostolica in causâ seu causis praefatis manus apposuerat, nulliter contructis. die xvII septembris mocxcv a Congregatione tunc existentium S. R. E. cardinalium sacris ritibus praepositorum novae remissoriales seu compulsoriales litterae tunc pariter existentibus archiepiscopo Ulyssiponensi et episcopo Colymbriensi eorumque vicariis in spiritualibus generalibus dirigendae, annuente etiam die xxv eiusdem mensis septembris piae memoriae Innocentio Papa XII itidem praedecessore nostro, concessae fuerint; illarumque vigore, processus praedictus constructus, ut' in actis memoratae Congregationis cardinalium exhibetur, servatisque servandis apertus fuerit; demum vero, eodem Bernardo postulatore instante, proposito dubio in praedictà Congregatione cardinalium per dilectum filium nostrum Carolum dictae S. R. E. diaconum cardinalem Bichium nuncupatum (qui in relatorem causae seu causarum praedictarum in locum nostrum a nobis subrogatus fuerat) an constaret de cultu immemorabili beatis Teresiae et Sanciae supradictis praestito et casu excepto a dictis decretis Urbani praedecessoris, et an sententia desuper lata a memorato episcopo Colymbriensi, iudice delegato, esset confirmanda in casu et ad essectum de quo agebatur: Decretum dicta Congregatio cardinalium, audito tam in scriptis quam in voce venerabili fratre Prospero archiepiscopo Mirensi, promotore sidei, de eiusmodi cultu immemorabili et casu excepto

constare censuerit: hinc est quod nos, piis ac devotis eiusdem Petri regis, ac totius Congregationis de Alcobatia huiusmodi, necnon dilectarum in Christo filiarum abbatissae et monialium monasterii Lorvaniensis supplicationibus, nobis super hoc humiliter porrectis, favorabiliter annuere cupientes, ac praefatarum abbatissae et monialium singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, decretum a praefată cardinalium Congregatione editum, ut praefertur, quod scilicet de cultu immemorabili eisdem beatis Teresiae et Sanciae praestito et casu excepto a decretis eiusdem Urbani praedecessoris constet, apostolicà auctoritate, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvâ tamen semper. in praemissis auctoritate praedictae Congregationis cardinalium.

§ 2. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et spectabit in futurum, plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

1 Edit. Main, legit ac (R. T.).

Transcoptorum tides.

§ 3. Volumus autem ut ipsarum litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate, constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxIII decembris MDCCV, pontificatus nostri anno VI.

Dat. die 23 decembris 1705, pontif. anno vi.

#### LXXXIII.

Conceditur indulgentia plenaria perpetua pro ecclesiis canonicorum regularium S. Augustini Congregationis S. Rusi in sestis Ss. Augustini, Rusi et Monicae.

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Commissae nobis a domino nostro Iesu Christo dispensationis ratio exigit, ut caelestium munerum thesauros ad augendam in terris Sanctorum in caelo regnantium venerationem, fovendamque et incitandam erga illos fidelium devotionem, fideli prudentia, quantum nobis ex alto conceditur, erogare studeamus.

Concessio praedictae indulgentiae.

§ 1. Supplicationibus itaque dilecti filii moderni abbatis monasterii S. Rufi, praepositi generalis Congregationis canonicorum regularium eiusdem S. Rufi Ordinis sancti Augustini, nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ac de omnipotentis Dei misericordià et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, ac sacrà communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis quorumcumque monasteriorum canonicorum regularium dictae Congregationis

hactenus erectis et in futurum quandocumque erigendis, ac ubicumque locorum existentibus, in praefatorum Ss. Augustini et Rufi ac S. Monicae festis diebus, a primis vesperis usque ad occasum solis dierum huiusmodi, singulis annis devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordiâ, haeresum extirpatione, ac sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces esfuderint, quo die praedictorum id egerint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

§ 2. Volumus autem ut praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die XII ianuarii, MDCCVI, pontificatus nostri anno VI.

Dat. die 12 ianuarii 1706, pontif. anno vi.

## LXXXIV.

Confirmatur decretum generalis Ordinis Praedicatorum, quo prohibetur receptio illegitimorum in provinciâ Angelopolitanâ <sup>1</sup>

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

- § 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus Causa praefilius Ferdinandus de Espinosa, frater
- 1 De dimissione fratrum e Congregatione S. Sabinae et eorum receptione agitur in Benedicti XIII constit. edit. MDCCXXIV, die 1 maii, pontif. I.

expresse professus Ordinis Praedicatorum provinciae Angelopolitanae, dicti Ordinis in sacrà theologià magister, quod dilectus pariter filius Antoninus Cloche, magister generalis Ordinis huiusmodi, spirituali quieti religiosorum eiusdem provinciae, non modicas ob frequentem in illis partibus illegitimorum ad habitum regularem Ordinis huiusmodi receptionem perturbationes patientium, consulere peroptans, suo peculiari decreto, die ix septembris anni proxime praeteriti edito, omnibus et singulis superioribus provinciae praedictae, in virtute Spiritus Sancti et sanctae obedientiae, sub formali praecepto, necnon sub poenâ absolutionis ab officio ipso facto incurrenda, prohibuit et interdixit, ne, sub quovis titulo seu praetextu, ad habitum et Ordinem huiusmodi quempiam illegitime genitum, etiam ex soluto et muliere solută, cuiusvis conditionis et qualitatis existat, absque expressa pro tempore existentis magistri generalis Ordinis praedicti in scriptis et cum specificà derogatione prohibitionis huiusmodi concedendà licentià, admittant; irritum et inane declarans quidquid in contrarium contigerit attentari; et aliàs, prout in eodem decreto uberius dicitur contineri.

relati decreti.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dictus Ferdinandus decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desideret: nos, specialem ipsi Ferdinando gratiam facere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, | riis quibuscumque.

supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui dilectum etiam filium modernum procuratorem generalem Ordinis praedicti super praemissis audiverunt, consilio, suprapradictum decretum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvâ tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras, semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter velignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, provinciae et Ordinis praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis sirmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contra-

Fides transumplerum.

§ 4. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xv ianuarii MDCCVI, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 15 ianuarii 1706, pontif. anno vi.

## LXXXV.

Declarantur nulla acta in Indiis collata a generali inquisitore, archiepiscopo S. Fidei, episcopo S. Marthae, et curià laicali, adversus episcopum Carthaginensem immunitatis ecclesiasticae iura tuentem, cum nonnullis aliis declarationibus et statutis 1

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Lis orla inter episcopum Car-

- § 1. Ex commissi nobis divinitus pastothaginensem et ralis officii debito causam inter venerabilem fratrem Michaëlem Antonium episcopum Carthaginensem in Indiis, ex una, et dilectos filios Franciscum Varelam adversus haereticam pravitatem inquisitorem in dictà civitate auctoritate apostolicà deputatum, ac officiales seu ministros curiae laicalis, necnon venerabiles fratres tunc existentes archiepiscopum S. Fidei et episcopum S. Marthae, aliosque, ex alterâ partibus, vertentem <sup>v</sup>
  - 1 Innocentii XII constit. edit. MDCXCIII, die 1 septembris, pontif. III, declarata fuere nulla edicta praetoris Cremonensis de festo S. Dominici; et huius Pontificis constit. edit. MDCCVII, die 1 ianuarii, pontif. vii, declaratur nullum edictum archiepiscopi Goanensis contra iurisdictionem commissarii apostolici in Indiis Orientalibus.
    - 2 Edit. Main. legit vertente (R. T.).

dirimere cupientes, de Congregationis nonnullorum ex venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus a nobis specialiter deputatae, quae diebus xi decembris moccini et xi ianuarii mocciv, si ita nobis placuisset, ut infra censuit, consilio, omnia acta per dictum Michaëlem Antonium episcopum esse rite et bene gesta, et viceversà cuncta, quae per dictos inquisitorem et curiae laicalis officiales seu ministros ac archiepiscopum S. Fidei et episcopum S. Marthae contra praedictum Michaëlem Antonium episcopum gesta fuerunt, esse nulla, invalida et attentata, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, declaramus. Et nihilominus, ad maiorem cautelam, et quatenus opus sit, illa omnia et singula revocamus, cassamus, irritamus, annullamus et abolemus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus, ac pro revocatis, cassatis, irritis, nullis, invalidis et abolitis, viribusque et effectu penitus et omnino vacuis semper haberi debere decernimus et pariter declaramus.

§ 2. Ceterum praefati archiepiscopus Quomodo p S. Fidei et episcopus S. Marthae, ce-versus par terique omnes supranominati, consu-delinquente lant conscientiae suae pro eorum abso-Inquisitionis lutione. Quo vero ad canonicos alios-ginensi abo que ecclesiasticos etiam regulares delinguentes, dictus Michaël Antonius episcopus in reditu ad suam ecclesiam, contra illos, non obstante quacumque praetensà exemptione per eos forsan adducendà, prout de jure procedat, et iam excommunicati curent sibi concedi absolutionem a praefato Michaële Antonio episcopo, qui praevio edicto offerat illam comparentibus infra terminum praefigendum, excepto canonico cognominato Bentancur, cui, uti magis culpabili, et in suis delictis detestabili, dictus Michael Antonius episcopus de

mandato nostro iniungat, ut ad hanc almam Urbem nostram accedat, firmis tamen remanentibus privatione canonicatûs et praebendae, necnon beneficiorum, aliisque poenis ei 1 per memoratum Michaëlem Antonium episcopum inflictis. Praeterea tribunal Inquisitionis a dictà civitate Carthaginensi amovendum esse harum serie etiam decernimus.

Quid de iis,

§ 3. Quo vero ad illos, qui carceraqui plura in-justo passi sunt. tionem, exilium et quamplures alias poenas passi fuerunt, ex quo eidem Michaëli Antonio episcopo adhaeserunt, eisdem et eorum familiis tam in puritate sanguinis quam in nobilitate, prout etiam quoad officia et quaecumque beneficia cum curâ et sine curâ, canonicatus et praebendas ac dignitates, etiam primas, necnon quascumque cathedrales et metropolitanas ecclesias obtinendas, nullum praeiudicium illatum fuisse, ac illis omnes mulctas aliaque damna passa pariter reficienda esse, et processus contra eosdem formatos pro abolitis et cassatis habendos esse, auctoritate et tenore praefatis itidem declaramus.

niuntur.

§ 4. Insuper subjectionem monaste-S. Clarae epi-rii monialium sanctae Clarae civitatis scope subiicitur, et fraires praedictae eidem Michaëli Antonio episcopo, iuxta declarationem tunc existentium eiusdem S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum et quasdam felicis recordationis Innocentii Papae XI praedecessoris nostri desuper in simili formà Brevis expeditas litteras, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso et inserto haberi volumus, cum privatione omnium officiorum ac vocis activae et passivae in perpetuum respectu illorum fratrum qui complices et culpabiles de tot insultibus et violentiis contra monasterium et moniales huiusmodi commissis reperti fue-

1 Edit. Main. legit eo (R. T.).

runt, factam confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus. Porro dilectus filius minister generalis Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià nuncupatorum procedat prout de iure ad executionem poenae adversus delinquentes, iique pro absolutione a censuris incursis ad eumdem Michaëlem Antonium episcopum recurrere teneantur.

§ 5. Ulterius omnia alia monasteria omnia alia cuiuscumque Ordinis, si quae adsint, nasteria, uno excepto Ordine sancti Augustini) a iu-pi iurisdictioni risdictione et regimine spirituali et temporali religiosorum, quibus monasteria huiusmodi subiecta sunt, eadem auctoritate, ipsarum tenore praesentium, perpetuo eximimus, ac illa omnimodae iurisdictioni tam in spiritualibus quam in temporalibus memorati Michaëlis Antonii et pro tempore existentis episcopi Carthaginensis subiicimus.

§ 6. Demum, zelum praefati Michaelis Antonius epi-Antonii episcopi, pro omnibus ad suae ginensis merito dignitatis iurium ecclesiae et immunitatis ecclesiasticae defensionem gestis, plurimum in Domino commendantes, illum de omnibus Ecclesiae suae fructibus decursis et non exactis, necnon de omnibus damnis occasione eiusmodi indebitae vexationis per ipsum passis, reintegrandum esse decernimus.

ornatur elogio.

§ 7. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac dicto Michaëli Antonio episcopo, aliisque, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores,

iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 8. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, monasteriorum et Ordinum praefatorum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xix ianuarii MDCCVI, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 19 ianuarii 1706, pontif. anno vi.

#### LXXXVI.

Statuitur, ut inter auditores Rotae Perusinae sit semper locus pro uno cive civitatis Urbini 1

#### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Rota Perusina, § 1. Cum, sicut dilecti filii communitas a Clemente VII erecia, ex qua- et homines civitatis nostrae Perusinae tuor auditoribus, uno Peru- nobis nuper exponi fecerunt, dudum in sino, altero Maceratensi, et dictà civitate tribunal Rotae nuncupa-

> 1 A Clemente VII instituta fuit huiusmodi Rota; A Clemente X concessus locus uni civi Perusino; et ab hoc Pontifice civi Maceratensi; a Clemente X erecta fuit universitas Urbanitensis const. ed. MDCLXXI, die 6 aprilis, pontif. 1; et ab Innocentio XIII conceditur locus in Rota Maceratensi civi Urbinatensi, const. ed. MDCCXXI, die 27 novembris, pontif. 1.

tum ad causarum decisionem per quasdam duobus tiidem felicis recordationis Clementis PP. VII debet. praedecessoris nostri litteras in simili forma Brevis expeditas erectum, ac per statuta et ordinationes ipsius tribunalis, vigore facultatis per dictas Clementis praedecessoris litteras attributae condita, expresse cautum fuerit, ut quatuor auditores, quibus tribunal huiusmodi constat, exteri seu forenses esse deberent; nunc tamen unus eorum, iuxta aliarum recolendae memoriae Clementis PP X praedecessoris pariter nostri in eâdem formà Brevis emanatarum litterarum dispositionem, ex doctoribus legistis, qui de collegio doctorum dictae civitatis Perusinae existant, et alter, in vim conventionis aliàs inter eamdem civitatem Perusinam ex una et civitatem pariter nostram Maceratensem ex altera partibus initae, ac per nos hodie seu nuper per nostras in pari formà Brevis litteras confirmatae, ex civibus ipsius civitatis Maceratensis respective eligendi sint; reliqui vero duo ex aliis etiam civitatibus seu locis libere eligantur; ac proinde ipsi exponentes, perpetuum Preces espealiquod sincerae eorum in nos devotionis propensaeque in civitatem etiam nostram Urbinatensem, patriam nostram dilectissimam, voluntatis, nec non praeclarae, quam de eâdem civitate habent, aestimationis argumentum extare cupientes, post maturam a magistratu et deinde in publico et generali consilio dictae civitatis Perusinae communibus suffragiis habitam deliberationem, nobis supplicandum esse duxerint, ut singulis quadrienniis, quibus iuxta praedictarum Clementis VII praedecessoris litterarum formam ad auditorum praefatorum electionem deveniri solet, unum eorum e civibus dictae civitatis Urbinatensis, quam plurium semper doctrinae et integritatis laude praestantium viro-

rum copià florere conspiciunt, de ce-Statuitur ut gnaremus: nos, ipsorum exponentium în rubrică.

tero assumendum esse decernere divotis hac in re favorabiliter annuere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium super consultationibus civitatum, terrarum et locorum Status nostri Ecclesiastici auctoritate apostolicâ deputatorum, qui rem mature discusserunt, consilio, ut de cetero perpetuis futuris temporibus unus ex auditoribus tribunalis Rotae praefati, quotiescumque eosdem quatuor auditores renovari contigerit, e civibus dictae civitatis Urbinatensis, qui in illius studii generalis universitate ad doctoratûs lauream in utroque iure promoti, necnon collegio etiam generali, ut vocant, doctorum ipsius civitatis adscripti fuerint, ac ceteroquin qualitatibus in tribunalis praesati erectione seu aliàs requisitis praediti reperiantur, ab illis, ad quos spectat, servatis aliàs servandis, eligi seu assumi debeat, auctoritate apostolică, tenore praesentium, statuimus et ordinamus.

Ctanunlae.

§ 2. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter observari, lium in provincia Portugalliae.

sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 3. Non obstantibus praemissis, ac contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon civitatis Perusinae et tribunalis praefatorum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxx ianuarii moccvi, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 30 ianuarii 1706, pontif. anno vi.

## LXXXVII.

Conceduntur fratribus eremitis S. Augustini provinciae Portugalliae, qui in Congregatione Indiarum Orientalium vicarii provincialis munere perfuncti fuerint, omnia privilegia exprovincialium provinciae 1.

1 Eadem privilegia exprovincialium concessa fuerunt quibusdam fratribus Insularum Philippinarum ab Innocentio XI const. ed. MDCLXXVII, die 11 decembris, pontif. II; et nonnullis Discalceatis Congregationis Hispaniae et Indiarum ab hoc Pontifice const. ed. MDCCIV, die 13 februarii, pontif. Iv; in Benedicti XIII, const. ed. MDCCXXVII, die 14 iunii, pontif. tv., statuitur ne amplius concedantur privilegia exprovincia-

## Clemens Papa XI. ad futuram rei memoriam.

Rationes pro obtinenda hu-

§ 1. Nuper pro parte dilectorum filioius modi concess rum fratrum provinciae Portugalliae Ordinis eremitarum S. Augustini nobis expositum fuit, quod (cum ipsa provincia quamdam habeat Congregationem in Indiis Occidentalibus sibi subiectam, ad cuius gubernium unus vicarius provincialis cum quatuor definitoribus, qui illam tam in spiritualibus quam in temporalibus, iuxta peculiares constitutiones dicti Ordinis auctoritate apostolică confirmatas, ad instar cuiuslibet memorati Ordinis, provinciae cum ordinaria iurisdictione et auctoritate regant , institui solet; Congregatio vero huiusmodi aliquibus ab hinc annis in calamitoso et miserabili statu reperiatur, tum ob religiosorum defectum qui illam zelo ac debito fervore gubernent, curamque specialem missionum eis commissarum ac in illis partibus adeo necessariarum<sup>1</sup> habeant, tum denique ob repugnantiam quam habent praedictae provinciae alumni pro memoratae Congregationis regimine electi ad subeundum adeo longum et periculosum maris iter) iidem religiosi in vicarios provinciales electi tametsi, absoluto eorum officio, in dictà Congregatione permanentes privilegiis provincialibus absolutis competentibus potiantur, nihilominus ipsi ad propriam provinciam postea revertentes in eâ omni prorsus privilegio et exemptione carent. Ut autem religiosi praedictae provinciae digniores ad subeunda tot tantaque evidentia eorum vitae pericula in conficiendo tam longo itinere sex millium leucarum maris et visitandis post eorum adventum conventibus dictae Congregationis inter se valde distantibus et demum disseminando verbum Dei variis in locis pariter distan-

1 Edit. Main. legit necessarium (R. T.).

tibus, prout necessitas exigit, incitentur, dilecti pariter filii Simon de Gowea, lector iubilatus, et Ioannes Ferreyra, fratres expresse professi Congregationis et Ordinis huiusmodi, exvicarii provinciales, Congregationis seu capitulo intermedio dictae provinciae die x novembris mocciv celebrato supplicem libellum porrexerunt pro opportuno remedio, enixe deprecantes, ut, nedum iidem Simon et Ioannes, qui praedicta omnia pericula et incommoda munus vicarii provincialis obeundo passi fuerunt, verum etiam ceteri dictae provinciae religiosi, quos in posterum ad memoratam Congregationem ad vicarii provincialis huiusmodi officium exercendum transmitti contigerit, post eorum in provinciam reditum omnibus privilegiis et exemptionibus, quibus eiusdem provinciae provinciales absoluti cum voce et loco in capitulis provincialibus? fruuntur, similiter gaudere deberent.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expo- Preces prositio subiungebat, omnes fratres de cessione. gremio definitorii, lectis ac mature perpensis supradictis rationibus, nemine penitus contradicente, indulti huiusmodi concessioni consensum praestiterint: nobis propterea dicti exponentes humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut in infra indulgere de benignitate apostolică dignaremur. Nos igitur, ipsos exponentes spe- Facultas pe- tita conceditur. cialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie

1 Aptius lege Congregationi (R. T.).

2 Edit. Main. legit provincialis (R. T.).

absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui votum capituli generalis per dilectum etiam filium modernum priorem generalem dicti Ordinis relatum perpenderunt, ipsumque priorem generalem super praemissis audiverunt, consilio, ut memorati Simon et Ioannes, qui in praedictà Congregatione in Indiis Orientalibus vicarii provincialis munere functi sunt, privilegiis et praerogativis exprovincialium, etiam cum voto in capitulis provincialibus provinciae Lusitaniae, ac cum loco immediate post exprovinciales eiusdem provinciae, potiantur et gaudeant, auctoritate apostolică, tenore praesentium, indulgemus: praeterea eadem privilegia et praerogativas exprovincialium, etiam cum voto in capitulis provincialibus et cum loco immediate post praedictos exprovinciales, vicariis provincialibus Congregationis 0rientalis praedictae, postquam in provinciam Portugalliae supradictam reversi fuerint, auctoritate et tenore praedictis concedimus: eâ tamen lege, ut ii dumtaxat enarratis privilegiis in provincià ipså gaudere valeant, qui ex Europâ in Indias transeunt, et ibidem vicarii provincialis munus integro biennio cum laude et profectu sacrarum missionum objerint, quive aut lectores iubilati sint, aut evangelicae praedicationis principalioribus in Lusitaniae urbibus viginti ad minus annos cum plausu iustâque famâ expleverint: salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere,

ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab illis inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus selicis recorda- Contrariorum tioni Clementis Papae VIII praedecessoris nostri, quae incipit Admonet nos, etc., aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon Congregationis, provinciae et Ordinis praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die 1 februarii MDCCVI, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 1 februarii 1706, pontif. anno vi.

#### LXXXVIII.

Conceditur militibus S. Ioannis Hierosolymitani facultas faciendi celebrari missam in magnis navibus annuâ navigatione contra infideles '.

1 Vide infra allegata. In Alexandri VIII constit. ed. MDCxC, die 5 augusti, pontif. 1, extat

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Rationes pro hainsmodi fa-

§ 1. Exponi nobis nuper fecerunt dileenliate obtinen- cti filii Franciscus de Marevil, frater miles hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani, aliique praefecti seu capitanei navium bellicarum, ac fratres milites eiusdem hospitalis, quod, cum alias felicis recordationis Pius IV et Sixtus V, Romani Pontifices praedecessores nostri, fratribus militibus dicti hospitalis privilegium utendi in terrà altari portatili in navigationibus, quas ipsi singulis annis contra infideles suscipere solent, concesserint; praedictum vero privilegium eis inutile reddatur, eo quia magnae naves, quibus dictos infideles de praesenti insequuntur, in alto mari navigant, ac rarissime terram.attingunt: ipsi exponentes, ad consulendum spirituali consolationi navigantium, et ad tollendam omnem controversiam, quae super alio indulto hac in re per recolendae memoriae Innocentium Papam VIII praedecessorem pariter nostrum, die xxvIII aprilis mcdlxxxv, ut asseritur, concesso oriri posset, facultatem celebrari faciendi missam in navibus huiusmodi, in quibus, cum magni ponderis et firmae structurae existant, et quaelibet ipsarum quinquaginta et ultra tormenta aenea bellica sustineat, nullum in celebratione missae inconveniens enasci potest, sibi a nobis concedi plurimum desiderant. Nobis propterea praedicti exponentes, ac etiam dilectus filius Raymundus de Perellos et Roccafull, magnus magister memorati hospitalis, humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolică dignaremur.

> privilegium pro aerario; et in huius Pontificis const. edit. MDCCXI, die 17 ianuarii, pontif. XI, restituitur ius super regimine trium navium contra pyratas.

§ 2. Nos igitur, piis eiusdem Raymundi magni magistri votis hac in re, quantum cultatis mari cum Domino possumus, favorabiliter an-loque soreno, et cum soite volentes, dictosque exponentes tia alicuis mispecialis favore gratiae prosequi volen-uistri. tes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium Concilii Tridentini interpretum consilio, cisdem exponentibus et pro tempore existentibus fratribus militibus hospitalis praedicti petitam facultatem celebrari faciendi missam in supradictis magnis navibus occasione dictae navigationis, dummodo naves huiusmodi enunciatae qualitatis sint, ac celebratio missae eo dumtaxat tempore quo mare tranquillum et caelum serenum reperiatur, et cum assistentia alterius sacerdotis seu diaconi, fiat, itaut periculum effusionis Sanguinis in dictà celebratione minime adsit, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, concedimus; salvâ tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxII martii MDCCVI, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 22 martii 1706, pontif. anno vi.

#### LXXXIX.

Extenditur indultum recitandi divina officia ritu latino, necnon Sanctorum

Concessio

Ordinis S. Basilii, ad monachos el moniales ritus latini eiusdem Ordinis'

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Hier.

§ 1. Cum, sicut dilectus filius Petrus pro extensione Menniti, abbas generalis Ordinis S. Basilii Magni, nobis nuper exponi fecit, aliàs per decretum infrascriptae Congregationis cardinalium, quod subinde a nobis per quasdam nostras desuper in simili formâ Brevis die xvII februarii MDCCIII expeditas litteras confirmatum fuit, abbatissae et monialibus monasterii S. Salvatoris Philantropos nuncupati civitatis Messanensis eiusdem Ordinis indultum fuerit, ut, relicto ritu graeco, in posterum divina officia ritu latino ad praescriptum breviarii romani, necnon Sanctorum eiusdem Ordinis, quae a Sede Apostolică monialibus alterius monasterii eiusdem S. Salvatoris civitatis. Panormitanae recitandi facultas concessa fuit, recitare possent et valerent, prout in dictis litteris uberius continetur; ipse vero Petrus abbas generalis, quo de cetero uniformitas in divinà psalmodià servetur, indultum huiusmodi tam ad monachos quam moniales eorumdem Ordinis et ritus latini, quemadmodum in aliis regularibus Ordinibus qui inter se eiusmodi gratias spirituales communicare solent, extendi plurimum deside-Annuit Pon-ret: nos, piis dicti Petri abbatis generalis votis, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, ac ipsius et monachorum ac monialium hujusmodi singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti,

naria perpetua pro omnibus ecclesiis,

aliisque ecclesiasticis sententiis, censu-

ris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, indultum praedictum ad omnes et singulos monachos et moniales ritus latini quorumcumque monasteriorum dicti Ordinis, auctoritate apostolică, tenore praesentium, extendimus et ampliamus; salvà tamen semper in praemissis auctoritate dictae Congregationis cardinalium.

§ 2. Decernentes, easdem praesentes Clausulas. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis ad quos spectat, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit ac attentari. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, monasteriorum et Ordinis praedictorum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemis-

1 Hoc indultum concessum fuit monialibus Messanensibus const. edit. MDCCIII. die 17 februarii, pontif. III; et const. edit. MDCCVI, die 15 iunii, pontif. vi, conceditur indulgentia plesorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxvi martii MDCCVI, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 26 martii 1706, pontif. anno vi.

#### XC.

Eriguntur computistariae locorum montium in officia vacabilia, venalia et resignabilia in Datariá expedienda, solutà certà pecuniarum quantitate 1.

> Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

#### Motuproprio, etc.

montium.

§ 1. Alias a felicis recordationis Paulo Mo'usproprius § 1. Alias a felicis recordationis Paulo Pauli V, anno xv, die xiv julii, Papa V praedecessore nostro emanavit computitariis motusproprius tenoris qui sequitur, videlicet:

> Paulus Papa V. Motu proprio, etc. Cum Romani Pontifices praedecessores nostri, et forsan nos, ex iustis causis, in montium erectionibus et institutionibus officia secretariatûs videlicet et computistariarum pro uno secretario seu computista idoneo, qui rationem administrationis bonorum et fructuum montium huiusmodi tenere, et de eis, quae ad loca montium et eorum possessores eà in parte spectant, notam sumere, ac patentes litteras super eorum concessionibus expedire, aliaque munia respective obire debeant, apostolicà auctoritate erexerint et instituerint, seu erexerimus

> 1 Hac de re plures hic laudantur constitu tiones, sed una refertur Pauli V, ann. pontif. AV edit., die 10 ianuarii Innocentii XII const. edit. MDCLXXXIX, die 6 iunii, pontif. XIII, est de rectâ montium administratione; Innoc. XII const. edit. MDCXCV, die 20 augusti, pontif. v, reservatur pontifici electio votantium signaturae; et Benedicti XIII const. edit. MDCCXXIV, die 12 septembris, pontif. I, erigitur mons Ursinus.

et instituerimus; officia vero huiusmodi, sicut accepimus, nonnulli tamquam per successionem parentum et antenatorum suorum ad se spectantia, alii in vim assertarum deputationum nulliter factarum, ac venditionum ab eorum occupatoribus similiter factarum, alii per modum provisionis et tacite, alii etiam nullo titulo occupata detineant, illaque ad eorum libitum in aliorum quam nostris manibus, ac etiam coram solis notario et testibus resignare et vendere praesumpserint, Sede Apostolicâ desuper inconsultă, in praeiudicium iurium dictae Sedis et Camerae Apostolicae: nos igitur, ne de cetero officia huiusmodi personis minus idoneis conferantur, providere, et, cum plurimum intersit Camerae praedictae ut eius bonorum et proventuum per ministros idoneos et peritos quantum fieri potest ratio habeatur, indemnitati Sedis et Camerae praedictarum consulere volentes, motu proprio simili, et ex certà nostra scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, praesentium tenore, omnia et singula officia secretariarum et computistariarum montium tam vacabilium quam non vacabilium de Urbe, sicut, ut praesertur, erecta et instituta, quorum concessio et assignatio et quaelibet alia dispositio ad nos et Sedem praedictam spectare et pertinere dignoscitur, et de quibus per nos aut Romanos Pontifices praedecessores nostros specialiter dispositum hactenus non suit, a primaevà eorum erectione et institutione vacare et vacavisse declaramus et decernimus; ea vero, quae in erectionibus montium huiusmodi seu aliàs erecta non fuerunt, ex nunc prout ex tunc in officia vacabilia et resignabilia ad instar aliorum Romanae Curiae officiorum, apostolică auctoritate, tenore praesentium, erigimus perpetuo et instituimus; eisque sic erectis et in-

stitutis omnes et singulos honores, salaria et emolumenta solita, et quae hactenus dictorum officiorum detentores licite tamen perceperunt, pro illà obtinentium substentatione etiam perpetuo applicamus et appropriamus. Decernentes, nullum praeter nos et Romanos Pontifices pro tempore existentes de officiis praedictis disponere potuisse sive posse, illaque tam prima vice a primaeva erectione seu institutione huiusmodi, ut praefertur, vacantia, quam etiam cum primum per cessum vel decessum, aut resignationem, privationem vel quamvis aliam amissionem illa obtinentium, seu aliàs quomodolibet vacare contigerit, per nos et Romanos Pontifices pro tempore existentes dumtaxat per viam supplicationis in Datarià nostrà ad instar aliorum officiorum vacabilium dictae Curiae concedi et resignari debere; et si quis ex eorum officiorum detentoribus, idoneitate sibi suffragante, illud vel illa, quae detinet, aut aliquod aliorum assegui intendat, supplicationem super illius vel illorum concessione in dictà Datarià infra semestre proximum omnino expedire teneatur; alioquin ab eorum exercitio amotus et illis perpetuo privatus censeatur eo ipso. et ab illo vel illis penitus abstineat; praesentemque nostrum motumproprium, et litteras forsan desuper conficiendas, ex quacumque causà, nullo unquam tempore, de subreptionis vel obreptionis seu nullitatis vitio, aut intentionis nostrae vel quopiam alio defectu notari, impugnari, retractari vel annullari posse, sed valida et efficacia existere suosque effectus sortiri debere, neque sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, derogationibus, aut aliis contrariis dispositionibus per quascumque litteras vel constitutiones apostolicas seu Cancel-

lariae apostolicae regulas, etiam per nos et successores nostros Romanos Pontifices, etiam motu proprio, etc., etiam consistorialiter, ac cum datae praesentium expressâ mentione, ac sub quibuscumque tenoribus et formis, necnon cum quibusvis clausulis pro tempore factis et concessis, comprehendi, sed semper ab illis excepta, necnon, quoties illas revocari vel limitari aut suspendi seu eis derogari contigerit, toties in pristinum statum etiam sub priori datâ restitutas, repositas et plenarie reintegratas et de novo concessas esse et censeri, sicque per quoscumque iudices, etc., etiam S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, sublatà, etc., iudicari, etc., debere, irritumque, etc. Non obstante regulà nostrà de non tollendo iure quaesito, quatenus opus sit, necnon constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac collegiorum et officiorum huiusmodi ac montium erectionibus et institutionibus, si in aliquo obstent, eorumque statutis, privilegiis, indultis et litteris apostolicis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, etiam motu proprio aut consistorialiter concessis; quibus omnibus, etc., eorum tenores, etc., etiamsi de illis, etc., hac vice specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis. Fiat motu proprio C. Et de erectione, institutione, applicatione, singulis decretis, derogatione aliisque praemissis, ut supra, latissime extendendis; et quod praesentis motusproprii sola signatura sufficiat et ubique fidem faciat in iudicio et extra illud, regulà contrarià quacumque non obstante. Per praesentes autem non intendimus alicui

1 Edit. Main. legit exceptis (R. T.).

officiali, collegio, seu cuicumque personae, cui expressim facultas disponendi de dictis officiis vel eorum aliquo per nos vel antecessores nostros forsan concessa fuit, in aliquo praeiudicare, sed illis et cuilibet eorum sua iura intacta et illaesa remaneant. Fiat C.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, pridie idus iulii, anno xiv '.

Continuatio montium restancia vacabilia et fuore.

Et subinde piae memoriae Alexan-Clementis XI der VII, pariter praedecessor noster, computistariae montes restauratos primae, secundae et ratorum in om-tertiae erectionis instituendo, computivenalia erecia starias eorumdem locorum montium in officia vendibilia, et per obitum eorum, qui illa obtinuerint, vacatura, erexit; voluitque per Datariam apostolicam ad instar aliorum officiorum Romanae Curiae conferri, personis tamen per thesaurarium generalem pro tempore existentem quoad peritiam approbandis, seu commendandis, prout in diversis litteris itidem motu proprio expeditis, quarum tenores praesentibus pro expressis habemus, fusius continetur.

Eriguntur computistariae ut in inbrica.

§ 2. Cum autem Urbanus VIII, Innocentius XI et alii forsan Pontifices praedecessores nostri diversas alias montium erectiones fecerint atque instituerint, in quibus de officiis computistariarum huiusmodi, aut diversimode dispositum fuit, aut non ita clare in officia vacabilia erecta fuerunt: hinc est quod inter Datariae nostrae administros et dilectum filium thesaurarium generalem nostrum exortum est dubium super modo et formâ concedendi et expediendi computistarias praedictas. Cui dubitationi, ne celeri negotiorum expeditioni impedimento esset, pro posse, sicuti tenemur, providere volentes, illius cognitionem, discussionem et resolutionem venerabilis fratris prodatarii nostri et nonnullorum Romanae Curiae praelatorum particulari 1 In nota ad rubr. et ad marg. legitur xy (R.T.).

Congregationi prout de iure demandavimus. Et a Congregatione praedictă fundamentis utriusque in voce et in scriptis deductis accurate discussis, sub diebus xvi martii moccv et x februarii MDCCVI declaratum et resolutum fuit. providendum esse de omnibus officiis computistariarum per organum Datariae personis tamen approbandis per thesaurarios pro tempore. Quam declarationem et resolutionem subinde ad nos relatam sub die xII eiusdem mensis februarii approbavimus et executioni iussimus demandari. Ne autem materia haec plene discussa et resoluta in posterum revocetur in controversiam, omnes montium institutiones per praedecessores nostros factas et illarum tenores ac datas praesentibus pro expressis habentes, ac Pauli et Alexandri praedictorum et forsan aliorum Pontificum praedecessorum vestigiis inhaerentes. motu pari omnes et singulas locorum montium tam erectorum quam fortasse in posterum erigendorum computistarias in officia vacabilia, vendibilia et resignabilia, quatenus opus sit, de novo erigimus et instituimus, et pro erectis et institutis tamquam in primaevâ dictorum montium fundatione haberi volumus et decernimus. Statuentes quod computistariarum officia sic erecta perpetuis futuris temporibus per nos, et Romanos Pontifices pro tempore existentes, dumtaxat per viam supplicationis in Datarià nostrà et per organum eiusdem expedienda, ad instar aliorum officiorum dictae Curiae, personis tamen approbandis per thesaurarios pro tempore, solutis tamen (ultra pretium pro compositione in concessione seu resignatione singularum computistariarum locorum montium per praedictos praedecessores nostros iam erectorum et institutorum) octo quoad S. Petri nunc

a prima usque ad nonam erectionem inclusive, ultra emolumenta monti Datariae nostrae debita, ac aliis octo quoad praedictos restauratos et novennales, ac Fidei, comprehensis eiusdem montis Datariae emolumentis, ac quoad Communitatis ac Religionis vacabilis, comprehensis similiter emolumentis montis Datariae huiusmodi, necnon quoad S. Pauli religionis respective montes. ducatis duobus auri de Camerâ, computatis emolumentis praedicti montis Datariae, seu aliàs solutà compositione arbitrio dicti prodatarii nostri et illius pro tempore successorum iuxta qualitatem locorum in singulo monte existentium, concedi et resignari debeant. Mandantes propterea, ut, si quis computistariarum officium seu officia sine titulo per organum Datariae expedito quocumque modo nunc detineat, supplicationem super illius seu illorum concessione in Datariâ nostrâ infra tres menses proximos, praeviâ praedicti thesaurarii approbatione, omnino expedire teneatur; alioquin ab exercitio amotus, et officia computistariarum huiusmodi vacare eo ipso censeantur.

Clausulas.

§ 3. Decernentes, praesentem nostrum motumproprium, ac litteras forsan desuper conficiendas, et in eis contenta, ex quacumque causa, nullo unquam tempore, de subreptionis vel obreptionis seu nullitatis vitio, aut intentionis nostrae vel quovis alio defectu notari, impugnari, retractari vel annullari posse, sed semper valida et efficacia fore et esse, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, neque sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, derogationibus et aliis contrariis dispositionibus per quascumque litteras vel constitutiones apostolicas, seu Cancellariae apostolicae regulas, etiam per

nos et successores nostros, etiam motu proprio, etiam consistorialiter, ac cum datae praesentium expressâ mentione, et sub quibuscumque tenoribus et formis, necnon cum quibusvis clausulis et decretis pro tempore factis et concessis seu concedendis comprehendi, sed semper ab illis excepta, necnon, quoties illa revocari seu limitari vel suspendi seu eis derogari contigerit, toties in pristinum et eum in quo antea erant statum, et sub priori datà restituta, reposita et plenarie reintegrata, ac de novo concessa esse et censeri, sicque et non aliàs per quoscumque iudices, etc., etiam S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, sublatâ, etc., iudicari, etc., debere; irritumque, etc., decernere Non obstantibus per praedictos praedecessores nostros in erectionibus supradictorum montium aliter seu in contrarium dispositis, ac regulà nostrâ de iure quaesito non tollendo, quatenus opus sit, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, etiam motu proprio aut consistorialiter concessis, etc.; quibus omnibus, etc., eorum tenores, etc., etiamsi de illis, etc., hac vice specialiter et expresse motu pari derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque: cum clausulis opportunis.

Fiat motu proprio I. F.

Et quod erectionem' montium huiusmodi tenores etiam veriores habeantur pro expressis, seu in toto vel parte exprimi possint in litteris; et de perpetuis erectione, institutione, cognitione, discussione, resolutione, approbatione, executione, voluntate, decreto, statuto, mandato, derogatione, aliisque praemis-

- 1 Forsan contigerit attentari (R. T.).
- 2 Forsan erectionum (R. T.).

sis, quae hic pro sufficienter et ad partem repetitis habeantur, ac aliàs, prout supra, in litteris latissime extensi; et cum decreto quod sola praesentis nostri motusproprii signatura sufficiat, et ubique fidem faciat in iudicio et extra, regulà quacumque contrarià non obstante seu, si videbitur, litteras desuper, etiam per viam de Curiâ, quandocumque expediri; et cum alio decreto quod moderni computistae, qui deinde post acquisitum officium habuerunt alios montes additos, non teneantur ad augmentum pretii pro additionibus hucusque factis; illi vero, qui nullo modo pretium persolverunt, illud omnino solvere teneantur Datariae apostolicae ad rationem bononenorum seu baioccorum duorum cum dimidio pro quolibet loco.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, vi idus aprilis, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 8 aprilis 1706, pontif. anno vi.

#### XCI.

Conceditur indulgentia plenaria perpetua pro ecclesiis monachorum S. Basilii in festo eiusdem Sancti'

> Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Exordinm.

Iniunctae nobis divinitus apostolicae servitutis ratio postulat ut caelestium munerum thesauros, dispensationi nostrae a Domino creditos, fideliter erogemus, cum id ad augendam in terris Sanctorum in caelis cum Christo regnantium venerationem, excitandamque et confovendam erga illos fidelium devotionem, ac ad animarum salutem, speramus in Domino profuturum.

1 Const. ed. MDCCVI, die 26 martii, pontif. vI, extensum fuit indultum recitandi divina officia ritu latino; et const. MDCCXXVI, die 12 iunii, pontif. 11, agitur de confirmatione abbatis generalis.

§ 1. Supplicationibus itaque dilecti Concedit ut filii moderni procuratoris generalis Or-in rubrica. dinis S. Basilii Magni nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ac de omnipotentis Dei misericordià ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, ac sacrâ communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis quorumcumque monasteriorum dicti Ordinis, tam hactenus erectis quam in posterum quandocumque erigendis, ac ubicumque locorum existentibus, die festo eiusdem sancti Basilii a primis vesperis usque ad occasum solis diei huiusmodi annis singulis devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordià, haeresum extirpatione, ac sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

§ 2. Volumus autem ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xv iunii moccvi, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 15 iunii 1706, pontif. anno vi.

## XCII.

Conceditur indulgentia plenaria perpetua pro ecclesiis Ordinis militaris

Crucigerorum cum rubea stella in festo Exaltationis S. Crucis 1

#### Clemens Papa XI,

Universis christifidelibus praesentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

Indulgentia de qua in rubrica.

§ 1. Ad augendam fidelium religionem et animarum salutem caelestibus Ecclesiae thesauris pià charitate intenti, ac supplicationibus dilecti filii moderni magni magistri Ordinis militaris Crucigerorum cum rubeå stellå per Bohemiam, Silesiam, Moraviam et Poloniam existentis sub regulà sancti Augustini nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, ac sacrà communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis dicti Ordinis in eisdem regnis et provinciis existentibus die festo Exaltationis Sanctae Crucis a primis vesperis usque ad occasum solis festi huiusmodi singulis annis devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordià, haeresum extirpatione, ac sanctae Matris Eccclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Clausulae.

- § 2. Volumus autem ut ipsarum praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.
- 1 Innocentii XII constit. edit. MDCXCV, die 23 iulii, pontif. v. confirmata fuerunt privilegia; et in Benedicti XIII constit. edit. MDCCXXIV, die 4 augusti, pontif. 1, extat translatio indulgentiae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvIII augusti moccyi, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 28 augusti 1706, pontif. anno vi.

#### XCIII.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de servandâ constitutione Innocentii XI pro divisione provinciae Poloniae B. Mariae Montis Carmeli 1.

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Nuper, pro parte dilectorum filio-Refertur bu-iusmodi divisio rum prioris provincialis, definitorum acin provinciam superiorum provinciae Russiae S. Io-Russiae, aque sephi Ordinis fratrum Beatae Mariae de tio ab Innocen-Monte Carmelo in regno Poloniae, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae exposito, quod, cum provincia Poloniae, quae omnes conventus dicti Ordinis in illis partibus existentes comprehendebat, propter eius amplitudinem ab uno priore provinciali quotannis, quinimo singulis trienniis, commode, et eâ qua par erat curâ, visitari non valuisset, in capitulo generali eiusdem Ordinis tunc celebrato, hac aliisque rationibus mature perpensis, decretum fuerat, eamdem provinciam Poloniae in duas dividendam, unde bonae memoriae Paulutius S. R. E. presbyter cardinalis de Alteriis nuncupatus, dum vixit, Ordinis praedicti apud sanctam Sedem Apostolicam protector, in vim facultatis ei super hoc per rescri-

1 Laudata constit. edit. fuit MDCLXXXVII, die 27 iunii; et in Benedicti XIII const. ed. MDCCXXV. die 21 iulii, pontif. I, consirmatur decretum pro pace in provincià Poloniae.

ptum felicis recordationis Innocentii Papae XI praedecessoris nostri attributae, per suum decretum die vii iunii MDCLXXXVII editum, divisionem provinciae praedictae in duas a se invicem distinctas provincias fecerat, assignatis utrique earum suis respective conventibus, et cum diversis ordinationibus earumdem provinciarum statui et utilitati ac felici progressui congruentibus; quod quidem decretum dictus Innocentius praedecessor per quasdam suas desuper in simili formâ Brevis die xxvII eorumdem mensis et anni expeditas litteras, toto illius tenore in serto, confirmaverat: et in eâdem expositione subiuncto, quod in novissimo capitulo generali Ordinis huiusmodi in almà Urbe nostrà celebrato tunc existentes priores provinciales provinciarum Poloniae et Russiae sine consensu earumdem provinciarum pro illarum reunione institerant; ipsi vero exponentes renunciationi huiusmodi sese opposuerunt, et proinde dictas Innocentii praedecessoris litteras praefati decreti Palutii cardinalis et protectoris confirmatorias etiam confirmari plurimum cupiebant: emanavit a praefatâ Congregatione cardinalium decretum tenoris qui sequitur, videlicet:

Decretum su-

Sacra Congregatio eminentissimorum et per hoc S. Cou- reverendissimorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, audito patre procuratore generali Ordinis, referente eminentissimo Flisco, censuit et decrevit servandum esse enunciatum Breve, et imponendum perpetuum silentium, prout praesentis decreti vigore servari mandat. Romae, x septembris MDCCVI. — G. cardinalis CARPINEUS. - Ferdinandus archiepiscopus Nicensis, secretarius.

Confirmatio relati decretia

§ 2. Cum autem, sicut dicti exponentes nobis subinde exponi fecerunt, ipsi decretum huiusmodi, quo sirmius subsi-

stat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent: nos, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causă latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, approbamus et confirmamamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus: salva tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos. etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus Contrariorum derogatio. et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, provinciarum et Ordinis huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum

quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 1x octobris moccyi, pontificatus nostri anno yr. Dat. die 9 octobris 1706, pontif. anno vi.

#### XCIV.

Indicitur iubilaeum universale pro pace inter principes christianos

## Clemens Papa XI,

Universis christifidelibus praesentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

Exordium continuatis publicae calaacerbum bellum principes.

Ex eminenti Principis Apostolorum christianae rei- Sede, in qua per ineffabilem divinae suae ob bonitatis abundantiam, meritis licet iminterchristianos paribus, collocare nos voluit Altissimus, terrarum orbem universum, nostras videlicet curas, sollicite circumspicientibus nobis miserior in dies semperque luctuosior se offert christianae reipublicae facies. Cum gravissimo siquidem ac vere lacrymabili totius pene Europae incendio christiani principes inter se decertantes (quae olim extrema minatus est Deus inimicis nostris, atque iis, qui insurgunt adversus nos) diuturno nimium et sane acerbissimo bello se invicem depascuntur, ac proprio sanguine, quasi musto, inebriantur: ubique mors,

> 1 Simile iubilaeum indictum fuit ab Innocentio XII constit. edit. MDCXCV, die 3 decembris, pontif. v; et in huius Pontificis constit. edit. MDCCxv, die 31 maii, pontif. xv, indicitur iubilaeum contra Turcas.

ubique luctus, ubique desolatio, undique percutimur, undique amaritudinibus replemur. Visitavit profecto nos Dominus in gladio suo duro et grandi et forti, sicut impetus aquarum multarum inundantium et emissarum super terram spatiosam. Ascendit fumus in irâ eius, et ignis a facie eius exarsit; commota est, et contremuit terra, fundamenta montium conturbata sunt et commota sunt, quoniam iratus est eis. Sed numquid in aeternum proiiciet Deus? aut non apponet, ut complacitior sit adhuc? Absit, non enim obliviscitur misereri Dominus. nec continet in irâ misericordias suas; sed qui multus est ad ignoscendum, ac propitiatur invocantibus eum in veritate, effundet in nos divitias misericordiae suae, si iniquitates nostras, quibus eum 1 offendimus nimis, humili confessione agnoscamus, dignosque poenitentiae fructus faciamus. Adeamus itaque cum fiducià ad thronum gratiae, ac (ne exprobrari nobis audiamus propheticum illud: Quaesivi de eis virum qui interponeret sepem et staret oppositus contra me pro terra, ne dissiparem eam, et non inveni; et effudi super eos indignationem meam) obsecrationibus, ieiuniis, eleemosynis, aliisque piis operibus divinam iram, acceptabili hoc dominici Adventus tempore, placare studeamus, Regique pacifico, qui proxime venturus est, ut pacem annuntiet hominibus bonae voluntatis, in novitate vitae ambulantes humiliter occurramus. Suppliciter ab eo petamus ut flagella, quibus nos corripit ad'emendationem, clementer a nobis avertat, et qui castigat nos propter scelera nostra, ipse salvet nos propter misericordiam suam. Potissimum vero eum deprecemur, quatenus septimo, quem nunc divinà favente clementià inimus nostri pontificatus anno faciat remissio-

1 Edit. Main. legit cum pro eum (R. T.).

nem, ut vere sit sabbatum terrae requietionis Domini, sublatisque dissidiis, sedeat christianus populus in pulchritudine pacis, et in tabernaculis siduciae, et in requie opulentà. Haec autem ut ferventiori spiritus ardore maiorique fructu peragantur, ex prisco Romanae Ecclesiae omnium matris et magistrae more caelestium munerum thesauros, quorum dispensationem fidei nostrae commisit divina dignatio, aperire et larga manu erogare decrevimus.

Indictio iubi-

§ 1. Itaque de omnipotentis Dei misericordià ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, ex illà ligandi atque solvendi potestate, quam nobis Dominus, licet indignis, contulit, universis et singulis utriusque sexus christifidelibus in almâ Urbe nostrâ degentibus, qui solemni processioni, quam ferià quintà proximae hebdomadae, quae erit secunda Adventus, a capella publica palatii nostri apostolici in Vaticano ad basilicam Principis Apostolorum una cum venerabilibus fratribus nostris sanctae Romanae Ecelesiae cardinalibus, necnon patriarchis, archiepiscopis et epicopis, quos in Romanâ Curià adesse contigerit, ac christianorum regum et principum oratoribus apud nos existentibus, praelatis quoque et officialibus eiusdem Curiae, universoque clero et populo, benedicente Domino, agemus, devote interfuerint, vel S. Ioannis in Laterano, eiusdem Principis Apostolorum et S. Mariae Maioris ecclesias, seu basilicas, vel earum aliquam, etc. (Reliqua ut alibi).

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die 11 decembris MDCCVI, pontificatus nostri anno VII.

Dat. die 2 decembris 1706, pontif. anno vII.

XCV.

Declaratur nullum edictum archiepiscopi Goanensis contra iurisdictionem commissarii et visitatoris apostolici in Sinarum et aliis Indiarum Orientalium regnis 1.

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Cum nos alias, pro commisso nobis Carolus padivinitus apostolicae servitutis munere cheneis electus etiam ad remotissimam ab hac Sancta rius, cuius con-Sede regiones pastorales vigilantiae no-nonnullos relistrae curam extendentes, per quasdam galae, nullac nostras in simili formâ Brevis litteras re praedicto edicto ah Auguvenerabilem fratrem Carolum Thomam, stino archieptpatriarcham Antiochenum, nostrum et si. Apostolicae Sedis commissarium et visitatorem in Sinarum et aliis Indiarum Orientalium regnis, cum potestate etiam nostri et eiusdem Sedis de latere legati ac diversis et amplissimis facultatibus constituerimus et deputaverimus, et aliàs, prout in praedictis nostris die Iv iulii MDCCH expeditis litteris, quarum tenorem praesentibus pro expresso ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus uberius continetur: et, sicut nuper non sine gravi animi nostri dolore accepimus (postquam idem Carolus Thomas, patriarcha, commissarius et visitator, in dioecesi Melioporensi, debită, ut par erat, reverentià a venerabili pariter fratre Gaspare Alphonso, episcopo Meliaporensi, recognitus et exceptus fuerat, ac iustis et rationabilibus causis adductus censuras quasdam ecclesiasticas in eâdem dioecesi contra nonnullos regulares promulgaverat), edictum quoddam, sub no-

1 Declarata fuerunt nulla acta a generali inquisitore aliisque contra episcopum Carthaginensem const. edit. MDCCVI, die 19 ianuarii, pontif. vi; et const. edit. MDCCXI, die 15 martii, pontif. xI, declarantur nulla acta ab episcopo Macaonensi adversus commissarium Sinarum.

declaratae fue-

mine venerabilis etiam fratris Augustini ab Annunciatione die xxII decembris MDCCIV editum prodierit, et subinde in quibusdam oppidorum seu locorum Madraspatani et Pudiaherii ecclesiis, et forsan alibi, publicatum fuerit, quo, sub variis, frivolis ac prorsus insubsistentibus praetextibus, censurae praedictae, ab eodem Carolo Thoma patriarcha commissario et visitatore, sicut praemittitur, promulgatae, inaudito ausu, nullae declarantur, ipsique regulares ad sacramentorum ecclesiasticorum administrationem admittuntur, necnon omnibus et singulis tam ecclesiasticis quam laicis mandatur, ne ipsi Carolo Thomae patriarchae commissario et visitatori obediant, aut dictas censuras revereantur, ac insuper eidem Carolo Thomae patriarchae commissario et visitatori, inverso sane poenarum per canonicas sanctiones irrogatarum usu, sub excommunicationis poenà inhibetur, quominus iurisdictionem suam libere exerceat, aliaque temere praecipiuntur atque ordinantur, in gravissimum apostolicae auctoritatis, qua idem Carolus Thomas patriarcha commissarius et visitator nostro et dictae Sedis nomine in illis partibus fungitur, contemptum, praeiudicium et detrimentum, et aliàs, prout in praesato edicto, quod, non approbandi, sed penitus et omnino reprobandi animo, praesentibus itidem pro plene et sufficienter expresso et de verbo ad verbum inserto haberi volumus, uberius dicitur contineri:

Declaratio nullitatis edicti praefati.

§ 2. Hinc est quod nos, ex debito sacrosancti apostolatus officii, quod humilitati nostrae, meritis licet et viribus longe impari, commisit divina dignatio, eiusdem Caroli Thomae patriarchae, commissarii et visitatoris, seu potius nostram et dictae Sedis dignitatem, auctoritatem et iurisdictionem a temerariis et perniciosis huiusmodi conatibus illaesas sar-

tasque et tectas tueri et conservare cupientes, ac omnium, quae praedicti edicti seu in eo contentorum occasione quovis modo acta et gesta sunt, seriem, causas et circumstantias, etiam aggravantes, aliave quaecumque, etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pariter pro plene et sufficienter expressis et exacte specificatis habentes, de nonnullorum ex venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus Congregationis propagandae fidei negotiis praepositae super rebus Indiarum Orientalium a nobis specialiter deputatorum consilio, ac etiam motu proprio, et ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, praenarratum edictum et quaecumque in eo contenta, cum omnibus et singulis inde secutis, et forsan quandocumque secuturis, penitus et omnino nulla, inania, invalida, irrita, temeraria, attentata et de facto praesumpta, nulliusque omnino roboris et momenti esse et perpetuo fore, tenore praesentium declaramus; et nihilominus ad maiorem cautelam, et quatenus opus sit, illa omnia et singula, motu, scientià, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, harum serie itidem perpetuo revocamus, cassamus, irritamus, annullamus et abolemus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus, et pro revocatis, cassatis, irritis, nullis, invalidis et abolitis, viribusque et effectu penitus et omnino vacuis semper haberi debere. decernimus et pariter declaramus.

§ 3. Decernentes etiam, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod praedictus Augustinus archiepiscopus et alii quicumque in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis,

Glausulae.

praceminentiae et dignitatis existant, seu aliàs specificà et individuà mentione ct expressione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, causaeque, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et iustificatae non fuerint, aut ex alià qualibet etiam quantumvis iuridicà et privilegiatà causà, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, aut intentionis nostrae, vel interesse habentium consensus, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali aut incogitato et inexcogitabili individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac eiusdem S.R.E. cardinales, etiam de latere legatos et Sedis praedictae nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate.

iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac, Derogatio conquatenus opus sit, nostrà et Cancellariae apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, aliisque apostolicis, ac in universalibus, provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon metropolitanae ecclesiae Goanensis, et aliis quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, ac usibus et stylis, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibusvis personis, etiam quacumque ecclesiasticà vel mundanâ dignitate fulgentibus, et quomodolibet qualificatis, ac ecclesiis et locis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam consistorialiter, concessis, ac pluries et quantiscumque vicibus confirmatis, approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso et formå in illis tradità observatà exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore per-

mansuris, ad praemissorum effectum,

hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die ..... i ianuarii MDCCVII, pontificatus nostri anno vii. Dat. die 1 ianuarii 1707, pontif. anno vII.

### XCVI.

Gonfirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de formâ eligendi generalem infra triennium in Congregatione monachorum Montis Oliveti 2

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Variae mutasuper formà praedictae eleetionis.

§ 1. Aliàs pro parte dilecti filii abbatis tiones factae forma Roselli procuratoris generalis Congregationis monachorum Montis Oliveti Ordinis S. Benedicti, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae exposito, quod iamdudum in dictà Congregatione Montis Oliveti, ad evitandas expensas quae in celebratione capituli generalis Congregationis huiusmodi fieri solebant dum infra triennium abbatis

1 Deest numerus, at ad marg. notat. 1 (R.T.).

2 De electione abbatum titularium extat Clementis X const. edit. MDCLXXI, die 27 februarii, pontif. 1; et eius derogatio in huius Pontificis const. edit. MDCCXIII, die 12 aprilis, pontif. xIII.

generalis Congregationis praefatae officium vacare contingebat, certus numerus vocalium, qui electioni huiusmodi interesse debebat, praefixus, nunquam tamen ab eâdem Congregatione cardinalium confirmatus fuerat, quemadmodum pro derogatione novissimae constitutionis eâ super re emanatae, § Si autem infra triennium ob mortem, etc., expresse requirebatur, imo ab ultimo capitulo generali dictae Congregationis Montis Oliveti, re melius discussà et consideratâ, eiusdem electionis modus prorsus abolitus remanserat, et pro illius libertate magis conveniens existimatum fuerat ut capitulum generale praedictum in hunc modum convocaretur, videlicet:

1. Quod, praeviâ vicarii generalis intimamatione facienda, capitulum generale huiusmodi semper in monasterio Montis Oliveti Maioris convocari, ibique electio novi abbatis generalis intra terminum trium mensium fieri debeat;

II. Ut in supradicto capitulo generali vicarius generalis, visitatores, procurator generalis actu existentes, abbates, exgenerales, vicarius exgeneralis et visitatores antecedentis definitorii, et unus monachus in discretum a familià eiusdem Montis Oliveti Maioris formâ hactenus usitatâ eligendus, votum sive suffragium ferant; unde, exceptis abbatibus exprovincialibus, sexdecim in totum erunt vocales;

III. Quod, cum una provincia uno ex duobus visitatoribus destituta remaneat, abbas antiquior in eâdem provinciâ, deficientibus vero praedictis duobus visitatoribus, duo abbates antiquiores in eorum locum respective succedant;

IV. Quod scrutatores, qui in hoc capitulo schedulas electionis abbatis generalis colligere, signare et legere debeant, sint tres, qui ex numero novissimi definitorii sorte extrahantur;

v. Quod pro expensis praedicti capituli quaelibet provincia memorato monasterio Montis Oliveti Maioris viginti scuta monetae romanae solvere teneatur, necnon, tam pro expensis itineris, quam pro pecuniâ supradicto monasterio subministranda, fiat repartitio pro ratâ super monasteriis eiusdem provinciae:

Decretum S. Congregatio-

Emanavit ab eâdem Congregatione cardinalium decretum tenoris qui sequitur, videlicet:

Sacra Congregatio eminentissimorum et reverendissimorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, attentà relatione eminentissimi cardinalis Spinulae praedictae Congregationis Olivetanae apud Sanctam Sedem protectoris, referente eminentissimo Gabriellio, petitam confirmationem oratori benigne concedendam censuit, prout praesentis decreti vigore concedit; constitutionibus apostolicis et ordinibus, ceterisque contrariis non obstantibus. Romae xxvii novembris moccy. — G. card. Carpineus. - I. N. GRIMALDUS secretarius.

Confirmatio relati decreti.

§ 2. Cum autem, sicut dictus abbas Iustinus procurator generalis nobis subinde exponi fecit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desideret: nos, specialem ipsi abbati Iustino procuratori generali gratiam facere volentes. eumque a quibusvis excommunicationis. suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolica, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus: salvå tamen semper in praemissis auctoritate praedictae Congregationis cardinalium.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtine**re,** ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, plenissime sufragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac Contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, Congregationis Montis Oliveti et monasteriorum huiusmodi, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum esfectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse de-

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxvIII ianuarii MDCCVII, pontificatus nostri anno vii.

rogamus; ceterisque contrariis quibus-

cumque.

Dat. die 28 februarii 1707, pontif, anno vii.

#### XCVII.

Confirmatur decretum Congregationis particulvris, quo declaratur non esse locum petitae divisioni Congregatio.

nis presbyterorum Missionis, et servandas esse constitutiones 1.

### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Causa expo-

§ 1. Nuper a Congregatione nonnullorum ex venerabilibus fratribus nostris S.R.E. cardinalibus a nobis specialiter deputatâ emanavit in causà Romanâ seu Galliarum praetensae divisionis inter dilectos filios modernum superiorem generalem Congregationis Missionis, ex una, et presbyteros saeculares Italiae eiusdem Congregationis Missionis, ex alterà partibus, vertente, decretum tenoris qui sequitur, videlicet:

Decretum S. Congregatioassistenti Ita-

In causa Romana seu Galliarum praetennis quod favet sae divisionis inter dominum superiorem generalem Congregationis Missionis, ex unâ, et dominos Missionarios Italiae, partibus ex alterâ, sacra Congregatio eminentissimorum et reverendissimorum dominorum S. R. E. cardinalium Carpinei, Marescotti, Panciatici, Spadae et Casoni per SS. D. N. specialiter deputata, partibus ipsis informantibus, reque mature discussa, censuit ac declaravit, non esse locum divisioni, et servandas constitutiones et ad mentem, quae quidem est quod superior generalis utatur consilio et operà assistentis Italiae in omnibus negotiis Congregationis, quemadmodum utitur consilio et operà aliorum assistentium, quodque illum admittat et retineat una cum aliis in domo suae residentiae, et ceteros subditos amanter et charitative tractet. Romae iv octobris moccvi. - G. cardinalis Carpineus - F. archiepiscopus Nicaenus secretarius.

Confirmatio relati decreli.

§ 2. Cum autem, sicut dictus superior generalis nobis subinde exponi fecit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius

1 Const. ed. MDCCIII, die 9 iulii, pontif. III, concessum fuit quoddam ius primo assistenti; et const. ed. MDCCIV, die 9 septembris, pontificatus IV, declaratae fuere constitutiones; et in Benedicti XIII const. ed. MDCCXVII, die 15 iulii, pontif. IV, agitur de electione assistentis.

subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desideret: nos, specialem ipsi superiori generali gratiam facere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, dictae Congregationis Missionis, etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet

concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die maprilis, MDCCVII, pontificatus nostri anno vii.

Dat. die 2 aprilis 1707, pontif. anno VII.

### XCVIII.

Conceditur presbyteris Congregationis Piorum Operariorum facultas celebrandi missam unâ ante auroram et post meridiem horâ 1

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Exerdium.

Sollicitudo pastoralis officii, quo Ecclesiae Catholicae regimini divinà dispositione praesidemus, nos admonet ut sacris eiusdem Ecclesiae ministris pro gregis dominici salute laudabiliter laborantibus ea libenter concedamus, per quae eorum ministerium ad animarum salutem et spiritualem fidelium consolationem uberiori cum fructu, bendicente Domino, valeant 'adimplere.

Concessio praedictae fateris supplicantibus facta.

- § 1. Volentes itaque dilectis filiis prescultatis prosby. byteris saecularibus Congregationis Piorum Operariorum nuncupatorum gratiam facere specialem, et eorum singulares personas a quibus vis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomo-
  - 1 Const. ed. MDCCX, die 9 ianuarii, pontif. x, conceditur approbatis confessariis iter agentibus facultas excipiendi confessiones absque facultate Ordinarii loci.

dolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, eisdem modernis et pro tempore existentibus presbyteris Congregationis praedictae ubique existentibus, ut ipsi, perpetuis futuris temporibus, tam in eorum quam in aliis ecclesiis civitatum, terrarum et locorum quibus iuxta laudabile eorum institutum sacras missiones de Ordinariorum respective locorum licentia exercebunt, per horae spatium ante auroram et post meridiem missas celebrare libere et licite possint et valeant, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, concedimus et indulgemus.

§ 2. Non obstantibus praemissis, ac Derogati contrariorum, constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ceterisque contrariis quibuscumque.

- § 3. Volumus autem ut presbyteri praedicti huiusmodi indulto celebrandi ctà facoltate. ante diem parce utantur; quia, cum in altaris ministerio immoletur dominus noster Iesus Christus Dei filius, qui candor est lucis aeternae, congruit hoc non in noctis tenebris fieri, sed in luce:
- § 4. Utque ipsarum praesentium litte- Transumptorarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitac vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die x maii MDCCVII, pontificatus nostri anno vii.

Dat. die 10 maii 1707, pontif. anno vii.

#### XCIX.

Declarantur nulla quamplura edicta aliaque gesta in ditione Sabaudiae ducis, libertati, immunitati et iurisdictioni ecclesiasticae praeiudicialia, cum eorumdem damnatione, et decreto de firmitate censurarum doncc S. Sedi satisfactio exhibeatur 1

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Exponitur quae tempore Innocentii ducis diae.

§ 1. Aliàs, cum ad felicis recordationis series plurium attentatorum Innocentii [PP. XII praedecessoris nostri xii aures pervenisset, plura per ministros in praeludicium libertalis eccle dilecti filii nobilis viri Victorii Amedei, siasticae gesseront ministri Sabaudiae ducis et Pedemontii principis, eiusque magistratus laicos, videlicet delegatos super conservatione ac reunione regestri et tarificatione contractuum nuncupatos, necnon senatus Niciensem et Taurinensem, gesta fuisse et attentata Sedis Apostolicae auctoritati et ecclesiasticae iurisdictioni, libertati atque immunitati nedum contraria, sed illarum laesiva, ac prorsus destructiva, necnon generalibus conciliis et sacris canonibus ac Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum constitutionibus Interalia, edi-penitus adversantia; inter alia vero

cium de regio promovendis.

Placet requiren- eidem Innocentio praedecessori innoassumendis vel tuisset, quod prius, nempe die xvIII septembris mocxcvii, praefati delegati super conservatione et reunione regestri et tarificatione contractuum edictum typis mandatum publicaverant, in quo inter cetera, § 6, continebatur praeceptum syndicis, consiliariis, secretariis, ac aliis regimini et gubernio civitatum terrarum et locorum ditionis eiusdem Victorii Amedei ducis pro tempore prae-

> 1 Vide Innocentii XI const. ed. MDCLXXXVI, die 26 februarii, pontif. x, de nullitate alienationis Status Messerani et in huius Pontificis const. ed. MDCCX, die 27 octobris, pontif. x, contra quoddam edictum ducis eiusdem.

positis iniunctum, sub certis inibi expressis poenis, ne aliquod beneplacitum, vulgo Placet, de cetero amplius concederent ad hoc ut quisquam clericalem statum assumeret, vel iam minoribus ordinibus initiatus ad sacros ordines promoveri posset, minusque super quantitate patrimoniorum sacrorum convenirent, nisi prius officialem, patrimonialem generalem nuncupatum, certiorem facerent de instantiis, quas sibi, et a quibus, pro dicto beneplacito, seu Placet, obtinendo fieri contigeret, transmissà eidem informatione tam qualitatum et capacitatis personarum, quam numeri parochialium ecclesiarum in civitatibus, terris et locis praedictis existentium, atque ecclesiasticorum celebrantium, et ad sacros ordines promotorum nondum celebrantium, aliorumque clericorum, qui in illis reperirentur, necnon numeri fratrum et sororum et quantitatis bonorum instantium, prout etiam an parentes haberent, et an bona per illos possessa obnoxia essent alicui hypothecae ad favorem communitatum, seu universitatum, civitatum, terrarum et locorum huiusmodi, ad hoc ut dictus patrimonialis opportunam relationem ipsis delegatis facere valeret, et ab ipsis decerneretur, quid expedire conveniret circa eiusdem beneplaciti, seu Placet, concessionem ac patrimoniorum constitutionem, iuxta ecclesiae indigentiam et Concilii Tridentini dispositionem: idem Innocentius praedecessor venerabili fratri archiepiscopo Taurinensi mandavit ut congruam moderationem seu declarationem praefati edicti in partibus ecclesiasticae libertati et iurisdictioni praeiudicialibus obtinere satageret. Quod sane spatio vigintiseptem mensium frustra fuit ab ipso omni studio tentatum, donec tandem die xvII mensis decem-

1 Male edit. Main. legit qui pro quid (R. T.)

bris mocxcix renovata fuit eiusdem edicti publicatio, addità declaratione, quod in edicto prius publicato fuerant demandatae praefatae diligentiae, ad hoc ut patrimonialis generalis, supplendo negligentiam officialium communitatum et universitatum, posset securius earum statum superioribus ecclesiasticis repraesentare, ut, pro eorum prudentiâ atque iustitiâ, praeiudicio, quod illis ex nimis aucto ecclesiasticorum numero resultasset, remedium afferre possent<sup>1</sup>, ipsum coërcendo ad limites necessitatis atque utilitatis ecclesiarum, necnon patrimoniorum excessum ad formam Concilii Tridentini supradicti reducendo. Qua tamen declaratione insufficienti compertà, postquam, pro eà obtinendà quae sufficiens fuisset, inutiliter trium mensium spatio renovatae fuerant instantiae, fuit tandem per archiepiscopum praedictum die xx martii MDCC publicatum edictum, quo nulla declarata fuerunt ea quae per delegatos praefatos prius edita et promulgata fuerant, in iis partibus quas idem archiepiscopus ecclesiasticae libertati et iurisdictioni adversari et eisdem laesionem inferre posse arbitratus fuit.

Aliud pro sub. rum exempto-

Cumque pariter ad eiusdem Innocentretions oneri del tasso buno- tii praedecessoris notitiam devenisset, quod die xII iulii MDCXCIX in civitate Ipporegiensi fuerat auctoritate laicali publicatum edictum, quo ministris publicis praecipiebatur, ut cum omni celeritate ac diligentià recognoscerent omnes personas ecclesiasticas, universitates, corpora atque collegia non concurrentia solutioni annui oneris tasso nuncupati pro bonis in catastro descriptis et ab ipsis possessis, ac similiter pias confraternitates eadem bona detinentes, pro quibus nedum a praedicti, sed etiam aliorum onerum so-

1 Edit. Main. legit posset (R. T.),

lutione eximebantur, eiusmodi vero recognitionem et informationem transmitterent delegatis generalibus super reunione ac conservatione regestri, procedendo interim ad sequestrum super fructibus bonorum in catastro descriptorum, absque ullà personarum exceptione, cum aliis etiam dispositionibus quibus laesa remanere poterat eccleciastica libertas et iurisdictio; ac praeterea significatum fuisset edicti prae fati publicationem in aliis etiam Pedemontanae ditionis civitatibus factam fuisse; adeoque pro veriori rei habenda informatione scriptum fuisset omnibus illius regionis episcopis ut super hoc referrent, et interim defensioni atque conservationi ecclesiasticae libertatis incumberent: habitâ ex ipsorum responsis notitià nedum dictae publicationis nonnullis in locis sequutae, sed quod varii gravesque alii abusus in praeiuiudicium ecclesiasticae immunitatis atque iurisdictionis alicubi irrepserant, ultra particularia remedia iuxta casuum exigentiam praescripta, generaliter a Congregatione tunc existentium S.R.E. cardinalium immunitati ecclesiasticae et controversiis iurisdictionalibus praeposità demandata fuit praefatis episcopis publicatio contrarii edicti, qua Ecclesiae iura sarta et tecta servarentur, et novis, quae in dies excrescere poterant, praeiudiciis obviaretur: quod sane per non- Episcoporum nullos Pedemontanae ditionis episcopos, matio impediprout in mandatis habuerant, peractum fuit. Verum eiusmodi contrariorum edictorum publicationem, scilicet tam illam ab archiepiscopo Taurinensi factam contra edictum sicut praemittitur emanatum a delegatis super conservatione et reunione regestri die xviii septembris MDCXCVII et renovatum die xvII decembris MDCXCIX, quam aliam expresse demandatam a memoratà Congregatione

cardinalium et editam a tunc existente episcopo Ipporegiensi ac a nonnullis aliis episcopis contra aliud edictum, ut praefertur, publicatum in dictà civitate Ipporegiensi die xII mensis iulii mpcxcIX, aegre ferentes delegati super conservatione ac reunione regestri, ad instantiam patrimonialis generalis die xii maii anno mocc novum ediderunt edictum, sive, ut aiunt, rescriptum, typis mandatum et publice affixum, in quo declararunt, esse non potuisse mentem eiusdem archiepiscopi edicta prius ab ipsis promulgata irritare, et, quatenus voluisset, id praestare non potuisse; nullum propterea, invalidum, ac irritum ipsius archiepiscopi edictum declarando, ac insuper praecipiendo in omnibus et per omnia suorum edictorum observantiam, non obstante illorum irritatione facta per dictum archiepiscopum, illum monendo ne illorum executionem in posterum turbaret, sub poenâ reductionis suorum bonorum temporalium; eodemque modo irritum declararunt aliud edictum per aliquos ex episcopis, sicut praemittitur, promulgatum, similiter declarando mentem eorumdem esse non potuisse contrario edicto ipsorum iurisdictiones turbare, et, quatenus voluissent, non potuisse id peragere, neque exactionem onerum certorum ac solvi consuctorum a possidentibus bona in catastro descripta atque edictorum super hoc editorum executionem impedire; ac propterea, attentà notorietate antiquae possessionis eadem onera exigendi, in eâ conservandum esse ducale patrimonium, cum inhibitionibus opportunis, praecipiendo insuper eorumdem laicalium edictorum omnimodam observantiam, sub poenis, quoad laicos, etiam corporalibus, et monendo episcopos ut abstinerent ab ulteriori perturbatione in concernentibus tam executionem edi-

ctorum quam onerum exactionem, sub poenâ reductionis eorum bonorum temporalium. Non tulit profecto idem Innocentius praedecessor inultam remanere tam gravem ecclesiasticae libertatis, atque iurisdictionis laesionem, sed, approbando decretum a praefatà Congregatione cardinalium hac in re editum die viii iunii dicti anni mocc, eiusdem executionem archiepiscopo Taurinensi aliisque episcopis iniunxit. Tenor autem decreti est ut sequitur:

Archiepiscopo Taurinensi, qui procedat, Decretum saprout de iure, tam contra delegatos quam tionis Immunipatrimonialem et fornerium, pro publicatione tatis NDCC, die junii, ediedicti emanati sub die xII maii, necnon tum. contra omnes qui executionem eidem decreto praestiterint. Communicetur episcopis ordo datus archiepiscopo, et iniungatur eisdem, ut, in casu publicationis praefati edicti in eorum dioecesibus, procedant, prout de iure, contra affixores et publicatores, et, quatenus de eisdem non possint¹ constare, procedant in genere, declarando incursos in censuras omnes qui tale edictum promulgaverint, vel eidem dederint 2 executionem, et deinde procedant, prout de iure, contra omnes qui praefato edicto in eorum dioecesibus dederint executionem.

Cumque dictus archiepiscopus, in exe- Monitorium arcutionem mandati sibi iniuncti, affigi chiepiscopi pro iussisset monitorium contra ipsos de-cursus censuralegatos et patrimonialem generalem a-defixio. liosque inibi expressos et comprehensos, iisdem assignando terminum quindecim dierum ad comparendum et dicendum causam quare declarari non deberent incursi in censuras et poenas a sacris canonibus et apostolicis constitutionibus comminatas propter publicationem praefati edicti editi die x11 maii eiusdem anni, nedum per curiae laicalis satellitum praefectum, vulgo baroncellum, monitorium praefatum cum notorio con-

- 1 Edit. Main. legit possint (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit dederit (R. T.).

temptu defixum fuit, sed non expectato lapsu termini in eo assignati, per eosdem delegatos, ad instantiam ipsius patrimonialis, die III augusti dicti anni MDCC' editum et successive die v eiusdem mensis publicatum fuit novum edictum, in quo, praevià declaratione assertae notoriae nullitatis et iniustitiae monitorii supradicti, eumdem archiepiscopum, cum manifesto auctoritatis excessu, monere ausi sunt ut illud revocaret intra terminum duorum mensium, ac ab omni ulteriori processu abstineret, sub poenà reductionis suorum bonorum temporalium, aliisque (ut erronee assertum inibi fuit) de iure atque usu permissis; inhibendo insuper omnibus in monitorio comprehensis, ne coram quocumque iudice ecclesiastico in dictà causà comparerent, sub poenà mortis naturalis. Ac sub eâdem datâ emanavit atque typis mandatum et publice affixum fuit simile edictum senatûs Taurinensis ad instantiam procuratoris generalis, declarans, nullatenus per edicta dictorum delegatorum fuisse laesam libertatem ac iurisdictionem ecclesiasticam, quinimo evidenter laicalem per archiepiscopi et aliorum episcoporum edicta fuisse violatam; ac propterea confirmans omnia per eosdem delegatos, uti ad naturalem et legitimam (quod non minus perperam praetensum fuit) defensionem gesta, monendo ipsum archiepiscopum ut pariter intra terminum duorum mensium revocaret et a regestris suae curiae aboleret et expungeret praefatum monitorium, uti nullum atque iniustum, omnesque actus illud concernentes, ac insuper nullam in eo comprehensis molestiam inferret, nec ulterius turbaret iurisdictionem laicalem, sub eâdem poenà reductionis suorum bonorum temporalium, et re-1 Male edit. Main. habet 1709 (R. T.).

spective, quoad laicos in monitorio comprehensos qui coram tribunali ecclesiastico comparuissent, mortis naturalis.

§ 2. Grave etiam accidit eidem In- Abusus pote. nocentio praedecessori non minus eccle-commissus a sc. siasticae libertati quam suae et Sedis et quae inde se. Apostolicae iurisdictioni inflictum vul-troversiae. nus per senatum Niciensem, assumendo scilicet cognitionem causae ad instantiam Caietani Albanelli provisi de ecclesià parochiali loci Rocasteronis Glandevensis dioecesis in comitatu Niciensi sità, pro impediendà exactione fructuum inexactorum dictae ecclesiae ad Cameram Apostolicam pertinentium, super quibus ab eodem senatu decretum fuit sequestrum cum eorum successivâ relaxatione ad favorem ipsius Caietani; ac ulterius, turbando iurisdictionem Nunciaturae Apostolicae, ad quam, iuxta facultates eidem a Sede praedictà tributas, eiusmodi cognitio privative spectabat, sicuti etiam ratione praeventionis, intolerabili siquidem ausu, idem senatus temere mittens manus in messem alienam, sub praetextu assertae notoriae nullitatis sententiae excommunicationis latae contra praefatum Caietanum in tribunali eiusdem Nunciaturae ob recursum ab ipso factum ad senatum in spretum iurisdictionis ipsius Nunciaturae, praevià admissione appellationis interpositae per procuratorem fiscalem mensae episcopalis Glandevensis ac per procuratorem fiscalem patrimonialem generalem, inhibuit ipsi Caietano ne coram alio iudice, praeter senatum, compareret, sub poenà reductionis bonorum; praecepitque syndicis universitatis dicti loci et cuicumque personae, ne auderent eumdem impedire in libero exercitio parochialis officii, quamvis a tribunali Nunciaturae fuisset, ut praefertur, nominatim excommunicatus, ob l idque ex Ecclesiae praecepto vitandus

et a divinorum nedum administratione, sed etiam participatione suspensus atque submotus. Ac insuper idem senatus contra procuratorem Camerae Apostolicae, licet notorie exemptum, procedere ausus fuit, ipsum citando ad comparendum, cum subsequutà reductione bonorum tam Iosephi Aude, advocati Camerae praedicti, quam canonici cognominati Torrini, tunc subcollectoris apostolici, in odium actuum ab ipsis gestorum, ut proprio muneri satisfacecerent. Dum vero opportunae reparationi per tunc existentem episcopum Niciensem, in executionem decreti memoratae Congregationis cardinalium opera dabatur, nova emersit attentati species. Nova attenta i Nam venerabilis frater archiepiscopus Ebredunensis, tamquam metropolitanus,

ex abrupto, nullâque iudiciaria forma servată, sibique omnino incompetentem auctoritatem cognoscendi de iuribus Sanctae Sedis et de gestis per illius nuncium, absque dubio superiorem suum, assumendo, et, quod magis intolerabile est, sese supra ipsum extollendo, ad petitionem praesati Caietani, licet ante reiectam, et ad quos de iure a tunc existente episcopo Glandevensi suo Ordinario, apud quem ille prius insteterat, remissam, temere declaravit nunquam in dioecesi Glandevensi spoliorum ius usu fuisse receptum, eidem Caietano aliisque omnibus ecclesiasticis suae metropolitanae iurisdictioni subjectis propterea inhibendo ne dictum ius spoliorum directe vel indirecte unquam recognoscerent, praeterea nullam esse pronunciavit sententiam excommunicationis contra dictum Caietanum latam a tribunali Nunciaturae, absolutionem eidem ad cautelam tribuendo, licitumque in dictà provincià recursum ad senatum in materià spoliorum uti semper usitatum asseruit. Cuius sane ordinatio-

nis, tanquam notorià nullitate ob defectum iurisdictionis in materià de qua agebatur infectae, nec minus ecclesiasticae immunitati adversantis, quam iurium huius Sanctae Sedis manifeste laesivae, demandata fuit cassatio, revocatio et annullatio tunc existentibus tam nuncio Taurinensi quam prolegato Avenionensi, prout ambo illam cum ommnibus inde secutis cassarunt, revocarunt et annullarunt. Sed, cum dictus prolegatus affigi iussisset valvis ecclesiae dicti loci Rocasteronis declarationem desuper ab eo editam, fuit carceribus mancipatus cursor ad id peragendum transmissus, et in illis plurium mensium spatio detentus, quousque fugă sibi consuluit. Similiter nec potuit praedictus episcopus Niciensis exequi mandata dictae Congregationis cardinalium procedendi, prout de iure, contra senatum, non repertis, ob illius perhorrescentiam, ministris vel officialibus, qui eidem parere voluerint, ut ipse eidem Congregationi rescripsit.

§ 3. Nec minus temerarium extitit Edictum senatus Niciensis, quod ab eodem Niciensi senatu atten-et inde exorti tatum suit occasione praetensionis, quod consicus. subditi ditioni temporali comitatûs Niciensis, Ventimiliensis dioecesis, vigore assertorum privilegiorum, trahi non possent extra temporale dominium eiusdem comitatûs pro cognitione causarum in primà instantià coram episcopo peragendâ. Ad hanc siguidem praetensionem confovendam, immemor idem senatus, quod non licet laicali potestati in concernentia causarum spiritualium cognitionem sese ingerere, ac multo minus iudici ecclesiastico circa propriae iurisdictionis exercitium legem imponere, loco recurrendi, ut alias peractum fuerat, ad Sedem Apostolicam praedictam, ad quam unice eorumdem assertorum privilegiorum declaratio spe-

ctabat, publico edicto die xxvi novembris MDCXCVII edito vetuit omnibus subditis, ne pro ullà causà comparerent in tribunali episcopi Ventimiliensis, sub poenà privationis gratiae principis, eumdemque episcopum monuit ut intra terminum viginti dierum deputaret vicarium in parte suae dioecesis subditae in temporalibus ditioni Niciensi cum facultate decidendi omnes causas tam contentiosas quam gratiosas, sub poenâ reductionis bonorum a mensâ episcopali possessorum, quorum fruitione deinde dictus episcopus ob non factam petitam deputationem fuit per abusum potestatis laicalis violenter privatus: praeterea eodem anno mocxcvii idem senatus Niciensis mandavit tunc existenti vicario foraneo loci Sospelli, ut cognosceret omnes causas, et illas, pro quibus ei defecisset auctoritas, concessis testimonialibus, ad tunc pariter existentem nuncium Taurinensem remitteret. Quocirca dictus episcopus, postquam spatiotrium annorum plures et sane ferventissimas instantias, quamvis inutiliter, fecerat pro reintegratione suae mensae, sui tandem muneris partes esse censuit, parendo eliam mandatis memoratae Congregationis cardinalium, quosdam ministros laicos censuris innodatos declarare; ipse vero senatus Niciensis in eam prorupit audaciam, ut ad Arcam Domini non quidem erigendam substinendamque, quod adhuc severâ ingentique adeo ultione fuisse a Deo punitum in sacris paginis legimus, sed ad illam deturbandam prosternendamque sacrilegas manus extollere non erubuerit, ac, inaudito forsan hactenus ausu, sanctissima Ecclesiae instituta atque praecepta intervertere tentaverit. Cum enim non minus provide quam salubriter Ecclesia iubeat excommunicatos, velut

putrida membra canonicae severitatis mucrone abscissa ne totum corpus inficiant, ab omnibus christifidelibus esse vitandos, ipse senatus publico typisque tradito edicto laicali iurisdictioni subditis, mortis naturalis poenà contravenientibus impositâ, praecepit, ut cum illis commercium haberent; ac, cum pariter Ecclesiae praecepto statutum sit ut censuris irretiti a communione fidelium ac divinorum participatione arceantur, peculiari etiam imposità poenà iis qui illos ad spirituale consortium admitterent, senatus itidem praesatus, quem hac in re obsequendi potius manebat necessitas quam auctoritas imperandi, solemniter edixit, atque omnes ecclesiasticos monuit, ut eosdem excommunicatos ad communionem in divinis reciperent, et sacramentorum participes redderent, cum comminatione gravium poenarum in casu contraventionis. Licet autem edictum huiusmodi, in hac dumtaxat posteriori parte, seu clausulà, ecclesiasticos, ut praesertur, tangente, ex speciali iussu supradicti Victorii Amedei ducis revocatum fuerit, nihilominus, cum in aliis omnibus eius partibus expresse praeservatum adeoque confirmatum fuerit, nova potius per insufficientem ac imperfectam eiusmodi revocationem Ecclesiae laesio illata fuit. quam prior reparata.

§ 4. Haec sane omnia, quae, dum in Longanimitas Summi Pontifihumanis ageret memoratus Innoceutius cis. praedecessor, contigerunt, ac nobis, qui, dum cardinalatus honore fungebamur, congregationibus, in quibus de rebus hisce actum fuit, pluries interfuimus, apprime innotuerant, unâ cum aliis praesentium temporum facile praevisis calamitatibus, mentis nostrae oculis obversata effecerunt, ut nos, ad supremi apostolatus apicem non minus igne et aquâ interdictos, et tamquam inviti quam immerentes vocati, totâ

animi contentione gravissimum hoc onus | subire dectrectaverimus. Verum, quia obsequi tandem debuimus divinae vocis imperio, primas profecto pastoralis sollicitudinis nostrae partes esse duximus lapidem omnem movere, ut ecclesiasticae libertatis violatores ad cor redirent, et recogitantes flagella, quibus divina ultio eiusmodi criminum reos percutere consuevit, debitam Ecclesiae sed novae ex satisfactionem exhiberent. Dum haec alià parte irro-gantur miuriae, tamen omnibus adhibitis apostolicae

longanimitatis et paternae benevolentiae mediis agebamus, non sine maximo animi nostri moerore accepimus, a praefato senatu Niciensi, mala malis accumulando, per suum decretum die xix ianuarii mpccı editum admissam fuisse appellationem, pro parte procuratoris fiscalis generalis ducalis interpositam, a decretis curiae legationis Avenionensis et tribunalis nunciaturae Taurinensis super circumscriptione et cassatione sententiae irregularis ac totaliter incompetentis latae per curiam archiepiscopalem Ebredunensem die vii maii MDCC in causă superius relată dicti Caietani Albanelli; quo sane decreto typis impresso dictus senatus eò temeritatis processit, ut declarationes tam legationis quam nunciaturae praefatarum tamquam nullas et abusivas pronunciare atque damnare non erubuerit. Novis hisce iniuriis lacessiti patienter adhuc sustinuimus. Quinimo, cum, post elapsos quamplures terminos a nobis assignatos ad praestandas necessarias et frustra diu expectatas reparationes, nobis exhibita fuisset instantia, pro parte tunc existentis pro eodem Victorio Amedeo duce apud nos et Sedem praedictam residentis, ut aliquem ex sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus deputaremus, cum quo de his rebus agere posset (quamvis omnia iamdiu in dictà Congregatione cardinalium mature discussa, et nobis quoque plerumque intervenientibus et suffragantibus supra relatae resolutiones captae, et partim etiam executioni demandatae fuissent, eodem Innocentio praedecessore nedum approbante, sed iubente), adhuc tamen, ut vere possemus dicere, quid ultra potui facere, et non feci?, dilecto filio nostro Sperello tituli S. Ioannis ante Portam Latinam eiusdem S. R. E. presbytero cardinali Sperello nuncupato commisimus, ut ea, quae per dictum residentem eiusque desensores deducerentur, audiret, et nobis referret. Verum, post aliquos inter eosdem Sperellum cardinalem et residentem hac in re habitos congressus, contigit ut dictus residens re infectà ab hac Urbe discesserit. Nova interim in dies in praefati tterum nova Victorii Amedei ducis ditionibus Eccle-nera inflicta. siae vulnera infligi acerbiori semper doloris sensu intelleximus. Ortâ scilicet iampridem, nempe anno MDCXCVIII, controversiâ inter mensam et curiam episcopalem Augustanam provinciae Tharantasiensis, ex una, ac canonicos regulares S. Ægidii loci de Verresio, ex alterà partibus, super iure conférendi nonnullas parochiales ecclesias, introductoque iudicio in tribunali Nunciaturae supradictae, utrâque parte consentiente ac iura sua in eodem deducente, secutâ vacatione duarum ex dictis ecclesiis, procurator fiscalis dictae curiae episcopalis Augustanae causam deferre studuit ad Sabaudiae senatum, eidem exponendo, quod, licet episcopus reperiretur in possessione dictas ecclesias conferendi, fuerint tamen eidem per praesatos canonicos regulares illatae molestiae, cum praesentatione citationis. cum inhibitione eiusque executione; et quia per tribunal Nunciaturae dictis canonicis regularibus decreta fuerat ma-

nutentio, dictus promotor fiscalis ad eumdem senatum appellaverat, a quo citationem nedum contra ipsos, sed etiam contra iudicem ecclesiasticum obtinuit; ac tandem, comparere coactis iisdem canonicis regularibus coram dicto senatu, prodiit sententia, per quam revocata fuit praecedens, tamquam (ut male praetensum fuit) nulliter et abusive per tribunal Nunciaturae lata, simulque omnibus ecclesiasticis et aliis prohibitum fuit, sub poenâ nullitatis, ac scutorum mille auri, aliisque, ne ad dictum tribunal causas deferrent: et haec quidem sententia in civitate Augustanâ ad sonum tubae publicata fuit die x maii anni mocci. Gravia profecto fuerunt haec, et mucrone canonicae severitatis resecanda; unde contra ea clamare non cessavimus, ita Domino nos per Prophetam admonente, ac apostolici muneris debito exigente, ne veluti canes muti non valentes latrare ac lupos gregem dominicum devastantes arcere negligentes corriperemur<sup>4</sup>, et spiritualis interitus ovium nobis a Domino commissarum rei evaderemus. Verum praefati senatus aliique laicae iurisdictionis ministri atque officiales, veluti aspides surdi et aures suas obturantes ne vocem venefici incantantis sapienter audirent, adhuc in suâ malitiâ perseverantes et obdurati, nec paternis exhortationibus nostris, nec minis flecti potuerunt, ut animarum suarum saluti consulerent, et Ecclesiae, quam toties et tam graviter laeserant, satisfacerent. Quin potius, haec inter, novum aliud ecclesiasticae libertati et Sedis Apostolicae auctoritati vulnus inflictum fuit, dum ex abrupto, quacumque eiusdem Sedis reverentia postposita, dilectus filius Alexander Codebò iampridem auditor Nunciaturae praesatae, tuncque illam in

1 Male edit. Main. legit corriperemus (R. T.).

civitate Taurinensi nomine nostro administrans, ab omnibus ipsius Victorii Amedei ducis, eo tempore a dictà civitate absentis, dominiis, in manifestum tam clericalis ordinis quam muneris, quod de mandato nostro exercebat, contemptum, dimissus fuit, assignato eidem brevi duorum dierum termino pro discessu a civitate praesata, et quatuor ab universâ dicti Victorii Amedei ducis ditione, ne quidem illi permissà facultate nos de hoc sibi iniuncto discedendi praecepto per cursorem citatis equis transmittendum certiores reddendi, nostrumque desuper responsum expectandi, itaut in locum Tilliolarum nuncupatum, huic Sanctae Sedi etiam in temporalibus subjectum, se recipere coactus fuerit.

§ 5. His omnibus maturâ delibera- Novum pontitione perpensis, et implorato prius di-mitatis experivino praesidio, die VII sehruarii MDCCII ducem Sabausuper praemissis omnibus dictae Congregationis cardinalium, qui rem totam diligenter ac mature coram nobis discusserunt, vota exquisivimus; iisque auditis, novum aliud paternae nostrae longanimitatis experimentum facere decrevimus: ac proinde nostras in formâ Brevis expeditas litteras Victorio Amedeo duci conscripsimus, in quibus acerbissimum cordis nostri dolorem ob ea, quae ab illius magistratibus adversus ecclesiasticam libertatem, Dei ordinatione et canonicis sanctionibus constitutam, debitamque huic Sanctae Sedi observantiam attentata fuerunt, fuse explicavimus; eumque propterea admonuimus, rogavimus atque obsecravimus, ut per egregiam, et ad magna quaeque ac praeclara propensam, quam sortitus fuerat ânimi indolem, per uberem erga ipsum eiusque domum divinae beneficentiae fontem, per veterem denique et constantem nostram in ipsum voluntatem, auferret tandem malum de domo Israël.

mentum et ad

omnique morâ postposită, quae iniuste acta fuerant, celeri et magnanima retractatione revocaret, Ecclesiae pristinam dignitatem et laesa iura restitueret, nosque ipsos a tam gravi, qua angebamur, sollicitudine liberaret. Neque enim aliàs tot tantaque mala, quibus Ecclesiae auctoritas laedebatur, sacrorum canonum norma contemnebatur, et ipsa beati Petri Sedes iniurià afficiebatur, traditaeque a Domino claves impetebantur, diutius, absque animae nostrae periculo divinaeque indignationis incursu, dissimulare valebamus. Porro has ipsas litteras tunc in humanis agenti bonae memoriae Carolo, dum vixit, S. R. E. cardinali Barberino nuncupato, quem eidem Victorio Amedeo duci ob praeclaras et nunquam satis laudatas eius animi dotes summopere acceptum esse noveramus, consignavimus, ut illas ipsi Victorio Amedeo duci, quamcelerius fieri poterat, transmitti, simulque rem totam ad ipsum sincere deferri curaret, non dubitantes, quin, eâ diligenter perspectâ, ex ipsâ qua praestat animi magnitudine, omnia perperam gesta protinus emendaret.

Edictum supradicti ducis

§ 6. Verum non modo conceptâ hac spe contra capaci- frustrari nos vidimus, sed alia et quidem tatem civilem non minus gravia praesatae Sedis iurisdictioni et libertati ecclesiasticae in illis partibus praeiudicia in dies inferri percepimus. Etenim die III maii MDCCXII nomine ipsius Victorii Amedei ducis publicatum fuit edictum in executionem ac interpretationem, sive ampliationem, ut in eo asserebatur, alterius edicti ab eius tritavo lati anno molxiii, cuius tamen longaeva adeo inobservantia satis illud viribus carere monstraverat; in quo quidem nupero edicto plura continebantur circa successionem personarum et communitatum regularium, et circa dotes monialium, ecclesiasticae iurisdictionis

1 Edit. Main. legit praefata (R. T.).

usurpationem maniseste praeseserentia, eiusdemque libertatis summopere laesiva, declarando scilicet omnes religiosos utriusque sexus cuiusvis Ordinis in regionibus ultramontanis ipsius Victorii Amedei ducis temporali dominio subiectis degentes, etiam Societatis Iesu, atque Ordinis militaris S. Ioannis Hierosolymitani, post emissam professionem sive expressam sive tacitam per vota solemnia vel simplicia, civiliter mortuos et incapaces testandi ac de propriis bonis disponendi tam inter vivos quam per ultimam voluntatem, ac generaliter quoque incapaces omnium effectuum ac actuum civilium, et ullas recipiendi aut colligendi successiones tam praeteritas quam futuras, sive ex testamento sive ab intestato, easdem propterea deferendo proximioribus consanguineis iure ordinario successivo, quodque per professionem votorum solemnium vel simplicium expressam aut tacitam purificatae censerentur omnes substitutiones, perinde ac si religiosi praefati naturaliter defuncti fuissent, relictà solum ipsis facultate recipiendi annuam pensionem vitalitiam convenientem, titulo sumptùs et alimentorum, sicut senatus aequum iudicasset; ac insuper earumdem successionum incapaces declarando dictum Ordinem et religionem sancti Ioannis Hierosolymitani, et omnes alios Ordines et religiosas communitates, societates, conventus ecclesiasticos, regulares, saeculares et militares, sicut etiam collegia cathedralium, collegiatarum, et alias omnes societates ecclesiasticas, regulares et saeculares, per dispositiones titulo universali, per testamentum, codicillos aut donationem causâ mortis, et etiam per donationem inter vivos, et titulo particularis legati, praeter unam sextam partem suppellectilium dictorum donantium aut testatorum, etiam ex causâ ingressus in

dictas religiones, monasteria, societates et conventus, exceptis hospitalibus et Ordine militari Ss. Mauritii et Lazari. Praeterea in eodem edicto additum fuit, quod religiosi utriusque sexus, qui per sex annos habitum regularem cuiuscumque Ordinis detulissent, numerando sexennium a die suscepti habitus regularis huiusmodi, quoad eos qui illum post expletum decimumsextum suae aetatis annum susceperunt, quoad alios vero, qui illum ante dictam aetatem susceperunt, a fine dicti decimisexti anni, etiamsi nullum fecissent votum, vel tantum vota simplicia, censerentur mortui civiliter, et privati omni iure civili, tam pro casibus praeteritis quam futuris, ipsos quoque privatos declarando facultate possidendi propria sua bona, quovis tandem praetextu deposuissent vel deponerent habitum regularem in futurum (quibus tamen adiudicari posset a senatu aliqua provisio alimentaris de bonis parentum, vel religionis, a qua egressi fuissent, prout dictus senatus aequum iudicasset), facultatem reclamandi ad sexennium, ut supra, computandum, citatis interesse habentibus, restringendo, ita quod, non obtentâ ultimis duobus annis declaratione nullitatis, reclamationes amplius non attenderentur; circa vero receptiones religiosorum utriusque pariter sexus, in eodem edicto dispositum et declaratum fuit, quod domus, conventus, societates aut monasteria, cum reciperent aliquos religiosos, nihil possent acceptare quovis praetextu sumptuum, ingressus in religionem, novitiatus, suppellectilium, vestium, fundationum et aliorum, nisi mille florenos illarum partium, liberum tamen esset dictis religiosis sibi reservare ex eorum bonis pensionem quinquaginta florenorum, ratione studiorum tantum, et hoc per decennium a die professionis; et quoad

religiosas et moniales, monasteria, in quae ingressae fuissent, acceptare nihil possent quovis praetextu sumptuum, ingressus in religionem, novitiatus, dotis, suppellectilium, vestium, fundationum, aut aliorum, nisi summam' pro qualitate locorum in praesato edicto taxatam, imposità contravenientibus certà poenà pauperibus applicanda ex bonis temporalibus monasteriorum et regularium communitatum sumendâ. Postremo in eodem edicto sancitum fuit, quod haec omnia effectum haberent retroactivum quoad successiones aliasque res delatas praefatis communitatibus, quae, ut praesertur, incapaces declaratae suerant quidquam consequendi quod illis fuisset delatum per actus ultimae voluntatis, exceptis tamen rebus quae eisdem communitatibus per sententiam iam fuissent adiudicatae. Et hoc quidem edictum verificatum, atque, ut dicitur, per senatum Sabaudiae interinatum fuit die xvII aprilis MDCCIII, inhaerendo praecepto desuper in eius calce specialiter inserto, licet, quoad clausulam retroactivam et bona a communitatibus supradictis pacifice possessa, fuerit ab eodem senatu modificatum. Porro ambigi nequit, quin omnia in illo disposita manifestam ecclesiasticae potestatis et auctoritatis usurpationem, eiusdemque libertatis violationem praeseferant nullatenus tolerabilem. Quamvis vero incertus ad nos pervenerit rumor suspensam subinde suisse praesati edicti executionem, nihilominus, praeterquamquod nullum hactenus suspensionis huiusmodi certum accepimus documentum, nemo non intelligit solam suspensionem minime sufficientem fuisse ad praemissam gravissimam laesionem tollendam.

§ 7. Praeterea (cum, ad retundendas Monitorium graves et frequentes molestias quas merarii.

1 Edit. Main. legit summa (R. T.).

ducales ministri subditis et feudatariis huius Sanctae Sedis locorum Montafiae, Cisternae et Cortansae, non sine manifesto directi et supremi dominii ad nos et ad eamdem Sedem in praedictis locis unice et privative spectantis, pridem intulerant, novasque, quas illi inferre praefati ministri minabantur, instante dilecto filio commissario generali Camerae nostrae apostolicae, per dilectum filium nostrum Ioannem Baptistam S. R. E. cardinalem Spinulam nuncupatum, eiusdem S. R. E. camerarium, die viii augusti MDCCII expeditum atque transmissum et eorumdem feudorum syndicis praesentatum, necnon feudatariis, eo quo licuit modo, intimatum fuisset monitorium, quo districte prohibebatur ne alium supremum dominum, praeter Sedem Apostolicam et Romanam Ecclesiam, recognoscere auderent) fuit, ad similem patrimonialis ducalis requisitionem, mense septembris MDCCII, per Cameram, quam vocant computorum, aliud publicatum et contrarium respective intimatum edictum seu depotestatis lal-calis edictum, cretum, quo, praevià declarationis nul-

litatis et invaliditatis eiusdem monitorii, tam ipsis feudatariis (qui eâtenus Sedem praedictam tamquam dominam directam, eiusque supremam auctoritatem constanter recognoverant<sup>2</sup>, ipsis etiam Sabaudiae ducibus id approbantibus) quam syndicis universitatum atque vassallis sub gravissimis poenis praecipiebatur, quod de cetero supremam tantum ipsius Victorii Amedei ducis auctoritatem recognoscerent; ad huius vero edicti publicationem praefatarum universitatum syndicos vi metuque ducales ministri compellere tentarunt; omnibusque renuentibus, nonnulli in civitate Astensi

36

deprehensi, carceribus mancipati, alii

Bull. Rom. - Vol. XXI.

militaribus copiis a dictis feudis violenter extracti, similiter detenti fuerunt, morte etiam sclopo illatâ alteri ex ipsis, qui fugă sibi consulere studuerat.

§ 8. Nec minor apparuit alia senatus Audacia se-Taurinensis audacia. Cum enim venera-sis. bilis frater episcopus Aquensis a divinis suspendisset parochum loci Mombaldoni, eius dioecesi subiecti, quamvis siti in ditione temporali eiusdem Victorii Amedei ducis, pro coërcendâ illius inobedientià, ex quo comparere contumaciter recusaverat, licet pluries vocatus ad se expurgandum de gravibus delictis de quibus fuerat delatus, et signanter quod in manifestum ac detestabilem contemptum clavium ad divinorum participationem admisisset comites Franciscum, Dominicum et Michaëlem suos fratres, per publicarum schedularum affixionem sequutam die v februarii mocci tamquam excommunicatione irretitos denunciatos, ipsisque praesentibus et assistentibus celebrasset, habito ad memoratum senatum recursu per procuratorem fiscalem laicalem, promulgatum fuit edictum ab eodem senatu die 11 decembris MDCCI, quo praefatum episcopum monuit, sub poenà reductionis bonorum temporalium, ne ipsum parochum extra ditionem ducalem evocaret, sed in illå vicarium deputaret; eidem parocho prohibendo ne alibi compareret, sub simili poenâ reductionis bonorum temporalium; super cuius edicti affixione in palatio praetorio sequutâ, sumptis contra ipsum parochum per curiam episcopalem informationibus, eoque in contumacià perseverante, atque divinis ministrante, necnon in parochialis officii exercitio sese immiscente, die xxII dicti mensis decembris idem parochus declaratus fuit irregularis, ac subinde, in executionem mandatorum dictae Congregationis cardina-

1 Edit. Main. legit alter (R. T.).

vero, qui ad illam accedere recusarunt, 1 Deest vox contemptu, vel similis (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit recognoverat (R. T.).

lium die xxiv eiusdem mensis decembris expeditorum, ad compescendam eius proterviam, et consulendum spirituali bono animarum ipsi commissarum, die xxiv ianuarii subsequentis tam ipsius parochialis quam aliarum ruralium ecclesiarum valvis affixum fuit edictum, quo ipse omnibus nunciabatur a divinis suspensus et irregularis, ac ad omnem ecclesiasticam functionem peragendam inhabilis, interdictà ei sacramentorum administratione, ac respective receptione; qua tamen suspensionis et irregularitatis publicà denunciatione contemptà, praefatus parochus celebrare continuavit, omnemque lapidem apud dictum senatum movit, ut impediretur sacerdoti, supplendis eius vicibus deputato, parochialis muneris exercitium; quocirca novum ab eodem senatu expeditum fuit edictum die xxvII aprilis MDCCI ad similem instantiam procuratoris fiscalis, quo episcopus, sub poenà reductionis honorum temporalium, iterum monebatur ut revocaret provisiones contra dictum parochum captas, et 2 vicarium in ditione ducali pro exercendà iurisdictione deputaret, eidemque parocho prohibebatur ne alibi personaliter vel per procuratorem compareret. Unde dictus parochus, edicti huiusmodi auctoritate fretus, magis in dies contumax, et ordinariae ac delegatae auctoritatis contemptor evasit, dum animo prorsus obdurato, iterum suspensus et irregularis declaratus, respondere et comparere detrectavit.

Alla eiusdem § 9. Ad haec idem senatus Taurinensenatus Taurinensis temeri- sis in aliam prorupit temeritatem. Nam
die x octobris MDCCII, ad instantiam
procuratoris generalis ducalis iurisdictionis, per decretum typis impressum
inhibuit omnibus fratribus familiae seu
conventus Ordinis Minorum sancti Fran-

cisci Conventualium nuncupatorum, ne executionem darent cuidam sententiae de mandato Congregationis venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae die xv iulii MDCCII contra Carolum Augustinum Mallettum fratrem expresse professum dicti Ordinis latae, qua ipse declaratus fuerat ecommunicatus omnibusque gradibus et officiis sui Ordinis privatus ob damnabilem recursum habitum ad laicalem potestatem ad effectum impediendi accessum custodum conventuum eiusdem Ordinis in ditione ipsius Victorii Amedei ducis existentium ad provinciale capitulum quod in civitate Alexandrină provinciae Mediolanensis celebrari debebat, mandatum ab eadem laicali potestate impetrando, quo illis sub poenà ducalis indignationis praecipiebatur, ne ab eadem ditione recederent, illudque custodibus ipsis intimando, qui omnes ei paruerunt: dictam porro sententiam, quamvis sacrorum canonum et constitutionum apostolicarum, ac praecipue litterarum quotannis in die Coenae Domini legi solitarum dispositioni conformem, adhuc tamen memoratus procurator generalis ducalis iurisdictionis, in recursu ad dictum senatum habito, evidenter et intolerabiliter iniustam asserere non erubuit, ipseque senatus, eiusdem instantiae annuendo, praefatae sententiae publicationem et executionem, ac ne quidquam in praeiudicium dicti Caroli Augustini innovaretur quousque habitus fuisset recursus ad quem de iure competeret, sub eadem ducalis indignationis poenâ districte prohibuit; unde idem Carolus Augustinus, praemissorum colore fretus, spretâ excommunicatione, qua per dictam sententiam fuerat innodatus, in divinis ministrare ausus fuit, et ob id irregularis evasit.

<sup>1</sup> Edit. Main. legit sanctionem (R. T.).

<sup>2</sup> Forsan deest ne (R. T.).

Item senatus

§ 10. Inter haec ad nostrum pervetra occlesiasti nit auditum aliud a senatu Niciensi tem auteniata. ecclesiasticae auctoritati illatum praeiudicium. Cum enim supradictus episcopus Niciensis, auctoritate prius ordinarià et deinde sibi delegatà a Congregatione venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium Concilii Tridentini interpretum, inhibuisset cuidam Antonino Arnaud, fratri expresse professo Ordinis Praedicatorum, officiali deputato ab archiepiscopo Ebredunensi pro exercendà iurisdictione metropoliticà prius in loco nuncupato Barcinona, seu Barcinonetta, in eius dioecesi sito, et in temporalibus subdito gubernio Niciensi, exerceri consuetâ, ac deinde translato illius exercitio in ipsam civitatem Niciensem, ne in eam se se ingereret, cum id manifeste tenderet in turbationem atque imminutionem ordinariae iurisdictionis ipsius episcopi, et sacrorum canonum sanctioni adversaretur, ut eadem Congregatio declaravit, habito recursu per eumdem Antoninum ad senatum praedictum, ipse die xiv decembris mocci monuit praefatum Niciensem episcopum ne sui officii exercitium ipsi Antonino impediret, sub praetextu publici populorum beneficii, cum comminatione poenae reductionis eius bonorum temporalium; eamdemque monitionem et inhibitionem renovavit die xxvi ianuarii mpccii ad instantiam procuratoris fiscalis laicalis, etiam post acceptam notitiam decreti praefatae Congregationis officii huiusmodi exercitium improbantis, additā ulterius, sub eādem poenà necnon ducalis indignationis, prohibitione cuilibet personae, etiam ecclesiasticae, ullam citationem exequendi, vel intimandi sententiam aut ordinationem cuiuscumque tribunalis extra Statum siti, prout de facto impedita fuit intimatio memorati decreti cum cita-

tione per episcopum praefatum transmisså, male scilicet prius habito et postea etiam detento quodam clerico pro eâdem praesentandâ adhibito.

§ 11. Cum autem praemissa omnia, Causae incenimium sane per nos hucusque tolerata, rationis. libertatem, immunitatem ac iurisdictionem ecclesiasticam maniseste laeserint et violaverint, ac laedant et violent, necnon nostris ac Sedis Apostolicae iuribus atque auctoritati maximum et gravissimum praciudicium intulerint, atque adhuc inferant, quinimo in ipsorum senatuum, magistratuum, iudicum, officialium, aliorumque, tam mandantium, quam consulentium, exequentium, illisque favorem et auxilium quoquo modo praestantium aut approbantium, et, cum possint, non impedientium, nec corrigentium, perniciem, ac praeterea in scandalum plurimorum tendant, animasque pretioso salvatoris et domini nostri Iesu Christi sanguine redemptas in gravissima pericula coniecerint, et deplorandis malis involvere pergant; cumque adhuc senatus, magistratus, iudices, officiales, aliique praedicti, eisque adhaerentes et ab ipsis gesta approbantes, post plures ac toties repetitas nostras paternas monitiones a pluribus annis factas, et diligentias atque instantias adhibitas pro gestorum huiusmodi retractatione ab eis obtinendà, adhuc id minime praestiterint, nec ministro apostolico, laicali auctoritate a ditione memorati Victorii Amedei ducis, sicut praemittitur, expulso. adhuc fuerint revocata ac sublata impedimenta ad hoc ut possit ad suam residentiam suique muneris exercitium libere redire: hinc est quod nos, qui Declaratio nullitatis et reiurium ecclesiasticorum assertores in probatio, at ta terris a Domino constituti sumus, omniumque christifidelium curam et sollicitudinem supernà dispositione gerimus, ac proinde tam graves saecularis pote-

statis abusus diutius dissimulare non possumus, libertatem, immunitatem et iurisdictionem ecclesiasticam sartam tectamque atque illibatam tueri et conservare, necnon animarum periculis, quantum nobis ex alto conceditur, occurrere cupientes, ac omnium et singulorum, quae in praemissis seu eorum occasione quovis modo acta et gesta fuerunt, seriem, causas et circumstantias, etiam aggravantes, necnon senatuum, magistratuum, iudicum, officialium, aliorumque praefatorum qualitates, dignitates, nomina et cognomina, aliave quaecumque, etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et exacte specificatis habentes, motu proprio, ac ex certà scientià ac maturâ deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, praefata omnia et singula decreta, ordinationes, mandata et edicta, ac alia guaelibet a senatibus, magistratibus, iudicibus et officialibus supradictis, aliisque quibusvis personis, etiam speçificâ et individuà mentione dignis, in praemissis seu eorum occasione, in praeiudicium libertatis, immunitatis et iurisdictionis ecclesiasticae, atque auctoritatis apostolicae respective, quovis modo emanata, edita, acta, gesta et perpetrata, cum omnibus et singulis inde secutis et forsan quandocumque secuturis, penitus et omnino nulla, irrita, invalida, iniqua, iniusta, damnata, reprobata, inania, temeraria, et a non habentibus potestatem damnabiliter attentata, ac de facto praesumpta, nulliusque roboris et momenti vel efficaciae esse, et ab initio fuisse, et perpetuo fore, neminemque ad illorum observantiam teneri, imo nec ea a quopiam observari posse vel potuisse, nec ex illis cuiquam aliquod ius, vel actio-

possidendi, seu quasi possidendi, vel praescribendi causam acquisitam vel acquisitum fuisse vel esse, aut quandocumque acquiri vel competere posse, neque illa ullum statum facere vel fecisse, sed, perinde ac si nunquam emanassent nec facta fuissent, pro non extantibus et non factis perpetuo itidem haberi debere, tenore praesentium declaramus. Et nihilominus, ad maiorem et abundantiorem cautelam, et quatenus opus sit, illa omnia et singula, motu, scientià, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, harum serie damnamus, reprobamus, revocamus, cassamus, irritamus, annullamus et abolemus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus, ac pro damnatis, reprobatis, revocatis, cassatis, irritis, nullis, invalidis et abolitis, viribusque et effectu penitus et omnino vacuis semper haberi volumus et mandamus.

§ 12. Ceterum, cum notorii et explo- Decretum firrati iuris sit, eos omnes, qui decreta, rum et obligationis reponenordinationes, mandata et edicta prae- di in pristmum dicta ediderunt, promulgarunt, aut quo-sa, cum reserquo modo pro iis insteterunt, vel illis poenarum. usi fuerunt, eaque executioni demandarunt, ac alia praemissa vel eorum aliqua perpetrarunt, necnon illorum fautores, consultores, mandantes et adhaerentes, atque in eorum sequelam et executionem gesta approbantes, censuras ecclesiasticas a sacris canonibus generalium conciliorum decretis, et apostolicis constitutionibus, ac praesertim litteris die Coenae Domini singulis annis legi et promulgari solitis inslictas. necnon feudorum, si quae eis a Romana vel aliis ecclesiis concessa fuerunt, privationis, ac omnium et quorumcumque privilegiorum, gratiarum ac indultorum sibi a nobis seu Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris quomodolibet nem, aut titulum, etiam coloratum, aut | forsan concessorum amissionis poenas

co ipso incurrisse, nec a censuris huiusmodi a quoquam nisi nobis seu Romano Pontifice pro tempore existente (praeterquam in mortis articulo, et tunc cum reincidentià in easdem censuras eo ipso quo convaluerint) absolvi et liberari posse, ac insuper inhabiles et incapaces esse qui absolutionis et liberationis beneficium consequantur, donec supradicta decreta, ordinationes, mandata, edicta, omniaque in eorum executionem gesta atque secuta et quomodolibet attentata publice retractaverint, revocaverint, cassaverint et aboleverint, eaque novis edictis, ordinationibus, mandatis atque decretis e medio sustulerint, ac omnia in pristinum statum plenarie et cum esfectu reintegraverint, dictoque nostro et Sedis praedictae administro liberum regressum ad suam residentiam cum plenario sui officii exercitio respective permiserint, vel alias debitam et condignam Ecclesiae ac nobis et huic Sanctae Sedi satisfactionem in praemissis praestiterint: idcirco illos omnes, etiam specialissima mentione dignos, necnon illorum successores in officiis, a retractatione, revocatione, cassatione et abolitione decretorum, ordinationum, mandatorum, edictorum, aliorumque praemissorum per seipsos faciendà vel aliàs debità et condignà Ecclesiae ac nobis et dictae Sedi satisl'actione realiter et cum essectu in eisdem praemissis exhibenda, praesentium litterarum seu alio quocumque praetextu minime liberos et exemptos, sed semper ad haec obligatos fore et esse ut absolutionis beneficium obtinere valeant, earumdem tenore praesentium decernimus et pariter declaramus; facultatem insuper quandocumque procedendi ad alia canonica et severiora remedia, quatenus praefati ecclesiasticae libertatis et iurisdictionis apostolicae violatores, in

suâ contumacià persistentes, censuras ct poenas ecclesiasticas huiusmodi animo, quod absit, sustinuerint indurato, nobis et eidem Sedi expresse reservantes.

§ 13. Decernentes etiam, easdem prac- Clausulae. sentes litteras, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod praesati et alii quicumque in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praceminentiae et dignitatis existant, seu aliàs specificà et individuà mentione et expressione digni, illis non consenserint, seu ad ea vocati, citati et auditi, et causae, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et iustificatae non fuerint, aut ex alia qualibet etiam quantumvis iuridică et privilegiată causă, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, aut intentionis nostrae, vel interesse habentium consensûs, aliove quomodolibet etiam quantumvis magno et substantiali ac incogitato et inexcogitabili individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illos aperitionis oris, restititutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros

- 1 Male edit. Main. legit sed pro seu (R. T.).
- 2 Forsan quolibet (R. T.)
- 3 Potius lege illas, vel illa (R. T.).

effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et Sedis praedictae nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate sungentes et suncturos, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogalio contrariouum.

§ 14. Non obstantibus praemissis, ac, quatenus opus sit, nostrâ et Cancellarie apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, ac usibus et stylis, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, praedictis aliisque quibuslibet personis, etiam quacumque eclesiastică vel mundană dignitate fulgentibus, et aliàs quomodolibet qualificatis, ac specialem expressionem requirentibus, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, ac consistorialiter, et aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, editis, factis, ac pluries iteratis et quantiscumque vicibus approbatis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti

derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret. tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et formå in illis traditâ observatâ, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ac derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 15. Cum autem eaedem praesentes litterae in locis ditioni praedicti Victorii publicatio. Amedei ducis subjectis nequeant tute publicari, ut hactenus experientia compertum est et nobis notorie constat, prout tenore praesentium declaramus. volumus illas, seu earum exempla, ad valvas ecclesiae Lateranensis et basilicae Principis Apostolorum necnon Cancellariae apostolicae Curiacque generalis in Monte Citatorio et in acie Campislorae de Urbe, ut moris est, affigi et publicari, sicque publicatas et affixas, omnes et singulos, quos illae concernunt, perinde arctare et afficere, ac si unicuique eorum nominatim et personaliter intimatae fuissent;

§ 16. Utque ipsarum litterarum tran- Fides transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides, tam in iudicio quam extra illud ubique adhibeatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

1 Verba adhibeatur, quae eisdem praesentibus nos addimus (R. T.).

Praesentlum

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xvii mensis maii, anno moccyii, pontificatus nostri anno vii. Dat. die 17 maii 1707, pontif. anno vii.

C.

Declarantur nulla gesta a ministris regiae audientiae Aquilanensis circa condemnationem clerici, sequestrum mensae, et eiectionem episcopi '

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Referantur molestiae illascopalis ministris.

Ab ipsis pontificatus nostri primortae curlae epi-diis non sine gravi animi nostri molestià serio perpendimus quot quantasque, non multo ante obitum felicis recordationis Innocentii Papae XII praedecessoris nostri, tunc in humanis agens bonae memoriae Ignatius de la Zerda, dum vixit, episcopus Aquilanensis, aerumnas et contumelias a tunc existentibus praeside, auditoribus Rotae, advocato fiscali, aliisque ministris et officialibus regiae audientiae civitatis Aquilanensis pertulerit, eo quia Ecclesiae iura sarta tecta pro viribus tueri, illaque a laicorum violationibus fideliter ac strenue asserere non dubitaverat.

Episcopus ad se avocat clesententià mpalum.

§ 1. Nobis siquidem innotuerat quod ricum extremà alias, postquam dictus Ignatius episcopus quondam Iosephum Carosi, qui unius seu plurium homicidiorum reus assererebatur, clericali charactere, quemadmodum ex pluribus testium depositionibus aliisque non levibus documentis apparebat, insignitum, in potestatem curiae laicalis dictae civitatis incidisse.

> 1 Innocentii XI const. ed. MDCLXXVII, die 28 novembris, pontif. III, declarata fuere nulla acta a regio consilio Castellae contra nuncium apostolicum; quemadmodum in huius Pontificis constit. ed. MDCCVII, die 17 maii, pontif. VII, acta in ditione ducis Sabaudiae libertati et iurisdictioni ecclesiasticae praeiudicialia.

ipsamque curiam ultimi supplicii sententiam in illum iam latam executioni demandari facere paratam esse compererat, sub comminatione censurarum ecclesiasticarum, ministros et officiales praefatos monuit ut dictum Iosephum ună cum actis ad suam curiam episcopalem remitterent; quod cum illi, suspensâ dumtaxat contra eumdem Iosephum sententiae supradictae executione, minime praestitissent, eos iterum, parendo mandatis Congregationis tunc existentium S. R. E. cardinalium immunitati ecclesiasticae et controversiis iurisdictionalibus praepositae, sub eâdem comminatione monuit ut ipsum Iosephum sibi consignarent ad effectum caute eum custodiendi in carceribus ecclesiasticis, vel saltem illum, praevià debità cautione, in carceribus laicalibus nomine Ecclesiae pro tutiori custodià retinerent, donec ipse Ignatius episcopus, omnibus mature perpensis, ac servatis servandis, declarasset, an de clericatu eiusdem Iosephi vere constaret.

§ 2. Verum, per ministros et officiales Ministris laipraedictos comminatione censurarum censuras intihuiusmodi penitus contempta, idem Iosephus ad ultimum supplicium traductus, eoque affectus fuit. Unde dictus Ignatius episcopus, ut tam gravem iniuriam Ecclesiae, a qua de veritate dicti clericatus iuxta sacrorum canonum dispositionem privative cognosci et iudicari debebat, illatam vindicaret, praedictos ministros et officiales memoratas censuras ecclesiasticas propter praemissa incurrisse declaravit. Dicti vero mini- Varissim iniustri et officiales, caeco consilio et odio un abrepti, eò inconsiderationis et temeritatis postmodum devenerunt, ut nonnullos tunc pariter existentium ministrorum dictae curiae episcopalis, eorumque, qui examen ad favorem dicti Iosephi super praemissis subierant, con-

sanguineos, absque ullà sexus vel aetatis distinctione carceribus mancipaverint ac insuper sequestrum super bonis mensae episcopalis Aquilanensis apposuerint, et, quod gravissimum ac plene detestabile fuit, ipsius Ignatii episcopi a' dictà civitate totoque regno Neapolitano expulsionem, ingeminatà praeconis voce, in publică eiusdem civitatis plateà promulgari fecerint, ac subinde militum et satellitum seu birruariorum turbā stipati ad palatium episcopale accedere, illudque ingressi, eidem Ignatio episcopo violentià et minis adiunctis semel atque iterum exilium intimare ausi fuerint, itaut dictus Ignatius episcopus, quo se a violentià et minis huiusmodi eximeret, ecclesiam suam Aquilanensem, sibique commissum dominicum gregem deserere, ac e praefato regno evire coactus fuerit, eademque ecclesia Aquilanensis suo pastore, in gravissimis quibus reperiebatur angustiis, destituta remanserit.

Cur interdieto subiecta non Aquilae.

§ 3. Haec profecto omnia animo refuerit civitas volventes, ac, in quantum per illa Ecclesiae libertas necnon episcopalis inrisdictio sacerque character et sublimis dignitas vilipendium et contemptum adducta fuerint, sedulâ cordis nostri meditatione cogitantes, ne tam indigna probrosaque facinora inulta remanerent, in eam deveneramus sententiam, quae aliàs a Congregatione nonnullorum eiusdem S. R. E. cardinalium immunitati ecclesiasticae et controversiis iurisdictionalibus praepositorum, de quorum numero tunc in minoribus constituti eramus, a praesato Innocentio praedecessore super praemissis specialiter deputatà, inita fuerat, quaeque ipsius Innocentii praedecessoris infirmitate ac deinde obitu supervenientibus executioni demandari minime potuerat, quod scilicet dicta civitas Aquilanensis, eius-

1 Praeposit. a nos addimus (R. T.).

que dioecesis, ecclesiastico interdicto subiicerentur. Verum sperantes mitius agendo fore ut redirent praevaricatores ad cor, eiusmodi consilium exequi distulimus, et interim nullum studium nullamque diligentiam aut operam praetermisimus, ut eos ad suos excessus agnoscendos, illosque condignà poenitentià delendos, praecipue vero ad dictum Ignatium episcopum a memorato eius exilio ad suam residentiam honorifice revocandum, omnesque praenarratos actus libertatis ecclesiasticae laerivos cassandos et abolendos converteremus. Interea tamen, cum, dictis praevaricatoribus de die in diem resipiscere differentibus ac secundum duritiam suam et impoenitens cor thesaurizantibus sibi iram in die irae, dictus Ignatius episcopus a civitate et dioecesi huiusmodi exul ab humanis decessisset, adeoque eà unicâ spe, qua animi nostri moerorem solabamur, quod scilicet per ipsius Ignatii episcopi honorificum ad suam ecclesiam reditum violata ecclesiastica libertas laesusque episcopalis dignitatis honor aliquâ ex parte reparari potuissent, frustrati remansissemus, valde turbatum fuit cor nostrum, indeque pristinum de apponendo ecclesiastico interdictu praefato consilium reassumpsimus. Verum, antequam ad publicationem litterarum interdicti huiusmodi procederemus, infelix illa civitas horribili terraemotu concussa ac prorsus eversa remansit, itaut in eius excidio iusti et misericordis Dei inscrutabilia iudicia et investigabiles vias eius mirati fuerimus : licet enim eam tantà plagà percusserit et afflixerit Dominus, adhuc tamen illam in multitudine misericordiae suae respexisse visus fuit, disponendo, ut, tempore dicti terraemotus, ecclesiastico interdicto praefato supposita minime reperiretur. Porro

An. C. 1707

miser ille ac plene luctuosus dictae civitatis status ad commiserationem potius, quam ad ulteriorem vindictam nos movit, ac propterea memorati interdicti publicationem, ne afflictionem afflictis adderemus, suspendimus.

Causae inserationis.

reprobatio ut in rubilcà.

§ 4. Cum tamen interea praefati ministri et officiales, caelo terràque frustra clamantibus, pro tot tantisque iniuriis et offensionibus Ecclesiae, ut praesertur, illatis, ne minimâ quidem ex parte tot annorum spatio satisfacere curaverint , ne illae ex diuturniori tolerantia negligi penitus aut dissimulari videantur, ac ecclesiasticae immunitatis violatorum in dies crescat audacia, ea tandem, quae pastoralis officii nostri ratio postulat, im-Declaratio et plere decrevimus. Hinc est quod nos, qui iurium ecclesiasticorum assertores in terris a Domino constituti sumus, libertatem, immunitatem ac iurisdictionem ecclesiasticam a temerariis et perniciosis huiusmodi conatibus, quantum nobis ex alto conceditur, illaesam tueri et conservare cupientes, ac omnium, quae in praemissis seu eorum occasione quovis modo decreta, ordinata, acta et gesta sunt, seriem, causas et circumstantias etiam aggravantes, necnon tribunalium, ministrorum, officialium et aliorum quorumcumque in praemissis quomodolibet culpabilium qualitates, dignitates, nomina et cognomina, aliave quaecumque etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et exacte specificatis habentes, motu proprio, ac ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, omnia et singula per praedictos praesidem, auditores Rotae, advocatum fiscalem, aliosque ministros et officiales regiae audientiae civitatis Aquilanensis, necnon quoscumque alios in praemissis quo-

modolibet culpabiles, tam circa condemnationem praefati Iosephi ac sequestrum bonorum mensac episcopalis Aquilanensis, quam circa supradicti Ignatii episcopi exilium et expulsionem, ac aliàs in praemissis seu eorum occasione in praeiudicium libertatis, immunitatis et iurisdictionis ecelesiasticae quomodolibet acta, decreta, gesta et ordinata, cum omnibus et singulis inde secutis et forsan quandocumque secuturis, penitus et omnino nulla, inania, invalida, irrita, temerarie attentata, et de facto praesumpta, nulliusque omnino roboris et momenti esse et perpetuo fore, tenore praesentium declaramus. Et nihilominus, ad maiorem cautelam, et quatenus opus sit, illa omnia et singula, quatenus de facto processerunt, motu, scientia et potestatis plenitudine paribus, harum serie itidem perpetuo revocamus, cassamus, irritamus, annullamus et abolemus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus, ac pro revocatis, cassatis, irritis, nullis, invalidis et abolitis, viribusque et effectu penitus et omnino vacuis semper haberi debere, earumdem tenore praesentium decernimus et pariter declaramus, illaque damnamus et reprobamus; firmis tamen remanentibus censuris et poenis ecclesiasticis, quas praeses, auditores Rotae, advocatus fiscalis, ministri, officiales, aliique praefati propter praemissa quovis modo incurrerunt, a quibus nonnisi a nobis aut Romano Pontifice pro tempore existente, post debitam et condignam Ecclesiae praestitam satisfactionem (praeterquam in mortis articulo, et tunc cum reincidentià in easdem censuras eo ipso quo convaluerint), absolvi et liberari valeant; ac expresse insuper nobis sanctae Sedi reservatâ facultate, quatenus illi minime redierint ad cor, ad alia

canonica et severiora remedia, quandocumque nobis placuerit, procedendi.

Clausulae.

§ 5. Decernentes etiam, ipsas praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod praefati et alii quicumque in praemissis interesse habentes seu habere quomodolihet praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant, seu aliàs specificà et individuà mentione et expressione digni, illis non consenserint, seu ad ea vocati, citati et auditi, causaeque, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et iustificatae non fuerint, aut ex aliâ qualibet etiam quantumvis' iuridicâ et privilegiată causă, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, vel interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali ac incogitato et inexcogitabili individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientià et potestatis plenitudine similibus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sieque et non aliter in praemissis per quoscumque judices ordinarios et

1 Edit. Main. legit quantum (R. T.).

delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. praefatae cardinales, etiam de latere legatos ac eiusdem Sedis nuntios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 6. Non obstantibus praemissis, ac, Contrariorum derogatio. quatenus opus sit, nostrâ et Cancellariae apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, ac usibus et stylis, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, praefatis aliisque quibuslibet iudicibus, curiis, tribunalibus et personis, etiam quantumvis sublimibus et specialissimâ mentione dignis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, ac consistorialiter, et aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, editis, factis, ac pluries iteratis, et quantiscumque vicibus approbatis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret,

tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et formâ in illis tradità observatà, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ac derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Praesentium

§ 7. Ut autem eaedem praesentes litterae ad omnium notitiam facilius deveniant, volumus illas seu earum exempla ad valvas ecclesiae Lateranensis et basilicae Principis Apostolorum, necnon Cancellariae apostolicae, Curiaeque generalis in Monte Citatorio, ac in acie Campiflorae de Urbe, ut moris est, affigi et publicari; sicque publicatas et affixas, omnes et singulos, quos illae concernunt, perinde arctare et afficere, ac si unicuique eorum nominatim et personaliter intimatae fuissent;

Fides transumptorum,

§ 8. Utque ipsarum litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique habeatur, quae eisdem praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxi maii MDCCVII, pontificatus nostri anno vii.

Dat. die 21 maii 1707, pontif. anno VII.

CI.

Conceditur indulgentia plenaria perpetua pro ecclesiis fratrum et monialium Tertii Ordinis sancti Francisci in festis Ss. Ludovici et Elisabethae 1.

1 In Innocentii XI const. ed. MDCLxxx, die 26 augusti, pontif. IV, concessa fuit indulgentia in

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Iniunctae nobis divinitus apostolicae Exordium. servitutis ratio postulat ut caelestium munerum thesauros dispensationi nostrae a Domino creditos fideliter erogemus, cum id ad augendam in terris Sanctorum in caelis cum Christo regnantium venerationem, excitandamque et fovendam erga illos fidelium devotionem, et ad animarum salutem speramus in Domino profuturum.

- § 1. Supplicationibus itaque dilecti Concessio praedictae infilii Bonaventurae Guglieri, ministri ge-dulgentiae. neralis Tertii Ordinis sancti Francisci, nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, ac sacrâ communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis tam fratrum quam monialium eiusdem Ordinis hactenus erectis et in posterum quandocumque erigendis, ac ubique locorum existentibus, in S. Ludovici regis ac S. Elisabethae reginae Hungariae festis diebus, a primis vesperis usque ad occasum solis festorum huiusmodi, singulis annis devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordiâ, haeresum extirpatione, ac sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus: praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.
- § 2. Volumus autem ut earumdem Clausulae. praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, seu procuratoris generalis eiusdem Ordinis obsignatis, ubi-

quibusdam festis pro ecclesiis fratrum et monialium sancti Francisci.

que eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxIII maii MDCCVII, pontificatus nostri anno vii.

Dat. die 23 maii 1707, pontif. an. VII.

# CII.

Declaratur nulla concordia in Sedis Apostolicae et S. R. E. praeiudicium inita super hibernis' stationibus militum Germanorum in ducatu Parmae et Placentiae, cum decreto firmitatis censurarum 2

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Irruptiones Germanorum catum instituta illis.

Ad apostolatus nostri notitiam non militum in du-sine gravi animi nostri molestia ante concordia a du- aliquot menses pervenit, quod (cum prius, tatibus coacte videlicet mense novembris proxime praeterito, nonnullae Germanorum militum legiones in plura loca ducatus Parmae et Placentiae ex inopinato irrupissent, dictorumque locorum incolis plurima et sane gravissima damna intulissent; ac insuper legionum huiusmodi ductores seu moderatores hibernas ibidem stationes de facto ac violenter se figere velle declarassent; nec ad mala ista avertenda quidquam profuissent plures tam a dilecto filio nobili viro Francisco Farnesio Parmae et Placentiae duce quam a

1 Edit. Main. legit gubernis (R. T.).

2 Contra inferentes praeiudicium iuribus Sanctae Sedis et S. R. E. extant Urbani VIII const. edit. MDCXLI, die 5 iunii, Leonis X constit. edit. MDXV, die 25 maii, et Bullae in die Coenae Domini; in huius Pontificis const. ed. MDCCVII, die 21 maii, pontif. vII, nulla declarata fuere gesta a regià audientià Aquilanensi contra episcopum; et in const. ed. MDCCIX, die 5 octobris, pontif. ix, declaratur nullum edictum saecularis potestatis circa sequestrum fructuum ecclesiasticorum in ducatu Mediolanensi.

dilectis filiis communitatibus et hominibus civitatum Parmensis et Placentinae adductae rationes, eo potissimum fundamento innixae, quod ducatus ipse et eius loca praedicta nobis et huic S. Sedi, etiam in temporalibus, mediate subiecta essent, ideoque ab eiusmodi oneribus ac gravaminibus libera prorsus et immunia esse deberent) tandem mense decembris subsequenti (communitatibus et hominibus praefatis assentientibus, qui tamen vi et necessitate coacti, nec alio quam imminentia graviora mala propulsandi consilio haec peragere protestati fuerunt, ipsoque Francisco duce ob easdem rationes annuente) inita fuit super praemissis quaedam concordia in decem capitula seu articulos distincta, cuius tenor est qui sequitur, videlicet:

An. C. 1707

Articoli concordati tra S. E. il marchese di Priè, come plenipotenziario di Sua Maestà comprehensa. Cesarea in Italia in virtù dell'imperiale diploma delli 4 maggio scaduto, e l'illustrissimo signor governatore Francesco Malpeli, deputato di S. A. serenissima il signor duca di Parma, coll' illustrissimi signori conte Giovanni Francesco Marazzani-Visconti e marchese Annibale Scotti, due cavalieri di questo publico di Piacenza, dal quale, coll'approvazione e consenso dell'A. S. serenissima, come da suo benignissimo foglio in data de' 20 novembre prossimo passato, sopra il regolamento del presente quartiere d'inverno che si è preso di fatto negli Stati di Parma e Piacenza mediante l'ingresso delle truppe cesaree e collegate, non ostanti li varî ricorsi e le dimostranze più efficaci fatte dal predetto signor duca e col mezzo de'suoi ministri, come pure da queste comunità di Parma e Piacenza, s'è venuto all'accordo infrascritto, affinchè si stabilisca il buon ordine, e si scansino li maggiori danni e pregiudizî.

1. Si è fissato dal suddetto signor marchese di Priè per parte del commissario cesareo l'ammontare di esso quartiero alla

1 Legend. coll intervento delli (R. T.).

somma di doppie novantamila di Spagna o loro valore, delle quali ne toccheranno doppie sessantasettemila settecento cinquanta alli particolari secolari di essi due Stati (esclusa la tangente degli ecclesiastici riservata nell'articolo nono) da sborsarsi ne'termini e modi infra espressi alla cassa cesarea per il mantenimento delle truppe che resteranno acquartierate in questi Stati, e de' reggimenti di cavalleria che si sono rimossi per maggior sollievo di essi, mediante la qual somma sarà bonificato tutto ciò che verrà somministrato in natura dal paese, tanto per porzioni da bocca che di cavalli, e dovranno pure non meno li signori generali ed officiali che li soldati comuni (escluse le infrascritte porzioni) pagare puntualmente la carne, vino e tutti li comestibili, che saranno tassati a giusti prezzi; e seguendo qualche disordine contro il buon regolamento che si pubblicherà e stabilirà ne' quartieri, sarà riparato con ogni più accurata diligenza da' signori comandanti dei reggimenti, che dovranno obbligare li trasgressori ad una congrua indennizzazione, la quale ove non si ottenesse col loro mezzo, si ricorrerà all'eccellentissimo signor generale della cavalleria marchese Visconti comandante in questo quartiero, che farà dar loro la dovuta soddisfazione.

II. Ha pure condisceso detto signor marchese di Priè alla compensa di doppie cinquemila dalla total somma delle doppie novantamila, tanto a favore degli ecclesiastici, secondo la loro porzione, che de' secolari, in isconto del pane somministrato in occasione del passaggio dell'armata cesarea nello scorso mese d'agosto, di cui si promise la restituzione, come pure del pane ed altri comestibili ricevuti in più occasioni dalle truppe assiane, e dal corpo delli cinquecento cavalli comandati ultimamente dal tenente colonnello Sant' Amor, e si è avuto in ciò pure riguardo alli carri che verranno provveduti da essi Stati per la vettura dei grani ed avena che converrà introdurre da varie parti per la sussistenza delle truppe e per non accrescere la penuria del paese, cui verranno concessi gli opportuni passaporti che

saranno bramati, tanto per acqua che per terra, per l'introduzione pure dei grani che mancassero al loro bisogno.

al pagamento della suddetta somma spettante ai secolari, si è convenuto per patto espresso che saranno sborsate le due terze parti, che importano quarantaduemila cinquecento doppie, nel mese di aprile, e l'altra terza parte di doppie ventunmila duecento e cinquanta, mediante l'obbligazione de' migliori banchieri di questi Stati, in due termini, cioè la metà nel mese d'agosto, e l'altra metà in ottobre dell'anno prossimo venturo, colle quali somme si dichiara da detto signor marchese di Priè che s'intende soddisfatto per parte del signor duca alle obbligazioni feudali che gli corrono verso S. M. cesarea.

iv. Come si è creduto spediente per minor peso di questi Stati di devenire all'erezione d'un Monte per un capitale di doppie trentaseimila e più, così si pubblicherà senza ritardo nel mese corrente. Sarà destinato per fondo di esso Monte, che ascenderà a doppie di Spagna trentaseimila e più, un reddito annuo da assegnarsi sopra li proprî effetti di S. A. serenissima a ragione del cinque per cento, che dal giorno dell'impiego correrà a favore dei compratori. Si daranno inoltre tutte le cautele possibili per sicurezza et invito di essi compratori, ed a questo fine si obligheranno non solo li publici delle città di Parma e Piacenza, ma ancora in solidum sei delle case più comode e benestanti, e'li migliori banchieri d'ambedue dette città, al puntual pagamento dei frutti, come sopra, di trimestre in trimestre, a termini maturati, e alla restituzione del capitale in due termini, cioè doppie diciottomila in ottobre dell'anno MDCCVIII, e l'altre diciottomila, o più, nello stesso mese del MDCCIX. Perchè poi detti signori hanno dubitato (attese le circostanze dei presenti tempi) di non poter ritrovare tutta la somma per riempire il Monte, però si è benignamente accollato S. E. il signor marchese di Priè (nel caso suddetto) di prendere sopra di sè il carico di trovare una o più persone che suppliscano sino alla somma di doppie ventimila nella compra d'esso Monte, la quale frattanto dall' E. S. sarà compensata in detti termini. Si è però convenuto cho si pratichino senza ritardo dai suddetti signori tutte le possibili diligenze a Milano, Genova o Bologna per rinvenire il più prontamente che si potrà tutta essa somma, ed ove ciò riesca, ed a misura che entrerà il danaro, si farà sborsare indilatamente alla cassa cesarea di guerra.

v. A fine d'accertare il punto più essenziale che si è discusso, cioè il modo di poter stabilire e combinare col servizio cesareo e sussistenza delle truppe la conservazione del paese, e perciò il sostentamento del popolo e del bestiame (attesi li frequenti passaggi di truppe e la penuria dei grani e dei foraggi che si prova nel corrente anno per la siccità della scorsa state e le straordinarie inondazioni ultimamente accadute), si è convenuto che l'obligazione per parte del paese di provvedere il pane sia puramente ristretta alli tre reggimenti imperiali di cavalleria e di dragoni, e sarà buonificato per oncie trenta di peso, che importa per cadauna porzione, ed oncie dieciotto carne al giorno, che sarà somministrata dal paese, doppia una di Spagna al mese, comprese lire dodici di questa moneta di Piacenza, che saranno pagate per il vino che si venderà ai soldati nel paese stesso ai giusti prezzi; quanto poi alle truppe di Prussia, sarà totalmente a carico del commissariato cesareo il provvederle e l'introdurre grani per la sussistenza loro, e saranno puramente somministrate le vetture dal paese entro il territorio; si farà però l'anticipazione per un mese di tremila porzioni di pane ogni giorno, il quale sarà puntualmente restituito in tanto grano della medesima specie; dovrà pur anche somministrarsi il foraggio con carri del paese, e distribuirsi con tutto il miglior ordine e la più esatta misura che sarà possibile, cioè a ragione di quindici libbre di fieno per ogni porzione da cavallo; e si provvederà per quattromila in circa, secondo la ripartizione, specificazione che sarà data dai commissarî di guerra di Sua Maestà cesarea, purchè

si lasci la necessaria sussistenza per il bestiame, senza la quale non avrebbe potuto questo paese assumere nè supplire alle suddette obligazioni; si restringerà però esso bestiame al numero puramente indispensabile alla coltura dei terreni ed alla metà delle vaccherie, e si destineranno pur anche commissari da ambe le parti per fare la recognizione e conscrizione dei foraggi, e procurare che tutto ciò sia posto puntualmente in esecuzione.

vi. Si è fissato il prezzo del foraggio, regolato alle suddette libre quindici al giorno, e due terzi di doppie di Spagna ogni mese, e l'altro terzo per l'avena di libre otto per porzione che si somministrerà dal paese sino al fine di gennaio prossimo (passato il<sup>2</sup> qual tempo sarà tenuto il commissario cesareo a provvederle), con facoltà al paese medesimo di poter somministrare, in difetto dell'avena suddetta, altri grani confacevoli alla sussistenza della cavalleria imperiale, secondo una giusta porzione che dovrà stabilirsi col suddetto signor marchese generale Visconti; e dove venissero dette porzioni da cavallo ad essere calcolate a maggior prezzo nello stato di Milano, si seguirà la stessa regola.

vn. Mediante le accennate prestazioni ed obbligazioni, non dovranno li suddetti Stati essere astretti nè soggetti ad alcun altro peso, toltone il coperto con l'uso del fuoco, lume è letto, o pure pagliarizzo, secondo il comodo dei paesi, per li soldati in casa dei particolari; ed esigendosi di più, si farà soddisfare dai loro officiali. Parimenti non saranno astretti li Stati suddetti che a dare il puro coperto e la legna (in quella quantità che sarà limitata dal signor generale Visconti) per li signori generali e officiali, li quali pure non potranno obligare il paese a somministrare il foraggio per li loro cavalli, il quale potesse eccedere le porzioni che sono a loro assegnate, ecc.

viii. Sarà compensato nella detta somma l'ammontare del foraggio per tutti li reggimenti cesarei e prussiani dal tempo che

- 1 Forsan α pro e legendum (R. T.).
- 2 Ed. Main. hab. prossimo passato (il (R.T.).

sono entrati in questo paese, e sono stati di passaggio dal principio dello scorso mese di novembre; e perchè non si può fare presentemente un esatto calcolo di tutto ciò che di foraggio ed avena hanno ricevuto, si dichiara che per temperamento di equità si compenserà ogni porzione a quattro quinti di doppia; si farà pure rimborsare dai reggimenti il pane, carne e vino che si giustificherà essere stata dal suddetto tempo somministrato e ricavato dal paese. Lo stesso si praticherà esattamento nell'avvenire per tutto le truppe che occorresse di far passare per questi Stati, eccettuato il foraggio in erba, che si somministrarà senz'alcun pagamento del paese, spirato il termine dei quartieri.

ix. Per eguagliare il peso del presente quartiere, e sollevare questi Stati, dovranno concorrere li particolari tutti indistintamente, ancorchè privilegiatissimi, mentre la S. A. S. istessa effettivamente concorre per la quota dei suoi beni; e come li ecclesiastici, siano secolari o regolari, possedono buona parte dei terreni in ambi detti Stati, ed hanno concorso altre volte ai quartieri, come pure concorrono anche attualmente per la quarta parte dei secolari al mantenimento dei presidi di Parma e Piacenza, così si riserva il commissario cesareo la facoltà, nelle dovute e legittime forme, di ricavare da essi la loro rata fino a doppie ventunmiladuecentocinquanta, mediante il che restano pure esenti li beni dei suddetti ecclesiastici dalli danni maggiori che avrebbero potuto patire indistintamente, quando non si fossero divertiti con li suddetti temperamenti; nel che però tutto si protesta per parte dei secolari di non volere alcuna parte, nè ingerenza.

x, Il signor marchese generale Visconti, comandante di queste truppe, farà osservare ogni più esatta disciplina nelli suddetti quartieri, alla mente e conformità di questo stabilimento, ed invigileranno pure li signori commissarî di S. A. S. e di questi Stati, acciò si adempisca a tutto ciò per parte di essi, ed affinchè si faccia la più giusta e proporzionata disposizione e distribuzione dei quartieri,

In fede di che si è sottoscritta la presente, e munita dei rispettivi sigilli.

Piacenza nel convento di S. Savino, li 14 dicembre 1704.

Il marchese Di Priè.

Francesco Malpeli, governatore e delegato. GIO. FRANCESCO MARAZZANI-VISCONTI. ANNIBALE SCOTTI.

§ 2. Porro, licet explorati iuris esset Nullitas eiusconcordiam praedictam, quam, non qui-tamquam la esidem approbandi, sed penitus et omnino dis Apostolicae reprobandi animo, praesentibus inserendam duximus, utpote nostrorum et dictae Sedis iurium, necnon directi ac supremi dominii nobis et S. R. E. in ducatu supradicto competentis, manifeste laesivam, nullius prorsus esse roboris et momenti, ac insuper notum esset felicis recordationis Urbanum Papam VIII praedecessorem nostrum Apostolicae Sedis et Romanae Ecclesiae praefatarum iura a quibuscumque praeiudicialibus huiusmodi per quasdam suas die v iunii mocali expeditas litteras amplissime praeservasse, adeoque nullà prorsus opus esset ulteriore declaratione ad hoc ut eadem concordia tamquam irrita, inanis et invalida ab omnibus haberi deberet1; nihilominus, cum ad nos delata res esset occasione petiti a nobis beneplaciti super iis quae in nono capitulo seu articulo eiusdem concordiae quoad portionem seu ratam pecuniarum a personis ecclesiasticis tam saecularibus quam regularibus ducatus praedicti persolvendam, sicut praemittitur, conventa suerant, nos, beneplacitum huiusmodi denegando, concordiam praefatam non modo a nobis approbari non posse, sed semper reprobari ac damnari debere non obscure declaravimus: quinimo, animo revolventes quam diras omnique humanae potestati terribiles censuras et

in dicto ducatu.

1 Edit. Main. legit debere (R. T.),

ingeminatae quotannis Ecclesiae voces imprecentur iis qui ecclesiastica iura violant, aut bona diripiunt, vel illis damna et onera divinis humanisque legibus vetita inferre non verentur, per quasdam nostras ad eumdem Franciscum ducem die v ianuarii proxime praeteriti manu nostrâ conscriptas litteras, eos omnes qui loca praedicta, sicut praemittitur, invadere, illaque ac supremam iurisdictionem in eis nobis et eidem S. R. E. competentem perturbare et vexare temere et de facto praesumpserunt, censuras et poenas supradictas incurrisse, nec eis illas a nobis quovis modo remissas vel condonatas intelligi debere, diserte significavimus, sperantes, ubi haec innotuissent, abunde sufficere posse ut redirent praevaricatores ad cor, absque eo quod nos apertius ad severiora procedere cogere-Causae inso mur. Cum autem, sicut accepimus, non quentis decla solum studia haec nostra optato, quem sperabamus, fructu vacua remanserint: sed, quod maxime deplorandum est. personis ecclesiasticis tam saecularibus quam regularibus praedictis, portionem seu ratam pecuniarum, in dicto ix capitulo seu articulo, sicut praemittitur, conventam, solvere merito recusantibus eo quia necessarium ad id nostrum et dictae Sedis beneplacitum non modo non concessum, sed expresse, ut praefertur, a nobis denegatum fuerat, inaudito ac detestabili ausu plures militum turmae in earumdem personarum ecclesiasticarum, domos, praedia ac bona immissae fuerint, ibidem expensis personarum huiusmodi permansurae, donec illae taedio affectae portionem seu ratam praedictam realiter et cum effe-

ctu persolverint; haec vero, quae non-

nisi summo omnium recte sentientium

poenas irrogent canonicae sanctiones

spiritu Dei conditae, quaeque deterrima

horrore ac moerore audiri potuerunt, nullatenus tolerabilem libertatis, immunitatis, ac iurisdictionis ecclesiasticae violationem importent:

§ 3. Hinc est quod nos, qui omnia paternae charitatis officia, quae pro in rubrica. eiusmodi tollendis malis sedulo adhibere curavimus, vana hactenus et inania experti fuimus, quique, ex commissi nobis divinitus pastoralis muneris debito, quorumcumque eidem Romanae, aliisque inferioribus ecclesiis, necnon quibusvis personis et bonis ecclesiasticis competentium iurium assertores in terris a Domino constituti sumus, tametsi non dubitemus venerabiles fratres episcopos illarum partium, quorum zelum excitare non praetermisimus, strenue ac fortiter hac in re muneris sui partes impleturos esse, et forsan etiam iam implevisse, ac insuper certo credamus tam iniqua militum facinora ac etiam iniquiora consilia longe ab aequissimâ carissimi in Christo filii nostri Iosephi Romanorum regis in imperatorem electi mente aliena esse, quinimmo ipsum in eos, qui illa perpetrarunt, severe, ut omnis iustitia exigit, animadversurum esse speremus: nihilominus, ne, in tantà Ecclesiae afflictione diutius silentes, ac sacerdotibus ministris Domini inter vestibulum et altare plorantibus, et dicentibus Parce, Domine, parce populo tuo, et ne des haereditatem tuam in opprobrium, otiosi ac desides, incumbenti nobis apostolicae servitutis officio deesse videamur, ac, nimiâ longanimitate, proditae ecclesiasticae libertatis desertaeque turpiter Dei causae rei efficiamur, exurgentes in Domino, ac tam

memorati Urbani praedecessoris, quam

felicis memoriae Leonis PP. X, etiam

praedecessoris nostri, qui per quamdam

suam viii kalendas iunii anno moxy e-

ditam constitutionem personas omnes,

Declarat ut

etiam specifică et individuă mentione dignas, quae civitates, terras et loca ad dictam Romanam Ecclesiam mediate vel immediate pertinentia, praesertim vero Parmensem et Placentinam civitates, invasissent, excommunicavit, anathematizavit, ac maledictionis et damnationis aeternae mucrone percussit, vestigia sectantes, ac insuper apostolicis litteris, quas plurimi Romani Pontifices praedecessores nostri die Coenae Domini legi et promulgari secerunt, et nos similiter singulis annis legi et promulgari fecimus, ac signanter canonibus xviii et xx litterarum huiusmodi firmiter inhaerentes, motu proprio, et ex certà scientià et maturà deliberatione nortris, deque apostolicae potestatis plenitudine, praeinsertam concordiam, eiusque articulos et capitula quaecumque, cum omnibus et singulis in eis eorumque quolibet contentis, ac inde secutis, et quandocumque secuturis, ipso iure nulla, irrita, invalida, iniusta, damnata, reprobata, inania, viribusque et effectu penitus et omnino vacua ab ipso initio fuisse et esse, ac perpetuo fore, neminemque ad illorum, seu cuiuslibet eorum, etiamsi iuramento vallata sint, observantiam teneri, immo nec ea a quopiam observari potuisse vel debuisse, nec ex illis cuiquam aliquod ius vel actionem aut titulum etiam coloratum vel possidendi aut praescribendi causam acquisitam vel acquisitum fuisse vel esse, aut quandocumque acquiri vel competere posse, neque illa ullum statum facere vel fecisse, sed, perinde ac si nunquam emanassent, vel facta non fuissent, pro non extantibus et non factis perpetuo haberi debere, tenore praesentium declaramus. Et nihilominus, ad abundantiorem cautelam, et quatenus opus sit, illa omnia et sin-

1 Edit. Main. legit quomodolibet (R. T.).

gula, motu, scientià, deliberatione ac potestatis plenitudine paribus, damnamus, reprobamus, cassamus et annullamus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus.

§ 5. Firmas praeterea ac salvas esse Decretum arvolumus atque decernimus quascumque mitatis censuracensuras et poenas ecclesiasticas, quas ii omnes, qui praemissa perpetrarunt, ab episcopis supradictis, iuxta ea quae ipsis mandavimus, palam et publice de more denunciandi, vel forsan iam denunciati, tam scilicet qui terras et loca ducatus supradicti, ut praefertur, invadere, perturbare et praenarratis modis vexare, quam qui praedicta onera et gravamina personis ac bonis ecclesiasticis ducatus huiusmodi inferre et imponere, per se vel alios, directe vel indirecte, praesumpserunt, necnon adhaerentes, fautores et defensores eorum, seu illis auxilium, consilium vel favorem quomodolibet praestantes, quocumque tandem gradu seu dignitate praefulgeant, propter eadem praemissa quovis modo incurrerunt, a quibus, post debitam damnorum illatorum refectionem, ac aliàs condignam Ecclesiae praestitam satisfactionem, nonnisi a nobis aut Romano Pontifice pro tempore existente (praeterquam in mortis articulo constituti, nec etiam tunc nisi de stando Ecclesiae mandatis et satisfaciendo cautione praestità, atque cum reincidentià eo ipso quo convaluerint) absolvi et liberari valeant.

§ 6. Decernentes etiam, easdem Clausulac. praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod praesati et alii quicumque in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, etiam specificà et individuà mentione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, neque causae, propter quas

eaedem praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae aut ullo modo instificatae fuerint, aut ex alia quacumque causà, colore, praetextu et capite, et etiam in corpore iuris clauso, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vel invalididitatis vitio, seu intentionis nostrae, aut interesse habentium vel habere practendentium consensûs, aliove quocumque etiam quantumlibet magno ac incogitato inexcogitabilique defectu, aut ex alio quovis capite a iure, vel facto, aut statuto, consuetudine, vel privilegio resultante, notari, impugnari, invalidari, retractari, in controversiam vocari, seu ad terminos iuris reduci ullatenus posse; sed ipsas praesentes litteras semper et perpetuo firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus et singulis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari, sicque et non aliter in praemissis omnibus et singulis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et Sedis Apostolicae praefatae nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus praemissis, ac apostolicis, et in universalibus provincialibusque etsynodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, et, quatenus opus sit, nostrà et Cancellariae apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, legi-

bus quoque, etiam imperialibus et municipalibus, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis alià firmitate roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibuscumque personis, etiam quantumvis sublimibus et specialissima mentione dignis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine similibus, ac consistorialiter, et aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, editis, factis, ac pluries iteratis et quantiscumque vicibus approbatis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et formà in illis tradità observatà, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus ac derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 7. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus sides ubique

Fides tranmptorum. locorum et gentium in iudicio et extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvII iulii moccyn, pontificatus nostri anno vn.

Dat. die 27 iulii 1707, pontif. anno vii.

# CIII.

Communicantur Congregationi fratrum Bethlemitarum privilegia Ordinum Mendicantium, et clericorum Ministrantium Infirmis 1.

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Iniuncti nobis caelitus pastoralis officii ratio postulat, ut, paternam sacrarum réligionum et congregationum christianae charitatis et hospitalitatis operibus ex professo laudabiliter incumbentium curam gerentes, pium illarum exercitium et institutum, quo, labores expeditius suscipiendo, illud alacrius continuent et ferventius exequantur, liberalibus gratiarum et privilegiorum muneribus confoveamus, prout in Domino conspicimus salubriter expedire.

Rationes pro consequenda di-

- § 1. Cum itaque, sicut dilectus filius età communica- Michael de Iesu et Maria, Congregationis fratrum Bethlemitarum nuncupatorum, in hospitalibus pauperum convalescentium in Indiis Occidentalibus se exercentium, in Romana Curia procurator, nobis nuper exponi fecit, dicta Congregatio aliàs a felicis recordationis Innocentio PP XI praedecessore nostro per quasdam suas desuper in simili forma Brevis die xxvi martii mdclxxxvii
  - 1 Const. ed. MDCCII, die 17 iunii, pontif. II concessa fuit exemptio a processionibus; et const. ed. MDCCXI, die 24 iulii, pontif. xi, confirmatur praesens constitutio.

expeditas litteras in religionem erecta fuerit; fratres vero dictae Congregationis tria essentialia vota in illâ, ad instar ceterorum Ordinum et institutorum a Sede Apostolicà confirmatorum, de praesenti emittant, aliaque multiplicia atque insignia pietatis et christianae charitatis opera erga pauperes et convalescentes in eorum hospitalibus degentes non sine spirituali animarum benesicio exercuerint et in dies exercere non desinant; ut autem illa semper impensius et indefessi obeant et continuent, ipse Michaël plurimum cupiat gratias et privilegia Ordinum Mendicantium et Congregationis clericorum regularium Ministrantium Infirmis, quae aliàs recolendae memoriae Urbanus PP VIII, praedecessor pariter noster, Ordini tunc Congregationi nuncupatae fratrum S. Ioannis Dei communicavit et concessit, nosque subinde, nempe die xxv iunii MDCCI, per quasdam nostras in simili itidem formå Bravis desuper expeditas litteras, ad Congregationem Charitatis sub titulo S. Hyppoliti martyris in Indiis, sub certis modo et formâ tunc expressis, extendimus, praedictae Congregationi fratrum Bethlemitarum illiusque fratribus et locis a nobis pariter communicari et concedi:

§ 2. Nos, eamdem Congregationem Communica-fratrum Bethlemitarum et pia illius rum praedicto-privilegioinstituta confovere et promovere, ac proinde dictum Michaëlem et dilectos filios fratres Congregationis huiusmodi specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulas personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat conrequendum, harum

serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eiusdem Michaëlis nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, et attentà relatione dilecti filii nostri Thomae Mariae Ferrarii tituli S. Clementis eiusdem S. R. E. presbyteri cardinalis S. Clementis nuncupati super praemissis dictis cardinalibus facta, omnia et singula privilegia, praerogativas, concessiones, favores, facultates, declarationes conservatorias, immunitates, exemptiones, libertates, ceterasque gratias, praeeminentias et indulta cuiusvis generis existentia, spiritualia et temporalia, qualiacumque illa sint, dummodo tamen sint in usu, et non sint revocata vel sub aliquibus revocationibus comprehensa, ac sacris canonibus et Concilii Tridentini decretis aut apostolicis constitutionibas et ordinationibus vel memoratis regularibus dictae Congregationis Bethlemitarum institutis non adversentur, praedictis Ordinibus Mendicantium et Congregationi clericorum regularium Ministrantium Infirmis, eorumque conventibus, domibus et aliis locis regularibus, ac Ordinum et Congregationis huiusmodi generalibus, praesidentibus, et quibusvis aliis superioribus, praelatis et capitulis etiam generalibus, provincialibus, seu intermediis, eorumque definitoribus, prioribus, novitiis, fratribus, conversis, donatis, et quibusvis eorum regularibus personis, tam in Urbe quam etiam in quibuscumque mundi partibus existentibus, et illorum intuitu, aut aliàs quomodolibet. per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, seu per nos et successores nostros, aut aliàs auctoritatem habentes concessa sunt et concedentur.

ac quibus de iure, usu vel consuetudine, privilegio, seu concessione apostolică, in genere vel in specie, ac tam conjunctim quam divisim, aut alias quomodolibet utuntur, fruuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, frui et gaudere possunt et poterunt in futurum, ad praedictam Congregationem Bethlemitarum et singula illius hospitalia, domos et alia loca regularia, illorumque superiores, praelatos et quascumque regulares personas, auctoritate apostolică, tenore praesentium, perpetuo extendimus, illaque eis communicamus et de novo concedimus ac suffragari volumus. Decernentes, easdem praesentes clausulae. litteras semper et perpetuo firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Quocirca venerabilibus fratribus Praesentium patriarchis, achiepiscopis et episcopis, aliisque locorum Ordinariis quibuscumque, necnon dilecto filio causarum curiae Camerae Apostolicae generali auditori, per praesentes committimus et mandamus, quatenus quilibet eorum, per se, vel alium, seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus suerit, ac quoties pro parte generalis et fratrum dictae Congregationis Bethlemitarum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nos-

An. C. 1707

strå easdem plenum earum effectum sortiri et obtinere, illisque omnes, quos concernunt, pacifice frui et gaudere, non permittentes quemquam desuper contra illarum tenorem, sub quovis praetextu et causa, etiam defectu intentionis nostrae, per quoscumque quomodolibet indebitae molestari, quinimmo, quidquid in contrarium attentari vel fieri contingeret, omnino semper in pristinum reponi; contradictores quoslibet et rebelles, etiam per quascumque, de quibus eis videbitur, censuras et poenas ecclesiasticas, et alia opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposità, compescendo; legitimisque super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc si opus fuerit auxilio brachii saecularis.

Derogatio contrariorum.

§ 3. Non obstantibus praemissis, ac piae memoriae Bonifacii PP VIII etiam praedecessoris nostri de unâ, et in concilio generali edità de duabus dietis, dummodo ultra tres dietas aliquis auctoritate praesentium in iudicium non trahatur, aliisque ' constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac Ordinum et Congregationis clericorum regularium huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis sirmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, men-

1 Edit. Main. legit aliis (R. T.).

tio seu quaevis alia exquisita forma ad hoc servanda foret, et in eis caveatur expresse quod illis nullatenus aut nonnisi sub certis modo et formâ derogari possit, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis et insertis habentes, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque; aut si aliquibus communiter aut divisim ab eâdem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 4. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiastică constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae praesentibus ipsis haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Fides transumptorum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvIII iulii MDCCVII, pontificatus nostri anno vII.

Dat. die 28 iulii 1707, pontif. anno vII.

CIV.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium, quo revocantur facultates concessae fratribus Carmelitis musicis provinciae Portugallie manendi extra coenobia<sup>4</sup>.

1 Innocentii XII const. ed. MDCxCVI, die 14 februarii, pontif. v, confirmata fuere quaedam decreta pro dictà provincià; et huius Pontificis const. ed. MDCCXVII, die 22 februarii, pontificatus xVII, prohibetur ne superiores concedant licentiam canendi in alienis ecclesiis.

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Causae sequentis decreti.

§ 1. Nuper, pro parte dilectorum filiorum prioris provincialis et definitorii provincialis provinciae Portugalliae Ordinis fratrum B. M. V. de Monte Carmelo, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae exposito, quod, licet per Concilium Tridentinum, sess. xxvIII, cap. Iv, prohibeatur expresse ne quis regularis, sine sui superioris licentiâ, praedicationis vel lectoris aut cuiusvis pii operis praetextu, subiiciat se obsequio alicuius praelati, principis vel universitatis, vel communitatis, aut alterius cuiuscumque personae seu loci; nihilominus in regno Portugalliae irrepserat abusus regulari observantiae praeiudicialis, ac populis illarum partium scandalum praebens, eo quia episcopi earumdem partium, in vim indultorum per nostrum' et Sedis Apostolicae in Portugalliae et Algarbiorum regnis nuncium concessorum, nonnullos religiosos musicae peritos pro eorum ecclesiarum servitio e propriis conventibus absque superiorum regularium ciusdem provinciae licentià educebant: ac propterea pro parte dictorum exponentium memoratae cardinalium Congregationi supplicato, ut, praemissis occurrendo, omnibus et singulis religiosis praedictae provinciae extra eorum conventus servitio cuiuslibet simplicis ecclesiae addictis et sine superiorum suorum licentia degentibus, ut ad ipsorum respective conventus redirent, praecipere, quodque superiores praedicti illos ad id, quocumque indulto minime obstante, compellere possent, decernere, necnon pro tempore existenti nuncio mandare, ne huiusmodi indulta, nisi legitimis de causis,

1 Edit. Main. legit nostram (R. T.).

et audito superiore religiosi, qui ab episcopis pro eorum servitio postulatur, concederet, aliàsque in praemissis iuxta memorati Concilii dispositionem providere dignaretur: emanavit ab eadem Congregatione decretum tenoris qui sequitur, videlicet:

Sacra Congregatio eminentissimorum et Decretum Cenreverendissimorum S. R. E. cardinalium ne- grogationis, quo gociis et consultationibus episcoporum et cio ut revocet regularium praeposita, ad quam sanctissimus dominus noster supplicem hunc libellum remisit, attentà relatione patris procuratoris generalis Ordinis, censuit committendum, prout praesentis decreti vigore committit, eminentissimo nuncio apostolico in Lusitanià residenti, ut revocet quascumque licentias, et curet regulares redire omnino ad eorum conventus. Romae, xxix iulii mdccvii. — G. cardinalis Carpineus. — F. A. Nicaenus secretarius.

Confirmatio

§ 2. Cum autem, sicut dicti exponentes nobis exponi fecerunt, ipsi decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent: nos, ipsorum exponentium votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eorumque singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causå latis, si guibus guomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvâ tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas ed efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon provinciae et Ordinis praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxxi augusti моссун, pontificatus nostri anno vii.

Dat. die 31 augusti 1707, pontif. anno vII.

CV.

Conceditur indulgentia plenaria perpetua pro ecclesiis Ordinis sancti Pauli primi eremitae in eius die festo 1

1 Innocentii XI const. ed. MDCLXXVI, die 27 novembris, pontif. 1, confirmata fuere quaedam statuta pro eremitis in regno Portugalliae.

#### Clemens Papa XI,

universis christifidelibus praesentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

Ad augendam fidelium religionem et • concessio animarum salutem caelestibus Ecclesiae praedictà todulthesauris pià charitate intenti, omnibus utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis ac sacrà communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis fratrum Ordinis sancti Pauli primi eremitae ubique existentibus, die festo eiusdem sancti Pauli primi eremitae, a primis vesperis usque ad occasum solis diei huiusmodi, singulis annis devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordiâ, haeresum extirpatione, ac sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris, die 1 octobris moccvii, pontificatus nostri anno vii.

Dat. die 1 octobris 1707, pontif. anno vII.

CVI.

Damnantur et prohibentur libri omnes adversus decretum apostolicum super remotione archiepiscopi Sebasteni a vicariatu apostolico missionum Hollandicarum, cum prohibitione illud quoquomodo impugnandi

#### Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Praet-xtus conscribendi ilrum examen in-

§ 1. Cum, sicut nobis innotuit, obtentu los libros et en tam defendendae causae venerabilis fratris Petri Coddaei archiepiscopi Sebasteni, quem nos dudum ab apostolico Hollandiae illique foederatarum provinciarum vicariatu, nostro desuper die III aprilis MDCCIV edito decreto, removendum duximus, quam tuendarum quarumdem eiusdem Petri archiepiscopi scriptionum, quas eodem decreto damnavimus et prohibuimus, quamplurimi inquietorum hominum et publicae tranquillitati adversantium operà in lucem prodierint et in dies prodeant libelli, quorum evulgatione exortae hactenus inter catholicos illarum partium turbae atque dissidia foventur, imo et pravae doctrinae semina ad simplicium subversionem, non sine maximo orthodoxae fidei detrimento, dissunduntur: nos. dum de aliis tam gravi morbo, in animarum nobis ab Altissimo commissarum perniciem vergenti, opportune adhibendis remediis sedulo cogitamus, aliquos interea ex iisdem libellis, qui ad apostolatus nostri notitiam pervenerunt, latino, gallico et belgico respective idiomate typis impressos, venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus in totà republicà christianà contra haereticam pravitatem generalibus inquisitoribus a Sede Apostolicâ specialiter deputatis examinandos commisimus, quorum tituli sunt infrascripti, videlicet:

Apologia pro clero ecclesiae Batavorum Libri praediromano-catholicae, scu rationes ob quas clerus censuit in locum reverendissimi archie-

> 1 Decretum editum fuit MDCCIV, die 3 aprilis. pontif. IV. In const. ed. MDCCIV, die 11 februarii. pontif. Iv, damnata fuere quaedam folia Acte |

piscopi Sebasteni non esse illico recipiendum dominum Theodorum Cokkium. Per IOANNEM PALAEOPISTUM. Delphis, apud Henricum Van Rhyn, MDCCII.

Assertio iuris ecclesiae metropolitanae romano catholicae adversus quosdam, qui eam ad instar ecclesiarum per infidelium persecutiones destructarum iure pristino penitus excidisse existimant. Per I.C.E.I.V. licentiatum eiusdem ecclesiae canonicum. Delphis, typis HENRICI RHENAVI, MDCCIII.

Imago pontificiae dignitatis penicillo sacrarum scripturarum ac traditionis native delineata: ubi quid Pontifici Romano competat vel non competat, collectis ex ecclesiasticâ supellectili documentis, luculenter ac compendio demonstratur. Auctore Desiderio Palaeophilo. Constantiae, apud Eneam Sylvium, MDCCIV.

Cleri catholici per Foederatum Belgium et archiepiscopi Sebasteni religio vindicata contra libellum memorialem De statu et progressu iansenismi in Hollandia Ioannis Cle-RICI in S. Augustinum censura refellitur. Scripta varia ad rem pertinentia ad calcem appenduntur. Auctore Christiano Philireno presbytero, sacrae theologiae professore. Traiecti ad Rhenum, MDCCIII.

Motivum iuris pro capitulo cathedrali Harlemensi. Harlemi, typis Nicolai Braau MDCCIII.

Refutatio responsi ad libellum, cui titulus: Motivum iuris pro capitulo cathedrali Harlemensi, sive elucidatio ulterior iurium eiusdem capituli. Harlemi, typis Nicolai Braau. MDCCIII.

Epistola Petri Coddaei archiepiscopi Sebasteni ad catholicos incolas Foederati Belgii de suo ad Urbem itinere, ac de muneris sui administrandi interdictione. Traiecti ad Rhenum, typis Theodori ab Eynden, MDCCIV.

Epistola secunda Petri Coddaei archiepiscopi Sebasteni ad catholicos incolas Foederati Belgii. Traiecti ad Rhenum, ex bibliopolio Theodori ab Eynden, MDCCIV.

Even redige samenstraek ophot veruvuzen van onsen saligmaker Iesus Christus, en op de Zaek Vanden arschbischop van Sebasten.

d'appel, etc.; et const. ed. MDCCVII, die 19 decembris, pontif. viii, damnatur libri: Doctoris Laurentii, etc.: Epiloma de las indulgencias, etc. Xenicum chronographicum, sive selecta innocentiae per invidiam calumniamve oppressae exempla, illustrissimo ac reverendissimo domino Petro Coddaeo archiepiscopo Sebasteno, etc., pro strenuâ oblatâ cordis et animi sinceritate. MDCCV.

Lettre de monsieur N. à un seigneur d'Angleterre sur la dentunde s'il est bon d'employer les pères Iésuites dans une mission? Qu'on a trouvé à propos de donner déréchef au public entrant qu'elle fournit de la lumière dans l'affaire de monsigneur de Sebaste. 3 fevrier MDCLXXXVI.

Klagende merkuur opgedragen aan de heer Franciscus Fairlemns theol. doct. door Henrick Spoor phil. et med. doct. Tot Utrecht gedrutk voor den autheur by Iohan Visch, mdcciii.

Lettre d'un homme de qualité pour servir de réponse à une autre lui adressée par monseigneur l'internonce apostolique, avec la Bulle qui a pour titre..... Datée à Rome le vu d'avril MDCCIII.

Adeodatus Po compresbyteris de clero per Foederatum Belgium dominum Theodorum Cokkium ut provinciarum non recipientibus S.P.D. Delphis, apud Henricum Van Rhyn, mdcciii.

Responsio Henrici Spoor ad epistolam sibi scriptam a domino internuntio Bruxellensi, edita latino et belgico idiomate, et data Ultraiecti..... maii mdcciii.

Lamenta et querelae sponsae Sebastenae, per Clementem XI viduatae, ad eumdem pro sponso suo.

Cato Uticensis redivivus ad amplissimos archidioeceseos Ultraiectensis et dioeceseos Harlemensis capitulares viros. Pro aris et focis.

GISBERTI AMSTELII expostulatio altera adversus Loiolitas, foedos Societatis Iesu desertores. Coloniae, apud Balthasar ab Egmont, MDCCIV.

Collyrium Theodoro de Cock dono missum per M.M.A.P.C. cordis amicitia, MDCCIV.

Declaratio et responsiones ab archiepiscopo Sebasteno, cum in Urbe esset, eminentissimis dominis cardinalibus tradita, et iam orbi pandita christiano, MDCCIV. Avis sincères aux catholiques des Provinces Unies sur le décret de l'Inquisition de Rome contre monseigneur l'archevêque de Sebaste vicaire apostolique, avec plusieurs pièces qui ont rapport à son affaire, MDCCIV.

Réflexions succintes sur la lettre d'un catholique romain à un de ses amis d'Italis touchant l'état present des catholiques romains en Hollande, VII novembre MDCCIV.

Litterae ad archiepiscopum Sebastenum nomine sacrae Congregationis de Propaganda Fide, XXV augusti MDCCIII, ut fertur, scriptae, ab inquietis quibusdam hodie in lucem editae, notis vero brevibus illustratae per Ianum Parrhasium. Amsterodami, MDCCIV.

Diotrephes, sive spiritus et opera Theodori Cockii accurate descripta, et iustificando clero eum in vicarium apostolicum non recipiente, in lucem data ab Eugenio Clario theologo. Lugduni, apud Henricum Aersen, mdcciv.

Iesuitarum aliorumque Romanae Curiae adulantium de Summi Pontificis auctoritate commenta, regnis regibusque infesta, ac specialiter supremis praepotentibusque Foederati Belgii ordinibus periculosa, fideliter proposita per iurisconsultum Batavum, Ecclesiae et patriae amantem. Amsterodami, MDCCIV.

Notae breves in epistolam ad catholicos Hollandiae, quae sub nomine Pontificis Clementis XI circumfertur, per iurisconsultum Batavum.

Notae in decretum quod sub Inquisitionis nomine circumfertur contra archiepiscopnm Sebastenum, per IANUM PARRHASIUM.

Disquisitio theologica de potestate ac iurisdictione, quibus in Foederati Belgii provinciis etiam num fruitur archiepiscopus Sebastenus, ablato licet vicariatu apostolico, nunquam antehac typis edita.

Zedelyke Oweruveginge van het decreet der Roomse Inquisite, des iaars MDCCIV, III april. Tegens de ver klaringe en verantwoordinge des aarschsbisschops van Sebasten. Rotterdam, MDCCIV: idest: Modesta consideratio decreti Romanae Inquisitionis, anni MDCCIV, III aprilis, etc.

Vreedeamige Waarschouving, over zekere Brief de naam voerende van Clement XI: idest: Pacifica admonitio super certam epistolam nomen ferentem Clementis XI.

Denunciatio apologetica Petri Coddaei archiepiscopi Sebasteni sinceris solidisque documentis firmata, quam circa praecipua causae suae capita evulgandam duxit. Traiecti ad Rhenum, MDCCVI.

Damnalio re-

§ 3. Auditis itaque memoratorum carhatorum libro-rum, aliorum-dinalium, qui relatas sibi super iisdem que edendorum. libellis plurium in sacrà theologià magistrorum censuras diligenter perpenderunt, sententiis, creditum nobis a Domino pastoralis curae atque vigilantiae munus, quantum nobis ex alto conceditur, salubriter exegui cupientes, de eorumdem cardinalium consilio, ac etiam motu proprio et ex certà scientià et maturâ deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, non modo omnes et singulos supradictos libellos, utpote multa falsa, calumniosa, Apostolicae Sedi eiusque ministris iniuriosa, piarum aurium offensiva, scandalosa, temeraria, erronea, atque in apertum schisma tendentia respective continentes, verum etiam omnes et quoscumque alios libros, libellos, epistolas, et alia quaevis opera seu opuscula, directe vel indirecte adversus praefatum nostrum decretum remotionis supradicti Petri archiepiscopi necnon damnationis et prohibitionis memoratarum eius scriptionum quocumque idiomate hactenus edita, et si quae in posterum edi contigerit, tenore praesentium damnamus et reprobamus, ac pro damnatis et reprobatis perpetuo haberi debere decernimus.

Prohibitio eorumdem.

§ 3. Ac proinde omnium et singulorum tam supra descriptorum, quam aliorum quorumlibet similium libellorum, librorum, epistolarum, operum seu opusculorum impressionem, descriptionem, lectionem, retentionem et usum, omnibus et singulis christifidelibus, etiam specifică et individuâ mentione ac expressione dignis, sub poenà excommunicationis per contrafacientes ipso facto absque alià declaratione incurrendà, a qua nemo a quoquam, praeterquam a nobis seu Romano Pontefice pro tempore existente, nisi in mortis articulo constitutus, absolutionis beneficium valeat obtinere, omnino interdicimus et prohibemus; volentes et apostolicà auctoritate mandantes, ut, quicumque libros, libellos, epistolas, opera seu opuscula praedicta, vel eorum aliquod, penes se habuerint, illa seu illud, statim atque praesentes litterae eis innotuerint, teneantur tradere atque consignare locorum Ordinariis, vel haereticae pravitatis Inquisitoribus, qui exemplaria sibi sic tradita illico flammis aboleri curent.

§ 4. Insuper, sub pari excommunica- Item prohibitionis poenà, interdicimus similiter et praedicium deprohibemus, ne quis in concionibus, ficium puntificatechismis, lectionibus, aut aliis ad populum sermonibus praedictum nostrum decretum in causâ memorati Petri archiepiscopi, summa quidem maturitate et iustitià editum, ullo tempore vel quovis praetextu impugnare praesumat, vel eidem quomodolibet ausu temerario contraire.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus Clausulae. et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Ceterum, ut ipsae praesentes litterae omnibus facilius innotescant, nec publicatio. quisquam illarum ignorantiam allegare possit, volumus, et auctoritate praesată decernimus, illas ad valvas basilicae Principis Apostolorum ac Cancellariae apostolicae, necnon Curiae generalis in Monte Citatorio et in acie Campiflorae de Urbe per aliquem ex cursoribus nostris, ut moris est, publicari, illarumque exempla ibidem affixa relinqui; sic vero publicatas, omnes et singulos, quos concernunt, perinde afficere et arctare, ac si unicuique illorum personaliter in-

Praesentium

timatae et notificatae fuissent; earumdem autem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fidem tam in iudicio quam extra illud ubique locorum haberi, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Adhortatio ad

§ 7. Demum omnes et singulos, qui in praefatis Foederatis Provinciis vere catholicorum nomine censeri volunt et Apostolicae Sedi communione sociari, atque eos praesertim, qui, in sortem Domini vocati, spiritu humilitatis, lenitatis et obedientiae debent ceteris praelucere, pro paternae nostrae charitatis debito hortamur, rogamus, atque obsecramus in Domino Iesu, ut, depositis simultatibus et partium studiis, discant idipsum sapere in Domino, donantes invicem si quis adversus aliquem habet querelam, sicut et Christus donavit nobis, ut non blasphemetur nomen Domini; sed unanimes honorificemus Deum, et qui una side iungimur, unitate spiritus et vinculo pacis invicem copulemur.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die iv octobris moccyii, pontificatus nostri anno vii.

Dat. die 4 octobris 1707, pontif. anno vit.

#### CVII.

Damnantur et prohibentur libri sub titulis: Doctoris Laurentii Pires Carvalho quaestiones selectae de Bulla Cruciatae, etc. Epitome das Indulgencias, y privilegios da Bulla da l santa Cruzada, etc 1

1 Const. ed. MDCCVII, die 4 octobris, pontif. vII, damnati fuerunt libri adversus decretum apostolicum; et const. ed. MDCCVIII, die 14 maii, l

#### Clemens Papa XI. ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Cum, sicut nobis innotuit, quod 1 Reforantor tiin lucem prodierint ante aliquot annos eorum damaduo libri, unus quidem in duos tomos divisus sub titulo infrascripto, videlicet : Doctoris Laurentii Pires Carvalho quaestiones selectae de Bullà Cruciatae Lusitaniae, pars prior et posterior, Ulyssipone, mocxcviii; alter vero lusitanico idiomate editus, cui titulus: Epitome das indulgencias y privilegios da Bulla da sancta Cruzada, repartido per a maior clareza en titulos pellas indulgencias e diversas facultates, que contem, còm alquàs advertencias no principio, composta par Lorenço Pirez de Carvalho do conselho de sua migestade, deputado de tribunal de consciencia e ordens, e do conselho dos tres estades, commissario geral da Bulla da sancia Cruzada nestes reinos et dominios de Portugal, Lisboa, mdcxcvi; et venerabiles fratres nostri S. R. E. cardinales in totà republicà christianâ contra haereticam pravitatem generales inquisitores a Sede Apostolicâ specialiter deputati, auditâ librorum huiusmodi censurâ sibi relatâ, illos damnandos et prohibendos esse censuerint:

§ 2. Hinc est quod nos, pro commissâ nobis divinitus gregis dominici Damnatio et curà, animarum periculis atque detri-mandato illos tradendi ordimentis, quae ex eorumdem librorum nariis vel inquilectione et usu provenire possent, pastorali sollicitudine, quantum cum Domino possumus, occurrere cupientes, de memoratorum cardinalium consilio, ac etiam motu proprio et ex certâ scientià ac maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, libros supradictos et eorum quemlibet tenore praesentium damnamus et re-

pontif. VIII, damnatur liber Traité de la puissance ecclésiastique, etc.

1 Particula quod redundat (R. T.).

probamus, ac legi et retineri prohibemus, ipsorum librorum et eorum cuiuslibet impressionem, descriptionem retentionem, lectionem et usum omnibus et singulis christifidelibus, etiam specificà et individuà mentione et expressione dignis, sub poena excommunicationis per contrafacientes ipso facto absque alià declaratione incurrendà, a qua nemo per quemquam, nisi per nos seu Romanum Pontificem pro tempore existentem, praeterguam in mortis articulo constitutus, absolvi possit, omnino interdicimus. Volentes, et apostolicâ auctoritate praecipientes, ut, quicumque libros praedictos vel aliquem eorum penes se habuerint, illos seu illum, statim atque praesentes litterae ad eorum notitiam pervenerint, teneantur tradere atque consignare locorum Ordinariis vel haereticae pravitatis inquisitoribus, qui exemplaria sibi tradita illico flammis aboleri curent. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

Clausulae.

§ 3. Ceterum, ut ipsae praesentes litterae omnibus facilius innotescant, nec quisquam illarum ignorantiam valeat allegare, volumus pariter et auctoritate praesată decernimus ut illae ad valvas basilicae Principis Apostolorum, ac Cancellariae apostolicae, necnon Curiae generalis in Monte Citatorio, et in acie Campiflorae de Urbe per aliquem ex cursoribus nostris, ut moris est, publicentur, illarumque exempla ibidem affixa relinquantur; sic vero publicatae, omnes et singulos, quos concernunt, perinde afficiant et arctent, ac si unicuique illorum personaliter intimatae et notificatae fuissent; utque earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xix decembris, MDCCVII pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 19 decembris 1707, pontif. anno viii.

#### CVIII.

Declarantur nullae electiones duorum administratorum ecclesiarum Gnesnensis et Vladilasviensis, et quaecumque inde secuta et secutura, cum nonnullis ordinationibus '.

#### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Romanus Pontifex, in sublimi Aposto- Exordium. licae Sedis speculà cum potestatis plenitudine a Domino constitutus, suo et Apostolicae Sedis inferiorumque ecclesiarum ac illarum praesulum iura, ex commissi sibi caelitus pastoralis officii debito, sarta tecta tueri, et, si quando ea temerariis quorumcumque ausibus violata esse novit, ab eiusmodi violationibus asserere studet, sicut, omnibus maturae considerationis trutinâ perpensis, aequitati et iustitiae consentaneum esse in Domino arbitratur.

§ 1. Ad nostri siquidem apostolatus Laicae potenotitiam non sine gravi animi nostri mo- ecclosia Goes-

1 Const. ed. MDCCVII, die 21 maii, pontif. VII, declarata fuerunt nulla acta pro electione episcopi Aquilani; constit. ed. MDCCVII, die 27 iulii, pontif. vii, damnata fuit concordia circa fructus ecclesiasticos ducatus Parmae et Placentiae cum militibus germanis; constitut. edità MDCCXI, die 3 ianuarii, pontif. 1, declaratur nulla deputatio vicarii de Seorga aliisque locis Ventimiliensis dioecesis; et const. ed. MDCCXI, die 28 iulii, pontif. x1, damnantur decreta Consilii Varsaviae de solutione fructuum ecclesiasticorum pro exercitu alendo.

lestia pervenit, quod, tametsi nos alias, nempe die vii iunii MDCCVI, in concistorio nostro secreto, ut moris est, venerabilem fratrem Stanislaum Szembek, tunc episcopum Vladislaviensem, a vinculo quo tenebatur ecclesiae Vladislaviensis, cui tunc praerat, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium consilio et apostolicae potestatis plenitudine absolventes, illum ad metropolitanam ecclesiam Gnesnensem, certo tunc expresso modo pastoris solatio destitutam, de consilio et potestatis plenitudine paribus transtuleririmus, ipsumque eidem ecclesiae Gnesnensi in archiepiscopum praesecerimus et pastorem, curam, regimen et administrationem ipsius ecclesiae Gnensensis illi in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo, liberamque illi ad ecclesiam Gnesnensem huiusmodi transeundi licentiam tribuendo, necnon, tametsi subinde, nempe die xxv eiusdem mensis iunii, itidem in concistorio nostro secreto ipsi ecclesiae Vladislaviensi, per translationem huiusmodi vacanti, de persona venerabilis fratris Constantini Szianiawski, nobis et cardinalibus praefatis ob suorum exigentiam meritorum acceptă, de eorumdem cardinalium consilio auctoritate apostolica providerimus, ipsumque Constantinum eidem ecclesiae Vladislaviensi in episcopum praesecerimus et pastorem, curam, regimen et administrationem ipsius ecclesiae Vladislaviensis illi in spiritualibus et temporalibus plenarie similiter committendo, et alias, prout in binis seu pluribus nostris sub plumbo desuper expeditis litteris uberius continetur; ac tametsi demum ipsi Stanislaus archiepiscopus et Constantinus episcopus, post captam et apprehensam ecclesiarum praefatarum

1 Male edit. Main. legit tamen (R. T.).

possessionem, suos in illis respective officiales constituerint et deputaverint: nihilominus non defuit, qui, omnium humanarum aeque ac divinarum legum immemor, nullaque ad id legitimà auctoritate suffultus, sed solà laicali potestate, seu potius armorum violentià fretus, per suas litteras dilectis filiis capitulo et canonicis dictae metropolitanae ecclesiae Gnesnensis die xvi septembris anni proxime praeteriti, seu alio veriori tempore, conscriptas, dictum Stanislaum archiepiscopum usurpatorem illius ecclesiae nuncupare, ac proinde ab ipsis capitulo et canonicis aliquem ex eorum gremio in administratorem bonorum eiusdem metropolitanae ecclesiae, perinde ac si illa adhuc vacaret, eligendum esse, temere, iniuste et sine ullo prorsus legitimo fundamento asserere praesumpsit; ac subinde non minus audacter per alias suas die xxiii eiusdem mensis septembris, seu alio veriori tempore, exaratas litteras eisdem capitulo et canonicis iniungere ausus fuit, ut omnes proventus dictae metropolitanae ecclesiae Gnesnensis tamquam vacantis a tempore obitus postremi illius archiepiscopi, tam praeteritos quam futuros, titulo mutui, futuro archiepiscopo, ut asseruit, per rempublicam resarciendi, in manibus cuiusdam capitanei commissarii a se nominati, ad essectum illos erogandi pro auctoranda totius patriae militià, consignari, extradi et numerari absque ullà cunctatione curarent, sub poenis per leges contra mandatorum regiorum transgressores statutis, ac adiectà insuper executionis militaris comminatione.

§ 2. Successive vero, cum animadver- Renuenti catisset quod litterae huiusmodi et man- mata manu lidata in eis contenta (capitulo et canonicis praefatis obtemperare eis merito detrectantibus) inania prorsus et

absque ullo effectu remanebant, militaribus copiis, inter quas plures acatholicorum secum foederatorum legiones numerabantnr, stipatus, versus civitatem Gnesnensem se contulit, ibique in oppido Shupen nuncupato, a dictà civitate quatuor circiter milliaribus distante, easdem militares copias disposuit, deinde autem, per quemdam ablegatum suum ad eamdem civitatem missum, capitulum et canonicos praefatos ad electionem memorati administratoris, qui, officiali, quem praefatus Stanislaus archiepiscopus, ut praefertur, constituerat, amoto, regimen dictae metropolitanae ecclesiae Gnesnensis necnon curam et administrationem bonorum illius mensae archiepiscopalis susciperet, urgere coepit; comminando renuentibus omnimodam eiusdem metropolitanae ecclesiae desolationem omniumque illius mensarum archiepiscopalis et capitularis bonorum devastationem, aliaque similia gravissima damna in ipsorum perniciem et evertionem inferenda. Porro capitulum et canonici supradicti, eiusmodi minis perculsi, die iii octobris proxime praeteriti, licet illa non esset dies capitularis, secluso, ut asseruerunt, contemptu clavium, ac declarata verbis erga hanc Sanctam Sedem obedientia illa, quam reipså negabant, venerabilem fratrem Ioannem Dluzeuski episcopum Gratianopolitanum suffraganeum Chelmensem, ac dictae metropolitanae ecclesiae Gnesnensis custodem, in illius administratorem generalem, non tamen sine aliquorum dissensu, elegerunt, ac ipsi plenariam iurisdictionem administrationibus 1 huiusmodi de iure et consuetudine competentem tam in spiritualibus quam temporalibus concesserunt, totumque ei regimen tradiderunt. Subinde

1 Forsan administratoribus (R. T.).

vero, nempe die xxi eiusdem mensis octobris, dictis militaribus copiis ipsam civitatem Gnesnensem adhuc circumsidentibus, adeoque eodem metu perdurante, electionem administratoris huiusmodi in omnibus et per omnia approbarunt et ratificarunt.

§ 3. Ceterum non minus iniuste ac Non minus inviolenter cum ecclesià Vladislaviensi a-ter actum cum ctum fuit. Dilecti siquidem filii capi-slaviensi. tulum et canonici dictae ecclesiae Vladislaviensis (cum litteras, non dissimiles eis quae ad capitulum et canonicos Gnesnenses, sicut praemittitur, transmissae fuerant, imo eâdem die xxiii septembris proxime praeteriti eodemque nomine sibi conscriptas, et per eadem fere verba exaratas recepissent, in quibus scilicet, falso aeque ac temere praesupposito quod dicta ecclesia Vladislaviensis vacaret, fructus et proventus illius mensae episcopalis tam praeteriti quam futuri per aliquem e sui gremio eligendum administratorem colligendi, similiter titulo mutui per rempublicam futuro episcopo resarciendi, eidem capitaneo commissario ut praefertur nominato, pro auctoranda quantocius patriae militià consignari demandabantur; et cum subinde ipsi gravium malorum comminationibus perterriti fuissent, nisi ad administratoris huiusmodi electionem devenissent), ut maiora scandala et infortunia imo et bonorum omnium iacturam evitarent. dilectum filium Adalbertum Ignatium Bardzinki, qui prius eiusdem ecclesiae Vladislaviensis officialis a praefato Constantino episcopo deputatus fuerat, in administratorem huiusmodi, itaut, titulo officialis in alium administratoris commutato, ceteroqui penes ipsum cura, regimen et gubernium dictae ecclesiae Vladislaviensis, ut prius, remanerent, eligere coacti fuerunt.

Causae prae- § 4. Cum autem haec omnia per exesentis declarationis de nulli- crabilem, scandalosum ac a sacris ca-

in rubrica.

rum electionum, nonibus et conciliorum generalium decretis, apostolicisque constitutionibus sub anathemate saepius damnatum saecularis potestatis abusum gesta fuerint, adeoque libertatem ecclesiasticam, Dei ordinatione et canonicis sanctionibus constitutam, manifeste laeserint ac laedant, nostramque et Apostolicae Sedis auctoritatem, qua Stanislaum archiepiscopum metropolitanae Gnesnensi, et Constantinum episcopum praefatos VIadislaviensi respective ecclesiis supradictis, sicut praemittitur, praefecimus, gravissime et aperte violaverint et violent; ac praeterea animas pretioso Salvatoris et Domini nostri Iesu Christi sanguine redemptas in gravissima pericula coniecerint, et deplorandis malis adhuc involvere pergant; novasque proinde et sane graviores multiplicibus illis atque diuturnis, quibus florentissimum olim, nunc perturbatissimum Poloniae regnum aerumnis premitur, ca-Declaratio at lamitates adjungere noscantur: hinc est quod nos, qui iurium ecclesiasticorum supremi assertores in terris a Domino constituti sumus, necnon omnium ecclesiarum et christifidelium curam et sollicitudinem supremâ dispositione gerimus, regnumque praesatum et illius inclytam nationem paternâ charitate

§ 4. Cum autem haec omnia per exe-

complectimur, tametsi non dubitemus venerabilem fratrem Iulium archiepiscoporum Nazarenum, nostrum et dictae Sedis in eodem regno nuncium, omnia, quae ei hac in re a nobis mandata fuerunt, quaeque proinde firma semper et salva esse volumus, sedulo ac fideliter, quantum sibi in praesenti infelicissimo illarum rerum statu permissum fuerit, iam implevisse, nihilominus, ex iniuncto nobis divinitus apostolicae ser-

vitutis munere, praefatarum Gnesnensis

el Vladislaviensis ecclesiarum, illarumque praesulum indemnitati uberius consulere, nostraque et dictae Sedis iura sarta tecta atque illibata enixius tueri et conservare, necnon animarum huiusmodi periculis, quantum nobis ex alto conceditur, peramplius occurrere cupientes, ac omnium et singulorum in praemissis tam a capitulis et canonicis Gnesnensibus et Vladislaviensibus praefatis, quam ab administratoribus per eos, ut praefertur, electis, et aliis quibuscumque quomodolibet actorum et gestorum seriem, causam et occasiones. aliave quaelibet, etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac exactissime et accuratissime specificatis habentes, motu proprio, ac ex certâ scientiâ et maturâ deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, electiones eorumdem Ioannis episcopi in metropo. litanae Gnesnensis, necnon Adalberti Ignatii in Vladislaviensis ecclesiarum praefatarum, earumque bonorum, reddituum et proventuum administratores, ac cuiuscumque iurisdictionis concessionem et regiminis traditionem, eis ab earumdem ecclesiarum Gnesnensis et Vladislaviensis capitulis et canonicis respective factas, ut praesertur, et quomodolibet ratificatas seu confirmatas, aliaque omnia et singula in praemissis vel circa ea, tam a capitulis et canonicis, quam ab administratoribus huiusmodi, vel illorum aliquo, praefatarum suarum electionum, eisque, sicut praemittitur, respective commissarum administrationum vigore seu praetextu, per se vel alios quomodocumque et qualitercumque acta, facta, gesta, mandata, decreta, ordinata vel disposita, ac forsan in futurum (quod Deus avertat) agenda, gerenda, facienda, mandanda, decernenda et ordinanda, cum omnibus et singulis inde quovis modo secutis et quandocumque secuturis, penitus et omnino nulla, invalida, inania, irrita, temeraria, et a non habentibus potestatem damnabiliter attentata et de facto praesumpta, nulliusque roboris, momenti et efficaciae esse et ab initio fuisse ac perpetuo fore, tenore praesentium declaramus et decernimus, illaque damnamus et reprobamus; ac nihilominus, ad maiorem et abundantiorem cautelam, et quatenus opus sit, illa omnia et singula, quatenus de facto processerunt, revocamus, cassamus, irritamus et annullamus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus, nec ullum per ea ecclesiis earumque praesulibus praedictis preiudicium illatum fuisse, aut inferri quandocumque posse, sed ipsas ecclesias, earumque praesules in suis primaevis iuribus continuare debere, similiter declaramus, in omnibus et per omnia, perinde ac si illa numquam facta fuissent nec evenissent, neque unquam fierent vel evenirent.

Prohibitio, ne asserti adminipoenis.

§ 4. Quocirca Ioanni episcopo et Astratores se in dalberto Ignatio administratoribus, ut gerant in regi-mine dictarum praefertur, nulliter electis praedictis, et ecclesiarum; diversis eorum cuilibet, in virtute sanctae obedientiae, ac sub obtestatione divini iudicii et interminatione maledictionis aeternae, necnon, ipsi quidem Ioanni episcopo sub suspensionis ab exercitio pontificalium et interdicti ab ingressu ecclesiae, dicto vero Adalberto Ignatio sub excommunicationis majoris, utrique demum sub privationis beneficiorum ecclesiasticorum quorumcumque per eos respective obtentorum, perpetuaeque inhabilitatis ad illa et alia similia vel dissimilia quaecumque in posterum quomodolibet obtinenda, ipso facto absque

districte prohibemus et interdicimus, ne, suarum irritarum electionum, sibique nulliter ut praesertur commissarum administrationum huiusmodi vigore seu praetextu, praefatarum Gnesnensis et Vladislaviensis respective ecclesiarum regimen suscipere et assumere, sive iam susceptum et assumptum de cetero retinere, minusque ullam iurisdictionem, potestatem vel auctoritatem in illis exercere, ullumve inibi actum iurisdictionalem facere seu continuare, neque illarum fructus, redditus et proventus percipere, seu forsan iam perceptos cuiquam alteri, nisi earumdem ecclesiarum respective praesulibus seu illorum legitimis procuratoribus, vel aliis quibus nos illos tradi vel consignari mandaverimus, tradere vel consignare ulterius audeant quovis modo seu praesumant. Eos quoque, qui illis vel eorum alicui scienter in praemissis paruerint, vel auxilium, consilium vel favorem quovis modo praestiterint, cuiuscumque status, gradus, ordinis, conditionis, praeeminentiae vel dignitatis fuerint, similibus poenis eo ipso innodamus, et innodatos fore, ac beneficia huiusmodi, quorum privationis poenam propter transgressionem praesentis prohibitionis per praesatos guomodolibet incurri contigerit, ipso facto absque alià declaratione vacare, illaque per quoscumque impetrari posse, decernimus itidem et declaramus; necnon eorumdem beneficiorum sic vacantium collationem, provisionem et omnimodam dispositionem, ac praesatarum poenarum absolutionem seu relaxationem nobis et Romano Pontifici pro tempore existenti dumtaxat specialiter reservamus. Monentes insuper omnes utriusque sexus christifideles, de quorum aeternâ salute solliciti esse debemus, praefatos alia declaratione incurrendis poenis, l Ioannem episcopum et Adalbertum Igna-

tium nullam in eisdem ecclesiis, suarum irritarum ac invalidarum electionum, eisque nulliter et de sacto, ut praefertur, respective commissarum administrationum huiusmodi vigore vel praetextu, sive quoad temporalia, sive quoad spiritualia, iurisdictionem aut potestatem habere vel habuisse; adeoque nec ullam, circa ea quae sacramentorum administrationem aut aliàs forum conscientiae vel contentiosum quomodolibet concernunt, auctoritatem interponere ullo modo valide posse nec potuisse; neque contra haec allegari vel praetendi posse excusationem ex communi errore; nam praeterquamquod satis omnibus notum erat, atque est neutram ex ecclesiis praedictis vacare, ct utramque illarum suum habere pastorem a nobis canonice constitutum. abusus saecularis potestatis in electione administratorum praedictorum fere communiter innotuit, omniumque recte sententiam horrore et detestatione reprobatus fuit, prout illum ab omnibus damnari et reprobari volumus.

Absolutio censummo Pontificí reservator.

§ 5. Praeterea, cum notorii et explosurarum, la quas incorrerunt rei, rati iuris sit, eos omnes; qui capitula et canonicos supradicta ad praemissa peragenda per se vel alios quoquomodo adegerunt, necnon adhaerentes, fautores, consultores et desensores eorum, quocumque tandem gradu seu dignitate quantumcumque sublimi praesulgeant, censuras omnes et poenas ecclesiasticas, a sacris canonibus, generalium conciliorum decretis, et apostolicis constitutionibus, ac praesertim litteris die Coenae Domini singulis annis legi et promulgari solitis contra similia perpetrantes inflictas, damnabiliter eo ipso incurrisse; notum similiter omnibus esse volumus, illos a censuris et poenis eiusmodi, post debitam et condignam Ecclesiae ac partibus praestitam satisfactionem, nonnisi

a nobis vel Romano Pontifice pro tempore existente (praeterquam in mortis articulo constitutos, nec etiam tunc, nisi de stando Ecclesiae mandatis et satisfaciendo, cautione praestitâ, atque cum recidentia eo ipso quo convaluerint) absolvi et liberari posse.

§ 6. Decernentes etiam, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod praefati et alii quicumque in praemissis seu eorum aliquo ius vel interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant, seu aliàs specificà et individuà mentione et expressione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, causaeque, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et iustificatae non fuerint, aut ex alia qualibet etiam quantumvis iuridicâ et privilegiatà causà, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, vel interesse habentium consensús, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali ac incogitato et inexcogitabili defectu notari, impugnari, infringi, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. praesatae cardinales, etiam de latere legatos et eiusdem Sedis nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublată eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, indicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 6. Non obstantibus praemissis, ac, quatenus opus sit, nostrà et Cancellariae Apostolicae regulâ de iure quaesito non tollendo, aliisque apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon praefatarum Gnesnensis et Vladislaviensis ecclesiarum, et aliis quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, ac usibus et stylis etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, praefatis aliisve quibuslibet personis, etiam quacumque ecclesiastică vel mundană dignitate sulgentibus, et aliàs quomodolibet qualificatis ac specialem expressionem requirentibus, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu.

2 Praeposit. in nos addimus (R. T.).

scientià et potestatis plenitudine similibus, ac consistorialiter, et aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, editis, factis, ac pluries iteratis, et quantiscumque vicibus approbatis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso et formå in illis traditå observatå exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ac derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 7. Volumus autem ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique adhibeatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die IV februarii MDCCVIII. pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 4 februarii 1708, pontif. anno viii.

#### CIX.

Confirmatur decretum capituli generalis fratrum recollectorum Discalceatorum Ordinis sancti Augustini Congregatio-

sumplorum.

nis Hispaniae de casu, quo decederet vicarius generalis dictae Congregationis 1.

#### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

A capitulo generali dictae ereta.

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus MDCCVI edita fuerunt duo in- trum eremitarum recollectorum Discal-Congregationis filius modernus procurator generalis fraceatorum nuncupatorum Congregationis Hispanicae Ordinis sancti Augostini, quod in capitulo generali dictae Congregationis in oppido civitate nuncupato Borgia in regno Aragoniae die xx maii mdccvi celebrato, inter alia, duae sequentes constitutiones pag. 171 editae fuerunt, videlicet:

De magistris

1. Quod magistris primariis novitiorum trium domorum regularium, nempe Matritensis, Caesaraugustanae et Hispalensis, attentis eorum laboribus, ius ferendi suffragium sive votum in capitulis provincialibus suarum provinciarum competat, eâ tamen lege ut dicti magistri novitiorum ab immediatā priorum iurisdictione exempti minime sint, et in omnibus et per omnia iisdem prioribus subiecti remaneant, quemadmodum alii religiosi subditi immediate illis subiecti reperiuntur, et quod in posterum ii religiosi, qui priorum aliculus domus, sive magni conventus, sive definitorii provinciarum, seu lectoris sacrae theologiae muneribus functi fuerint, in magistros novitiorum eligantur;

De casu, quo tus generalis.

- n. Ac insuper in praedictis constitutionivacaret vicaria. bus fol. 173 statutum fuit quood decedente vicario generali praedictae Congregationis, sive naturaliter, sive civiliter, in eius gubernio pro tempore existens prior provincialis provinciae, cuius est filius, usque ad complementum sexennii succedat, ad hoc ut omnes provinciae dignitatis honore per dictum sexennium aequaliter frui valeant, ac
  - 1 Const. ed. MDCCIV, die 13 februarii, pontif. IV, declarata fuere privilegia provincialium absolutorum; et Benedicti XIII const. ed. MDCXXX die 14 februarii, pontif. v, reducitur alternativa pro electione vicarii generalis.

officia generalia pariformiter nonnisi post triennium cessent, necnon expensae occasione capitulorum faciendae evitentur; casu vero quo eumdem priorem provincialem in praedicti vicarii generalis officio succedere contingat, officium prioris provincialis huiusmodi vacet, et id, quod in constitutionibus super praecedentià rectoris provincialis dispositum reperitur, adimpleatur.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, capitulum generale docreti. praedictum confirmationem decretorum seu statutorum huiusmodi, pro firmiori illorum subsistentià et observatione, ab hac Sanctâ Sede impetrari mandaverit: nobis propterea praefatus procurator generalis tam suo quam dictae Congregationis nomine humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur. Nos igitur, ipsum procuratorem generalem specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum (qui, attentâ relatione dilecti filii nostri Iosephi Renati eiusdem S. R. E. cardinalis Imperialis nuncupati, dicti Ordinis apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, eisdem cardinalibus factà, quoad primum decretum resolutionem distulerunt) consilio, secundodictum decretum seu statutum capituli generalis dictae Congregationis Hispaniae, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis

apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvà tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis praedictorum cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros esfectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, Congregationis Hispaniae et Ordinis huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus', privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticâ dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio et extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die x februarii MDCCVIII, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 10 februarii 1708, pontif. anno VIII.

#### CX.

Consirmatur decretum Congregationis episconorum et regularium de electione definitorum adiunctorum loco procuratorum generalium absentium Congregationis Doctrinae Christianae in Gallia 1.

#### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Emanavit nuper a Congregatione venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. ratur. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositâ, in causa Avenionensi seu Parisiensi inter dilectos filios clericos saeculares Congregationis Doctrinae Christianae in Gallià ex unà et quosdam particulares presbyteros provinciae Parisiensis eiusdem Congregationis Doctrinae Christianae ex alterá partibus vertente, decretum tenoris qui sequitur, videlicet:

In causa Avenionensi seu Parisiensi ver- Dubia propotente inter Congregationem Doctrinae Chri-sita. stianae in Galliâ ex una, et quosdam particulares presbyteros provinciae Parisiensis eiusdem Congregationis, partibus ex alterâ, desuper infrascriptis dubiis, nempe:

- I. An sequens decretum capituli generalis anni mdccv sustineatur in casu, etc.: et, quatenus affirmative,
- II. An beneplacitum apostolicum pro voce declarativá sit concedendum?
- 1 Innocentii XII constit. ed. MDCXCVIII, die 9 augusti, pontif. VIII, confirmatum fuit decretum de interventu quorumdam in capitulo provinciali; et in huius Pontificis const. ed. MDCCVIII, die 25 iulii, pontif. viii, conceditur vox deliberativa praedictis definitoribus.

Decretum capituli generalis patrum Doctrinae Christianae Parisiis celebrati anno MDCCV.

Sessio xvIII. « Quia alter procurator generalis vel uterque simul possunt abesse a loco, ubi definitorium desit, sicque suam privare provinciam suffragio ipsi debito; statutum est, quod, ut iusta stabiliatur aequalitas iuxta id quod decretum fuit in novissimo generali capitulo, sessione xxxII, in eorum loco eligentur definitores adiuncti, qui voce fruantur consultivâ, illis absentibus, et non aliter, donec a Sanctâ Sede ipsis et deliberativa obtineatur, tum in definitorio, tum in capitulo generali, cum dicti procuratores generales ipsis adesse non poterunt: ad eorum autem electionem requiretur eadem et aetatis et professionis antiquitas quae ad aliorum officialium maiorum; locus eorum erit post secretarium generalem; quod si vel morte praeventi, vel alia quacumque ratione deficiant, eorum officio providebitur eo modo quo officia aliorum officialium maiorum »:

Decretum

Sacra Congregatio eminentissimorum et S. Congregatior reverendissimorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, partibus ipsis informantibus, referente eminentissimo S. Clementis, respondit affirmative ad utrumque. Romae xxIII septembris MDCCVII — G. cardinalis CAR-PINEUS — F. archiepiscopus Nicaenus secret.

Confirmatio relati decreti.

§ 2. Cum autem, sicut dilectus filius modernus procurator generalis praefatae Congregationis Doctrinae Christianae nobis subinde exponi fecit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desideret: nos, ipsum procuratorem generalem specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, consirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvå tamen semper in praemissis auctoritate praefatae Congregationis cardinalium. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et spectabit in futurum, plenissime suffragari et ab eis respective `inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 3. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, Congregationis Doctrinae Christianae huiusmodi, aliisque quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxiv martii MDCCVIII, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 24 martii 1708, pontif. anno viii.

CXI.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de iuramento in abbatum benedictionibus pro Congregatione Benedictino-Bavarica.

#### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Lis orta inter

§ 1. Emanavit nuper a Congregatione abbates praedi-etos et quos-venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. dam episcopos. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposità, in causâ benedictionum novorum abbatum et iuramenti in illarum actu praestandi, inter dilectos filios modernum praesidem et abbates Congregationis Bavaricae monachorum Ordinis sancti Benedicti, ex una, et venerabiles fratres modernum Augustanum nonnullosque alios episcopos, ex alterâ, partibus, vertente, decretum tenoris qui sequitur, videlicet:

Decretum Congregationis.

In causa vertente inter patres praesidem et abbates exemptae Congregationis Benedictino-Bavaricae, praetendentes in benedictionibus novis abbatibus impartiendis ab episcopis, tamquam Sedis Apostolicae delegatis, novos abbates non teneri ad aliud iuramentum, quam ad illud contentum in pontificali romano, iuxta decreta Congregationis particularis die xiv ianuarii MDCLXXXVII, ex una. et episcopum Augustanum nonnullosque alios episcopos, sustinentes novos abbates in actu dictarum benedictionum teneri praestare iuramentum fidelitatis, subjectionis et reverentiae ipsis episcopis eorumque ecclesiis, partibus ex alterâ, sacra Congregatio eminentissimorum et reverendissimorum S.R.E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, partibus hinc inde auditis, referente eminentissimo Sperello, mandavit executioni demandari

1 Innocentii XI const. ed. MDCLXXXVII, die 21 martii, pontif. xi, confirmatur decretum super dubiis circa constitutiones pro nuncio Helvetiorum.

decreta praedicta Congregationis particularis, et censuit ac declaravit servandam esse formam praescriptam in pontificali romano pro abbatibus exemptis. Romae, xx aprilis MDCCVIII. — G. card. CARPINEUS. — FERDInandus archiepiscopus Nicaenus.

§ 2. Cum autem, sicut pro parte dictorum praesidis et abbatum praedictae Congregationis Bavaricae nobis subinde expositum fuit, ipsi decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desiderent: nos, specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvâ tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Con-

§ 3. Decernentes, easdem praesentes Clausulas. litteras semper firmas, validas et efficaces

existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam,

gregationis cardinalium.

Confirmatio

quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, dictae Congregationis Bavaricae, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die viii maii MDCGVIII, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 8 maii 1708, pontif. anno vill.

#### CXII.

Damnatur et prohibetur liber sub titulo Traité de la puissance ecclésiastique et temporelle, etc. '

1 In const. edit. MDCCVII, die 19 dccembris, pontif. VIII, damnati fuere libri Laurentii Pirez de Carvalho; et const. ed. MDCCVIII, die 13 iulii, pontif. VIII, damnatur Le Noveau Testament, etc.

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Ex iniuncto nobis apostolicae ser- Damnatio et vitutis munere, quo catholicae Ecclesiae libri. regimini divinà dispositione praesidemus, dominici gregis custodiae iugiter invigilantes, ac oves aeterni pastoris sanguine redemptas a perniciosarum doctrinarum venenis pastorali charitate, quantum nobis ex alto conceditur, praeservare satagentes, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium in tota republică christiană contra haereticam pravitatem generalium inquisitorum a Sede Apostolicâ specialiter deputatorum consilio, ac etiam motu proprio, ac ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, librum quemdam gallico idiomate conscriptum, cui titulus: Traité de la puissance ecclésiastique et temporelle, anno moccyu typis (ut accepimus) impressum et in lucem editum, tenore praesentium damnamus et reprobamus, ac legi et retineri prohibemus, ipsiusque libri impressionem, descriptionem, lectionem, retentionem et usum omnibus et singulis christifidelibus, etiam specifica et individua mentione et expressione dignis, sub excommunicationis poenâ per contrafacientes ipso facto absque alià declaratione incurrendà, a qua nemo per quemquam, nisi per nos seu Romanum Pontificem pro tempore existentem, nisi in mortis articulo constitutus absolvi possit, omnino interdicimus. Volentes, et auctoritate apostolică mandantes, ut quicumque librum praedictum penes se habuerint, illum, statim ac praesentes litterae eis innotuerint, locorum Ordinariis vel haereticae pravitatis inquisitoribus tradere atque consignare teneantur.

§ 2. Ut autem eaedem praesentes litterae ad omnium notitiam facilius perlansulaa

ducantur, nec quisquam illarum ignorantiam allegare possit, volumus et auctoritate praedictà decernimus, illas ad valvas basilicae Principis Apostolorum, ac Cancellariae apostolicae, necnon Curiae generalis in Monte Citatorio et in acie Campiflorae de Urbe per aliquem ex cursoribus nostris, ut moris est, publicari, illarumque exempla ibidem affixa relingui, itaut, sic publicatae, omnes et singulos, quos concernunt, perinde afficiant, ac si unicuique illorum personaliter notificatae et intimatae fuissent; ipsarum autem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eamdem prorsus fidem tam in iudicio quam extra illud ubique locorum haberi, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xiv maii MDCCVIII, pontificatus nostri anno vIII.

Dat. die 14 maii 1708, pontif. anno vIII.

#### CXIII.

Confirmatur et innovatur constitutio Pauli V contra ambientes officia et dignitates in Congregatione canonicorum regularium S. Salvatoris Ordinis S. Augustini 1

#### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Exordium,

Ecclesiae catholicae regimini, meritis licet imparibus, divina dispositione prae-

1 Innocentii XII const. edit. MDCxcv, die 19 ianuarii, pontif. Iv, statutum fuit ut serventur constitutiones de receptione regularium professorum; et in huius Pontificis const. ed. MDCCIX. die 18 martii, pontif. Ix, extenditur indultum de praelaturis obtinendis.

sidentes, illa, quae a Romanis Pontificihus praedecessoribus nostris ad recidendam et excludendam a religiosis viris, quos in humilitatis spiritu Deo servire decet, ambitiosam honorum et dignitatum cupiditatem pie prudenterque constituta esse noscuntur, apostolici muniminis nostri patrocinio libenter constabilimus, novisque praesidiis, ut serventur exactius, corroboramus, sicut ad omnipotentis Dei gloriam et religionis incrementum salubriter in Domino expedire arbitramur.

§ 1. Dudum siquidem, per felicis re- Refertur concordationis Paulum PP. V praedecessorem nostrum accepto, quod quidam in Congregatione canonicorum regularium S. Salvatoris Ordinis S. Augustini, dignitatum et officiorum in dictà religione ambitione ducti, pro iis consequendis ecclesiasticorum et saecularium principum aut aliarum personarum studia requirebant, et S. R. E. cardinalibus aliisque praelatis commendatitias litteras aliosque favores et gratias procurabant, quibus adiuti gradus et dignitates in eadem religione consequi valerent; propterea dictus Paulus praedecessor, officia et dignitates pro meritis cuiuscumque absque ambitu conferri cupiens, per quasdam suas in simili formâ Brevis die xxII septembris mocvII expeditas litteras, motu proprio et ex certâ scientià et merà deliberatione suis, omnes et singulos canonicos regulares dictae Congregationis et Ordinis cuiuscumque gradus, status, conditionis, praeeminentiae, qualitatis et dignitatis existentes, qui de cetero, pro praelaturis, gradibus, honoribus, dignitatibus, administrationibus, functionibus et aliis officiis Congregationis et Ordinis praedictorum consequendis, ad principum et praelatorum ac aliarum quarumcumque personarum

1 Edit. Main. legit ambitiosa (R. T.).

tanı ecclesiasticarum quam saecularium de gremio dictae Congregationis non existentium, etiam cardinalatus honore et quacumque saeculari dignitate et excellentià etiam imperiali, regali et ducali fulgentium, favores recurrissent, aut aliis viis illicitis ad huiusmodi praelaturas, gradus, honores et dignitates, administrationes et alia officia obtinenda aspiravissent, vel aliis minus legitimis et honestis rationibus ea obtinere quaesivissent, ac iis obtentis usi fuissent, illorumque complices et fautores, ad quascumque praelaturas, dignitates, officia, gradus, honores, administrationes et munera in ipsà Congregatione obtinenda perpetuo inhabiles declaravit, et obtentis per eos praelaturis, gradibus, honoribus, dignitatibus, administrationibus, functionibus et officiis huiusmodi eo ipso privavit, et sic promotos voce tam activâ quam passivà carere decrevit et declaravit, atque in virtute sanctae obedientiae, ac sub excommunicationis latae sententiae poenà, omnibus dictorum Congregationis et Ordinis superioribus, praelatis, canonicis, quocumque nomine nuncupatis, etiam priori generali, tunc ct pro tempore existentibus, praecepit districteque mandavit, ne quempiam ullo tempore, precibus, litteris vel favoribus adducti, vel alias ad instantiam seu requisitionem vel contemplationem principum, etiam imperatoris, regum, ducum et rerumpublicarum, vel praelatorum, etiam eiusdem S. R. E. cardinalium, aut aliarum quarumcumque personarum tam saecularium quam ecclesiasticarum extra dictum gremium existentium, ad cuiusvis generis praelaturas, gradus, honores, dignitates, administrationes, functiones et officia dictae Congregationis promovere, vel poenas aliquas remittere auderent vel praesumerent; decernens' electiones

1 Male edit. Main. legit decernentes (R. T.).

et promotiones ad monasteria seu prioratus vel officia dictorum Congregationis et Ordinis, contra earumdem litterarum dispositionem quandocumque faciendas et pro tempore obtentas, nullas prorsus invalidasque fore et esse, ac omnes et singulos in praemissis delinquentes, nullà alià admonitione praccedente, et absque processu desuper habendo, sententias et poenas praemissas irremissibiliter co ipso incurrere, et, ad illos sententias et poenas praemissas damnabiliter incurrisse legitime probandum, solas praemissarum personarum instantiam, preces ct favores, etiam oretenus porrectas, plenam, indubiam et sufficientem in iudicio et extra fidem facere, nec ad id probationis alterius adminiculum requiri; et aliàs, prout in praefatis Pauli praedecessoris litteris, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus, uberius continetur.

§ 2. Cum autem, sicut dilectus silius Confirmatio et Angelus Seraphinus Mastri procurator ge-stitutionis Pauneralis praedictae Congregationis S. Sal-procurat ris generalis facta. vatoris nobis nuper exponi fecit, praedictae Pauli praedecessoris litterae non ita exacte et accurate, ut par est, in eâdem Congregatione observentur: hinc est quod nos, considerantes quod nemo debet sibi assumere honorem nisi vocatus a Deo tamquam Aaron, ac proinde pravum hoc ambitionis malum omnino tollere et a dictà Congregatione penitus excludere cupientes, ut Congregatio ipsa praeclarâ semper humilitatis religiosae laude floreat, illiusque munera, non mendicatis studiis, sed a viris virtute et meritis conspicuis obedienter suscipiantur et humiliter administrentur, ac dictum Angelum Seraphinum procuratorem generalem specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicatio-

nis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, praedictas Pauli praedecessoris litteras, cum omnibus et singulis censuris et poenis et aliis quibuslibet contentis in illis, apostolicà auctoritate, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, ac, quatenus opus sit, innovamus ac de novo constituimus, ordinamus, decernimus et declaramus, illaque omnia et singula inviolabiliter et inconcusse in praesatà Congregatione S. Salvatoris perpetuo servari mandamus et praecipimus.

Clausulae mandato

§ 3. Volentes et eadem auctoritate generali consti decernentes, easdem praesentes litteras, gendi et legen illarumque exempla etiam impressa, manu abbatis generalis ipsius Congregationis S. Salvatoris subscripta et eius sigillo munita, in locis patentibus uniuscuiusque monasterii affigi et perpetuo retineri, ac semel in anno per superiores quorumcumque monasteriorum inter alias constitutiones apostolicas legi et publicari, dictasque litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus prae-

missis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, nec non omnibus et singulis illis quae praedictus Paulus praedecessor in litteris supradictis voluit non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xx iunii MDCCVIII, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 20 iunii 1708, pontif. anno vIII.

#### CXIV.

Conceditur vinea in loco Pariolo Congregationi de Propagandà Fide de Urbe, cum erectione alumnatus pro uno iuvene nationis Epiri

### Clemens Papa XI. URBIS MOTU PROPRIO.

Cum in iis, quae ad divinum cultum, Exordium. sanctamque catholicam religionem ampliandam conservandamque pertinent, non tam operis initium, quam illius firmitas perpetuitasque spectanda sit; nos praecipuas muneris nostri partes esse intelligimus, nedum spiritualibus piorum institutorum ad id tendentium incrementis peculiari studio adniti, verum etiam temporalibus illorum commodis et tranquillitati prospicere, quos divina bonitas ad sacrum evangelicae praedicationis fideique propagandae ministerium adlegit, ut, tamquam dignioperarii in agro Domini, cum tempus messis advenerit, strenue utiliterque laborent, et uberiorem in sinu Ecclesiae fructum, Deo benedicente, deponant.

§ 1. Sane, licet felicis recordationis Erectio colle-Urbanus Papa VIII praedecessor noster emendi aliquein

1 De erectione eius collegii et privilegiis, vide Urbani VIII constit. ed. MDCXXVII, die 1 augusti, pontif. IV; in aliâ huius Pontificis const. ed. MDCCVIII, pontif. VIII, declaratur et conceditur exemptio a parocho S. Andreae de Fractis.

creations.

locum pro re-per quasdam suas litteras apostolicas optimo quidem consilio collegium seu seminarium apostolicum pontificium pastorale Urbanum nuncupatum pro excipiendis et alendis sacerdotibus saecularibus, et etiam clericis ad maiores tamen ordines infra certum tempus promovendis, bonis moribus, pietate et sanâ doctrina praeditis, ex omni gente et natione desumendis, ad effectum fidem catholicam et apostolicam in partibus infidelium, totoque terrarum orbe, etiam cum eorum vitae discrimine, si opus foret, propagandi et dilatandi, eamque tuendi et conservandi in iis locis ubi iam sata reperitur, erexerit et instituerit, aliaque statuerit, decreverit et ordinaverit pro felici gubernio collegii seu seminarii et alumnorum huiusmodi, ut in praedictis litteris super hoc editis plenius et uberius continetur: experientià tamen compertum est, iuvenes istos ex longinquis ac etiam extremis mundi partibus ad idem collegium seu seminarium accedentes, caelique qualitate ac vitae etiam ratione inter se maxime diversos, ex assiduâ in studiis ac piis exercitiis occupatione, quibus eorum natura assueta non erat, graviter affici, et, paulatim exinde contractarum aegritudinum causâ, aut praemature decedere, aut inhabiles ad labores in missionibus sustinendos evadere; quod non accidit Germanici pontificii ceterorumque similium collegiorum a clarae memoriae Gregorio XIII aliisque nostris praedecessoribus Romanis Pontificibus erectorum alumnis, quorum levamini, quieti et tranquillitati provide consultum est de aliquo ad amoenitatem facto loco, ubi vacationum tempore vel statutis horis intermisso studio honestae recreationis causa conveniunt:

§ 2. Hinc propterea Congregatio vegregationis pro nerabilium fratrum nostrorum S. R. E.

cardinalium negotiis Propagandae Fidei emptione alicupraepositorum, quae cogitare et agere la quatnor mille nunquam desinit ca quae primodicto-ctitate Soa obrum collegii et alumnorum bono pro- cardinali Ottofutura cognoscit, emptioni alicuius si- bono in manimilis loci, seu vineae, prope et extra moenia Urbis, ubi iuvenes praedicti sanitatis vel oblectamenti causa quandoque recreari et vires recipere valerent, pluribus ab hinc annis studiose incubuit, et nos postremo ad hunc effectum scuta quatuor mille monetae romanae obtulimus, ut ipsa Congregatio tot expensis missionum praegravata ab huiusmodi incommodo sublevaretur. Sed re ob enascentes passim difficultates hucusque protractà (nam ubi inventa est opportunitas loci et salubritas aëris, defuit voluntas dominorum proprias vineas alienare renuentium, et ubi prompta erat occasio, deficiebant qualitates ad indigentiam exoptatae), dilectus tandem filius noster Petrus S. Laurentii in Damaso nuncupati S.R.E. diaconus cardinalis Ottobonus nuncupatus, eiusdem S.R.E. vicecancellarius, atque unus ex cardinalibus praefatae Congregationis, adeo utilis et salutaris deliberationis effectum ulterius differri non patiens, menti ac intentioni nostrae et dictae Congregationis adhaerens, necnon zelo propagationis sanctae Fidei et conservandae bonae valetudinis alumnorum ad munus apostolicum, divinâ favente gratiâ, vocatorum ductus, vineam in contradâ Parioli in eminentiori situ extra muros praedictae Urbis positam, aëris saluberrimi, cum palatio et aliis mansionibus de pertinentiis monasterii abbatiae nuncupatae S. Laurentii extra muros praedictae Urbis S. Augustini canonicorum regularium seu alterius Ordinis, cuius ipse Petrus cardinalis abbas seu perpetuus commendatarius ex commendâ ad sui vitam de praedicto monasterio

eidem Petro cardinali aliàs apostolicà auctoritate factà existit, sponte obtulit, et re ipsà vineam praedictam in manibus nostris sponte et libere oretenus dimisit, cum reservatione tamen, favore abbatis seu commendatarii pro tempore existentis dicti monasterii, ne eidem monasterio ex dimissione praedictâ magnum inferatur praeiudicium, alicuius perpetui canonis seu annuae responsionis, et cum aliis conditionibus nobis benevisis et dicto monasterio utilibus.

Concessio de

§ 3. Nos itaque, qui primodicti colqua in rubrica. legii et alumnorum cius, quorum de praesenti numerus, comprehensis aliquibus iuvenibus Svetiae regni, ad quadraginta septem, ut accepimus, ascendit, statum prosperum et tranquillum intensis desideramus affectibus, ob laboriosum quem ipsi in vincâ Domini praestituri sunt famulatum, et propter uberes fructus quos in agro militantis Ecclesiae hactenus produxerunt utiliter ac producunt, et in futurum producturos firma spe tenemus, ut iidem promptiores semper alacrioresque ad sua officia in dies persolvenda reddantur, dignum arbitramur et congruum sollicitudinis nostrae partes in id etiam adiicere, per quod alicui honesto eorum sublevamini et servandae corporum saluti consulatur; ea quippe est humanae naturae conditio, ut, nisi animus remissione quadam rigorem intentionis suae interdum relevet et relaxet, irremisso vigore lentescens spiritus, cum necessitas poscit, virtuti obsecundare non valeat. Spontaneam igitur aeque ac piam dicti Petri cardinalis oblationem ac dimissionem praedictae vincae, ut supra in manibus nostris factam, et per nos motu proprio ac de apostolicae potestatis plenitudine nuper acceptatam, denuo per praesentes acceptantes et confirmantes, accedente tamen, quate-

nus opus sit, novo ipsius Petri cardinalis consensu, eamdem vineam, una cum palatio, tinello, ceterisque mansionibus et aedificiis in quacumque illius parte positis, ac eamdem vineam totam, quanta est intra suos notissimos fines (quos eisdem praesentibus, una cum praemissorum valore in proprietate ac annuis fructibus et redditibus, omnibusque et singulis aliis membris, iuribus et pertinentis, haberi volumus pro singillatim expressis, itaut specialitas illorum generalitati non deroget), in perpetuum, motu proprio, concedimus praefatae Congregationi de Propaganda Fide, illiusque fructus, redditus et proventus, detracto infradicendo canone, cum aliis illius fructibus dictae Congregationi unimus et ad commodum eiusdem Congregationis annectimus et incorporamus; deque praesatà vineà, accedente, ut supra, dicti Petri cardinalis, uti eiusdem monasterii abbatis seu perpetui commendatarii, novo consensu, in perpetuum Congregationem praedictam, etiam pro sublevamine, augmento et conservatione alumnorum in praedicto eius collegio degentium, investimus. Canonem vero perpetuum, seu annuam et perpetuam responsionem eidem Petro cardinali, quoad vixerit et monasterium huiusmodi obtinuerit, et cuicumque alteri eiusdem monasterii abbati seu perpetuo commendatario pro tempore existenti, ratione concessionis, unionis, annexionis et incorporationis praefatarum, annuatim, duabus aequalibus solutionibus, pro unâ videlicet in domini nostri Iesu Christi a proxime venturà incipiendo, et alterà medietatibus canonis seu responsionis huiusmodi in S. Ioannis Baptistae immediate sequenti Nativitatum festivitatibus, et sic deinceps perpetuis futuris temporibus, de anno in annum, ac de termino in terminum, per Congregationem praesatam persolvendum seu persolvendam, in annuis scutis centum monetae romanae de iuliis decem pro quolibet scuto huiusmodi, motu pari, apostolică auctoritate, taxamus et reservamus, ac taxatum et reservatum, seu taxatam et reservatam esse volumus et decernimus, absque tamen ullo prorsus onere solutionis laudemii, seu, ut dicitur, entraturae seu capisoldi, nec non quindennii, tam dicti monasterii abbati seu commendatario pro tempore existenti, quam aliis quibusvis personis seu collegiis Romanae Curiae, etiamsi speciali notà dignae sint, etiam officialibus Cancellariae nostrae apostolicae quomodolibet debiti, a qua solutione, quatenus de iure deberetur, dictam Congregationem perpetuo, motu simili, eximimus et absolvimus et plenarie liberamus; adiectâ quoque reciprocâ conditione respectu Congregationis praedictae necnon abbatis seu perpetui commendatarii dicti monasterii pro tempore existentis, quod, si ipsa Congregatio non perciperet ex dictà vineà fructus annuae responsioni seu annuo canoni huiusmodi correspondentes, ac etiam, detractis expensis, si nulli prorsus fructus ex grandine, siccitate aut alio quocumque infortunio, etiam non cogitato, colligerentur, nihilominus ipsa Congregatio eiusque bona ad integram annuam responsionem seu integrum annuum canonem, ut supra taxatam seu taxatum, in perpetuum obligata sint et ad canonis seu responsionis huiusmodi annuam solutionem teneantur, prohibitâ quacumque spe restauri, remissionis seu reductionis canonis seu responsionis huiusmodi; et e converso, quod si fructus ex dictà vineà colligendi in quacumque summâ, etiam ultra dimidiam, seu bessem, annuam responsionem seu annuum canonem huiusmodi excederent, dicti monasterii abbates seu

commendatarii pro tempore existentes nihil ultra praetendere possint, attento quod dimissionis, a dicto Petro cardinali ut supra factae, totum commodum ac beneficium ad Propagationis Fidei et conservationis primodicti collegii alumnorum finem dirigitur; et hac lege ac hisce conditionibus ad concessionem et investituram huiusmodi devenire motu simili profitemur. Quibus salvis, liceat eidem Congregationi, eiusque ministris, quocumque nomine nuncupatis, corporalem dictae vineae possessionem, per se, vel alium, seu alios eorum nominibus, proprià auctoritate, absque spolii et attentatorum vitio, libere apprehendere, et apprehensam retinere, eiusque fructus et emolumenta quaecumque colligere, exigere, levare, ac in suos primodictique collegii et alumnorum in eo degentium usus convertere, cuiusvis licentià desuper minime requisità.

§ 4. Ac insuper, ut Congregatio prae- Scuta quatuor dicta gaudere possit commodo et uti- oblata donantur litate scutorum quatuor mille monetae unius alumnatus praedictae per nos ut supra oblatorum, baniae. volumus eamdem summam quatuor mille scutorum monetae huiusmodi per dilectum filium nostrum Iosephum tituli S. Mariae de Transpontina nuncupatae eiusdem S. R. E. presbyterum cardinalem Sacripantem nuncupatum, et nostrum prodatarium eiusdemque Congregationis praefectum, deponi in banco dilecti filii Francisci Monthioni seu S. Spiritus in Saxia nuncupati de Urbe ad creditum et dispositionem ipsius Congregationis, ad effectum tamen investiendi praefatam summam in tot locis montium cameralium non vacabilium, quorum fructus erogari debeant pro manutentione in primodicto collegio seu praefato seminario unius adolescentis ex provincia Epiri, vulgo Albania nuncupatâ, sub regulis et constitutionibus

eiusdem primodicti collegii seu praefati seminarii recipiendi et alendi, prout recipiuntur et aluntur ceteri alumni qui ibidem de praesenti degunt et educantur, sublatà inter ipsum alumnum Albanensem et alios quacumque prorsus disserentia, novumque huiusmodi alumnatum ceteris usque modo erectis et institutis motu pari adiungimus et annectimus. Dictique alumni Albanensis nominationem pro tempore, quoties nominandi casus evenerit, postquam tamen sua studia compleverit dilectus filius Petrus Rozovik in dicto collegio de praesenti degens et nostris sumptibus hucusque ibidem retentus et educatus, ad ipsam sacram Congregationem in perpetuum spectare, motu, scientia et potestatis plenitudine similibus itidem volumus et mandamus.

Clausulae

§ 5. Decernentes, praesentes litteras nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis seu nullitatis vitio, vel intentionis nostrae aut alio quopiam defectu notari, argui aut in controversiam ad quorumvis instantiam adduci, seu vià restitutionis in integrum vel reductionis ad terminos iuris aut aliàs quomodolibet revocari impugnarive posse, nec ex eo quod praemissa verificata non sint, aut quod ii, quorum interest, ad id vocati et auditi non fuerint. easdem litteras per subreptionem obtentas censeri, et propterea viribus carere, neque Congregationem praedictam illiusque ministros ad verificandum praemissa compelli et teneri, neque ob id nullas et irritas ac nullius momenti esse et fore censeri, sieque per quoscumque iudices, etc., etiam causarum palatii apostolici auditores, ac praedictae S.R.E. cardinales, etc., sublatâ, etc., iudicari debere, etc., irritumque, etc., attentari, etc. Non obstantibus nostrâ et

1 Potius lege vi (R. T.).

Cancellariae apostolicae regulà de iurc quaesito non tollendo, necnon Lateranensis Concilii concessiones perpetuas nisi in casibus a iure permissis fieri prohibentis, ac praedicti Urbani praedecessoris, necnon recolendae memoriae Symmachi, Pauli II, Pauli IV, et aliorum Romanorum Pontificum 1 praedecessorum nostrorum de rebus Ecclesiae non alienandis, ac Pii IV de gratiis Camerae Apostolicae interesse quomodolibet concernentibus in dictà Camera intra certum inibi praescriptum tempus praesentandis et registrandis, itaut praesentes in ea praesentari et registrari nullo unquam tempore vel modo necesse sit, ac beati Pii V, felicisque recordationis Sixti V, et dicti Urbani VIII, necnon Clementis X, et quorumcumque aliorum Romanorum Pontificum, etiam praedecessorum nostrorum, super solutione annatarum et quindenniorum quomodolibet editis, necnon aliis quibuscumque apostolicis, etiam in generalibus conciliis editis et edendis, constitutionibus et ordinationibus apostolicis, dictique monasterii et Ordinis praedicti, etiam iuramento, etc., roboratis statutis, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis monasterio praedicto, illiusque abbatis et monachis seu canonicis regularibus, eidemque Congregationi, ac primodicto collegio seu praefato seminario, illius superioribus et personis, et aliis quibuscumque, in genere vel in specie, aut aliàs, in contrarium, sub quibuscumque tenoribus et formis, quomodolibet per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, et etiam nos, etiam motu proprio, etc., concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etc., etiamsi de illis, etc., eorum tenores, etc., illis aliàs, etc., permansuris, ad praemissorum validissimum

1 Vocem Pontificum nos addimus (R. T.).

effectum, motu et scientià paribus specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis. Fiat motu proprio. I. F. — Et cum absolutione a censuris ad effectum, etc., et quod dictae Congregationis seu primodicti collegii vel seminarii aliae concessiones, applicationes et gratiae ei illiusque alumnis quomodolibet concessae habeantur pro expressis, seu in toto vel parte exprimi possint in litteris, et de vineae praedictae concessione Congregationi huiusmodi seu primodicto collegio vel seminario praedicto, necnon de assignatione et donatione quatuor mille scutorum monetae huiusmodi, ad effectum reinvestiendi, ut supra, sub lege tamen et conditione fructus ex investimento huiusmodi proventuros integraliter erogandi, ut supra, nec non de perpetuâ reservatione iuris nominandi et eligendi alumnum ex provincià Epiri modo et formâ superius expressis, cum decreto, derogationibus, aliisque praemissis ut supra in litteris latissime extendendis; et quod praemissorum omnium et singulorum etiam denominatorum qualitercumque nuncupatorum situatio, aliorumque necessariorum maior et verior specificatio et expressio fieri possit in litteris in formâ gratiosâ, et cum clausulà perpetuo et ad perpetuam rei memoriam, etiam per viam de Curià, ut vocant, seu per viam secretam, absque alio signo vel contrasigno, si videbitur, expediendis, seu, si etiam videbitur, volumus quod sola praesentis nostri motus proprii signatura sufficiat, et ubique fidem faciat in iudicio et extra, regulà quacumque contrarià non obstante, quodque praesentium transumptis, etiam impressis, et manu datarii seu prodatarii pro tempore existentis subscriptis, eadem prorsus fides in iu-

dicio et extra illud habeatur' quae eisdem praesentibus adhiberetur, si essent exhibitae vel ostensae: Fiat I. F.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, xi kalendas iulii anno viii, cum decreto solius signaturae, seu etiam expeditionis litterarum per viam secretam, aut de Curià, et quod transumptis manu datarii seu prodatarii subscriptis fides habeatur.

Die xxvII iunii MDCCVIII 2 eminentissimus et Novus consenreverendissimus cardinalis Ottobonus S.R.E. outoboni. vicecancellarius novum praestitit consensum ad formam dicti motus proprii, ac omnia et singula in eo contenta ratificavit et approbavit, ut latius ex instrumento stipulato per acta domini Petrucci Camerae Apostolicae secretarii.

Ex scutis quatuor mille per sanctissimum Emptio focodominum nostrum Clementem XI pro fun-rum montion ex sculis quadatione alumnatus Albanensis elargitis fue-tuor mille. runt empta loca trigintaquatuor Montium, nempe triginta ex Monte S. Petri (v. erect., ut ex litteris patentibus expeditis die xxı iulii), et loca quatuor Montis Restaurati primae et secundae erectionum ex aliis litteris expeditis die xvı eiusdem mensis iulii MDCCVIII.

Dat. die 27 iunii 1708, pontif. anno VIII.

#### CXV.

Damnatur et prohibetur liber cui titulus: Le nouveau Testament en françois, etc., vel Abrégé de la morale de l'Évangile, etc. 3.

#### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Universi dominici gregis cura humilitati Exordium. nostrae caelitus demandata nos urget, ut

- 1 Vocem habeatur nos addimus (R. T.).
- 2 Male, ut puto, edit. Main. legit 1707 (R.T.).
- 3 Const. ed. MDCCVIII, die 14 mai, pontif. vIII, damnatus fuit liber Traité de la puissance, etc.; et const. ed. MDCCx, die 18 ianuarii, pontif. x, damnatur Le mandement de l'évêque de St-Pons,

sacrarum scripturarum, quibus potissimum Ecclesia catholica pascitur et nutritur, puritati et integritati custodiendae sedulo advigilemus, ac Christi fidelium animas, pretioso eius sanguine redemptas, pravis atque fallacibus docentium quae non oportet institutionibus decipi, aut a vià veritatis abduci minime patiamur: salutaribus enim veterum patrum documentis instruimur, perversa petulantium ingeniorum interpretatione de Evangelio Christi fieri evangelium hominis, et in populi Dei seductionem et exitium cedere, si praesertim pietatis obtentu offendicula parentur incautis, et catholicae veritati velut zizania in medio tritici mala semina misceantur erroris.

Referentur li-

§ 2. Cum itaque, sicut accepimus, in mnationis cau-lucem prodierit liber quidam gallico idiomate impressus, et in plures tomos distributus, sub titulo Le nouveau Testament en françois avec des réstéxions morales sur chaque verset, etc. A Paris, 1699 : ac aliter : Abrégé de la morale de l'Évangile, des Actes des Apostres, des épistres de St-Paul, des épistres canoniques, et de l'Apocalypse, ou pensées chrétiennes sur le texte de ces livres sacrės, etc. — A Paris, 1693 et 1694. — Se vend à Bruxelles chez Eugéne Henry Friex; ac pluries typis recusus fuerit, non sine bonorum offensione et ingenti animarum periculo propter eius frequentem etiam in variis provinciis lectionem et usum, quemadmodum pariter ad apostolatum nostrum multorum quaerelà delatum est; nos librum huiusmodi nonnullis ex venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus aliisque in sacrà theologià magistris mature, ut rei gravitas postulare videbatur, examinandum commisimus. Illi vero mandatis nostris obsequentes librum ipsum, post accuratam eius dis-

cussionem, unanimi consensu prohibendum esse censuerunt, utpote qui sacrum ipsum Novi Testamenti textum exhibet damnabiliter nec sine ausu temerario vitiatum, et alteri versioni gallicae, dudum a felicis recordationis Clemente PP IX praedecessore nostro per quasdam suas in simili formà Brevis die xx aprilis moclxviii expeditas litteras damnatae, in multis conformem, a vulgatà vero editione, quae tot saecuculorum usu in Ecclesià probata est, atque ab orthodoxis omnibus pro authentica haberi debet, multipliciter discrepantem et aberrantem, notas insuper et observationes continet habentes quidem speciem pietatis, sed ad virtutem eius abnegandam subdole deducentes, in quibus passim occurrunt doctrinae et propositiones seditiosae, temerariae, perniciosae, erroneae, aliàs damnatae, et iansenianam haeresim manifeste sapientes.

§ 3. Hinc est guod nos, creditum nobis a Domino pastoralis curae atque libri, cuma dato illum travigilantiae munus, quantum nobis ex dondi Ordinarii vel inquisi alto conceditur, salubriter exequi cu-toribus. pientes, de corumdem cardinalium consilio, librum supradictum, sive praemissis sive alio quovis titulo inscriptum, ubicumque et quocumque alio idiomate seu quavis editione aut versione hactenus impressum, aut in posterum (quod absit) imprimendum, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, damnamus et reprobamus, ipsiusque libri impressionem, descriptionem, lectionem, retentionem et usum omnibus et singulis christifidelibus, etiam spccificà et individuà mentione et expressione dignis, sub poenà excommunicationis per contrafacientes ipso facto absque alià declaratione incurrendà, a qua nemo a quoquam (praeterquam a nobis, seu Romano Pontifice pro tempore exi-

stente) nisi in mortis articulo constitutus, absolutionis beneficium valeat obtinere, omnino interdicimus et prohibemus. Volentes, et eâdem auctoritate mandantes, ut quicumque librum huiusmodi penes se habuerint¹, vel in futurum quandocumque habebunt², illum, statim atque praesentes litterae eis innotuerint, locorum Ordinariis vel haereticae pravitatis inquisitoribus tradere atque consignare teneantur; hi vero exemplaria sibi sic tradita illico flammis aboleri curent: in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

Clausulae.

§ 4. Ut autem eaedem praesentes litterae omnibus facilius innotescant, nec quisquam illarum ignorantiam allegare possit, volumus, et auctoritate praedictà decernimus, illas ad valvas basilicae Principis Apostolorum ac Cancellariae apostolicae, necnon Curiae generalis in Monte Citatorio, et in acie Campiflorae de Urbe, per aliquem ex cursoribus nostris, ut moris est, publicari, illarumque exempla ibidem affixa relinqui, itaut sic publicatae omnes et singulos, quos concernunt, perinde afficiant ac si unicuique illorum personaliter notificatae et intimatae fuissent; ipsarum autem litterarum transumptis seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in eccelesiastica dignitate constitutae munitis, eamdem prorsus fidem tam in iudicio quam extra illud ubique locorum haberi, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die XIII iulii MDCCVIII, pontificatus nostri anno VIII.

Dat. die 13 iulii 1708, pontif. anno vIII.

CXVI.

Conceditur vox deliberativa definitoribus adiunctis Congregationis Doctrinae ('hristianae in Gallia'

### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Aliàs nos in causa Avenionensi Ab hoc Ponseu Parisiensi inter dilectos filios clericos tum fuerat deseculares Congregationis Doctrinae Chri-deliberativa pro stianae in Gallia, ex una, et quosdam innetis. particulares presbyteros provinciae Parisiensis eiusdem Congregationis, ex alterà partibus, vertente, ad supplicationem dilecti etiam filii Ioannis Fallot procuratoris generalis dictae Congregationis, decretum infrascriptae cardinalium Congregationis, quo duobus dubiis (primo scilicet, an decretum capituli generalis anno moccy sess. xviii editum circa electionem definitorum adiunctorum in locum procuratorum generalium absentium, qui voce fruerentur consultivà illis absentibus, et non aliter, donec a Sanctà Sede ipsis et deliberativa obtineretur tum in definitorio tum in capitulo generali, sustineretur in casu etc. 2; et quatenus affirmative, ac secundo, an beneplacitum apostolicum pro voce deliberativà esset concedendum) ad utrumque affirmative responsum fuerat, toto illius tenore inserto, auctoritate apostolicà confirmavimus et approbavimus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiecimus, et aliàs, prout in nostris desuper in simili formâ Brevis die xxiv martii proxime praeteriti expeditis litteris, quarum tenorem presentibus pro plene et sufficienter expresso haberi volumus, uberius conti-

<sup>1</sup> Edit. Main. legit habuerit (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit habebit (R. T.).

<sup>1</sup> Haec vox concessa fuerat et confirmata in constit. ed. MDCCVIII, die 24 martii, pontif. VIII; item conceditur definitorio adiuncto const. ed. MDCCXIV, die 11 iunii, pontif. XIV.

<sup>2</sup> Male edit. Main. legit etiam pro etc. (R. T.).

netur. Cum autem, sicut dictus Ioannes procurator generalis nobis nuper exponi fecit, dilectus etiam filius Anselmus Espittalier, clericus dictae Congregationis Doctrinae Christianae, ad munus definitoris adiuncti huiusmodi assumptus fuerit; ipse vero Ioannes procurator generalis, ne unquam futuris temporibus de validitate electionis praedicti definitoris adiuncti, minusque de beneplacito apostolico pro eâdem voce deliberativâ dubitari possit, electionem de personâ dicti Anselmi definitoris adiuncti per nos confirmari, illique, ac eius ad idem munus pro tempore assumendis successoribus vocem deliberativam concedi plurimum desideret:

Nova concessio dictae vocis iuxta decretum lis ancev.

§ 2. Nos, ipsum Ioannem procuratorem deliberativae generalem specialibus favoribus et gracapitali generatiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, eidem Anselmo, eiusque in dicto definitoris adiuncti officio successoribus, vocem deliberativam tam in capitulo generali quam in definitorio, cum omnibus privilegiis et conditionibus in decreto capituli generalis dicto anno moccy sess. xviii edito contentis, eadem auctoritate, tenore praesentium, concedimus: salvå tamen semper in praemissis auctoritate praedictae Congregationis cardinalium.

1 Edit. Main. legit favoris (R. T.).

§ 3. Decernentes, easdem praesentes clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere. ac dicto Anselmo, aliisque ad quos spectat et spectabit in futurum, plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac Contrariorum constitutionibus et ordinationibus apo-derogationibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, Congregationis Doctrinae Christianae huiusmodi, aliisque quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris. ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxv iulii MDCCVIII, pontificatus nostri anno viii. Dat. die 25 iulii 1708, pontif. anno viii.

#### CXVII.

Conceditur fratribus Tertii Ordinis sancli Francisci provinciae Lugdunensis, ut decedente ministro provinciali sex

mensibus ante capitulum vicarius generalis non eligatur '

#### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Causae huius

§ 1. Exponi nobis nuper secerunt dilecti filii minister provincialis, quatuor definitores, et exprovincialis provinciae Lugdunensis, sive S. Ludovici, tertii Ordinis sancti Francisci, totum et integrum definitorium conficientes, quod, cum ipsi (nonnulla inconvenientia ex executione quarumdam litterarum felicis recordationis Alexandri Papae VII<sup>2</sup> praedecessoris nostri die xvi februarii mdclx expeditarum, quibus electio vicarii provincialis casu obitus ministri provincialis demandatur, oriri posse animadvertentes, ex eo quod, in predicto casu obitus ministri provincialis, exprovincialis curare debet ut ad electionem vicarii provincialis modo in praefatis litteris praescripto procedatur, et, eveniente dicti ministri provincialis brevi tempore ante triennium sui officii elabendum obitus, coetum ad dictam electionem non tantum fore inutilem, verum perturbationes in praesata provincià moramque pro celebratione capituli subsequentis allaturum esse) ad tollenda inconvenientia huiusmodi dilecto filio Cherubino a Lugduno, fratri 4 expresse professo et procuratori provinciae huiusmodi, dederunt in mandatis, ut memoratarum Alexandri praedecessoris litterarum explicationem ab infrascriptâ cardinalium Congregatione postularet,

1 Vide allegata in § 1. - In Innocentii XII const. ed. MDCXCIII, die 19 octobris, pontif. III, extat resolutio quorumdam dubiorum; et in huins Pontificis constit. edit. MDCXVIII, die 14 maii, pontif. xvIII, agitur de receptione guardiani et aliorum officialium S. Mariae Miraculorum de Urbe.

quatenus, si in praedicto ministri provincialis' obitus adventu sex solum menses usque ad celebrationem sequentis capituli provincialis supersint, nulla in posterum electio vicarii provincialis fieri debeat, sed exprovincialis, vel, in eius defectum, alius qui tunc sigillorum et negotiorum provinciae geret curam, provinciam ipsam cum omnimodâ vicarii provincialis potestate usque ad tempus capituli celebrandi praesinitum gubernet, litterasque obedientiales pro convocando eodem capitulo, ad quos de iure accedere competit, transmitti, ceteraque omnia, quae de iure et consuetudine sunt, peragi curet, quemadmodum provinciae Parisinae dicti Ordinis a piae memoriae Innocentio Papa XI praedecessore nostro concessum fuisse memoratur. Nobis propterea exponentes et Cherubinus praedicti humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolică dignaremur.

Concessio

§ 2. Nos igitur, eosdem exponentes et Cherubinum specialibus favoribus et praedicta. gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, attentis narratis, ut, si ab obitu ministri provincialis sex menses dumtaxat supersint usque ad celebrationem futuri

1 Male edit. Main. legit ministro provinciali (R. T.).

<sup>2</sup> Male edit. Main. legit VIII (R. T.).

<sup>3</sup> Male edit. Main. legit obitus (R. T.).

<sup>4</sup> Male edit. Main. legit fratre (R. T.).

capituli provincialis, nulla deinceps vicarii provincialis electio sieri debeat, sed exprovincialis, vel, in eius defectum, alius qui tunc sigillorum et negotiorum provinciae curam geret, eamdem provinciam cum omnimodà vicarii provin-

cialis auctoritate gubernet, auctoritate apostolică, tenore praesentium, concedi-

mus et indulgemus.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, praedictorum Ordinis et provinciae, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 1x augusti MDCCVIII, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 9 augusti 1708, pontif. anno vill.

#### CXVIII.

Confirmatur decretum magistri generalis eremitarum S. Augustini, quo revocatur alternativa in provincia B. M. V. de Gratia in Indiis Occidentalibus 1.

#### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus Expositio. filius Augustinus Garzia de Galves, frater expresse professus ac in Romana Curia procurator provinciae B. Mariae Virginis de Gratià nuncupatae in Indiis Occidentalibus Ordinis Eremitarum S. Augustini, in sacrâ theologia magister, quod aliàs, videlicet die III octobris proxime praeteriti, dilectus etiam filius Adeodatus Nuzzi, prior generalis Ordinis praedicti, decretum super nullitate alternativae dictae provinciae inter religiosos Hispanos in Europâ, et Hispanos ex aliâ parte in America natos, Crioli vulgo nuncupatos, /ab aliis tunc existentibus prioribus generalibus praedecessoribus suis in dicto decreto emanatis praescriptae, edidit tenoris qui sequitur, videlicet:

Adeodatus Nuzzi ab Altamura, sacrae Docretom prioris generatheologiae magister, totius Ordinis fratrum lis. eremitarum sancti patris nostri Augustini prior generalis. Muneris nostri ratio exposcit, ut, quae ad rectum provinciarum regimen spectant, efficaci sollicitudine promoveamus, eaque omnia removere satagamus quae in provinciis ipsis providam et fidelem bonorum administrationem, studiorum profectum, ac regularem disciplinam evertere ac dissipare moliuntur. Sane ex alternativà in provincia nostra Deiparae Virginis de Gratia

1 Vide allegata in § 1. - In const. ed. MDCCIV, die 19 aprilis, pont. IV, confirmata fuit alternativa in provincià Portugalliae; const. ed. MDCCXVI, die 26 octobris, pontif. xvi, confirmatur alternativa in Lusitania et Algarbiis; et const. edit. MDCCXIII, die 21 iunii, pontif. XIII, agitur de electione provincialium in Indiis Occidentalibus.

2 Potius lege nominatis (R. T.).

novi regni Granatensis in Indiis Occidentalibus Hispanos inter ac Criollos, ut vocant, pro officio provincialatus, definitorum et visitatorum a reverendissimo praedecessore nostro Philippo Vicecomite sub die xxIII octobris anno mocxlix institutà, et deinde a reverendissimis pariter praedecessoribus nostris Dominico Valvasorio sub die IV maii anno MDCLXXX, et Fulgentio Travallonio sub die xxII ianuarii anno moclxxxIX confirmată, quae tamen effectu suo caruit usque ad annum MDCLXXXI, resistente usque ad tempus illud statutae alternativae executioni provincià, utpote quae futura mala inde exoritura optime praevidebat, nullum revera in laudatam provinciam commodum, decorem nullum, quinimo gravissima detrimenta tam in temporalibus quam in spiritualibus redundare non sine ingenti cordis nostri dolore experimur. Nam (cum, ob parvum Hispanorum numerum eâdem in provinciâ commorantium, qui ternarium aliquando non excedunt, quique ' requisitis per sacras Ordinis constitutiones ad officia obtinenda praescriptis saepe saepius destituti reperiuntur. eligi necesse sit ex vi memoratae alternativae in definitores, in visitatores, et, quod lacrymabilius est, in provinciales etiam, viros inidoneos, indoctos, rerum agendarum inexpertos, nullà virtute probatos, et aliquando a propriis provinciis exules atque profugos) dictu inexplicabile est quot et quae damna miserrima provincia sub talibus superioribus constituta patiatur; inde enim naturali quadam consecutione exoriuntur bonorum temporalium dilapidationes, litterarum contemptus, ac regularis disciplinae relaxatio. His propterea malis occurrere volentes, super quibus ut opportune provideamus instantissime nomine provinciae reverendus pater magister frater Augustinus Garzia de Galtes, eiusdem provinciae in hac Aula Romana procurator nos urget, re 2 mature diuque in nostrâ Congregatione discussâ, nullum aliud remedium provinciae saluti consentaneum adhiberi posse iudicavimus,

1 Male ed. Main. h. quinque pro quique (R.T.).
2 Pessime edit. Main. legit urgere, mature, pro urget, re mature (R. T.).

quam e medio tollere praedictam alternativam, nunc dictorum malorum causam, quamvis ex fine provinciae succurrendi a laudatis praedecessoribus nostris prudenter institutam et respective confirmatam. Harum itaque serie litterarum, nostrique muneris auctoritate, necnon de consilio admodum RR. PP. memoratae nostrae Congregationis, praedictam alternativam a Philippo Vicecomite in provincia nostrâ Deiparae Virginis de Granata novi regni Granatensis in Indiis Occidentalibus institutam, et a Dominico Valvasorio, Fulgentio Travallonio, aliisque forsan praedecessoribus nostris, confirmatam, irritamus, cassamus et annullamus, prout, irritam, cassam et nullam esse et fore, volumus, decernimus et declaramus; ac proinde damus et concedimus, seu verius restituimus eidem provinciae novi regni Granatensis plenam facultatem, quae ipsi de iure aliàs competit, sibi eligendi perpetuis futuris temporibus in provincialem, definitores, visitatores, priores et reliquos officiales, sive ex Hispanis, sive ex Criolis, eos viros quos ad praedicta officia respective adimplenda in Domino iudicaverint aptiores. Praecipimus vero omnibus et singulis nobis subditis, in virtute Spiritus Sancti et in meritum salutaris obedientiae. necnon sub rebellionis nostrae, privationis utriusque vocis, officiorum et graduum, ac etiam excommunicationis maioris latae sententiae ipso facto incurrendae, quam, hac una pro trina canonica monitione praemissa, in his scriptis (licet inviti) ferimus, aliisque nostro arbitrio reservatis poenis, ne, ullo quaesito colore aut praetextu, sint impedimento, quominus praesentes nostrae litterae, quas firmas, validas et efficaces semper esse volumus, suos plenarios et integros effectus sortiantur et obtineant; irritum atque inane declarantes quidquid super his a quoquam nobis inferiore quomodolibet, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Datum in conventu nostro S. patris Augustini de Urbe, die 111 octobris MDCCVII. -Fr. Adeodatus Nuzzi generalis magister. -Fr. Iosephus Marchetti Forosemproniensis. Ordinis secretarius.

1 Antea dicta fuit de Gratia (R. T.),

Confirmatio relati decreti.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, praedictus Augustinus Garzia procurator praemissa, quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desideret : nos, ipsius Augustini Garziae votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium, qui relationem dilecti filii nostri Iosephi Renati eiusdem S. R. E. cardinalis Imperialis nuncupati, dicti Ordinis apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, perpenderunt, consilio, praeinsertum memorati Adeodati prioris generalis decretum, cum omnibus et singulis in eo contentis, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus; salvà tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et spectabit in futurum. plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in prae-

missis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, provinciae et Ordinis praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xiv augusti moccyiii, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 14 augusti 1708, pontif. anno VIII.

#### CXIX.

Declaratur collegium de Propaganda Fide in Urbe exemptum esse a parocho S. Andreae de Fractis, cum novâ concessione exemptionis, illudque collegii rectori vel alteri subiicitur 1

1 Ab Urbano VIII const. edit. MDCXXVII, die 1 augusti, pontif. IV, erectum fuit hoc collegium, eique concessa privilegia; et in huius Pontificis constit. edit. MDCCVIII, die 21 iulii, pontif. vIII, illi concessa fuit quaedam vinea.

#### Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Inter alia pri-vilegia ab Urcessa extat ex-

§ 1. Cum, sicut accepimus, licet felicis bano vill con- recordationis Urbanus PP. VIII praedecesemplio a vica- sor noster, per quasdam suas super ererocho, quae po ctione collegii seu seminarii apostolici de Propaganda Fide Urbani nuncupati de Urbe, anno Incarnationis Dominicae MDCXXVII, kalendis augusti, pontificatus sui anno IV, litteras, inter alia, dictum collegium seu seminarium, illiusque oeconomos, rectorem, ministros, praeceptores et alumnos pro tempore existentes, illorumque domesticos, officiales et ministros, ab omni iurisdictione tunc et pro tempore etiam existentis sui et Romanorum Pontificum successorum suorum in dictà Urbe vicarii in spiritualibus generalis auctoritate apostolică exemerit, ipsisque collegio seu seminario, rectori, scholaribus, praeceptoribus, magistris, oeconomis, officialibus, ministris et personis, ut4 quibuscumque privilegiis, exemptionibus, libertatibus, facultatibus, gratiis et indultis, quibus alia germanicae, anglicae et graecae nationum collegia in Urbe praedictà instituta, illorumque rectores, scholares, praeceptores, magistri, oeconomi, officiales, ministri et personae, quovis modo utebantur, potiebantur et gaudebant, ac uti, potiri et gaudere poterant et possent quomodolibet in futurum, non solum ad eorum instar, sed aeque principaliter et pariformiter in omnibus et per omnia uti et gaudere valerent, dictà auctoritate indulserit, adeoque eidem collegio, vigore indulti huiusmodi ac insuper nonnullorum decretorum die xxix aprilis ac die xii augusti mpcxlvii a Congregatione tunc existentium S.R.E. cardinalium negotiis Propagandae Fidei praeposità editorum, et a recolendae memoriae Innocentio Papa X praede-

1 Particulam ut nos addimus (R. T.).

cessore pariter nostro approbatorum, exemptionem a parocho, ac ius sepulturae pro alumnis et ministris ipsius collegii intra illius septa degentibus, ac administrandi illis SS. Eucharistiae, etiam pro Viatico, ac Extremae Unctionis sacramenta, iuxta aliorum collegiorum praedictorum, pacificâ possessione exemptionis et iuris huiusmodi gaudentium, consuetudinem, competere dignoscatur; nihilominus modernus parochus seu rector parochialis ecclesiae S. Andreae de Fractis nuncupatae de eâdem Urbe, Ordinis fratrum S. Francisci de Paula Minimorum etiam nuncupatorum, nuper sequuto obitu quondam Ioannis Patritii praefatae Congregationis cardinalium ministri, litem dicto collegio coram dilecto filio nostro in Urbe praedictà vicario in spiritualibus generali super consignatione cadaveris dicti Ioannis et emolumentorum parochialium moverit, emanato desuper quodam decreto provisionali, ac, sequuto pariter quondam Iosephi Zambecchini, alterius eiusdem Congregationis ministri, qui in saeculari et collegiatà ecclesià S. Eustachii de dictà Urbe, in qua canonicatum et praebendam, dum viveret, obtinebat, sepulturam sibi elegerat, obitu, quartam funeralium et alia iura parochialia praetenderit, ipsos Ioannem et Iosephum. licet, uti ministri huiusmodi ac intra collegii praedicti septa defuncti, nullatenus ei subessent, inter ceteros parochianos suos absque ulla distinctione recensendo: hinc est quod nos, litem et causam huiusmodi dirimere, ac, ne ullae aliae similes controversiae dicto collegio in posterum inferantur, providere, eidemque collegio specialem gratiam facere volentes, necnon litis et causae earumdem statum et merita, ac dictum decretum provisionale, nominaque et cognomina, ac qualitates iudicum

et collitigantium, et alia quaecumque, etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et specificatis habentes, de Congregationis nonnullorum ex dilectis filiis Romanae Curiae praelatis super hoc negotio specialiter deputatae consilio, ac etiam motu proprio, ac ex certà scientià, ac maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, litem et causam huiusmodi, in statu et terminis in quibus de praesenti reperiuntur, a praedicto vicario nostro aliisque iudicibus quibuscumque ad nos harum serie avocamus, illasque perpetuo supprimimus et extinguimus, ac perpetuum desuper tam moderno quam pro tempore futuris dictae parochialis ecclesiae rectoribus seu parochis, aliisque quibuscumque, silentium imponimus, osque occludimus.

Declaratio exconptionis, eiu. cessio, et sub-

§ 2. Praeterea collegium seu seminaque nova con rium praedictum, eiusque ministros inrectio rector tra illius septa degentes, a quibusvis collegii, vel al teri deputan iuribus parochialibus exemptos esse tedo, non tamen quoad sarra-nore praesentium decernimus et declaramus; et nihilominus, ad maiorem cautelam, idem collegium seu seminarium, ac omnes et quoscumque illius ministros et officiales, rectorem, magistros seu lectores, alumnos et convictores, necnon famulos et alios praefatae cardinalium Congregationi ac ipsi collegio quomodolibet inservientes, intra tamen eiusdem collegii ac illius palatii septa degentes, a parochià seu parochiali ecclesià praedictà, dictoque moderno ac pro tempore existente illius rectore seu parocho vel vicario curato, motu, scientià, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, earumdem tenore praesentium, perpetuo eximimus et plenarie liberamus, eosque sic exemptos et liberatos moderno pariter et pro tempore exi-

stenti dicti collegii rectori, seu alteri ab eo vel a dictà Congregatione cardinalium deputando, in iis quae ad administrationem SS. Eucharistiae, etiam pro Viatico, ac Extremae Unctionis sacramentorum praedictorum, aliisque omnibus quae ad animarum curam spectant, penitus et omnino subiicimus, itaut cura personarum sic exemptarum ad rectorem collegii seu deputandum huiusmodi privative quoad praedictum parochum (exceptà dumtaxat administratione sacramenti matrimonii quoad officiales et alios inservientes, qui hac tantum ratione parocho et parochiae praedictis subsint), tam super administratione omnium aliorum sacramentorum, quam iure sepeliendi in ecclesià dictae Congregationis cardinalium, absque ullà quartae vel aliorum iurium parochialium, etiamsi in alià ecclesià sepultura electa fuerit, solutione, spectet et pertineat, ac spectare et pertinere debeat, non secus ac si palatium et collegium praedicta extra limites dictae parochiae sita, et ab eâ prorsus dismembrata essent, ipseque collegii rector unicus ac verus et proprius earumdem personarum intra ambitum palatii et septa collegii commorantium, et ut praesertur inservientium, parochus existeret. Quapropter dicto moderno et pro tempore existenti parocho districtius inhibemus, ne in posterum se in praemissis ingerere, ac desuper collegium, seu seminarium, ac personas et rectorem praedictos, seu eorum aliquem, molestare audeat quovis modo seu praesumat.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod dictus parochus, seu alii in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, cuiuscumque status, gradus, ordinis, conditionis, praeeminentiae et dignitatis,

seu alias speciali et individua mentione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, neque causae, propter quas eaedem praesentes litterae emanarint, adductae, specificatae et iustificatae fuerint, aut ex alià quacumque quantumvis iustà, legitimà et privilegiata causă, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, aut interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quamtumvis magno et substantiali defectu notari, impugnari, infringi, retractari, ad viam seu terminos iuris reduci, aut in controversiam vocari, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti posse; sed ipsas praesentes litteras et in eis contenta huiusmodi semper firma, valida et efficacia existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter et inconcusse observari. sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. praedictae cardinales et alios quoslibet, quacumque praceminentia et potestate sungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac, Contrariorum quatenus opus sit, nostrà et Cancellariae apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, et in conciliis etiam universalibus editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, nec non parochialis ecclesiae praedictae, aliisque quibusvis, sub quibuscumque', etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eidem parochiali ecclesiae, dictoque illius rectori seu parocho, aliisque quibusvis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu. scientià et potestatis plenitudine paribus, seu aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, confirmatis, ac pluries innovatis et approbatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quavis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, uihil penitus omisso, et formâ in illis traditâ observatà, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

1 Verba sub quibuscumque delenda (R. T.).

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvIII augusti moccym, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 18 augusti 1708, pontif. anno vill.

## CXX.

Mandatur ut festum Conceptionis beatae Mariae Virginis Immaculatae de praecepto ubique observetur 1

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Evordium.

Commissi nobis divinitus sacrosancti apostolatus officii exigit ratio, ut gloriosissimae Virginis Dei genitricis Mariae, cuius Conceptio gaudium annuntiavit universo mundo, venerationem et cultum, plurium Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum more, ampliare studentes in terris, illius, quae super choros angelorum exaltata pro populo christiano sedula exoratrix apud eum, quem genuit, assidue intercedit in caelis, potentissimam opem in tot tantisque, quibus premimur, christianae reipublicae et catholicae Ecclesiae necessitatibus, quantum nobis ex alto conceditur, promereri iugiter satagamus.

Mandatum praedictum.

- § 1. Sincerà itaque nostrà erga eamdem augustissimam caeli reginam, patronam, advocatam nostram, devotione incitati, festum Conceptionis ipsius beatae Mariae Virginis Immaculatae ubique terrarum in posterum ab omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus, sicut alia festa de praecepto observationis festorum comprehendi<sup>2</sup>, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, decernimus, praecipimus et mandamus.
- 1 Innocentii XII const. edit. MDCXCIII, die 15 maii, pontif. II, mandata fuit ubique recitatio officii et missae cum octavâ.
- 2 Syntaxim esse mendosam quisque sentit (R. T.).

- § 2. Non obstantibus constitutionibus clausulae. et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.
- § 3. Volumus autem ut earumdem Transumpto. praesentium litterarum transumptis, seu rum fides. exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die vi decembris moccviii, pontificatus nostri anno ix.

Dat. die 6 decembris 1708, pontif. anno ix.

## CXXI.

Statuitur ut executioni mandetur constitutio Clementis X de facultate mittendi discretum et iuvenes ad conventum Parisiensem fratrum Minorum de Observantia pro superioribus provinciae Aquitaniae antiquioris Ordinis 1

#### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

- § 1. Dudum felicis recordationis Cle- Expositio. mens Papa X praedecessor noster, supplicationibus tunc existentis ministri provincialis provinciae Aquitaniae antiquioris Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià nuncupatorum<sup>2</sup>, superioribus regularibus, ad quos ceteroqui iuxta praescriptum eiusdem Ordinis constitutionum pertinebat, ut discretum et iuvenes ad magnum conventum Parisien-
- 1 Laudata constitutio hic refertur, et edita fuit MDCLXXI, die 18 octobris, pontif. III. Item huius Pontificis const. edit. MDCCV, die 28 septembris, pontif. v, concessa fuit haec facultas; et const. edit. MDCCx, die 21 ianuarii, pontif. x, confirmantur regulae collegii S. Bartholomaei in Insulâ de Urbe.
  - 2 Deest inclinatus, aut simile (R. T.).

sem, prout ante quarumdam in formà | hunc effectum fuerit expeditum: nos, Brevis litterarum expeditionem consueverant, studiorum causam mittere possent et valerent, facultatem concessit et impartitus fuit, prout continetur in ipsius Clementis praedecessoris litteris desuper in simili formâ Brevis expeditis tenoris qui sequitur, videlicet :

Constitutio provinciae red-

Clemens Papa X, ad futuram rei Clementis X qua superioribus memoriam. Exponi nobis nuper secit ditum fait ius dilectus filius Felix Cuilliens, minister tum, et iuvenes provincialis provinciae Aquitaniae anti-Paristensem, in quioris Ordinis fratrum Minorum sanregularis disci-eti Francisci de Observantià nuncupatorum, quod a multis annis per quasdam litteras apostolicas in simili formà Brevis expeditas, ad instantiam tunc existentis ministri provincialis dictae provinciae nomine Ioannis Jourdain prohibitum fuit ne discretus et studentes eiusdem provinciae ad magnum Parisiensem conventum dicti Ordinis amplius mitterentur, co quod regularis observantia in illo minime vigeret, indeque timeretur, ne, ad provinciam praedictam transactis studiis redeuntes, ab ipsà regulari observantià aliquo modo declinarent. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, reformatio in praedicto conventu Parisiensi a dilecto filio ministro generali Ordinis praedicti iam laudabiliter feliciterque introducta reperiatur, cessetque proinde talis praetextus, neque simile periculum amplius sit timendum, et propterea dictus Felix minister provincialis provinciam praedictam in suum ius, quo ante emanatas litteras praedictas pacifice et absque ullà controversià fruebatur, restitui, eique facultatem mittendi discretum et studentes more solito ad eumdem conventum Parisiensem concedi plurimum desideret, et pro iuris huiusmodi restitutione iam a praedicto ministro generali in partibus tunc existente decretum ad

ipsius Felicis ministri provincialis votis hac in re favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causă latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui relationem dicti ministri generalis audiverunt, consilio, superioribus regularibus, ad quos ceteroqui iuxta praescriptum eiusdem Ordinis constitutionum pertinet, ut discretum et iuvenes ad praedictum conventum Parisiensem, prout ante praenarratarum in formâ Brevis litterarum expeditionem consueverant, studiorum causà mittere possint et valeant, facultatem, auctoritate apostolică, tenore praesentium, concedimus et impartimur. Decernentes, ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus litteris praedictis, aliisque ordinationibus et constitutionibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Majorem, sub

annulo Piscatoris, die xvIII octobris MDCLXXI 4, pontificatus nostri anno III.

Causa pracsentis constituexprovincialis.

§ 2. Cum autem, sicut dilectus Phitionis et proces lippus Faure exdefinitor generalis et exprovincialis dictae provinciae nobis nuper exponi fecit, in praedicto conventu Parisiensi a tunc pariter existente ministro generali Ordinis praedicti reformatio introducta fuerit, necnon ibidem regularis observantia de praesenti vigeat, ac proinde praeinsertas litteras huiusmodi, quae ob quasdam controversias tamen inde secutas executioni demandatae minine fuerunt, per nos confirmari plurimum desideret: nobis propterea dictus Philippus humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

Statutum mandandi executiostitutionem.

§ 3. Nos igitur, ipsum Philippum speni relatam con-cialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui dilectum pariter filium procuratorem generalem Ordinis praesati audiverunt, consilio, praeinsertas Clementis praedecessoris litteras, tametsi illae executioni demandatae non fuerint, ut praesertur, nihilominus executioni mandari, ac perpetuis futuris temporibus in omnibus et per omnia servari posse et debere. auctoritate apostolică, tenore praesentium, statuimus et ordinamus.

1 Vel legend. 1672, vel pontif. anno II (R.T.).

§ 4. Decernentes, easdem praesentes clausulas, litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 5. Non obstantibus praemissis, ac contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus et singulis illis quae in praeinsertis Clementis praedecessoris litteris concessa sunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xviii decembris MDCCVIII, pontificatus nostri anno ix.

Dat. die 18 decembris 1708, pontif. anno Ix.

## CXXII.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de ratione habendâ solius meriti in electionibus fratrum Minorum de Observantia Reformatorum provinciae S. Didaci Papiensis 1.

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Emanavit nuper a Congregatione Species facti, venerabilium fratrum nostrorum S.R.E.

1 Innocentii XII constit. edit. MDCXCIV. die 7 aprilis, pontif. v, statutum fuit ut procurator generalis eligatur in capitulo generali; et in huius Pontificis constit. edit. MDCCXVII, die 7 septembris, pontif. xvII, agitur de electione visitatorum pro provincia Conceptionis B. M. V. Fluminis Ianuarii.

cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposità, pro declaratione rescripti alias, nempe sub die v martii mocketti, in causă fratrum provinciae S. Didaci Papiensis Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantià Reformatorum nuncupatorum facti, scilicet quod nihil innovandum esset quoad divisionem, decretum tenoris qui sequitur, videlicet :

Decretum S. Congregatio-

« In causa Minorum Reformatorum provinciae S. Didaci pro declaratione rescripti alias facti sub die v martii MDCXCIII tenoris sequentis: Nihil innovandum quoad divisionem, sacra Congregatio eminentissimorum et reverendissimorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, reassumptis, ac visis iuribus et scripturis datis sub dictâ die v martii ad relationem clarae memoriae eminentissimi Petrucci, ac mature perpensis rationibus adductis, referente eminentissimo de Abdua, censuit et declaravit, decretum anni mocxciii esse intelligendum ita, ut nulla habeatur ratio nationum et aequalitatis 1 definitorii, sed solum meriti eligendorum. — Romae xxı februarii MDCCIX.

Confirmatio relati decreti.

- § 2. Cum autem, sicut dilecti filii nonnulli fratres dictae provinciae nobis subinde exponi fecerunt, ipsi decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et promptius executioni mandetur, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desiderent: nos, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad essectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et abso-
- 1 Nescio an vox aequalitatis huic loco conveniat (R. T.).

lutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvà tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus Contrariorum et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, provinciae et Ordinis praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die viii martii MDCCIX, pontificatus nostri anno ix.

Dat. die 8 martii 1709, pontif. anno 1x.

#### CXXIII.

Extenditur indultum de assequutione praelaturarum, ab Urbano VIII concessum lectoribus et magistris iuvenum, canonicorum S. Salvatoris Ordinis sancti Augustini, ad religiosos curam animarum habentes 1

#### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Ab Urbano VIII praelaturas le-

§ 1. Dudum recolendae memoriae Ureinessa habilitatio ad bano VIII praedecessori pro parte tunc ctoribus et ma- existentis abbatis generalis canonicorum post sevennium, regularium Congregationis S. Salvatoris Ordinis sancti Augustini exposito, quod ipse aperte cognoscebat ex rectâ educatione novitiorum et iuvenum professorum quemcumque dictae Congregationis progressum dimanare, et re ipsà compertum habebat paucos ministerio huiusmodi, uti difficili et laborioso, animum intendere velle, proindeque rei adeo gravi opportunum aliquod remedium adhibere desiderabat; idem Urbanus praedecessor, supplicationibus praedicti abbatis generalis nomine sibi super hoc humiliter porrectis inclinatus, quod ii praedictae Congregationis canonici regulares presbyteri, qui de cetero laudabiliter spatio sex annorum magistri seu lectores novitiorum et iuvenum professorum fuissent, in assecutione praelaturarum dictae Congregationis deinceps vacantium, primum quidem lectores, et deinde magistri novitiorum iuvenumque professorum huiusmodi, quatenus tamen quoad mores et regimen habiles a capitulo generali vel a dietis infra annum haberi solitis reputarentur, quibusvis aliis eiusdem Congregationis canonicis regularibus praeferri deberent, au-

> 1 Indultum editum fuit MDCxLI, die xxv iunii: ab hoc Pontifice constit. edit. MDCCIX, die 20 iunii, pontif. VIII, confirmata fuit constitutio contra ambientes.

ctoritate apostolică statuit, mandavit et ordinavit; et aliàs, prout in ipsis Urbani praedecessoris litteris desuper in simili formâ Brevis die xxv iunii MDCXLI expeditis, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso et inserto haberi volumus, plenius continetur.

§ 2. Cum autem, sicut dilectus filius causa extenmodernus procurator generalis praedi- preces procuractae Congregationis nobis nuper exponi fecit, Congregatio huiusmodi, ob nonnullas ecclesias parochiales quas obtinet, religiosis, qui curae animarum incumbant, magis indigeat, ipse vero modernus procurator generalis, quo praedicti religiosi ad officium huiusmodi diligenter exercendum incitentur, supradictum indultum, a memorato Urbano praedecessore ad favorem praedictorum lectorum seu magistrorum novitiorum concessum ut praefertur, ad eos religiosos dictae Congregationis qui per sexennium in eâ curam animarum exercuerint, itaut ipsi in assecutione praelaturarum praedictarum pro tempore vacantium, dummodo tamen conditionibus in praedictis Urbani praedecessoris litteris requisitis praediti sint, aliis praeferri debeant, quemadmodum lectores praeferuntur, per nos extendi et ampliari plurimum desideret: nos, praedicti Annuit Ponmoderni procuratoris generalis votis, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes. supplicationibus eius nomine nobis su-

toris generalis.

1 Edit. Main. legit curam (R. T.).

per hoc humiliter porrectis inclinati, de [ venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, et attentà narratione bonae memoriae Leandri, dum vixit, eiusdem S. R. E. cardinalis Colloredi nuncupati, dictae Congregationis S. Salvatoris apud nos et Sedem Apostolicam comprotectoris, eisdem cardinalibus factà, petitam similis indulti extensionem ad favorem illorum religiosorum dumtaxat qui in posterum laudabiliter curae animarum incumbent in illis ecclesiis dumtaxat quibus inserviant ipsi canonici regulares, ibique vigeat regularis observantia, auctoritate et tenore praesatis concedimus: salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inanc si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus et singulis illis quae in eisdem Urbani praedecessoris litteris concessa sunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides fransumptorum.

§ 4. Volumus autem ut carumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides [

ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xviii martii moccix, pontificatus nostri anno ix.

Dat. die 18 martii 1709, pontif. anno IX.

#### CXXIV.

Erigitur congregatio Ordinis sancti Benedicti sub invocatione S. Crucis in regno Poloniae et magno ducatu Lithuaniae, eigue conceduntur privilegia Congregationis Benedictino-Bavaricae, ad instar cuius erigitur 1

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Ex iniuncto nobis caelitus apostolicae Provenium. sollicitudinis munere, in id praecipue sollicitis studiis incumbimus, ut monastica regularisque disciplina, sicubi <sup>2</sup> collapsa est, modis congruis restitui, ubi verò, Domino benedicente, viget, firmius solidari valeat, eoque tendentia religiosorum virorum Altissimi obsequiis sub suavi vitae monasticae iugo mancipatorum vota libenter exaudimus, ac aliàs pastoralis officii nostri partes opportunis rationibus, interdum etiam per novarum congregationum institutiones, paternà desuper charitate interponimus, sicut, omnibus mature consideratis, ad omnipotentis Dei gloriam, ad Ecclesiac catholicae decus et praesidium, ad monasticae regularisque disciplinae incrementum et felicem progressum, spiritua-

- 1 De Congregationis Benedictino-Bavaricae, erectione, vide Innocentii XI cont. ed. MDCLXXXIV. die 26 augusti, pontif. viii; et Innocentii XII constit. edit. MDCXCI, die 11 augusti, pontif. I. de eiusdem privilegiis. In huius Pontificis constit. edit. MDCIX, die 6 iunii, pontificatus IX, conceditur indulgentia huic Congregationi.
  - 2 Edit, Main. legit sicuti (R. T.).

lemque christifidelium aedificationem et animarum salutem expedire in Domino arbitramur.

Preces plurium monacho-

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, dirum monacho-rum et rationes lectis filiis monachis infrascriptorum mopro erectione dictae Congre- nasteriorum Ordinis sancti Benedicti in gationis, quae con-regno Poloniae et magno ducatu Lithuasensu decreta fuit, et missus niae respective consistentium, nempe procurator ad S. Crucis Calvomontani, Assumptionis Beatae Mariae Virginis Sicuechoviensis, Ss. apostolorum Petri et Pauli Tymecensis, S. Adalberti episcopi et martyris Hocensis, S. Ioannis apostoli et evangelistae Mopilnicensis, S. Mariae Lubinensis, ad S. Mariam Trorensis, ad S. Annam Horodescensis, et ad S. Crucem Nesvicensis, pro regularibus disciplinae collapsae restauratione ac proprii instituti observantia et illius augmento necnon felici prosperoque tam in spiritualibus quam in temporalibus praedictorum monasteriorum regimine, ipsa monasteria, iuxta sacrorum canonum et Concilii Tridentini dispositionem, in Congregationem sub uno primario capite gubernandam, ad instar Bavaricae aliarumque similium Congregationum monasteriorum dicti Ordinis, uniri et institui desiderantibus, non ita pridem, in visitatione generali dictorum monasteriorum per dilectum filium Christinum Stanislaum Mirecki abbatem Calvomontani monasterii praedicti de mandato venerabilis fratris Nicolai archiepiscopi Thebarum nostri et Apostolicae Sedis in regno Poloniae nuncii facta, unanimi monachorum eorumdem monasteriorum consensu parique restaurandae dictae regularis disciplinae zelo decretum extiterit, ut instantia iamdudum ad hanc Apostolicam Sedem pro unione et institutione huiusmodi obtinendà delata et deinde intermissa renovaretur, ac pro-

- 1 Forsan regularis (R. T.).
- 2 Male edit. Main. legit instantiam (R. T.). | erigimus et instituimus; ac ipsam novam

pterea dicti monachi eumdem Christinum Stanislaum suum ad id procuratorem cum opportunis facultatibus specialiter constituerint, ipseque Christinus Stanislaus ad hanc almam Urbem se contulerit, dictamque unionem et institutionem fieri magnopere exoptet: hinc est quod nos, qui monasticam regularemque disciplinam confovere atque promovere omni studio contendimus, piis et religiosis ipsius Christini Stanislai ac dictorum monachorum desideriis apostolicâ charitate benedicentes, eorumque singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, de nonnullorum ex venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositis super hoc negótio a nobis specialiter deputatorum, qui illud mature discusserunt et praedictum Christinum Stanislaum desuper audiverunt, consilio, ac etiam motu proprio, et ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, omnia et singula monasteria supradicta Ordinis sancti Benedicti, in regno Poloniae et magno ducatu Lithuaniae respective existentia, tenore praesentium in unum corpus unimus et coniungimus; sicque unita et coniuncta, unà cum aliis monasteriis eiusdem Ordinis illis, ut infra dicetur, forsan aggregandis, in novam Congregationem sub invocatione S. Crucis Polonam nuncupandam ad instar dictae Congregationis Bavaricae, cum iisdem privilegiis, perpetuo

etiam ex eo quod praedicti locorum

Ordinarii et alii quilibet in praemissis seu eorum aliquibus interesse ha-

bentes seu habere quomodolibet prae-

tendentes, etiam specificà et individuà

mentione et expressione digni, cuius-

cumque status, gradus, ordinis, praecminentiae et dignitatis existant, illis non

consenserint, seu ad ea vocati, citati et

auditi, aut causae, propter quas eaedem

praesentes emanarint, adductae, verifi-

catae et specificatae non fuerint, vel ex

alià qualibet etiam quantumvis legitimà,

iuridică, piâ et privilegiată causă, colore,

praetextu et capite, etiam in corpore

iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam

tempore de subreptionis vel obreptionis

aut nullitatis vitio, seu intentionis no-

strae, aut interesse habentium consen-

sûs, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali ac incogitato vel

inexcogitabili individuamque expressio-

nem requirente defectu notari, impu-

gnari, infringi, limitari, modificari, re-

tractari, in controversiam vocari, aut

ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in in-

tegrum, aliudve quodcumque iuris, facti, vel gratiae remedium intentari vel im-

petrari, aut impetrato, seu etiam motu.

scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iu-

dicio vel extra illud uti seu se iuvare

ullo modo posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et effica-

ces existere et fore, suosque plenarios

et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore

quandocumque spectabit, in omnibus et

per omnia plenissime suffragari, et ab

eis respective inviolabiliter observari,

sicque et non aliter in praemissis per

quoscumque iudices ordinarios et dele-

gatos, etiam causarum palatii apostolici

Congregationem sic erectam et institutam, eiusque monasteria et loca regularia, illorumque abbates, monachos et bona quaecumque, ab omni iurisdictione, visitatione, correctione et superioritate quorumcumque Ordinariorum, itaut illi in novam Congregationem, monasteria, loca regularia, eorumque abbates et monachos huiusmodi aliquam iurisdictionem vel superioritatem quovis praetextu et ex quacumque causâ habere et exercere non possint (salvis tamen iisdem Ordinariis locorum quoad omnia monasteria iuribus eis vigore Concili Tridentini praedicti et constitutionum apostolicarum competentibus tamquam Sedis Apostolicae delegatis), harum serie eximimus et liberamus, sine praeiudicio in reliquis omnium interesse habentium vel habere quomodolibet practendentium; praeterca eidem Congregationi sic denuo erectae et institutae alia quaecumque monasteria dicti Ordinis in regno et magno ducatu praedictis consistentia, quae ipsi novae Congregationi aggregari voluerint, sive quorum abbates et conventus aggregationi huiusmodi consenserint (exceptis tamen, si quae sint in dictis regno et magno ducatu constituta, monasteriis alteri cuicumque Congregationi canonice aggregatis), sibi aggregandi, necnon pro bono regimine et gubernio ipsius novae Congregationis in primo illius capitulo generali constitutiones, quae tamen nullam validitatem aut robur assequantur nisi postquam ab Apostolica Sede praedicta fuerint expresse confirmatae, efformandi, facultatem, motu, scientiâ, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, earumdem tenore praesentium, tribuimus et impartimur.

Clausulae.

§ 2. Decernentes, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque,

1 Edit. Main. legit praedictae (R. T.).

Bull. Rom. - Vol. XXI.

auditores, ac S. R. E. cardinales etiam de latere legatos et Apostolicae Sedis praedictae nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Deputatio

§ 3. Quocirca memorato Nicolao archiepiscopo moderno et pro tempore existenti nostro et Sedis praedictae in dicto regno nuncio per praesentes motu pari committimus et mandamus, quatenus ipse, per se, vel alium, seu alios, ubi et quando opus fuerit, et quoties pro parte praedictae novae Congregationis, eiusque superiorum et monachorum, seu alicuius eorum, desuper suerit requisitus, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque solemniter publicans, illisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistens, faciat auctoritate nostrà illos et eorum quemlibet praesentium litterarum et in eis contentorum huiusmodi commodo et effectu pacifice frui et gaudere; non permittentens illos desuper a quoquam quavis auctoritate quomodolibet indebite molestari, perturbari vel inquieiari; contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas ecelesiasticas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposità, compescendo, legitimisque super his habendis servatis processibus, censuras et poenas, etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac felicis recordationis Bonifacii Papae VIII praedecessoris nostri de unâ, et concilii

1 Edit. Main. legit permittentes (R. T.).

generaliis de duabus dietis, dummodo ultra tres dietas aliquis vigore praesentium in iudicium non trahatur, necnon, quatenus opus sit, nostrâ et Cancellariae apostolicae regulâ de iure quaesito non tollendo, aliisque apostolicis ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac quarumvis ecclesiarum et monasteriorum, aliisque quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, eisdem ecclesiis et monasteriis, illorumque respective praesulibus, abbatibus, capitulis, conventibus et aliis personis quibuslibet, etiam specificà et individuâ mentione et expressione dignis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis et decretis, in genere vel in specie, etiam motu proprio, et ex certà scientià, deque apostolicae potestatis plenitudine paribus, ac consistorialiter, et aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, ac pluries et quantiscumque vicibus iteratis, confirmatis, approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis. etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores, formas, causas et occasiones praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis ac exactissime et accuratissime servatis et specificatis respective habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus ac derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum taminiudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxII maii MDCCIX, pontificatus nostri anno 1x.

Dat. die 22 maii 1709, pontif. anno Ix.

#### CXXV.

Mandatur Ordinariis Italiae et generalibus religiosorum, ut, saltem bis in anno, populo commendari curent necessitates captivorum

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Preces procu-

§ 1. Cum, sicut dilectus filius modernus ratoris genera-lis Ordinis SS. procurator generalis fratrum Discalceacausae praeson torum Congregationis Hispaniae Ordinis SS. Trinitatis redemptionis captivorum nobis nuper exponi fecit, christifideles multo numero sub durâ barbarorum servitute cum gemino corporis et animae periculo detineantur, et in illorum redemptionem dilectus pariter filius Mauritius a S. Ioanne de Matha, frater expresse professus Congregationis prae-

> 1 Pro indigentiis locorum Terraesanctae vide constit. ed. fuit MDCCI, die 18 novembris, pontif. 1; et Innocentii XIII constit. ed. MDCCXXI, die 21 novembris, pontif. I. In huius Pontificis const. ed. MDCCXIII, die 16 septembris, pontif. XIII, extat huic simile mandatum.

dictae, in oppido civitate nuncupato Liburni a suo superiore generali et definitorio iuxta laudabile Congregationis huiusmodi institutum deputatus fuerit; quia vero modica in redemptionem eorumdem christisidelium captivorum subsidia conferunt, unde corum calamitates et pericula in dies ingravescunt, dictus procurator generalis christifidelium pietatem ad opus adeo pium excitari plurimum desideret: nos, ipsius procuratoris generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, benigne annuere volentes cumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodo. libet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, et attentà relatione dilecti filii nostri Raynutii S.R.E. presbyteri cardinalis Pallavicini nuncupati, dicti Ordinis apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, super praemissis eisdem cardinalibus facta, venerabilibus fratribus patriarchis, archiepiscopis et episcopis, ceterisque locorum Ordinariis Italiae, necnon dilectis filiis superioribus generalibus quorumvis Ordinum, Congregationum et institutorum regularium, harum serie, auctoritate apostolică, praecipimus et mandamus, ut saltem duabus vicibus quolibet anno. Adventus scilicet et Quadragesimae temporibus, in suis respective ecclesiis, tam per verbi Dei praedicatores in sacris concionibus, quam in aliis actionibus et functionibus publicis, praedictorum chri-

Mandat nt

stifidelium captivorum miserias et calamitates populo proponi et commendari curent et faciant, ut corum exhortationibus stimulentur christifideles ad eleemosynas largiter conferendas, quibus praedictus Mauritius, seu alii redemptores dictae Congregationis Hispaniae eosdem captivos a durâ servitute huiusmodi redimere, ac illorum spirituali corporalique saluti, Domino benedicente, valeant providere; salvà tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

Clausulae.

§ 2. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 3. Volumus autem ut praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxv maii MDCCIX, pontificatus nostri anno ix.

Dat. die 25 maii 1709, pontif. anno ix.

#### CXXVI.

Conceditur indulgentia plenaria perpetua pro ecclesiis monachorum Congregationis Poloniae in festis Inventionis et Exaltationis S. Crucis'

# Clemens Papa XI,

Universis christifidelibus praesentes litteras inspecturis,

salutem et apostolicam benedictionem.

Preces Congregationis.

Ad augendam fidelium religionem et animarum salutem caelestibus Ecclesiae

1 Haec Congregatio erecta fuit ab hoc Pontifice const. ed. MDCCIX, die 22 maii, pontif. IX.

thesauris pià charitate intenti, ac supplicationibus dilectorum filiorum monachorum monasteriorum Congregationis Poloniae Ordinis sancti Benedicti sub titulo S. Crucis a nobis erectae et institutae nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, omnibus et concedit, ut singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, ac sacrâ communione refectis, qui ecclesias praedictorum et aliorum quorumcumque dicti Ordinis monasteriorum eidem Congregationi Poloniae in futurum quandocumque canonice aggregandorum, vel earum aliquam, in Inventionis et Exaltationis eiusdem S. Crucis festis diebus a primis vesperis usque ad occasum solis cuiuslibet festi huiusmodi singulis annis devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordiâ, haeresum extirpatione et sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus: praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vi iunii MDCCIX, pontificatus nostri anno IX.

Dat. die 6 iunii 1709, pontif. anno Ix.

## CXXVII.

Declarantur nulla electio gubernatoris ecclesiae Abulensis, et quaecumque

gesta a capitulo, cum corumdem damnatione, et quibusdam ordinationibus '

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

In supremo apostolicae dignitatis culmine, meritis licet imparibus, per ineffabilem divinae bonitatis abundantiam collocati, ecclesiasticam immunitatem Dei ordinatione et canonicis sanctionibus constitutam, nostra et huius Sanctae Sedis inferiorumque ecclesiarum iura, ex commissi nobis caelitus pastoralis officii debito, sarta tecta tueri, et si quando ea quorumcumque, praesertim laicorum, quos in rebus ecclesiasticis obsequendi manet necessitas non auctoritas imperandi, ausibus violata esse novimus, ab eiusmodi violationibus asserere satagimus, sicut, omnibus maturae considerationis trutina perpensis. aequitati et iustitiae rectoque ordini consentaneum esse in Domino arbitramur.

Acta enarran-

§ 1. Ad nostri siquidem apostolatus notitiam non sine gravi animi nostri molestià pervenit, quod aliàs tunc existens secretarius universae, ut vocant, expeditionis carissimi in Christo filii nostri Philippi Hispaniarum regis catholici dilectis filiis decano, capitulo et canonicis ecclesiae Abulensis per suas litteras die Iv februarii proxime praeteriti, seu alio veriori tempore, eis conscriptas nunciavit, quod, cum dilectus filius Froilanus Diaz, frater expresse professus Ordinis Praedicatorum, dudum ad dictam ecclesiam, per obitum ultimi illius episcopi solatio pastoris destitutam, a dicto Philippo rege nobis praesentatus, praesentationi huiusmodi, antequam

1 Const. ed. MDCCVIII, die 4 februarii, pont. VIII, declarantur nullae duae electiones administratorum ecclesiae Gnesnensis et Vladislaviensis; et const. ed. MDCCXVI, die 17 decembris, pontif. xVI, nulla expostulatio episcopi Ofnabrucensis.

illam a' nobis admitti contigerit, renunciasset, ac subinde idem Philippus rex ad ecclesiam praedictam venerabilem fratrem Franciscum de Solis episcopum Ilerdensem (ut in eisdem litteris asseritur) similiter praesentasset, quia ab illo sic praesentato curam et regimen dictae ecclesiae quamprimum suscipi et assumi cupiebat, eidem secretario mandaverat ut decano, capitulo et canonicis praefatis significaret, ipsi Philippo regi gratissimum fore si dictus Franciscus episcopus incunctanter ab eis in provisorem et vicarium generalem seu gubernatorem praedictae ecclesiae eligeretur seu nominaretur, eique iura et facultates, quae ipsis, illius sede episcopali vacante, competebant, attribuerentur, ad hoc ut absque ullà mora, donec dictae ecclesiae de persona ipsius Francisci episcopi a nobis provideretur et litterae apostolicae desuper de more expedirentur, eamdem ecclesiam, tamquam futurus eius sponsus, regere et gubernare posset et valeret; dicti vero decanus, capitulum et canonici, per suas etiam litteras die xxi eiusdem mensis, seu alio veriori tempore, exaratas, secretario praefato rescripserunt, se quaecumque iuraº sibi circa gubernium dictae ecclesiae, illius sede episcopali vacante, competentia, dicto Philippo regi libenter deferre, paratos se exhibentes in eius voluntatis implementum illa dicto Francisco episcopo subdelegare, eumque in gubernatorem eiusdem ecclesiae eligere ac nominare; et aliàs, prout in binis litteris supradictis, quarum tenores, non approbandi, sed omnino reprobandi animo, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis haberi volumus, plenius dicitur contineri.

- 1 Praeposit. a nos addimus (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit iure (R. T.).

Contra sacrarom sanctionum esse declarat.

§ 2. Cum autem, sicut pariter nobis praescriptumea innotuit, in praemissorum sequelam decanus, capitulum et canonici praedicti, iuribus sibi, sicut praemittitur, competentibus, in eumdem Franciscum episcopum translatis, illum subinde in provisorem seu gubernatorem dictae ecclesiae eligere seu nominare ausi fuerint, ipseque Franciscus episcopus, electionis seu nominationis huiusmodi vigore, ecclesiam suam Herdensem absque nostrà licentià deserere, necnon curam, regimen et gubernium eiusdem ecclesiae Abulensis suscipere, gerere et exercere praesumpserit, et adhuc praesumat; explorati vero iuris sit ipsum Franciscum episcopum minime potuisse nec posse sub oeconomatus, procuratoris, provisoris, vicarii generalis, seu gubernatoris nomine, aut alio quovis quaesito colore seu titulo, curam, regimen et administrationem eiusdem ecclesiae Abulensis in spiritualibus vel temporalibus, per se, vel alium, pro parte, vel in totum, gerere vel recipere, aut illis ullatenus se immiscere, antequam a vinculo, quo tenetur ecclesiae Ilerdensi, cui praeest, et a quo nonnisi a nobis absolvi potest, realiter et cum effectu absolvatur, ac ad praefatam ecclesiam Abulensem transferatur, eique de illius personà a nobis provideatur; praesertim cum eiusmodi absolutio, translatio et provisio adhuc a nobis nequidem petita fuerit, quinimo nec asserta eiusdem Francisci episcopi ad dictam ecclesiam Abulensem praesentatio nobis ullatenus facta fuerit; indeque pateat quam temere et perperam praemissa omnia, in regnis Hispaniarum hactenus inaudita, contra eorumdem regnorum consuetudines, contra sacrorum canonum apostolicarumque constitutionum dispositionem ac rectum ordinem per damnabilem saecularis potestatis abusum gesta fuerint, quantum illa Ecclesiae et nostra iura laescrint ac lacdant, quam gravibus denique periculis animas pretioso Salvatoris et Domini Iesu Christi sanguine redemptas involverint et adhuc involvere pergant: hinc est quod nos, Ideoque omnia qui libertatis ac iurisdictionis aliorum-bat. que iurium ecclesiasticorum assertores in terris a Domino constituti sumus, omniumque ecclesiarum et christisidelium curam et sollicitudinem supernâ dispositione gerimus, ecclesiae praefatae Abulensis nostrorumque et Apostolicae Sedis iurium indemnitati providere, nec non animarum periculis, quantum nobis ex alto conceditur, occurrere cupientes, ac omnium et singulorum in praemissis, tam a secretario, quam a decano, capitulo et canonicis, nec non Francisco episcopo supradictis, per se vel alios quoscumque, quomodolibet actorum et gestorum seriem, causas et occasiones, aliave quaelibet, etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac exactissime et accuratissime specificatis habentes, motu proprio, ac ex certâ scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, electionem seu nominationem eiusdem Francisci episcopi in provisorem seu gubernatorem praefatae ecclesiae Abulensis, ac quorumcumque iurium et facultatum, circa eiusdem ecclesiae regimen et administrationem, decano, capitulo et canonicis praedictis, illius sede episcopali vacante, competentium, in ipsum translationem seu concessionem ei ab eisdem decano, capitulo et canonicis factas, ut praesertur, aliaque omnia et singula tam ab ipsis decano, capitulo et canonicis, quam a dicto Francisco episcopo suae electionis seu nominationis, ac in ipsum,

sicut praemittitur, translatorum seu ei concessorum iurium et facultatum huiusmodi vigore seu praetextu, per se vel alios quoscumque, etiam specificà et individuà mentione et expressione dignos, in praemissis vel circa ea quomodocumque et qualitercumque acta, facta, gesta mandata, decreta, ordinata vel disposita, ac forsan in futurum (quod Deus avertat) agenda, gerenda, facienda, mandanda, decernenda et ordinanda, cum omnibus et singulis inde quovis modo secutis et quandocumque secuturis, penitus et omnino nulla, invalida, inania, irrita, temeraria et a non habentibus potestatem damnabiliter attentala et de sacto praesumpta, nulliusque roboris, momenti et efficaciae esse et ab initio fuisse, ac perpetuo fore, tenore praesentium declaramus et decernimus, illaque damnamus et reprobamus. Ac nihilominus, ad maiorem et abundantiorem cautelam, et quatenus opus sit, illa omnia et singula, quatenus de facto processerunt, revocamus, cassamus, irritamus et annullamus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus, in omnibus et per omnia, perinde ac si nunquam facta fuissent nec evenissent, neque unquam fierent vel evenirent.

Poenae in epi-

§ 3. Quocirca eidem Francisco episcopum, alios-que contrave scopo in virtute sanctae obedientiae, ac sub suspensionis ab exercitio pontificalium nec non interdicti ab ingressu ecclesiae ipso facto et absque alià declaratione incurrendis poenis, districte prohibemus et interdicimus, ne suae irritae electionis seu nominationis aliorumque praemissorum huiusmodi vigore seu praetextu susceptum praefatae ecclesiae Abulensis regimen seu gubernium de cetero retinere, minusque ullam iurisdictionem, potestatem vel auctoritatem ecclesiasticam et spiritualem

in civitate vel dioecesi Abulensi exercere, ullumve inibi actum iurisdictionalem facere seu continuare, neque ullos dictae ecclesiae Abulensis fructus, redditus et proventus percipere, seu forsan iam perceptos retinere audeat quovis modo seu praesumat. Illos vero qui ei in praemissis paruerint, vel auxilium, consilium vel favorem quovis modo praestiterint, cuiuscumque status, gradus, ordinis, conditionis, praeeminentiae vel dignitatis fuerint, excommunicationis maioris, necnon privationis fructuum beneficiornm ecclesiasticorum quorumcumque, aliorumque quorumvis reddituum ecclesiasticorum per eos respective obtentorum, similiter eo ipso incurrendis poenis innodamus, et innodatos fore decernimus et declaramus; ipsarumque poenarum absolutionem seu relaxationem nobis et Romano Pontifici pro tempore existenti dumtaxat specialiter reservamus.

§ 4. Ceterum de salute dominici gregis paternà charitate solliciti, omni-toris inrisdicito, bus et singulis utriusque sexus christi-tur vicario cafidelibus tam ecclesiasticis saecularibus, pitulari. et cuiusvis Ordinis, congregationis, vel instituti regularibus, quam laicis, harum serie denunciandum et ad eorum notitiam deducendum esse censuimus, praefatum Franciscum episcopum nullam in eadem ecclesia Abulensi, suae irritae et invalidae electionis seu nominationis aliorumque praemissorum huiusmodi vigore vel praetextu, sive quoad temporalia sive quoad spiritualia iurisdictionem aut potestatem habere vel habuisse, adeoque nec ullum circa ea. quae sacramentorum administrationem, causarum cognitionem, aut alias forum conscientiae vel contentiosum quomodolibet concernunt, auctoritatem interponere ullo modo valide posse nec

Declarator

1 Edit. Main. legit irrite (R. T.).

potnisse. Ne autem dicta ecclesia Abulensis, tempore quo praesens illius sedis episcopalis vacatio duraverit, administratore in spiritualibus careat, volumus et ordinamus ut eius vicarius capitularis, antea legitime deputatus, officium vicarii huiusmodi, cum omnibus et singulis facultatibus eiusmodi vicariis capitularibus de iure, usu et consuetudine, ac aliàs quomodolibet iuxta decreta Concilii Tridentini competentibus, cum quibus illud ante praefatam irritam eiusdem Francisci episcopi electionem seu nominationem gerebat ct exercebat, seu gerere et exercere poterat, etiam nunc et in posterum gerere et exercere pergat; ac, quatenus opus sit, illum in eodem officio harum serie confirmamus, ut illud etiam nostrà et Scdis Apostolicae auctoritate, donec tamen alius similis vicarius a capitulo et canonicis praesatis legitime deputatus non fuerit, gerat et exerceat.

Clau-ulae.

§ 5. Decernentes etiam, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod praefati et alii quicumque in praemissis seu eorum aliquo i ius vel interesse habentes, seu habere quomodolibet praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant, seu aliàs specificà et individuà mentione et expressione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, causaeque, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et iustificatae non fuerint, aut ex alià qualibet ctiam quantumvis iuridicà et privilegiatà causà, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, vel

1 Edit. Main. legit aliquod (a. T.).

interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali ac incogitato et inexcogitabili defectu notari, impugnari, infringi, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudque quodcumque iuris. facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientia et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S.R.E. praefatae cardinales, etiam de latere legatos et eiusdem Sedis nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentia et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere: ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 6. Non obstantibus praemissis, ac, Derogali quatenus opus sit, nostrà et Cancellariae apostolicae regulâ de iure quaesito non tollendo, aliisque apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon praesatae ecclesiae Abulensis, et aliis quibusvis, etiam iu-

Derogalio

ramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, praefatis aliisve quibuslibet personis, etiam quacumque ecclesiastica vel mundana digritate fulgentibus et aliàs quomodolilibet qualificatis ac specialem expressionem requirentibus, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine similibus, ac consistorialiter, et alias quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, editis, factis ac pluries iteratis, et quantiscumque vicibus approbatis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso et formâ in illis traditâ observatâ exprimerentur et inserentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ac derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum fides.

§ 7. Volumus autem ut earundem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tum | in iudicio quam extra illud ubique locorum adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxiv augusti moccix<sup>1</sup>, pontificatus nostri anno ix. Dat. die 24 augusti 1709, pontif. anno ix.

#### CXXVIII.

Declarantur nulla edictum et mandatum a saeculari potestate in ducatu Mediolanensi promulgata, ne transferantur pecuniae ad Statum Ecclesiasticum, et ut sequestrentur fructus ecclesiastici personarum absentium, cum facultate absolvendi resipiscentes archiepiscopo Mediolanensi concessã?

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Alias, cum ad apostolatus nostri Acta et mannotitiam, non sine gravi animi nostri saecularis refemolestià, pervenisset, in civitate et ducatu Mediolanensi prodiisse a saeculari potestate edictum quoddam paulo ante, nempe die xx martii moccviii editum, quo sub gravissimis poenis prohibebatur, ne quis, cuiuscumque status, gradus et conditionis esset, genus ullum pecuniarum, in quavis quantitate, specie vel monetà, e civitate ac ducatu praefatis ad almam Urbem nostram aliave loca Status nostri Ecclesiastici deferendarum, per se vel alios, directe vel indirecte, ex quavis causâ seu praetextu, etiam privilegiato, extrahere seu extrahi facere auderet; ac insuper sub iisdem poenis interdicebatur ne ullus campsor, seu alia quaelibet persona, di-

1 Male edit. Main. legit 1707 (R. T.).

2 De vi illatâ immunitati ecclesiasticae super fructibus in ducatu Parmae et Placentiae vide const. ed. MDCCVII, die 27 iulii, pontif. VII; et de eadem re in regno Neapolis vide const. seq.

recte pariter vel indirecte, pecunias praedictas, ad effectum illas sive per mandata sive per litteras cambii, ut vocant, ad Urbem aliave loca Status Ecclesiastici huiusmodi transmittendi, recipere seu solvi facere ex quacumque causa seu praetextu, ut supra, etiam privilegiato, similiter auderet seu praesumeret; simulque nobis innotuisset, die subsequenti, nempe xvi eiusdem mensis martii, in civitate Mediolanensi praedictà ab eâdem saeculari potestate itidem prodiisse mandatum seu decretum quoddam, quo tunc existenti nostro et Apostolicae Sedis oeconomo generali in ducatu Mediolanensi huiusmodi auctoritate apostolicà deputato praecipiebatur, ut illico super fructibus, redditibus et proventibus, cuiuscumque tandem generis essent, omnium et quorumeumque beneficiorum ecclesiasticorum in ducatu praesato a personis extra illum de gentibus possessorum 1 sequestrum apponeret, fructusque, redditus ac proventus huiusmodi, tam tunc decursos et non solutos, quam de cetero decurrendos, exigeret, ac illos seu illorum pretium penes personarum fide et facultatibus idoneam deponeret, neque eos absque praedictae saecularis potestatis licentià quovis modo distrahi permitteret; praeterea quascumque pensiones ac praestationes a quibusvis personis dicti ducatus quibuscumque personis ecclesiasticis extra eumdem ducatum, ut praefertur, degentibus solvi seu dari consuetas similiter sequestro committeret, et ad effectum supra expressum retineret; ac aliàs, prout in edicto ac mandato seu decreto supradictis, quorum tenores, non approbandi sed omnino reprobandi animo, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis haberi volumus plenius continetur:

1 Edit. Main. legit possessor (R. T.).

§ 2. Nos, probe considerantes ex Quanta hucedicto ac mandato seu decreto huius-Pontiex. modi maximum pontificiae non minus auctoritatis quam dignitatis detrimentum necnon manifestam iurium ecclesiasticorum subversionem sequi, primum quidem, hoc est statim ac praemissa nobis innotuerunt, pastoralis muneris nostri partes quantocitius implere satagentes, per plures litteras iussu nostro a dilecto filio nostro Fabritio S.R.E. presbytero cardinali Paulutio nuncupato, secretario nostro Status, tam dilecto pariter filio nostro Iosepho eiusdem S.R.E. etiam presbytero cardinali Archinto nuncupato, metropolitanae ecclesiae Mediolanensis ex concessione et dispensatione apostolică praesuli, quam aliis venerabilibus fratribus episcopis in dicto ducatu Mediolanensi suas ecclesias vel dioeceses habentibus conscriptas, edictum et mandatum seu decretum supradictum, tamquam iuribus et rationibus Ecclesiae manifeste adversantia, improbavimus, ipsisque Iosepho cardinali et praesuli ac episcopis propterea commisimus et mandavimus, ut contra eos, qui illis exequendis quovis modo se ingerere ausi fuissent, vià iuris procederent; subinde vero per alias binas litteras ab eodem Fabritio cardinali ac secretario Status, tam eidem Iosepho cardinali ac praesuli, quam tunc in humanis agenti bonae memoriae Iacobo Antonio S. R. E. praedictae cardinali Morigia nuncupato, dum vixit, ecclesiae Papiensis ex concessione et dispensatione paribus praesuli, die xxvin aprilis eiusdem anni mocvini iussu nostro datas, utrique eorum iniunximus, ut non modo iis qui edictum ac mandatum seu decretum huiusmodi ediderant seu subscripserant, sed etiam aliis omnibus qui pro illorum editione, promulgatione, seu forsan etiam executione, auxilium, consilium, favorem aut operam quovis modo praestitissent, quocumque 1 tandem gradu seu dignitate praesulgerent, censuras et poenas ecclesiasticas a sacris canonibus, generalium conciliorum decretis, ac apostolicis constitutionibus, ac praesertim litteris die Coenae Domini singulis annis legi et promulgari solitis, signanter vero dicto anno moccyiii eâ ipså die, qua edicti et mandati seu decreti praefatorum exemplaria typis impressa ad manus nostras pervenerant, lectis et promulgatis, inflictas, quibus ipsi irretiti reperiebantur, pastorali pectore aperte edicerent, illos praeterea paternâ charitate admonerent se a consuris et poenis huiusmodi nonnisi post debitam et condignam Ecclesiae praestitam satisfactionem a nobis seu Romano Pontifice pro tempore existente absolvi et liberari posse, validis demum ac salutaribus officiis apud eum agerent, cuius auctoritate praemissa, a pietate guidem Austriaci nominis, quod praeseferebant, nimium aliena, gesta fuisse dicebantur, quatenus, scandalis tam gravibus constanti suo in Ecclesiam cultu acceptoque ab inclytis majoribus more confestim occurrens, omnino curaret, ut quae nos iure nostro petebamus et exigebamus pro reparatione auctoritatis et iurisdictionis ecclesiasticae, ipso etiam iubente quamprimum implerentur. Quae sane omnia idem Iosephus cardinalis et pracsul se evangelicâ libertate, suoque munere ac loco, quem in Ecclesiâ Dei obtinet, vere digni 2 sideliter et alacriter implevisse, suis ad eumdem Fabritium cardinalem et secretarium Status datis litteris rescripsit. Ad haec nostris in simili formà Brevis ad carissimum in Christo filium nostrum Iosephum Romanorum regem, imperatorem electum, die

vi maii eiusdem anni moccyiii expeditis litteris, et per celerem cursorem transmissis, gravissimam, quam inde conceperamus, amaritudinem ei denunciavimus, enixe illum hortantes ac commonentes, quatenus auctoritate sua efficeret, ut Ecclesia ab illis ipsis, a quibus tantâ iniurià affecta fuerat, congruis remediis sarciretur, ac nedum ad iura sua, sed et 1 ad pristinam dignitatem quamprimum rediret. Postmodum vero, cum accepissemus, praedictis monitionibus nostris penitus contemptis, mandatum signanter seu decretum supradictum, quo beneficiorum ecclesiasticorum fructus illorum possessoribus extra dictum ducatum, sicut praemittitur, degentibus, nulliter, aeque ac perperam intercipiebantur, vere in civitate et ducatu praedictis executioni demandatum fuisse, per alias litteras a praedicto Fabritio cardinali et secretario Status, tam Iosepho cardinali et praesuli, quam episcopis supradictis, die vii iulii eiusdem anni mpccviii iussu itidem nostro scriptas, districte praecepimus et mandavimus, ut adversus quoscumque in executione huiusmodi culpabiles, ac potissimum adversus oeconomum generalem supradictum ac suboeconomos ad legitimam censurarum a Tridentinâ Synodo, sess. xxII De reformatione, cap. xi, ac ab apostolicis in die Coenae Domini promulgari consuetis litteris supradictis, praesertim canone xvii, contra talia perpetrantes latarum atque inflictarum declarationem absque ullà cunctatione devenirent: nobis interim iustum et misericordem Dominum assidue exorantibus, ut nobis quidem caelesti suâ ope clementer adesse, errantibus vero, ut in viam possent redire iustitiae, veritatis suae lumen ostendere non dedignaretur.

<sup>1</sup> Male ed. Main. hab. quorumcumque (R.T.).

<sup>2</sup> Potius lege digne (R. T.).

<sup>1 -</sup> Pessime ed. Main. leg. sedes pro sed et (R.T.).

Declaratio nullitatis praeeorumdem refirmitate censunarum.

dictorum cum innotuit, ab eâdem saeculari potestate, vocatione, ac cuius nomine praemissa contra iura et rarum et poe-rationes Ecclesiastici Ordinis, ut praefertur, gesta fuerunt, talia tandem pro illorum atque inde secutorum quorumcumque revocatione, rescissione ac retractione mandata prodierint, ut merito sperare possimus, unde nobis oborta fuit iusta ac diuturna amaritudinis causa, brevi dandam esse amplam materiem gratias agendi misericordiarum Patri, quod antiqui hostis conatus deteriora consilia mentibus hominum insinuantis irritos fecerit, inclytumque illud nomen, in quo sancta Dei Ecclesia tutelam atque salutem, necnon validum inter pericula praesidium toties est nacta, a veteri suâ ac preclari laude deflectere non permiserit: hinc est quod nos, qui iurium ecclesiasticorum assertores in terris a Domino constituti sumus, simulque omnium christifidelium curam et sollicitudinem gerimus, Ecclesiae indemnitati (ultra ei praeiudicialium praedictorum revocationem ac retractationem, eâdem auctoritate, qua illa peracta fuerant, sicut praemittitur, faciendam) apostolici etiam iudicii nostri accessione efficacius ac uberius consulere, ac aliàs animarum saluti, quantum nobis ex alto conceditur, prospicere cupientes, necnon omnium et singulorum, quae in praemissis seu illorum occasione quovis modo acta et gesta fuerunt, seriem, causas et circumstantias, etiam aggravantes, aliave quaecumque etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et exacte specificatis habentes, motu proprio, et ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, edictum ac mandatum seu decretum supradicta, cum omnibus et singulis in eis eorumque

§ 3. Cum autem, sicut nobis nuper

quolibet contentis, ac inde secutis et quandocumque secuturis, ipso iure nulla, irrita, invalida, inania, viribusque et effectu penitus et omnino vacua ab ipso initio fuisse et esse ac perpetuo fore, neminemque ad cuiuslibet eorum observantiam teneri, imo nec ea a quopiam observari potuisse vel debuisse, neque ullum statum facere vel fecisse, sed, perinde ac si nunquam emanassent vel facta non fuissent, pro non extantibus et non factis perpetuo haberi debere, tenore praesentium declaramus. Et nihilominus, ad abundantiorem cautelam, et quatenus opus sit, illa omnia et singula, motu, scientià, deliberatione ac potestatis plenitudine paribus, cassamus, irritamus et annullamus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus: firmis tamen remanentibus censuris et poenis ecclesiasticis quibuscumque quas ii omnes, qui praemissa perpetrarunt, sive aliàs in illis, ut praesertur, culpabiles fuerunt, propter eadem praemissa incurrerunt, a quibus nonnisi a nobis aut Romano Pontifice pro tempore existente post debitam et condignam Ecclesiae praestitam satisfactionem (praeterquam in mortis articulo, et tunc cum reincidentià in easdem censuras eo ipso quo convaluerint) absolvi et liberari valeant.

§ 4. Quoniam vero Sedes Apostolica, Concessio fa-pia mater, recurrentibus ad eam post po Medio abedexcessum cum humilitate filiis se pro-vendi a censupitiam exhibere solet et benignam, id-necnon super circo omnes et singulos primodictos, seu non in contemaliquos ex eis, qui verae poenitentiae contracta, dispensandi in usigna ostenderint, paterna nostra cle-troque foro contracta. mentia prosequi volentes, eidem Iosepho satisfacientibus cardinali et praesuli per praesentes com- bus se a praedictis abstinenmittimus et mandamus, ut, si et post-di quam sibi constiterit edictum et mandatum seu decretum supradictum cum

1 Edit. Main. legit poenitentia (R. T.).

omnibus inde secutis congrue revocata | et retractata fuisse, ac aliàs desuper debitae ac condignae satisfactioni Ecclesiae opportune consultum fuisse, omnes et singulos, sive laicos sive clericos, tam saeculares quam regulares, ad ipsum recurrentes, cuiuscumque status, ordinis, gradus, dignitatis et conditionis existant, qui praemissa peregerunt, seu aliàs in illis quovis modo culpabiles fuerunt, si hoc ab eo humiliter petierint, et factà prius per eos promissione quod in futurum a similibus abstincbunt, et quidquid eis prescriptum et iniunctum fuerit, priusquam infrascriptae absolutionis beneficium obtineant, observabunt et adimplebunt, a censuris et poenis ecclesiasticis quibuslibet, quas propter eadem praemissa quovis modo incurrerunt, seu incurrisse dici, censeri vel praetendi possent, iniunctâque cuique pro modo culpae poenitentia salutari, et aliis, quae de jure fuerint injungenda, similiter iniunctis, in utroque foro auctoritate nostrâ apostolică in formâ Ecclesiae consuetà absolvat et totaliter liberet, dictasque poenas eis et eorum cuilibet gratiose remittat et condonet; ac cum illis qui clerici seu etiam presbyteri fuerint super irregularitate per eos, quia censuris huiusmodi propter eadem praemissa innodati missas et alia divina officia (non tamen in contemptum clavium) celebrarunt, seu aliàs in suis ordinibus ministrarunt, quomodolibet contractă, ad quemcumque effectum in utroque pariter foro dispenset; ipsosque et eorum quemlibet ad famam, gradus, dignitates, necnon beneficia et officia ecclesiastica quaecumque, ceteroqui tamen canonice per eos obtenta, ac aliàs in pristinum et eum i in quo antea quomodolibet erant statum adversus eadem praemissa rehabilitet, resti-1 Male edit. Main. legit eorum (R. T.).

tuat, reponat ac plenarie reintegret. Nos enim quamcumque necessariam et opportunam ad praemissa facultatem, quam etiam aliis, prout sibi opportunum videbitur, communicare et subdelegare valeat, eidem Iosepho cardinali ac praesuli harum serie auctoritate praedictà tribuimus et impertimur.

§ 5. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quicumque in praemissis interesse habentes, seu habere quomodolibet praetendentes, etiam specificà et individuà mentione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, neque causae, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae, aut ullo modo iustificatae fuerint, aut ex alià quacumque causà, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vel invaliditatis vitio. seu intentionis nostrae, aut interesse habentium vel habere praetendentium consensûs, alioque quocumque etiam quantumlibet magno ac incogitato inexcogitabilique defectu, aut ex alio quovis capite, a iure vel facto, aut statuto, consuetudine vel privilegio resultante, notari, impugnari, invalidari, retractari, in controversiam vocari, seu ad terminos iuris reduci ullatenus posse; sed ipsas praesentes litteras, et quaecumque earum executionem ab ipso Iosepho cardinali et praesule facienda, semper firma, valida, efficacia existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis omnibus et singulis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. praedictae cardinales, etiam de latere legatos et dictae Sedis Apostolicae nuntios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Deregatio contrariorum,

§ 6. Non obstantibus praemissis, ac apostolicis, et in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, ac, quatenus opus sit, nostrâ et Cancellariae apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, legibus quoque, etiam imperialibus et municipalibus, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibuscumque personis, etiam quantumvis sublimibus et specialissima mentione dignis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis et decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine similibus, ac consistorialiter, et aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, editis, factis ac pluries iteratis, et quantiscumque vicibus approbatis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importan-

1 Praeposit. in nos addimus (R. T.).

tes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et formâ in illis traditâ observatà, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ac derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 7. Volumus autem ut earumdem Transumptopraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die v octobris MDCCIX, pontificatus nostri anno IX. Dat. die 5 octobris 1709, pontif. anno IX.

#### CXXIX.

Declarantur nulla edicta et litterae a saeculari potestate in regno Neapolis promulgata, ne transmittantur pecuniae ad Statum Ecclesiasticum, et ut sequestrentur fructus ecclesiastici personarum absentium, cum facultate absolvendi resipiscentes archiepiscopo Neapolitano concessá 1

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Alias, cum ad apostolatus nostri noti- Acta saeculatiam non sine gravi animi nostri mole-referuntur.

1 Vide praecedentem constit. edit. MDCCX1. die 28 iulii, pontif. x1, declarantur nulla edicta Magni Consilii in Polonia de suppositione fructuum ecclesiasticorum pluribus oneribus.

stià pervenisset, in civitate Neapolitanà prodiisse a saeculari potestate edictum quoddam paulo ante, nempe die vin iunii moccym editum, quo sub gravibus poenis prohibebatur, ne quis, cuiuscumque status, gradus ac conditionis esset, genus ullum pecuniarum in quavis quantitate, specie vel monetà a regno Neapolis ad almam Urbem nostram aliave loca Status nostri Ecclesiastici deferendarum, per se vel alios, directe vel indirecte, ex quavis causâ seu praetextu, etiam privilegiato, extrahere seu extrahi facere auderet; ac insuper sub iisdem poenis interdicebatur, ne ulla persona directe vel indirecte pecunias praedictas, ad effectum illas, sive per mandata, sive per litteras cambii, ut vocant, ad Urbem aliave loca Status Ecclesiastici huiusmodi transmittendi, recipere seu solvi facere ex quacumque causa seu praetextu ut supra etiam privilegiato similiter auderet seu praesumeret; simulque nobis innotuisset, vigore quarumdam litterarum ab eâdem saeculari potestate datarum, quibus omnes et singulos fructus, redditus et proventus quorumcumque beneficiorum ecclesiasticorum tam in civitate quam regno Neapolis huiusmodi a personis extra idem regnum degentibus cuiuscumque ordinis ac qualitatis essent possessorum sequestro committi, illosque penes Montem pietatis dictae civitatis deponi, itaut quidquam ex eis absque praedictae saecularis potestatis licentià distrahi minime posset<sup>4</sup> districte praecipiebatur; aliud itidem edictum in executionem litterarum huiusmodi in praedictà civitate Neapolis die xi eiusdem mensis iunii promulgatum fuisse, quo omnibus et singulis personis, cuiuscumque tandem status, gradus et conditionis existerent, sub gravibus poenis mandabatur, ut, intra certum

1 Edit. Main. legit potest (R. T.).

inibi praefixum tempus, fructus, redditus, pensiones, praestationes et alia quaevis emolumenta, quae ex quavis causà seu titulo a personis ecclesiasticis extra dictum regnum degentibus in eâdem civitate eiusque districtu percipiebantur, ad effectum supradictum denunciare tenerentur; et aliàs, prout in litteris ac edictis huiusmodi, quorum tenores, non approbandi, sed omnino reprobandi animo, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis haberi volumus, plenius continetur:

ctis et litteris praedictis maximum pon-utex.
tificiae non minus auctoritatis quam
dignitatis detrimentum necnon manifestam iurium ecclesiasticorum subversionem sequi, primum quidem, hoc est
statim ac praemissa nobis innotuerunt,
pastoralis muneris nostri partes quantocitius implere satagentes, per litteras
iussu nostro a dilecto filio nostro Fabritio S. R. E. presbytero cardinali Paulutio nuncupato, secretario nostro Status,
tam dilecto pariter filio nostro Franci-

§ 2. Nos, probe considerantes ex edi- quae hucus-

bavimus, ipsisque propterea Francisco cardinali et praesuli ac archiepiscopis et episcopis supradictis commisimus et mandavimus, ut confestim contra eos qui illis exequendis quovis modo directe vel indirecte se ingerere ausi fuissent, vià iuris procederent; subinde

sco, eiusdem S. R. E. etiam presbytero

cardinali Pignatello nuncupato, metro-

politanae ecclesiae Neapolitanae ex con-

cessione et dispensatione apostolică praesuli, quam aliis venerabilibus fratribus

archiepiscopis et episcopis in dicto re-

gno Neapolis suas ecclesias vel dioeceses habentibus, conscriptas', edicta et alia

praemissa tanquam iuribus et rationibus

Ecclesiae manifeste adversantia impro-

vero per alias litteras a dicto Fabritio

1 Male edit. Main. legit conscripta (R. τ.).

cardinali ac secretario Status eidem Francisco cardinali et praesuli iussu itidem nostro datas iniunximus, ut non modo iis qui edicta et alia praemissa ediderant seu subscripserant, sed etiam aliis omnibus qui pro illorum editione, promulgatione, seu forsan etiam executione auxilium, consilium, favorem aut operam quovis modo praestitissent, quocumque tandem gradu seu dignitate praefulgerent, censuras et poenas ecclesiasticas a sacris canonibus, generalium conciliorum decretis, et apostolicis constitutionibus, ac praesertim litteris die Coenae Domini singulis annis legi et promulgari solitis, ac eo ipso anno lectis et promulgatis, inflictas, quibus ipsi irretiti reperiebatur, pastorali pectore aperte ediceret, illosque praeterea se a censuris et poenis huiusmodi nonnisi post debitam et condignam Ecclesiae praestitam satisfactionem a nobis seu Romano Pontifice pro tempore existente absolvi et liberari posse, paternà charitate admoneret; praeterea idipsum, per tunc existentem nostrum et Apostolicae Sedis in dicto regno Neapolis nuncium, ei potissimum qui regnum praedictum cum potestate proregis tunc gubernabat, et cuius auctoritate et nomine eadem praemissa gesta fuerant. nostro nomine edici et denunciari curavimus. Interea tamen, cum ad aures nostras pervenisset, praedictis monitionibus nostris penitus contemptis, executionem edicti signanter seu mandati illius, quo beneficiorum ecclesiasticorum fructus, eorum possessoribus extra dictum regnum, ut praesertur, degentibus, nulliter aeque ac perperam intercipiebantur, variis oeconomis in regno praedicto ab eâdem saeculari potestate deputatis, seu forsan aliis personis commissam fuisse: nos, per alias litteras a praedicto Fabritio cardinali et secreta-

rio Status, tam Francisco cardinali et praesuli, quam archiepiscopis et episcopis supradictis, die vi iulii eiusdem anni MDCCVIII scriptas, districte praecepimus et mandavimus, ut adversus quoscumque in dictà executione culpabiles, ac potissimum adversus oeconomos seu alias personas huiusmodi ad legitimam censurarum' a Tridentina Synodo, sess. xxII De reform., cap. xi, ac ab apostolicis in die Coenae Domini promulgari consuetis litteris supradictis, praesertim canone xvii, contra talia perpetrantes latarum atque inflictarum declarationem absque ullà cunctatione devenirent.

§ 3. Ad haec cum accepissemus, per sed a collaquasdam saecularis magistratus dicti re-fuit censurarum gni collateralis nuncupati litteras ad publicatio. eosdem archiepiscopos et episcopos datas non sine gravi comminatione vetitum illis fuisse, ne ad censurarum declarationem huiusmodi, a nobis, sicut praemittitur, demandatam adversus eos qui exequendo praedicto edicto seu mandato se ingessissent, ullatenus procederent: nos, tam apertam et inverecundam sanctissimarum legum violationem dissimulare minime volentes, dilecto filio nostro Vincentio eiusdem S. R. E. diacono cardinali Grimano nuncupato, dicti regni proregi, cuius nomine litterae huiusmodi subscriptae prodierant. per nostras in simili formâ Brevis die ı septembris eiusdem anni moccyili expeditas litteras sub certis inibi expressis poenis iniunximus, ut omnino abstineret tumº a procurando quomodolibet, sive per se, sive per alios, praedicti edicti seu mandati, quod suâpte naturâ nullius prorsus roboris et efficaciae esse pronunciavimus. executionem<sup>3</sup>, tum ab impediendo directe vel indirecte eosdem archiepiscopos

- 1 Male edit. Main. legit censuram (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit tam (R. T.)
- 3 Edit. Main. legit executione (R. T.).

et episcopos, quominus, contra quos propter huiusmodi edictum procedendum esse cognovissent, pastoralis sui muneris partes libenter exequerentur, quemadmodum expresse illis et iterato mandaveramus; iustum interim ac misericordem Dominum humiliter benedicentes, quod plurimos ex archiepiscopis et episcopis supradictis superno christianae fortitudinis spiritu adeo roborasset, ut, propositas sibi minas nullatenus pertimescentes, sacrificium iustitiae pro officii sui debito sacrificare parati essent, eumque insuper assiduò exorantes, ut tam nobis quam illis caelesti sua ope clementer adesset, errantibus vero, ut in viam possent redire iustitiae, veritatis suae lumen ostendere non dedignaretur.

Declaratio nullitatis praedicum corumdem firmitate censuparum.

§ 4. Cum autem, sicut nobis nuper ctorum omnium innotuit, ab eadem saeculari potestate, revocatione et cuius nomine praemissa contra iura et rarum et poe-rationes ecclesiastici Ordinis, ut praefertur, gesta fuerunt, talia tandem pro illorum atque inde secutorum quorumcumque revocatione, rescissione ac retractatione mandata prodierint, ut merito sperare possimus, unde nobis oborta 1 fuit iusta ac diuturna amaritudinis causa. brevi dandam esse amplam materiem gratias agendi misericordiarum Patri, quod antiqui hostis conatus deteriora consilia mentibus hominum insinuantis irritosº fecerit, inclytumque illud nomen, in quo sancta Dei Ecclesia tutelam atque salutem, necnon validum inter pericula praesidium toties est nacta, a veteri suâ ac praeclarà laude deflectere non permiserit: hinc est quod nos, qui iurium ecclesiasticorum assertores in terris a Domino constituti sumus, simulque omnium christifidelium curam et sollicitudinem gerimus, Ecclesiae indemnitati (ultra ei praeiudicialium praedictorum

etiam iudicii nostri accessione efficacius ac uberius consulere, ac aliàs animarum saluti, quantum nobis ex alto conceditur, prospicere cupientes, necnon omnium et singulorum, quae in praemissis seu illorum occasione quovis modo acta et gesta fuerunt, seriem, causas et circumstantias, etiam aggravantes, aliave quaecumque etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et exacte specificatis habentes, motu proprio, ac ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, edicta seu mandata supradicta aliaque praemissa, cum omnibus et singulis in eis eorumque quolibet contentis ac inde secutis et quandocumque secuturis, ipso iure nulla, irrita, invalida, inania, viribusque et effectu penitus et omnino vacua ab ipso initio fuisse et esse ac perpetuo fore, neminemque ad cuiuslibet eorum observantiam teneri, imo nec a quopiam observari potuisse vel debuisse, neque ullum statum facere vel fecisse, sed, perinde ac si numquam emanassent vel facta non fuissent, pro non extantibus et non factis perpetuo haberi debere, tenore praesentium declaramus. Et nihilominus ad abundantiorem cautelam. et, quatenus opus sit, illa omnia et singula, motu, scientia, deliberatione ac potestatis plenitudine paribus, cassamus, irritamus et annullamus, viribusque et esfectu penitus et omnino vacuamus: firmis tamen remanentibus censuris et poenis ecclesiasticis quibuscumque, quas ii omnes, qui praemissa perpetrarunt, sive aliàs in illis, ut praefertur, culpabiles fuerunt, propter eadem praemissa incurrerunt, a quibus nonnisi a nobis

revocationem ac retractationem, eadem

auctoritate, qua illa peracta fuerant, si-

cut praemittitur, faciendam) apostolici

<sup>1</sup> Edit. Main. legit aborta (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit irritas (R. T.).

aut Romano Pontifice pro tempore existente post debitam et condignam Ecclesiae praestitam satisfactionem (praeterquam in mortis articulo, et tunc cum reincidentià in easdem censuras eo ipso quo convaluerint) absolvi et liberari valeant.

Facultas pracsnti Neapolitano que contemptu poenitentes, sa-

§ 5. Quoniam vero Sedes Apostolica, facta a poenis, pia mater, recurrentibus ad eam post guburtate abs-excessum cum humilitate filiis se proclavium contra pitiam exhibere solet et benignam, idforo absolvendi circo omnes et singulos praedictos, seu disfacientes et illos ex eis qui verae poenitentiae signa politettantes in futurum quid ostenderint, paternâ nostrâ elementiâ simile non patra prosequi volentes, eidem Francisco carprosequi volentes, eidem Francisco cardinali et praesuli per praesentes committimus et mandamus, ut, si et postquam sibi constiterit edicta seu mandata praedicta aliaque praemissa cum omnibus inde secutis congrue revocata fuisse ac aliàs desuper debitae ac condignae satisfactioni Ecclesiae opportune consultum fuisse, omnes et singulos, sive laicos sive clericos, tam saeculares quam regulares, ad ipsum recurrentes, cuiuscumque status, ordinis, gradus, dignitatis et conditionis existant, qui praemissa peregerunt, seu aliàs in illis quovis modo culpabiles fuerunt, si hoc ab co humiliter petierint, et factà prius per eos promissione quod in futurum a similibus abstinebunt, et quidquid eis praescriptum et iniunctum fuerit, priusquam infrascriptae absolutionis beneficium obtineant, observabunt et adimplebunt, a censuris et poenis ecclesiasticis quibuslibet, quas propter eadem praemissa quovis modo incurrerunt, seu incurrisse dici, censeri vel praetendi possent, iniunctà cuique pro modo culpae poenitentià salutari, et aliis quae de iure fuerint injungenda similiter injunctis, in utroque foro, auctoritate nostrâ apostolică, în formă Ecclesiae consuetă, absolvat et totaliter liberet, dictasque poe-

nas eis et eorum cuilibet gratiose remittat et condonet; ac cum illis qui clerici seu etiam presbyteri fuerint, super irregularitate per eos qui, a censuris huiusmodi propter eadem praemissa innodati, missas et alia divina officia (non tamen in contemptum clavium) cclebrarunt, seu aliàs in suis ordinibus ministrarunt, quomodolibet contractà, ad quemcumque effectum in utroque pariter foro dispenset, ipsosque et corum quemlibet ad famam, gradus, dignitates, nec non beneficia et officia ecclesiastica quaecumque, ceteroqui tamen canonice per eos obtenta, ac aliàs in pristinum et eum in quo antea quomodolibet erant statum adversus eadem praemissa rehabilitet, restituat, reponat, ac plenarie reintegret. Nos enim quamcumque necessariam et opportunam ad praemissa facultatem, quam etiam aliis, prout sibi opportunum videbitur, communicare et subdelegare valeat, eidem Francisco cardinali et praesuli harum serie auctoritate praedictà tribuimus et impertimur.

§ 6. Decernentes, easdem praesentes Gausulas, litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quicumque in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, etiam spccificà et individuà mentione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, neque causae, propter quas eaedem praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae, aut ullo modo iustificatae fuerint, aut ex aliâ quacumque causâ, colore, praetextu et capite. etiam in corpore iuris clauso, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vel invaliditatis vitio, seu intentionis nostrae, vel interesse habentium vel habere praetendentium consensûs, aliove quocumque etiam quantumlibet magno aut incogitato inexcogitabilique defectu, aut

ex alio quovis capite, a iure vel facto aut statuto, consuetudine vel privilegio resultante, notari, impugnari, invalidari, retractari, in controversiam vocari, seu ad terminos iuris reduci ullatenus posse; sed ipsas praesentes litteras et quaecumque in earum executionem ab ipso Francisco cardinali et praesule facienda, semper firma, valida et efficacia existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis omnibus et singulis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. praedictae cardinales, etiam de latere legatos et dictae Sedis Apostolicae nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

derogatio.

§ 7. Non obstantibus praemissis, ac apostolicis, et in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, et, quatenus opus sit, nostrà et Cancellariae apostolicae regulâ de iure quaesito non tollendo, legibus quoque, etiam imperialibus et municipalibus, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibuscumque personis, etiam quantumvis sublimibus et specialissima mentione dignis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, ctiam motu, scientià et potestatis plenitudine similibus, ac consistorialiter, et alias quomodolibet in contrarium pracmissorum quomodolibet concessis, editis, factis et pluries iteratis, et quantiscumque vicibus approbatis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso et forma in illis tradità observatà exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robóre permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ac derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 8. Volumus autem ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiastică constitutae munitis, eadem prorsus sides tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die v octobris MDCCIX, pontificatus nostri" anno ix.

Dat, die 5 octobris 1709, pontif, anno 18.

## CXXX.

Conceditur presbyteris Congregationis Piorum Operariorum, ab eorum locorum Ordinariis approbatis, facultas ubique audiendi sociorum eiusdem Congregationis in itinere confessiones 1

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Exordinm.

Pastoralis officii humilitati nostrae divinitus impositi sollicitudo nos admonet, ut, paternam congregationum virorum in Ecclesià Dei uberes bonorum operum fructus, adspirante superni favoris auxilio, proferre <sup>2</sup> iugiter satagentium, curam peculiari studio gerentes, illas, quo laudabilia earum instituta cum maiori spirituali consolatione uberiorique animarum fructu prosequi valeant, opportunis favoribus et gratiis decoremus.

Concessio praedictae facultatis.

- § 1. Cum autem, sicut dilectus filius modernus procurator generalis Congregationis Piorum Operariorum nobis nuper exponi fecit, ipse quibuscumque dictae Congregationis presbyteris, ad confessiones audiendas in dioecesibus ubi residere soliti sunt approbatis, sacramentales quorumvis aliorum eiusdem Congregationis confessiones extra dioeceses huiusmodi audiendi facultatem a nobis concedi, et opportune in praemissis a nobis provideri et ut infra indulgeri plurimum desideret: nos, ipsius procuratoris generalis votis hac in re. quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel
- 1 Const. edit. MDCCVII, die 10 maii, pont. VII, concessa fuit facultas celebrandi missas unâ horâ ante auroram et post meridiem; et const. edit. MDCCXII, die 2 ianuarii, pontif. XII, conceduntur ecclesia et collegium S. Mariae Montium de Urbe.
  - 2 Edit. Main. legit proferri (R. T.).

ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, quibuscumque Congregationis praedictae presbyteris, qui tamen in dioecesibus, ubi residere soliti sint, seu unde discesserint, ad confessiones audiendas approbati reperiantur, ut sacramentalis quorumvis aliorum eiusdem Congregationis una cum ipsis iter pro tempore agentium confessiones, tametsi in illis dioecesibus, in quibus iter agendo reperientur, approbati non fuerint, audire, illosque a peccatis suis (poenitentià salutari et aliis quae fuerint iniungenda eis iniunctis) absolvere libere, licite et valide possint, auctoritate apostolica, tenore praesentium, concedimus et indulgemus: salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

§ 2. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter velignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordi-

Clausulae,

nationibus, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem ut ipsarum praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici vel secretarii dictae Congregationis piorum operariorum subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae, seu illius superioris generalis, munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die ix ianuarii MDCCX, pontificatus nostri anno x.

Dat. die 9 ianuarii 1710, pontif. anno x.

#### CXXXI.

Damnantur et prohibentur denuo quatuor libelli episcopi S. Pontii 1

Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Referantar libellorum titali.

§ 1. Cum aliàs in lucem prodierint libelli quidemº gallico idiomate impressi sub titulis infrascriptis, videlicet: Mandement de monseigneur l'evesque de St. Pons touchant l'acceptation de la Bolla de N. S. P. le Pape Clément XI sur le cas signé par quarante docteurs, avec la justification des vingtrois evesques, que voulant procurer la paix à l'Église de France en MDCLXVII le servirent de l'expression d'un silence respectueux, pour marquer la soumission qui est due aux décisions de l'Église sur les faits non revélés, avec les moyens de rétablir à present cette paix, MDCGVI: - Nouvelle lettre de monseigneur l'evesque de St. Pons, qui réfute celle de monseigneur l'archevesque de Cambrais, touchant l'infallibilité du Pape, MDCVII: — Lettre de monseigneur l'evesque de St. Pons à monseigneur l'archevesque de Cambrais, où il justifie les dixneuf evesques qui escrivirent en MDCLXVII au Pape et au roy au sujet des quatre celébres evesques de Alet, de Pasivez, de Beauvais et de Angars: — Réponse de monseigneur l'evesque de St. Pons à la lettre de monseigneur l'archevesque de Cambrais; illi, vero, tametsi huius Sanctae Sedis auctoritate prohibiti atque damnati, adhuc, praesertim apud Gallos, non sine bonorum indignatione et pusillorum scandalo atque animarum periculo palam in vulgus spargantur, quemadmodum ad apostolatus nostri notitiam plurimorum querelà delatum fuit: nos, auditis desuper nonnullorum ex venerabilihus fratribus nostris mnatio. S. R. E. cardinalibus, pluriumque in sacrâ theologia magistrorum, qui rem mature ac diligenter discusserunt, sententiis, pro commissa nobis ab aeterno Pastore gregis sui curâ, dominicas oves, quantum nobis ex alto conceditur, a noxiis praeservare cupientes, de memoratorum cardinalium consilio, libellos supradictos, et eorum quemlibet, utpote continentes doctrinas et propositiones falsas, perniciosas, scandalosas, seditiosas, temerarias, schismaticas, erroneas, atque hacresim respective sapientes, necnon in apertam fraudem et elusionem constitutionis ad extirpandam penitus iansenianam haeresim a nobis novissime editae manifeste tendentes, sub superius expressis aliisque quibuscumque titulis, ubicumque et quocumque alio idiomate seu quavis editione et versione hucusque impressos ac manu descriptos, aut, quod absit, in posterum imprimendos et describendos, auctoritate apostolică, tenore praesentium, denuo

Illorum da-

<sup>1</sup> Constit. edit. MDCVIII, die 13 iulii, pontificatus VIII, damnatus fuit liber Le Nouveau Testament, etc.; et constitutione sequenti damnatur liber Traité de la régale, etc.

<sup>2</sup> Forsan quidam (R. T.).

Fides tran-

damnamus et reprobamus, ac legi et retineri prohibemus; ipsorumque libellorum et eorum cuiuslibet impressionem, descriptionem, lectionem, retentionem et usum omnibus et singulis christifidelibus, etiam specifică et individuà mentione et expressione dignis, sub poenà excommunicationis per contrafacientes ipso facto et absque alià declaratione incurrendâ, a qua nemo per quemquam nisi per nos aut Romanum Pontificem pro tempore existentem, praeterquam in mortis articulo constitutus, absolvi possit, omnino interdicimus; volentes et auctoritate praefatà mandantes, ut, quicumque libellos praedictos vel aliquem illorum penes se habucrint, illos seu illum, statim atque praesentes litterae eis innotuerint, locorum Ordinariis vel haereticae pravitatis inquisitoribus deferat; qui autem venerabili fratri episcopo S. Pontii subsunt, metropolitano aut uni ex vicinioribus episcopis tradere atque consignare teneantur; hi vero exemplaria, sibi sic tradita, illico flammis aboleri curent: in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

Comminatio poenarum in an ctorem,

§ 2. Ceterum contra auctorem libellorum eorumdem, pro traditâ a nobis divinitus supremâ pastoralis officii potestate, in promptu habentes, secundum Apostolum, ulcisci omnem inobedientiam et destruere omnem altitudinem extollentem se adversus scientiam Dei, procedere intendimus, prout iuris fuerit, iuxta canonicas sanctiones.

Clausulae,

- § 3. Ut autem eaedem praesentes litterae ad omnium notitiam facilius perducantur, nec quisquam illarum ignorantiam allegare possit, volumus et auctoritate praefatâ decernimus illas ad valvas basilicae Principis apostolorum ac Cancellariae apostolicae necnon Curiae generalis in Monte Citatorio ac
  - 1 Edit. Main. legit extollente (R. T.).

in acie Campiflorae de Urbe per aliquem ex cursoribus nostris, ut moris est, publicari, illarumque exempla ibidem affixa relinqui, itaut sic publicatae omnes et singulos, quos concernunt, perinde afficiant, ac si unicuique illorum personaliter notificatae et intimatae fuissent.

§ 4. Ipsarum autem litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, sumptorum. manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eamdem prorsus fidem ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xviii ianuarii MDCCX, pontificatus nostri anno x.

Dat. die 18 ianuarii 1710, pontif. anno x.

# CXXXII.

Damnatur et prohibetur liber sub titulo Traité de la régale, etc. 1.

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

- § 1. Cum, sicut ad apostolatus nostri Libri titulus, notitiam pervenit, in lucem prodierit li-tionis causas. ber quidam a gallico idiomate editus, cui titulus: Traité de l'origine de la régale, et des causes de son établissement, par M. Gaspard Audoul, avocat au parlement et aux conseils du roy et de monseigneur le duc d'Orléans; à Paris MDCCVIII: in quo eius auctor non modo antiquum illum usum percipiendi seu potius custodiendi fructus quarumdam vacantium ecclesiarum, quem ius rega-
- 1 Constit. praecedenti damnati fuere libelli episcopi S. Pontii, et constit. edit. MDCCx, die 17 februarii, pontif. x, damnatur liber Ragioni a pro della città di Napoli, ecc.
  - 2 Edit. Main. legit quidem (R. T.).

quae tempore celebris constitutionis in generali Concilio Lugdunensi II editac eiusmodi oneri minime erant obnoxiae, non tam contra ipsius concilii decreta, quam contra satis omnibus notam eà in re Apostolicae Sedis mentem, locum sibi vendicare contendit, sed, quod prorsus intolerandum est, ausu non minus nobis, quam felicis recordationis Alexandri VIII et Innocentii XII Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris iniurioso, universalem iuris regaliae usum huiusmodi, quem recolendae memoriae Innocentius Papa XI etiam praedecessor noster omni humano divinoque iuri contrarium esse censuit, ab iis, qui eidem Innocentio praedecessori successerunt, veluti iustitiae consonum agnitum fuisse, falso acque ac temere affirmare non erubescit: nos librum huiusmodi nonnullis ex venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus aliisque in sacrâ theologiâ magistris examinandum commisimus, qui illum subinde, utpote continentem, praeter praemissa, etiam quamplura alia asserta manifeste falsa, contumeliosa, ecclesiasticae immunitati Dei ordinatione et canonicis sanctionibus constitutae adversantia, impia, temeraria, erronea, atque etiam haeresim respective sapientia, damnandum et prohibendum Pamnatio, ut esse unanimiter censuerunt. Auditis itaque eorumdem cardinalium et magistrorum sententiis, creditum nobis a Domino pastoralis curae atque vigilantiae munus, quantum nobis ex alto conceditur, salubriter exequi cupientes, de ipsorum cardinalium consilio, librum praedictum, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, damnamus et reprobamus, ac legi seu retineri prohibemus, ipsius-

que libri impressionem, descriptionem,

lectionem, retentionem et usum omni-

liae nuncupant, in omnibus regni Gal-

liarum ecclesiis, adeoque etiam illis

bus et singulis christifidelibus, etiam specificà et indiduà mentione et expressione dignis, sub poená excommunicationis per contrafacientes ipso facto absque alià declaratione incurrendà, a qua nemo a quoquam praeterquam a nobis seu Romano Pontifice Pontifice pro tempore existente, nisi in mortis articulo constitutus, absolutionis beneficium valeat obtinere, omnino interdicimus. Volentes, et eâdem auctoritate mandantes, ut quicumque librum huiusmodi penes se habuerint vel in futurum quandocumque habebunt, illum, statim atque praesentes litterae eis innotuerint, locorum Ordinariis vel haereticae pravitatis inquisitoribus tradere atque consignare teneantur; hi vero exemplaria sibi sic tradita illico flammis aboleri curent: in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

§ 2. Ut autem eaedem praesentes Claudulas. litterae omnibus facilius innotescant, nec quisquam illarum ignorantiam allegare possit, volumus et auctoritate praedictà decernimus illas ad valvas basilicae Principis apostolorum ac Cancellariae apostolicae necnon Curiae generalis in Monte Citatorio, ac in acie Campiflorae de Urbe per aliquem ex cursoribus nostris, ut moris est, publicari, illarumque exempla ibidem affixa relingui, itaut sic publicatae omnes et singulos, quos concernunt, perinde afficiant, ac si unicuique illorum personaliter notificatae et intimatae fuissent; ipsarum autem litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu aliculus notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eamdem prorsus fidem tam in in iudicio quam extra illud ubique locorum haberi, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub

annulo Piscatoris, die xvIII ianuarii | MDCCX, pontificatus nostri anno x.

Dat. die 18 ianuarii 1710, pontif. anno x.

## CXXXIII.

Confirmantur regulae pro collegio Assisiensi missionariorum Ordinis Minorum Conventualium 1

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Propentum.

Crediti nobis caelitus sacrosancti apostolatus officii ratio exigit, ut illis, quae pro collegiorum seu seminariorum, christianae religionis propagandae catholicaeque fidei tuendae consilio sapienter institutorum, directione felicique progressu provide constituta esse noscuntur, quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolici muniminis adiungamus firmitatem.

A Sanctitate Sna mandatum

- § 1. Exposuerunt siquidem nobis nufuerat, ut qui per venerabiles fratres nostri S. R. E. Ordines insti-cardinales, negotiis prropagandae fidei gium missiona praepositi, quod (cum nos alias, iuxta quo coenobio decretum quod prius, nempe in Con-S. Pancratii et gregatione eorumdem cardinalium die III octobris MDCCVII coram nobis habità. edideramus, dilectis filiis quorumdanı religiosorum Ordinum superioribus prae cepissemus, ut omnino et quamprimum suo quique in Ordine conventum aliquem veluti pro seminario missionariorum, ad instar seminariorum seu collegiorum in S. Pancratii prope et extra muros Urbis Ordinis fratrum beatae Ma-
  - 1 Innocentii XI constit. edit. MDCLXXXVI, die 16 octobris, pontif. xi confirmata fuere collegia missionariorum pro Minoribus S. Francisci in Hispania et Indiis Occidentalibus; huius Pontificis constit. edit. MDCCI, die 30 maii, pontif. I, erectum fuit collegium in conventu Urbinatensi: et Benedicti XIII constit. edit. MDCCxxiv, die 20 iunii, pontif. I, confirmatur erectio collegii in provincià Castellae Veteris fratrum Discalceatorum.

riae Virginis de Monte Carmelo Discalceatorum nuncupatorum, et S. Petri in Monte Aureo de eâdem Urbe Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià Reformatorum etiam nuncupatorum conventibus respective institutorum, deputarent, in quo diu ac diligenter vocatio et spiritus eorum, qui missionibus destinarentur, probaretur, illique etiam ibidem de omnibus, quac ad hoc apostolicum ministerium cum laude et fructu exercendum utilia et necessaria forent, plene instruerentur; quatenus vero in aliquo Ordine conventus huiusmodi destinatio ad hunc essectum tantum non tam cito fieri posset, donec ea fieret, ea omnia in aliquo conventu vel domo eiusdem Ordinis, ubi regularis observantia magis vigeret, exccutioni mandarentur) novissime, nempe collegium Asdie XXIII septembris MDCCIX, memorati rum Conventuacardinales collegium seu seminarium huiusmodi pro missionariis Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci Conventualium nuncupatorum, re mature discussà, in conventu Assisiensi eiusdem Ordinis, iuxta oblationem dilecti filii moderni ministri generalis ipsius Ordinis, donec aliter provideatur, destinandum esse decreverunt, ac proinde dilecto filio nostro Iosepho eiusdem S. R. E. cardinali Vallemano nuncupato, Ordinis praedicti apud nos et Sedem Apostolicam protectori, necnon dilecto filio magistro Sylvio de Cavaleriis in utrâque signatură nostră referendario, dictae Congregationis cardinalium secretario ut regulas pro eiusdem collegii seu seminarii salubri directione ad instar duorum praefatorum collegiorum S. Pancratii et S. Petri in Monte Aureo conficerent, prout ab eis reipsa consectae Regulae refefuerunt tenoris qui sequitur, vidclicet:

I. Pater generalis destinet et assignet lo- De 1000 colcum seu dormitorium in dicto conventu legii.

Assisiensi cum suis cellis pro decem saltem religiosis, quae sint distinctae et separatae ab aliis dormitoriis, necnon alias cellas in eodem loco sive alio huic viciniori pro lectoribus iuxta numerum inferius praefigendum, cum inscriptione apponendâ in principio vel in parte aptiori dicti dormitorii assignandi: Collegium, seu, Seminarium missionum.

Qualitates eli-

II. Cum munus missionum vere sit apogendorum pro stolicum, incumbat idem pater minister generalis eligere religiosos regulari disciplina, probitate morum, ac zelo gloriae Dei praeditos, et ad animarum salutem eximiâ charitate accensos, qui, velut candelabra super montium iugis sita, tenebras tam infidelitatis quam haereseos pro viribus dissolvant, quique nec minores sint annis viginti quinque, nec trigesimum quintum excedant, ac robustà corporis valetudine polleant, aptique sint ad laborandum in vinea Domini, theologiae quoque cursum expleverint, ac lectores seu concionatores fuerint, aut saltem in morali theologià versati; et non ex solà Italia, sed ex omnibus provinciis advocari curet, et plures etiam ex una provincia; si tamen possibile sit, maior pars colligatur ex provinciis Status Ecclesiastici, dummodo praedictas qualitates habeant; moneatque insuper provinciales, guardianos aliosque, si opus fuerit, religiosos, ne accedere volentes ullo modo retrahant; et, contra tales dissuadentes et male consulentes, poenas comminetur privationis activae et passivae vocis, aliasque arbitrio sacrae Congregationis.

Quid ab iis ingressu.

m. In ipso ingressu singuli exercitia spiperagendum in ritualia peragant per decem aut saltem octo dies, cum omne datum optimum et omne donum perfectum desursum sit, descendens a Patre luminum; et deinde immediate in manibus patris generalis, aut, eo absente, ipsius vicarii, vel alterius ab eo deputandi, iuramentum iuxta infrascriptam formulam praestent, illudque ad sacram Congregationem transmittatur.

Formula iuramenti talis est:

Formula iu-Ego frater N. professus in conventu N. provinciae N. Ordinis Minorum Conventualium sancti Francisci iuro et promitto in manibus paternitatis vestrae reverendissimae N. sive patris vicarii aut superioris conventus S. Francisci Assisiensis, ab hoc seminario non discessurum, neque discedere procuraturum, mediate vel immediate, per me vel per interpositam personam, nisi ex legitimâ causâ admittendâ a paternitate vestrà reverendissima vel a vestris successoribus canonice intrantibus, et non aliàs, etc. Insuper, pro fidei catholicae propagandae causà ac salute infidelium procurandà, ad eum locum, provinciam seu regnum sine aliquà repugnantià aut exceptione quandocumque iturum, ad quam seu quod a paternitate vestrà reverendissimà ero destinatus et missus. Sic me Deus adiuvet, et haec sancta Dei Evangelia. Ego NN. affirmo, ut supra, manu propriâ.

iv. In dicto seminario permaneant spatio duorum annorum, et non ultra, nisi fortasse cum aliquo, ob insignis spem profectus vel alià legitimà causà, censuerint lectores protrahendam esse moram ad triennium, idque cum dispensatione in scriptis patris generalis et sacrae Congregationis.

Quamdiu ibi

v. In omnibus collegiales subsint, prout Consendi sunt etiam lectores, obedientiae guardiani, sicuti milia. ceteri fratres de familia, ac ceteri lectores; ac de his habeatur, dum in seminario permanserint, eadem ratio, ac si huius provinciae 'fratres essent, tum circa praecedentiam iuxta susceptionem habitus, tum circa reliqua eorum religiosis necessitatibus convenientia, de quibus pater guardianus, non secus ac reliquos sui conventus fratres, eos providebit, sub iisdem poenis quae contra guardianos id ipsum suis fratribus praestare negligentes a statutis decretae sunt; vestiarium vero pater generalis vel a propriis provincialibus eis debito tempore, vel a guardiano Assisii, pro cuius intentione studentes ac lectores missas celebrare debeant, subministrari curet.

Hortum eis

vi. Concedat guardianus huiusmodi collegialibus parvum hortum cum suâ serâ, si concedendum. commode fieri poterit, ubi seiunctim ab aliis honeste refici, ac invicem in linguis cum suis lectoribus sese exercere valeant.

VII. Duo semper in hoc seminario ad mi- De numero et nus adsint lectores, controversiarum alter, rum.

et alter, seu plures, qui calleant linguam, qua utuntur Peloponesenses, Costantinopolitani, Transilvani, Moldavi, Valachi, in quorum regionibus dicta religio missiones habet; ita tamen, ut, nonnisi praevio examine coram superiore generali faciendo sive per eum delegando, et confirmatione sacrae Congregationis, admittantur, iisdemque iniungatur serio sedulitas et assiduitas in lectionibus, repetitionibus et exercitiis.

Privilegia eorumdem.

viii. Fruantur lectores, sic electi et confirmati, praecedentià et praeeminentià, ac privilegiis, quibus lectores actuales theologiae potiuntur.

Eorum onera.

ix. Lector controversiarum binas ad minus singulis hebdomadis tradat in scriptis lectiones controversiarum utiles pro dictis locis, ad quae alumni huius seminarii sunt destinandi; et post vesperas earumdem habeat conferentias, frequentibusque exercitiis studentes instituat; singulis vero mensibus traditae doctrinae disputationes habeantur, intervenientibus etiam aliis lectoribus et religiosis eiusdem conventus. Alii vero lectores linguarum ter in hebdomadâ legant, et rerum, quas studentes docuerint, repetitionem ab eis exigant singulis diebus, quibus legere tenentur, per horam post vesperas auditores suos exercendo.

De egressn conventa.

x. Prohibetur aeque lectoribus ac studentibus diebus lectionum a conventu egredi quacumque de causâ, nisi expletis integre lectionibus ac exercitiis eà die qua fieri debebunt, et in hoc guardianus diligenter incumbat; et si theses eadem die habeantur, guardianus, si ita expedire videbitur, absolute licentiam deneget.

Interdicitur susceptio alio-

xi. Interdicitur pariter lectoribus aeque rum munerum, ac alumnis quadragesimalium concionum cursus aggredi, et solummodo permittatur studentibus sermonem aliquem aut concionem interdum infra annum habere ob aliquam occurrentem festivitatem, aut quadraginta horarum, ac similiter in mensà vel in conventu, ad hoc ut prompti sint ad huiusmodi exercitium subeundum tempore missionum, dummodo per id a studiis praedictis nulla penitus distractio sequatur.

Superiores XII. A lectionibus, repetitionibus ac exer-

citiis utriusque studii nemo prorsus ex corrigant neglistudentibus quocumque titulo aut colore gentes. eximatur, aut unquam permittatur abesse; et si quis neglexerit, a guardiano corrigatur; idemque fiat si aliquem negligentem in exscribendis lectionibus aut in dictis studiis desidiosum reperiat, et tam lectores quam guardianus de omnibus superiorem generalem ac etiam sacram Congregationem certiorent.

xIII. Senis quibuscumque mensibus theses theologicae illyricâ seu alterâ linguâ et latino idiomate habeantur, quibus guardianus interesse teneatur, ad dignoscendos eos qui proficiunt, et monere debeat patrem generalem de iis qui forsan studio huiusmodi minus vacaverint, ut valeat, iis submotis, alios subrogare.

De hesibus.

xiv. Curet pater generalis aliquem religiosorum deputare, qui ad ipsos studentes stantia missiosingulis mensibus magno zelo ac pietate num. concionem habeat de missionariorum muneris praestantia, deque peculiaribus eiusdem functionibus, quo spiritus apostolicus in eis succendatur ac maneat, erudianturque in iis omnibus quae ad illud congrue et cum Dei glorià peragendum pertinent.

xv. Generalis Ordinis, vel eius vicarius, De visitatioaut alter delegatus 1, singulis quatuor mensibus saltem studium illud visitet, et si studentem aliquem minime proficientem invenerit, aliqua poenitentia iniuncta, eum ad propriam provinciam redire iubeat, et eamdem Congregationem de remotione moneat, aliumque quamprimum subroget.

xvi. Ultra vero praedictam generalis visitationem, liceat sacrae Congregationi, eius arbitrio, aliquem deputare, qui collegium praedictum visitet, et de statu ac necessitate ipsius collegii et alumnorum, deque eorumdem progressu certioret.

XVII. Singulis diebus dominicis, et aliis De expositiofestivis de praecepto, praefati collegiales in ne cathechismi. ecclesià, vel in alio opportuno loco a patre generali destinando, explicent catechismum romanum, et unusquisque turnarie continuet per mensem.

xvIII. Completo biennio, abeant studentes De missione missionariorum. 1 Male edit. Main. legit delegatur (R. T.).

quò a sacrà Congregatione destinati fuerint; quod si nullus tunc temporis sit in promptu missionis locus, illis a patre generali aliquis conventus deputetur, in eoque permaneant, quousque advenerit occasio missionis, et sacram Congregationem certioret; quod si aliquis illorum ad destinatas missiones renueret aut negligeret accedere, arbitrio sacrae Congregationis plectatur.

De eorum privilegiis.

xix. Ut autem dicti Ordinis religiosi aliquo etiam temporali congruoque alliciantur praemio, animosque fortius intendant ad libentius semetipsos dicandos sacro missionum ministerio, ac consequenter studiis praefatis veluti ad missiones ipsas directis, tam studentes quam missionarii respective his privilegiis, quae sequuntur, gaudeant.

xx. Ii qui in missione aliquâ per integrum sexennium praesecti munere laudabiliter perfuncti fuerint, ad lauream magisterii promoveantur; si vero in religione dictam lauream iam assecuti fuerint, patres provinciae declarentur; alii vero missionarii si per novennium in missione permanserint, eadem magisterii laurea decorentur; et si fuerint in sacrâ theologiâ magistri, patres quoque provinciae instituantur: ordine tamen sacrae Congregationis praecedente.

Praedictorum executio.

xxi. Studeant superiores Ordinis singula debitae executioni demandare. In quibus eorum conscientias sacra Congregatio onerat, relictà eorum arbitrio facultate alia tam disciplinam quam studiorum profectum respicientia, supradictis tamen firmis remanentibus, statuendi, et cum approbatione sacrae Congregationis decernendi.

Confirmatio

§ 2. Cum autem, sicut eadem expoeorumdem precibus cardina- sitio subiungebat, cardinales praefati,
lium facta. facta cibi pay cumdom gaeratanium e factā sibi per eumdem secretarium omnium et singularum regularum huiusmodi distinctà relatione, unanimi consensu illas approbantes, confirmandas esse censuerint: hinc est quod nos, inviolabili earumdem regularum robori et efficaciae 1 providere volentes, supplicationibus eorumdem cardinalium nobis super hoc humiliter porrectis benigne incli-

1 Edit. Main. legit efficacia (R. T.).

nati, easdem praeinsertas regulas, cum omnibus et singulis in eis contentis, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus: salvå tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras ac regulas huiusmodi semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinanarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus Contrariorum et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, praefati conventus Assisiensis, et illius Ordinis, aliisque quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis sirmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, stabilimentis, usibus et naturis, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides tran-6. Volumus autem ut earumdem sumptorum.

praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxt ianuarii MDCCX, pontificatus nostri anno x.

Dat. die 21 ianuarii 1710, pontif. anno x.

## CXXXIV.

Confirmantur regulae pro collegio missionariorum in conventu S. Bartholomaei in Insulà de Urbe fratrum Minorum de Observantia 1

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Procemiam.

Commissi nobis divinitus sacrosancti apostolatus officii ratio postulat, ut illis, quae provido consilio pro collegiorum seu seminariorum, in quibus religiosi viri ad christianam fidem catholicamque religionem propagandam mittendi opportune instituantur, salubri directione felicique progressu constituta esse noscuntur, quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolici muniminis adiungamus firmitatem.

Erectio semi-

- § 1. Aliàs siquidem nos, iuxta decremodi praecepta tum quod prius, nempe in Congrega-a Pontifice. tione venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis Propagandae Fidei praepositorum die III octobris MDCCVII coram nobis habitâ, edideramus, dilectis filiis quorumdam religiosorum
  - 1 Vide similem constitutionem praecedentem; de erectione similium collegiorum vide Innocentii XI const. ed. MDCLXXXVI, die 28 iunii. pontif. x; et Benedicti XIII const. ed. MDCCXXVIII. die 16 iunii, pontif. v.

Ordinum superioribus praecepimus, ut omnino, ac quamprimum, suo quique in Ordine conventum aliquem veluti pro seminario missionariorum, ad instar seminariorum seu collegiorum in S. Pancratii prope et extra muros Urbis Ordinis fratrum beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo Discalceatorum nuncupatorum, ac S. Petri in Monteaureo de eâdem Urbe Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantia Reformatorum etiam nuncupatorum conventibus respective institutorum, deputarent, in quo diu ac diligenter vocatio et spiritus eorum, qui missionibus destinarentur, probaretur, ipsique etiam ibidem de omnibus, quae ad hoc apostolicum ministerium cum laude et sructu exercendum utilia ac necessaria forent, plene instruerentur; quatenus vero in aliquo Ordine conventus huiusmodi destinatio ad hunc effectum tantum non tam cito fieri posset, donec ea fieret, ea omnia in aliquo conventu vel domo eiusdem Ordinis, ubi regularis observantia magis vigeret, executioni mandarentur. Porro in praemis- Collegium insorum implementum, sicut praesati car-in rubrica. dinales nobis nuper exposuerunt, novissime in conventu S. Bartholomaei in Insulâ de Urbe praefatâ Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantia nuncupatorum novum collegium seu seminarium pro missionariis huiusmodi erectum seu destinatum, necnon dormitorium pro duodecim religiosis ad loca Terraesanctae et alias missiones expediendis assignatum fuit, ac insimul nonnullae regulae pro novo collegio seu seminario huiusmodi confectae, illaeque ipsis cardinalibus, ut ab iis confirmarentur, exhibitae fuerunt, tenoris qui sequitur, videlicet:

Regulae et provisiones pro novo collegio seu Regulae eiusseminario Minorum Observantium erecto in dem referuntur. conventu S. Bartholomaei in Insulâ eiusdem Ordinis a sacrâ Congregatione generali de Propagandâ Fide confirmandae.

De loco collegii.

1. Cum a Congregatione particulari habitâ die XII septembris MDCCIX resolutum fuerit. esse destinandum locum seu dormitorium in dicto conventu pro duodecim religiosis expediendis ad loca sancta, et respective ad alias missiones, et pater Caelestinus a Mediolano vicecommissarius generalis assignaverit dormitorium e conspectu palatii dominorum de Sabellis continens duodecim cellas et alias contiguas pro lectoribus iuxta numerum inferius praefigendum, confirmanda videtur dicta assignatio et ponenda in principio dormitorii, vel in loco aptiori, inscriptio: Collegium, seu, Seminarium pro missionibus sanctorum et aliorum locorum.

De qualitati-

II. Ut missionum munus, quod vere abus eligando-rum, cum poena postolicum est, per viros undequaque idocontra dissua-neos omni curâ et fervore ac cum fructu ad collegium. exerceatur, incumbat superior generalis eligere religiosos regulari disciplina, probitate morum, ac zelo gloriae Dei praeditos, et ad animarum salutem eximiâ charitate accensos, qui, veluti candelabra super montium iugis sita, ad tenebras tam infidelitatis quam haereseos pro viribus dissolvendas sint apti, quique nec minores sint annis vigintiquinque, nec trigesimoquinto maiores, exceptis tamen lectoribus iubilatis et sexennalibus sacrae theologiae ad has missiones divinitus vocatis, dummodo tamen quadragesimum annum non excedant, robustâ quoque corporis valetudine polleant ad jugiter laborandum in vinea Domini, et quidem indistincte, tam pro locis Terraesanctae quam pro aliis missionibus; theologiae pariter cursum expleverint, ac lectores seu concionatores fuerint, aut saltem in morali theologiâ bene versati; illosque non ex solâ Italia, sed ex omnibus provinciis advocare curet, et plures etiam ex una provincia, dummodo sic electi praedictas habeant qualitates; moneatque insuper provinciales, guardianos, aliosque, si opus fuerit, religiosos, ne accedere volentes ullo modo retrahant; et, contra tales dissuadentes ac male consulentes,

et passivae, aliasque arbitrio sacrae Congregationis.

III. In ipso ingressu singuli exercitia spi- De eorum inritualia peragant per decem aut saltem octo mula furamenti. dies, cum omne donum perfectum desursum sit descendens a Patre luminum, et deinde immediate in manibus dicti patris superioris generalis cismontani, aut, eo absente, alterius ab eo deputandi, iuramentum iuxta infrascriptam formulam praestent, illudque ad sacram Congregationem transmittatur.

Formula iuramenti talis est:

Ego frater N. N., professus in conventu N. provinciae N. Ordinis sancti Francisci de Observantià, iuro et promitto in manibus paternitatis vestrae reverendissimae N., sive superioris delegati, me ab hoc seminario non discessurum, neque discedere procuraturum, mediate vel immediate, per me nec per interpositam personam, nisi ex legitimâ causâ admittendâ a paternitate vestrâ reverendissimâ vel a vestris successoribus canonice intrantibus, et non aliàs. Insuper, pro fidei catholicae propagandae causâ, ac salute infidelium procurandû, ad loca Terraesanctae, aut aliam quamcumque provinciam vel regnum, sine aliquâ replugnantià et exceptione, quandocumque iturum, et ad illam partem ex dictis locis aut provinciis, ad quam a paternitate vestrâ reverendissimâ ero destinatus et missus. Sic me Deus adiuvet, et haec sancta Dei Evangelia. Ego N. N. affirmo ut supra manu propriâ.

iv. In dicto seminario permaneant spatio duorum annorum, et non ultra, nisi fortasse collegio. cum aliquo ob insignis spem profectus vel ex alià legitimà causà censuerint lectores protrahendam esse moram ad triennium. idque cum dispensatione in scriptis patris superioris generalis cismontani et sacrae Congregationis.

v. In omnibus collegiales subsint, prout De quà famietiam lectores, obedientiae guardiani et su- ra et provinci periorum Ordinis respective, sicuti ceteri fratres et lectores de familià, ac de iis habeatur, dum in seminario permanserint, eadem ratio, ac si huius provinciae fratres essent, tum circa praecedentiam iuxta susceptionem habitus (cum hac tamen declapoenas comminetur privationis vocis activae I ratione, respectu lectorum iubilatorum et

De morà in

sexennalium, ut, dum actu sunt collegiales, praecedentia et praeeminentiis ipsis competentibus secundum statuta Ordinis fruantur, et si sexennales in proprià provincià locum non haberent, sint immediate post ultimum aggregatum de numero) tum etiam circa reliqua eorum religiosis necessitatibus convenientia, exceptis his quae sequentur, hoc modo, nempe: vestiarium cuique ex dictis studentibus subministretur a singulis respective eorum provinciis iuxta morem in religione observatum ac practicatum erga alios studentes; quo vero ad lectores actu legentes, vestiarium subministretur ex pecuniis Terraesanctae mediante syndico apostolico; eisdemque lectoribus, prout etiam sex studentibus, ex eisdem pecuniis subministrentur ceterae quae in religione vocantur necessitates; quo vero ad alios sex subministrentur a guardiano dicti conventus, et dominus secretarius sacrae Congregationis supplicabit Sanctissimo pro eleemosyna missarum in dictà ecclesià S. Bartholomaei celebrandarum pro sex ad minus dictorum religiosorum, ne pro habendâ dictâ eleemosyna ad alias ecclesias divagentur.

De numero. electione et pri-

vi. Duo semper in hoc seminario ad mimatu lectorum. nus pro nunc adsint lectores, alter controversiarum, et alter pro linguâ arabicâ, et, si possibile sit, addatur tertius pro linguâ illyrică; et remittitur prudentiae patris superioris generalis cismontani invenire lectorem, qui utramque ex dictis linguis calleat, et non admittantur, nisi praevio examine et confirmatione sacrae Congregationis; iisdemque serio iniungatur sedulitas et assiduitas in lectionibus, repetitionibus et exercitiis; ac dicti lectores, dum actu legunt, habeant praecedentiam modo quo sequitur, nempe: lector controversiarum, si fuerit lector iubilatus de non numero, inter lectores iubilatos de numero, ultimo tamen loco; si fuerit solum sexennalis, omnes ' exdefinitores; lectores linguarum, si fuerint iubilati vel sexennales, eo modo quo lector controversiarum; si tantum instituti lectores theologi, inter exdefinitores iuxta antia-

1 Forsan inter pro omnes (R. T.).

nitatem habitus; si non sint lectores theologi et trigesimum annum compleverint, immediate post vicarium; si non compleverint trigesimum annum, inter lectores artium, cum praerogativis secundum morem et statuta Ordinis respective competentibus, praecedant, incedant et potiantur.

vn. Praefatus lector controversiarum bi- Ilem de eonas ad minus singulis hebdomadis tradat in scriptis lectiones utiles pro locis Terraesanctae ac aliis respective locis, ubi religio missiones habeat, et post vesperas earumdem agat conferentiam, frequentibusque exercitiis studentes instituat; singulis vero mensibus traditae doctrinae disputationes habeantur, intervenientibus etiam aliis lectoribus et religiosis eiusdem conventus; alii autem lectores linguarum ter in hebdomadâ legant, et rerum, quas docuerint, repetitionem a studentibus exigant singulis diebus, quibus legere tenentur, per horam post vesperas auditores suos exercendo.

VIII. Prohibetur aeque lectoribus ac stu- De egressu e dentibus diebus lectionum a conventu egredi conventu. quacumque de causa, nisi expletis integre lectionibus ac exercitiis ea die qua fieri debebunt, et in hoc guardianus diligenter incumbat, et si theses eadem die habeantur, si ita expediens videbitur, absolute licentiam deneget.

IX. Interdicitur pariter aeque lectoribus De prohibiac collegialibus quadragesimalium concio-num. num cursus aggredi, et solummodo permittatur studentibus sermonem aliquem aut concionem interdum infra annum habere ob aliquam occurrentem festivitatem, aut quadraginta horarum, et similiter in mensâ aut in conventu, ad hoc ut prompti sint ad huiusmodi exercitium subeundum tempore missionum, dummodo per id a studiis praedictis nulla penitus distractio sequatur.

x. A lectionibus, repetitionihus ac exer- De correctione citiis utriusque studii, nemo prorsus ex stu-negligentium. dentibus quocumque titulo aut colore eximatur, aut unquam permittatur abesse, et si quis neglexerit, a guardiano corrigatur; idemque fiat si aliquem negligentem in exscribendis lectionibus aut in dictis studiis desidiosum reperiat, et tam lectores quam

De missione

guardianus de omnibus superiorem generalem, ac etiam sacram Congregationem certiorent.

De thesibus.

xi. Senis quibuscumque mensibus theses theologiae seu controversiarum arabico, latino, et, quatenus fieri possit, illyrico idiomate habeantur, quibus guardianus interesse teneatur ad dignoscendum eos qui proficiunt, et monere debeat patrem superiorem generalem de iis qui forsan studio huiusmodi minus vacaverint, ut valeat, illis submotis, alios subrogare.

De concione

xII. Curet superior generalis aliquem repraestantia mis. ligiosum deputare, qui ad ipsos studentes singulis mensibus magno zelo ac fervore concionem habeat de missionariorum muneris praestantia, deque peculiaribus eiusdem functionibus, quo spiritus apostolicus in eis succendatur ac perseveret, erudianturque in iis omnibus quae ad illud congrue et cum Dei glorià peragendum pertinent.

De visitatio-

xIII. Superior generalis familiae cismonnibus faciendis. tanae, vel alter ab eo delegatus, singulis saltem quatuor mensibus studium istud visitet, et si studentem aliquem minime proficientem invenerit, aliquâ poenitentiâ iniunctà, qua alii ab assumpto munere negligendo deterreantur, eum ad propriam provinciam redire iubeat, et eamdem sacram Congregationem de remotione moneat, aliumque in remoti locum quamprimum subroget. Ultra vero praefatam patris superioris generalis visitationem, secretarius itidem sacrae Congregationis idem collegium bis visitet in anno absque superiorum interventu, ut liberius queat statum et necessitates collegii exponere, adhibito secum dumtaxat aliquo arabicae linguae perito, per quem possit alumnos examinare et de eorum progressu certiorare.

De expositione catechismi.

xiv. Singulis diebus dominicis et aliis festivis de praecepto praefati collegiales in loco per superiorem cismontanum in conventu destinando post vesperas serio et cum opportunis observationibus explicent religiosis sacerdotibus, clericis et laicis catechismum romanum, et unusquisque turnarie continuet per mensem, quousque compleatur, et deinde de novo per ordinem incipiatur,

ad hoc ut aptiores evadant tempore quo in missionibus permansuri erunt.

xv. Completo biennio, singuli collegiales, iuxta decretum die in octobris ndecvii ema-missionariorum. natum in Congregatione coram Sanctitate Suâ, examinentur, praesente quoque eminentissimo protectore Ordinis, qui cum superiore generali eligat illos ad sancta loca mutendos et alios pro ceteris missionibus eidem eminentissimo bene visis, et referre dignabitur sacrae Congregationi; et si nullus tunc temporis in promptu sit Terraesanctae vel missionis locus, aut saltem non pro omnibus collegialibus, a patre superiore generali destinentur, ut inferius, in aliquibus conventibus, quousque advenerit occasio, iuxta indigentiam et opportunitatem transmittendi, et sacram Congregationem certioret; et si aliquis ad locum destinatum renueret, aut accedere negligeret, arbitrio sacrae Congregationis plectetur, et advenientibus novis collegialibus, praemissis exercitiis spiritualibus, factoque iuramento, illud¹ ad sacram Congregationem transmittat.

XVI. Ut autem dicti Ordinis collegiales aliquo etiam temporali praemio alliciantur, animosque libentius intendant ad sacrum missionum ministerium, ac consequenter studiis praefatis veluti ad missiones ipsas directis, infradicendis privilegiis gaudeant et potiantur.

XVII. Donec completo studio sese obtule- De eorum pririt occasio ad loca sancta vel alias missiones accedendi, pater superior generalis illos ad proprias provincias revocet, collocetque in aliquo principali provinciae conventu iisdem grato, ex quo, ipso generali superiore cismontano inconsulto, dimoveri nequeant.

XVIII. Iis vero, qui in missione aliquâ praefecti munere per sexennium laudabiliter perfuncti fuerint, liceat in reditu aliquem ex principalibus propriae provinciae conventibus sibi deligere, ac inter lectores iubilatos de numero praecedentiam habere iuxta antiquitatem institutionis cum omnibus praeeminentiis per constitutionem sanctae memoriae Urbani VIII concessis; et si iam iidem praefecti fuerint lectores iubilati

1 Forsan illum (R. T.).

instituti, sive de numero, sive de non numero, potiantur praecedentià et loco immediato ad ultimum exministrum provincialem in proprià provincià, nec non praeeminentiis eorumdem exministrorum provincialium in proprià provincià, ac si officio ministeriatus huiusmodi functi fuissent.

Privilegia pro missionariis.

XIX. Liceat pariter iis qui laudabiliter duodecim annorum spatio sacrae Congregationi in missionibus vel in locis sanctis inservierint, post reditum, unum ex principalibus propriae provinciae conventibus sibi deligere, eorumque locus sit (si iam non fuerint instituti lectores iubilati vel lectores sexennales) immediate post actuales definitores supra quoscumque alios; si vero iam fuerint instituti lectores iubilati vel sexennales, et inservierint ut supra per octo annos, post reditum ad propriam provinciam, potiantur praecedentia et praeeminentiis lectoribus iubilatis de numero concessis, servando inter se anterioritatem institutionis: et si discedentes ex missionibus pro negociis earumdem missionum ad Urbem se conferant de licentià sacrae Congregationis, maneant in dicto conventu S. Bartholomaei, si commode recipi possint, vel in alio conventu B. Mariae de Aracaeli, et interim habeantur ac si essent de familia, quousque per sacram Congregationem expediantur.

De privilegiis lectorum.

xx. Utque similiter tam lectores controversiarum, quam lectores seu magistri linguarum, qui laudabiliter et cum approbatione patris superioris generalis cismontani in praedictis se gesserint, aliquod praemium pro eorum laboribus consequantur, conceditur, ut, si lectores iubilati de non numero per quadriennium, sexennales per octennium, et lectores theologi tantum instituti per decennium legerint, non instituti vero theologi linguas per quindennium docuerint, redeuntes ad propriam provinciam potiantur eâdem praecedentià et praeeminentiis, quibus gaudent lectores iubilati de numero, servatà pariter inter eos anterioritate institutionis.

De procura-

xxi. Studeat superior generalis cismontore anissionum tanus deputare procuratorem pro missionibus, qui vel in S. Bartholomaei vel in Ara-

caelitano conventibus commoretur et unum socium gratum habeat, qui in gerendis negociis missionum eum coadiuvet, et petità solità benedictione a superiore locali, e conventu exeat; qui quidem procurator vel per sexennium completum fuerit praefectus aut officialis locorum Terraesanctae, vel per decennium missionarius, aut in servitio Terraesanctae per idem tempus permanserit.

In his omnibus sacra Congregatio con- De praedictoscientiam superiorum Ordinis familiae cis-rum executione. montanae oneratam esse voluit, eorumque arbitrio reliquit regulas (supradictis tamen firmis remanentibus) tum exactam regularem disciplinam, tum studiorum profectum respicientes, et per eamdem sacram Congregationem approbandas.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, memorati cardinales, cardinalium fafactà sibi per dilectum filium secretarium praedictae Congregationis omnium et singularum regularum huiusmodi distinctà relatione, unanimi consensu illas

approbantes, confirmandas esse censuerint: hinc est quod nos, inviolabili earumdem regularum robori et efficaciae providere volentes, supplicationibus eorumdem cardinalium nobis super hoc humiliter porrectis benigne inclinati, easdem praeinsertas regulas cum omnibus et singulis in eis contentis, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus: salvå tamen semper in praemissis auctoritate praefatae Congregationis cardinalium.

Clausulas.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras, ac regulas huiusmodi semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros efectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definire debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, praefati conventus S. Bartholomaei, et illius Ordinis, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, stabilimentis, usibus et naturis, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxi ianuarii MDCCX, pontificatus nostri anno x.

Dat. die 21 ianuarii 1710, pontif. anno x.

### CXXXV.

Conceditur alternativa tripartita in clectione correctoris, collegarum et definitorum in provincia Messanensi fratrum Minimorum sancli Francisci de Paula

## Clemens Papa XI. ad futuram rei memoriam.

Pastoralis officii, quod auctore Deo Exordium. gerimus, cura animum nostrum sollicitat ad ea peculiari paternae charitatis studio statuenda, per quae christifidelium divinis obsequiis sub suavi religionis iugo mancipatorum quieti et felici regimini opportunis rationibus salubriter consulatur.

§ 1. Aliàs siquidem per dilectos filios A provincia petita fuit alter-fratres Vallis Neti nuncupatos, provinciae nativa inter fratres Vallis Petita Vallis Vallis Petita Vallis V Messanensis, Ordinis sancti Francisci de et Vallis Demo-Paula Minimorum nuncupatorum, nobis supplicato ut quamdam alternativam in electione correctoris provincialis dictae provinciae inter fratres conventuum dictae Vallis et Vallis Daemonis nuncupatarum provinciae et Ordinis praedictorum concederemus: nos supplicem libellum nobis super praemissis porrectum ad Congregationem venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositam remisimus. Ipsa vero Congregatio cardinalium eumdem supplicem libellum ad venerabilem fratrem modernum archiepiscopum Panormitanum pro informatione et voto transmisit. Qui, quidem archiepiscopus, ad occurrendum inordinationibus quae occasione electionis correctoris provincialis huiusmodi oriebantur<sup>2</sup>, ne illius officium

1 Clementis X const. ed. MDCCLXX, die 13 augusti, pontif. 1, concessum fuit suffragium; in huius Pontificis constit. edit. MDCCXVII, die 12 augusti, pontif. xvII, agitur de suffragio exprovincialium.

2 Edit. Main. legit oriebatur (R. T.).

penes fratres conventus Mylarum perpetuo remaneret, censuit alternativam huiusmodi tripartite concedendam esse; et ad hunc effectum quamdam conventuum repartitionem fecit, assignando eisdem fratribus Vallis Neti conventus Cathaniensem, Syracusanum, Augustae, Leontinensis, Vizzini, Calatagironensem, Mellitellensem, Victoriae, Neti, Terraenovae et Syclensem; fratribus vero districtus Messanensis conventus Messanensem, Castaneae, Scalanensem, Taurominae, Linguaegrossae et Randiatiensem; ac demum fratribus Plani Mylarum conventus Mylaytarensem, Montisfortis, S. Petri, S. Angeli, Condronensem et Gipsensem; addens quod in primo capitulo provinciali celebrando electio de personâ religiosi conventus Vallis Neti, et subinde modo recensito alternatim fieri deberet. Auditoque postmodum ab eâdem Congregatione cardinalium dilecti filii moderni procuratoris generalis voto, die xxvi augusti MDCCVII rescripsit ut ad capitulum provinciale recurrerent et postea supplicarent. Cum autem die xxix septembris eiusdem anni capitulum provinciale celebratum fuisset, fratres capitulares in eo legitime congregati, praemissa vera esse considerantes, eidem Congregationi cardinalium pro concessione eiusmodi alternativae tripartitae, iuxta votum memorati archiepiscopi (ita scilicet ut in primo memoratus corrector provincialis e fratrum Vallis Neti, nempe Cathaniensis, Syracusani, Augustae, Leontinensis, Vizzini, Calatagironensis, Mellitellensis, Victoriae, Terraenovae Netensis et Siclensis, in secundo e fratrum Messanensis, Castanensis, Scalattensis, Taurominensis, Linguaegrossae et Randiatiensis, et in tertio capitulo capitulo provinciali dictae provinciae successive celebrando e fratrum Mylaytani, Montisfortis, Gipsensis, S. Petri

Condronensis et S. Angeli respective conventibus provinciae et Ordinis praedictorum, tres vero collegae dicti capituli provincialis unus e Vallis Neti, alter vero ex districtu Messanensi, ac reliquus ex Plani Mylarum conventibus eligi deberent, et id ipsum in electionibus sex definitorum servandum sit)... 2 Quare dicti exponentes nobis humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut in infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

§ 2. Nos igitur, dictos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi ternativae trivolentes, et eorum singulares personas julo provinciali, a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de memoratorum cardinalium, qui relationem praedicti archiepiscopi ad eosdem cardinales super praemissis transmissam audiverunt, consilio, eisdem exponentibus petitum indultum alternativae tripartitae, in omnibus iuxta petita a memorato capitulo provinciali, concedimus: salvā tamen semper in praemissis auctoritate praedictae Congregationis cardinalium.

§ 3. Decernentes, ipsas praesentes Clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum

- 1 Forsan correctoris (R. T.).
- 2 Vid. deesse rescripserunt, aut simile (R. T.).

palatii apostolici auditores, iudicari et | definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quaternis opus sit, provinciae et Ordinis huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores pracsentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis, quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die vi sebruarii MDCCX, pontificatus nostri anno x.

Dat. die 6 februarii 1710, pontif. anno x.

### CXXXVI.

Damnatur et prohibetur liber, cuius titulus Ragioni a pro della fedelissima città e regno di Napoli, ecc. <sup>1</sup>

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Libri titulus et eius censura,

§ 1. Cum, sicut accepimus, in lucem prodierit liber quidam italico idiomate editus, cui titulus Ragioni a pro della fedelissima città di Napoli contra il procedimento straordinario nelle cause del S. Officio, divisate in tre capi, ecc.; et venerabiles fratres nostri S. R. E. cardinales, in totà republicà christianà

1 Const. ed. MDCCX, die 8 iunii, pontif. x, damnatur Traité de la régale, etc.; et const. seq. damnantur tres libri de re beneficiarià.

contra haereticam pravitatem generales inquisitores a Sede Apostolica specialiter deputati, auditâ libri huiusmodi censurâ sibi relatâ, illum, tamquam continentem propositiones falsas, perniciosas, temerarias, seditiosas, erroneas, ecclesiasticae immunitatis et iurisdictionis eversivas, ad schisma excitandum aptas, tribunali sanctae Inquisitionis summopere iniuriosas, haeresim demum sapientes, sive de haeresi suspectas respective, prohibendum et condemnandum esse censuerint: hinc est quod nos, creditum nobis a Domino pastoralis curae et vigilantiae munus, quantum nobis ex alto conceditur, salubriter exequi cupientes, de memoratorum cardinalium consilio, ac etiam motu proprio, ac ex certâ scientià et maturâ deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, supradictum librum, ubicumque et quocumque alio idiomate seu quavis editione aut versione hucusque impressum aut imposterum imprimendum, tenore praesentium damnamus et reprobamus, ac legi seu retineri prohibemus, ipsiusque libri impressionem, lectionem, retentionem et usum omnibus et singulis christifidelibus, etiam specificà et individuà mentione et expressione dignis, sub poenâ excommunicationis per contrafacientes ipso facto absque alià declaratione incurrendà, a qua nemo á quoquam, praeterquam a nobis seu Romano Pontifice pro tempore existente, nisi in mortis articulo constitutus, absolutionis beneficium obtinere valeat, omnino interdicimus. Volentes et auctoritate apostolica mandantes, ut, quicumque librum huiusmodi penes se habuerint, illum, statim atque praesentes litterae cis innotuerint, locorum Ordinariis vel haereticae pravitatis inquisitoribus tradere atque consignare teneantur, hi vero

exemplaria sibi sic tradita illico flammis aboleri curent. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

Clausulae.

§ 2. Ut autem eaedem praesentes litterae ad omnium notitiam facilius perducantur, nec quisquam illarum ignorantiam allegare possit, volumus, et auctoritate praedictà decernimus, illas ad valvas başilicae Principis Apostolorum ac Cancellariae apostolicae, necnon Curiae generalis Montis Citatorii, et in acie Campiflorae de Urbe per aliquem ex cursoribus nostris, ut moris est, publicari, illarumque exempla ibidem affixa relinqui, sic vero publicatas omnes et singulos, quos concernunt, perinde afficere et arctare, ac si unicuique illorum personaliter notificatae et intimatae fuissent. Ipsarum autem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eamdem prorsus fidem tam in iudicio quam extra illud ubique locorum haberi , quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxvII februarii MDCCX, pontificatus nostri anno x.

Dat. die 27 februarii 1710, pontif. anno x.

### CXXXVII.

Damnantur et prohibentur libri sub titulis Ragioni del regno di Napoli, ecc. De re beneficiaria, etc. Considerazioni teologico-politiche, ecc., parte prima<sup>2</sup>

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Cum, sicut nobis innotuit, in lu-Librorum ticem prodierint nonnulli libri sub titulis censurae. infrascriptis videlicet: 1. us Ragioni del regno di Napoli nella causa de' suoi beneficî ecclesiastici, che si tratta nel real concilio della Maestà del re nuovamente a tal affare ordinato, xvIII giugno MDCCVIII; 2. us De re beneficiariá dissertationes tres, ubi Caroli III Austr. Hisp. regis, pii, felicis, victoris, PP Augustini edictum, quo fructuum capionem in sacerdotiis externorum et vagantium clericorum iubet, tum summo, tum optimo iure recte atque ordine factum demonstratur. Rex qui sedet in solio iudicii dissipat omne malum intuitu suo (Prov. 20), anno MDCCVIII; 3. us Considerazioni teologico-politiche fatte a pro degli editti di S. M. Cattolica intorno alle rendite ecclesiastiche del regno di Napoli, parte prima, nell'anno MDCCVIII: venerabiles vero fratres nostri S. R. E. cardinales in totà republicà christianà contra haereticam pravitatem generales inquisitores a Sede Apostolica specialiter deputati, auditis librorum huiusmodi censuris sibi relatis, illos, tamquam continentes propositiones falsas, male sonantes, temerarias, seditiosas, erroneas, Sedi Apostolicae iniuriosas, unitatis et primatus eiusdem S. R. E. eversivas, libertatis et immunitatis ecclesiasticae penitus destructivas, suspectas de haeresi, schismati et haeresi proximas, imo etiam haereticas respective. omnino damnandos et prohibendos esse censuerint: hinc est quod nos, pro commissâ nobis divinitus gregis dominici curâ, animarum pretioso salvatoris et domini nostri Iesu Christi sanguine redemptarum periculis atque detrimentis, quae ex eorumdem librorum lectione et usu provenire possent, pastorali sollici-

<sup>1</sup> Edit. Main. legit habeatur (R. T.).

<sup>2</sup> Constitutione praecedenti damnatus fuit liber Ragioni a pro della città di Napoli, ecc.; et const. seq. denuo damnatur praedictus tertius liber, et explicite eius secunda pars.

tudine, quantum cum Domino possumus, occurrere volentes, de memoratorum cardinalium consilio, ac etiam motu proprio, et ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, libros supradictos, et eorum quemlibet, ubicumque et quocumque alio idiomate seu quavis editione et versione hucusque impressos ac manu descriptos, aut imposterum imprimendos et describendos, tenore praesentium damnamus et reprobamus, ac legi ac retineri prohibemus, ipsorumque librorum et eorum cuiuslibet impressionem, descriptionem, retentionem, lectionem et usum omnibus et singulis christisidelibus, etiam specificà et individuà mentione et expressione dignis, sub poenâ excommunicationis per contrafacientes ipso facto absque alià declaratione incurrendà, a qua nemo per quemquam, nisi per nos et Romanum Pontificem pro tempore existentem, praeterquam in mortis articulo constitutus, absolvi possit, omnino interdicimus. Volentes et apostolicà auctoritate praecipientes, ut quicumque libros praedictos, vel aliquem eorum, penes se habuerint, illos seu illum 1, statim atque praesentes litterae ad eorum notitiam pervenerint, teneantur, tradere atque consignare locorum Ordinariis, vel haereticae pravitatis inquisitoribus, qui exemplaria sibi tradita illico flammis aboleri curent. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

Clausulae,

- § 2. Ceterum, ut ipsae praesentes litterae omnibus facilius innotescant, nec quisquam illarum ignorantiam allegare valeat, volumus pariter, et auctoritate praedictà decernimus, ut illae ad valvas basilicae Principis Apostolodorum et Cancellariae apostolicae, necnon Curiae generalis in Monte Citatorio,
  - 1 Pessime edit. Main. legit illorum (R. T.).

et acie Campiflorae de Urbe per aliquem ex cursoribus nostris, ut moris est, publicentur, illarumque exempla ibidem affixa relinquantur; sic vero publicatae, omnes et singulos, quos concernunt, perinde afficiant et arctent, ac si unicuique il orum personaliter intimatae et notificate fuissent; utque earumdem praesentium litterarum transumptis seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in judicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xvn februarii MDCCX, pontificatus nostri anno x.

Dat. die 17 februarii 1710, pontif. anno x.

## CXXXVIII.

Damnatur et prohibetur denuo liber sub titulo Considerazioni teologicopolitiche, ecc.; parte prima e seconda<sup>1</sup>.

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Nuper nos per quasdam nostras Libri titulus in simili formà Brevis litteras, inter alios, vas damnatio-librum quemdam italico idiomate conscriptum, et in duas partes divisum, sub titulo: Considerazioni teologico-politiche fatte a pro degli editti di S. M. Cattolica intorno alle rendite ecclesiastiche del regno di Napoli, damnavimus et reprobavimus, ac legi seu retineri prohibuimus, et aliàs, prout in scriptis?

- 1 Hic liber damnatus fuit constitutione praecedente sine expressione eius secundae partis; et const. editâ MDCCX, die 6 iunii, pontif. x, damnantur propositiones excerptae ex libro Noveau Testament, etc.
  - 2 Potius praescriptis vel praedictis (R. T.).

nostris litteris die xvII sebruarii proxime praeteriti expeditis, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus, uberius continetur.

Damnatio et prohibitio ut in rubrica.

§ 2. Cum autem in nostris litteris praedictis titulo eiusdem libri ex priori eius paginâ transcripto, praeter superius relata, etiam adiecta legantur haec verba Parte prima nell'anno 1708, atque exinde, sicut ad apostolatus nostri notitiam pervenit, a nonnullis dubitatum fuerit, num libri huiusmodi damnatio et prohibitio etiam ad secundam illius partem anno MDCCIX, ut accepimus, in lucem editam extendatur, seu potius ad primam eius partem dumtaxat anno MDCCVIII ut praesertur typis impressam restricta sit: hinc est quod nos, ex iniuncto nobis caelitus apostolicae servitutis munere, quamcumque dubitandi ansam hac in re penitus praecidere animarumque periculis paternâ charitate quantum nobis ex alto conceditur peramplius occurrere cupientes, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium in tota republica christiana contra haereticam pravitatem generalium inquisitorum a Sede Apostolicâ specialiter deputatorum, qui vere, auditâ aliàs libri supradicti censurâ sibi relatâ, illum non solum quoad primam, sed etiam quoad secundam eius partem, utpote continentem propositiones falsas, temerarias, seditiosas, erroneas. Sedi praedictae iniuriosas, iurisdictionis et libertatis ecclesiasticae destructivas, atque etiam in schisma manifeste tendentes et haeresi proximas respective, damnarunt', et prohibendum esse censuerunt, consilio, ac etiam motu proprio, ac ex certà scientia et matura deliberationie nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, librum praedictum quoad u-

1 Pessime ed. Main. legit damnantur (R. T.).

tramque eius partem ubicumque et quocumque alio idiomate seu quavis editione et versione hucusque impressum, ac manu descriptum, aut quod absit imposterum imprimendum et describendum, tenore praesentium denuo damnamus et reprobamus, ac legi seu retineri prohibemus, ipsiusque libri ac cuiuslibet eius partis impressionem, retentionem, lectionem et usum omnibus et singulis christifidelibus, etiam specifică et individuâ mentione et expressione dignis, sub poenâ excommunicationis per contrafacientes ipso facto absque alià declaratione incurrendâ, a qua nemo a quoquam, praeterquam a nobis seu Romano Pontifice pro tempore existente, nisi in mortis articulo constitutus, absolutionis beneficium obtinere valeat, omnino interdicimus. Volentes et auctoritate apostolicà mandantes, ut, quicumque librum supradictum vel aliquam eius partem penes se habuerint, illum seu illam, statim atque praesentes litterae illis innotuerint, locorum Ordinariis vel haereticae pravitatis inquisitoribus tradere atque consignare teneantur; hi vero exemplaria sibi sic tradita illico flammis aboleri curent. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

§ 3. Ut autem eaedem praesentes lit- Clausulae. terae ad omnium notitiam facilius perducantur, nec quisquam illarum ignorantiam allegare possit, volumus et auctoritate praedictà decernimus, illas ad valvas basilicae Principis Apostolorum, ac Cancellariae apostolicae, necnon Curiae generalis in Monte Citatorio, et in acie Campiflorae de Urbe per aliquem ex cursoribus nostris, ut moris est, publicari, illarumque exempla ibidem affixa relinqui, itaut sic publicatae, omnes et singulos, quos concernunt, perinde afficiant, ac si unicuique illorum personaliter notificatae et intimatae suissent;

ipsarum vero litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitatac constitutae munitis, eamdem prorsus fidem tam in iudicio quam extra illud ubique locorum haberi <sup>1</sup>, quae haberetur ipsis praesentibus si exhibitae forent vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxiv martii MDCCX, pontificatus nostri anno x.

Dat. die 24 martii 1710, pontif. anno x.

#### CXXXIX.

Confirmatur decretum Congregationis Rituum de cultu immemorabili B. Luciae de Narnia monialis S. Dominici exhibito <sup>2</sup>

Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Procemium.

Ex injuncto nobis divinitus pastoralis sollicitudinis munere, beatarum Christi ancillarum in caelis cum eo regnantium, in quibus, utpote vasculis imbecillioribus, opus dexterae Excelsi mirabilius ac illustrius apparuit, quaeque, non humanum sed divini Spiritus infusione depromptum apostolicum consilium secutae, cogitarunt quae sunt Domini ut essent sanctae corpore et spiritu, venerationem et cultum libenter in terris promovemus, sicut pia personarum non minus virtutum meritis quam sublimi cardinalatus dignitate fulgentium vota postulant, et nos ad omnipotentis Dei gloriam, ad Ecclesiae decus, spiritualemque fidelium populorum, praesertim nostrorum et Apostolicae Sedis etiam quoad temporalia subditorum, aedificationem ac devotionem fovendam atque augendam conducibile fore in Domino arbitramur.

§ 1. Cum itaque aliàs, videlicet die Confirmatio XIX ianuarii MDCLIV, ad humillimas ac bricà. repetitas preces et instantiam tunc existentium magistratuum civitatum nostrarum Ferrariensis, Viterbiensis et Narniensis, necnon tunc etiam existentis magistri generalis Ordinis fratrum Praedicatorum nomine eiusdem Ordinis (factà relatione in Congregatione tunc pariter existentium S. R. E. cardinalium sacris ritibus praepositorum, coram felicis recordationis Innocentio PP. X praedecessore nostro habità, a bonae memoriae Baccio, dum vixit, eiusdem S. R. E. cardinali Aldobrandino nuncupato, de contentis in duobus processibus auctoritate Ordinarià confectis per similis memoriae Franciscum Mariam, etiam dum vixit, dictae S. R. E. cardinalem Macchiavellum nuncupatum, tunc ecclesiae Ferrariensis ex concessione et dispensatione apostolicà praesulem; primo nimirum anno MDCXLVII super cultu, scientibus et tolerantibus Ordinariis, ab immemorabili tempore exhibito beatae Luciae de Narnia moniali Ordinis S. Dominici, quae feliciter obdormiverat in Domino die xv novembris moxliv, et casu excepto a decretis recolendae memoriae Urbani PP. VIII praedecessoris pariter nostri in Congregatione sanctae Inquisitionis editis, cuius vigore idem Franciscus Maria cardinalis et praesul per sententiam latam die xix decembris eiusdem anni mockevii pronunciaverat, constitisse et constare de immemorabili cultu dictae servae Dei, et propterea non fuisse nec esse contraventum decretis apostolicis supradictis; secundo autem anno MDCXLVIII super sanctitate

<sup>1</sup> Edit. Main. legit habeatur (R. T.).

<sup>2</sup> Confirmatum fuit simile decretum de cultu beatae Ioannae ab Innocentio XII, constit. edit. MDCXCIII, die 4 aprilis, pontif. II; et in huius Pontificis const. ed. MDCCXII, die 22 maii, pontif. XII, publicatur canonizatio S. Pii V.

vitae, virtutibus et miraculis, cum exhibitione etiam nonnullorum antiquorum documentorum super stigmatibus quae inibi dicuntur impressa in corpore praedictae beatae Luciae) decretum fuerit, signari posse commissionem introductionis huius causae eidem Congregationi cardinalium directam, ut cognosceret an rite et recte pronunciatum fuisset per supradictum Franciscum Mariam cardinalem et praesulem super casu excepto ex immemorabili; in huiusmodi vero commissionis executionem, subinde a piae memoriae Alexandro Papa VII etiam praedecessore nostro signatae, nuper, nempe die xv februarii proxime praeteriti, ad humillimas itidem preces dilecti filii nostri Iosephi tituli S. Mariae Transpontinae eiusdem S. R. E. presbyteri cardinalis Sacripantis nuncupati, etiam nomine dilectorum filiorum communitatis et hominum dictae civitatis nostrae Narniensis, patriae suae, porrectas, necnon dilecti filii Antonini Cloche magistri generalis memorati Ordinis fratrum Praedicatorum ac dilectarum in Christo filiarum monialium monasterii S. Catharinae de Senis praefatae civitatis nostrae Ferrariensis, prout etiam dilecti filii Thomae Ripoll, fratris expresse professi eiusdem Ordinis, in sacrâ theologià magistri, causae huiusmodi postulatoris, in Congregatione venerabilium fratrum nostrorum ipsius S. R. E. cardinalium eisdem sacris ritibus praepositorum a dilecto etiam filio nostro Thoma tituli S. Clementis dictae S. R. E. presbytero cardinali Ferrario nuncupato, in locum memorati Bacci cardinalis deputato seu subrogato, propositum fuerit dubium, an sententia praedicti Francisci Mariae cardinalis et praesulis super cultu immemorabili erga praefatam beatam Luciam praestito esset confirmanda in casu et ad effectum de quo agebatur;

auditisque desuper, tam in voce quam in scriptis, prius quidem quondam Ioanne Baptista Bottinio, dum vixit, fisci et Camerae nostrae apostolicae advocato, atque ad supplendas vices venerabilis fratris Prosperi archiepiscopi Myrensis promotoris fidei specialiter deputato, subinde vero dilecto filio Prospero de Lambertinis, aulae nostrae consistorialis advocato, necnon eiusdem Prosperi archiepiscopi et promotoris coadiutore, ultimodicta Congregatio cardinalium censuerit sententiam praefati Francisci Mariae cardinalis et praesulis ut praefertur latam super cultu immemorabili non esse infirmandam in casu et ad effectum de quo agebatur, si ita nobis visum suisset: hinc est quod nos, piis atque enixis eiusdem Iosephi cardinalis supplicationibus nobis super hoc humiliter porrectis favorabiliter annuere cupientes, decretum ab ultimodictà cardinalium Congregatione editum, ut praefertur, quod scilicet sententia supradicti Francisci Mariae cardinalis et praesulis super cultu immemorabili dictae beatae Luciae non sit infirmanda, apostolicà auctoritate, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis firmitatis robur adiicimus; salvâ tamen semper in praemissis auctoritate ultimodictae Congregationis cardinalium.

§ 2. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et spectabit in futurum, plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam,

lausulae.

quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 4. Volumus autem ut ipsarum praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiastică constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensac.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxvi martii MDCCX, pontificatus nostri anno x.

Dat. die 26 martii 1710, pontif. anno x.

### CXL.

Erigitur Congregatio Bethlemitarum sub regulâ S. Augustini in Indiis Occidentalibus in veram religionem 1.

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Ex debito pastoralis officii, quo Ecclesiae catholicae per universum terrarum orbem disfusae regimini divinà dispositione praesidemus, congregationes christifidelium, pietatis et christianae charitatis operibus ad pauperum infirmorum et convalescentium subventionem et utilitatem laudabili studio incumbentium, paterno charitatis affectu prosequimur, felicique illarum statui, ac, ut personae, quae tam pium vitae institutum susceperunt, in eâ vocatione

1 Erecta fuit huiusmodi Congregatio ab Innocentio XI const. edit. MDCLXXXVII, die 26 martii, et die 14 iunii, ut infra; in huius Pontificis constit. edit. MDCCVII, die 28 iulii, pontif. VII, illi concessa fuere privilegia; et constit. edit. MDCCXIV, die 22 decembris, pontif. xv, agitur de gubernio huius Congregationis

in qua vocatae sunt perseverent usque in finem, opportunis rationibus et favoribus providere studemus, sicut, omnibus mature consideratis, ad omnipotentis Dei gloriam, piorum operum incrementum, et animarum salutem expedire in Domino arbitramur.

§ 1. Alias siquidem, nempe anno Prima prae-MDCLIII, postquam in civitate Guatimalae gationis erectio in Indiis, singulari pietate quondam Petri Betancur a S. Iosepho, viri, ob eius erga Deum amorem, ac pauperum convalescentium aegrotantiumque charitatem, aliasque eius virtutes, ut assercbatur, satis abunde clari, confraternitas Bethlemitarum nuncupata, prius Ordinarii, et deinde Sedis Apostolicae auctoritate confirmata, exordium desumpserat, ac benedicente Domino adeo excreverat, ut ad annum mdclxxxvii undecim hospitalia cum domibus religiosis, in quibus plures religiosi nedum in aegrotantium, convalescentium, ac contagioso morbo laborantium curà aeque pie 1 et laudabiliter se exercebant, verum etiam in puerorum eruditione sedulo incumbebant, integre erecta, et fundata reperirentur, felicis recordationis Innocentius Papa XI praedecessor noster, attento tam eiusmodi spirituali rerum augmento, et ex eo quia praedictae confraternitatis viri strictius Dei servitio se mancipari cupiebant, supplicationibus dilecti filii Roderici a Cruce, qui tunc ad almam Urbem nostram, tunc suam. pro expetendà illarum confraternitatum erectione in veram et religiosam Congregationem cum concessione generalatus pro primâ vice in eius personâ. missus fuerat, benigne inclinatus, dictam confraternitatem seu societatem confratrum Bethlemitarum pauperum convalescentium in Congregationem sub regula S. Augustini, sub quibusdam

1 Edit. Main, legit pia (R. T.).

constitutionibus auctoritate apostolicà perpetuo erexit et instituit, ac easdem constitutiones toto illarum tenore inserto cum omnibus et singulis in eis contentis confirmavit et approbavit, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adjecit, ac omnes et singulos juris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenissent, supplevit; praeterea eamdem Congregationem sic per eum erectam, eiusque confratres et hospitalia, ecclesias et personas quascumque ab omnimodà iurisdictione et correctione quorumcumque Ordinariorum locorum eâdem auctoritate exemit ac plenarie liberavit, ipsamque Congregationem, confratres, hospitalia, ecclesias et personas huiusmodi sub inimediată suă et Sedis Apostolicae protectione et subjectione, pari auctoritate suscepit; et alias, prout in ipsius Innocentii praedecessoris die xxvi martii dicti anni MDCLXXXVII in simili formâ Brevis expeditis litteris, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso et inserto haberi volumus, uberius continetur. Postmodnm vero idem Innocentius praedecessor, accepto, eumdem Rodericum professionem in eâdem Congregatione iuxta praedictas constitutiones expresse emisisse, illum in primum superiorem generalem dictae novae per eum erectae Congregationis, per alias suas in eâdem formâ Brevis die xiv junii eiusdem anni mdclxxxvII emanatas litteras, ad sexennium a die quo idem Rodericus ad civitatem Guatimalem praedictam advenisset numerandum, cum omnibus et singulis praerogativis, praeeminentiis, facultatibus, auctoritate, privilegiis, gratiis et indultis, ac honoribus et oneribus, quae eiusmodi superiori generali per easdem constitutiones ab eo confirmatas supradictas tribuebantur et prescribebantur, motu proprio et ex

certà scientià suà, deque apostolicae potestatis plenitudine, constituit et deputavit, prout in his posterioribus ipsius Innocentii praedecessoris litteris etiam uberius continetur.

§ 2. Cum autem, sicut dilecti filii Mi- Erectio dictae chaël a Iesu Maria procurator generalis in veram rolliet Franciscus a S. Antonio plurium gra-gionem. viorum vocalium dictae Congregationis procurator in Curià eiusdem Congregationis nomine nobis nuper exponi fecerunt, quamvis in huiusmodi eorum religiosà Congregatione singula, quae veros et formales decent regulares, tum respectu habitus tum ceterorum operum ad quae iuxta praedictas constitutiones tenentur, adimpleantur, ac octodecim in Congregatione huiusmodi hospitalia totis numeris absoluta de praesenti reperiantur, necnon in Limanà et Mexicanà pro qualibet domo religiosà quinquaginta vel circiter, in ceteris vero quadraginta, triginta, aut viginti quinque, et singulis respective hospitalibus non minus duodenario numero religiosi collocari et assistere soleant, nihilominus ipsi exponentes ipsam eorum Congregationem in veram et formalem religionem, in qua non vota simplicia, ut de praesenti, sed expressa et solemnia, sicut in quatuor mendicantium Ordinibus, ceterisque approbatis religionibus, in posterum ab omnibus perpetuo profiteantur, itaut in posterum dictae Congregationi religionis et Ordinis, ipsis vero fratribus illud religiosi et veri regularis nomen respective conveniat, atque religio huiusmodi tam quoad hospitalia quam quoad personas et inservientes quoscumque a iurisdictione Ordinarii, necnon ut antea sub regulâ eiusdem S. Augustini compatibiliter cum eisdem constitutionibus per praedictas Innocentii praedecessoris super eius in Congregationem erectione et ipsarum

constitutionum confirmatione emanatas litteras supradictas stabilitis, prout in eisdem litteris sancitur, exempta intelligatur et esse debeat, salvâ tamen aliquâ correctione et nonnullarum earumdem constitutionum appendice, quae, ad constituendam essentialitatem verae et formalis religionis, ad prosperum ipsius gubernium et incrementum omnino necessaria esse existimantur, de novo per nos erigi, approbari et confirmari plurimum desiderent: nos, eorumdem Michaëlis et Francisci procuratorum votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium super hoc negotio specialiter deputatorum, qui illud mature perpenderunt, consilio, praefatam Congregationem Bethlemitarum in Indiis Occidentalibus in veram religionem cum votis solemnibus, ex integro, etiam ab iis qui hactenus vota huiusmodi in eâdem Congregatione emiserunt, emittendis, ita tamen ut nova vota emittentes, prius de inefficaciá praecedentium votorum ad constituendum eos veros religiosos certiorentur, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, perpetuo erigimus et instituimus.

Clausulao.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac |

illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon Congregationis et hospitalium praedictorum, aliisque quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum, tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die in aprilis MDCCX, pontificatus nostri anno x.

Dat. die 3 aprilis 1710, pontif. anno x,

Derogatio

## CXLI.

Conceduntur indulgentiae perpetuae gestantibus scapularia parva distribui solita a clericis regularibus Theatinorum 1

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Caelestium munerum thesauros, quorum dispensationem humilitati nostrae commisit divina dispensatio, fideli prudentique liberalitate libenter erogamus, sicut pia religiosorum virorum in sortem Domini assumptorum vota postulant, et nos ad incitandam fovendamque fidelium pietatem necnon augendum potissimum erga gloriosissimam Virginem Dei genitricem Mariam cultum ac devotionem profuturum in Domino arbitramur.

Facultas dismodi iam concessa.

§ 1. Aliàs siquidem felicis recordatribuendi sca-pularia huius tionis Clemens X praedecessor noster clericis regularibus Congregationis Theatinorum nuncupatorum scapularia parva caerulei coloris benedicendi, illaque christifidelibus pio devotionis erga mysterium Conceptionis B. Mariae Virginis Immmaculatae affectu ea gestare cupientibus, quemadmodum in Hispania iamdudum fieri consueverat, distribuendi, licentiam et facultatem, sub certis modo et formà tunc expressis, auctoritate apostolicà tribuit et impertitus suit, et aliàs, prout in ipsius Clementis praedecessoris litteris desuper in simili formâ Brevis die xxx ianuarii mdclxxi expeditis. quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac inserto ha-Nunc indul-beri volumus, uberius continetur. Nunc gentiae conce-duntur ut in ru- autem nos, laudabilem christifidelium er-

ga mysterium supradictum devotionem

1 Innocentii XII constit. edit. MDCXCI, die 15 iulii, pontif. 1, extat canonizatio S. Caietani Thienaei; et in huius Pontificis constit. editâ MDCCXII, die 22 maii, pontif. XII, canonizatio S. Andreae Avellini.

magis magisque in dies augeri et propagari cupientes, supplicationibus totius Congregationis eorumdem clericorum regularium Theatinorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis benigne inclinati, de omnipotentis Dei misericordià ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus, quibus scapularia benedicta huiusmodi ut praefertur in posterum distribuentur<sup>1</sup>, die quo illa primum susceperint, si vere poenitentes et confessi sanctissimum Eucharistiae sacramentum sumpserint, plenariam; necnon eisdem in cuiuslibet eorum mortis articulo, si etiam vere poenitentes et confessi, ac sacrâ communione refecti, vel, quatenus id facere nequiverint, saltem contriti nomen lesu ore, si potuerint, sin minus, corde devote invocaverint, itidem plenariam; ac ipsis pariter vere poenitentibus et confessis, ac eâdem sacrâ communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis dictae Congregationis, vel cappellam seu oratorium, die festo eiusdem Conceptionis B. M. V. Immaculatae a primis vesperis usque ad occasum solis diei huiusmodi singulis annis devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordià, haeresum extirpatione, et sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam similiter omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Insuper praedictis christifidelibus, etiam vere poenitentibus et confessis, ac sacrà communione refectis, ecclesiam vel cappellam seu oratorium huiusmodi in aliis eiusdem B. M. V. festis diebus, ut praesertur, visitantibus, et ibidem orantibus, quo die praefatorum id egerint, septem annos et totidem quadragenas

1 Edit. Main. legit distribuetur (R. T.).

de iniunctis eis seu aliàs quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consuetà relaxamus. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

§ 2. Volumus autem ut earumdem litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio et extra illud ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xII maii MDCux, pontificatus nostri anno x.

Dat. die 12 maii 1710, pontif. anno x.

## CXLII.

Extenditur senarius numerus magistrorum ad duodenarium pro provinciâ Chilensi Ordinis eremitarum S. Auqustini 1

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Ex iniuncto nobis divinitus pastoralis sollicitudinis munere, sacrarum bonarumque litterarum studia, praesertim inter christifideles divinis obsequiis sub suavi religionis iugo addictos, opportunis rationibus fovemus et promovemus, ac, ut debitus virtuti honor rependatur. libenter providemus, sicut, omnibus maturae considerationis trutina perpensis, rationi consentaneum esse in Domîno arbitramur.

Rationes pro concessione

- § 1. Cum itaque, sicut dilecti filii
- 1 Similes extensiones vide in constitutionibus infra relatis. In constit. ed. MDCCXII, 26 februarii, pontif. 11, augetur numerus pro provinciâ Limana; et in Innocentii XIII const. ed. MDCCXXI, die 7 augusti, pontif. III, iterum extenditur numerus pro provincia Chilensi.

fratres provinciae Chilensis in Indiis Oc-praedictae excidentalibus, Ordinis eremitarum S. Augustini, nobis nuper exponi fecerunt, in capitulo generali dicti Ordinis anno mdclxxxv in almâ Urbe nostrâ celebrato statutum fuerit, ut senarius magistrorum numerus in provinciis earumdem Indiarum ad duodenarium extendi et ampliari deberet, si huius Sanctae Sedis facultas desuper accederet; similis vero extensio numeri magistrorum pro Peruana, Quitensi, Mexicana et Sanctae Fidei provinciis eiusdem Ordinis in dicto capitulo generali facta a felicis recordationis Innocentio XI, Alexandro VIII et Innocentio XII Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, et a nobis, per quasdam eorum et nostras in simili formâ Brevis litteras die xx ianuarii mpclxxxviii, die xxi iulii mpcxc, et die xxvIII septembris MDCXCII, ac die xVII martii moccii a nobis respective expeditas, approbata et confirmata fuerit: nobis propterea exponentes praedicti, asserentes in praedicta eorum provincià studia satis aucta, eamque magno religiosorum debitis ad consecutionem gradus magisterii requisitis praeditorum' numero refertam esse, humiliter supplicari fecerunt ut sibi in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolică dignaremur.

§ 2. Nos igitur, eosdem exponentes Extensio naspecialibus favoribus et gratiis prosequi rum ut in ruvolentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes.

1 Male edit. Main. legit praedictorum (R. T.).

huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui dilectum filium Adeodatum Nuzzi priorem generalem dicti Ordinis audiverunt, consilio, ut de cetero senarius dictae provinciae Chilensis magistrorum numerus ad duodenarium (servată tamen in reliquis quoad promovendos ad magisterii gradum forma per apostolicas et dicti Ordinis constitutiones nec non specialia ipsius provinciae Chilensis decreta et consuetudines praescriptâ) augeatur, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, concedimus et indulgemus; salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis erumdem cardinalium.

Clausulae

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et inteeffectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et spectabit in futurum, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio,

§ 4. Non obstantibus recolendae memoriae Clementis PP. VIII etiam praedecessoris nostri de senario magistrorum numero, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, nec non provinciae Chilensis et Ordinis praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis,

illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiām impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xx maii MDCCX, pontificatus nostri anno x.

Dat. die 20 maii 1710, pontif. anno x.

### CXLIII.

Damnatur et prohibetur liber sub titulo Entretiens sur le décret de Rome contre le Nouveau Testament, etc. <sup>1</sup>

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Cum, sieut accepimus, in lucem Refertur liber prodievit liber quidam gallico idiomate surà cam ceaeditus, cui titulus Entretiens sur le décret de Rome contre le Nouveau Testament de Chalons, accompagné de réfléxions morales, où l'on découvre le
vrai motif de ce décret, on soutient les
droits des érêques, et l'on justifie l'approbation de monseigneur le cardinal

1 Damnatio libri Le Nouveau Testament, etc., extat const. ed. MDCCVIII, die 13 iulii, pontif. VIII; const. ed. MDCCX, die 24 martii, pontif. x, damnatus fuit liber Considerazioni teologicopolitiche, eec.; et const. ed. MDCCXIII, vi idus septembris, pontif. XIII, damnantur propositiones excerptae ex dicto libro Le Nouveau Testament. etc.

de Noailles, archevêque de Paris, MDCCIX; venerabiles autem fratres nostri S. R. E. cardinales in totà republicà christianà contra haereticam pravitatem generales inquisitores a Sede Apostolicá specialiter deputati, audità libri huiusmodi censurâ sibi relatâ, illum, tamquam continentem propositiones scandalosas, in praxi perniciosas, Apostolicae Sedi iniuriosas, contumeliosas, erroneas, schismaticas ac haeresi proximas, et haereticas respective, prohibendum et conde-Illins damna-mnandum esse censuerint: hinc est tio et prohibi: quod nos, pro commissa nobis divinitus gregis dominici curâ, animarum periculis atque detrimentis, quae ex ciusdem libri lectione et usu provenire possent, pastorali sollicitudine quantum cum Domino possumus, occurrere volentes, de memoratorum cardinalium consilio, ac etiam motu proprio, et ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, supradictum librum, ubicumque et quocumque alio idiomate, seu quavis editione aut versione hucusque impressum, aut in posterum (quod absit) imprimendum, tenore praesentium damnamus et reprobamus, ac legi seu retineri prohibemus, ipsiusque libri impressionem, descriptionem, lectionem, retentionem, necnon' omnibus et singulis christifidelibus, etiam specifica et individuâ mentione et expressione dignis, sub poenà excommunicationis per contrafacientes ipso facto absque alià declaratione incurrenda, a qua nemo a quoquam, praeterquam a nobis seu Romano Pontifice pro tempore existente, nisi in mortis articulo constitutus, absolutionis heneficium valeat obtinere, omnino interdicimus. Volentes et auctoritate apostolicà mandantes, ut quicum-

1 Deest usum aut simile (R. T.).

que librum huiusmodi penes se habue-

rint, vel in futurum quandocumque habebunt, illum, statim atque praesentes litterae eis innotuerint, locorum Ordinariis vel haereticae pravitatis inquisitoribus tradere atque consignare teneantur; hi vero exemplaria sibi sic tradita illico flammis aboleri curent. In centrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

§ 2. Ut autem eaedem praesentes lit- Clausulae. terae omnibus facilius innotescant, nec quisquam illarum ignorantiam allegari possit, volumus et auctoritate praedidicta decernimus, illas ad valvas basilicae Principis Apostolorum ac Cancellariae apostolicae, nec non Curiae generalis in Monte Citatorio, et in acie Campiflorae de Urbe per aliquem ex cursoribus nostris, ut moris est, publicari, illarumque exempla ibidem affixa relinqui, itaut sic publicatae omnes et singulos, quos concernunt, perinde afficiant, ac si unicuique illorum personaliter notificatae et intimatae fuissent; ipsarum autem litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eamdem prorsus fidem tam in iudicio quam extra illud ubique locorum haberi, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum in Arce Gandulphi, Albanensis dioecesis, sub annulo Piscatoris, die vi iunii MDCCX, pontificatus nostri anno x.

Dat. die 6 iunii 1710, pontif. anno x.

### CXLIV.

Conceditur Carmelitis Excalceatis Congregationis Italiae facultas fundandi hospitium in civitate Ulyssiyonensi'

1 Interdictum fuit Carmelitis Discalceatis Congregationis Hispaniae aedificare coenobium in

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Preces Congregations dictum hospitmm.

§ 1. Exponi nobis nuper fecerunt dilefausae erigendi cti filii fratres Excalceati nuncupati Congregationis Italiae Ordinis B. M. V. de Monte Carmelo, quod ipsi hospitium in civitate Ulyssiponensi, tam pro eorum conventus Goanensis ac residentiae oppidi seu loci de Diu, quam sacrarum missionum illarum partium, ipsorum curae et directioni commissarum, manutentione, fundare et erigere intendunt, si nostra et huius Sanctae Sedis sibi super hoc licentia suffrageretur et facultas. Nobis propterea humiliter supplicari fecerunt ut sibi in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur.

Concessio praedictae fa cultatis.

§ 2. Nos igitur, dictos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis Propagandae Fidei praepositorum consilio, eisdem exponentibus hospitium praedictum in civitate Ulyssiponensi ad praemissorum effectum auctoritate nostrá apostolicá fundandi et instituendi facultatem et licentiam. eådem auctoritate, tenore praesentium, concedimus et impartimur; salvå tamen semper in praemissis auctori-

oppido de Bilbao a Clemente X, const. ed. MDCLXXIII, die 6 maii, pontif. III; et in Benedicti XIII const. ed. MDCCXXVI, die 9 februarii, pontif. II, confirmatur privilegium erigendi novas domus cum solâ licentia Ordinarii.

tate Congregationis eorumdem cardinalium. Non obstantibus constitutionibus Clausulae, et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, Congregationis et Ordinis praefatorum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxviii augusti moccx, pontificatus nostri annox. Dat. die 28 augusti 1710, pontif. anno x.

CXLV.

Confirmantur tredecim decreta Congregationis Rituum, quibus Congregationi Reformatae monachorum Cisterciensium conceditur facultas recitandi officia complurium sanctorum quibusdam ritibus et modis'.

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Alias a Congregatione venerabilium Referuotur praedicta defratrum nostrorum S.R. E. cardinalium creta edita precibus cardinalis sacris ritibus praepositorum, ad suppli-Gabriellii et sucationem tam dilecti filii nostri Ioannis Congregationis.

1 Const. ed. MDCCV, die 23 decembris, pontif. vi, confirmatus fuit cultus beatarum Teresiae et Sanciae monialium Ordinis Cisterciensis: et in Benedicti XIII const. ed. MDCCXXIV, die 4 iulii, pontif. 1, conceditur indulgentia plenaria in festo S. Stephani III abbatis.

Mariae S.R.E. cardinalis Gabriellii nuncupati, qui in minoribus constitutus professionem regularem in Congregatione reformatâ monachorum S. Bernardi Ordinis Cisterciensis emisit, quam nonnullorum tunc existentium superiorum dictae Congregationis reformatae, emanarunt tredecim decreta, tenorum qui seguuntur, videlicet:

Primum decretum.

1. Congregationis S. Bernardi Ordinis Cisterciensis. - Sacra Rituum Congregatio, referente eminentissimo et reverendissimo domino cardinali Gabriellio, ad humillimas preces patris domni Ioannis Francisci Rotae vicarii generalis Congregationis S. Bernardi Ordinis Cisterciensis, benigne indulsit monachis Congregationis praedictae S. Bernardi utriusque sexus, ut licite elevare possint officia sanctorum Roberti abbatis in Anglia, Lutgardis virginis, Hedwigis reginae Poloniae, et Thomae episcopi Cantauriensis et martyris, a ritu semiduplici ad duplicem, et officium S. Roberti abbatis institutoris Ordinis Cisterciensis a ritu duplici ad duplicem secundae classis, necnon ut libere ac licite possint celebrare sub ritu duplici nonnulla festa Sanctorum eiusdem instituti cum officiis ut infra indicantur: die II martii, S. Elredi abbatis Rievallis; die v martii, S. Petri de Castronovo martyris, cum lectionibus desumptis ex litteris ab Innocentio PP. III scriptis super eius martyrio; die xiii martii, S. Heldradi abbatis Novaliciensis; die 1 aprilis, S. Hugonis abbatis Bonevallis; die xvm iunii, S. Elisabeth a Schonaugia, virginis; die xvII septembris, S. Hildegardis virginis; die viii octobris, S. Martini abbatis Vallis Paradisi. — Die xm augusti MDCCI.

Secundum de-

11. Congregationis reformatae S. Bernardi Ordinis Cisterciensis. - Sacra Rituum Congregatio, referente eminentissimo et reverendisssimo domino cardinali Gabriellio, ad humillimas preces patris domni Francisci a S. Benedicto visitatoris provincialis provinciae romanae Congregationis S. Bernardi Ordinis Cisterciensis, benigne indulsit monachis utriusque sexus Congregationis

S. Bernardi praedicti Ordinis, ut infra octavam festivitatis S. Scholasticae virginis recitare possint lectiones proprias approbatas pro officio eiusdem S. Scholasticae recitando singulis mensibus, et ut die xxvIII novembris recitare possint sub ritu duplici officium S. Columbani abbatis cum lectionibus approbatis pro Congregatione Cassinensi; item benigne concessit, ut libere et licite possint celebrare sub ritu duplici nonnulla festa sanctorum Ordinis Cisterciensis cum lectionibus ut infra indicantur: die xiv ianuarii, S. Guarini episcopi Sedunensis et confessoris; die xxvi ianuarii, S. Alberici abbatis Cistercii; die xxvII aprilis, S. Franchae virginis; die xv iulii, S. Balduini abbatis Reatini; die viii augusti, S. Famiani confessoris; die IV decembris, S. Galgani confessoris. - Die III decembris MDCCI.

Tertium da-

III. Congregationis sancti Bernardi Ordinis Cisterciensis. — Cum sacra Rituum Congrega- cretum. tio, referente eminentissimo et reverendissimo domino cardinali Gabriellio, sub diebus xiii augusti et iii decembris MDCCI, monachis utriusque sexus Congregationis S. Bernardi Ordinis Cisterciensium festa et officia nonnullorum sanctorum posse celebrari et recitari benigne concesserit; ad humillimas modo preces patris domni Ioannis Francisci Rotae, vicarii generalis Congregationis praedictae, eisdem ut supra indulsit posse recitari sub ritu duplici officia S. Amadei, episcopi Lausanensis et confessoris, die xxvIII ianuarii, et S. Raymundi abbatis de Fitero, die xv martii; atque etiam omnes supradictas orationes et lectiones proprias in festis ac officiis sanctorum eiusdem instituti recitandas, diligenter revisas per eumdem eminentissimum et reverendissimum dominum cardinalem Gabriellium, approbavit et imprimi posse concessit. - Die xxi ianuarii MDCCII.

IV. Congregationis reformatae S. Bernardi Quartum de-Ordinis Cisterciensis. — Sacra Rituum Con- cretum. gregatio, referente eminentissimo et reverendissimo domino cardinali Gabriellio, ad humillimas preces patris domni Ioannis Francisci Rotae, vicarii generalis Congregationis reformatae S. Bernardi Ordinis Ci-

1 Edit. Main. legit recitari (R. T.).

sterciensis, benigne indulsit monachis utriusque sexus Congregationis reformatae sancti Bernardi praedicti Ordinis, ut in feria un post dominicam Passionis celebrare possint festum SS. Coronae domini nostri Iesu Christi, et recitare sub ritu duplici maiori missam et officium proprium supradictum per eumdem eminentissimum dominum cardinalem Gabriellium diligenter revisum, et utrumque imprimi posse concessit. — Die xviii martii MDCCII.

Quintum de-

v. Congregationis S. Bernardi Ordinis Cisterciensis. - Sacra Rituum Congregatio, referente eminentissimo et reverendissimo domino cardinali Gabriellio, ad humillimas preces patris domni Henrici a S. Philippo Nerio, visitatoris provincialis provinciae romanae Congregationis S. Bernardi Ordinis Cisterciensis, benigne indulsit monachis utriusque sexus Congregationis praedicti Ordinis, ut licite possint celebrare festa et recitare sub ritu duplici maiori officia et missas harum festivitatum B. M. Virginis, videlicet Desponsationis cum S. Iosepho die xx februarii, Septem Dolorum feriâ vi post dominicam Passionis, de Monte Carmelo die xvi iulii, SS. Rosarii die in octobris, Patrocinii die x novembris, et Expectationis die xviii decembris, necnon ut libere ac licite possint celebrare festa et recitare sub ritu duplici officia et missas aliquorum sanctorum eiusdem instituti ut infra indicantur: die xxx ianuarii, S. Gerardi confessoris: die xix februarii, S. Bonifacii episcopi et confessoris; die viii martii, S. Gerardi abbatis et martyris; die xi martii, S. Stephani abbatis; die v aprilis, S. Iulianae virginis; die xiii aprilis, beatae Idae virginis; die i iunii, Ss. martyrum Bernardi Mariae et Gratiae; die xv iunii, S. Aleydis virginis; die viii iulii, S. Theobaldi abbatis; die xiii octobris, S. Mauritii abbatis; die xxiv octobris, S. Bernardi episcopi et confessoris: die xxx octobris, sanctorum martyrum et aliorum sanctorum, quorum corpora et reliquiae in ecclesiis eiusdem Congregationis asservantur, et sub ritu duplici maiori; die xiv novembris, Translationis corporis S. Ber-1 Particula ut nos addimus (R. T.).

nardi abbatis Claraevallensis; atque die xxvII novembris, omnium sanctorum monachorum Ordinis Cisterciensis. Item omnes suprascriptas orationes, hymnos, x'y'., R'R'., capitula, antiphonas et lectiones proprias in festis, officiis ac missis praefatis B. M. V. et praefatorum sanctorum, aliorumque sanctorum monachorum, iampridem in breviario monastico contentorum recitandas, difigenter revisas et relatas per eumdem eminentissimum et reverendissimum dominum cardinalem Gabriellium, approbavit et imprimi posse concessit unà cum kalendario suprascripto, quod imposterum debeat unice observari in tota praefata Congregatione S. Bernardi, non obstantibus quibuscumque aliis decretis huius sacrae Congregationis, ante hoc emanatis in favorem praedictae Congregationis, salvis tamen remanentibus decretis spectantibus ad officia, uti superius de novo ordinata sunt, sanctorum Benedicti et Bernardi abbatum semel in hebdomadà, et S. Scholasticae virginis semel in mense extra tempus Adventus, Quadragesimae et vigiliarum recitanda. - Die i iulii MDCCII.

Sextum de-

vi. Ordinis Cisterciensis. — Cum sacra Rituum Congregatio, referente eminentissi- cretum. mo et reverendissimo domino cardinali Gabriellio sub die xm augusti et m decembris MDCCI, et XXI ianuarii, XVIII martii et 1 iulii MDCCH, monachis utriusque sexus Congregationis reformatae S. Bernardi Ordinis Cisterciensis, festa et officia propria atque missas SS. Coronae Spineae domini nostri Iesu Christi, et beatissimae Virginis Mariae, et plurium sanctorum posse celebrari et recitari benigne concesserit, ad pias modo preces eiusdem eminentissimi et reverendissimi domini cardinalis, extendit et concessit omnibus et singulis monachis utriusque sexus totius Ordinis Cisterciensis eamdem prorsus facultatem, ut supra, celebrandi omnia praedicta festa, ac recitandi memorata officia propria et missas, atque acceptandi proprium kalendarium, eodem prorsus modo, quo illa supradictae Congregationi reformatae S. Bernardi concessa fuerunt in praenarratis decretis huius sacrae Congregationis. — Die ix decembris MDCCII.

Septimum decreium.

VII. Ordinis Cisterciensis. — Sacra Rituum Congregatio, referente et supplicante eminentissimo et reverendissimo domino cardinali Gabriellio, benigne indulsit omnibus et singulis monachis utriusque sexus totius Ordinis Cisterciensis, ut licite possint celebrare festa et recitare sub ritu duplici officia et missas horum sanctorum summorum Pontificum et confessorum, ut infra: die xix ianuarii, S. Agathonis; die xviii februarii, S. Gregorii II; die xxv maii, S. Bonifacii IV; die xxvIII maii, S. Gregorii VII; die xn iunii, S. Leonis III; die xvn iulii, S. Leonis IV: atque omnes suprascriptas orationes et lectiones proprias in festis et officiis praedictorum sanctorum recitandas, diligenter revisas et relatas per eumdem eminentissimum et reverendissimum domiminum cardinalem Gabriellium, approbavit et imprimi posse concessit. — Die xx ianuarii MDCCIII.

Octavum decretum.

VIII. Ordinis Cisterciensis. — Cum sacra Rituum Congregatio, referente et supplicante eminentissimo et reverendissimo domino cardinali Gabriellio, sub die 1x decembris MDCCH benigne indulserit omnibus monachis utriusque sexus totius Ordinis Cisterciensis, ut possint celebrare festa ac recitare missas et officia propria SS. 1 Coronae Spineae domini nostri Iesu Christi, et beatissimae Virginis Mariae, ac plurium sanctorum iam per varia decreta huius sacrae Congregationis concessa et impressa iuxta ritum breviarii monastici pro monachis reformatis utriusque sexus S. Bernardi eiusdem Ordinis Cisterciensis, ad pias modo preces eiusdem eminentissimi et reverendissimi domini cardinalis Gabriellii, concedit omnibus sanctimonialibus Ordinis Cisterciensis, quae utuntur breviario romano, ut adaptare possint praedicta officia iuxta ritum breviarii romani, eaque sic accommodata faciant typis imprimi, necnon secundum easdem festivitates valeant celebrare facere missas per capellanos ecclesiis earumdem servitio addictos cum missali romano et iuxta illius rubricas ad instar concessionum aliàs factarum sub die xxiv ianuarii mdclxxxviii mo-

1 Male edit. Main. legit sanctorum (R. T.).

nialibns Cisterciensibus S. Susannae de Urbe, sub die xviit iunii mpclxxxix monialibus Cisterciensibus S. Ursulae Bononiae. — Die xxIII iunii MDCCIII.

Ita reperiuntur in regestris decretorum Congregationis sacrorum rituum. In quorum fidem, die XXVIII iulii MDCCX. - G. cardinalis CAR-PINEUS. — B. INGHIRAMI secretarius.

IX. Congregationis reformatae S. Bernardi Ordinis Cisterciensis provinciae romanae. - crotum. Sacra Rituum Congregatio, referente eminentissimo et reverendissimo domino cardinali Gabriellio, ad humillimas preces patris domni Henrici a S. Philippo Nerio, visitatoris provincialis provinciae romanae Congregationis reformatae S. Bernardi Ordinis Cisterciensis, benigne indulsit monachis dunitaxat provinciae romanae praedictae Congregationis reformatae S. Bernardi, ut die xix maii possint in omnibus monasteriis et ecclesiis tantum eiusdem provinciae romanae celebrare festum S. Pudentianae virginis et recitare sub ritu duplici maiori missam et officium dictae S. Pudentianae ad relationem eiusdem eminentissimi domini cardinalis Gabriellii approbatum die viii aprilis мосси ab hac sacrâ Congregatione pro monachis S. Pudentianae de Urbe.

Нас die xx ianuarii мрссии.

x. Ordinis Cisterciensis. - Sacra Rituum Decimum de-Congregatio, supplicante et referente emi-cretuin. nentissimo et reverendissimo domino cardinali Gabriellio, approbavit officium proprium supradescriptum S. Humbelinae viduae, benigneque indulsit omnibus et singulis monachis utriusque sexus totius Ordinis Cisterciensis, ut licite possint celebrare festum et recitare sub ritu duplici die xII februarii praedictum officium proprium S. Humbelinae, illudque imprimi posse concessit, non solum secundum ritum breviarii monastici, sed etiam secundum ritum breviarii romani pro sanctimonialibus Cisterciensibus utentibus eodem breviario romano.

- Die i septembris моссии.

xi. Ordinis Cisterciensis. — Cum sacra Ritum Congregatio, referente eminentissimo et reverendissimo domino cardinali Gabriellio, sub diebus i iulii et iv decembris moccii,

Undecimum

omnibus monachis utriusque sexus totius Ordinis Cisterciensis concesserit novum kalendarium proprium ordinatum et adauctum compluribus officiis propriis pro dierum diversitate ab hac sacrâ Congregatione iam approbatis, ad pias modo preces et relationem ipsius eminentissimi et reverendissimi domini cardinalis Gabriellii, eadem sacra Congregatio pro omnibus monachis utriusque sexus totius Ordinis Cisterciensis dumtaxat approbavit et imprimi posse concessit suprascripta elogia publice in choro recitanda in lectione martyrologii romani iuxta rubricas eiusdem martyrologii. - Hac die xxiv novembris MDCCIII.

Duodecimum decretum.

XII. Ordinis Cisterciensium. — Sacra Rituum Congregatio, referente et supplicante eminentissimo et reverendissimo domino cardinali Gabriellio, benigne indulsit omnibus et singulis monachis utriusque sexus totius Ordinis Cisterciensis, ut quotannis die xiv ianuarii licite possint et valeant celebrare festum et recitare sub ritu duplici secundae classis officium et missam de SS. Nomine Iesu aliàs approbata et pluries concessa ab hac sacrâ Congregatione, translato ad diem xiv februarii festo et officio S. Guarini episcopi et confessoris. — Hac die xv februarii MDCCX.

Decimumter-

XIII. Ordinis Cisterciensis. — Cum sacra tium decretum. Rituum Congregatio, referente eminentissimo et reverendissimo domino cardinali Gabriellio, sub die xvIII martii MDCCII monachis reformatis S. Bernardi Ordinis Cisterciensis festum et officium proprium SS. Coronae Spineae domini nostri Iesu Christi in feria III post dominicam Passionis posse celebrari ac recitari sub ritu duplici maiori benigne concesserit, eamque gratiam ad omnes monachos Cistercienses utriusque sexus die ix decembris moccii extenderit, ad pias modo preces eminentissimi et reverendissimi domini cardinalis Gabriellii pro toto Ordine Cisterciensi utriusque sexus porrectas, eadem sacra Congregatio transfert ad feriam vi ante dominicam Passionis officium SS. Coronae Spineae sub eodem ritu duplici maiori. - Die xxi iunii mdccx.

Ita reperiuntur in regestris decretorum Con-

gregationis sacrorum rituum. In quorum fidem, die xxviii iulii mdccx. — I. Ita cardinalis CARPINEUS. — B. INGHIRAMI SACTORUM rituum Congregationis secretarius.

§ 2. Cum autem, sicut praedictus Ioannes Maria cardinalis nuper exposuit, ipse decreta huiusmodi, quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, specialem ipsi Ioanni Mariae cardinali gratiam facere volentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, tredecim decreta praeinserta, et eorum quodlibet, auctoritate apostolică, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvà tamen semper in praemissis auctoritate praedictae Congregationis cardinalium. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere. ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus Derogatio conet ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, Congregationis reformatae huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad

Confirmatio decretorum.

verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum esectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 4. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxv septembris moccx, pontificatus nostri anno x.

Dat. die 25 septembris 1710, pontif. anno x.

### CXLVI.

Confirmatur decretum capituli provinciae romanae Congregationis Italiae fratrum Carmelitarum Discalceatorum de pecuniis investiendis'.

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecerunt dilecti filii prior provincialis et definitores provinciales provinciae romanae fratrum Discalceatorum nuncupatorum Congregrationis Italiae Ordinis beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, quod in capitulo provinciali dictae provinciae die xxII aprilis anni proxime praeteriti celebrato decretum fuit, ut in posterum

1 Innocentii XII const. ed. MDCXCII, die 22 novembris, pontif. II, confirmata fuere quaedam decreta pro pace inter utramque Congregationem; et Benedicti XIII const. ed. MDCCXXVIII, die 22 iunii, pontif. v, mandatur donatis, ut exerceant humilitatis opera.

conventus provinciae huiusmodi pecunias, ad ipsos quomodolibet spectantes, personis particularibus ad censum tradere nequeant, sed illas in tot locis montium Camerae nostrae apostolicae non vacabilium, sive censibus cum locis piis et communitatibus investire, aut in emptionem bonorum stabilium fructiferorum convertere et erogare teneantur, et aliàs, prout uberius continetur in decreto definitorii provincialis memoratae provinciae desuper emanato, tenoris qui sequitur, videlicet:

Ex actis capituli provincialis fratrum Carmelitarum Discalceatorum Ordinis B.M.V. de praedictum de pecuniis inve-Monte Carmelo provinciae romanae S. Mariae stiendis in locs montium, sive celebrati Caprarolae in nostro conventu S. Ma-cum communitatibus vei in riae in S. Silvestro in sess. vespertinâ, fer. 11, terris fructiferis, cum cu accenting a scenting a scenti die xxII mensis aprilis MDCC. Cum ex crea- exceptione. tione censuum cum personis particularibus saepe deperdantur aut periculum subeant capitalia et eorum fructus, indeque plures quotidie lites debeant excitari, propositum fuit, an sit ordinandum ne in posterum conventus possint tradere ad censum personis particularibus pecunias quomodolibet ad ipsos spectantes, sed teneantur reinvestire illas in locis montium vel cum locis piis aut communitatibus aut in emptione terrarum frugiferarum; et hoc non intelligatur si capitale non ascendat ad scuta centum, tunc enim recurratur ad definitorium provinciale, quod re mature examinatâ decernat quid faciendum in casibus particularibus; sub poenâ suspensionis per sex menses prioribus contrafacientibus; quod si haec poena locum habere non possit, sint privati voce activâ et passivâ per idem tempus: responsum est affirmative per secreta suffragia cum omnibus. - Item propositum fuit, pro maiori firmitate supradictae ordinationis, an, servatis servandis, sit recurrendum ad sanctum dominum nostrum supplicando pro confirmatione in formâ Brevis: responsum est affirmative cum viginti octo ex viginti novem. - Fr. Matthaeus a S. Maria, provincialis, etc. — Fr. Eusebius a Sanctis, capituli secretarius, etc.

Preces prioris et detiniforum.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, capitulum provinciale praedictum confirmationem decreti huiusmodi, pro firmiori illius subsistentia et observatione, ab hac Sancta Sede impetrari mandaverit: nobis propterea dicti exponentes humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolica dignaremur.

Confirmatio relati decreit.

§ 3. Nos igitur, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui dilectum filium modernum praepositum generalem dictae Congregationis super praemissis audiverunt, consilio, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus; salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium. Decernentes, ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac abillis, ad quos spectatet pro tempore spectabit, inviolabiliter observari; sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et |

definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus, constitutionibus Contrariorum et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, Congregationis et conventuum et provinciae huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illarum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvi septembris MDCCX, pontificatus nostri anno x.

Dat. die 26 septembris 1710, pontif. anno x.

### CXLVII.

Extinguitur lis inter monachos Cistercienses Congregationis Hispaniae, atque praescribitur nova forma eam qubernandi 1

## Clemens Papa XI. ad futuram rei memoriam.

Sacrosanti apostolatus officium superni Exordium. dispositione consilii nobis, nullo licet

1 Const. ed. MDCCIV, die 20 februarii, pontif. IV, est de praedicatoribus vocalibus; constit. edita MDCCXX, die 29 maii, pontif. xx, agitur de praedicatoribus et lectoribus; et in Benedicti XIII const. ed. MDCCXXVIII, die 20 decembris, pontif. v, stabilitur tripartita circa distributionem abbatiarum.

meritorum nostrorum suffragio, impositum salubriter exequi, adiuvante Domino, iugiter satagentes, exorta inter religiosos viros, quos vota sua Altissimo in sanotitate et iustitià paceque fraterna reddere decet, animorum dissidia, opportunis rationibus dirimere, illisque, ne rursus quandocumque excitari valeant, ansam mature praecidere studemus, sicut, prudenti deliberatione praevià, ad omnipotentis Dei gloriam et animarum salutem arbitramur in Domino expedire.

Quae hucus-

An. C. 1710

§ 1. Dudum siquidem, cum per tunc gesta fuerant in humanis agentem Dionysium Mantilla monachorum Congregationis sancti Bernardi Hispaniae Ordinis Cisterciensis, exortis gravibus controversiis inter monachos eiusdem Congregationis, recursus ad felicis recordationis Clementem PP. IX praedecessorem nostrum habitus fuisset, ipse Clemens praedecessor causam controversiarum huiusmodi ad quamdam Congregationem tunc existentium S. R. E. cardinalium et Romanae Curiae praelatorum super reformatione dicti Ordinis specialiter deputatam remisit. Cui cum idem Dionysius quaedam gravamina per quosdam monachos Manchenos et Alcarenos, novos Castellanos nuncupatos, monachis aliarum nationum illata exposuisset, dicta Congregatio particularis tunc existenti episcopo Vallisoletano commisit ut capitulo generali dictae Congregationis tunc proxime celebrando praesideret, et partes dissidentes concordare, ortasque differentias extinguere satageret. Ipse vero episcopus, commissionem huiusmodi executus, capitulo generali huiusmodi interfuit. Sed, cum pro reconciliandis partibus et discordiis tollendis sedulam operam navasset, nihil ad effectum perducere valuit, ex eo quia nulla discor-

1 Male edit. Main. legit impositorum (R. T.).

dantium pars suis praetensionibus cedere voluit; et sic absoluto capitulo praefatus episcopus, re infectà, discedere coactus fuit. Porro transacto anno a capituli huiusmodi celebratione, tunc pariter existentes generalis reformator et sex definitores quamdam transactionem seu concordiam formaverunt, eamque quondam Hyacintho de Albengozar, monacho dictae eorum Congregationis, tunc in Romana Curia pro eadem Congregatione procuratore generali, ut illius confirmationem a Sede Apostolica obtinere curaret, transmiserunt. Cumque subinde praefata concordia per quasdam eiusdem Clementis praedecessoris litteras, die xiv octobris mdclxix in simili formà Brevis expeditas, confirmata fuisset, recolendae memoriae Clemens PP. X, itidem praedecessor noster, circa praefatas Clementis IX praedecessoris litteras, per alias binas suas die xiv februarii et die xxiv decembris moclxxi in eâdem formâ Brevis expeditas litteras, diversas edidit declarationes et ordinationes super aequalitate et abbatiis aliisque officiis inter monachos ex locis citra et ultra montes Castellam Veterem a Novâ separantes sitis respective oriundos servandà, nonnullaque statuit de abbatibus immediate non reeligendis, illorumque electionibus non amplius per monachos conventuales, sed in definitorio per generalem reformatorem et definitores et sex electores certà formà eligendis, praeterquam in casu mortis, renunciationis vel privationis; et alias, prout in praefatis utriusque Clementis praedecessorum litteris, quarum tenores praesentibus haberi volumus pro expressis, uberius continetur. Sed quia memorata transactio seu concordia ad producendam pacem et quietem in praesata Con-

1 Potius lege in pro et (R. T.).

gregatione monachorum nedum sufficiens recognita fuerat, imo potius experientià compertum extiterat, ex eâ discordias, contentiones et persecutiones in dictà Congregatione emanasse; ideoque dilecti filii monachi regni Gallaeciae et de Campos atque terrarum regno Legionis finitimarum, desiderantes ut zizania fructus bonorum operum suffocantia tandem eradicarentur, et pax atque mutua charitas suae religioni restitueretur, dilectos pariter filios Paulum Freyria et Dionysium Ximenes, monachos expresse professos eiusdem Congregationis, in eorum procuratores constituerunt, illosque ad Romanam Curiam, ut opportunum eiusmodi malis remedium a Sede Apostolicâ obtinerent, miserunt. Cumque iidem Paulus et Dionysius procuratores anno MDCC recolendae memoriae Innocentio Papa XII praedecessori pariter nostro supplicem libellum super praemissis porrexissent, idem Innocentius praedecessor eorum causam Congregationi tunc existentium S. R. E. cardinalium negotiis episcorum et regularium praepositae commisit. Ipsa vero cardinalium Congregatio die xx aprilis ultimodicti anni, cognito supradictarum litterarum impedimento, rescripsit ut ad nos pro aperitione oris recurrerent. Nos autem, ut in negotio hiusmodi, quod grave satis videbatur, debitâ maturitate procederemus, dilecto filio nostro Francisco S. R. E. cardinali Acquavivae nuncupato, tunc in Hispaniarum regnis nostro et Apostolicae Sedis nuncio, scripsimus ut super in dicto libello expositis suam nobis transmitteret relationem. Ipse vero Franciscus cardinalis, tunc nuncius, auditis partibus et earum procuratoribus in oppido Matriti existentibus, praesertim dilecto filio Christophoro Ossorio. exgenerali, praememoratorum Pauli et |

Dionysii procuratore 1, ex una, et dilecto etiam filio Angelo Ramirez, procuratore generali dictae Congregationis, ex alterà partibus, die xxIII aprilis MDCCII relationem suam super statureligionis, una cum punctis seu articulis coram ipso inter dictas partes concordatis, ad nos transmisit, ex quibus satis apparebat exposita ab eisdem Paulo et Dionysio procuratoribus maximum habere fundamentum. Unde subinde, nempe die xxvIII novembris huius anni, praefatà causâ in signaturâ nostrà gratiae coram nobis habità proposità, et contradicente, pro parte monachorum Castellaenovae, Rivogiae, Asturianorum et Montanearum Burgensium, dilecto pariter filio Ioanne Guerrero monacho eiusdem Congregationis, qui per mandata procurae per eum exhibita ad praefatam Curiam ab illis eorum procurator missus fuerat, de eiusdem signaturae voto rescripsimus pro aperitione oris arbitrio eiusdem Congregationis cardinalium. Cumque ista cardinalium Congregatio in suis decretis super dicto arbitrio emanatis variasset, commisimus eidem Congregationi cardinalium, ut, quoad aperitionem oris, cum voto auditorii palatii apostolici, suffragantibus omnibus eiusdem auditorii capellanis nostris et auditoribus, procederet. Qui, rationibus a dictis Paulo et Dionysio adductis moti, die xix novembris mocciii suum votum unà cum decisione pro aperitione oris atque arbitrio publicarunt. Et subinde, nempe die xxIII septembris mocciv, eâdem causâ in eâdem signaturâ gratiae coram nobis habitâ denuo propositâ, commisimus eidem Congregationi cardinalium, ut ipsa, etiam quoad nullitatem, validitatem vel invaliditatem bipartitae stabilitae per transactionem seu concordiam a praefatis generali et definito-

1 Edit. Main. legit procuratorum (R. T.).

ribus generalibus confectam et in praedictis Clementis IX praedecessoris litteris insertam, cum voto eorumdem auditorum, suffragantibus pariter omnibus, similiter procederet. Dicti vero capellani et auditores, die xII ianuarii moccy, demonstrantes pluribus rationibus dictam bipartitam seu concordiam imo transactionem esse nullam, iniustam, inaequalem, et enormiter laesivam, die 1v februarii eiusdem anni aliam decisionem et votum, in quo litteras compulsoriales, a praedicto Ioanne monachorum Castellaenovae eisque adhaerentium procuratore petitas, negarunt, ediderunt. Postmodum autem, cum dicta bipartita nulla et iniusta declarata fuisset, memorati Paulus et Dionysius procuratores in eâdem signaturâ gratiae die xxII septembris moccy coram nobis pariter habità, institerunt ut committeremus eidem Congregationi cardinalium, quatenus ipsa pro novo temperamento stabiliendo cum voto eorumdem auditorum et capellanorum nostrorum procederet. Votum tamen praedictae signaturae fuit ut praefata causa Congregationi particulari a nobis deputandae committeretur. Proposità autem praedictà causà die iv februarii moccyii in Congregatione nonnullorum venerabilium fratrum nostrorum eiusdem S.R.E. cardinalium per nos specialiter deputatà, non sine scissurà votorum rescriptum fuit: nobis supplicandum esse pro expeditione aliarum litterarum apostolicarum in simili formâ Brevis, cum sanatione nullitatum bipartitae, aliorumque defectuum, si qui essent, reducendo vota capitularia ad aequalitatem, etiam mediante subrogatione proximiorum in defectum graduatorum. Verum, quia defectus sanandi detecti et publicati in decisionibus memoratorum auditorum capellanorum nostrorum e-

normem laesionem et iniustitiam, quorum sanatio, praecipue post tam longam litem, rationi et aequitati parum consona videbatur, ostendebant: idcirco praedicti Paulus et Dionysius procuratores super dictà resolutione Congregationis particularis a nobis iterum audiri impetrarunt. Eadem tamen particularis cardinalium Congregatio die xxvi iunii dicti anni mdccvii respondit: in decisis iuxta modum. Modus autem fuit, ut bipartita etiam quoad tres praesidentias servaretur; quodque in tribus proximis capitulis, ex illà medietate ad monachos nationis de Puertos a ca nuncupatae spectante monachis Campesinis, conferrentur septem abbatiae, ex quibus quatuor essent matrices, Gallaecis autem sex, ex quibus tres pariter essent matrices, et ulterius inter ipsos quolibet triennio una praesidentia alternaretur; quodque officia capitularia, necnon voces capitulares tres ex quatuor partibus dictae medietatis conferrentur dictis monachis Gallaecis et Campesinis, factà inter eos aequali distributione. et datâ dictis monachis Campesinis praelatione in casu numeri inaequalis; eâ tamen adiectà lege ut in quolibet capitulo tam abbatiae quam officia huiusmodi variarentur; reliquae vero abbatiae, praesidentiae, officia capitularia et voces capitulares inter monachos reliquarum omnium nationum de Puertos a ca nuncupatarum distribuerentur; ita tamen ut quoad abbatias monachi Asturiani, Rioxani et Montanenses sex tantum haberent; officium vero generalatus in secundo proximo capitulo monacho Gallaeco vel Campesino conferretur. Porro, cum haec resolutio, quae aliqualiter laesionem temperat, eisdem monachis Campesinis et Gallaecis gravamen minime tollat nec auferat, imo potius praedominium factionis adversae confirmet, iidem Paulus

et Dionysius procuratores, contradicente ex adverso eodem Ioanne praefatorum monachorum Castellaenovae, Rivogiae, Asturiae et Montanearum procuratore, denuo reclamarunt. Unde proposità iterum causă in eâdem signatură gratiae die xiv maii MDCCIX coram nobis itidem habità, ponente dilecto pariter filio magistro Annibale Albano in utràque signaturà nostrà referendario, nostro secundum carnem ex fratre germano nepote, porrecta fuit commissio pro avocatione ad nos dictae causae a dictà Congregatione particulari cardinalium. Factâque propterea, tam super meritis causae, quam super ultimo posteriori decreto eiusdem Congregationis particularis cardinalium edito, maturà consideratione, decretum huiusmodi ultimo loco emanatum praefatis monachis Gallaecis et Campesinis laesivum et ad sedandas factiones pacemque in eorum religione stabiliendam insufficiens iudicatum fuit, ac proinde emanavit ab eâdem signatură rescriptum pro avocatione einsdem causae ad nos, et quod daretur resolutio in Camerâ.

Avoca'ur lis,

§ 2. Hinc est quod nos, tranquillinova forma bi-tati dictae Congregationis monachorum partitae pro re-cto regimine. - in praemissis, quantum cum Domino possumus, benigne consulere cupientes. motu proprio, ac ex certa scientia et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, eamdem causam, ac lites et controversias quascumque, inter partes antedictas quomodolibet, et in quacumque instantià, tam in sacro palatii apostolici auditorio, quam in alio quovis tribunali, et coram quocumque iudice pendentes, quarum omnium et singularum statum et merita, nominaque et cognomina ac qualitates iudicum et colligantium, et alia quaecumque etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia

praesentibus pro plene et sufficienter expressis et exactissime specificatis haberi volumus, in statu et terminis in quibus de praesenti reperiuntur, a praefatis et aliis quibusvis tribunalibus et iudicibus ad nos harum serie avocamus, illasque omnes et singulas supprimimus, perimimus, extinguimus et abolemus, ac perpetuum desuper utrique parti silentium imponimus osque occludimus. Praeterea earumdem tenore praesentium statuimus et ordinamus:

pitulis Congregatio Cisterciensium Ili-novae regulae spaniae, quae consistit in quadraginta statuoutur. duobus monasteriis, nempe decem et septem in provincià de Campos et terris adiacentibus regni Legionis, tredecim in regno Gallacciae, sex in Castellanovâ, et praecise in regno Toleti, tribus in Asturiis, et duobus in provincià Rioxae, et uno in Montaneis Burgensibus, in duas partes dividatur; unam nempe faciant Gallaeci et oriundi ex povincià de Campos et dictis terris adiacentibus regni Legionis; alteram vero oriundi ex Castellanovà, Asturiis, Rivogià et Montaneis Burgensibus: — II. Quod inter monachos Gallaecos, ex una, et Campesinos et terris adiacentibus regni Legionis, ex altera partibus, fiat subdivisio in duas partes, animadverso quod censeatur et reputetur oriundus ex praedictis terris ita divisis et subdivisis ille qui in aliquâ ex illis natus est tempore quo eius parentes aut aliquis ex illis domicilium permanens in praedictis terris habebat: — III. Quod omnia officia capitularia, quorum electiones celebrantur quolibet triennio, tam intra quam extra capitulum generale, distribuantur aequaliter inter monachos oriundos ex terris ut supra divisis, itaut tot officia capitularia habeant religiosi oriundi ex re-

gno Gallaeciae et terris provinciae de

I. Quod in quatuor primis proximis ca- Divisio pro-

Campos et adiacentibus regni Legionis, alternando inter has duas partes sic divisas officium dispar, quatenus adsit, subdividendo pariter medietatem praefatorum officiorum tangentem monachos Gallaecos et Campesinos in duas partes aequales, quarum una in omnibus et singulo triennio conferatur religiosis oriundis ex Gallaecià, et altera religiosis oriundis ex provincià de Campos et terris adiacentibus, alternando inter has duas partes monachorum sic subdivisas officium dispar : — IV. Quod officia capitularia quae eliguntur in singulo capitulo generali, et sunt sexdecim, nempe sex definitores, quatuor procuratores generales, duo visitatores generales, duo suppletores visitatorum, unus promotor siscalis, et unus secretarius capituli, dividantur in duas partes omnino aequales, in quarum una ponantur tres definitores, duo procuratores, unus visitator generalis, unus suppletor et secretarius capituli, et inter has duas partes divisas alternetur secretarius capituli et promotor fiscalis; ex his vero duabus partibus unam habeant monachi ex Castellanovâ, Asturiis, Rioxâ et Montaneis de Burgos, aliam habeant monachi ex Gallaeciâ et Campos ac terris convicinis regni Legionis, alternando inter duas dictas partes generalatum de triennio in triennium; quod officium conferatur in primo proximo capitulo generali monacho Gallaeco vel Campesino, sicque de triennio in triennium alternetur: v. Quod haec pars tangens monachos ex Gallaecià et Campos cum terris convicinis regni Legionis subdividatur inter Gallaecos ex una et Campesinos et circumvicinos regni Legionis ex alià partibus; ita tamen ut ex una parte ponantur duo definitores, unus procurator generalis, et secretarius capituli, vel promotor fiscalis, ad formam alternativae primae divisionis;

ex aliâ unus definitor, unus procurator generalis, unus visitator generalis, et unus suppletor, alternando has partes subdivisas inter has nationes quolibet capitulo; et sic officium generalis reformatoris, itaut quando generalis reformator debeat eligi ex regno Gallaeciae et provinciis de Campos, pro unà vice eligatur oriundus ex regno Gallaeciae, et pro alterâ ex provinciis de Campos et terris circumvicinis regni Legionis: vi. Quod triginta octo abbatiae, quae sunt in religione (exclusâ Palatiolensi, cuius abbas semper est generalis reformator) distinguantur in tres classes, quarum prima sit collegiorum, quae sunt sex; secunda sit abbatiarum, quae nuncupantur matrices seu monasteria, in quibus recipiuntur educanturque novitii, et sunt viginti; tertia monasteriorum, in quibus non educantur novitii, et sunt duodecim; quae omnia per suas classes, ut supra, dividantur in duas partes omnino equales, quarum prima contineat tria collegia, decem monasteria matricia, et sex monasteria non matricia: — vII. Quod praedictae triginta octo abbatiae ex unâquaque ex classibus designatis dividantur pro aequali, et una pars, nempe decem et novem conferantur monachis oriundis ex Castellanovà, Asturiis, Rioxà et Montaneis; alia vero monachis oriundis ex Gallaecià, Campos et terris circumvicinis eiusdem regni Legionis: - vIII. Quod decem et novem ex predictis abbatiis conferendis dictis monachis Gallaecis. Campesinis et terris circumvicinis memorati regni Legionis subdividantur in duas partes aequales, ponendo in una. quaque tot abbatias cuiuscumque classis pro qualibet parte; et una pars sic subdivisa conferatur Gallaecis, altera vero Campesinis et oriundis ex terris circumvicinis supradicti regni Legionis, impar vero monasterium inter ipsos alternetur;

- ix. Quod ex tribus praesidentiis una conferatur singulo triennio Castellanis novis, Asturianis, Rivogianis et Montanensibus; altera Gallaecis, Campesinis et circumvicinis eiusdem regni Legionis; tertia vero alteri ex praedictis duabus partibus, quae generalem non habet in triennio, conferatur; illa vero tangens Campesinos et Gallaecos inter ipsos alternetur: — x. Quod ex duobus praedicatoribus generalibus cum voto perpetuo in capitulo, unus ex monachis oriundis ex Castellanovâ, Asturiis, Rioxa et Montaneis, alius autem ex Gallaecia, Campos et terris circumvicinis dicti regni Legionis eligatur; ita tamen ut, si una vice fuerit electus monachus oriundus ex Gallaeciâ, aliâ vice monachus oriundus ev Campos et terris circumvicinis supradicti regni Legionis eligatur: — xı. Quod duodecim magistri iubilati antiquiores, et quatuor praedicatores iubilati antiquiores, qui habent vocem perpetuam in capitulo generali, dividantur in duas partes aequales, scilicet sex magistri et duo praedicatores pro qualibet parte; et unam partem habeant monachi oriundi ex Castellanova, Asturii, Rioxa et Montaneis; aliam vero partem habeant monachi oriundi ex Gallaecià, Campos et terris circumvicinis eiusdem regni Legionis; haec vero secunda medietas subdividatur aequaliter inter Gallaecos et Campesinos, nempe tres magistri iubilati et unus praedicator iubilatus pro Gallaeciâ, et alii tres magistri et unus praedicator pro Campos et terris circumvicinis praedicti regni Legionis; eâ tamen conditione, quod, si aliqua ex supradictis partibus divisis et subdivisis non habeat magistrum iubilatum vel praedicatorem iubilatum per lecturam seu praedicationem duodecim annorum, habeat facultatem subrogandi proximiorem in exercitio lecturae vel praedicationis: -- |

xII. Quoad monachos eligendos ad cathedras universitatum, capitulum et generalis reformator provide attendant ut eligantur monachi ex omni natione iuxta divisionem et subdivisionem, ut etiam inter ipsos post iubilationem et assequutionem cathedrarum praefixa aequalitas servetur: - xIII. Quod si intra triennium, factà iam electione in capitulo generali, quacumque ex causâ generalatum vacare contingat, quamcumque abbatiam, seu quodcumque officium ex supradictis, in locum sic vacantem promoveri debeat et subrogari ab iis ad quos spectat monachus oriundus ex illâ parte ut supra divisâ et subdivisâ, ex qua oriundus erat ille, ob cuius mortem, promotionem, renunciationem aut privationem officium vacare contigerit; qui sic subrogatus exercere valeat munus suum dumtaxat ad tempus quod supererat decedenti, renuncianti, privato vel promoto.

Volumus autem quod in reliquis omnibus, praesentibus nostris ordinationibus non repugnantibus, serventur constitutiones Ordinis, decreta sacrarum congregationum, et constitutiones apostolicae, utque hic modus observandi bipartitam inseratur inter constitutiones juratas dictae Congregationis monachorum, et unâ cum illis legatur temporibus legi solitis in monasteriis dictae Congregationis et in omnibus capitulis generalibus, ac iuretur ab omnibus capitularibus observantia omnium praedictorum antequam procedatur ad electiones; quod si forte aliquis iurare et observare renucrit, eiiciatur extra capitulum, voceque activâ et passivâ pro eâdem vice careat, sicque lis extincta remaneat.

Praeterea mandamus ut hae provisiones nostrae in quatuor capitulis generalibus proximis servari debeant; iisque completis, perseverent, si dissentiones cessaverint; sin minus, ad nos seu Ro-

manum Pontificem pro tempore existen tem recursus pro novâ provisione fieri debeat.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores ac S. R. E. praefatae cardinales, etiam de latere legatos et Apostolicae Sedis nuncios, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, indicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Nommantur executores.

§ 4. Quocirca venerabili fratri episcopo Astoricensi, vel, eo absente seu impedito, venerabili etiam fratri episcopo Calaguritano per praesentes committimus et mandamus, quatenus ipse, per se, vel per alium, seu alios, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, et quoties pro parte interesse habentium seu alicuius eorum fuerit requisitus, solemniter publicans, illisque in eisdem praemissis efficacis defensionis praesidio assistens, faciat auctoritate nostrâ illos et eorum quemlibet praesentium litterarum et in eis contentorum huiusmodi commodo et effectu pacifice frui et gaudere; non permittens illos desuper quomodolibet indebite molestari, perturbari et inquietari; contradictores quoslibet et rebelles per censuras et poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione |

postposità, compescendo; legitimisque super his habendis servatis processibus censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 4. Non obstantibus, quoad ea, quae Contrariorum praesentibus sunt contraria praesatis derogatio. utriusque Clementis praedecessorum litteris, aliisque omnibus et singulis praemissis, et, quatenus opus sit, de non tollendo iure quaesito, aliisque nostris et Cancellariae apostolicae regulis, necnon recolendae memoriae Bonifacii PP. VIII, praedecessoris pariter nostri, de unâ, et concilii generalis de duabus dietis, dummodo ultra tres dietas aliquis auctoritate praesentium in iudicium non trahatur, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, Congregationis et monasteriorum ac Ordinis huiusmodi, aliisque quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Volumus autem ut praesentium Fides tranlitterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici suscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiastică constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maio-

bris MDCCX, pontificatus nostri anno x. Dat. die 3 octobris 1710, pontif. anno x.

### CXLVIII.

Conceditur indulgentia plenaria perpetua pro ecclesiis Congregationis Alexianorum in festo S. Alexii.

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Exordina

Iniunctae nobis divinitus apostolicae servitutis ratio postulat ut caelestium munerum thesauros dispensationi nostrae a Domino creditos fideliter erogemus, cum id ad augendam in terris Sanctorum in caelis cum Christo regnantium venerationem, excitandamque et confovendam erga illos fidelium devotionem, ac ad animarum salutem speramus in Domino profuturum.

Concessio dictae indulgentrac.

§ 1. Supplicationibus itaque dilectorum filiorum fratrum Congregationis Alexianorum, seu Cellitarum, nunc sub regulâ S. Augustini, nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ac de omnipotentis Dei misericordià ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, ac sacrà communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis quorumcumque conventuum dictae Congregationis Alexianorum, seu Cellitarum, tam hactenus erectis, quam in posterum quandocumque erigendis, ac ubicumque locorum existentibus, die festo S. Alexii confessoris, sub cuius invocatione eadem Congregatio instituta fuit, a primis vesperis usque ad occasum solis diei huiusmodi annis singulis devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordia, haeresum extirpatione, ac sanctae matris Ecclesiae exal-

rem, sub annulo Piscatoris, die III octo-tatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

> § 2. Volumus autem ut earumdem Clausulao. praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die iv octobris MDCCX, pontificatus nostri anno x. Dat. die 4 octobris 1710, pontif. anno x.

### CXLIX.

Declaratur nullum edictum ducis Sabaudiae super deputatione iudicis pro iustitià administrandà, et oeconomi pro colligendis fructibus in abbatiâ S. Benigni in Fructuariâ suo rectore orbatâ 1.

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Accepimus nuper porrectas fuisse Species factl. ab officiali patrimoniali generali nuncupato dilecti filii nobilis viri Victorii Amedei Sabaudiae ducis et Pedemontis principis quasdam preces eidem Victorio Amedeo duci, tenoris qui sequitur, videlicet:

Allezza reale. Sendosi resa vacante per Lillerae patrimonialis duci la morte seguita dell'abate di S. Tommaso il Sabandiae por-1º agosto scorso l'abazia di S. Benigno di rectae referun-

1 Const. edit. MDCCVII, die 17 maii, pont. VII, declarata fuere nulla decreta aliaque gesta in ditione ducis Sabaudiae; et const. sequenti declaratur nulla deputatio vicarii in loco de Saorgio, aliisque locis duci Sabaudiae subjectis.

indubitata nomina e regio personato di V. A. R., la di cui iurisdizione e redditi consistono particolarmente al temporale sopra le quattro terre di S. Benigno, Montanaro, Feletto e Lombardore; ha il suo patrimoniale, d'ordine della sua regia Camera de'Conti, per la ragione di protezione da V. A. R. dovuta a detta abazia, e ad effetto di far conservare li frutti e redditi vacanti a beneficio di essa e del successore, che deve esser nominato da V. A. R., fatto procedere, conforme al solito delle altre abazie e chiese vacanti di nomina regia, alla riduzione d'essa, frutti e redditi della medema, sotto l'economia ossia amministrazione del detto suo patrimoniale, con deputazione non solo d'economo nella persona di Giuseppe Antonio Roggerino per la percezione e conservazione de'frutti e redditi, ma ancora d'un giudice rogato nella persona dell'avvocato Battaglione, ad effetto che venga dal medemo a nome di detta abazia esercitata la giurisdizione temporale, e resa quella giustizia alli sudditi d'essa e luoghi suddetti nel concernente il temporale, che venivagli amministrata e resa dai giudici in esse quattro terre pro tempore deputati dagli abati, con ordine e comando esercire con tutta integrità e disinteressamento, e nella forma e stile che esercitavasi in vita degli abati dai giudici suddetti, come del tutto ne appare per atti, lettere e legittime provisioni ottenute dalla regia Camera suddetta. Occorre presentemente aver per inteso, che sotto nome di monsignor arcivescovo di Seleucia, in qualità di tesoriere generale di Sua Santità e della Camera Apostolica, e collettore de' spogli e diritti delle abazie e beneficî vacanti in Italia, siasi ultimamente preteso publicarsi in detta abazia asserte lettere, ordine o manifesto del medemo, che si dice dato in Roma li 16 agosto scorso, per cui detto monsignore tesoriere abbia preteso dichiarare nulli gli atti di riduzione fattasi d'ordine d'essa Camera de' Conti di V. A. R., e successivamente la deputazione dell'economo Roggerino, con inibire a chicchessia d'ingerirsi sotto qualsivoglia pretesto nella cura o am-

ministrazione o economia de'beni, luoghi, rendite e giurisdizione dell'abazia suddetta, senza espressa facoltà e permissione sua e dell'abate Barbarossa, che dice esser suo delegato, con comando di pagare e rispondere detti frutti e redditi nelle mani di esso abate Barbarossa, et a sudditi d'esse quattro terre di obbedire solamente alla Sede Apostolica ed alla Santità di nostro Signore, et a'giudici e ministri constituiti da sè, come collettore generale suddetto, o pure dal detto abate Barbarossa suo delegato, durante la vacanza, senza riconoscere altro superiore, nè ricevere, nè obbedire agli ordini d'altri giudici o d'altri magistrati di qualsivoglia sorte, sotto le pene ed altri comandi ivi espressi, e meglio come risulta dalla qui giunta copia del manifesto e lettere suddette. Dopo del che l'istesso abate Barbarossa per altro suo particolar ordine delli 6 corrente settembre, che pure ha preteso far pubblicare in detta abazia, e di cui si rimette la qui giunta copia, notificando la suddetta delegazione ed autorità che dice conferitagli da monsignor tesoriere, non solo notifica, dichiara e comanda come sopra, ma passando più oltre, supponendo fatti d'autorità ordinaria e delegata dall'avvocato Pochettini alcuni atti di riduzione d'essa abazia, deputazione d'economo, giudici ed altri ufficiali, ha preteso confermare in economo il prete Don Passora, in giudice e luogotenente il notaro Marco Aurelio Carlevaris, per i luoghi di S. Benigno, Montanaro e Feletto, ed in suo vice-luogotenente e vice-segretario il notaro Roga, come pure in luogotenente e segretario nel luogo di Lombardore il notaro Giuseppe Maurizio Roggeri, ed in fiscale il denominato Saudimo. Che però non dovendo persuadersi il patrimoniale di V. A. R. possa esser mente di monsignor tesoriere, come non è di suo potere, l'esercitare ed estendere l'autorità sua di collettore generale sopra l'abazia suddetta, quale per più ragioni non deve cadere sotto la riduzione e ragione di vacanti, e particolarmente per essere d'indubitata nomina e patronato regio, e dovendo anzi credere essere evidentemente surretti-

zie le suddette lettere e provvisione, sendosi taciuta particolarmente la qualità tanto esenziale, che questa abazia sia di patronato regio, come altresi constandogli conseguentemente esser nulle ed insussistenti le susseguite provvisioni dell'abate Barbarossa, e tanto la suddetta del 6 settembre che ogni altra, e molto più attentati tutti gli atti di deputazione d'economo, giudice o luogotenente, segretario fiscale, ed altri ufficiali, dall'avvocato Pochettini senza nessuna autorità e con accidente ' perturbazione dei diritti del suo regio patronato: implorando pertanto il benigno effetto della real protezione da V. A. R. dovuta alla detta abazia e sudditi di essa, particolarmente durante la vacanza della medema, per la conservazione dei redditi e frutti vacanti di essa, tanto a favore del successore che dell'abazia, senza che siano contro ogni diritto del regio patronato e ragioni della medesima altrove divertiti e trasportati, e che l'amministrazione ancora della giurisdizione temporale, come de'più cospicui frutti e redditi dell'abazia, stia oppresso<sup>2</sup>, e venga esercitata da persone d'ogni integrità e disinteressamento: supplica pertanto umilmente V.A.R. degnarsi dichiarare non aver potuto nè potere le suddette provvisioni di monsignor tesoriere ed abate Barbarossa ed avvocato Pochettini, come surrettizie, nulle, invalide. ingiuste ed attentate respettivamente, sortire alcun effetto, nè recare verun pregiudizio alle ragioni di detta abazia e del suo regio patronato, e per maggiore e dovuta naturale difesa d'un diritto tanto giustamente spettante alla sua Corona, fare positivo e contrario precetto a tutti li sudditi ed abitanti in essa abazia e terre alla medesima nel temporale sottoposte, di non dover (pendente la vacanza della medesima) riconoscere altro economo, che il già deputato d'ordine della sua regia Camera de'Conti, Roggerino, con obligo e comando a tutti li massari, fittuarî, enfiteuti, reddituarî, ed in qualunque maniera e per qualunque titolo debitori verso detta abazia, di pagare e ri-

spondere d'essi in avvenire, dal giorno della morte dell'abate di S. Tommaso, e durante la vacanza, in altre mani, che dal prenominato economo, o altri che venissero dal suo patrimoniale nominati e deputati, come altresi di non ubbidire ad altri giudici nel temporale, che al già detto avvocato Battaglione o suoi luogotenenti, o altri che verranno come sopra dalla regia Camera o suo patrimoniale deputati, ed inibire ai suddetti nullamente deputati dall'avvocato Pochettini e confermati come sopra dall'abate Barbarossa, o eziandio da monsignor tesoriere suddetto, o che potessero ancora in avvenire essere da' medemi, o chiunque altri eletti o deputati, d'ingerirsi in qualunque maniera, per sè o per altri, direttamente o indirettamente, nell'esercizio di detta giurisdizione temporale, amministrazione della giustizia, percezione de' redditi, e qualunque altra economica o temporale amministrazione di qualsisia officio ed esercizio in detta abazia e terre a quella soggette, anzi di dovere, pendente la vacanza come sopra, obbedire intieramente, nel concernente detta amministrazione, alli suddetti dalla di lei regia Camera e suo patrimoniale deputati e deputandi in avvenire, sotto pena non solo della nullità d'ogni atto in contrario, ma d'altre maggiori arbitrarie alla sua regia Camera, secondo la contingenza de'casi; con dichiarar la publicazione delle presenti per voce di grida ed affissione di copia nei modi e luoghi soliti, e che alla copia stampata dallo stampatore di V. A. R., Valetta, si debba dar tanta fede come al proprio originale valer. Il che, ecc. - Feccia di Cossato, auditore patrimoniale generale.

Subinde vero super precibus prac- Refertur etiam dictis prodiisse sub nomine eiusdem does Sabau-Victorii Amedei ducis praeceptum, sive diae. edictum, tenoris sequentis, videlicet:

Vittorio Amedeo II, per grazia di Dio duca di Savoia, principe di Piemonte, re di Cipro, ecc. Veduta nella Camera nostra dei Conti l'allegata supplica sottoscritta dal consigliere di stato, mastro auditore patrimoniale nostro, generale Feccia di Cossato, ed

<sup>1</sup> Forsan evidente (R. T.).

<sup>2</sup> Sic legit edit. Main. (R. T.).

il tenore del tutto ben considerato, per le presenti, col parere e partecipazione di detta Camera, dichiariamo, non aver potuto nè potere le provvicioni di monsigner tesoriere ed abate Barbarossa, ed avvocato Pochettini, come surrettizie, nulle, invalide, ingiuste ed attentate rispettivamente, sortire alcun effetto, nè recare verun pregiudizio alle ragioni della nostra abazia e del regio nostro patronato; e per maggior e dovuta naturale difesa di un diritto tanto giustamente spettante alla nostra Corona, facciamo positivo e contrario precetto a tutti li sudditi ed abitanti in essa abazia e terre alla medesima nel temporale sottoposte, di non dover, pendente la vacanza della medesima, riconoscere altro economo che il già deputato d'ordine di detta nostra Camera de' Conti, Roggerino, con obbligo e comando a tutti li massari, fittuari, enfiteuti, reddituari, ed in qualunque maniera e per qualunque titolo debitori verso detta abazia, di pagare e rispondere d'essi in avvenire, dal giorno della morte dell'abate di S. Tommaso, e durante la vacanza, in altre mani che del prenominato economo, o altri che venissero dal nostro patrimoniale nominati e deputati, come altresì di non obbedire ad altri giudici nel temporale, che all'avvocato Battaglione o suoi luogotenenti, o altri che verranno, come sopra, dalla predetta nostra Camera o patrimoniale deputati; inibendo alli nominati nella suddetta supplica, nullamente deputati dall'avvocato Pochettini e confermati dall'abate Barbarossa, o eziandio da monsignor tesoriere suddetto (o che potessero ancora in avvenire essere da'medesimi o chiunque altri eletti o deputati), di ingerirsi in qualunque maniera, per sè o per altri, direttamente o indirettamente, nell'esercizio di detta giurisdizione temporale, amministrazione della giustizia, percezione de'redditi, e qualunque altra economia o temporale amministrazione di qualsivoglia officio ed esercizio in detta abazia e terre a quella soggette, anzi di dovere, pendente la vacanza come sopra, obbedire intieramente, nel concernente detta amministrazione, alli suddetti dalla suddetta no- l stra Camera e patrimoniale nostro deputati c deputandi in avvenire, sotto pena non solo della nullità di ogni atto in contrario, ma d'altre maggiori arbitrarie all'istessa nostra regia Camera, secondo la contingenza de' casi; dichiarando la pubblicazione delle presenti per voce di grida e affissione di copia nei modi e luoghi soliti valida, e che alla copia stampata dello stampatore nostro Valetta si debba dare tanta fede come a proprio originale, che tal è nostra mente. Dato in Torino, li 15 settembre 1710, per S. A. R. a relazione di detta Camera. Torino, per Giovanni Battista Valetta, stampatore di S. A. R., 1710.

8 z. Lum autem fructus, redditus et ostenditur proventus monasterii seu abbatiae in cum esse nui-Fructuaria nuncupatâ , nullius, seu Hyp-sivam jurium poregiensis, vel alterius dioecesis, de dis. qua in praecepto seu edicto praeinserto fit mentio, tempore illius vacationis seu cessationis commendae ad nos et Cameram nostram Apostolicam spectare et pertinere dignoscantur, et in vacationibus seu cessationibus commendae monasterii huiusmodi, quae retroactis temporibus contigerunt, a tunc existentibus nunciis apostolicis, aliisque huius S. Sedis officialibus et ministris in ditione praedicti Victorii Amedei ducis pro tempore residentibus, recollecti et pro eâdem Camerâ custoditi suerint, ac interea officiales et iudices pro iustitià administrandâ vassallis et subditis, in oppidis, castris et locis eidem abbatiae eiusque pro tempore existenti abbati commendatario etiam in temporalibus subjectis, a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris seu nunciis, aut aliis ministris apostolicis praefatis constitui ac deputari consueverint, ipsaque oppida, castra et loca sub alto et supremo dominio ac superioritate nostrâ

<sup>1</sup> Edit. Main. legit nuncupatur (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit deque pro de qua (R. T.).

<sup>3</sup> Edit. Main. legit dignoscuntur (R. T.).

et pro tempore existentis Romani Pontificis ac S. R. E. privative quoad alios quoscumque fuerint et sint, ac censeri debeant, adeoque vassalli, universitates et homines corumdem oppidorum, castrorum et locorum soli nostrae et dictae Sedis superioritati fuerint et sint vere subjecti, ac propterea, nec dicto Victorio Amedeo duci, tempore vacationis seu cessationis commendae monasterii praedicti, iudices constituere, aut alios iurisdictionales actus exercere, et multo minus fructus bonorum ad dictum monasterium seu abbatiam spectantium sub quocumque praetextu colligere seu custodire, aut oeconomos deputare, et sic res ad ecclesias spectantes perturbare licuerit nec liceat in praeiudicium Sedis et Camerae praedictarum, ideoque praecepta, inhibitiones, ordinationes, aliaque omnia et singula demandata, contenta et enunciata in praeinserto praecepto seu edicto quovis modo laesiva ecclesiasticae iurisdictionis et libertatis ac iurium Camerae et Sedis praedictarum nullius prorsus sint roboris et momenti, nec deceat illa absque nostrà et eiusdem Sedis animadversione, impugnatione et revocatione praetermitti:

Declaration ut in rubrica.

§ 3. Hinc est quod nos, qui in sublimi iustitiae solio a Domino constituti universarum terrarum orbis ecclesiarum gerimus curam, quique illarum et Sedis praedictae iurium supremi assertores sumus, ne pastorali officio nostro hac in re quoquo modo deesse videamur, motu proprio, et ex certâ scientiâ ac matură deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine paribus, praeceptum seu edictum praeinsertum, necnon mandata, inhibitiones, praecepta, aliaque omnia et singula in eo contenta et enunciata, tum Camerae et Sedis praedictarum, tum etiam monasterii seu abbatiae S. Benigni huiusmodi iu-

ribus quovis modo praeiudicialia, ac praesertim deputationem oeconomi seu aliorum officialium pro reducendis, colligendis et custodiendis illius fructibus, necnon constitutionem iudicis seu iudicum pro iustitià in temporalibus administrandà in praedictis oppidis, castris seu locis, sicut praemittitur facta, cum omnibus et singulis inde secutis et forsan quandocumque secuturis, penitus et omnino nulla, irrita, invalida, iniusta, erronea, ac de facto praesumpta et attentata, nulliusque momenti et efficaciae fuisse et esse, neque per illa, tamquam inania, frivola et inessicacia, ullum vel minimum praeiudicium nostris et Sedis ac Camerae paaedictarum necnon dicti monasterii seu abbatiae iuribus quibuscumque illatum fuisse vel esse, neque inferri potuisse, nec ullo unquam tempore posse, neminemque ad illorum observantiam teneri, imo nec ea a quopiam observari posse vel potuisse, nec ex illis cuiquam aliquod ius vel actionem aut titulum, etiam coloratum, aut possidendi. seu quasi possidendi, vel praescribendi causam acquisitam, vel acquisitum fuisse vel esse, aut quandocumque acquiri vel competere posse, neque illa ullum statum facere vel fecisse, sed, perinde ac si nunquam emanassent nec facta fuissent, pro non extantibus et non factis perpetuo itidem haberi debere, tenore praesentium statuimus, decernimus et declaramus. Et nihilominus, ad maiorem et abundantiorem cautelam, revocationes oeconomi et iudicis, omniumque in praemissis, seu eorum occasione, gestorum a Camerà computorum nuncupatà dicti Victorii Amedei ducis, seu illius officialibus, per venerabilem fratrem Ioannem archiepiscopum Seleuciae thesaurarium nostrum generalem vel Sedis praedictae officiales factas approbantes.

1 Edit. Main. legit proinde (R. T.).

ac, quatenus opus sit, confirmantes, deputationem oeconomi et iudicis praedictorum et alia quaecumque a Camerâ praedictà computorum, ac eisdem oeconomo et iudice, seu aliis ministris ducalibus, quoad exercitium iurisdictionis in vassallos et subditos, ac reductionem seu recollectionem fructuum monasterii seu abbatiae huiusmodi in praeiudicium Sedis et Camerae Apostolicarum praedictarum hactenus attentata, vel forsan in futurum attentanda, motu, scientià, deliberatione ac potestatis plenitudine similibus, harum serie reprobamus, annullamus, cassamus et abolemus, viribusque et effectu prorsus vacuamus, et pro reprobatis, revocatis, cassatis, irritis, nullis, invalidis et abolitis, viribusque et effectu penitus ac omnino vacuis, semper et perpetuo haberi volumus et mandamus; itaut, illis minime obstantibus, supremum dominium et superioritas in vassallos et subditos, oppidaque, castra seu loca eiusdem monasterii seu abbatiae, ad nos et Sedem praedictam solummodo spectet et pertineat, prout revera spectat et pertinet, iusque deputandi iudicem pro administratione iustitiae in iisdem oppidis, castris seu locis, et colligendi fructus ac redditus eiusdem monasterii seu abbatiae, quotiescumque illius vacatio seu cessatio commendae contigerit, ad Sedem et Cameram Apostolicas praedictas, non autem ad dictum ducem, pari modo spectet et pertineat, quemadmodum revera spectat et pertinet. Proptereaque subcollectores, commissarios et ministros pro recolligendis fructibus praedictis, necnon iudices pro administratione iustitiae a nostris et dictae Sedis officialibus, postquam monasterii seu abbatiae huiusmodi vacatio seu cessatio commendae contigit, deputatos, et in praedicto praecepto seu edicto nominatos, quate-

nus opus sit, et ad maiorem cautelam, harum serie approbamus et confirmamus, eisdemque iudicibus tam hactenus deputatis, quam in futurum forsan pro administratione instituae per nos et dictae Sedis et officiales praedictos deputandis, ab omnibus et singulis vassallis et subditis dicti monasterii seu abbatiaé obtemperari, debitamque obedientiam praestari, ac subcollectoribus seu commissariis itidem per cosdem nostros et einsdem Sedis officiales deputatis, aut in posterum forsan deputandis, fructus, redditus et proventus quoscumque, tam hactenus decursos, quam ipsius monasterii seu abbatiae vacatione durante seu commendà cessante decurrendos, realiter tradi et consignari volumus, praecipimus et mandamus. Praeterea iisdem vassallis ac subditis, necnon omnibus et singulis colonis, conductoribus, massariis et aliis quibuscumque fructuum, reddituum et proventuum huiusmodi debitoribus districte interdicimus et probibemus, ne cuicumque personae seu personis a praedictà Camerâ computorum dicti Victorii Amedei ducis vel aliis eius officialibus hucusque deputatae seu deputatis, et in praedicto praecepto seu edicto expressis, seu aliis forsan in futurum deputandis pro administratione iustitiae seu perceptione et custodià fructuum, reddituum et proventuum praedictorum, ulla ratione aut quocumque quaesito colore vel causa pareant vel obtemperent, vel iis respective ullam praedictorum fructuum, reddituum et proventuum portionem etiam minimam, aut pretium inde retractum vel retrahendum, quoquomodo tradant et assignent; quod si secus fecerint, censuras et poenas a sacris canonibus et constitutionibus apostolicis adversus talia perpetrantes inflictas se noverint incursuros. Quin etiam iudici

et oeconomo praedictis et aliis quibuscumque e dictà Camerà computorum vel etiam ab ipso Victorio Amedeo duce aut eius officialibus hactenus deputatis vel forsan in posterum deputandis penitus ac omnino interdicimus et prohibemus, ne quibusvis iurisdictionalibus actibus, quoad monasterium seu abbatiam huiusmodi eiusque vassallos et subditos, ullatenus se immiscere, fructus, redditus et proventus, eiusdem monasterii seu abbatiae vacatione durante seu commendà cessante, exigere, aut aliquod impedimentum iudicibus et subcollectoribus seu commissariis per praesentes nostras et dictae Sedis officiales deputatis aut in posterum forsan deputandis, quominus eorum officio in praemissis libere fungi possint, per se vel alios inferre, nec quidquam aliud circa praemissa facere audeant seu praesumant in nostrum et Sedis et Camerae Apostolicae praedictarum praeiudicium, sub censuris et poenis adversus ecclesiasticae libertatis et iuridictionis apostolicae perturbatores ac usurpatores a sacris canonibus et apostolicis constitutionibus ac praesertim litteris die Coenae Domini singulis annis legi et promulgari solitis inflictis; quas ceteroquin manifesti ac explorati iuris est eos incurrisse, qui quoquomodo in praetensâ administratione iustitiae vel recollectione fructuum, reddituum, ac proventuum huiusmodi, in Sedis et Camerae Apostolicarum praedictarum praeiudicium, se ingesserunt, vel aliud quidquam in praemissis hactenus attentarunt vel attentare praesumpserunt.

Clausulae.

§ 4. Decernentes, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod praesati et alii quicumque in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, cuiusvis status, gradus et ordinis,

praeeminentiae et dignitatis existant, seu alias specifica ac individua mentione et expressione digni, illis non consenserint, seu ad ea vocati, citati et auditi, causaeque, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et instificatae non fuerint, aut ex alià qualibet etiam quantumvis iuridicà et privilegiatà causà, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, aut intentionis nostrae, aut interesse habentium consensûs, alioque quolibet etiam quantumvis magno et substantiali, ac incogitato, inexcogitabili, individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illos aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et Sedis praedictae nuncios, et alios quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, etiam conciliaribus, necnon legibus imperialibus, etiam municipalibus, et, quatenus opus sit, nostrà et Cancellariae Apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, et felicis recordationis Pii Papae IV praedecessoris nostri constitutione de gratiis qualecumque interesse Camerae Apostolicae concernentibus in eadem Camera praesentandis et registrandis, itaut praesentes litterae, etiamsi in eâdem Camerâ nullo unquam tempore praesententur et registrentur, nihilominus valeant plenamque roboris firmitatem obtineant necnon dicti monasterii seu abbatiae, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel alia quavis firmitate roboratis, statutis et consuetudinibus privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eidem monasterio seu abbatiae, eiusque commendatario et quibusvis personis, et cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, ac aliàs in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, eorum omnium et singulorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum. hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumpto-

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus sides in iudicio et extra adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si sorent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvII octobris MDCCX, pontificatus nostri anno x.

Dat. die 27 octobris 1710, pontif. anno x.

### CL.

Declaratur nulla deputatio vicarii in oppido Saorgio aliisque locis duci Sabaudiae subiectis per episcopum Vigintimiliensem, eiusque provocatio ad dictum ducem et senatum Niciensem, nec non horum beneplacitum, mandatum et decretum, cum prohibitione exercitii vicariatus, et praecepto illius revocationis 1

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Cum, sicut accepinius, venerabilis Hucusque ilfrater Carolus Maria episcopus Vintimi-legitime gesta frater Carolus Maria episcopus Vintimi-legitime gesta frater Carolus Maria episcopus Vintimi-legitime gesta teriti, dilectum filium praepositum Dominicum Carolum de Rubiolis in loco de Saorgio Ventimiliensis dioecesis, iurisdictioni temporali dilecti filii nobilis viri Victorii Amedei Sabaudiac ducis et Pedemontis principis subiecto, vicarium in partibus, cum facultate, non solum in dicto loco de Saorgio, sed etiam in aliis locis dictae dioecesis temporali Victorii Amedei ducis iurisdictioni huiusmodi subditis, iustitiam in omnibus causis contentiosae iurisdictionis ad forum ecclesiasticum spectanti-

1 Constitut. praec. declarata fuit nulla deputatio iúdicis et oeconomi in abbatia S. Benigni; et const. ed. MDCCXII, die 9 iulii, pontif. XII, declaratur nullum decretum a potestate saecuculari Niciensi super solutione ab ecclesiasticis faciendà.

bus tam civilibus quam criminalibus et mixtis (itaut ab illius sententiis seu iudicatis appellatio ad curiam episcopalem Vintimiliensem aut ad ipsum Carolum Mariam episcopum dari, dictorumque locorum incolae et habitatores ad dictam curiam episcopalem in primà instantià, nec etiam in gradu appellationis, trahi nequeant) administrandi, necnon, quoad ea quae voluntariam iurisdictionem concernunt, dispensandi, ac alia omnia quae immediatâ dicti Caroli Mariae episcopi cognitione non indigent, neque ab ordine et charactere episcopali dependent, et consequenter primariis ad christifidelium confessiones audiendas divinique verbi praedicationem admissionibus, benefificiorum ecclesiasticorum collationibus, monitoriorum concessionibus, ac iis quae ad clericorum ordinationes spectant, et recognitionibus dispensationum matrimonialium exceptis, eidemque Carolo Mariae episcopo reservatis, faciendi et exercendi, per suas patentes litteras deputaverit et constituerit; et successive, die xvi eiusdem mensis, post apprehensam multo ante ecclesiae Ventimiliensis possessionem, supplicem libellum manu propriâ subscriptum dicto Victorio Amedeo duci, ut illius beneplacitum seu approbationem pro capiendâ locorum praedictorum possessione obtineret, porrexerit, intuituque deputationis vicarii per eum sicut praemittitur factae, in codem supplici libello ab ipso Victorio Amedeo duce petierit ut sequestrum super fructibus et redditibus mensae episcopalis Vintimiliensis in dominio seu Statu eiusdem Victorii Amedei ducis existentibus attentate 1 et violenter appositum pro rata fructuum et reddituum huiusmodi, a die ipsius praefectionis in episcopum dictae ecclesiae 1 Male edit. Main, legit attentare (R. T.).

Vintimiliensis, non autem tempore quo venerabilis frater Ambrosius episcopus Lunensis Sarzanensis dictae ecclesiae Vintimiliensi, antequam ad ecclesiam Lunensem Sarzanensem, praevia ipsius absolutione a vinculo quo eidem ecclesiae Vintimiliensi tenebatur, a nobis auctoritate apostolicà translatus fuisset, praeerat, decursorum removeretur; ac die xvIII einsdem mensis a dicto Victorio Amedeo duce non solum praedictum eius beneplacitum seu approbationem pro capiendâ memoratorum locorum possessione, verum etiam mandatum senatui Niciensi in oppido Oneliae residenti directum pro quocumque impedimento removendo, ac dictis fructibus et redditibus pro ratâ praedictâ libere relavandis obtinuerit, necnon in executionem mandati huiusmodi per suum procuratorem apud dictum senatum Niciensem institerit pro sequestri remotione ac fructuum et reddituum liberå relaxatione huiusmodi; ac denique die x novembris etiam proxime praeteriti rescriptum seu decretum desuper ad sui favorem a praesidente et iudicibus ultimarum appellationum nuncupatis in eodem oppido Oneliae residentibus, propter praedictam tamen deputationem vicarii, illiusque intuitu et ratione, reportaverit; et aliàs, prout in litteris deputationis, supplici libello, rescripto, mandato et decreto praedictis, quorum tenores non approbandi sed penitus et omnino reprobandi animo praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis haberi volumus, plenius respective continetur: porro dicta vicarii deputatio cum praenarrata facultate contra expressam mentem et intentionem nostram, et postquam dicto Carolo Mariae episcopo tum indebitam praedicti Victorii Amedei ducis vicarium genera-

1 Male edit. Main. legit indebitum (R. T.).

lem vel alium officialem, qui in dictis locis omnem iurisdictionem contentiosam absque recursu seu appellatione ad ipsummet Carolum Mariam episcopum et privative quoad illum dictamque eius curiam episcopalem etiam in prima instantià exercere posset, deposcentis praetensionem, tum nostram praetensioni huiusmodi oppositionem significaveramus, facta fuerit, ac per eam dicta loca a dioecesi Vintimiliensi fere separata, et a iurisdictione praedicti Caroli Mariae episcopi, non sine notabili rectae administrationis iustitiae, conservationis disciplinae ecclesiasticae, et divini cultus praeiudicio, quasi independentia remaneant, ac tam eadem vicarii deputatio et supplices libelli et recursus per dictum Carolum Mariam episcopum ad laicalem potestatem facti, quam rescripta, mandata seu decreta praedicta a Victorio Amedeo duce et senatu Niciensi respective emanata, ut praefertur, sacrorum canonum et constitutionum apostolicarum dispositioni adversentur, ac libertatem, iurisdictionem et immunitatem ecclesiasticam manifeste ledant, magnumque dictae eclesiae Vintimiliensis et Apostolicae Scdis iuribus praeiudicium afferant:

De laratio nullitati- ut in rubrica.

§ 2. Hinc est quod nos, qui libertatis ac iurisdictionis, aliorumque iurium ecclesiasticorum assertores in terris a Domino constituti sumus, ecclesiae praedictae Vintimiliensis dictaeque Sedis iurium huiusmodi indemnitati providere, ac tam gravibus et scandalosis illorum laesionibus, quantum nobis ex alto conceditur, occurrere cupientes, ac omnium et singulorum in praemissis tam a Carolo Maria episcopo, quam a Victorio Amedeo duce et senatu Niciensi, aliisque supradictis, per se vel alios quoscumque quomodolibet actorum et gestorum seriem, causas et occasiones,

aliave quaelibet, etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pro plene itidem et sufficienter expressis ac exactissime et accuratissime specificatis habentes, motu proprio, ac ex certâ scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, deputationem praedicti dominici Caroli de Robiolis in vicarium cum facultate praenarratà a memorato Carolo Maria episcopo factam, ac supplices libellos ac recursus per eum ad laicalem potestatem habitos, necnon rescripta, mandata seu decreta desuper a laicali potestate huiusmodi edita, ut praefertur, aliaque omnia et singula tam a Carolo Maria episcopo et Dominico Carolo, quam a Victorio Amedeo duce et senatu Niciensi praedictis, seu eorum respective iussu, mandato vel nomine ab aliis quibuscumque, etiam specificà et individuà mentione et expressione dignis, in praemissis et circa ea quomodocumque et qualitercumque acta, facta, gesta, mandata, decreta, ordinata vel dispensata, ac forsan in futurum (quod Deus avertat) agenda, facienda, gerenda, mandanda, decernenda et ordinanda, cum omnibus et singulis inde quovis modo secutis et quandocumque secuturis, penitus et omnino nulla, invalida et inania, nulliusque roboris et momenti vel efficaciae esse, et ab initio fuisse, ac perpetuo fore, tenore praesentium declaramus et decernimus, illaque damnamus et reprobamus. Ac, ad maiorem et abundantiorem cautelam. et quatenus opus sit, illa omnia et singula, quatenus de facto processerunt, revocamus, cassainus, irritamus et annullamus, viribusque et effectu, itaut nullum unquam praeiudicium etiam minimum libertati, iurisdictioni et immunitati ecclesiasticae aut ecclesiae Vin-

timiliensis et Sedis Apostolicae iuribus praedictis inferre vel aliàs nocere, seu intulisse vel nocuisse quoquomodo dici, censeri, praetendi vel intelligi possint, penitus et omnino vacuamus, in omnibus et per omnia, perinde ac si nunquam facta fuissent nec evenissent, neque unquam fierent nec evenirent. Quocirca dicto Dominico Carolo, in virtute sanctae obedientiae, ac sub suspensionis et excommunicationis maioris et privationis dignitatum et beneficiorum ecclesiasticorum per eum obtentorum perpetuaeque inhabilitatis ad illa et alia similia vel dissimilia quaecumque in posterum quomodolibet obtinenda ipso facto absque alià declaratione incurendis poenis, districte prohibemus et interdicimus, ne, irritae et invalidae deputationis praedictae vigore, praetensum vicariatum huiusmodi, aut ullam iurisdictionum potestatem vel auctoritatem ecclesiasticam in locis praedictis exercere, ullumque actum iurisdictionalem facere audeat quovis modo seu praesumat : praedicto vero Carolo Mariae episcopo, sub poenâ suspensionis ab exercitio pontificalium et interdictu ab ingressu ecclesiae, praecipimus et mandamus, ut per 1 publicum edictum eamdem irritam et invalidam vicarii deputationem, concessamque illi ut praefertur facultatem, statim et incunctanter omnino revocet, ac, in locum vicarii huiusmodi, alium vicarium foraneum, cum facultatibus similibus vicariis foraneis concedi solitis, cum quibus eiusmodi vicarius foraneus in locis dominii temporalis dicti Victorii Amedei ducis aliàs ab episcopis Vintimiliensibus eius praedecessoribus deputatus fuit, deputet.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod praedicti et alii qui-

1 Pessime ed. M. leg. super pro ut per (R. T.).

cumque in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant, et aliàs specificà et individuà mentione et expressione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, neque causae, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et iustificatae fuerint, aut ex alià quacumque quantumvis iuridica et privilegiatà causà, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso. etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, aut interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali ac incogitato et inexcogitabili individuamque expressionem requirente defectu impugnari, infringi, invalidari, retractari, ad terminos iuris reduci, seu in controversiam vocari, aut adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, seu impetrato, aut etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari. sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et Sedis praedictae nuncios, aliosve quoslibet quacumque praceminentià et potestate fungentes et

functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum deregațio,

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac, quatenus opus sit, nostrà et Cancellariae apostolicae regulâ de iure quaesito non tollendo, aliisque apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon praedictae ecclesiae Vintimiliensis, et aliis quibusvis, ctiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibusvis personis, etiam quacumque ecclesiasticà vel mundana dignitate fulgentibus, et quomodolibet qualificatis, ac ecclesiis et locis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis et decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, ac consistorialiter, et aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, ac quantiscumque vicibus confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et formâ in illis traditâ observatâ, exprimerentur et insererentur, iisdem

praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dunitaxat, specialiter et expresse derogamus, ac plenissime et amplissime derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum, tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die iii ianuarii moccai, pontificatus nostri anno xI.

Dat. die 3 ianuarii 1711, pontif. anno xt.

### CLI.

Restituitur magno magistro et Congregationi quinque fratrum militum hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani ius super regimine trium navium bellicarum 1.

### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Alias pro parte dilecti filii mo- Describitur derni magni magistri hospitalis S. Ioan-congregationis, nis Hierosolymitani nobis exposito, quod cessum. ipse, ad christiani nominis hostes et pyratas, qui in illius dedecus et christifidelium detrimentum longe validioribus quam antea navigiis maria continuo in-

1 Erecta fuit dicta Congregatio et ius concessum const. edit. MDCCI, die 15 aprilis, pontif. 1; const. edit. MDCCVI, die 22 martii. pontif. vi, concessa fuit facultas faciendi celebrari missam in navibus; et ab Innocentio XIII confirmatur Breve Pii V super concessione privilegiorum.

festabant, facilius propulsandos, de consilii completi eiusdem hospitalis consensu, quatuor novas naves bellicas, unam quidem suis propriis, alias vero tres dicti hospitalis sumptibus, construere et manutenere deliberaverat, ac pro bono ipsarum navium regimine idem magnus magister eiusque consilium praedictum particularem quinque fratrum militum eiusdem hospitalis ab ipso magno magistro nominandorum et a praedicto consilio approbandorum, quorum unus dignitate magnae crucis insignitus esse deberet, congregationem deputandam esse decreverant: nos, supplicationibus dicti magni magistri nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, aliam congregationem eorumdem quinque fratrum militum sic deputandam, ex tunc, prout postquam sic deputata fuisset, ac praenarratum magni magistri et consilii praedictorum decretum, auctoritate apostolicà confirmavimus et approbavimus; congregationi autem sic deputandae praedictas tres naves bellicas privative quoad omnes alios (itaut ipsa congregatio praedicto magno magistro tantum subiecta esset, et absque eo quod alia quaecumque congregatio in conventu dicti hospitalis existens, aut alia quaelibet persona, officialis vel minister eiusdem hospitalis, sub quovis titulo, aut alicuius praeeminentiae vel praerogativae etiam linguarum ipsius hospitalis praetextu, sive quacumque de causâ, illi ullo modo intervenirent, aut quorumcumque per eam circa ipsarum trium navium regimen et gubernium disponendorum et gerendorum participes fierent) regendi et omnino gubernandi plenam et liberam facultatem eådem auctoritate tribuimus et impertiti fuimus; et aliàs, prout in nostris desuper in simili formâ Brevis die xv aprilis mocci expeditis litteris, quarum te-

norem praesentibus pro plene et sufficienter expresso et de verbo ad verbum inserto haberi volumus, plenius continetur.

§ 2. Cum autem, sicut dictus magnus Causae restimagister denuo nobis exponi fecit, licet ctum jus adver. dictae tres naves bellicae per memora-et preces magui tam congregationem ipsi magno magistro tantum subjectam privative quoad omnes alios, iuxta facultatem illi a nobis sicut praemittitur attributam, regi et omnino gabernari deberent, ipse nihilominus ob quamdam urbanitatem consilium dicti hospitalis super rebus maioris momenti dictas naves bellicas concernentibus, inter quas nominatio maiorum officialium habetur, semper consuluerit, ac desuper cum illius approbatione deliberaverit, progressu vero temporis experientià compertum fuerit, eam urbanitatem proponendi in consilio nominationem officialium, a dicto magno magistro observatam, non solum bono regimini dictarum navium non conducere. sed illud potius perturbare, non sine praeiudicio auctoritatis ipsius magni magistri et meritorum fratrum militum nominatorum: nobis propterea dictus magnus magister (qui, ut asserit, non solum dicto hospitali navem bellicani praedictam, quam suis propriis sumptibus construxit et manutenet, quantum ad lucrum attinet, cessit, et portiones praedictarum hactenus captarum ipsum tangentes libere donavit, verum etiam omnibus dignitatis admirati iuribus, ipsi occasione praedarum per armata particularium personarum navigia reportatarum competentibus, in commodum eiusdem hospitalis pariter cessit) humiliter supplicari fecit ut sibi in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

1 Vide Du-CHANGE sub voce Ammir (R. T.).

Restitutio relati incis.

§ 3. Nos igitur, ipsum magnum magistrum specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, particularem quinque fratrum militum congregationem sicut praemittitur deputandam, seu iam forsan deputatam, eumdemque magnum magistrum, cui illa, sicut etiam praemittitur, subiecta esse debet, adversus praemissa ac non usum praenarratae facultatis privative regendi et omnino gubernandi praedictas tres naves bellicas, in integrum et pristinum ac illud in quo antea quovis modo erat ius utendi facultate huiusmodi, auctoritate apostolică, tenore praesentium, restituimus, reponimus et plenarie reintegramus.

Clausulae

§ 4. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, necnon consilium praedictum, ac quaevis tribunalia eiusdem hospitalis, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis anctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus et singulis illis,

quae in litteris praedictis concessimus, non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut earumdem Files tranpraesentium litterarum transumptis, seu samptorum. exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo eiusdem magni magistri munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xvII ianuarii moccxi, pontificatus nostri anno xi.

Dat. die 17 ianuarii 1711, pontif. anno x1.

#### CLII.

Confirmatur decretum cardinalis de Tournon commissarii et visitatoris generalis in Sinarum aliisque Indiarum Orientalium regnis super exercitio missionum et acceptatione praefecturarum, cum illius extensione ad sequentia tempora 1

### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Cum, sicut accepimus, alias, nem- Epitome di-eti decreti, quo ре anno мрссуні, dilectus filius noster omnibus velitum fuit missio-Carolus Thomas S. R. E. cardinalis Mail-nes ingredi vel lard de Tournon nuncupatus, tamquam atque praefectunoster et Apostolicae Sedis commissarius absque licentia commissarii geet visitator generalis in Sinarum et aliis neralis. Indiarum Occidentalium regnis cum potestate etiam nostri et eiusdem Sedis de latere legati a nobis deputatus, ut varios abusus, quos in apostolicae au-

1 Const. edit. MDCCVII, die 1 ianuarii, pontif. vii, declaratum fuit nullum edictum archiepiscopi Goanensis contra iurisdictionem commissarii generalis; et const. sequenti declarantur nulla gesta ab episcopo Macaonensi aliisque adversus eumdem commissarium.

ctoritatis contemptu in illarum partium missionibus irrepsisse cognoverat, emendaret, per suum edictum seu decretum in civitate Machaonensi editum districte prohibuerit, ne ullus missionarius, sive saecularis sive regularis, cuiuscumque Ordinis, absque ipsius Caroli Thomae cardinalis commissarii et visitatoris generalis licentia, missiones Sinicas ingredi, vel, eà non obtenta, missionarii munus in illis obire, aut etiam, eâ minime quaesitâ sive non obtentà, ab illis discedere auderet, sub poenâ suspensionis a divinis per contrafacientes eo ipso incurrenda; simulque sub eadem poenâ interdixerit ne ullus, sive saecularis sive regularis, absque eiusdem Caroli Thomac cardinalis commissarii et visitatoris generalis consensu, superioratus cuiuscumque officium in alios sui gremii vel Ordinis missionarios in Sinis assumere seu exercere praesumeret; et aliàs, prout uberius continetur in eodem edicto seu decreto tenoris sequentis. videlicet:

Decretum missionárii perturbabant.

CAROLUS THOMAS MAILLARD DE TOURNON, praedictum an Dei et sanctae Apostolicae Sedis gratia paius exordium triarcha Antiochenus, sanctissimi domini sitate servandi nostri, domini Clementis divina providentia chicum, quem Papae XI praelatus domesticus, eiusque pontificio solio assistens, necnon sanctae Romanae universalis Inquisitionis contra haereticam pravitatem consultor, ac in Indiis Occidentalibus et Sinarum imperio finitimisque regnis et insulis commissarius et visitator apostolicus generalis, cum facultate legati de latere, etc., omnibus et singulis missionariis, tam saecularibus quam cuiuscumque Ordinis regularibus, et eorum superioribus in hac Sinensi missione, salutem in Domino, etc.

Quasi castrorum acies ordinata nobis exhibetur Ecclesia ab Eo, qui rerum omnium est ordo perfectus et immutabilis absque vicissitudinis obumbratione, ut, quemadmodum milites huius saeculi sub tribunis, praefectis et ducibus bella gerunt, ita et praepositis suis discant parere qui sub Iesu Christi

vexillo militare profitentur. Et quidem, cum Christi membra simus, debemus, iuxta apostolicam traditionem, capiti ordine hierarchico adhaerere secundum operationem in mensuram cuiuscumque membri, atque in praelatis Christi vocem audire et imaginem venerari, docentibus nos sacris paginis obedire praepositis, etiam dyscolis, et Deo potius obedientiam offerre quam victimam. Quod si ordo ubique apprime convenit, hîc est maxime necessarius, ubi sanctitatem christianae religionis in rectá illius ministrorum disciplina decet praefulgere, ex quorum officio et exemplo sanctitatis gloria stare videtur, et bonus odor notitiae1 Dei manifestatur. Quis enim honor Evangelii, si lapides sanctuarii in capite omnium platearum sint dispersi? Disperguntur namque cum sacerdotes et persectionis 2 institutionis viros in Ecclesiae aedificationem compositos a solido divini aedificii fundamento per inobedientiam dissolutos, et petrae, a qua excisi sunt, immemores conspicimus, cum, abiectis regiminis in iuribus, praepositos suos palam insiliunt, qui eorum deberent apparere ornamentum, et cum, insalutato pastore, dominici gregis curam inordinate usurpare praesumunt, non attendentes cui dictum sit a Domino Pasce oves meas, neque miseram reformidantes conditionem non intrantium ad ovile per ostium. Cum itaque scandala ista sub oculis nostris, et in positivum apostolicae, qua fungimur, auctoritatis contemptum in has missiones nuper irrepserint, et, quod dolendum magis est, per quosdam religiosos strictiori voti vinculo Sanctae Sedi obedientiae obstrictos, lugere cogimur cum Propheta aurum obscuratum et mutatum colorem optimum, qui sane, iuxta divum Gregorium commutatur, cum eorum, qui degere religiose credebantur, aestimatio ante acta minuitur. Ne autem omnino inanis sit luctus noster, pro viribus commissae nobis, licet immeritis, a sanctissimo domino nostro domino Clemente PP. XI et a Sanctà Sede potestatis, abusibus huiusmodi obviam ire volentes, decernimus et statuimus, ut qui-

- 1 Edit. Main. legit notitia (R. T.).
- 2 Forsan perfectioris (R. T.).

cumque missionarius aut presbyter, sive saecularis sive regularis, cuiuscumque Ordinis, etiam Societatis Iesu, desiderio propagandae fidei ad has Sinenses oras appulsus vel appulsurus, missiones ingredi non requisitâ prius nostrâ licentiâ (quae in scriptis dabitur), vel, eâ non obtentâ, missionarii munus obire, vel, ea etiam irrequisità aut non obtentà, hinc recedere praesumpserit, sit ipso facto suspensus a divinis. Non obstantibus quibuscumque indultis et privilegiis apostolicis, etiam Societatis Iesu, quae ad hunc effectum, quatenus opus sit, ex speciali, quae nobis est data a Sanctâ Sede, facultate suspendimus et suspensa declaramus. Cum illis vero, qui inordinato hoc modo ingredi in missiones ausi sunt, benigne indulgentes, quadrimestre a publicatione praesentium concedimus ad moram purgandam; quo tempore elapso, nisi facti poenitentes veniam cum licentia a nobis humiliter impetraverint, sint ctiam ipso facto a divinis suspensi. Et quoniam in his non videntur innoxii corum superiores, qui regiminis habenas, nobis nequidem monitis, clam suscipientes, pernicioso exemplo, et interdum etiam consilio, subditos suos in foveam inobedientiae ducunt, contra quos Dominus per Prophetam queri videtur, dicens: Oves meae, quae conculcata pedibus vestris fuerant, pascebantur; conculcata siquidem pastorum pedibus oves pascuntur, cum subiecti ea, quae aspiciunt, opera pravitatis imitantur; iis igitur aliisque de causis, praecipimus, et in virtute sanctae obedientiae mandamus, ut nullus, sive saecularis sive regularis, etiam Societatis Iesu, nobis inconsultis, et non obtento prius nostro consensu, superioratus cuiuscumque officium in alios sui gremii vel Ordinis missionarios in Sinis assumere seu exercere praesumat. Quod si aliquis, visitatoris, vice-visitatoris, provincialis, vice-provincialis, commissarii aut vicarii provincialis titulo forsan nominandus, sive superior quicumque contrafaciet, praeter suspensionem a divinis ipso facto incurrendam, nobis et Sanctae Sedi reservatam, ex nunc pro tunc irritamus et annullamus quaecumque acta et praecepta |

ab eo facta et facienda, atque illa irrita et nulla declaramus, subditosque ab illius obedientià in utroque foro absolvimus et liberamus. Et ita ex commissà nobis apostolicà auctoritate etiam legati de latere decernimus, statuimus et ab omnibus servari mandamus. Æquum enim est, ut qui dominicae vineae operariis praeest, et vices gerit universalis in terris Patrisfamiliàs, illos agnoscat, et sub quibusvis praepositis evangelicae culturae dent operam, non ignoret. Datum Machai, ex palatio nostrae solitae habitationis, die in iulii, anno Domini MDCCVIII, pontificatus autem sanctissimi domini nostri domini Clementis divinâ providentiâ PP. XI anno VIII. - C. THOMAS patriarcha Antiochenus et visitator apostolicus. — Sabinus MARIANUS auditor. Loco + sigilli. Andreas CANDELA sacrae visitationis apostolicae cancellarius.

§ 2. Nos, edictum seu decretum hu- Confirmatio iusmodi rectae ac felici dictarum mis-et ipsius extensionum directioni in praesentibus potis-res commissarii simum rerum circumstantiis summopere conducibile esse considerantes, ac proinde inviolabili illius firmitati, robori et efficaciae, debitaeque executioni, ex commissi nobis caelitus pastoralis officii debito, providere cupientes, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium tam in universâ republicâ christiana contra haereticam pravitatem generalium inquisitorum a Sede praedictà specialiter deputatorum, quam aliorum ex Congregatione Propagandae Fidei negotiis praeposità super rebus Indiarum Orientalium specialiter itidem deputatorum, quos insimul coram nobis super rebus huiusmodi congregatos pluries audivimus, consilio, ac etiam motu proprio, et ex certà scientià ac matură deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, edictum seu decretum praeinsertum, cum omnibus et singulis in eo contentis et expressis, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis et

irrefragabilis apostolicae firmitatis vim, robur et praesidium adiungimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus. Praeterea, motu, scientià, deliberatione et potestatis plenitudine similibus, omnia et singula, quae in edicto seu decreto praedicto, super licentia dicti Caroli Thomae cardinalis commissarii et visitatoris generalis ab iis, qui missiones Sinicas supradictas ingredi, sive in eis missionarii munus exercere volunt, requirendà et obtinendà, sicut praemittitur, statuta et sancita fuerunt, earumdem tenore praesentium ita extendimus ac respective declaramus, ut non modo quoad ipsum Carolum Thomam cardinalem commissarium et visitatorem generalem quousque in illis partibus permanserit, sed etiam quoad alios, qui ei munere commissarii et visitatoris generalis huiusmodi pro tempore succedent, locum et effectum, ad nostrum et Sedis Apostolicae beneplacitum, habere debeant; dicta vero licentia, sive a praedicto Carolo Thoma cardinali aliove commissario et visitatore generali earumdem partium, sive a personis per eos opportune subdelegandis, ut praefertur, danda, non aliàs concedenda sit, nisi praestito prius per eos, quibus concedetur, iuramentum de exacte observando decreto super ritibus scu caeremoniis sinicis die xxv septembris anni proxime elapsi a nobis promulgato; quovis contrafaciendi, etiam praetensae et a nobis improbatae conditionalitatis decreti huiusmodi, aliove quaesito colore seu praetextu, penitus rejecto atque sublato.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quilibet, etiam cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminen-

individuà mentione et expressione digni, in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, neque causae, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et instificatae fuerint, aut ex alia qualibet quantumvis iustâ, iuridicâ, legitimâ, pià et privilegiatâ causâ, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, vel interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quantumvis magho et formali ac substantiali et incogitato inexcogitabilique defectu notari, impugnari, infringi, retractari, limitari, modificari, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, gratiae, vel facti remedium intentari vel impetrari, seu impetrato, aut etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit. in omnibus et per omnia inviolabiliter et inconcusse observari, sieque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S.R.E. praedictae cardinales, etiam de latere legatos et dictae Sedis nuncios, sublatâ eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate. iudicari et definiri debere; ac irritum tiae et dignitatis, seu alià speciali et et inane si secus super his a quoquam,

quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon, quatenus opus sit, quarumvis ecclesiarum, ordinum, congregationum, societatum, etiam Iesu, institutorum, provinciarum, conventuum, collegiorum, monasteriorum, et locorum piorum quorumcumque, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, ecclesiis, ordinibus, congregationibus, societatibus, etiam Iesu, institutis, provinciis, conventibus, collegiis, monasteriis et locis piis, quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, ac consistorialiter, seu ad quarumcumque personarum, etiam regum et principum, seu aliàs quacumque mundanà vel ecclesiasticà potestate fulgentium, instantiam, et aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, et quantiscumque vicibus confirmatis, innovatis et approbatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse de-

rogamus; ceterisque contrariis quibus-

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu sumpterum. exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xv martii MDCCXI, pontificatus nostri anno xi.

Dat. die 15 martii 1711, pontif. anno xi.

### CLIII.

Declarantur nulla gesta ab episcopo Macaonensi, eius vicario, aliisque, adversus commissarium et visitatorem generalem apostolicum, cum eorumdem damnatione et censurarum inflictarum confirmatione 1

### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Ad apostolatus nostri notitiam non Iuique gesta sine gravissimà animi nostri molestià caunensi eiuspervenit, quod venerabilis frater Ioan-tra commissa-nes de Cazal episcopus Macaonensis, torem apostelltametsi aliàs, nempe statim ac ad illius manus devenerant quaedam nostrae in simili formà Brevis litterae, quibus ei significaveramus, nos in illas partes allegasse dilectum filium nostrum Carolum Thomam S. R. E. cardinalem de Tournon, tunc patriarcham Antiochenum, eique munus nostri et Apostolicae Sedis commissarii ac visitatoris genera-

1 Const. praecedenti confirmatum fuit decretum commissarii generalis de missionibus et praefecturis; et const. edit. MDCCXX, die 5 ianuarii, pontif. xx, declaratur nulla sententia ab officiali archiepiscopi Ebredunensis lata super censuris a vicario capitulari Niciensi promulgatis.

Fides tran-

lis in Sinarum et aliis Indiarum Orientalium regnis, cum potestate etiam nostri et eiusdem Sedis de latere legati, demandasse, ipse Ioannes episcopus debità reverentià atque obedientià, ut par crat, ciusdem Caroli Thomae cardinalis, tunc patriarchae, ac commissarii et visitatoris gėneralis, iurisdictionem absque ulla mora agnovisset, quinimo id i ipsum per suum edictum publice affixum ac promulgatum toto litterarum nostrarum praedictarum tenore inserto palam declarasset, nihilominus postea tam acriter atque impudenter ipsius Caroli Thomae cardinalis tune patriarchae ac commissarii et visitatoris generalis auctoritatem, potestatem ac dignitatem, adeoque etiam nostra et dictae Sedis iura impetere ausus fuit, ut non modo per aliud suum edictum (vigore quarumdam assertarum litterarum sibi hac in re a venerabili fratre Augustino ab Annunciatione archiepiscopo Goano scriptarum, illique forsan eiusdem Augustini archiepiscopi edicto consimilium quod dudum per alias nostras in simili formâ Brevis die iv ianuarii mpccvii expeditas 4 littera's nullum irritum atque invalidum declaravimus) publicatum, dicto Carolo Thomae cardinali, tunc patriarchae ac commissario et visitatori generali, cuiusvis iurisdictionis exercitium in suâ dioecesi Macaonensi interdixerit, omnemque ei a suis subditis obedientiae actum exhiberi prohibuerit, verum etiam eius nomine a quodam Laurentio Lomez, asserto illius vicarlo generali, adversus dilectum filium Constantinum a Spiritu Sancto priorem, aliosque tunc existentes fratres conventus N. Dominae de Gratià nuncupati Macaonensis Ordinis eremitarum sancti Augustini, eo quia ipsum Carolum Thomam cardinalem, tunc patriarcham ac commissarium et 1 Male edit. Main. legit ad pro id (R. T.).

visitatorem generalem, honorifice excepissent, ad interdicti aliasque poenas et censuras ecclesiasticas, non minus nulliter quam iniuste deventum fuerit. Ad haec idem Ioannes episcopus eò temeritatis processit, ut, minime attendens ad petram unde excisus fuerat, quascumque censuras, a praedicto Carolo Thoma cardinali, tunc patriarcha ac commissario et visitatore generali, inflictas, pro irritis et nullis habendas esse publice declaraverit, imo etiam contra ipsum Carolum Thomam cardinalem, tunc patriarcham ac commissarium et visitatorem generalem, inverso sane poenarum per canonicas sanctiones irrogatarum usu, maioris excommunicationis sententiam promulgare non erubuerit, ita plane apostolicae iurisdictionis hostis et eversor factus, quo illius custos et vindex praecipuus esse debuisset. Praeterea adeo se immemorem ostendit venerabilis dignitatis seu characteris ac inviolabilis religionis illius iurisiurandi, quo se Deo, nobis et Ecclesiae in suscipiendo consecrationis munere se obstrinxerat, ut ministris ac officialibus laicis earumdem partium, duriora quaeque adversus dignitatem, imo etiam personam praedicti Caroli Thomae cardinalis tunc patriarchae ac commissarii et visitatoris generalis molientibus, se sociaverit, ac pene dux eorum, qui christum Domini sacrilego ac detestabili ausu multifariam vexarunt, et forte etiam adhuc vexant, fieri non formidaverit, aliaque plura adversus eiusdem Caroli Thomae cardinalis, tunc patriarchae ac commissarii et visitatoris generalis, imo potius adversus nostram et Sedis praedictae auctoritatem ac iurisdictionem attentare praesumpserit. Innotuit pariter Commissarius nobis, quod, praemissis attentis, dictus stolicus irritat negadicita. Carolus Thomas cardinalis, tunc patriar consuras inflicha ac commissarius et visitator gene-

ralis, tametsi tunc temporis in praedictà civitate Macaonensi non quidem a paganis sed ab officialibus ac ministris christianis, nullà sacri characteris, nullà praestantissimae suae dignitatis, nullâ ecclesiasticarum sanctionum, nullà denique iuris gentium, quod apud barbaras quoque nationes sacrosanctum ac inviolabile est, habità ratione, multorum militum diurnâ nocturnâque custodiâ ut captivus detineretur, aliisque acerbissimis ac plane incredibilibus iniuriis et contumeliis, ipsis exhorrescentibus ethnicis, afflictus reperiretur, nihilominus, inter affectae valetudinis ac tot aliarum tribulationum, quas perferebat, incommoda, crescens quotidie magis in charitate Christi, invictoque animo illius causam agens, postquam praecipuos eiusmodi sacrilegorum excessuum adversus eius personam ac dignitatem commissorum auctores, ac verae iniquitatis filios, canonicae severitatis mucrone percusserat, illosque, affixis publice contra eos schedulis, maioris excommunicationis poenam incurrisse pronunciaverat, inter alia, atque ut sua, quinimo nostra, et eiusdem Sedis iura fortiter tueretur, imperterrito animo devenit<sup>1</sup>, omnia et singula per curiam episcopalem Macaonensem contra ipsum eiusque iurisdictionem gesta, ut praefertur, utpote impedientia exercitium muneris sibi a nobis commissi, necnon ecclesiasticae libertatis et apostolicae auctoritatis summopere laesiva, circumscripsit, annullavit, revocavit, ac uti nulliter, attentate, temere et audaciter facta declaravit; sententiam insuper asserti interdicti in fratres et ecclesiam praedicti conventus Ordinis eremitarum sancti Augustini sicut praemittitur latam, necnon quascumque citationes, mandata, edicta, ac scripturas, iurisdictionem apostolicam quo-

1 An recta sit lectio iudicet lector scius (R.T.).

modolibet laedentes, aut illi quoquo modo contrarias, revocari, aboleri, deleri, ac pro nulliter factis, nulliusque roboris ac momenti haberi et habendas esse mandavit; ipsum vero Ioannem episcopum propter praemissa censuras omnes sacris canonibus et apostolicis constitutionibus ac praesertim litteris die Coenae Domini singulis annis legi et promulgari solitis contra similia perpetrantes inflictas damnabiliter incurrisse, illumque pro excommunicato et a fidelium consortio segregato et vitando haberi et habendum esse, similiter declaravit. Post haec, cum accepisset in eâdem civitate Macaonensi non semel adversus pontificiae potestatis iura et ecclesiasticam libertatem convenisse in unum, atque in tenebrarum consilia, non modo ministros et officiales laicos sperantes auxilium in fortitudine Pharaonis, et habentes fiduciam in umbrâ Ægypti, sed etiam eos, qui ceteris lucis exempla praebere, atque, utpote de altari viventes, vel religioso strictioris vitae et obedientiae instituto addicti, apostolicam auctoritatem praecipue excolere debuissent, turpiter conspirasse, omnia et singula in eiusmodi conventibus seu potius conciliabulis decreta et statuta, quae Sedis Apostolicae praedictae et ecclesiasticae immunitatis iura quovis modo laedere poterant, uti nulla, irrita et invalida, nulliusque roboris et momenti pariter habenda esse decrevit, omnesque et singulos cuiusvis status et conditionis, sive laicos sive ecclesiasticos, tam saeculares quam regulares, cuiuscumque ordinis vel instituti, qui conventibus seu conciliabulis huiusmodi interfuerant, ibique aut suadendo, aut consulendo, aut subscribendo, aut mandando, aut aliàs quomodolibet, directe vel indirecte, decretis et statutis praedictis consenserant, censuras et poenas

ecclesiasticas contra haec perpetrantes in apostolicis constitutionibus ac potissimum litteris die Coenae Domini legi solitis supradictis contentas incurrisse, illosque propterea pro excommunicatis et a fidelium gremio segregatis et vitandis haberi et habendos esse, denun-Multiplices ciavit. Novissime demum e remotissines illatae com- mis illis regionibus nobis significatum fuit, illatas eidem Carolo Thomae cardi-

nali, commissario et vicario generali,

eiusque dignitati multiplices ac pene

inauditas vexationes, etiam postquam

illuc innotuerat, eum, eximiis suis ita

exigentibus meritis, ad sublimem cardi-

nalatus honorem a nobis evectum fuisse,

minime cessasse; prae ceteris vero supradictum Laurentium Gomez assertum

missario.

vicarium generalem Macaonensem in alium prorupisse gravissimum excessum. Qui ob instas Cum enim dictus Carolus Thomas carcto supposuerat dinalis, ob iustas et rationabiles causas presbyteros Societatis Issu il ab eo expressas, dilectos filios presbytelorunque eccle- ros regulares Societatis Iesu in dictà civitate Macaonensi existentes, illorumque ecclesiam, collegium ac seminarium ecclesiastico interdicto supposuisset, idem Laurentius non modo interdictum huiusmodi irritum ac nullum temere declaravit, verum etiam, suo ad id promulgato monitorio seu edicto, omnibus et singulis episcopatus Macaonensis subditis, cuiuscumque tandem gradus, conditionis et praeeminentiae existerent, ne cum dilecto filio Petro de Amaral, fratre expresse professo Ordinis Praedicatorum, qui, pro debitâ eidem Carolo Thomae cardinali semper et constanter praestità obedientià, aerumnas plurimas magno fortique animo sustinuit, aliisque fratribus conventus Machaonensis dicti Ordinis, imo nec cum aliis quibuscumque, sive laicis sive ecclesiasticis, tam saecularibus quam regularibus, cuiuscumque Ordinis seu instituti, dicto Carolo

Thomae cardinali obedientiam exhibentibus, consortium ullum seu commercium haberent, sub poena excommunicationis per contrafacientes eo ipso incurrendà, districte prohibuit et interdixit. Quibus Novae cenenpermotus, aliisque pluribus supradicti tiones a com-Laurentii reatibus attentis, idem Carolus stolico promut-Thomas cardinalis ipsum Laurentium excommunicatum publice declaravit, et tamquam putridum membrum a christifidelium consortio abscissum pronunciavit; subinde vero praedictum Ioannem episcopum, non modo eiusdem Laurentii sui asserti vicarii generalis gesta temere ac perperam repugnantem , sed etiani secundum duritiem suam et impoenitens cor thesaurizantem sibi iram in die irae, ac peccatum super peccatum adiicere non dubitantem, mense septembris anni moccix, dilecto filio promotori fiscali suae apostolicae visitationis instante, ad comparendum infra annum in almà Urbe nostrà coram nobis, ac se defendendum et purgandum de excessibus in praeiudicium Ecclesiae atque Apostolicae Sedis praedictae, et contra proprium iuramentum episcopale commissis, necnon ad dicendum causam, quare contra ipsum ad depositionis aliasque graviores poenas arbitrio nostro irrogandas <sup>2</sup> procedi non deberet, citari ac moneri iussit et mandavit.

§ 2. Cum autem ea omnia, quae adversus praedictum Carolum Thomam cardi-tatorum praedinalem, sicut praemttitur, decreta, gesta curiae Macaoatque attentata fuerunt, quaeque profecto nonnisi summo omnium christisidelium horrore ac moerore audiri possunt, intolerabilem prorsus ecclesiasticae immunitatis Dei ordinatione et canonicis sanctionibus constitutae debitaeque huic

1 Videtur legendum gestis ... non repugnantem; aut gesta ... non reprobantem; aut gesta ... approbantem (R. T.).

2 Perperam ed. Main. legit irrigandas (R.T.).

S. Sedi obedientiae violationem imo potius eversionem importent, adeogue Romanum Pontificem in supremâ dictae Sedis speculà cum potestatis plenitudine ab Altissimo collocatum, ad quem in primis pertinent damna et offensae quae Christo Domino inferuntur, in tantà et tam gravi divini nominis atque humani iuris perturbatione otiosum ac de-Declaratio nul-sidem esse minime patiantur: hinc est

litatis ut in runatione.

brica, cum da-quod nos, qui, ex commissi nobis caesurarum confir- litus pastoralis officii debito, quorumriorumque por cumque eidem Apostolicae Sedi sanctaeque Dei Ecclesiae competentium iurium, necnon quarumvis ecclesiasticarum personarum, praesertim non minus insignium meritorum, quam sublimis in eâdem Ecclesià gradûs splendore fulgentium, libertatis ac dignitatis assertores in terris ac vindices a Domino constituti sumus, tametsi dictus Carolus Thomas cardinalis, quantum sibi inter illas in quibus versabatur et forsan adhuc etiam versatur angustias permissum fuit. ea omnia, quae ad ipsius munus pertinebant, quaeque proinde firma semper et salva esse volumus, strenue ac fideliter, ut praefertur, implere non praetermiserit, nihilominus pontificii etiam iudicii nostri accessione ecclesiasticae iurisdictionis indemnitati uberius consulere, nostraque et dictae Sedis iura sarta tecta atque illibata, quantum nobis ex alto conceditur, enixius tueri et conservare cupientes, necnon omnium et singulorum in praemissis, seu eorum occasione, tam ab eisdem Ioanne episcopo ac Laurentio Gomez eius asserto vicario generali, quam a praedictis officialibus et ministris, aliisve quibuscumque personis, sive ecclesiasticis sive laicis, quomodolibet actorum et gestorum seriem, causas et circumstantias, etiam

1 Male edit. Main. pro desidem legit deinde (R. T.).

aggravantes, necnon officialium, ministrorum, aliorumque praedictorum qualitates, dignitates, nomina et cognomina, aliave quaecumque, etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac exactissime et accuratissime specificatis habentes, motu proprio, ac ex certâ scientiâ et maturâ deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, praedicta omnia et singula decreta, monitoria, ordinationes, litteras, censuras, declarationes, resolutiones, interdicta, mandata et edicta, ac alia quaelibet, tam a loanne episcopo et Laurentio Gomez eius asserto vicario generali, quam ab officialibus et ministris supradictis, aliisque quibusvis personis, tam saecularibus, sive ecclesiasticis sive laicis, cuiuscumque tandem status, gradus, conditionis et dignitatis fuerint, quam cuiusvis ordinis, congregationis, instituti et societatis, etiam lesu, regularibus, in praemissis, sive eorum occasione, adversus personam seu dignitatem supradicti Caroli Thomae cardinalis commissarii et visitatoris generalis, seu alias in praeiudicium libertatis, immunitatis et iurisdictionis ecclesiasticae atque auctoritatis apostolicae respective quovis modo edita, promulgata, scripta, lata, acta, facta, gesta et perpetrata, cum omnibus et singulis inde secutis, et forsan quandocumque secuturis, penitus et omnino nulla, irrita, invalida, iniqua, iniusta, damnata, reprobata, inania, temeraria, et a non habentibus potestatem damnabiliter attentata, ac de facto praesumpta, nulliusque roboris vel momenti et efficaciae esse, et ab initio suisse, et perpetuo fore, neminemque ad illorum observantiam teneri, imo nec a quopiam observari posse vel potuisse, neque illa ullum statum facere vel fecisse, sed, perinde ac

si nunquam emanassent nec facta fuissent, pro non extantibus et non factis perpetuo itidem haberi debere, tenore praesentium declaramus. Et nihilominus, ad maiorem et abundantiorem cautelam, et quatenus opus sit, illa omnia et singula, motu, scientiâ, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, harum serie damnamus, reprobamus, revocamus, cassamus, irritamus, annullamus et abolemus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus, ac pro damnatis, reprobatis, revocatis, cassatis, irritis, nullis, invalidis et abolitis, viribusque et effectu penitus et omnino vacuis semper haberi volumus et mandamus. Firmas praeterea ac salvas esse similiter volumus atque decernimus quascumque censuras et poenas ecclesiasticas, sive a jure, sive a praedicto Carolo Thoma cardinali latas et promulgatas, quas praedicti et alii quilibet, qui praemissa perpetrarunt, necnon adhaerentes, fautores et defensores eorum, sive qui illis auxilium, consilium vel favorem quomodolibet praestiterunt, propter eadem praemissa quovis modo incurrerunt; a quibus, post condignam Ecclesiae praestitam satisfactionem, nonnisi a nobis seu Romano Pontifice pro tempore existente, vel etiam ab ipso Carolo Thoma et cardinali, aliove commissario et visitatore generali dictarum partium similiter pro tempore existente (praeterquam in mortis articulo, et tunc cum reincidentià in easdem censuras eo ipso quo convaluerint) absolvi et liberari valeant. Facultate insuper non solum nobis et eidem Sanctae Sedi, sed etiam ipsi Carolo Thomae cardinali, seu pro tempore existenti commissario et visitatori generali praedicto, expresse reservatâ (quatenus illi minime redierint ad cor, sed, in sua contumacia persistentes. censuras et poenas ecclesiasticas huius-

modi, animo, quod absit, sustinuerint indurato) ad alia canonica et severiora remedia quandocumque procedendi.

§ 3. Decernentes etiam, easdem clausulae. praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod praedicti et alii quicumque in praemissis, seu eorum aliquo, ius vel interesse habentes, seu habere quomodolibet praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant, seu aliàs specificà et individuà mentione et expressione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, causaeque, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et iustificatae non fuerint, aut ex aliâ qualibet, etiam quantumvis iuridicâ et privilegiată causă, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, vel interesse habentium consensûs, aliove quolibet, etiam quantumvis magno et substantiali ac incogitato et inexcogitabili defectu notari, impugnari, infringi, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientiâ et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. praedictae cardinales, etiam de latere legatos et eiusdem Sedis nuncios, aliosve quoslibet quacumque praceminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac, quatenus opus sit, nostrà et Cancellariae apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, aliisque apostolicis, et in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon ecclesiae Macaonensis et quorumcumque ordinum, congregationum, institutorum et societatum, etiam Iesu, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, ac usibus et stylis, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis ecclesiae Macaonensi, ordinibus, congregationibus, institutis et societatibus, etiam Iesu, praedictis, illorumque respective praesulibus, superioribus et personis, aliisve quibuslibet, etiam quantumvis sublimibus et specialissima mentione dignis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis et decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine similibus, seu ad quarumcumque personarum, etiam imperiali, regali, aliâve qualibet mundanâ vel ecclesiastică dignitate fulgentium, instantiam, aut earum contemplationem,

seu aliàs quomodolibet, in genere vel in specie, etiam consistorialiter, in contrarium praemissorum concessis, editis. factis, ac pluries iteratis et quantiscumque vicibus approbatis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, ac formâ in illis traditâ observatâ, exprimerentur ac insererentur, iisdem praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut earumdem prae- Fides transentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xv martii muccxi, pontificatus nostri anno xi.

Dat. die 15 martii 1711, pontif. anno xI.

### CLIV.

Confirmatur decretum Congregationis particularis, quo interdicitur omni-

bus confessariis in Urbe absolutio a quibusdam censuris et casibus'

Deputatio di-

Quoniam sanctissimus dominus noster ctae Congrega-tionis ab hoc Clemens XI, pro pastorali in commis-Pontifice facta. sum sibi gregem zelo et pro ecclesiasticae disciplinae rectâ ratione conservanda, deputavit Congregationem particularem eminentissimorum dominorum S. R. E. cardinalium S. Clementis Paulutii, maioris poenitentiarii, et Fabroni, necnon reverendissimi patris Corradini Sanctitatis Suae auditoris, mei infrascripti sacrae Congregationis Concilii et huius deputatae secretarii, ac reverendissimi patris Damasceni consultoris sancti Officii et Altari consultoris theologi sacrae Poenitentiariae: eadem Congregatio, consideratà reformatione facultatum officii sacrae Poenitentiariae a felicis recordationis Innocentio XII in eius constitutione editâ III septembris MDCXCII, censuit, si Sanctissimo placuerit, praecipiendum esse omnibus et quibuscumque presbyteris tam saecularibus quam regularibus in Urbe ad confessiones audiendas deputatis, ne in posterum, etiam in foro conscientiae, absolvant, extra mortis periculum, quoscumque poenitentes, tam incolas Urbis, quam ad eam confluentes, ab infrascriptis casibus, nempe a casu publico violatae clausurae monialium ad malum seu inhonestum finem, a presbytericidio publico, et a casu publico violatae immunitatis ecclesiasticae. in terminis constitutionis Gregorii XIV incipientis? Cum aliàs nonnulli, et etiam

> 1 Reformata fuit facultas S. Poenitentiariae ab Innocentio XII const. ed. MDCXCII, die 3 septembris; et de praesenti re vide Pauli V const. ed. MDCXVII, die 17 ianuarii, ac Urbani VIII const. ed. MDCXXVIII, die 17 novembris; in Innocentii XII const. ed. MDCC, die 19 aprilis, pontif. IX, declaratur facultas confessarii in Bulla Cruciatae.

a casu occulto dictae violationis immunitatis si fuerit secuta auctoritate publicâ, idque omnino servari ab omnibus et quibuscumque confessariis in Urbe degentibus cuiuscumque religionis, instituti, etiam Societatis Iesu, ac congregationis, quacumque speciali notă explicandis, prout explicati latius suere in decreto sacrae Congregationis episcoporum et regularium die ix mensis ianuarii MDCII sub felicis recordationis Clemente VIII, ac illius confirmatoriis et innovatoriis sub felicis recordationis Paulo V die vii ianuarii mocxvii, et Urbano VIII die xvII novembris MDCXXVIII editis; ac sub praesenti prohibitione comprehendi etiam poenitentiarios basilicarum Urbis, et ab omnibus confessariis praedictis eam observari, sub iisdem poenis et censuris eo ipso et absque alià declaratione incurrendis quae continentur in praefatis decretis. Noverintque poenitentes absolutionem, si quam in posterum obtinuerint a praefatis casibus in praesenti decreto expressis, esse nullam, nulliusque roboris et momenti, eaque omnia observari. Non obstantibus quibuscumque privilegiis absolvendi a praedictis casibus, sub quibuscumque tenoribus, tam ante, quam post dicta decreta, tam particularibus personis, quam ratione religionis, societatis vel instituti obtentis, et iuxta latam derogationis formam in iisdem decretis contentam, quae in praesenti repetita censeatur; et non obstantibus omnibus, quae idem Clemens VIII, Paulus V et Urbanus VIII voluerunt non obstare; rursus declarando, prout declaratum fuit in praefatis decretis, quod circa alios casus sanctae Sedi Apostolicae reservatos non expressos in praesenti decreto (exceptis illis quae con tinentur in Bulla die Coenae Domini legi consuetâ) ita intelligatur praeser-

<sup>2</sup> Edit. Main. legit incipientes (R. T.).

vata facultas absolvendi confessariis privilegiatis in Urbe degentibus, quatenus tamen eam habeant ex legitimis privilegiis non revocatis et in usu existentibus, ac iuxta eorum tenorem tantum exequendis. Aliis vero in Urbe confessariis privilegia non habentibus nihil de novo, sicuti per praefata decreta, ita per praesentes, censeatur concessum.

Factà per me infrascriptum hac die xiii mensis maii MDCCXI relatione praedictae resolutionis sanctissimo domino nostro, Sanctitas Sua eam, omniaque et singula in eà contenta, cum omnibus clausulis derogatoriis benigne probavit, ac inviolabiliter in posterum servari praecepit ab omnibus ut supra expressis, praesensque decretum in formà solità publicari iussit atque mandavit.

VINCENTIUS PETRA sacrae Congregationis Concilii et dictae deputatae secretarius.

Dat. die 13 maii 1711, pontif. anno XI.

### CLV.

Conceduntur religioni Bethlehemitarum privilegia Ordinum Mendicantium et Congregationis Ministrantium Infirmis.

## Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Iniuncti nobis caelitus pastoralis officii ratio postulat, ut, paternam sacrarum religionum et congregationum christianae charitatis et hospitalitatis operibus ex professo laudabiliter incumbentium curam gerentes, pium illarum exercitium et institutum, quo, labores expeditius suscipiendo, illud alacrius continuent et ferventius exequantur, li-

1 Vide infra allegata § 1. In constit. edit. MDCCXIV, die 22 decembris, pontif. xv, agitur de huius religionis gubernio.

beralibus gratiarum et privilegiorum muneribus confoveamus, prout in Domino conspicimus salubriter expedire.

§ 1. Cum itaque, sicut dilectus filius Preces et mo-Michaël de Iesu Maria, Congregationis fratrum Bethlehemitarum nuncupatorum in hospitalibus pauperum convalescentium in Indiis Occidentalibus se exercentium iam in Romanâ Curià procurator, nobis nuper exponi fecit, fratres dictae Congregationis, nuper a nobis per quasdam nostras desuper in simili formâ Brevis die III aprilis anni proxime praeteriti expeditas litteras in veram religionem erectae, tria substantialia vota in illå ad instar ceterorum Ordinum et institutorum a Sede Apostolicà confirmatorum de praesenti emittant, aliaque multiplicia atque insignia pietatis et christianae charitatis opera erga pauperes et convalesceutes in eorum hospitalibus degentes, non sine spirituali animarum benesicio, exercuerint, et in dies exercere non desinant; ut autem illa semper impensius et indefessi obeant et continuent, ipse Michaël plurimum cupiat, gratias et privilegia Ordinum Mendicantium et Congregationis clericorum regularium Ministrantium Infirmis, quae alias recolendae memoriae Urbanus PP. VIII, praedecessor pariter noster, Ordini, tunc Congregationi, nuncupatorum fratrum S. Ioannis Dei communicavit et concessit, nosque subinde, nempe die xxv iunii MDCCI, per quasdam nostras in simili itidem formå Brevis desuper expeditas litteras, ad Congregationem Charitatis sub titulo sancti Hippolyti martyris in Indiis sub certis modo et formâ tunc expressis extendimus, praedictae Congregationi fratrum Bethlehemitarum, illiusque fratribus et locis, a nobis pariter communicari et concedi:

§ 2. Nos, eamdem Congregationem Concession fratrum Bethlehemitarum et pia illius in. ut in rubrica.

stituta confovere et promovere, ac proinde dictum Michaëlem et dilectos filios fratres Congregationis huiusmodi specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes. huiusmodi supplicationibus eiusdem Michaëlis nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, attentis narratis, omnia et singula privilegia, praerogativas, concessiones, favores, facultates, declarationes, conservatorias, immunitates et exemptiones, libertates, ceterasque gratias, praeeminentias, et indulta cuiusque generis existentia, spiritualia et temporalia, qualiacumque illa sint (dummodo tamen sint in usu, et non sint revocata, nec sub aliquibus revocationibus comprehensa, ac sacris canonibus et Concilii Tridentini decretis, et apostolicis constitutionibus et ordinationibus, vel memoratis regularibus dictae Congregationis Bethlehemitarum institutis non adversentur), praedictis Ordinibus Mendicantium, et Congregationi clericorum regularium Ministrantium Infirmis, eorumque conventibus, domibus et aliis locis regularibus, ac Ordinum et Congregationis huiusmodi generalibus, praesidentibus, et quibusvis aliis superioribus, praelatis et capitulis, etiam generalibus, provincialibus, seu intermediis, eorumque definitoribus, prioribus, novitiis, fratribus,

conversis, donatis, et quibusvis eorum regularibus personis, tam in Urbe quam etiam in quibuscumque mundi partibus existentibus, et illorum intuitu, aut aliàs quomodolibet per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, aut alios auctoritatem habentes, concessa sunt et conceduntur', ac quibus de iure, usu, vel consuetudine, privilegio, seu concessione apostolicà, in genere vel in specie, ac tam coniunctim quam divisim, aut aliàs quomodolibet utuntur, fruuntur, potiuntur, et gaudent, ac uti, frui, potiri et gaudere possunt et poterunt iu futurum, ad praefatam Congregationem Bethlehemitarum et singula illius hospitalia, domos et alia loca regularia, illorumque superiores, praelatos et quascumque regulares personas, auctoritate apostotică, tenore praesentium, perpetuo extendimus, illaque eis communicamus ct denuo concedimus, ac suffragari volumus. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 3. Quocirca venerabilibus fratribus patriarchis, archiepiscopis et episcopis, aliisque locorum Ordinariis quibuscumque, necnon dilecto filio causarum curiae Camerae apostolicae generali auditori, per praesentes committimus et

1 Potius lege concedentur (R. T.).

Deputatio cutorum. mandamus, quatenus quilibet eorum, per se, vel per alium, seu alios, praesentes litteras, et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit ac quoties pro parte generalis et fratrum dictae Congregationis Bethlehemitarum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostrâ easdem plenum earum effectum sortiri et obtinere, illosque omnes, quos concernunt, pacifice frui et gaudere; non permittentes quemquam desuper contra illarum tenorem sub quovis praetextu et causà etiam defectu intentionis nostrae per quoscumque quomodolibet indebite molestari; quinimo, quidquid in contrarium attentari vel fieri continget, omnino semper in pristinum reponi; contradictores quoslibet et rebelles, etiam per quascumque de quibus eis videbitur censuras et poenas ecclesiasticas et alia opportuna iuris et facti remedia, appellatione posposità, compescendo, legitimisque super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas, etiam iteratis vicibus aggravando; invocato etiam ad hoc si opus fuerit auxilio brachii saecularis.

Derogatio contrariorum.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac piae memoriae Bonifacii PP. VIII, etiam praedecessoris nostri, de unâ, et in concilio generali editâ de duabus dietis. dummodo ultra tres dietas aliquis vigore praesentium in iudicium non trahatur, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac Ordinum et Congregationis clericorum regularium, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, stabilimentis, usibus et naturis, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac

cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, quomodolibet etiam pluries concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quaevis alia expressio, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, et in eis caveatur expresse quod illis nullatenus, aut nonnisi sub certis modo et formà, derogari valeat, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil omisso et formâ in illis tradità observatà, inserti forent, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque; aut si aliquibus communiter aut divisim ab eàdem sit Sede indultum, quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 5. Volumus autem ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, seu
exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo
personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides
ubique locorum tam in iudicio quam
extra illud habeatur, quae haberetur
ipsis praesentibus si forent exhibitae
vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxiv iulii MDCCXI, pontificatus nostri anno XI.

Dat. die 24 iulii 1711, pontif. anno xI.

#### CLVI.

Declarantur nulla decreta aliaque gesta a magno consilio Varsaviae super solutione onerum ab ecclesiasticis faciendà, eorumque subjectione saeculari iudicio 1

#### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Ad apostolatus nostri notitiam staque praedicta enarrantur, non sine gravi animi nostri molestià pervenit, quod, praeter multa gravamina et praeiudicia a laicali potestate personis ecclesiasticis tam saecularibus quam regularibus regni Poloniae pluribus ab hine annis illata, in magno consilio dicti regni nuper, nempe anno proxime praeterito, in oppido Varsaviae Posnaniensis dioecesis habito, edita fuerunt nonnulla decreta ac ordinationes seu constitutiones, quibus non modo bona ecclesiastica solutioni plurium onerum et gabellarum, pro exercitu tam aestivo quam hiberno tempore alendo, ac stipendiis militarium copiarum, quas in praesentibus eiusdem regni motibus et perturbationibus retineri oportet, solvendis impositorum, obnoxia redduntur, cum expressa declaratione quod nulla cuiquam hac in re exemptio suffragetur, itant ecclesiarum, locorum piorum et quarumcumque personarum ecclesiastirum tam saecularium quam regularium aeque et non secus ac laicorum bona onerum et gabellarum solutioni huiusmodi subiaceant, verum etiam personae ipsae ecclesiasticae, quas machinationis seu aliorum delictorum contra leges et auctoritatem reipublicae commissorum

> 1 Const. ed. MDCCIX, die 5 octobris, pontif. IX, declarata fuere nulla edicta a potestate saeculari in regno Neapolis super sequestro fructuum ecclesiasticorum absentium; et in Benedicti XIII. const. ed. MDCCXXVIII, die 25 septembris, pont. v. declaratur nulla lex per ordines regni Poloniae lata.

reas esse constiterit, generalis confoederationis Sandominiae iudicio, necnon laicali cuiuscumque provinciae foro (factà dumtaxat quoad personales seu corporales poenas exceptione) subiiciuntur, et aliàs, prout in decretis et ordinationibus seu constitutionibus supradictis plenius dicitur contineri; successive vero, in executionem dictorum decretorum et ordinationum, taxa praesatorum onerum, impositionum et gabellarum laicali auctoritate praescripta fuit, illorumque exactio fieri coepit, absque ullo praevio apostolico beneplacito, quod de iure requirebatur, et pro quo aliàs obtinendo in gravioribus et maioribus belli contra Turcas necessitatibus, imo etiam in casibus alicuius spontanei subsidii ab ecclesiasticis in supplementum virium seu facultatum laicorum oblati, humiles preces pro parte ipsorummet Poloniae regum ab illius exactione interim, donec beneplacitum huiusmodi obtentum fuisset, prout iuris erat, abstinentium, huic Sanctae Sedi porrectae fuerant.

§ 2. Cum autem decreta et ordina- Doctaratio nullitatis praetiones seu constitutiones huiusmodi, alia-dictorum com que praemissa, sacris canonibus et con-innatione et restitutionibus apostolicis, necnon conciliorum generalium decretis (quae laicali potestate, ne ullum onus, gravamen seu pedagium, aut quodcumque subsidium, etiam oblatum et concordatum a personis ecclesiasticis absque dicto beneplacito apostolico exigere, ipsasque personas ecclesiasticas ad laicorum tribunalium iudicium trahere, illisque eas subiicere audeant seu praesumant sub gravissimis poenis prohibent) manifeste adversentur, adeoque per ea libertas, iurisdictio et immunitas ecclesiastica summopere laesa remanserit: hinc est quod nos, qui iurium ecclesiasticorum assertores in terris a Domino constituti

sumus, omniumque ecclesiarum et christifidelium curam et sollicitudinem divinà dispositione gerimus, tam gravibus et scandalosis saecularis potestatis abusibus ac animarum periculis, quantum nobis ex alto conceditur, occurrere cupientes, necnon omnium et singulorum in praemissis, seu circa praemissa, tam a dicto magno consilio Varsaviae, quam ab aliis quibuscumque quomodolibet actorum et gestorum seriem, causas et occasiones, aliaque quaelibet, etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac exactissime et accuratissime specificatis habentes, motu proprio, ac ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, supradicta decreta, ordinationes et constitutiones in consilio Varsaviae edita, necnon taxam onerum impositorum et gabellarum ab ecclesiasticis etiam solvendorum praescriptam 1, illorumque exactionem deinde subsecutam, ut praefertur, aliaque omnia et singula a dicto consilio aliisque quibusvis personis, etiam specifica et individuâ mentione dignis, in praemissis, seu eorum occasione, in praeiudicium libertatis, immunitatis et iurisdictionis ecclesiasticae, per abusum saecularis potestatis quandocumque et qualitercumque acta, gesta mandata, decreta et ordinata forsan, et forsan in futurum (quod Deus avertat) agenda, facienda, gerenda, mandanda, decernenda et ordinanda, cum omnibus et singulis inde quovis modo secutis et quomodocumque secuturis, penitus et omnino nulla, invalida, inania, irrita, temeraria, et a non habentibus potestatem damnabiliter attentata, et de facto praesumpta, nulliusque roboris et momenti et efficaciae esse et ab initio fuisse ac perpetuo fore, tenore

1 Edit. Main. legit praescripta (R. T.).

praesentium decernimus et declaramus, illasque<sup>4</sup> damnamus et reprobamus. Ac nihilominus, ad maiorem et abundantiorem cautelam, et quatenus opus sit, illa omnia et singula, quatenus de facto processerunt, revocamus, cassamus, irritamus et annullamus, viribusque et effectu (ita ut nullum unquam praeiudicium ctiam minimum libertati, iurisdictioni et immunitati ecclesiasticae inferre vel intulisse dici, censeri, praetendi vel intelligi quoquo modo possint) penitus et omnino vacuamus in omnibus et per omnia perinde ac si nunquam facta fuissent nec evenissent, neque unquam fierent nec evenirent.

§ 3. Quocirca venerabilibus fratribus dicti regni archiepiscopis et episco- certis poenis et pis, sub poenâ suspensionis ab exercitio morata execupontificalium et interdicti ab ingressu volmandariperecclesiae, praecipimus et mandamus, ne cumque praetedecreta, ordinationes et constitutiones huiusmodi executioni mandari, necnon dictam taxam laicali auctoritate absque nostro et dictae Sedis consensu et beneplacito factam exigi, multoque minus ullam personam ecclesiasticam sive saecularem sive regularem ad forum laicale trahi, et ab eo vel a quocumque alio quam ecclesiastico tribunali iudicari et puniri permittant; omnibus vero et singulis aliis eiusdem regni personis ecclesiasticis, tam saecularibus quam regularibus, in virtute sanctae obedientiae, ac sub suspensionis et excommunicationis maioris, et privationis dignitatum, officiorum, munerum et beneficiorum ecclesiasticorum per eos obtentorum, perpetuaeque inhabilitatis ad illa et alia similia vel dissimilia quaecumque in posterum quomodolibet obtinenda, ipso facto absque alià declaratione incurrendis poenis, districte prohibemus et interdicimus, ne, praedi-

1 Aptius lege illaque (R. T.),

ctorum decretorum, ordinationum, constitutionum et taxae vigore, quidquam etiam minimum, quovis modo, etiam subsidii vel subventionis titulo, aut vexationum et molestiarum sibi illatarum vel inferendarum redemptionis praetextu, solvere aut solvi facere, vel ad solutionem alicuius ex praedictis oneribus, impositionibus et gabellis, nisi illa prius nostrà et dictae Sedis auctoritate approbata et confirmata fuerint, concurrere, multoque minus dictae generalis confoederationis Sandominae aut cuiusvis alterius laicalis tribunalis dicti regni foro sese subiicere audeant quovis modo seu praesumant.

Censurae, in quas inciderunt

§ 4. Ceterum (cum notorii et exploquas inciderunt violatores iu-rati iuris sit, eos omnes, qui supradicta fiom Ecclesiae, Romano Ponti-decreta, ordinationes et constitutiones ediderunt et promulgaverunt, ac dictam taxam formaverunt, praedictaque onera, impositiones et gabellas exigi fecerunt vel procuraverunt, ac dictas personas ecclesiasticas ad forum laicale traxerunt vel trahere tentaverunt, haecque vel eorum aliqua executioni mandaverunt, vel ut mandarentur ordinaverunt, necnon illorum fautores, adhaerentes, consultores et defensores, atque illa vel in eorum sequelam et executionem gesta approbantes, quocumque tandem gradu seu dignitate quantumcumque sublimi praefulgeant, censuras omnes et poenas ecclesiasticas, a sacris canonibus, generalium conciliorum decretis, et apostolicis constitutionibus, ac praesertim litteris die Coenae Domini singulis annis legi et promulgari solitis inflictas, damnabiliter eo ipso incurrisse) notum similiter omnibus esse volumus illos<sup>4</sup> a censuris et poenis huiusmodi, etiam postquam dicta decreta, ordinationes et constitutiones aliaque praemissa revocaverint, ac aliàs debitam et condignam

1 Edit. Main. legit illis (R. T.).

Ecclesiae satisfactionem praestiterint, nonnisi a nobis vel Romano Pontifice pro tempore existente, praeterquam in mortis articulo constitutos, imo nec etiam tunc, nisi de stando Ecclesiae mandatis et satisfaciendo cautione praestità, atque cum reincidentià eo ipso quo convaluerint, absolvi et liberari posse.

§ 5. Decernentes etiam, easdem prae- clausulae. sentes litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod praedicti et alii quicumque in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant. et aliàs specificà et individuà mentione et expressione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, neque causae, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et instificatae fuerint, aut ex alià quacumque quantumvis iuridica et privilegiatà causà, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, aut interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali ac incogitato et inexcogitabili individuamque mentionem requirente defectu impugnari, infringi, invalidari, retractari, ad terminos iuris reduci, seu in controversiam vocari, aut adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, sacti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, seu impetrato, aut etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiter et inconcusse observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, ctiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et Sedis praedictae nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublată eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariorum.

§ 6. Non obstantibus praemissis, ac, quatenus opus sit, nostrà et Cancellariae Apostolicae regulâ de iure quaesito non tollendo, aliisque apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, aut quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibusvis personis, etiam quacumque ecclesiastica vel mundanâ dignitate fulgentibus, et quomodolibet qualificatis ac specialem expressionem requirentibus sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis et decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, ac consistorialiter, et aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, ac quantiscumque vicibus confirmatis,

approbatis, et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufsicienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua mentio ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et formâ in illis traditâ observatâ, exprimerentur et insererentur, iisdem pracsentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ac plenissime et amplissime derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 7. Volumus autem ut earumdem sumptorum.

praesentium litterarum transumptis, seu
exemplis, etiam impressis, manu alicuius
notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in
iudicio quam extra illud habeatur, quae
ipsis praesentibus haberetur si forent
exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxviii iulii mdccxi, pontificatus nostri anno xi.

Dat. die 28 iulii 1711, pontif. anno x1.

#### CLVII.

Declarantur nullae preces primariae, Romano imperio vacante, a vicariis imperialibus expeditae.

1 Constit. edit. MDCCVII, pontif. VII, nulla declarata fuit concordia super hibernis stationibus cum militibus Germanis; item constit. edit. MDCCXI, die 28 iulii, pontif. XI, declarata fuere nulla gesta a magno consilio Varsaviae super solutione onerum ab ecclesiasticis faciendă; et constit. edit. MDCCXII, die 9 iulii, prontif. XII, declaratur nullum edictum comitatus Niciensis super eâdem re editum.

#### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Referentur preces huinstione beneficio-

§ 1. Cum, sicut accepimus, in praesenti modi pro colla-sacri Romani Imperii interregno, vicarum ecclesiasti- riorum seu provisorum imperialium nuncupatorum nomine, necnon assertorum iurium illis competentium obtentu, preces quaedam, quas primarias vocant, quamplurium collegiatarum et forsan etiam cathedralium ac metropolitanarum ecclesiarum praesulibus, capitulis et canonicis, aliisque diversorum beneficiorum ecclesiasticorum, tam secularium quam regularium, in variis eiusdem S. R. I. ac potissimum Germaniae Inferioris partibus consistentium collatoribus seu collatricibus directae, pro canonicatibus et praebendis ecclesiarum huiusmodi, ceterisve beneficiis praefatis, nonnisi certis personis, vigore earumdem precum commendatis, per eos ad quos pertinet conferendis, concessae, expeditae ac praesentatae, et forsan etiam aliquae effectum suum sortitae fuerint; explorati vero iuris sit nemini fas esse absque huius Sanctae Sedis indulto quempiam ad canonicatus et praebendas aliaque beneficia huiusmodi sic commendatis conferenda compellere, satisque insuper omnibus notum sit quam enixis dudum et pluries tam a nobis. sive per diversas nostras in simili formâ Brevis litteras, sive aliàs, quam a nostris et eiusdem Sedis nunciis iussu nostro iteratis ordinationibus et decretis, illasmet similes primarias preces, quae a clarae memoriae Iosepho, dum viveret, Romanorum rege in imperatorem electo, porrectae seu expeditae fuerunt, utpote apostolicae auctoritatis munimine destitutas, nullatenus admittendas, sed penitus et omnino reiiciendas ac repellendas fuisse et esse mandaverimus et declaraverimus:

Declaratio nul. litatis precum

ecclesiasticorum assertores in terris a cum abolitique Domino constituti sumus, ac proinde tam larum vigore fa-

gravem laicalis potestatis abusum dissi-ctarum. mulare non possumus, libertatem, immunitatem ac iurisdictionem ecclesiasticam, quantum nobis ex alto conceditur, sartam tectamque atque illibatam tueri et conservare cupientes, ac omnium et singulorum, quae in praemissis seu eorum occasione quovis modo acta et gesta fuerunt, tenores et datas ac circumstantias quascumque, personarum vero, a quibus illa vel eorum aliquod respective emanarunt, qualitates, dignitates, nomina et cognomina, et alia quaecumque, etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et exacte specificatis habentes, motu proprio, ac ex certà scientià et matură deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, omnes et singulas primarias preces supradictas praetextu ciusmodi S. R. I. assertorum vicarialium iurium, pro quorumvis canicatuum et praebendarum, aliorumque beneficiorum ecclesiasticorum, sive regularium cuiusvis Ordinis seu instituti collatione, quibusvis canonicatuum et praebendarum aliorumque beneficiorum huiusmodi collatoribus seu collatricibus ad favorem quarumvis personarum hactenus quomodolibet porrectas et praesentatas, ac (quod absit) in posterum porrigendas et praesentandas, cum omnibus et singulis inde secutis et quandocumque secuturis, penitus et omnino illicitas, nullas, irritas et invalidas, viribusque et effectu vacuas, et de facto attentatas, nulliusque roboris et momenti fuisse, esse et fore, nec ullatenus attendi debuisse nec debere; sed illas, perinde ac si nunquam factae fuissent vel emanassent, neque unquam fierent vel § 2. Hinc est quod nos, qui iurium | emanarent, pro non extantibus et non

factis semper habendas esse; collationes insuper et provisiones, aliasve quaslibet dispositiones canonicatuum et praebendarum, aliorumque beneficiorum praefatorum, in vim precum huiusmodi hactenus quovis modo forsan factas, et quas in futurum quomodolibet fieri contigerit, pari modo nullas, invalidas, inanes et irritas, nulliusque roboris et momenti fuisse, esse et fore, nec ullum etiam coloratum, illis, in quorum favorem factae fuerunt, aut in posterum fient, possidendi aut retinendi titulum praebuisse aut praebituras esse, neque provisos de canonicatibus et praebendis aliisque beneficiis huiusmodi fructus, redditus et proventus illorum suos fecisse aut quandocumque facturos esse, sed ad illorum restitutionem omnino teneri et obligatos existere et fore, tenore praesentium statuimus, decernimus et declaramus.

Clausulae.

§ 3. Decernentes etiam, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quicumque in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant, seu aliàs specifica et individua mentione et expressione digni, illis non consenserint, seu ad ea vocati, citati et auditi, causaeque, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et iustificatae non fuerint, aut ex alià qualibet etiam quantumvis iuridică et privilegiatà causà, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, aut intentionis nostrae, vel interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali,

duamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et Sedis praedictae nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac, berogat quatenus opus sit, nostrà et Cancellariae apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, ac usibus et stylis, etiam immemorabilibus. privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, personis quibuslibet, etiam quacumque ecclesiastică vel mundană dignitate sulgentibus, et aliàs quomodoac incogitato et inexcogitabili indivi- libet qualificatis, ac specialem expres-

sionem requirentibus, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine similibus, ac consistorialiter, et aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, editis, factis, ac pluries iteratis et quantiscumque vicibus approbatis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et forma in illis tradità observatà, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ac derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticâ dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique adhibeatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die III octobris MDCCXI, pontificatus nostri anno XI.

Dat. die 3 octobris 1711, pontif. anno xi.

#### CLVIII.

Confirmantur statuta academiae pictorum, sculptorum et architectorum Bononiae institutae et Clementinae nomine insignitae<sup>4</sup>

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Militantis Ecclesiae regimini divinà Exordium. dispositione praesidentes, ac publicae utilitatis curam gerentes, illa, quae pro excitandis promovendisque laudabilium artium studiis provide constituta atque ordinata esse noscuntur, ut firma semper atque inviolata persistant, apostolici muniminis nostri patrocinio, cum id a nobis petitur², libenter constabilimus.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper Statuta praefecerunt dilecti filii reformatores status tur.
libertatis civitatis Bononiensi, quod ipsi
in eâdem civitate, quae antehac eximiis et celebribus pictoribus floruit et
adhuc de praesenti floret, academiam
pictorum, sculptorum et architectorum
sub auspiciis nostris erigi, ac pro felici illius directione atque gubernio nonnulla statuta confici ac in unum volumen redigi curarunt, tenoris qui sequitur, videlicet:

Proemio

Quantunque in altri tempi, ravvisato per indecoroso alla professione della pittura lo stare mescolata fra le arti meccaniche di questa città, fosse con l'autorità maggiore dell'eminentissimo legato e dell'illustrissimo senato di Bologna quella, a distinzione dell'altre università, qualificata col nome specioso di Compagnia di Pittori, e stabilita con regole e leggi onestissime e prudentissime compilate ed approvate in un piccolo vo-

1 Const. ed. MDCCII, die 28 iunii, pontif. II, consirmatae fuere additiones ad statuta universitatis fabrorum ferrariorum de Urbe; et const. ed. MDCCXV, die 12 iunii, pontif. xv, consirmantur statuta academiae scientiarum in civitate Bononiensi.

2 Edit. Main. legit petitum (R. T.).

lume sino dall'anno MDCH, XX aprile, sotto nome di Statuti dei Pittori: perchè nondimeno gli stimoli della virtù non lasciano mai in pace gli animi generosi nella sfera del mediocre o mezzano intendimento, concitandoli sempre a carriere più vigorose, ed a più elevati avanzamenti; così mercè delle fatiche virtuose di tanti scrittori si riconoscono a' nostri secoli arricchite le arti liberali di tante nobili notizie, di cui l'antichità visse lungo tempo digiuna, e ne sospirò l'acquisto. Fra queste non fuori di proposito, al parere del Tiraquello De nobilitate, cap. xxxiv, num. II, può ascriversi la professione nobilissima della pittura, come consistente più nell'opra dell'ingegno e nella nobiltà dell'idee, che forma l'intelletto, che nella fatica della mano e nel materiale dei colori; di modo che non hanno sdegnato gl'imperatori nel corpo delle leggi civili con publiche sanzioni privilegiando li pittori più eccellenti da pesi personali, parificarli agl'istessi protomedici della casa augustale, come ci mostra il testo nella legge Archiatros, Cod. de metatis et epidem., lib. XII; impulsi che hanno promosso gli spiriti di più virtuosi professori della pittura, della scultura, e del disegno a supplicare l'illustrissimo senato d'assistenza all'erezione d'una nobile academia da intitolarsi Del disegno, ad imitazione delle tante providamente erette e gloriosamente avanzate in altre città primarie dell'Italia e dell'Europa, e particolarmente nella patria universale di Roma, ove non isdegna la Santità coronata vedere questa nobilissima virtù accompagnata ogni anno da gloriosi trionfi in Campidoglio, intesi sempre a quei nobilissimi vantaggi degli animi inclinati alla virtù che sogliono partorirsi dalle accademie, ben dimostrati dal padre Andrea Mendo, De iure academico, lib. 1, quaest. x, ad quaest. VIII, ed in parte accennati dal segretario di Milano Francesco Sadarini, vesp. xi, num. xvii et segg. Ha riconosciuto con somma contentezza l'illustrissimo senato questi spiriti generosi nei propri cittadini, e volentieri, per eccitamento maggiore a così pregiabile virtù, e per il decoroso mantenimento di si riguardevole

università, è concorso, e con l'opera, e con gli assegnamenti bursali, a tanto lodevole instituzione, umiliando, massime in questa parte ancora, i propri voleri agli alti 1 sentimenti della Santità regnante di nostro Signore Clemente XI, prencipe supremo, che si degna intitolare questa virtuosa adunanza col gloriosissimo nome proprio di Accademia Clementina, e di qualificarla della sua clementissima approvazione. Quale, per più perenne durabilità, e per più felice incamminamento a gloria del Signore Iddio, e della beata Protettrice infrascritta, sotto li felicissimi auspicî della Santa Sede, e dell'eminentissimo cardinale legato, diretta dal governo e protezione dell'illustrissimo senato, si è creduto doversi regolare colli seguenti capitoli, quali come statuti formali d'essa accademia si sono prefissi e stabiliti e respettivamente accettati col contento ed autorità dell'eminentissimo e reverendissimo signor cardinale legato e del senato suddetto.

1. E prima, perchè ciò, che non ha per Protettori delprincipio il Cielo, non può dirsi nè saldo, l'accademia. nè durabile in terra, si elegge ed invoca per protettrice ed avvocata di questa accademia del disegno una concittadina pittrice. la beata Catarina de Vigri, il cui glorioso deposito si adora in questa città, siccome per protettore in terra, secondo la richiesta fatta nel memoriale posto da' promotori di questa accademia, sarà l'illustrissimo senato medemo, alla giudicatura di cui nella persona dell'illustrissimo signor confaloniere pro tempore dovrà sempre restare commessa la suddetta accademia, come una delle università secolari di questa città.

H. Dovrà l'accademia esser composta di Dell'aggregapittori e scultori eccellenti, siano pittori di accademici, figura, d'architettura, di prospettiva, di fiori, di frutti, di animali, di marine e simili, ed intagliatori insigni in rame o in legno da imprimersi; di bravi disegnatori, massime di fortificazioni, e d'altre cose riguardanti l'architettura militare; di fonditori di statue o artiglierie; tutti però qualificati di nome per qualche lodevole loro operazione:

1 Edit. Main. legit altri (R. T.).

il di cui numero sarà di quaranta soggetti, da scegliersi fra tutti li moderni concorrenti; e tutti cosi scelti, da approvarsi dall'illustrissimo reggimento; quali saranno sempre in reale constitutivo dell'accademia predetta senza veruna implicanza, che uno stesso professore possa stare aggregato tanto al consiglio dell'antica compagnia de' pittori, quanto alla moderna accademia predetta, e possa esercitarsi ed avere offici nell'uno e nell'altra, anche nel tempo stesso; non vietandosi però l'aggregarsi a quest'accademia, oltre il numero de' suddetti quaranta, altri soggetti qualificati o per nobiltà di nascita, o per virtù eccellente in simile professione, e tanto esteri quanto cittadini, sì dell'uno come dell'altro sesso; che però non siano soggetti ovvero obbedienti antecedentemente al consiglio di detta compagnia dei pittori, e non esercitino mercenariamente tale professione in questa città; e mancando uno del detto numero delli quaranta, dovrà il principe dell'accademia presciegliere (con voto degli accademici favorevoli almeno per li due terzi nel consiglio o compagnia de'pittori) tre soggetti, che a'signori accademici pareranno più qualificati e meglio addattati a riempire il loco del mancato ed al grado dell'accademia; e quelli, così eletti, presentare all'illustrissimo signor confaloniere, perchè dal reggimento col consueto scrutinio ne resti aggregato uno a riempire il loco del defunto accademico, se alcuno de' suddetti tre sarà conosciuto abile; e non approvandosi dal senato alcuno delli suddetti tre, dovrà detto signor principe, nel modo come sopra descritto, presciegliere altri, e quelli nello modo stesso presentare perchè uno di loro resti approvato come sopra; e quando nemmeno in questa seconda prescelta non riconoscesse il senato alcuno capace o abile a riempire detto loco, resterà in arbitrio del senato il presceglierne egli uno di tutta l'università de' pittori, restando per altro all'arbitrio dei signori accademici legittimamente congregati l'aggregazione de'soggetti a titolo di nobiltà o dell'eccellenza della professione, con le condizioni però che non esercitino

mercenariamente in questa città, come sopra, e purchè l'aggregazione segua per li due terzi almeno de'loro voti favorevoli; e quando mai succedendo il caso di simili vacanze non si trovassero nel consiglio dei pittori soggetti abili e capaci di subentrare nel loco accademico vacato, perchè tutti quelli del consiglio, come di minor numero, in quel tempo fossero aggregati all'accademia; nel caso e casi suddetti, possano li signori accademici fare le predescritte due preelezioni di soggetti anche fuori del consiglio, purchè abbiano le qualità necessarie d'entrare in detto consiglio, quantunque non vi fossero entrati; e trovandosi anche professori eccellenti che fossero forastieri, ovvero nati di padre forastiero, e così incapaci d'entrare in detto consiglio, possano li signori accademici per tali soggetti addimandare l'abilitazione e dispensa del senato, e poscia così dispensati presceglierli e presentarli, come se fossero del consiglio, e nelle forme sopra espresse.

III. E perchè apparisca sempre, anche nei Quadro da tempi avvenire, lodevole l'elezione dell'ag-farsi da' nuovi gregato accademico a confronto della di lui virtù ed eccellenza, dovrà l'accademico detto 1 ed approvato come sopra, fare un quadro di pittura istorico d'invenzione a dettame del signor principe dell'accademia, da conservarsi nelle stanze publiche dell'illustrissimo reggimento a memoria perenne della virtù di esso accademico, restando però, oltre il titolo d'onore, riconosciuta la di lui fatica col regalo di scudi trenta di paoli<sup>2</sup>, da cavarsi dalle rendite della dogana medesima, quando però non sia ricercato dall'illustrissimo reggimento, e non altrimente.

IV. Da questo corpo de' quaranta accademici dovrà reggersi e governarsi l'accade-cademici. mia, mediante però gl'infrascritti loro capi e rispettivamente ministri da eleggersi ogni anno da tutti o dalla maggior parte de' signori accademici legittimamente convocati il giorno di ., cioè da un principe, da un vice-principe o da otto direttori, da un depositario e da due provveditori. Quali ele-

- 1 Forsan eletto (R. T.).
- 2 Forsan deest dieci (R. T.).

Degli offici

zioni dovranno farsi ne' modi che singolarmente si esprimono ne' capitoli particolari di ciascheduno de'suddetti officî; oltre poi le cariche sopra esposte, si eleggeranno ancora nel numero degl'istessi signori accademici altri officî subordinati, cioè due custodi dell'accademia e delle robe a quella spettanti, due sotto-provveditori, ed un cancelliero, e di più, fuori delli signori accademici, si eleggeranno due bidelli che servano l'accademia.

Residenza dell'accademia.

v. Si conosce necessario primariamente e di prima necessità stabilire il loco della residenza di questa accademia, abile e capace per farvi la publica scuola del nudo, con altra stanza separata per la scuola.... ed altri professori indipendenti dal disegno del nudo; quale residenza appropriata al bisogno si conosce dover essere almeno di una sala e di due stanze separate, con la comodità del foco in una di esse. E questa residenza intende provvederla per propria munificenza ed a spese proprie l'illustrissimo senato, o in uno de' fondi propri se potrà trovarsi proporzionato e capace, ovvero in altro fondo da lui comprato o condotto quanto prima sarà possibile, abile e capace, arbitrio boni viri, per tutte le sopraddette ed infrascritte operazioni, e per le congregazioni de'signori accademici. E perchè frattanto non resti meno per minimo tempo differito esercizio così virtuoso, la generosità dell'eccellentissimo signor generale conte Luigi Ferdinando Marsilli, provido mecenate a tutte le virtù, si compiace condurre e somministrare a proprie spese la residenza suddetta per sino al giorno 8 maggio dell'anno venturo 1710, acciò frattanto possa più agiatamente provvedersene una stabile ferma dal suddetto illustrissimo senato.

Del nome e impresa di que-

vi. Non isdegnando la Santità regnante sta accademia. di nostro signore Clemente XI, che questa adunanza di virtuosi resti perpetuamente insignita e inauspicata del di lui gloriosissimo nome, promotore degli avanzamenti della virtù, massime ne'suoi divotissimi sudditi, dovrassi perpetuamente nominare Accademia Clementina, e sarà quanto all'impresa, corpo e motto della medesima in

libertà di ciascheduno de'signori accademici, secondo la varietà de'loro insegni<sup>1</sup>, il proporla; con che però, quella che sarà stimata più degna e più propria dal giudicio e dalla maggior quantità de'voti favorevoli di tutti li signori accademici, s' intenda approvata ed accettata da tutti, e dovrà essere esposta nel più cospicuo luogo di tale residenza, da non potersi mai nè rimuovere nè mutare senza un nuovo perito<sup>2</sup>, da ottenersi con pienezza di tutti li voti.

vii. Dovrà ciascheduno aggregandosi a quest'accademia essere vero e buon catto-cessarie doi silico romano, di buona vita e fama, maggio-mici aggregan-di. re di anni ventiquattro, pittore, o scolare, o professore d'alcuna delle scienze e facoltà sopra espresse, o buon disegnatore, cognito in riguardo all'abilità per qualche sua riguardevole o almeno lodevole operazione nella sua professione; e nel rimanente dovrà aggregarsi ne' modi e forme espresse nel capitolo II.

Onalilà ne-

VIII. Dovranno tutti li signori accademici, Obblighi degli e ciascheduno di loro, tanto in questa pri-aggregati. ma fondazione ascritti ed aggregati, quanto li successori aggregandi, nei casi di vacanza d'alcuno del numero de' quaranta, immediatamente, rispetto a'primi, dopo che saranno approvati li presenti capitoli per partito dell'illustrissimo reggimento ottenuto davanti l'eminentissimo signor cardinal legato, e rispetto a quelli che si aggregheranno nei casi di vacanze, il primo giorno che dopo la loro admissione sarà convocata detta accademia, fare solenne promissione in presenza del principe e degli accademici congregati di osservare ed adempire puntualmente quanto si prescrive ne'presenti capitoli e sia ingiunto a tutti gli accademici per il buon servigio, onorificenza e mantenimento dell'accademia; e di questo si farà un piccolo rogito dall'infrascritto notaro segretario, e si registrerà nel campione degli accademici, dove quel tale sarà descritto dal cancelliere; quale promissione ed obbligazione dovrà essere del seguente o simile tenore:

- 1 Videtur legendum ingegni (R. T.).
- 2 Forsan partito (R. T.).

« Il signor N. N. eletto prescelto in accademico ed approvato dall'illustrissimo reggimento, spontaneamente, ecc., promette e s'obbliga anche sotto vincolo di fede immacolata a tutti detti signori accademici congregati, e per tutti al signor N. N. medemo principe presente, ecc., ed a loro successori, d'essere sempre obbediente a'signori superiori pro tempore d'essa accademia nelle cose a quella spettanti, osservatore de'statuti e capitoli della medesima, tanto fatti quanto forse legittimamente da farsi, vero amatore ed osservatore della pace e dell'onore di tale congresso, non litigioso, nè disturbatore de' signori accademici, o d'alcuno di loro, e d'intervenire sempre alle adunanze di quella, quando non sia legittimamente impedito, ed occorrendo dar voti, d'esser sempre lontano dall'interesse e dalla parzialità, regolato solo dalla propria coscienza, e che non rivelerà ad altri, che non sia dell'accademia, se non d'ordine di essa, le cose trattate per il di lei buon governo, onore ed utile delle adunanze e congregazioni de' signori accademici ».

Dell'elezione del principe.

ix. Dovranno porsi in una borsa i nomi e cognomi di tutti li signori accademici, quale sarà conservata nell'armario della residenza, come si dirà; quale imborsazione per la prima volta dovrà farsi subito dopo l'approvazione de'prescritti capitoli da farsi, come sopra, per partito del senato, e nei tempi successivi dovrà rinnovarsi, quando sarà finita, e sempre farsi in piena congregazione a tale effetto radunata. Ed il giorno di S. Petronio, protettore principale di questa città, ogni anno dovrassi da detta borsa, mediante il notaro segretario di essa accademia, estrarsi un bollettino contenente il nome e cognome d'uno de'signori imborsati, quale dovrà essere il principe, ed assumere tal carica per un anno allora da decorrere, dovendo durare tale imborsazione finchè tutti gl'imborsati saranno estratti; convenendo però li signori accademici che tal regola non s'osservi in questo primo principe, quale, per la venerazione che ciascheduno di loro professa al merito grande, all'eccellenza della virtù e dell'età avanzata

del signor Carlo Cignani, concittadino e pittore celeberrimo, a pieni voti lo eleggono, intendono e vogliono che sia il loro primo principe in questa accademia, da durare per un anno dopo la di lui accettazione di tale officio, come sopra. Ed occorrendo estrarsi uno de'signori accademici che fosse assente da questa città, per starci per quell'anno o maggior parte di quello, dovrà rimborsarsi ed estrarsene un altro; ed occorrendo la morte d'alcuno, per cui dovesse surrogarsi in di lui luogo nuovo accademico nei modi e forme sopra espressi, se il defunto nell'imborsazione corrente avrà avuto l'officio di principe, non dovrà il surrogato ponersi in detta borsa a nuova imborsazione; ma se il defunto non fosse stato mai estratto vivente a tale carica, dovrà da tale borsa levarsi il di lui nome e bollettino, e ponersi il nome e bollettino del surrogato, acciò egli ancora resti capace di detto officio; e se morisse il principe nel tempo di detto officio, potrà compirlo l'accademico che sarà aggregato nel di lui luogo, e frattanto supplirà alle di lui incombenze il vice-principe.

x. Avrà il principe facoltà d'eleggere e nominare il vice-principe, quale in di lui incombenze dei assenza porterà le veci, le facoltà e l'autorità di esso principe. Il principe solo, ed in di lui assenza il vice-principe, avrà l'arbitrio di convocare la congregazione per trattare e risolvere tutte le cose che per bocca propria o del cancelliere da lui informato saranno proposte ed esposte, di modo che non dovrassi mai adunare congresso alcuno per trattare tali interessi senza la di lui presenza, ovvero del vice-principe in di lui assenza dalla città, come sopra, ovvero per di lui ordine da darsi in scritto e conservarsi presso il cancelliere. Avrà il principe la facoltà di fare insieme col depositario le riscossioni de' quartieri assegnati, e di tutte le altre rendite che col tempo potesse avere l'accademia, e di farle ritenere al medesimo depositario, e non mai ad altra persona; come ancora di trarre gli ordini sempre in iscritto al detto depositario per il pagamento di tutte le spese

Facoltà ed

necessarie che occorreranno per l'esercizio e mantenimento di essa accademia di tempo in tempo; quali ordini dovranno essere scritti di mano del cancelliere, e sottoscritti da esso principe e dalli due provveditori maggiori; e se nel fine dell'officio sopravanzasse a dette spese necessarie qualche reliquato dell'annuo assegnamento, dovrà detto reliquato conservarsi nella cassa del depositario per supplire a spese ordinarie o estraordinarie che potessero accadere agli anni venturi, o per erogarsi in altra cosa necessaria ovvero utile all'accademia, da approvarsi per li due terzi de' voti di tutti li signori accademici, sotto però l'assenso e beneplacito dell'illustrissimo signore confaloniero ed assunti di milizia.

Della facoltà ed elezione del vice principe.

xi. Sarà il vice-principe uno de' signori accademici eletto ad arbitrio dell'istesso principe per sostenere le di lui veci, ove egli non potesse assistere all'incombenze dell'accademia, o per assenza dalla città, o per qualche suo importante affare, o per altro legittimo impedimento, ne' quali casi avrà esso vice-principe tutta la facoltà che avrebbe il principe se fosse presente, e la di lui carica sarà parimente annuale, come quella del principe.

Dei direttori

xII. Gli otto direttori, l'ufficio de' quali e del loro offi sarà parimenti annuale, dovranno eleggersi per partito posto fra tutti gli accademici da ottenersi per due terzi de' voti, nominati che saranno dal principe, avvertendo, che. nel tempo de' scrutini, li nominati devono stare fuori della congregazione per maggior libertà de' voti. Quattro dunque di questi dovranno esser pittori o scultori di figure, e gli altri quattro pittori e disegnatori d'architettura, di prospettiva, o professori di alcun'altra delle scienze sopra espresse, e le incombenze de' primi saranno di ponere in attitudine il modello una settimana per ciascheduno, e l'assistere per quella settimana alla correzione de' disegni de' giovani che studiano; per lo che fare sarà necessario che il direttore di quella settimana, quando possa, intervenga personalmente ogni sera nell'accademia per dare stimolo agli studenti, e contenere li gio-

vani nel dovuto rispetto e saviezza. Sarà ussicio degli ultimi il dare le regole della prospettiva, dell' architettura, massime militare, quale architettura dovranno insegnare li professori di quella a titolo onorifico solamente, come così per loro cortesia dichiarano voler fare; come anco le regole e li disegni della pittura de' paesi, degli animali, o di altri simili membri della pittura a quei giovani che li vorranno apprendere, e dovranno stare in una stanza separata e disgiunta da quella della scuola del nudo, di modo che una di dette stanze non possa disturbare o distraere dalle applicazioni l'altra, e come meglio si potranno adattare li comodi della residenza.

XIII. Il depositario dovrà proporsi o per Del depositaelezione, o per conferma, quando sia cono-cio. sciuto idoneo dal prencipe, e dovrà restare approvato per partito secreto degli accademici, da ottenersi per li due terzi almeno dei voti, con che però sia uomo di sana ragione, e non figlio di famiglia, e dia sicurezze idonee da approvarsi come sopra. Dovrà il depositario, durante il di lui officio (quale durazione o remozione sempre dipenderà dal partito come sopra di tutta l'accademia), dovrà, diciamo, ricevere e custodire onoratamente in deposito formale e regolare tutti li denari spettanti all'accademia, che gli proveniranno tanto dall'assegnamento sopraddetto, quanto da qualsivoglia altra causa, e non pagarne nè rilasciarne mai meno minima quantità ad alcuna persona, se non con li mandati scritti dal cancelliere, e come sopra firmati dal prencipe e da due provveditori maggiori pro tempore: e tutte le altre cariche saranno annuali, fuorche questa del depositario, e quella del cancelliere, che saranno arbitrarie dell'accademia, e durabili, secondo sarà loro onoratezza e abilità e puntualità.

xiv. Li due provveditori verranno eletti dal principe a proprio arbitrio, e la loro ditori e loro inincombenza sarà di provvedere l'accademia del modello, e di tutte l'altre cose necessarie per la scuola per li tempi e ne' modi saranno lor prefissi dal principe; e per loro sollievo avranno due sotto-provveditori da

Dei provies

essi eletti fra gli accademici per essere da loro aiutati in tutto quello che avranno di bisogno per servizio di essa accademia; e dovranno sempre dopo il principe sottoscrivere li mandati da dirigersi al depositario, come sopra.

Dei sottoprovveditori.

xv. Saranno li due sotto-provveditori eletti dalli provveditori maggiori, come sopra, e dovranno assistere alli medemi, o supplire in loro assenza o adempimento in quelle cose che verranno loro imposte o indicate dal principe, o dai detti provveditori maggiori, e potranno essere di loro sollievo e di benefizio all'accademia.

Del sugrefario e cancellière.

XVI. Dovrà il cancelliere essere eletto nel numero de' signori accademici per partito di tutta l'accademia ottenuto per due terzi de' voti, e con altro simile partito solamente. potrà rimoversi o licenziarsi: e la di lui incombenza sarà di scrivere nelle congregazioni degli accademici tutto quello occorrerà terminarsi per il servigio e governo di detta accademia, secondo gli ordini della medema, e secondo li comandi del prencipe, e dovrà diligentemente custodire nel loco che gli sarà prescritto dall' accademia le lettere ed altre scritture della cancelleria che gli saranno consegnate, come anche le polizze stampate per invitare le congregazioni; quali non potrà mai consegnare alli bidelli, se non per ordine scritto dal principe o dal vice-principe in di lui assenza. come sopra.

Del notaro

xvII. Si conosce necessario, che l'accadell'accademi) demia sia provvista d'un notaro, concittadino di buona vita e fama, pratico della sua professione, la di cui incombenza sarà di fare le matricole degli accademici e le scritture ad essa attinenti, come ancora d'assistere alle congregazioni quando si faranno, se egli vi sia chiamato, e possa intervenirvi. e di registrare li partiti in un libro per tale effetto ritenuto in detta accademia. Sarà questi eletto per partito ottenuto per due terzi, come sopra, ed amovibile per altro partito simile, siccome sarà in di lui arbitrio altresì il rinunciare tal impiego, ma sempre però nel fine dell'anno, quando ter-

1 Forsan impedimento (R. T.).

mina l'officio del principe, rassegnando e consegnando tutto che avrà in mano, spettante a detta accademia, al principe nuovamente eletto.

XVIII. Li due custodi saranno eletti da Dei custodi e quel maestro a cui toccherà per quella settimana il ponere in attitudine il modello, e questo impiego sarà ebdomadale, e dovranno assumerlo la prima sera che quel maestro interverrà ad assistere all'accademia: e sarà ben fatto che tale impiego cada sopra due di quei giovani che più frequentano lo studio di essa accademia. Il loro officio sarà di ben custodire in buon ordine tutte le cose necessarie ed occorrenti per l'esercizio di quella settimana per le funzioni d'ambedue le scuole suddette, di comandare alli bidelli, e di compire a tutte le cose che saranno convenienti per il buon ordine e decenza di dette scuole e delle operazioni da farsi in quelle.

XIX. Li bidelli dovranno essere bolognesi Dei bidelli o eletti dall'accademia, ed il loro officio sarà di portare le polizze per radunare le congregazioni, quando saranno loro consegnate dal cancelliere. Dovranno tenere in forma pulita e decente le stanze dell'accademia, aprirle e chiuderle alle ore debite, tenendo cura delle robe che in dette stanze si ritroveranno e saranno commesse alla loro fede, di approntare i lumi ed il fuoco nei tempi ed ore che saranno loro prescritte dal principe o dal maestro assistente di quella settimana.

xx. Si custodiranno i libri, le scritture ed altre cose simili, come disegni, carte tre cose prestampate e simili spettanti all'accademia, ziose spettanti in una delle stanze di detta residenza, in-loro conservasieme con l'inventario, in un armario chiuso a due chiavi, una delle quali dovrà sempre conservarsi presso il principe, e l'altra presso il cancelliere; nel quale armario ancora dovrassi conservare e custodire la borsa per l'estrazione de'principi, come sopra.

xxi. Quantunque non si dovesse dubitare, che fra gli uomini civili e morigerati, quali devono presumersi tutti gli accademici, come applicati allo studio ed incamminati alla gloria della virtù, possa trovarsi alcuno che

Dei libri,

si scordi de' propri doveri nella morigeratezza e nel rispetto con tutti, nè meno manchevole nell'osservanza di quelle leggi che avrà promesso osservare con formale obbligazione nel di lui ingresso, come sopra nel capitolo vii; per l'abbondanza nondimeno di cautela, si statuisce, che se alcuno de'signori accademici, scordato delle sue obbligazioni predette, mancasse di rispetto al principe dell'accademia, e per interesse ' dell'accademia, o ingiuriasse il medesimo, ovvero altri colleghi nelle congregazioni, perda ipso facto il suo officio, se ne avrà, e sia privo di voce attiva e passiva nell'accademia medesima, nè più possa essere reintegrato, se non per partito legittimo ottenuto per li due terzi de'voti. Che perciò si vieta a ciascheduno de'signori accademici l'entrare con l'arme nelle congregazioni, dovendo quelle prima depositare, avendole, e consegnare al custode della residenza, per togliere ogni occasione di sconcerto, e mantenere in tutti quella modestia che deve essere inseparabile dalle persone virtuose e civili. Quelli poi che mancassero volontariamente alle proprie incombenze nelle cariche che avranno a giudizio dell'accademia, restino privi ipso facto di detti officî, senza mai più essere capaci, se non per reintegrazione da ottenersi per partito, come sopra. E perchè la virtù non ha mai sodi principi, quando non sia unita con la legge di Dio e con la morale, perciò si vieta, tanto a ciascheduno de' signori accademici, quanto a ciaschedano de' scolari e de' giovani che interverranno a detta accademia, il valersi della medesima e de' studi che in essa devono farsi, per dipingere o disegnare oscenità, come 2 lascive, o caricature ingiuriose ad alcuna persona, o altre simili, vietate dalla buona moralità; sotto pena, in caso di contravvenzione, rispetto ai primi, di perdere il loro loco nell'accademia, da non reintegrarsi se non nel modo sopraddetto; e rispetto agli ultimi, d'essere perpetuamente esclusi dall'ingresso ed uso della medesima accademia; e questo, oltre le pene imposte

1 Vide quid et quomodo legendum (R. T.).

2 Videtur legendum cose pro come (R. T.).

dalla legge civile e canonica che si lasciano all'arbitrio de' signori superiori.

xxII. E perchè l'emulazione virtuosa suole dare gli stimoli maggiori agli avanzamenti onorifici. de' studi fra la gioventu, si statuisce perciò, che, finito il corso dell'accademia, ogni anno il signor principe deve proponere a tutti li studenti delle predette professioni un'operazione di disegno d'invenzione, tanto alli professori di figuristi, quanto un altro simile alli professori d'architettura, d'animali, di fiori, di frutti, o di paesi, come più a lui piacerà, ed in quella specie d'essa professione che egli sceglierà, prescrivendo il termine congruo a tutti li suddetti giovani studenti, tanto di figuristi quanto degli altri suddetti, ad avere perfezionata ciascheduno detta operazione, e dato saggio del proprio valore: e queste operazioni presentate che saranno tutte al detto signor principe da ciascheduno de' giovani, tanto dell'una quanto dell'altra professione, debbano tenersi secrete e ben custodite nell'armario della residenza, finche dal medesimo principe e da due de' signori maestri accademici, uno cioè di figuristi e l'altro di quella professione che sarà stato proposto al disegno, tutti cavati a sorte, saranno le operazioni di ciascheduno de' giovani state ben vedute, considerate, e sarà stato dai detti signori, principe ed estratti risoluto quale di detti giovani disgiuntamente in dette operazioni sia prevalso a tutti gli altri nell'eccellenza dell'operato: ed a quelli due che saranno stati conosciuti e giudicati li migliori, uno in detta scuola del nudo, e l'altro in detta scuola d'architettura o scultura o d'altri membri sopra espressi, sia consegnato a titolo d'onore una medaglia d'oro, di valore e peso di quattro scudi d'oro romani, per ciascheduno, quali medaglie dovranno per quest'effetto a spese dell'assegnamento suddetto farsi gettare, o imprimere, o fondere con l'impressione da una parte di essa beata protettrice, e dall'altra dell'impresa suddetta dell'accademia, da farsi come sopra.

XXIII. E perchè a così fausti principî si Delli legati e sperano con l'aiuto del signor Iddio avan-tri acquisti delzamenti maggiori dall'amore de' virtuosi e l'accademia.

Det premi

dalla generosità de' concittadini, e massime de' professori di questa nobil virtù, onde in progresso di tempo potranno provenire a questo congresso donazioni, legati, tanto pecuniari quanto di specie, e massime di statue, di carte o disegni speciosi, o d'altri simili, da conservarsi per ammaestramento, uso ed esercizio de' signori accademici, e della gioventù studente; perciò si ordina e si statuisce che tali legati o donazioni debbano regolarsi secondo quello sarà stato prescritto dai testatori o dai donanti; e quando non avessero tali donazioni o legati annessa alcuna legge particolare, se saranno legati di specie simili, questi debbano conservarsi in una delle stanze della residenza anche chiuse in armari o scansie, come sarà meglio giudicato dal principe ed officiali di quel tempo; se saranno capitali fruttiferi, questi debbano ritenersi sempre investiti, e le loro rendite conservarsi presso il depositario colle leggi e nelli modi e forme di sopra espressi; e se saranno annui redditi, questi pure dovranno colare nella cassa di esso depositario, nelle ferme predette, da erogarsi sempre negli usi ed avanzamenti e nelle funzioni di essa accademia, e sempre col partito segreto di tutti li signori accademici legittimamente congregati.

Facoltà dell'accademia.

xxiv. Essendo ricercata l'accademia, come composta di scelti ed intelligentissimi maestri, da qualsivoglia persona a dare o fare giudizio sopra alcun'opera o di pittura o di scultura, o d'altra operazione appartenente al disegno, dovrà cadere tale officio nella persona del principe pro tempore e di tre altri accademici professori dell'opera che sarà proposta, da estraersi a sorte dal numero di quelli che saranno in città; e ciò purchè non si trattasse di perizia o controversia giudiciale, essendo che queste spettano e devono spettare all'antico consiglio de' pittori e al capo di quello.

Dell'arme dell'accademia.

xxv. Si statuisce inoltre, che sopra la residenza dell'accademia non si possano mai alzare altre arme che quelle de' Sommi Pontefici, de' signori superiori della città, e del senato medemo.

Esenzioni del-'accademia.

cente che li soggetti, che di tempo in tempo resteranno aggregati all'accademia, come più qualificati ed eccellenti in questa virtù, debbano soggiacere al pagamento dell'obbedienza verso il consiglio, a cui non soggiace lo stesso consiglio, nè ad altra gravezza, che per li statuti antichi dovesse soggiacere tale professione, per dovere massime li signori accademici soffrire molti incommedi e fatiche nell'operare in detta accademia, e nell'insegnare a' giovani, tanto principianti quanto provetti, a titolo solo d'onore, e per vantaggio ed avanzamento della professione nella patria: perciò s'ordina e statuisce, che niuno di essi signori accademici dopo il giorno della propria aggregazione debba soggiacere a pagamento veruno, nè sotto titolo d'obbedienza, nè d'altro, verso detto consiglio dell'antica compagnia de'pittori, dovendo gli accademici restare solo affetti alle predestinate proprie incombenze ed obligazioni verso la loro accademia, non ostante gli statuti vecchi e recenziori di detta compagnia de'pittori. Questo però si intenda, purchè li signori accademici almeno dentro il termine di un anno da decorrere diano principio alle loro funzioni accademiche, giusta la forma de' precedenti capitoli, e quelle proseguiscano ai debiti tempi, e purchè non tralascino mai per un anno intero l'esercizio delle medesime; altrimenti facendo, il presente capitolo s'intenda abrogato, e non possa loro suffragare in modo veruno.

XXVII. Contuttochè ne' predescritti capi- Mutazioni da toli si siano divisate le cose più sostan-fari al regolaziali alla fondazione e mantenimento di quest'accademia, ed altresi siano state ravvisate le cose contigibili che ponno aver bisogno di provvedimento, e tutto si sia accomodato nel miglior modo possibile; perchè nondimeno non possono mai prevedersi tutte le contingenze che ponno accadere, particolarmente per la mutazione de' tempi e de' costumi, e così non può trovarsi temperamento adattabile per regola di tutte le cose, perciò si statuisce che sia riservato. tanto all'illustrissimo reggimento per partito xxvi. E perchè finalmente non pare de- | da ottenersi davanti l'eminentissimo signor

cardinale legato, quanto anche ai signori accademici pro tempore, col consenso, autorità ed approvazione dell'illustrissimo senato, per partito da ottenersi avanti l'eminentissimo signor cardinale legato, come sopra, il levare, diminuire o riformare qualunque - de' sopraddetti capitoli, o cose in essi contenute, in tutto o in parte, secondo le contingenze ed il bisogno per il felice avanzamento e conservazione di essa accademia, ed anco l'aggiungere, formarne ed accrescere de' nuovi tante volte quante volte occorrerà e sarà stimato necessario ovvero opportuno, col consenso però sempre ed approvazione, come sopra, e non altrimenti.

Die XXIX octobris MDCCIX. Congregatis ilreformatorum Status Liberta. lustrissimis dominis reformatoribus Status Litis pro fundan- bertatis civitatis Bononiae in Camerâ eminentissimi et reverendissimi domini cardinalis legati in numero triginta, in eius praesentia, et de ipsius consensu et voluntate, inter ipsos infrascriptum partitum positum et legitime obtentum fuit, videlicet:

Decernitur . firmatione.

Patres conscripti per suffragia vigintinovem supplicandum affirmativa, tum ex auctoritate, tum ex sena-Pontificem pro tus obsecundatione, specialem hac in civitate Academiam instituere, qua, sicuti ex praeclariorum artium splendore civitas ipsa alias inter excellentià quadam distinguitur, ita quoque invalescentibus magis picturae studiis, per quae maxime ex perfectissimis et magistris et operibus ab anteactis usque ad haec tempora saeculis eximia eidem pervenit laus, in dies magis per gloriae et admirationis incrementa ad sui praestantiam augeatur. Eà lege, ut eidem sic institutae Academiae, iuxta capitula a dominis magistratibus et picturae artis praefectis efformata, viri illi tantummodo adscribantur, qui vere ex primis, seu picturae, seu statuariae, sive etiam ad militaria et tam tormenta quam munimenta extruenda respective, et respective fundenda, et seu ad ichnographica et tetragonica quaecumque lineamenta instructi, maiori sibi comparatâ incumbunt laude. Capitulis praedictis in senatu iam lectis praesentis senatusconsulti vigore ex eâdem auctoritate approbatis, iuxta ea quae praedicti domini magistratibus et picturae arti

praefecti 1 senatui exposuere. Facultate iisdem dominis praefectis insuper factà, ut, supplici mediante libello, sanctissimum dominum nostrum Clementem XI humillime obtestentur. ut, sicuti ex veneratissimis Sanctitatis Suae et nomine et patrocinio praedicta sicut supra instituta academia talia sibi auspicatissima sortitur initia, ita pariter ex apostolica in formà Brevis capitulorum praedictorum comprobatione ad ipsius perennitatem pro maiori semper et virtutis et famae amplitudine in consultissimam spem erigatur. Contrariis haud obstantibus quibuscumque. Ita est. — Iacobus Antonius de Bergamo-RIIS illustrissimi senatus Bononiae secretarius. Loco + sigilli.

Confirmatio

- § 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dicti exponentes statuta cretorum. huiusmodi, quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae robore communiri plurimum desiderent: nos, specialem exponentibus gratiam facere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, omnia et singula statuta praeinserta, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.
- § 3. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras et statuta praeinserta semper firma valida et efficacia existere et
- 1 Forsan legendum praedicti domini magistratus et picturae artis praefecti (R. T.).

fore, suosque plenarios et integros efctus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit atentari.

Contrariorum derogalio.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, dictae civitatis, aliisque quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Files transumptorum.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvIII octobris MDCCXI, pontificatus nostri anno XI.

Dat. die 18 octobris 1711, pontif. anno xI.

#### CLIX.

Declarantur nulla decreta, aliaque gesta a sueculari potestate in Hispaniis libertati, immunitati et iurisdictioni ecclesiasticae praeiudicialia '

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Aliàs ad apostolatus nostri noti- Exponuntur tiam delatis iis, quae non ita pridem in Hispaniarum regnis Hispaniarum, non minus adversus tatemaciumsdisanctiora quaevis Ecclesiae iura et li-dis. Sebertates, quam adversus nostram et Apostolicae Sedis dignitatem ac iurisdictionem per saeculi potestatem, non sine maximo totius christiani orbis scandalo, perpetrata fuerant; potissimum vero per nos accepto, quod, expulso ab eisdem regnis venerabili fratre Antonio Felice archiepiscopo Damasceno, nostro et dictae Sedis nuncio, simulgue inde eiectis omnibus illius curiae officialibus, ac proinde abolito prorsus pontificio tribunali, occupatisque tabulariis ad illud pertinentibus, venerabiles fratres archiepiscopi et episcopi praedictorum regnorum ad causas, quae eis minime competebant, cognoscendas, aliaque iura ad eamdem Sedem ac illius nuncium pro tempore existentem unice spectantia exercenda, regii nominis auctoritate seu potius abusu, iniuste non minus quam nulliter excitati fuerant; quocumque fidelibus illarum partium cum hac Romanâ Curiâ, ubi nos universae Ecclesiae regimini, nullis licet meritis nostris, praesidemus, vetito commercio, omnique eorum ad illam pro gratià sive iustitià obtinendà recursu ita penitus in-

1 Innocentii XI const. ed. MDCLXXVIII, die 28 novembris, pontif. III, declarata fuere nulla gesta a consilio Castellae contra nuncium apostolicum; et in huius Pontificis const. ed MDCCXVII, die 12 ianuarii, pontif. xvII, conceditur nuncio apostolico facultas absolvendi violatores iurium ecclesiasticorum.

terdicto, ut illis etiam, qui eâ de causâ ex Hispaniis huc advenerant, sub comminatione regiae indignationis jussum fuerit quatenus a coeptis desisterent. atque ad propria sine ullà morâ reverterentur, nec sane minori ausu, inter alia multa utrique clero carumdem partium perperam iniuncta, regularibus universis vetitum suerat ne superioribus generalibus suorum Ordinum in hac almà Urbe commorantibus, non secus ac si apud hostes degerent, ullum cultum, ullamve obedientiam, qua eis ceteroqui solemnis voti religione obstricti reperiebantur, exhibere praesumerent; ac demum ad nos allato, quod, ad conflandam maiorem regio nomini invidiam, inter cetera anteliac ibi inaudita, acerbissimum pontificiae nostrae auctoritati inflictum fuerat vulnus novis litterarum apostolicarum executioni interiectis impedimentis, quibus illae contra fas omne laicorum hominum censurae subiicebantur, aliaque plura, quae longum nimis esset referre, in maximum ecclesiasticae potestatis contemptum et iniuriam patrari contigerat, perinde ac si inclytae Hispaniorum nationi, ob cultum pietatis ac singularem in Romanos Pontifices devotionem per omnes aetates summopere commendatae, ignotum esset gravissimis per sacros canones irrogatis poenis ac censuris illos irretiri, qui Arcam Dei prophanâ manu sic attingere sacraque Ecclesiae iura conterere non exhorrent: nos, praemissa omnia in moerore et amaritudine cordis nostri serio considerantes, tum paternis litteris, quas lacrymis potius, quam atramento conscripsimus, tum aliis adhibitis mediis, arguimus, obsecravimus, increpavimus, instantes opportune, importune, iuxta Apostoli monitum, in omni patentia et doctrină, ut praenarrati excessus, debitâ actorum rescissione congruâque tantorum gravaminum reparatione, sarcirentur; charitati interea nostrae diuturniore longanimitate indulgentes, ut, qui illa admiserant, in eam a qua tam longe aberraverant, iustitiae viam, agnitâ tandem veritatis luce, redirent.

§ 2. Cum autem, sicut non sine in- Declarationalgenti animi nostri molestia nuper ac-ctorum decretocepimus, pravis illorum praevalentibus gestorum, cum consillis qui ad tutelam et amplificatio-matione, et ensurarum firnem regiae dignitatis pertinere arbitran-mitate. tur ecclesiasticam auctoritatem modis omnibus impetere, quaecumque nos hac in re, charitate suadente, et quasi anteactorum obliti, hucusque peregimus, parandae optatae tranquillitati adeo non profuerint, ut, iis penitus neglectis, nova potius in dies gravamina prioribus adiecta fuisse audiverimus; cuiusmodi profecto sunt decreta illa, quibus saecularem potestatem eò devenisse percepimus, ut non modo ad vacantes in dictis partibus ecclesiarum fructus, iuxta veterem ac immemorabilem consuctudinem, necnon notissimam tot apostolicarum constitutionum dispositionem, ad Cameram nostram apostolicam spectantes, manus apposuerint (contemptis prorsus ecclesiasticis censuris, tam generatim per Concilium Tridentinum, sess. xxII, de reformat., cap. xi, adversus cuiusvis ecclesiae bonorum, rerum, iurium, fructuum ac reddituum occupatores latis, quam speciatim per easdem apostolicas ac praesertim felicis recordationis Pauli III, Iulii III et Pii V ac Gregorii XIII Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum super ecclesiarum in Hispaniis vacantium fructibus illorumque administratione editas constitutiones adversus illarum transgressores inflictis), verum etiam novam quamdam ab IIispanis in apostolicarum litterarum expeditione servandam formam, et hanc quidem pontificiae iurisdictionis summopere

laesivam, ac illius libertatis, qua fidelibus omnibus in suis potissimum spiritualibus necessitatibus, ad hanc Sanctam Sedem, unde catholicae religionis oracula in universum orbem diffunduntur, recurrere fas est, penitus eversivam, praescribere non erubuerit: hinc est quod nos, ne in tam apertà apostolicae auctoritatis atque ecclesiasticae immunitatis oppugnatione torpescere videamur, disertaeque turpiter Dei causae rei efficiamur (tametsi notorii et explorati iuris sit, ea omnia, quae in praeiudicium Ecclesiae eiusque iurium, praesertim a laicis, quovis modo attentantur, nullius prorsus esse roboris et momenti, quinimo recolendae memoriae Urbanus PP VIII itidem praedecessor noster, dictae Apostolicae Sedis Romanaeque et aliorum inferiorum ecclesiarum ac personarum ecclesiasticarum iura quaecumque a praeiudicialibus huiusmodi per quamdam suam constitutionem die v iunii MDCXLI editam amplissime praeservaverit, ac nos ipsi plura ex praemissis, quae tunc nobis innotuerant, quaeque in quibusdam litteris ante duos annos episcopis, ecclesiis, universitatibus ac clero regulari Hispaniarum a saeculari potestate conscriptis continebantur, nulla, irrita invalida, damnata et reprobata fuisse et esse per alias nostras in simili formâ Brevis litteras die 11 octobris MDCCIX expeditas, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac inserto haberi volumus, declaraverimus) nunc tamen Ecclesiae et dictae Sedis iurium indemnitati peramplius consulere, necnon animarum periculis, quantum nobis ex alto conceditur, uberius occurrere cupientes, ac omnium et singulorum, quae in praemissis, seu eorum occasione, quovis modo decreta, ordinata, acta et gesta fuerunt, seriem, causas et circumstan-

tias, etiam aggravantes, aliave quaecumque etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia praesentibus pro plene et sufficienter expressis et exacte specificatis habentes, motu proprio, ac ex certà scientià et maturâ deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, omnia et singula decreta, ordinationes, litteras, intimationes, mandata, edicta et alia quaelibet in praemissis, seu eorum occasione, in praeiudicium libertatis, immunitatis et iurisdictionis ecclesiasticae atque auctoritatis apostolicae respective quovis modo emanata, edita, acta, gesta et perpetrata, cum omnibus et singulis inde secutis, et forsan quandocumque secuturis, penitus et omnino nulla, irrita, invalida, iniusta, damnata, reprobata, inania, et a non habentibus potestatem damnabiliter attentata, ac de facto praesumpta, nulliusque roboris et momenti vel efficaciae esse, et ab initio fuisse, et perpetuo fore, neminemque ad illorum observantiam teneri; imo nec ea a quopiam observari posse vel potuisse, nec ex illis cuiquam aliquod ius vel actionem aut titulum, etiam coloratum, aut possidendi vel praescribendi causam acquisitam vel acquisitum fuisse vel esse, aut quandocumque acquiri vel competere posse, neque illa ullum statum facere vel fecisse, sed, perinde ac si nunquam emanassent nec facta fuissent, pro non extantibus et non factis perpetuo itidem haberi debere, tenore praesentium denuo declaramus. Et nihilominus, ad maiorem et abundantiorem cautelam, et quatenus opus sit, illa omnia et singula, motu, scientià, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, harum serie damnamus et reprobamus, revocamus, cassamus, irritamus, annullamus et abolemus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus, ac

pro damnatis, reprobatis, revocatis, cassatis, irritis, nullis, invalidis et abolitis, viribusque et effectu penitus et omnino vacuis, semper haberi volumus et mandamus, et contra illa deque corum nullitate coram Deo protestamur. Firmas praeterea ac salvas esse similiter volumus atque decernimus quascumque censuras et poenas ecclesiasticas, quas ii omnes, qui praemissa perpetrarunt, mandarunt vel rata habuerunt, seu in eis auxilium, consilium vel favorem quomodolibet praestiterunt, cuiuscumque praeeminentiae et dignitatis fuerint, propter eadem praemissa quovis modo incurrerunt, a quibus, post condignam Ecclesiae praestitam satisfactionem, nonnisi a nobis seu Romano Pontifice pro tempore existente (praeterquam in mortis articulo, et tunc cum reincidentià in easdem censuras eo ipso quo convaluerint) absolvi et liberari valeant. Facultate insuper nobis et eidem Sanctae Sedi expresse reservată, quatenus illi minime redierint ad cor, ad alia canonica et severiora remedia quandocumque procedendi. Decernentes etiam, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod praefati et alii quicumque in praemissis seu eorum aliquo' ius vel interesse habentes, seu habere quomodolibet praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant, seu aliàs specifică et individuă mentione et expressione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, causaeque, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et iustificatae non fuerint, aut ex aliá qualibet etiam quantumvis iuridică et privilegiata causă, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis

1 Edit. Main. legit aliquod (R. T.).

laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, aut interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quamtumvis magno et substantiali ac incogitato et inexcogitabili defectu notari, impugnari, infringi, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratice remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et eiusdem Sedis nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranier, contigerit attentari.

§ 3. Non obstantibus praemissis, ac, Contrariorum quatenus opus sit, nostrà et Cancellariae apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, aliisque apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, nec non quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis

Expositio

firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, ac usibus et stylis, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibuscumque personis, etiam quantumvis sublimibus et specialissima mentione dignis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis et decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine similibus, seu ad quarumcumque personarum etiam imperiali, regali, aliâve qualibet mundanâ vel ecclesiasticâ dignitate fulgentium instantiam, vel earum contemplatione, seu aliàs quomodolibet, in genere vel in specie, etiam consistorialiler, in contrarium praemissorum concessis, editis, factis, ac pluries iteratis, et quantiscumque vicibus approbatis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et formà in illis tradità observatà, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ac derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 4. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate

constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique adhibeatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvII octobris MDCCXI, pontificatus nostri anno XI.

Dat. die 27 octobris 1711, pontif. anno xi.

## CLX.

Reducuntur studia et gradus in Ordine fratrum Carmelitarum ad formam quorumdam decretorum capituli generalis <sup>1</sup>.

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus filius Petrus Thomas Sanchez, prior ge-cause. neralis Ordinis fratrum beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, quod, licet per constitutiones dicti Ordinis antiquae observantiae nuncupatas, parte i, cap. xvii et xvIII, certa forma tam circa studia quam circa qualitates in studentibus ad gradus scholasticos promovendis requisitas, incipiendo ab officio cursoratus nuncupato usque ad magisterium, observanda praescribatur, eaque in omnibus praedicti Ordinis provinciis (exceptis illis Hispaniarum et Portugalliae, quae circa praemissa statutis particularibus utuntur) non sine magno scientiarum emolumento ab immemorabili tempore usque ad annum MDCLXXX servata fuerit, nihi-

1 Praecedens forma studiorum extat Innocentii XII const. edit. MDCXCII, die 11 octobris, pontif. II; in huius Pontificis const. ed. MDCCIV, die 27 martii, pontif. IV, concessa fuere quaedam privilegia lectoribus in collegio ecclesiastico de Urbe; et in Benedicti XIII const. ed. MDCCXXIV, die 22 maii, pontif. 1, erigitur collegium studiorum Neapoli.

lominus in capitulo generali eiusdem Ordinis, quod dicto anno moclaxx celebratum fuit, eidem formae nonnulli articuli ad praxim minime adducibiles adiuncti fuerunt. Verum paulo postea, nempe die xxvIII septembris MDCLXXXII, iidem articuli, ad evitanda incommoda quae ex eorum observantià oriri posse praevidebantur, per quondam Angelum Monsignani, tunc existentem priorem generalem dicti Ordinis, ex vivae vocis oraculo a felicis recordationis Innocentio Papa XI praedecessore nostro habito, ad superiorum provinciarum Italiae eiusdem Ordinis instantiam, suspensi fuerunt quousque in tunc proxime futuro capitulo generali, quod subinde, nempe anno MDCLXXXVI, celebratum fuit, an iidem articuli penitus abrogandi seu corrigendi forent discuteretur, ac interim, id quod super praemissis per dictas constitutiones sancitum reperiebatur exacte observari debere, decretum fuit. Porro praedictis articulis in capitulo generali huiusmodi examinatis, eorumque difficillimo usu recognito, totum negotium arbitrio et prudentiae quondam Pauli a S. Ignatio, in ultimo dicto capitulo generali in priorem generalem electo, remissum fuit. Ipse vero Paulus prior generalis nil aliud circa studia et gradus huiusmodi quam formam per dictas constitutiones praescriptam durante suo generalatus officio observavit. Subinde autem, cum in alio capitulo generali ipsius Ordinis anno mpcxcii celebrato, ad praedicti Ordinis regimen quondam Ioannes Feyxoo de Villalobos assumptus fuisset, ipse zelo ductus, sperans se eam formam, quae circa eadem studia in dictis Hispaniarum provinciis servatur, ad omnes alias suae religionis et signanter Italiae provincias extendere posse, diversa decreta praxi quidem earumdem provinciarum Hispaniae con-

sona, sed formae a supradictis constitutionibus praescriptae penitus adversantia, promulgavit, illaque i, per quasdam subinde recolendae memoriae Innocentii Papae XII etiam praedecessori nostri die xi octobris eiusdem anni mocxcii in simili formâ Brevis desuper expeditas litteras toto illarum tenore inserto confirmata, executioni demandare curavit. Verum, cum id non modo difficile sed fere impossibile tam ipse Ioannes prior generalis quam eius successores experti fuerint, ob paupertatem et angustias earumdem provinciarum Italiae, collegiorum in praedictis decretis designatorum numerum ferre mininie valentium, prout octodecim annorum experientia comprobavit; exindeque multa mala et incommoda niemoratis Italiae provinciis obvenerint, non sine magno studiorum, quae fere penitus collapsa sunt, detrimento, cum maior inibi lectorum quam studentium et studiorum numerus reperiatur; eâque de causâ quamplurimi contra earumdem constitutionum formam gradibus insigniti fuerint: novissime in capitulo generali Ordinis supradicti anno mocciv celebrato iisdem decretis, per dictum Ioannem priorem generalem, ut praefertur, confectis, mature perpensis, eorumque praxi fere impossibili recognità, edita fuerunt nova alia decreta in omnibus et per omnia antiquae formae per memoratas constitutiones stabilitae consona, cum solo additamento duorum salubrium decretorum in aliis capitulis generalibus eiusdem Ordinis annis mockly et mockx celebratis confectorum, tenoris sequen- Decreta refetis, videlicet:

#### EX CAPITULO GENERALI MDCCIV.

Carmelitis olim maioribus nostris in ere- ne studiis et mitis ac solitudine latentibus unicum porro studentibus. erat necessarium, Deo nimirum vacare per

1 Edit. Main. legit illasque (R. T.).

continua contemplationis exercitia. Verum, ex quo ad publicum Ecclesiae famulatum, agrique dominici culturam, summorum Pontificum auctoritate, translati sumus, nostri iam instituti ratio postulat, ut cum theologià mysticà, quae sane pars est Carmelitarum optima, litterarum scientiarumque studia non impigre coniungamus. Quare statuimus in primis, quod in universo Ordine nostro sint studia generalia quadraginta quatuor, videlicet: Romae, Parisiis, Tolosae, Paduae, Papiae, Neapolis, Florentiae, Senis, Pisis, Taurini, Cremonae, Ravennae, Cataniae, Drepani, Messanae, Panormi, Barchinonae, Salmanticae, Compluti, Ilerdae, Conimbricae, Toleti, Vallisoleti, Valentiae, Oschae, Granatae, Hispali, Ossunae, Cordubae, Coloniae, Moguntiae, Lovanii, Avenione, Perpiniani, Burdegalae, Andegavi, Licii, Cracoviae, Viennae, S. Mariae de Vita, Duacii, Vilnae, Capuae ac Bononiae, in quibus omnibus sint continui regentes et lectores artium et theologiae, cum studentibus idoneis.

Qui ad ea mitti

Item ordinamus, quod quaelibet provincia bent, et a qui possit mittere studentes ad quodlibet stusurari expensae, dium generale, de licentià tamen et assensu prioris generalis; declarantes quod si in provinciis, ubi propter observantiam vitae communis conventualitas est abrogata, in conventu aliquo essent plures fratres idonei ad studia, provincia talis ex communi aerario provinciae teneatur solitam subventionem pro suis necessitatibus supplendis assignare omnibus et singulis sic missis; in aliis vero provinciis, ubi nondum viget vita communis, sed conventualitas adhuc in usu est, solita subventio studentium fiat a conventibus, quorum sunt filii, et talis provisio assignetur cuique, quamdiu actualiter studentes erunt. Decernentes insuper quod quilibet conventus Ordinis habens facultatem nutriendi octo fratres, teneatur manutenere unum religiosum suae provinciae in studio, et ei solitam subventionem dare, sub poenâ privationis officii priori et rebellionis fratribus dicti conventus huic statuto se opponentibus infligenda; unde consequenter statuimus, quod si contingat plures

esse studentes filios unius conventus, cui facultates non suppetunt omnibus solitam subventionem dare, provincialis seu generalis eos distribuat et assignet aliis conventibus eiusdem provinciae, qui vel non habent alumnos studentes, vel si habent, non in eo numero, quo possunt in studio sustentare. Studentes vero, ad studia generalia intra vel extra suam provinciam missi, nullo modo promoveantur, nec quidem in forma simplici cursoratus, sine prioris generalis licentià, et servatis i iis quae inferius determinabuntur; quod intelligendum est de Italiae provinciis; quinimo nec provincialis neminem possit promovere ad studia, nisi cum licentia patris generalis, et habitis patentibus eiusdem.

Ad haec studia nullus mittatur dyscolus, vel de inhonestà conversatione suspectus, studia. aut qui crimen perpatravit, vel scandalum fecerit, etiamsi ab Ordine non recesserit; similiter qui ab Ordine apostatavit: sed solum illi, quos virtutis et honestatis amantes prior provincialis patri Ordinis praesentandos esse iudicaverit, habitis etiam super hoc testimonialibus litteris a conventu, in quo per sex ultimos menses ante studium vixerint, et post debitos annos in seminario vel professorio a professione completos, nisi aliquando iustà de causà a definitorio de mansione in conventu continuâ per sex menses dispensarentur, quae causae similiter ad reverendissimum generalem transcribantur; idque intelligendum volumus de omnibus studentibus, sive intra sive extra provinciam ad studium mittantur, sub poenà depositionis provinciali ab officio, et definitoribus sub poenâ inhabilitationis ab actu definiendi in posterum. Et si ex quacumque provincià tales rixosi, dyscoli, et aliis supra nominatis vitiis affecti, ad lectoratus, baccalaureatus, imo et magisterii gradus fuerint promoti, aut in studio, ad quod tales sunt missi, tales fuerint reperti, ipso facto sint privati perpetuò omni studio et gradu.

Item ordinamus quod nulli studentes a Studentes reverti non posquibuscumque studiis generalibus redeant sint ad provinad suas provincias sine prioris generalis, et iia,

1 Edit. Main. legit servata (R. T.).

ultra montes saltem sine provincialis assensu, neque prior studii generalis habeat potestatem talibus licentiam dandi ad eorum instantiam, sub poena depositionis ab officio.

Nec ad gradus promoveri.

Item firmiter statuimus quod nullus frater praesumat gradum licentiae ac lauream doctoralem in aliqua universitate suscipere absque expressà licentià reverendissimi patris generalis specialiter concessâ, sub poenâ excommunicationis latae sententiae et privationis gradus et honorum in perpetuum, aliisque poenis in bullis Martini V et Eugenii contentis.

Praefinitio temporis pro lecuonibus.

Item ordinamus quod lectiones in logica, philosophia et theologia initium sumant a festo Nativitatis beatae Virginis Mariae usque ad dominicam Sexagesimae, et a die Cinerum denuo resumantur usque ad diem ultimam mensis iunii, neque intermittantur lectiones nisi deputati ad legendum aliquâ fuerint in firmitate correpti, cuius rei curam specialem patris provincialis habebit in suis visitationibus. Studentes regulariter non feriabuntur a scholis, nisi semel per diem in unaquâque hebdomadâ, ubi nullum festum occurrit.

Gradus extra provincias Hispaniae (pro Forma servanda in colla-

tione graduum, quibus infra specialis erit dicendi locus) hoc modo et non aliter a reverendissimo patre generali concedi poterunt, sub poenà nullitatis.

Examen et relatio facienda

Primo nullus gradus, qualiscumque is de doctrina et demum sit, conferetur aut conferri poterit moribus studen- a reverendissimo patre Ordinis, nisi praevio examine et approbatione de sufficientià doctrinae ad singulos gradus respective requisitae, sicuti de vitâ et moribus graduandorum, a prioribus conventuum studiorum faciendà cum totà communitate per suffragia secreta, necnon praesentatione definitorii provincialis propriae provinciae tantum, si in eå permanserint, imo etiam alienae, si per annum in illà commorati fuerint. Decernentes quod priores et lectores sive regentes studiorum tenebuntur mittere ad capitula provincialia et congregationes annuas definitorum exactam relationem sub iureiurando faciendam de sufficientia docrinae et moribus singulorum studentium, et reverendi admodum patres provinciales

in suis visitationibus omnes et singulos studentes seriò examinabunt una cum sociis suis respective et regentibus; in quo examine, relatione et praesentatione conscientias singulorum, quorum interest, sub iureiurando adstrictos et gravatos esse volumus in diem Domini; super quibus nec reverendissimus pater Ordinis dispensare poterit; quod nominatim intelligi volumus etiam de conventu Transpontinae.

Secundo, gradus singuli hoc modo et non Collatio cur-

aliter conferri poterunt : nempe cursoratus soratus et alio-(tametsi is gradum non constituat), profecto1 cursu per integrum triennium totius philosophiae, inclusâ metaphysicâ et ethicâ, non conferatur, nisi praemisso supradicto examine, praemissis etiam solemniter quatuor lectionibus coram toto conventu, primâ de physico auditu, secundâ de caelo vel generatione, tertià de animà, et quartà de metaphysica, et ultimo habitis etiam prius disputationibus publicis super universà philosophiâ. Lectoratum autem nonnisi purificatis sequentibus conditionibus conferri volumus, videlicet: primo, ut hoc gradu insigniendus, sit sacerdos; secundo, ut quatuor annis integris studuerit theologiae cum profectu; tertio, ut intra quatuor annos praedictos habeat disputationes publicas de universâ theologia. Baccalaureatus conferatur, ubi post lectoratum per duos integros annos legerit philosophiam vel theologiam, vel, per biennium in studiis permanendo, duas publicas disputationes ex primâ parte et primâ secundae habuerit. Gradus denique magisterii, ubi post baccalaureatum per duos alios annos vel legerint philosophiam seu theologiam, vel habuerint in eodem biennio duas publicas disputationes ex secunda secundae et ex tertià parte, in studiis pariter permanendo, dummodo in etate triginta annorum sint constituti, et Romam accedant ut examinentur et approbentur; servatis tamen circa hoc in provinciis Poloniae legibus municipalibus earumdem. Patentes vero aliter vel alio modo concessae nullae sint, et censeantur tamquam si nunquam concessae fuissent, eo quod super praemis-

1 Aptius lege perfecto (R. T.).

E-rumdem

sis reverendissimus pater nullam habeat dispensandi facultatem.

Cursora'us ter cursores servandus.

Sciant autem cursores, ut supra insinuaproprie non est turn est, se non esse graduatos, et inter se professionis in tenere debent locum suae professionis; imo si quis ex inferioribus studentibus prius fuisset professus, in choro, refectorio et processionibus locum suae professionis obtinebit; quamquam, in his quae pertinent ad studium, cursores in cunctis debeant illos praecedere.

quam Mac.

Regulae autem lectorum tam artium quam numes betorum theologiae sequentes erunt : Primo, quotidie theolo-legant praeter consuetos dies vacationis et festos; secundo, quotidie explicent totum id quod eo die in scriptis dictant; tertio, quotidie conferentiam vel disputationem rite habeant cum studentibus; quarto, singulis mensibus habeant conclusiones menstruas coram toto conventu vel patribus gravioribus; quinto, semel in anno habeantur conclusiones impressae publicae, ad quas exteri arguentes invitabuntur; sexto, probationes supradictorum praesentabuntur capitulis provincialibus vel congregationibus annuis, a quibus, si tamquam legitimae approbatae fuerint, expleto tempore praefatae lecturae. vel permanentiae in studio cum conditioninibus superius assignatis, poterunt lectores et baccalaurei a toto definitorio capituli vel congregationis annuae praesentari reverendissimo patri pro eorum promotione, cum expresso eiusdem definitorii testimonio de vità et moribus eorumdem.

Lectores theologiae studeant tum gravitati, tum brevitati, tum maxime perspicuitati; non obiter aut leviter attingant difficultates scholasticas, neque vero tam in conquaerendis doctorum auctoritatibus immorentur, quam in solidis rationibus seriò examinandis; quod spectat ad divum Thomam, illius doctrinam amplectantur cum interpretatione doctorum Ordinis nostři; insuper seriò monentur regentes et iuniores nostri, ut, iuxta antiquiores Ordinis constitutiones, diligenter studeant doctorum nostri Ordinis determinationes sustinere, sententias sequi et allegare, praesertim Ioannis Bachonii doctoris resoluti nuncupati; lectores vero philoso-

phiae studeant Aristoteli adhaerere, quantum fides catholica patitur.

Lectores sive artium sive theologiae, quamdiu deputabuntur ad docendum, crunt p vilegia commoda. exempti ab officio chori iuxta decreta Clementis VIII Pro ref. regul., die xxv iunii MDXCIX; diebus tamen solemnioribus et dominicis maiori missae et vesperis interesse tenebuntur, et sabbatis completorio; non concionabuntur, nisi diebus festis, et in eodem loco in quo est conventus ipsorum, vel in convicinis. Ceterum curabit omnino diligenter superior maximâ cum charitate lectoribus administrari victum, vestitum, aliaque necessaria; quamdiu vero lectores actualiter docebunt, sub se studentes vocc et loco praecedant.

Lectoribus studentes aliique omnes honorem ubique deferant, et eam in scholis quomodo se gemodestiam servent quae decet viros reli-era lectores in schola et extra. giosos; si quis secundo monitus ab immodestià et loquacitate in scholà non abstinuerit, gravi poenae subiaceat; at vero post tertiam vicem expellatur a priore et lectore, donec generalis moneatur. Item si quis irreverenter se gesserit erga lectores, panem et aquam in terrà comedat, et nisi ter monitus se se corrigat, per provincialem de consilio prioris et regentis expellatur a studiis, donec moneatur reverendissimus pater generalis.

Audito signo lectionis, modeste cum silentio scholam adire festinabunt, statim etiam post lectiones in suas cellas se recipiant, sub poenà gravi assuetis contrafacere et otiose vagari; verborum contentiones, vociferationem, gestusque immodestos summopere devitent, etiam inter disputandum; quicumque vero frater offenderit verbo, statim moneatur ab illo, qui est inter ipses praefectus aut professione maior, sub poená gravi si quis arroganter resistat.

Fratres studio deputati, nec concionibus, Modus ab iis nec aliis studiis, quam ei cui sunt addicti, servandus acceptatio se se applicent ex professo, sub poenà gravi diorum. assuetis. Omnes et singuli non solum lectiones excipiant, sed etiam functiones omnes scholasticas obeant suis vicibus; quod si negligentes in his aliqui reperiantur, et

tertio moniti non se corrigant, a studio removeantur. In quotidianis autem disputationibus, postquam a studentibus aliquid de scriptis repetitum fuerit, duo argumentabuntur; arguent autem primo loco studentes eiusdem classis, deinde replicare poterunt studentes superioris classis. Quod si qui ultra triennium manserint in studiis inutiliter et sine aliquo profectu, ordinamus quod revocentur a studio, et remittantur ad alios conventus, ne frustra ulterius locum occupent aliorum.

De litteris hu-

Ad litteras humaniores addiscendas framanioribus, et tres nostri nunquam mittantur extra conventum, sed singulis annis nominentur qui iuniores eruditionem doceant. Item scholae nostrae nullis pateant saecularibus ad lectiones excipiendas vel audiendas, sub poenâ gravi; si tamen id necessarium videbitur in aliquâ provincià, dispensabit reverendissimus consentiente capitulo provinciali.

Da laicis, con-

Ad conventus studiorum tot assignabunfessariis et con-cionatoribus. tur laici ut ad officia communia sufficiant, quibus proinde studentes ordinarie non applicabuntur. Item in illis confessarii et concionatores esse debent ordinarii. Nolumus enim actu studentes operibus eiusdem ' vacare, nisi pro rarâ et urgente necessitate, vel pro brevi exercitatione quae studia non impediat. Omnes tamen et singuli studentes tam ad publicas quam ad privatas processiones ire teneantur sub poenâ gravi.

De rietatis operibus.

Item omnes non sacerdotes semel in hebdomadâ sacram Eucharistiam sumere teneantur; singulis quoque annis petant, et illis concedatur per aliquot dies in cellulis suis solitudini, silentio et pietati vacare ferventius.

Nemo instituatur in gradivel saltu.

Nullus in posterum instituatur magister, bus ex gratia praesentatus, baccalaureus vel lector, qui dicatur de gratia graduatus, neque ex saltu, etiamsi per aliquot annos in studiis se exercuerit; super quo nec poterit dispensare reverendissimus.

Exprimuntur già consequi possunt,

Item ordinamus quod magistri in theoloofficia quae ma-gistri in theolo- giâ, ultra regentias, lecturas, praedicationes, prioratus, tam locales quam provinciales et generales, seu provinciarum visitatores, et procurationem Ordinis, aut societates reve-1 Potius lege eiusmodi (R. T.).

rendissimi patris generalis seu provincialis, non possint habere alia officia in Ordina; neque audeant, sub poena privationis dignitatis et gradus ipso facto, suscipere procuratorias, sacristias, vel huiusmodi officia ad simplices fratres attinentes immediate, nisi fortasse in aliquo conventu, ex dispensatione solius reverendissimi patris generalis, expediret ex magistris aliquem pro conventus beneficio de praedictis aliquid exercere, quod non fiat nisi in casu rarissimo.

Nullus libros imprimere praesumat, nisi Problbitio tyad hoc licentiam et approbationem obtineat bros, nisi praeper priorem generalem, aut per capitulum generale, sub poenâ privationis gradus, vocis et loci; volumus autem ut talis approbatio a reverendissimo patre Ordinis non detur, nisi prius liber ille imprimendus a duobus magistris in theologia, vel theologiam actualiter docentibus, aut qui illam per aliquot annos docuerint, ad id specialiter deputandis, revisus et approbatus fuerit.

Lectio ea-

In omnibus conventibus incumbet praecipue superiori obligatio curandi ut bis in tiae bis facionda hebdomadâ fiat lectio casuum conscientiae, in hebdomada. non tamen scripta dictando, sed auctorem selectum praelegendo et explicando, dubia proponendo et dissolvendo; huicque lectioni teneantur interesse omnes sacerdotes etiam graduati legitime non impediti, nisi a provinciali dispensationem obtinuerint.

Confirmatio

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, tollendis multiplicibus confusionibus hactenus invectis, stabiliendaequae eiusdem Ordinis eiusque studiorum et graduum salubri directioni maxime expediat, ut praeinserta decreta, abrogatis aliis per memoratum Ioannem priorem generalem, sicut praemittitur, editis, apostolicae confirmationis nostrae praesidio muniantur: nobis propterea praedictus Petrus Thomas prior generalis humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur. Nos igitur, ipsum Petrum

1 Male edit, Main. legit seu pro sed (R. T.).

Thomam priorem generalem specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R.E. cardinalium negociis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, studia et gradus dicti Ordinis ad formam decretorum capituli generalis eiusdem Ordinis anno mocciv celebrati, auctoritate apostolică, tenore praesentium, reducimus; salvâ tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

Exordium,

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus praedictis Innocentii XII praedecessoris nostri litteris. aliisque praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, praedictorum Ordinis et provinciarum, aliisque quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomedolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut earumdem Transumplo. praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die x novembris moccxi, pontificatus nostri anno xi.

Dat. die 10 novembris 1711, pontif. anno xI.

#### CLXI.

Declaratur, actibus et functionibus a S. Sede peragi solitis post electionem regis Romanorum in futurum imperatorem, eam non approbari, antequam ab ipso electo confirmatio petatur et impetretur 1

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Acceptis nuperrime a carissimo in Christo filio nostro Carolo Hispaniarum catholico necnon Hungariae et Bohemiae

1 Const. ed. MDCCXI, die 3 octobris, pontif. XI, nullae declaratae fuere preces primariae a vicariis imperialibus expeditae; const. ed. MDCCXIII (1714) die 10 (et 29?) martii, pontif. xiv, extant preces primariae pro rege Romanorum in futurum imperatorem.

rege illustri litteris, quibus nobis significat se in conventu electorali Francofurti ad Maenum habito in regem Romanorum futurum imperatorem die XII octobris proxime praeteriti electum fuisse, quemadmodum illico diem crastinam indiximus, qua in pontificia nostrâ capellâ, benedicente Domino, sacrosanctum missae sacrificium in nostrà et venerabilium fratrum nostrorum'S. R. E. cardinalium praesentia pro gratiis omnipotenti Deo de eiusdem electione agendis de more celebrandum erit, ita aliae etiam functiones praemissorum occasione per Romanos Pontifices praedecessores nostros, seu eorum iussu, vel aliàs quovis modo peragi consuetae, similiter a nobis seu iussu nostro, vel aliàs quovis modo peragendae erunt, seu forsan etiam aliquae iam peractae fuerunt. Praeterea supradictis et aliis eiusdem Caroli electi litteris ad nos datis, ac in posterum dandis, respondere intendimus, etiam illum regem Romanorum in imperatorem electum apparando.

Declaratio ut in rubricà.

§ 1. Verumtamen, ne ex praedictis et quibuscumque aliis actibus et functionibus, tam nostris quam quorumcumque nostrorum et Sedis Apostolicae officialium ac ministrorum, etiam speciali notà dignorum, etiam nunciorum apostolicorum, ac quorumcumque S.R.E. cardinalium, etiam de latere legatorum, tam publicis quam privatis, quandocumque faciendis, seu forsan etiam factis, ac inde secutis et secuturis quibuscumque, possit un'quam praetendi nos electionem praedictam approbasse et confirmasse, etiamsi talis praetensio minime subsistat, cum apostolica confirmatio huiusmodi, tam de iure quam de more, nonnisi primo coram nobis exhibitis electionis et aliorum ad id requisitorum instrumentis, et praevià maturà causae

et sub Bullà consistoriali concedi et expediri consueverit, nihilominus, omnem in praemissis ambigendi materiam praecidere, mentemque et intentionem nostram palam facere volentes, omniumque et singulorum praemissorum ac quorumcumque aliorum actuum et funtionum hactenus et deinceps quandocumque, ubicumque, quomodocumque a nobis vel aliis quibuscumque, cuiuscumque qualitatis, dignitatis, etiam ecclesiasticae, status, gradus et conditionis, etiam individuà expressione dignae, extiterint, et pro tempore existant, etiam de mandato nostro, et aliàs quovis modo . tam cum eodem Carolo electo, quam cum ipsius Caroli electi oratore et oratoribus ac ministris, etiam in Romanâ Curiâ factorum et faciendorum, et inde seguutorum et seguuturorum, aliorumque hic forsan exprimendorum et inserendorum, etiam particulari mentione dignorum, tenores, circumstantias et quaslibet singularitates, etiam maiores et veriores, praesentibus pro plene expressis et insertis habentes, motu proprio, et ex certà scientià et maturâ deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, praesentium serie attestamur, declaramus, et decernimus nostrae mentis, intentionis et voluntatis incommutabilis semper fuisse et esse, ac deinceps fore, per omnes et singulos actus, functiones, receptiones, recognitiones et tractatus quoscumque verbo, scriptis, etiam per litteras apostolicas sub plumbo ac in formà Brevis sub annulo Piscatoris et missivas, ac facto, a nobis, et respective a dilecto filio nostro Fabritio tituli Ss. Ioannis et Pauli S. R. E. presbytero cardinali Paulutio nuncupato, secretario nostro Status, necnon dilecto etiam filio nostro Iosepho Renato S. Georgii in cognitione in nostro consistorio secreto | Velabro eiusdem S. R. E. diacono cardinali Imperiali itidem nuncupato, ad praedictum Carolum electum nostro et dictae Sedis de latere legato, et a quovis alio ipsius S. R. E. cardinali etiam de latere pariter legato, ac similiter a nunciis apostolicis, etiam apud eumdem Carolum electum nunc et pro tempore nomine nostro et eiusdem Sedis residentibus, et a quibuscumque aliis nostris et Sedis praedictae officialibus et ministris ubicumque residentibus, etiam individuà mentione dignis, etiam de mandato nostro, quandocumque, ubicumque et quomodocumque factos et factas, et pro tempore faciendos et faciendas, ac inde secuta et secutura quaecumque, atque pluribus vicibus iteratos et iterata, ac effectum sortitos, sortitas et sortita. quoscumque et qualiacumque sint et pro tempore fuerint, etiam cum oratore et oratoribus nunc et in perpetuum ctiam apud nos Sanctamque Sedem praedictam nomine eiusdem Caroli etiam uti Romanorum imperatoris electi pro tempore residenti et residentibus, ac cum quibuscumque aliis ipsius Caroli electi officialibus, ministris, procuratoribus et plenipotentiariis, quavis occasione et causà, etiam ratione foederis universalis, ac defensionis et propagationis fidei catholicae, et quavis alià etiam particulari expressione dignâ, hactenus et pro tempore facta, tractata et gesta, faciendaque, tractanda et gerenda, necnon per quascumque denominationes, inscriptiones, appellationes, nuncupationes et narrativas in favorem praedicti Caroli in regem Romanorum futurum imperatorem electi, per quoscumque, etiam nomine nostro et Apostolicae Sedis, ac etiam per nos quomodolibet factas et pro tempore faciendas, illum etiam regem Romanorum in imperatorem electum appellando, ac etiam per quamcumque oratoris et ora-

torum, sive ablegati et ablegatorum, ad nos et Sedem Apostolicam ab eodem Carolo electo destinati et destinatorum, missique et mittendorum, receptionem et admissionem ad audientiam nostram et ad osculum pedum nostrorum cum quibuscumque apparatibus, cacremoniis, circumstantiis, praerogativis, antelationibus, etiam publicis, etiam extraordinariis et insolitis quomodolibet expresse vel tacite hactenus concessis et datis, concedendisque, et in posterum dandis, etiam tamquam oratori et oratoribus sive ablegato et ablegatis Romani imperatoris electi, non intellexisse, nec voluisse, minusque in posterum intelligere nec velle praedictam eius electionem approbare nec confirmare; quinimo nostrae mentis et voluntatis fuisse et deinceps fore, ut, iuxta consuetum, confirmatio apostolica huiusmodi per praedictum Carolum electum petatur, et per litteras apostolicas consistoriales a nobis et S. R. E. cardinalibus subscriptas expediri impetretur, et interim nedum omnem approbationem et confirmationem, sed ctiam cuiuscumque approbationis et confirmationis expresse et tacite concessionem, et quemcumque eius effectum suspendimus, suspensamque et suspensum fuisse et esse ac deinceps fore declaramus, ac pro suspensis haberi volumus et decernimus. Praesentesque litteras de subreptionis vel obreptionis seu nullitatis vitio, aut intentionis nostrae, vel alio quocumque defectu, etiam ex eo quod quicumque in praemissis interesse quomodolibet habentes et habere praetendentes, cuiuscumque status, gradus, qualitatis, dignitatis et conditionis existant et extiterint, ad id vocati, citati et auditi non fuerint, notari, impugnari, infringi, seu redargui nullatenus posse, neque sub quibuscumque revocationibus, suspensionibus, moderationibus, derogationibus et quibuscumque aliis contrariis dispositionibus generalibus, etiam motu, scientia, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, etiam consistorialiter, et aliàs quomodolibet, etiam per nos et Romanos Pontifices successores nostros faciendis comprehendi, sicque et non aliter per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac etiam S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et nuncios, quavis auctoritate et potestate fungentes, sublatà eis et eorum cuilibet, quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, similiter decernimus.

§ 3. Non obstantibus praemissis ac constitutionibus et ordinationibus quibuscumque, tam apostolicis quam imperialibus ac Cancellariae Apostolicae regulis, etiam individuam derogationem requirentibus; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum inserta mentio habenda foret tenores huiusmodi, etiam maiores et veriores, praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, ad effectum omnium et singulorum praemissorum, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xviii decembris MDCCXI, pontificatus nostri anno xII.

Dat. die 18 decembris 1711, pontif. anno xII.

CLXII.

Confirmatur generale interdictum dioecesi Lyciensi, eiusque observantia mandatur sub certis poenis 1.

## Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

- § 1. Cum, sicut ad apostolatus nostri Interdictum, notitiam pervenit, in civitate et dioecesi Lyciensis, a sae-Lyciensi (quas nuper venerabilis frater eiecus, civita-Fabritius episcopus Lyciensis, non solum sim suppribusa suâ ecclesiâ Lyciensi, verum etiam a dam ecclesias!itoto regno Neapolis, per intolerabilem laicalis potestatis abusum, violenter eiectus in actu eiusmodi suae eiectionis, iuxta sacrorum canonum praescriptum, ecclesiastico interdicto supposuit) nonnullae personae ecclesiasticae saeculares et forsan etiam regulares reperiantur, quae temerario ausu, sive variis ab Ordinariorum auctoritate exemptionis, ac immediate huic S. Sedi subiectionis, necnon apostolicorum earum ordinibus vel institutis concessorum privilegiorum praetextibus, sive etiam eà ratione, quod earum ecclesiae, conventus et monasteria sub praetensà protectione regià, aut de praetenso regio iurepatronatus esse dignoscantur, se ad dicti generalis interdicti observantiam minime teneri, ac missas et alia divina officia celebrare, necnon sanctissimum Eucharistiae sacramentum administrare, fidelium defunctorum cadavera ecclesiasticae sepluturae tradere, aliosque actus prohibitos, cum gravi fidelium scandalo publicoque auctoritatis ecclesiasticae contemptu, exercere posse praesumunt:
- § 2. Hinc est quod nos, sacrorum canonum praesatorum et Concilii Tri-mandatum illud

Confirmatio

1 Const. ed. MDCCXI, die 15 martii, pontif XI. confirmatae fuere censurae inflictae a commissario generali in Sinis; et const. ed. MDCCXIV, die 6 novembris, pontif. xıv, confirmatur interdictum in civitatibus Catanensi et Agrigentina.

Clausulae.

dentini dispositioni inhaerentes, ac generale interdictum, cui praefatus Fabritius episcopus civitatem et dioecesim supradictas, sicut praemittitur, subiecit, pro valido et iusto habentes, illudque ad maiorem cautelam, ac quatenus opus sit, approbantes et confirmantes, eique civitatem et dioecesim praefatas de novo subiicientes, motu proprio, ac ex certà scientià et matura deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, omnes et singulas personas ecclesiasticas, tam saeculares, cuiusvis tandem gradus, praeeminentiae, ac dignitatis fuerint, quam cuiusvis ordinis, congregationis, instituti et societatis, etiam Iesu, regulares, ad exactam eiusdem interdicti observantiam omnino teneri et obligatas existere ac fore, itaut in quibusvis ecclesiis, locis piis, oratoriis, etiam privatis ac capellis domesticis, etiam in fortalitiis regiis civitatis et dioecesis praedictarum existentibus, quocumque privilegio, exemptione et indulto, etiam practensae protectionis regiae, seu praetensi iurispatronatus regii, tametsi pluries ac quantiscumque vicibus ab hac Sanctà Sede approbati, suffultis, nec missae, nec alia divina officia celebrari, neque sanctissimum Eucharistiae sacramentum praedictum administrari, minusque fidelium defunctorum cadavera sepeliri, aliave tempore interdicti prohibita exerceri, nisi temporibus, casibus et modis per supradictos sacros canones permissis, ullo modo valeant, tenore praesentium statuimus, decernimus et ordinamus; adeoque privilegia, exemptiones, indulta, protectiones et iurispatronatus huiusmodi, etiamsi ceteroqui de iure subsisterent, nemini ad effectum se eximendi ab observantià praefati generalis interdicti ullatenus suffragari posse, harum serie declaramus.

Declaratio cen-§ 3. Praeterea omnes et singulos, | rint, aut ex aliâ qualibet etiam quan-

quantumvis exemptos et quovis modo minatio aliarum privilegiatos, qui statuto, decreto et ordinationi nostris huiusmodi, sub quovis quaesito colore, ratione aut praetextu hactenus quomodolibet contravenerunt seu contravenient in futurum, etiamsi capellanorum regiorum honore seu alio quovis titulo, munere aut dignitate praefulgeant, eo ipso et absque alià declaratione in censuras et poenas ecclesiasticas per praefatos sacros canones et constitutiones apostolicas desuper inflictas et impositas incidisse, illisque innodatos fuisse et esse ac fore, nec ab eis a quoquam, nisi a nobis seu Romano Pontifice pro tempore existente ( praeterguam in mortis articulo, et tunc cum reincidentià in easdem censuras et poenas eo ipso quo convuluerint), absolvi et liberari posse, earumdem tenore praesentium similiter statuimus et declaramus. Facultatem insuper contra transgressores ecclesiasticos, si quidem saeculares fuerint, ad beneficiorum ecclesiasticorum per eos obtentorum privationis aliaque in posterum obtinendi inabilitationis; si vero regulares, ad officiorum quorumcumque, ac vocis activae et passivae privationis, aliasque poenas canonicas procedendi, nobis et Apostolicae Sedi specialiter et expresse reservantes. Ac decernentes pariter, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod praefati et alii quicumque in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant, seu aliàs specificà et individuâ mentione et expressione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, causaeque, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et iustificatae non sue-

tumvis iuridică et privilegiată causă, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, aut intentionis nostrae, vel interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quantumvis magno ac substantiali ac incogitato et inexcogitabili individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, invalidari, retractari in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, aut adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientià et potestatis plenitudine similibus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac sanctae Romanae Ecclesiae praedictae cardinales, etiam de latere legatos et Sedis Apostolicae nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate sungentes et suncturos, sublatâ eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac, dua, ac de verbo ad verbum, non auquatenus opus sit, nostra et Cancellariae tem per clausulas generales idem impor-

apostolicae regulâ de iure quaesito non tollendo, aliisque apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon quorumcumque Ordinum, congregationum institutorum et societatum, etiam Iesu, ac quorumvis monasteriorum, conventuum, ecclesiarum et locorum piorum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, Ordinibus, congregationibus, institutis et societatibus, etiam Iesu, ac monasteriis, conventibus, ecclesiis et locis piis praedictis, illorumque respective superioribus et personis quibuslibet, in genere vel in specie, praesertim quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, ac aliàs sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine paribus, seu ad quarumcumque personarum, etiam imperiali, regali, aliâve mundanâ vel ecclesiasticâ dignitate fulgentium, instantiam, aut earum contemplatione, seu aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis ac pluries iteratis, quantiscumque vicibus confirmatis, innovatis et approbatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autantes mentio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ac plenissime et amplissime derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum fides.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum tramsumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur ubique, quae praesentibus ipsis adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxiv decembris MDCCXI, pontificatus nostri anno XII.

Dat. die 24 decembris 1711, pontif. anno xII.

## CLXIII.

Confirmatur concessio collegii et ecclesiae B. M. in Montibus de Urbe facta presbyteris congregationis Piorum Operatiorum, cum exemptione ab Ordinariis et elargitione privilegiorum 1

> Clemens episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Salvatoris nostri vices<sup>2</sup>, licet immeriti, Exordium a dignitate B. Virginis Mariae, gerentes, ea praecipue curare debemus

> 1 Constit. edit. MDCCX, die 9 ianuarii, pontificatus x, concessa fuit facultas excipiendi confessiones sine Ordinarii licentià; et Benedicti XIII constit. edit. MDCCXXVI, die 3 iunii, pontif. II, interdicitur omnibus sibi assumere nomen Piorum Operariorum.

> 2 Constitutionem istam emendamus quantum possumus, at ad emendatissimam formam reducere minime speramus (R. T.).

in terris, quae idem dominus noster le- cuius ecclesiasus Christus curat in caelis. Cum itaque moveri debet. ipse, magnum et ineffabile redemptionis nostrae mysterium impleturus, ex omni creaturâ Mariam Virginem purissimam atque sanctissimam sibi genitricem praeelegerit, unaque cum uberrima foecunditate virginitatis florem illibatum perpetuo servaverit, et, Spiritu Sancto eam obumbrante, tanta praefulserit in eå sanctarum pulchritudinis et virtutum maiestas, ut sol et luna totaque natura eam mirantes obstupuerint, ac infernus quoque contremuerit; ipsa quidem, diu expectata patribus, tandem veniens gratiarum luminibus ornata nos salutiferà foecunditate sua liberavit a captivitate, et serpentis caput triumphali pede calcans, amicta sole, lunam habens sub pedibus, victrix duodecim coronâ stellarum ab aeterno Rege eius filio coronari, ac super angelorum choros regina caeli et terrae constitui promeruit. Dum tanta meritorum-insignia, quibus ipsa Virgo Dei genitrix gloriosa, sedibus illata sydereis, quasi stella refulget matutina, piae considerationis acie perscrutamur, dignum, quin potius reputamus debitum, ut, sicuti Redemptor noster et Deus ipsam sacratissimam Virginem sublimavit in caelis, honorari procuremus in terris; et in ecclesiis suo nomine et celebri miraculorum copià ac splendore illustribus assiduò nostra nos pulsat sollicitudo, ut per ministrantium vitae integritatem morumque puritatem, quantum in humanis viribus est, par ille sibi religionis exhibeatur in mundo cultus, qui ab angelis eorum reginae ministrantibus exhibetur in caelo. Inter huiusmodi ecclesias in alma Urbe nostra exi-in Urbe reconstentes, illam clarescere conspicimus Montibus. S. Mariae in Montibus nuncupatam, in qua eius sacratissima imago olim ex hu-

mili loco divinitus detecta venerabiliter

asservatur, assiduâque fidelium religione ac miraculorum copià effulget in dies, et sub cuius auspiciis felix illa alitur iuventus, quae a genitorum infidelitatis tenebris eruta, novo orthodoxae fidei nostrae adolescit lumini. Nos igitur pervigil studium venerabilis fratris nostri Fulvii S. R. E. cardinalis Astalli nuncupati, moderni ecclesiae eiusdem B. Mariae in Montibus illiusque domus protectoris, qui laudabilem insfrascriptorum presbyterorum vigilantiam ad ecclesiae domusque praefatarum regimen conduxit, commendantes in Domino, ut' cultus ecclesiae et iuventus ipsa per piam proborum virorum instructionem et efficax christianae pietatis quod presbyteri ipsi de se perhibent exemplum, ecclesiae religionisque cultui uberiores ad divini nominis eiusdem beatae Mariae Virginis gloriam afferant fructus, ad ea libenter apostolicae potestatis effundimus plenitudinem, ad quae nobis potissimum ex alto potestatem ipsam commissam fuisse arbitramur.

Refertur, a S. Ioannis in rium.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, ctum faisse pro alias (et postquam e felicis recordationis indaeis conver-tendis hospitale Paulus Papa III praedecessor noster<sup>3</sup>, ad Mercatello, cum omnipotentis Dei totiusque curiae caenitate clerico-lestis laudem et gloriam, et orthodoxae fidei augmentum, unam domum seu unum hospitale ad ecclesiam S. Ioannis in Mercatello nuncupati regionis Campitelli de Urbe pro hebraeis seu iudaeis, qui divinitus inspirati, tenebrosâ patrum suorum caecitate abiectâ, ad veri luminis agnitionem se convertebant, et salutari baptismatis lavacro abluti, deposità in eo immunda veteris perfidiae leprâ, aeternae renascebantur saluti, et in domo seu hospitali huiusmodi, pro illius bonis administrandis, admittendis-

que et regendis hebraeis seu iudaeis pro tempore et convertendis praedictis, unam archiconfraternitatem clericorum saecularium, quae archiconfraternitas per unum ex illius confratribus clericis per eos tantum de triennio in triennium eligendum, et rectorem, seu etiam quolibet mense<sup>2</sup>, praepositum nuncupandum, ac duodecim clericos seu presbyteros saeculares exemplaris vitae et religionis zelatores, quos rector seu praepositus praedictus pro tempore existens duxisset eligendos, regeretur et gubernaretur, cum hoc tamen quod de numero eorumdem clericorum seu presbyterorum confratrum huiusmodi nullus praelatus seu alicuius Ordinis professor existeret, ipsique rectori seu praeposito praedicto pro tempore existenti omnimodam et plenariam obedientiam et reverentiam, uti eorum superiori, praestare, illumque in curâ et administratione domus seu hospitalis huiusmodi coadiuvare, ac duodecim clerici seu presbyteri, ut praesertur, eligendi praedicti, ut circa praemissa liberius attendere possent, nulli alteri confraternitati seu societati aggregari seu ad illam admitti valerent, ipsique ac praepositus praedictus, per confratres praedictos clericos tantum, de triennio in triennium ex eorum gremio, ut praefertur, eligendus, eorumque officium per triennium et non ultra durare respective, perpetuo erexerat et instituerat, ac insuper, ut ipsi confratres illorumque rectores, administratores, gubernatores, oeconomi, aliaeque personae ab indebitis molestiis relevarentur, unum ex sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus. quem ipsi duxissent ad id eligendum. in eorum protectorem et iudicem, cui,

<sup>1</sup> Syntaxis deinceps non satis cohaeret (R. T.).

<sup>2</sup> Parenth. producitur usque ad p. 470 b (R.T.).

<sup>3</sup> Confer tom. vi, pag. 354 et seq. (R. T.).

<sup>1</sup> Particula et redundat (R. T.).

<sup>2</sup> Comma istud praeter rem essa videntur, vel

leg. quolibet nomine, aut quomodolibet (R. T.).

gorio XIII factà.

et nulli alii, subiecti essent, et consti-Narratur ere- tuerat et deputaverat; et deinde eiusdem institutione ado- recordationis Gregorius Papa XIII, etiam lescentum neo-phytoruma Gre- praedecessor noster, provide i fidei christianae propagationi et incremento incumbens, ac aeternae saluti piaeque eruditioni illorum puerorum et adolescentium, qui ex iudaeorum, turcarum et maurorum, aliorumque mahumetanorum genere procreati ad Iesu Christi fidem pro tempore convertebantur, paterne prospicere et providere volens ut ex eis prodirent operarii ad Evangelii opus idonei, qui in ipsâ Urbe aliisque Italiae locis, atque adeo in universis terrarum orbis partibus, in quibus iudaei aliique infideles degunt christianae fidei mysteria, etiam propriâ illorum linguâ sive hebraeâ sive arabicâ, explicare, docere et praedicare possent et valerent, ad eiusdem omnipotentis Dei gloriam, sanctaeque fidei nostrae exaltationem, in eâdem Urbe, et in loco eiusdem Urbis ad id tunc eligendo, unum collegium ecclesiasticum adolescentium neophytorum nuncupandum, quod pro duabus ex iis qui a iudaismo, pro reliquâ vero tertiâ partibus ex illis qui a mahometismo recedentes, sive turcae sive mauri, sive alterius cuiusvis infidelis nationis, christianam fidem recens amplexi forent, vel saltem, eis non existentibus, ipsis 2 ex parentibus neophytis procreati fuissent, constaret, etiam perpetuo erexerat et instituerat, volueratque quod idem collegium, illiusque rectores, oeconomi, magistri, praeceptores atque scholares in eo pro tempore existentes, et eorum domestici, officiales et ministri similiter pro tempore existentes, dictique collegii ac illorum bona mobilia et immobilia cuiuscumque qualitatis et quantita-

> 1 Confer tom. viii, pag. 188 et seq. (R. T.). 2 Vox ipsis delenda vel leg. qui (R. T.).

tis in praedictâ Urbe et extra illam ac alias ubilibet locorum consistentia, ab omni iurisdictione, correctione, visitatione, dominio, superioritate et potestate pro tempore existentis senatoris, conservatorum, reformatorum dictae Urbis, necnon rectoris studii generalis, vicarii Urbis, et cuiusvis Ordinarii locorum, et aliorum quorumcumque iudicum et officialium, in ipsâ Urbe vel aliàs ubilibet locorum constitutorum, exempta forent, ac collegio illiusque scholaribus, rectoribus et oeconomis praedictis, ut quibuscumque privilegiis, exemptionibus, libertatibus, facultatibus et indultis, quibus studium generale dictae Urbis, illiusque rector, et doctores in eo etiam actu legentes, quovis modo utebantur, potiebantur et gaudebant, etiam uti, potiri et gaudere potuissent quomodolibet in futurum, ad eorum instar et pari modo uti, frui, potiri et gaudere valerent in omnibus et per omnia concesserat et indulserat, illaque eis communicaverat, ac propterea rectoribus ac superioribus dicti collegii, cum assistentià tamen eorumdem sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium eiusdem collegii protectorum, qui pro tempore fuissent, seu alicuius eorum, vel de ipsorum consilio et expresso consensu, illos, quos in dicto collegio et alibi per debitum tempus studuisse ac litterarum scientia et moribus idoneos esse reperiissent, ad baccalaureatus, licentiaturae, doctoratusque et magisterii gradus, servatâ formâ concilii Viennensis, iuxta universitatis eiusdem Urbis consuetudinem, seu aliàs, promovendi, et ipsorum graduum solita insignia eis exhibendi, quodque sic promoti facultates in quibus studuissent legere et interpretari ac de iis disputare, ac quoscumque gradui seu gradibus huiusmodi

1 Male edit. Main. legit gradus (R. T.).

convenientes actus exercere, ac omnibus et singulis gratiis, favoribus, praerogativis et indultis, quibus alii in praedictà dictae Urbis seu aliis universitatibus et alibi iuxta illius et aliarum universitatum huiusmodi constitutiones et mores ad gradus praedictos promoti de iure vel consuetudine utebantur, potiebantur et gaudebant, ac' uti, potiri et gaudere possent et deberent, perinde ac si gradus praedictos in ipsâ eiusdem Urbis universitate iuxta consuetudines et mores praedictos suscepissent, concedendi et indulgendi, liberam apostolicà auctoritate dederat facultatem et potestatem, ac propterea, ut ipsius collegii conservationi bonorumque regimini, tam in his quae ad institutionem et disciplinam, quam quae ad victum, vestitum, aliaque huiusmodi necessaria pertinebant, opportunius consuleretur, tres ex eiusdem sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus eiusdem collegii protectores constituerat et deputaverat, quorum consilio et ope omnia et singula praemissa, et alia quaecumque ad eosdem in collegio admittendos scholares retinendosque admissos? spectantia, agerentur, statuerentur et ordinarentur, tribuens eisdem et pro tempore existentibus protectoribus huiusmodi plenam et liberam facultatem et auctoritatem, pro salubri directione et conservatione dicti collegii illiusque bonorum et rerum ac iurium tam temporalium quam spiritualium, oeconomos, advocatos, procuratores aliosque ministros et officiales in eo deputandi amovendique, et corum loco alios subrogandi, ordinationesque et statuta, licita tamen et honesta, sacrisque canonibus et Concilii Tridentini decretis non ad-

1 Coniunct. ac delenda (R. T.).

2 In loco parall. legitur retinendosve ac dimittendos (R. T.).

versantia, faciendi et edendi, eaque, cum visum foret, revocandi, immutandi, corrigendi, aliaque de novo condendi, quae, postquam facta, edita, revocata, immutata et correcta fuissent, perinde haberi voluit, ac si auctoritate apostolica approbata et confirmata fuissent, illaque ab omnibus rectoribus, magistris, scholaribus, aliisque personis in collegio praedicto pro tempore servientibus et ministrantibus, inviolabiliter observari, ac iuxta eorumdem statutorum dispositionem a quibusvis iudicibus, sublatâ eis quavis aliâ aliter iudicandi facultate, iudicari et definiri debere, et si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigisset attentari, irritum decreverat et inane; ac subinde anno Domini MDLXXX, Archiconfrapropter varia miracula et signa, quae, dictae ab eodem Gregorio ut pie credebatur, miserator et mise-concessa fuit imago B. M. V. ricors Dominus tunc operari et edere intra limites padignabatur meritis beatissimae Mariae gii et Bacchi, Virginis caeli reginae, matris miseri-collationes, cum cordiae, perpetuae humani generis a-men construendiutricis, et apud ipsum Deum pro eo loco. devoto populo advocatae, apud illius imaginem tunc proxime detectam in parietina unius foenilis intra limites parochialis ecclesiae Ss. Sergii et Bacchi regionis Montium de eâdem Urbe, quamplures infirmi diversis languoribus gravati et aliae miserabiles personae atque adeo christifidelium multitudo, devotionis causà et impetrandi ipsius beatae Mariae Virginis intercessione spiritualium gratiarum munera ad ipsam imaginem certatim confluentes, plures eleemosynas et oblationes quotidie conferebant, idem Gregorius praedecessor, tantae devotionis fervore cummendato, illorum spirituali consolationi consulere, ac simul piae eleemosynarum et

1 Pro seq. parte narrativae deest bulla Gregorii XIII (R. T.).

oblationum ipsarum dispensationi pie providere volens, imaginem praedictam, necnon omnia et singulas eleemosynas, oblationes, redditus, proventus, res bona et legata apud eam et pro eâ eâtenus tunc donata, legata, relicta et facta, ac in posterum donanda, leganda, relinquenda et facienda, eidem archiconfraternitati perpetuo donaverat, concesserat et elargitus fuerat, ita quod liceret bonae memoriae Guillelmo tituli S. Laurentii in Pane et Perna, tunc dum existeret praedictae sanctae Romanae Ecclesiae presbytero cardinali Sirleto nuncupato, ac etiam tunc dum existeret eiusdem archiconfraternitatis protectori, necnon eiusdem archiconfraternitatis tunc existentibus administratoribus, in loco imaginis huiusmodi unam capellam construere, ac, postquam illa constructa et consecrata fuisset, in eà missas et divina officia per presbyterum seu presbyteros idoneum seu idoneos, ad eorum nutum ponendum et amovendum, seu ponendos et amovendos, a vicario tamen dictae Urbis pro tempore existente approbandum seu approbandos, celebrari, et aliàs illi in divinis deserviri facere, ipsamque capellam, et eius res et bona, per se, vel alios ab eis pro tempore deputatos, regere et gubernare, illorumque fructus, redditus et proventus, necnon dictas eleemosynas et oblationes percipere, exigere et levare, ac in capellae et archiconfraternitatis huiusmodi aliosque pios usus eis benevisos convertere, cuiusvis licentia desuper minime requisità, statuens capellam ipsam, postquam illa erecta fuisset, ut praefertur, nullo unquam tempore in titulum perpetui beneficii ecclesiastici erigi, aut tamquam benesicium ecclesiasticum, vel alias, a Sede Apostolicà, vel illius legatis, aut quibusvis aliis per quoscumque impetrari, | ni VIII reperire non potui (R. T.).

neque eius eleemosynas, oblationes, legata, res et bona per alios quam protectores, administratores et deputatos praefatos regi, gubernari et administrari posse, et quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigisset attentari, irritum quoque decreverat et inane; et alias, prout in eorumdem Pauli et Gregorii praedecessorum litteris apostolicis, cuique 1 respective exemptis, plenius continetur) recolendae memoriae Ur- Praedicta hobano Papae VIII, similiter praedecessori gium ab Urbanostro, pro parte bonae memoriae An-lata fuere ad victonii tituli S. Honuphrii tunc dum vi-clesiae B. Maveret eiusdem S. R. E. presbyteri car-bus ob plures dinalis Barberini nuncupati, ac domus, postea comproseu hospitalis, necnon collegii praefatorum et ecclesiae B. Mariae nuncupatae apud eumdem Urbanum praedecessorem et Sedem Apostolicam protectoris tunc existentis, exposito quod ipse Antonius cardinalis et tunc existentes praelatus et deputati Congregationis ad gubernium domus seu hospitalis ac collegii et eclesiae B. Mariae praefatorum canonice institutae per eumdem Antonium cardinalem et protectorem electi, tunc provide considerantes, quod, pro maiori ipsius ecclesiae B. Mariae in Montibus (cuius bona et redditus per praelatum et deputatos huiusmodi pro tempore existentes ex concessione apostolică regi et administrari atque in eiusdem ecclesiae B. Mariae in Montibus necnon domus seu hospitalis et collegii praefatorum usus et necessitates, ministrorum quoque necessariorum manutentionem converti consueverunt) decore et ornamento, divini cultus in eâdem ecclesia B. Mariae in Montibus augumento, ac domus seu hospitalis et col-

1 Comma istud mendosum esse videtur (R.T.).

<sup>2</sup> Etiam sequentis narrativae bullam Urba-

legii praefatorum faciliore commoditate et prosperiore gubernio, regimine et administratione ac directione, expediens foret collegium (quod tunc in S. Eustachii, ac domum seu hospitale huiusmodi, quae seu quod etiam tunc in praefată Campitelli regione praedictae Urbis respective, atque a praefatâ ecclesia eiusdem B. Mariae in Montibus non parum distantia sita erant) ad unum locum eidem ecclesiae B. Mariae in Montibus contiguum seu vicinum transferre (nam, mediante translatione huiusmodi, expensis in diversorum ministrorum, pro illorum ad invicem ut praefertur separatorum gubernio necessariorum, manutentione fieri solitis opportune consultum foret, ac eidem eclesiae praefatae B. Mariaé in Montibus festivis diehus per eiusdem collegii alumnos divinis officiis in choro praefatae ecclesiae eiusdem B. Mariae in Montibus personaliter assistentes erectae<sup>3</sup> non mediocri ipsius ecclesiae B. Mariae in Montibus decore divinique cultus incremento ac spirituali christifidelium ad illam devotionis causa passim confluentium consolatione deserviretur; idem Urbanus praedecessor, praemissis et aliis rationalibus causis adductus, motu simili et ex sua mera liberalitate domum seu hospitale ac collegium huiusmodi ad alias praefatae ecclesiae B. Mariae in Montibus huiusmodi vicinas domos, cum omnibus et singulis eorum respective bonis, redditibus, iuribus, rebus et pertinentiis, ac quibuscumque privilegiis, indultis, exemptionibus, indulgentiis, et aliis gratiis spiritualibus et temporalibus, eis per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores suos quomodolibet concessis,

ac quibus illa de iure, usu, privilegio, consuetudine, aut aliàs quomodolibet, tunc utebantur, fruebantur, potiebantur et gaudebant (collegium videlicet ad aedes praefatae ecclesiae B. Mariae in Montibus huiusmodi ad effectum praemissum tunc acquirendas, postquam tamen illae ad debitam collegii formam redactae fuissent, ac domum seu hospitale huiusmodi ad alias ad id aptas, seu, quatenus opus esset, opportune aptandas, dictaeque ecclesiae B. Mariae in Montibus huiusmodi vicinas aedes) apostolicà auctoritate transtulerit, et aliàs, prout in eiusdem Urbani praedecessoris litteris apostolicis desuper expeditis etiam plenius continetur; et domus, seu hospitale, ac collegium praedicta, per translationem huiusmodi ut praefertur factam, suam usque nunc senserint et sentiant utilitatem, ac felicius dirigantur et salubrius gubernentur, necnon praedicta ecclesia eiusdem B. Mariae in Montibus (quae in suis annuis redditibus sacrà suppellectili satis congrue ditata reperitur, cuique in divinis per unum presbyterum rectorem et nonnullos alios presbyteros capellanos respective nuncupatos, aliosque ministros ecclesiasticos, a<sup>1</sup> pro tempore existentibus unius ex praedictae S. R. E. cardinalibus domus seu hospitalis ac collegii huiusmodi dictaeque ecclesiae eiusdem B. Mariae in Montibus apud Romanum Pontificem pro tempore existentem et Sedem eamdem protectoris, ac aliàs iuxta praedictarum eiusdem Gregorii praedecessoris litterarum formam, amovibiles, hactenus deserviri consuevit) et <sup>9</sup> divinus in eå cultus, per musicam, divinorum officiorum decantationem, ac personalem alumnorum praedictorum in choro diebus praedictis assistentiam, suum usque

<sup>1</sup> Edit. Main. legit commoditati (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit regimini (R. T.).

<sup>3</sup> Pro erectae legerem cum (R. T.).

<sup>1</sup> Comma istud corrigat lector scius (R. T.).

<sup>2</sup> Conjunct, et nos addimus (R. T.).

nunc obtinuerit et obtineat decus: nihilominus, cupientes nos, qui sub clementissimis eiusdem beatae Mariae Virginis adjutricis nostrae auspiciis onerosas pastoralis quo fungimur officii nostri curas suscepimus, religionem, quam semper erga ipsam Dei genitricem animo inclusam gessimus, externo quoque testimonio aperire, ac in alumnis ipsis illam inseri, per piam morum educationem, fidem, per quam dulciores ac uberiores proveniant aeternitati fructus?:

Nunc a cardinali fuere presbyteri

§ 2. Quapropter, pervigil Fulvii car-Astallio prote-ctore introducti dinalis praedicti sollicitudo, nostris in-Pii Operarii ad haerens desideriis, nobis nuper exponi dictum colle-rum et eccle-fecit, quod ipse (provide considerans, siam B. M. in Montibus, bo quod Congregatio dilectorum filiorum norumque usus ipsis concessus, presbyterorum saecularium in communi sub quitusdam Prosessione Piorum Operariorum nuncupatorum in Urbe praedictà introducta, iuxta illorum laudabile institutum, eà qua decet sedulitate in vinea Domini laborans, non solum per Urbem praedictam, verum etiam per vicina quoque eidem Urbi loca divini luminis lucem effundit, ac, orationi et ministerio verbi se instanter exhibens, illos affert dignos aeternae salutis fructus, qui ad divini nominis gloriam et ecclesiarum cultum propagandum uberes dignoscuntur) nonnullos ex Congregatione praefatà presbyteros ad dictam ecclesiam praedictae B. Mariae in Montibus in divinis inserviendum, necnon collegii praedicti alumnos regendos, illorumque mores pie erudiendos introduxerit; et, postquam usu compererat quantum divinus cultus in praedictâ ecclesià B. Mariae in Montibus, quantumque collegium praedictum in illius alumnorum morum educatione intra exiguum temporis spatium sumpserit augmenti, in maioritate temporis maiorum circa praemissa effulgente

- 1 Potius legerem aeternitatis (R. T.).
- 2 Syntaxis inabsoluta manet (R. T.).

securitate bonorum, praedictae ecclesiae eiusdem B. Mariae in Montibus ac collegii huiusmodi (quoad eiusdem collegii alumnorum morum correctionem et directionem) illorumque aedium ac sacristiae utensilium, mobilium ac sacrarum supellectilium usus eidem Congregationi illiusque praeposito generali et presbyteris sub infrascriptis conditionibus:

- 1. Primo videlicet quod dictus Fulvius cardinalis et protector eidem Congregationi il-construere et liusque presbyteris, apud dictam ecclesiam gium et ecclesiam gium et ecclesiam gium et ecclesiam praevia li-B. Mariae in Montibus et in collegio prae-centia protectodicto, ut praefertur, illorumque aedibus residentibus et commorantibus, plenam et liberam facultatem propriis Congregationis ac presbyterorum praedictorum sumptibus praedictam ecclesiam eiusdem B. Mariae in Montibus ac collegium huiusmodi aedificandi, ornandi, illaque ampliandi concedere, cum hoc tamen quod Congregatio ac presbyteri praedicti, antequam aedificatio, ornatus et ampliatio per eos fiant, aedificationis, ornatus et ampliationis per eos faciendorum huiusmodi formam protectori nunc et pro tempore existenti praebere, illumque desuper informare, et ab eo licentiam desuper in scriptis reportare, debeant et teneantur.
- 11. Quod, Congregatione illiusque presby- In casus disteris praedictis ab ecclesia eiusdem B. Ma-cessus presbyriae in Montibus et collegio praedictis disce-sae cedani eccelesiae et coldentibus illaque deserentibus, quidquid a legio. Congregatione et presbyteris praedictis pro aedificatione, ornatu et ampliatione praedictis ab eis usque tunc pro tempore factis impensum fuerit, ecclesiae eiusdem B. Mariae in Montibus et collegio praedictis libere cedere debeant et teneantur.
- III. Quod, post concessionem et dationem Expensae ediinfrascriptas, omnes et singulae expensae, ficiorum spequae tam veterum aedificiorum ecclesiae ad dictos properos, sicoeiusdem B. Mariae in Montibus et collegii plis resarcitionibus. praedictorum, quam de novo a Congregatione et presbyteris praedictis in posterum, ut praesertur, faciendorum (non tamen resarcitionum collegii praedicti aedificiorum nunc existentium, ac omnium et singularum

Assignentur

viarum silicibus structarum et struendarum, tam ad ecclesiam eiusdem B. Mariae in Montibus, quam ad collegium praedictum spectantium manutentioni resarcitionique pro tempore necessariae fuerint) ad Congregationem illiusque presbyteros spectent et pertineant.

Administratio

iv. Quod Congregatio illiusque presbyteri ponorum temporalium reser. praedicti in administratione omnium et sinvetur eminentis-gulorum bonorum temporalium ad dictam ecclesiam B. Mariae in Montibus et collegium praedictum nunc et pro tempore quomodolibet spectantium, nullo unquam tempore se intromittere seu intromitti praetendere possint; sed administratio praedicta ad nunc et pro tempore existentem ecclesiae eiusdem B. Mariae in Montibus ac collegii praedictorum protectorem, pleno iure, ac iuxta litterarum apostolicarum desuper editarum dispositionem, spectet et pertineat.

Numerus saltem sex presexistat

v. Quod Congregatio illiusque presbyteri byterorum pro praedicti inibi semper et quandocumque servitio ecclessaltem sex eiusdem Congregationis presbyteros (qui ecclesiae eiusdem B. Mariae in Montibus iuxta illius laudabilem consuetudinem in divinis deservire, et in ea sacramentales christifidelium confessiones audire, verbum Dei enunciare, necnon collegio praedictis illiusque collegialium et alumnorum directioni incumbere debeant) manutenere similiter debeant et teneantur.

Eadem oblictis preshiteris

vi. Quod ecclesia eiusdem B. Mariae in gatio praestandi Montibus ac collegium praedicta, pro congruà stentationem di- eorumdem presbyterorum, Congregationi ilsicut antea ser-liusque presbyteris praedictis quidquid pro manutentione omnium et singulorum presbyterorum, sacristiae, confessariorum, rectoris, praefecti collegii praedicti, aliorumque ministrorum ecclesiasticorum ecclesiae eiusdem B. Mariae in Montibus et collegii praedictorum servitiis antea incumbentium annuatim praestabat, annuatim praestare; ita tamen quod per viam computi diligenter perpenso, ad quidquid manutentio praedicta annuatim ascendebat, id totum etiam annuatim de mense in mensem, pro ratà illius parte, eidem Congregationi illiusque presbyteris pro supportandis perpetuo omnibus et singulis oneribus praedictis nunc et pro tempore existens protector praedictus persolvi facere respective debeat et teneatur.

vn. Quod idem servandum sit tam in alumnorum praedictorum in dicto collegio pro manutentione atempore degentium, quam musicorum alio-lumnorum, musicorum et mirumque ministrorum eidem ecclesiae prae-nistrorum ecclesiae, ac supdictae B. Mariae Virginis in Montibus in-portatione alioserventium salariis, necnon sacristiae ac cuiuscumque alterius oneris ipsius ecclesiae B. Mariae in Montibus huiusmodi cultum servitiumque concernentium supportatione, nempe, quod, facto prius computo omnium et singularum 'expensarum, quae, de uno ad alterum annum, annuis manutentioni alumnorum etiam quoad illorum victum, vestitum, ac utensilium et mobilium usum, musicorum salario, sacristiae aliorumque dictorum onerum supportationi praedictis necessariae fuerint, id totum, ad quod omnes et singulae expensae praedictae annuatim ascendere compertae fuerint, et ad summae huiusmodi rationem tantum, Congregationi illiusque presbyteris praedictis, absque eo quod ipsi aliquid ultra ullo unquam tempore pro praemissis omnibus et singulis supportandis praetendere possint, quin sub expressâ eorum obligatione de praemissis omnibus et singulis oneribus praedictis perpetuo exacteque supportandis, similiter et ut praefertur earumdem expensarum rata pars de mense in mensem annuatim persolvi debeat.

cae spectent ad

VIII. Quod alumnorum admissio ad colle- Admissio et digium, illorumque stabilimentum iuxta apo-missio alumno-rum ac electio stolicarum constitutionum desuper editarum magistri musitenorem et formam, et eorumdem alumno-protectorem. rum dimissio, necnon musicae magistri electio illiusque amotio, ad modernum et pro tempore existentem protectorem praedictum libere spectet et pertineat.

1x. Quod cardinalis modernus et pro tem- Ad quem etiam pore existens protector praedictus omnimo-ius visitandi et dam auctoritatem ac plenam et liberam tineat, ut supra. facultatem ecclesiam eiusdem B. Mariae in Montibus necnon collegium praedicta et alumnos in collegio huiusmodi existentes visitandi, et alumnos praedictos corrigendi, prout eiusdem Fulvii cardinalis ac protectoris praedecessores in vim constitutionum praedictarum obtinuerunt, obtineat.

x. Quod futurus et pro tempore existens Deputatio rectoris ex Con ecclesiae eiusdem B. Mariae in Montibus

ctorum presby et collegii praedictorum rector unus ex debeat, et pro eiusdem Congregationis presbyteris ab eiusmovere possit, dem Congregationis legitimis superioribus huiusmodi regimini deputandus esse debeat, et qui videlicet ut praesertur deputatus suerit, et antequam in huiusmodi regimine se immisceat, coram cardinali tunc et pro tempore existente protectore praedicto se praesentare debeat; et si postquam presbyter rector, ut praesertur, deputatus huiusmodi regimen susceperit, per cardinalem, ac nunc et pro tempore existentem protectorem praedictum, uti minus idoneus ad regimen huiusmodi exequendum compertus fuerit, cardinalis ac nunc et pro tempore existens protector praedictus illum, praevio nuncio per epistolam superioribus praedictis, qui alterum ex eiusdem Congregationis presbyteris praedictis magis idoneum subrogare omnino debeant, amoveri facere libere et licite possit et valeat.

Itidem sacrilamen subjecti quo amoveri possint.

xi. Quod futurorum ac pro tempore exisla et concio-stentium rectoris praedicti ac presbytero-nator, aliique stentium deputentur asu-rum eiusdem Congregationis ecclesiae eiusgregationis, sint dem B. Mariae in Montibus ac collegii praea dictorum regimini, sacristiae et concionibus tempore quadragesimali pro tempore existentium deputatio ad eiusdem Congregationis superiores praedictos (cum hoc tamen quod rector ac presbyteri praedicti, ad regimen et omnia praedicta exequenda ut praefertur deputandi, in his quae eorum regimen et munia eiusmodi respiciunt, omnimodae iurisdictioni et superioritati cardinalis nunc et pro tempore existentis protectoris praedicti subiecti sint et esse debeant, et si cardinalis nunc et pro tempore existens protector praedictus quos seu quem ex presbyteris, ut praefertur, deputatis praedictis, uti minus idoneum seu idoneos ad regimen et omnia huiusmodi aut illorum aliquod exequenda compererit, illum seu illos a superioribus praedictis, praevio nuncio praedicto, amoveri, aliosque seu alium in eorum seu eius locum subrogari facere possit et valeat) spectet et pertineat. Et insuper, antequam ille ex presbyteris praedictis, qui ad munus

concionatoris in ecclesiá eiusdem B. Mariae in Montibus tempore quadragesimali praedicto explendum deputatus fuerit, munus huiusmodi explere incipiat, benedictionem a cardinali nunc et pro tempore existente protectore praedicto sumere debeat et teneatur. Et (quia presbyteri Congregationis praedictae in multis locorum Ordinariis, presbyteri vero, qui servitiis ecclesiae eiusdem B. Mariae in Montibus et collegii praedictorum pro tempore usque nunc institerunt, omnimodae superioritati cardinalis protectoris nunc et pro tempore existentis praedicti respective subiecti esse dignoscuntur et consueverunt) quod in posterum eiusdem Congregationis presbyteri deputati praedicti eiusdem cardinalis nunc et pro tempore existentis protectoris praedicti superioritati, prout presbyteri ecclesiae eiusdem B. Mariae in Montibus et collegii praedictorum servitiis insistentes, de cetero esse debeant et censeantur.

XII. Quod omnium et singulorum sacro- Fieri debeat rum supellectilium, argenteorum, aliorum-intentarium, ac que pretiosorum, quae in ecclesià eiusdem suppellectilia pretiosa et mo-B. Mariae in Montibus illiusque sacristià, bilia occlosiae necnon omnium et singulorum mobilium et tequam ea consignentur dictis utensilium, quae in collegio praedicto re-presbyteris. spective reperiuntur, inventarium fieri, illaque, praevià illorum aestimatione per peritum de communi Congregationis illiusque presbyterorum ac Fulvii cardinalis et protectoris praedictorum consensu faciendà, Congregationi illiusque presbyteris praedictis consignari, ac Congregatio illusque presbyteri de omnibus et singulis supellectilibus, rebus argenteis pretiosisque, necnon utensilibus ac mobilibus quietare, illaque, pro quorum existentià et sufficienti probatione aestimatio ac inventarium praedicta stent, manutenere, et, quoties ad id requisiti fuerint, etiam per viam subrogationis illorum quae consumpta fuerint, exhibere debeant et teneantur.

XIII. Quod totum id quod Congregationi Modus soluilliusque presbyteris praedictis pro alumno-tionis factonidae rum ecclesiae illiusque sacristiae praedicto-ne ministrorum is sit qui antea rum manutentione annuatim ac menstrua-fuit. tim, ut praefertur, persolvi conventum fuit,

id totum eo modo Congregationi illiusque presbyteris praedictis, quo ecclesiae eiusdem B. Mariae in Montibus et collegii praedictorum oeconomo, sacristiae, praefecto, rectori, capellanis, ac musicis usque nunc persolutum fuit, persolvi debeat; nempe id quod menstruatim in numeratâ pecuniâ oeconomo, sacristiae, praefecto, rectori, capellanis ac musicis praedictis persolvi consueverat, Congregationi eiusque presbyteris praedictis menstruatim in eadem pecunia, reliquum vero iuxta commodum, per quod annuatim persolvi consuevit, persolvi debeat.

Satisfactio ce-

xiv. Quod Congregationi illiusque presbylebrationis mis- teris praedictis eleemosynas, quas christifitlarum spectet delium ad praedictam ecclesiam eiusdem uti et eleemosy-B. Mariae in Montibus devotionis causa confluentium voluntas pro celebrandis inibi missis de die in diem elargitur, quolibet mense inquirendi, dictasque missas eventitias nuncupatas celebrandi seu celebrari faciendi onus incumbat; et, attento quod in praedictà ecclesia eiusdem B. Mariae in Montibus inter missarum celebrationes quaestuari quaestusque huiusmodi in usus et utilitatem ecclesiae eiusdem B. Mariae in Montibus et collegii praedictorum converti consueverunt, hinc quaestus praedicti (qui considerato per viam calculi eorum valore ad rationem scutorum trium monetae etiam quolibet mense ascendere solent) Congregationi illiusque presbyteris praedictis (cum hoc tamen quod ex qualibet ex menstruis praestationibus, in pecunia numeratà Congregationi, illiusque presbyteris, ut praefertur, faciendis, praedicta scuta tria ratione quaestuum praedictorum detrahi debeant) libere cedant.

Haereditates

xv. Quod omnia et singula pia legata aut et legala ad eos relicta ac haereditates facta et collata, aut quorum benefi- facienda vel conferenda presbyteris praedictae Congregationis praefatae ecclesiae eiusdem B. Mariae in Montibus, aut in eâ commorantibus, ad effectum illorum institutum exercendi, aut missiones explendi, aut eos, qui ad exercitia spiritualia apud eosdem presbyteros exequenda se conferunt, recipiendi, aut se alendi, aut fabricandi, aut possidendi aliquem se recreandi causa locum,

ad Congregationem illiusque presbyteros praefatos spectent et pertineant; et cum hoc tamen, quod, si Congregatio illiusque presbyteri praedicti legata, relicta et haereditates praedicta, a Congregatione illiusque presbyteris praedictis in ampliandis collegii aedificii ac ecclesiae eiusdem B. Mariae in Montibus aedibus erogata fuerint, in eorumdem presbyterorum ab illinc recessu, collegio ac eiusdem B. Mariae in Montibus ecclesiae praedictis libere remaneant: quo vero ad pia legata, relicta et haereditates collegio ac eiusdem B. Mariae in Montibus ecclesiae illiusque sacristiae praedictis facta et facienda, aut collata vel conferenda, ad collegium eiusdem B. Mariae in Montibus, ecclesiam illiusque sacristiam praedictas spectent et pertineant; eâ tamen declaratione adiectà, quod omnia et singula relicta et haereditates usque nunc facta et collata, etiamsi nondum devoluta nec purificata, sed in posterum devolvenda et purificanda, ad collegium et ecclesiam eiusdem B. Mariae in Montibus praedicta similiter semper spectent et pertineant; ac denique quoad relicta, quae eisdem presbyteris Piis Operariis, in genere in collegio et eiusdem B. Mariae in Montibus ecclesiâ praedictis commorantibus in posterum fieri contigerit, ad illos spectare et pertinere debebunt, ad quos, ut infra, spectare et pertinere declarabitur.

xvi. Ac demum, quod Congregatio illiusque universi presbyteri praefati ad prae- presbyterorum obliget se ad missorum omnium et singulorum omnium observantiam statutorum observationem et implementum, mnium. necnon perpetuam supellectilium, argentorum, utensilium ac mobilium praedictorum conservationem solemniter et expresse se obligare debeant et teneantur.

Et alias, prout in instrumento publico desuper inter Fulvium cardinalem et protectorem ac dilectum etiam filium Dominicum de Longobardis presbyterum dictae Congregationis eiusdemque Congregationis procuratorem generalem stipulato, et per acta dilecti etiam filii Francisci Nicolai Orsini curiae Capitolii

Congregatio

notarii sub die xxx1 octobris proxime elapsi rogato, plenius continetur, sub nostro et Sedis Apostolicae beneplacito, perpetuo concesserit et assignaverit:

relatae conces-

§ 3. Nos, qui ad ea, per quae consionis et instru- gregationum aliorumque piorum locorum quomodolibet praesertim in Urbe nostrâ praedictâ studio piorum operum vacantium prosperiori statui 2 cum divini cultus augmento ac speciali fidelium consolationi<sup>8</sup> facta dignoscuntur, ut in eorum firmitate perpetuâque persistant tranquillitate, nostras apostolicae potestatis manus extendimus adiutrices; proptereaque ' sicut ex fide dignis relationibus intelleximus, concessio et assignatio praedictae non modicum cultui erga ipsam beatissimam Virginem incrementi, aedificationique alumnorum praedictorum allatura<sup>5</sup> sint utilitatis, provide circa concessionem assignationemque huiusmodi per dictum Fulvium cardinalem et protectorem, ut praesertur, disposita, eiusque pium propositum ac devotam vigilantiam laudantes in Domino, necnon eiusdem Congregationis presbyteros, illorumque singulares personas, a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium tantum consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, motu proprio. non ad eorumdem presbyterorum seu alicuius alterius instantiam, sed ex certâ scientià meraque liberalitate nostris, et de apostolicae potestatis plenitudine, concessionem et assignationem huiusmodi, ac, prout illas concernit, instru-

mentum desuper confectum, praedictâ apostolicà auctoritate perpetuo approbamus et confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos tam iuris quam facti et solemnitatum defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, in eisdem supplemus.

§ 4. Et ut concessio et assignatio hu- Exemptio ab Ordinariis, ac iusmodi, ac omnia et singula praemissa elargitio privisemper firma et valida persistant, et de dolgentiarum. illorum validitate et firmitate nullo unquam tempore haesitari contingat, ac quatenus opus sit, ecclesiae 1 eiusdem B. Mariae in Montibus, quae minime collativa existit, illiusque sacristiae ac collegii praedictorum, illorumque aedium, suppellectilium, utensilium et mobilium usus praedictos, ad effectum praemissorum tantum, ac cum omnibus et singulis conditionibus, pactis et obligationibus in dicto instrumento contentis et expressis, et non aliàs, Congregationi illiusque presbyteris praedictis (ita quod liceat eis corporalem, realem et actualem possessionem, quoad usus praedictos tantum, per se, vel alium, seu alios, eorum et 2 praedictae Congregationis nomine, proprià auctoritate apprehendere, et apprehensam perpetuo retinere, apostolica aucto ritate perpetuo concedimus et assignamus; illosque servitio ecclesiae eiusdem B. Mariae in Montibus et collegii praedictorum pro tempore addictos a locorum Ordinariis, in illis in quibus ipsi Ordinariis praedictis subesse dignoscuntur, dictà apostolicà auctoritate eximimus et liberamus, et exemptos et liberatos et 3 omnimodae superioritati iurisdictionique cardinalis nunc et pro tempore existentis protectoris praedicti subiicimus, illique subjectos esse et fore volu-

<sup>1</sup> Forsan quae pro (R. T.).

<sup>2</sup> Cohaerenter lege statu (R. T.).

<sup>3</sup> Cohaerenter lege consolatione (R. T.).

<sup>4</sup> Videtur legendum propterea, cum, (R. T.).

<sup>5</sup> Potius lege allaturae (R. T.).

<sup>1</sup> Edit. Main. legit ecclesia (R. T.).

<sup>2</sup> Conjunct. et nos addimus (R. T.).

<sup>3</sup> Conjunct. et delenda (R. T.).

mus; ac eiusdem Congregationis presbyteris praedictis eidem ecclesiae B. Mariae in Montibus et collegio praedicto pro tempore inservientibus, ut omnibus et singulis privilegiis, libertatibus, facultatibus, indultis, exemptionibus, indulgentiis ac privilegiis, quibus presbyteri aliique ministri ecclesiae eiusdem B. Mariae in Montibus et collegio praedictis antea pro tempore inservientes, de iure, usu, consuetudine, privilegio et concessione apostolică, aut aliàs quomodolibet utebantur, fruebantur, potiebantur et gaudebant, uti, frui, po-

tiri et gaudere libere et licite possint et valeant, eâdem aucioritate concedimus Declaratio et indulgemus. Ac insuper legata pia liaque relicta, et res a piis benefactoribus presbyteris Piis Operariis praedictis in ecclesiâ eiusdem B. Mariae in Montibus huiusmodi degentibus vel commorantibus, vel presbyteris Piis Operariis eiusdem ecclesiae B. Mariae in Montibus, vel ipsi ecclesiae B. Mariae in Montibus, relinguenda et relinquendas, ad ecclesiam ipsam praedictae B. Mariae in Montibus, nisi ex verbis vel coniecturis, circumstantiis, aut verisimili testatorum mente appareat vel apparere possit, testatores eosdem presbyteros principaliter contemplatos fuisse, aut eorum contemplatione principaliter motos fuisse ad relinquendum, spectare et pertinere debere, apostolicâ auctoritate praedictà declaramus.

Clausulae, cum mandato obsermentum.

§ 5. Decernentes, Congregationem ilvandi instru- liusque superiores et presbyteros ac i pro tempore existentem protectorem praedictos ad omnia et singula in praedicto instrumento concessionis huiusmodi contenta, illorumque observantiam et executionem, obligatos fore et esse; necnon illa omnia et singula ab omnibus, ad quos nunc quomodolibet spectat et spectare poterit in futurum, perpetuo firmiter et

1 Conjunct. ac nos addimus (R. T.).

inviolabiliter observari et adimpleri debere; paesentes quoque, etiam ex eo quod quicumque interesse habentes vel habere praetendentes praemissis non consenserint, atque ad ea vocati non fuerint, vel causae, propter quas illa fiant aut facta sint, verificatae et iustificatae non fuerint, vel aliàs ex quocumque capite, quantumvis iuridico et legitimo, de subreptionis vel obreptionis vitio aut intentionis nostrae vel quopiam alio defectu notari, impugnari, retractari, annullari, invalidari, aut in ius vel controversiam vocari, seu ad viam et terminos iuris reduci, aut adversus illas quodcumque iuris vel facti aut gratiae remedium impetrari aut concedi nullatenus unquam posse; sed illas semper et perpetuo validas et efficaces esse et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere debere, nec' sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, derogationibus, limitationibus, aut aliis contrariis dispositionibus comprehendi, sed semper ab illis excipi, et, quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas, ac de novo etiam sub quacumque posteriori data per eosdem Congregationem, illius superiores ac presbyteros, necnon cardinalem nunc et pro tempore existentem protectorem quandocumque eligendà concessas esse ct fore, sicque et non alias per quos cumque iudices ordinarios vel delegatos, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac eiusdem sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, de latere legatos, vicelegatos, seu quosvis alios, sublatâ eis et eorum cuilibet aliter iudicandi et definiendi forma, ubique et in quacumque instantia iudicari et definiri debere; irritum-

1 Male edit. Main. legit necnon (R. T.);

que et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 6. Quocirca venerabilibus fratribus

Executores deputantur. nostris Portuensi et Praenestino episco-

contrariorum.

pis, nunc et pro tempore existentibus, per easdem praesentes motu simili mandamus, quatenus ipsi, vel duo, aut unus eorum, per se, vel alium, seu alios, easdem praesentes et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte Congregationis ac pro tempore existentium illius presbyterorum necnon cardinalis nunc et pro tempore existentis praedictorum, seu alicuius eorum, desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostrâ praesentes et in eis contenta quaecumque ab omnibus, ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter observari, ac singulos, quos ipse praesentes concernunt, illis pacifice frui et gaudere; non permittentes ipsos, vel eorum quempiam, desuper quomodolibet molestari; contradictores quoslibet et rebelles per censuras et poenas ecclesiasticas ac etiam pecuniarias, aliaque opportuna remedia iuris et facti, appellatione postposità, compescendo; necnon, legitimis super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxi-Derogatio lio brachii saecularis. Non obstantibus Pauli, Gregorii et Urbani praedictorum, necnon Pauli II, quatenus opus sit, praedecessorum nostrorum, de rebus Ecclesiae non alienandis, aliisque apostolicis constitutionibus et ordinationibus, necnon nostrà et Cancellariae apostolicae regulâ de iure quaesito non tollendo, necnon ecclesiae eiusdem B. Mariae

in Montibus ac collegii praedictorum

etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis corumque superiobus, administratoribus, deputatis aliisque personis sub quibuscumque tenoribus et formis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamși de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quavis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda esset, illis aliàs in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse, ac latissime et plenissime, motu pari derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 7. Nulli ergo omnino hominum li- Sanctio posceat hanc paginam nostrae absolutionis, confirmationis, approbationis, roboris adiectionis, defectuum suppletionis, ac novae concessionis et assignationis, indulti, declarationis, mandati, decreti, derogationis ac voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Petrum, anno Incarnationis Dominicae MDCCXII, IV nonas ianuarii, pontificatus nostri anno xII.

Dat. die 2 ianuarii 1712, pontif. anno xII.

## CLXIV.

Conceditur extensio numeri duodenarii magistrorum ad octodenarium pro provincià Limana Ordinis eremita-

rum sancti Augustini in Indiis Occidentalibus1.

## Clemens Papa XI. ad futuram rei memoriam.

Describitur praestantia quapro studus provinciae.

§ 1. Exponi nuper fecerunt dilecti filii luor domorum fratres provinciae Limanae Ordinis eremitarum sancti Augustini in Indiis Occidentalibus, quod dicta provincia quatuor domus studiorum non parum conspicuas et decoras habet, et in prima quidem B. Mariae Virginis de Gratià nuncupatà continuo adsunt quatuor lectores, duo nempe theologiae speculativae, alter theologiae moralis, et alius philosophiae; in secundà vero, quae est collegium S. Idelphonsi, universitatis pontificiae praerogativâ maximisque privilegiis gaudens, octoginta circiter una cum lectoribus studentes, ac tres lectores theologiae speculativae, quorum primus matutinus, alter nonae, et alius vesperarum respective nuncupantur, necnon unus lector theologiae moralis, et alii duo philosophiae, unus regens et unus magister studiorum, qui semper est lector theologiae; ac in tertià, quae est Cuscensis, quinquaginta circiter studentes, duo lectores theologiae speculativae, alter theologiae moralis, et alius philosophiae, ac unus regens; in quartà denique domorum huiusmodi, quae est Chuquisaquensis seu Platensis, quadrigentis leucis a civitate Limana distans, triginta circiter una etiam cum lectoribus studentes, quorum lectorum duo sunt theologiae speculativae, alter theologiae moralis, et alius philosophiae, respective reperiuntur: ac insuper in eâdem provincià quadraginta duo lectores

> 1 Const. ed. MDCCx, die 20 maii, pontif. x, auctus fuit numerus magistrorum in provincià Chiliensi; et const. ed. MDCCxx, die 20 octobris, pontif. xx, augetur numerus eorumdem in provincia Peruviana.

iubilati numerantur, quorum decem vel duodecim in magno conventu Limano dicti Ordinis commorantur, ubi continuo pariter adsunt viginti doctores seu magistri in sacrà theologia, qui doctoratus seu magisterii lauream in regià Limanà studii generalis universitate adepti fuerunt, ibique a dictà provincià, ad effectum ut succedente alicuius in dictà universitate cathedrae vacatione ad illius consecutionem unâ cum aliis sive regularibus sive saecularibus ibidem ad eumdem effectum commorantibus concurrere valeant, manutenentur; ac plerumque Ordo praedictus tres aut quatuor cathedras in eâdem universitate habere solet.

tis nullum aliud habeat quod virtuti rependat praemium quam duodecim magisteria de numero, nec ullus dictorum religiosorum ad magisterii huiusmodi gradum, nisi per obitum alicuius illum obtinentis vacaverit, promoveri possit; ac proinde ipsi exponentes, quo religiosis praedictis novi ad studia et virtutes stimuli addantur, duodenarium provinciae praedictae magistrorum numerum ad vigintiquatuor a nobis augeri plurimum desiderent: nos, eosdem exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poe-

nis, a jure vel ab homine, quavis oc-

casione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum

praesentium dumtaxat consequendum,

harum serie absolventes et absolutas

fore censentes, supplicationibus eorum

nomine nobis super hoc humiliter por-

rectis inclinati, de venerabilium fratrum

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dicta provincia pro strorum ad sex tot religiosis studiis doctrinaeque dedi-

Fides tran-

nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui super praemissis dilectum filium procuratorem generalem dicti Ordinis audiverunt et votum capituli generalis eiusdem Ordinis novissime in almâ Urbe nostrâ celebrato viderunt, consilio, ut de cetero duodenarius dictae provinciae magistrorum numerus ad alios sex magistros augeatur, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, concedimus et indulgemus; salvà tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et spectabit in futurum, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derngatio.

Clausulae.

§ 3. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon provinciae et Ordinis praefatorum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrariis praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes. illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 4. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu sumptorum. exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxvi februarii MDCCXII, pontificatus nostri anno XII.

Dat. die 26 februarii 1712, pontif. anno xII.

### CLXV.

Declarantur nullae pactiones a capitulo ecclesiae Hildesiensis cum acatholico principe initae, religioni, ecclesiae ipsique capitulo praeiudiciales 1.

Dilectis filiis capitulo et canonicis cathedralis ecclesiae Hildesiensis,

Clemens Papa XI.

Dilecti filii, salutem et apostolicam benedictionem.

§ 1. Ubi primum, vel ipso rumore put Moeror Pontificiis de illis blico nunciante, nobis innotuerant pa-pactionibus. ctiones illae, seu, ut vocant, recessus, quibus vos diebus xı iulii ac xvı novembris anni praeteriti, tametsi invitos, ut credimus, et reluctantes, ac nonnisi angustiarum, quae tunc vobis illatae fuerant, sensu, maiorumque, quas timebatis, metu compulsos, subscripsisse accepimus, acerbo sane ac pene inexplicabili dolore correpti fuimus, animo recolentes gra-

1 Const. ed. MDCCVII, die 27 iulii, pontif. VII, nulla declarata fuit concordia inita cum militibus germanis in ducatu Parmae; et const. ed. MDCCXVIII die 10 decembris, pontif. xix, declaratur nullus tractatus pacificationis inter abbatem S. Galli et magistrum Bernensem et Tugurinum.

vissima damna, quae, per huiusmodi pactiones, non tam istius ecclesiae, quam catholicae religionis rationibus irrogata fuisse perpendimus. Cumulum deinde addiderunt moerori nostro quae novissime ad manus nostras pervenerunt ipsarum pactionum seu recessuum exempla, quibus non modo plura capita Westphalicae pacis, dudum ab hac Sanctà Sede damnata, perperam instaurari et approbari vidimus, sed et alia multa, non minus orthodoxae fidei, divino cultui, atque animarum saluti adversantia, quam canonicis sanctionibus necnon ecclesiae vestrae Hildesiensis, ac illius episcopi, capituli et canonicorum aliarumve ecclesiarum et locorum piorum eorumque personarum iuribus prorsus repugnantia, statui ac firmari¹ cognovimus, quae, ut pudori vestro consulamus, singillatim referre praetermittimus. Et sane nunquam adduci potuissemus ut crederemus, pietatem vestram eâtenus labefactandam fuisse ut ad tam asperas vestroque nomini iniuriosas conditiones accipiendas descenderetis; cum praesertim nos iteratis in simili formà Brevis ad vos opportune datis litteris ad aequissimam causam alacri strenuoque animo tuendam pro muneris nostri debito maiorem in modum vos adhortati essemus, ac diligenter in primis admonuissemus, ut probe nostis, ne cuiuscumque denunciatione periculi aut privati commodi ratione vos abripi sineretis ad ullas ineundas pactiones, quae catholicae rei forent detrimento, conscriptisque 2 insuper (statim ac audivimus ab acatholico principe militares copias ad occupandam civitatem Hildesiensem atque arcem Peinensem immissas fuisse) non tam ad clarae memoriae Iosephum dum viveret Romanorum regem in im-

61

peratorem electum, eoque subinde defuncto, ad carissimam in Christo filiam nostram Magdalenam Theresiam Hungariae et Bohemiae reginam illustrem in Romanorum imperatricem electam viduam, quam ad omnes sere Germaniae antistites et catholicos principes aliis litteris nostris, eos quamefficacissime excitavissemus ac obtestati essemus, quemadmodum vobis itidem satis perspectum est, ut coniunctis studiis periclitanti Hildesiensi ecclesiae celerem opem ferrent, eiusque indemnitati et tranquillitati consultum vellent. Quocirca sperare posse videbamur ab eiusmodi officiis haud leve rebus vestris adiumentum atque praesidium comparandum fuisse, ubi vos longiori patientià solidiorique animi fortitudine illatis vobis vexationibus ac molestiis restitissetis. Desideravimus proinde hac in re eam sacerdotali pectore plane dignam constantiam, quam vestrarum aerumnarum initio tam egregie profitebamini. Et quamvis facile persuasum habeamus, durà ac extremâ necessitate graviorumque malorum formidine, quemadmodum scripsistis et aliunde quoque rescivimus, vos ad eiusmodi pactiones firmandas inductos fuisse; id nihilominus ea, quae gessistis, non excusat, tum quia plenior omnino fiducia in Eo reponenda vobis erat, in quo qui sperant non confunduntur ab expectatione suâ, et cuius dextera invenitur super omnes qui illum oderunt; tum etiam quia ubi Deus, propter inscrutabilia iudicia eius, vos calamitatibus ac aerumnis, in quibus positi eratis, diutius conflictari permisisset, ecclesiasticae tamen professionis et divini ministerii, cui addicti 1 estis, ratio flagitabat, ut quaecumque subiretis pericula ac omnia etiam extrema mala perferretis potius quam religionis et Ecclesiae causam desereretis.

1 Male edit. Main. legit addictis (R. T.).

<sup>1</sup> Male edit. Main. legit firmitati (R. T.).

<sup>2</sup> Male edit. Main. legit conscriptasque (R. T.).

Id unum scilicet timendum vobis erat, ne apud Deum hominesque redargui iure possetis loco atque honori vestro defuisse.

Declaratio nullitatis mualione.

§ 2. Ceterum, etsi pactiones praefatas ctionum alio-ipso iure inanes ac irritas existere parumque, cum da lam constet, notoriique insuper iuris sit quascumque conventiones de rebus ecclesiasticis absque Apostolicae Sedis auctoritate initas nullius prorsus esse roboris et momenti; adeoque minime vereamur quin probe agnituri sitis vos ad illarum observantiam nequaquam obstringi, quin etiam eas observare, reclamante conscientià, nullo tempore posse, nec debere: nihilominus aequum non modo et congruum, sed et necessarium esse ducimus ut praemissis apostolici quoque iudicii pondus accedat, tum ut nunquam dubitari contingat ipsas pactiones orthodoxae religioni et Ecclesiae iuribus tam infensas, simulque orbi universo tam notas, dissimulari a nobis atque silentio praeteriri potuisse, tum etiam ut vos alacrius atque solidius de iis ita deinceps censere valeatis, tamquam si nullatenus initae fuissent. Hinc est quod nos, catholicae fidei conservationi et propagationi, nec non praefatae ecclesiae Hildesiensis, ac illius praesulis, capituli et canonicorum, aliarumve ecclesiarum et locorum piorum, ac illarum personarum quarumcumque indemnitati, ex commissi nobis divinitus pastoralis officii debito, providere cupientes, ac instrumentorum seu scripturarum super pactionibus seu recessibus huiusmodi confectorum seu confectactarum, omniumque et singulorum inibi contentorum, et aliorum quorumcumque etiam specificam et individuam mentionem et expressionem de necessitate requirentium, tenores et datas etiam veriores, ceteraque quaelibet etiam speciali mentione digna, praesentibus pro ple-

ne et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis et exactissime specificatis habentes, motu proprio, ac ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, praenarratas pactiones et alia quaelibet in instrumentis seu scripturis huiusmodi contenta, quae catholicae fidei, divino cultui, animarum saluti, cathedrali Hildesiensi illiusque mensae episcopali et capitulari, aliisve ecclesiis et locis piis, illarumque respective episcopo, capitulo et canonicis, rectoribus et aliis personis, membris, rebus, bonis, redditibus, auctoritatibus, immunitatibus, libertatibus, privilegiis, pracrogativis et iuribus quibuscumque quomodolibet officiunt, sive praeiudicium etiam minimum afferunt, aut inferre seu intulisse vel aliàs nocere seu ' nocuisse quoquomodo dici, censeri, praetendi vel intelligi possent, cum omnibus et singulis inde secutis et quandocumque secuturis, ipso iure nulla, irrita, invalida, iniqua, iniusta, damnata, reprobata, inania, viribusque et effectu penitus et omnino vacua ab ipso initio fuisse et esse ac perpetuo fore, nec vos sive alium quempiam ad illorum seu cuiuslibet eorum, etiamsi pluries ratificata ac iuramento vallata sint, observantiam teneri; imo nec illa ullatenus observare posse aut debere; neque ex illis cuiquam aliquod ius vel actionem aut titulum etiam coloratum, vel possidendi ac praescribendi causam acquisitum <sup>2</sup> fuisse nec esse, minusque ullo tempore acquiri et competere posse. neque illa ullum statum facere vel fecisse; sed, perinde ac si nunquam emanassent nec facta fuissent, pro non extantibus et non actis perpetuo haberi debere, tenore praesentium decernimus

<sup>1</sup> Edit. Main. legit se pro seu (R. T.).

<sup>2</sup> Adde vel acquisitam (R, T.).

et declaramus. Et nihilominus, ad uberiorem cautelam, et quatenus opus sit, pactiones praedictas, aliaque praemissa, ut praefertur, praeiudicialia, motu, scientià, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, damnamus, reprobamus, cassamus, irritamus et annullamus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus, ac, quatenus itidem opus sit, cathedralem Hildesiensem, ac illius mensas, aliasque ecclesias et loca pia praefata, ac illorum respective personas quascumque adversus illa in integrum et pristinum, ac eum, in quo antea quomodolibet erant, statum restituimus, reponimus et plenarie reintegramus.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quicumque in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, etiam specifica et individua mentione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, causaeque, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et iustificatae non fuerint, aut ex alià qualibet etiam quantumvis iuridicà et privilegiatà causà, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, vel interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali ac incogitato et inexcogitabili defectu notari, impugnari, infringi, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientia et potestatis plenitudine paribus concesso | busvis etiam derogatoriarum derogatoriis,

vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et Apostolicae Sedis nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et corum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis, et, Contrariorum derogatio. quatenus opus sit nostrâ et Cancellariae Apostolicae regulâ de iure quaesito non tollendo, aliisque apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, legibus quoque, etiam imperialibus et municipalibus, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus etiam immemorabilibus, privilegiis, quoque, indultis et litteris apostolicis, quibusvis locis, personis, etiam quacumque ecclesiastică vel mundană dignitate fulgentibus, et aliàs quomodolibet qualificatis ac specialem expressionem requirentibus, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum qui-

allisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine similibus, ac consistorialiter, et aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, editis, factis, ac pluries iteratis, et quantiscumque vicibus approbatis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et formà in illis tradità observatà, exprimerentur et insercrentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus ac derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Horlatio ad ctionibus abstipatiatur.

§ 5. Agite igitur, dilecti filii, Ecclecapitulum, ut observandis pa- siae, religionis ac Dei causam strenuo neat, ac eas in constantique, ut par est, animo, et foras roferri minime misso timore defendite, ac in primis satagite, ut, quae de cetero peragetis, ea omnibus certo exploratoque argumento esse possint, vos ad iniquas illas pactiones nonnisi vi ac metu cogentibus devenisse, mentemque vestram ab iis approbandis ac observandis vere semper aliam fuisse et esse. Illas propterea pro abolitis, ac prorsus pro non extantibus habete; abstinentes, sub poenis per sacros canones adversus talia perpetrantes inflictis, non modo ab iis praesentandis seu inserendis inter acta publica cuiusvis tribunalis, cancellariae seu camerae, sed etiam ab alio quovis

actu, ex quo tacite vel expresse illarum approbatio seu confirmatio ullatenus inferri possit. His porro studiis celeste rebus vestris praesidium magis magisque conciliabitis; cuius in auspicium, apostolicam vobis benedictionem peramanter impartimur.

§ 6. Ceterum volumus ut earumdem Sanctio poepraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique adhibeatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xII martii MDCCXII, pontificatus nostri anno XII.

Dat. die 12 martii 1712, pontif. anno xII.

## CLXVI.

Confirmatur decretum Congregationis Avenionensis de non servandâ constitutione Ægidianâ quoad solemnitates in contractibus minorum pro Statu Avenionensi et comitatu Venaisino 1

> Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Alias emanavit a Congregatione Expositio. venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium, et dilectorum Romanae Curiae praelatorum Avenionensium nuncupatorum ad instantiam filiorum Status Avenionensis et comitatus Venaisini decretum tenoris qui sequitur, videlicet:

1 Innocentii XII const. ed. MDCXCII, die 7 idus maii, pontif. I, modus impositus fuit constitutionibus de homicidis; et in huius Pontificis const. ed. MDCCXVI, die 22 decembris, pontif. xVII, extat decretum contra eos qui ecclesiam allegare solent.

Sacra Congregatio Avenionensis, habita Decretum resertur de quo die xvi mai mdccx, super instantia Status et comitatus Venaisini, proposito ac mature discusso gravi articulo, an constitutio Ægidiana practicari et observari debeat in eodem Statu et comitatu quoad illam eius partem, in qua praescribuntur solemnitates adhibendae in contractibus minorum: resolutum fuit: Ægidianam constitutionem , in eâ parte quae respicit solemnitates adhibendas in contractibus minorum, in Statu Avenionensi et comitatu Venaisino non esse servandam. In quorum fidem, etc. Datum Romae hac die xxxı martii mdccxii. -- Antonius Maria de Becchettis

Confirmatio relati decreti,

sectetarius.

§ 2. Cum autem, sicut eorumdem Status et comitatus nomine nobis subinde expositum fuit ipsi decretum huiusmodi quo firmius subsistat et servetur exactius apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desiderent: nos, specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus corum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus. Decernentes, ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque 1 in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 3. Non obstantibus praemissis, ac contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, Status et comitatus praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtavat, specialiter et ex-

§ 4. Volumus autem ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

presse derogamus; ceterisque contrariis

quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die 1v maii MDCCXII, pontificatus nostri anno xII.

Dat. die 4 maii 1712, pontif. anno xII.

1 Edit. Main. legit sic (R. T.).

### CLXVII.

Prohibetur monachis Ordinis Carthusiensis, ne alicui in suis monasteriis carnibus vesci permittant 1.

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Ex iniuncto nobis caelitus apostolicae servitutis munere, in eam praecipue curam sollicitis studiis incumbimus, ut regularem observantiam religiosamque tranquillitatem inter religiosos viros, qui a saeculi turbis longe remoti vota sua Altissimo mente quietà et ad Deum per contemplationis sublimitatem atque suavitatem 2 reddere student, quantum nobis ex alto conceditur, tueri atque conservare satagamus.

Prohibitio praedicta preprotectoris fatifici re-erva-

§ 1. Supplicationibus itaque dilecti cibus cardinalis filii nostri Annibalis S. R. E. diaconi cta sub excomu- cardinalis Albani nuncupati, nostri sesententiae Pon-cundum carnem ex fratre germano nepotis, Ordinis Carthusiensis apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ne de cetero quispiam monasteriorum dicti Ordinis superior, vel alius eiusdem Ordinis monachus, sive alia quaelibet persona, quemcumque, sive ecclesiasticum saecularem vel regularem, quavis mundanâ vel ecclesiasticâ praeeminentià, potestate vel dignitate etiam cardinalitià fungentem, carnibus in monasterii Ordinis huiusmodi, adversus illius antiquam et laudabilem consuetudinem, sive publice sive secreto, uti et vesci permittere audeat quovis modo seu praesumat, sub excommunicationis latae sententiae (a qua nemo, nisi a

> 1 Innocentii XII const. edit. MDCXCII, die 4 novembris, pontif. II, declaratum fuit statutum non egrediendi ex eremo; et Benedicti XIII const. edit. MDCCXXV, die 20 augusti, pontif. II, statuitur ut nullus impetrare possit gratiam a Sancta Sede sine licentia.

2 Videtur deesse erectâ aut simile (R. T.).

nobis seu Romano Pontifice pro tempore existente, absolutionis beneficium, praeterquam in mortis articulo constitutus, obtinere queat) aliisque per statuta memorati Ordinis auctoritate apostolica confirmata inflictis poenis eo ipso absque alià declaratione incurrendis, dictà auctoritate, tenore praesentium, interdicimus et prohibemus.

§ 2. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat, et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac eiusdem S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et Sedis Apostolicae nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate sungentes et suncturos, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 3. Quocirca dilecto filio moderno Publicatio priori generali dicti Ordinis harum serie pitur. committimus et mandamus, ut ipsas praesentes litteras in omnibus et singulis Ordinis praedicti provinciis et monasteriis quamprimum publicari curet, ne quispiam illarum ignorantiam allegare possit.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus perogati contrariorum. et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, dicti Ordinis eiusque provinciarum et monasteriorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque,

indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter 'expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xi maii moccxii, pontificatus nostri anno xII.

Dat. die 11 maii 1712, pontif. anno xII.

## CLXVIII.

Confirmantur statuta reformata universitatis et collegii barbitonsorum Urbis¹

> Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Militantis Ecclesiae regimini divinà dispositione praesidentes, ac publicae utilitatis curam assidue gerentes, ea, quae pro felici prosperoque universitatum almae Urbis nostrae, cuius commodis peculiari paternae charitatis affectu studemus, regimine provide consti-

1 Innocentii XII const. edit. MDCXCIII, die 25 septembris, pontif. III, confirmatum fuit quoddam decretum contra venditores suarum tonstrinarum; et huius Pontificis const. edit. MDCCXVI, die 9 septembris, pontif. xvi, confirmantur statuta Congregationis musicorum de Urbe.

tuta atque ordinata esse noscuntur, ut firma semper atque inviolata persistant, apostolici muniminis praesidio libenter constabilimus.

§ 1. Exponi siguidem nobis nuper fe- Antiqua stacerunt dilecti filii consules, universitas fuere in unum et homines ac collegium barbitonsorum cta et approde eâdem Urbe, quod ipsi, pro felici bata ut infra. universitatis et collegii huiusmodi eorumque ecclesiae directione atque gubernio, antiqua eorum statuta reformari et de novo ad publicam utilitatem confici, ac in unum volumen redigi curarunt, quae, iussu nostro, per dilectum filium magistrum Vincentium Amadorium, olim de Manieris, in utrâque signaturâ nostrâ referendarium, diligenter visa, examinata et rationi consona reperta fuerunt, tenoris qui sequitur, videlicet:

Al nome della SS. Trinità, Padre, Figliuolo Proemio. e Spirito Santo, ed a riverenza della gloriosa Vergine Maria, e dei santi Cosma e Damiano, avvocati e protettori dell' università e collegio de' barbieri di Roma. Considerandosi dai signori consoli ed offiziali di detta università, che li statuti della medema si erano in buona parte resi inosservabili, e che in essi non si era provvisto abbastanza per il buon governo della loro chiesa ed utile de' professori e del pubblico, risolverono fino dall'anno 1699 moderare e correggere detti statuti, e compilarne altri. A quest' esfetto in più e diversi tempi furono eletti alcuni deputati, e questi più volte congregatisi, restarono detti statuti imperfetti. Ma essendo fin dall'anno 1703 dalla Santità di nostro signore Papa Clemente XI stato eletto per visitatore apostolico della detta chiesa ed università l'eminentissimo e reverendissimo signor cardinale Giovanni Battista Rubini, e riconosciuto dall'eminenza sua esser necessità di stabilire detti nuovi statuti, sì per il culto divino che per il buon governo di detta chiesa ed università, ne ha incaricato li consoli a venire alla terminazione. Per il che nella congregazione generale tenuta li 15 febbraio 1706 furono

deputati per fare detti nuovi statuti li signori Giovanni Battista Rossetti, Pietro della Baia, Bartolomeo Petrucci, Domenico Borgiani, Filippo Maurizi e Biagio Battisti, assieme con li signori Anton'o Bruner, Francesco Romei e Matteo Renzi, al presente consolo con amplissime facoltà. E questi, essendosi più volte congregati, hanno stabiliti, firmati e concordati li nuovi statuti, e risoluto doversi supplicare la Santità di nostro signore che si degni approvarli e confermarli con autorità apostolica, acciò astringa ognuno ad inviolabilmente in ogni futuro tempo osservarli, per utile e mantenimento della chiesa, collegio ed università suddetti, ed a maggior gloria di Dio, della santissima Vergine, e de'santi Cosma e Damiano, avvocati e protettori. Amen.

1. Prima ordiniamo e dichiariamo che zione degli offi- sempre per governo e conservazione della ziali, numero e nostra chiesa, collegio ed università, e delle presenti ordinazioni e statuti siano venticinque uomini offiziali, cioè: tre consoli, quali dovranno reggere ed amministrare la nostra università ed effetti della medema e tener conto dell'archivio e scritture; due consiglieri e sindaci da eleggersi dalli consoli del numero de'diecisette, quali doveranno fare il sindicato alli consoli e camerlengo antecessori, e condannarli al pagamento della somma che restano debitori e delle pene che fossero incorsi, con assistere alli consoli quando da'medemi saranno chiamati, e che doveranno intervenire secondo si dirà nei presenti statuti; diecisette uomini, quali doveranno assieme con li consoli formare la congregazione secreta; un camerlengo, quale dovrà esigere l'entrata della chiesa ed università; due sagrestani, quali doveranno venire alle congregazioni quando saranno intimati, ed assistere nel giorno della vigilia e della festa de' nostri santi, e nel giorno delle esequie generali; due infermieri, quali visiteranno e con ordine de' consoli sovveniranno gl' infermi dell' università, e come ad ognuno si spiegherà ne'suoi capitoli.

II. Ordiniamo che per la creazione ed CAP. II. pel modo della imbussolazione degli offiziali si facciano quat-

tro bussolette, cioè una per li consoli, una creazione degli per li diecisette, un'altra per gl'infermieri, officiali. e l'altra per li sagrestani; e dette imbussolazioni si doveranno fare di tre anni in tre anni nel mese di settembre, con che però otto giorni avanti la festa de' nostri santi avvocati sia compita la bussola, sotto pena alli consoli di scudi tre per ciascheduno.

> CAP. HL. Delli deputati

III. Ordiniamo che sempre all'imbussolazione e creazione di detti offiziali siano a fare l'imbusotto uomini dell'università, cioè tre consoli, solazionde. li due consiglieri e sindici, e tre altri dell'università chiamati uno per ciascheduno da'consoli, quali assieme con il cappellano ed il notaro e segretario nella chiesa dell'università congregati, ciascuno di essi faccia promissione, con giuramento da darsegli per detto cappellano, di non rivelare cosa alcuna che tra di loro si determinerà, e rivelando, oltre l'infamia, s'intenda incorso ipso facto in pena di scudi tre da farsegli pagare subito irremissibilmente, da applicarsi come nel capitolo delle pene; ed in evento che nel giorno ed ora intimata per fare dette imbussolazioni, da intimarsi tre giorni avanti dal mandatario dell'università, non intervenisse ognuno dei detti consoli-e consiglieri, in tal caso, aspettata l'ora intimata, e l'altra susseguente passata, si dovrà incontanente dagli altri che saranno presenti in luogo di quello o quelli che mancheranno eleggere altro o altri per fare detta imbussolazione solamente; ed eletto che sarà, si debba serrare la chiesa, e dar principio alla bussola, nè siano tenuti più aspettare, nè a dar luogo a quelli che mancassero, quando anco venissero dopo che sarà passata l'ora e serrata la chiesa, ed eletti altri, come sopra.

iv. Ordiniamo che ognuno di detti otto uomini nomini per ciascheduno offizio tre Del modo e soggetti abili ed idonei al governo ed ammi-che si devono osservare nel nistrazione, quali siano remoti dalle pre-fare la bussola. senti contraddizioni.

Primo proibiamo che non si possa imbussolare alcuno che per altri tempi in offizio o fuori d'offizio per alcun modo avesse fraudato o rubato alcuna cosa alla nostra chiesa e università, sotto pena di scudi due a ciaschedun console per ogni persona che di questi tali s'imbussolassero; oltre che venendo questi tali estratti nell'estrazione, come si dirà di sotto, siano di fatto levati, ed eletti altri in loro luogo dalli consoli e successori; e quando tra li consoli venissero estratte simili persone, se sia uno solo di tal difetto, in tal caso si possa eleggere dagli altri due consoli nel modo che si dirà nel capitolo di mettere lo scambio; ed essendo più d'uno di essi consoli di simil difetto, si doveranno eleggere dalla congregazione segreta; quando poi fossero altri offiziali fuori de' consoli, si doverà osservare il modo come si dirà nel detto capitolo di mettere lo scambio. Non si possa imbussolare alcuno per console, che non abbia almeno venticinque anni d'età, e che non sia stato maestro più di tre anni; e se prima non averà esercitato qualche altro offizio, nè pure possa esercitare detto offizio di consolato, se non passati due anni, sotto pena di nullità, e si doverà mettere lo scambio; ma però passato l'anno, possa esercitare qualunque altro offizio. Non si possono imbussolare due parenti in un medemo offizio, nè meno che stiano in una medema bottega, sotto la pena e nullità suddetta. Non si possa eleggere alcuno per consigliere e sindaco, che non sappia leggere e scrivere, sotto la pena e nullità suddetta.

CAP. V. Del mode di

v. Ordiniamo che dopo le suddette contraddizioni tutti li soggetti nominati per ciascun officio dalli predetti otto uomini a partito di fave bianche e nere, quelli che averanno più voti restino eletti, e siano messi nella suddetta bussola, in modo che sia conosciuto un offiziale dall'altro; e fatti che saranno novi consoli, si doveranno scrivere tre per polizza, quali doveranno servire tre per ogni anno, e di poi sia ciascuna di dette tre polizze involta con cera rossa o altro, e posta nella sua bussoletta, e queste sigillate col sigillo dell'università; ed il suddetto scrutinio si debba fare per voti segreti, liberi, indipendenti, e secondo la coscienza di ciascheduno, si dai consoli e consiglieri, come anco dalli tre dell'arte nominati dalli medemi consoli, sotto pena della nullità dell'elezione. Si facciano nell'istesso modo per partito vinto ad uno per uno diecisette uomini, quali doveranno servire per tutto il triennio; e finiti li tre anni nel fare nuova bussola ne'siano confermati cinque dei vecchi per altri tre anni solamente, e quelli che sono stati confermati una volta, non possano essere confermati nella bussola susseguente, di modo tale che l'offizio del numero de' diecisette tra l'elezione e conferma non possa durare più di sei anni continui. Si facciano di poi sei infermieri e sei sagrestani da descriversi due per bollettino da sigillarsi ed involtarsi come sopra, de'quali se ne dovrà estrarre un bollettino ogni anno, si degl'infermieri che de' sagrestani. Proibiamo però che non si possano confermare altri offiziali che li suddetti cinque delli diecisette sotto pena di nullità, ed ordiniamo che dette imbussolazioni si pongano e serrino in una cassetta con tre chiavi, e si sigillino col sigillo dell'università sopra le serrature, quali tre chiavi si abbiano a tenere una dal primo console, e l'altra dal camerlengo, e l'altra dal nostro cappellano, e detta cassetta sia posta nel credenzone degli argenti, nè mai si possa da alcuno dissigillare nè aprire, eccetto nel tempo dell'estrazione, sotto pena della privazione di voce attiva e passiva, senza speranza d'essere mai più reintegrato, e di scudi dieci, per ciascheduno che ardisse o tentasse simile temerità, e contravvenisse come sopra.

vi. Ordiniamo che sempre la tratta di detti offiziali si faccia e debba farsi il giorno si deve fare la de'Ss. Cosma e Damiano; cioè dopo il ve tratta degli ofspro si dovrà portare la cassetta delle nominate imbussolazioni in chiesa, dove, presenti li consoli e camerlengo con quelli della congregazione segreta, che doveranno far intimare un giorno avanti per il mandataro, e che vorranno intervenire, dal cappellano e notaro nostro si dovrà riconoscerne li 1 sigilli, e dopo dissigillare ed aprire sopra ad un banchetto avanti l'altare, acciò si possa vedere da tutti, e di poi aperte le bussolette, ciascuna da per sè, siano poste le palle in un vaso, e fatto questo, il cappellano,

1 Male edit. Main. leg. riconoscere nelli (R.T.).

CAP. VI.

o vero qualche putto, cominciando dalla bussola de'consoli, cavi fuori una delle dette palle, e quella si consegni al nostro notaro e segretario acciò la legga e publichi ad alta voce, che dalli circostanti siano intesi gli offiziali, e così si faccia di tutti gli altri di grado in grado, e ciò finito, si serrino e sigillino di nuovo le dette bussolette e cassetta nel modo sopra prescritto, si ripongano nel pristino luogo, e si canti ad alta voce il Te Deum laudamus.

CAP. VII. Do quello si

VII. Item ordiniamo che dopo dette tratte dovra osservare si debba notificare ad ognuno degli offiziali dopo dette trat- che saranno estratti, acciò possano accettare o rinunciare il loro offizio; e se dentro il termine di otto giorni dopo la notificazione fattagli, non averanno accettato l'offizio per gli atti del nostro notaro e segretario, nel quale sono stati estratti, s'intenda a quello rinunciato; e se sarà l'offizio del consolato che non sarà accettato, oppure sarà rinunciato, paghi ognuno di questi tali per pena due scudi, e sia stracciato il di lui nome, e messo lo scambio; li sagrestani ed infermieri paghino giuli cinque per ciascheduno, e detta pena debbano pagarla subito che averanno rinunciato, oppure passati gli otto giorni che non averanno accettato come sopra, sotto pena del doppio; e non facendosi dalli consoli e camerlengo pro tempore, per quanto dipende da loro, pagare dette pene o altra pena che s'incorresse per qualsivoglia causa espressa nelli presenti statuti, come anco facendo grazia ad alcuno, siano obligati pagare del proprio nel loro sindicato. E se alcuno nel tempo di dette tratte fosse fuori di Roma, e per tutto il mese di ottobre non mandasse l'accettazione, ed anco questa mandata, non fosse ritornato in Roma per il giorno che si doverà dare il possesso, si debba dalli consoli vecchi, prima di dare il possesso alli nuovi offiziali, mettere lo scambio di consoli nuovi, dopo che averanno pigliato il possesso: e se qualunque di essi offiziali estratti avesse debito oltre la somma di uno scudo con la nostra chiesa, debba pagarlo prima di pigliare il possesso, altrimente, pigliando questi il possesso prima di avere pagato il debito, cadano in pena di led il nostro cappellano dia principio alla

tre scudi per ciascheduno di essi, ed il possesso di detti debitori sia nullo, e li nuovi consoli dopo il loro possesso debbano mettere lo scambio, e far pagare la suddetta pena, altrimenti siano tenuti del proprio nel loro sindicato.

vin. Ordiniamo e dichiariamo che per le cause dette di sopra, ed altre che si espri- si dave tenere meranno nelli presenti statuti, o in qualsi-ed ottenere nel voglia modo fosse necessario di mettere lo bio. scambio in luogo di ciascheduno degli offiziali, si osservi l'infrascritto modo, cioè: si doveranno congregare nel nostro consolato li consoli, ciascuno de' quali dovrà chiamare un nomo dell'università per confidente. ed assieme con li due consiglieri e sindici, osservate tutte le suddette contraddizioni. cause, preibizioni e forma di votare prescritte nel capitolo terzo; di poi si debba da ognuno de' consiglieri e confidenti chiamati nominare un soggetto per quell'offizio che sarà vacante, e che si doverà mettere lo scambio, e dopo si mandino a partito tra detti congregati; e quello, in cui concorreranno li maggiori voti, resti eletto per lo scambio in quell'offizio, al quale sarà stato messo al partito.

ix. Item ordiniamo che l'entrata degli offiziali si debba fare la prima domenica di devono assernovembre, e siano tenuti li consoli vecchi, vare li nuovi nel sotto pena di due scudi d'oro per ciasche-giorno del posduno, fare intimare dal mandataro dell'università tre giorni avanti tutti gli offiziali nuovi che vengano a fare l'entrata nel loro offizio; e non intimandosi dalli consoli vecchi tre giorni avanti, in tal caso li consoli nuovi estratti possano due giorni avanti la prima domenica di novembre far loro intimare il detto possesso; e non venendo li consoli vecchi nell'ora intimata a dargli il possesso, gli si debba dare dal nostro capellano e dal notaro e segretario, sopra alla quale intimazione si debba stare alla semplice asserzione con giuramento di detto mandataro; ed arrivata l'ora intimata, e l'altra susseguente passata, vadano gli offiziali vecchi al loro luogo dalla parte dell'Evangelio, e li nuovi dalla parte dell'Epistola,

messa, e dopo l'introito ciascuno degli offiziali vecchi, secondo il loro grado, parta dal suo luogo e vada a pigliare per la mano gli offiziali nuovi, e si collochino nel loro luogo dalla parte dell'Evangelio, e gli offiziali vecchi vadano al luogo dalla parte dell'Epistola; e dopo l'Evangelio il nostro cappellano faccia un breve sermone, e di poi faccia giurare li nuovi consoli sopra il messale di osservare e conservare li presenti statuti e quanto in essi si contiene; e quando è il tempo di fare l'offerta li detti nuovi offiziali siano tenuti sotto pena del doppio, cioè li consoli offerire per ciascuno di loro una candela di cera bianca di una libbra, e gli altri offiziali di quattro oncie, ed il camerlengo, dopo che sarà eletto, come si dirà di sotto, dovrà offerire una candela di mezza libbra, e finita la messa ognuno vada in pace.

x. Item ordiniamo e comandiamo che il G.R. X. X. Item ordiniamo e comandiamo che il Dell'elezione camerlengo non si debba cavare per bussola, ma si debba eleggere ogni anno dai consoli subito preso il possesso a loro soddisfazione, e che si debba eleggere uno dell'arte, ancorchè non sia stato mai console, nè abbia ottenuto o esercitato altro offizio; qual camerlengo e consoli siano obbligati in solido a favore della chiesa ed università al rendimento dei conti e pagamento di quanto il camerlengo averà riscosso ed amministrato, e che per sua negligenza e colpa averà lasciato di riscuotere e sarà condannato nel sindacato. Riservando alli consoli l'azione e ius di potere ripetere da tal camerlengo tutto ciò che averanno pagato e patito per causa e difetto del medemo; al quale camerlengo per remunerazione delle sue fatiche si devano dare i soliti emolumenti di scudi due per cento di tutto l'esatto, come si pratica, ed una torcia di cera bianca di libbre sei nel fine dell'anno, e terminato lodevolmente il suo offizio, come nel capitolo xvII. Ed in evento che il camerlengo dopo che sarà eletto non accettasse dentro il termine di sei giorni da che gli sarà stata intimata l'elezione, o pure rinunciasse in qualsivoglia tempo anche dopo aver accettato, sia tenuto pagare alla nostra chiesa uno scudo di pena, nè se gli debba emolu-

mento alcuno, quando non averà adempito il tutto, come sopra, come quando non continuasse l'offizio di camerlengo per tutto l'anno.

xi. Ordiniamo e comandiamo che li consoli siano tenuti dopo il loro possesso pi- ed offizio det gliare la consegna degli argenti, suppellettili, consoli. scritture e d'ogni altra cosa della nostra chiesa, ed anco provvedere di cera, si per il consumo della medesima chiesa che per le esequie generali de' nostri fratelli, e per distribuire nella Candelora, e provvedere di tutto quello sarà necessario per la festa dei nostri santi Cosma e Damiano, con fare mandati dei pagamenti, far pagare provisionati ed altri che fossero creditori della nostra chiesa, far sovvenire e visitare li maestri infermi, ed anco quelli che conoscessero essere poveri, secondo li tempi e possibilità della chiesa ed università, far rivedere e rendere il conto alli consoli e camerlengo passati dell'amministrazione fatta, e farne fare il sindacato dalli due sindici e consiglieri, come anche spendere quello che occorrerà e sarà necessario per le spese e mantenimento solito della nostra chiesa, con amministrare e sopra intendere a tutte le cose della medesima chiesa ed università; ed assieme con li due consiglieri e sindici possano fare qualunque contratto ed istromento che occorresse e stimassero fare per utile della nostra chiesa ed università, eccettuando li contratti ed istromenti di alienazione, nelli quali si richiede il beneplacito apostolico, quali non possano farsi se non con partito vinto di due terzi de' congregati della congregazione generale. Inoltre diamo facoltà alli consoli, che possano fare qualunque spesa che stimeranno necessaria per la nostra chiesa ed università sino alla somma di scudi dieci, e quando ciascuna spesa passasse detta somma, non possono farla senza il consenso della congregazione segreta per partito vinto di due terzi sino alla somma di scudi cinquanta; e quando qualunque spesa portasse la somma di scudi cinquanta, si ottenga il consenso della congregazione generale. Si proibisce alli consoli e consiglieri che non possano li-

cenziare o mandar via verun ministro, o qualunque altra persona che stia o starà al servizio della nostra chiesa ed università. senza il consenso della congregazione segreta per partito vinto di due terzi di voti; altrimente, facendolo li consoli e consiglieri di loro autorità, cadano in pena di scudi venticinque per ciascheduno, la licenza sia nulla, ed abbia sempre la manutenzione e resti al servizio quello che venisse licenziato senza il partito vinto come sopra.

Similmente ordiniamo che i consoli, per memoria delli partiti e contratti, siano obbligati tenere due libri, ed in uno notare e descrivere il ristretto e giornata di tutti i partiti che si vinceranno, tanto nella congregazione generale che segreta, e nell'altro di tutti i contratti che si faranno, concernenti gli interessi della chiesa ed università nostra.

xII. Si ordina e dà autorità alli diecisette CAP. XII. XII. Si ordina e dà autorità alli diecisette dell'autorita di poter decidere e determinare assieme con li consoli in congregazione segreta qualunque differenza dell'università, e tutto quanto possa bisognare per l'osservanza delli presenti statuti e per il buon governo della nostra università; come pure se gli dà facoltà di poter fare, spendere e pagare per spese straordinarie sino alla somma di scudi cinquanta per ciascheduna volta, con che non sia più di una volta l'anno. Dichiarando che la congregazione segreta non possa tenersi, se non quando vi saranno presenti almeno dodici dei suddetti diecisette, e due consoli, dove il tutto si dovrà mandare a partito con far correre la bussola, ed il partito s'intenda vinto per due terzi dei voti compiti, e non altrimente, dovendo servire le fave nere per il si e le bianche per il no; e quando una differenza o risoluzione sarà stata proposta tre volte, nè sarà passata e rimasta vinta, non si possa più in tempo dei medesimi consoli farne altra prova, sotto pena di scudi dieci per ciascheduno dei consoli.

I detti offiziali del numero de' diecisette siano tenuti intervenire alle congregazioni, alle quali per ordine de' consoli saranno intimati dal mandataro; e ciascheduno che manchi senza legittima causa, sia obbligato

pagare alla chiesa una libbra di cera bianca lavorata per ogni volta; ed insorgendo controversia sopra l'intimazione, si debba stare alla relazione giurata del mandataro. Quando nella congregazione segreta occorrerà e si vorrà discorrere e trattare di differenze o materie concernenti l'interesse d'uno o più de' congregati, oppure de' loro parenti, simili persone, ancorchè fossero consoli, quando si tratterà del loro interesse, debbano uscire di congregazione, e trattenersi fuori sin tanto che sarannno decise dette differenze e che saranno richiamati, sotto pena di scudi dieci a chi ricusasse ciò fare, ad effetto che ciascheduno de' congregati possa liberamente dire il suo parere.

Ed essendosi riconosciuto che nelle congregazioni generali per la moltitudine e confusione nel fare le deliberazioni non si ha sempre la dovuta attenzione e zelo all'utile e vantaggio della chiesa ed università nostra, e che nella congregazione segreta composta d'uomini savî, intelligenti, pratici e zelanti con maggior esattezza e prudenza si maturano e si fanno le risoluzioni, perciò dichiariamo ed ordiniamo che gl'interessi ed affari importanti concernenti la chiesa ed università suddette, quali passeranno la spesa e valore di scudi cinquanta, si debbano prima proporre, esaminare e ballottare nella congregazione segreta, dove passando con partito di due terzi compiti, si debbano poi proporre nella congregazione generale, quale possa liberamente approvare o non approvare quanto averà risoluto la congregazione segreta, di modo che nei suddetti interessi di rilievo ed eccedenti la somma di cinquanta scudi, quando la deliberazione presa in congregazione segreta resti confermata in congregazione generale con partifo di due terzi, s'abbia per stabilita, e legittimamente fatta; altrimente sia e s'intenda di nessun valore, e come se fatta non fosse; dichiarando però, ed espressamente ordinando che non possa mai proporsi nè risolversi in congregazione generale alcun affare, dependenza o interesse di considerazione, e che passi la somma di cinquanta scudi, se antecedentemente non

sarà stato proposto, esaminato e passato col partito di due terzi in congregazione segreta, sotto pena di nullità di tali deliberazioni, e di dieci scudi d'oro a ciascheduno che ardisse di fare simili proposizioni nella congregazione generale contro la disposizione del presente statuto. Eccettuando l'approvazione del rendimento de' conti de' consoli e camerlengo in fine della loro amministrazione generale secondo il solito.

E se tra i consoli ed altri della congregazione segreta nascesse differenza, e che uno o più di loro incorresse in qualche errore, o portassero disturbo all' università, possono gli altri della congregazione segreta rimoverli subito, con che però a quest'effetto non basti la pluralità de' voti, ma si ricerchino almeno due delle tre parti dei voti; e fatta la remozione, debba ciascheduno de' congregati nominare tanti soggetti quanti sono i rimossi, e tutti li nominati devono mandarsi a partito, e quelli che averanno la pluralità de' voti s'intendano eletti e surrogati in luogo di quelli che saranno rimossi, nella forma stabilita nel capitolo viii dello scambio.

CAP. XIII. Contro le fraudi usare nelli par-

XIII. Stabiliamo ed ordiniamo che ciascheche si polessero duno dell'università, tanto offiziali quanto altri, non possano nè debbano usare alcuna fraude nel rendere il partito, come dare fave non sane, ovvero mezze negre e mezze bianche, ovvero renderne più di una, o altra cosa in cambio di quella; qual partito, quando succedessero tali disordini, vogliamo non sia valido, ma si debba di nuovo mandare il partito; e quando anche nel secondo succedesse il simile, si doverà da ciascheduno dare il voto in mano del nostro notaro e segretario da porsi nella bussola; e quando si scuoprisse quello che avesse commesso simil mancamento, sia tenuto alla pena di scudi due, e privato di voce attiva e passiva.

CAPUT XIV. merlengo.

xiv. Ordiniamo che il camerlengo abbia Dell'autorità ed obblighi del ca. autorità libera ed assoluta di astringere qualunque persona compresa nelli presenti statuti all'osservanza di essi, di esigere tutte le entrate, tasse, pene e crediti qualsivoglia della nostra chiesa dovuti per il pas-

sato, e che si doveranno da' maestri, giovani e fattori, e qualunque altra ersona soggetta alli presenti statuti, ancorchè fossero passati più consolati che tali debitori non avessero pagato, e di astringere qualunque maestro e possessore a mostrare l'instromento dell'acquisto o compra della bottega, come gli spetti; e non mostrandolo, o pure trovandosi la bottega che si ritenesse o che fosse aperta contro la forma delli presenti statuti, possa di fatto farla serrare; e detto camerlengo doverà render conto dell'esatto ad ogni ordine de' consoli, e non possa ritenere più di dieci scudi, e quel di più depositare, e nel fine del suo offizio render conto all'università, e sia tenuto ed obligato tanto per quello averà esatto, come per quello non avrà esatto, e che non gli suffraghi avere spediti li mandati solamente, e quelli consegnati al camerlengo e consoli successori, ma che sia obligato a fare tutte le diligenze necessarie per se stesso, cioè spedire mandati, farli eseguire contro li debitori, e proseguire tutto ciò che sarà necessario sino all'intiera soddisfazione ed esazione di tutte le entrate che doverà esser terminata dentro il mese di marzo susseguente dopo terminato l'offizio. Dichiariamo però, che gli si debbano bonificare tutte quelle partite che giustificherà non aver potuto esigere, dopo fatte le dovute diligenze, per impossibilità del debitore, o altra legittima causa da riconoscersi ed approvarsi dalli sindici. E che il rendimento de' conti debba farlo dentro tutto il suddetto mese di marzo, e pagare intieramente quanto resterà debitore in mano del camerlengo successore, ancorchè non avesse finito di riscuotere; altrimente, passato detto mese di marzo, non essendo seguito il rendimento de'conti e pagamento di tutto l'intiero in mano del nuovo camerlengo, o depositato nelli banchi, come sopra, con il precedente sindicato e quietanza per mano del nostro notaro e segretario, dentro del nominato mese, il camerlengo e consoli vecchi cadano in pena di scudi dieci per ciascheduno, nè se gli debba alcuno de' soliti emolumenti ancorchè non fossero

stati citati , ne intimati, ne pure avvisati estragati i almente, nè possa purgarsi la mora, benché minima, nè li consoli pro tempore o congregazione segreta possano fargli grazia di condonargli la suddetta pena, o lasciargli detti emolumenti, sotto pena di essere irremisibilmente tenuti del proprio, e di pagare scudi dieci per ciascheduno.

xv. Ordiniamo che ogni volta che alcuno CAP. XV. XV. Ordiniamo che ogni volta che alcuno Dell'obbliga degli infermieri sarà avvisato per parte dei consoli di dover andare a visitare qualche maestro infermo, debba andarvi incontinente, sotto pena di giuli cinque per ciascheduna volta, con sovvenirli secondo averanno l'ordine da' medemi consoli; altrimente detti infermieri, dando cosa alcuna all'infermo senza ordine scritto de' consoli, s'intenda dato del proprio. Item vogliamo, che morendo qualcheduno dell'arte, particolarmente sia offiziale, ed essendo avvisati detti infermieri da'parenti o eredi del defunto, siano tenuti far subito intimare tutta o almeno parte dell'università, acciocchè si trovino presenti, ed accompagnino il cadavere del morto sino alla sepoltura.

CAP XVI Dell'offizio dei sagrestani.

xvi. Ordiniamo che li sagrestani debbano intervenire alle congregazioni dell'esame, quando saranno intimati, con portare attorno la bussola e raccogliere li voti; e finito l'esame, venendo licenziati dai consoli, che debbano andarsene via, come anco che debbano assistere ed aiutare alla nostra chiesa il giorno della vigilia e festa delli nostri santi, e nel giorno delle esequie generali, e quando saranno chiamati dai consoli; altrimente, per quante volte contravverranno senza legittima causa, siano tenuti alla pena di giulî tre per ciascheduno.

CAP. XVII dei consult, ca-

xvII. Ordiniamo che alli consoli per rimu-Del premio nerazione delle loro fatiche, finito il consomerlengo ed in- lato, se gli dia una torcia di cera bianca di libbre otto per ciascheduno, ed anco due terzi di emolumenti delle stime e vendite di botteghe, e l'altro terzo resti intieramente per la nostra chiesa. Similmente al camerlengo, dopo il suo offizio, e terminato che averà l'anno, ed adempito quanto si contiene nel suo capitolo, se gli dia una torcia di libbre sei, ed anco scudi due per cento

di quello che averà esatto dalli maestri e giovani, pene, pigioni di casa e frutti dei luoghi de' monti, come si è detto nel capitolo dell'esazione. Agl' infermieri si dia una torcia di libbre quattro per ciascheduno, finito che averanno il loro offizio, e che averanno fatto il debito loro, ed adempito quanto si contiene e si è detto ne' capitoli di ciascheduno di detti offiziali, a' quali per il presente capitolo non s'intenda innovato in cosa alcuna.

XVIII. Item vogliamo e dichiariamo che il nostro notaro e segretario pro tempore debba segretario dele sia tenuto rogarsi d'ogni atto, instrumento l'università. e scrittura spettante alla professione, come si stabilisce nel capitolo susseguente, intervenire alle congregazioni generali e segrete, e scrivere li decreti, e tutto ciò che è solito praticare e si è praticato nell'università, e sia obbligato a fare tutte le patenti de'barbieri in carta pecora, con cassetta di latta e cordone di filaticcio; e per la sua spedizione, patente, esame de'testimoni ed obbligo da farsi di osservare li presenti statuti da chi piglierà la patente, possa pigliare in tutto e per tutto giuli sette e mezzo, come pure che sia tenuto scrivere ne'libri d'entrata ed uscita li sindacati de'consoli e camerlengo per il solito emolumento di scudi tre, quando dai sindaci verrà ordinato, e di rogarsi della quietanza nel modo fino adesso praticato.

xix. Acciò la nostra chiesa non resti pregiudicata dagli uomini dell'università nel venzione, scritfare instromenti o polizze per mano di altre tura o instropersone e notari che del nostro senza li glie, ed altro spettante alla cenza de' consoli, ordiniamo e proibiamo professione debba che alcuno dell'arte non ardisca ne possa farsi per gli alti fare convenzioni ed instromenti di fattori, l'università. di giovani che si piglieranno, di vendite, affitti, compre ed alienazioni di botteghe, e loro stigli, dazioni in soluto, anco per costituzioni e restituzioni di dote, e qualunque altra causa privilegiata, nè qualunque scrittura o polizza privata, o qualsivoglia altro contratto nominato o innominato, dipendente ed appartenente all'arte, o dove averà interesse la chiesa ed università nostra, o che ad istanza della medema si farà,

CAP. XVIII.

CAP. XIX.

se non per gli atti del notaro e segretario pro tempore dell'università suddetta, con pagare li soliti emolumenti; altrimenti facendosi per mano di differenti persone e notari, ogni convenzione, scrittura, instromento, contratto o altro sopra riferito, sia nullo e di niun valore, e s'abbia come per non fatto, tanto rispetto alla chiesa ed università, quanto alli contraenti, benchè siano contratti giurati, e si rinunciasse alli presenti statuti; e quelli che li faranno, cadano subito in pena di scudi dieci per ciascheduna volta che contravverranno; nè le suddette nullità e pene possano mai essere rimesse, ancorchè restassero soddisfatti la nostra chiesa e notaro degli emolumenti dovutigli.

CAP. XX. della nostra uni-

xx. Essendo il principio d'ogni bene il Che non si timore di Dio, e dovendo ogni cattolico crideba lavorare ne far lavorare stiano impiegare qualche spazio di tempo sta, e che si nel dare il dovuto culto a sua Divina Maetare la chie-a stà, ed anco in orazioni ed altre opere pie per la salute della propria anima, ed in suffragio delle anime de'confratelli e benefattori; perciò preghiamo ed esortiamo tutti li maestri, giovani e lavoranti della nostra professione ed università, a doversi astenere da lavorare e da far lavorare nelle feste comandate da santa Chiesa, così dentro che fuori di bottega, in conformità dell'obligazione che abbiamo. Come anco a spesso visitare la chiesa dei nostri santi protettori Cosma e Damiano, e specialmente ad intervenire ogni seconda domenica del mese all' offizio de' morti che ivi si reciterà, o per l'anima dei nostri confratelli e benefattori in generale, o pure in suffragio dell'anima di qualche confratello antecedentemente defunto, sotto le pene da imporsi dalla congregazione segreta.

> E quando dalla nostra università si fabbricasse o pure acquistasse una chiesa più capace da potervisi far spiegare il catechismo ogni domenica, esortiamo tutti gli uomini della professione ad assistervi, dando in caso facoltà alla congregazione segreta di stabilire premio per quelli che frequenteranno, e pena per chi negligenterà un'opera così santa e proficua per salute delle anime nostre.

-xxi. Similmente, per eccitare gli animi CAP. XXI. de' fratelli della nostra università al culto che frequentano divino ed a frequentare la nostra chiesa, la nostra chiesa statuiamo ed ordiniamo che tutti quei mae- pagamento delstri che frequenteranno la nostra chiesa negli infrascritti giorni di feste, siano esenti dal pagamento delli due giuli dell'annata, e che debbano solamente contribuire alla nostra chiesa giuli cinque l'anno; cioè in tutte le prime domeniche d'ogni mese, ogni terzo giorno delle tre feste solenni, cioè Natività, Resurrezione e Pentecoste, le quattro festività della Madonna principali, ed il giorno delle esequie universali de'morti, con che però debbano intervenire nell'ora intimata, ed udire intierameute la messa che si celebrerà dal nostro cappellano in ora congrua da prescriversi dalla congre-. gazione segreta; altrimenti vogliamo che non siano esenti dal pagamento di detta annata. E perchè taluno per essere esente incomincia ad intervenire, e poi non seguita a frequentare, perciò ordiniamo che questi maestri, che averanno incominciato a frequentare e dipoi non continueranno, siano tenuti per ogni volta che mancheranno pagare alla nostra chiesa baiocchi cinque, salvo però se non fossero impediti per legittime cause; ed in quelle volte che saranno impediti doveranno mandare l'istessa mattina e nella stessa ora la scusa alla nostra chiesa, e pagare un baiocco, altrimenti paghino la pena come sopra. E per levare ogni differenza se questi fratelli frequentanti siano intervenuti o no, vogliamo che tenga un libro da intitolarsi Libro dei frequentanti, ed in quello si doverà ognuno nelle suddette feste sottoscrivere; quel libro si terrà esposto nella chiesa sino al fine della messa per detto effetto; e finita che sarà la messa, si serri il libro e non si faccia più settoscrivere da alcuno, e siano tenuti pagare la pena sopra stabilita quelli che non averanno assistito alla messa, nè saranno sottoscritti, o non averanno mandato la scusa con il baiocco, come sopra, durante il tempo della celebrazione della messa, altrimente non si riceva nè si attenda più detta scusa, e paghi la pena suddetta, e non facendo li consoli e

CAP. XXIV. Delli pesi ed

camerlengo pagare detta pena, siano tenuti del proprio nel sindacato; come pure comandiamo ed ordiniamo che nel giorno della festa e solennità de' nostri santi protettori Cosma e Damiano debbano intervenire alla nostra chiesa, almeno la mattina, tutti gli offiziali, maestri e lavoranti dell'arte, e che non debbano mancare senza grandissima e lecita causa, come d'assenza da Roma, d'infermità, e simile.

Che AAH. Della festa dei santi Cosmo Damiano.

xxII. Statuiamo ed ordiniamo che nel giorno della festa de'nostri santi Cosma e Damiano tutti li maestri dell'università debbano tener serrate le botteghe, e che i consoli siano tenuti per la medema festa fare intimare tutta l'università, e che possano spendere quanto sarà necessario a loro arbitrio senza alcun partito, secondo i tempi e possibilità, per parare la chiesa, celebrar messe e musica in onore di detti nostri santi, con dichiarazione ed espressa proibizione che in occasione di detta festa dai consoli o altri offiziali non si possano più distribuire ai maestri e giovani dell'arte fiori, sonetti o imagini stampate de'nostri santi a spese dell'università; e che quando dai detti consoli ed offiziali si facessero o mettessero a conto della medema università, non si debbano bonificare dai sindaci, ma la somma di denaro che in questo si spendeva, vogliamo che resti a benefizio della nostra chiesa. xxIII. Ordiniamo alli consoli e camerlen-

CAP. XXIII. Della distrizione del SS Vergine.

buzione di can go che siano tenuti provvedere di cera per dele nel giorno della Purifica. la festa di santa Maria detta la Candelora, della e distribuirla fra gli uomini dell'università in detto giorno: cioè alli consoli e camerlengo una candela di libbre tre per ciascheduno, agli altri offiziali una candela d'una libbra con un'altra di due oncie, ed agli altri maestri una candela di oncie due per ciascheduno: dichiarando, che non venendo ognuno a pigliare la candela in tutto detto giorno alla nostra chiesa, non si possa più pretendere, nè darsi, ma resti a benefizio della nostra chiesa. Ed in evento che li consoli e congregazione segreta conoscessero che in qualche anno la nostra chiesa non si trovasse in stato di fare detta distribuzione di cera per causa di qualche spesa

estraordinaria, o che vi fossero debiti da pagarsi, in tal caso, passando il partito per due terzi, non siano tenuti nè debbano in quell'anno fare detta distribuzione di cera, ma resti però sempre fermo l'obligo dei maestri nel pagamento dell'emolumento dovuto alla nostra chiesa in detto giorno.

xxiv. Dichiariamo ed ordiniamo che si debba far celebrare nella nostra chiesa ogni obblighi della domenica la messa con recitare altre orazioni, come pure ogni lunedi e mercordi una messa per le anime de' defunti maestri, giovani e benefattori dell'istessa università, e tutti gli altri giorni una messa ordinaria da applicarsi in soddisfazione degli oblighi che ha e più averà la nostra chiesa, ed un anniversario, dentro l'ottava della Commemorazione de' morti, per l'anima de' nostri fratelli e benefattori. Vogliamo anco che ad ogni maestro, benchè non avesse più bottega aperta, quando verrà a morte se gli deva far celebrare dieci messe per una sola volta.

CAP. XXV.

xxv. Avendo la nostra università per alcuni anni distribuiti due sussidi dotali di zione del disscuti venticinque per ciascheduno e la veste pensare le doti. nella festa de' nostri santi protettori Cosma e Damiano a due zitelle d'età d'anni quindici, figliuole de' maestri della nostra prosessione; ed essendosi tralasciata di fare questa distribuzione per ordine dell'eminentissimo signor cardinale Rubini, visitatore apostolico della detta nostra chiesa ed università, perchè non si pagava da ogni maestro la tassa de' giuli sei ogni anno posta per detl'effetto, come disponeva lo statuto vecchio; inerendo perciò noi al suddetto ordine, statuiamo ed ordiniamo che non possano più per l'avvenire distribuire li suddetti sussidi dotali, anco sotto pretesto di spese superflue, inutili ed eccessive che si potessero risecare dalla chiesa per convertirle in detti sussidi, dovendosi dette spese, quando vi siano, risecarsi a benefizio della medema chiesa.

xxvi. Dichiariamo, statuiamo ed ordiniamo CAP. XXVI. che qualsivoglia persona dell'arte, o ad essa zione di portare sottoposta, non ardisca nè possa portare armi, di far quialcuna sorte d'armi in congregazione, nè gregazione o di consolato, e di stando nella chiesa e consolato, ovvero in fare o dire in-

giuria alli con- altro luogo in congregazione, o pure, venuti soli, offiziali od altri dell'uni. ad effetto di congregarsi, dir parole ingiuriose contro alcuno degli offiziali per qualsivoglia causa, ed anche andando questi per luoghi pubblici, particolarmente per gl'interessi spettanti alla chiesa ed università; nemmeno fare a pugni, questioni, risse, o offendere alcuno dell'università, sì con fatti come con parole, nella detta chiesa, consolato e congregazione, sotto pena di scudi dieci per ciascheduna volta che uno cadesse ne' descritti mancamenti, tanto alli maestri che ai lavoranti, ed anco della privazione di voce attiva e passiva ai maestri; oltre di che si possano ancora de facto far carcerare e castigare da giudici competenti, conforme il demerito e poco rispetto che portano agli officiali, ad esempio degli altri, come pure per causa di risse, particolarmente succedendovi effusione di sangue. Dichiarando che se taluno venisse privato di voce attiva e passiva, tanto per le suddette cause che per qualunque altra espressa nei presenti statuti, e che dalla congregazione segreta si stimerà sufficiente ad incorrere in detta privazione, non possa mai aver officio se pure non venisse reintegrato, ma gli resti però aperta la bottega con pagare gli emolumenti dovuti alla nostra chiesa, e quando ricusasse di pagare detti emolumenti, se gli deva anco far serrare la bottega.

CAP. XXVII. maestri alla nostra scuola.

xxvII. Ordiniamo che ciascun maestro sia Delh paga-menti che sono tenuto ogni anno pagare e contribuire alla obbligati fare i nostra chiesa giuli sette, cioè giuli due nel giorno della Candelora e giulì cinque nel giorno della festa de' nostri santi Cosma e Damiano, cioè due per l'annata e tre per l'offerta; ma se vi fosse qualche maestro povero carico di famiglia e bisognoso, che si riconoscesse dalli consoli e congregazione segreta che per la sua povertà non potesse pagare, si possa aggraziare ed esentarlo dal suddetto pagamento per partito vinto di due terzi; come anco vogliamo che siano esenti dal pagamento delli due giuli dell'annata tutti gli offiziali della nostra chiesa durante il loro officio, e quei maestri, che saranno stati conclavisti, e che serviranno attualmente il sant'offizio, quali doveranno pagare alla l nostra chiesa solamente giuli cinque l'anno. Dichiariamo ancora che se alcun maestro tornasse a servire per giovane lavorante, deva solamente pagare per giovane, e per modo che lavora.

XXVIII. Item ordiniamo che ciascun fattore CAP. XXVIII. che s'accomoderà all'arte, con salario o che son tenuti senza, debba pagare due giuli per ben en-fare li fattori e trata alla nostra chiesa, e quando il fattore si farà lavorante o giovane, per ben entrata tre giuli, e li maestri siano tenuti ciò manifestare in termine di quindici giorni, sotto pena di scudo uno; similmente ordiniamo che ogni giovane sia obbligato nel giorno della festa de' nostri santi pagare alla nostra chiesa ogni anno baiocchi quindici per l'offerta, e ad effetto che la detta nostra chiesa non resti defraudata da' giovani nella stabilità della tassa di baiocchi quindici col pretesto di esser parrucchieri o altro, dichiariamo e statuiamo che qualunque giovane, che sta e starà in bottega di barbiere, debba pagare detta tassa alla chiesa, benchè fosse parrucchiere, nè possa allegare di esser fattore, se non mostrando l'istromento del fattorato fatto per mano del notaro e segretario dell'università; qual tassa debbano pagare li giovani, benchè pretendessero non aver salario, o esser nepoti o parenti di maestri barbieri, dichiarando dover essere esenti solamente li figliuoli de' maestri che staranno nella stessa bottega del padre vivente; e non pagando i giovani o fattori quanto sopra, siano tutti tenuti i padroni, ancorchè per la sfesta de' nostri santi non si ritrovassero più nelle loro botteghe, o partitisi volontariamente, o pure licenziati da' padroni, quando nella solita visita delle botteghe sono stati descritti nel ruolo per mano del nostro notaro e segretario, riservando però alli maestri azione di poter ritenere o ripetere quanto averanno pagato dai suddetti giovani e fattori.

XXIX. Statuiamo ed ordiniamo che per CAP. XXIX. l'avvenire nessun lavoratore o giovane possa di compare o pigliare di barbierin affitto, amministrazione, far compagnia, senza la palente nè sotto qualsivoglia titolo ritenere, eserci-ne alli medemi tare bottega anco vecchia ad uso di bar-

biere, se prima non sarà stato esaminato ed approvato nella forma stabilita nel presente statuto, ed averà ottenuto la patente dalla nostra università, sotto pena di dieci scudi d'oro da pagarsi alla nostra chiesa, ed oltre detta pena sia subito ed esecutivamente fatta serrare la bottega senza appellazione o ricorso, e che nella medema pena incorrano anche quelli maestri patentati e padroni di botteghe, che le venderanno o faranno affitti e compagnie con simili persone non patentate.

Dichiariamo ed espressamente proibiamo che li giovani lavoranti, o qualsisia altra persona, quali non stanno nè staranno all'attual servizio in qualche bottega di maestri patentati, sotto pena di scudi dieci d'oro e della perdita de' bacili ed altri stili che si ritrovassero appresso di loro e che seco portassero, possano andare a far barbe per Roma, nè pure in casa o stanze particolari, nè portar per Roma simili stili appartenenti al barbiere, ancorchè tali giovani per ignoranza o inavvertenza degli offiziali fossero stati descritti nel ruolo de' maestri, contribuissero o avessero contribuito emolumento o altra cosa alla chiesa, quali senza esame o patente non s'intendano mai per qualsisia causa approvati per maestri, nè veruna persona possa esercitare la professione di barbiere, sotto le pene suddette, se non avrà li requisiti che si ricercano per un buon maestro barbiere, e se prima non averà ottenuta la patente, ed osservato la forma dei presenti statuti, con la distanza ed esercizio e requisiti, che deve avere ed è tenuto osservare un maestro patentato, sotto le suddette pene di essergli subito esecutivamente fatto serrare la bottega senza appellazione o ricorso.

xxx. Dichiariamo ed ordiniamo che li CAP. XXX. Delli lavoranti giovani, quali o partiranno volontariamente e giovani che si partissero da dalle botteghe, dove, come lavoranti o fatuna bottega. tori, averanno esercitato la professione oltre

un mese, o saranno mandati dai padroni, o in qualsivoglia modo, e per qualsisia accidente e causa anche necessaria e coatta, saranno obbligati a partire, non possano andare nè accomodarsi in altre botteghe

ad uso di barbiere se non saranno distanti cento cinquanta canne di misura romana da quella che averanno lasciato e d'onde saranno partiti, si volontariamente che coattamente, o licenziati, sotto pena di scudi quindici d'oro a ciascheduno per ogni volta che contrafacesse, tanto alli maestri che l'accetteranno, che alli giovani medemi che vi si accommoderanno, ed oltre al pagamento della suddetta pena, subito de facto ed esecutivamente debbano esser rimossi e licenziati dalle strade situate dentro le cento cinquanta canne, con dichiarazione però, che, passati due anni compiti dal giorno della partenza, possano detti giovani andare accomodarsi ed essere accettati in ogni bottega liberamente e senza incorrere pena alcuna, servando la distanza di cingnanta canne. Similmente dichiariamo che partendo o essendo licenziato qualche giovane che non avesse mai ricevuto salario nè fatto patto alcuno col suo padrone, non possa più pretendere più di dieci paoli il mese, nè i maestri possano essere astretti a dargli maggior somma; ma constando den patti e convenzioni, quelli si debbano osservare.

XXXI. Per evitare il danno e pregiudizio CAP. XXXI. che ne potrebbe ricevere il pubblico, ordi- Della pena a niamo e proibiamo che niuno ardisca nè gue o operetà essere presuma di cavar sangue, medicare vesci-esaminato canti, nè fare altra operazione spettante al barbiere, se prima non sarà stato esaminato ed approvato, ed averà ottenuto patente, sotto pena di scudi venticinque, oltre che dai consoli si possano far castigare per dare esempio agli altri, ancorchè le loro operazioni fossero riuscite bene.

XXXII. Dichiariamo, statuiamo ed ordinia- CAP. XXXII. mo che tutti e ciascheduni lavoranti e gio- e giovani che vani, che vorranno per l'avvenire pigliare poliziere pipala patente e divenir maestri della nostra pro-tente. fessione, debbano prima giustificare avanti ai consoli, per gli atti del nostro notaro e segretario, che hanno ventiquattr'anni d'età compiti, che hanno esercitato l'arte per dieci anni con l'esame e fedi giurate dei medemi maestri, con i quali sono stati per fattori o giovani, o con mostrare l'istromento del fattorato, e che in detti dieci

anni hanno esercitato, o sono andati in pratica almeno due anni in qualche ospedale di Roma, con le fedi giurate da' superiori e ministri principali de' medesimi ospedali dove hanno servito, e quelli che averanno esercitato fuori di Roma, debbano avere e provare gli stessi requisiti dell' età, esercizio e pratica in qualche ospedale fuori di Roma, senza quali requisiti niuno possa esser ammesso all'esame, nè ottenere la patente di maestro, sotto pena a ciascheduno dei consoli di scudi dieci per ogni volta che ammettessero all'esame qualche giovane senza aver prima giustificato quanto sopra si prescrive; e quando a tali giovani si concedesse la patente, possano tutti li consoli successori e dopo eletti, ancorchè fossero passati molti anni, revocargli la patente e fargli serrare la bottega.

Dichiariamo però, che col presente capitolo non intendiamo pregiudicare nè levare i privilegi concessi ai figli e nepoti dei maestri per sangue nel capitolo susseguente.

Come pure, che se alcun giovane fosse stato in pratica continua per sei anni, o alcun professore di chirurgia avesse esercitato la chirurgia in qualche ospedale, o pure fosse stato in condotta per tre anni, presentando le fedi giurate de' superiori o ministri principali dell'ospedale dove sarà stato, o la patente della condotta, si debba ammettere all'esame, e trovandosi idoneo, spedirgli la patente nella forma solita; e dopo che saranno stati giustificati li sopra stabiliti requisiti dai consoli, e saranno stati attentamente riconosciuti ed approvati perpetui e legittimi, li medemi consoli doveranno far intimare la congregazione segreta, dove (fatto prima dal giovane il pagamento di paoli settantaquattro, compresovi il libro de'statuti per l'emolumento della patente dovuto alla nostra chiesa, in mano del nostro camerlengo) ogni volta che occorrerà esaminare giovani che si esporranno la prima volta, o pure ritorneranno all'esame, si doveranno estrarre a sorte quattro de' diecisette, quali senza intervento o assistenza di alcuna persona estranea esamineranno tutti i giovani che si sottoporranno all'esame in quella congregazione, di modo che non debbano continuare i medemi, ma in ogni congregazione d'esame si deva fare nuova estrazione di esaminatori, che doveranno interrogare sopra il conoscere tutte le vene d'un corpo umano, cavar sangue, metter mignatte, ventose, far lacci, cauterî, medicare vescicanti, metter prime chiare a ferite e fratture d'ossi, e sopra altre operazioni spettanti alla nostra professione, ad arbitrio di detti esaminatori; e dopo si doverà mandar a partito, ed esser vinto per due terzi de' voti, quali si dovranno mettere nella baciletta avanti al nostro notaro e segretario, acciò siano veduti da tutti; e vincendosi, si doverà dare il giuramento dal giovane di osservare li presenti statuti, ed a quelli non contravvenire, sotto le pene in essi espresse, e dipoi se gli spedirà la patente per mano del nostro notaro e segretario, sottoscritta dai consoli e sigillata col sigillo dell'università; e se accadesse che un giovane si fosse sottoposto tre volte all'esame, e non fosse passato ed approvato, in tal caso non sia più ammesso all'esame se non passati due anni dall'ultimo esame, sotto pena alli consoli di scudi dieci d'oro, da farglisi pagare irremissibilmente nel loro sindacato. Nè possano li consoli ammettere alcuno all'esame, se prima non avrà depositato in mano del camerlengo li suddetti emolumenti dovuti alla nostra chiesa, altrimente, non pagando, siano tenuti del proprio nel sindacato.

XXXIII. Ordiniamo, che, volendo li figliuoli CAP. XXXIII. e nepoti de'maestri, dopo la morte del padre e nipoti di maeo zio, pigliare la patente e divenir maestri, sero pigliare la siano questi esaminati come si dispone nel patente. capitolo antecedente; e trovandoli idonei, debba concedersegli la patente, con pagare per emolumento alla nostra chiesa solo giulì ventiquattro, e la spedizione al nostro notaro e segretario; e questi possono ammettere all'esame e concedergli la patente quando saranno arrivati all'età d'anni ventidue; dichiarando, che, quando vi fossero più figliuoli o nipoti d'un maestro morto, debba godere questo privilegio ed abilità, un solo figlio o nipote, cioè quello che sarà

maggiore, quando questo voglia esercitare la professione; e non volendo il primo figlio o nipote pigliare la patente, debbano godere il privilegio suddetto gli altri che di grado in grado saranno maggiori; ma volendo anco gli altri di detti figliuoli e nipoti pigliare la patente, dopo spedita la prima con detto privilegio, si debba osservare e pagare quello si osserverà e pagherà dagli altri dell'università; dichiarando che li nipoti che doveranno godere questo privilegio siano del sangue, e per parte del maestro e non di donna, come anco debbano godere questo privilegio li detti figliuoli e nepoti dopo la morte del padre o zio solamente; ma quando volessero pigliare la patente vivente il padre o zio, doveranno pagare, ed avere tutti li requisiti nel modo e forma che si osserverà, e sono tenuti tutti gli altri giovani che vorranno prendere la patente, e che non sono figliuoli o nipoti di maestri.

CAP. XXXIV. patentati che bottega.

xxxiv. Statuiamo ed ordiniamo che i gio-Delli maestri vani, dopo ottenuta la patente, ed altre pervolessero aprir sone patentate, non possano aprire nuova bottega ad uso di barbiere, se non sarà distante da ogni altra bottega della medesima professione cinquanta canne alla misura romana, sotto pena di scudi quindici d'oro, e di esser subito fatta serrare esecutivamente senza appellazione o ricorso.

> Come pure ordiniamo che le botteghe lasciate ed abbandonate, e che si lascieranno ed abbandoneranno in avvenire da' maestri barbieri per qualsivoglia causa si volontaria che coatta, non possano riaprirsi da alcun altro maestro patentato, quando non vi sia la distanza di cinquanta canne, da ogni altra della stessa professione, sotto la medema pena di scudi quindici d'oro, e di esser subito fatta serrare senza appellazione o ricorso.

> Dichiariamo però, ed espressamente ordiniamo, che detti giovani, essendo licenziati dai padroni, o partendosi per qualsivoglia caso, accidente e causa, tanto volontaria che coatta, benchè abbiano ottenuto la patente, non possano dentro lo spazio di due anni aprire nuove botteghe, nè far compagnie con maestri patentati, nè pigliare in affitto o amministrazione, nè pure comprare

botteghe, anco vecchie, se non saranno distanti centocinquanta canne di misura romana dalla bottega dove saranno stati giovani e ne saranno partiti, sotto la detta pena di scudi quindici d'oro, tanto alli suddetti giovani che maestri coi quali si facesse la compagnia, affitto o compra, e di essergli subito fatta serrare la bottega come sopra; passati poi due anni, possano aprire bottega, purchè vi sia la distanza di cinquanta canne da ogni bottega di simil professione, avendo ottenuto la patente.

E l'azione di far serrare simili botteghe in tutti li sopradescritti casi, ed in ogni altro che si apriranno contro li presenti statuti ed ordinazioni, e di far pagare le sopra stabilite pene da applicarsi alla nostra chiesa, competa tanto ai maestri vicini ed a ciascheduno di loro, che alla nostra università, e dette pene si debbano pagare ancorchè il maestro vicino o vicini, che stassero dentro dette distanze, si contentassero o prestassero il loro consenso.

Similmente statuiamo ed ordiniamo che tutte le botteghe, quali in avvenire si apriranno senza la necessaria patente e contro la forma de' presenti statuti, si debbano subito far serrare, con astringere i contravventori al pagamento delle pene incorse, e che non si possano mai affittare, nè farvi compagnia, vendere, o in qualsivoglia modo o per qualsisia causa alienare anche a'maestri patentati, sotto pena di scudi dieci d'oro, tanto a chi l'affittasse, facesse compagnia, o come sopra l'alienasse, quanto al maestro che la pretendesse, oltra la clausura della bottega senza appellazione o ricorso.

Nè suffraghi qualsisia negligenza, ignoranza o tolleranza degli offiziali, da' quali non possa mai esser pregiudicata la nostra chiesa ed università.

Item, per rimediare agl'inconvenienti e disordini che succedono in pregiudizio della chiesa e del publico col farsi esercitare botteghe vecchie e nuove da'giovani anche poco esperti in nome de'maestri patentati, vogliamo ed ordiniamo che i maestri, quali apriranno, compreranno o terranno bottega, siano tenuti abitare dentro la distanza di venticinque canne dalla bottega alla casa, altrimenti gli sia subito fatta serrare la bottega, ed incorrano la pena di dieci scudi d'oro. Ed anco proibiamo ai maestri patentati che non hanno o non ritengono bottega aperta, il far barbe per Roma, ed in case o stanze particolari e private, o in propria abitazione, sotto la medema pena di scudi dieci d'oro, e della perdita de'bacili e stili che porteranno con sè o riterranno.

di bottega.

Car. XXXV. XXXV. Une nessun mucoso republi trasporti tare la sua bottega, se non in distanza di hottega. cinquanta canne da ogni altra, nè rimuovere la sua bottega, ancorchè si trovasse già posta o trasportata dentro la distanza di cinquanta canne, sotto pena di scudi quindici d'oro, e d'esser subito fatta serrare detta bottega. Riserviamo però ai consoli e sindaci pro tempore la facoltà di poter permettere i trasporti di bottega, anche dentro la suddetta distanza di cinquanta canne, con loro licenza in scritto per mano del nostro notaro e segretario, per cause necessarie e legittime da riconoscersi ed approvarsi dai medesimi, come per esempio se li maestri fossero scacciati dai padroni delle botteghe per fabbricare, se li padroni volessero rincarirgli la pigione, ed altre simili; ne'quali casi devono pigliare la bottega dislocata più vicina alla lasciata, quando sia comoda e capace per esercitarvi la professione e per l'abitazione, ad arbitrio de'suddetti consoli e sindaci; e quando la più vicina non sia a proposito, debbano pigliare un'altra delle dislocate, e capace, sempre però più vicina alla lasciata; nè si possa concedere licenza del trasporto quando i maestri fossero cacciati per loro difetto e colpa.

E s' intenda trasporto, quando il maestro, dopo aver serrato, o esser stato necessitato a serrare la bottega vecchia dentro il termine di un mese, con licenza, come sopra, apra la nuova bottega; altrimenti, aprendola passato detto mese, non s' intenda trasporto, ma bottega nuova, quale quando sia dentro la distanza di cinquanta canne, debba subito farsi serrare, e chi l'apre sia tenuto al pagamento della pena sopra espressa, benchè fosse maestro patentato.

Item, per impedire le fraudi che si commettono nell'aprir nuove botteghe di maestri patentati con la distanza di cinquanta canne in luoghi incomodi e con poca abitazione, per poi ottenere con qualche corso di tempo la licenza del trasporto, senza obligazione d'osservare la distanza di cinquanta canne dalle altre botteghe, ordiniamo che i maestri che hanno aperta bottega nuova, o che in avvenire l'apriranno per qualsivoglia causa e necessità, non possano trasportare tali botteghe dentro la distanza di cinquanta canne da ogni altra, se non dopo che saranno passati otto anni dal giorno che le averanno aperte; dopo qual tempo, e non avanti, dalli consoli pro tempore se gli possa dar la licenza del trasporto nella forma, e concorrendovi le cause di sopra esposte, e durante detti otto anni s'intenda sempre bottega nuova, benchè fosse stata una o più volte venduta; e chi contravverrà, cada nella pena di dieci scudi d'oro, e gli sia fatta serrare la bottega; qual pena incorrano anche li consoli che concederanno simili licenze senza la forma e cause sopra espresse.

XXXVI. Statuiamo ed ordiniamo che la CAP. XXXVI. misura della distanza delle botteghe si deva Del moto che si dovrà ossersempre fare da' maestri barbieri, quali pos- vare nel misusono servirsi dell'opera di qualche mura-delle botteghe. tore per stendere la canna solita di misura romana, e la misura si cominci dalla soglia dell'altra bottega, e si tiri per diritta linea sempre dalla parte e strada più breve, senza defalcare spazio alcuno; anco da'misuratori per li vicoli, se riuscisse più breve, e si vada alla soglia della porta della bottega, che si pretende aprire, o controversa, con osservare l'intiera quantità delle canne che si richiedono in vigore del presente statuto, senza alcuna equità, benchè mancasse in minima parte la prescritta distanza, sotto le pene espresse ne' propri capitoli.

XXXVII. Ordiniamo che nessuno dell' uni- CAP. XXXVIII. versità ardisca sotto qualsivoglia pretesto Che nessun possa d'esercitare o far esercitare due botteghe in tenere due botsuo nome, nè a compagnia con altri, nè deva darla in affitto, se tal bottega non sarà esercitata da' compagni che siano idonei,

esaminati e patentati, e che abitino dentro la distanza di venticinque canne, sotto pena di scudi dieci, e che gli deva esser subito fatta serrare la bottega che avesse aperta o acquistata.

CAP. XXXVIII. bottega aprirue nuova.

xxxviii. E perchè con grave danno della Che nessun nostra università e de'compratori di botteghe vendere la sna è accaduto che taluno de' maestri ha venaltra duto la sua bottega sotto vari pretesti di voler lasciare l'esercizio, di ritornare alla patria, di volersi accomodare in corte, o pure con altri simili motivi e cause addotte, e dipoi in fraude de' compratori ha aperto altra bottega nuova ad uso di barberia con tirarsi a sè tutti gli avventori; perciò proibiamo che verun maestro, che abbia venduto o che venderà la sua bottega, non possa dipoi sotto qualsivoglia nome o arte aprire nuova bottega per esercitarvi la professione di barbiere, se non passati due anni intieri dal giorno che averà venduto la sua, sotto pena di scudi dieci d'oro, e che gli sia fatta serrare incontanente la bottega; nè pure durante detti due anni possa comprare, far compagnia, nè pigliare in affitto o amministrazione bottega vecchia che non sia distante almeno duecento canne romane dalla bottega venduta; e comprandola in distanza di duecento canne dentro il suddetto spazio di due anni, non possa per qualsivoglia causa trasportarla vicino alla stessa bottega venduta dentro le proibite canne duecento, sotto la medema pena da incorrersi ogni volta che si contravverrà al presente statuto. Passati poi due anni, possa liberamente comprare botteghe vecchie dovunque siano, ed aprir la nuova, purchè per la bottega nuova vi sia la sopra stabilita distanza di cinquanta canne da ogni e qualunque altra bottega.

CAP. XXXIX. Del non rincabotteghe.

xxxix. Ordiniamo e comandiamo che nesrire le case ne sun maestro barbiere, lavorante o giovane ardisca nè presuma rincarire per sè nè per altra persona le case o botteghe dove abitano barbieri, ancorchè fosse morto il padrone e maestro, e fosse finita la locazione, sotto pena di scudi cinquanta; e volendo li padroni di case e botteghe tenute dai barbieri rincarire per il tempo avvenire, nè volendo il maestro inquilino starvi per il |

crescimento di pigione, e partendosi, nessuno sottoposto alli presenti statuti ardisca pigliarle per servirsene per tale esercizio, sotto la detta pena di scudi cinquanta, e di essergli fatta serrare la bottega. Ed in qualsivoglia de' suddetti casi, il maestro che sarà partito dalla sua bottega possa pigliarne un'altra ivi vicina, ottenuta però prima la licenza da' consoli e sindaci, ed osservate tutte le condizioni che per tal effetto si prescrivono nel capitolo xxxv, e non altrimente.

xL. Dichiariamo ed ordiniamo che quando intervenisse che fossero due compagni averanno da lemaestri in una bottega, e si volessero per nere ed osserqualunque causa dividere e spartire l'uno pagni nel pardall'altro, sebbene fosse finita la loro loca-tega. zione, non possa l'uno mandar via l'altro, nè far nuova locazione, se prima non averanno fatto il partito tra loro d'accordo; altrimenti, chi contraffarà, cada in pena di scudi dieci, e non possa per qualsivoglia causa esser valida detta locazione, ma abbiano da fare il partito, e si debbano convenire insieme nel modo sottoscritto, cioè che quello sarà più giovane d'età abbia a fare il partito non solo in questa ma in ogni altra occasione; ed occorrendo che un padrone di bottega pigliasse in compagnia un altro più vecchio o più giovane, faccia il partito quell'ultimo che verrà e sarà chiamato, e quello che resterà in detta bottega sia tenuto donare alla nostra chiesa due libbre di cera bianca lavorata sotto pena di scudi dieci; e quando occorresse che uno delli due compagni volesse vendere la sua parte della bottega, sia tenuto quella proferire al compagno prima che ad altra persona per la stima, ovvero per quello che trovasse da un altro, e quando il suo compagno non la volesse, possa vender quella a chi pare e piace a lui, purchè non sia inimico o malevolo di quello che resta nella bottega, e facendo detto venditore altrimente. incorra nella pena di scudi venticinque. Come anche ordiniamo che nessun maestro partendosi di compagnia da una bottega, o in qualsivoglia modo fosse levato, o gli fosse toccato partire per qualsivoglia causa, tanto volontaria che necessaria o coatta, possa far

Cap. XL.

nuova bottega appresso di quella, se non sarà distante cento cinquanta canne, nemmeno compagnia con altri senza la suddetta distanza, sotto pena di scudi dieci, e gli sia subito fatta serrare la bottega; ma possa mettere nuova bottega distante da ogni altra cinquanta canne.

CAP. XLI bieri.

XLI. Nell'alienazione delle robe delle bot-Delle stime e teghe di barbiere non dovendosi avere in tega e r. be del- considerazione solamente il valore delle medesime, ma ancora il posto ed avviamento, nel che hanno maggior cognizione i maestri barbieri, perciò statuiamo ed ordiniamo che in occasione di vendita, o di qualsivoglia alienazione, tanto volontaria che coatta, non si possano stimare botteghe, posti, avviamenti, stigli, mobili, nè robe alcune esistenti in simili botteghe di barberia, se non dai maestri barbieri che abbiano bottega aperta, con facoltà alli stessi maestri, che saranno eletti periti, di potersi informare del valore di quelle robe delle quali dubitassero non aver sicura cognizione; e facendosi da altre persone, siano le stime nulle ed invalide, e possa darsi di nullità anche da ognuno de'contraenti, benchè fossero state accettate per istromento, e si il compratore che il venditore cadano in pena di scudi dieci d'oro per ciascheduno.

> Similmente comandiamo ed ordiniamo che le sopraddette stime non possano farsi senza licenza de' consoli in scritto, sotto la medema pena di scudi dieci d'oro per ciascheduno, tanto de' stimatori che dei venditori e compratori. E per le suddette stime si debbano pagare due baiocchi per ogni scudo dell'intiero prezzo stimato, cioè uno dal venditore e l'altro dal compratore, da dividersi pro rata fra li stimatori, sebbene fossero più di due. Come pure che si debbano pagare altri due baiocchi per ciascheduno scudo della valuta stimata, nello stesso modo per metà dal venditore e compratore, da ripartirsi fra la nostra chiesa ed i consoli, come si è stabilito nel capitolo xvII; quali due baiocchi per scudo, dovuti alla nostra chiesa e consoli, si debbano pagare ancorchè li compratori e venditori fossero d'accordo, e la vendita e la compra si facesse senza stima,

eccettuando però li casi di costituzione e restituzione di dote, ne' quali non si debbano pagare emolumenti alla chiesa, ma solamente al notaro la solita mercede dell'instromento. E dette stime si dovranno portare e prodursi nell'offizio del nostro notaro e segretario pro tempore, sotto pena di scudi sei per stimatore.

XLII. Desiderando provvedere coll'equità

possibile, ma non pregiudiziale al pubblico, ghe di vedove per l'esercizio delle botteghe delle vedove, maestri. figli ed eredi de' maestri, dichiariamo ed ordiniamo che morendo qualche maestro, lasciando figli o nepoti dell'agnazione, e per parte del maestro, non già per parte di donna, minori dell'età necessaria per aver la patente, o pure lasciando figlie o nipoti femmine per parte del medemo maestro, durante la minorità de'maschi suddetti, o sino a tanto che le nominate femmine saranno maritate o monacate, se gli debba dalli consoli dar licenza di poter tenere un maestro patentato in bottega; ma pervenuti che saranno i maschi all'età di ventidue anni, debbano sottoporsi all'esame, ed avendo li requisiti necessari, pigliare la patente, e le femmine dopo che saranno maritate a persone che non fossero della professione nè patentate, o monacate, debbano, dentro il termine di sei mesi dal giorno che sarà seguito il matrimonio o la professione, vendere la bottega a persona patentata, altrimente cadano in pena di scudi dieci d'oro. e gli sia fatta serrare la bottega; e quando il maestro morendo lasciasse la moglie, o pure altri eredi che non fossero dell'arte nè patentati, in tal caso la moglie vedova, alla quale per ragione di dote o di eredità rimanga la bottega, possa con licenza dei consoli ritenere in detta bottega un maestro patentato, durante sua vita e stato vedovile; ma rimaritandosi con persona che non fosse della professione nè patentata, debba dentro il termine di tre mesi dal giorno del matrimonio vendere la bottega a persona patentata, nè possa affittarla o far compa-

gnia con patentati, sotto la detta pena di

essergli fatta serrare la bottega. E gli altri

eredi, non essendo dell'arte, dentro il ter-

mine di tre mesi dal giorno della morte del maestro, debbano vendere la bottega a persona patentata, nè possano affittarla nè farvi compagnia con patentati, sotto la medema pena di essergli subito fatta serrare la bottega.

CAP. XLIII. Del dispensare le pene.

XLIII. Ordiniamo e statuiamo che tutte le pene che si esigeranno, sì in denari che in cera, e che sono espresse nei presenti statuti, o che ciascheduna volta s'imporranno da' consoli e congregazione segreta, spettino ed appartengano intieramente ed in tutto e per tutto alla detta nostra chiesa; e ad effetto di rimediare alla facilità di contravvenire alla disposizione dello statuto, con la speranza di ottenere la grazia e remissione delle incorse pene dalla congregazione generale, dove facilmente sogliono ottenersi in sommo pregiudizio della chiesa ed università nostra, volendo provvedere all'indennità della medema per quanto si stende il nostro potere, dichiariamo e comandiamo che nella congregazione generale non debbano nè possano domandarsi, proporsi, nè concedersi simili grazie e remissione di pene incorse e che s' incorreranno da qualsisia persona, sotto pena di scudi dieci, tanto a chi la domanderà, come a chi ardirà proporla, e della nullità della grazia; ma solo la congregazione segreta, secondo la necessità, causa e circostanze dei contravenienti, possa ridurre le pene che averanno incorse, con che la riduzione e grazia non ecceda la terza parte, o al più la metà, e senz' altra dilazione il debitore paghi effettivamente ed incontanente le altre due parti o metà, ed il partito sia vinto con due terzi de' congregati.

E non facendo li consoli e camerlengo tutte le dovute diligenze per l'esazione di simili pene, siano tenuti del proprio.

CAP. XLIV. Che si proce-

xliv. Item vogliamo ed ordiniamo che per da in ogni giu. la consecuzione ed esazione delle contribudizio sommaria zioni, tasse, pene e qualsivoglia condanna, e qualunque cosa per l'osservanza dei presenti statuti, come anco per le clausure delle botteghe, ed ogni lite e giudizio dipendente dall'arte, tanto tra i maestri che tra li giovani e fattori, e la nostra univer-

sità, o misti con li medemi, si deva procedere sommariamente ed esecutivamente, ancorchè li giudizi e liti s'introducessero differentemente, nè si devono attendere nullità di sorte alcuna, acciocchè si finiscano e terminino con ogni celerità, e non si abbiano da defaticare le parti e litiganti nelle spese, e che per le contribuzioni ed emolumenti che si doveranno in qualunque modo dalli giovani e fattori della nostra università, siano tenuti del proprio li maestri e padroni, riservando le ragioni alli medemi maestri e padroni di poter ripetere dalli loro giovani e fattori le somme che averanno pagate.

XLV. Ordiniamo ed espressamente coman- CAP XLV. diamo, che non sia alcuno dell'arte che ar- possa contraddisca sotto qualunque causa e pretesti op-dire alli preponere e contravvenire alli presenti statuti ed ordinazioni, ma tutti e ciascheduni maestri, giovani e fattori della nostra università siano tenuti e debbano obbedire ed eseguire le presenti ordinazioni e statuti, con quanto in essi si contiene; ed ogni volta che ciascheduno dell'università sarà stato intimato ad intervenire alla congregazione generale o segreta, e non interverrà senza legittima causa, cada in pena di giuli tre da pagarsi irremissibilmente.

Item vogliamo, che tutto quello che si risolverà e stabilirà nella congregazione sì segreta che generale, secondo la facoltà concessagli a ciascheduna nei presenti statuti, e particolarmente nel capitolo xII, si abbia per valido e fermo, ed ognuno sia tenuto ed obbligato ad essere astretto ad osservarlo ed adempirlo, ancorchè nelle congregazioni non vi sia intervenuto, nè abbia prestato il consenso. Intendendo però sempre doversi vincere il partito per due terzi de' voti de' congregati in qualsivoglia differenza, peso, obbligo e risoluzione, come si è ordinato e stabilito nei capitoli particolari, ai quali con il presente non s'intende derogato nè innovato; e vogliamo che li presenti statuti s'abbiano da mandare in esecuzione, e devono incominciare ad osservarsi subito che saranno confermati dalla Santità di nostro signore, e stampati; con

dichiarazione però che, non essendo ancora terminata la bussola ultimamente fatta, per i presenti statuti non s'intenda pregiudicato agli officiali della medema non per anco estratti, quali si devono estrarre a suo tempo conforme il solito; con che li quattro esaminatori, si estratti che da estraersi, confermati e stampati che come sopra saranno li presenti statuti, s'abbiano subito per aggregati alla congregazione segreta, e siano del numero di diecisette, senza veruna distinzione, e con le medeme facoltà concesse nel capitolo xII, e solamente possano esaminare in quelle volte che a sorte verranno estratti per tale effetto, come si è ordinato nel capitolo xxxII. Similmente dichiariamo che in evento il camerlengo che si estraerà nell'anno venturo non accettasse il detto officio, o per qualsivoglia causa non l'esercitasse, vogliamo che il detto camerlengo in tal caso si debba eleggere da quei medemi consoli che saranno estratti nell'istessa estrazione a loro beneplacito, come si è disposto nel capitolo xx. E perchè vi occorre non poca spesa per far condurre a fine li presenti statuti, nè volendo noi che la nostra chiesa venga gravata, perciò ordiniamo che tutti li maestri della nostra università siano tenuti, subito che saranno stampati, pigliarne una copia di essi, con pagare alla nostra chiesa giuli tre, affinchè non abbiano occasione di pretenderne ignoranza, sotto pena di un scudo a chi non li averà presi, passati sei mesi dal giorno della conferma.

CAP. XLVI. Conclusione deglı statuli.

xLvi. Essendo coll'aiutó divino e de' gloriosi santi Cosma e Damiano nostri protettori pervenuti alla fine de' presenti statuti, e questi ben veduti e considerati dalli maestri a tale effetto deputati, e fatti anco rivedere a persone legali, e da queste anco approvati, perciò doverà ognuno esser tenuto alla precisa osservanza di quanto in essi si contiene, sotto le pene in quelli espresse, e si doverà supplicare la Santità di nostro signore, acciò si degni confermarli con autorità apostolica in amplissima forma, con la deroga delle costituzioni, ordinazioni e disposizioni apostoliche, e particolarmente dello statuto di Roma in qualsivoglia capi-

tolo e parte di esso che disponesse in contrario di quanto si è stabilito ed ordinato nei nostri presenti statuti, e specialmente al capitolo xum del libro m di esso statuto di Roma, quale fu anche derogato dalle sante memorie di Paolo V ed Alessandro VII a favore della nostra università, e forse anco dagli altri Sommi Pontefici, acciò non si possano mai li presenti statuti da veruna persona oppugnare. A laude e gloria di Sua Divina Maestà, e della gloriosa Vergine Maria, e de'nostri santi avvocati e protettori Cosma e Damiano. Amen.

Consoli: Antonio Bruner, Francesco Romei, Matteo Renzi.

Deputati: Giovanni Pietro Rossetti, Pietro della Baia, Bartolomeo Pierucci, Domenico Borgiassi, Filippo Maurizi, Biagio Francesco Battisti.

Confirmatio -relatorum sta

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dicti exponentes sta-tutorum. tuta huiusmodi, quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent: nos, specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, et corum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati. omnia et singula statuta praeinserta, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras et statuta praeinserta semper

Clausulae.

firma, valida et efficacia existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrartorum derogalio,

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, dictae Urbis, necnon universitatis et collegii praefatorum, aliisque quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub-

annulo Piscatoris, die xII maii MDCCXII, pontificatus nostri anno xII.

Dat. die 12 maii 1712, pontif. anno xII.

### CLXIX.

Promulgatur canoniziatio S. Pii V Ordinis fratrum Praedicatorum, una cum indulgentià in eius festo'.

> Clemens Episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Inter multiplices tribulationes, quae Processium. invenerunt nos nimis, clementissimus Deus, qui non continet in irâ misericordias suas, visitavit populum suum in pace, et de caelestium charismatum abundantià, quibus locupletavit electos suos, velut ab ubertate domus suae, replevit nos gaudio, atque in tantis periculis constitutos novis subsidiis instruxit et confirmavit. Enimvero egregia sanctorum virorum facinora, tametsi magnalia Dei potissimum eiusque potentiam loquantur et praedicent, qui ex humanae naturae figmento vasa misericordiae nostrae conflare dignatur, ut per infirma mundi fortia quaeque confundat; ipsa tamen immensa Dei bonitas, artifex ad salutem, in paucorum triumphis, plurimorum commodis prospicit, et virtutem praecedentium instructionem efficit posterorum, ut nimirum qui viderint fragiles homines, eâdem generis infirmitate circumdatos, in carne supra carnem vixisse, et per sidem ope-

1 Const. ed. MDCCx, die 26 martii, pontif. x, confirmatus fuit cultus B. Luciae de Narnia, et const. ed. MDCCXIII, die XIII iannarii, pontif. XIII, conceditur indulgentia plenaria perpetua in festo beati Pii; et constit. sequenti promulgatur canonizatio S. Andreae Avellini; in Benedicti XIII vero constit. ed. MDCCXXVI, die 10 decembris, pontif. III, agitur de S. Agnete de Monte Politiano.

rantes iustitiam adeptos esse repromissiones, pari religionis ardore excitentur ad pugnam, ac nitantur ad coronam, eorumque intuentes exitum conversationis imitentur et fidem; simul etiam, ne quis certantibus dissidentiae torpor obrepat, in ipsis servorum suorum operibus, in quibus proponit imitationis exemplum, imbecillitati nostrae praesidium parat, eorumque merita, nostra vult esse suffragia. Tantas profecto sui in nos amoris divitias uberrime effudit Dominus, cum dedit nobis de Pii V Romani Pontificis praedecessoris nostri virtutibus ac meritis laetari et exultare. Cui enim dedit sacerdotium magnum, ut haberet laudem in nomine ipsius, et quem induit virtute ex alto ut praeliaret praelia Domini, et virtute irrumperet iniquitates factus in columnam ferream et in murum aereum pro domo Dei, eumdem etiam translatum de hoc saeculo et signis admirabilibus illustratum posuit in lucem ac laetitiam populi sui, quem provocaret exemplis ac foveret auxiliis.

Ratio canon's

- § 1. Nos igitur, quos in hac sublimi apostolatus specula constituit Dominus ut annunciemus populis mirabilia eius atque ad currendam viam mandatorum ipsius christifidelium animos excitemus, officii nostri esse duximus, ut eumdem Pium V, quem nos divinà fruentem in caelis beatitudine iampridem colebamus, in terris etiam, auctoritate nobis a Domino tradità, Sanctorum fastis solemniter adscriberemus, atque ita universa Christi Ecclesia inter pia gaudia Deum praedicaret mirabilem in sanctis suis, tantaeque pietatis incitamento ac tutelà proficeret. Neque enim sine peculiari divinae providentiae consilio contigisse arbitramur, ut eo plane tempore, quo orthodoxae religioni tot ab eius hostibus
  - 1 Vocem praeliaret nos addimus (R. T.).

undequaque struuntur insidiae, quo sacrorum canonum salutaris norma tam impudenter contemnitur, quo turbulenti homines, continuà novitatum prurigine laborantes, damnatos dudum errores subdolis artibus instaurare conantur, quo, abundante nequitià, christiani populi charitas plurimum refrigescit, quo saeculi potestates nova in dies vulnera ecclesiasticae libertati inferre moliuntur, quo demum suprema haec heati Petri Sedes tot contumeliis et iniuriis palam afficitur, is Pontifex in Sanctorum album referretur, adeoque nostrae non minus quam episcoporum omnium imitationi proponeretur, in quo fuit religionis propagandae perpetuum studium, in ecclesiastică disciplină restituendă indefessus labor, in extirpandis erroribus assidua vigilantia, in sublevandis egentium necessitatibus indeficiens beneficentia, in Sedis Apostolicae iuribus vindicandis robur invictum. Sed praestat iam his nostris litteris virtutum ipsius vitaeque rationem enucleate referre, ut tantorum meritorum memoria apostolici etiam ministerii nostri praeconio ac testimonio propagetur.

- § 2. Gens Ghisileria perantiqua, et Eius nativitas. generosa nobilitate Bononiae illustris, atque ordini senatorio adscripta, civilium dissidiorum causa in varias Italiae regiones distracta, in oppido Boschi, Dertonensis dioecesis, apud Insubres sedem ac domicilium posuit, ubi, licet avito fortunarum splendore exuta, reique familiaris difficultate depressa, non ultimum tamen locum inter ceteras honestiores familias retinens, anno reparatae salutis mot, Paulo Ghisilerio et Dominica Augeria parentibus, Michaëlem, qui ad apostolicam deinde cathedram evectus Pius V est appellatus, in lucem protulit.
- § 3. Sacro regenerationis lavacro caelo Ordinem Praedicatorum inrenatus, generosus alumnus, ac piâ chri-sceditur.

stianâque educatione imbutus, futurae sanctitatis praeludia ab ipså edidit adolescentià. Nam statim ac quartum supra decimum aetatis annum attigit, mundo saeculique illecebris vale dicens, fratrum Praedicatorum instituto nomen dedit, praeclara illius Ordinis decora ac potissimum eximia in hanc Sanctam Sedem merita plurimum aucturus. Hic enim ille est laudatissimus sancti Dominici Ordo, in quo, ut primum institutus fuit, tamquam in opimo ac fertili agro, eodemque bene et diligenter subacto et exculto, viri doctrinae praestantià et vitae sanctitate conspicui nunquam alii aliis succrescere desierunt.

§ 4. Strenuus itaque in his castris miles munia eiusdem Ordinis, lectoris scilicet, prioris et definitoris, quae exactà regularis disciplinae observantià promeruit, summâ cum laude obivit, totusque in eo fuit ut viva probatorum patrum exempla sibi proponeret imitanda; ratus, et quidem merito, basim ac fundamentum religiosae vitae in assiduâ ad Deum precatione atque in legendis imitandisque sanctorum virorum gestis. sancti Dominici praesertim, ac eorum qui dominicanam familiam sanctitatis famam illustraverant, esse collocanda.

Fidel quaesi-

§ 5. Cum autem plurima in hoc viro vocomenses et admirabilia fuerint, praecipue singulare deinde Bergo-mates rennacia studium conservandae verae et catholicae religionis et adversus eorum fraudes et insidias, qui illam ullà ex parte labefactare conarentur, implacabile odium semper eluxit. Quare apud Novocomenses primum, deinde apud Bergomates fidei quaesitor renunciatus, illis, qui ab Ecclesiâ descivissent, perpetuum bellum indixit; tum, ut errantes ipsos in viam salutis revocaret, tum ut ceteros ah erroris contagione servaret illaesos.

Munus sibi § 6. Ergo cum ei munus in eos pucommissum, pe. 5 riculis omnibus blice inquirendi mandatum fuisset, non

ille potentum inimicitias, non pericula, contemptis, imnon vitae ac capitis dimicationes, dum iur. illos modis omnibus persequeretur, sibi fugiendas putavit, sed potius ultro ac cupide appetiit, servatoque a Deo mirabiliter, non animum martyrio dicendum, sed martyrium animo defuisse. Erat tunc temporis suo viduata pastore Curiensis ecclesia apud Rhetios, cui canonicus quidam, etsi suspectae fidei, ob suffragiorum numerum forte praeficiendus erat. Mittitur propterea huiusce causae cognitor beatus Pius; eaque ad iuris normam probe confectà, haereseos criminis reus canonicus ille declaratus est. Pius vero rem hanc totam ita forti animo gessit, ut nunquam Ordinis sui indumenta etiam per breve tempus exuere voluerit, quamquam eum omnes alieno vestitu incedere hortarentur, ne oculos haereticorum offenderet, qui capitale odium adversus dominicanos fratres profitebantur. Negavit id se facturum Pius, sancte testatus se quamlibentissime, si ita Deo visum fuisset, sacrà illà veste indutum mortem oppetiturum.

§ 7. Pari sane constantia Bergomen-Bergomensem sem civitatem ab haereticorum peste haereticis purdiligenter purgavit; ubi invicto animo adversus Medolacum falsae doctrinae propagatorem acerrime institit, quamvis magnâ amicorum ac consanguineorum copià suffultum, a quibus subinde graves excitatae sunt turbae.

§ 8. Id quod praestitit etiam adver- Illiasque episus eiusdem civitatis episcopum, cuius profecto praepotens auctoritas eo devenerat insaniae ut quosdam nefarios homines immitteret, qui integerrimum fidei ministrum vi dolove captum maximis cruciatibus perimerent. Verum uterque tandem iure ac merito haereseos damnatus haereticorum poenas luit. Medolacus enim carceri apud Venetos man-

cipatus extremum diem miserrime clausit, episcopus vero e Sede episcopali deiectus dignitatem amisit.

Supremus in-

§ 9. Demum cum in hoc arduo muquisitor, episco-pus, et S. R. E. nere strenue fideliterque laborasset, cardinalis effici-tur. supremae Romanae Inquisitionis commissarius a felicis recordationis Paulo Papa IV praedecessore nostro declaratus fuit; inde ad episcopale Nepesinae ecclesiae regimen assumptus; ac subinde anno MDLVII in sacrum S. R. E. cardinalium ordinem cooptatus, eique supremi ac perpetui Inquisitoris provincia demandata fuit, factà omnibus episcopis ac delegatis iussione ut in rebus ad sanctum Officium pertinentibus ipsum veluti superiorem agnoscerent.

Episcopus Monregalensis renuncialur.

§ 10. Hanc vero amplissimam dignitatem, quae nemini unquam nec antea nec postea collata fuit, recolendae memoriae Pius Papa IV, etiam praedecessor noster, qui memorato Paulo praedecessori in pontificatu successerat, cardinali Alexandrino (hoc nomine beatus Pius inter purpuratos patres nuncupabatur) nedum confirmavit, verum etiam illum, novis in dies fulgentem meritis, a Nepesino episcopatu ad ampliorem regendam ecclesiam Montis Regalis in Subalpinis transtulit.

In dignitate virtutes.

§ 11. Divinà itaque providentià ad maiora vocatus, sacraeque purpurae ornamento cohonestatus, ita modestiam, humilitatem, ceterasque virtutes omnes excoluit, ut illae, novo lumine illustratae et adauctae, magis magisque suspiciendae intuentium oculis apparuerint. Paucis enim in famulatu probisque in primis adscitis, paternà illos charitate complexus, more religiosorum secum vitam agere, Deoque inservire, verbo docuit et exemplo.

In ardois eius consilium praepollet.

§ 12. Coactá eá tempestate apud Tridentum oecumenică synodo, cum ardua ibi religionis disciplinaeque ecclesiasti-

cae negotia tractarentur, illaque Romae maturo examini in conventu doctissimorum virorum subiicerentur, magni apud omnes ponderis, summoque in pretio fuit cardinalis Alexandrini calculus, qui, posthabitis saeculi rationibus, nihilque sapiens terrenae affectionis, apostolică plane libertate sententiam dicere semper visus fuit, quamquam simultates et odia saepius eâ de re subiturus.

§ 13. Interea, praefato Pio IV praede- summus Poacessore rebus humanis exempto, summo omnium patrum consensu cardinalis Alexandrinus die vii ianuarii anni mdlxvi pontifex maximus renunciatur, assumptoque Pii V nomine, Ecclesiae universalis gubernacula, post fusas Deo ferventissimas preces, non minori populorum gaudio quam expectatione suscepit. Nec profecto communem opinionem fefellit; nam vix supremo fastigio admotus, nil antiquius habuit quam clementiae ac beneficentiae testimonia et singularia edere documenta, nedum erga illos qui vel minimum commodi ipsi contulerant, verum etiam in eos qui de se male meriti fuerant, ut perfectissimam imitaretur charitatem Patris nostri qui in caelis est.

§ 14. Inter tot tantasque apostolici mi- Eius vitas sonisterii curas nunquam a piissimo Pontifice, quamquam effoetà aetate et corpore admodum imbecillo, intermissa ieiunia, carnis macerationes, orationum precationumque frequentia, interdiu nunquam posthabita, de nocte vero saepius adaucta quoties pro re catholica quidquam magni momenti decernendum accideret. Nihil enim de pristina religiosae vitae severitate remiserat, demptisque principatus insigniis et externo dignitatis splendore, in mentis recessu privatus agebat; imo, quamquam adhuc in terra positus, versabatur in caelo;

cumque inter mortales degeret, iam tamen civis erat Sanctorum et domesticus Dei.

Consanguinels non indulget.

§ 15. Hine consanguineos suos non titulis, non divitiis, non honorum gradibus insignitos ac donatos voluit; sed Michaëlem Bonellum, suum ex sorore pronepotem, nonnisi post exactum in dominicanâ familiâ tyrocinium sacrarumque litterarum peritiam adeptam, totius sacri collegii non approbatione tantum, sed enixis etiam precibus accedentibus, inter S. R. E. cardinales assumpsit.

In fan thares

§ 16. Nemini item in aula pontificia nonnisi proba-tissimos a-se-locum dari passus est, nisi cui probatae vitae ratio illum comparasset, adeout Pontificis familia, ad exemplum Domini sui instituta atque composita, nullà re magis quam modestia singulari et praecipuâ quadam animi morumque integritate a ceteris discerneretur.

Dignitates pro merito elargi-

§ 17. Nulli apud ipsum ad Ecclesiae dignitates aditus patuit, nisi cui merita prudenti iudicio expensa ad illas obtinendas viam stravissent, viresque ad easdem probe exercendas abunde suppeditassent.

Zelus, fortitudo, bonitas.

§ 18. Flagrans in eo propagandae religionis catholicae desiderium, indefessus pro instaurandà ecclesiasticà disciplina labor, incredibilis ac quasi perpetua in extirpandis erroribus vigilantia, pro tuendis Ecclesiae iuribus ferreum pectus, in castigandis corrupti saeculi moribus malorumque hominum licentià et temeritate duriores renovatae leges, atque excitata iudiciorum severitas. Contra vero prona ac semper inexausta beneficentia curavit subditorum commoda, quorum querelas supplicesque recursus non modico valetudinis suae dispendio. datà cuilibet adeundi fandique copià, prolatàque audiendi patientià, a mane usque ad vesperas pene quotidie excipiebat.

§ 19. Talis demum ac tantus in eo Haereticos et essulsit splendor virtutum, ut ab eius vortit. sanctitatis radiis illustrati et nobilis quidam Anglus et Ollicae dux, hebraeique nonnulli, ad admirabile Evangelii orthodoxaeque fidei lumen libenter accesserint. Quos inter Elias quidam archisynagogus divitiis famâque celebris, unâ cum filiis, Vaticano in templo solemni ritu Pii Pontificis manu sacri baptismatis beneficium accepit.

§ 20. Qua integritate, qua institiâ, qua sanctissimas aequitate Sanctae huius Sedis regimen totiusque catholicae Ecclesiae procurationem Pius gesserit, editae ab eo sanctiones, inter alia Romanorum Pontificum decreta typis vulgatae, probe testantur.

Quanta pro

§ 21. Quanta protinus ipse fecerit, ut in Gallia, Belgio, Germania, Scotia, ril. Anglià Poloniàque sartatecta catholica religio conservaretur ac propagaretur, ex luculentis scriptorum monumentis, ac publicis omnique fide dignis historicis colligi potest, adeout pene miraculo proxima sit ingens illa vis pecuniarum, qua omnibus fere orbis christiani partibus inopià pressis, aut religionis causà laborantibus, sine ullà cunctatione subvenit.

§ 22. Cum Galliam omnem haeresis Hugonottos in Calviniana, Hugonottorum appellata, susque deque verteret, atque huius rei causà nonnulla inibi orthodoxae religioni parum consentanea in publicum emissa essent decreta, tam forti animo apud regem christianissimum institit Pius, ut illa penitus e publicis tabulis deleta fuerint atque abrogata. Tum consilio, pecuniâ, commeatu ac militibus in Galliam, duce comite Sfortia S. Florae domino, opportune transmissis, ita catholicorum partes adiuvit, ut, inflictà haereticorum copiis insigni plagă, regnum regi, regno religionem, verum Deo cultum restituerit.

Item haereticos ia Belgo compescuit.

§ 23. Neque minores in Belgio turbas ad labefactandam religionem excitaverant heterodoxi, quibus ne statim cursum retardaret Hispaniarum rex, curatis tunc solummodo politicis rebus, ac dilato in aliud tempus religionis negotio, auctores erant aulicorum consiliariorum quamplurimi. At Pius Pontifex evertit tam perniciosa consilia, collatâque tempestive pecunià, ac nonnullis inter Italos bellicosis viris, ut Belgium pro fide pugnaturi pergerent, persuasis, in causâ fuit, ut quamplurimae, Albano duce belli summam dirigente, de haereticis victoriae fuerint reportatae, exuviaeque et vexilla perduellium e parietibus Lateranensis basilicae celebris facti monumenta pependerint.

Liberum haecohibet,

§ 24. Prope erat ut Caesar, necessiresous exerci-tum in Austria tate compulsus, in Austriae archiducatu haereticis Augustanae, ut vocant, confessionis liberum suae haereseos exercitium permitteret, nisi Pius Pontifex, misso in Germaniam cardinali Commendono, pericula orthodoxae religionis, quae iam imminebant, opportune avertisset.

Item in Polc.

§ 25. Similiter, cum apud Polonos publicis edictis mulctati fuissent antitrinitarii aliique haeretici, verum dictae Confessionis Augustanae Calvinianaeque haereseos professoribus in eodem regno degere esset permissum, Pius apud regem effecit ut ille solemnem ac iure iurando firmatam sponsionem ederet, qua sese in religione catholica ad mortem usque perseveraturum, ac nunquam passurum vel minimum imminui immutarique Romanae Fidei dogma avitosque ritus (quidquid contra niterentur Baii proposi- haeretici) sancte promitteret. Plurimas e scriptis Michaëlis Baii excerptas propositiones, e quibus, tamquam errorum fonte, ianseniana labes orta in haec us-

tiones proscri-

1 Forsan dogmata (R. T.).

que tempora derivavit, ac, licet a pluribus Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, imo etiam a nobis, saepius confixa atque proscripta, adhuc tamen latenti propagine reviviscere, virusque contagii effundere non desinit, provido et Ecclesiae salutari consilio edità sanctione in ipså origine damnavit.

§ 26. Haerebat squallore careerum, Mariam Stuarhaereticorum dolis, odioque implacabili firmat, Elisabe-Elisabethae, praetensae reginae Angliae, vatam declarat.

mancipata clarae memoriae Maria Stuarda regina Scotorum, religiosissima femina, resque catholica in illo regno lacerata et undique collisa animum sanctissimi Pontificis paternae charitatis stimulis exagitabant. Quare, afflicto illo rerum statu explorato, Mariae reginae constantiam amantissimis sanctoque zelo refertis epistolis sovere non desiit ac excitare, ut a puritate fidei, quam a parentibus hauserat, et catenus illibatam servaverat, nullis se conditionibus divelli pateretur, menteque recoleret longe potiora esse aeterna caeli praemia, quam caduca haec et inania terrenae dominationis bona. Eodem vero tempore catholicos Germaniae principes adhortatus est, ut, traductis in Scotiam opportunis auxiliis, periclitantem fidem ac religionem validissime tuerentur. At ubi, per summum scelus, Mariae reginae supradictae carnificis manu caput abscissum, omnesque Anglici regni episcopos a sede suâ violenter depulsos cognovit, atrocitate rei commotus, impiam Elisabetham, flagitiorum servam, uti haereticam et haereticorum fautricem, horribili anathemate ferire nil cunctatus, a iuramento fidelitatis proceres subditos et populos dicti regni perpetuo absolvit, illamque omni et quocumque eiusdem regni praetenso iure, dominio, dignitate ac privilegio privatam pontificià auctoritate declaravit.

Insignem contra Turcam viet precibus re-portal.

§ 27. Verum, quos labores suscepectoriam armis rit, quot quantosque sumptus ac curas impenderit pro christiana repubblica servanda, propulsandoque a fidelium cervicibus hoste immanissimo ac potentissimo, nemo est, qui ignoret; cum scilicet, navali praelio commisso, praeclaram illam et post hominum memoriam insignem maximamque victoriam, Christo duce, quem in vexillo imperatoriae triremis elevari iusserat, reportavit. Expugnatâ siquidem superiori anno Nicosià, regnoque Cypri florentissimo (dolentes recordamur, et acerbitate iacturae adhuc ingemiscimus) in ditionem reda-Sellinus lu ca-cto, secundis rebus elatus turcarum tyrannus Selimus, odioque in christianum

rum lyramnu .

nomen ac insatiabili avaritià inflammatus, classem instructissimam comparaverat, qua Cretam, Corcyram, Zacynthum, orasque omnes maritimas incendiis, rapinis, miserorumque captivitate foede populabatur, ipsamque Italiam et almam hanc Urbem superbâ spe devorabat. Nemo erat tunc temporis, qui, expensis nefarii hostis viribus et effraenată illius regnandi cupiditate, opprobria, ignominias, servitutem, vitaeque extrema non expavesceret. Quisque, religiosissima templa arasque sanctissimas complexus, pro liberis, pro coniugibus, pro fortunis, proque dulci huius lucis usurà lacrymans deprecabatur. At vero in tantâ rerum perturbatione, ac inveteratà apud omnes opinione, ferocissimum hostem christianorum armis superari non posse, invicta Pii constantia, inito cum christianis principibus sacro foedere, ac classe copiosissimà instructà, praeliatus est bella Domini, et in spiritu vehementi naves Tharsis penitus contrivit atque delevit. Nec tantae victoriae nuncium optatumque rumorem diu expectavit sanctissimus Pontifex; defixis quippe oculis in imagine Redemptoris nostri e cruce l

pendentis, cum, anxiis precibus, et voce fletus sui solito uberioris, divinam misericordiam exoraret ne gentibus efferatis haereditatem suam diripiendam relinqueret, sed in brachio excelso populum suum salvum faceret, in excessu mentis superno lumine illustratus videre meruit christianae classis prosperos eventus illo ipso die, ac eadem hora qua feliciter ad Chinadas insulas pugnatum fuit.

§ 28. Sed et alia et fortasse maiora Extremo merbo ad religionis incrementum cogitantem laborat. Pium, Deo sic disponente, communis necessitas praevenit; cuius in occursum humilem, constantem patientemque animum praeseferens piissimus senex, extremà vi morbi correptus, acerbissimos dolores tam fortiter toleravit, ut solum ad Iesu Christi crucifixi imaginem dulciter suspirans, haec saepius ingeminare verba auditus fuerit: Domine, auge dolorem, sed et auge patientiam. Mortem autem sibi ab ipso morbi principio certam atque exploratamita non exhorruit, ut de eà sine ullà prorsus aut vultus aut animi perturbatione coram familiaribus suis loqueretur, eamque a se in lucro poni, anteactae vitae siducià, plane demonstraret. Ceterum, quod ex illo morbo sibi percundum fore divinà revelatione praescivisset, duas apertas atque illustres eius rei significationes dedit; unam scilicet, quod cardinalem Alexandrinum, pridie Parasceves, hoc est vigesimo nono ante ipsius obitum die, sacrosanctam Eucharistiam sibi porrigentem, et usitatâ verborum formulâ utentem, iussit subsistere, et ita verba concipere, ut in iis tantum fit qui sanctissimum illud sacramentum pro viatico accipiunt, supremum iter et viam universae carnis ingressuri; alteram vero, quod, cum aliquâ morbi remissione depulsum ab eo mortis periculum constans

opinio esset, septem praecipua Urbis templa invisere voluit, eiusque itineris, quamquam viribus infirma valetudine deiectis, magnam partem pedibus confecit; aperte profitens velle se corum reliquias postremo videre, quorum animas non multo post visurum esse speraret in caelo. Denique vi morbi invalescente, statim ac novissimam appropinquare horam praesensit, sacrum christianorum principum foedus cardinali Alexandrino ferventissime commendavit; deinde psalmos davidicos sibi praelegendos poposcit, lectori mandans illos altà voce pronunciare, interposità sibi singulis versiculis morâ, ut ipse divina eloquia per aures admissa dulci contemplationis affectu sensim degustaret, sitientemque spiritum irroraret nectare suavissimo.

Animam reddit Creatori.

§ 29. Tandem, cum historia Passionis domini nostri Iesu Christi ex evangelio legeretur, manibus in modum crucis expansis, nullo motu, strepituve edito, suaviter efflavit animam, eamque reddidit Creatori.

Ipsius fama sanctitatis.

§ 30. Maxima, co'defuncto, statim percrebuit fama illius sanctitatis, cuius nempe desiderium publicamque iacturam ipsa etiam muta elementa, terrae fremitu, fulminibus amniumque exundatione, testata fuerunt. Quare non Romani populi solum, verum etiam plurimorum e vicinis regionibus hominum concursus ad visendum illius cadaver factus est, adeo ut maiorem custodum militum. que numerum adhibere opus fuerit, ne populi fervor, qui beati cadaveris vestes iam violenter sciderat, carnes etiam in frusta distractas secum asportaret.

Illius canoni-zationis causa introducta.

§ 31. Agi coeptum de Pio inter Sanctos referendo anno mpcxxi: cuius rei gratia, instructis variis tam ordinaria quam apostolică auctoritate processibus,

antiquioribus Romanae Rotae iudicibus eosdem examinandi demandata facultas, qui, lato de hac re iudicio, et documentorum auctoritatem probarunt, et virtutum praestantiam heroicum gradum attigisse, necnon miracula, supra communem naturae usum, fuisse patrata dixerunt. Horum iudicio sacrorum rituum Congregationi examen superinductum, in quo pariter iuridica actorum validitas, atque in gradu heroico comprobatae virtutes, simulque duo, quae subsecuta fuerant, miracula plene comprobata.

§ 32. Quorum suit primum, ab igne Duo probata penitus illaesas remansisse huius beati Pontificis duas imagines, ex papyro unam, alteram ex telà confectà, in privato oratorio, seu sacello, Antonii Cordubae et Cardonae ducis Sessae e pariete pendentes, licet ignis ita vehementer per totam aedem grassatus fuisset, ut etiam argentea simulacra flammarum vi liquefacta fuerint, lapideumque altare in formam cocti pumicis transierit, ac universa illius aediculae sacra suppellex (dictis dumtaxat duabus imaginibus, eaque strati altaris praedicti parte, in quam altera earumdem imaginum ceciderat. exceptis) in favillam et in cinerem redacta fuerit.

§ 33. Alterum suit Tiburtiae Florentinae Auximanae mulieris septuagenariae repentina sanatio. Haec siquidem acutà malignâque febri correpta, aliisque congestis morbis oppressa, itaut medicorum iudicio intra trium horarum spatium iam moritura crederetur, ubi Pii indusium áegro corpori devote adplicuit, nullà interposità morà, sana et incolumis e lectulo surrexit, vitamque ad multos annos feliciter protraxit.

§ 34. Fuerunt pontificio decreto fir- Pontificio demata, tum quae ad virtutes, tum quae mantur. ad miracula pertinebant, supradictae fuit, ut mos erat illius temporis, tribus | Congregationis iudicia; remisso in aliud

tempus reliquorum miraculorum, quae a causae postulatoribus proponebantur, examine.

Novus processus instituitur.

§ 35. Interea, cum piae memoriae Urbanus Papa VIII pariter praedecessor noster super huiusmodi causis quaedam nova decreta edidisset, novum condere processum super non cultu, ac quasdam a Pio exaratas epistolas exhibere necesse fuit. Quibus omnibus impletis, constitit de observantià eorumdem decretorum, prout etiam nihil in praedictis epistolis contineri quod pietatem tanti Pontificis non redoleret. Quamobrem instauratum fuit examen miraculorum, nedum aliàs relictorum, imo et ipso Pio vivente patratorum, sed etiam eorum quae postmodum intermedio tempore asserebantur contigisse. Horum duo praecipue in memoratà Congregatione coram similis memoriae Clemente Papa X etiam praedecessore nostro habità omnium calculis admissa et ab eodem Clemente praedecessore approbata fuerunt.

Alia duo miracula compro-

- § 36. Primum suit divina illa B. Pio immissa cognitio, qua ipse eodem prorsus die eâdemque horà, quibus navalis, quam supra innuimus, victoria a christianis reportata fuerat, clarissime illam rescivit, atque iis, qui secum aderant, patefecit; qui, cum mensem, diem, horamque adnotassent, ubi postea certus de victorià nuncius advenit, illam, uti Pius ipsis praedixerat, evenisse apertissime cognoverunt.
- § 37. Alterum fuit mira quaedam ac perampla triticeae farinae multiplicatio, quae contigit in monasterio monialium S. Dominici apud Pratum in Etruria.

Beatorum cataloge adscribi-

§ 38. His itaque duobus miraculis, sicut praemittitur, admissis, cum subinde eadem Congregatio, ipso Clemente praedecessore approbante, censuisset, servum Dei Pium V beatorum catalogo adscribi posse, necnon officium ac missam in eius honorem concedi, idem Clemens praedecessor anno MDCLXXII Pium V praedictum Beati nomine nuncupari, eius corpus et reliquias venerationi fidelium exponi, et aliquibus in locis de eo officium recitari, missamque de Confessore Pontifice iuxta rubricas breviarii et missalis romani celebrari posse indulsit.

§ 39. Porro, reassumpta denuo causa, Novi, post expeditisque remissorialibus ac compul- processus. sorialibus litteris, ut, quae post venerationem eidem beato Pio, sicut praemittitur, indultam supervenerant, rite probarentur, novi processus efformati fuerunt. Quorum diligenter perpensà et deinde admissa validitate ab eadem sacrorum rituum Congregatione, illius sententiam approbavimus.

- § 40. Firmatâ actorum validitate, suum Duo supersubiit examen eorumdem relevantia; adeoque duo de novo superventa miracula in ipsâ Congregatione coram nobis habità diligenter expensa, et ab ea approbata fuerunt.
- § 41. Primum fuit de Margarita Massia decenni puellà paralysi diuturna in coxis et cruribus laborante, statim et incontinenti pristinae sanitati restitutà.
- § 42. Alterum de instantanea emissione foctus materno in utero a pluribus diebus iam mortui, absque ullo Isabellae Ricciae genitricis parientis dolore editi, cum ipsius genitricis praeservatione ab evidenti mortis periculo.
- § 43. Auditis tamen desuper tam car-Quae a Pontifice approbandinalium quam consultorum praesatae tur. Congregationis suffragiis, nihil tunc fuit a nobis definitum, ut in re tanti momenti divinum prius de more imploraremus auxilium. Quod cum a nobis peractum fuisset, nos pariter duo haec postrema miracula approbavimus.
- § 44. Deinde, habita iterum coram Decretum de nobis generali congregatione supradictà.

fuit in deliberatione positum, an tuto ad solemnem canonizationem B. Pii deveniri posset. Licet autem omnes unanimi consensu affirmative respondissent, adhuc tamen, antequam in tam arduo negocio quidquam decerneremus, denuo superni luminis adiutorium expetendum esse censuimus. Ac postmodum, dictae Congregationis secretario nec non coadiutore promotoris fidei accitis, die IV augusti moccx sancto Dominico fundatori Ordinis Praedicatorum sacrá, beatum Pium V, non tam ad novum ac praeclarum decus praefati Ordinis de Catholică Ecclesia optime meriti, quam ad maiorem ipsius Apostolicae Sedis honorem et gloriam canonizandum et inter Sanctos referendum esse decrevimus.

Unanime cardinalium votum

§ 45. Reliquum crat ut accurata praein consistorio missorum omnium relatio universo S.R.E. cardinalium collegio de more fieret. Quod cum recte fideliterque praestitisset tunc in humanis agens bonae memoriae Ioannes Maria eiusdem S. R. E. cardinalis Gabriellius nuncupatus, pro venerabili fratre nostro Gaspare episcopo Sabinensi dictae S. R. E. cardinali Carpineo nuncupato, praefatae Congregationis praesecto, tunc aegrotante, totius summà processus in consistorio nostro secreto, die xx aprilis proxime praeteriti habito, plene relatâ, reliqui omnes cardinales, qui tunc aderant, unanimi voce dixerunt sibi placere quod nos ad solemnem beati Pii canonizationem deveniremus.

Consistorium

§ 46. Quocirca sequenti publico con-linus Corius, aulae nostrae consistorialis advocatus, pro eâdem canonizatione luculenter peroravit, ac nomine totius Ordinis Praedicatorum, ut ad eam procederemus, humiliter supplicavit, nos, attentà rei gravitate, cardinales, patriarchas, archiepiscopos et episcopos ibidem praesentes omni animi contentione hortati sumus ut orationibus, ieiuniis et eleemosynis sedulo incumberent, quo divina voluntas clarius nobis elucesceret.

§ 27. Deinde in semipublico consi- in consistostorio, vocalis non solum cardinalibus, dies canonizapatriarchis, archiepiscopis et episcopis tionis Indicitur. praedictis, sed etiam nostris et Sedis Apostolicae notariis, protonotariis nuncupatis, ac palatii nostri apostolici causarum auditoribus de more praesentibus, plura a nobis de eximià beati Pii V sanctitate ac miraculis commemorata fuerunt. Cumque omnes concorditer ad eius canonizationem deveniendum esse suffragiis suis aperte censuissent, nos, unanimi eorum consensu audito, aperuimus os nostrum in benedictionibus, ac Dei nutum et voluntatem secuti, iustum et debitum esse censentes, ut, quos Deus honorat in caelis, nos venerationis officio laudemus et glorificemus in terris, diem celebrandae canonizationis indiximus, cunctos adhortati ut in orationibus, ieiuniis et eleemosynis perseverantes Spiritus Sancti gratiam nostrae humilitati in tam alto negocio impetrare studerent.

§ 48. Demum, peractis omnibus quae Canonizationis ex sanctorum Patrum auctoritate, canonicis sanctionibus, S. R. E. antiquâ consuetudine, ac novorum decretorum praescripto agenda et observanda erant, hodie, hoc est festo SS. Trinitatis, in sacrosanctâ B. Petri apostolorum principis basilică, in qua solemni ritu cum cardinalibus, patriarchis, archiepiscopis et episcopis supradictis, necnon dilectis filiis Romanae Curiae praelatis et officialibus et familiaribus nostris, clero saeculari et regulari, ac maximâ populi frequentià mane convenimus, post repetitas a dilecto filio nostro Annibale S. R. E. diacono cardinali Albano nun-

cupato, nostro secundum carnem ex fratre germano nepote, per Marcellinum advocatum praedictis instantias illas quae dudum Sedi Apostolicae a catholicis regibus et principibus pro canonizatione huiusmodi porrectae fuerant, nobisque a praefato Ordine fratrum Praedicatorum assidue porrigebantur, post sacros hymnos, litanias, aliasque preces decantatas, ac Spiritus Sancti gratiam humiliter imploratam, ad honorem eiusdem sanctae et individuae Trinitatis, ad evaltationem fidei catholicae et christianae religionis augmentum, auctoritate domini nostri Iesu Christi, beatorum apostolorum Petri et Pauli, ac nostrâ, maturà deliberatione praehabità, et divinâ ope saepius imploratà, ac de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium patriarcharum, archiepiscoporum et episcoporum in Urbe existentium consilio, beatum Pium V sanctum esse decrevimus et definivimus, ac Sanctorum catalogo adscripsimus, prout tenore praesentium similiter decernimus, definimus et adscribimus, statuentes ab Ecclesiâ universali illius memoriam quolibet anno , die v maii, inter sanctos confessores pontifices piá devotione recoli debere.

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Indulgentiae concessae.

- § 49. Parique auctoritate omnibus utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, qui annis singulis dictà die v maii ad sepulchrum, in quo eius corpus requiescit, visitandum accesserint, septem annos et totidem quadragenas de iniunctis eis aut aliàs quomodolibet debitis poenitentiis misericorditer in Domino relaxavimus in formà Ecclesiae consuetà.
- 1 Vox praedictis praeter rem esse videtur, vel legendum praedictum, nisi plurale referatur ad duos praenominatos auctores (R. T.).

§ 50. His peractis, Deum Patrem ingenitum regemque gloriae Christum dominum, Patris Filium unigenitum, ac sanctum Paraclitum Spiritum, unum Deum, unumque Dominum, laudibus et confessionibus venerari', sacroque hymno Te Deum magnà cum animi nostri exultatione decantato, Patri misericordiarum, et Deo totius consolationis gratias agere non cessavimus, quod sanctissimum hunc praedecessorem nostrum in conspectu omnium gentium honorificaverit, eumque nobis dederit in hac tribulationum nostrarum nocte tamquam solem fulgentem in templo suo, ut qui in diebus suis placuit Deo et inventus est iustus, in tempore iracundiae fieret reconciliatio. Missam deinde ad altare S. Petri apostoli eiusdem basilicae solemniter de more celebravimus, omnibusque christifidelibus ibidem praesentibus plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam concessimus.

§ 51. Ceterum, quia difficile foret Clausulae. praesentes ad singula loca, ubi opus esset, deferri, volumus ut earum exemplis, etiam impressis, manu publici notarii subscriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiasticâ constitutae munitis, eadem ubique fides adhibeatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur si exhibitae essent vel ostensae.

§ 52. Nulli ergo omnino hominum Sanctio poeliceat hanc paginam nostrorum definitionis, decretis, adscriptionis, mandati, statuti, relaxationis, concessionis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac eorumdem beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

1 Videtur legendum venerati pro venerari (R. T.).

t

t

**†** † †

†

†

† † †

t

t

†

†

t

Datum Romae, apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae MDCCXII, XI kalendas iunii, pontificatus nostri anno XII.

Dat. die 21 maii 1712, pontif. anno XII.

## EGO CLEMENS

CATHOLICAE ECCLESIAE EPISCOPUS.

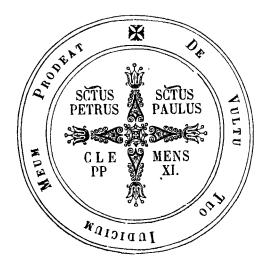

+ G. cardinalis Marescottus.

† F. tituli S. Petri ad Vincula presbyter cardinalis Astallius.

† Ioseph tituli S. Mariae Transpontinae presbyter cardinalis Sacripantes.

† F. tituli Ss. Ioannis et Pauli presbyter cardinalis Paulutius, maior poenitentiarius.

† Laurentius tituli S. Susannae presbyter cardinalis Corsinus.

† Franciscus tituli S. Caeciliae presbyter cardinalis de Acquaviva.

† Philippus tituli S. Chrysogoni presbyter cardinalis Gualterius.

† F. tituli S. Mariae Angelorum presbyter cardinalis Vallemanus.

† C. A. tituli S. Augustini presbyter cardinalis Fabronus.

† Ioannes Babptista e Societate Iesu presbyter cardinalis Pthòlomeus.

† B. S. Mariae in Viâ Latâ diaconus cardinalis Pamphilius.

† Petrus S. Laurentii in Damaso diaconus cardinalis Ottobonus.

† F. R. diaconus S. Georgii in Velabro cardinalis Imperialis.

† Franciscus S. Angeli in Foro Piscium diaconus cardinalis Barberinus.

† L. S. Nicolai in Carcere Tulliano diaconus cardinalis de Alteriis.

†

†

t

t

†

† C. S. Mariae de Scala diaconus cardinalis Columna.

† Annibal S. Eustachii diaconus cardinalis Albanus.

#### CLXX.

Promulgatur canonizatio S. Andreae Avellini Congregationis Theatinorum cum indulgentià in eius festo et octavâ¹.

> Clemens episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Procemium.

Nunquam profecto, divina favente bonitate, contigit, excitatis ab implacabili humani generis hoste procellis dirisque tempestatibus, ita mare tumescere ac infremere, ut apostolici Piscatoris cymba, in altum iactata, vel scopulis misere allidat, vel in profundum naufragii demergatur; quinimo, magis magisque saevientibus fluctibus, ac ingruente aquilonis turbine, exoriri non raro solet amicum fidus, suoque lumine offusis undequaque tenebris dissipatis, tutum iter placidumque super instabili elemento, despumante furores suos, aperire ac sternere. Hac sane ducti fiducià, quam nobis divina oracula fecerunt, tot calamitates et acerba vulnera, christianae reipublicae difficillimis hisce temporibus illata, alacri erectoque animo ferebamus, sperantes a Deo misericordiarum totiusque consolationis ut Ecclesiam suam sponsam intactam et immaculatam praesenti auxilio fovere

1 Ab Innocentio XII, const. ed. MDCXCI, idibus iulii, pontif. I, promulgata fuit canonizatio S. Caietani Thienaei; in huius Pontificis constit. praeced. extat canonizatio S. Pii V; et const. ed. MDCCXVI, die 8 maii, pontif. XVI, beatificatio Francisci Regis Societatis Iesu.

ac erigere dignaretur, illud iugiter divinum interque amaros lacrymarum imbres nobiscum recolentes promissum Portae inferi non praevalebunt. Affulsit tandem expectatum optatumque e caelo iubar, nobisque, licet immerentibus, supernâ tamen dispensatione, Catholicae Ecclesiae gubernaculo praepositis, certam firmissimamque in Domino spem excitavit, omnes saeculi fluctus et tenebrarum potestates aspectus sui tanquillitate facile sedaturum. Etenim ex alta militantis Ecclesiae speculâ sublimique fidei et religionis arce ad aeternam illam beatamque patriam caelestis Hierusalem, quo corporeus non fertur intuitus, effuso translati desiderio, amictum, prae ceteris, splendoribus, et triumphalibus laetitiae coronis circumdatum, egregium insignemque miraculis virum, ex inclytà clericorum regularium Theatinorum nuncupatâ congregatione Andream Avellinum stupore afflati conspeximus, quem sicuti, dum in humanis ageret, sanctâ piaque conversatione animarum saluti et religionis incremento enixe feliciterque consuluit, ita ab illà immortali securitatis regione nobis militantibus adfuturum hilari animo confidere incepimus.

§ 1. Hunc itaque insignem Christi Ad illum referendum in albo confessorem non mortalibus honoribus Sanctorus albo libito funza albo confessorem non mortalibus honoribus sanctorus albo libito funza albo confessorem non mortalibus honoribus sanctorus albo confessorem non mortalibus honoribus honoribus albo confessorem non mortalibus honoribus universo christifidelium coetui colendum opera ab universo exponere, arasque et supplicationes ei- quae gaudere debet de hac dem decernere cupientes, fusis noctu canonizatione. dieque precibus in ieiuniis et lacrymis orantes, intensoque cordis affectu Patrem luminum deprecantes, ut, in re tam grandis momenti et supra humanam conditionem posità, mentem nostram caelesti suâ luce perfundere ac instituere dignaretur, tandem, infirmitati nostrae suffragantibus universae Ecclesiae orationibus, piisque operibus ad id sedulo adhibitis, visum est Spiritui

Sancto, qui in nobis divinà miseratione operatur et loquitur, lucernam ardentem super Ecclesiae candelabro Andream Avellinum extollere, ut illum in albo Sanctorum solemni ritu translatum christianus orbis exoret, tantisque ingruentibus calamitatibus tutelam validumque praesidium se habere apud Deum intelligat et deprecari assuescat nuncupatione votorum. Gaudemus profecto, sanctaque in Domino exultatione replemur, infirma luteaque vasa deferentibus et adversus saecularia desideria mundique procellas assiduo luctantibus optatam e caelo tandem illuxisse cynosuram, quae, lumine nunquam defuturo, securos beatae Sion portus et exemptam ab omni aerumnarum fluxaeque vitae periculis quietem in sinu aeternitatis demonstret. Gaudemus generosum Christi athletam mundo exutum, soloque Deo armatum, e castris ac tentoriis religiosae Theatinorum familiae in arenam prodiisse, bonumque certamen certasse, quem quidem, sanctitatis odorem longe lateque exalantem, probatumque heroicae virtutis documentis, gloriae coronâ donandum provida Æternae Mentis consilia nostris temporibus reservarent. Gaudemus demum, ita postulantibus meritis et miraculis quibus inclaruit, caelestes in terris sanctorum honores illi decernere, qui mirâ humilitate contempsit humanos. Audite ergo populi Israël et laudate Dominum in atrio sancto eius.

Beati nalivitas, patria

§ 2. Andreas itaque, in sortem Domini usque ab incunte actate vocatus, apud Castrumnovum in regno Neapolitano, Lucanaeque provinciae oppidum, anno moxxi, a Ioanne Avellino et Margarita Apella coniugibus, optimisque parentibus, suae mortalitatis exordium suscepit, atque inibi christianis moribus et primis grammaticae rudimentis ab eius patruo eiusdem loci archipresbytero imbutus, sublimiores scientias alibi assecuturus, paternâ e domo se abdicavit; scientiis huiusmodi assequendis, nunquam illarum initium, quod Dei timor est, in oculis habere praetermisit, tantique principii assiduo ferventique cultu universam quam pertransivit studiorum semitam illustravit, et pubescentem aetatis suae florem futuris saeculis consecravit, ac ita piissimus adolescens lubrica voluptatum irritamenta invicto pede calcavit, ut perfectae aetatis gradum praecoci virtute transcenderit; nam saepe ab impudico mulierum aestu, et praesertim ab esfraena eius nutricis licentiâ, quae honestissimi nominis pudorem meritricio dedecore violaverat, impetitus, generosâ fugâ victor evasit.

§ 3. Patriae se reddens, divino spi- Chericali miliritu ductus, clericali militiae nomen dedit, et Christi tyrunculus in eius studio non saeculi sed caeli lucra quaesivit; quippe in patrià commorans et per vicina oppida excurrens, pueros ad christianae fidei praecepta discenda amplectendaque, et illarum regionum incolas ad pia monita exequenda, non sine ingenti animarum quaestu, coepit a saeculi somno excitare. Verum, quia legibus nondum vacaverat, eiusque parens, spe futurorum erectà, filium a se divelli aegre minus ferebat, Andreas, materno acquiescens consilio, Neapoli iuri civili operam daturus concessit.

§ 4. Hic itaque iuris utriusque peri- Iuris utriustiam adeptus, reliqua litterarum orna-adeptus, so abmenta novâ iurisprudentiae accessione cumulavit, et ad sacerdotalem dignitatem evectus, et in eå constitutus, causas in foro ecclesiastico pro quibusdam personis privatis dumtaxat, iuxta sacrorum canonum praescriptum, tuendas suscepit, donec a Ioanne Marinonio, clerico praefatae Congregationis, viro probatae virtutis,

et quem ille sibi conscientiae ducem elegerat, sancte callidior factus, ab huinsmodi procuratione se avertit, et nihil doctius nihilque ditius arbitratus, quam uni Deo vacare aeternoque animarum quaestui incumbere, a lubrico cuiuscumque humanae spei fastigio descendens, divinae sapientiae quadrigam ascendit; ac, velut auriga Christi, ad perennis beatitudinis metam concitatus se convertit.

Vicarius archiepiscopi ieles ad sanctiomam reducit.

§ 5. Quapropter rectius iter aggresputalus, monia sus, ita probis Neapolitanae urbis ecrem vitae for clesiasticis pie vivendi more antecelluit, ut ab eiusdem civitatis archiepiscopo eius vicarius ad revocandas nonnullas cuiusdam monasterii sanctimoniales, quae a recto regularis observantiae tramite aberraverant, deputatus fuerit. Ille vero, porrectis prius ferventissimis Deo precibus, exploratoque conscientiae suae moderatoris consilio, munus hoc arduum suscepit, illudque ita, Deo eius votis et laboribus annuente, feliciter absolvit, ut virgines illae, quae procul ab immortali earum' Sponso dormitaverant, validis Andreae clamoribus Sponsum advenientem nunciantis excussae surrexerint, ornatisque novo reformationis zelo lampadibus suis, quae circumfusis inobservantiae tenebris iam iam defecerant, recenti lumine pulchriores cum illo intraverint ad nuptias. Una tamen ex eis diuturno cuiusdam profani viri commercio detinebatur; sed Andreas hoc vetus et arctissimum Satanae vinculum forti brachio conterere aggressus est. facto utrique interdicto, viro scilicet, ne ad monasterium, moniali vero ne ad crates, eum alloquendi gratià, accederent. Tantus hominis illius nequam exarsit in hominem Dei furor, ut sicarios, qui Andream, sicubi invenissent, perderent, quater immiserit. Horum pri-

1 Edit. Main. legit eorum (R. T.).

mos nefarios delusit impetus non eis bene nota venerandi viri facies; secundo loci sanctitas eos deterruit, nam flexis genibus orantem in templo Andream invenerunt; tertio impium facinus aggressi, leve in eius facie vulnus inflixerunt; quarto demum, gemină in vultu plagâ pariter illatà, pessime habitum reliquerunt, nam alterum ex vulneribus profundius adactum, dissectà insigniori arterià, aut proximam ei mortem allaturum, aut, si medicas unquani manus admisisset, maximum perpetuumque deformitatis vestigium eius in vultu relicturum existimabatur. Ipse quidem ore impavido vulnera sustinuit, et felix cruor ille, qui pro glorià Dei ex vulneribus, velut e gemino charitatis fonte, in acternitatis coronam saliebat, non doloris gemitus, non vulnerantium contumeliam. sed vulnerati constantiam divinasque laudes generose murmurabat. Ut autem per levamen et auxilium in terris sibi praepararet triumphum, quem tunc proxime se assecuturum sperabat in caelis, ad coenobium S. Pauli Theatinorum dictae civitatis se protinus afferri proposuit, ut ibi a praefato Ioanne Marinonio, idem coenobium tunc gubernante, qui eum ad cursum animavit, ad coronam quoque martyrum pompå redimitus adduceretur. Verumtamen, Deo sic disponente, ad maiora sibi differtur triumphus, et, ne vulnerum imago triumphi merita reposceret, ita convaluit, ut nullum cicatricis vestigium, nisi de proximo et diligentius intuenti, apparuerit.

§ 6. Decumbentis itaque Andreae vir- Congregationem i University i uxta patrum Theatinorum virtutem rum ingreditur. posita, illorumque suavibus ac piis sermonibus inflammata, postquam percussoribus suis hilari animo ignoverat, et tunc existentem proregem, etiam adhibità amicorum opera, pro reis rogaverat, quod grande huius christianae man-

Probatione

suetudinis exemplum erga cuiusdam eius nepotis interfectorem etiam mirifice iam antea exhibuerat, divinis succensa flammis, corumdem patrum virtuti, quorum laudabilem vivendi rationem et suis consonam desideriis probaverat, perpetuo consors efficitur, et per mutuum utriusque virtutis consortium gemmeus ille componitur meritorum nexus, quo Andreae nomen Congregationi, et Congregatio Andreae nomini addicta perpetuum et commendabilem sibi invicem mutuantur in Domino decorem.

exemplar virtu-

§ 7. Anno igitur Domini molvi, aetatis suae xxxv, clericis regularibus praefatis adscriptus, sortitusque in eius regulari tyrocinio praeceptorem illum quem in saeculo providum eius conscientiae sibi moderatorem elegerat, praefatum nempe Ioannem Marinonium (quo duce praecipua religiosae vitae praecepta celeri pede discurrens, ceteros in se erudivit, normaque eius tyrocinii immensum habuit consummatae virtutis exemplum), nihil habuit humilitate praestantius, nihilque amabilius: hac enim virtutum omnium custode in exercendis vilioribus ministeriis ita hominibus Deoque gratum, ac satis superque, iuxta laudabilia regularium instituta, probatum se exhibuit, ut iussus operam suam cuidam seni infirmo continuâ, ob morbi violentiam, phrenesi laboranti impendere, illam ab officiis contemptibilibus et nauseam moventibus minime abhorrens, sedulo summoque charitatis affectu exhibuerit. Quin, vi morbi aegrum aliquando acrius agitante, pugnis colaphisque Andreas plectebatur, at ille furentes ictus amabili prosequebatur amplexu et quo saevior dementis furor, eo ardentius Andreae charitas aestuabat, nec antea etiam per biennium post emissam professionem tantae pietatis officium dimisit, quam aeger e vitâ discesserit.

§ 8. Peracto regularis probationis curriculo, gloriosis Dei militis praecin bein accedit. ctus insigniis, Romam, superiorum permissu, loca sacra veneraturus accessit, ibique martyrum sepulchra uberibus lacrymis detergens, nova sibi procurabat incendia charitatis; adeout pretiosae illae nostrae mortalitatis exuviae, dum fervida sentiunt amoris suspiria, laetae exultaverint in Domino, vitalique spiritu frigidi cinercs propemodum afflati in amplexum sanctissimi viri exilire viderentur. Quapropter ipse tantae exultationis gloriam debitâ pensans meditatione', sanctaeque aemulationis impetu permotus, spiritum vitamque suam, ni sanguine, lacrymis saltem in orthodoxae fidei obsequium ingiter adeo profundebat, ut uberes fletus prope martyrum cineres defluentes dulcem concupitae passionis dolorem avido cordi resonarent, mentemque fallerent errore gratissimo.

§ 9. Diebus quinque supra triginta in Neapolim re-Urbe moratus, Neapolim rediit, ubi ty-bus praesicitur. ronum praefecturae adscitus, summum cuiuslibet religiosae rei bonum e rectâ tyronum educatione originem trahere prudenti consilio existimans, ita in id nesocii sedulo incubuit, ut pia sanctarum virtutum lineamenta, quae in magistro elucebant, in novitiorum animis perfecte duxerit, eosque praesertim ad orationis studium excitavit: animarum enim cibum orationem esse asserebat, et religiosum illum, qui fab huiusmodi consuetudine se arcebat, non solidam sed hebetem verae pietatis substantiam animae suae praebere, religionisque convivio indignum esse putabat.

§ 10. Quamplures extant celebres hu-fictionem exciiusmodi institutionum memoriae, quibus lat. formati tyrones, deposità pravi gustus titillatione, ad salubres agternitatis escas

1 Edit. Main. legit ipsae (R. T.).

suam acuerunt cupiditatem. Inter hos Nicolaus Zecchius, insignis humanarum litterarum doctor legumque interpres, qui prope sexagenarius in praefatorum clericorum regularium Ordinem admissus, depositâ fori togâ, nondum totum illud mundani rumoris, qui a saeculi doctrinà illiusque plaudente clamore exurgere animoque inhaerere solet, deposuisse videbatur. Andreas provide animadvertens quod regularis tunica, quam Nicolaus sumpserat, rerum humanarum contemptum plene non probabat, quodque habitus difformi sermoni repugnabat, perfectae humilitatis disciplinam ita Nicolao amplectendam proposuit, ut totum' se illius studio committens, non amplius elate sapere visus fuerit, sed de mundo viliter, de se humillime sentiens, sublimem virtutum omnium lauream, humilitate magistrâ, assequi contenderit.

Domus S. Pauli praepositus el:-

§ 11. Theatina familia, tanto prudentiae lumine illustrata, de abscondito tyrocinii angulo ad universae suae domus S. Pauli per eum gubernandae regimen lumen illud evexit, ut per eius virtutis operam non solum oriens, verum etiam adulta regularis aetas in praefatà domo degens uberes afferret Altissimo fructus. Andreas itaque, praepositi munere decoratus, veluti lucerna supra candelabrum posita, suos undique effundebat radios, quibus vigilantia, oratio, sanctarum rerum sollicitudo, concordia, rituum observantia, et silentium non otiosae noctis etiam quietem operosae diei lucem sentiebant, et quos vigil praesul vigiles cernebat laborare, sui praesentiâ fovebat exempli. Pigros vero et dormitantes censurae premebat acumine.

§ 12. Hoc autem charitatis iubar, quod Ministerio confessario se- 3 domi, alienae quoque essundebat 1 Edit. Main, legit tutum pro totum (R. T.).

utilitati. Ad ministrandum enim poenitentiae sacramentum superiorum auctoritate designatus, non tyrocinii, non magisterii, non praefecturae sollicitudines illum unquam detinuerunt, quin confessarii munus ipsum fideliter patienterque exequeretur. His postmodum expeditus curis, totum se piissimo labori alacer mancipavit, et vigilantissimus aeternae animarum salutis opifex, divinique amoris propagator aspera cuncta in huiusmodi officio obeundo constanti animo sustinuit. Non personarum conditio, non incommoda, non itinerum difficultates, non hyemis rigor, non aestivi caeli fervor, non pluviae noctes, non locorum pericula, nec demum humana quaeque mundi dictamina Andreae extinguere potuerunt charitatem; imo, irruente aliquo ex impedimentis huiusmodi, magis magisque acuebantur charitatis slammae, et poenitentibus maiorem rutilabant in lucem; ac ita spirituali omnium utilitati et necessitati expositus nullum sibi tempus certum esse voluit, in quo suae quoque consuleret valetudini, nam dilapsis sibi in scrotum intestinis, dolor ipse incredibilis, quo aliquando torquebatur, non ei impedimento fuit, quin leni vultu paternoque amore ad se venientes exciperet, omnibus ad omnia factus, ut animas Christo lucrifaceret; quapropter totius civitatis Neapolitanae animarum moderator et magister nuncupari promeruit.

§ 13. Huic itaque intentus lucro, ani- Votum emittit mas, quas caecus mundi furor perdide- guotidio prorat, ad caelestem revocavit lucem, quas vero Dei lumen irradiabat, ut tutiores in viam Domini dirigerent gressus, et de virtute in virtutem perfectius ascenderent, per solidam, qua praeditus erat, spirituum discretionem, certo tramite deducebat, et ut discipuli in magistro dignum semperque novum addiscerent

christianae disciplinae rudimentum, propriae voluntati se nunquam obtemperaturum, nullamque diem sine novo perfectionis calculo se numeraturum, sacro iureiurando spopondit, ac tam grande sacramentum, ad exempli virtutem, ad discipulorum institutionem, ad laudem Deique gloriam, cui soli omnia dirigebat, constanter perfecteque adimplevit.

Mediolanum mittitur, eiussilīts beatus Camaeus.

§ 14. Bonus tantarum virtutum odor, que utitur con-qui ex Andreae operibus erumpebat, rolus Borro- undique iam totam divi Pauli domum universamque urbem Neapolitanam, et proximas illi regiones repleverat, cum beatus Carolus Borromaeus, ecclesiae Mediolanensis tunc antistes, qui aliàs et tempore pontificatus felicis recordationis Pii IV praedecessoris nostri Romae degens usu compererat quam uberes in vineâ Domini congregatio praefatorum clericorum rectà vivendi bonique exempli ratione fructus afferret, ut Mediolani eiusdem Congregationis domus institueretur, avide exoptavit in Domino. Quapropter praesatae Congregationis comitiis generalibus anno Domini molxx celebratis, ad tam pium beati Caroli votum explendum nonnulli ex clericis praefatis, inter quos Andreas vicarii tutulo insignitus, mittuntur, summâque humanitate ac veneratione excipiuntur a Mediolanensibus. Tum beatus Carolus Andreae virtutibus aequâ lance pensatis, illarumque pondere comperto, non audiendis dumtaxat confessionibus ceterisque huiusmodi piis exercitationibus Andream addixit, verum etiam in arduis quibusque amplissimae dioecesis negociis illius non semel usus fuit consilio, a cuius nitore lux illa in huiusmodi negociis oriebatur quae Dei gloriam rutilabat.

Placentiae a § 15. Nondum maturaverat annus, quo Paulo de Aretio Pherimum adhi- Congregatio praefata Mediolani primam fixerat sedem, cum Andreas, aegre id

nimis ferente beato Carolo, iussus Placentiam, inibi novam Congregationis praefatae domum excitaturus, petiit. Placentinae ecclesiae tunc pracerat Paulus de Aretio eiusdem Congregationis olim professus, et Andreae in tyrocinio socius, qui postea S. R. E. cardinalium coetui adscriptus et Neapolitanae ecclesiae praesectus suit, ac tandem eâ sanctitatis samà obiit, ut eius beatificationis causa apud Congregationem venerabilium fratrum nostrorum eiusdem S. R. E. cardinalium sacris ritibus praepositam agi coeperit. Ilic ergo piissimus praesul, quos olim in sui professione habuit fratres, hos in pastorali sui gregis curâ voluit coadiutores. Placentiae itaque benigne adamanterque a Paulo Andreas excipitur, pietasque pietatem amplectitur et osculatur. Quidquid autem Andreae virtus Pauli socii unita virtuti in administrandis inibi sacramentis procurandaque animarum salute peregerit, opera ipsa testantur. Unum tamen prae ceteris loquatur flagrantissimae charitatis monumentum, quo mulieres infixae in profundo libidinis coeno feliciter emersae demonstrantur. Ex harum numero duodecim, episcopo opem dante, intra septa cuiusdam domus B. Mariae Magdalenae postmodum nuncupatae, veluti intra hortum conclusum, primas poenitentiae plantas transtulit. Has ubi ingeniosus agri dominici cultor divino inseruit amori, tanta germinavit ex cis bonarum frugum ubertas, aliorumque beata palmitum propago, ut domus illa, sudore assiduo et laboriosa agricolae sollicitudinis exculta, paradisi viretum caeli rore foecundatum ipsis angelorum oculis videretur.

§ 16. Non absimiles laboris sui fru- Ibi clerum pristinae discictus collegit in reformando Placentinae plinae restituit. dioecesis clero, quem crescentes quorumdam vitiorum et corruptorum mo-

rum vepres suffocabant. Paulus episcopus praefatus vi decretorum Concilii Tridentini perniciosos huiusmodi sentes evellere cupiens, beati Andreae operâ, opportuno satis consilio, uti statuit. Andreas ergo, dux ceteris viris huic operi pie adlaborantibus datus, opus illud difficillimum usque ad extremum perfecit, evulsisque alte defixis vitiorum radicibus, clero praefato bonae terrae nomen dedit, bonoque reformationis semine in eam deinde proiecto, multiplex exoriens fecundaque virtutum messis spem agricolae, quamvis avidam, non fefellit.

Suae Congr. . gationis visita-

§ 17. Interea ad propria suae Congrefor constituitur, gationis incrementa totius Insubriae provinciae visitator designatus fuit, et deinde Mediolanum, ut in novâ domo praepositi munere fungeretur, delegatus, nova exhibuit S. Carolo suae probitatis exempla. Illud equidem praecipuum, quod ex eleemosynis a liberali eiusdem S. Caroli manu quolibet mense sibi donatis, Andreas, illà tantum portione retentà quae ad alendam eiusdem domus familiam satis erat, reliquum, vere S. Caietani filius, remittebat donanti, qui donum a se missum pulchrà virtutis usurâ adauctum ad se reverti mirabatur. Ad Romanam postmodum ac Neapolitanam provincias visitaturus accessit, et in eis perlustrandis maximas Ordini suo utilitates indefesso labore procuravit.

Rerum domui S. Pauli praefi-

§ 18. Demum, etsi ab omni praeeminentiae gradu abhorreret, invitus ad iterum praefati S. Pauli domum regendam, Deo sic disponente, expetitus fuit, ut insignis eius virtus illuc rursus elata caeleste lumen copiosius effunderet. Eà quippe tempestate, deficiente Neapoli annona, populosa illa civitas seditiose ferebatur in principem. Andreas ieiunis ventribus animisque clamantibus provide occurrit; nam, quidquid frumenti in domestico horreo servabatur.

pauperibus distribuit, solemnesque ad avertendam caeli iram supplicationes indixit. Quapropter illius verbo et exemplo quamplurimi ad poenitentiam revocati a seditiosorum turba se subtraxerunt, factaque est populo illi aestuanti tranquillitas magna.

§ 19. Tot itaque meritorum radiis co- Ipsius virtutes ram Deo elucebat, et hominibus ac prac-donum. fatis duobus emanatis ab eo votis constanter incumbens, mortificationemque Iesu Christi in corpore suo circumferens, propriae semper ita obstitit voluntati, ut, divinae gratiae roboratus praesidio. novum de die in diem perfectionis gradum contenderet, et asperrimis sui corporis afflictationibus poenitentiae victimam sanctae mortificationis gladio mactatam sese offerret Deo, qui huius hostiae odoratus odorem suavitatis, quamplura charismatum dona fideli bonoque servo suo ad illustrandas eius virtutes largiri dignatus est. Emicuit inter ea divinitus collatum ac pene sibi familiare prophetiae lumen, quo quidem illustratus, futura et absentia quasi prae-

§ 20. Verum octavum iam supra octo- Anno aetatis gesimum suae aetatis annum, qui erat mum dum in nostrae reparationis MDCVIII, attingens cipit, apoplexia beatus Andreas, primo mane e strato surgens, ac sacellum ingressus, et sacerdotalibus de more ornamentis indutus, ad aram missae sacrificium celebraturus accessit; ubi vero rem divinam agere coepit, ad illa verba Introibo ad altare Dei, ita repente apoplexia percussus suit, ut nisi minister sacrificio inserviens iam iam labentem suppositâ manu sustentasset, in terram corruisset, si corruere utique poterat fortis ille senex, quem senectus Christo occupaverat servientem, et quem extrema dies Salvatoris invenerat militantem.

sentia saepe vidit, occultaque humani

cordis aliquando cognovit.

Sine loquelà sed mente iliae:

§ 21. Adfuere protinus adstantes, tuni sa permansir. patres, hac de re moniti, supervenientes illum in aedem templo proximam adduxerunt, et sacris exuerunt vestibus ; plura subinde, sed frustra, adhibita fuerunt medicamina, nam violenta morbi rabies omnem ei loquendi usum abstulerat, illaesà tamen in totum discernendi facultate, quod per data ab eo signa plane compertum fuit, motibus nempe quibusdam, ac nutibus, ut ad aram maiorem perduceretur, ardens ostendit desiderium, ut stans coram illâ, et in eâ consumptà Deo universà mortificati sui corporis hostià, extremus, qui supererat, et morituro tunc in pectore vitae ignis tepebat, quemadmodum vivens exarserat, divino quoque moriens extingueretur amore.

Extremis sacramentis refi-

§ 22. Cum vero superior, an suscipiendae Eucharistiae gratià id expeteret, interrogasset, annuit ille iterato capitis flexu, nec a nutibus desistere et quiescere visus, nisi cum hoc de negocio se idem superior illi satisfacturum spopondisset, postquam scilicet, quod erat tunc opportunius, in cubiculum aegrotans asportatus fuisset. Eo perductus, ac lectulo stratus, medicis, qui iam advenerant, nullam salutis spem dantibus, sed intra paucas horas aegrum moriturum pronunciantibus, sanctissimo Viatico extremaque deinde Unctione munitus fuit. In tantà vero spirituum perturbatione, singulari Dei beneficio, ita mente semper libera permansit, ut viso a longe in sacerdotis manibus divino sacramento, editis haud vulgaribus pietatis et devotionis indiciis, e lecto surgere, quantum per vires licuerat, conatus fuerit, nonnisi humi stratus Domini gloriae in sui corporis hospitium suscepturus, quibus et morbi adversarius impetus et superioris obstitere praeceptum.

Ad caelum § 23. Itaque susceptis Ecclesiae sa-

cramentis, per aliquot horas aliquatenus conquiescens, tum ex religiosis viris tum ex saecularibus in eius cubiculum introeuntibus, atque ab eo benedictionem postulantibus, singulos ille penitus agnovisse indicans, singulorum vota paternae benedictionis munere dignatus est. Extremo demum ingruente agone, non semel equidem validissimum cum humani generis hoste certamen in illå novissimă vitae suae arenă se initurum ipse praedizerat, proptereague omnes orationi instantes vellet, ut iis intercedentibus divinae misericordiae auxilium, quo victor evaderet, affuturum speraret. Mox ubi, qui praesentes erant, Andreae vultum quasi inductâ trepidationis ac moeroris nube obumbratum viderunt, certamen ab ipso praedictum ei adesse rati, ferventissimas pro eo preces ad Deum fundere coeperunt. Verum Andreas, conversis iterum atque iterum firmissimo intuitu oculis ad piissimam imaginem e cubiculi pariete pendentem, consuetae redditus tranquillitati, hilaris thriumphator in caelum ad capessendam boni certaminis, quod certaverat, coronam et attingendam beatam consummati cursus metam evolavit.

§ 24. Post eius in Domino obdormi- Fama sanetitionem longe lateque diffusa est san-fanditur, et et titatis suae fama. Quapropter anno tum Beatus de-MDCVIII defunctus, anno vero MDCXXV a felicis recordationis Urbano Papa VIII praedecessore nostro inter Beatos solemni ritu adscriptus fuit. Et quia nondum apostolicae prodierant constitutiones, quibus cavetur, ne huiusmodi beatificationis servorum Dei quorumcumque ac canonizationis causae, nisi post lapsum ab illorum obitu annum quinquagesimum, tractarentur, hoc solum interea permisso, ut scilicet virtutum et miraculorum probationes procurare ac conficere liceret, ne per longa temporis

claratur.

huiusmodi intervalla certiora et illustriora sanctitatis monumenta penitus interciderent: idcirco nonnulli post beati Andreae decessum ordinaria primum et deinde apostolicà auctoritate instructi fuere processus, quorum examine, secundum consuetudinem eo tempore receptam, tribus antiquioribus tunc existentibus causarum palatii apostolici auditoribus demandato, illi actorum validitatem approbarunt, et beati Andreae virtutes heroicum attigisse gradum, et octo inter alia, partim dum viveret, partim post mortem ab ipso patrata miracula, communem operandi modum a natură institutum transcendisse, praeviâ discussione declararunt.

Ritaum Concula approbat.

§ 25. Horum omnium relatio in praegregatio pre- satà Rituum Congregatione exposita una cum eorumdem auditorum iudicio discussa fuit; qua discussione peractà, eadem Rituum Congregatio et validos processus et Andreae virtutes heroicas esse censuit, admissisque inter vera et probata miracula septem instantaneis sanationibus, infrascriptum quoque pro miraculo habitum fuit.

Quoenm unum hic refertur,

§ 26. Accidit aliquando ut beatus Andreas domum Camilli de Curtis, Neapolitană in curia regentis, Catharinam Caraffam morbo decumbentem visitaturus adiret, eique christianae pietatis officia more suo praestaret, quibus inde perfunctus circa tertiam noctis horam, recusato quod in promptu erat rhedae commodo, pedes ad praefatam S. Pauli domum reversurus discessit, interim copiosius, dum iret, e caelo indesinenter cadebat imber: nihilo tamen minus ne una quidem aquae guttula servi Dei sociique vestes aspersit tetigitve: imo homines duo, qui viae comites dati ut accensam praeserrent sacem, ubi haec imbrium et ventorum impetu extincta

sum viderunt; quare homines ad praefatam S. Pauli domum feliciter pervenerunt. Ad haec iidem duo per longum itineris tractum, et dum Dei servo famularentur, et dum ad suas postmodum aedes redirent, continuo maximà circumquaque imbrium copià decidente in nullà aut corporis aut vestimentorum parte iniuriam, quantumvis minimam, ab aguis undique defluentibus acceperunt.

§ 27. Porro quidquid a praefata Ri- Ulbanus VIII tuum Congregatione de validitate pro- firmat. cessuum tam de heroico virtutum gradu ac de miraculis iudicatum, idem Urbanus praedecessor confirmavit, eiusdemque Rituum Congregationis esse locum solemni servi Dei beatificationi pronunciantis decreto annuens, die x iunii praefati anni mpcxxy, Andream beatorum fastis adscripsit, et clericis regularibus Theatinis praefatis, ut in eius honorem officium et missam de communi confessorum non pontificum celebrarent anniversarià die obitus servi Dei quotannis, concessit, ac id ipsum ceteris sacerdotibus die praefato in eorumdem clericorum regularium Theatinorum ecclesià celebraturis indulsit.

§ 28. Interea Neapolitana, nonnullaeque Siciliae urbes beatum Andream in et Capuanis par tronus concedipatronum ac protectorem sibi eligendum statuerunt: et quia nondum ab Apostolicâ Sede, ne ii, qui beatorum dumtaxat nomine insigniti, nec inter sanctos adhuc solemniter relati fuerunt, in urbium locorumque patronos adscriberentur, statutum fuerat: idem Urbanus praedecessor, auditâ prius hac de re praefatae Rituum Congregationis sententià, ut de beato Andrea tamquam de patrono ac protectore apud Neapolitanos Capuanosque missa officiumque recitarentur, benigne indulsit, patribusque fuit, Andream repentina luce circumfu- | Theatinis, in quorum generalibus co-

Neapolitanis

mitiis statutum extiterat ne quemquam vel minimâ a Beati cadavere distractâ portione donatum vellent, facultatem dedit ut Neapolitanis civibus partem corporis beati Andreae inter lipsana maioris ecclesiae Neapolitanae reponendam dono darent.

Causa canopizationis reas sumitur.

§ 29. Post autem eiusdem Urbani praedecessoris decretorum promulgationem, factà novae commissionis gratià, negocium canonizationis beati Andreae reassumptum fuit; et ad tenorem apostolicarum desuper editarum constitutionum praefatarum, huiusmodi causam excipiendam declaratum, et adauctà in dies beati Andreae famà sanctitatis, eius nomen unà cum eis, quae in romano martyrologio leguntur, rite adnumeratum apostolicà auctoritate extitit, ac patribus Theatinis permissum ut proprias de eodem beato Andrea lectiones, a praefatà Rituum Congregatione, audito fidei promotore, approbatas, in secundo nocturno publice recitarent. Datis postea litteris remissorialibus ac compulsorialibus, ut ea, quae post beatificationem huiusmodi acciderant, probarentur, varii de novo diversis in locis conditi fuerunt processus, quorum postea discussa et probata fuit validitas, et ex octo a postulatoribus in Congregatione coram nobis habitâ propositis miraculis, tertium, quartum et sextum plene approbata fuerunt.

Miracula re-

- § 30. Tertium autem fuit sanitas Iacobo Giovio in instanti restituta. Hic enim attractà et exsiccatà nervorum compage in dimidià superiori corporis parte vitale officium minime expeditum habebat.
- § 31. Quartum fuit instantanea item curatio Ioannis Baptistae Corizzi a nimis alte capiti inflicto vulnere, ne relicto quidem vel minimo cicatricis vestigio.

- § 32. Sextum denique fuit Scipionis Arlei instantanea pariter sanatio; siquidem huius graviter contusa frons, ac laxatae, quae per collum extenduntur, vertebrae, illico fuerunt pristinae integritati restitutae.
- § 33. His itaque ordine suo peractis, Quae 2 Clonos, dilato per id temporis iudicio no-probantur. stro, ut precibus ad Deum de more porrigendis in re tam gravi summe necessariis in antecessum vacaremus, postmodum die xxy maii anni mpcciv praefata tria miracula auctoritate nostrâ apostolicà comprobavimus.

§ 34. Denique, cum die xvIII novem- Dies canonibris praefati anni mocciv, generali Con-zationis iudicigregatione coram nobis habitâ, propositoque dubio an tuto solemnis beati Andreae canonizatio perficienda foret, affirmativeque venerabiles fratres nostri S. R. E. cardinales praefatae Congregationis sacris ritibus praepositae respondissent, nos, et preces ipsi fundere statuimus, et ut a christifidelibus funderentur indiximus. Demum, vocatis dilectis filiis secretario praefatae Rituum Congregationis et fidei promotore, die xn maii anni MDCCVII, ut beatus Andreas solemni ritu Sanctorum albo adscriberetur, auctoritate nostrà praesatà decrevimus.

§ 35. Supererat ut praemissorum re- Cardinales in lationem et universam causam iidem croto unanimi cardinales de more accuratissime recenserent, ac pro rei gravitate recognoscerent; id quod cum recte fideliterque praestitissent, idemque omnes censuissent, ac denique dilectus filius noster Ferdinandus eiusdem S. R. E. cardinalis de Abdua pro venerabili fratre nostro Gaspare episcopo Sabinensi praefatae S. R. E. cardinali de Carpineo nuncupato, praefataeque Congregationis praesecto, qui tunc legitimo morbi impedimento detinebatur, suam et colle-

garum sententiam cum totius summā processus retulisset in consistorio nostro secreto, reliqui cardinales qui aderant in eamdem concesserunt senten-

Consistorium

§ 36. Nos itaque, cum in publico publicum super cadem causa. consistorio dilectus etiam filius Philippus Sacripantes, fisci Camerae Apostolicae et consistorialis aulae nostrae advocatus, pro eius canonizatione luculenter perorasset, ac nomine totius Ordinis clericorum regularium praefatorum, ut ad eam procedere dignaremur, humiliter supplicasset, de tantà re venerabiles fratres nostros S.R.E. cardinales et episcopos praefatos praesentes vehementer in visceribus Christi hortati sumus, ut, orationibus instantes, in ieiuniis et eleemosynis eorum animas coram Deo nobiscum humiliantes, assiduis precibus a Patre luminum exposcerent ut ex alto super nos lucem suam et veritatem suam emittere', quae nos ad voluntatem et beneplacitum eius cognoscendum et perficiendum deduceret.

Consistorium mnium consen-

§ 37. Igitur in semipublico consistoet unanimis o- rio, quod subinde celebratum est, vocatis non modo cardinalibus, sed patriarchis, archiepiscopis et episcopis in Curià Romana existentibus, praesentibus etiam nostris ac Sedis Apostolicae notariis, nec non causarum praefatarum auditoribus, cum plura a nobis de eximià sanctitate servi Dei ac miraculorum celeritate 1 commemorata fuissent, expositis etiam instantiis quae a catholicis regibus et principibus dudum in huiusmodi causae primordio Apostolicae Sedi porrectae fuerant et 2 nobis nunc a toto Ordine praesato porrigebantur, omnes concorditer ac uno ore benedicentes Deum, beatum Andream canonizandum

- 1 Vel emitteret, vel adde dignaretur (R. T.).
- 1 Forsan celebritate (R. T.).
- 2 Praeposit. a hinc abiicimus (R. T.).

esse, atque inter sanctos confessores adscribendum, censucrunt. Quorum omnium audito consensu, intimo cordis affectu exultavimus in Domino, qui Ecclesiam suam misericorditer respexerat; canonizationis publicavimus diem; eosdemque fratres ac filios nostros monuimus ut in orationibus et eleemosynis perseverarent, ut in tanto opere exequendo splendor Domini Dei nostri esset super nos, opusque manuum nostrarum ad eius voluntatem perficiendam dirigeret.

ex sacris constitutionibus Romanacque solomnitas. Ecclesiae consuctudine peragenda erant, hodie, quae fuit dies dominica SS. Trinitatis, in sacrosanctâ Principis Apostolorum basilicà caelestis sponsae ritu ornatà, cum venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus, nec non patriarchis, archiepiscopis et episcopis, Romanaeque Curiae praelatis, officialibus et familiaribus nostris, clero saeculari et regulari, ac maximà populi frequentià convenimus; ubi, repetitis pro canonizationis decreto petitionibus nomine praefato a dilecto filio nostro Annibale tituli S. Eustachii cardinali Albano nuncupato, nostro secundum carnem ex fratre nepote, per dilectum etiam filium Marcellinum Corium advocatum, decantatis sacris precibus et litaniis, ac Spiritus Sancti gratià humiliter implorata, ad honorem eiusdem sanctae et individuae Trinitatis et fidei catholicae exaltationem, auctoritate omnipotentis Dei Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, beatorum apostolorum Petri et Pauli, ac nostrâ, de venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium patriarcharum, archiepiscoporum et e-

piscoporum in Romana Curia praesen-

tium consilio ac unanimi consensu, piae

memoriae Andream Avellinum, de cuius

§ 38. Demum, peractis omnibus quae Canonizationis

vitae sanctitate, fidei sinceritate et miraculorum excellentià plene constabat et constat, Sanctum esse definivimus. ac sanctorum confessorum catalogo adscribendum decrevimus, prout praesentium tenore definimus, decernimus et describimus, illumque universos christifideles, tamquam vere Sanctum honorare et venerari mandavimus et mandamus.

Festum die v

§ 39. Ac ab universali Ecclesiâ in eius novembris cum honorem ecclesias et altaria, in quibus sacrificia Deo offerantur, aedificari et consecrari, et singulis annis die x novembris, qua ad caelestem gloriam vocatus est, ab universali Ecclesià memoriam ipsius inter sanctos confessores non pontifices pià devotione recoli statuimus, ac omnibus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, ac singulis annis câdem die x novembris ad sepulchrum, in quo corpus eius requiescit, visitandum accedentibus, unum annum et unam quadragenam; iis vero, qui eiusdem festi octavà ad sepulchrum praefatum accedent, quadraginta dies de iniunctis poenitentiis misericorditer in Domino eadem auctoritate relaxamus.

actio.

§ 40. Postremo gratias Deo cum exultatione animi nostri agentes, quod Sanctum suum in conspectu omnium gentium honorificaverit, ac tam insigni splendore Ecclesiam suam decoraverit. omnibus christifidelibus, qui nobis ad altare Principis Apostolorum in praefatâ basilicà missam solemniter celebrantibus cum eiusdem sancti confessoris commemoratione interfuerunt, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam concessimus.

Clausulae.

§ 41. Ceterum, quia difficile foret praesentes ad singula loca, ubi opus esset, deferri, volumus ut earum exemplis, etiam impressis, manu publici notarii subscriptis et sigillo alicuius personae

in dignitate ecclesiastică constitutae munitis, eadem ubique fides adhibeatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur si exhibitae essent vel ostensac.

§ 42. Nulli ergo omnino hominum Sanctio poeliceat hanc paginam nostrorum defini-nalis. tionis, decreti, adscriptionis, mandati, statuti, relavationis, concessionis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpscrit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae MDCCXII, XI kalendas iunii, pontif. nostri, anno xII.

Dat. die 22 maii 1712, pontif. anno XII.

## EGO CLEMENS

CATHOLICAE ECCLESIAE EPISCOPUS.

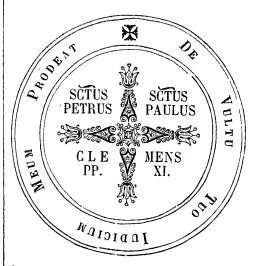

† Nicolaus episcopus Portuensis cardinalis Acciaiolus.

† Fabritius episcopus Praenestinus cardinalis Spada.

† G. tituli S. Laurentii in Lucina prior presbyter cardinalis Marescottus.

†

†

Ť

- † F. tituli S. Petri ad Vincula presbyter | † cardinalis Astallius.
- † B. tituli S. Praxedis presbyter cardinalis Panciaticus.
- † F. tituli S. Balbinae presbyter cardinalis Abdua.

†

- † Fr. Thomas Maria Ordinis Praedicatorum tituli S. Clementis cardinalis Ferrarius.
- † Ioseph tituli S. Mariae Transpontinae presbyter cardinalis Sacripantes.
- † I. B. tituli S. Caesarei presbyter cardinalis Spinula S. R. E. camerarius.
- † F. tituli Ss. Ioannis et Pauli presbyter cardinalis Paulutius, maior poeuitentiarius.

† †

> † Franciscus tituli S. Eusebii presbyter cardinalis Martellus.

Ŧ

† Laurentius tituli S. Susannae presbyter cardinalis Corsinus.

T

† Franciscus tituli S. Caeciliae presbyter cardinalis de Acquaviva.

Ť †

- † Philippus tituli S. Chrysogoni presbyter cardinalis Gualterius.
- † I. tituli S. Mariae Angelorum presbyter cardinalis Vallenianus.

; ;

- † I. tituli SS. Trinitatis in Monte Pincio presbyter cardinalis de la Trèmouille.
- † C. A. tituli S. Augustini presbyter cardinalis Fabronus.

† † †

Ť

1 Coust. ed. MDCCXI, die 17 octobris, pontif. XI, declarata fuere nulla gesta in Hispaniis Ecclesiae iuribus praeiudicialia; const. ed. MDCCXII, die 3 decembris, pontif. XIV (XIII?) declaratur nullum edictum contra excommunicationem quamdam

† Aloysius tituli S. Marcelli presbyter cardinalis Priolus.

† Ioannes Baptista e Societate Iesu presbyter cardinalis Ptolomeus.

† Fr. F. M. tituli S. Priscae presbyter cardinalis Casinus.

† B. S. Mariae in Viâ Latâ diaconus cardinalis Pamphilius.

† Petrus S. Laurentii in Damaso diaconus cardinalis Ottobonus.

- † Carolus S. Agathae diaconus cardinalis Bichius.
- † I. R. diaconus S. Georgii in Velabro cardinalis Imperialis.
- † Franciscus S. Angeli in Foro Piscium diaconus cardinalis Barberinus.
- † L. S. Nicolai in Carcere Tulliano diaconus cardinalis de Alteriis.
- † C. S. Mariae de Scala diaconus cardinalis Columna.
- † Nicolaus S. Mariae in Cosmedin diaconus cardinalis Grimoldus.
- † Annibal S. Eustachii diaconus cardinalis Albanus.

#### CLXXI.

Declarantur nulla restitutio ecclesiasticae communioni officialium civitatis Liparensis, aliaque gesta a delegato praetensi tribunalis Siciliae adversus vicarium generalem episcopi Liparensis, eius curiae ministros, aliosque, cum eorumdem damnatione et publicutione censurarum '

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Factorum

§ 1. Ad apostolatus nostri notitiam. non sine gravi animi nostri perturbatione, pervenit, quod, cum venerabilis frater Nicolaus Maria episcopus Liparensis ante aliquot menses Ioannem Baptistam, sive Baptistam Tesorerum, et Iacobum Christo, civitatis Liparensis officiales, vulgo Catapani nuncupatos, ex causâ violatae ab eis immunitatis ecclesiasticae, poenâ excommunicationis nobis et Apostolicae Sedi reservatae innodatos, rite ac servato iuris ordine, declarasset, saccucularis potestatis regni Siciliae administri, quamvis eiusmodi negotio, quod ad eos non pertinebat, nullatenus sese ingerere debuissent, nihilominus, minime attento quod ecclesiae Liparensis antistes nobis et huic Sanctae Sedi immediate subjectus ac tot tantisque ab eà gratiis et privilegiis insignitus reperitur, eumdem Nicolaum Mariam episcopum eiusque ministros multiplicibus gravibusque vexationibus propter praemissa afficere ac exagitare veriti non fuerunt. Quinimo, tametsi excommunicatio praedicta, tamquam ab ecclesiasticae immunitatis violatione proveniens, in earum numerum referenda **e**sset, quarum absolutio nonnisi a Romano Pontifice pro tempore existente obtineri potest, itaut nemini alteri, etiam ad cautelam, ac cum reincidentià, et ad essetum agendi tantum, eam concedere fas sit; attamen quoddam praetensum tribunal eiusdem regni, nullà ad id legitimâ facultate suffultum, officialibus praedictis, sicut praemittitur, excommunicatis, absolutionis beneficium im-

in Republica Ianuensi; et const. ed. MDCCXIII, die 23 decembris, pontif. xiv, nulla declarantur gesta a iudice monarchiae Siciliae contra excommunicationem et interdictum factum ab episcopo Agrigentino.

pendere ausum fuit. Quà postmodum re ad iudicium nostrum delată, et a nobis Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium immunitati ecclesiasticae et controversiis iurisdictionalibus praepositae commissa, ab eadem Congregatione, praevio diligenti ac maturo examine, decretum prodiit, quo absolutio a dicto praetenso tribunali concessa praefatis excommunicatis nulla prorsus ac irrita ex defectu iurisdictionis declarata fuit, idemque decretum, a nobis approbatum, in dictà civitate Liparensi iussu nostro promulgatum subinde fuit, ut pro veteri Ecclesiae more iidem excommunicati, velut aquâ et igne interdicti, et tamquam putrida membra canonicae severitatis gladio abscissa ne totum corpus inficerent, ab omnibus christifidelibus vitarentur. Hinc porro secutum fuit ut quidam Vincentius Aucellus, ecclesiae S. Petri Panormi canonicus, cum notario armatâque familià Liparam ablegatus fuerit, ad hoc ut nedum auctores et conscios promulgationis memorati decreti diligenter inquireret ac puniret, verum etiam praedictos officiales sicut praemittitur excommunicatos christifidelium commercio sacramentorumque participationi, publicâ eiusdem Congregationis declaratione contemptà, restitueret. Quae omnia idem Vincentius, pro regio sive antedicti praetensi tribunalis delegato se gerens, non sine maximo fidelium scandalo summâque ecclesiasticarum legum iniurià ac manifestà etiam Apostolicae Sedis offensione, audacter executus suit. Primum enim omnium, statim ac Liparam pervenit, praedictos excommunicatos secum ad ecclesiam B. Virginis Gratiarum nuncupatae palam adduxit, et sacrosanctum missae sacrificium celebrare ipsis praesentibus non exhorruit. Deinde pluribus ex saeculari et regulari clero sacerdotibus ad se accitis iniunxit, ut ipsos excommunicatos ad communionem in divinis et sacramentorum participationem admitterent, gravibus, si secus fecissent, indictis poenis, quin etiam nonnullos, qui divini iudicii timore correpti iis sacramenta Ecclesiae administrare ante illud tempus merito detrectaverant, pecuniariis mulctis afficere, et ad eas repraesentandas vi compellere non erubuit. Praeterea, peccata peccatis adiicens, misso Francisco Aucello nepote suo una cum Laurentio Mauricello sive Morello executore ad dilectum filium Didacum Hurtado praedicti Nicolai Mariae episcopi vicarium in spiritualibus generalem, tunc maxime in episcopali palatio de rebus ad sanctum Officium pertinentibus cum consultoribus et qualificatoribus ad id deputatis agentem, pari temeritate personaliter ei praecipi ac intimari fecit, ut, sub poenă quadrigentarum unciarum monetae siculae, usque ad novum ipsius Vincentii mandatum, domum pro carcere retineret. Cumque idem Didacus, vicarius generalis, ipsius Vincentii impetum coercere, eumque ad salubriora consilia revocare satagens, illi transmisisset iudiciale monitorium, quo tam ipse quam Franciscus eius nepos ac Laurentius praedicti causam dicere requirebantur, propter quam declarandi non essent innodati censuris, quae apostolicis constitutionibus, ac praesertim felicis recordationis Iulii Papae III quae incipit Licet a diversis, necnon Pii Papae V praedecessorum nostrorum, cuius initium est Si de protegendis, adversus impedientes inquisitores et causas sanctae Inquisitionis praescribuntur: idem Vincentius, caecà inconsultaque abreptus irâ, eò audaciae progressus fuit, ut non modo binos sacerdotes, qui eiusmodi monitorium ipsi reddiderant, constringi vinculis ac arctissimum in carcerem detrudi

mandaverit, verum insuper, assumptis secum Ioanne Baptista de Albertis notario, Nicolao Sciacca actuario, praedicto Laurentio Mauricello seu Morello et Iosepho Xhiaxia executoribus, vulgo algoziriis nuncupatis, necnon quinquaginta militibus stationariis, episcopale palatium, ubi supradictus Didacus vicarius generalis morabatur, bellico more circumsepserit, portam, vi adhibitâ, occupaverit, injectisque in eumdem Didacum vicarium generalem sacrilegis manibus, tum ipsum, tum etiam dilectum filium Ildephonsum Arctium, monachum Ordinis sancti Benedicti Congregationis Cassinensis memorati Nicolai Mariae episcopi confessarium, captivos detineri praeceperit, domumque ipsius Didaci vicarii generalis, in quam ambo mox sese receperant, a praedictis stationariis militibus diu noctuque per plures dies custodiri fecerit; ad haec pari audacià in custodiam tradiderit notarium, actuarium, ac reliquos omnes curiae episcopalis Liparensis ministros, necnon dilectum pariter filium Franciscum Canalem, parochum cathedralis ecclesiae Liparensis, et octo alios sacerdotes, non alterius criminis reos, nisi quod praefatis officialibus, quibus sacris interdictum erat, ecclesiae sacramenta ministrare abnuissent. His vero minime contentus praefatus Vincentius dictum Didacum vicarium generalem bonis quoque exuere aggressus fuit, eiusque domesticam supellectilem a supradictis suis ministris et executoribus accurate describi fecit, ac publico in foro venalem se propositurum comminari non timuit, nisi ingens pecuniae summa re ipså sibi numeraretur; quam cum praedictus Didacus vicarius generalis promptam non haberet, illam, ad redimendam suam supellectilem praefatam, foenore accipere compulsus fuit. Nec tamen eå expresså pecuniae summâ, totque ac tantis aliis illatis vexationibus, idem Vincentius ingenio suo adhuc satisfecisse videbatur; sed, quemadmodum novissimae illarum partium litterae nunciarunt, de praefato Didaco vicario generali et aliis aliquot sacerdotibus in custodià detentis Panormum traducendis cogitabat. Quid porro deinde iis evenerit, incompertum hactenus nobis est; deteriora tamen quaeque metuere nos cogit viri temeritas ac impudentia, qui tam probrosa ac indigna facinora admittere non dubitavit, ecclesiasticae immunitatis hostis et eversor factus, qui, utpote Ecclesiae ministeriis addictus, illius potius vindex ac propugnator esse debuisset.

Declaratio

§ 2. Cum autem praemissa omnia, nullitatis supra relatorum, cum quae ex processibus desuper confectis respective constant, ac ita notoria et publica existunt ut nullà possint tergiversatione celari, praefatis aliisque apostolicis constitutionibus manifeste adversentur, necnon Ecclesiae libertati atque auctoritati maximum et gravissimum praeiudicium intulerint, atque adhuc inferant, ac praeterea in scandalum plurimorum tendant, animasque pretioso salvatoris et domini nostri Iesu Christi sanguine redemptas in gravissima pericula coniecerint, et deplorandis malis involvere pergant: hinc est quod nos, qui iurium ecclesiasticorum assertores in terris a Domino constituti sumus, libertatem, immunitatem et iurisdictionem ecclesiasticam a temerariis et perniciosis huiusmodi conatibus illaesam tueri et conservare, necnon animarum periculis, quantum nobis ex alto conceditur, occurrere cupientes, ac omnium et singulorum, quae in praemissis seu eorum occasione quovis modo decreta, ordinata, acta et gesta fuerunt, seriem, causas et circumstantias, etiam aggravantes, necnon tribunalium, iudicum,

ministrorum, officialium et aliorum quorumcumque in praemissis quomodolibet culpabilium qualitates, dignitates, nomina et cognomina, aliave quaecumque etiam specificam et individuam mentionem ac expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et singillatim specificatis habentes, motu proprio, ac ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, omnia et singula decreta, praecepta, processus, sententias, ordinationes, mandata et alia quaelibet, tam a praedicto Vincentio Aucello, sive per se sive per alios, quam a quibusvis tribunalibus, iudicibus, ministris et officialibus, aliisque quibuscumque personis, etiam specificà et individuâ mentione dignis, in praemissis, seu corum occasione in praciudicium ac detrimentum libertatis, immunitatis et iurisdictionis ecclesiasticae atque auctoritatis apostolicae respective quovis modo emanata, edita, acta, gesta et perpetrata, cum omnibus et singulis inde secutis, et forsan quandocumque secuturis, penitus et omnino nulla, irrita, invalida, iniusta, reprobata, damnata, inania, temeraria et a non habentibus potestatem damnabiliter attentata ac de facto praesumpta, nulliusque roboris et momenti vel efficaciae esse, et ab initio fuisse ac perpetuo fore, neque illa ullum statum facere vel fecisse; sed, perinde ac si nunquam emanassent nec facta fuissent, pro non extantibus et non factis perpetuo itidem haberi debere, tenore praesentium declaramus. Et nihilominus, ad maiorem et abundantiorem cautelam, et quatenus opus sit, illa omnia et singula harum serie damnamus, reprobamus, revocamus, annullamus et abolemus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus, ac pro damnatis, reprobatis, revocatis, cassatis, irritis, nul-

lis, invalidis et abolitis, viribusque et esfectu penitus et omnino vacuis, semper haberi volumus et mandamus.

Publicatio in-

§ 3. Praeterea, motu, scientiâ, delibecursus in cen-suras Sanctae ratione et potestatis plenitudine paribus, ex parte omnipotentis Dei, auctoritate quoque beatorum apostolorum Petri et Pauli ac nostrâ, eosdem Vincentium Aucellum einsque nepotem Franciscum Aucellum, Ioannem Baptistam de Albertis notarium, Nicolaum Sciacca actuarium, Laurentium Mauricellum sive Morellum et Iosephum Xhiaxia executores, vulgo algozirios nuncupatos, necnon N. N. N. N. N. et N. stationarios milites, qui praedicto Vincentio in praemissis damnabilem operam et auxilium, ut praesertur, praestiterunt, propter eadem praemissa in maiorem excommunicationem ac in alias censuras et poenas a sacris canonibus, universalibus conciliis, necnon praedictis aliisque constitutionibus apostolicis, ac speciatim illà quotannis in die Coenae Domini legi solità, contra similia perpetrantes inflictas, promulgatas et fulminatas, a quibus nonnisi a nobis et pro tempore existente Romano Pontifice (praeterquam in mortis articulo, nec etiam tunc, nisi de stando Ecclesiae mandatis et satisfaciendo cautione praestità, atque cum reincidentià eo ipso quo convaluerint) absolvi valeant, damnabiliter incurrisse earumdem tenore praesentium declaramus, ipsosque et eorum quemlibet excommunicatos publicamus et denunciamus. Easdem porro censuras et poenas se incurrisse sciant nedum alii omnes, cuiuscumque tandem status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis fuerint, qui praemissa mandarunt, perpetrarunt et executi suerunt, seu illis auxilium, consilium vel favorem quomodolibet praestiterunt, sed et illos qui in eorum sequelam et executionem gesta!

approbarunt et rata habuerunt, seu aliàs in eisdem praemissis quovis modo culpabiles fuerunt, seque praeterea a censuris et poenis huiusmodi nonnisi pariter a nobis aut Romano Pontifice pro tempore existente (praeterquam in mortis articulo sub certis modo et formâ superius expressis) absolvi et liberari posse. Decernentes, easdem praesentes Clausulae, litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod tam specialiter nominati ac ceteri supradicti, quam alii quicumque in praemissis interesse habentes, seu habere quomodolibet praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant, seu aliàs specificà et individuà mentione et expressione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi fuerint, aut ex aliâ qualibet etiam quantumvis iuridică et privilegiată causă, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, vel interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantialissimo ac incogitato et inexcogitabili individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudque quodeumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se invare ullo modo posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros esfectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quan-

documque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac dictae S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et eiusdem Sedis nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariorum.

§ 4. Non obstantibus quibusvis apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon quibuscumque, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus ac praescriptionibus, quantumcumque longissimis et immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, supradictis aliisque quibuslibet personis, etiam quantumvis sublimibus et specialissima mentione dignis, a Sede praedictà, ex quacumque causà, etiam per viam contractus et remunerationis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, ctiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, ac consistorialiter, et alias quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, editis, factis, ac pluries iteratis et quantiscumque vicibus approbatis, confirmatis et innovatis, ctiam continentibus quod excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam, ac

de verbo ad verbum de privilegiis et indultis huiusmodi mentionem; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et forma in illis tradità observatà, exprimerentur et insercrentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ac derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticâ dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quani extra illud ubique adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum in Arce Gandulphi, Albanensis dioecesis, sub annulo Piscatoris, die xvIII iunii MDCCXII, pontificatus nostri anno xII.

Dat. die 18 iunii 1712, pontif. anno xII.

### CLXXII.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de suffraqio concedendo in capitulis provincialibus singulis prioribus provinciarum S. Antonini et S. Crucis fra-

dentalibus '

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Ius suffragii praedictum domonstratur.

§ 1. Nuper pro parte dilecti filii Didaci de Herrera Lobaton, fratris expresse professi Ordinis Praedicatorum, procuratoris provinciarum S. Antonini novi regni Granatensis et S. Crucis eiusdem Ordinis in Indiis Occidentalibus, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium negociis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae exposito, quod inconcussa et inveterata praxis in dictis provinciis semper viguerat, ut, licet ab earum conventibus seu domibus exiguus, nempe duorum, trium vel quatuor religiosorum, numerus aleretur, et in aliquâ ex domibus huiusmodi unus tantum religiosus nomine prioris habitaret, eo quia aliquot ex dictis domibus pro doctrinis seu parochiis ad instructionem populorum illarum partium destinatae erant; nihilominus domorum praefatarum priores seu vicarii votum sive suffragium in eorum capitulis provincialibus semper tulerant, ac in electione proprii prioris provincialis tamquam legitimi vocales habiti fuerant, quemadmodum dicta praxis approbata et praescripta reperiebatur ad formam propriarum constitutionum a diversis Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, videlicet a felicis recordationis

1 De hoc suffragio vide infra allegata § 1. In Innocentii XII constit. edit. MDCXCIX, die 9 octobris, mandata fuit observantia constitutionum de fratribus coniunctis in prioratibus pro provincià Peruanà; in huius Pontificis constit. ed. MDCCXV, die 2 octobris, pontif. xv, extat abolitio alternativae in provincià S. Antonini 🗂 et const. ed. MDCCXIII, die 16 iunii, pontif. XIII, agitur de eodem suffragio pro Minoribus de Observantià in iisdem Indiis.

trum Praedicatorum in Indiis Occi- | Clemente PP VII praedecessore nostro vigore quarumdam suarum litterarum in simili formâ Brevis die xı iulii MDXXXIII expeditarum, ac a recolendae memoriae Paulo PP. III, itidem praedecessore nostro vigore quarumdam suarum litterarum in simili formà Brevis, primas quidem sub dat. x aprilis MDXL, in quibus per sequentia verba disponebatur, idest: Et quatenus domus et loca eiusdem Ordinis duodenarium numerum fratrum non habuissent et numerum quatuor fratrum huiusmodi dumtaxat continuissent et illorum voces pro electione huiusmodi prioris provincialis iuxta earumdem constitutionum formam sufficerent; alteras vero litteras huiusmodi sub dat. I ianuarii MDXLVI, per infrascripta verba indulgebatur: Ut dictarum domorum vicarii, etiamsi in eis minus quam quatuor fratres extitissent, vocem in electione dicti prioris provincialis haberent; praeterca idem colligebatur ex quibusdam aliis piae memoriae Gregorii Papae XIII, similiter praedecessoris nostri, idibus iulii MDLXXX sub plumbo signanter ad favorem memoratae provinciae S. Antonini expeditis litteris; et denique per alias recolendae pariter memoriae Alexandri Papae VII, itidem praedecessoris nostri, die viii novembris moclxiv in eadem forma Brevis expeditas litteras statuebatur et ordinabatur ut eorumdem priorum electiones in capitulo provinciali fierent, si vero electio extra capitulum provinciale facienda esset, illa per vota sive suffragia secreta a priore provinciali una cum duodecim aliis religiosis antiquioribus ac in conventu principali fieret; ipsique priores postea dictum votum, sive suffragium in capitulo praefato libere ferre possent: porro, hoc minime obstante, Ei tamen alle saepe praetensum fuerat, illam electio- dam Pauli V

nem prioris provincialis fuisse nullam,

praescriptum quarumdam litterarum similis memoriae Pauli PP. V, etiam praedecessoris nostri, die xxIII septembris MDCXI in simili formâ Brevis pariter expeditarum, per quas statuebatur ut conventus praefati, qui numerum octo religiosorum sustentare non potuissent, supprimi deberent; si vero id executioni demandari non valuisset, regulares ad alios conventus seu ad alias domos regulares transferrentur; ita ut in partibus Indiarum non reperiretur monasterium aut regularis domus, in quo seu qua minor numerus octo monachorum seu fratrum regularem vitam duceret; et alias, prout in supradictis Clementis, binis Pauli III, Gregorii, Pauli V et Alexandri praedecessorum praefatorum expeditis litteris, quarum tenores praesentibus pro expressis et insertis haberi volumus, uberius dicebatur contineri: Causae conser- et in eâdem expositione subjuncto quod vandi ius suffra-gii ut in rubri- memorati Pauli V praedecessoris litterae aliis supradictis et prae ceteris illis eiusdem Alexandri praedecessoris litteris, quae posterius emanarunt, adversabantur (minusque eiusmodi Pauli V praedecessoris litterae, quarum executio arbitrio episcoporum tunc in eisdem partibus existentium commissa fuerat, ut si ita pro divini cultus augmento et regularis disciplinae observantià expedire iudicassent, super quo eorum conscientia onerabatur, ab eis executioni minime demandatae reperiebantur) ac ex diuturnă experientiă compertum fuerat quod eaedem Pauli V praedecessoris

quae celebrari contigisset in aliqua ex

dictis provinciis cum voto sive suffagio

priorum seu vicariorum domorum, seu

conventuum, in quibus non alebatur sal-

tem octo religiosorum numerus, iuxta

1 Deinceps syntaxis usque ad verbum reperiebantur non satis cohaeret (R. T.).

litterae tunc producebantur, quando

m repe- 1 Aptius lege eorum vel in pristino iure (R.T),

praetendentes agnoscebant, se, votum ferentibus vel non ferentibus dictis prioribus, posse includi vel excludi; adeo ut hoc tantum tenderet ad perturbandas dictas provincias et ad fovendas continuas discordias inter religiosos et ad validandam vel annullandam ad proprium libitum electionem: proindeque eidem Congregationi cardinalium supplicato ut ipsa circa praemissa solitum iuxta antiquam praxim Ordinis et provinciarum praefatarum servari mandaret, nempe ut, praefatis Pauli V praedecessoris litteris minime obstantibus, domus seu conventus, in quibus tametsi numerus octo religiosorum non aleretur vel sustentaretur, in pristino eius¹ statu conservarentur, attentà spirituali utilitate quae ex assistentià et fervore memoratorum religiosorum in instruendis in mysteriis fidei populis earumdem partium proveniebant, prout venerabilis frater modernus archiepiscopus S. Fidei in eisdem Indiis praefatae Congregationi cardinalium retulerat, ac insuper ut huiusmodi domorum seu conventuum priores et vicarii voce sive suffragio in electionibus priorum provincialium in posterum gaudere deberent, itaut electiones iuxta tenorem Clementis, Pauli III, Gregorii et Alexandri praedecessorum praefatorum litterarum exinde faciendae, pro validis et canonicis haberentur: emanavit ab eâdem Congregatione decretum tenoris qui sequitur, videlicet:

Sacra Congregatio eminentissimorum et Decretum Conreverendissimorum S.R.E. cardinalium negociis et consultationibus episcoporum et
regularium praeposita, ad quam sanctissimus
dominus noster supplicem hunc libellum remisit, audito patre magistro generali Ordinis, referente eminentissimo de Abdua, censuit ac decrevit servandum solitum, non

obstante emmerato Brevi Pauli V et aliis quibuscumque. Romae, x iunii мрсски. — G. cardinalis CARPINEUS. - F. arch. Nicaenus secret. Locus † sigilli.

Confirmatio relati decreti.

§ 2. Cum autem, sicut dictus Didacus nobis subinde exponi fecit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desideret: nos, ipsius Didaci votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, decretum praeinsertum auctoritate apostolică, tenore praesentium approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, salvâ tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

Clausulaa.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, indicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apo-

stolicis, nec non, quatenus opus sit, provinciarum et Ordinis praesatorum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut praesentium Fides tranlitterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 11 iulii MDCCVII, pontificatus nostri anno XII.

Dat. die 2 iulii 1712, pontif. anno xII.

### CLXXIII.

Declarantur nulla decretum a potestate comitatus Niciensis editum et concordia ab ecclesiasticis cum syndicis terrae Villarii inita super solutione onerum laicalium, cum poenis in contravenientes 1

1 Const. ed. MDCCXI, die 28 iulii, pontif. xI, nulla declarata fuere decreta magni consilii Varsaviae super eâdem solutione; et const. ed. MDCCXVIII, die 10 decembris, pontif. xIx, declaratur nullus tractatus pacificationis inter abbatem S. Galli et magistratum Bernensem et Tigurinum.

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Cum, sicut accepimus (habito per

Decretum concessum syndicos terrae seu loci Villarii Niciensis

cogerent ecclesiasticos ad soldioecesis ad laicalem potestatem civilutionem pro bonis a se postatis et comitatus Niciensis recursu, ad hoc ut ecclesiastici dictae terrae ad talliarum et aliorum onerum laicalium solutionem, ratione bonorum per cos possessorum, sub poenâ, in eventu quo repugnarent, executionis militaris, obligarentur), die xxvi aprilis proxime practeriti iidem syndici rescriptum seu decretum ab eâdem laicali potestate obtinuerint, quo praecipitur ut ecclesiastici praedicti tallias et onera laicalia huiusmodi pro ratâ non solum per ipsos acquisitorum, verum etiam suorum patrimonialium bonorum, iuxta reparationem per consules universitatis dictae terrae faciendam, persolvant; et successive ipsi ecclesiastici (cum syndicos praedictos ad exactionem talliarum et onerum laicalium praesatorum pro ratâ bonorum per eosdem ecclesiasticos possessorum vigore rescripti seu decreti praedicti etiam sub minis ad eam per viam<sup>2</sup> procedendi omnino devenire paratos viderent), ut executionem huiusmodi omnemque aliam vim, quae sibi a laicali potestate et syndicis praedictis inferri possent, evitarent, quamdam cum eisdem syndicis conventionem inierint, per quam se ad solutionem ratae partis talliarum et onerum laicalium praedictorum eos tangentis ratione bonorum per eos possessorum, etiam patrimonialium, iisdem modo et formâ, quibus illa laici pro suis bonis persolvunt, faciendam obligarunt, eâ adiectâ conditione, ut, casu quo dicta eorum bona a talliis et oneribus huiusmodi immunia et a collectis exempta declarari,

- 1 Forsan repartitionem (R. T.).
- 2 Forsan vim (R. T.).

hancque declarationem a principe laico acceptari contingeret, eorumdem ecclesiasticorum obligatio huiusmodi cessaret, ipsique in posterum tallias et onera laicalia praedicta solvere minime tenerentur, id tamen, quod a dictà universitate usque ad tempus declarationis huiusmodi exactum forsan foret, ab eâdem universitate restitui non deberet, altento quod iam nunc pro eo tempore id totum a dictis ecclesiasticis ipsi universitati dono gratuito concedebatur, prout in rescripto seu decreto ac conventione praefatis, quorum tenores, non approbandi, sed penitus et omnino reprobandi animo, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis haberi volumus, plenius respective contitur; praesatum vero laicalis potestatis rescriptum, seu decretum, necnon praenarrata ecclesiasticorum conventio et obligatio sacrorum canonum et constilutionum apostolicarum dispositioni manifeste adversentur, ac libertatem et immunitatem ecclesiasticam summopere lacdant:

§ 2. Hinc est quod nos, qui iurium Declaratio nulecclesiasticorum assertores in terris a ctorumomnium, Domino constituti sumus, ecclesiasti-revocatione. cam libertatem a temerariis ac perniciosis huiusmodi conatibus illaesam tueri ac conservare, necnon gravioribus, quae ei per exactionem et solutionem talliarum et onerum laicalium praedictorum forsan adhuc non incoeptam inferri possent, praeiudiciis, quantum nobis ex alto conceditur, occurrere cupientes, ac omnium et singulorum in praemissis tam ab ecclesiasticis quam a laicali potestate et syndicis aliisque supradictis per se vel alios quoscumque quomodolibet actorum et gestorum seriem, causas et occasiones, aliave quaelibet etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pro

plene et sufficienter expressis, ac exactissime et accuratissime specificatis hahentes, motu proprio, et ex certà scientià et maturà deliberatione, deque apostolicae potestatis plenitudine, tam rescriptum seu decretum a laicali potestate editum, quam conventionem a dictis ecclesiasticis cum praenarratà obligatione initam ', ut praesertur, cum omnibus et singulis in eis contentis ac inde secutis et quandocumque secuturis, penitus et omnino nulla, invalida et irrita, nulliusque roboris et momenti vel efficaciae esse et ab initio fuisse et perpetuo fore, tenore praesentium decernimus et declaramus. Et nihilominus, ad maiorem cautelam et quatenus opus sit, illa omnia et singula, quatenus de facto processerunt, motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, harum serie itidem perpetuo revocamus, cassamus, irritamus et annullamus, viribusque et effectu, itaut nullum unquam praeiudicium etiam minimum dictis ecclesiasticis aut libertati et immunitati ecclesiasticae inferre vel aliàs nocere seu intulisse vel nocuisse quoquo modo dici, censeri, praetendi vel intelligi possint, penitus et omnino vacuamus, in omnibus et per omnia, perinde ac si nunquam facta fuissent, nec evenissent, neque unquam sierent vel evenirent, illaque earumdem tenore praesentium damnamus et reprobamus.

Poenae in executores de-

§ 3. Quocirca dictae universitati ilcrett et concor liusque syndicis praedictis ac officialibus et aliis ministris quibuscumque, sub censurarum et aliis per sacros canones et constitutiones apostolicas inflictis ecclesiasticis poenis, omnibus vero et singulis ecclesiasticis praedictis in virtute sanctae obedientiae, ac sub suspensionis et excommunicationis ipso facto incurrendis poenis, districte prohibemus et

1 Male ed. Main. legit irritam pro initam (R.T).

interdicimus, ne, irritorum et invalidorum rescripti seu decreti ac conventionis et obligationis huiusmodi vigore, dicti guidem universitas et syndici aliique officiales et ministri tallias et onera laicalia praedicta a praedictis ecclesiasticis exigere, ipsi vero ecclesiastici illa vel aliam quamcumque summam sub quovis titulo aut praetextu solvere, absque nostro et huius Sanctae Sedis beneplacito, audeant quomodolibet seu praesumant; salvis tamen ac firmis remanentibus aliis quibuscumque censuris et poenis ecclesiasticis, quas praefati, et alii omnes in praemissis, quae hactenus acta fuerunt, culpabiles, propter eadem praemissa quovis modo incurrerunt; a quibus nonnisi a nobis aut Romano Pontifice pro tempore existente, post debitam Ecclesiae praestitam satisfactionem (praeterquam in mortis articulo, et tunc cum reincidentià in easdem censuras, eo ipso quo convalescant ) absolvi et liberari valeant.

alii quicumque in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant, et alià specificà et individuà mentione et expressione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, neque causae, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et iustificatae fuerint, aut ex alià quacumque quantumvis iuridicâ et privilegiatà causà, colore, praetextu et ca-

pite, etiam in corpore iuris clauso, etiam

enormis, enormissimae et totalis lae-

sionis, nullo unquam tempore de sub-

reptionis vel obreptionis aut nullitatis

vitio, seu intentionis nostrae, seu interesse habentium consensûs, aliove quo-

sentes litteras et in eis contenta quae-

cumque, etiam ex eo quod praedicti et

§ 4. Decernentes etiam, easdem prae- Clausulae.

libet etiam quantumvis magno et substantiali ac incogitato et inexcogitabili individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, invalidari, retractari, ad terminos inris reduci, seu in controversiam vocari, aut adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodeumque iuris, facti vel gratiae remedium intententari vel impetrari, seu impetrato, aut etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio seu extra illud uti seu se iuvare posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus et singulis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et Sedis praedictae Apostolicae nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentia et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi facultate et auctoritate, iudicari et desiniri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus praemissis, ac, quatenus opus sit, nostrâ et Cancellariae apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, aliisque apostolicis ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, aliisque quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litte-

ris apostolicis, quibusvis personis, etiam quacumque ecclesiastică vel mundană dignitate fulgentibus, et aliàs quomodolibet qualificatis, ac specialem expressionem requirentibus, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, ac consistorialiter, et aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis et quantiscumque vicibus approbatis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et formà in illis tradità observatà, exprimerentur et insererentur, iisdem praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, harum serie specialiter et expresse, motu, scientià, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, derogamus, ac plenissime derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut earumdem Fides trans praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die ix iulii MDCCXII, pontificatus nostri anno XII.

Dat. die 9 iulii 1712, pontif. anno XII.

#### CLXXIV.

Confirmatur decretum cardinalis protectoris de servandà aequalitate coenobiorum et officiorum inter duas custodias provinciae Turonensis fratrum Capuccinorum '

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Decretum de quo in rubricà.

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus filius Timotheus de la Flêche, frater expresse professus Ordinis Minorum sancti Francisci Capuccinorum nuncupatorum, quod, ad tollendas dissentiones inter dilectos filios fratres provinciae Turonensis dicti Ordinis exortas, venerabilis frater noster Nicolaus episcopus Portuensis S. R. E. cardinalis Acciaiolus nuncupatus, eiusdem Ordinis apud nos et Sedem Apostolicam protector, vigore facultatis sibi per rescriptum nostrum die xiv iunii moccix attributae, decretum edidit tenoris qui sequitur:

Nos Nicolaus divina miseratione episcopus Portuensis S. R. E. cardinalis Acciaiolus, apud Sanctam Sedem Ordinis fratrum sancti Francisci Capuccinorum protector.

Cum per provincialem et custodes provinciae Turonensis Ordinis Capuccinorum in capitulo generali existentes sanctissimo domino nostro Clementi XI fuerit expositum, quod ad pacem tranquillitatemque communem totius

1 Innocentii XI const. ed. MDCLXXIX, die 10 februarii, pontif. III, unita fuere nonnulla coenobia custodiae Campaniae; huius Pontificis const. ed. MDCCXI, die 11 ianuarii, pontif. XI, provincia Insulensis dividitur in duas custodias; et Benedicti XIII const. ed. MDCCXXIX, die 21 februarii, pontif. v, statuitur alternativa in provincia Brixiensi.

dictae provinciae plurimum conferre possit conservandam, si in 1 ipså provincià (quae ex duabus est composita custodiis, nempe Aurelianensi et Pictaviensi), assignato utrique custodiae aequali conventuum ac etiam pari superiorum et guardianorum numero, duo definitores ex una, et duo ex altera, minister vero provincialis alternatim, modo ex unâ, modo ex alterâ custodiâ, eligeretur, qui totam provinciam gubernaret; et ipsi patres Turonenses in capitulo eorum provinciali celebrato die xvIII maii MDCCVIII in conventu Rupellensi, hoc negotio per vota secreta capitularium prius examinato, sortiti fuerint eiusdem capituli approbationem et ratihabitionem, imo ad aliqualem praxim reduxerint: cumque sanctissimus praedictum negotium examinandum demandaverit desinitorio generali in capitulo generali congregato, quod, re discussâ, censuit, si ita Sanctitati Suae placuerit, ad pacem tranquillitatemque intentam posse valide conferre, quibus omnibus per procuratorem Ordinis eidem sanctissimo repraesentatis, placuit Sanctitati Suae sub die xiv iunii nobis super tale negotium preces expositas remittere, ut id statueremus pro nostro arbitrio et prudentià, quod magis in Domino expedire censeremus: idcirco nos, virtute facultatis et auctoritatis a Sanctitate Sua nobis in hac parte specialiter attributae, dicimus et declaramus, primo non licuisse capitularibus in conventu Rupellensi congregatis ad praxim reducere propositam in tali capitulo tam conventuum quam superiorum guardianorum designationem duorum definitorum ex una et duorum ex altera, et ministri provincialis modo ex unâ, modo ex alterâ custodiâ restrictam electionem, et alia huiusmodi: quae etsi bonâ fide (ut credere iuvat) potuerunt irrepsisse, ne tamen ex infectà radice unquam possint in suspicionem infectionis venire et dici ceterae electiones et provisiones in dicto capitulo factae, nos, eâdem auctoritate supra nobis attribută, quatenus opus sit, omnia sanamus et sanata declaramus abolito tamen prius omni decreto quomodolibet per patres Turonenses

1 Praeposit, in nos addimus (R. T.).

edito libertati electionum canonicarum contrario; et eadem auctoritate, qua supra, concedimus praefatae provinciae Turonensi, ut in capitulis provincialibus in posterum celebrandis propositam tam conventuum quam guardianorum designationem, duorum desinitorum ex una et duorum 1 definitorum ex alterà, necnon ministri provincialis alternatim modo ex unâ et modo ex alterâ custodià electionem ad praxim reducere, tamquam paci et tranquillitati communis totius provinciae plurimum profuturam, possint et valeant. Ita dicimus, declaramus, decernimus, hoc et omni, etc. Datum Romae in nostro palatio, die x iulii MDCCIX - NICOLAUS episc. Portuensis card. Accimious protector. - Ita est. Cardinalis Acciaiolus protector.

Confirmatio relati decreti

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dictus Timotheus decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, ipsius Timothei votis had in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui dilectum pariter silium modernum procuratorem generalem dicti Ordinis super praemissis audiverunt et sententiam eiusdem Nicolai episcopi cardinalis et protectoris attenderunt, consilio, praeinsertum eius decretum, omniaque

1 Praeposit. Ex hine abilicimus (R. T.).

et singula in eo contenta, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, provinciae et Ordinis praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufcienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 4. Volumus autem ut earumdem lides tranpraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides

ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xm septembris moccxu, pontificatus nostri anno xii.

Dat. die 13 septembris 1712, pontif. anno xII.

## CLXXV.

Revocatur constitutio dismembrationis conventus S. Luciae et hospitii de Portici a provincià S. Petri de Alcantara in regno Neapolitano fratrum Minorum Discalceatorum 1

## Clemens Papa XI. ad perpetuam rei memoriam.

Circumspecta Romani Pontificis providentia exigit, ut, quae alias pro reducendà inter religiosos viros pace et tranquillitate provide prudenterque constituta et ordinata fuerint, si mutatis rerum temporumque circumstantiis regulari disciplinae et observantiae detrimentum adferre noscantur, in pristinum ac debitum statum restituat, sicut conspicit in Domino salubriter expedire.

Epitome lau-Cistellae.

- § 1. Alias siguidem (per nos accepto tionis, qua prao quod inter dilectos filios fratres Neapodicta coenobia unita fuere pro-litanos et Hispanos provinciae S. Petri de Alcantara in regno Neapolitano fratrum Discalceatorum Hispaniae Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantià nuncupatorum plures controversiae exortae reperiebantur, sierique nequibat ut dicti fratres, habitatione et re-
  - 1 Constitutio praedicta edita fuit MDCCH, die 15 septembris, pontif. II; in const. ed. MDCCV. die 21 aprilis, pontif. v, confirmata fuit divisio provinciae S. Antonii regni Portugalliae fratrum Reformatorum; et Innocentii XIII constit. edit. MDCCXXII, die 22 iunii, pontif. II, extat commissio nuncio Neapolis super praesenti dismembratione.

rum communione coniuncti, animis et contrariis studiis non dissiderent, ac proinde expediebat eos ab invicem segregari) motu proprio, ac ev certà scientià et matura deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, conventum S. Luciae de Monte nuncupatum civitatis Neapolitanae, et hospitium dicti S. Petri de Alcantara loci de Portici dictae provinciae, Neapolitanae dioecesis, ab eâdem provincia perpetuo separavimus et dismembravimus, illaque, sic separata et dismembrata, provinciae eiusdem S. Petri de Alcantara regni Castellae fratrum Discalceatorum dicti Ordinis itidem perpetuo univimus, annexuimus et incorporavimus, volentes et ordinantes ut in illis religiosi Hispani, qui deinceps ministro provinciali secundodictae provinciae pro tempore existenti subiecti essent, habitarent et collocarentur, alii vero primodictae provinciae conventus, qui octo tune numerabantur, religiosis Neapolitanis et Italis tantum remanerent, ac eadem primodicta provincia, octo conventibus huiusmodi constans, in futurum ministro generali seu commissario generali Italiae Ordinis praedicti, pro tempore pariter evistenti, subiaceret; et aliàs, prout in nostris desuper in simili forma Brevis die xv septembris mocch expeditis litteris, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso et de verbo ad verbum inserto haberi volumus, uberius continetur.

§ 2. Cum autem, sicut pariter acce-Revocatio relatae constitupimus, ob praesentes bellorum motus tionis motus prointerdictaque inter Castellae et Neapolis prio facta. regna commercium et communicationem, conventus S. Luciae de Monte et liospitium S. Petri de Alcantara praedicta, ac religiosi in eis degentes, a tempore eorum separationis et dismembrationis ac unionis et incorporationis huiusmodi

a ministris provincialibus secundodictae provinciae hactenus minime visitata fuerint', et valde dubitandum sit, quod, cessantibus etiam bellis, propter magnam<sup>2</sup> dictorum regnorum ab invicem distantiam, non raro sine debità visitatione et correctione, veluti acephala, remanere possint, cum non modico ecclesiasticae disciplinae et regularis observantiae detrimento: hinc est quod nos, pro commissi nobis caelitus pastoralis officii curà, ne regularis in conventu S. Luciae et hospitio S. Petri praedictis disciplina propter praemissa excidat, sed ut semper in suo vigore conservetur, quantum cum Domino possumus, providere volentes, de Congregationis nonnullorum venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium super hoc negotio a nobis specialiter deputatae consilio, ac etiam motu, scientià et deliberatione, deque apostolicae potestatis plenitudine paribus, litteras nostras praedictas tenore praesentium revocamus, cassamus, irritamus et annullamus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus, ac proinde conventum S. Luciae de Monte et hospitium S. Petri de Alcantara praedicta a secundodictà provincià S. Petri de Alcantara regni Castellae, motu, scientià, ac de potestatis plenitudine similibus, harum serie perpetuo pariter separamus et dismembramus, illaque, sic separata et dismembrata, primodictae provinciae eiusdem S. Petri de Alcantara in regno Neapolitano itidem perpetuo reunimus, reannectimus et reincorporamus, illaque in pristinum ac eum in quo, antequam praedictae nostrae litterae emanarent, quovis modo erant statum restituimus, reponimus et plenarie reintegramus, ac tam illa quam omnes alios conventus eiusdem primo-

Bull. Rom. - Vol. XXI.

69

dictae provinciae S. Petri de Alcantara in regno Neapolitano unico ministro provinciali, qui dilecto etiam filio commissario generali familiae cismontanae dicti Ordinis subiectus sit, subiicimus.

§ 3. Decernentes, ipsas praesentes lit- clausulae. teras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quilibet in praemissis ius vel interesse habentes seu habere quomodolibet practendentes, etiam specificà et individuà mentione et expressione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati, auditi, neque causae, propter quas praesentes emanarint, adductae aut verificatae et iustificatae fuerint, aut quavis alia etiam quantumlibet iuridică, pià et privilegiatà causă, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, ullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, aut interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quantumvis formali et substantiali individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, retractari, in controversiam vocari, seu ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, seu etiam impetrato, aut etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et sore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore

quandocumque spectabit, in omnibus

et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter obser-

vari, sicque in praemissis per quos-

<sup>1</sup> Edit. Main. legit fuerit (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit magna (R. T.).

cumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. praedictae cardinales, etiam de latere legatos et Apostolicae Sedis nuncios, aliosve quoslibet quacumque praecminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum deregatio.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon praefatorum Ordinis, provinciarum, conventuum et hospitii, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis etiam dicto Ordini eiusque superioribus et quibusvis aliis personis et locis, sub quibusvis verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, ac aliàs in contrarium quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et formâ in illis tradità observatà, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis ha-

bentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxiii septembris moccxii, pontificatus nostri anno xii.

Dat. die 23 septembris 1712, pontif. anno xII.

### CLXXVI.

Declaratur nullum edictum Reipublicae Ianuensis de inefficaciá schedularum excommunicationis latae in patrem Granellum Minorum de Observantià, cum decreto firmitatis earumdem 1

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Cum, sicut ad apostolatus nostri Excommuninotitiam non sine gravi animi nostri mo-fuit a cardinali lestià pervenit, aliàs (postquam dilectus lanuensi contra filius noster Laurentius S. R. E. presby-praecepto ponter cardinalis Fliscus nuncupatus, me-rentem. tropolitanae ecclesiae Ianuensis ex concessione et dispensatione apostolică praesul, in executionem mandatorum nostrorum, publicas schedulas, in sui cleri ac dictae metropolitanae ecclesiae necnon frequentis populi praesentià, ad valvas eiusdem metropolitanae ecclesiae solemniter affigi fecerat, per quas Thomas Granellus, Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantia nuncupatorum professor, eo quia praecepto nostro, quo illi dudum sub poenâ excommunicationis maioris ipso facto

1 Constit. edit. MDCCXII, die 18 iunii pontif. xII, declarata fuit nulla restitutio officialium Liparensium communioni ecclesiasticae; et constit. edit. MDCCXIII, die 23 decembris, pontif. xIV, nulla declarantur gesta per monarchiam Siciliae contra excommunicationem et interdictum latum ab episcopo Agrigentino.

incurrendà iniunctum fuerat ut a civitate Ianuensi discederet et ad conventum SS. Annunciationis civitatis Bononiensis dicti Ordinis se conferret, elapso termino sibi ad id praefixo non paruerat, excommunicatus declarabatur) laicalis potestas, cum maximo immunitatis, libertatis et iurisdictionis ecclesiasticae contemptu, edictum quoddam promulgare ausa fuerit, per quod praetensam inefficaciam dictarum schedularum, tamquam a notariis publicis, seu per cancellarias notariorum publicorum minime subscriptarum, quaeque propterea nullius roboris esse et minime attendi debere temere asserebantur, ad publicam notitiam deducere praesumpsit; et aliàs, prout uberius continetur in praefato edicto in eâdem civitate Ianuensi nomine dilectorum filiorum nobilium virorum ducis et gubernatorum Reipublicae Ianuensis publicato tenoris qui sequitur, videlicet:

Edictom Reipublicae declacommunicatio.

Duce e governatori della serenissima Rerans nullam ex- pubblica di Genova. Essendo pervenuto a nostra notizia, che il signor cardinale Lorenzo Fiesco, sabbato mattina prossimo passato, 29 del corrente mese di ottobre, abbia attaccato o ha fatto attaccare alla porta della chiesa cattedrale di questa città una scrittura data in Genova l'istesso giorno 29 ottobre, non sottoscritta da notari publici o cancellerie di notari pubblici, nella quale si dichiara scomunicato il padre Granelli dell'Ordine de'Minori Osservanti di S. Francesco; ma perchè crediamo col fondamento delle leggi così comunali che municipali e dell'inveterata consuetudine del paese che tale informe scrittura non porti effetto alcuno, benchè minimo, tanto rispetto al contenuto in essa, quanto rispetto all'enunciativo, intenzioni e relazioni, nè possa esserne tenuto alcun conto: perciò deduciamo a notizia publica l'inefficacia, come sopra, di tale scrittura in ogni sua parte. Se ne fa perciò la presente grida, da publicarsi e affiggersi ne' luoghi soliti |

e consueti, acciò pervenga a notizia d'ognuno. Data nel nostro real palazzo, li 31 ottobre 1712, nella cancellaria del Magnifico. — VINCENZO VENTURA, cancelliere e segretario.

§ 2. Hinc est quod nos, pro commissi Declaratio nulnobis caelitus pastoralis officii munere, creti, cum einsecclesiastica iura, quorum assertores in ne. terris a Domino constituti sumus, a temerariis et scandalosis huiusmodi ausibus illaesa sartaque et tecta tueri et conservare, ac animarum periculis occurrere cupientes, necnon omnium, quae, eiusdem edicti, quod non quidem approbandi, sed penitus et omnino reprobandi animo praesentibus inferendum duximus, seu in eo contentorum occasione, quovis modo acta et gesta sunt, 1 seriem, causas et circumstantias, etiam aggravantes, aliave quaecumque etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, iisdem praesentibus pro plene et sufficienter expressis et exacte specificatis habentes, motu proprio, et ex certà scientià et maturâ deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, edictum praeinsertum, et quaecumque in eo contenta, cum omnibus et singulis inde secutis et forsan quandocumque secuturis, penitus et omnino nulla, inania, invalida, irrita, temerarie attentata, et a personis, quibus nulla censuras ecclesiasticas sive declarationes super earum incursu a potestate ecclesiasticâ promulgatas inefficaces decernendi facultas competit aut competere potest, de facto praesumpta, nulliusque omnino roboris et momenti esse et perpetuo fore, tenore praesentium declaramus. Et nihilominus, ad maiorem cautelam. et quatenus opus sit, illa omnia et singula, motu, scientià, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, harum serie itidem perpetuo revocamus, cas-

1 Conjunct. et hinc abiicimus (R. T.).

samus, irritamus, annullamus et abolemus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus, et pro revocatis, cassatis, irritis, nullis, invalidis et abolitis, viribusque et effectu penitus et omnino vacuis semper haberi volumus et mandamus. Praeterea, motu, scientiâ et potestatis plenitudine similibus, declarationem super excommunicatione a praedicto Thoma incursâ, sicut praemittitur, editam, necnon schedulas desuper a memorato Laurentio cardinali et praesule, et a cancellario ad id ab eo deputato subscriptas et publicatas, rite, recte et valide promulgatas fuisse, ac uti tales ab omnibus et singulis censeri et reputari debere, nec, ut validae et authenticae habeantur, publici notarii laicalis subscriptione, uti erronee ac temere in praeinserto edicto innuitur, indigere, ac proinde dictum Thomam, tamquam vigore earumdem schedularum rite, legitime et valide denunciatum, excommunicatum ab omnibus et singulis christifidelibus habendum esse, ac uti talem (sub censurarum et poenarum ecclesiasticarum a sacris canonibus et constitutionibus apostolicis contra eos, qui cum excommunicatis commercium vel consortium habent, inflictarum, et insuper, quoad regulares, etiam perpetuae privationis vocis activae et passivae, ac munerum et officiorum regularium per eos obtentorum, perpetuaeque pariter inhabilitatis ad illa et alia similia vel dissimilia quaecumque in posterum quomodolibet obtinenda, ipso iure absque alià declaratione incurrendis poenis) vitari omnino debere, earumdem tenore praesentium decernimus et similiter declaramus.

Clausulae.

§ 3. Decernentes etiam, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod dux et gu-

quicumque in praemissis interesse habentes, seu habere quomodolibet practendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, neque causae, propter quas eaedem praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et iustificatae fuerint, aut ex alià qualibet quantumvis iuridica et privilegiatà causa, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, vel interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali ac incogitato et inexcogitabili defectu, aut ex alio quovis capite, a iure, vel facto, aut statuto, consuetudine vel privilegio resultante, notari, impugnari, infringi, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientià et potestatis plenitudine similibus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et Apostolicae Sedis nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentia et potestate fungentes et functuros, sublatâ bernatores ac Thomas praefati, et alii eis et eorum cuilibet quavis aliter iudi-

An. C. 1712

candi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si seçus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac apostolicis, et in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, et, quatenus opus sit, nostrà et Cancellariae Apostolicae regulâ de iure quaesito non tollendo, legibus quoque etiam imperialibus et municipalibus, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, ac praescriptionibus quantumcumque longissimis et immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, praefatis et aliis quibusvis personis, etiam quacumque dignitate sulgentibus, et quomodolibet qualificatis, a Sede praedictâ, ex quacumque causà, etiam per viam contractus et remunerationis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, ac consistorialiter, et aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, editis, factis ac pluries iteratis, et quantiscumque vicibus approbatis, confirmatis, et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de l

verbo ad verbum, nihil penitus omisso et formâ in illis traditâ observatâ, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ac derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Cum autem eaedem praesentes litterae in supradictà civitate Ianuensi aliisve locis ditioni eiusdem Reipublicae subjectis nequeant tute publicari, ut hactenus experientià compertum est, et nobis notorie constat, prout harum serie declaramus, volumus illas seu earum exempla ad valvas ecclesiae Lateranensis et basilicae Principis Apostolorum, nec non Cancellariae apostolicae Curiaeque generalis in Monte Citatorio, et in acie Compissorae de Urbe, ut moris est, asfigi et publicari, sicque publicatas et affixas, omnes et singulos, quos illae concernunt, perinde arctare et afficere, ac si unicuique eorum nominatim et personaliter intimatae fuissent;

Fides tran.

Praesen'ium

§ 6. Utque ipsarum litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique adhibeatur, quae adhiberetur eisdem praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die III decembris, MDCCXII pontificatus nostri anno XII1.

Dat. die 3 decembris 1712, pontif. anno XIII.

1 Ab electione XIII (R. T.).

### CLXXVII.

Conceduntur privilegia capellanis communibus Sanctitatis Suae 1.

#### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Nomina cappellanorum

Grata familiaritatis obsequia, quae dilecti filii Ioannes Alexander de Marinis, Pisaurensis dioecesis, Carolus Mariani Romanus, et Augustinus Colangeli, Spoletanae dioecesis presbyteri, moderni capellae nostrae pontificiae capellani familiares nostri, nobis et Apostolicae Sedir hactenus impenderunt, et adhuc sollicitis studiis impendere non desistunt; necnon vitae ac morum honestas, aliague laudabilia probitatis et virtutum merita, quibus eorum personas tam familiari experientià quam etiam fide dignorum testimoniis iuvari percepimus, nos inducunt ut illis reddamur ad gratiam liberales.

Hinc est quod nos, volentes, etc., (reliqua vide Alexandri VII const. edit. MDCLXXX, die 11 augusti, pontif. 1).

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die vii decembris MDCCXII, pontificatus nostri anno XIII.

Dat. die 7 decembris 1712, pontif. anno xIII.

#### CLXXVIII.

Conceditur indulgentia plenaria perpetua pro ecclesiis fratrum Praedicatorum in festo S. Pii V 2

- 1 Similia privilegia concessa fuere ab Innocentio XII const. edit. MDCXCIII, die 4 decembris, pontif. III; et conceduntur ab Innocentio XIII constit. edit. MDCCXXI, die 17 iunii, pontif. I.
- 2 In Bullà canonizationis edit. MDCCXII, die 22 maii, pontif. xII, extat alia indulgentia; et Benedicti XIII const. edit. MDCCXXV, die 24 aprilis, pontif, 1.

## Clemens Papa XI. ad perpetuam rei memoriam.

Redemptoris et domini nostri Iesu Exordium. Christi, qui gloriosos saluberrimorum, quae nobis reliquit, exemplorum sectatores altis decoravit honoribus et caelestis beatitudinis consortes effecit, vices, licet immeriti, gerentes in terris, spiritualium munerum thesauros, quorum nobis credita est dispensatio, libenter erogamus, sicut ad excitandam et fovendam erga eosdem beatos caeli incolas fidelium devotionem salubriter expedire in Domino arbitramur.

§ 1. Cum itaque nos nuper, ad hono- Concessio direm sanctissimae et individuae Trinitalis, tiae die v maij. ad exaltationem catholicae fidei et christianae religionis incrementum, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium ac patriarcharum, archiepiscoporum et episcoporum in almâ Urbe nostrâ tunc existentium consilio. beatum Pium Papam V praedecessorem nostrum, qui, in minoribus constitutus. religiosam vitam in Ordine fratrum Praedicatorum professus fuit, auctoritate nobis a Domino tradità, Sanctum esse decreverimus et definiverimus, illumque Sanctorum catalogo solemni ritu adscripserimus: hinc est quod nos, ad augendam fidelium religionem et animarum salutem caelestibus Ecclesiae thesauris pià charitate intenti, ac de omnipotentis Dei misericordià ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus, vere poenitentibus et confessis, ac sacrà communione refectis, qui aliquam execclesiis quorumcumque conventuum, monasteriorum et domorum regularium tam fratrum quam monialium Ordinis praedicti, hactenus erectis et in posterum quomodocumque erigendis, et ubicumque locorum existentibus, die v maii festo

eiusdem S. Pii a primis vesperis usque | ad occasum solis festi huiusmodi annis singulis devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordià, haeresum extirpatione ac sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo die id egerint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Clausulae.

§ 2. Volumus autem ut ipsarum praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xiii ianuarii MDCCXIII, pontificatus nostri anno xIII. Dat. die 13 ianuarii 1713, pontif. anno xIII.

#### CLXXIX.

Conceditur magistro generali Ordinis Praedicatorum facultas erigendi in Sinis in eodem loco alteram confraternitatem SS. Rosarii pro mulieribus, cum solitis indulgentiis 1

#### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Preces magistri generalis, et

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus causae conces- silius Antoninus Cloche magister generalis Ordinis fratrum Praedicatorum, quod, cum in Sinarum regnis inviolabilis mos vigeat quod ecclesiae christifidelium,

> 1 Innocentii XI const. ed. MDCLXXIX, die 15 iunii, pontif. III, confirmatae fuere omnes confraternitates SS. Rosarii; et a Benedicto XIII supprimitur confraternitas cappata SS. Rosarii Anconae constit. editâ MDCCXXVI, die 17 iulii, pontif. III.

tam respectu situs, quam mulierum, inter eas et viros distinguantur, itaut nec viri ad earumdem mulierum ecclesias, nec praedictae mulieres ad illas virorum accedere valeant, ipse Antoninus magister generalis, ne mulieres huiusmodi a participatione indulgentiarum SS. Rosarii (cuius confraternitates in ecclesiis virorum erigi, illarumque erectio a constitutionibus apostolicis in una dumtaxat ecclesia cuiuslibet civitatis permitti solent) excludantur, easdem indulgentias etiam ad ecclesias praedictarum mulierum, quarum non minor est erga idem SS. Rosarium devotio, per nos extendi plurimum desiderat: nobis propterea humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolică dignaremur.

§ 2. Nos igitur, ipsum Antoninum Concessio dimagistrum generalem specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium Concilii Tridentini interpretum consilio, eidem Antonino magistro generali, ac ei, quem ipse in illis regionibus delegaverit, facultatem erigendi in eodem loco unam pro viris et alteram pro mulieribus confraternitatem SS. Rosarii, cum declaratione quod tam viri quam mulieres eisdem SS. Rosarii indulgentiis in eorum respective ecclesiis frui possint et valeant, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, concedimus et indulgemus : salvå

tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus praemissis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dicti Ordinis, etiam iuramento, confirmatione apotolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum fides.

§ 4. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxv februarii MDCCXIII, pontificatus nostri anno XIII.

Dat. die 25 februarii 1713, pontif. anno xIII.

CLXXX.

Declaratur et decernitur pertinere ad congregationem Clericorum Regularium Minorum cathedra in archigymnasio romano et officium consultoris in Congregatione Indicis.

Reverendissimo cardinale camerlengo.

Ci hanno fatto rappresentare li chierici Regulari Minori, che la felice me-cessum fuit, sed moria di Alessandro VII nostro prede-nolum monu-mentum editum. cessore, aggradendo la prontezza con cui gli consegnarono la celebre libreria che la chiara memoria di Francesco Maria della Rovere, ultimo duca di Urbino, aveva lasciato loro per la casa del Crocifisso d'Urbania, trasportata poi, ed a comodo ed utilità pubblica collocata in questa Sapienza di Roma, li aggraziasse in perpetuo, non solo ivi d'una lettura perpetua, ma anche d'un luogo di consultore nella nostra Congregazione dell' Indice de' libri proibiti; e sebbene da esso Pontesice non ne fosse positivamente seguita la grazia, per aver già cominciato ad infermarsi, tuttavia ne abbiano sempre goduto l'effetto, e venga sufficientemente giustificata coll'attestato del fu monsignor Marc' Antonio Bucatti e di Giovanni Matteo Hairone, mandati dallo stesso nostro predecessore a prendere la detta libreria. Onde, gelosi che col progresso del tempo non potesse perdersi la memoria di una grazia che tanto qualifica la loro religione, ci supplicavano che volessimo assicurargliela con qualche atto positivo della nostra apostolica autorità. Noi dunque, volendo secondare Declaratio ut l'intenzione del suddetto pontesice Alessandro, espressamente riferita dalle soprannominate persone già defunte e degne di tutta la fede, e comprovataci dalla suddetta osservanza giammai da quel tempo interrotta, specialmente per-

An. C. 1713

chè sempre rilevi la pontificia gratitudine verso la detta religione, siamo ben volontieri condescesi com'appresso all'istanza. E però col presente chirografo, in cui abbiamo per espressa ogni e qualunque cosa quanto si voglia necessaria d'esprimersi, di nostra certa scienza e con la pienezza della nostra potestà dichiariamo e vogliamo, che alla sopraddetta religione de' Chierici Regolari Minori spetti ed in ogni futuro tempo sia perpetuamente dovuto il luogo e grado d'un lettore nella Sapienza di Roma, come pure quello di consultore nella nostra Congregazione dell' Indice; ed ordiniamo a voi, che, quante volte succederà la vacanza del detto lettore, facciate sempre surrogare altro soggetto idoneo della stessa religione, da deputarsi ed approvarsi da noi; così ancora al reverendissimo cardinale prefetto pro tempore della detta Congregazione dell'Indice, che parimente riceva sempre un simile religioso idoneo, pure da deputarsi ed approvarsi da noi, per consultore d'essa Congregazione, facendogli godere ogni diritto ed onorificenza che per tali cariche respettivamente se gli dovesse, senza che possa da chi sia pretendersi alcuna cosa in contrario, per essere così mente e volontà precisamente uniforme a quella del suddetto nostro predecessore Alessandro; volendo e decretando che questo nostro chirografo valga e debba aver sempre il suo pieno essetto, esecuzione e vigore con la nostra semplice sottoscrizione, nè possa in verun tempo opporsegli di subrezione, obrezione, nè alcun altro vizio o difetto d'apostolica volontà ed intenzione; non ostanti, in quello facesse di bisogno, le costituzioni, ordinazioni e decreti sopra lo studio della Sapienza,

1 Deest vox nostra (R. T.).

e respettivamente sopra l'erezione della detta Congregazione, la regola della nostra Cancellaria de iure quaesito non tollendo, ed ogni altra cosa che in qualunque modo potesse fare in contrario; alle quali tutte e singole, avendo il tenore di parola in parola inserto, per questa sola volta ed all'effetto premesso amplamente deroghiamo.

Dato dal nostro palazzo apostolico Vaticano, questo di viii aprile moccxiii. Dat. die 8 aprilis 1713, pontif. anno xiII.

#### CLXXXI.

Conceditur confratribus et consororibus B. M. V. de Monte Carmelo proprias ecclesias in una dominica cuiusque mensis visitantibus indulgentia a Paulo V concessa iis qui eâdem die solitae processioni interfuerint 1.

> Clemens Papa XI. ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus Petitio. filius procurator generalis Ordinis beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo Excalceatorum nuncupatorum, quod aliàs felicis recordationis Paulus PP. V praedecessor noster, inter alias indulgentias et peccatorum remissiones per eum confratribus et consororibus confraternitatum eiusdem beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo eatenus erectarum et in posterum erigendarum concessas, omnibus et singulis confratribus earumdem confraternitatum, qui vere poenitentes et confessi ac sacrà communione refecti processioni in una dominica cuiuslibet mensis per dictos confratres

1 Vide const. Pauli V ed. fuit MDCVI, die 30 octobris; in huius Pontificis const. ed. MDCCII, die 24 novembris, pontif. III, confirmata fuit facultas erigendi confraternitates; et in Benedicti XIII const. ed. MDCCXXVI, die 6 septembris, pontif. III, conceditur indulgentia pro ecclesiis Italiae et Hispaniae.

de Ordinarii licentia faciendae devote interfuissent, ibique orassent, septem annos et totidem quadragenas perpetuo concessit, et alias, prout in eiusdem Pauli praedecessoris desuper in simili forma Brevis die xxx octobris MDCVI, expeditis litteris, quarum tenorem praesentibus pro inserto haberi volumus, uberius dicitur contineri.

Concessio ut in rubrica.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, processiones huiusmodi in quibusdam civitatibus et locis ex certis causis fieri nequeant, ipse vero modernus procurator generalis opportune in praemissis per nos provideri et ut infra indulgeri summopere desideret: nos, supplicationibus eiusdem moderni procuratoris generalis nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, omnibus et singulis confratribus et consororibus dictarum confraternitatum tam hactenus erectarum quam in posterum ubique locorum erigendarum, ut ipsi in civitatibus et locis supradictis, in quibus ob dictas causas praedictis dominicis processiones huiusmodi fieri nequeunt, ut praefertur, in una ex dominicis cuiuslibet mensis ecclesias, in quibus eorum confraternitates erectae reperiuntur, visitando, et alia pro consequendà ipsà indulgentià septem annorum et totidem quadragenarum requisita adimplendo, dictam indulgentiam consequantur, quam consequerentur si processioni huiusmodi personaliter interessent, auctoritate apostolică, tenore praesentium, concedimus et indulgemus. Non obstantibus nostrà de non concedendis indulgentiis ad instar, ceterisque contrariis quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Clansulae.

§ 3. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu 1 Edit. Main. legit tenores (R. T.).

exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici suscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides habeatur, quae praesentibus ipsis haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die x aprilis MDCCXIII, pontificatus nostri anno XIII.

Dat. die 10 aprilis 1713, pontif. anno xIII.

#### CLXXXII.

Conceditur derogatio constitutionum Clementis X quoad alternativam regiminis abbatiarum inter abbates et monachos Congregationis Montis Oliveti<sup>1</sup>

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Aliàs felicis recordationis Clemens Epitome prio-Papa X praedecessor noster, supplica-nis, qua continuitonibus tunc existentis procuratoris ge-tas creandi duoneralis Congregationis Montis Oliveti titulares, iuxta Ordinis sancti Benedicti nomine sibi de conditiones. consilio et assensu bonae memoriae Caesaris S. R. E. cardinalis Facchenetti nuncupati, dum vixit, eiusdem Congregationis apud dictum Clementem praedecessorem et Sedem Apostolicam protectoris, super hoc humiliter porrectis inclinatus, tunc et pro tempore existenti abbati generali memoratae Congregationis, una cum definitorio ipsius Congregationis, duodecim abbates titulares, nempe duos pro qualibet provincià eiusdem Congregationis, qui tamen essent aetate quinquagenarii, et saltem

1 Laudatae constitutiones editae fuere MDCLXXI, die 27 februarii et die 21 iunii. De forma eligendi abbatem generalem vide const. ed. MDCCVII, die 28 ianuarii, pontif. VII; in Benedicti XIII const. ed. MDCCXXIX, die 6 decembris, pontif. VI, agitur de abbatibus titularibus.

viginti annorum spatio lecturam aut verbi Dei praedicationem vel vicarii aut magistri novitiorum, aut oeconomica officia exercendo, Congregationi praedictae laudabiliter inservissent, ita tamen ut eiusmodi abbates titulares nec gubernium monasteriorum, nec votum sive suffragium in capitulis generalibus, nec ullam aliam praerogativam vel exemptionem, quae monasteriis onerosa esset, praetendere valerent, sed in ecclesia saltem diebus festivis missae conventuali et vesperis, ac diebus singulis mane orationi mentali interesse tenerentur, auctoritate suâ apostolicâ creandi, ac in defunctorum pro tempore locum alios ex eâdem provincià usque ad complementum numeri duodenarii huiusmodi, et non ultra, subrogandi, plenam et amplam facultatem tribuit et impertitus fuit; et quia nonnunquam accidebat ut aliquis abbas regiminis dictae Congregationis, vel proprii levamenti studio, vel alterius monachi merito gratificandi ergo, regimen sive gubernium monasterii sibi commissi alternis vicibus cum illo agere esset contentus. permisit memorato abbati generali, una cum definitorio praedicto, eiusmodi alternationes acceptare et ad usum deducere, dummodo tamen abbas ad id sponte consentiret, ac in monacho concurrerent qualitates ad abbatiam iuxta praescriptum constitutionum dictae Congregationis necessariae, et non aliter; porro voluit ut unus tantum eorum, nempe ille qui monasterium actu gubernaret, votum sive suffragium in capitulo generali Congregationis praedictae haberet; vacans autem a gubernio, in alterius gubernantis monasterio degeret, nec plus praetendere posset quam monachus ordinarius praeter titulum abbatis; et uno illorum defuncto, alter solus remaneret abbas regiminis quamdiu vive-

ret vel donec renunciaret: et subinde, porrectis sibi denuo pro parte dicti procuratoris generalis supplicationibus benigne annuens, quod illi monachi, ad quorum favorem fierent renunciationes sive alternationes huiusmodi, quadraginta annis maiores, nec abbatum easdem alternationes facientium in primo vel secundo gradu consanguinei esse, sed in monasteriis, in quibus saltem viginti monachi residerent, officiales suisse deberent, nec eiusmodi renunciationes sive alternationes ab illis abbatibus qui essent actu visitatores, neque in praeiudicium officialium actualium aut eorum qui fuissent officiales monasterii Montis Oliveti maioris dictae Congregationis, ceteris paribus, fieri possent, dictà auctoritate statuit et ordinavit: et alias, prout in binis eiusdem Clementis praedecessoris in formâ Brevis die xxvII februarii et die xxI iunii MDCLXXI respective emanatis litteris, quarum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis haberi volumus, uberius continetur.

§ 2. Cum autem, sicut dilecti filii mo- Concessio praedictae dedernus abbas generalis et definitores rogationis. memoratae Congregationis nobis nuper exponi fecerunt, progressu temporis experientià compertum sit, numerum abbatum alternationes huiusmodi facientium monasteriis cum detrimento disciplinae et observantiae regularis valde onerosum existere, et propterea ipsi exponentes, quo de cetero eiusmodi guberniorum alternationes prohibitae et interdictae remaneant, praedictis Clementis praedecessoris litteris hac in parte (itaut in aliâ, quae collationem abbatiarum titularium benemeritis in eadem Congregatione faciendam concernit, in suo robore et firmitate persistant) per nos derogari plurimum de-

siderent: nobis propterea humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolică dignaremur. Nos igitur, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum eiusdem S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, et attentà relatione dilecti filii nostri Ioannis Baptistae praedictae S. R. E. cardinalis Spinulae nuncupati, eiusdem Congregationis apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, super praemissis eisdem cardinalibus factà, petitam derogationem primodictarum litterarum huiusmodi, in eå parte dumtaxat quae alternativam respicit, dictà auctoritate, tenore praesentium, concedimus; salvâ tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate

scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, nec non omnibus et singulis illis, quae in litteris praedictis concessa sunt non obstare; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 4. Volumus autem ut earumdem Fides trap. praesentium litterarum transumptis, seu sumptorum. exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitatae constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub. annulo Piscatoris, die xu aprilis moccxiii, pontificatus nostri anno xIII.

Dat. die 12 aprilis 1713, pontif. anno xut.

## CLXXXIII.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de suffragio concedendo superioribus cuiuscumque conventus Minorum de Observantiå in provinciis Indiarum Occidentalium, non obstante constitutione Pauli V

### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Nuper pro parte dilecti filii An- No superiores dreae de Quiles fratris expresse pro-nobiorum suffessi Ordinis Minorum S. Francisci de in capitulis pro-Observantia nuncupatorum, procuratoris stabat Pauli V generalis in curià Matritensi omnium provinciarum Indiarum Occidentalium eiusdem Ordinis, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E.

1 Vide infra allegata § 1. In constit. edit. MDCCXI, 23 decembris, pontif. XII, et constit. MDCCXVII, die 25 ianuarii, pontificatus xvII, agitur de visitatore pro provincia Chilensi.

cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae exposito, quod, cum a longissimo tempore in pluribus conventibus et domibus earumdem provinciarum ob Indorum paupertatem exiguus religiosorum numerus sustentatus fuisset, dictique religiosi instructioni illorum populorum pro conservanda side catholica sedulam operam navassent, evenerat, prout de praesenti eveniebat, ut religiosi huiusmodi in aliquà ex dictis domibus tres, in alterà duo, in alià vero unus tantum reperirentur; ac, attento tam exiguo religiosorum numero, guardiani et superiores earumdem domorum impediti fuerint qui vota sive suffragia in eorum capitulis provincialibus absque notorio scandalo ferre potuerint in vim quarumdam litterarum felicis recordationis Pauli PP V praedecessoris nostri die xxIII decembris MDCXI expeditarum, per quas statuebatur ut conventus praedicti supprimi, eorum vero religiosi ad alios conventus commodiores transferri deberent; et alias, prout in praedictis litteris, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus, uberius dicebatur contineri: et in eadem expositione subjuncto quod memorati Pauli praedecessoris litterae executioni demandatae minime reperiebantur, sed solum allegabantur ad fovendas dissensiones, prout venerabilis frater modernus archiepiscopus S. Fidei in eisdem Indiis praedictae Congregationi cardinalium retulerat: proindeque, ut inter memoratos religiosos mutua animo tranquillitas stabiliretur, eidem Congregationi cardinalium supplicato ut circa praemissa id quod aliàs ad favorem provinciarum Floridae et de Buenosagres fratrum eiusdem Ordinis, necnon S. Antonini novi regni Granatae et |

S. Crucis Ordinis fratrum Praedicatorum in eisdem Indiis die xx1 novembris MDCCVII et die xx iulii MDCCVIII necnon die x iunii anni proxime praeteriti rescriptum fuerat, nempe ut, memoratis Pauli praedecessoris litteris minime obstantibus, etiam in reliquis supradictis eiusdem Ordinis sancti Francisci de Observantià provinciis servari decerneretur: emanavit ab eâdem Congregatione decretum tenoris qui sequitur, videlicet:

Sacra Congregatio eminentissimorum et Decretum Conreverendissimorum S.R.E. cardinalium ne-gregationis. gotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, ad quam sanctissimus dominus noster supplicem hunc libellum remisit, audito patre procuratore generali Ordinis, referente eminentissimo de Abdua, censuit ac decrevit servandum solitum, enunciato Brevi S. M. Pauli V et aliis quibuscumque non obstantibus. Romae xvi martii mdccxiii. G. cardinalis Carpineus. T. A. Nicaenus secret.

§ 2. Cum autem, sicut dictus Andreas Confirmatio nobis subinde exponi fecit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desideret: nos, ipsius Andraee votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salva tamen

semper in praemissis auctoritate Congregationis cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, provinciarum et ordinis praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis, ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum in Arce Gandulphi, Albanensis dioecesis, sub annulo Piscatoris, die xvi iunii moccxiii, pontificatus nostri anno xiii.

Dat. die 16 iunii 1713, pontif. anno XIII.

#### CLXXXIV.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de concedendo suffragio superioribus cuius-

cumque coenobii fratrum eremitarum S. Augustini in quibusdam provinvinciis Indiarum Occidentalium, non obstante constitutione Pauli V 1

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Nuper pro parte dilecti filii Augu- Ne superioristini Garciae de Galbes, fratris expresse bus paivorum professi Ordinis Eremitarum S. Augustini, sufragium de in sacrâ theologià magistri, ac procura-retur, velabat toris generalis provinciarum B. Mariae ii v. de Gratia nuncupatarum novi regni Granatensis, Peruvii, et Mexicanae eiusdem Ordinis in Indiis Occidentalibus, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae exposito, quod, licet in aliquo<sup>2</sup> earumdem provinciarum conventibus seu domibus valde exiguus, nempe duorum, trium seu quatuor religiosorum numerus aleretur, ac etiam in nonnullis domibus huiusmodi unus tantum religiosus nomine prioris habitaverit et inhabitaret, nihilominus iidem conventus omnibus illis prerogativis, quibus ceteri conventus maiori et sufficienti eorumdem religiosorum numero referti frui solebant, fruebantur, et inter alia ut eorum priores seu vicarii pro legitimis superioribus semper habiti, ac voto sive suffragio in capitulis provincialibus potiti fuerint, ex eo quia praedictorum religiosorum munus in instruendis in explicatione catechismi populis illarum partium, eisque ad gremium fidei catholicae adducendis versabatur, eâque de causâ

1 Simile decretum pro fratribus Minoribus de Observantia vide in constit. praeced. Porro in const. ed. MDCCVIII, die xIV augusti, pontif. VIII, extat decretum contra alternativam in provincià B. M. V. de Gratiâ, et const. ed. MDCCXX, die XX octobris, pontif. xx, augetur numerus magistrorum in provincia Peruvana.

2 Aptius lege aliquibus (R. T.).

satis longe se conferre cogebantur, nec eis ob tam considerabilem distantiam ad propriam domum nisi post plurium mensium vel etiam alicuius anni spatium redire licebat; porro, hoc minime obstante, vigore quarumdam literarum felicis recordationis Pauli PP. V praedecessoris nostri, die xxIII decembris MDCXI in simili formà Brevis desuper expeditarum, praetendebatur conventus huiusmodi, qui octo religiosorum numerum sustentare nequivissent, supprimi debere, si vero ad suppressionem huiusmodi devenire minime posset, religiosi ad alios conventus seu ad alias domos regulares transferendi essent, itaut in partibus Indiarum non reperiretur monasterium aut regularis domus, in quo seu qua minor numerus octo monachorum seu fratrum regularem vitam duceret; et aliàs, prout in supradictis Pauli praedecessoris litteris, quarum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis haberi volumus, uberius continetur: et in eâdem expositione subiuncto, quod praedictae Pauli praedecessoris litterae executioni nunquam demandatae fuerant, si vero executioni huiusmodi demandandae essent, diversae inordinationes, non sine maximo scandalo, exinde essent oriturae, prout venerabilis frater modernus archiepiscopus S. Fidei eidem Congregationi cardinalium retulerat; eâque de causâ memorati Pauli praedecessoris litterae, quarum executio arbitrio archiepiscoporum et episcoporum tunc in eisdem partibus existentium commissa fuerat, hucusque ab eis ob praemissa eiusmodi executioni demandatae minime reperiebantur: proindeque praedictae Congregationi cardinalium supplicato ut circa praemissa nihil innovari, sed solitum in dictis provinciis, non obstantibus praefatis Pauli praede-1 Male edit. Main. legit 1591 (R. T.).

cessoris litteris (quemadmodum per eamdem Congregationem cardinalium provinciae Floridae et de Buenosagres Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià nuncupatae, die xxi novembris moccyii, et die xxi iulii moccyiii, necnon die x iunii anni proxime praeteriti provinciae S. Antonini novi regni Granatensis et S. Crucis Ordinis fratrum Praedicatorum in eisdem Indiis, ad earum favorem rescribi obtinuerunt), servari deberet: emanavit ab eadem Congregatione cardinalium decretum tenoris qui sequitur, videlicet:

Sacra congregatio eminentissimorum et Decretum Conreverendissimorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, ad quam sanctissimus dominus noster suplicem hunc libellum remisit, audito patre procuratore generali Ordinis, referente eminentissimo de Abdua, censuit ac decrevit servandum solitum, non obstante enunciato Brevi sanctae memoriae Pauli V, et aliis quibuscumque. Romae, xvi martii MDCCXIII. — G. cardinalis CARPINEUS. F. A. NICAENUS secretarius.

§ 2. Cum autem, sicut dictus Augu- Confirmatio stinus Garzias nobis subinde exponi fecit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desideret: nos, ipsius Augustini Garziae votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volontes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis. censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum,

auctoritate apostolică, tenore praesentium, approbamns et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis cardinalium. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contingerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, provinciarum et Ordinis praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus. privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et inuovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum esfectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum in Arce Gandulphi, Albanensis dioecesis, sub annulo Piscatoris, die xxi iunii moccxiii, pontificatus nostri anno xiii.

Dat. die 21 iunii 1713, pontif. anno xill.

#### CLXXXV.

Declaratur nullum cdictum nomine ducis Sabaudiae editum super censuris ab episcopo Casalensi latis adversus comitem Nemours, cum decreto de firmitate et observantiá earumdem censurarum 1.

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Non sine ingenti animi nostri moerore novissime accepimus, quod (cum enarratio. nuper, nempe mense iunio proxime elapso, venerabilis frater Petrus Secundus, episcopus Casalensis, divini honoris zelo ductus, palam excommunicaverit, seu in maiorem excommunicationem incidisse, adeoque ab omnibus vitandum esse declaraverit comitem Iacobum Nemours, eo quia ipse, dum solemnis supplicatio seu processio SS. Corporis Christi in civitate Casalensi habebatur, non tam loci ac temporis, quam reverentiae episcopali dignitati debitae immemor, et, quod longe deterius est, ipsi quoque sanctissimo Eucharistiae sacramento debitae venerationis oblitus, excitatis inanibus et importunis contentionibus, eiusdem supplicationis progressum abrumpere ausus fuerat, et quamvis a praesato Petro Secundo episcopo, idem sanctissimum sacramentum deferente, piis paternisque vocibus admonitus, atque etiam rogatus

1 Const. ed. MDCCX, die xxvII octobris, pontif. x, declarata fuit nulla deputatio iudicis et oeconomi in abbatia S. Benigni sub nomine ducis Sabaudiae; const. ed. MDCCXII, die 111 decembris, pontif. xIII, abrogatum fuit edictum Reipublicae lanuensis contra quamdam excommunicationem; const. ed. MDCCXIII, die xxIII decembris, pontif. xiv, declarantur nulla gesta a monarchia Siciliae contra quamdam excommunicationem et interdictum; et const. ed. MDCCXVII. die xx octobris, pontif. xvII, declaratur nullum edictum potestatis saecularis in Sabaudia et Pedemontio contra dominium Sanctae Sedis.

ut a proposito desisteret, obortamque in populo, qui frequentissimus ad illam sacram functionem confluxerat, gravem ossensionem publicumque scandalum submoveret, eiusdem praesulis auctoritatem in oculis omnium temere oppugnare, et, quam illi praestare tenebatur, obedientiam pertinaciter detrectare non crubuerat) saecularis potestatis illarum partium officiales seu administri, caeco abrepti consilio, ac eorum, quae memoratus antistes, ut divinum honorem simulque episcopalem dignitatem tuerctur, egerat, odio incitati, profanas manus ad arcam Domini extendere, et sanctissima Ecclesiae instituta, praescriptamque a canonicis sanctionibus disciplinam penitus subvertere ac convellere minime veriti fuerunt. Licet enim satis perspectum omnibus sit, ecclesiasticis censuris innodatos, veluti aqua et igne interdictos, ac tamquam putrida membra canonicae severitatis gladio abscissa ne totum corpus inficiant, pro veteri Ecclesiae more, ab universis christifidelibus, sub poenis in sacris canonibus et apostolicis constitutionibus diserte praesinitis, vitandos esse; nihilominus praefati saecularis potestatis officiales seu administri, instante potissimum ac urgente cognominato Rivalta, eiusdem saecularis potestatis asserto procuratore fiscali eò temeritatis et audaciae devenerunt, ut, nomine et auctoritate dilecti filii nobilis viri Victorii Amedei Sabaudiae ducis et Pedemontii principis abutentes, edicto typis edito publiceque promulgato, non modo quibuscumque personis cuiusvis status, gradus et conditionis inhibuerint ne dicti Iacobi comitis, sient praemittitur, excommunicati ac palam denunciati consuetudinem atque commercium, eiusmodi excommunicationis ratione, vitare auderent, gravissimis etiam mortis cuilibet, qui

secus fecerit, indictis poenis (qua plane horrendà comminatione christifideles carumdem partium in manifestum discrimen coniecti suerunt, vel capitis poenam subeundi, ubi eiusmodi edicto morem gerere detrectarent, vel sane aeternae salutis iacturam faciendi, quatenus, eidem edicto obtemperando, debitam Ecclesiae mandatis obedientiam praestare renuerent), verum etiam, scandala scandalis adiicientes, cumdem Petrum Secundum episcopum, sub poena occupationis seu reductionis bonorum temporalium, tam scilicet illius patrimonialium, quam suae mensae episcopalis, monuerint ut ab inferendà ipsi Iacobo comiti quacumque ulteriori molestià omnino abstineret, ac interim praciudicium, illi per dictam excommunicationem, quam nullam, iniustam, ac praecipitanter promulgatam nuncuparunt, irrogatum, opportune sarcirct1 (perinde ac si, ubi ipsa excommunicatio nulla vel iniusta foret, competentia tribunalia ecclesiastica non extarent, quae de illius praetensà nullitate vel iniustitià recte ac ordine cognoscere, legitimumque de ea indicium ferre possent); et aliàs, prout uberius continetur in praefato edicto, quod (non alio quidem animo, quam ut clarius et apertius dignosci ab omnibus possit quam inusitati exempli quantique horroris et scandali illud sit) praesentibus inserendum duximus, tenoris qui sequitur, videlicet:

Vittorio Amedeo II, per grazia di Dio Decretum duduca di Savoia e Monferrato, principe di lata omnia de-Piemonte, re di Cipro, ecc. Ad ognuno sia mandantur. manifesto, che, vista la supplica sportaci per parte del procuratore fiscale generale nostro Rivalta, ed il tenor di quella ben considederato, per le presenti, attesa l'evidente nullità, ingiustizia e precipitazione della scomunica proferta dal vescovo di Casale in odio del conte Giacomo Nemours, abbiamo inibito

1 Edit. Main. legit saniret (R. T.).

ed inibiamo a qualsivoglia persona di qualunque stato, grado e condizione, tanto sudditi che forestieri, abitanti in essa città di Casale, che qualunque altro luogo dei Stati nostri, di evitare il commercio e consorzio di detto conte Nemours sotto pretesto di tal scomunica, meno per tal causa molestarlo, nè motteggiarlo in qualunque maniera, sotto pene gravi e gravissime, eziandio della morte: ed inoltre abbiamo ammonito e ammoniamo detto vescovo ed offiziali della sua curia di non solo astenersi da ogni e qualunque ulterior molestia ed aggravio verso detto conte, ma ancora di dover indilatamente ed in ogni miglior modo riparare l'ingiusta violenza e trascorso di esso con la fulminata nulla, ingiusta e precipitata scomunica, sotto pena della reduzione de' beni temporali del vescovato e suoi. Mandando le presenti registrarsi, dichiarando l'esecuzione di queste da farsi in persona di alcuno di detti offiziali di detta sua curia, o di alcuno de'suoi domestici, quanto al detto vescovo, ed all'albo pretorio e luoghi soliti di detta città, quanto ad ogni altro valer, ed alla copia stampata dallo stampatore nostro Prielli doversi prestar tanta fede come al proprio originale, che tal è nostra mente. Dato in Casale, li 7 luglio 1713. Per S. A. R., a relazione del Senato, Perronus. In Casale, per Pietro Maria Prielli stampatore ducale. con privilegio.

Declaratio nullitatis edicti, mnalione.

§ 2. Cum autem notorii iuris sit, nulli cum eius da laicali potestati fas esse decernere seu edicere quod censurae ab episcopis promulgatae seu declaratae, sub obtentu quod nullae vel iniustae sint attendi non debeant, ac in his, quae ad ecclesiasticam iurisdictionem pertinent, saeculi magistratus obsequendi maneat necessitas, non auctoritas imperandi, adeoque praemissa in gravissimum christifidelium scandalum tendant, animasque pretioso salvatoris et domini nostri Iesu Christi sanguine redemptas in maxima pericula adducere, et deplorandis malis involvere possint: hinc est

quod nos, qui iurium ecclesiasticorum assertores in terris a Domino constituti sumus, ac proinde tam graves saecularis potestatis abusus dissimulare non possumus, libertatem, immunitatem et iurisdictionem ecclesiasticam a perniciosis eiusmodi conatibus illaesam tueri et conservare, necnon animarum periculis, quantum nobis ex alto conceditur, occurrere cupientes, omniumque et singulorum, quae in praemissis, seu eorum occasione, quovis modo acta et gesta fuerunt, seriem, causam et circumstantias, etiam aggravantes, necnon tam praefatorum, quam alterius cuiuscumque senatus, magistratus, iudicis, ministri, officialis, notarii, scribae, et aliarum quarumvis personarum in eisdem praemissis quomodolibet culpabilium. qualitates, dignitates, nomina et cognomina, aliave quaecumque etiam specificam ac individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et exacte specificatis habentes, motu proprio, ac ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, edictum praeinsertum, ac quaecumque in eo contenta, cum omnibus et singulis inde secutis et forsan quandocumque secuturis, nulla, irrita, invalida, iniusta, reprobata, damnata, inania, et a non habentibus potestatem temere et damnabiliter attentata ac de facto pracsumpta, nulliusque roboris et momenti vel efficaciae esse et ab initio fuisse ac perpetuo fore, neminemque ad illorum observantiam teneri, imo nec illa a quoquam observari posse vel potuisse, adeoque neque ullum statum facere vel fecisse, sed, perinde ac si nunquam emanassent, nec facta fuissent, pro non extantibus et non factis perpetuo itidem haberi debere, tenore praesentium declaramus. Et nihilominus, ad maiorem

et abundatiorem cautelam, et quatenus opus sit, illa omnia et singula, prout etiam quaecumque alia praemissorum occasione in praeiudicium libertatis, immunitatis et iurisdictionis ecclesiasticae quovis modo emanata, edita, acta, gesta et perpetrata, cum omnibus pariter inde secutis et quandocumque secuturis, harum serie damnamus, reprobamus, revocamus, cassamus, irritamus, annullamus et abolemus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus, ac pro damnatis, reprobatis, revocatis, cassatis, irritis, nullis, invalidis et abolitis, viribusque et effectu penitus ac omnino vacuis semper haberi volumus et mandamus.

Decrotum pro

§ 3. Praeterea, tametsi perspecta cleri firmitate et chservantia cen-populique Casalensis pietas et religio spem nobis certam ingerat, fore ut memorati edicti nullam hactenus, ut par erat, rationem habuerint, eoque non attento, a qualibet consuetudine et commercio cum praesato Iacobo comite, tamquam vere excommunicato ac omnino vitando, penitus ultro abstinuerint et abstineant; nihilominus, motu, scientià, deliberatione, ac potestatis plenitudine paribus, eumdem lacobum comitem tamquam verum excommunicatum vitandum ab omnibus utriusque sexus christifidelibus habendum esse, donec et quousque absolutionis beneficium christiana humilitate petierit, illudque ab habente legitimam ad id facultatem impetraverit, vel, quatenus censurae adversus eum promulgatae nullae ac iniustae praetendantur, eas uti tales a competenti iudice ecclesiastico declarari obtinuerit, cum ante eiusmodi declarationem pro validis ac iustis ab omnibus haberi debeant, earumdem tenore praesentium decernimus et similiter declaramus. Quocirca universis presbyteris et clericis tam saecularibus,

cuiuscumque gradus, praeeminentiae et dignitatis fuerint, quam cuiusvis Ordinis, congregationis, instituti et societatis, etiam Iesu, regularibus in divinis ministrantibus harum serie districte praecipimus et mandamus, ut, quatenus praedictus Iacobus comes ad eorum ecclesias seu oratoria accedere, ibique divinis officiis aliisque sacris functionibus interesse praesumeret, cum eo ita se gerant, quemadmodum ex sacrorum canonum praescripto cum excommunicatis publice denunciatis agendum esse probe norunt, sub poenis ab ipsis sacris canonibus in eos, qui secus fecerint, constitutis.

§ 4. Ceterum, cum exploratum sit, tam praefatum cognominatum Rivalta, qui praedictos rio-praemissa ab eâdem saeculari potestato latores ecclesiapraemissa ab eâdem saeculari potestate sticae libertatis. edici et ordinari petiit ac instetit, ut praefertur, quam cognominatum Perronum, qui praeinserto edicto subscripsit, necnon Petrum Mariam Prielli typographum, qui illud suis typis impressit, aliosque omnes et singulos, cuiuscumque pariter status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis quantumvis sublimis fuerint, qui eadem praemissa mandarunt ac ordinarunt, seu illis consilium, auxilium, favorem, vel quamvis aliam damnabilem operam praestiterunt, aut in eorum sequelam et executionem gesta approbarunt et rata habuerunt, seu aliàs in eis quomodolibet culpabiles fuerunt, censuras omnes et poenas ecclesiasticas a sacris canonibus, generalium conciliorum decretis, et apostolicis constitutionibus, ac praesertim litteris die Coenae Domini singulis annis legi et promulgari consuetis inflictas, eo ipso incurrisse; noverint idcirco illi omnes, etiam specialissima mentione digni, a censuris et poenis huiusmodi, post debitam ac condignam Ecclesiae realiter et cum effectu praestitam satis-

Censurae et

factionem, nonnisi a nobis seu Romano Pontifice pro tempore existente (praeterquam in mortis articulo constituti, nec etiam tunc, nisi de stando Ecclesiae mandatis et satisfaciendo cautione praestità, atque cum reincidentià eo ipso quo convaluerint) absolvi et liberari posse, prout earumdem tenore praesentium pariter decernimus. Facultatem insuper quandocumque procedendi ad alia severiora remedia, quatenus praedicti ecclesiasticae libertatis violatores in suà contumacià persistentes censuras et poenas huiusmodi animo, quod absit, sustinuerint indurato, nobis et eidem Apostolicae Sedi expresse reservantes. Ac decernentes pariter, easdem praesentes lifteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod praedicti et alii quicumque in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praceminentiae et dignitatis existant, seu aliàs specificà et individuâ mentione et expressione digni, illis non consenserint, seu ad ea vocati, citati et auditi, causaeque, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et iustificatae non fuerint, aut ex alia qualibet etiam quantumvis iuridică et privilegiată causă, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, vel interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali ac incogitato et inexcogitabili individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, invalidari, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum,

aliudve quodeumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientia et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac dictae sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, etiam de latere legatos et praefatae Sedis nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate. iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoter, contigerit attentari.

§ 5. Non obstantibus praemissis, ac, Contrariorum quatenus opus sit, nostrà et Cancellariae Apostolicae regulà de jure quaesito non tollendo, aliisque apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, nenon quorumcumque Ordinum, congregationum, institutorum et societatum, etiam Iesu, ac quorumvis monasteriorum, conventuum, ecclesiarum, locorum piorum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate aliâ roboratis. statutis et consuetudinibus ac praescriptionibus quantumcumque longissimis et immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, Ordinibus,

congregationibus, institutis et societatibus, etiam Iesu, ac monasteriis, conventibus, ecclesiis et locis piis praedictis, illorumque respective superioribus, aliisve quibuslibet personis, etiam quantumvis sublimibus et specialissima mentione dignis, a Sede praedictâ ex quacumque causă, etiam per viam contractus et remunerationis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, seu ad quarumcumque personarum etiam imperiali, regali, aliâve qualibet mundanâ vel ecclesiastică dignitate fulgentium instantiam, aut earum contemplatione, seu aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, editis, factis ac pluries iteratis, ac quantiscumque vicibus approbatis confirmatis et innovatis, etiam continentibus quod excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de privilegiis et indultis huiusmodi mentionem; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et formå in illis traditå observatå, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, et derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Ut autem eaedem presentes lit- Harum publiterae ad omnium notitiam facilius deve-transumptorum. viant, volumus illas seu earum exempla ad valvas ecclesiae Lateranensis ac basilicae Principis Apostolorum, necnon Cancellariae Apostolicae, Curiaeque generalis in Monte Citatorio, et in acie Campiflorae de Urbe, ut moris est, affigi et publicari, sicque publicatas et affixas, omnes et singulos, quos illae concernunt, perinde arctare et afficere, ac si unicuique eorum nominatim et personaliter intimatae fuissent; utque ipsarum litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu publici notarii subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique adhibeatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxviii iulii mdccxiii, pontificatus nostri an. xiii.

Dat. die 28 iulii 1713, pontif. anno xIII.

#### CLXXXVI.

Confirmantur duo decreta Congregationis Rituum super cultu immemorubili servi Dei Liberati de Lauro fratrum Minorum de Observantia <sup>4</sup>

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

- § 1. Alias et nuper a Congregatione Decrota praevenerabilium fratrum nostrorum S.R.E. tur. cardinalium sacris ritibus praepositorum
- 1 Clementis X const. edit. MDCLXXV, die 25 ianuarii, pontif. v, extat beatificatio servi Dei Francisci Solani; et Benedicti XIII const. edit. MDCCXXVII, die 27 ianuarii, pontif. III, eius canonizatio.

emanarunt in causà servi Dei Liberati de Lauro, Sancti nuncupati, Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià nuncupatorum, ad supplicationem dilecti filii Lucii a Turricella fratris expresse professi provinciae Marchiae dicti Ordinis, lectoris iubilati et eiusmodi causae postulatoris, duo decreta tenoris sequentis, videlicet:

Decretum primissiouts.

Camerinensis. Servi Dei Liberati de Lauro nitum fuit can. Ordinis Minorum sancti Francisci, Sancti sam indigere nuncupati. Demandata per sacram Rituum Congregationem sub die xxII iunii MDCXCVII amotione imaginum praedicti servi Dei ab altaribus, ecclesiis et claustris conventuum praedicti Ordinis, in quibus depictus erat in lectulo decumbens, cui beatissima Virgo, virginibus et angelicis associata choris, liquorem propriis manibus administrabat, recursum interposuerunt ad eamdem sacram Congregationem patres eiusdem Ordinis, allegantes cultum eidem servo Dei intra et extra praememoratum Ordinem sic et aliàs atque multiformiter exhibitum extitisse nedum per centum annos ante decreta felicis recordationis Urbani VIII, sed per quatuor et ultra saecula, ac proinde humiliter institère pro manutentione praedicti servi Dei in eodem cultu absque ullà innovatione quae laederet possessionem in qua pacifice erat a praememorato immemorabili ac legitimo tempore: unde sacra eadem Congregatio, praefixo et pluries prorogato eidem Ordini tempore ad probandam eamdem immemorabilem possessionem, sub poenà remotionis cuiuscumque cultus eidem servo Dei quomodolibet praestiti, in se eiusdem causae cognitionem benignissime suscepit. Quamobrem allato ad ipsam per religiosos ciusdem Ordinis et provinciae Marchiae (in qua adest conventus cum ecclesià sub titulo S. Liberati, ubi, ut a reverendissimo episcopo Camerinensi asseritur, ipsius ac beatorum Humilis et Pacifici ossa requiescunt) authentico processu, una cum sententia super praemisso cultu auctoritate eiusdem episcopi Camerinensis, Ordinarii loci dicti conventus, rite prolatà: necnon instituto i super prae-

4 Male edit. Main. legit institutio (R. T.).

missis omnibus iudicio, et praetendentibus subinde postulatoribus non esse necessariam in casibus similibus propulsionis contrarietatum commissionem manu Sanctissimi signatam: eadem sacra Rituum Congregatio, perpendens plura afferri a comprobatione 1 praememorati cultus quae in praesenti casu indigebant speciali dilucidatione, producebantur siquidem nonnulla eidem servo Dei uti anonimo vel incognito ab historiatoribus attributa, et alia pariter quae ipsum cum alio quodam Liberato Maceratensi Congregationis Caelestinorum seu Clarenorum eiusdemmet Ordinis confundere poterant, ad relationem eminentissimi et reverendissimi domini cardinalis Vallemani pro eminentissimo et reverendissimo domino cardinali Carpineo ponente, sacra eadem Rituum Congregatio, audito tam in scriptis quam in voce domino Prospero de Lambertinis sacrae consistorialis aulae advocato, et reverendissimi archiepiscopi Myrensis fidei promotoris coadiutore, rescribendum censuit: causam indigere signaturâ commissionis in casu de quo agitur. Die vii septembris MDCCIX. Ita reperitur in regestris decretorum Congregationis sacrorum rituum. In quorum fidem, etc., die in augusti MDCCXIII. Loco † sigilli. Gratis. N. M. Tedeschi episcopus Liparitanus, sacrae Rituum Congregationis pro-secretarius.

Camerinensis. Servi Dei Liberati de Lauro Decretum al-Ordinis Minorum S. Francisci Sancti nun-terum quo de-cretum fait, non cupati. Orta controversia in sacra Rituum esse signandam commissionem, Congregatione, an cultus ab immemorabili et servandum tempore, iuxta postulatorum sensum, sancto amotionu ima-Liberato praedicto praestitus, esset ne per-ginum. mittendus, seu potius removendus, eadem sacra Rituum Congregatio sub die vii septembris moccix censuit, antequam ad discussionem dubii super casu excepto a decretis felicis recordationis Urbani PP. VIII deveniretur, necessariam esse dubii propositionem super signatură commissionis; ideoque, disputato dicto dubio an esset signanda commissio, sacra eadem Congregatio ad relationem eminentissimi et reverendissimi domini cardinalis Ptolomei pro eminentissimo et reverendissimo domino cardinali Carpineo

1 Forsan ad comprobationem (R. T.).

ponente, et ad instantiam fratris Lucii de Turricella Ordinis Minorum de Observantià sancti Francisci, dictae causae postulatoris, audito prius tam in voce quam in scriptis reverendo patre domino Prospero de Lambertinis fidei promotore, respondit: Pro nunc non esse locum signaturae commissionis, et nihil esse innovandum super cultu eidem servo Dei praestito (firmo tamen remanente decreto in hac causà edito die xxii iulii MDCXCVII super amotione imaginum dicti servi Dei, cui in lectulo decumbenti beatissima Virgo, angelicis choris associata, cibum subministrabat), si sanctissimo domino nostro placucrit. Die xxvIII ianuarii мосскии. Factâque deinde per infrascriptum pro-secretarium de praedictis sanctissimo domino nostro relatione, Sanctitas Sua benigne annuit die xvII februarii eiusdem anni MDCCXIII. - G. card. CARPINEUS. Loco + sigilli. C. Collicola sacrae Rituum Congregationis pro-secretarius.

Confirmatio

§ 2. Cum autem, sicut praedictus Lurelatorum. de cius nobis subinde exponi fecit, ipse decreta huiusmodi, quo firmius subsistant, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desideret: nos. ipsum Lucium specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decreta praeinserta, auctoritate apostolică, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salva tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et effica-

ces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus Contrariorum et ordinationibus apostolicis, ceterisque derogano.

contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut earumdem Transumptopraesentium litterarum transumptis, seu rum ides. exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus sides adhibeatur, quae praesentibus ipsis adhiberetur si forent exhibitae vel ostensac.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 11 septembris MDCCXIII, pontificatus nostri anno xIII.

Dat. die 2 septembris 1713, pontif, anno xIII.

# CLXXXVII.

Damnantur et prohibentur quamplures propositiones excerptae ex libro sub titulo Le Noveau Testament, etc., aut Abrégé, etc., cum iudicio de reliquis propositionibus, et novâ eiusdem libri damnatione 1

1 Praedictus liber damnatus fuit const. edit. MDCCVIII, die 13 iulii, pontif. vIII; constit. edit. MDCCX, die 6 iunii, pontif. X, prohibitus fuit liber contra hanc damnationem; et const. edit. MDCCXVIII, die 27 augusti, pontif xvIII, eduntur monita pastoralia adversus renuentes obedientiam praestare praesenti constitutioni; Benedicti vero XIII const. edit. MDCCXXVIII, die 25 iunii, pontif. v, damnantur duo libri gallici.

Clemens episcopus, servus servorum Dei, Universis christifidelibus salutem et apostolicam benedictionem.

Procemium.

Unigenitus Dei silius pro nostrà et totius mundi salute filius hominis factus, dum discipulos suos doctrinà veritatis instrueret, universamque Ecclesiam suam in apostolis erudiret, praesentia disponens et futura prospiciens, praeclaro ac saluberrimo documento nos admonuit ut attenderemus a falsis prophetis, qui veniunt ad nos in vestimentis ovium; quorum nomine potissimum demonstrantur magistri illi mendaces et in deceptione illusores, qui, splendidà pietatis specie prava dogmata latenter insinuantes, introducunt sectas perditionis sub imagine sanctitatis, utque facilius incautis obrepant, quasi deponentes lupinam pellem, et sese divinae legis sententiis, velut quibusdam ovium velleribus obvolentes, sanctarum scripturarum, adeoque etiam ipsius Novi Testamenti verbis, quae multipliciter in suam aliorumque perditionem depravant, nequiter abutuntur; antiqui scilicet, a quo progeniti sunt, mendacii parentis exemplo ac magisterio edocti, nullam omnino esse ad fallendum expeditiorem viam, quam ut, ubi nefarii erroris subintroducitur fraudolentia, ibi divinorum verborum praetendatur auctoritas.

Causas iterum damnandi

§ 1. Ilis nos vere divinis monitis instructi, ubi primum, non sine intimà cordis nostri amaritudine accepimus. librum quemdam gallico idiomate olim impressum, et in plures tomos distributum, sub titulo: Le nouveau Testament en françois avec des réfléxions morales sur chaque verset, etc. A Paris, MDCXCIX; aliter vero: Abrégé de la morale de l'Évangile, des Actes des Apostres, des epistres de St-Paul, des epistres canoniques, et de l'Apocalypse: ou

pensées chrétiennes sur le texte de ces livres sacres, etc. A Paris, mocketh et mocxciv, tametsi alias a nobis damnatum, ac revera catholicis veritatibus pravarum doctrinarum mendacia multifariam permiscentem, adhuc tamen tamquam ab omni errore immunem a pluribus haberi, christifidelium manibus passini obtrudi, ac nonnullorum nova semper tentantium consilio et operà studiose nimis quaquaversum dissseminari, etiam latine redditum, ut perniciosae institutionis contagium, si sieri possit, pertranseat de gente in gentem, et de regno ad populum alterum, versutis huiusmodi seductionibus atque fallaciis creditum nobis dominicum gregem in viam perditionis sensim abduci summopere doluimus; adeoque pastoralis non minus curae nostrae stimulis, quam frequentibus orthodoxae sidei zelatorum querelis, maxime vero complurium venerabilium fratrum praesertim Galliae episcoporum litteris ac precibus excitati, gliscenti morbo, qui etiam aliquando posset in deteriora quaeque proruere, validiori aliquo remedio obviam ire decrevimus.

§ 2. Et quidem, ad ipsam ingruentis Propositiones ab ipso libro exmali causam provide nostrae considera- scribi fecil Pontionis intuitum convertentes, perspicue novimus, summam huiusmodi libri perniciem ideo potissimum progredi et invalescere, quod eadem intus lateat, et velut improba sanies nonnisi secto ulcere foras erumpat; cum liber ipse primo aspectu legentes specie quadam pietatis illiciat, molliti enim sunt sermones eius super oleum, sed ipsi sunt iacula, et quidem intento arcu ita ad nocendum parata ut sagittent in obscuro rectos corde. Nihil propterea opportunius aut salubrius praestari a nobis posse arbitrati sumus, quam si fallacem libri doctrinam, generatim solummodo a nobis

hactenus indicatam, pluribus singillatim ex eo excerptis propositionibus, distinctius et apertius explicaremus, atque universis christifidelibus noxia zizaniorum semina, e medio tritici, quo tegebantur, educta, velut ob oculos exponeremus. Ita nimirum denudatis et quasi in propatulo positis, non uno quidem aut altero, sed plurimis gravissimisque, tum pridem damnatis, tum etiam nove adinventis erroribus, plane confidimus, benedicente Domino, fore ut omnes tandem apertae iam manifestaeque veritati cedere compellantur. Id ipsum maxime e re catholicà futurum, et sedandis praesertim in florentissimo Galliae regno exortis ingeniorum varie opinantium iamque in acerbiores scissuras protendentium dissidiis apprime proficuum, conscientiarum denique tranquillitati perutile et propemodum necessarium. non modo praefati episcopi, sed et ipse in primis carissimus in Christo filius noster Ludovicus Francorum rex christianissimus, cuius eximium in tuenda catholicae fidei puritate extirpandisque erroribus zelum satis laudare non possumus, saepius nobis est contestatus, repetitis propterea vere piis et christianissimo rege dignis officiis atque ardentibus votis a nobis efflagitans ut instanti animarum necessitati prolatâ quantocitius apostolici censurâ iudicii consuleremus.

Consultatio adhibita 10 exatium propositio-

§ 3. Hinc, adspirante Domino, eiusque mine sequen caelesti ope confisi, salutare opus sedulo diligenterque, ut rei magnitudo postulabat, aggressi sumus, ac plurimas ex praedicto libro, iuxta supra recensitas respective editiones, fideliter extractas et tum gallico tum latino idiomate expressas propositiones, a compluribus in sacrâ theologiâ magistris, primo quidem coram duobus ex venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus accurate

discuti, deinde vero coram nobis, adhibito etiam aliorum plurium cardinalium consilio, quammaximà diligentià ac maturitate, singularum insuper propositionum cum ipsomet libri textu exactissime factà collatione, pluries iteratis congregationibus expendi et examinari mandavimus. Huiusmodi autem propositiones sunt quae sequuntur, videlicet:

1. Quid aliud remanet animae, quae Deum Series propoatque ipsius gratiam amisit, nisi peccatum et peccati consecutiones, superba paupertas et segnis indigentia, hoc est generalis impotentia ad laborem, ad orationem et ad omne opus bonum?

- II. Iesu Christi gratia, principium efficax boni cuiuscumque generis, necessaria est ad omne opus bonum; absque illå, non solum nibil fit, sed nec fieri potest.
- III. In vanum, Domine, praecipis, si tu ipse non das quod praecipis.
- IV. Ita, Domine, omnia possibilia sunt ei, cui omnia possibilia facis, eadem operando
- v. Quando Deus non emollit cor per interiorem unctionem gratiae suae, exhortationes et gratiae interiores non inserviunt, nisi ad illud magis obdurandum.
- vi. Discrimen inter foedus iudaicum et christianum est, quod in illo Deus exigit fugam peccati et implementum legis a peccatore, relinquendo illum in sua impotentia; in isto vero Deus peccatori dat quod iubet, illum suâ gratia purificando.
- vii. Quae utilitas pro homine in veteri foedere in quo Deus illum reliquit eius propriae infirmitati, imponendo ipsi suam legem? Quae vero felicitas non est admitti ad foedus in quo Deus nobis donat quod petit a nobis?
- viii. Nos non pertinemus ad novum foedus, nisi in quantum participes sumus ipsius novae gratiae, quae operatur in nobis id quod Deus nobis praecipit.
- IX. Gratia Christi, est gratia suprema, sine qua confiteri Christum nunquam possumus, et cum qua nunquam illum abnegamus.
  - x. Gratia est operatio manus omnipotentis

An. C. 1713

Dei, quam nihil impedire potest aut retar-

xI. Gratia non est aliud quam voluntas omnipotentis Dei iubentis et facientis quod iubet.

XII. Quando Deus vult salvare animam, quocumque tempore, quocumque loco, effectus indubitabilis sequitur voluntatem Dei.

XIII. Quando Deus vult animam salvam facere, et eam tangit interiori gratiae suae manu, nulla voluntas humana ei resistit.

xiv. Quantumcumque remotus a salute sit peccator obstinatus, quando lesus se ei videndum exhibet lumine salutari suae gratiae, oportet ut se dedat accurrat, sese humiliet et adoret Salvatorem suum.

xv. Quando Deus mandatum suum et suam aeternam locutionem comitatur unctione sui Spiritus et interiori vi gratiae suae, operatur illa in corde obedientiam quam petit.

xvi. Nullae sunt illecebrae, quae non cedant illecebris gratiae, quia nihil resistit Omnipotenti.

xvII. Gratia est vox illa Patris quae homines interius docet ac eos venire facit ad Iesum Christum; quicumque ad eum non venit, postquam audivit vocem exteriorem Filii, nullatenus est doctus a Patre.

xvm. Semen verbi, quod manus Dei irrigat, semper affert fructum suum.

xix Dei gratia nihil aliud est quam eius omnipotens voluntas: haec est idea quam Deus ipse nobis tradit in omnibus suis scripturis.

xx. Vera gratiae idea est, quod Deus vult sibi a nobis obediri et obeditur; imperat, et omnia fiunt; loquitur tamquam Dominus, et omnia sibi submissa sunt.

xxi. Gratia Icsu Christi est gratia fostis, potens, suprema, invincibilis, utpote quae est operatio operationis Dei incarnantis et resuscitantis Filium suum.

xxu. Concordia omnipotentis operationis Dei in corde hominis cum libero ipsius voluntatis consensu demonstratur illico nobis in Incarnatione, veluti in fonte atque archetypo omnium aliarum operationum misericordiae et gratiae, quae omnes ita gratuitae, atque ita dependentes a Deo sunt, sicut ipsa originalis operatio.

XXIII. Deus ipse nobis ideam tradidit omnipotentis operationis suae gratiae, eam significans per illam, qua creaturas e nihilo producit et mortuis reddit vitam.

xxiv. Iusta idea quam Centurio habet de de omnipotentià Dei et Iesu Christi in sanandis corporibus solo motu suae voluntatis, est imago ideae quae haberi debet de omnipotentià suae gratiae in sanandis animabus a cupiditate.

xxv. Deus illuminat animam, et eam sanat aeque ac corpus solà suà voluntate; iubet, et ipsi obtemperatur.

XXVI. Nullae dantur gratiae, nisi per fidem.

XXVII. Fides est prima gratia et fons omnium aliarum.

xxvIII. Prima gratia, quam Deus concedit peccatori, est peccatorum remissio.

xxix. Extra Ecclesiam nulla conceditur gratia.

xxx. Omnes, quos Deus vult salvare per Christum, salvantur infallibiliter.

xxx1. Desideria Christi semper habent suum effectum; pacem intimo cordium infert, quando eis illam optat.

xxxxx. Iesus Christus se morti tradidit ad liberandum pro semper suo sanguine primogenitos, idest electos, de manu angeli sterminatoris.

XXXIII. Proh! quantum oportet bonis terrenis et sibimet ipsi renunciasse, ad hoc ut quis siduciam habeat sibi, ut ita dicam, appropriandi Christum Iesum, eius amorem, mortem et mysteria, ut facit sanctus Paulus dicens: Qui dilexit me et tradidit semetipsum pro me.

xxxiv. Gratia Adami non producebat nisi merita humana.

xxxv. Gratia Adami est sequela creationis, et erat debita naturae sanae et integrae.

xxxvi. Differentia essentialis inter gratiam Adami et statûs innocentiae ac gratiam christianam est, quod primam unusquisque in propriâ persona recepisset, ista vero non recipitur nisi in persona lesu Christi resuscitati, cui nos uniti sumus.

xxxvii. Gratia Adami, sanctificando illum in semetipso, erat illi proportionata; gratia

christiana, nos sanctificando in Iesu Christo, I est omnipotens et digna Filio Dei.

xxxviii. Peccator non est liber, nisi ad malum, sine gratia Liberatoris.

xxxix. Voluntas, quam gratia non praevenit, nihil habet luminis, nisi ad aberrandum; ardoris, nisi ad se praecipitandum; virium, nisi ad se vulnerandum: est capax omnis mali, et incapax ad omne bonum.

xl. Sine gratiâ nihil amare possumus nisi ad nostram condemnationem.

XLI. Omnis cognitio Dei, etiam naturalis, etiam in philosophis ethnicis, non potest venire nisi a Deo, et sine gratià non producit nisi praesumptionem, vanitatem et oppositionem ad ipsum Deum, loco affectuum adorationis, gratitudinis et amoris.

ALII. Sola gratia Christi reddit hominem aptum ad sacrificium fidei; sine hoc, nihil nisi impuritas; nihil nisi indignitas.

XLIII. Primus effectus gratiae baptismalis est facere ut moriamur peccato; adeout spiritus, cor, sensus non habeant plus vitae pro peccato, quam homo mortuus habeat pro rebus mundi.

xliv. Non sunt nisi duo amores, unde volitiones et actiones omnes nostrae nascuntur: amor Dei, qui omnia agit propter Deum, quemque Deus remuneratur; et amor, quo nos ipsos ac mundum diligimus, qui, quod ad Deum referendum est, non refert, et propter hoc ipsum fit malus.

xLv. Amore Dei in corde peccatorum non amplius regnante, necesse est ut in eo carnalis regnet cupiditas omnesque actiones eius corrumpat.

xLvi. Cupiditas aut charitas usum sensuum bonum vel malum faciunt.

XLVII. Obedientia legis profluere debet ex fonte, et hic fons est charitas. Quando Dei amor est illius principium interius, et Dei gloria est finis, tunc purum est quod apparet exterius; alioquin non est nisi hypocrisis aut falsa iustitia.

xLVIII. Quid aliud esse possumus, nisi tenebrae, nisi aberratio, et nisi peccatum, sine fidei lumine, sine Christo, et sine cha-

nostri, ita nullum est opus bonum sine amo-

- L. Frustra clamamus ad Deum, Pater mi, si spiritus charitatis non est ille qui clamat.
- LI. Fides iustificat, quando operatur; sed ipsa non operatur, nisi per charitatem.
- LI. Omnia alia salutis media continentur in fide, tamquam in suo germine et semine; sed haec fides non est absque amore et fiduciâ.

LIII. Sola charitas christiano modo facit (actiones christianas) per relationem ad Deum et Iesum Christum.

LIV. Sola charitas est quae Deo loquitur; eam solam Deus audit.

Lv. Deus non coronat nisi charitatem; qui currit ex alio impulsu et ex alio motivo, in vanum currit.

LVI. Deus non remunerat nisi charitatem, quoniam charitas sola Deum honorat.

LVII. Totum deest peccatori, quando ei deest spes; et non est spes in Deo, ubi non est amor Dei.

LVIII. Nec Deus est, nec religio, ubi non est charitas.

Lix. Oratio impiorum est novum peccatum; et quod Deus illis concedit, est novum in eos iudicium.

Lx. Si solus supplicii timor animat poenitentiam, quo haec est magis violenta, eo magis ducit ad desperationem.

LXI. Timor nonnisi manum cohibet, cor autem tamdiu peccato addicitur, quamdiu ab amore iustitiae non ducitur.

LXII. Qui a malo non abstinet nisi timore poenae, illud committit in corde suo, et iam est reus coram Deo.

LXIII. Baptizatus, adhuc est sub lege sicut iudaeus, si legem non adimpleat, aut adimpleat ex solo timore.

LXIV. Sub maledicto legis nunquam fit bonum, quia peccatur sive faciendo malum sive illud nonnisi ob timorem evitando.

LXV. Moyses, prophetae, sacerdotes et doctores legis mortui sunt, absque eo quod ullum Deo dederint filium, cum non effecerint nisi mancipia per timorem.

LXVI. Qui vult Deo appropinquare, nec XLIX. Ut nullum peccatum est sine amore | debet ad ipsum venire cum brutalibus passionibus, neque adduci per instinctum naturalem aut per timorem, sicuti bestiae, sed per fidem et per amorem, sicuti filii.

LXVII. Timor servilis non sibi repraesentat Deum nisi ut dominum durum, imperiosum, iniustum, intractabilem.

LXVIII. Dei bonitas abbreviavit viam salutis claudendo totum in fide et precibus.

LXIX. Fides, usus, augmentum et praemium sidei, totum est donum purae liberalitatis Dei.

LXX. Nunquam Deus affligit innocentes, et afflictiones semper serviunt vel ad puniendum peccatum vel ad purificandum peccatorem.

LXXI. Homo ob sui conservationem potest se se dispensare ab eâ lege quam Deus condidit propter eius utilitatem.

LXXII. Nota Ecclesiae christianae est quod sit catholica, comprehendens et omnes angelos caeli et omnes electos et justos terrae et omnium saeculorum.

LXXIII. Quid est Ecclesia, nisi coetus filiorum Dei manentium in eius sinu, adoptatorum in Christo, subsistentium in eius persona, redemptorum eius sanguine, viventium eius spiritu, agentium per eius gratiam, et expectantium gratiam futuri saeculi.

LXXIV. Ecclesia, sive integer Christus, Incarnatum Verbum habet ut caput, omnes vero sanctos ut membra.

LXXV. Ecclesia est unus solus homo, compositus ex pluribus membris, quorum Christus est caput, vita, subsistentia et persona; unus solus Christus, compositus ex pluribus sanctis, quorum est sanctificator.

LXXVI. Nihil spatiosius Ecclesia Dei, quia omnes electi et iusti omnium saeculorum illam componunt.

LXXVII. Qui non ducit vitam dignam filio Dei et membro Christi, cessat interius habere Deum pro patre et Christum pro capite.

LXXVIII. Separatur quis a populo electo, cuius figura fuit populus iudaicus et caput est Iesus Christus, tam non vivendo secundum Evangelium, quam non credendo Evangelio.

pore, omni loco, et omni personarum generi studere et cognoscere spiritum, pietatem et mysteria sacrae Scripturae.

LXXX. Lectio sacrae Scripturae est pro omnibus.

LXXXI. Obscuritas sancta verbi Dei non est laicis ratio dispensandi se ipsos ab eius lectione.

LXXXII. Dies dominicus a christianis debet sanctificari lectionibus pietatis et super omnia sanctarum Scripturarum. Damnosum est velle christianum ab hac lectione retrabere.

LXXXIII. Est illusio sibi persuadere quod notitia mysteriorum religionis non debeat communicari feminis lectione sacrorum librorum. Non ex feminarum simplicitate, sed ex superba virorum scientia ortus est scripturarum abusus et natae sunt haereses.

LXXXIV. Abripere e christianarum manibus Novum Testamentum, seu eis illud clausum tenere, auferendo eis modum illud intelligendi, est illis Christi os obturare.

LXXXV. Interdicere christianis lectionem sacrae Scripturae, praesertim Evangelii, est interdicere usum luminis filiis lucis, et facere ut patiantur speciem quamdam excommunicationis.

LXXXVI. Eripere simplici populo hoc solatium, iungendi vocem suam voci totius Ecclesiae, est usus contrarius praxi apostolicae et intentioni Dei.

LXXXVII. Modus plenus sapientia, lumine et charitate, est dare animabus tempus portandi cum humilitate et sentiendi statum peccati, petendi spiritum poenitentiae et contritionis, et incipiendi ad minus satisfacere iustitiae Dei antequam reconcilientur.

LXXXVIII. Ignoramus quid sit peccatum et vera poenitentia, quando volumus statim restitui possessioni bonorum illorum, quibus nos peccatum spoliavit, et detrectamus separationis istius ferre confusionem.

LXXXIX. Quartusdecimus gradus conversionis peccatoris est, quod, cum sit iam reconciliatus, habet ius assistendi sacrificio Ecclesiae.

xc. Ecclesia auctoritatem excommunicandi LXXIX. Utile et necessarium est omni tem- | habet, ut eam exerceat per primos pastores de consensu, saltem praesumpto, totius | corporis.

xci. Excommunicationis iniustae metus nunquam debet nos impedire ab implendo debito nostro: nunquam eximus ab Ecclesià, etiam quando hominum nequitia videmur ab ea expulsi, quando Deo, lesu Christo, atque ipsi Ecclesiae per charitatem affixi sumus.

XCII. Pati potius in pace excommunicationem et anathema iniustum, quam prodere veritatem, est imitari sanctum Paulum. tantum abest ut sit erigere se contra auctoritatem, aut scindere unitatem.

xciii. Iesus quandoque sanat vulnera, quae praeceps primorum pastorum festinatio infligit sine ipsius mandato: Iesus restituit, quod ipsi inconsiderato zelo rescindunt.

xciv. Nihil peiorem de Ecclesià opinionem ingerit eius inimicis, quam videre illic dominatum exerceri supra fidem fidelium, et foveri divisiones propter res quae nec fidem laedunt nec mores.

xcv. Veritates eò devenerunt ut sint lingua quasi peregrina plerisque christianis, et modus eas praedicandi est veluti idioma incognitum, adeo remotus est a simplicitate apostolorum et supra communem captum fidelium: neque satis advertitur, quod hic defectus sit unum ex signis maxime sensilibus senectutis Ecclesiae et irae Dei in silios suos.

xcvi. Deus permittit ut omnes potestates sint contrariae praedicatoribus veritatis, ut eius victoria attribui non possit nisi divinae gratiae.

хсvп. Nimis saepe contingit membra illa, quae magis sancte ac magis stricte unita Ecclesiae sunt, respici atque tractari tanquam ab ea separata; sed iustus vivit ex fide, et non ex opinione hominum.

xcviii. Status persecutionis et poenarum, quas quis tolerat tamquam haereticus, flagitiosus et impius, ultima plerumque probatio est et maxime meritoria, utpote quae facit hominem magis conformem Iesu Christo.

xcix. Pervicacia, praeventio, obstinatio in nolendo aut aliquid examinare aut agno-

scere se fuisse deceptum, mutant quotidie quoad multos in odorem mortis id quod Deus in suâ Ecclesiâ posuit ut in eâ esset odor vitae, v. g. bonos libros, instructiones, sancta exempla, etc.

- c. Tempus deplorabile, quo creditur honorari Deus persequendo veritatem eiusque discipulos. Tempus hoc advenit..... Haberi et tractari a religionis ministris tamquam impium et indignum omni commercio cum Deo, tamquam membrum putridum, capax corrumpendi omnia in societate sanctorum, est hominibus piis morte corporis mors terribilior. Frustra quis sibi blanditur de suarum intentionum puritate et zelo quodam religionis, persequendo flamma ferroque viros probos, si propriâ passione est excaecatus, aut abreptus aliena, propterea quod nihil vult examinare. Frequenter credimus sacrificare Deo impium, et sacrificamus diabolo Dei servum.
- ci. Nihil spiritui Dei et doctrinae Iesu Christi magis opponitur, quam communia facere iuramenta in Ecclesiâ, quia hoc est multiplicare occasiones peierandi, laqueos tendere infirmis et idiotis, et efficere ut nomen et veritas Dei aliquando deserviant consilio impiorum.
- § 4. Auditis itaque tum voce tum Damnallo et scripto nobis exhibitis praesatorum car-tarum proposidinalium aliorumque theologorum suf-rum consura. fragiis, divinique in primis luminis, privatis ad eum finem publicisque etiam indictis precibus, implorato praesidio. omnes et singulas propositiones praeinsertas, tamquam falsas, captiosas, male sonantes, piarum aurium offensivas, scandalosas, perniciosas, temerarias, Ecclesiae et eius praxi iniuriosas, neque in Ecclesiam solum, sed etiam in potestates saeculi contumeliosas, seditiosas, impias, blasphemas, suspectas de haeresi, ac haeresim ipsam sapientes, necnon haereticis et haeresibus ac etiam schismati faventes, erroneas, haeresi proximas, pluries damnatas, ac demum etiam haereticas, variasque haereses, et

potissimum illas quae in famosis Ianscnii propositionibus, et quidem in eo sensu, in quo hae damnatae fuerunt, acceptis, continentur, manifeste innovantes, respective, hac nostrà perpetuo valitură constitutione declaramus, damnamus et reprobamus. Mandantes omnibus utriusque sexus christifidelibus, ne de dictis propositionibus sentire, docere ac praedicare aliter praesumant quam in hac eâdem nostrâ constitutione continetur; ita ut quicumque illas vel illarum aliquam coniunctim vel divisim docuerit, desenderit, ediderit, aut de eis, etiam disputative, publice aut privatim tractaverit, nisi forsan impugnando, ecclesiasticis censuris, aliisque contra similia perpetrantes a jure statutis poenis, ipso facto absque alià declaratione subiaceat. Ceterum per expressam praefatarum propositionum reprobationem alia in eodem libro contenta nullatenus approbare intendimus; cum praesertim in decursu examinis complures alias in eo deprehenderimus propositiones, illis, quae ut supra damnatae fuerunt, consimiles et affines, iisdemque erroribus imbutas, nec sane paucas, sub imaginario quodam veluti grassantis hodie persecutionis obtentu, inobedientiam et pervicaciam nutrientes, easque falso christianae patientiae nomine praedicantes, quas propterea singulatim recensere et nimis longum esse duximus, et minime necessarium, ac demum, quod intolerabilius est, sacrum ipsum Novi Testamenti textum damnabiliter vitiatum compererimus, et alteri dudum reprobatae versioni gallicae Montensi in multis conformem, a Vulgatâ vero editione, quae tot saeculorum usu in Ecclesià probata est atque ab orthodoxis omnibus pro authenticâ haberi debet, multipliciter discrepantem et aberrantem, pluriesque in alienos, exotiços ac

saepe noxios sensus non sine maximà perversitate detortum. Eumdem propterea librum, utpote per dulces sermones et benedictiones, ut Apostolus loquitur, hoc est, sub falsa piae institutionis imagine, seducendis innocentium cordibus longe accomodatum, sive praemissis sive alio quovis titulo inscriptum, ubicumque et quocumque alio idiomate seu quavis editione aut versione hactenus impressum, aut in posterum (quod absit) imprimendum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, iterum prohibemus ac similiter damnamus; quemadmodum etiam alios omnes et singulos in eius defensionem tam scripto quam typis editos, seu forsan (quod Deus avertat) edendos libros seu libellos, eorumque lectionem, descriptionem, retentionem et usum, omnibus et singulis christifidelibus, sub poenâ excommunicationis per contrafacientes ipso facto incurrendâ, prohibemus pariter et interdicimus. Praecipimus insuper venerabilibus fratribus patriarchis, archiepiscopis et episcopis, aliisque locorum Ordinariis, necnon haereticae pravitatis inquisitoribus, ut contradictores et rebelles quoscumque per censuras et poenas praefatas, aliaque iuris et facti remedia, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, brachii saecularis auxilio, omnino coërceant et compellant.

§ 5. Volumus autem ut earumdem Fides tranpraesentium transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ccclesiastică constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis originalibus litteris adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

§ 6. Nulli ergo hominum liceat hanc Sanctio poopaginam nostrae declarationis, damnationis, mandati, prohibitionis et interdictionis infringere vel ei ausu temerario

contraire; si quis autem hoc attentare! praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae мрссхии, vi idus septembris, pontificatus nostri anno xiii.

Dat. die 8 septembris 1713, pontis anno xIII.

## CLXXXVIII.

Confirmatur decretum Congregationis Rituum de cultu immemorabili et casu excepto pro B. Gregorio X 1

> Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam. .

Precemium.

Iniuncti nobis caelitus pastoralis officii sollicitudo nos urget, ut gloriosorum caelestis Hierusalem civium, quorum sapientiam narrant populi et laudem nuntiat Ecclesia, illorumque potissimum, quos Unigenitus Dei Filius gregis sui pastores constituit secundum cor suum, quique in generationibus gentis suae gloriam adepti placuerunt Domino in diebus suis, ac fidei gubernaculum viriliter tenentes, anchoram spei tranquillà iam in statione composuerunt, plenamque caelestibus divitiis et aeternis mercibus navem optato in littore collocarunt, venerationem et cultum promovere studeamus in terris, sicut pia catholicorum antistitum in partem sollicitudinis nostrae vocatorum aliorumque christifidelium, ac praesertim pietate non minus christianisque virtutibus quam generis splendore fulgentium, vota

1 Huic simile decretum confirmatum fuit pro B. Lucia de Narnia, const. ed. MDCCx, die 26 martii, pontif. x; et pro B. Andrea de Comitibus ab Innocentio XIII, const. ed. MDCCXXIV, die xv februarii, pontif III.

postulant, et nos ad omnipotentis Dei gloriam, catholicae Ecclesiae decus et praesidium, spiritualemque fidelium populorum aedificationem ac devotionem fovendam conducibile fore in Domino arbitramur.

§ 1. Cum itaque aliàs in Congrega- Exponitur statione tunc existentium S. R. E. cardi-coptae nalium sacris ritibus praepositorum processus auctoritate apostolică constructi super virtutibus et miraculis in specie felicis recordationis beati Gregorii PP X praedecessoris nostri exhibiti fuerint illorumque validitate de more examinatâ, ac die ix ianuarii mpcxxx, ad relationem bonae memoriae Cosmi, dum vixit, einsdem S.R.E. cardinalis de Torres nuncupati respective approbată, successive, nempe die 1v maii eiusdem anni, ab eâdem Congregatione cardinalium favorabile rescriptum emanaverit, constare de virtutibus heroicis; deinde vero, ad humillimas preces venerabilis fratris Benedicti episcopi Aretini, etiam nomine dilectorum filiorum communitatis et hominum civitatis Aretinae, necnon Antonii Mariae Bonucci presbyteri regularis expresse professi Societatis Iesu, eiusmodi causae postulatoris, per dilectum filium nostrum Ferdinandum supradictae S. R. E. presbyterum cardinalem de Abduâ nuncupatum, in locum similis memoriae etiam, dum vixit, Francisci praedictae S. R. E. cardinalis Montalti nuncupati (qui anno mbcxlii in locum eiusdem Cosmi cardinalis subrogatus fuerat) deputatum, proposito dubio in eâdem Congregatione cardinalium die xi februarii proxime praeteriti super signaturâ commissionis reassumptionis causae ad formam novissimorum decretorum recolendae memoriae Innocentii Papae XI itidem praedecessoris nostri, responsum fuerit esse locum' signaturae commissionis, prout per nos

signata, cum facultate videndi et examinandi, an ex supradictis processibus apostolicis, sicut praemittitur confectis, constaret de casu excepto a decretis piae memoriae Urbani PP. VIII similiter praedecessoris nostri, et de eorum paritione, sive de cultu publico et immemorabili dicto beato Gregorio PP. X exhibito; demumque in huiusmodi commissionis sequelam proposită causă per eumdem Ferdinandum cardinalem super praedicto dubio, illoque in praedictà ordinarià Congregatione cardinalium discusso, ipsa Congregatio, audito prius tam scripto quam voce dilecto filio magistro Prospero de Lambertinis in utrâque signa-Decretum sa- tură nostră referendario, fidei promotore, respondendum esse censuerit, constare de cultu immemorabili, seu de casu excepto a praedictis Urbani praedecessoris decretis:

eras Congregationes.

Confirmatio relati decreti.

§ 2. Hinc est quod nos, non modo piis devotisque Benedicti episcopi, ac communitatis et hominum, nec non Antonii Mariae praedictorum, sed etiam enixis novissime additis dilecti filii nobilis viri Cosmi Etruriae sibi subiectae magni ducis supplicationibus nobis super hoc humiliter porrectis favorabilem assensum, quantum cum Domino possumus, praebere cupientes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, decretum a praedictà cardinalium Congregatione editum, ut praesertur, quod scilicet de cultu immemorabili eidem beato Gregorio Papae X exhibito, seu de casu excepto a decretis praedicti Urbani praedecessoris.

constet, apostolică auctoritate, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus : salva tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes Clausukae. litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et spectabit in futurum, plenissime suffragari, et ab eis respetive inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 4. Volumus autem ut ipsarum praesentium litterarum transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus sides in iudicio et extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xii septembris moccxiii, pontificatus nostri anno xiii.

Dat. die 12 septembris 1713, pontif. anno xtil.

#### CLXXXIX.

Mandatur Ordinariis quamplurium nationum, et generalibus religiosorum Ordinum, ut commendari curent populis christifideles captivos 1

1 Idem mandatum extat constit. ed. MDCCIX, die 25 maii, pontif. IX; Innocentii XIII const.

Pides tran-

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Causae praesentis constituprocuratoris ae-

§ 1. Cum, sicut dilectus filius Hieronytionis, et preces mus Cavizzudo, in sacrà theologià doctor, noralle Ordinis minister et superior conventus S. Franci-SS. Trinitatis redemptionis ca scae Romanae de Urbe, necnon procurator generalis Ordinis fratrum SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum, nobis nuper exponi fecit, christifideles multo numero sub durá barbarorum servitute cum gemino corporis et animae periculo detineantur; quia vero illorum redemptio pluribus ab hinc annis, tam propter bella ac regionum direptiones, quam propter conventuum egestatem et eleemosynarum diminutionem, intermissa fuit, unde eorumdem captivorum calamitates et pericula in dies ingravescunt, dictus Hieronymns procurator generalis christifidelium pietatem ad opus adeo pium excitari plurimum desideret:

in rabrica.

§ 2. Nos, ipsius Hieronymi procuratoris generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, benigne annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, et attentà relatione dilecti filii nostri Francisci Mariae Casini tituli S. Priscae S. R. E. cardinalis S. Priscae nuncupati, dicti Ordinis apud nos et Sedem

ed. MDCCXXI, die 21 novembris, pontif. I, confirmantur litterae Urbani VIII pro indigentiis locorum Terraesanctae.

Apostolicam protectoris, super praemissis eisdem cardinalibus factà, venerabilibus fratribus patriarchis, archiepiscopis, episcopis, ceterisque regnorum Castellae, Baeticae, Aragoniae, Valentiae, principatus Catalauniae, insularum Maioricensis et Minoricae, ac itidem regnorum Sardiniae, Legionis et Navarrae, Franciae, necnon provinciarum Campaniae, Picardiae, Normandiae, Ovitanae, Provinciae, Belgii, Italiae, Portugalliae et Siciliae, ac civitatum Neapolitanae, lanuensis, Taurinensis et Alexandrinae, provinciae Mediolanensis, respective Ordinariis, necnon dilectis filiis superioribus generalibus quorumvis Ordinum, congregationum et institutorum regularium, harum serie, auctoritate apostolică, praecipimus et mandamus, ut saltem duabus vicibus quolibet anno, Adventus scilicet et Quadragesimae temporibus, in suis respective ecclesiis, tam per verbi Dei praedicatores in sacris concionibus, quam aliis actionibus et functionibus publicis, praedictorum christifidelium captivorum miserias et calamitates populo proponi et commendari curent et saciant, ut corum exhortationibus stimulentur christifideles ad eleemosynas largiter conferendas, quibus redemptores dicti Ordinis eosdem captivos a dictă servitute huiusmodi redimere, ac illorum spirituali consolationi corporalique saluti, Domino benedicente, valeant providere: salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 3. Volumus autem ut praesentium Clausulae. litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique loco-

rum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostesae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xiv septembris mpccxiii, pontificatus nostri anno xiii.

Dat. die 14 septembris 1713, pontif. anno xitt.

#### CXC.

Conceditur Congregationi monachorum Vallisumbrosae communicatio privilegiorum quorumdam Ordinum et Congregationum 1.

## Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Apostolatus officium, quod inscrutabilis divinae sapientiae atque bonitatis altitudo humilitati nostrae committere dignata est, salubriter exequi, adiuvante Domino, ingiter satagentes, religiosos viros sub suavi Christi iugo vota sua reddere uberesque bonorum operum fructus adspirante superni favoris auxilio proferre iugiter satagentes, ut eo alacrius pietatis exercitiis incumbant, favoribus et gratiis libenter prosequimur opportunis.

Causae mat sentis conces-

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper fecit dilectus filius Columbinus Bassi abbas generalis monachorum Congregationis Vallisumbrosae Ordinis S. Benedicti, quod alias, postquam monasteria dictae Congregationis anno MCDLXXXIV insimul unita et in Congregationem a felicis recordationis Innocentio PP VIII praedecessore nostro auctoritate apostolicà erecta fuerant, piae memoriae lulius PP. II pariter praedecessor noster eidem Congregationi omnia et singula privilegia et indulta, Congregationi Cas-

1 Privilegia Congregationi Cassinensi concessa fuere a Iulio II; et quaedam alia a Clemente X, const. ed. MDCLXXI, die 2 octobris, pontif. II.

sinensi aliàs S. Iustinae de Padua dicti Ordinis a Sede Apostolica concessa, communicavit. Deinde vero similis memoriae Pius PP.V, etiam praedecessor noster, per quasdam litteras apostolicas anno molvii desuper expeditas, privilegia Ordinum regularium mendicantium ad undecim Congregationes extendendo, etiam primodictam Congregationem inter alias enumeravit. Sed successive, praedictis Pii praedecessoris litteris a recolendae memoriae Gregorii PP XIII itidem praedecessore nostro revocatis, Congregationes monasticae fere omnes, cum pro obtinendà privilegiorum Ordinum regularium mendicantium huiusmodi communicatione and nonnullos Romanos Pontifices praedecessores nostros recursum habuissent, vigore indultorum specialium eis concessorum dictam ac universalem eorumdem privilegiorum ac gratiarum, quibus Ordines regulares tam mendicantes quam non mendicantes fruuntur. communicationem sibi concedi obtinuerunt. Cum autem, sicut eadem exposi- Preces abbatio subiungebat, eadem primodicta Congregatio Vallisumbrosae hac universali communicatione de praesenti destituta reperiatur, ac proinde dictus Columbinus abbas generalis, praedictae suae Congregationi omnia et singula privilegia, gratias et indulta quaecumque a Sixto V, Clemente VIII, Gregorio XIV, Paulo V, Gregorio XV 2, Urbano VIII ac Innocentio XII Romanis Pontificibus etiam praedecessoribus nostris, Congregationibus S. Hieronymi Hispaniae, clericorum regularium Ministrantium Infirmis. necnon monachorum Camaldulensium. Cisterciensium, Caelestinorum et sancti Mauri in Gallià, necnon Carthusiensium et SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum Ordinibus respective concessa.

1 Edit. Main. legit communicatio (R. T.).

2 Edit. Main. legit XIV (R. T.).

ac quibus Congregationes et Ordines praedicti quomodolibet utuntur et gaudent, a nobis communicari plurimum desideret: nobis propterea humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolică dignaremur.

Concessio praedictae communicationis.

§ 2. Nos igitur, Congregationem praefatam, quam peculiari paternae charitatis affectu prosequimur, ipsumque Columbinum abbatem specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et singulares Congregationis huiusmodi personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, et attentà relatione dilecti filii nostri Caroli Augustini eiusdem S. R. E. cardinalis Fabroni nuncupati, praedictae Congregationis Vallisumbrosae apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, super praemissis eisdem cardinalibus factă, memoratae Congregationi Vallisumbrosae petitum indultum seu communicationem, dictà auctoritate, tenore praesentium, concedimus.

Claumlae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari; sicque in praemissis per quoscumque indices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et

desiniri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, dictae Congregationis Vallisumbrosae, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 4. Volumus autem ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, seu sumptorum. exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxviii septembris moccxiii, pontificatus nostri anno xiii.

Dat. die 28 septembris 1713, pontif. anno xIII.

CXCI.

Conceditur indulgentia plenaria perpetua pro ecclesiis fratrum Capuccinorum in festis sanctorum Paschalis Baylon et Ioannis Capistrano 1.

1 Ab Innocentio XI constit. edit. MDCLXXXIX. die 19 maii, pontif. xIII, concessa fuit facultas

#### Clemens Papa XI,

Universis christifidelibus, praesentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

Concessio praedictae indulgentiae.

§ 1. Ad augendam fidelium religionem et animarum salutem caelestibus Ecclesiae thesauris pià charitate intenti, omnibus utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis ac sacrá communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis fratrum Ordinis Minorum sancti Francisci Capuccinorum nuncupatorum ubique existentium in sanctorum Paschalis Baylon et Ioannis a Capistrano festis diebus ' a primis vesperis usque ad occasum solis dierum huiusmodi singulis annis devote visitaverint et ibi pro christianorum principum concordia, haeresum extirpatione, ac sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces essuderint, quo die praedictorum id egerint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus; praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

kides transumptorum,

§ 2. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xi octobris moccxiii, pontificatus nostri anno xIII.

Dat. die 11 octobris 1713, pontif. anno XIII.

applicandi quamdam indulgentiam defunctorum; et Benedicti XIII constit. ed. MDCCXXIX, die 12 martii, pontif. v, extat beatificatio beati Fidelis.

1 Voces festis diebus nos addimus (R. T.).

#### CXCII.

Decernitur, servandum esse solitum super suffragio ferendo a superioribus cuiuscumque coenobii fratrum Ordinis Praedicatorum in provinciis Indiarum Occidentalium, non obstante constitutione Pauli V'

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Alias pro parte provinciarum Idem autea S. Antonii 2 novi regni Granatensis et rat a Congrega-S. Crucis Ordinis fratrum Praedicatorum vinciis S. Antoin Indiis Occidentalibus nobis exposito, quod, licet praxis inconcussa inolevisset, priores seu vicarios illorum conventuum seu domorum, tametsi sufficientem religiosorum numerum minime alerent, itaut in nonnullis ex eisdem conventibus quatuor religiosi, ac etiam unus uti prior seu vicarius permanserit, ad provincialia capitula, cum voto et loco in superioris provincialis electione, iuxta etiam approbationem felicis recordationis Clementis VII, Pauli III, Gregorii XIII et Alexandri etiam VII Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, semper accessisse, nihilominus nonnullis ab hine annis ab aliquibus factionariis scandalose praetensum fuerat, provincialium seu vicariorum electiones cum voto et suffragio eorumdem priorum seu vicariorum sic celebratas nullas et irritas fuisse, et quidem vigore quarumdam piae memoriae Pauli Papae V pariter praedecessoris nostri desuper in simili

1 Laudata Pauli V constit. edit. fuit MDCxI, die 23 decembris; idem concessum fuit provinciis S. Antonini et S. Crucis ab hoc Pontifice constit. edit. MDCCXI, die 2 iulii, pontif. xII. necnon eremitis S. Augustini constit. edit. MDCCIX, die 21 iunii, pontif. xIII; et Innocentii XIII constit. edit. MDCCXXII, die 24 aprilis, pontif. I, conceduntur provinciae Mexicanae octo gradus ma gisterii.

2 Sup. pag. 536 legitur S. Antonini (R. T.).

nii et S. Cracis.

forma Brevis die xxIII decembris mocxi | expeditarum litterarum, quibus praescribitur, quod dicti conventus seu domus, numerum saltem octo religiosorum alere non valentes, perpetuo supprimi, aut fratres, in tam exiguo numero inibi viventes, ad alios conventus, ubi regularis vigeret observantia, transferri deberent: et in eadem expositione subjuncto, quod eiusdem Pauli V praedecessoris litteras huiusmodi per episcopos et archiepiscopos earumdem Indiarum, quorum arbitrio illarum executio remissa fuerat, executioni unquam demandatas fuisse non constabat; imo venerabilis frater archiepiscopus S. Fidei infrascriptae cardinalium Congregationi per peculiares litteras ipsi directas retulerat, impossibile prorsus fore ad earum executionem devenire: ideoque earumdem provinciarum nomine nobis supplicate ut in dictis provinciis tam circa permanentiam memoratorum conventuum, quam accessus ac suffragia danda ab illorum prioribus et vicariis in eiusmodi capitulis provincialibus, non obstantibus praedictis Pauli V praedecessoris litteris, solitum servari mandaremus: nos controversiam huiusmodi ad Congregationem venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum examinandam remisimus; ipsa vero Congregatio per suum decretum die x iunii anni proxime praeteriti emanatum rescripsit quod solitum servaretur, praedictis Pauli V praedecessoris litteris et aliis quibuscumque non obstantibus.

Causa sequentis decreti, et § 2. Cum autem, sicut dilectus filius preces procura-modernus procurator generalis dicti Ortoris generalis. § 2. Cum autem, sicut dilectus filius dinis nobis nuper exponi fecit, ne caedem praetensiones et scandala in omnibus aliis dictarum Indiarum Occidentalium provinciis praedicti Ordinis vigeant seu irrepant, ac proinde in illis id

quoque, quod pro praedictis provinciis S. Antonini et S. Crucis decretum fuit, servari plurimum desideret: nobis propterea humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

- generalem specialibus favoribus et gra-aliis provinciis. tiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de supradictae Congregationis cardinalium consilio, ut de cetero in reliquis carumdem Indiarum Occidentalium provinciis eiusdem Ordinis, praedicti Pauli V praedecessoris litteris et aliis quibuscumque minime obstantibus, servetur solitum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, decernimus et declaramus; salvå tamen semper in praemissis auctoritate eiusdem Congregationis cardinalium.
- § 4. Decernentes pariter, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditotores, iudicari et definiri deberc, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.
- § 5. Non obstantibus praemissis, ac Contrarlorum derogatio, constitutionibus et ordinationibus apo-

stolicis, necnon, quatenus opus sit, provinciarum et Ordinis praesatorum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis, ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

fransumptoram fides.

§ 6. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, cadem prorsus fides ubique locorum, tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xi octobris moccxiii, pontificatus nostri anno xiii.

Dat. die 11 octobris 1713, pontif. anno XIII.

#### CXCIII.

Decernitur, excludendos esse a definitorio generali ex vicarios generales, et servandam quamdam formam in constituendo vicesgerentes provinciarum Congregationis Observantiae Lombardiae fratrum eremitarum S. Augustini 1

1 Hac de re vide constitutiones Ordinis editas MDCLXIV, et die 18 iulii confirmatas ab Alexandro VII; in huius Pontificis constit. edit. MDCCXIV, die 12 novembris, pontif. XIV, agitur de visitatione coenobiorum.

## Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Iniuncti nobis divinitus pastoralis officii ratio postulat, ut prospero christifidelium Altissimi obsequiis sub suavi religionis iugo mancipatorum statui consulere, et ea quae regulari disciplinae impedimentum adferre noscuntur, quantum cum Domino possumus, e medio tollere studeamus.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper Quomodo ex-fecerunt dilecti filii Congregationis Ob-les praedicti in-troducti suerint, servantiae Lombardiae nuncupati, Ordi-et inconveniennis eremitarum S. Augustini, quod eadem Congregatio, cui dudum ob regularem observantiam tunc in ea vigentem nonnulla privilegia a Sede Apostolicâ concessa fuerant, adeo a primaevo eius instituto excidit ut ei novitiorum vestitio suspensa fuerit; una vero ex praecipuis causis, quae relaxationi in dictâ Congregatione fomentum praebuit, est perpetuitas gubernii et dispotici dominii, quod quinquaginta ab hinc annis in eà ad favorem vicariorum generalium absolutorum introductum fuit, quippe qui, cum nullum superiorem realiter recognoscant, omnia in eadem Congregatione ad eorum libitum disponunt, eo quia ii, qui vicarii generalis munere functi sunt, remanent perpetui definitores cum voto in omnibus capitulis, dietis et congressibus ordinariis ac extraordinariis eiusdem Congregationis, et praesertim definitorii generalis, tametsi ipsis locus, iuxta eiusdem Ordinis constitutiones part. III, cap. IX, § 7, num. 5, dictaeque Congregationis definitiones antiquas capit. xxx, num. 37, quarum vigore definitorium praesidente scilicet, vicariis generalibus, actuali et proximo absoluto, quatuor definitoribus ac totidem visitatoribus componitur, minime competat; et exinde oritur quod, cum ad idem definitorium priorum a-

liorumque officialium electio spectet, vicarii generales absoluti in omnibus electionibus perpetuo se ingerunt; nec definitoratus gradu perpetuo contenti, in vicesgerentes proprii districtus, seu provinciae, cum praecedentia supra superiores locales, imo etiam supra ipsos definitores et visitatores, qui, ad formam earumdem constitutionum et definitionum, omnibus aliis, praeterquam vicariis generalibus, actuali nempe et immediate absoluto, praccedere debent, constitui et deputari curant, ideoque vicesgerentes, idest provinciales perpetui eorum districtus seu provinciae fiunt, non obstante quadam constitutione a felici recordationis Martino Papa V praedecessore nostro, quae incipit Pro cunctorum, etc., desuper edità, per quam prohibetur expresse, ne provinciales completo triennio eorum officii in eo continuare valeant. Porro plurima numerantur inconvenientia quae ex praemissis oriri solent: quorum primum est dispendium conventuum, qui ultra ordinarias collectas, quas pro manutentione vicarii generalis persolvunt, nedum illas praedictis vicesgerentibus, verum etiam expensas itinerum occasione eorum accessus ad capitula dictae Congregationis contribuere teneantur; praeterea memorati conventus aliis sumptibus et dispendiis gravati reperiuntur; nam priores aliique officiales, qui aerarium administrant, benevolentiam illorum, a quibus unice in spem adducuntur se gratiis et beneficiis affici, ita captare student, ut religiosorum indigentiis consulere, ac officinas eorumque cellas rebus ad id necessariis instruere, necnon in conventibus eiusdem Congregationis religiosorum numerum valde minorem eo, qui ali possit, non sine cultus divini ac ecclesiarum servitii detrimento, retinere negligant: alterum

vero inconveniens existit, quod omnes religiosi ab arbitrio et voluntate ipsorum vicariorum generalium absolutorum unice dependent, itaut prioribus aliisque officialibus solus titulus remaneat, ac mandata ipsius vicarii generalis ut plurimum illis vicesgerentis, non sine maximo scandalo, postponuntur; nec superiores locales illis sese opponere, nec religiosi contra huiusmodi abusus reclamare audent, quia omnes sperant eosdem vicesgerentes sibi gratos fore, unde gratiam apud eos quaerere, illorumque desideriis obsecundare procurant.

- Preces pro opportuno re-- medio.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, perpetuitas superio-medio. rum in guberniis huiusmodi, ita regulari observantiae obnoxia, in capitulo generali memoratae Congregationis in hac almâ Urbe nostrâ anno mdclxiv celebrato, in quo nonnullae definitiones factae, ac postmodum a recolendae mcmoriae Alexandro VII etiam praedecessore nostro per quasdam suas desuper in simili forma Brevis die xvIII iulii eiusdem anni expeditas litteras confirmatae fuerunt, introducta fuerit; experientià vero plurium annorum compertum sit, illam eidem Congregationi magnum praeiudicium attulisse; ac propterea ipsi exponentes, quo abusus huiusmodi de medio tollantur, regularisque observantia in eâ reflorescat, eiusmodi perpetuitatem per nos aboleri, necnon praerogativas eorumdem vicariorum generalium absolutorum ad terminos, in quibus ante praedictum capitulum generale reperiebantur, per nos reduci plurimum desiderent: nobis propterea humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolică dignaremur.

§ 3. Nos igitur, regularem observan- in rubrica,

tiam in eâdem Congregatione, sublatis impedimentis, promovere cupientes, ac ipsorum exponentium votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, corumque singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existant, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de nonnullorum venerabilium fratrum nostrorum S. R.E. cardinalium a nobis specialiter deputatorum, qui rem mature perpenderunt, consilio, definitorium generale eiusdem Congregationis in posterum ex vicario generali proxime absoluto, quatuor definitoribus et totidem visitatoribus constituendum esse, et propterea in eo ex-vicarios (reservatà tamen facultate interveniendi solum illis qui cum hac qualitate ex-vicariorum de pracsenti reperiuntur) non esse admittendos, auctoritate apostolică, tenore praesentium, decernimus et declaramus; quodque, respectu eorumdem vicesgerentium constituendorum, constitutio in cap. xxxi, § 6, et, quatenus opus sit, cam declarando, observetur. Praeterea non posse constitui vicesgerentem unum aut plures in diversis primodictae Congregationis partibus, nisi extra Congregationem, aut si ad ipsius Congregationis extrema loca vicarium generalem ire contigerit, et extra dictos casus non posse constitui nisi unum in Lombardià, si ultra montes Apeninos etiam intra Congregationem ipsam iverit, quae deputatio tantum tempore absentiae durare intelligatur, ut supra, et non

quoad personam deputandam cap. 1v rub. xxviii, num. 1 pariter observetur; quodque non possit eligi, qui per sex annos continuos munus quodcumque iurisdictionis exercuerit, nisi pariter per triennium vacaverit. Ac ulterius eisdem vicesgerentibus subministrari aliquid ratione expensarum a conventibus, pro quibus constituti fuerunt vicesgerentes huiusmodi, ut supra, enunciatis praedictis Alexandri praedecessoris litteris ceterisque contrariis non obstantibus, auctoritate et tenore praedictis interdicimus et prohibemus.

§ 4. Decernentes pariter, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari. sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam. quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 5. Non obstantibus praedictis Ale- contrariorum xandri praedecessoris litteris aliisque praemissis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, nec non Congregationis et Ordinis praesatorum, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo roamplius, harum serie ordinamus; et | bore permansuris, ad praemissorum ef-

fectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides tran sumptorum.

§ 6. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitac vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xx octobris MDCCXIII, pontificatus nostri anno xIII.

Dat. die 20 octobris 4713, pontif. anno xiii.

#### CXCIV.

Conceduntur indulgentiae perpetuae clericis seu presbyteris, qui interfuerint collationibus fieri solitis in aedibus Congregationis Missionis in Monte Citatorio Urbis '.

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Collationes ficei solent sinriis.

conceduntur.

Cum, sicut accepimus, in domo presgules tertiis fe- byterorum saecularium Congregationis Missionis nuncupatorum in Monte Citatorio de Urbe, iuxta laudabile eius institutum, singulis tertiis feriis cuiuslibet hebdomadae collatio sive colloquia ad perfectionem spiritus conducentia ha-Indulgentiae beri consueverint: nos, corum devotionem, qui operi adeo pio et salubri vacaverint, caelestium Ecclesiae thesaurorum elargitione magis excitare volentes, de omnipotentis Dei misericordià ac beatorum Petri et Pauli apostolorum

> 1 Const. ed. MDCCI, die 5 novembris, pontif. I, extant aliae indulgentiae; et in Benedicti XIII const. ed. MDCCXXIX, die 13 augusti, pontif. VI, beatificatio servi Dei Vincentii a Paulo.

> > 74

Bull. Rom. - Vol. XXI.

eius auctoritate confisi, omnibus et singulis clericis sive presbyteris in dictà collatione tam descriptis quam pro tempore describendis, in cuiuslibet eorum mortis articulo, si vere poenitentes et confessi ac sacrà communione refecti, vel, quaterns id facere nequiverint, saltem contriti nomen lesu ore, si petuerint, sin minus, corde devote invocaverint, plenariam: praeterea eisdem præsentibus et futuris clericis seu presbyteris, vere similiter poenitentibus et confessis ac sacrà communione refectis, qui ecclesiam dictae domus ferià tertià maioris hebdomadae, qua propositum imitandi Salvatorem nostrum innovare solet, a primis vesperis usque ad occasum solis diei huiusmodi, annis singulis devote visitaverint, ac pro christianorum principum concordià, haeresum extirpatione, ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, etiam plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Insuper eisdem clericis seu presbyteris nunc et pro tempore existentibus, qui in reliquis tertiis feriis totius anni eiusmodi collationi et colloquiis interfuerint, et oraverint ut pracfertur, centum dies de iniunctis eis seu aliàs quomodolibet debitis poenitentiis in formà Ecclesiae consuetà relaxamus. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvn octobris MDCCXIII, pontificatus nostri anno xiii.

Dat. die 27 octobris 1713, pontif. anno XIII.

#### CXCV.

Prohibetur ne clerici Congregationis Doctrinae Christianae in Galliis sine generalis et definitorii facultate bene ficia accipiant, nec unquam in domos mulieres introducant 1.

#### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus Abusus exponuntur, et remedium petitur. filius Ioannes Fallot, procurator generalis Congregationis Doctrinae Christianae in Gallia, quod alias in ultimo capitulo generali dictae Congregationis, in civitate Parisiensi celebrato, unanimi consensu deliberatum fuit, nobis supplicandum esse, quatenus aliquod remedium nonnullis abusibus in eadem Congregatione in magnum eius detrimentum vertentibus adferre dignaremur. Primo quidem, quod, quanivis ex dictae Congregationis constitutionibus cautum reperiatur ne quis beneficium quodcumque ecclesiasticum absque generalis eiusque definitorii consensu accipere audeat, accidit tamen saepissime ut nonnulli in câdem Congregatione professi ciusmodi beneficia ecclesiastica, licentià et consensu praedictis minime obtentis, sibi conferri procurent vel oblata recipiant, quod revera absque paupertatis et obedientiae ab ipsis emissorum votorum infractione nullo modo fieri potest. Secundo, ut novum maiusque robur adiiciatur cuidam decreto a felicis recordationis Alexandro Papa VII praedecessore nostro, die viii decembris mocix emanato, per quod, sub poená excommunicationis ipso

> 1 Hoc secundum prohibitum fuerat ab Alexandro VII; ab Innoc. XII const. ed. MDCXCVI, die 16 maii, pontif. v, praecepta fuit executio vitae communis; et const. edit. MDCXCIX, die 22 iunii, pontif. viii, agitur de voto ac iuramento; item in huius Pontificis constit edit. MDCCXVI. die 28 septembris, pontif. xvi, et in Benedicti XIII const. ed. MDCCXXVII, die ... iunii, pontif. 1v, eduntur quaedam ordinationes pro bono regimine,

> facto incurrendà, prohibetur ne quis

eiusdem Congregationis intra illius domos seu collegia mulieres introducere audeat. Nobis propterea dictus Ioannes prior generalis humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere de benignitate apostolicà dignaremur.

§ 2. Nos igitur, ipsius Ioannis procu- Prohibitio ut ratoris generalis votis hac in re favora-in rubrica. biliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui relationem venerabilis fratris Cornelii archiepiscopi Carthaginensis, apud carissimum in Christo filium nostrum Ludovicum Francorum regem christianissimum nostri et Apostolicae Sedis nuntii, super praemissis ad eosdem cardinales transmissam perpenderunt, consilio, ne de cetero quisquam dictae Congregationis quodcumque beneficium ecclesiasticum absque moderni et pro tempore existentis praepositi generalis eiusdem Congregationis cum suo definitorio in scriptis obtentà licentià, sub nullitatis collationis seu provisionis huiusmodi beneficii, accipere, nec intra domos et collegia praedictae Congregationis mulieres, sub excommunicationis poenis ipso facto incurrendis, introducere audeat seu praesumat, auctoritate apostolica, tenore praesentium, interdicimus et prohibemus.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et inClausulae.

tegros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque judices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit altentari.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, dictae Congregationis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides traneumstorum.

§-5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxviii octobris moccxin, pontificatus nostri anno xIII.

Dat. die 28 octobris 1713, pontif. anno XIII.

#### CXCVI.

Conceditur indulgentia plenaria perpetua pro ecclesiis fratrum Minorum de Observantià in festo sanctae Catharinae Bononiensis 1

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Redemptoris et domini nostri Iesu Exordium. Christi, qui gloriosos saluberrimorum, quae nobis reliquit, exemplorum sectatores altis decoravit honoribus et caelestis beatitudinis consortes effecit, vices, licet immeriti, gerentes in terris, spiritualium munerum thesauros, quorum nobis credita est dispensatio, libenter erogamus, sicut ad excitandam et fovendam erga eosdem beatos caeli incolas sidelium devotionem salubriter expedire in Domino arbitramur.

§ 1. Cum itaque nos alias, ad honorem Causae praesanctissimae et individuae Trinitatis, ad sionis. exaltationem catholicae fidei et christianae religionis incrementum, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium, et patriarcharum, archiepiscoporum et episcoporum in almà Urbe nostrâ tunc existentium consilio, beatam Catharinam a Bononia, Ordinis S. Clarae, auctoritate nobis a Domino traditâ Sanctam esse decreverimus et definiverimus. illamque Sanctorum catalogo solemni ritu adscripserimus: hinc est quod nos, Conces ie ut ad augendam fidelium religionem et animarum salutem caelestis Ecclesiae thesauris pià charitate intenti, ac de omnipotentis Dei misericordià et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius actoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis ac sacrà commu-

1 Ab hoc Pontifice Sanctorum albo adscripta fuit; aliae indulgentiae extant in const. ed. MDCCI, die 14 iunii, pontif. I, et in Benedicti XIII const. edit, MDCCXXVI, v nonas martii, pontif. II.

nione refectis, qui aliquam ex ecclesiis Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià nuncupatorum tam hactenus erectis quam in posterum quandocumque erigendis, et ubicumque locorum existentibus, die festo eiusdem sanctae Catharinae, nempe die ix martii, a primis vesperis usque ad occasum solis festi huiusmodi annis singulis devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordià, haeresum extirpatione, ac sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Clausulae.

§ 2. Volumus autem ut ipsarum praesentium litterarum tramsumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xv novembris MDCCXIII, pontificatus nostri anno XIII.

Dat. die 15 novembris 1713, pontif. anno xIII.

### CXCVII.

Declarantur nulla litterae, edictum et praeceptum a tribunali monarchiae Siciliae edita contra censuras ab episcopo Agrigentino in sui expulsores declaratas et interdictum cui subiecta fuit dioecesis Agrigentina, cum illorum damnatione et horum confirmatione ac poenis in contravenientes <sup>1</sup>

1 Const. edit. MDCCXII, die 18 iunii, pontif. MI, nulla declarata fuit restitutio officialium civitatis Liparensie communioni eeclesiasticae; constit.

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Ad plurimas, et vere acerbissimas, Exordium ab quas in regno Siciliae non minus Ec-rum et defenclesiae quam huius Sanctae Sedis au-Ecclesiae. ctoritas a saeculari potestate iamdiu pertulit et adhuc perfert iniurias, considerationis nostrae intuitum convertentes, id ferme nobis evenire experimur. quod patientissimo viro lob accidisse sacrae litterae commemorant: ut scilicet unius aerumnae nuncium alius gravioris calamitatis relator excipiat, novaque in dies ac semper tristiora ex illis partibus ad nos afferantur. Nostra proinde, et eiusdem Sedis Ecclesiaeque iura, ex commissi nobis caelitus pastoralis officii debito, ab eiusmodi laicorum ausibus constanter asserere pergimus, sicut, omnibus maturae considerationis trutinâ perpensis, aequitati et iustitiae rectoque ordini consentaneum esse in Domino arbitramur.

nostri notitiam pervenit, quod aliàs (postquam venerabilis frater Franciscus archiepiscopus Ramirez episcopus Agrigentinus, non alià profecto de causa, nisi eo quod ecclesiastica auctoritate strenue asserta ministerium suum diligenter implevisset, et quo par erat

obsequio nostris atque eiusdem Sedis mandatis fideliter obtemperasset, per summam iniuriam ac intolerabilem eiusdem saecularis potestatis abusum e suâ civitate ac dioecesi Agrigentina totoque regno Siciliae expulsus, eiusmodi suae

expulsionis executores, necnon quos-

edit. MILCENII, die 18 iulii, pontif. XIII, nullum dictum fuit edictum sub nomine ducis Sabaudiae super censuris latis adversus comitem Nemours; et const. edit MDCCXIV, die 7 septembris, pontif. XIV, declaratur nullum edictum eiusdem monarchiae contra interdictum vicarii generalis Liparensis expulsi.

§ 1. Nuper siquidem ad apostolatus Acta episcopi.

cumque illius complices, auxiliatores et

mandantes, in excommunicationem ma-

CLEMENS XI PP.

iorem ab apostolicis constitutionibus, et speciatim illà die Coenae Domini singulis annis legi et promulgari solità, contra similia perpetrantes inflictam incidisse declaraverat; ac insuper civitatem et dioecesim Agrigentinas praefatas ecclesiastico interdicto subiecerat), tametsi haec omnia ab eo rite ac recte, necnon iuxta sacrorum canonum praescriptum, imo ctiam de speciali ac praevio mandato nostro peracta fuerint, Potestatis lai-nihilominus paucos post dies, incunte scilicet mense septembre proxime praeterito, quidam Andreas Ficani, tamquam praetensi tribunalis monarchiae Siculae nuncupati illiusque asserti iudicis specialiter ad infrascripta delegatus, primum quidem, nempe die 11 eiusdem mensis septembris, ecclesiam S. Ioannis civitatis Agrigentinae, quae iurisdictioni supradicti praetensi tribunalis subesse praetenditur, temere ac violenter aperire fecit; deinde vero eos, quos dictus Franciscus episcopus in excommunicationem nobis et eidem Sedi reservatam incurrisse, sicut praemittitur, declaraverat, maiori temeritate absolvere praesumpsit, vigore scilicet praetensae facultatis sibi ad id concessae a Francisco Miranda et Gayarre asserto iudice supradicti praetensi tribunalis per eius litteras die xxxi augusti proxime praeteriti expeditas, quibus, execrando non minus et impudenti ausu, quam falsis et ineptis rationibus, eadem excommunicatio sive excommunicationis declaratio nulla, iniusta, insubsistens, temeraria et irregularis declarabatur, ipsique Andreae nihilominus mandabatur, ut, ad tollendum quodeumque scandalum, aditumque praecludendum cuivis pharisaico zelo (hoc nomine in eisdem litteris christiana

calis attentata.

exhiberi debet, impie traducebatur), excommunicatos praedictos, si absolutionem petiissent, tamquam specialiter delegatus a dicto praetenso tribunali, absolvere deberet; et aliàs, prout uberius legi potest in supradictis litteris, quas memoratus Andreas eâdem die 11 septembris promulgari ac in pluribus locis civitatis Agrigentinae affigi mandavit, tenoris qui sequitur, videlicet:

Nos utriusque iuris doctor D. Franciscus Luterae indi-Miranda et Gayarre, de consilio sacrae catholicae maiestatis, abbas S. Mariae Terranae, ac iudex ordinarius tribunalis apostolicae legatiae et regiae monarchiae pro praefată catholică maiestate in hoc Siciliae regno, reverendo sacerdoti Andreae Ficani

delegato in causa fideli regio dilecto, salutem. Ha pervenuto non senza doglianze alla nostra notizia e di questo tribunale dell'apostolica legazia e regia monarchia, che essendo stato il reverendissimo arcivescovo vescovo di Girgenti don Francesco Ramirez intimato d'ordine di S. E. a partirsi da quella diocesi e da questo fedelissimo regno, per li giusti motivi che mossero l'animo di S. E. concernenti al real servigio e pubblico bene e quiete del regno, valendosi con matura riflessione ed evidente giustizia della potestà economica contro il nomato prelato, quello, abusandosi del titolo specioso di consigliere di S. M. (che la divina guardi) e del proprio giuramento di fedeltà e d'osservare le prerogative regie e del regno, facendosi scudo, benchè ideato, d'esser lesa la libertà ecclesiastica, e d'avere patito violenze dal capitano Ochoa, dottor don Giovanni Battista Guzzardo, clerico don Pompeo Grugno, Ettore Antinori, ed altre persone generalmente, specialmente e individualmente nominati, passò a scomunicarli; e supponendo che l'esercizio di tal potestà economica fosse enorme delitto, passò ad interdire la cattedrale e tutte le chiese della diocesi, mostrando in ciò poco buon genio verso il real servigio e la potestà economica di S. E. Per la totale elevazione del quale illa obedientia, quae Ecclesiae mandatis | interdetto, per l'evidente nullità ed altre

ragioni, e per aprirsi le chiese con la continuazione de'divini offici ed amministrazione di sacramenti, si stan spedendo per via del tribunale gli ordini opportuni. Ma per adesso riflettendo, che la riferita censura fulminata contro le persone, così in specie come in genere riferite, ha processo indebitamente ex abrupto, de facto, nullo iuris ordine servato, contro la forma de' precetti evangelici, de'sacri canoni, concilì ecumenici, con pubblico scandalo, evidente perturbazione de' popoli, ed impedimento al corso della giustizia ed esercizio della potestà economica, ed in esecuzione di supposta potestà concessagli dalla Corte Romana, non esecuta nè presentata nel regno, in grave pregiudizio delle regalie e prerogative del regio Exequatur, secondo si prescrive da più reali dispacci de' serenissimi monarchi, fondati in evidenti ragioni, avvalorati da antichissima ed immemorabile osservanza, mai interrotta nel lungo corso di più secoli, non solo in questo fedelissimo regno, ma anche per tutto il mondo cattolico, come uniforme al diritto delle genti, alli sacri canoni, concilì universali e concordie con la Santa Sede; ed accrescendosi li motivi di suddetta nullità ed insussistenza dalli notabili eccessi ed evidenti aggravi: resta la suddetta censura, come sopra fulminata, assolutamente nulla ed ingiusta, da temersi solamente da chi la fulminò, non avendo nè tampoco precesso le solite e necessarie monizioni, nè tampoco la citazione ad dicendum causam quare, secondo precettò la stessa Verità increata, li sacri canoni e concilì ecumenici, e senza veruna inibizione a desistersi dal fatto o pretese violenze : avendo perciò tutto maturamente esaminato e discusso con matura riflessione, abbiamo stimato dichiarar nulla, ingiusta, insussistente, temeraria ed irregolare la riferita censura per le ragioni riferite, con fare a voi le presenti, per rendere manifesta e pubblica la nullità di suddetta censura, e per togliere anche da cotesta città e diocesi li cedoloni, interdetti ed altre scritture forse affissate contro le accennate persone in specie ed in genere nominate. E benchè stante la sud-

dettà nullità ed ingiustizia, non vi fosse di bisogno veruna assoluzione, nondimeno, per non dar luogo a verun zelo farisaico o a qualunque scandalo possibile che potesse originarsi nelle coscienze semplici, erronee e scrupolose, perciò vi ordiniamo, che, presentandosi innanzi a voi le succennate persone in specie ed in genere nominate, ed ognuno di loro domandandovi l'assoluzione della suddetta scomunica, vogliate e dobbiate voi, come delegato di questo tribunale della regia monarchia, a quelli ed ognuno di loro assolvere libere dalla suddetta scomunica, e fatta la suddetta assoluzione ne farete fede, e quella trasmetterete dove sarà di bisogno, per aversene piena scienza, ed altra trasmetterete a noi e questo tribunale della regia monarchia con vostre lettere responsali, per avere anche noi scienza della suddetta assoluzione, procedendo sopra ciò contro li perturbanti ed impedienti l'esecuzione delle presenti a quelli rimedi che vi pareranno convenienti e di giustizia; comandando per le presenti a tutti e singoli officiali cosi spirituali come temporali del regno, che sotto la pena di scudi cento per ognuno di essi, da applicarsi al fisco di questo tribunale della regia monarchia, vi abbiano e debbano dare e prestare ogni lor braccio, aiuto e favore, tante volte quante da voi saranno richiesti, che noi sopra le cose suddette vi diamo e concediamo ogni nostra potestà ed autorità necessaria, e così eseguirete ad istanza delle suddette prenominate persone, seu di qualsivoglia persona per esse presentata e comparente, etiam senza procura, per quanto la grazia di S. M. tenete cara, e sotto le pene a noi ben viste.

Datum Panormi, die xxxi augusti sextae indictionis MDGCXIII. — D. Franciscus Miranda et Gayarre; Iulius Rotundo pro-magister notarius. Iesus: praesentetur, exequatur, registretur et affigatur. Sacerdos D. Andreas Ficani delegatus in causâ. Die 11 septembris MDCCXIII praesentes praesentatae, executae et registratae fuerunt et sunt in officio admodum reverendi sacerdotis D. Andreae Ficani degentis in hac civitate Agrigenti, uti delegati illustrissimi et reverendissimi do-

mini D. Francisci Miranda et Gayarre iudicis ordinarii tribunalis regiae monarchiae, et fuerunt affixae iuxta supradictam decretationem. Unde, etc. Clericus Angelus Fiano magister notarius in causă, etc.

Novi potestatis laicalis excessus,

§ 3. Post haec ministri dicti praetensi tribunalis, cum forsan suarum iniquitatum mensuram nondum satis per praemissa implevisse sibi viderentur, admissis criminibus nova et semper graviora crimina adiicere non formidarunt. Quidam enim canonicus Isidorus Navarro. asserens se eiusdem praetensi tribunalis illiusque asserti iudicis delegatum existere, necnon speciale ab co mandatum habuisse revocandi generale interdictum, cui praesatus Franciscus episcopus civitatem et dioecesim supradictas, ut praefertur, supposuerat, ad praedictam civitatem Agrigentinam die xv eiusdem mensis septembris plurium armatorum militum turmà stipatus se contulit, ibique tam ecclesiasticos ad aperiendas, quam populum ad frequentandas ecclesias inducere tentavit. Sed, cum illos in exactà eiusdem interdicti observantià fidelique erga pastorem suum atque hanc Sanctam Sedem obedientia firmissimos invenisset, ad violenta remedia confugit, eorumque constantiam, antiqua propemodum ab ethnicis in christifideles illatarum persecutionum exempla renovando, bonorum interceptionibus, carceribus, exiliis, aliisque irrogatis mulctis expugnare studuit. Plures proinde tam saeculares quam regulares sacerdotes sive in carceres et vincula crudeliter coniecit, sive bonis spoliavit, sive exulare acerbe jussit, atque, hos inter, plerosque etiam parrochos oves Christi sibi commissas eo plane tempore, quo pastorum suorum praesentiâ ac custodià maxime indigebant, deserere coëgit; et, quod sane sine horrore ac lacrymis audiri nequit, tres vicarios

in spiritualibus generales a memorato Francisco episcopo successive deputatos, nempe dilectos filios Petrum Attardum, Iosephum Mariam Rhinum et Gasparem Salernum, in odium constantis et invicti illorum zeli pro Ecclesiae iurium atque apostolicae auctoritatis tuitione, in carceres detrusit, ingenti prius pecunià ab eis extortà; ac quartum, qui illis successerat, nempe quemdam Blasium Mairam, nisi hic interea, non tam lethalis morbi violentià, quam innumeris pro eadem Ecclesiae causa toleratis aerumnis confectus, ac pene morti proximus ad gravis pecuniariae mulctac solutionem impio eiusdem Isidori iussu immanissime adactus, ab humanis decessisset, eadem carceris poena afficere decreverat. Neque his contentus dictus Isidorus, propriae non minus conscientiae quam divini timoris penitus immemor, censuris omnibus ac poenis in ecclesiastici interdicti violatores per sacros canones et apostolicas sanctiones inflictis prorsus contemptis, cathedralem ecclesiam Agrigentinam violenter aperiri fecit, ibique detestabili impietate a sacrilegiis ad altare progrediens, imo altare ipsum sacrilegiis polluens, maiori excommunicatione aliisque censuris non uno sed plurimis nominibus innodatus, sacrosanctum ac tremendum missae sacrificium, concrepantibus interea plurium scloporum dispositionibus' per eius milites factis, aliisque igniarii pulveris fragoribus additis, cum interventu quorumdam, qui ad eamdem ecclesiam metu et violentiis compulsi convenerant, celebrare ausus fuit, promulgato tamen prius in eâdem civitate Agrigentina quodam edicto, per quod idem Isidorus interdictum praefatum nullum, iniustum, illegitimum, insubsistens et irritum, nulliusque roboris et

1 Forsan explesionibus (R. T.).

efficaciae declaraverat, adeoque omnibus superioribus ecclesiarum tam saecularium quam regularium, nec non parochis, beneficiatis, capellanis, presbyteris et clericis civitatis et dioecesis Agrigentinae praefatarum, ut, illo minime attento, ecclesias omnes apertas, ut prius, retinere, ac in illis missas et alia divina officia celebrare et celebrari, ac christifidelibus Ecclesiae sacramenta administrare et administrari facere deberent, perinde ac si interdictum huiusmodi nunquam emanasset, sub excommunicationis aliisque poenis districte mandaverat, et aliàs, prout etiam uberius continetur in praesato edicto tenoris sequentis, videlicet:

Edi tum dele-

Nos doctor D. Isidorus Navarro, canonicus sanctae metropolitanae primariae huius Siciliae regni ecclesiae Panormitanae, examinator synodalis, et delegatus tribunalis apostolicae legatiae et regiae monarchiae serio ad infrascripta constitutus vigore litterarum datarum Panormi die ix septembris septimae indictionis MDCCXIII praesentatarum, executarum et registratarum in hac civitate Agrigenti die xv instantis, ad quas, etc., omnibus et singulis christifidelibus utriusque sexus huius praedictae civitatis eiusque dioecesis, salutem in Domino sempiternam.

Non senza doglianza e perturbazione della publica quiete ha pervenuto alla notizia di S. E. e del reverendissimo monsignor don Francesco Miranda e Gavarre abate di S. Maria di Terrana, del consiglio di S. M. (che la divina guardi) e suo giudice ordinario del tribunale dell'apostolica legazia e regia monarchia in questo fedelissimo regno, che, essendo stato il reverendissimo arcivescovo don Francesco Ramirez vescovo di Girgenti intimato d'ordine di S. E. a partirsi da questa diocesi e da tutto il regno per li giusti motivi mossero il zelo indefesso e l'animo di S. E. attinenti al real servigio, publico bene e quiete de' popoli, valendosi con matura riflessione e con giustizia della potestà economica contro il succennato prelato, quale abusandosi del titolo specioso di consigliere di S. M. e del proprio giuramento di fedeltà e di osservare le regie prerogative, privilegi e lodevoli osservanze del regno, fingendo di esser stata lesa la libertà ecclesiastica, e di aver patito violenze dal capitano don Giovanni Ochoa, dottore don Giovan Battista Guzzardi, clerico don Pompeo Grugno, Ettore Antinoro, e da altre persone generalmente, specialmente ed individuamente nominate, passò a scomunicarli; e supponendo che l'esercizio di tal potestà economica fosse enorme delitto, credendo esser prelato per la sola grazia della Corte Romana, non per la real munificenza, interdisse questa cattedrale, e tutte le chiese della diocesi, con lo scudo di essersi commesso gravissimo eccesso contro il pastore di questo gregge, senza però riflettere le turbolenze e pessime conseguenze può partorire tanto scandaloso attentato contro il real servigio, publica quiete, ed in dispregio della potestà economica, ma anche totalmente irregolare, assolutamente et de facto, et ex abrupto, nullo iuris ordine servato, contro la forma de' sacri canoni e concilì generali, mancando li requisiti necessari dell'interdetto, e la materia e causa efficiente del medesimo, con supposizione di violenze non vere, ed eccessi non conimessi, mentre il mettere in dubbio la potestà economica, e chiamare abuso, violenza ed eccesso l'esercizio della medesima è contro ogni ius delle genti, e l'inveterate e mai interrotte prerogative e diritti di S. M. (che la divina guardi) e di questo fedelissimo regno e tribunale dell'apostolica legazia e regia monarchia, maggiormente che si asserisce in suddetto asserto e nullo interdetto d'aver processo per potestà concessagli dalla Corte Romana, non esecuta nè presentata nel regno, in grave pregiudizio, anzi dispregio delle regalie e prerogative del regio Exequatur, secondo si prescrive da più reali dispacci de'serenissimi monarchi, fondati in evidenti ragioni, avvalorati d'antichissima ed immemorabile osservanza, mai interrotta nel lungo corso di più secoli, non solo in questo fedelissimo regno, ma

anche per tutto il mondo cattolico, come uniforme al diritto delle genti, alli sacri canoni, concili universali, privilegi apostolici e concordie con la Santa Sede, ed includendo per conseguenza manifesta ingiustizia, notoria insussistenza, ed evidente nullità, s'ha stimato perciò dal detto tribunale dell'apostolica legazione e regia monarchia, e dal riferito reverendissimo monsignor giudice della medesima, provvedere d'opportuno rimedio, riparando col suo zelo non solo alli pregiudizi del real servigio, ma anche a quelli delli popoli di questa diocesi ingiustamente lesi dal suddetto prelato loro pastore contro la carità pastorale, ha deliberato commettere a noi la sua autorità e potestà, ac vices et voces suas et eiusdem tribunalis, con ordinarci che dovessimo passare in questa città e qualsivoglia parte della diocesi, e levare e far levare suddetto interdetto, e qualsivoglia cedolone affissato, e dichiarare iuxta iuris formam ex commissione speciali l'istesso interdetto nullo, ingiusto, illegittimo ed insussistente. Pertanto noi, valendoci della sopraddetta potestà amplissima nelle sopraccitate lettere, come speciale delegato in questo negozio e causa, precedendo le prove legittime di non esser veri li motivi addotti nel citato interdetto, passassimo in dorso la petizione del nostro procuratore fiscale don Domenico Piccione, con interlocutoria in scriptis, a dichiarare nullo, ingiusto, illegittimo ed insussistente, irrito, di nessuna forza e valore il succennato interdetto; in tanto per il nostro presente editto, auctoritate qua supra, pubblichiamo la nullità, ingiustizia ed insussistenza del medesimo, ed ordiniamo, in virtù della facoltà a noi specialmente, come s'ha detto, concessa, a tutti li superiori delle chiese, tanto regolari quanto secolari, parrochi, beneficiati, cappellani, sacerdoti e chierici, che, non ostante il suddetto interdetto, stante la sua notoria ingiustizia, nullità ed insussistenza, dovessero tenere le chiese aperte, ed ivi celebrare e far celebrare li divini offizî e messe, come si faceva prima del suddetto ingiusto, nullo ed insussistente interdetto, ed amministrare a tutti li fedeli

li santi sacramenti della santa Chiesa, come prima, e come se mai vi fosse stato detto interdetto nullo, ingiusto ed insussistente, e questo sotto la pena alli contraventori e disobbedienti della scomunica maggiore riservata al suddetto reverendissimo giudice della regia monarchia, della disgrazia di S. M., e di altre pene a noi ben viste, e non altrimente. Datum Agrigenti die 30 septembris septimae indictionis MDCCXIII. Affigatur: canonicus Navarro delegatus. Inno-CENTIUS GUERRERI magister notarius.

Idem porro edictum a memorato Isidoro per universam dioecesim Agrigen-missum fuit per tinam transmissum fuit, ut, iuxta eius tenorem, presbyteri omnes singulorum locorum dioecesis huiusmodi, interdicto praefato nequaquam obstante, missas celebrare, aliaque divina peragere per assertos delegatos locales supradicti praetensi tribunalis compelli possent; quemadmodum inter ceteros ita fecisse atque executum fuisse nobis innotuit quemdam Iosephum Alexandri, qui, asserens se eiusmodi delegatione muniturn esse, in oppido Castel Tervine nuncupato, eiusdem dioecesis, quoddam praeceptum seu mandatum hac de re edidit, addità in eo adversus transgressores poena incorporationis omnium bonorum, illudgue nonnullis ecclesiasticis dicti oppidi transmisit, imo et ad quorumdam ex eis domorum ianuas affigi fecit, tenoris sequentis, videlicet:

Die xxvm octobris, septimâ indictione MDCCXIII. Portiero d'ordine del reverendo sa-gatispro illius cerdote don Giuseppe Alessandro, delegato executione. del tribunale dell'apostolica legazia e regia monarchia in virtù di lettere patenti date in palazzo in detto tribunale, diebus, etc., e di commissione parimente del reverendo signor canonico don Isidoro Navarro delegato speciale in causa di detto tribunale, e in virtù di suo ordine e lettera data in Girgenti, diebus, etc., alli quali, ecc., s'ingiunge, notifica ed intima al sacerdote don Antonino Matteliano, quatenus domani domenica 29 del

Praedictum

corrente, septima indictione MDCCXIII, e successivamente in appresso di giorno in giorno, abbia, voglia e debba celebrare la santa messa, assistere in detto giorno die 29 ottobre alla messa cantata e divini offici, amministrazione delli santissimi sacramenti, stante l'evidente nullità dell'interdetto, come chiaramente si vede nelli editti affissati d'ordine di detto reverendo delegato in causa nelli luoghi pubblici di questa predetta terra. Altrimente facendo il contrario, e non facendo copia di sè, s'intende incorso in quelle pene pubblicate ed espressate in detto ordine e lettere, procedendosi per la disobbedienza all'espressi nell'istesse ordinazioni, con la incorporazione di tutti li suoi beni. Unde, etc.

Causas praesentis declarationis.

§ 5. Cum autem nimium evidens sit, nec quisquam inficiari valeat, gravissimam ex praemissis ecclesiasticae libertati', imo etiam pontificiae auctoritati illatam fuisse iniuriam, ac similiter exploratum sit, nullum iudicem, quacumque tandem potestate et auctoritate suffultum, quoties de excommunicatione, interdicto, aliisque censuris ex causâ laesae seu violatae immunitatis ecclesiasticae, ac potissimum de speciali nostro et Sedis Apostolicae mandato latis agi contingit, in illarum validitatis seu invaliditatis, iustitiae seu iniustitiae cognitionem, quae nonnisi nobis ac dictae Sedi reservata est, se ingerere ullatenus posse; adeoque eadem praemissa in maximam plurimorum perniciem ac scandalum tendant, animasque pretioso salvatoris et domini nostri Iesu Christi sanguine redemptas in gravissima pericula et errores coniicere, ac deplorandis malis involvere valeant: hinc est quod nos, qui iurium ecclesiasticorum assertores in terris a Domino constituti sumus, omniumque christifidelium curam et sollicitudinem supernà dispositione gerimus, libertatem,

1 Edit. Main. legit libertatis (R. T.).

immunitatem et iurisdictionem ecclesiasticam, nec non Sanctae huius Sedis auctoritatem ab eiusmodi nefariis ac perniciosis conatibus sartam tectamque atque illibatam tueri et conservare, necnon animarum periculis, quantum nobis ex alto conceditur, occurrere cupientes, omniumque et singulorum, quae in praemissis, seu corum occasione, quovis modo decreta, inssa, ordinata, acta et gesta fuerunt, seriem, causas et circumstantias etiam aggravantes, necnon praefatorum, ac quorumvis aliorum tribunalium, iudicum, ministrorum, etiam principalium seu supremorum, officialium, notariorum, scribarum et personarum quarumcumque, in eisdem praemissis quomodolibet culpabilium, qualitates, dignitates, nomina et cognomina, aliave quaecumque, etiam specificam et individuam mentionem ac expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et singillatim spccificatis habentes, molu proprio, ac ex Declaratio certà scientia et matura deliberatione rubriez. nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, litteras, edictum ac praeceptum seu mandatum praeinserta, necnon quaecumque in iis contenta, aliaque omnia eà occasione per memoratos Franciscum Miranda et Gayarre assertum iudicem dicti praetensi tribunalis, nec non Andream Ficani, Isidorum Navarro et Iosephum Alexandri, vigore suarum respective assertarum delegationum, acta gesta et ordinata, cum omnibus et singulis inde secutis et forsan quandocumque secuturis, penitus et omnino nulla, irrita, invalida, iniusta, reprobata, damnata, inania, temeraria, et a non habentibus potestatem damnabiliter attentata ac de facto praesumpta, nulliusque omnino roboris et momenti vel efficaciae esse et ab initio fuisse ac perpetuo fore, neque illa a quoquam

observari posse vel potuisse, adeoque nec ullum statum facere vel fecisse, sed. perinde ac si nunquam emanassent nec facta fuissent, pro non extantibus et non factis perpetuo itidem haberi debere, tenore praesentium declaramus. Et nihilominus, ad maiorem et abundantiorem cautelam, et quatenus opus sit, illa omnia et singula harum serie damnamus, reprobamus, revocamus, cassamus, irritamus, annullamus, abolemus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus, ac pro damnatis, reprobatis, revocatis, cassatis, irritis, nullis, invalidis et abolitis, viribusque et effectu penitus et omnino vacuis semper haberi volumus et mandamus.

Confirmatio

§ 7. Praeterea, tametsi, de veteri nacensurarum et interdicti, cum tionis Siculae pietate ac religione condecreto pro illius observantia fisi, minime dubitemus christifideles ilipeo incurren-larum partium, ac praesertim civitatis et divecesis Agrigentinarum praefatarum incolas, etiam nostrâ hac declaratione minime expectatâ, litteras, edictum ac praeceptum seu mandatum huiusmodi, aliaque per dictos Franciscum Miranda et Gayarre, Andream, Isidorum et Iosephum gesta, pro irritis et invalidis nulliusque prorsus roboris ac valoris iam habuisse et in posterum habituros esse, adeoque omnia e converso per supradictum Franciscum episcopum acta et ordinata religiose ac exacte observasse et observaturos esse, nihilominus, ad maiorem similiter cautelam, generale interdictum, cui prefatus Franciscus episcopus civitatem et dioecesim supradictas, sicut praemittitur, subiecit, necnon censuras seu declarationes excommunicationis ab eo contra suos expulsores promulgatas pro validis et iustis habentes, ipsumque interdictum ac censuras seu declarationes huiusmodi auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum apostolorum Petri et Pauli ac nostrà

approbantes et confirmantes, ac adversus praemissa, quatenus opus sit, renovantes, motu, scientia, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, omnes et singulas personas ecclesiasticas, tam saeculares, cuiusvis gradus, praeeminentiae ac dignitatis fuerint, quam cuiusvis Ordinis, congregationis, instituti et societatis, etiam Iesu, regulares, ad exactam eiusdem interdicti observantiam omnino teneri et obligatas existere et fore, itaut in quibusvis ecclesiis, locis piis, oratoriis, etiam privatis, ac capellis domesticis civitatis et dioecesis Agrigentinarum praedictarum, praetensâ etiam memoratae assertae monarchiae Siculae auctoritate munitis, sive aliàs quocumque privilegio, exemptione et indulto, etiam praetensae protectionis regiae, seu praetensi iurispatronatus regii, tametsi pluries ac quantiscumque vicibus a Sede praefatâ approbati, suffultis, nec missae, nec alia divina officia celebrari, neque sanctissimum Eucharistiae sacramentum administrari, minusque fidelium defunctorum cadavera sepeliri, aliave tempore interdicti prohibita exerceri, nisi temporibus, casibus et modis per supradictos sacros canones permissis, ullo modo valeant, earumdem pariter tenore praesentium statuimus et ordinamus. Ad haec, omnes et singulos, quantumvis exemptos et quovis modo privilegiatos, qui statuto, decreto et ordinationi nostris huiusmodi, sub quovis quaesito colore, ratione aut praetextu, quomodolibet contravenerint, quocumque tandem titulo, munere aut dignitate praefulgeant, eo ipso et absque alià declaratione in censuras et poenas ecclesiasticas per praefatos sacros canones et constitutiones apostolicas desuper latas et impositas incidisse, illisque innodatos fuisse et esse ac fore, nec ab eis a quoquam nisi a nobis seu Romano Pontifice pro tempore existente

(praeterquam in mortis articulo, et tunc cum reincidentià in easdem censuras, eo ipso quo convaluerint) absolvi et liberari posse, harum serie similiter statuimus.

§ 8. Ceterum, cum notorii iuris sit,

Reservatio absolutionis cen-

in non tam eos, quos praefatus Franciscus surarum, in non tam eos, quos praetatus rranciscus quas incurre-runt expulsores episcopus in actu suae expulsionis exticipes in supra communicatos declaravit, quam supradictos Franciscum Miranda et Gayarre, Andream Ficani, Isidorum Navarro, et Iosephum Alexandri, ac ulterius Iulium Rotundo promagistrum notarium, qui praeinsertis litteris praedicti Francisci Miranda et Gayarre, clericum Angelum Fano magistrum notarium, qui promulgationi litterarum huiusmodi per dictum Isidorum, ut praefertur, factae, ac Innocentium Guerreri similiter magistrum notarium, qui praeinserto edicto eiusdem Isidori respective subscripserunt, necnon Dominicum Piccione, ad cuius nimirum instantiam, uti procuratoris fiscalis eiusdem praetensi tribunalis, dictus Isidorus in suo praeinserto edicto se processisse asseruit, aliosque omnes et singulos, cuiuscumque status, gradus, ordinis, praeeminentiae, dignitatis quantumcumque excelsae ac sublimis fuerint, qui sive Francisci episcopi expulsionem huiusmodi, sive gesta per dictos Franciscum Miranda et Gayarre, Andream, Isidorum et Iosephum quovis modo mandarunt et ordinarunt, seu illis consilium, auxilium, favorem, vel quamvis aliam damnabilem operam praestiterunt, aut in eorum sequelam et executionem gesta approbarunt et rata habuerunt, seu aliàs in eis quomodolibet culpabiles fuerunt, censuras omnes et poenas ecclesiasticas, a sacris canonibus, generalium conciliorum decretis, et apostolicis constitutionibus, ac praesertim litteris die Coenae Domini singulis annis legi et promulgari consuetis inflictas, eo ipso incurrisse; noverint ideirco illi omnes,

etiam specialissima mentione digni, a censuris et poenis huiusmodi, post debitam et condignam Ecclesiae realiter et cum effectu praestitam satisfactionem, nonnisi a nobis seu Romano Pontifice pro tempore existente (praeterquam in mortis articulo constituti, nec etiam tunc, nisi de stando Ecclesiae mandatis et satisfaciendo cautione praestità, ac cum reincidentia praesata eo ipso quo convaluerint) absolvi et liberari posse, prout harum serie similiter decernimus et declaramus; facultatem insuper quandocumque procedendi ad alia severiora remedia, quatenus praedicti ecclesiasticae libertatis violatores, in suâ contumaciâ persistentes, censuras et poenas huiusmodi animo, quod absit, sustinuerint indurato, nobis et eidem Apostolicae Sedi expresse reservantes.

§ 9. Decernentes pariter, easdem prae- Clausulae amsentes litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod praedicti et alii quicumque in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant, seu alias specifica et individua mentione et expressione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, causaeque, propter quas praesentes emanarint sufficienter adductae, verificatae et iustificatae fuerint, aut ex alià qualibet etiam quantumvis iuridica et privilegiatà causâ, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, vel interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali ac inexcogitato et inexcogitabili individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, invali-

dari, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, ac, quibuscumque iuris seu facti defectibus, qui adversus illas a saeculari potissimum potestate seu praedicto assertae monarchiae Siculae tribunali, ad effectum impediendi seu retardandi earum executionem, quovis modo seu ex quavis causa opponi seu obiici possent, minime refragantibus, suos plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, easque propterea, omnibus et singulis per eamdem saecularem potestatem sive per idem assertum tribunal quomodolibet allatis seu afferendis impedimentis penitus et omnino rejectis ac nequaquam attentis, ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et praefatae Sedis nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentia et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contractorum derogatio,

§ 10. Non obstantibus praemissis, et, quatenus opus sit, nostrà et Cancellariae apostolicae regulà de iure quaesito non

tollendo, aliisque apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon quorumcumque Ordinum, congregationum, institutorum et societatum, etiam Iesu, et quorumvis monasteriorum, conventuum, ecclesiarum, locorum piorum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus ac praescriptionibus, quantumcumque longissimis et immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, Ordinibus, congregationibus, institutis et societatibus, etiam Iesu, ac monasteriis, conventibus, ecclesiis et locis piis praedictis, illorumque respective superioribus, aliisve quibuslibet personis, etiam quantumvis sublimibus et specialissima mentione dignis, a Sede praedictâ, ex quâcumque causà, etiam per viam contractus et remunerationis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine paribus, seu ad quarumcumque personarum, etiam imperiali, regali, aliave qualibet mundana vel eccesiastică dignitate fulgentium instantiam, aut earum contemplatione, seu aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum quomodolibet concesssis, editis, factis, ac pluries iteratis, ac quantiscumque vicibus approbatis, confirmatis et innovatis, etiam continentibus quod excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de privilegiis et indultis huiusmodi mentionem; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et formà in illis tradità observatà, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, et derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides tran-

§ 11. Ut autem eaedem praesentes litterae ad omnium notitiam facilius deveniant, volumus illas seu earum exempla ad valvas ecclesiae Lateranensis ac basilicae Principis Apostolorum necnon Cancellariae apostolicae Curiaeque generalis in Monte Citatorio et in acie Campissorae de Urbe, ut moris est, affigi et publicari; sicque publicatas et affixas, omnes et singulos, quos illae concernunt, perinde arctare afficere, ac si unicuique eorum nominatim et personaliter intimatae fuissent; utque ipsarum litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique adhibeatur quae eisdem praesentibus adhiberetur si exhibitae forent vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maforem, sub annulo Piscatoris, die xxiii decembris MDCCXIII, pontificatus nostri anno xiv.

Dat. die 23 decembris 1713, pontif. anno xiv.

#### CXCVIII.

Reformatur constitutio Pauli III super facultate confessariorum hospitalis S. Mariae de Consolatione, cum illius extensione ad confessarios aliorum hospitalium de Urbe 1

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam:

§ 1. Alias, pro parte tunc existen- Epitomo contium custodum confraternitatis hospitalis ii iii. B. Mariae de Gratia, Consolatione et Porticu nuncupatae de Urbe, selicis recordationis Paulo Papae III praedecessori nostro exposito quod in dicto hospitali, quod ex elemosynis christifidelium gubernabatur, quamplures pauperes infirmi utriusque sexus diversarum nationum pro sanitate recuperandà venientes in dies recipiebantur, qui ex statuto vel consuetudine ipsius hospitalis, antequam ad cubicula accederent, eorum peccata confessoribus ad hoc per custodes deputatis confiteri tenebantur; et in câdem expositione subjuncto quod, licet verisimiliter credendum esset quod in erectione dicti hospitalis, aut postmodum, vel alias, a Sede Apostolica concessum fuisset quod infirmi ad hospitale huiusmodi accedentes ab omnibus et singulis eorum peccatis etiam Sedi Apostolicae reservatis absolvi possent, nihilominus, quia de huiusmodi concessione non constabat, pro parte praedictorum custodum et confratrum eidem Paulo praedecessori humiliter

1 Laudata const. edita-fuit anno MDXLIV, die 13 iunii. In Innocentii XII const. ed. MDCXCIV, die 18 augusti, pontif. III, concessa fuit indulgentia plenaria pro archihospitali S. Spiritus in Saxia; in huius Pontificis const. ed. MDCCXI, die 13 mai, pontif. XI, interdicta fuit etiam poenitentiariis facultas absolvendi a casibus Sanctae Sedi reservatis; et in Benedicti XIII, constit. ed MDCCXXVI, die 6 decembris, pontif. III, erigitur hospitale B. Gallicani, eique privilegia conceduntur.

supplicato, quatenus corum et ipsorum infirmorum conscientiarum tranquillitati opportune consulere et aliàs in praemissis opportune providere de benignitate apostolicà dignaretur: idem Paulus praedecessor, huiusmodi supplicationibus inclinatus, presbytero et presbyteris per custodes dicti hospitalis pro tempore existentes deputatis et ab illis deputandis, etiamsi presbyteri saeculares vel cuiusvis Ordinis et Mendicantium regulares fuissent, omnium et singulorum utriusque sexus christifidelium personarum tunc et pro tempore ad dictum hospitale pro sanitate recuperandà confluentium, cuiuscumque qualitatis, etiamsi divites, et etiamsi clerici etiam regulares vel cuiusvis Ordinis etiam Mendicantium regulares fuissent, confessiones, quotiescumque confiteri voluissent, audiendi, et, illis auditis, eos ab omnibus et singulis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis quomodolibet latis, et votorum quorumcumque, iuramentorum, et Ecclesiae mandatorum transgressionibus, ieiuniorum, poenitentiarum iniunctarum, ac divinorum officiorum omissionibus, manuum violentarum in quasvis personas iniectionibus, ac periuriorum, et homicidii mentalis vel casualis, necnon adulterii, incestus, stupri, fornicationis, sacrilegii reatibus, omnibusque aliis et singulis eorum peccatis, criminibus, excessibus et delictis, quantumcumque gravibus et enormibus, etiamsi Sedi Apostolicae reservatis, de quibus corde contriti et ore confessi fuissent, etiamsi talia fuissent propter quae merito Sedes Apostolica esset consulenda, absolvendi, et pro commissis poenitentiam salutarem iniungendi, necnon vota quaecumque (ultramarino, visitationis liminum apostolicorum Petri et Pauli, S. Iacobi in Com-

postella, necnon religionis et castitatis votis dumtaxat exceptis) in alia pietatis opera commutandi, iuramenta quaecumque relaxandi, ipsisque infirmis ecclesiastica sacramenta, prout eatenus fecerant, ministrandi, ac eis in articulo mortis plenariam omnium peccatorum indulgentiam et remissionem, etiamsi mors non subsequeretur, et quoties mors immineret vel in dicto mortis articulo constituti viderentur, impendendi, licentiam et facultatem, sub certis modo et formâ tunc expressis, auctoritate apostolică concessit et elargitus fuit; et alias, prout in praedictis Pauli praedecessoris desuper in simili formă Brevis die xiii iunii moxliv expeditis litteris, quarum tenorem pracsentibus pro plene et sufficienter expresso ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus, uberius continetur.

§ 2. Cum autem, sicut venerabilis Patitur illius frater Fabritius episcopus Liciensis, Con-extensio. gregationis venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium et dilectorum filiorum Romanae Curiae praelatorum super negotiis visitationis apostolicae ecclesiarum et locorum piorum almae Urbis nostrae auctoritate apostolicà institutae deputatorum prosecretarius, nobis nuper exponi fecit, ipse facultates a memorato Paulo praedecessore per litteras supradictas confessariis dicti hospitalis concessas, ut praefertur, etiam ad aliorum eiusdem Urbis hospitalium confessarios per nos extendi plurimum desideret: nobis propterea humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolică dignaremur.

§ 3. Nos igitur, ipsius Fabritii episcopi Annuit Ponti-et prosecretarii votis hac in re, quan-dam limitatiotum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et in-

1 Edit. Main. legit quorum (R. T.).

terdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, praedictas Pauli praedecessoris litteras, quoad dictum hospitale Consolationis, sicut praemittitur, emanatas, auctoritate apostolica, tenore praesentium, reformamus et declaramus, itaut facultas in eis concessa intelligatur pro foro conscientiae tantum, exceptis casibus in Bulla Coenae Domini, necnon publicae violationis clausurae monialium ad malum finem, presbytericidii publici, ac casus publici violatae immunitatis ecclesiasticae, imo etiam occulti in terminis constitutionis piae memoriae Gregorii Papae XIV pariter praedecessoris nostri quae incipit Cum aliàs nonnulli, etc., etiamsi eiusmodi violatio auctoritate publicâ secuta fuerit, ae citra ullam facultatem dispensandi super irregularitate: indultum vero huiusmodi, sic reformatum et declaratum, etiam aliis praedictae Urbis hospitalibus harum serie concedimus.

Clausulas.

- § 4. Decernentes, easdem 1 praesentes litteras nullo unquam tempore revocari, suspendi vel limitari, aut eis derogari posse, nec sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus comprehendi, et, quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum restitutas et plenarie reintegratas esse et censeri, irritumque et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.
  - 1 Edit. Main. legit eas pro easdem (R. T.).

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xu ianuarii MDCCXIV, pontificatus nostri anno xIV.

Dat. die 12 ianuarii 1714, pontif. anno xiv.

#### CXCIX.

Confirmatur electio et coronatio Caroli VI in regem Romanorum futurum imperatorem <sup>1</sup>.

Clemens Episcopus,
servus servorum Dei,
Carissimo in Christo filio nostro Carolo Romanorum, Hungariae et Boemiae regi illustri, salutem et apostolicam benedictionem.

Exercions.

Romani Pontificis, qui regis regum, domini dominantium, et per quem reges regnant, ac legum conditores iusta decernunt, in B. Petri Sede vices gerit in terris, muncris esse dignoscitur, quae ad communem utilitatem, salutem et praesidium, et ad sacri Romani Imperii statum pertinent, iudicii et auctoritatis suae robore communire.

- § 1. Quapropter, cum clarae memoriae de qua in relosepho Romanorum rege in imperato-brica.

  rem electo fratre tuo germano rebus humanis exempto, seu alias certo, quem praesentibus pro expresso haberi volumus, modo Romanum vacaret imperium, eiusdem imperii principes electores, a venerabili fratre nostro Lothario Francisco archiepiscopo Moguntino pro munere suo in civitatem Francofurtii ad Moenum ad certam diem vocati, in eadem civitate convenientes ut Romanorum regem futurum imperatorem eligerent qui praecelsis regiisque virtutibus rem-
- 1 Const. ed. MDCCXI, die 18 decembris, pontif. XII, extat declaratio quaedam super confirmatione huius electionis; et const. ed. MDCCXIV, die 10 martii, pontif. XIV. agitur de precibus primariis eidem regi concessis.

publicam tueretur, iidem principes die XII mensis octobris anni Domini MDCCXI te, qui Hungariae et Bohemiae rex eras, unanimi consensu, divinà favente clementiâ, in Romanorum regem futurum imperatorem elegerunt, tuque electioni huiusmodi, oblato tibi de more decreto, qua decuit modestià, consensisti, ac deinde, nempe die xxII mensis decembris eiusdem anni, in dictae civitatis collegiată ecclesiă S. Bartholomaei, post missarum solemnia a praedicto Lothario Francisco archiepiscopo celebrata, per te in manibus eiusdem Lotharii Francisci archiepiscopi praestito more catholicorum regum Romanorum praedecessorum tuorum iuramento, aliisque solemnitatibus rite peractis, dicti Lotharii Francisci archiepiscopi ministerio, ritu et pompà solità coronatus fuisti. Quoniam vero electionis coronationisque negotium 2 huiusmodi per dilectum filium nobilem virum Herculem Iosephum Ludovicum Turinetti marchionem de Priè, oratorem tuum specialem, coram nobis proponi fecisti, petens omnia praemissa per nos apostolicà auctoritate caeremoniis servari solitis confirmari: nos, de praemissis per legitima documenta sufficienti habito testimonio, et re cum venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus diligenter perpensà et mature consideratà, magnà animi nostri cum spirituali laetitià ex eadem electione suscepta, ad laudem et gloriam omnipotentis Dei, gloriosissimaeque eius genitricis Mariae, ac beatorum apostolorum Petri et Pauli, necnon eiusdem Romanae Ecclesiae ac sacri imperii exaltationem et honorem, electionem de personà maiestatis tuae in regem Romanorum futurum imperatorem et coronationem in dictà civitate Francosurtii

factas, ob praestantissimas animi et corporis tui dotes, luculentissimaque carum indicia ac testimonia et certissimam spem, quam de te in sanctae fidei et religionis catholicae ac nostrà et Romanae Ecclesiae illiusque rerum et bonorum defensione, propagatione et protectione conceptam habemus, de eorumdem fratrum consilio et unanimi assensu, auctoritate apostolică, et ex certâ scientiă, ac de apostolicae potestatis plenitudine, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus.

§ 2. Ac omnes et singulos iuris et Clausulae parfacti desectus, etiam substantiales, qui, decreto pro suseu ratione formae vel loci coronatio-riali dignitate. nis eiusdem, seu ratione personarum eorumdem electorum, tam scilicet eorum qui absuerunt ac suum suffragium minime tulerunt, quam aliorum qui ad suffragium ferendum, licet quovis legitimo iure eligendi destituti essent, admissi fuerint, sive etiam ex eo quod idem losephus electus imperator de manu Romani Pontificis auream coronam non susceperit, imo nec etiam suae electionis confirmationem ab eodem Romano Pontifice obtinuerit, seu quavis alià ratione vel causă, in electione et coronatione huiusmodi quovis modo intervenerunt, seu intervenisse dici censeri vel praetendi possent, sanamus et supplemus, teque, sic electum et confirmatum, ad suscipiendum imperialis dignitatis culmen suis loco et tempore dignum et idoneum etiam decernimus et declaramus.

§ 3. Non obstantibus praemissis, ac Derogati contratiorum. constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon quibusvis legibus imperialibus, ac privilegiis electoribus ipsis et quibusvis aliis forsan concessis, quibus, etiamsi ad illorum derogationem de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de

Derogatio

<sup>4</sup> Male edit. Main. legit electionem (R. T.).

<sup>2</sup> Male edit. Main. legit negotiis (R. T.).

t

†

†

Ť

†

verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia forma servanda esset, illorum omnium tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, auctoritate, scientià, potestate et tenore praemissis, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Sanctio poe-

§ 4. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis, approbationis, sanationis, suppletionis, decreti, declarationis et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae MDCCXIV<sup>4</sup>, IV kalendas martii, pontificatus nostri anno XIV.

Dat. die 26 februarii 1714, pontif. anno xiv.

# EGO CLEMENS

CATHOLICAE ECCLESIAE EPISCOPUS.

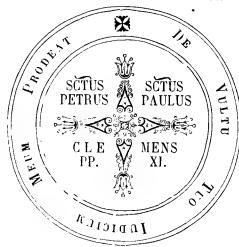

† Ego N. episc. Portuensis card. Acciaiolus. 1 Edit. Main. legit 1715 (R. T.). † Ego F. episcopus Praenestinus cardinalis Spada.

† Ego G. tituli S. Laurentii in Lucina prior presbyterorum cardinalis Mariscottus.

† Fgo F. tituli S. Petri ad Vincula presbyter cardinalis Astallius.

† Ego B. tituli S. Praxedis presbyter cardinalis Panciaticus.

† Ego F. tituli S. Balbinae presbyter cardinalis de Abdua.

† Ego Fr. T. M. tituli S. Clementis presbyter cardinalis Ferrari.

† Ego Ioseph tituli S. Mariae Transpontinae presbyter cardinalis Sacripantes.

† Ego I. B. tituli S. Caesarei presbyter cardinalis Spinula, S. R. E. camerarius.

† Eso Fr. tituli Ss. Ioannis et Pauli presbyter cardinalis Paulutius, maior poenitentiarius.

† † Ego F. tituli S. Eusebii presbyter cardinalis Martellus.

† Ego N. Philippus tituli S. Honuphrii presbyter cardinalis Spada S. Honuphrii nuncupatus.

† Ego F. tituli S. Mariae Angelorum presbyter cardinalis Vallemanus.

† Ego I. D. tituli S. Anastasiae presbyter cardinalis Paraccianus.

† Ego C. A. tituli S. Augustini presbyter cardinalis Fabronus.

† Ego M. A. tituli Ss. Quirici et Iulittae presbyter cardinalis de comitibus.

† Ego A. F. S. Petri in Monteaureo presbyter cardinalis Sanvitalis. † Ego L. tituli S. Silvestri in Capite presbyter cardinalis Picus.

† Ego L. tituli S. Calixti presbyter cardinalis de Via.

t t †

†

† Ego P. M. tituli S. Ioannis ante Portam Latinam presbyter cardinalis Corradi-

† t

† Ego A. tituli S. Marcelli presbyter cardinalis Priolus.

† Ego S. B. tituli S. Stephani in Monte Caelio presbyter cardinalis Ptholomeus.

† Ego F. F. M. tituli S. Priscae presbyter cardinalis Casinus.

† Ego B. S. Mariae in Viâ Latâ diaconus cardinalis Pamphilius.

- † Ego P. S. Laurentii in Damaso diaconus cardinalis Ottobonus, S. R. E. vice-cancellarius.
- † Ego C. S. Agatae diaconus cardinalis Bichius.
- † Ego I. R. S. Georgii in Velabro diaconus cardinalis imperialis.
- † Ego Franciscus S. Angeli diaconus cardinalis Barberinus.
- † Ego L. Nicolai diaconus cardinalis de Alteriis.
- † Ego C. S. Mariae de Scala diaconus cardinalis Columna.

- † Ego N. S. Mariae in Cosmedin diaconus cardinalis Grimaldus.
- † Ego Annibal S. Eustachii diaconus cardinalis Albanus.
- † Ego C. S. Mariae in Domnicâ diaconus cardinalis Origus.

†

CC.

Conceditur Carolo VI Romanorum regi in imperatorem electo, ut ad eius preces primarias aliqua beneficia ecclesiastica conferantur, cum decreto pro executione similium precum Iosephi I<sup>4</sup>.

Clemens episcopus, servus servorum Dei. carissimo in Christo filio Carolo Romanorum regi illustri in imperatorem electo salutem et apostolicam benedictionem.

§ 1. Cum<sup>2</sup>, post factam de persona tua Causae praeper sacri Romani imperii principes ele-tionis. constituctores in regem Romanorum electionem, ac per nos pro universae christianae reipublicae salute confirmatam, nuper nobis significaveris, te summopere desiderare personas tibi gratas et acceptas gratia et munificentia aliqua beneficia ecclesiastica consegui posse, nos, quemadmodum magnis merentur efferri laudibus insignibusque praeconiis commendari sublimium principum desideria et vota quae in divini nominis et personarum illi clericali vinculo adscriptarum amore feruntur et opere postmodum consequente tutum deducuntur in actum, ita etiam dignum, vel potius debitum existimamus, ut, quoniam in fidei sinceritate et devotione illibatae Ecclesiae sponsae nostrae te fidelem advocatum devovisti, eamque humili professione matrem et dominam tuam recognovisti, et, ad ipsius honorem et sacri Ro-

- 1 Const. ed. MDCCXI, die 3 octobris, pontif. II, nullae declaratae fuere praeces primariae vicariorum imperialium; const. ed. MDCCXIV, die 26 februarii, pontif. xIV, confirmata fuit dicti regis electio; et Innocentii XIII const. ed. MDCCXXII, die 9 iunii, pontif. 11, extat assertio iuris Sanctae Sedis in regnum Siciliae per investituram Carolo VI factam.
- 2 Similes litteras Pauli V vide in tom. XII pag. 197 et 472; nec non Urbani VIII in tom. xiv pag. 678 (R. T.).

mani imperii decus, unctionem victoriae et diadema etiam nostro ministerio adveniente tempore suscipere et in eis immobilis persistere intendis, verum etiam tamquam ipsius Ecclesiae legitimus pugil et athleta te adversus schismaticorum et haereticorum, Turcarum tyranni, ac fidei et Christi nominis hostis insanias et furores spiritualiter et temporaliter armaris, et in dies arma huiusmodi iugiter exequeris, ea tibi favorabiliter concedamus, quae tuae celsitudini cedant ad honorem, et per quae eisdem benemeritis personis te munificum reddere possis, ope auctoritatis apostolicae, exhibitione gratiarum.

Concessio § 2. Hinc est quod tuae celsitudinis quibusdam re-supplicationi inclinati, dictà auctoritate, strictionibus et exceptionibus. praesentium serie, eidem celsitudini tuae concedimus et indulgemus, quod (si per te quibusvis collatoribus seu collatricibus quorumcumque beneficiorum ecclesiasticorum saecularium vel regularium Ordinum quorumcumque per sacrum Romanum imperium ubilibet constitutorum, etiam si qui vel si quae pontificali vel alia quavis dignitate praesulgeant, seu collegia, capitula et conventus suerint, super singulis beneficiis ecclesiasticis cum curâ vel sine curâ saecularibus vel Ordinum huiusmodi regularibus in singulis cathedralibus, etiam metropolitanis, collegiatis et aliis quibusvis ecclesiis, etiamsi beneficia huiusmodi canonicatus et praebendae, dignitates, personatus, administrationes vel officia in eisdem cathedralibus, etiam metropolitanis, vel collegiatis, et ipsae praebendae, in illis ex huiusmodi ecclesiis in quibus maiores vel minores praebendae esse noscuntur, etiamsi maiores fuerint, et ad dignitates, personatus, administrationes vel officia huiusmodi consueverint qui per electionem assumi, eisque cura

1 Praeposit. ad nos addimus (R. T.).

immineat animarum, dummodo dignitates ipsae in cathedralibus etiam metropolitanis post pontificales maiores aut collegiatis huiusmodi principales non existant, ad eorumdem collatorum et collatricum collationem, provisionem, praesentationem, electionem seu quamvis aliam dispositionem communiter vel divisim pertinentibus, singulis personis conferendis, seu, super hoc quod personae huiusmodi ad illa recipiantur et admittantur, preces porrigi, seu de personis eisdem ad huiusmodi beneficia nominationes fieri contigerit primarias) iidem collatores et collatrices (salvo quod singulae collationes et singulae ecclesiae ex hoc ultra quam in uno beneficio non graventur, ac ipsi collatores et collatrices saltem quatuor beneficia ecclesiastica conferre habeant) huiusmodi precibus et nominationibus parere et intendere, necnon personas ipsas ad huiusmodi beneficia (postquam ipsis de illis canonice provisum fuerit) iuxta earumdem precum aut nominationum tenorem recipere et admittere debeant et etiam teneantur<sup>4</sup> (ita quod celsitudo tua unam et eamdem personam supradictis collatoribus et collatricibus simul vel successive nominare possit, ita tamen quod, quamprimum persona sic nominata de aliquo beneficio provisa fuerit, eius nominatio, quoad alios collatores vel collatrices facta, ipso iure expiret; et quoad easdem preces canonicatum et praebendam ac dignitatem seu personarum administrationem vel officium in ună ecclesià pro unico dumtaxat beneficio computari debere declaramus); quodque quicumque, quibusvis in dignitatibus constituti, seu ecclesiarum cathedralium canonici singuli (videlicet in illis, quos, pro singulis personis praedictis, precum et nominationum huius-

1 Male edit. Main. legit tueantur (R. T.).

modi, et ab hoc ut illae sortiantur effectum, etiam praesentium executores deputaveris), per se', vel per alium, seu alios, beneficia praedicta, cum in quibusvis etiam ordinariis collatoribus per constitutiones nostras aut litteras alternativas aliaque privilegia et indulta quaecumque quomodolibet concessis et imposterum concedendis aut aliis quibuscumque mensibus vacaverint, et quae personae, pro quibus preces et nominationes huiusmodi factae fuerint, quatenus huiusmodi preces sive nominationes ad illa se extendant, infra mensem, postquam ipsis vacatio huiusmodi beneficiorum innotuerit, duxerint acceptanda (etiamsi ipsa beneficia dispositioni apostolicae alias quam per constitutionem felicis recordationis Benedicti PP. XII praedecessoris nostri quae incipit Ad regimen generaliter reservata existant, et ex diversis personis vacaverint, et personae nominatae praedictae, tempore assecutionis beneficii ad quod nominatae fuerint, aliud beneficium in eâdem ecclesiâ obtineant, ac, secundum statuta et consuetudines ecclesiarum in quibus beneficia huiusmodi constiterint, vel indulta ecclesiis concessa, capaces, videlicet in aetate legitima constitutae aut de legitimo matrimonio procreatae non sint, dummodo, quoad huiusmodi qualitates, aliàs cum eis canonice dispensatum, et beneficia, in eâdem ecclesia obtinenda, talia sint quae sine dispensatione apostolică insimul obtineri possint aut consueverint, ac ipsorum vacantium beneficiorum collatio non fuerit iuxta Lateranensis statuta concilii ad Sedem Apostolicam legitime devoluta, neque super illis inter aliquos lis pendeat indecisa), cum omnibus iuribus et pertinentiis suis, personis ipsis,

ctiam duo vel tria seu plura quarumcumque qualitatum et cuiuscumque annui valoris ecclesiastica beneficia obtinentibus et expectantibus, conferre et assignare, necnon omnia et singula, quae ad hoc ut precum seu nominationum et acceptationum ac collationum huiusmodi succedunt effectus opportuna fuerint, facere auctoritate nostrâ per censuram ecclesiasticam exequi possint et valeant (super quibus, ipsis plenam et liberam, auctoritate praedictă, tenore praesentium, potestatem concedimus ac etiam facultatem): ac personis praedictis, pro quibus huiusmodi primarias preces porrigi seu nominationes fieri contigerit, quod ipsae expectativis ac nominationibus, seu specialium reservationum de quibusvis beneficiis pro eis factarum gratiis, et mandatis de providendo ipsis de eisdem, si qua 'ipsis concessa fuerint, una cum gratia precum et nominationum primariorum earumdem uti possint, nec, aliquâ gratiarum huiusmodi consumptà, reliquae earumdem cassae censeantur vel irritae, indulgemus.

§ 3. Praeterea<sup>8</sup>, cum, sicut accepimus ac ex authenticis ad nos allatis documeneconimus foseelectionis fosetis liquido constitit, etiam clarae memo-phi L riae Iosepho, dum vixit, Romanorum regi in imperarem electo, germano fratri tuo, animus non defuerit ad ea omnia explenda, quae, pro confirmatione electionis dudum de eius personâ in eumdem Romanorum regem futurum imperatorem similiter factae obtinenda, tam iuxta sacrorum canonum praescriptum quam iuxta veterem Apostolicae Sedis morem requirebantur, nisi immaturus illius obitus cuncta turbasset; adeoque per ipsum non steterit, quominus eius electio praedicta a nobis confirmata fuerit: id-

<sup>1</sup> Edit. Main. legit per te, sed aptius in loc. parallelis legitur per se (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit qualitatis (R. T.).

<sup>1</sup> Edit. Main. legit etiam (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit si quae (R. T.).

<sup>3</sup> Paragr. ista superadditur locis parall. (R.T.).

circo (memorati Iosephi regis electionem, perinde ac si a nobis rite et recte, ac servatis servandis, cum suppletione ac sanatione quorumcumque defectuum, aliisque omnibus opportunis et necessariis clausulis et decretis, approbata et confirmata fuisset, 1 habere volentes, ac habendam esse decernentes) ut etiam similes preces, pro beneficiorum huiusmodi, cum primum illa vacassent, collatione, ab eodem Iosepho rege, dum viveret, sub spe simile indultum a nobis post suae electionis confirmationem assequendi, expeditae, quas collatoribus et collatricibus praedictis hactenus exhiberi contigit, seu imposterum continget, suum integrum ac plenum effectum sortiri et obtinere debeant, de speciali gratià, quae nunquam transeat in exemplum similiter indulgemus: servatis tamen restrictionibus et exceptionibus supradictis, et citra illorum praeiudicium, quos in possessione beneficiorum sibi a nobis sive a quibusvis collatoribus seu collatricibus praedictis collatorum, exclusis prorsus ac nullatenus ad illam admissis iis in quorum favorem preces seu nominationes praedictae pro beneficiis huiusmodi a memorato Iosepho rege porrectae seu factae fuerunt, reperiri contigerit; quibus tamen, sicut praemittitur, exclusis, beneficia primo Clausulae par- vacatura conferri debebunt.

ticulares.

## § 4. Non obstantibus, etc. 2

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae MDCCXIV, VI idus martii, pontificatus nostri anno xiv.

Dat. die 10 martii 1714, pontif. anno xiv.

1 Forsan deest vox ratam, aut similis (R. T.).

2 Reliqua omittimus, quia clausulae eaedem omnino sunt, ac illae quae leguntur in loco parallelo tom. xiv pag. 680 et seq., § 5, 6 et 7, iisdemque erroribus scatent, qui ibi legi possunt emendati (R. T.).

CCI.

Declaratur, ad praesentem archiepiscopum Tarraconensem spectare iurisdictionem, et non ad capitulum, adversus ausus saecularis potestatis, cum comminatione censurarum et poenarum in illius violatores

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

In excelsà Sedis Apostolicae speculà, Procemium, meritis licet imparibus, per ineffabilem divinae bonitatis abundantiam constituti, nostra et eiusdem Sedis inferiorumque ecclesiarum iura, ex commissi nobis caelitus pastoralis officii debito, sarta tecta tueri, ac, si quando ea temerariis quorumcumque, praesertim laicorum, quos in rebus ecclesiasticis obsequendi manet necessitas, non auctoritas imperandi, ausibus violata esse novimus, ab eiusmodi violationibus asserere studemus, sicut divinitus concessa Ecclesiae libertas atque animarum pericula postulant, ac nos, omnibus maturae considerationis trutinà perpensis, aequitatis et iustitiae consentaneum esse in Domino arbitramur.

§ 1. Ad nostri siquidem apostolatus Acta et attennotitiam, non sine gravissimo animi potestatis resonostri dolore, pervenit, quod (cum vcnerabilis frater Isidorus Bertran, archiepiscopus Tarraconensis, qui aliàs, nempe priusquam metropolitanae ecclesiae Tarraconensi in archiepiscopum et pastorem a nobis praefectus esset, canonicatum et praebendam necnon archidiaconatum maiorem nuncupatum ecclesiae

1 Const. ed. MDCCXI, die 17 octobris, pontificatus xI, declarata fuere nulla gesta a potestate saeculari in Hispaniis libertati Ecclesiae praeiudicialia; et const. ed. MDCCXVII, die 12 iunii, pontif. xvII, conceditur nuncio apostolico in Hispaniis facultas absolvendi violatores iurium Ecclesiae.

Gerundensis obtinebat, in plena et quieta supradictae ecclesiae Tarraconensis possessione reperiretur, ac munere consecrationis rite suscepto, pallioque archiepiscopali, quod ei tradi iusseramus, recepto, quaecumque suae dignitati annexa munia pacifice exerceret) redditae ei fuerunt litterae a laicali potestate illarum partium non ita pridem, videlicet die xv decembris anni proxime praeteriti, conscriptae, illique per summam ac pene incredibilem temeritatem tamquam canonico et archidiacono maiori dictae ecclesiae Gerundensis ac in praefatam ecclesiam Tarraconensem intruso directae, quibus (perinde ac si ipsi laicali potestati fas fuisset archiepiscopum ab hac Sanctâ Sede institutum impune destituere, ac Christi Domini indelebili charactere a Spiritu Sancto insignitum, arbitratu suo exauthorare) nulla non minus quam iniusta provisio dictae ecclesiae Tarraconensis de illius personà a nobis facta impudenter asserebatur, eique praecipiebatur, ut, non modo e suâ civitate, sed etiam ab universa dioecesi ac provincia Tarraconensi illico exiret, nec interim quempiam, qui sui exulantis loco vices suas inibi suppleret, ecclesiaeque ab eo deserendae gubernationem susciperet, subrogare aut constituere praesumeret, itaut nemini ab ipso sive ante sive post suam expulsionem deputato vel deputando iurisdictionem ecclesiasticam eius nomine exercere ullatenus permissum esset. Eodem ferme tempore, nec sane minus temere, laicalis eadem potestas per alias suas litteras die et anno supradictis datas, ac, quod plane intolerandum est, decano et capitulo ecclesiae Tarraconensis sede vacante inscriptas, dilectos filios capitulum et canonicos ecclesiae huiusmodi de iis omnibus, quae memorato Isidoro archiepiscopo,

sicut praemittitur, scripserat, certiores facere non erubuit, eis insuper iniungendo ne illum in archiepiscopum ullatenus agnoscerent, seu reciperent, quinimo iuribus sibi competentibus uti deberent, quibus verbis, attenta praesertim secundodictarum litterarum inscriptione praefatà, satis superque ea omnia, quae a cathedralium ecclesiarum capitulis, illarum sede episcopali vacante, peragi atque exerceri possunt aut debent, indicata fuisse compertum est; interim vero omnes et singulos mensae archiepiscopalis Tarraconensis fructus, redditus et proventus exigere ac colligere, illosque tutà et fideli sub custodià, atque ad formam depositi servare tenerentur: et aliàs, prout in ambabus litteris praedictis, quarum tenores, non alio quam illos penitus et omnino reprobandi ac damnandi animo, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis haberi volumus, plenius continetur. Huiusmodi porro litteris, tam Isidoro archiepiscopo, quam capitulo et canonicis supradictis, publice praesentatis, idem Isidorus archiepiscopus, ut graviores sibi et ecclesiae imminentes iniurias effugeret, commissum sibi gregem deseruit, nec solum a civitate, sed etiam a dioecesi ac provincià Tarraconensi praefatis incunctanter discessit.

§ 2. Cum autem praemissa, ad quae Declaratio sueadem laicalis potestas, non minus ma-nis exercitio pro solo archiepi-lorum et calamitatum, quibus divina scope Terracoiustitia execrabiles eiusmodi ausus saepe etiam in hoc saeculo ulcisci solet, penitus immemor, quam censurarum omnium ac poenarum ecclesiasticarum, per sacros canones, conciliorum generalium decreta, et apostolicas constitutiones adversus similia perpetrantes, corumque adhaerentes, fautores, consultores et defensores, quocumque tandem gradu

ac dignitate praefulgeant, inflictarum, misere oblita, damnabiliter devenit, ecclesiasticam libertatem, Dei ordinatione et canonicis sanctionibus constitutam, aperte laeserint ac laedant, nostramque et huius Sanctae Sedis auctoritatem, qua Isidorum archiepiscopum praefatum ecclesiae Tarraconensi supradictae, sicut praemittitur, praefecimus, gravissime violaverint et violent, ac insuper animas pretioso salvatoris et domini nostri Iesu Christi sanguine redemptas in maxima pericula coniicere possint; adeoque novum et sane peracerbum vulnus multiplicibus aliis ac diuturnis iniuriis, quas sancta Dei Ecclesia iampridem in iis ditionibus pertulit et adhuc perfert, adiungere noscantur: hinc est quod nos, qui iurium ecclesiasticorum assertores in terris a Domino constituti sumus, omniumque ecclesiarum et christifidelium curam et sollicitudinem supernà dispositione gerimus, tametsi probe sciamus quantus semper fuerit et quam constans capituli et canonicorum ecclesiae Tarraconensis huiusmodi erga nos et Sedem praedictam sincerae fidei ac devotionis affectus, quantum itidem et quam tenax ecclesiasticae disciplinae studium, quanta demum et quam religiosa sacrorum canonum, conciliorum ordinationum, et apostolicarum sanctionum observantia; adeoque non dubitemus pios illorum animos ad praenarratos saecularis potestatis excessus vehementer exhorruisse, nec eos unquam sacrilegis et inanibus potestatis huiusmodi iussis obtemperasse aut obtemperaturos esse credamus, nihilominus, ne incumbenti nobis muneri ullà ex parte deesse, ac tam horrendum dictae saecularis potestatis abusum dissimulasse videamur, metropolitanae ecclesiae Tarraconensi supradictae illiusque prae-

nostraque et eiusdem Sedis iura sarta tecta atque illibata tueri et conservare, necnon animarum periculis huiusmodi, quantum nobis ex alto conceditur, occurrere cupientes, omniumque et singulorum in iisdem praemissis quomodolibet actorum et gestorum seriem, causas et occasiones, aliave quaelibet etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus itidem pro plene et sufficienter expressis ac exactissime specificatis habentes, motu proprio, ac ex certà scientià ac maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, omnem et quamcumque iurisdictionem seu potestatem, tam in spiritualibus quam in temporalibus archiepiscopo Tarraconensi pro tempore existenti quovis modo competentem, nequaquam ab alio quam a memorato Isidoro Bertran archiepiscopo, quem scilicet, auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum apostolorum Petri et Pauli, ac nostră, praefatae metropolitanae ecclesiae Tarraconensi ut praesertur praesecimus, sive ab iis quos ipse loco sui absentis ad regimen dictae ecclesiae constituerit, ac interim ab illo cui ante suum discessum vices suas commiserat, iuxta facultates eis respective concessas vel concedendas, exerceri posse aut debere, tenore praesentium decernimus et declaramus.

§ 3. Adeoque capitulo et canonicis Prohibitio eoecclesiae huiusmodi, sub excommunica-culari potestala tionis latae sententiae, necnon privatio-capitulo. nis beneficiorum ecclesiasticorum quorumcumque per eos obtentorum, perpetuaeque inhabilitatis ad illa et alia similia vel dissimilia quaecumque in posterum quomodolibet obtinenda, per contrafacientes ipso facto absque alià declaratione incurrendis poenis, quarum absolutionem seu relaxationem nobis sulis indemnitati opportune consulere, et Romano Pontifici pro tempore exi-

stenti dumtaxat specialiter reservamus, districte prohibemus et interdicimus ne, per se vel alios, sub quovis colore, causă, titulo, ratione aut praetextu, ac multo minus, quod absit, praefatarum litterarum sibi a saeculari potestate damnabiliter sicut praemittitur scriptarum vigore, supradictae ecclesiae Tarraconensis regimen suscipere et assumere, sive iam susceptum et assumptum de cetero retinere, minusque ullam inibi iurisdictionem, potestatem vel auctoritatem archiepiscopo Tarraconensi pro tempore existenti quovis modo competentem exercere, ullumque iurisdictionalem seu alium actum, ex iis qui a capitulis cathedralium ecclesiarum, illarum sede episcopali sive archiepiscopali vacante, de iure vel consuetudine seu aliàs quomodolibet fieri possunt aut debent, facere seu continuare, neque demum ipsius ecclesiae seu mensae archiepiscopalis administrationi ullatenus se immiscere, illiusque fructus, redditus et proventus, sub quobis titulo etiam custodiae seu depositi, de cetero percipere, colligere et exigere, ac forsan iam perceptos, collectos et exactos, nisi eidem Isidoro archiepiscopo, ad quem nimirum ii legitime pertinent, sive eius legitimo procuratori, vel aliis quibus ille eos tradi vel consignari mandaverit, tradere vel consignare audeant quovis modo seu praesumant.

Nullitas acto-

§ 4. Ceterum, de salute dominici grequae in poste-gis paternà charitate solliciti, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus, tam ecclesiasticis saecularibus et cuiusvis Ordinis, congregationis vel instituti regularibus, quam laicis, harum serie denunciamus, attentis praemissis, nullam a quoquam in praefatâ ecclesiâ Tarraconensi iurisdictionem aut potestatem, sive quoad spiritualia sive quoad temporalia, praeterquam a dicto Isidoro

archiepiscopo seu personis ab eo deputatis vel deputandis, exerceri posse, adeoque omnia et singula, quae circa ea, quae sacramentorum administrationem, causarum cognitionem, aut aliàs forum conscientiae vel contentiosum archiepiscopi Tarraconensis pro tempore existentis quomodolibet concernere possunt, a capitulo et canonicis supradictis, postquam praesentes litterae ad eorum notitiam devenerint, per se vel alios agi, geri, fieri, mandari, decerni et ordinari contigerit, cum omnibus et singulis inde quandocumque secuturis, penitus et omnino nulla, invalida, inania, irrita et de facto praesumpta, nulliusque roboris, momenti et efficaciae perpetuo fore, prout illa earumdem tenore praesentium similiter declaramus.

§ 5. Decernentes etiam, easdem prae- clausulae, sentes litteras, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod praesati et alii quicumque in praemissis, seu eorum aliquo, ius vel interesse habentes, seu habere quomodolibet praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant, seu aliàs specifică et individuă mentione et expressione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, causaeque, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et iustificatae non fuerint, aut ex aliâ qualibet etiam quantumvis iuridică et privilegiatâ causâ, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso. etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, vel interesse habentium consensûs, aliove quolibet, etiam quantumvis magno et substantiali ac incogitato et inexcogitabili defectu notari, impugnari, infringi, retractari, in controversiam vocari, aut

ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et sore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et eiusdem Sedis nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 6. Non obstantibus praemissis, ac, quatenus opus sit, nostrà et Cancellariae apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, aliisque apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon praesatae ecclesiae Tarraconensis, et aliis quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, ac usibus et stylis, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, praefatis aliisve quibuslibet personis, etiam quacumque ecclesiastică vel mundană ac sublimi dignitate fulgentibus, et aliàs quomodolibet qualificatis ac specialem expressionem requirentibus, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu. scientià et potestatis plenitudine similibus, ac consistorialiter, et aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, editis, factis, ac pluries iteratis, et quantiscumque vicibus approbatis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et formà in illis tradità observatà, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ac derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 7. Volumus autem ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Ma-

iorem, sub annulo Piscatoris, die xvII martii MDCCXIV, pontificatus nostri anno xIV.

Dat. die 17 martii 1714, pontif. anno xiv.

### CCII.

Confirmatur erectio Congregationis artis agrariae, et cedula Pauli V pro eâdem arte augendâ, cum novis ordinationibus'.

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

MOTU PROPRIO, ETC.

Exordium

Inter gravisssimas pastoralis officii nostri curas, quibus iugiter premimur, in illam peculiari studio incumbimus, ut haec nostra alma Urbs, ad quam quotidie, tamquam ad principis apostolorum Sedem et communem omnium christifidelium patriam, catholicae omnes nationes confluunt, et quam nos, quantum in Domino possumus ac misera praesentium temporum conditio patitur, commodis omnibus atque ornamentis instruere et augere iugiter satagimus, non solum rei frumentariae inopiâ nequaquam laboret, sed feliciori in dies ubertate perfruatur.

Epitome constitutionis Pauh V.

§ 1. Dudum siquidem felicis recordationis Paulus Papa V praedecessor noster, ut prospero annonae et grasciae eiusdem Urbis regimini opportune consuleret, potissimum vero artem agriculturae in illius territorio ac districtu, necnon Latii, Campaniae ac Maritimae provinciae restitueret ac ampliaret, specialem congregationem nonnullorum

praelatorum et aliorum virorum, in qua scilicet tunc et pro tempore existentes thesaurarius generalis, annonae praefectus, grasciae praeses, Camerae apostolicae commissarius generalis, ac ulterius quondam Ioannes Baptista Costaguta eiusdem Pauli praedecessoris familiaris, interesse deberent, ibique potissimum de arte agriculturae restituenda et augendâ, necnon de statu annonae et grasciae huiusmodi rebusque omnibus illas concernentibus invicem conferrent, tractarent et diligenter perpenderent, eidemque Paulo praedecessori, quidquid ab ipsis resolutum fuisset, referrent, erexit atque instituit, ac subinde alia plura eodem consilio disposuit et ordinavit; inter cetera vero, ut agriculturae artem exercentibus, quo facilius arti huiusmodi incumbere pecuniasque minori interusurio habere possent, opportună aliquă subventione succurrere volens, tunc existentibus provisoribus ac ministris sacri Montis Pietatis Urbis districte mandavit, ut cuilibet agricultori usque ad summam mille scutorum monetae, seu aliam ab eodem annonae praefecto ordinandam, recepto emolumento duorum pro centenario nomine meriti, seu alias ab aliis ratione expensarum solvi consueto, necnon accepto idoneo et sufficienti pignore, aliisque eiusdem Montis legibus et institutis adimpletis et observatis, de licentià praesecti annonae. praedicti subministrare deberent. Ac insuper omnibus agricultoribus, mercatoribus et colonis, qui tam in propriis quam in alienis et conductis terris in territorio et districtu Urbis, necnon Latii, Campaniae, Maritimaeque provinciis huiusmodi agriculturam exercuissent, et sementem fecissent, singulis annis quibus pretium et valor frumenti communiter in eâdem Urbe per ipsos agricul-

1 Particula et delenda (R. T.).

<sup>1</sup> Const. edit. MDCCI, die 1 februarii, pontif. I, erecta fuit Congregatio Sublevaminis pro Urbe; et Benedicti XIII constit. edit. MDCCXXV, die 15 octobris, pontif. II, agitur de annonâ et re agrarià bene gerendâ.

<sup>1</sup> Aptius, ut infra, lege provinciis (R. T.).

tores et mercatores vendendi a tempore messis et recollectionis usque ad kalendas martii cuiuslibet anni summam iuliorum quinquagintaquinque in singula rubra non excessisset, quintam partem totius frumenti per ipsos eodem anno recollecti, deducto tamen semine, ad quaevis loca, praeter infidelium et S.R.E. hostium, terra marique libere extrahendi et transportandi, seu extrahi et transportari faciendi, facultatem concessit, praevio tamen chirographo ab eodem Paulo praedecessore subsignando, ac solutis prius Camerae nostrae Apostolicae, tunc suae, iuliis quinque pro quolibet rubro extrahendo: et aliàs, prout in cedulâ motus proprii memorati Pauli praedecessoris desuper expedità, ac die xix octobris mocxi publicată, cuius tenorem praesentibus, etc., pro plene, etc., volumus, uberius continetur.

Causae praesentis constitutionis.

§ 2. Cum autem novissime, nempe a mense septembris anni mox elapsi, peccatis nostris graviores in dies calamitates promerentibus, non sine ingenti paterni cordis nostri dolore, mortifera boyum pestilentià per Urbem illiusque districtum, ac provincias praedictas immaniter grassante, integra pene armenta interierint, adeout peremptis animalibus<sup>2</sup>, de quibus ineffabilis Dei providentia laboribus hominum solatia subrogavit, agrorum culturam plane deseri, terrasque in proxime praeterito autumno minime seri contigisset, nisi nos, tam frumento quam pecuniis per dilectum filium annonae praesectum abunde subministratis, agricultorum inopiam sublevassemus, aliisque opportunis ac salubribus provisionibus ei, quam benedicente Domino speramus, futurae messis ubertati consuluissemus; tempus vero, quo agri serendis frumentis pro venturi anni mpccxy

1 Edit. Main. legit animabus (R. T.). 2 Male ed. Main. legit solitis pro solutis (R. T.).

messe destinati aratro proscindi debent, iam advenerit, domini tamen praediorum, mercatores, coloni, aliique artem agriculturae praedictam exercentes, ob ingentia damna quae ex suorum animalium iacturâ passi suerunt, novo indigeant paternae providentiae nostrae subsidio, ut expensas pro emendis bobus et laboreriis necessariis faciendas subire Pauli V. valeant: hinc est quod nos, publicae causae nulla ex parte deesse, nostrorumque et Apostolicae Sedis subditorum commodis peramplius providere volentes, motu simili, ac ex certà scientià et maturâ deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, cedulam motusproprii Pauli praedecessoris supradictam, quoad ea quae praesentibus non adversantur ac usu recepta reperiuntur, earumdem 1 tenore praesentium approbamus, confirmamus et innovamus, illisque inviolabilis et irrefragabilis apostolicae firmitatis vim et robur tenore praesentium adjungimus. Prae- Et nova faterea, motu, scientia, deliberatione et vandis agriculpotestatis plenitudine similibus, Congregationem praelatorum a praefato Paulo praedecessore sicut praemittitur institutam, cui scilicet dilecti filii nunc et pro tempore existentes thesaurarius noster generalis, annonae praefectus, grasciae praeses, commissarius generalis Camerae nostrae praedictae, ac, loco quorumdam Ioannis Baptistae Costaguta ab eodem Paulo praedecessore deputati, praeceptor archihospitalis S. Spiritus in Saxiâ interesse debeant, harum serie renovamus, ac, quatenus opus sit, de novo erigimus et instituimus, eidemque Congregationi, toties quoties opus fuerit habendae, facultatem concedimus et impartimur ut iisdem agricultoribus, mercatoribus et colonis, aliisque artem agriculturae praedictam exercentibus, ac sive

1 Edit. Main. legit eorumdem (R. T.).

Confirmatio

proprios sive alienos et agros in Latii. Campaniae et Maritimae provinciis praedictis colere et serere volentibus, pecunias necessarias pro novis terris proscindendis aliisque laboreriis perficiendis pro messe dicti venturi anni moccav a dilectis filiis provisoribus et ministris sacri Montis Pietatis necnon mensae nummulariae S. Spiritus in Saxiâ usque ad summam centum millium scutorum monetae, nempe medietatem ex dicto Monte Pietatis, et aliam medietatem ex dictà mensà nummularià S. Spiritus, cum licentià ab eodem annonae praefecto subscribendà, ac provisoribus et ministris Montis et mensae nummulariae praedictis dirigendâ, subministrari curent et faciant, unicuique scilicet pro eâ summâ, quae, iuxta cuiusque agricultoris et aliorum praedictorum indigentiam et idoneitatem, eidem Congregationi congrua et opportuna videbitur, ac cum cautionibus, pro indemnitate Montis Pietatis et mensae nummulariae huiusmodi ab iis qui pecunias acceperint praestandis, a praesata Congregatione (citra tamen illius periculum seu damnum) recognoscendis et approbandis.

Aliae agricul-toribus faculta-

§ 3. Ceterum, ut facilius subministratio dictarum pecuniarum agricultoribus et aliis praedictis fieri possit, volumus et mandamus, ut, pro eâ quantitate, quae eiusdem Congregationis arbitrio, intra tamen summam dictorum centum millium scutorum monetae, agricultoribus et aliis praedictis subministranda erit, solvi debeant quotannis, usque ad restitutionem summae subministrandae, Monti Pietatis et mensae nummulariae praedictis scuta duo pro quolibet centenario nomine meriti seu expensarum, quas tam Mons Pietatis quam mensa num-

- 1 Particula et delenda videtur (R. T.).
- 2 Verba ab iis nes addimus (R. T.).

mularia huiusmodi pro salariis ministrorum et officialium sustinere coguntur. Demum agricultoribus et aliis praedictis, ut alacrius laboreria necessaria pro serendo frumento in proxime futuro autumno perficere ac complere valeant, quintam partem frumenti (detracto tamen semine), in subsequenti messe anni MDCCXV per ipsos recolligendi, ad quaevis loca, praeter infidelium et S. R. E. hostium, terrâ marique libere extrahendi et transportandi, seu extrahi et transportari faciendi, gratis et absque ullà solutione tractae Camerae nostrae Apostolicae solvi solitae, expedito tamen prius chirographo per nos signando, ac solutis emolumentis officialibus et ministris cameralibus pro eiusmodi licentiarum expeditione debitis, licentiam concedimus et impartimur; dummodo tamen sive pretium et valor frumenti tunc currens sive aliae temporum circumstantiae eidem paternae charitati, qua subditorum nostrorum commodis consulere cupimus, aliter non suadeant.

§ 4. Sicque et non aliter per quos- Clausulae amcumque iudices, etc., sublatâ, etc., iudicari et definiri debere, ac irritum, etc., decernimus. Mandantes etiam Congregationi et deputatis praedictis, ac praesertim annonae praefecto, ut praesentes nostras litteras et in eis contenta quaecumque observent et exequantur, et ab aliis, quantum in eis erit, condigna poenarum inflictarum animadversione, aliisque opportunis iuris et facti remediis, sirmiter et inviolabiliter observari faciant et curent. Dantes eis, ac praecipue eidem annonae praesecto, in praemissis et circa ea plenam et omnimodam facultatem et potestatem.

§ 5. Non obstantibus, quatenus opus Derogati sit, nostrà et Cancellariae Apostolicae regulă de iure quaesito non tollendo,

ac recolendae memoriae Pii Papae IV etiam praedecessoris nostri de gratiis qualecumque interesse Camerae praedictae concernentibus in eadem Camera intra certum tempus praesentandis et registrandis, itaut praesentes litterae ibidem praesentari et registrari nunquam necesse sit, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon Urbis, provinciarum, civitatum, terrarum, oppidorum et locorum quorumcumque, ac Montis Pietatis et mensae nummulariae S. Spiritus praedictorum, aliisve quibuslibet, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis, consuetudinibus, reformationibus, decretis, privilegiis, indultis et litteris apostolicis Urbi, provinciis, civitatibus, oppidis, terris et locis ac sacro Monti et mensae nummulariae praefatis, illorumque respective communitatibus, universitatibus, ministris, officialibus et aliis personis quibuslibet, a Sede praedictà vel a nobis forsan concessis, ac etiam confirmatis, approbatis et innovatis, quae eis, quoad praemissa, nolumus suffragari, et quibus omnibus et singulis, etiam, etc., illorum tenores, etc., pro sufficienter expressis et insertis habentes, hac vice, ad effectum praesentium dumtaxat, illis aliàs in suo robore permansuris, specialiter et expresse ac latissime dero-Fides tran-gamus, ceterisque contrariis quibus-

Fides tran-gamus, ceterisquesumptorum.

§ 6. Volumus etiam quod praesentium sola signatura sufficiat etiam absque aliâ datâ et registraturâ, regulâ quacumque contrariâ pariter non obstante; et nihilominus litterae in quavis formâ expediri possint cum clausulis opportunis; praesentiumque litterarum desuper forsan expediendarum transumptis, etiam impressis, manu unius ex Camerae nostrae Apostoliote nota-

riis subscriptis, et sigillo alicuius ex Congregatione praedictà obsignatis, in iudicio et extra plena fides adhibeatur.

Placet: motu proprio I. F.

Anno a Nativitate domini nostri Iesu Christi MDCCXIV, indictione VII, pontificatus sanctissimi domini nostri Clementis Papae XI anno XIV, die vero XXIV martii, supradicta cedula motusproprii pubblicata et affixa fuit in magnà curià Innocentianà Montis Citatorii, in acie Campiflorae, et in aliis locis solitis et consuetis Urbis, per me Bartholomaeum de Camillis apostolicum cursorem.

Antonius Placentinus magister cursorum.

#### CCIII.

Conceditur suffragium deliberativum definitori adiuncto Congregationis Doctrinae Christianae in Gallia<sup>1</sup>.

#### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus Expositio caufilius Ioannes Follot, procurator generalis sae. Congregationis clericorum saecularium Doctrinae Christianae in Gallia, quod (cum dilecti filii capitulares eiusdem Congregationis, in eorum capitulo generali anno moccy celelebrato congregati, sess. xviii decrevissent, ut, ad servandam inter provincias Congregationis praedictae acqualitatem, definitor adiunctus, qui, loco et vice procuratoris generalis in almà Urbe nostrà vel procuratoris provinciarum Congregationis huiusmodi Parisiis respective degentium, tam in definitorio quam in capitulo generali, cum illis interesse nequeant, votum sive suffragium haberet, in futurum

1 Idem suffragium concessum fuit definitoribus adiunctis const. ed. MDCCVIII, die 25 iulii, pont. VIII; et Benedicti XIII const. ed. MDCCXXVII, die... iunii, pontif. IV, eduntur quaedam ordinationes pro bono regimine. eligeretur) capitulares praedicti, considerantes pro tempore existentem procuratorem generalem Congregationis praedictae ex provincià Avenionensi semper assumi consuevisse, adeoque hanc provinciam propter eiusdem procuratoris absentiam unà voce et suffragio in definitorio ac etiam in capitulo generali, si ad illud se conferre minime valeret, privari posse, dilectum pariter filium Anselmum Espitallier clericum, Congregationis et provinciae Avenionensis praedictarum i filium, in definitorem adiunctum huiusmodi cum voce consultivà tantum, reservato, quoad vocem deliberativam, nostro et huius Sanctae Sedis beneplacito, ac sub conditionibus in decreto ab iisdem capitularibus desuper edito, elegerunt; quod quidem decretum subinde ab infrascriptâ Congregatione cardinalium approbatum et per quasdam nostras desuper in simili formà Brevis expeditas litteras confirmatum fuit.

Concedit nt in rubricà.

§ 2. Cum autem, sicut eadem exposito subiungebat, dilectus etiam filius Paulus Rigord, clericus eiusdem Congregationis, in capitulo generali anno MDCCXI Parisiis celebrato ad munus definitoris adiuncti praedictum seu substituti dicti procuratoris generalis electus fuerit, ac proinde praedictus Ioannes procurator generalis, ne unquam futuris temporibus de validitate electionis praedicti Pauli in definitorem adiuncti ac de beneplacito huiusmodi dubitari queat, illam apostolicae confirmationis nostrae patrocinio per nos communiri, ac eidem Paulo eiusque pro tempore successoribus ad idem munus asservandis 2 vocem deliberativam, cum aliis praerogativis in praedicto capituli generalis decreto contentis, concedi plurimum de-

sideret: nobis propterea humiliter supplicari fecit ut eidem Paulo in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur. Nos igitur, ipsius Ioannis procuratoris generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, ac eorumdem loannis procuratoris generalis et Pauli singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, eidem Paulo eiusque in dicto definitoris adiuncti officio pro tempore successoribus vocem deliberativam tam in capitulo generali quam in definitorio huiusmodi, cum omnibus privilegiis et conditionibus in memorato decreto capituli generalis contentis, auctoritate apostolicà, tenòre praesentium, concedimus.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus con-

<sup>1</sup> Edit. Main. legit praedictorum (R. T.).

<sup>2</sup> Forsan assumendis (R. T.).

stitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, Congregationis et provinciarum praedictarum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xi iunii moccxiv, pontificatus nostri anno xiv. Dat. die 11 iunii 1714, pontif. anno xiv.

### CCIV.

Conceditur ministro generali Ordinis fratrum Capuccinorum facultas restituendi discretos in provincià Flandro-Belgica 1.

### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Referentur rum et alia hu-

- § 1. Dudum (pro parte carissimi in duae constitu-tiones Innocen-Christo filii nostri Philippi Hispaniarum htione discreto regis catholici nobis exposito, quod, ius Pontificis. cum alias, ad tollenda damna et incommoda, quae fratres provinciarum regnorum utriusque Castellae veteris scilicet et novae nuncupatae Ordinis Minorum S. Francisci Capuccinorum nuncupatorum ex electione discretorum, qui a conventibus ad effectum sua suffragia in capitulis provincialibus ferendi eligi
  - 1 De huiusmodi discretorum abrogatione confer allegata in § 1. Benedicti vero XIII const. edit. MDCCXXVII, die 30 septembris, pont. IV, restituuntur discreti in provinciis Hispaniarum.

consueverant, in religiosae pacis et concordiae ac regularis disciplinae praeiudicium passi fuerant, felicis recordationis Innocentius PP. XII praedecessor noster, per quasdam suas in simili formă Brevis die xxix maii MDCXCIII expeditas litteras, discretos praedictos in dictis provinciis sustulisset et removisset, ac subinde, inter alia, remotionem et abolitionem discretorum huiusmodi expeditasque desuper litteras praedictas ad provincias Baeticae et Navarrae per alias suas itidem in formâ Brevis litteras die xII septembris eiudem anni desuper emanatas extendisset et ampliasset; dilecti vero filii fratres provinciae Flandro-Belgicae supradicti Ordinis eadem damna et incommoda ex simili discretorum electione pati cogerentur, tam ipsi quam praedictus Philippus rex, commune huius quoque provinciae bonum promovendi studio ductus, usum eligendi discretos praedictos in eâdem provincià abrogari, et apostolicae desuper auctoritatis nostrae partes interponi plurimum desiderabant) nos, piis ipsius Philippi regis votis hac in re favorabiliter annuere volentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, attento voto venerabilis fratris nostri Nicolai episcopi Portuensis S. R. E. cardinalis Acciaioli nuncupati, dicti Ordinis apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, ad quem supplicem libellum nobis super praemissis porrectum remiseramus, remotionem et abolitionem discretorum huiusmodi in dicta provincià Flandro-Belgica ad impediendas relaxationes et evitanda praeiudicia, quae in regularem observantiam ex illorum electionibus irrepere solebant, expedire, ac in religionis eiusque regiminis bonum cessuram esse censentes, discretos praedictos in eâdem provinciâ auctoritate apostolică sustulimus pariter et removimus: et aliàs, prout in nostris itidem in simili formâ Brevis die xxvIII augusti moccii expeditis litteris, quarum tenorem ' praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus, uberius continetur

Motiva et preces

§ 2. Cum autem, sicut dilecti filii Michaëlangelus a Ragusia, minister generalis, Ioannes Antonius a Florentia, in Romanâ Curiâ procurator et commissarius generalis, Timotheus a Flexia et Timotheus a Rodenas, definitores generales Ordinis praedicti, nobis nuper exponi fecerunt, ab eo tempore experientià compertum fuerit, non solum damna et incommoda ex eorumdem discretorum electione sublata minime fuisse, sed maiora in gravius religiosae pacis et concordiae necnon regularis observantiae praeiudicium etiam cum scandalo et saecularium admiratione emersisse ac in dies emergere, ac proinde fratres praedictae provinciae Flandro-Belgicae corum discretorum electionem, pro qua pluries nedum superioribus generalibus et dicto Nicolao episcopo cardinali et protectori ac nobis praesertim in comitiis generalibus die xIII maii anno MDCCXII in almà Urbe nostrà celebratis supplicaverant, restitui summopere desiderent: nobis propterea praedicti exponentes humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

Concessio

§ 3. Nos igitur, ipsos exponentes spestro generali sa cialibus savoribus et gratiis prosequi eta sub certis conditionibus. volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel

1 Edit. Main. legit tenores (R. T.).

causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, attento etiam voto eiusdem Nicolai episcopi cardinalis et protectoris, praedicto Michaëlangelo ministro generali, auditis prius ac visitatis omnibus et singulis eiusdem provinciae Flandro-Belgicae fratribus, ac re serio, prudenter et diligenter examinatà, electionem discretorum huiusmodi, si id divinae gloriae, publicae tranquillitati ac regularis observantiae incremento in Domino expedire iudicaverit, restituendi facultatem, dictà auctoritate, tenore praesentium,

concedimus et impartimur.

§ 4. Non obstantibus praedicti Innocentii praedecessoris litteris, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon provinciae et Ordinis huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xIII iulii moccxiv, pontificatus nostri anno xiv.

Dat. die 13 iulii 1714, pontif. anno xIV.

CCV.

Declaratur nullum edictum delegati monarchiae Siciliae super interdicto cui

vicarius generalis expulsus subiecit dioecesim Liparensem, cum ipsius interdicti confirmatione ac censurarum adversus sui expulsores declaratione nec non subjectionis dictae dioecesis Santae Sedi, aliisque declarationibus'

## Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Attentala sae. cularis polesta-

§ 1. Ad apostolatus nostri notitiam, tis enarrantur, non sine gravi paterni cordis nostri dolore, pervenit, quod, cum aliàs dilectus filius Didacus Hurtado, venerabilis fratris Nicolai Mariae episcopi Liparensis vicarius in spiritualibus generalis, non aliâ profecto de causa, nisi quod, quibusdam mandatis nostris apostolicae auctoritatis tuitionem respicientibus, sibi antea per litteras die xxi augusti moccxiii a dilecto filio nostro Fabritio S. R. E. cardinali Paulutio nuncupato, secretario nostri Status, ei iussu nostro conscriptas datis, illà, qua par erat, fide et obedientià obtemperans, ab executione cuiusdam dispensationis matrimonialis, sibi ab Alonso Mercorella, qui illam obtinuerat, exhibitae, provide abstinuisset, per summam iniuriam ac manifestum saecularis potestatis abusum, adnitente in id atque instigante apud eiusdem saecularis potestatis ministros supradicto Alonso, e civitate ac dioecesi Liparensi expulsus fuerit; ipseque in actu eiusmodi suae expulsionis, quo immunitati ecclesiasticae per id enormiter laesae consuleret, ac vim vi repelleret.

> 1 Constit. edit. MDCCXIII, die 23 decembris, pontif. xiv, nulla declarata fuere edictum et praeceptum monarchiae super censuris et interdicto cui subiecta fuit dioecesis Agrigentina; et const. edit. MDCCXIV, die 29 novembris, pontif. xv, nullum declaratur praeceptum delegati monarchiae contra mandata apostolica; constit. vero edit. MDCCXIV, die 6 novembris, pontif. xIV. agitur de observantià interdicti appositi dioecesibus Cataniensi et Agrigentinae.

Ioannem Baptistam Gastaldum et Carolum Alconanda expulsores suos, omnesque alios qui eamdem expulsionem mandarunt, seu illi auxilium, favorem aut consilium quovis modo praestiterunt, cuiuscumque gradus et conditionis essent, in excommunicationem maiorem, a constitutionibus apostolicis, et speciatim illà quotannis die Coenae Domini legi solità, contra similia perpetrantes inflictam, incidisse declaraverit, ac insuper civitatem et dioecesim Liparensem praefatas generali ecclesiastico interdicto, affixis super excommunicatione et interdicto huiusmodi publicis schedulis, subiecerit: tametsi haec omnia a memorato Didaco vicario generali rite ac recte, necnon iuxta sacrorum canonum praescriptum, imo de speciali praevio mandato nostro peracta fuerint; nihilominus quidam Iosephus Marotta, canonicus saecularis et collegiatae ecclesiae S. Petri Panormitani, asserens se specialem praetensi tribunalis monarchiae Siculae nuncupati illiusque asserti iudicis delegatum existere, unà cum Francisco Bruno notario, Corrado Chirco fiscali, Francisco Zavaglio executore, algozzino vulgariter nuncupato, ad dictam civitatem Liparensem accessit, ibique, assumpto in consultorem Iosepho Russo Liparensi, edictum quoddam promulgari ac in locis publicis eiusdem civitatis affigi fecit, per quod, temerario non minus quam execrando ausu, generale interdictum, cui praefatus Didacus vicarius generalis civitatem et dioecesim praedictas, sicut praemittitur, supposuerat, nullum, irritum, iniustum, illegitimum, insubsistens, nulliusque roboris et valoris declaravit, illoque minime attento, mandavit ut ecclesiae omnes tam saeculares quam regulares civitatis et dioecesis huiusmodi apertae ut prius retineri, ac in illis missae et

alia divina officia celebrari, necnon christifidelibus sacramenta administrari deberent, perinde ac si ipsum interdictum nunquam emanasset: et aliàs, prout uberius continetur in praefato edicto, quod, non alio quidem quam illud penitus et omnino reprobandi animo, praesentibus inserendum duximus, tenoris qui seguitur, videlicet:

Redictum quo nullum declaritati pister et canonicus regiae capellanus et maratur interdiregister et canonicus regiae capellae S. Petri etum, et poc. S. R. P. sen. iudex ecclesiasticus revisionis tar in contraver causarum decisarum in tribunali consistorii sacrae regiae conscientiae, et delegatus regiae monarchiae huius regni, serio ad infrascripta constitutus vigore litterarum datarum Panormi die i februarii moccxiv, ad quas, etc.,

omnibus et singulis christifidelibus utriusque sexus huius praedictae urbis eiusque dioecesis, salutem in Domino sempiternam.

Essendo pervenuto a notizia, non con poca meraviglia dell'illustrissimo monsignor giudice della monarchia, che, essendo stato intimato il reverendo D. Diego Hurtado, canonico e vicario generale della cattedrale chiesa di questa nobile e fedelissima città di Lipari, dal luogotenente Giovanni Battista Castaldi, e di ordine speciale del governo, a partirsi dalla città ed isola di Lipari e sua diocesi, per li motivi maturamente esaminati che mossero il zelo del governo a far ciò per l'accertato del real servizio, pubblico bene, e quiete de' popoli, esercitando con matura riflessione la potestà economica e le regole del buon governo contro il suddetto vicario perturbator di detta quiete, il quale, scordatosi l'obbligo di fedel vassallo e di osservare le regie prerogative e lodevoli osservanze del regno, lusingando, per farsi ragione, di esser stata lesa l'immunità ecclesiastica, e di aver patito violenza dal riferito di Castaldi e Carlo Alconada agiutante, coprendosi collo specioso scudo, erroneo però e premeditato non meno che affettato, di essere il suddetto di Castaldi commissario seu delegato del tribunale della monarchia, a cui per sfogo del suo naturale dà indebitamente il titolo di preteso, e quando il suddetto tribunale della regia monarchia non ha dato ordine contro il suddetto vicario, sua corte e chiesa, nè mai il detto di Castaldi fu commissario seu delegato di detto tribunale, nè disse nè poteva dire essere ministro con delegazione speciale di detto tribunale, come nella scomunica, e quel che è più, con molto disconsolo di tutti li fedeli non solo di questa ma del regno, interdisse questa chiesa cattedrale e tutte le altre della città e diocesi, sottomettendoli ad interdetto locale e generale, senza però riffettere alla falsità delle supposizioni, ed alle turbolenze e pessime conseguenze può partorire tale scandaloso attentato contro il real servizio e pubblica quiete, e quel che è più, nullo iuris ordine servato, e contro la forma de' sacri canoni, per mancanza delli requisiti necessari all'interdetto: perciò si ha stimato da detto monsignor illustrissimo giudice della regia monarchia provvedere degli opportuni rimedi, riparando col suo sommo zelo ai pregiudizi del real servizio, come anche a quello dei popoli di questa città e diocesi, i quali sono stati tanto ingiustamente lesi dal suddetto vicario contro la carità non solo pastorale ma ordinaria, tanto dal sommo Dio incaricata; deliberò commettere a noi la sua autorità e potestà, ac vices et voces dicti tribunalis, e di conferirci in questa, e dichiarando ex commissione speciali lo stesso interdetto nullo, ingiusto, illegittimo ed insussistente, far levare il suddetto interdetto. Pertanto noi valendoci della suddetta potestà amplissima in dette lettere sopraccitate, come speciale delegato in questo negozio, dichiariamo con il presente nostro editto, auctoritate qua fungimur, nullo, ingiusto, illegittimo, insussistente, irrito, e di nessuna forza e valore il cennato interdetto, ed ordiniamo a tutti i superiori delle chiese, tanto regolari quanto secolari, parrochi, beneficiati, cappellani, sacerdoti e clerici, che non ostante il suddetto interdetto, stante la sua notoria ingiustizia, insussistenza e nullità, dovessero tenere le chiese aperte, ed ivi celebrare e far celebrare li divini officî e messe, come si faceva prima di detto interdetto, ed amministrare a tutti i fedeli li santissimi sagramenti della santa Chiesa, come prima, e come mai vi fosse stato il suddetto nullo interdetto; e questo sotto pena alli contravenienti e disobbedienti di scomunica maggiore riservata al suddetto monsignor giudice della monarchia, della disgrazia di Sua Maestà (che Dio guardi), ed altre pene a noi ed a detto monsignore riservate, e non altrimenti.

Datum Liparae, die x mensis februarii MDCCXIV. Affigatur. Canonicus D. Ioseph Ma-ROTTA delegatus. Dominus D. Franciscus Bruno, magister notarius.

Item a deleiecti fuere nonstici.

§ 2. Subinde vero dictus Iosephus gato laicali in Marotta, his minime contentus, dilectos nulli occlesia quoque filios Franciscum Canalem canonicum et parochum ecclesiae Liparensis, Dominicum Francolinum, Franciscum Corsum, Dominicum Sciachitanum, Alonsum Bonica, presbyteros, et Franciscum Canalem clericum, non alterius delicti reos, nisi quod affixioni schedularum excommunicationis et interdicti huiusmodi operam suam praestitisse ac in actu expulsionis dicti Didaci vicarii generalis campanas sono funebri pulsasse insimulati fuerint, in carceres detrudi iussit.

Causae generales et partisentis declara.

§ 3. Cum autem valde manifestum eulares prae-sit, nec quisquam inficiari valeat, gravissimam tam Ecclesiae quam huic Sanctae Sedi illatam fuisse iniuriam ex praedicti Didaci vicarii generalis expulsione, aliisque praemissis adversus personas ecclesiasticas sacrilege perpetratis, praesertim vero ex promulgatione edicti praeinserti praefatum interdictum temere annullantis, tum quia explorati iuris est nullum iudicem, quacumque tandem potestate et auctoritate suffultum, quoties de excommunicatione, interdicto, aliisve censuris ex causà laesae seu violatae immunitatis ecclesiasticae. ac potissimum de speciali nostro et Sedis Apostolicae mandato latis, agi

contingit, in illarum validitatis seu invaliditatis, iustitiae seu iniustitiae cognitionem, quae nonnisi nobis ac eidem Sedi reservata est, se ingerere posse, tum etiam quia satis similiter perspectum est, ecclesiam Liparensem nobis ac dictae Sedi immediate subiectam esse, et quoad spiritualia a quorumcumque tribunalium etiam ecclesiasticorum regni Siciliae iurisdictione exemptam et liberam existere, quandoquidem, licet dicta civitas Liparensis anno mocix per clarae memoriae Philippum III, dum vixit, Hispaniarum regem catholicum, qui etiam utriusque Siciliae rex existebat, a regno Neapolitano pro maiori commoditate gubernii dismembrata et separata ac eidem regno Siciliae ultra Pharum unita et incorporata fuerit, indubitati tamen iuris est, eiusmodi dismembrationem et unionem, solà seculari ac regià auctoritate, ut praefertur, factas, locum habere ad summum potuisse quoad ea quae gubernium ac regimen rerum temporalium dumtaxat concernunt, ac semper sine praeiudicio directi dominii utriusque Siciliae huiusmodi iuriumque ab eo dependentium ad eamdem Sedem etiam in temporalibus, ut notum est, pertinentium, nunquam vero quoad ea quae administrationem rerum ecclesiasticarum ac spiritualium respiciunt, quarum statum et ordinem laicalis potestas immutare non valuit: unde nec indulgentiae illae et gratiac tam spirituales quam temporales cruciatae sanctae nuncupatae, aliàs ab hac Sancta Sede diversis earumdem Hispaniarum regibus catholicis, religionis christianae contra Turcas defensioni incumbentibus, necnon christifidelibus in ipsarum Hispaniarum regnis et illis adiacentibus ac Sardiniae insulis consistentibus, et ad illa declinantibus, qui quaedam sibi iniunctâ

ad regnum Siciliae ultra Pharum extensae et pluries prorogatae, nec etiam ius praesentandi personas idoneas Romanis Pontificibus pro tempore existentibus ad praesentationem huiusmodi praeficiendas quibuscumque cathedralibus etiam metropolitanis ecclesiis praedicti regni Siciliae ultra Pharum, memorati Philippi regis descendentibus in Hispaniarum ac Siciliae ultra Pharum regnis huiusmodi legitimis successoribus, quamdiu illi vixissent, ab eadem Sede concessum et assignatum, neque demum tribunal Inquisitionis Hispaniarum adversus haereticam pravitatem auctoritate apostolicâ institutum, cuius iurisdictio ad praedictum Siciliae ultra Pharum regnum ceteroqui extenditur, in ecclesià, civitate ac dioecesi Liparensi praedictis locum unquam habuerunt, imo nec ipsi ministri saeculares eiusdem regni Siciliae ultra Pharum, sive sub dismembrationis et unionis praedictarum obtentu, sive sub alio quovis praetextu, praemissa locum habere debuisse vel debere unquam praeten-Declaratio ut derunt: hinc est quod nos, qui iurium ecclesiasticorum assertores in terris a Domino constituti sumus, omniumque christifidelium curam et sollicitudinem supernà dispositione gerimus, libertatem, immunitatem et iurisdictionem ecclesiasticam, nec non Sanctae huius Sedis auctoritatem ac dignitatem ab eiusmodi nefariis ac perniciosis conatibus sartam tectamque atque illibatam tueri et conservare, animarumque periculis, quantum nobis ex alto conceditur, occurrere cupientes, ac omnium et singulorum, quae in praemissis, seu eorum occasione, quovis modo decreta, iussa, ordinata, acta et gesta fuerunt, seriem, causas et circumstantias, etiam aggra-

la rubrica.

opera adimplevissent, ad certum tunc

expressum tempus concessae, ac subinde

vantes, necnon praedictorum ac quorumvis aliorum tribunalium, iudicum, ministrorum, etiam principalium, seu supremorum officialium, notariorum, scribarum et personarum quarumcumque in eisdem praemissis quomodolibet culpabilium qualitates, dignitates, nomina et cognomina, aliave quaecumque, etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et singillatim specificatis habentes, in praemissis vero supradictae ecclesiae Liparensis immediatam nobis et Scdi praefatae subjectionem, illiusque quoad spiritualia a quocumque tribunali etiam ecclesiastico regni Siciliae exemptionem ac libertatem, approbantes et confirmantes ac, quatenus opus sit, innovantes, motu proprio, et ex certà scientià et matura deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, edictum praeinsertum, ac quaecumque in eo contenta, necnon alia per memoratum canonicum Iosephum Marotta eâ occasione vigore suae assertae delegationis acta, gesta et ordinata, cum omnibus et singulis inde secutis et forsan quandocumque secuturis, penitus et omnino nulla, irrita, invalida, iniusta, reprobata, damnata, inania, temeraria, et a non habentibus potestatem damnabiliter attentata, ac de facto praesumpta, nulliusque omnino roboris et momenti vel efficaciae esse et ab initio fuisse ac perpetuo fore, neque illa a quoquam observari posse vel potuisse, adeoque nec ullum statum facere vel fecisse, sed, perinde ac si nunquam emanassent nec facta fuissent, pro non extantibus et non factis perpetuo itidem haberi debere, tenore praesentium declaramus. Et nihilominus, ad maiorem et abundantiorem cautelam, et quatenus opus sit, illa omnia et singula, et si quae insuper

praemissorum occasione seu in corum sequelam per praedictum canonicum Iosephum Marotta aut quaecumque praefati regni Siciliae tribunalia seu eorum delegatos vel commissarios hac in re de cetero agi, geri et ordinari quomodolibet contigerit, harum serie damnamus, reprobamus, revocamus, cassamus, irritamus, annullamus, abolemus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus, ac pro damnatis, reprobatis, revocatis, cassatis, irritis, nullis, invalidis et abolitis, viribusque et effectu penitus et omnino vacuis semper haberi volumus et mandamus.

Confirmatio excommunicatravenieutes.

§ 4. Praeterea, tametsi de perspectà tionis et inter-populi et incolarum civitatis et dioecedieti cum de-creto pro illuis sis Liparensis praefatarum pietate illoobservantia et poenis in con rumque veteri in Ecclesiam atque hanc Apostolicam Sedem devotione tam praeclare sentiamus, ut minime dubitemus ipsos, etiam eiusmodi nostra declaratione minime expectată, praeinsertum edictum aliaque per dictum canonicum Iosephum Marotta gesta pro irritis et invalidis, nulliusque prorsus roboris ac valoris iam habuisse et imposterum habituros esse, adeoque omnia e converso per supradictum Didacum vicarium generalem acta et ordinata religiose ac exacte observasse et observaturos esse; nihilominus, ad maiorem similiter cautelam, generale interdictum, cui praefatus Didacus vicarius generalis civitatem et dioecesim supradictas, sicut praemittitur, subiecit, necnon censuras seu declarationes excomnunicationis, ab eo contra praenominatos Ioannem Baptistam Gastaldum et Carolum Alconanda expulsores suos, aliosque omnes qui eamdem expulsionem mandarunt, seu illi opem, favorem aut consilium quovis modo praestiterunt, promulgatas, pro validis et iustis habentes, ipsumque interdictum, ac cen-

suras seu declarationes huiusmodi, auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum apostolorum Petri et Pauli, ac nostrâ, approbantes et confirmantes, ac adversus praemissa, quatenus opus sit, innovantes, motu, scientia, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, omnes et singulas personas ecclesiasticas, tam saeculares, cuiusvis gradus, praeminentiae ac dignitatis fuerint, quam cuiusvis Ordinis, congregationis, instituti et societatis, etiam Iesu, regulares, ad exactam eiusdem interdicti observantiam iuxta formam a sacris canonibus praescriptam omnino teneri et obligatas existere et fore, itaut in quibusvis ecclesiis, locis piis, oratoriis etiam privatis ac capellis domesticis civitatis et dioecesis praedictarum, quibuscumque tandem privilegiis, exemptionibus et indultis, etiam praetensae protectionis regiae, seu praetensi iurispatronatus regii, tametsi pluries ac quantiscumque vicibus ab hac Sanctâ Sede approbati, munitis, nec missae, nec alia divina officia celebrari, neque sanctissimum Eucharistiae sacramentum administrari, minusque fidelium defunctorum cadavera sepeliri, aliave tempore interdicti prohibita exerceri, nisi temporibus, casibus et modis per supradictos sacros canones permissis, ullo modo valeant, earumdem tenore praesentium statuimus et ordinamus. Ad haec, omnes et singulos, quantumvis exemptos et quovis modo privilegiatos, qui statuto, decreto, et ordinationi nostris huiusmodi, sub quovis quaesito colore, ratione aut praetextu, quomodolibet contravenerint, quocumque tandem titulo, munere aut dignitate praefulgeant, eo ipso et absque alià declaratione in censuras et poenas ecclesiasticas per eosdem sacros canones et constitutiones apostolicas desuper latas et impositas incidisse, illisque innodatos fuisse et esse ac fore, nec eos a quoquam nisi a nobis seu Romano Pontifice pro tempore existente (praeterquam in mortis articulo, et tunc cum reincidentià in easdem censuras et poenas, eo ipso quo convaluerint) a censuris et poenis huiusmodi absolvi et liberari posse, harum serie similiter statuimus.

§ 5. Ceterum, cum notorii iuris sit,

Reservatio Santae Sedi Sacta censura-non tam eos, quos praefatus Didacus

currerunt accle vicarius generalis in actu suae expultalis violatores, sionis excommunicatos declaravit, quam supradictum canonicum losephum Marotta, necnon Franciscum Bruno magistrum notarium, qui praeinserto edicto subscripsit, Corradum 1 Chirco fiscalem, losephum Russo consultorem, Franciscum Zavaglio executorem, Alonsum Mercorella istigatorem, aliosque omnes et singulos, cuiuscumque status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis quantumcumque excelsae ac sublimis fuerint, qui sive eiusdem Didaci vicarii generalis expulsionem, sive publicationem et affixionem praeinserti edicti, sive detrusionem in carcere presbyterorum ac clerici praefatorum, sive alia gesta per dictum canonicum Iosephum Marotta mandarunt ac ordinarunt, seu illis consilium, auxilium, favorem vel quamvis aliam damnabilem operam praestiterunt aut in eorum sequelam et executionem similiter gesta approbarunt et rata habuerunt, seu aliàs in eis quomodolibet culpabiles fuerunt, censuras omnes et poenas ecclesiasticas, a sacris canonibus, generalium conciliorum decretis et apostolicis constitutionibus, ac praesertim litteris die Coenae Domini singulis annis legi et promulgari consuetis inflictas, eo ipso incurrisse; noverint idcirco illi omnes, etiam specialissima mentione digni, a censuris et

1 Edit. Main. legit Corrado (R. T.).

poenis huiusmodi, post debitam ac condignam Ecclesiae realiter et cum effectu praestitam satisfactionem, nonnisi a nobis seu Romano Pontifice pro tempore existente (praeterquam in mortis articulo, ut praesertur, et tunc cum reincidentià praefatà, eo ipso quo convaluerint) absolvi et liberari posse, prout earumdem tenore praesentium decernimus pariter et declaramus; facultatem insuper ad alia severiora remedia, quatenus praedicti ecclesiasticae libertatis violatores in sua contumacia persistentes censuras et poenas huiusmodi animo, quod absit, substinuerint indurato, nobis et eidem Apostolicae Sedi reservantes.

§ 6. Demum, cum etiam intellexeri- Prohibitio obemus, quod, postquam idem Didacus vi- generali a capicarius generalis, sicut praemittitur, bibliae, exulare coactus fuit, dilecti filii capitu-

lum et canonici dictae ecclesiae Liparensis in vicarium generalem huiusmodi dilectum quoque filium Emmanuelem Carnevale praefatae ecclesiae archidiaconum elegerint, notorii autem et explorati iuris sit, quod, quemadmodum pastoralis cura eiusdem ecclesiae penes praedictum Nicolaum Mariam episcopum, tametsi ab ipså ecclesiå absentem, omnino atque integre remansit, ita sane ad ipsum quoque ius deputandi suum vicarium generalem irrefragabiliter spectabat et spectat; idcirco, in virtute sanctae obedientiae, ac sub excommunicationis latae sententiae poenâ per contrafacientes eo ipso incurrenda, a qua nemo nisi a nobis vel Romano Pontifice pro tempore existente (praeterquam in mortis articulo constitutus) absolvi possit, capitulo et canonicis supradictis, necnon reliquo clero tam saeculari quam regulari civitatis et dioecesis Liparensis praefatarum, districte prohibemus et interdicimus, ne, postquam earumdem praesentium necnon

deputationis alterius vicarii in spiritualibus generalis a praedicto Nicolao Maria episcopo factae vel faciendae notitiam habuerint, eumdem Emmanuelem archidiaconum ut vicarium generaleni amplius agnoscant, aut illi actum ullum obedientiae praestent; illos serio monentes, ac tam eis quam universo populo civitatis et dioecesis huiusmodi enixe praecipientes, ut ei dumtaxat vicario generali, qui a memorato Nicolao Maria episcopo deputatus fuit vel in posterum deputabitur, congruam obedientiam exhibeant; simulgue sciant, ea omnia, quae de cetero vicariatus eiusmodi titulo, sive a supradicto Emmanuele archidiacono, sive a quovis alio, qui absque nostrà seu praefati Nicolai Mariae episcopi facultate dicti vicariatus auctoritatem sibi quomodolibet usurparet, geri contingeret, omnino irrita, invalida et inania, nulliusque roboris ac momenti fore, quemadmodum nos vere illa pro irritis, invalidis et inanibus habenda esse, harum serie, similiter declaramus.

Clan-ulae speciales et amphissimae.

§ 7. Decernentes pariter, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod praedicti et alii quicumque in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant, seu aliàs specificà et individuà mentione et expressione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, causaeque, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et iustificatae non fuerint, aut ex alià qualibet etiam quantumvis iuridicâ et privilegiată causă, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis |

vitio, seu intentionis nostrae, vel interesse habentium consensús, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali ac inexcogitato et inexcogitabili individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, invalidari, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti, vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato. quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, ac quibuscumque iuris seu facti defectibus. qui adversus illas a saeculari potissimum potestate, seu praedicto assertae monarchiae Siculae tribunali, ad effectum impediendi seu retardandi earum executionem, quovis modo seu ex quavis causà opponi seu obiici possent, minime refragantibus, suos plenarios et integros esfectus sortiri et obtinere, easque propterea, omnibus et singulis per eamdem saecularem potestatem sive per idem assertum tribunal quomodolibet allatis seu afferendis impedimentis penitus et omnino rejectis, ac neguaguam attentis, ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac dictae S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et praefatae Sedis nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentia et potestate fungentes et functuros, sublatâ eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere:

ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 8. Non obstantibus praemissis, et, quatenus opus sit, nostrà et Cancellariae apostolicae regulâ de iure quaesito non tollendo, aliisque apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon quorumcumque Ordinum, congregationum, institutorum et societatum, etiam Iesu, et quorumvis monasteriorum, conventuum, ecclesiarum, locorum piorum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus ac praescriptionibus, quantumcumque longissimis et immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis. Ordinibus. congregationibus, institutis et societatibus, etiam Iesu, ac monasteriis, conventibus, ecclesiis et locis piis praedictis, illorumque respective superioribus, aliisve quibuslibet personis, etiam quntumvis sublimibus et specialissimà mentione dignis, a Sede praedictâ, ex quacumque causâ, etiam per viam contractus et remunerationis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, seu ad quarumcumque personarum etiam imperiali, regali, aliàve qualibet mundanà vel ecclesiastică dignitate fulgentium instantiam, aut earum contemplatione, seu alias quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, editis, factis, ac pluries iteratis, ac quantiscumque vicibus approbatis, confirmatis et innovatis, etiam continentibus quod excommunicari non

possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de privilegiis et indultis huiusmodi mentionem; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad lioc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et formà in illis tradità observatà, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, et derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

tere ad omnium notitiam facilius deve-sumptorum. niant, volumus illas, seu earum exempla, ad valvas ecclesiae Lateranensis, ac basilicae Principis Apostolorum, necnon Cancellariae apostolicae, Curiaeque generalis in Monte Citatorio, et in acie Campiflorae de Urbe, ut moris est, affigi et publicari, sicque publicatas et affixas, omnes et singulos, quos illae concernunt, perinde arctare et afficere. ac si unicuique eorum nominatim et personaliter intimatae fuissent : utque ipsarum litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius publici notarii subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticâ dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique adhibeatur, quae eisdem praesenti-

§ 9. Ut autem eaedem praesentes lit-

Datum Romae, apud S. Mariam Ma-

bus adhiberetur si forent exhibitae vel

Fides tran-

ostensae.

iorem, sub annulo Piscatoris, die vii septembris apcexiv, pontificatus nostri anno xiv.

Dat. die 7 septembris 1714, pontif. anno xiv.

# CCVI.

Conceditur indulgentia plenaria etiam per modum suffragii pro defunctis recitantibus coronam S. Birgittae, illamque benedicendi facultas superioribus dumtaxat Ordinis dictae Sanclae 1.

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

De salute gregis dominici divinâ dispositione nobis commissi sollicite cogitantes, christifideles spiritualibus muneribus adiuvare non cessamus, ut eorum devotio ad omnipotentis Dei cultum in dies magis augeatur.

Concedit, ut in rubrica.

§ 1. Cum itaque, sicut dilectus filius modernus procurator generalis Ordinis fratrum S. Birgittae nobis nuper exponi fecit, dilecti filii fratres dicti Ordinis coronas, quas vocant eiusdem S. Birgittae, iampridem fidelibus dispensare consueverint; dictus vero procurator generalis eiusmodi coronas indulgentiis ad spiritualem fidelium consolationem et animarum salutem a nobis decorari plurimum desideret: nos, piis ipsius procuratoris generalis votis hac in re favorabiliter annuere volentes, cumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis. censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat con-

1 Alias indulgentias pro hisce coronis vide in Leonis X const. ed. MDXV, die 6 idus iunii, et Innocentii XIII const. ed. MDCCXXIII, die 23 augusti, pontif. III.

sequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eiusdem nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium indulgentiis et sacris reliquiis praepositorum consilio, omnes et singulas indulgentias eisdem coronis quomodolibet concessas (salvis tamen iis eiusmodi coronis a felicis recordationis Leone Papa X praedecessore nostro per quasdam suas desuper sub plumbo vi idus iulii moxv expeditas litteras concessis) harum serie revocantes, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus, qui quotidie per integrum annum praedictam coronam, dummodo sit saltem quinque decadum, recitaverint, et subinde vere poenitentes et confessi ac sacrà communione refecti pro christianorum principum concordia, haeresum extirpatione, ac sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam semel in anno, die per unumquemque ex eis eligendà, omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem, quam etiam animabus christifidelium, quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicare possint, misericorditer in Domino concedimus et elargimur. Praeterea declaramus quod superiores dumtaxat monasteriorum seu religiosi praedicti Ordinis, qui ab illis ad id specialiter deputati fuerint, coronas huiusmodi benedicendi facultatem habent. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

§ 2. Volumus autem ut supradictae clausulas. coronae nemini possint vendi nec commodari, et, si secus fiat, indulgentia supradicta cesset, nulliusque sit roboris vel momenti; utque earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius

notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxII septembris moccxiv, pontificatus nostri anno xiv.

Dat. die 22 septembris 1714, pontif. anno xiv.

# CCVII.

Conceduntur omnia privilegia (Congregationum Ordinis sancti Benedicti Congregationi monachorum Bohemiae, illiusque membris in Moravia et Silesiâ 1

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Apostolatus officium, quod inscrutabilis divinae sapientiae atque bonitatis altitudo humilitati nostrae committere dignata est, salubriter exequi, adiuvante Domino, iugiter satagentes, religiosos viros sub suavi monasticae vitae iugo vota sua reddere, uberesque bonorum operum fructus, adspirante superni favoris auxilio, proferre iugiter satagentes, ut eo alacrius pietatis exercitiis incumbant, favoribus et gratiis libenter prosequimur opportunis.

Pelitio.

- § 1. Exponi siquidem nobis nuper fecit dilectus filius Otthmarus, abbas monasterii Bizeunoviensis, Ordinis sancti Benedicti, in regno Bohemiae, Sedi Apostolicae (ut asseritur) immediate sub-
- 1 Innocentii XII const. ed. MDCXCIX, die 24 septembris, pontif. tx, Benedictinis in Austrià concessae fuere gratiae spirituales Congregationis Cassinensis; eaedem conceduntur Congregationi Augustanae a Benedicto XIII const. ed. MDCCXXV, die 4 maii, pontif. 1, et Congregationi in Bohemiâ, const. ed. MDCCXXVIII, die VII octobris, pontif. v.

iecti, quod ipse (qui, ut asserit, inter alias praerogativas quibus ex privilegio apostolico gaudet, caput et magister in correctione et reformatione regularis disciplinae super omnia claustra dicti Ordinis in praedicto regno existentia existit) tam sibi eiusque successoribus, quam toti Congregationi, monasteriis et locis praedicti regni eiusdem Ordinis eius correctioni et reformationi subjectis, ut praefertur, necnon filiabus praeposituris, prioratibus seu monasteriis eidem monasterio Bizeunoviensi in eâdem Bohemiâ ac Kan-Gradensi in Moraviâ et Waldstediensi in Silesiâ existentibus, aliisque praedictae Congregationi in futurum uniendis, illorumque praesidentibus, visitatoribus, abbatibus, monachis et personis, praesentibus et futuris, omnes et singulas gratias, tam spirituales quam temporales, variis congregationibus et monasteriis concessas, omniaque et singula alia privilegia, quibus Congregatio Cassinensis, aliàs S. Iustinae de Paduâ, eiusque praesidentes, visitatores, abbates, superiores et monachi ac personae quaecumque fruuntur et gaudent, nullo prorsus excepto privilegio, etiamsi specialem requireret mentionem, firmisque remanentibus reliquis iuribus et privilegiis a praedicto capite Bizeunoviensis monasterii in dictà Congregatione Bohemiae eiusque monasteriis ab immemorabili tempore possessis, a nobis communicari plurimum desideret. Nobis propterea humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur.

§ 2. Nos igitur, Congregationem pri. Concessto praedicta sine modictam, quam peculiari paternae cha praedicta propriorum privile. ritatis affectu prosequimur, ipsumque giorum dictae Otthmarum abbatem specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis

excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui dilectum filium modernum procuratorem generalem dictae Congregationis Cassinensis super praemissis audiverunt, consilio, memoratae Congregationi Bohemiae monachorum Ordinis sancti Benedicti, eiusque abbati praesidenti, aliisque abbatibus, monasteriis, monachis, ceterisque personis dictae Congregationis, illiusque membris nunc et pro tempore existentibus, ut omnibus et singulis privilegiis, praerogativis, facultatibus, libertatibus, immunitatibus, privilegiis. indultis, aliisque gratiis, tam spiritualibus quam temporalibus, quibus potiuntur et gaudent Congregationes Cassinensis et aliae dicti Ordinis sancti Benedicti, potiri et gaudere possint, sine praeiudicio tamen aliorum privilegiorum eidem Congregationi Bohemiae a Sede Apostolică, sicut praemittitur, aliàs concessorum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, iuxta petita, concedimus et indulgemus; salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis memoratorum cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices [

ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et desiniri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, dictae Congregationis Bohemiae, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra ubique habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vi octobris moccxiv, pontificatus nostri anno xiv.

Dat. die 6 octobris 1714, pontif. anno xiv.

# CCVIII.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de primatu inter clericos et laicos, horumque titulo, pro provincià Baetica Ordinis Minorum de Observantia 1

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Emanavit nuper a Congregatione venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposità, in causa praetensae consuetudinis praecedentiae inter dilectos filios clericos Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantià provinciae Baeticae, ex una, et fratres laicos eiusdem provinciae, ex alterâ partibus, vertente, decretum tenoris qui sequitur, videlicet:

Decrelum Con-

In causâ praetensae consuetudinis praegregationis su-cedentiae vertente inter fratres clericos Or-per tribus du-cedentiae vertente inter fratres clericos Or-hiis et manda-dinis de Observantia provinciae Andalutiae pro expeditione ex una et fratres laicos eiusdem provinciae Brevis. ex alterâ, de et super infrascriptis dubiis, nempe: 1. An fratres laici Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantia provinciae Baeticae tam conventuum de Observantiâ quam Recollectorum praecedere debeant fratres clericos non in sacris constitutos, quamvis choristae sint receptione iuniores, et laici sint receptione antiquiores; II. An fratres laici denominari debeant fratres, et titulo reverentiae frui, prout denominantur et fruuntur sacerdotes eiusdem Ordinis et provinciae, vel potius contenti esse debeant titulo charitatis, sicut clerici seu choristae eiusdem Ordinis; III. An sit imponendum perpetuum silentium in casu, etc.: Sacra Congregatio eminentissimorum et reverendissimorum S. R. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, referente eminentissimo S. Priscae, procuratore dumtaxat fratrum

> 1 De primatu inter fratres Discalceatos et eremitas S. Augustini provinciae Mexicanae vide constit. edit. MDCCV, die 12 decembris, pontif. VI; et Innocentii XIII constit. edit. MDCCXXI, die 5 iulii, pontif. I, de primatu inter laicos et clericos reformatos et Tertii Ordinis in regno Siciliae.

clericorum informante, ac altero fratrum laicorum, licet pluries intimato, informare recusante et dilationem petente ad suprascripta dubia, infrascriptum in modum respondendum censuit: Ad primum negative; Ad secundum negative quoad primam partem, et affermative quoad secundam; Ad tertium affermative: et amplius huiusmodi causam non proponi mandavit, prout praesentis decreti vigore amplius non proponi mandat et praecipit. Romae, xxxi augusti moccxiv. — Oblatis subinde precibus sanctissimo domino nostro ex parte laicorum supplicantium pro suspensione Brevis confirmatorii praedictorum decretorum editi die xxxi augusti proximi praeteriti, et pro novâ audientiâ, iisque per Sanctitatem Suam ad eumdem eminentissimum S. Priscae ponentem remissis pro relatione precum in primâ proximâ Congregatione, et per eminentiam suam relatis in Congregatione habitâ sub die xxvIII septembris dicti anni, eadem sacra Congregatio decrevit consulendum Sanctissimo pro expeditione Brevis; et die xxix dicti mensis, factà per me infrascriptum secretarium de praemissis relatione sanctissimo domino nostro in solità audientià, Sanctitas Sua iussit expediri Breve, non obstantibus, etc. — Cardinalis Abdua. - F. archiepiscopus Nicaenus, secretarius.

§ 2. Cum autem, sicut dilectus pariter filius Dominicus a Iesu Marià praedicti Ordinis fratrum de Observantia professus, et provinciae Baeticae procurator, nobis subinde exponi fecit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, ipsum Dominicum specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes.

Confirmatio

supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvà tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores. iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariorum.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, provinciae et Ordinis huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illarum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad pracmissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem ut praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vi octobris mpccxiv, pontificatus nostri anno xiv.

Dat. die 6 octobris 1714, pontif. anno xIV.

## CCIX.

Decernitur omnimoda observantia interdicti in dioecesibus Cataniensi et Agrigentinâ, cum reprobatione quarumdam falsarum doctrinarum et poenis in contravenientes 1

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Ubi aliàs ad multiplices et sane Exordium ab gravissimas, quas sancta Dei Ecclesia in laris potestatis regno Siciliae, per inauditum ac pene adversus obserincredibilem saecularis potestatis abu-dicti, deplorata sum, tamdiu sustinuit et adhuc sustinet, calamitates, insignem illam ac vere atrocem accessisse novimus iniuriam, qua non ninus sacrilege quam crudeliter erepto eidem Ecclesiae unico illo ac tristi solatio, quod miseris omnibus ipsa infelicitas reliquum facit, mala scilicet sua publicis moestitiae significationibus deplorandi, suas ipsa lacrymas sistere iussa fuit, luctumque illum abiicere, quo prius, ianuis templorum clausis, sacrorum solemniis intermissis, sacerdotibus eius gementibus, virginibus eius squali-

1 Constit. edit MDCCXIII, die 23 decembris, pontif. xiv, nulla declarata fuere edictum et praeceptum monarchiae super interdicto in dioecesi Agrigentina; constit. edit. MDCCXIV, die 7 septembris, pontif. xiv, nullum dictum fuit edictum delegati monarchiae super interdicto in dioecesi Liparensi; et constit. edit. MDCCXV, die 29 novembris, pontif. xv, declaratur nullum aliud praeceptum contra mandata apostolica.

dis, dolores suos longe lateque aperiens, a fidelibus quidem filiis amaritudinis suae levamen, a rebellibus vero irrogatarum sibi contumeliarum poenas deposcere coeperat: ubi aliàs (iterum repetimus) maximà cum animi nostri molestià intelleximus, tam multos, etiam ex carioribus Ecclesiae filiis, ignară ac damnabili illarum poenarum formidine perculsos, quas eis minabantur illi, qui corpus quidem occidunt, animam autem non possunt occidere, ad ea misere progressos fuisse, ut, exuta ecclesiasticis decretis debità obedientià, indictam iussu nostro in Cataniensi et Agrigentinà civitatibus et dioecesibus sacrorum iustitiam turpiter violaverint: illisque interrogantibus, qui captivos eos duxerunt, verba cantionum, ea ipsa, quae in salicibus suspenderant, organa ad laetitiam revocare, et hymnum cantare de canticis Sion minime erubuerint: ubi haec (ut aiebamus) iampridem inaudivimus, nullam profecto aerumnâ hac iniquiorem, asperiorem nullam Ecclesiae ipsi miseriam evenire potuisse aut unquam posse credidimus. Nostris propterea auribus continenter obstrepere videbantur tristes illius voces: Quis mihi hoc tribuat ut plorans plorem in nocte? Quis mihi det ut plangam paululum dolorem meum?

Item malitia lationem inter-

§ 2. Ita plane credidimus. Sed cito sis doctrinis vio- nimis nos falli cognovimus; ubi scilicet omnibus antea in praefato regno Siciliae illatis Ecclesiae vulneribus graviorem aliam et plane acerbiorem plagam eiusdem Ecclesiae pectori subinde inflictam fuisse percepimus ab ipsismet eius filiis, ingratis filiis, filiis desertoribus, qui, adversus matrem suam pugnantes, nec solum ipsi illius mandatis parere detractantes, verum et alios ad paris inobedientiae crimen incitantes, os Domini non interrogarunt, sed, habentes

fiduciam in umbrâ Ægypti, docuerunt quae non oportet, ut excusarent excusationes in peccatis. Ii siquidem aquam turbidam, non de fontibus Salvatoris, sed de Babylonis fluminibus haustam, incautis propinantes, hoc est, falsas non minus quam perniciosas doctrinas in eorum patrocinium, qui metu malorum sibi a saeculari potestate denunciatorum ecclesiasticum interdictum in memoratis civitatibus ac dioecesibus appositum minime servassent, absque ullo rubore obtrudentes, plurimos fascinarunt non obedire veritati, illosque, non sine maximo christifidelium scandalo ac manifesto huius Sanctae Sedis contemptu, ad eiusdem interdicti, tametsi auctoritate apostolicà pluries comprobati, inexcusabilem violationem, per quam nimirum, ut sacri canones docent, ecclesiasticae disciplinae nervus disrumpitur, aperte seducere non formidarunt, latam nimium sic aperientes viam universae propemodum christianae legis deformationi ac ruinae. Si enim ita nequissimorum timeatur audacia, ut, quod illi iure atque aequitate non possunt. temeritate ac desperatione perficiant actum est, ut sanctus episcopus et martyr Cyprianus praeclare scriptum reliquit, de episcopatus vigore et de Ecclesiae gubernandae sublimi ac divinâ potestate, nec christiani ultra aut durare aut esse iam possumus, si ad hoc ventum est ut perditorum minas atque insidias pertimescamus. Quod vero plane deterius ac intolerabilius est, alii etiam novissime non desuerunt, qui, adiicientes peccatum super peccatum, atque ipsâmet nimià forsan longanimitate nostrà, qua poenitentiae spatium damus, subdole abutentes, per illam traditos ab eis errores tacite saltem a nobis approbari, adeoque ipsam quoque interdicti transgressionem minime improbari impudentissime vul-

garunt. Quis iam tam hebeti ac gelido erit animo, qui ad effraenatam hanc atque execrabilem temeritatem non exardescat? Quis unquam sanae rectaeque mentis inveniri poterit, qui nos, prorsus immemores celebris illius documenti a sanctissimo praedecessore nostro Leone traditi, cum scripsit: Nimis haec improba, nimis sunt prava, quae sacratissimis canonibus inveniuntur esse contraria. eo tandem prolapsos fuisse existimet ut illas quovis modo probare aut saltem non improbare potuerimus doctrinas, quae non alio nixae fundamento quam metu, veris Christi militibus indigno, in quorum scilicet cordibus hospitari debet charitas Christi quae foras mittit timorem, apostolicis sanctionibus apertissime adversantur?

Brevia jam data in memo-

§ 3. Ignotae forsan cuiquam sunt noriam revocan-strae illae litterae iam ante annum, hoc est die iv novembris мысский, ad tres Agrigentinae ecclesiae vicarios generales in simili formà Brevis datae, eodemque tempore, ut omnibus paterent, typis editae, quibus nimirum homines illos, qui, ut ambulantes in veritate ad carnalis prudentiae semitas traducerent, eosdem aut similes errores in vulgus spargere praesumpserant, perditionis filios nuncupavimus, contra vero effusis meritisque laudibus virtutem atque constantiam eorumdem trium vicariorum, ob intrepidam ecclesiasticae libertatis ac pontificiae auctoritatis defensionem in carceres coniectorum, extulimus, qui aures suas obturaverant ne exaudirent voces incantantium, quique, propterea quod et ipsi interdictum, cui eadem Agrigentina ecclesia subiecta reperiebatur, custodire vellent, et ab aliis, ut par erat, similiter custodiri satagerent, nullas minas, poenas nullas, nullam quantumvis saevam atque horribilem tempestatem formidaverant? Nonne per-

spectae etiam omnibus sunt aliae nostrae litterae capitulo et canonicis praefatae Agrigentinae ecclesiae posterius, hoc est die x martii proxime praeteriti, in eâdem formà Brevis conscriptae, ac typis pariter evulgatae quibus ea in primis, quam muneris nostri debitum exposcebat, gravi constitută animadversione in quemdam canonicum Ioannem Baptistam Formicam, qui pro vicario generali eiusdem ecclesiae perperam se gerebat, ac non modo memoratum interdictum palam et audacter contempserat, verum ut et ab aliis similiter contemneretur auctor fuerat, eisdem subinde canonicis vehementer exprobrare non omisimus quod quamplures ex eis a pristinà ac debità Ecclesiae mandatis obedientià descivissent, reprobato potissimum eo metus obtentu, quo ipsi gravem suum lapsum excusare studuerant, illisque insuper iniunximus ut conscientiarum suarum securitati opportune consulerent, quae nequiter egerant, debità emendatione corrigerent, nullàque interposità morà inustam dignitati suae labem abolere contenderent? Anne quempiam latet, quod simul ac nobis innotuerunt errores illi, quibus magistri mendaces, ponentes tenebras lucem, ac lucem tenebras, tanto cum animarum christifidelium periculo, tantoque cum ecclesiasticae disciplinae dispendio, interdicti violationem excusare conabantur, nos, iam advenisse rati tempus illud ab Apostolo praenunciatum, cum ad Timotheum scripsit: Erit tempus cum sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros prurientes auribus, et a veritate quidem auditum avertent, quorumvis regularium Ordinum, congregationum, institutorum et societatum, etiam Iesu, superioribus generalibus districte praecepimus et mandavimus, ut a suis quisque subditis, in

monasteriis, conventibus, collegiis ac domibus regularibus regni supradicti respective commorantibus, interdictum praefatum, sub poenis per sacros canones et apostolicas constitutiones in eos, qui secus fecissent, praescriptis, exacte et inviolabiliter observari curarent et facerent, nec illud quovis titulo, colore, ingenio, causâ, excusatione seu practextu violari sinerent aut permitterent, donec a nobis vel iussu nostro interdictum ipsum expresse sublatum, abrogatumque fuisset? Quomodo iam publica haec nostra atque alia plurima dicta iisque perpetuo respondentia facta congruere unquam possunt cum iis, quae, ad diuturnam ac detestabilem contemptorum Ecclesiae inobedientiam et pervicaciam fovendam, temere confinguntur?

Decretum pro observantià interdicti.

§ 4. Haec profecto omnia abunde sufficere possent ac deberent, ut vera mens ac voluntas nostra omnibus hac in re nota fieret, simulque apertae ac perspectae essent fallaces artes, quibus filii huius saeculi graviora semper vulnera Ecclesiae infligere, acerbioribus semper iniuriis apostolicam auctoritatem impetere, necnon animas, pretioso salvatoris et domini nostri Iesu Christi sanguine redemptas, in maiora semper pericula coniicere nituntur. Cupientes nihilominus (donec, divinà nobis ope suffragante, ad funditus extirpandam tot malorum radicem, necnon ad ecclesiasticam immunitatem Sanctaeque huius Sedis dignitatem ab iis, quae adversus utramque in supradicto regno Siciliae enormissime attentata fuerunt, cumulate vindicandam, ea validius exequamur, quae pastoralis officii nostri ratio postulat, quaeque assiduis ac ferventibus tam nostris quam alienis precibus humiliter imploratum caelestis gratiae lumen ostendet) omnia interim et quaecumque tametsi inania ac prorsus futilia eorum subter-

fugia, qui debitam ecclesiasticis imo apostolicis mandatis obedientiam praestare recusant, penitus et omnino praecludere, et (quia nihil obedientia prodesse videretur humilibus si contemptus contumacibus non obesset, ac iuxta canonicas sanctiones quaedam sunt culpae, in quibus culpa est relaxare vindictam) contumacium huiusmodi audaciam et impudentiam severiori insimul animadversione compescere ac cohibere: hinc est quod nos, illius vices, licet immeriti, gerentes in terris, qui discipulis suis dixit: Qui vos audit, me audit: et qui vos spernit, me spernit, ac aliàs addidit: Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus, opportune in praemissis providere, ac desuper concessae nobis a Domino potestatis partes, quantum nobis ex alto conceditur, interponere volentes, motu proprio, ac ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, generale interdictum, cui memoratae civitates ac dioeceses Cataniensis et Agrigentina iussu nostro ab earum praesulibus respective, sicut praemittittur, subiectae fuerunt, omnino et ab omnibus (exceptis dumtaxat temporibus et casibus a iure permissis) in quibusvis ecclesiis, locis piis, oratoriis, etiam privatis, civitatum et dioecesum praefatarum, praetensà etiam assertae monarchiae Siculae auctoritate munitis, seu aliàs quocumque privilegio, exemptione et indulto, etiam praetensi iurispatronatus regii, tametsi pluries et quantiscumque vicibus ab hac Sanctâ Sede approbati, suffultis, exacte et inconcusse observandum esse, et ab initio fuisse, ac in posterum fore; nec illud a quoquam, sive cuiuscumque periculi metu, sive alio quovis praetextu, titulo, causa vel colore, violari unquam potuisse vel posse, tenore praesentium decernimus et declaramus.

Censurae et poende in con-

§ 5. Noverint propterea omnes et sintemptores inter-guli ecclesiastici, tam saeculares, cuiusvis duti, cam qui-busdam ordina- gradus, praecininentiae ac dignitatis fuerint, quam cuiusvis Ordinis, congregationis, instituti et societatis, etiam Iesu, regulares, qui praemissis contraire ac interdictum huiusmodi violare quovis modo hactenus praesumpserunt vel de cetero praesumpserint, se censuras omnes et poenas adversus ecclesiastici interdicti violatores a sacris canonibus et constitutionibus apostolicis latas et impositas, ac potissimum irregularitatem, necnon privationem vocis activae et passivae, co ipso et absque alià declaratione incurrisse, âc respective de cetero incursuros esse, adeoque eos ad quaecumque ecclesiastica tam saecularia quam regularia respective officia, beneficia ac dignitates minime eligi aut postulari, nec cum aliis ad eligendum seu postulandum admitti debuisse vel unquam debere, neque demum censurarum ac poenarum huiusmodi absolutionem seu relaxionem a quoquam (praeterquam a nobis seu Romano Pontifice pro tempore existente) obtinere potuisse vel posse, prout earumdem tenore praesentium similiter declaramus. Praeterea, ut, non modo quibusyis transgrediendi praetextibus sicut praemittitur sublatis, sed auctis etiam contra transgressores poenis, omnes in posterum ad debitam nobis et Ecclesiae obedientiam exhibendam revocentur, omnibus et singulis ecclesiasticis praefatis, quantumvis exemptis et quovis modo privilegiatis, praeter et ultra omnes alias censuras et poenas superius ennnciatas, si saeculares fuerint, sub dignitatum et beneficiorum ecclesiasticorum, cuiusvis generis seu naturae sint. si vero regulares, sub officiorum, dignitatum et graduum regularium quorumcumque per eos respective obtentorum privationis, perpetuaeque inhabilitatis ad

illa et alia similia vel dissimilia quaecumque in posterum quomodolibet obtinenda, ipso facto et absque alià declaratione incurrendis poenis, harum serie districte prohibemus et interdicimus, ne decreto ac declarationi nostris supradictis de cetero contravenire audeant quovis modo seu praesumant: dignitates autem et benesicia huiusmodi, quorum privationis poenam propter transgressionem praesentis prohibitionis per praefatos ecclesiasticos saeculares contrafacientes quomodolibet incurri contigerit, etiam ipso facto et absque alià declaratione vacare, illaque per quoscumque impetrari posse, pariter decernimus: necnon eorumdem beneficiorum et dignitatum sic vacantium collationem, provisionem et omnimodam dispositionem. prout etiam poenarum de novo sic additarum relaxationem, similiter nobis et Romano Pontifici pro tempore existenti dumtavat specialiter reservamus

§ 6. Decernentes pariter, easdam prae- Glausulae amsentes litteras et in eis contenta-quae-phissimae. cumque, etiam ev eo quod quicumque in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant, seu aliàs specificà et individuâ mentione et expressione digni, illis non consenserint. nec ad ea vocati, citati et auditi, causaeque, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et iustificatae non fuerint, aut ex alià qualibet etiam quantumvis iuridicâ et privilegiatà causà, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, vel interesse habentium consensûs', aliove

1 Edit. Main. legit consensu (R. T.).

quolibet, etiam quantumvis magno et | substantiali ac inexcogitato et inexcogitabili individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, invalidari, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientia et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, ac, quibuscumque iuris seu facti defectibus, qui adversus illas a saeculari potissimum potestate, seu praedicto asserto monarchiae Siculae tribunali, ad effectum impediendi seu retardandi earum executionem, quovis modo seu ex quavis causa opponi seu obiici possent, minime refragantibus, suos plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, easque propterea, omnibus et singulis per eamdem saecularem potestatem sive per idem assertum tribunal quomodolibet allatis seu afferendis impedimentis penitus et omnino reiectis ac nequaquam attentis, ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et praefatae Sedis nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentia et potestate fungentes et functuros, sublatâ eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a pro illorum sufficienti derogatione de illis

quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 7. Non obstantibus praemissis, et, Contrariorum quatenus opus sit, nostrâ et Cancellariae Apostolicae regulâ de iure quaesito non tollendo, aliisque apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon quorumcumque Ordinum, congregationum, institutorum et societatum, etiam Iesu, et quorumvis monasteriorum, conventuum, ecclesiarum, locorum piorum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus ac praescriptionibus quantumcumque longissimis et immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, Ordinibus, congregationibus, institutis et societatibus, etiam Iesu, ac monasteriis, conventibus, ecclesiis et locis piis praedictis, illorumque respective superioribus, aliisve quibuslibet personis, etiam quantumvis sublimibus et specialissimà mentione dignis, a Sede praedictâ, ex quacumque causâ, etiam per viam contractus et remunerationis, sub quiscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientiâ et potestatis plenitudine paribus, seu ad quarumcumque personarum etiam imperiali, regali aliâve qualibet mundanâ vel ecclesiasticâ dignitate fulgentium instantiam, aut earum contemplatione, seu alias quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, editis, factis, ac pluries iteratis, ac quantiscumque vicibus approbatis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi

eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quavis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et formâ in illis traditâ observatâ, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ac derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Publicatio praesentium et ptorum.

§ 8. Ut autem eaedem praesentes litndes transum terae ad omnium notitiam facilius deveniant, volumus illas seu earum exempla ad valvas ecclesiae Lateranensis, ac basilicae Principis Apostolorum, necnon Cancellariae apostolicae, Curiaeque generalis in Monte Citatorio et in acie Campiflorae de Urbe, ut moris est, affigi et publicari; sicque publicatas et affixas, omnes et singulos, quos illae concernunt, perinde arctare et afficere, ac si unicuique eorum nominatim et personaliter intimatae fuissent; utque ipsarum litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique habeatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

> Datum in Arce Gandulphi, Albanensis dioecesis, sub annulo Piscatoris, die vi novembris moccxiv, pontificatus nostri anno xiv.

Dat. die 6 novembris 1714, pontif. anno xiv.

CCX.

Confirmantur decreta Congregationis episcoporum et regularium in causâ de facultate assistentium et primatu tempore sacrae visitationis inter priorem generalem eremitarum S. Augustini et vicarium generalem Congregationis Lombardiae<sup>1</sup>

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Emanarunt nuper a Congregatione venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposità, in causà Romana visitationis, inter dilectos filios priorem generalem Ordinis fratrum eremitarum sancti Augustini eiusque assistentes, ex unâ, et Congregationem Observantiae provinciae Lombardiae eiusdem Ordinis, ex alterâ partibus, vertente, decreta tenoris qui sequitur, videlicet:

In causa visitationis vertente inter patres \_ 1. Decretum priorem generalem totius Ordinis S. Augu-super stini eiusque assistentes, ex una, et Congregationem Observantiae provinciae Lombardiae eiusdem Ordinis, partibus ex alterâ, propositis infrascriptis dubiis, videlicet: 1. An casu visitationis conventuum Congregationis Observantiae Lombardiae peragendae per patrem generalem Ordinis, possint intervenire patres assistentes eiusdem Ordinis; 11. An et quando se se ingerere valeant, et an et quando votum eis competat; III. An vicarius generalis, seu visitator praedictae Congregationis possint in actu visitationis a pari seu in aequali gradu procedere cum dicto priore generali in sedendo, genussectendo, seu potius competat

1 Const. ed. MDCCXIII, die 20 octobris, pont. xIII, extant nonnulla pro electione et facultate definitorum et vicesgerentium dictae Congregationis; et Benedicti XIII const. edit. MDCCXXVII, die 27 septembris, pont. IV, agitur de officiis vicarii, procuratoris et definitorum in toto Ordine S. Augustini.

locus inferior, et quomodo; iv. An et quis locus competat patribus assistentibus quatenus ipsi possint intervenire in actu visitationis: Sacra Congregatio die xix augusti MDCCXII, partibus i ipsis auditis et informantibus, re mature et accurate discussà, et referente eminentissimo Corsino, ad praefata dubia respondit: Ad 1.um affirmative, praeterquam in scrutinio secreto; Ad 2.um, provisum in primo, et competere assistentibus votum consultivum tantum apud solum priorem generalem; Ad 3.um, non liquere; Ad 4.um, competere assistentibus locum post vicarium generalem seu visitatorem Congregationis.

II. !Decretum tio dubio.

Reproposito sub die iii februarii MDCCXIII upper dicto ter supradicto tertio dubio, videlicet: III. An vicarius generalis et visitator Congregationis Lombardiae Ordinis Eremitarum S. Augustini possint in actu visitationis a pari seu in aequali gradu procedere cum patre generali in sedendo, genusiectendo, seu potius competat locus inferior, et quomodo: -Sacra eadem Congregatio, partibus iterum informantibus, et referente praesato eminentissimo Corsino, rescripsit: Ad mentem, quae fuit ut praescriberetur modus ab eminentissimo ponente referendus in sacrà Congregatione.

III. Decretum

Qui quidem modus in Congregatione haquo approbatur bità sub die xxi iulii dicti anni MDCCXIII ab dus in casu ter-tii a cardinali eminentià suà praescriptus et relatus fuit ut ponente propo- infra sequitur, nimirum: « Quoniam sacra Congregatio episcoporum et regularium sub die III februarii currentis anni in causâ Romana visitationis inter patrem generalem totius Ordinis Eremitarum S. Augustini et venerabilem Congregationem Lombardiae eiusdem Ordinis, ad tertium dubium a me propositum: An scilicet vicarius generalis et visitator Congregationis Lombardiae Ordinis Eremitarum S. Augustini possint in actu visitationis a pari seu in aequali gradu procedere cum patre generali in sedendo, genuflectendo, seu potius competat locus inferior, et quomodo: rescripsit iuxta mentem; et mens fuit ut praescriberetur a me modus referendus in eâdem sacrâ Congregatione, quae de cetero iure credit quod

1 Edit. Main. legit patribus (R. T.).

idem pater generalis in quibuscumque actibus visitationis esset cum distinctione tractandus, dum visitationi assistit pater vicarius generalis; et cum maiori distinctione, assistente simplici patre visitatore eiusdem Congregationis: hinc ego, auditis etiam deinde partibus', et re mature perpensà, crederem quod posset ita praefiniri: 1. Quod dum pater generalis recipitur cum cruce ante ianuam ecclesiae, et processionaliter incedere ipse debeat post religiosos conventus, et pater vicarius immediate post patrem generalem; II. Quod pater generalis habeat paratum genuslexorium cum tapeto et duobus pulvinaribus, uno brachiis, altero genibus supponendis, et pater vicarius generalis aliud pulvinar, non in genustexorio, sed in terrâ, supponendum 2 genibus suis, a sinistris patris generalis; III. Quod idem pater generalis habeat sedem super supremum gradum altaris, dum religiosi ipsi obedientiam praestare debent, et pater vicarius generalis aliam sedem habeat a sinistris patris generalis in infimo altaris gradu positam; IV. Quod pater vicarius generalis sit primus in praestando obedientiam patri generali, non quidem ante ipsum genuflectendo, sed tantum eius manum deosculando, quem pater generalis statim amplectatur, et pater vicarius generalis unà tamen vice obedientiam patri generali praestare teneatur, scilicet in primo conventu visitando, et non in aliis, si in ipsis patrem vicarium generalem adesse contingat; v. Quod, dum fit scrutinium secretum, conduntur decreta, et de aliis rebus ad sacram visitationem spectantibus fiunt congregationes, pater generalis sedeat in capite mensae, et pater vicarius generalis sedeat pariter a latere sinistro eiusdem mensae. Si vero assistat visitationi non pater vicarius generalis, sed simpliciter pater visitator Congregationis, hic incedere debeat post patrem generalem. immediate genuslectere in terrà sine pulvinari, obedientiam eidem patri generali praestare eius manus deosculando, et habeat sedem pariter in inferiori gradu altaris post

- 1 Edit. Main. legit patribus (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit superponendum (R. T.).

praestitam obedientiam ipsi patri generali, et in scrutinio secreto aliisque congressibus pro decretis condendis ceterisque ad sacram visitationem ordinandis sedeat cum patre generali a latere sinistro mensae. Sacra Congregatio, etc., referente eminentissimo Corsino, censuit ac decrevit, supradictum modum ab E. S. propositum, servandum esse.

IV, Decretain ponenda.

Postremo, repropositis iterum omnibus de causa am-plias non pro- praefatis dubiis, una cum modo per eminentissimum Corsinum ut supra praeposito, sacra Congregatio eminentissimorum et reverendissimorum S. R. E. cardinalium negociis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, partibus ipsis denuo informantibus, et referente eodem eminentissimo Corsino, stetit in decretis in omnibus, et causam huiusmodi amplius non proponi mandavit. Romae, xxviii septembris MDCCXIV. - F. cardinalis DE ABDUA. -FERDINANDUS archiep. Nicaenus, secretarius.

Confirmatio **r**elatorum cretorum.

§ 2. Cum autem, sicut dilectus filius de modernus procurator generalis dictae Congregationis Observantiae Lombardiae nobis subinde exponi fecit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius susbsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, eiusdem procuratoris generalis desiderio hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decreta pracinserta, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvâ

1 Edit. Main. legit illique (R. T.).

tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus Contrariorum et ordinationibus apostolicis, ac, qua-deregatio. tenus opus sit, Congregationis Lombardiae et Ordinis praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xu novembris moccxiv, pontificatus nostri anno xiv.

Dat. die 12 novembris 1714, pontif. anno xiv.

#### CCXI.

Declaratur nullum praeceptum delegati monarchiae Siciliae de impedienda executione rescriptorum apostolicorum sine praevio regio Exequatur<sup>4</sup>

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Epitome dicti praecepti editi declaratum fuit

§ 1. Nova semper in dies, ut aliàs non ab eo delegato, semel diximus, et semper acerbiora ex Andrew million regno Siciliae ad nos afferuntur. Nuper interdiction cui siquidem nobis innotuit, quod ille idem dioecesis Cata- Caietanus Buglio (qui dudum, uti delegatus praetensi tribunalis monarchiae Siculae nuncupati, generale interdictum. cui venerabilis frater Andreas episcopus Cataniensis, e sua civitate Cataniensi eiusque dioecesi per execrabilem saecularis potestatis abusum eiectus, in actu eiusmodi suae eiectionis civitatem ac dioecesim praefatas non ita pridem iussu nostro subiecerat, nullum, irritum iniustum ac illegitimum speciali suo in eadem civitate Cataniensi ad id promulgato edicto temere declaravit), gravissimo hoc patrato crimine minime contentus, sed, secundum duritiam suam et impoenitens cor, addens peccatum super peccatum, ac thesaurizans sibi iram in die irae (animo forsan, ut stulte opinabatur, enervandi efficaciam corum quae ex iniuncti nobis apostolici muneris debito adversus ipsum eiusque acta a nobis decerni contigisset, ac potissimum eludendi executionem quarumdan nostrarum in simili formâ Brevis litterarum die xvII iunii MDCCXIII expeditarum, quibus non modo illius edictum praefatum, aliaque per ipsum eâ occasione vigore suae assertae delegationis perperam gesta, cum omnibus

> 1 De observantia interdicti in Cataniensi civitate contra dominum delegatum extat constit. edita MDCCXIV, die 6 novembris, pontif. xIV; constit. ed. MDCCXIV, die 7 septembris, pontif. XIV, nullum declaratum fuit edictum delegati contra interdictum in dioecesi Liparensi; et constit. ed. MDCCXV, die 11 ianuarii, pontif. xv, nullum declaratur edictum congregationis lunctae in Siciliae regno contra rescripta apostolica.

inde secutis et quandocumque secuturis, damnavimus, reprobavimus, cassavimus et irritavimus, ac pro damnatis, reprobatis, cassatis et irritis semper et omnino haberi voluimus et mandavimus, verum etiam eumdem Caietanum, nec non Ioannem Baptistam Perino, magistrum notarium, qui memorato edicto subscripserat, censuras omnes et poenas ecclesiasticas, a sacris canonibus, generalium conciliorum decretis, et apostolicis constitutionibus, ac praesertim litteris die Coenae Domini, singulis annis legi et promulgari consuetis, contra similia perpetrantes inflictas, incurrisse declaravimus) sequenti mense iulio eiusdem anni, in suarum iniquitatum cumulum, impudenti non minus quam detestabili ausu, praeceptum quoddam seu mandatum edidit, illudque, typis impressum et ab eodem Ioanne Baptista Perino similiter subscriptum, ecclesiasticis tam saecularibus quam regularibus universae dioecesis Cataniensis transmitti ac denunciari curavit, per quod inter cetera ipsaemet apostolicae litterae, aliaque decreta, mandata, edicta, censurae, interdicta et rescripta quaecumque ab hac Romana Curia, hoc est ab hac Sanctà Sede provenientia, quorum executionem saecularis potestas minime permisisset, nulla, irrita, ac, quod horrendum est, conscientiarum christifidelium tranquillitati adversantia, impie et sacrilege declarantur, gravibus constitutis poenis adversus eos qui illa quovis modo executi fuissent; et alias, prout uberius continetur in eodem praecepto seu mandato, quod, non alio quidem quam illud penitus et omnino damnandi et anathematizandi animo, praesentibus inserendum duximus, tenoris qui sequitur, videlicet:

Portiero. D'ordine del reverendissimo dot-Praeceptum detor don Gaetano Buglio, decano e prima legati, quo, ob plures rationes dignità di questa santa proto-metropolitana rescriptorum Exequatur.

et sub cerus chiesa di Messina, commissario ordinario executio del tribunale del sant' Offizio e santissima Curiae Roma-Inquisizione, e delegato del tribunale della regia monarchia di questo regno di Sicilia non solo ordinario in questa città di Messina, ma ancora delegato speciale in causa dato dall'illustrissimo e reverendissimo dottor don Francesco Miranda e Gayarre, del consiglio di Sua Maestà (che la divina guardi) e suo giudice ordinario dell'apostolica legazia e regia monarchia in questo regno di Sicilia, in virtù di lettere spedite dal tribunale della medesima sotto il primo luglio corrente, presentate ed esecute nell'officio dell'istesso Buglio sotto li xi del medesimo, iniunge ed intima con la seguente ingiunzione trasmessane dal tribunale di detto illustrissimo e reverendissimo giudice, quatenus nel caso si pubblicassero qualsivoglia editti, interdetti, censure o altri qualsisia ordini, decreti o rescritti eziandio formâ Brevis della Corte Romana per qualsivoglia via o sotto qualsivoglia titolo, senza prima precedervi il regio Exequatur, per li quali, o qualsivoglia di loro, direttamente o indirettamente, tacitamente o espressamente venissero revocati, lesi e pregiudicati, o in qualsivoglia modo alterati gli editti pubblicati d'ordine di S. Ecc., o d'altri d'ordine nostro, stante le speciali commissioni per via dell'istesso tribunale sotto li xxv aprile e xvi maggio scorsi, o che rinnovassero l'interdetto, censure ed altre pubblicate d'ordine del reverendissimo monsignor don Andrea Reggio vescovo di Catania, o d'ordine di qualsisia prelato, vicario generale, o altro commissionato di suddetta Corte, ovvero che pubblicassero altri editti, interdetti e censure contra qualsisia persona di qualunque stato e condizione che fosse, non abbia nè debba quelli eseguire, nè osservare, nè far eseguire nè osservare da' propri (sudditi; et quatenus fossero eseguiti, o in qualsivoglia modo osservati, abbia, voglia, e debba ogni cosa ridurre allo stato primiero, come se mai fossero stati li suddetti decreti, editti, interdetti e censure nè pubblicati, nè osservati, nè affissati; e questo sotto pena

della disgrazia di Sua Maestà (che la divina guardi), di privazione di voce attiva e passiva, e di anni cinque di carceri formali per ogni contravventore, e d'altre pene riservate all'arbitrio di S. Ecc. e tribunale suddetto; e questo, stante che li suddetti decreti, brevi, interdetti, rescritti e censure non sono nel regno esecuti, anzi tendano contro la pubblica quiete del regno, contro la tranquillità delle coscienze de' fedeli del medesimo, ed in grave pregiudizio delle regalie di Sua Maestà (che la divina guardi), del regno, e del suddetto tribunale dell'apostolica legazia e regia monarchia, con evidente perturbazione de' popoli, scandali ed inconvenienti, contro la pubblica quiete e contro la disposizione delle leggi del regno, di più reali dispacci de' serenissimi monarchi, fondati in evidentissime ragioni avvalorate da antichissima ed immemorabile osservanza, mai interrotta nel corso di più secoli, ma uniforme al diritto delle genti, sacri canoni, privilegi apostolici, concordie con la Santa Sede, e stante che notoriamente sono di nessuna forza e valore li decreti e rescritti suddetti, come quelli che tengono l'origine da altri decreti assolutamente non esecuti nel regno, ma emanati de facto et ex abrupto, nullo iuris ordine servato, e senza essere intese le ragioni di Sua Maestà, del regno, de' regnicoli, e del fisco del suddetto tribunale dell'apostolica legazia e regia monarchia, senza veruna cognizione, nè discussione di causa, e senza monizione, nè citazione alcuna, assolutamente necessaria per ogni legge divina ed umana, e nemmeno senza citazione ad dicendum causam quare, secondo li precetti dell'istessa Verità increata, costituzioni apostoliche, e concilì generali, e non altrimenti, ecc. Fiat: D. D. CAIETANUS BUGLIO delegatus. — Ioannes Baptista Perino, magister notarius.

 $\S$  2. Cum autem in praecepto seu Declaratio nullitatis relati mandato huiusmodi nullum, plane sit praecepti, cum verbum, per quod, tam ecclesiastica li-tione. bertas Dei ordinatione et canonicis sanctionibus constituta, quam Apostolicae

Sedis auctoritas acerbissime non laedantur; potissimum vero, per ca quae inibi continentur, illamet suprema ligandi atque solvendi potestas, beatissimo Apostolorum Principi eiusque successoribus a Christo Domino tradita, saecularis potestatis arbitrio per summam iniuriam atque intolerabilem temeritatem manifeste subiiciatur, necnon. execrandus abusus quoquo modo impediendi executionem litterarum apostolicarum, per eosdem sacros canones et plurimas notissimas pontificias constitutiones sub anathemate damnatus, plene conformis non tamen iuri gentium, quam ipsismet sacris canonibus, privilegiis apostolicis, ac concordiis cum Sede praefatâ initis, falso non minus quam perverse, nuncupetur; adeoque animae pretioso Salvatoris nostri sanguine redemptae in maxima pericula coniici possint: hinc est quod nos, qui quorumcumque tam eiusdem Apostolicae Sedis quam Ecclesiae iurium assertores in terris a Domino constituti sumus. tametsi credamus praeceptum seu mandatum praeinsertum, omniaque in eo contenta, satis superque, tam per seipsa, quam vigore eorum quae in aliis memoratis nostris litteris pro reprobatione. irritatione et annullatione édicti ab eodem Caietano dudum promulgati, necnon aliorum ab eo in vim suae assertae delegationis gestorum, omniumque inde secutorum et quandocumque secuturorum, sicut praemittitur, editis, amplissime decrevimus et mandavimus, pro reprobatis itidem irritis et omnino nullis haberi potuisse ac debuisse, et forsan a sanioris saltem mentis hominibus iam habita fuisse; nihilominus, cum inter tam gravia animarum pericula liberum nobis non sit fidelibus populis documenta salutis subtrahere, nec nos in tam apertà atque effraenatà

sacrarum legum violatione turpiter tacere, aut pastoralis providentiae nostrae ministerium otiosum esse velimus, omnium idcirco et singulorum, quae in praemissis seu eorum occasione tam ab eodem Caietano quam ab aliis quibuscumque in sequelam praecepti seu mandati praeinserti quovis modo decreta, acta et gesta fuerunt, seriem, causas et circumstantias, necnon praefatarum nostrarum litterarum tenorem, aliave quaelibet, etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis ac singillatim specificatis habentes, motu proprio, ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, praeceptum seu mandatum praeinsertum, ac quaecumque in eo contenta, necnon alia a memorato Caietano Buglio in praemissis vel circa ea quomodocumque et qualitercumquae acta, gesta, mandata, decreta et ordinata, cum omnibus et singulis inde secutis et forsan quandocumque secuturis, penitus et omnino nulla, irrita et invalida, iniusta, reprobata, damnata, inania, temeraria et a non habentibus potestatem damnabiliter attentata, ac de facto praesumpta, nulliusque omnino roboris et momenti vel efficaciae esse et ab initio fuisse ac perpetuo fore, neque illa a quoquam observari posse vel potuisse, adeoque nec ullum statum facere vel fecisse, sed, perinde ac si nunquam emanassent nec facta fuissent, pro non extantibus et non factis perpetuo itidem haberi debere. tenore praesentium declaramus. Et nihilominus, ad maiorem cautelam et quatenus opus sit, illa omnia et singula, et si quae insuper praemissorum occasione, sive in eorum sequelam, a praedicto Caietano seu eius iussu

mandato vel nomine ab aliis quibuscumque in futurum (quod Deus avertat) agi, geri, mandari, decerni et ordinari quomodolibet contigerit, harum serie damnamus, reprobamus, revocamus, cassamus, irritamus, annullamus, abolemus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus, ac pro damnatis, reprobatis, revocatis, cassatis, irritis, nullis, invalidis et abolitis, viribusque et effectu penitus et omnino vacuis, semper haberi volumus et mandamus.

Clausulae amplissimae.

§ 2. Decernentes pariter, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod praedicti et alii quicumque in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant, seu aliàs specificà et individuà mentione et expressione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, causaeque, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et iustificatae non fuerint, aut ex alià qualibet etiam quantumvis iuridică et privilegiatà causà, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, vel interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali ac inexcogitato et inexcogitabili individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, invalidari, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intententari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato,

quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, ac, quibuscumque iuris seu facti defectibus qui adversus illas a saeculari potissimum potestate seu praedicto assertae monarchiae Siculae tribunali ad effectum impediendi seu retardandi earum executionem quovis modo seu ex quavis causa opponi seu obiici possent, minime refragantibus, suos plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, easque propterea, omnibus et singulis per eamdem saecularem potestatem sive per idem assertum tribunal quomodolibet allatis seu afferendis impedimentis penitus et omnino reiectis ac nequaquam attentis, ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et praedictae Sedis nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentia et potestate fungentes et functuros, sublatâ eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel gnoranter, contigerit attentari.

§ 3. Non obstantibus praemissis, et, Dorogatio conquatenus opus sit, nostrâ et Cancellariae apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, aliisque apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, nec non quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus ac praescriptionibus.

quantumcumque longissimis et immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibuscumque personis, etiam quantumvis sublimibus et specialissima mentione dignis, a Sede praedictà, ex quacumque causà, etiam per viam contractus et remunerationis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, seu ad quarumcumque personarum etiam imperiali, regali, aliave qualibet mundana vel ecclesiastica dignitate fulgentium instantiam, aut earum contemplatione, seu aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, editis, factis, ac pluries iteratis, ac quantiscumque vicibus approbatis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et formâ in illis traditâ observatâ, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, et derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumstorum.

§ 4. Ut autem eaedem praesentes litterae ad omnium notitiam facilius deveniant, volumus illas seu earum exempla ad valvas ecclesiae Lateranensis, ac basilicae Principis Apostolorum, nec- ralis.

non Cancellariae apostolicae, Curiaeque generalis in Monte Citatorio et in acie Campiflorae de Urbe, ut moris est, affigi et publicari; sicque publicatas et affixas, omnes et singulos, quos illae concernunt, perinde arctare et afficere, ac si unicuique eorum nominatim et personaliter intimatae suissent; utque ipsarum litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique adhibeatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxix novembris MDCCXIV, pontificatus nostri anno xv.

Dat. die 29 novembris 1714, pontif. anno xv.

# CCXII.

Confirmantur quaedam decreta Congregationis particularis, ac episcoporum et regularium, de revocatione decretorum capituli generalis mdcciii Congregationis Bethlehemitarum in Indiis Occidentalibus, eius erectione in religionem, aliisque nonnullis ad regimen pertinentibus 1.

## Clemens Papa XI. ad futuram rei memoriam.

§ 1. Alias emanarunt tam a Congrega- Species facti. tione particulari nonnullorum ex venera-

1 Erectionem huius Congregationis eiusque constitutiones vide in Innocentii XI const. ed. MDCLXXXVII, die 26 martii, pontif. xi; erecta fuit in religionem ab hoc Pontifice const. editâ MDCCx, die 3 aprilis, pontif. x; et in Benedicti XIII const. ed. MDCCXXV, die 4 maii, pontif. 1, confirmantur quaedam resolutiones capituli genebilibus fratribus nostris S.R.E. cardinalibus a nobis specialiter deputată, quam a Congregatione eorumdem cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposită, ad supplicationem dilecti filii Francisci de sancto Antonio, fratris expresse professi ac prioris hospitalis¹ seu domorum Mexicanae, Angelopolitanae, Oaxacanae et S. Christophori de Havana nuncupatarum Congregationis Bethehemitarum in Indiis Occidentalibus, decreta tenoris qui sequitur, videlicet:

Decreta S. Congregations.

Cum in asserto capitulo generali Congregationis Bethleemitarum habito Guathemalae die xii decembris mocciii quamplura edita fuerint decreta contraria constitutionibus dictae Congregationis apostolicà auctoritate erectae 2 anno MDCLXXXVII confirmatis, adversus praedicta decreta nomine hospitalium, seu domorum, Mexicani, Angelopolitani, Oaxacani et S. Christophori de Havana nuncupati 3 eiusdem Congregationis, mediante personâ fratris Francisci a S. Antonio eorum specialis procuratoris habito recursu ad sanctam Sedem Apostolicam, et negotii huiusmodi cognitione remissâ ad sacram Congregationem episcoporum et regularium, et per eam deputatâ Congregatione particulari eminentissimorum dominorum cardinalium S. Clementis, Gabriellii et Parracciani, usque et sub die xII aprilis MDCCIX prodiit decretum tenoris sequentis: « Revocatis 4 decretis asserti capituli generalis in eâ parte, in qua sunt contraria constitutionibus apostolicâ auctoritate confirmatis, serventur omnino eaedem constitutiones; et archiepiscopo Limano pro executione et convocatione capituli, cui praesideat per se sive per alium, cum omnibus facultatibus sacrae Congregationis; et, quatenus tunc temporis archiepiscopus obierit, exequatur et praesideat vicarius capitularis ». Quod decretum sub die

xxv martii MDCCx fuit per speciale Breve a sanctissimo domino nostro confirmatum. Et postea, cum in eâdem Congregatione orta fuerit dubietas, an Congregatio Bethlehemitarum esset vere et formalis religio, habità de tali dubitatione notitià a fratre Michaële a lesu Maria et a fratre Francisco a S. Antonio. isti recursum habuerunt ad Sanctissimum, ad hoc ut erigeret Congregationem Bethlehemitarum in veram religionem; et delegatå instantiå per Sanctitatem Suam eidem Congregationi particulari trium cardinalium, prodiit sub die viii novembris eiusdem anni MDCCIX decretum: «Consulendum Sanctissimo pro erectione Congregationis Bethlehemiticae in Indiis Occidentalibus in veram religionem cum votis solemnibus emittendis ex integro. etiam ab iis, qui hactenus vota emiserunt in eâdem Congregatione: ita tamen ut emittentes nova vota prius certiorentur de inefficacià praecedentium votorum ad constituendos eos veros religiosos ». Quod decretum fuit a Sanctitate Sua approbatum per 'aliud Breve expeditum die m aprilis MDCCX. Cumque, sub praetextu quod pater Rodericus a Cruce assertus praefectus generalis Ordinis Bethlehemitarum non fuerit auditus in supra relată propositione habită coram dictă sacră Congregatione deputatâ, serenissimus rex Hispaniarum Philippus V, retentis dictis Brevibus, remiserit partes ad Sanctissimum, ad effectum audiendi super praemissis eius oraculum, porrecto pro parte fratris Michaëlis a Conceptione, procuratoris dicti patris Roderici, Sanctitati Suae supplici libello, et iterum delegatâ negotii cognitione sacrae Congregationi deputatae, et suffecto, in locum eminentissimi Gabriellii, eminentissimo domino cardinali S. Priscae, sub die v februarii moccxiv, auditis partibus, tam in voce quam in scriptis, prodiit decretum tenoris qui sequitur: « Sacra Congregatio particularis praedicta perstitit in decretis sub die xII aprilis MDCCIX, nempe: quoad revocationem decretorum asserti capituli generalis Guathimalae in eâ parte in qua sunt contraria constitutionibus apostolică auctoritate confirmatis, serventur omnino constitutiones; et insuper declaravit et decrevit, capitulum ge-

<sup>1</sup> Potius lege hospitalium (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit erecta (R. T.).

<sup>3</sup> Potius lege nuncupatorum (R. T.).

<sup>4</sup> Male edit. Main. legit Renovatis (R. T.).

nerale omnino esse convocandum, in quo cligatur novus generalis, servatâ formâ constitutionum auctoritate apostolicà confirmatarum, et, per vota secreta omnium capitularium, exquiratur an expediat religioni quod in posterum generalis sit ad sexennium seu potius ad novennium, exclusà omnino perpetuitate generalatus: quoad duos vicepraefectos generales Mexici et Limae, serventur constitutiones : quoad electionem praefectorum localium, pariter serventur constitutiones: quoad votum assistentium, esse decisivum ad formam constitutionum: quoad vicarium generalem per mortem generalis, pariter serventur constitutiones: quoad aetatem eligendorum in praefectos et magistros novitiorum, detur facultas dispensandi praefecto generali cum voto assistentium: quo vero ad concernentia erectionem Congregationis Bethlehemiticae in veram religionem, satis provisum per decretum huiusmet Congregationis sub die vui novembris MDCCIX confirmatum per Breve apostolicum ». Et die xxvII februarii MDCCXIV, factà relatione Sanctissimo, Sanctitas Sua approbavit et mandavit expediri Breve. Adversus quas resolutiones pro parte patris Roderici a Cruce, seu potius fratris Michaëlis a Conceptione eius procuratoris, habito usque de mense martii proxime elapsi recursu ad sanctissimum dominum nostrum, et per Sanctitatem Suam benigne remissà causae cognitione ad sacram Congregationem generalem episcoporum et regularium, cum pluries pro parte fratris Francisci a S. Antonio fuerit intimata propositio, eiusque 1 sub die XXII maii mandaverit sacra Congregatio quod proponeretur omnino in prima, et, ad petitionem fratris Michaëlis a Conceptione, duorum et ultra mensium spatio dilata extiterit, repropositâ causâ per eumdem eminentissimum ponentem, eadem sacra Congregatio, partibus in voce et in scriptis acerrime informantibus super infrascriptis dubiis: 1. An sit locus reformationi Brevis sanctissimi domini nostri super erectione Congregationis Bethlehemiticae in religionem editi die III apri-

1 Videtur legendum et usque (R. T.).

lis MDCCx; n. An sit standum vel recedendum a decisis super aliis resolutionihus capitis in sacrà Congregatione particulari die v februarii mpccxiv: respondit quead primum nihil de praetensà reformatione Brevis, et ad mentem, quae est quod detur optio iis qui actu sunt in Congregatione vel emittendi vota solemnia vel remanendi in eâdem Congregatione obnoxii prioribus votis: in reliquis, fratre Francisco a S. Artonio tantum informante, et fratre Michaële a Conceptione, diu expectato et continuis intimationibus lacessito, informare recusante, eadem sacra Congregatio in decisis in omnibus 2, et huiusmodi causam amplius non proponi mandavit, prout praesentis decreti vigore amplius non proponi mandat ac praecipit. Romae, xvn augusti moccxiv. - F. card. DE ABDUA. - FERDINANDUS archiepiscopus Nicaenus, secretarius.

§ 2. Cum autem, sicut dictus Franci- Confirmatio scus nobis subinde exponi fecit, inse de-cretorum. creta huiusmodi, quo firmius subsistant, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desideret: nos, specialem ipsi Francisco gratiam facere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decreta praeinserta, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes Clausulae cum litteras semper firmas, validas et effi-ecutorum. caces existere et fore, suosque plenarios

- 1 Videtur legendum captis (R. T.).
- 2 Deest verbum stetit (R. T.).

et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Quocirca venerabilibus fratribus archiepiscopis Limano et Mexicano in solidum, ac dilectis itidem filiis eorum officialibus, et, in eorum defectum, primae dignitati, seu antiquiori canonico uniuscuiusque ecclesiae archiepiscopalis, per praesentes committimus et mandamus, quatenus ipsi, vel duo, aut unus eorum, per se, vel per alium, seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, et quoties pro parte in praemissis interesse habentium seu alicuius eorum desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, illisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostrà praesentes litteras et in eis contenta huiusmodi ab illis, ad quos spectat et spectabit in futurum, inviolabiliter et inconcusse observari, omnesque et singulos, quos ipsae praesentes litterae concernunt, praemissorum omnium et singulorum commodo et effectu pacifice frui et gaudere; non permittentes illos desuper a quoquam quavis auctoritate quomodolibet indebite molestari, perturbari vel inquietari; contradictores quoslibet et rebelles per censuras et poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postpositâ, compescendo, legitimisque super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus reaggravando, invocato etiam ad

hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis. Non obstantibus felicis recordationis Bonifacii Papae VIII praedecessoris nostri de una, et concilii generalis de duabus dietis, dummodo ultra tres dietas aliquis vigore praesentium in iudicium non trahatur, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, dictae Congregationis Bethlehemitarum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticâ dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxII decembris MDCCVIV, pontificatus nostri anno xv.

Dat. die 22 decembris 1714, pontif. anno xv.

# CCXIII.

Declaratur nullum edictum Congregationis Iunctae in regno Siciliae contra executionem rescriptorum exterorum

sine regio exequatur, cum aliis declarationibus 1.

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Causae segentina.

§ 1. Accepimus nuper, quod, statim ac quentis edicti sedicti regno Siciliae vulgatae fuerunt quaeobservantia in-dam nostrae in simili forma Brevis littecesibus Cata-rae die VI novembris proxime praeteriti expeditae, quas, pro omnimodâ ac debitâ observantià ecclesiastici interdicti, cui civitates ac dioeceses Cataniensis et Agrigentina iussu nostro subiectae reperiuntur, obtinendà, necnon quibuscumque effugiis ad excusandam eiusdem interdicti transgressionem exquisitis penitus praecludendis, novissime edidimus, saecularis potestatis in eodem regno administri, nullam dimittentes occasionem quae eis offeratur novis semper iniuriis pontificiam auctoritatem ac iurisdictionem ecclesiasticam impetendi, ac forsan, tametsi inaniter, arbitrantes posse earumdem litterarum nostrarum efficaciam eludere, simulque executionem illarum ulteriorum graviorumque deliberationum praepedire, quas nos, ut pastoralis muneris nostri debito satisfaciamus, omnino suscipere compellimur, quasque ipsi sese abunde promereri minime ignorant, absque ulla cunctatione in Panormitanà, ac fornan etiam in aliis praedicti regni locis, promulgare praesumpserint, praefixo nomine cuiusdam congregrationis Iunciae nuncupatae specialiter deputatae super conservatione ac defensione iurium et praerogativarum quae eidem saeculari potestati in illo

> 1 Hoc edictum editum fuit contra interdictum in dioecesibus Cataniensi et Agrigentinâ, de quo vide const. ed. MDCCXIII, die 23 decembris, pontif. xiv, const. ed. MDCCXIV, die 6 novembris, pontif. XIV, et const. ed. MDCCXIV, die 29 novembris, pontif. xv; const. vero ed. MDCCXV, die 20 februarii, pontif. XV, aboletur monarchia Sicula.

regno competere praetenduntur, edictum seu bannimentum quoddam, typis impressum, tenoris sequentis, videlicet:

Bando e comandamento, d'ordine dell' illustre Giunta deputata da S. S. R. M. (che Dio guardi) sovra la conservazione e defensione delli reali diritti che ha e possiede come re augusto e monarca in questo regno, e di quelle prerogative e privilegi che il medesimo gode, come con suo real ordine in data di 17 aprile 1714.

Invigilando Sua Maestà (che Dio guardi) colla sua regia protezione ed amore all'intera conservazione de'privilegî ed antiche consuetudini di questo fedelissimo regno, come della sua real giurisdizione ed antichissima preminenza della legazia apostolica e regia monarchia, si per sostegno de' diritti toccanti alla sua real corona, che della giusta difesa e buon governo de' suoi vassalli, accordando anche su questi punti quelle provvidenze supplicategli dal general parlamento detenuto in questa felice e fedelissima città di Palermo, capo di questo regno, sotto li 7 del trascorso marzo, composto da tre braccì, ecclesiastico, militare e demaniale, rappresentante il regno tutto, ha determinato stabilire una Giunta di ministri, quali debbano invigilare con particolar zelo, attenzione e cura, perchè vengano ovviati ed impediti gl'inconvenienti, e riparati tutti i pregiudicî che potessero in qualche maniera indursi. Essendosi servita la Maestà Sua per sua real benignità appoggiare a noi D. Giuseppe Fernandez, presidente del tribunale della regia gran Corte, D. Antonio Nigri, presidente del tribunale del concistoro della sacra regia coscienza, conte Borda, consultore, D. Nicolò Pensabene, presidente avvocato fiscale del tribunale della regia gran Corte, D. Francesco Maria Cavallaro, giudice della gran Corte civile, e D. Ignazio Perlongo, avvocato fiscale del tribunale del real patrimonio, l'incumbenza di tanta pre-

mura e rilievo, conferendoci tutte le oppor-

tune potestà e giurisdizioni necessarie ad

usarsi per il conseguimento di si importante

fine, e perchè non solo conviene che fosse

Edicti tenor.

manifesta a tutti la real determinazione, ma anche conosca ognuno come da sua parte debba corrispondere all'obbligo di buon vassallo di Sua Maestà su l'osservanza degli accennati privilegi, consuetudini, preminenze, e regalie, e quali siano le pene che s' incorreranno da' trasgressori, si è divenuto d'ordine nostro alla presente generale notificanza ed editto, in vigore della giurisdizione e suprema potestà economica conferitaci da Sua Maestà, acciocchè resti intesa e notificata ogni persona di qualsivoglia grado e condizione, si secolare che ecclesiastica o regolare, come, arrivando in questo regno e sue isole coadiacenti, per via diretta o indiretta, qualsisia legge, rescritto, diploma, determinazione, bando, editto, dispaccio, privilegio, breve, provisione, esorto o lettera, in forma pubblica o privata, manoscritti o in stampa, spediti da qualsivoglia Corte o potestà straniera, quali immediatamente o mediatamente venissero, o senza alcuna particolar direzione, ed indi apparissero clandestinamente, o in altra maniera affissati in luoghi pubblici o privati, oppure con qualche direzione a qualsivoglia persona pubblica o privata, giudici, magistrati, superiore d'ogni Ordine, consesso e comunità, rettori particolari o universali di qualunque condizione, di ciascuna città, provincia, diocesi e università del regno, o di sue isole coadiacenti, non se li dovrà dare nessuna fede, esecuzione ed osservanza, ove prima non fossero resi autentici, legali ed eseguibili nella forma sempre costumata si per diritto di legge particolare e consuctudine legittimamente prescritta in questo regno, come per altra universal ragione toccante ad ogni sovrano ne' suoi dominî. Avvertendosi ognuno che mai debbano intendersi resi autentici ed eseguibili li rescritti stranieri ed altri sovraccennati, se prima non fossero segnati dal regio Exequatur per via dell'avvocato fiscale del real patrimonio, a chi vien commesso l'esame di riconoscere se racchiudono pregiudizio o apportino diminuzione o lesione alcuna agli antichissimi privilegî, leggi e consuctudini del regno, oppure a' dritti della real corona di S. M., e preminenze della legazia apostolica e regia monarchia; e dandosi diversamente fede. osservanza o esecuzione, si notifica ed intima in vigor della presente notificanza ed editto alli contravventori e trasgressori, se saranno ecclesiastici o regolari, l'occupazione de'beni temporali, e come sediziosi e perturbatori della pubblica quiete avessero fra il termine di giorni quindici da partirsi da questo regno, e non entrare in parte, luogo, terra o città del dominio di S. M., e se saranno laici e secolari, se gli notifica ed intima la maggior disgrazia di S. M., ed altre pene le più gravi ad arbitrio nostro, ctiam usque ad mortem naturalem inclusive. Ed acciocchè venga alla notizia di tutti, s' ha fatto la presente pubblica dichiarazione da affiggersi nei luoghi soliti, che servirà per intima formale ad ognuno, e non altrimente, nè in altro modo. - Promulgetur. - Pensa-BENE, praeses. F. P. P. S. P. U. BENSA, sindacus. Die vu decembris vui indictionis, MDCGXIV. Constat per me Franciscum Perino, publicum praeconem huius felicis et sidelissimae urbis Panormi publicasse supradictum bannum per loca solita, publica et consueta tubis regiis, etc.

§ 2. Perspectum profecto ac comper- Cansae praetum habemus, eos, qui praeinsertum edi-tionis, et edicti ctum seu bannimentum promulgarunt, ribus perstriamandata, litteras, aliaque decreta apostolica in eo complecti, ac forsan praecipue comprehendere voluisse: quemadmodum satis superque coniici potest, nedum ex eiusdem edicti tenore, verum etiam ex tot aliis praecedentibus actis. quibus eiusdem saecularis potestatis ministri pravum suum animum etiam apertius ostenderunt, dum, minime contenti publicatione aliorum consimilium edictorum, praeceptorum seu mandatorum, quibus libertas ecclesiastica et apostolica auctoritas manifeste laedebantur, ac libera huius Sanctae Sedis rescriptorum executio impediebatur, minis insuper atque terroribus, imo etiam carceribus. vinculis, exiliis, bonorum proscriptioni-

bus, aliisve poenis, eos fere omnes, qui eidem Sanctae Sedi debitam obedientiam praestiterunt, temere non minus quam sacrilege afflixerunt; adeoque certi sumus quod ex solà memorati edicti lectione quilibet sanae rectaeque mentis non modo illius evidentem nullitatem, verum etiam manifestam iniustitiam perspicue intelliget. Ambigere praeterea non possumus, quin horrore perfundendus sit quisquis illud legerit, dum inter cetera perspiciet ac animo reputabit eò temeritatis perventum esse, ut potestatis exterae titulus potestati illi adscribatur, quam nos per beatum Petrum eiusque successores a Domino accepimus in terris maximam, et quae in indigno haerede non descit, perinde ac si Siciliae regnum extra terrarum orbem situm esset, cum neminem pene lateat<sup>1</sup> verba illa, quibus inclytus Claravallensis abbas Eugenium Pontificem allocutus suit: Orbe exeundum ei, qui forte volet explorare, quae non ad tuam pertinent curam<sup>2</sup>. Illud insuper omnibus satis exploratum ac plane cognitum fore credimus, eiusdem saecularis potestatis administros dum in memorato edicto vetitum voluerunt, ne cuiuscumque speciei rescripta ullo modo executioni demandari debeant, nisi prius ab advocato fiscali regii patrimonii recognita ac approbata fuerint, expresse declarando eidem advocato fiscali iniunctum esse munus, praevio examine, discutiendi an eiusmodi rescripta ullum praeiudicium privilegiis, legibus et consuetudinibus regni, vel iuribus regiis, aut praeeminentiis assertae regiae monarchiae inferre possint, execrabili nimis ausu conatos fuisse praedictum advocatum fiscalem iudiciorum Apostolicae Sedis iudicem constituere, ac uno eodemque

tempore sublimem illam potestatem ligandi atque solvendi nobis ac Romano Pontifici pro tempore existenti a Domino traditam, quae non ancilla est, sed libera, ipsius saecularis potestatis arbitrio subiicere et mancipare; cum tamen sciamus quod magistratui ac principi sacerdotum exprobantibus: Praecipiendo praecepimus vobis ne doceretis in nomine isto, et ecce replestis Ierusalem doctrina vestra<sup>1</sup>; Petrus et apostoli responderunt: Obedire oportet Deo magis quam hominibus. Demum nec pariter dubitamus, quin quilibet catholicus, etiam absque ullius peculiaris nostrae declarationis vel admonitionis ope, satis agniturus per se sit, quam irregularis, absona ac scandalosa existat praefati edicti conclusio, in qua, ad iniquitatis non minus quam nullitatis ipsius edicti cumulum, transgressoribus et contraventoribus, illis nempe fidelibus, qui nullâ interposità morà, promptoque animo mandata apostolica observant et exequuntur, Romanoque Pontifici, beati Petri apostolorum principis successori, et Iesu Christi vicario, veram illam obedientiam, quam ei quicumque catholicus in professione fidei spondet, praestare non detrectant, eadem saecularis potestas poenas imponit, si ecclesiastici quidem fuerint, tam saeculares quam regulares, occupationis bonorum temporalium ac exilii a regno, tamquam seditiosis publicaeque tranquillitatis perturbatoribus, si vero laici extiterint, indignationis ipsius saecularis potestatis, praeter alias poenas illius arbitrio irrogandas usque ad mortem naturalem inclusive.

§ 3. Nihilominus nos, qui quorum- Declaratio cumque tam Apostolicae Sedis quam cum illius da- Ecclesiae iurium assertores in terris a Domino constituti sumus, probe intelli-

<sup>1</sup> Potius lege lateant (R. T.).

<sup>2</sup> S. Bern., De Consid., lib. III, cap. 1. 82 Bull. Rom. - Vol. XXI.

<sup>1</sup> Act. Apost., cap. v, vers. 28.

gentes et recogitantes liberum nobis non esse in tam apertà ac detestabili utriusque oppugnatione silere, ac insuper ambarum indemnitati, quantum nobis ex alto conceditur, opportune consulere, nec iis tantum quae hactenus gesta sunt congruum adhibere remedium, verum etiam aliis, quae sub iisdem erroneis, falsis damnatisque principiis, tam ab antedictà congregatione, Iunctà nuncupatà, quam ab aliis quibuscumque ministris ac delegatis, sive eiusdem saecularis potestatis, sive etiam praetensi tribunalis monarchiae Siculae deinceps attentari possent, tempestive occurrere cupientes, omniumque idcirco et singulorum, quae in praemissis, vel circa ea, tam ab iis qui praeinsertum edictum seu bannimentum promulgarunt, quam ab aliis quibuscumque, sive in sequelam eiusdem edicti vel bannimenti, sive aliàs, ad eumdem finem impediendi in regno praedicto executionem quarumcumque litterarum, mandatorum aliorumque rescriptorum apostolicorum, quovis modo decreta, iussa, ordinata, acta et gesta fuerunt, seriem, causas et circumstantias, ac tam praedictae quam alterius cuiusvis congregationis, seu Iunctae, coetus et tribunalis eiusdem regni, necnon quorumcumque iudicum, ministrorum, etiam principalium, seu supremorum, officialium, notariorum, scribarum et personarum quarumlibet in eisdem praemissis culpabilium qualitates, dignitates, nomina et cognomina, aliave quaecumque, etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et singillatim specificatis habentes, motu proprio, et ex certà scientià ac matura deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, edictum seu bannimentum praeinsertum, ac quaecumque in eo contenta, aliaque omnia, sive in illius sequelam, sive eodem consilio, tam ab ipsâmet congregatione, seu Iunctà, quae idem edictum vel bannimentum promulgavit, quam ab aliis quibuscumque congregationibus, coetibus, tribunalibus, iudicibus, ministris, officialibus et personis praefati regni Siciliae forsan acta, gesta et ordinata, cum omnibus et singulis inde secutis et quandocumque secuturis, penitus et omnino nulla irrita, invalida, iniusta, reprobata, damnata, inania, temeraria, et a non habentibus potestatem damnabiliter attentata, ac de facto praesumpta, nulliusque omnino roboris et momenti vel efficaciae esse, et ab initio fuisse, ac perpetuo fore, neque illa a quoquam observari posse vel potuisse, adeoque nec ullum statum facere vel fecisse, sed, perinde ac si nunquam emanassent nec facta fuissent, pro non extantibus et non factis perpetuo itidem haberi debere, tenore praesentium declaramus. Et nihilominus, ad maiorem et abundantiorem cautelam, et quatenus opus sit, illa omnia et singula, ac si quae insuper a praedictis seu aliis praemissorum occasione, sive ad eumdem finem quoquomodo impediendi executionem litterarum, mandatorum et decretorum apostolicorum in eodem regno, quandocumque et quomodocumque (quod Deus avertat) de cetero similiter agi, geri et ordinari contigerit, harum serie damnamus, reprobamus revocamus, cassamus, irritamus, annullamus, abolemus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus, ac pro damnatis, reprobatis, revocatis, cassatis, irritis, nullis, invalidis et abolitis, viribusque et esfectu penitus et omnino vacuis, semper haberi volumus et mandamus.

§ 4. Sciant propterea universi chri- Obligatio christifideles eiusdem regni, memorato, sive diendi apostolicis decretis, et alio quovis edicto, mandato seu prae-reservatio cen-

tis ecclesiasti-

surarum in quas cepto, quod a praesatae saecularis poincurrerunt vio-latores potesta- testatis sive etiam praetensi tribunalis monarchiae Siculae ministris quibuslibet in posterum promulgari contingeret, non obstante, sese teneri ac obligatos esse decretis, ordinationibus, mandatis, litteris aliisque provisionibus apostolicis quibuscumque, vigore illius potestatis nobis ac pro tempore existenti Romano Pontifici divinitus concessae, tam hactenus editis, quam de cetero quandocumque edendis, veram, integram et omnimodam obedientiam praestare atque exhibere. Praeterea, cum notorii ius sit, non tam illos qui praeinsertum edictum seu bannimentum ediderunt ac promulgarunt, quam alios omnes et singulos, cuiuscumque status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis quantumcumque excelsae ac sublimis fuerint, qui sive editionem publicationem et affixionem eiusdem edicti vel bannimenti, sive alia eodem consilio, sicut praemittitur, quovis modo gesta, mandarunt ac ordinarunt, seu illis consilium, auxilium, favorem, vel quamvis aliam damnabilem operam praestiterunt, aut in eorum sequelam et executionem similiter gesta approbarunt, et rata habuerunt, seu alias in eis quomodolibet culpabiles fuerunt, censuras omnes et poenas ecclesiasticas, contra similia perpetrantes a sacris canonibus, generalium conciliorum decretis, et apostolicis constitutionibus, ac praesertim litteris die Coenae Domini singulis annis legi et promulgari consuetis, inflictas, eo ipso incurrisse, illasque insuper etiam incursuros esse eos omnes qui similia, ad eumdem finem quoquomodo impediendi executionem litterarum aliorumve decretorum apostolicorum in regno supradicto, de cetero peregerint, ut praesertur; noverint idcirco illi omnes, etiam specialissima mentione digni, a censuris

et poenis huiusmodi, post debitam et condignam Ecclesiae realiter et cum effectu praestitam satisfactionem, nonnisi a nobis seu Romano Pontifice pro tempore existente (praeterquam in mortis articulo, et tunc cum reincidentià in easdem censuras et poenas, eo ipso quo convaluerint) absolvi et liberari posse, prout eorumdem tenore praesentium decernimus et similiter declaramus.

§ 5. Decernentes pariter, etc. 1.

Clausulae.

§ 6. Non obstantibus praemissis, etc., Contrari derogatio. ceterisque contrariis quibuscumque.

Contrariorum

§ 7. Cum autem eaedem praesentes Praesentium publicatio et filiterae in memorato regno Siciliae ne-des transumptoqueant tute publicari, ut hactenus experientià compertum est, ac, ex iis quae in praeinserto edicto seu bannimento habentur, manifesto apparet, imo hoc ipsum insuper per legitimas probationes satis superque nobis constat, prout harum serie pariter declaramus; volumus illas, seu earum exempla, etc.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xi ianuarii moccxy, pontificatus nostri anno xv.

Dat. die 11 ianuarii 1715, pontif. anno xv.

#### CCXIV.

Aboletur monarchia Sicula, seu legatio apostolica, cum revocatione privilegiorum, et pollicitatione modi servandi in foro ecclesiastico 2.

> Clemens episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Romanus Pontifex, quem Salvator et Exordium. Dominus noster aequi bonique supre-

- 1 Reliqua omittimus, quia ipsissimae clausulae leguntur supra, pag. 642, toties repetitae (R. T.).
  - 2 Const. praec. nullum declaratum fuit edi-

mum assertorem in terris constituit, ut, iuxta propheticum verbum, noxia evellat et destruat, utiliaque plantet et aedificet, ea interdum, quae non solum minus legitimis subnixa titulis in ecclesiasticae libertatis atque apostolicae auctoritatis perniciem invecta esse cognoscit, sed quae etiam rationabilibus ex causis ab hac Sanctà Sede aliquando concessa fuisse non dubitat, ubi rerum experientia ita suadeat, gravioresque causae, quibus praesertim Ecclesiae rationibus, animarum saluti, rectoque rerum ordini opportune consulitur, hoc ipsum exposcant, sapienti consilio abolet, revocat, rescindit et immutat, ac aliàs desuper pastoralis sollicitudinis et providentiae suae partes interponit, sicut, omnibus maturae considerationis trutina perpensis, conspicit in Domino salubriter expedire.

Infirmitas fun-

§ 1. Sane, cum, divinà ordinatione damenti prae 31. Bane, cum, divina of dinatione tensus Monar-sacrorumque canonum definitionibus, chiae Siculae. ecclesiasticae ac saecularis potestatis discreta sint munera, nemo prope est qui ignoret, gravissimos viros, eximiâ non minus pietate conspicuos, quam zelo incorruptae disciplinae celebres, sacraeque antiquitatis cognitione praeclaros, magnas protulisse querelas de eo regni Siciliae tribunali, quod monarchiam appellant, S. R. E. primatui ipsâmet sui nominis novitate plurimum iniurioso; in quo scilicet, non sine apertâ sacrarum legum violatione, spiritualia iura sanctuarii per saecularem potestatem administrari noverant, praetensaeque pontificiae legationis titulo acerbissima Apostolicae Sedis auctoritati vulnera infligi deplorabant. Ut talem proinde ac tantam ecclesiasticae iurisdictionis perturbationem, quantum in ipsis erat, fundi-

> ctum congregationis Iunctae in regno Siciliae contra rescripta apostolica, et const. seg. traditur modus servandus in foro ecclesiastico.

tus everterent, luculentis commentariis primo quidem planum facere studuerunt, non obscuris indiciis deprehendi privilegium illud, quo saeculares ministri monarchiam Siculam suffultam esse contendunt, quodque dudum Rogerio Siciliae comiti a felicis recordationis Urbano Papa II praedecessore nostro concessum ferunt, vel omnino fictum ac commentitium esse, vel saltem insignis alicuius veteratoris fraude corruptum ac depravatum. Nullum deinde in eo, licet verum esset ac minime vitiatum, supradictae monarchiae vestigium reperiri, sed pravos potius plerosque illius tribunalis usus ipsismet allati privilegii verbis coërceri declararunt, cum nullam per huiusmodi privilegium eidem Rogerio comiti ecclesiastici iuris dicendi facultatem tributam fuisse contenderent, sed filialis auxilii partes dumtaxat demandatas, ut apostolicas ordinationes pro suâ in Ecclesiam reverentiâ exequeretur. Addiderunt praeterea, tametsi decantatam illam apostolicae legationis potestatem ac monarchiam memorato Rogerio comiti atque eius filio Simoni, sive alteri qui legitimus illius haeres extitisset, idem Urbanus praedecessor concessisset, imo etiam ad alios ipsius haeredes, quod falsum omnino censuerunt, extendisset, nunquam profecto illam ad omnes promiscue Siciliae reges propagari potuisse, aut ita cum temporalibus iuribus regni coalescere, ut in quamdam veluti saecularis imperii praerogativam evaderet. Ad haec pluribus documentis probarunt, praedicti Urbani praedecessoris privilegium, si quod unquam concessum fuisset, etiam cum eå potestatis amplitudine, quam monarchiae magistratus temere arripuerunt (quod tamen illi sine gravi ipsius Urbani praedecessoris acerrimi ecclesiasticorum iurium ac fortissimi vindicis iniurià nequaquam dici posse constanter asserehant), abrogatum postea suisse iteratis plurium Romanorum Pontificum etiam praedecessorum nostrorum litteris ac decretis, quibus, nullo obstante rescripto quod ab eâdem Apostolicâ Sede fuisset impetratum, Romanae Ecclesiae iura etiam quoad legationes et appellationes in regno praedicto restituta fuerunt, ipsis Siciliae regibus subortos contra ecclesiasticam immunitatem abusus palam detestantibus atque eiurantibus. Postremo, quoniam optima legum ac privilegiorum interpres est consuetudo, huius etiam plurimis testimoniis monarchiam praefatam improbare non omiserunt, recensentes scilicet frequentissimas, post eiusdem Urbani praedecessoris tempora, apostolicas in Siciliam missas legationes, delatas ad Sedem praedictam appellationes, aliosque in Siculorum causis pontificiae auctoritatis editos actus, quibus asserta memoratae monarchiae privilegia cohaerere minime poterat. Mirandum idcirco sibi videri, quo pacto nonnisi post plurium saeculorum silentium emergere potuerint, et confestim ad tantam amplitudinem progredi praetensae legationis facultates, quarum diploma superiores Siciliae reges nunquam produxerint, iis praesertim in controversiis, in quibus illud maximo usui rebus suis fuissent habituri. Haec omnia, neque illustrium scriptorum auctoritate, nec pluribus historiarum monumentis, nec valido demum argumentorum robore destituta esse, maiores nostri probe agnoverunt. Maluit nihilominus hucusque Apostolica Sedes, de catholicorum principum religione confisa, a Siculorum regum pietate, quos paternis identidem monitis ad id hortari atque excitare non praetermisit, optatam atque integram Ecclesiae libertatem praestolari, quam, posità ad re non veretur, merito propterea reco-

radicem securi, invectae servitutis causas, quas tamen interea nunquam approbavit, imo sacpius reprobavit, exscindere.

§ 2. Cum autem ex diuturna patientia causae praeadeo in dies ingravescere, ac praeser-nis. tim ab aliquot annis in tantum apostolicae potestatis contemptum grassari malum perrexerit, ut in eos novissime abusus eruperit, qui nimium omnibus innotescunt, aperteque patefaciunt, ultra visibile illud Ecclesiae quod a fidelibus unicum colitur, novum aliud ac vere monstruosum in regno Siciliae ostentari caput eidem Ecclesiae superinductum, a quo scilicet, per summam ac intolerabilem temeritatem, vero Ecclesiae capiti ac Iesu Christri vicario, quasi infestis signis, bellum palam indicitur, dum ab eo nostra atque huius Sanctae Sedis mandata rescinduntur, litterae ac rescripta contemnuntur, censurae revocantur, illi insuper, qui nobis ac Sedi praedictae debitam obedientiam exhibent, exilii, carceris, bonorum interceptionis, aliisque gravioribus poenis severe plectuntur; ii demum, qui illâmet litigandi ac solvendi potestate, quam per beatum Petrum eiusque successores a Domine accepimus, ligati a nobis sunt, nefarie solvuntur, aliique contra, qui a nobis soluti sunt, impudentissime ligantur; explorati vero ac comperti iuris sit, invalescentibus corruptelis, etiam certissima ipsa ab eâdem Sede concessa ac saepius confirmata privilegia omnino deleri atque abrogari posse, imo etiam debere; cum, legum omnium iudicio, privilegium mereatur amittere, qui permissâ sibi abutitur potestate, nec unquam sit inexcusabilior abusus, quam

cum is, qui privilegium accepit, adver-

sus eum, qui illud concessit, insurgit,

eiusque iussionibus pertinaciter obsiste-

lendae memoriae Alexandro Papa III <sup>1</sup> etiam praedecessore nostro quibusdam archiepiscopis et episcopis scribente: Pro certo scialis, quod nos concessa vobis privilegia decurtabimus, Ecclesiae Romanae scriptis authenticis obviare minime timeatis: hinc est quod nos, pro commissi nobis divinitus pastoralis muneris debito, sacrificare sacrificium iustitiae, et Ecclesiae Dei iura ac libertatem, necnon huius Sanctae Sedis auctoritatem dignitatemque constanter ac viriliter propugnare parati, nihil profecto de nobis, sed omnia de Eo praesumentes, qui nos confortat et operatur in nobis, exurgere tandem in Domino, atque, ut iudicium nostrum de vultu illius prodeat, divina eius ope enixis tam nostris quam aliorum precibus humiliter prius imploratâ, abominationem desolationis, stantem in loco sancto, apostolicae districtionis sarculo radicitus evellere atque extirpare decreverimus: probe agnoscentes, liberum iam nobis non esse diuturniori longanimitate committere, ut, Siculae monarchiae privilegiorum obtentu, ecclesiastici ordinis dignitas penitus collabatur.

Abolitio prace vilegiorum.

§ 3. Habitâ itaque super praemissis dictae monar- schiae cum re-cum particulari Congregatione nonnullorum venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium immunitati ecclesiasticae et controversiis iurisdictionalibus praepositorum, necnon quorumdam dilectorum filiorum Romanae Curiae praelatorum, qui rem mature discusserunt, longà ac diligenti deliberatione, auditisque insuper hac in re quampluribus in sacrâ theologià magistris et in decretis doctoribus, qui omnes unanimi voce adversus monarchiam praefatam ad nos clamarunt propheticum illud repetentes: Succidite arborem et dissipate illam 1; omnium denique et singulorum, si quae sint, privilegiorum seu indultorum tam a memorato Urbano quam ab aliis quibuscumque Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris eidem monarchiae illiusque tribunali quandocumque et quacumque ex causâ concessorum ac quantiscumque vicibus confirmatorum, necnon quarumcumque. si quae pariter sint, desuper expeditarum litterarum tenores et datas ac circumstantias quaslibet, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis. personarum vero, in quarum favorem privilegia seu indulta huiusmodi concessa asseruntur, qualitates ac dignitates quantumcumque sublimes et in laicali ordine supremas, necnon eiusdem tribunalis iudicis, notariorum, scribarum, ministrorum, seu officialium quorumlibet nomina et cognomina, aliave quaecumque etiam specificam et individuam mentionem requirentia, pro plenissime et exactissime specificatis habentes, de eorumdem cardinalium consilio pariter et assensu, ac etiam motu proprio et ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, praetensam apostolicam regni Siciliae legationem ac monarchiam nuncupatam, huius assertum tribunal, unâ cum illius iudicis, notariorum, scribarum, ministrorum, aliorumque officialium quorumlibet, quovis nomine nuncupatorum, dignitatibus, officiis et ministeriis quibuscumque, omnique eorum titulo, essentià ac denominatione, tenore praesentium perpetuo extinguimus, supprimimus et abolemus. Necnon omnia et singula privilegia, facultates et indulta, si quae sint, tam specialia quam generalia, illis et illorum cuilibet a quibuscumque Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, ex quacumque causă, ac quorumcumque meritorum intuitu et contemplatione, seu aliàs quomodolibet concessa, ac pluries confirmata et innovata, penitus et omnino rescindimus, cassamus, delemus, revocamus et abrogamus. Volentes propterea ac mandantes, ut illa omnia pro extinctis, suppressis et abolitis, necnon respective rescissis, cassatis, deletis, revocatis et abrogatis, ab universis christifidelibus perpetuo haberi ac reputari debeant; adeoque eisdem christifidelibus, cuiuscumque status, gradus, conditionis, qualitatis, ordinis, praeeminentiae ac dignitatis, sive ecclesiasticae sive laicalis, etiam specialem et individuam expressionem requirentis, existant, harum serie interdicentes, ne aliquid unquam, quod extinctioni, suppressioni, abolitioni, aliisque praemissis, directe vel indirecte seu aliàs quomodolibet adversetur, facere, moliri seu attentare quoquo modo audeant vel presumant, sub poenâ excommunicationis latae sententiae, per contrafacientes absque alià declaratione ipso facto incurrendà, a qua nemo a quoquam, praeterquam a nobis seu Romano Pontifice pro tempore existente, nisi in mortis articulo constitutus, absolvi possit.

Pollicitatio cuiusdam modi provideat.

§ 4. Ceterum, quia ad praemissa deservandi in foro venimus, non quidem animo avocandi ecclosiastico, donec apostoli-Siculas causas ad nostra haec Romanae curiae tribunalia, licet id ceteroqui perspicuis ac notissimis huius Sanctae Sedis iuribus inniteretur, priscoque Ecclesiae mori omnino esset consentaneum, sed eo tantum consilio ut sacrosanctae Dei Ecclesiae libertatem tueremur, nostram et huius Sanctae Sedis auctoritatem vindicaremus, necnon periclitantium animarum saluti pro pontificiae sollicitudinis nostrae debito prospiceremus: idcirco, christifidelium illarum partium, quos tiae remedium intentari vel impetrari,

vere in visceribus gerimus paternae charitatis, incommodis ac dispendiis, quae eis quomodolibet hinc evenire possent, opportunis mediis, quantum nobis ex alto conceditur, occurrere non omittemus; interea vero modum aliquem propediem praescribemus, quo causae praedictae, ad forum ecclesiasticum pertinentes, ctiam abolito monarchiae Siculae tribunali, de cetero in codem regno Siciliae, et, quod caput est, recte ac ordine cognosci possint, fineque debito terminari, donec a nobis et Sede Apostolică praedictà nationis Siculae indemnitati amplioribus gratiis consulatur.

§5. Decernentes pariter, easdem prae- Clausulae amsentes litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod praedicti et alii quilibet in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis etiam regiae et imperialis existant, illis non consenserint nec ad ea vocati, citati et auditi, causaeque propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et iustificatae non fuerint, aut ex alià qualibet etiam quantumvis iuridică et privilegiată causă, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, aut intentionis nostrae, vel interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quantumvis magno ac substantiali ac inexcogitato et inexcogitabili individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, invalidari, retractari in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, aut adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gra-

aut impetrato, seu etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, ac, quibuscumque iuris seu facti defectibus, qui adversus illas a saeculari potissimum potestate seu praedicto abolito et extincto monarchiae 'Siciliae tribunali illorumque ministris quibuslibet, ad effectum impediendi seu retardandi earum executionem, quovis modo seu ex quavis ceusâ opponi seu obiici possent, minime refragantibus, suos plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, easque propterea, omnibus et singulis per eamdem saecularem potestatem sive per idem abolitum ac extinctum tribunal eorumque ministros quoscumque quomodolibet allatis seu afferendis impedimentis penitus et omnino reiectis ac nequaquam attentis, ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac eiusdem sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, etiam de latere legatos et praefatae Sedis Apostolicae nuncios, aliosve quoslibet quacumque praceminentià et potestate fungentes et functuros, sublată eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariorum.

§ 6. Non obstantibus praemissis, et, quatenus opus sit, nostrà et Cancellariae apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, aliisque apostolicis, ac in

dalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus ac praescriptionibus, quantumvis longissimis et immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibuscumque regnis. provinciis ac personis, etiam imperiali, regià, aliâve qualibet mundanâ seu etiam ecclesiasticà dignitate fulgentibus, seu aliàs specificà et individuà mentione dignis, a Sede praedictà, ex quacumque causâ, etiam per viam contractus et remunerationis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, ac consistorialiter, seu aliàs quomodolibet, in genere vel in specie, in contrarium praemissorum concessis, editis, factis, ac pluries iteratis, ac quantiscumque vicibus confirmatis et innovatis, etiam continentibus, quod excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de privilegiis et indultis huiusmodi mentionem; quibus omnibus et et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac si de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et formâ in illis tradità observatà, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro universalibus provincialibusque et syno- | plene et sufficienter expressis et insertis

habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum esfectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus et derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque

Fides transumptorum.

§ 7. Cum autem eaedem praesentes litterae in memorato regno Siciliae nequeant tute publicari, ut hactenus experientià compertum est, ac nobis per legitimas probationes satis superque constat, prout harum serie declaramus; volumus illas, seu earum exempla, ut ad omnium notitiam deveniant, ad valvas ecclesiae Lateranensis ac basilicae Principis apostolorum, necnon Cancellaria apostolicae Curiaeque generalis in Monte Citatorio, ac in acie Campissorae de Urbe, ut moris est, affigi et publicari; sicque publicatas et affixas, post duos menses a die earum publicationis et affixionis computandos, omnes et singulos, quos illae concernunt, perinde arctare et afficere, ac si unicuique eorum nominatim et personaliter intimatae suissent; utque ipsarum litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu aliculus notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eamdem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique adhibeatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Sanctio poe-

§ 8. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrarum extinctionis, suppressionis, abolitionis, rescissionis, cassationis, deletionis, revocationis, abrogationis, mandati, interdictionis, declarationis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Ma-83 -

Bull. Rom. - Vol. XXI.

iorem, anno Incarnationis dominicae MDCCXV', x kalendas martii, pontificatus nostri anno xv.

Dat. die 20 februarii 1715, pontif. anno xv.

# EGO CLEMENS

CATHOLICAE ECCLESIAE EPISCOPUS.



† N. episcopus Portuensis cardinalis Acciaiolus.

† Ego F. episcopus Praenestinus cardinalis Spada.

† F. episcopus Sabinensis cardinalis Astallius.

† Ego F. episcopus Albanensis cardinalis de Abdua.

† Ego G. tituli S. Laurentii in Lucinâ prior presbyterorum cardinalis Marescottus.

† Ego B. tituli S. Praxedis cardinalis Panciaticus.

†

†

†

† Ego F. T. M. tituli S. Clementis cardinalis Ferrarius.

† Ego Ioseph tituli S. Mariae Transpontinae presbyter cardinalis Sacripantes.

1 Edit. Main. legit 1714 (R. T.).

† Ego I. B. tituli S. Caesarei cardinalis | † Ego F. M. tituli S. Priscae presbyter car-Spinula, S. R. E. camerarius.

† Ego F. tituli Ss. Ioannis et Pauli cardinalis Paulutius, maior poenitentiarius.

† Ego F. tituli S. Eusebii presbyter cardinalis Martellus.

† Ego L. tituli S. Petri ad Vincula cardinalis Casonus.

† Ego L. tituli S. Susannae presbyter cardinalis Corsinus.

†

+ Ego T. tituli S. Mariae Transtyberim cardinalis Rufus.

+

† Ego Ioseph tituli S. Mariae Angelorum cardinalis Vallemanus.

+

† Ego C. A. tituli S. Augustini presbyter cardinalis Fabronus.

† Ego M. A. tituli Ss. Quirici et Iulitae presbyter cardinalis de Comitibus.

+ Ego L. tituli S. Silvestri in Capite presbyter cardinalis Picus.

† t

育

† Ego P. M. tituli S. Ioannis ante Portam Latinam presbyter cardinalis Corradinus.

† †

+ Ego A. tituli S. Marci cardinalis Priolus S. Marci nuncupatus.

† Ego Ioannes B. tituli S. Stephani in Monte Caelio presbyter cardinalis Ptolomaeus.

dinalis Casinus.

† Ego B. S. Mariae in Viâ Latâ diaconus cardinalis Pamphilius.

† Ego P. tituli S. Laurentii in Damaso carnalis Ottobonus, S. R. E. vice-cancellarius.

† Ego C. S. Agathae Gothorum diaconus cardinalis Bichius.

† Ego I. R. S. Georgii in Velabro diaconus cardinalis Imperialis.

† Ego Franciscus S. Angeli in Foro Piscium diaconus cardinalis Barberinus.

† Ego L. S. Nicolai in Carcere Tulliano diaconus cardinalis de Alteriis.

† Ego C. S. Mariae de Scala diaconus cardinalis Columna.

† Ego Nicolaus S. Mariae in Cosmedin diaconus cardinalis Grimaldus.

† Ego Annibal S. Eustachii diaconus cardinalis Albanus.

† Ego Curtius S. Mariae in Domnicà diaconus cardinalis Origus.

CCXV.

Praescribitur modus servandus in foro ecclesiastico pro regno Siciliae, cum tabellâ iudicum seu tribunalium'.

# Clemens Papa XI.

Venerabiles fratres et dilecti filii, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum nos hodie speciali nostrà ac per- Refertur conpetuo valitura constitutione, gravissimis pis monarchiae, atque iustissimis rationibus adducti, seu lus fuit praedipotius compulsi, praetensam apostolicam ius causae hic istius regni Siciliae legationem ac monarchiam nuncupatam, eiusque assertum tribunal, una cum illius iudicis, notario-

1 Constitut. praecedenti abolita fuit monarchia Sicula; et const. ed. MDCCXV, die 8 iunii, pontif. xv, declaratur nulla appellatio procuratoris fiscalis regni Siciliae adversus binas apostolicas constitutiones.

rum, scribarum, ministrorum, aliorumque officialium quorumlibet quovis nomine nuncupatorum dignitatibus, officiis et ministeriis quibuscumque, omnique eorum titulo, essentià ac denominatione, tradità nobis ab omnipotenti Deo auctoritate, extinxerimus, suppresserimus et aboleverimus, nec non omnia et singula, si quae essent, illis et illorum cuilibet a quibuscumque Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris quomodolibet concessa ac pluries confirmata privilegia, facultates et indulta penitus ac omnino resciderimus, cassaverimus, revocaverimus et abrogaverimus, illaque pro extinctis, suppressis et abolitis, nec non respective rescissis, cassatis, revocatis et abrogatis, ab omnibus christifidelibus perpetuo haberi ac reputari debere voluerimus ac mandaverimus; uno eodemque tempore considerantes apostolicae nostrae providentiae esse incommodis ac periculis vestris mature occurrere ac interim modum aliquem praescribere, quo causae ad forum ecclesiasticum pertinentes, abolito iam monarchiae Siculae tribunali, recte ac ordine, et nihilominus, quantum fieri potest, sine maiori partium litigantium dispendio, cognosci possent, fineque debito terminari, eiusmodi modum non aliunde quam ex canonicarum sanctionum censurâ petendum, nec iudices pro earumdem causarum cognitione ac terminatione alibi quam in istomet regno constituendos esse censuimus: primum quidem, ut testatum omnibus faceremus, nos ad praemissa devenisse, non quidem animo augendi Siculis causis Romanae Curiae subsellia, sed eâ tantum mente, ut, enormibus et gravissimis scandalis, quibus universi propemodum christifideles summopere offendebantur, apostolicà falce succisis, Ecclesiae honori, pontificiae auctoritatis | roboris vel momenti.

vindicationi, animarumque saluti pro commisso nobis caelitus pastorali munere consuleremus: deinde vero ut vobis manifestum sieret nos . eâ in re, pro paterna qua regnum istud in Domino complectimur charitate, utilitatis commodique vestri congruam habuisse rationem. Hinc igitur est quod nos, Modus serdiuturna atque matura, sicut negotii praescribitur. gravitas flagitabat, consultatione adhibità, auditaque desuper nonnullorum venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium ac dilectorum filiorum eiusdem Romanae Curiae praelatorum sacrarum legum doctrinâ rerumque usu praestantium sententia, pro facili, recta ac ordinatâ praedictarum causarum directione sequentem normam praescribere ac sancire decrevimus, quam de cetero ab iis omnibus, ad quos spectat et in futurum spectabit, inconcusse ac inviolabiliter observari volumus et mandamus, donce alia ratione a nobis et ab hac Sanctâ Sede indemnitati vestrae plenius ac uberius prospiciatur.

§ 1. Causae omnes ad forum eccle- in prima insiasticum quomodolibet pertinentes, cu-omnes speciant iuscumque sint generis', in primâ instantiâ coram Ordinariis locorum dumtaxat cognoscantur, nec ab eorum tribunali avocari possint, nisi titulo tantum appellationis a sententià definitivà, aut ab interlocutorià definitivae vim habente, cuius gravamen per appellationem a definitivâ reparari nequeat, vel nisi integro biennio, a die motae litis cumputando, coram ipsis Ordinariis pependerint indecisae, quemadmodum Tridentini Concilii decreto in cap. Causae omnes, sess. xxiv, De reformat, salubriter cautum est: quod si secus fiat, quaevis appellatio, inhibitio aut sententia, ad eiusdem Concilii praescriptum, eo ipso irrita sit, ac nullius prorsus

In secondà ad metropolitanum.

§ 2. A sententia Ordinarii ad metropolitanum, vel ad alium episcopum metropolitani loco a nobis subrogatum, iuxta ordinem inferius praescribendum, appelletur, servată in omnibus formâ quae a supradicto Concilio sancitur.

In tertià ad delogatum apotentia metropolitant.

sam in partibus

committet.

- § 3. Ubi vero metropolitanus, vel estolicum a sen- piscopus metropolitani loco ut praefertur subrogatus, in causa pronunciaverit, partibus vel earum alteri liberum sit ab illius sententià ad apostolicum delegatum provocare, servato ordine, de quo infra, ac ipsius Concilii praescripto.
- In quartà ad § 4. Quicumque a sententià vel de-Romanum Pontificem, qui cau- creto apostolici delegati gravatum se cognoscendam senserit, ad nos seu Romanum Pontificem pro tempore existentem poterit appellare, a quo causae cognitio iudici ecclesiastico in partibus Siciliae committetur per litteras apostolicas necessariis et opportunis clausulis, prout iuris fuerit, muniendas, ac eâ potissimum quod, si partes in illum non consenserint, alium ipse deputare valeat iisdem partibus non suspectum.

In causis beneficialibus viducatorum, et ces synodales.

§ 5. In causis beneficialibus valorem ginti quatuor viginti quatuor ducatorum auri de caprofanis quin-merâ, nec non in profanis summam quaginta, a de-legato ad indi-quinquaginta ducatorum similium non excedentibus, pars, quae a iudicio delegati apostolici gravamen illatum sibi fuisse conqueretur, ut appellationis remedio consulere sibi possit, adibit tres iudices synodales antiquiores dioecesis eiusdem delegati, qui, tamquam arbitri, an appellatio reiici vel admitti debeat, et quibus clausulis causa sit committenda, praevio diligenti examine, respicient. Quod si causam committendam esse censuerint, ipsi, tamquam apostolici delegati, iudicem deputabunt partibus non suspectum. Hunc autem in finem, praedictis iudicibus synodalibus quascumque facultates necessarias ac opportunas concedimus et impertimur.

§ 6. Porro, in causis in quibus con- In causis reservatores regularium decretum vel sen-servatoribus ad tentiam tulerint, qui se ab illis grava-ies. tum existimaverit, recurrere similiter poterit ad tres antiquiores iudices synodales illius dioecesis, ubi iudicium latum est: qui quidem iudices, tamquam arbitri, cognitis utriusque partis iuribus. statuent an appellatio reiici vel admitti et quibus clausulis causa committi debeat. Quod si causam committendam esse duxerint, tamquam apostolici delegati iudicem deputabunt partibus non suspectum cum omnibus facultatibus necessariis ac opportunis. Ceterum, qui a sententià aut decreto huius secundi iudicis gravatum se senserit, adibit tres antiquiores iudices synodales metropolitanae dioecesis, vel illius quae metropolitanae locum obtinebit in ordine inferius praescribendo: qui sane iudices alium deputabunt iudicem eâ prorsus ratione quae supra quoad modum appellandi a iudicio conservatorum praescripta fuit. Omnibus autem praedictis iudicibus synodalibus tam metropolitanae quam alterius dioecesis quascumque facultates ad praemissorum effectum necessarias et opportunas concedimus et impertimur.

§ 7. In criminalibus causis regula- In criminalibus regular- un criminalibus regularium rium, quando hi deliquerint intra clau-ab Ordinario ad stra, Tridentini Concilii et peculiarium les. illius Ordinis, quem quilibet delinquens professus fuerit, constitutionum dispositio exacte servetur. Quod si delinquant extra claustra, vel extra monasterium degant, ab episcopis, iuxta eiusdem Tridentini Concilii et apostolicarum constitutionum praescriptum, iudicentur ac puniantur. Qui vero episcopi iudicio acquiescere detrectaverit, provocare poterit ad tres antiquiores iudices synodales dioecesis illiusmet episcopi, a quo 1 Male edit. Main. legit constitutionem (R.T.).

iudices synoda-

indicatus fuit; qui plane indices, tamquam arbitri, an appellatio admittenda vel reiicienda sit et quomodo causam committi oporteat, praevio maturo examine, decernent. Ubi vero eam committendam esse statuerint, iudicem deputabunt partibus non suspectum cum omnibus facultatibus necessariis et opportunis. Quod si quis ab huius secundi iudicis sententià vel decreto se gravatum putaverit, recurret ad tres iudices synodales antiquiores metropolitanae dioecesis, vel illius quae metropolitanae loco, in ordine de quo infra, subrogabitur: hi autem iudices alium deputabunt iudicem eâ prorsus servatâ ratione quae supra quoad modum appellandi a iudicio episcopi sancita fuit. Omnibus pariter antedictis iudicibus synodalibus tam metropolitanae quam alterius dioecesis quascumque facultates ad praemissorum effectum quomodolibet necessarias et opportunas concedimus et impertimur.

In causis ma-

§ 8. Caveant tamen Ordinarii locoteribus imme.

diate ad San rum, ne causis, quae maiores nuncupantur, quaeque apud Sedem Apostolicam tractari debent, sive in primâ sive etiam in aliâ ulteriori instantià ullo pacto se se ingerant aut immisceant; sed illae, iuxta memorati Tridentini Concilii, sacrorum canonum et apostolicarum constitutionum praescriptum, in Romanâ tantum Curiâ vel a iudicibus quos Romanus Pontifex pro tempore existens specialiter deputaverit, cognoscantur.

Item ad Sanctam Sedem co-

§ 9. Nulli praeterea ex supradictis gnitio censura-sive primae, sivae secundae, sive eliam vatarum, et ab tertiae instantiae iudicibus, nec cuiquam alteri ecclesiastico iudici, cuiuscumque gradus et conditionis existat, tametsi legati a latere dignitate insignitus reperiatur, ullo unquam tempore liceat quempiam absolvere, etiam cum reincidentia et ad effectum agendi tantum, a censuris |

ecclesiasticis per litteras die Coenae Domini singulis annis legi et promulgari solitas sive alias apostolicas constitutiones inflictis, quarum absolutio soli Romano Pontifici reservatur: caveantque omnes antedicti, ne, postquam eaedem censurae ab ipsis declaratae ac promulgatae fuerint, ullo modo sese ingerant aut immisceant cognitioni, an illae earumve declaratoriae validae aut nullae, iustae aut iniustae sint; cum eiusmodi cognitionem Romano dumtaxat Pontifici pro tempore existenti, et Congregationi eiusdem S. R. E. cardinalium immunitati ecclesiasticae et controversiis iurisdictionalibus praepositae, ad id ab Apostolicâ Sede specialiter deputatae, privative quoad omnes alios, competere satis constet.

§ 10. Attento nihilominus ingenti eo- Absolutio larum numero, quos isthic, praesertim ob violationem ob notam ecclesiastici interdicti, cui dam concedetur civitates ac dioeceses Cataniensis et Agrigentina iussu nostro subiectae fuerunt, violationem, in eiusmodi censuras nobis reservatas misere incidisse novimus, ut aeternae eorum saluti paternâ charitate consulamus, facultatem eos, qui resipuerint ac humiliter id flagitaverint, absolvendi, ad certum tempus duraturam, istius regni episcopis impertiri non detrectabimus, quo facilius atque commodius iisdem censuris innodati sacramentis Ecclesiae et communioni fidelium restitui possint.

§ 11. Causae demum omnes, de qui- Ordo ordibus supra actum est, coram archiepisco-tropolitanorum etiam subrogapis, episcopis aliisque locorum Ordinariis, torum et deleeo qui inferius praescribitur ordine, stolicorum. in posterum tractandae erunt.

§ 12. Prima instantia, iuxta Tridentini Concilii dispositionem, ad Ordinarium loci pertineat; ab Ordinario autem appellare liceat, et causae in ulterioribus instantiis cognoscantur ut infra.

iaterdicti cuins-

- § 13. Ab archiepiscopo Panormitano appelletur ad episcopum Cephaludensem, cuius sit secunda instantia; ab episcopo Cephaludensi ad episcopum Cataniensem provocetur, ad quem, ut delegatum apostolicum, spectet tertia instantia.
- § 14. Ab archiepiscopo Montis Regalis appelletur ad episcopum Pactensem, et ab hoc ad episcopum Mazariensem ut delegatum apostolicum.
- § 15. Ab archiepiscopo Messanensi appelletur ad episcopum Syracusanum, et ab hoc ad episcopum Cataniensem ut delegatum apostolicum.
- § 16. Ab episcopo Cataniensi appelletur ad archiepiscopum Montis Regalis ut metropolitanum, et ab eo ad episcopum Agrigentinum ut delegatum apostolicum.
- § 17. Ab episcopo Syracusano appelletur ad archiepiscopum Montis Regalis ut metropolitanum, et ab eo ad episcopum Mazariensem ut delegatum apostolicum.
- § 18. Ab episcopo Agrigentino appelletur ad archiepiscopum Panormitanum ut metropolitanum, et ab eo ad episcopum Syracusanum ut delegatum apostolicum.
- § 19. Ab episcopo Mazariensi appelletur ad archiepiscopum Panormitanum ut metropolitanum, et ab eo ad archiepiscopum Messanensem ut delegatum apostolicum.
- § 20. Ab episcopo Cephaludensi appelletur ad archiepiscopum Messanensem ut metropolitanum, et ab eo ad episcopum Agrigentinum ut delegatum apostolicum.
- § 21. Ab episcopo Pactensi appelletur ad archiepiscopum Messanensem ut metropolitanum, et ab eo ad archiepiscopum Panormitanum ut delegatum apostolicum.
  - § 22. Ab archimandrita Messanensi,

- qui iurisdictionem quasi episcopalem in nonnullis oppidis seu locis nullius dioecesis provinciae Messanensis exercere asseritur, appelletur ad episcopum Cataniensem, quem loco archiepiscopi Messanensis metropolitani subrogavimus, attentis pluribus litibus, quae, ut etiam asseritur, inter eosdem archiepiscopum et archimandritam pendent indecisae: a dicto autem episcopo Cataniensi ad archiepiscopum Panormitanum ut delegatum apostolicum.
- § 23. Ab abbate demum S. Luciae, qui similiter iurisdictionem quasi episcopalem in uno seu pluribus oppidis vel locis nullius dioecesis provinciae Messanensis exercere asseritur, appelletur ad archiepiscopum Messanensem ut metropolitanum, et ab eo ad archiepiscopum Montis Regalis ut delegatum apostolicum.
- § 24. Per praemissa tamen non in- Praedicta ortendimus dictorum archimandritae Mes-approbatur iusanensis et abbatis S. Luciae asser-episcopalls artam iurisdictionem quasi episcopalem Messanonsis et abbatis S. Luullatenus approbare, aut quidquam eis ciae. seu eorum alteri in quorumvis aliorum praeiudicium novi iuris tribuere.
- § 25. Ceterum omnibus et singulis Concessio faarchiepiscopis et episcopis supradictis datis pro lautam pro secundà loco metropolitanorum subrogatis, quam pro tertià respective instantiis sicut praemittitur delegatis, utomnes et singulas causas ad eorum iudicium de cetero ut supra deferendas cognoscere ac legitime definiri possint et valeant, quascumque facultates ad id quomodolibet necessarias et opportunas amplissime tribuimus et elargimur.
- § 26. Non obstantibus, quaterus o- Derogatio conpus sit, felicis recordationis Bonifacii Papae VIII praedecessoris nostri de una, et concilii generalis de duabus dietis, ita ut vigore praesentium etiam
  - 1 Aptius lege definire (R. T.).

ultra duas pluresve dietas quilibet in iudicium trahi possit, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus et singulis illis, quae in praedictà nostrà nuper edità constitutione voluimus non obstare; ceterisque contrariis quibuscumque.

Hortatio pro praesentis concuttone.

§ 27. Vos itaque potissimum, venerastilutionis exe biles fratres, vehementer hortamur ac admonemus, ut vigore pleno, quo episcopos agere oportet, ca, quae sancivimus, debitac executioni pro virili parte demandetis, ac etiam ab aliis, qui vobis subsunt, demandari strenue satagatis. Zelum proinde vestrum pro Ecclesiae iuribus ac libertate, proque vestrâ atque supremà nostrà et Apostolicae Sedis auctoritate, hoc tam necessario tempore, roborate palamque proferte, ambulantes in domo Domini cum consensu, quatenus antiqua vobis ac per vos reliquis istis fidelibus verae pietatis ac filialis in hanc Sanctam Sedem devotionis laus constet, et nos gratulari possimus ab electà istà dominici agri parte evulsa prorsus fuisse zizania, bonaeque frugis integritatem, idest veterem Ecclesiae disciplinam, debitam canonicis sanctionibus reverentiam, episcopalem denique et apostolicam dignitatem, ope potissimum fraternitatum vestrarum, pristinum in locum fuisse restitutam. Quae omnia, ut alacrius exequi valeatis, vobis omnibus, venerabiles fratres, dilecti-filii, spiritualium charismatum incrementum ex animo a Deo precamur, perpetuumque paternae charitatis nostrae pignus, apostolicam benedictionem peramanter impertimur.

Fides tran. sumptorum.

§ 28. Volumus autem, ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus sides tam

in iudicio quam extra illud adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xx februarii mdccxv, pontificatus nostri anno xv.

Dat. die 20 februarii 1715, pontif. anno xv.

Tabella tribunalium ecclesiasticorum regni Siciliae, iuxtu modum in supradictis litteris apostolicis praefinitum.

#### PRIMA INSTANTIA.

- 1. Archiepiscopi Panormitani.
- 2. Archiepiscopi Montis Regalis.
- 5. Archiepiscopi Messanensis.
- 8. Episcopi Cataniensis.
- 11. Episcopi Syracusani.
- 14. Episcopi Agrigentini.
- 17. Episcopi Mazariensis.
- 20. Episcopi Cephaludensis.
- 23. Episcopi Pactensis.
- 26. Archimandritae Messanensis, nullius dioecesis, provinciae Messanensis.
- 29. Abbatis S. Luciae, nullius dioecesis, provinciae Messanensis.

#### SECUNDA INSTANTIA.

- 2. Episcopi Cephaludensis, ut subrogati loco metropolitani.
- 3. Episcopi Pactensis, ut subrogati loco metropolitani.
- 6. Episcopi Syracusani, ut subrogati loco metropolitani.
- 9. Archiepiscopi Montis Regalis, ut metropolitani.
- 12. Archiepiscopi Montis Regalis, ut metropolitani.
- 15. Archiepiscopi Panormitani, ut metropolitani.
- 18. Archiepiscopi Panormitani, ut metropolitani.
- 21. Archiepiscopi Messanensis, ut metropolitani.
- 24. Archiepiscopi Messanensis, ut metropolitani.
- 27. Episcopi Cataniensis, ut subrogati loco metropolitani.
- 30. Archiepiscopi Messanensis, ut metropolitani.

#### TERTIA INSTANTIA.

- 3. Episcopi Cataniensis, ut delegati apostolici.
- 4. Episcopi Mazariensis, ut delegati.
- 7. Episcopi Cataniensis, ut delegati.
- 10. Episcopi Agrigentini, ut delegati.
- 13. Episcopi Mazariensis, ut delegati.
- 16. Episcopi Syracusani, ut delegati.
- 19. Archiepiscopi Messanensis, ut delegati.
- 22. Episcopi Agrigentini, ut deleyati.
- 25. Archiepiscopi Panormitani, ut delegati.
- 28. Archiepiscopi Panormitani, ut delegati.
- 31. Archiepiscopi Montis Regalis, ut delegati.

#### CCXVI.

Communicantur provinciae Bohemiae, Moraviae et Lusatiae Ordinis Cisterciensis privilegia a Gregorio XIV Congregationi S. Bernardi Hispaniarum concessa, et ab Urbano VIII ad Congregationem superioris Germaniae eiusdem Ordinis extensa 1

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Constitutio Gregorii XIV.

§ 1. Dudum a felicis recordationis Gregorio PP. XIV praedecessore nostro ad favorem totius Congregationis regularis observantiae Ordinis Cisterciensis regnorum Hispaniae emanarunt litterae tenoris qui sequitur, videlicet:

Gregorius Papa XIV, ad perpetuam rei memoriam. Romanus Pontifex<sup>2</sup>, re-

1 Gregorii XIV constitutio hic refertur; et constitutio Urbani VIII edit. fuit MDCXXIV, die 10 iunii. Huius Pontificis constit. edit. MDCCX, die 25 septembris, pontif. x, confirmata fuere quaedam officia sanctorum pro Congregatione S. Bernardi; const. edit. MDCCXVI, die 8 octobris, pontif. xVI, communicantur indulgentiae Ordinis provinciae Silesiae; et Benedicti XIII constit. edit. MDCCXXVIII, die 25 ianuarii, pontif. v, confirmantur privilegia Ordinis.

2 Similis habetur pro Congregatione S. Bernardi in Italia, tom. IX, pag. 467 (R. T.)

ligiosorum congregationibus, illarumque personis, praesertim sub regulari observantià et reformatione Altissimo famulantium, a Sede Apostolicâ concessa privilegia, nedum confirmare et approbare, sed et alia aliorum Ordinum regularibus personis et piis locis concessa ad cos quandoque extendere et ampliare consuevit, prout eorumdem religiosorum vota exposcunt, et ipse conspicit in Domino salubriter expedire. Sane, dilecti filii generalis reformator, abbates, priores et monachi totius Congregationis regularis observantiae S. Bernardi, Ordinis Cisterciensis, regnorum Hispaniae, nobis nuper exponi fecerunt, quod, cum aliàs per felicis recordationis Martinum V. Eugenium IV, nonnullosque alios Romanos Pontifices praedecessores nostros, seu Sedem praedictam, diversa privilegia, gratiae et indulta, tam eidem Ordini Cisterciensi, quam dictae Congregationi, eorum monasteriis, domibus, personis et locis generaliter et specialiter ac particulariter concessa seu forsan per eosdem et novissime per piae memoriae Sixtum Papam V praedecessorem nostrum confirmata et approbata, ac innovata et extensa seu ampliata fuerint, prout in litteris apostolicis desuper confectis plenius continetur; cum autem firmius subsistant ea quae saepius apostolico fuerint roborata munimine: cupiunt prefati generalis, abbates, priores et aliae utriusque sexus dictae Congregationis personae, pro illorum subsistentia firmiori, per nos confirmari et approbari, necnon, pro ipsorum generalis et personarum regularium eiusdem Congregationis consolatione et religionis augmento, quaecumque tam eidem Cisterciensi, quam quibuscumque aliis similium vel dissimilium Ordinibus et religionibus, eorumque congregationibus et monasteriis,

1 Edit. Main. legit alii (R. T.).

domibus, ecclesiis, piis ac charitativis locis, illorumque quibusvis superioribus, ac utriusque sexus regularibus personis concessa privilegia, facultates et indulta, quaecumque et qualiacumque sint, ad praefatam Congregationem regularis observantiae S. Bernardi, illius monasteria et quascumque utriusque sexus regulares personas extendi, illasque et illa cis communicari. Quare pro parte dictorum generalis, reformatoris, definitorum, consiliariorum, visitatorum, abbatum et aliarum dictarum personarum nobis fuit humiliter supplicatum, quatenus eorum desiderio annuere, aliàsque in praemissis opportune providere de benignitate apostolicà dignaremur. Nos, qui regularium votis, praesertim religionis augmentum cernentibus libenter annuimus, eague favoribus proseguimur opportunis. singulorum privilegiorum, gratiarum et indultorum, ac desuper confectarum litterarum huiusmodi tenores praesentibus pro sufficienter expréssis habentes, necnon <sup>9</sup> generalem reformatorem, definitores, consiliarios, visitatores, abbates, priores, monachos, eorumque utriusque sexus regulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae fuerint, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, omnia et singula cuiusvis generis privilegia, praerogativas, concessiones et facultates, exemptiones et libertates, conservatorias, immunitates et indulta, absolutiones, dis-

pensationes et peccatorum remissiones, 1 Aptius lege concernentibus (R. T.). dictorum (R. T.). Bull. Rom. - Vol. XXI. 84

indulgentias etiam plenarias, ceterasque gratias spirituales et temporales, etiam per modum communicationis ac extensionis dicto Ordini Cisterciensi ac huiusmodi Congregationi, illorumque utriusque sexus monasteriis, domibus, conventibus, ecclesiis, collegiis, piis et charitativis locis, rebus et bonis, necnon abbatibus, generalibus, eorumque capitulis, definitoribus, consiliariis, visitatoribus, abbatibus, etiam quatuor primis prioribus, officialibus, ministris, ac omnibus aliis eorum superioribus, praelatis, monachis, monialibus, et illorum utriusque sexus singularibus personis, in genere et in specie, ac tam coniunctim quam divisim, aut aliàs per praefatos et quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, et nos, Sedemque Apostolicam, eiusque legatos et nuncios, sub quibuscumque tenoribus et formis, etiam ad quorumvis instantiam, quomodolibet concessa seu communicata et extensa, necnon desuper confectas litteras ac scripturas quascumque, cum omnibus et singulis clausulis in eis contentis, quatenus sunt in usu et decretis Concilii Tridentini non adversantur, apostolică auctoritate, ac ex certâ nostrâ scientia, tenore praesentium, perpetuo approbamus et confirmamus, illisque perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos tam iuris quam facti ac solemnitatnm quarumcumque omissarum defectus, si qui forsan intervenerunt in eisdem, supplemus; et, pro potiori cautelà, illa omnia et singula in eis contenta et comprehensa, cum illarum extensionibus, communicationibus et ampliationibus, eidem Congregationi S. Bernardi et singulis eius monasteriis, domibus, locis, eorumque superioribus et utriusque sexus regularibus personis de novo concedimus, et de uno monasterio eorum ad aliud

<sup>2</sup> Supple Ordinis et Congregationis prae-

concedendo sine ullà differentia extendimus. Et insuper, ob singularem reformationem et observantiam dictae Congregationis in eiusdem monasteriis institutam et conservatam, eosdem amplioribus favoribus decorare volentes, omnia et singula privilegia, praerogativas, concessiones, favores, facultates, declarationes, absolutiones, relaxationes, dispensationes, dationes et indulgentias, etiam plenarias, ac peccatorum remissiones, conservatorias, immunitates, exemptiones, libertates, praeeminentias et indulta, cuiusvis generis existentia, ceterasque gratias spirituales et temporales tam eidem Cisterciensi eiusque abbati et capitulo etiam generali, etiam quatuor primis de Firmitate, Pontiniaco, Claravalle et Morimundo, quam etiam in S. Benedicti et quibusvis aliis similibus vel dissimilibus Ordinibus et religionibus, sub quibusvis regulis, constitutionibus aut ordinationibus degentibus seu militantibus, et quibusvis illarum respective congregationibus, militiis, eorumque professoribus, ac utriusque sexus eorum monasteriis, domibus, ecclesiis, necnon collegiis, universitatibus, piis ac charitativis locis, eorumque in quibusvis festivitatum ac aliis diebus ecclesias visitantibus, ac eorumdem religiosorum generalibus, praesidentibus et quibusvis superioribus, praelatis et capitulis, etiam generalibus, provincialibus seu intermediis, ac quibusvis officialibus, rectoribus, ministris, monachis, novitiis, monialibus, fratribus, conversis, et confratribus, procuratoribus, familiaribus, benefactoribus, ac eorum et earum utriusque sexus regularibus personis, tam in Urbe quam in quibuscumque partibus mundi consistentia seu consistentibus, etiam illorum intuitu?.

aut aliàs quomodolibet concessa, quibus de iure, usu consuetudine et privilegio, seu concessione apostolicà, regià, vel imperiali, archiepiscopali, in genere vel in specie, ac tam coniunctim quam divisim, etiam per solam signaturam, vel vivae vocis oraculo, aut per viam communicationis et extensionis, et motu proprio, aut aliàs quomodolibet utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, frui, potiri et gaudere quomodolibet possunt, quorum tenores praesentibus habere volumus pro expressis ac de verbo ad verbum insertis, etiamsi talia sint vel forent quae specialem et individuam requirerent mentionem seu particularem insertionem, ad primodictam Congregationem regularis observantiae S. Bernardi, ac singula illius tam virorum quam mulierum monasteria, illorumque quoscumque superiores praelatos, et utriusque sexus quascumque regulares et singulares personas (ita quod dicta Congregatio S. Bernardi ac utriusque sexus eius monasteria, prioratus, grangiae, domus, ecclesiae<sup>4</sup>, collegia, pia et charitativa loca, sanctorumque festivitates, conventus et capitula etiam generalia et particularia vel intermedia, generalisque reformator, definitores, consiliarii, visitatores, abbates, abbatissae, priores, et quicumque alii superiores, officiales et ministri, monachi, moniales, novitii, fratres, conversi, donati, oblati, commissi, familiares, confratres, procuratores, ac negotiorum gestores, benefactores, et aliae singulares utriusque sexus regulares personae, ac eorum res et bona, sub eorum curâ et secundum eiusdem Congregationis instituta nunc et pro tempore viventes et existentes, <sup>9</sup> praemissis omnibus et singulis, aeque pariformiter, respective, et absque

<sup>1</sup> Saltem lege consistentium (R. T.).

<sup>2</sup> Male edit. Main. legit interitu (R. T.).

<sup>1</sup> Male edit. Main. legit ecclesias (R. T.).

<sup>2</sup> Praeposit. cum hinc abiicimus (R. T.).

ulla prorsus disferentia, singula singulis concernentia, perinde ac si ea omnia illis et eorum singulis principaliter et expresse et non ad instar concessa fuissent, ac si in eis talis Ordo et Congregatio sancti Bernardi primodicta, illiusque capitula, monasteria, ecclesiae, dictique superiores, praelati, ac utriusque sexus dictae personae, res et bona, expressa et praenominata fuissent et essent, ac si pro et in favorem eorumdem a Sede Apostolică in principio emanassent et suissent immediate concessa, in quantum eidem Congregationi expediat, eiusque gubernio, constitutionibus et definitionibus non adversentur, uti, frui et gaudere libere et licite possint et valeant) auctoritate et tenore praefatis concedimus t et indulgemus, illaque omnia et singula eis et eorum cuilibet, eisdem auctoritate et tenore, similiter perpetuo extendimus et communicamus. Decernentes, praesentes litteras nullo unquam tempore quovis quaesito colore et ingenio de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae vel alio defectu notari, argui vel impugnari posse, neque sub quibusvis similium gratiarum revocationibus, limitationibus et suspensionibus, aut contrariis dispositionibus pro tempore emanandis minime comprehendi, sed semper ab illis excipi, et, quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validum statum, etiam sub datâ per superiores dictae Congregationis sancti Bernardi eligendâ, restitutas et denuo concessas fore, ac suos plenarios effectus sortiri, et inviolabiliter observari, sicque et non aliter per quoscumque iudices, quavis auctoritate fungentes, etiam locorum Ordinarios, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, vicelegatos, Sedis Apostolicae

nuncios, et causarum palatii apostolici auditores, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, definiri debere, irritum quoque et inane si secus super his a quopiam, quavis auctoritate fungente, scienter vel ignoranter contigerit attentari. Et nihilominus venerabilibus fratribus nostris Toletano et Burgensi archiepiscopis, necnon dilectis filiis Salmaticensis universitatis Scholastico et abbatibus monasteriorum S. Martini Compostellanae et S. Vincentii Orerensis dioecesis Ordinis sancti Bernardi et causarum Camerae Apostolicae generali auditori per praesentes committimus et mandamus, quatenus ipsi, vel duo, vel unus eorum, per se, vel alium, seu alios, praesentes litteras, ubi et quando opus fuerit, et quoties pro parte generalis reformatoris, abbatum, priorum et monachorum praefatorum, aut alicuius eorum, fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostrâ easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque inviolabiliter observari, ac plenum effectum sortiri, necnon generalem, abbates, priores et monachos aliosque praefatos ac eorum singulos omnibus praemissis frui et gaudere; non permittentes eos et eorum quemlibet desuper contra praesentium tenorem, sub quovis praetextu, vel subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis, vel defectu intentionis nostrae, per quoscumque quomodolibet molestari, perturbari vel impediri; contradictores quoslibet et rebelles, etiam per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione quacumque postposità, compescendo, ac, legitimis super his habendis servatis processibus,

<sup>1</sup> Potius lege extendimus (R. T.).

<sup>2</sup> Heic lege concedimus (R. T.).

<sup>1</sup> Vocem eos nos addimus (R. T.).

sententias censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis. Non obstantibus praemissis, et de non expediendis litteris super indulgentiis ad instar, ac piae memoriae Bonifacii VIII etiam praedecessoris nostri de una, et in concilio generali editâ de duabus dietis, aliisque apostolicis, ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, ac quorumvis Ordinum, congregationum, monasteriorum et regularium locorum praesatorum, etiam iuramento. confirmatione apostolicâ, vel quavis aliâ roboratis, statutis, consuetudinibus, declarationibus et inhibitionibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, etiam legatis, nunciis, Ordinariis, et Ordinibus praesatis, eorumque superioribus et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, etiam in fundatione vel dotatione obtentis, ac cum quibusvis etiam annullativis, cassativis et infectivis, declarativis, exceptivis, modificativis et mentis attentativis<sup>2</sup>, et etiam communicationis prohibitionis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, et decretis irritantibus, ac etiam derogatoriarum derogatoriis, in genere vel in specie, etiam motu proprio, et ex certâ scientià, ac de apostolicae potestatis plenitudine, ac aliàs quomodocumque per praedecessores nostros et nos Sedemque Apostolicam, etiam motu simili et consistorialiter, aut aliàs in contrarium praemissorum quomodolibet pro tempore concessis, confirmatis, et iteratis vicibus approbatis et innovatis; quibus omnibus, illorum omnium et singulorum tenores, ac si de verbo ad verbum exprimerentur et insererentur, et non per

clausulas generales idem importantes, praesentibus pro sufficienter expressis ac insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque; aut si aliquibus 1 communiter vel divisim ab eâdem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possintº per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Volumus autem ut earumdem praesentium transumptis, etiam impressis, manu alicuius ex scribis praefatorum abbatum aut praelatorum vel notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius monasterii dictae Congregationis S. Bernardi aut alterius personae in dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides habeatur in iudicio et extra illud, ac ubique locorum, quae eisdem praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxvi iunii mdxci, pontificatus nostri anno 1.

§ 2. Et subinde piae memoriae Urbanus PP. VIII, pariter praedecessor noster, praedictas Gregorii praedecessoris
superioris Germaniae. litteras, toto illarum tenore inserto, ad universam Congregationem eiusdem sancti Bernardi Ordinis praedicti superioris Germaniae, sub certis modo et formâ tunc expressis, perpetuo extendit et ampliavit; et alias, prout in eiusdem Urbani praedecessoris desuper in simili formâ Brevis die x iunii mpcxxiv expeditis litteris, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus, plenius continetur.

- § 3. Cum autem, sicut dilecti filii Communicatio
- 1 Edit. Main. legit aliquis (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit possit (R. T.).

<sup>1</sup> Deest vox firmitate (R. T.).

<sup>2</sup> Potius lege attestativis (R. T.).

de quà in ru-moderni abbates et monachi provinciae seu vicariatus regni Bohemiae, Moraviae

ct utriusque Lusitaniae Ordinis praedicti nobis nuper exponi fecerunt, ipsi privilegiorum, indultorum et indulgentiarum huiusmodi communicationem ad eorum monasteria et personas per nos extendi plurimum desiderent: nos, ipsorum exponentium votis in praemissis, quantum cum Domino possumus, annuere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium, qui relationem dilecti filii moderni procuratoris generalis Ordinis praedicti super praemissis eisdem cardinalibus factam attenderunt, consilio, concessionem seu communicationem privilegiorum, indultorum, indulgentiarum et peccatorum remissionum, aliarumque gratiarum spiritualium et temporalium, praedictae Congregationi regularis observantiae sancti Bernardi Ordinis Cisterciensis regnorum Hispaniae, illiusque superioribus, monachis et personis; ab eodem Gregorio praedecessore per litteras praeinsertas factam, et a memorato Urbano praedecessore ad universam Congregationem superioris Germaniae Ordinis huiusmodi respective extentas et ampliatas, ut praefertur, ad provinciam seu vicariatum huiusmodi, illiusque superiores, monachos et personas Ordinis praedicti, ad limites praedictarum litterarum, auctori-

tate apostolică, tenore praesentium, extendimus pariter ampliamus, illaque omnia et singula eidem provinciae seu vicariatui, aliisque eiusdem Ordinis subiectis et subiiciendis monasteriis, quatenus tamen sint in usu, neque revocata, minusque sub aliquibus revocationibus comprehensa fuerint, communicamus: salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

§ 4. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac omnibus, quos illae concernunt ac concernent quomodolibet in futurum, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 5. Non obstantibus nostra de non Contrariorum concedendis indulgentiis ad instar, aliis omnibus et singulis quae in praeinsertis et aliis Urbani praedecessoris litteris concessa sunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Volumus autem ut praesentium tides transumptorum litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vii martii moccxy, pontificatus nostri an. xy.

Dat. die 7 martii 1715, pontif. anno xv.

#### CCXVII.

Mandatur omnimoda observatio responsorum editorum in causà rituum Sinensium cum formulâ iuramenti a missionariis praestandi, aliisque ordinationibus 1

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam,

Exord-um a necessitate sub-

Ex illà die, qua, nullo licet merinovenda dissi-torum nostrorum suffragio, catholicae Ecclesiae gubernacula, hoc est munus suâ amplitudine gravissimum ac temporum iniquitate molestissimum, Deo sic disponente, suscepimus, nihil nobis manum clavo admoventibus antiquius fuit, quam acerrimas contentiones iampridem in imperio Sinarum inter apostolicos illarum partium missionarios exortas, semperque in dies magis invalescentes, tam circa quasdam voces Sinicas ad sanctum et inessabile Dei nomen exprimendum inibi usurpatas, quam circa nonnullos earum gentium ritus veluti superstitiosos a quibusdam ex missionariis praedictis reprobatos, ab illis vero, utpote eos civiles tantum asserentibus, permissos, apostolici iudicii censurà opportune dirimere, ut, sublatis dissidiis christianae religionis catholicaeque sidei propagationem turbantibus, omnes tandem id ipsum dicerent in eodem sensu et in eâdem sententià, unoque ore glorificaretur Deus ab iis qui sanctificati sunt in Christo Iesu.

confirmata se-

- § 1. Hoc consilio responsa illa, quae quentia repon- ad varias quaestiones super eiusmodi rebus excitatas, praevio diuturno exa-
  - 1 Laudata responsa hic referentur, quae confirmata fuere const. ed. MDCCIV, die 29 novembris, pontif. Iv. Observantia eorum et decreti commissarii generalis praecepta fuit quodam decreto MDCCx, die xxv septembris, pontif. x; const. ed. MDCCXI, die 15 martii, pontif. XI, confirmatum fuit dictum decretum commissarii.
    - 2 Potius lege aliis (R. T.).

mine, dudum, videlicet tempore felicis recordationis Innocentii Papae XII praedecessoris nostri, inchoato, ac deinde iussu nostro per plures annos continuato, auditisque utriusque partis rationibus, necnon complurium theologorum et qualificatorum sententiis, a Congregatione venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium in totà republicà christianà generalium inquisitorum adversus haereticam pravitatem auctoritate apostolicâ deputatotorum data fuerunt, nos die xx novembris MDCCIV eâdem auctoritate confirmavimus et approbavimus.

§ 2. Ea autem, quae in responsis hu- Responsa data iusmodi decreta fuerunt, sunt quae se-hic referuntur. quuntur:

Cum Deus optimus maximus congrue apud Sinas vocabulis europaeis exprimi nequeat. ad eumdem verum Deum significandum vocabulum Tien Chu, hoc est, caeli dominus, quod a Sinensibus missionariis et fidelibus longo ac probato usu receptum esse dignoscitur, admittendum esse; nomina vero Tien, caelum, et Xang Ti, supremus imperator, penitus reiicienda. Idcirco tabellas cum inscriptione sinicâ King Tien, caelum colito, in ecclesiis christianorum appendi, seu, iam appensas, in posterum inibi retineri permittendum non esse.

Ad haec nullatenus nullaque de causâ permittendum esse christifidelibus, quod praesint, ministrent aut intersint solemnibus sacrificiis seu oblationibus, quae a Sinensibus, in utroque aequinoctio cuiuscumque anni, Confucio et progenitoribus defunctis fieri solent, tamquam superstitione imbutis. Similiter nec esse permittendum, quod in aedibus Confucii, quae sinico nomine Miao appellantur, iidem christifideles exerceant ac peragant caeremonias, ritus et oblationes, quae in honorem eiusdem Confucii fiunt, tum singulis mensibus in novilunio et plenilunio a mandarinis seu primariis magistratibus aliisque officialibus et litteratis. tum ab iisdem mandarinis, seu gubernatoribus ac magistratibus, antequam dignitatem adeant, seu saltem post eiusdem possessionem adeptam, tum denique a litteratis, qui, postquam ad gradus sunt admissi, e vestigio ad templum seu aedem Confucii se conferunt.

Praeterea non esse permittendum christianis in templis seu aedibus progenitoribus dicatis oblationes minus solemnes eisdem facere, nec in illis ministrare aut quomodolibet inservire, vel alios ritus et caeremonias peragere.

Item nec esse permittendum praefatis christianis oblationes, ritus et caeremonias huiusmodi coram progenitorum tabellis in privatis domibus, sive in eorumdem progenitorum sepulchris, sive antequam defuncti sepulturae tradantur, in eorum honorem fieri consuetas, una cum gentilibus, vel seorsim ab illis, peragere eisque ministrare aut interesse; imo praedicta omnia, utpote quae, perpensis hinc inde deductis, necnon diligenter ac mature discussis omnibus, ita peragi comperta sunt ut a superstitione separari nequeant, christianae legis cultoribus ne quidem permittenda esse praemissâ publicà vel secretà protestatione se non religioso sed civili ac politico tantum cultu erga defunctos illa praestare nec ab eis quidquam petere aut sperare.

Non tamen per haec censendam esse damnatam praesentiam illam seu assistentiam mere materialem, quam cum gentilibus superstitiosa peragentibus, citra ullam sive expressam sive tacitam gestorum approbationem, ac quovis ministerio penitus secluso, eisdem superstitiosis actibus quandoque praestari contingat a christianis, cum aliter odia et inimicitiae vitari non possunt; factà tamen prius, si commode fieri poterit, fidei protestatione, ac cessante periculo subversionis.

Demum permittendum non esse christifidelibus tabellas defunctorum progenitorum in suis privatis domibus retinere iuxta illarum partium morem, hoc est, cum inscriptione sinica, qua thronus seu sedes spiritus vel animae N. significetur; imo nec cum alià qua sedes seu thronus, adeoque idem ac priori, licet magis contractà, inscriptione designari videatur. Quo vero ad tabellas solo defuncti nomine inscriptas, tolerari posse illarum usum, dummodo in eis conficiendis omittantur omnia quae superstitionem redolent, et secluso scandalo, hoc est, dummodo, qui christiani non sunt, arbitrari non possint tabellas huiusmodi a christianis retineri 1 ea mente, qua ipsi illas retinent, necnon adiectà insuper declaratione ad latus ipsarum tabellarum apponendà, qua, et quae sit christianorum de defunctis fides, et qualis filiorum ac nepotum in primogenitores pietas esse debeat, enuncietur.

Per praemissa nihilominus non vetari quominus erga defunctos peragi possint alia, si quae sint, ab iis gentibus peragi consueta, quae vere superstitiosa non sint, nec superstitionis speciem praeseferant; sed intra limites civilium et politicorum rituum contineantur. Porro quaenam haec sint, et quibus adhibitis cautelis tolerari valeant, tum pro tempore existentis commissarii et visitatoris generalis apostolici, seu eius vices exercentis in imperio Sinarum, tum episcoporum et vicariorum apostolicorum illarum partium iudicio relinguendum esse; qui tamen interea omni quo poterunt studio ac diligentià curare debebunt, ut 2, gentium caeremoniis penitus sublatis, illi sensim a christianis et pro christianis hac in re usu recipiantur ritus, quos catholica Ecclesia pro defunctis pie praescripsit.

§ 3. Post haec vero labente fere sex-Relata responsa cum decreto ennio, nempe die xxv septembris MDCCX, cardinalis visi-tatoris de Tourauditis iterum dictorum cardinalium, qui non confirmata rem mature ac diligentissime discusserunt, suffragiis, eadem responsa, necnon mandatum seu decretum, quod, illis expresse inhaerendo, a piae recordationis Carolo Thoma, dum vixit, eiusdem sanctae Romanae Ecclesiae cardinali de Tournon nuncupato, tunc patriarchà Antiocheno, commissario et visitatore apostolico generali in praefato imperio Sinarum, die xxv ianuarii mpccvii editum fuit, ab omnibus et singulis, ad quos

- 1 Edit. Main. legit retinere (R. T.).
- 2 Particula ut nos addimus (R. T.).

spectabat, inconcusse et inviolabiliter sub censuris et poenis in mandato seu decreto huiusmodi expressis observanda esse decrevimus et declaravimus, quovis contrafaciendi quaesito colore seu praetextu penitus sublato, ac potissimum non obstante quacumque appellatione a quibusvis personis ad nos et Sedem Apostolicam interposità, quam propterea prorsus reiiciendam esse similiter decrevimus, ac re ipsà reiecimus, prout in decreto hac de re edito fusius continetur.

Causa ex praesed responso-

§ 4. Haec omnia plene et abunde soluta fuerat, sufficere debuissent, ut ea, quae inimiexecutio cus homo superseminaverat, zizania ex relardata fait relardata fait agro illo radicitus evellerentur, fidelesribus praetexti- que omnes nostris et huius Sanctae Sedis mandatis eâ qua par erat humilitate et obedientià obsequerentur, praesertim cum in calce responsorum praedictorum a nobis sicut praemittitur confirmatorum et approbatorum causam iam finitam esse apertis et perspicuis verbis pronunciatum fuerit. Verum, cum, sicuti ex eisdem partibus, non sine intimo animi nostri dolore, ad nostri pervenit apostolatus auditum, tam enixe a nobis praescripta responsorum huiusmodi executio male a plerisque, sive vano falsoque obtentu quod illa a nobis suspensa fuerint vel minus legitime promulgata, sive conditionum, ut perperam asseritur, in eis insitarum, et ante executionem ipsam verificandarum, factorumque, super quibus ipsa emanarunt, non iustificatorum ratione, sive ulteriorum a nobis eâ in re edendarum declarationum colore, sive gravium, quae tam missionariis quam missioni ipsi ex demandata executione obvenire possent, periculorum formidine, sive demum decreti dudum, nempe die xxIII martii MDCLVI, super eiusmodi ritibus seu caeremoniis Sinicis a praefatâ Congrega-

tione cardinalium editi, ac a recolendae memoriae Alexandro PP. VII etiam praedecessore nostro approbati, praetextu, non sine gravi pontificiae nostrae auctoritatis iniurià, christifidelium scandalo, ac salutis animarum detrimento, satis diu multumque eludatur, aut saltem nimium retardetur:

§ 5. Hinc est quod nos, ex commis- Mandalum de sae nobis divinitus apostolicae servitu-observantia re-sponsorum sub tis munere, difficultates, tergiversationes certis poems. subterfugia et praetextus huiusmodi penitus et omnino e medio tollere ac reiicere, necnon christifidelium quieti animarumque saluti, quantum nobis ex alto conceditur, prospicere cupientes, de eorumdem cardinalium consilio, ac etiam motu proprio, et ex certà scientià ac maturâ deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, omnibus et singulis archiepiscopis et episcopis in supradicto Sinarum imperio, aliisque ei conterminis sive adiacentibus regnis ac provinciis, nunc et pro tempore quandocumque existentibus, sub suspensionis ab exercitio pontificalium et interdicti ab ingressu ecclesiae, eorum vero officialibus ac vicariis in spiritualibus generalibus, aliisque illorum locorum Ordinariis, ac etiam vicariis apostolicis, qui episcopi non sint, eorumve provicariis, necnon missionariis tam saecularibus quam cuiusvis Ordinis, congregationis, instituti et societatis, etiam Iesu, regularibus, sub excommunicationis latae sententiae, a qua nemo a quoquam praeterquam a nobis seu Romano Pontifice pro tempore existente. nisi in mortis articulo constitutus, absolvi possit, et quoad regulares etiam privationis vocis activae et passivae poenis per contrafacientes ipso facto absque alià declaratione incurrendis, tenore praesentium praecipimus, ac in virtute

sanctae obedientiae mandamus, ut re-

sponsa praeinserta, omniaque et singula in eis contenta, exacte, integre, absolute, inviolabiliter et inconcusse observent, ac ab eis, quorum cura ad illos spectat, similiter observari, quantum in ipsis est, curent et faciant. Neque illis, sive ullo ex superius expressis, sive alio quovis titulo, causa, occasione, colore vel praetextu, contravenire quoquo modo audeant vel praesumant.

Missionarii ipsum missiones

§ 6. Praeterea, motu, scientia, delipraestent jura-mentum super beratione et potestatis plenitudine pa-dicterum obser-yantia, noc ante ribus, harum serie statuimus et sub eisdem excommunicationis reservatae ac privationis vocis activae et passivae poenis ordinamus, ut omnes et singuli ecclesiastici, tam saeculares, quam praedictorum Ordinum, congregationum, institutorum et societatum, etiam Iesu, regulares, ad Sinas aliave praefata regna et provincias sive ab hac Sanctâ Sede sive etiam ab eorum superioribus missi, et quandocumque in posterum mittendi, cuiusvis tandem tituli aut facultatis vigore illic existant vel in futurum extiterint, missi scilicet, statim ac praesentes litterae eis innotuerint, mittendi vero, antequam ibidem aliquod missionarii munus exercere incipiant, iuramentum de fideliter, integre ac inviolabiliter observando eiusmodi praecepto ac mandato nostro, iuxta formulam in praesentium litterarum calce annotandam, in manibus commissarii et visitatoris apostolici in praefato imperio Sinarum pro tempore existentis, vel alterius ab illo deputati, sive, eo deficiente, in manibus episcoporum vel vicariorum apostolicorum dictarum partium, in quorum respective iurisdictione commorantur vel commorabuntur, aut aliorum ab eis deputatorum, regulares vero in manibus insuper superiorum suae religionis vel ab illis deputatorum in eisdem partibus existentium, prae-

stare omnino debeant ac teneantur, itaut, ante praestationem iuramenti huiusmodi et subscriptionem sub eâdem formula ab unoquoque, qui iuramentum ipsum praestiterit, proprià manu faciendam, nullum missionarii munus continuare aut exercere, imo nec tamquam deputati ab episcopis seu Ordinariis locorum, aut tamquam simplices suae religionis presbyteri, sive alio quovis titulo, causâ seu privilegio, de quibus expressa, specialis et specialissima esset facienda mentio, christifidelium confessiones audire, concionari, aut sacramenta quomodolibet administrare ullo modo valeant, nullisque omnino facultatibus, sive sibi speciatim, sive suis respective Ordinibus, congregationibus, institutis et societatibus, etiam Iesu, huiusmodi generaliter a Sede praefatà concessis uti possint, sed quoad eos, praeter et ultra superius expressas poenas, omnes et singulae facultates praedictae omnino cessent, nulliusque roboris sint et esse censeantur.

§ 7. Omnia autem iuramenta huius - Praedicta iumodi, per quoscumque missionarios milli debentad tam saeculares quam regulares in me-gationem sanmoratorum sive commissarii et visita- sitionis. toris apostolici pro tempore existentis sive episcoporum aut vicariorum apostolicorum manibus sicut praemittitur praestanda, postquam subscriptione munita fuerint, vel saltem authentica illorum exempla, per eosdem commissarium et visitatorem apostolicum pro tempore existentem, episcopos et vicarios apostolicos ad praefatam Congregationem cardinalium, quantocitius fieri poterit, transmittantur. Superiores vero regulares cuiusvis Ordinis, congregationis, instituti et societatis, etiam Iesu. illic nunc et pro tempore existentes. sub eisdem poenis teneantur non solum idem iuramentum in praefatorum sive

1 Edit. Main, legit nulliusque (R. T.).

commissarii et visitatoris apostolici pro tempore existentis sive episcoporum aut vicariorum apostolicorum manibus, iuxta modum praescriptum, praestare, eiusque formulae subscribere, sed etiam illius praestationem a suis respective subditis exigere, ac authentica ea super re documenta quamprimum transmittere ad suos respective superiores generales, qui illa memoratae Congregationis cardinalium statim tradere debebunt.

Clausulae amplissimae.

§ 8. Decernentes, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod praedicti et alii quicumque in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant, seu aliàs specificà et individuà mentione et expressione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, causaeque, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et iustificatae non fuerint, aut ex alia qualibet etiam quantumvis iustâ, iuridicâ et privilegiatâ causâ, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, vel interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali ac inexcogitato et inexcogitabili individuamque expressionem requirente defectu, notari, impugnari, infringi, invalidari, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientia et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare

ullo modo posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, ac, quibuscumque iuris seu facti defectibus, qui adversus illas, etiam quorumvis a Sede praefatà concessorum privilegiorum praetextu, ad effectum impediendi seu retardandi earum executionem, quovis modo, seu ev quavis causa opponi seu obiici possent, minime refragantibus, suos plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, easque propterea, omnibus et singulis quomodolibet allatis seu afferendis impedimentis penitus et omnino reiectis ac nequaquam attentis, ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac eiusdem S.R.E. cardinales, etiam de latere legatos et praefatae Sedis nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate. iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 9. Non obstantibus praemissis, et, Derogat quatenus opus sit, nostrâ et Cancellariae apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, aliisque apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon quorumcumque Ordinum, congregationum, institutorum, et societatum, etiam Iesu, ac quarumvis ecclesiarum, et aliis quibuslibet, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus ac prae-

scriptionibus quantumcumque longissimis et immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis. Ordinibus, congregationibus, institutis, et societatibus, etiam Iesu, ac ecclesiis, praedictis, aliisve quibuslibet personis, etiam quantumvis sublimibus et specialissima mentione dignis, a Sede praedictà, ex quacumque causà, etiam per viam contractus et remunerationis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, seu ad quarumcumque personarum etiam imperiali, regali, aliave qualibet mundana vel ecclesiastică dignitate fulgentium instantiam, aut earum contemplatione, seu aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, editis, factis, ac pluries iteratis, ac quantiscumque vicibus approbatis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etc. 1; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 10. Formula autem iuramenti, sicut Formula iuramenti prae-standi, nt sopra. praemittitur, praestandi, est quae sequitur, videlicet:

> Ego N. missionarius ad Sinas, vel ad regnum N., vel ad provinciam N., a Sede Apostolicà, vel a superioribus meis iuxta facultates eis a Sede Apostolicâ concessas, missus, vel destinatus, praecepto ac mandato apostolico super ritibus et caeremoniis Sinensibus in constitutione SS. domini nostri domini Clementis divina providentia Papae XI hac de re editâ, qua praesentis iumenti formula praescripta est, contento, ac mihi per integram eiusdem constitutionis lecturam optime noto, plene ac fideliter parebo, illudque exacte, absolute ac inviolabiliter observabo et absque ulla tergiversatione adimplebo; si autem (quod Deus a-

1 Reliquae clausulae more solito (R. T.).

vertat) quoquo modo contravenerim, toties quoties id evenerit, poenis per praedictam constitutionem impositis me subjectum agnosco et declaro. Ita, tactis sacrosanctis evangeliis, promitto, voveo et iuro. Sic me Deus adiuvet, et haec sancta Dei Evangelia.

Ego N. manu propriâ.

§ 11. Ceterum volumus et expresse Praesentium mandamus, ut eaedem praesentes lit-missio et fides transumptorum. terae, seu earum exempla, etiam impressa, notificentur et intimentur omnibus et singulis memoratorum Ordinum, congregationum, institutorum et societatum, etiam Iesu, superioribus generalibus et procuratoribus generalibus, ad hoc ut tam suo quam praedictorum eis respective subditorum seu inferiorum nomine ipsas litteras fideliter exegui et observare spondeant, actumque sponsionis huiusmodi in scriptis reddant, earum vero exempla praedicta pluribus viis, quanto citius fieri poterit, transmittant ad eosdem suos subditos seu inferiores in Sinis aliisque regnis et provinciis supradictis degentes, cum arctissimis praeceptis easdem litteras et in eis contenta quaecumque plenario et integre, ac vere, realiter et cum effectu, in omnibus et per omnia, similiter exequendi et observandi. Quia vero difficile foret litteras huiusmodi originales ubique ostendi et publicari, volumus pariter et decernimus illarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eamdem prorsus fidem tam in iudicio quam extra illud ubique locorum haberi, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xix mar. tii MDCCXV, pontificatus nostri anno xv. Dat. die 19 martii 1715, pontif. anno xv.

1 Edit. Main. legit eadem . fides (R. T.).

## CCXVIII.

# Indicitur iubilaeum universale contra Turcas <sup>1</sup>

#### Clemens Papa XI,

Universis christifidelibus praesentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

Exordium.

Ubi primum non sine gravissimo animi nostri dolore accepimus, nefarium Turcas tyrannum, tot et tantarum ante aliquot annos, cum immortali christiani nominis glorià, acceptarum cladium bene memorem, ac de iis vindictam sumere serio cogitantem, collectis tot provinciarum ac regnorum, quae tyrannide suâ opprimit, viribus, efferatiori quam unquam rabie bellum instaurare velle, maximisque tam maritimis quam terrestribus copiis christianorum fines formidabili suâ potentià irrumpere decrevisse, nos, imminentibus fideli populo periculis paternâ charitate vehementer commoti, primum quidem privatis nostris sacrificiis ad Deum toto corde clamare non cessavimus ut essunderet iram suam in gentes quae illum non noverunt et in regna quae nomen eius non invocaverunt<sup>2</sup>, verba illa Iosaphat regis, cum ab Ammonitis et Moabitis impeteretur, humiliter usurpantes: Domine Deus patrum nostrorum, tu es Deus in caelo, et dominaris cunctis regnis gentium: in manu tuâ est fortitudo et potentia, nec quisquam tibi potest resistere: in nobis quidem non est tanta fortitudo ut possimus huic multitudini

1 Idem iubilaeum indictum fuit ab Innocentio XI constit. edit. MDCLXXXIII, die 11 augusti, pontif. VII; item ab hoc Pontifice pro pace inter principes christianos constit. edit. MDCCVI, die 2 decembris, pontif. VII; et ab Innocentio XIII constit. edit. MDCCXXI, die 27 maii, pontif. I, indicitur iubilaeum initio sui pontificatus.

2 Ex psalm. LXXVIII, vers. 6.

resistere, quae irruit super nos; sed, cum ignoremus quid agere debeamus, hoc solum habemus residui ut oculos nostros dirigamus ad te1: indictis deinde publicis precibus christifideles, non solum in almâ Urbe nostrâ sed etiam in universâ Italià eique adiacentibus insulis degentes, ad iram Dei, quae peccatis hominum assidue lacessitur, per salutaris poenitentiae lamenta, ieiunia, eleemosynas sincerasque obsecrationes placandam excitare studuimus. Id ipsum nunc demum a toto christiano populo faciendum esse arbitramur, ut concordi charitatis servore accedant omnes cum siducià ad thronum gratiae, scissisque per veram poenitentiam cordibus, ac auctis per ieiuniorum labores et eleemosynarum largitiones viribus orationis, divinam opem in his urgentissimis Ecclesiae necessitatibus unanimiter implorare connitantur. Potens est enim oratio Ecclesiae supplicantis ad Dominum, qui pius est ac misericors et propitiatur invocantibus eum in veritate. Opportuno igitur recurrente tempore, quo divinus Spiritus repentino sonitu super apostolos venit, mentesque carnalium in sui amorem permutavit, et, foris apparentibus linguis igneis, facta sunt intus corda flammantia, Patrem misericordiarum et Deum totius consolationis suppliciter invocemus, ut fideles suos, ac praesertim catholicos principes, verae charitatis indissolubili nexu firmiter vinciat, induatque illos fortitudine quae de caelo est; unde hostes christiani nominis, qui, in multitudine contumaci et superbià venientes, regna, provincias et principatus evertere cladibusque involvere meditantur, protegente Domino, in cuius manu est salvare in multis et in paucis, dissipentur et disperdantur, atque a christianorum cervicibus longe repellantur.

1 Paralipom., cap. xx, vers. 6 et 12.

Indictio iubicostes.

§ 1. Haec autem ut fructuosius ac laei pro feria secunda Pente promptius ab omnibus peragantur, ex prisco Romanae Ecclesiae omnium matris et magistrae more, caelestium munerum thesauros, quorum dispensationem fidei nostrae commisit divina dignatio, aperire et liberali manu erogare decrevimus. Itaque de omnipotentis Dei misericordià, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, ex illà ligandi atque solvendi potestate, quam nobis Dominus, licet indignis, contulit, universis et singulis utriusque sexus christifidelibus in praefatà Urbc degentibus, qui solemni processioni, quam ferià secundà proximi festi Pentecostes a basilica Principis Apostolorum ad ecclesiam S. Spiritus in Saxia de eâdem Urbe, una cum venerabilibus fratribus nostris sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus, necnon patriarchis, archiepiscopis et episcopis, quos in Romanâ Curià adesse contigerit, ac christianorum regum et principum oratoribus apud nos existentibus, praelatis quoque et officialibus eiusdem Curiae, universoque clero et populo, benedicente Domino, de more agemus, devote interfuerint, vel S. Ioannis in Laterano, eiusdem Principis Apostolorum, et S. Mariae Maioris dictae Urbis ecclesias seu basilicas, vel earum aliquam, intra spatium duarum proximarum hebdomadarum a dominicâ infra currentem octavam Ascensionis inchoandarum, saltem semel, devote visitaverint, etc. (Reliqua vide aliis locis).

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxxi maii MDCCXV, pontificatus nostri anno xv.

Dat. die 31 maii 1715, pontif. anno xv.

#### CCXIX.

Declaratur nulla appellatio et protestatio procuratoris fiscalis in regno Si-1 ciliae adversus binas constitutiones apostolicas, cum poenis in contravenientes 1.

#### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Innotuit nobis nuper, quod, statim Huiusmodi apac ad Siciliae regnum deferri contigit int post aboliquasdam nostras x kalendas martii pro-chiae Siciliae et xime praeteriti sub plumbo expeditas iudicum pro litteras, quibus, ob gravissimas in eis sticis. expressas rationes, praetensam apostolicameiusdem regni legationem ac monarchiam nuncupatam eiusque assertum tribunal, una cum illius iudicis, notariorum, scribarum, ministrorum aliorumque officialium quorumlibet dignitatibus, officiis et ministeriis quibuscumque, omnique eorum titulo, essentià et denominatione, perpetuo extinximus, suppressimus et abolevimus, simulque etiam vulgatac ibidem fuerunt aliae nostrae in simili formâ Brevis litterae ad venerabiles fratres archiepiscopos et episcopos, necnon dilectos filios tam saecularem quam regularem clerum, reliquosque omnes christifideles regni praefati eâ ipsâ die videlicet xx februarii nuper elapsi directae, quibus, pro nostrâ erga illos populos charitate, certum praescripsimus modum, quo causae dicti regni ad forum ecclesiasticum pertinentes de cetero, etiam abolito monarchiae supradictae tribunali, cognosci et definiri possent ac deberent in ipsomet regno, donec alià ratione a nobis ac 2 Sede Apostolicà indemnitati ac commodis nationis Siculae uberius consuleretur, ac aliàs, prout in ambabus nostris litteris praedictis

1 Laudatae constitutiones editae fuere MDCCXV, die 20 februarii, pontif. xv, quarum una aboletur monarchia Sicula, et alterâ praescribitur modus pro foro ecclesiastico; constitutione edità MDCCXVII, die 20 octobris, pontif. XVII, declaratur nullum edictum saecularis potestatis in Sabaudiâ dominio Sanctae Sedis praeiudiciale.

2 Edit. Main. legit a (R. T.).

plenius continetur; saecularis potestatis in illo regno administri, in omnem sibi datam occasionem laedendi nostram et eiusdem Sedis auctoritatem semper intenti, dictarumque nostrarum litterarum vim et efficaciam, quantum in ipsis est, tametsi irrito conatu, eludere ac evertere satagentes, nullà interposità morà, sub nomine procuratoris fiscalis eiusdem regni, in civitate Panormitana edere, ibique, et forsan etiam in aliis ipsius regnis locis, pervulgare praesumpserunt super praemissis actum quemdam appellationis et protestationis typis impressum tenoris qui sequitur, videlicet:

Actus appel-

Atto di appellazione e protesta del regio lationis et pro- procurator siscale del regno di Sicilia. — Il regio procurator del regno di Sicilia, cui spetta invigilare per la difesa dei privilegì, regalie, diritti e consuetudini antiquate del re e del regno, avendo avuta notizia che nell'alma città di Roma, sotto li 20 febbraio del corrente anno 1715, si pubblicò una Bolla del sommo Pontefice Clemente XI, concernente l'abolizione della legazia della monarchia di questo regno, con termine di due mesi, ed un Breve che dona il sistema delle cause ecclesiastiche di essa legazia; e considerando che detti asserti Bolla e Breve furono emanati senza citazione ed audienza, ed inoltre che sono orrettizi e surrettizi, e vengono a levare al re ed al regno una prerogativa e giurisdizione posseduta ed esercitata per tempo immemorabile di tanti secoli, passata in legittima consuetudine, ed approvata non solo con la fama di antichissimo privilegio, ma anche confirmata colla Bolla del Pontefice Urbano II, e colli concordati così dal Pontefice Adriano IV, come nel tempo del santo Pontesice Pio V, e con più atti sussecuti, sì espressi che taciti, dalli Pontefici successori sino al regnante Pontefice Clemente XI nel 1705 ratificati, ed osservati per lo spazio di sei secoli, e non mai vulnerati, per essere stati concessi per causa onerosa (passata in forza di contratto) alla gloriosa memoria di quel grande

eroe il conte Roggiero, nortmanno, conquistatore di questo regno di Sicilia dal potere degl'infedeli, e fondatore di tante belle basiliche, vescovati ed abbazie, con averle dotate della terza parte di esso, e che con tale osservanza e possessione si è sempre continuato, sendo li suoi popoli già connaturalizzati a questa forma di vivere, in maniera che con detti asserti Bolla e Breve vengono ad inferirsi gravissimi pregiudizi alla real corona ed a'regnicoli, e perchè la detta Bolla di abolizione, ed in conseguenza detto asserto Breve, come orrettizi e surrettizi, contengono in sè ingiustizia, privandosi il privilegiato delle riferite prerogative e giurisdizione godute per il corso di tanti secoli, motivo per il quale crede esso regio procurator fiscale che la mente del Sommo Pontefice non sia stata bene informata, e che, se fosse stata, non averebbe devenuta ad una tale risoluzione coll'abolizione di un diritto e consuetudine immemorabile comprovata colli cennati privilegi e concordati già inviscerati nei regnicoli: pertanto esso regio procurator fiscale, come quello a cui carico corre invigilare alla difesa delle regalie, diritti, consuetudini e privilegi della corona e del regno, ed al riflesso che variandosi il costume antiquato, disturberebbe la pubblica quiete e produrrebbe molti sconcerti, ha giudicato in vigore del presente atto, con tutti li rispetti dovuti alla Santa Sede ed al sommo Pontefice (di cui li popoli di questo fedelissimo regno sono ubbidientissimi figli), fare la presente supplica ed appellazione dal Sommo Pontefice male informato allo stesso Sommo Pontefice meglio informando, seu alla santa Sede Apostolica, seu a chi ed a'quali si possono fare li legittimi ricorsi ed appellazione secondo la disposizione delli sacri canoni, per la revocazione delli riferiti due asserti Bolla e Breve per riceverne la giustizia. E perchè, secondo la disposizione delle leggi, pendente l'appellazione non si deve innovar cosa alcuna; perciò, stante la presente supplica ed appellazione, s'intenda ipso facto sospesa la esecuzione di detti asserti Bolla e Breve; protestandosi esso regio procurator fiscale, nel caso contrario, di tutte le cose lecite e permesse a protestarsi secondo la disposizione del diritto naturale, canonico e civile: Implorans, ecc. Salvo iure, ecc. Cum potestate, ecc. Onde per futura testimonianza, e per passare alla notizia di tutti li prelati secolari e regolari ed altri ecclesiastici e popoli di questo regno e d'ogni altro dove tocca, si è fatto il presente atto, in Palermo, oggi li 20 marzo 1715.

Die xx martii mdccxv fuit et est redactus in actis magnae Curiae praesens actus supplicationis et appellationis et protestationis. - D. SALVATOR BISSO pro mag. not.

Declaratio

§ 2. Licet autem minime dubitemus, nullitatis praedictae appella- quin, absque ullius novae nostrae declationis, cum cius-dem damnatio rationis ope, satis omnibus perspectum ne et poenis in praefalis constitutionibus contra parere de praeinsertus appellationis et protestatreclautes. tionis actus, solo eius tenore perpenso, sacrorum canonum et apostolicarum constitutionum dispositioni adversetur, ideoque quam absonus, quam irregularis, quam scandalosus, ac prorsus inanis et nullus, nulliusque roboris et efficaciae existat, attentisque insuper tot derogatoriis aliisque amplissimis et efficacissimis clausulis ac decretis quae in praefatis nostris litteris leguntur, manifesto contemnendus ac nihili faciendus sit: nihilominus, ne intolerandam per eumdem actum nobis et huic Santae Sedi illatam iniuriam silentio praeterire ac quodammodo dissimulare videamur, ex iniuncto nobis divinitus apostolicae servitutis munere, memoratae saecularis potestatis Siculae abrogataeque monarchiae ministris omnem et quamcumque sub obtentu praeinserti actus in iniusto abolitae iurisdictionis exercitio continuandi ansam seu praetextum omnino tollere, illosque, si qui sint, qui ob appellationem ac protestationem huiusmodi praefatarum nostrarum litterarum effectum vel suspensum fuisse vel saltem suspendendum | quovis modo forsan acta, gesta et or-

esse falso crederent, ab eiusmodi errore penitus eripere ac removere volentes, nec iis tantum quae hactenus gesta sunt congruum adhibere remedium, verum etiam aliis, quae eodem damnabili consilio tam a praedicto procuratore fiscali, quam ab aliis sive eiusdem saecularis potestatis Siculae sive etiam extinctae monarchiae officialibus et ministris quibuscumque deinceps attentari possent, quantum nobis ex alto conceditur, tempestive occurrere cupientes, omniumque idcirco et singulorum, quae in praemissis, vel circa ea, tam ab iis qui praeinsertum appellationis et protestationis actum ediderunt et pervulgarunt quam ab aliis quibuscumque, sive in sequelam eiusdem actus, sive alias, ad eumdem finem impediendi seu suspendendi executionem praedictarum nostrarum litterarum, quovis modo decreta, iussa, ordinata et gesta fuerunt, seriem, causas et circumstantias, necnon quorumcumque iudicum, ministrorum, etiam principalium, seu supremorum, officialium, notariorum, scribarum et personarum quarumlibet in eisdem praemissis culpabilium qualitates, dignitates, nomina et cognomina, aliave quaecumque, etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et singillatin specificatis habentes, motu proprio, et ex certâ scientià ac maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, actum praeinsertum, ac quaecumque in eo contenta, aliaque omnia et singula, sive in illorum sequelam, sive eodem consilio, tam a memorato procuratore fiscali, quam ab aliis quibuscumque iudicibus, ministris, officialibus et personis dicti regni, etiam speciali ac individuâ mentione dignis,

dinata, cum omnibus et singulis inde secutis et quandocumque secuturis, penitus et omnino nulla, irrita, invalida, iniusta, reprobata, damnata, inania, temeraria, nulliusque omnino roboris et momenti vel efficaciae esse et ab initio fuisse ac perpetuo fore, neque illa ullum statum facere vel fecisse, sed, perinde ac si unquam emanassent nec facta fuissent, pro non extantibus et non factis perpetuo itidem haberi debere, tenore praesentium declaramus. Et nihilominus, ad maiorem et abundantiorem cautelam, et quatenus opus sit, illa omnia et singula, ac si quae insuper a praedictis seu aliis praemissorum occasione, sive ad eumdem finem quoquomodo impediendi seu suspendendi executionem litterarum nostrarum praedictarum, quandocumque et quomodocumque (quod Deus avertat) de cetero similiter agi, geri et ordinari contigerit. harum serie reiicimus, damnamus, reprobamus, revocamus, cassamus irritamus, annullamus, abolemus, viribusque ct effectu penitus et omnino vacuamus, ac pro rejectis, damnatis, reprobatis, revocatis, cassatis, irritis, nullis, invalidis et abolitis, viribusque et effectu penitus ac omnino vacuis semper haberi volumus et mandamus. Sciant propterea archiepiscopi et episcopi supradicti, necnon uterque clerus tam saecularis quam regularis, ac reliqui omnes christifideles eiusdem regni, memorato appellationis et protestationis actu, sive alio quovis edicto, decreto. mandato seu praecepto, quod sive a saeculari potestate dicti regni, sive ab illius aut etiam abrogatae monarchiae ministris quibuslibet hactenus in re promulgatum esset vel in posterum promulgari contingeret, non obstante, sese teneri ac obligatos esse litteris nostris supradictis absque ulla mora, retarda-

tione vel suspensione etiam minima, veram, integram et omnimodam obedientiam praestare atque exhibere, et, si secus fecerint, omnes et singulas poenas, in illis adversus contrafacientes praesinitas, sese noverint eo ipso incursuros. Praeterea, cum explorati iuris sit, censurae in aunon tam illos qui praeinsertum actum fici reservatac. ediderunt ac promulgarunt, seu ei se subscripserunt, quam alios omnes et singulos, cuinscumque status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis quantumcumque excelsae ac sublimis fuerint, qui sive editionem et divulgationem eiusdem actus, sive alia eodem consilio, sicut praemittitur, quovis modo gesta mandarunt ac ordinarunt, seu illis consilium, auxilium, favorem vel quamvis aliam damnabilem operam praestiterunt, aut in eorum sequelam et executionem similiter gesta approbarunt et rata habuerunt, seu aliàs in eis quomodolibet culpabiles fuerunt, non solum supradictas, sed etiam alias omnes censuras et poenas ecclesiasticas, contra similia perpetrantes a sacris canonibus, generalium conciliorum decretis, et apostolicis constitutionibus, ac praesertim litteris die Coenae Domini singulis annis legi et promulgari consuetis, inflictas, eo ipso incurrisse, illasque insuper etiam incursuros esse eos omnes qui similia ad eumdem finem quoquomodo impediendi seu suspendendi executionem earumdem nostrarum litterarum de cetero peregerint, ut praefertur. Noverint idcirco illi omnes, etiam specialissima mentione digni, a censuris et poenis huiusmodi, post debitam et condignam Ecclesiae realiter et cum effectu praestitam satisfactionem, nonnisi a nobis seu Romano Pontifice pro tempore existente (praeterquam in mortis articulo, et tunc cum reincidentià in easdem censuras et poenas, eo ipso quo

convaluerint) absolvi et liberari posse, prout earumdem tenore praesentium decernimus et similiter declaramus.

Clausulae.

§ 3. Decernentes pariter, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, nec de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, aut interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quantumvis formali ac individuam expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, redargui, in controversiam vocari, seu ad terminos iuris reduci, aut adversus illas restitutionis in integrum, aperitionis oris, quodcumque iuris, facti, vel gratiae remedium impetrari vel intentari, seu impetrato, aut etiam motu, scientià et potestatis plenitudine similibus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo unquam posse, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac dictae sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, etiam de latere legatos et praefatae Sedis nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentia et potestate fungentes et functuros, sublatâ eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus praemissis, necnon omnibus et singulis illis quae in binis nostris litteris supradictis voluimus non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Cum autem praesentes litterae in memorato regno Siciliae nequeant tute publicari, etc. 1.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vIII iunii mdccxv, pontificatus nostri anno xv.

Dat. die 8 iunii 1715, pontif. anno xv.

## CCXX.

Confirmantur constitutiones Instituti et Academiae scientiarum in Urbe Bononiensi, cum concessione privilegiorum et nonnullis ordinationibus 2.

## Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Superni dispositione consilii, quo cae- Exordium. lestia pariter ac terrena omnia providentissime gubernantur, in sublimi apostolicae dignitatis fastigio, meritis licet imparibus, collocati, inter multiplices pastoralis vigilantiae nostrae curas, excitandis ubilibet ac promovendis laudabilium disciplinarum bonarumque artium studiis libenter intendimus, per quae, depulså ignorantiae caligine, mortalium mentes luce veritatis illustrantur, populorum bonum augetur, iuventutis ingenia ab otii torpedine vitiorumque illecebris avocantur, ac, ingenuis et reipublicae utilibus scientiis exculta, ad eam honoris amplitudinem aliquando perveniunt ut non sibi tantum, sed suo etiam natali solo praeclaram nulloque annorum decursu abolendam nominis famam atque celebritatem concilient; peculiarem tamen pontificii mu-

- 1 Reliqua ut supra pag. 651 (R. T.).
- 2 Const. ed. MDCCXI, die 8 octobris, pontif. XI, confirmata fuere statuta Academiae pictorum. sculptorum et architectorum in dictà urbe; et constitut. ed. MDCCXVIII, die 23 aprilis, pontif. xvIII, confirmantur constitutiones Academiae theologicae Romanae Urbis.
  - 1 Male edit, Main. legit ob pro ab (R. T.).

neris nostri sollicitudinem adhibemus, nt ad eadem studia in illis praesertim locis impensius exerceantur et vigeant, quae ad optatum fructum producendum magis idonea ac opportnna esse possunt; sicut, omnibus maturae considerationis trutina perpensis, ad omnipotentis Dei gloriam, ac huius Sanctae Sedis dignitatem, nostrorumque potissimum et eiusdem Sedis etiam in temporalibus subditorum decorem, commodum ac utilitatem, expedire in Domino arbitramur.

Laus urbis Bonomensis.

§ 1. Exponi siguidem nobis nuper fecit dilectus filius comes Philippus Aldrovandus, civitatis nostrae Bononiensis apud nos et dictam Sedem orator, quod non ita pridem in eadem civitate (quae omni sane tempore multis magnisque refulsit ornamentis, in primis autem perantiquo nobilissimoque insignita gymnasio, doctorum et scholarium ex omnibus orbis christiani partibus illuc confluentium multitudine, necnon illustrium in omni doctrinarum artiumque genere virorum copià ita semper eximie floruit, quemadmodum, divinâ favente clementia, adhuc in praesens floret, ut honorificum illud ac plane gloriosum Matris studiorum vocabulum omnium consensu merito adepta fuerit; civesque praeterea genuit, in quibus tum singularis verae religionis cultus, tum etiam debita Romanis Pontificibus dictaeque Sedi fides atque devotio mirum in modum perpetuo eluxerunt) dilecti filii reformatores Status libertatis ipsius civitatis, nobis annuentibus, ac sub auspiciis nostris, erigendam curarunt, in aedibus ad id ex pecunia a nobis praescriptâ comparatis, Academiam, Institutum scientiarum nuncupatam, quae mathematicarum aliarumque ingenuarum disciplinarum, necnon philosophiae naturalis et experimentalis studiis et exer-

citiis ac observationibus praecipuam sedulamque navat operam; ac in eisdem aedibus collocari et opportune apteque disponi fecerunt magnam vim selectorum voluminum variarum, praesertim orientalium, linguarum, tam typis editorum quam manu conscriptorum, veteres insuper non paucas ex marmore ac aere statuas, artium munitionumque modulos, testacea, metallica et mineralia seu fossilia, aliaque plurima conspicui valoris utensilia, tum ad mathematicas disciplinas, tum etiam ad militarem architecturam physicaque experimenta rerum naturalium et ad cognitionem antiquitatis pertinentia, quae dilectus etiam filius comes Aloysius Ferdinandus Marsilius nobilis Bononiensis, ac dudum primus ex generalibus pontificiae nostrae militiae praefectis, summâ cură ingentique sumptu hunc ipsum in scopum ex variis mundi regionibus a se conquisita, ac in unum collecta, pro singulari perpetuoque suo erga patriam ct bonas artes studio, non sine magnà sui nominis glorià, praedictae Academiae liberaliter dono dederat, ut in publicis eiusmodi donationis tabulis, die xi ianuarii MDCCXII per dilectos pariter silios Iacobum Antonium Bergamorum et Iosephum Caietanum Gardinum publicos dictae civitatis notarios confectis, uberius dicitur contineri; quia detiam iidem reformatores, praefati donatoris voluntati inhaerentes, Academiae praesidem, secretarium, professores artium, et alios opportunos ministros elegerunt, a quibus praescripta studia laudabiliter exerceri iam coepta sunt; ac insuper ex ipsorum reformatorum numero coetum seu congregationem assumptorum nuncupatam deputarunt, quae eiusmodi Academiae studiorum salubri directioni, necnon illius bonorum et proventuum

1 Videtur legendum quin (R. T.).

quorumcumque, ac praesertim reddituum quorumdam officiorum in eadem civitate olim erectorum quae nos peculiari nostro chirographo die xvi februarii proxime praeterito expedito sub certis modo et formà tunc expressis abolevimus, extinximus et suppressimus, eorumque emolumenta tam ordinaria quam extraordinaria, et alia quaecumque regimini seu magistratui eiusdem civitatis perpetuo applicavimus et assignavimus, eâ speciali adiectâ lege ut in usum, commodum et utilitatem praedictae Academiae, et alios usus, ex integro perpetuis futuris temporibus erogari debeant, rectae providaeque administrationi praeest et diligenter incumbit. Novissime vero praedicti reformatores, ut eadem Academia felicius in posterum gubernetur, et maiora in dies, benedicente Domino, suscipiat incrementa, nonnullas constitutiones seu statuta condi ac in unum volumen redigi fecerunt, eaque, maturâ praehabitâ deliberatione, subinde approbarunt peculiari decreto, cuius necnon earumdem constitutionum seu statutorum tenor est qui sequitur, videlicet:

Decretum praedictum MDCCXV editum.

Die XXIII martii MDCCXV, congregatis illustrissimis dominis reformatoribus Status libertatis civitatis Bononiae in camerâ cminentissimi et reverendissimi domini cardinalis legati in numero trigintaunius in eius praesentiâ, ac de ipsius consensu et voluntate, inter ipsos infrascriptum partitum positum et legitime obtentum fuit, videlicet: « Cum iam pridem et sub die XII mensis decembris anni MDCCXI ex senatusconsulto approbatae fuerint constitutiones et sanctiones tunc indictae pro novo scientiarum Instituto dirigendo, quod a primis usque suis exordiis sanctissimi domini nostri domini Clementis XI per plura Sanctitatis Suae diplomata liberalissime ornatum, et successive ad luculentiorem sui felicitatem maiusque in posterum incrementum paternae eiusdem munificentiae et amoris tutelà novis-

que semper beneficentiae monumentis cumulatum¹, in hac ipsâ civitate tali proposito erectum fuit, ut ex maiori semper scientiarum et d'sciplinarum ubertate in eâdem et priscae pracstantiae permanerent et maioris semper in aevum ornamento tanto auspice augerentur; cumque pro explorato habitum fuerit ex illis nonnullas planiorem et ineluctabilem sibi ipsis adepturas observantiam, si vel illae in aliquâ parte clariores factae, vel aptiori dispositione suffectae, in aliquibus adauctae, in aliquibus repurgatae fuissent: patres conscripti per suffragia omnia affirmativa constitutiones et sanctiones praedictas ex collatis in ipsas studiis ubi earumdem ratio id exposcere visa fuit nonnullis in locis declarando, in nonnullis immutando, et sive etiam in aliis extendendo, in omnibus et per omnia ad infrascriptam methodum iuxta recentem ipsarum extensionem in pleno senatu reduxerunt et approbarunt ».

Tenor vero ipsarum constitutionum, est qui sequitur, videlicet:

LE COSTITUZIONI DELL'ISTITUTO DELLE SCIENZE, eretto in Bologna sotto li XII decembre MDCCXI.

Da tempi antichissimi fino alla nostra età avendo sempre avuta l'alma città di Bologna cura particolare di allevare nel suo grembo le scienze, e di esercitare una diligente cultura, conforme ha fatto conoscere nella fondazione e mantenimento del pubblico studio, quale avendo prodotti a benefizio di tutto il mondo moltissimi uomini celebratissimi per le virtù, per le dottrine, e per qualunque scienza, è stato degno di essere confermato e privilegiato dalle Bolle dei Sommi Pontefici e dai diplomi degli augustissimi imperatori, e conservando tuttavia per naturale istinto e benefica influenza de' cieli quest'indole generosa agli studi in tutti i suoi figli, e specialmente nel suo eccelso senato; andava questi con matura gravità consultando qualche opera memorabile, la quale manifestasse la sua magnifica liberalità e benevolenza alla filosofia, alle matematiche, e consecutivamente alle arti più cospicue della moderna meccanica:

Quando il generale conte Luigi Ferdi- Donatio am-1 Edit. Main. legit aemulatum (R. T.).

Procemium.

conte Marsilio nando Marsili, nobilissimo cittadino di questa patria, che nelle sue cariche e frequenti

spedizioni militari esercitate ed intraprese a varie e distanti parti d'Europa per ardui affari e di guerre e di pace in servigio della sagra cesarea maestà di Leopoldo I imperatore di gloriosa memoria e dipoi della santa Sede Apostolica, avendo avuto genio di raccogliere e di fornirsi con applicazione dispendiosa di molti rari istromenti per le matematiche e filosofia esperimentale, d'un museo di fossili, d'una storia de' semi e vegetazione delle piante terrestri e marittime, d'una lunga serie di testacei, di una biblioteca di libri delle migliori edizioni, di gran numero di manoscritti arabi, persiani, turchesci e greci, d'un museo d'antica erudizione, d'uno studio militare di modelli per fortificare e per fondere, d'istromenti necessarî a diverse arti, e di molte antiche statue di marmo, d'un sortimento di scelti caratteri per le stampe, e parecchi altri arnesi, con fine sempre da lui inteso di recare con l'uso loro utile e gloria alla sua amatissima patria ed agl'ingegni studiosi; ed avendo poc'anzi soddisfatto a questo suo desiderio con fare autentico dono al pubblico del complesso di tanti capitali da lui radunati;

Li padri conscritti hanno abbracciata questa congiuntura per mettere in esecuzione ed in vista di tutti i secoli avvenire le idee le quali andavano disegnando nelle loro menti, per beneficare principalmente le scienze e poi le arti. Ed avendo conosciuto che la migliore utilità che apportar si possa alle une e alle altre è quella d'illustrarle con le osservazioni, con le sperienze e con le pratiche opportune, e d'instruire tutti quelli, così proprì nazionali che forastieri, quali fossero volonterosi d'apprenderle;

Laudes Clesoni legati.

Quindi è che col prudentissimo consiglio mentis XI el e benignissimo favore dell'eminentissimo cardinal Casoni, legato a latere di Bologna, insigne fautore de' studî, avendo essi fatto ricorso per mezzo del loro ambasciatore ordinario residente in Roma, conte Filippo Aldrovandi, alla Santità di nostro signore Papa Clemente XI, che Dio lungamente fe-

liciti, perchè si degnasse d'approvare quelle strade che se le proponevano per condurre a questi lodevolissimi fini; e Sua Beatitudine, mossa da quella magnanima e beneficentissima propensione, per la quale ha restituito all'antico suo credito la celebre università dello studio d'Urbino, fomentata l'Accademia Romana degli arcadi letterati, esaltata a' suoi primi gradi l'Accademia di Roma delle tre arti liberali, pittura, scoltura ed architettura, e decoratane qui in Bologna altra simile coll'onore del suo nome, essendo clementemente condescesa a segnare in un suo chirografo spedito sotto li xviii dell'ultimo passato luglio la grazia richiesta: hanno per senatoconsulto decretato d'aprire sotto li fausti auspicî d'un Pontefice massimo, fautore si glorioso de' studì più insigni, e sopra il valido appoggio d'un legato apostolico, protettore si benemerito de' studì medesimi, una nuova sede alle scienze, con profitto ancora delle arti, e di erigervi un Istituto, dove liberamente si possa mettere in uso la ricca suppellettile di tanti capitali scientifichi e meccanici donati dal general conte Luigi Ferdinando Marsili. Sono perciò passati all'elezione d'uomini per costumi e per dottrina riguardevoli, con l'assegnamento a ciascheduno di un congruo annuo stipendio; l'uno de' quali col nome di presidente avrà la generale sopraintendenza di tutto l'Istituto, l'altro come segretario terrà registro degli atti dell'Istituto, e li rimanenti, che si chiameranno professori, averanno l'officio di esercitarsi in quei titoli che professeranno, ed insegnare a chiunque volesse apprendere le scienze da loro professate.

Li titoli delle scienze e facoltà, ciascuna delle quali avrà il suo professore, saranno d'un astronomo, d'un matematico, d'un fisico sperimentale, d'un istorico della natura, d'un spargirico, e di un bibliotecario.

Ed affinche dall'amplo apparato di tante cose, e dalla scelta di soggetti sì accreditati, siasi certo di ritrarre quel giovamento universale che è stato il primario oggetto di questa nuova fondazione, dopo maturo esame si è venuto dall'eccelso senato alla legittima approvazione ed intimazione dei seguenti capitoli, da osservarsi inviolabilmente tanto dal presidente e segretario, quanto dai professori ed officiali dell'Istituto delle scienze, e fino a tanto che per miglior bene a lui piacesse di disporre altrimenti.

## CAP. I. - Del culto sagro.

1. Li professori, e qualunque persona si Sancti tutelares atque paeserciterà in questo Istituto, dovranno riconoscere per autore Dio ottimo massimo, ed implorarne da lui, a maggior sua gloria, la conservazione e gli avanzamenti mediante l'intercessione della santissima vergine Maria; ed acciocche si provi efficace protettrice di quest'opera, in tutti gl'istromenti e scritture si praticherà l'epoca ab Incarnatione; lasciando per altro che in ciò che riguardano le osservazioni astronomiche si usi la pratica e lo stile dell'êra corrente.

> II. Saranno pure riconosciuti e venerati per protettori S. Tomaso d'Aquino, S. Carlo Borromeo, e la nostra S. Caterina de Vigri, e nella cappella domestica, che si erigerà nell'Istituto, dovrà solennizzarsi da' professori ed altri studenti la festa della SS. Annunziata colla celebrazione d'una messa in rendimento di grazia a S. D. M. de' beni che si ritraggono dall' Istituto, e delle ' sue infinite misericordie usate specialmente in tal giorno al generale conte Luigi Ferdinando Marsili.

## CAP. II. - Dell'elezione del presidente, segretario e professori.

rum officiorum

- Item de eo. 1. Tanto il presidente quanto il segretario duratione, con-dell' Istituto saranno eletti dal senato. I loro firmatione et a- officî saranno vitalizî, purchè possano esercitare ed effettivamente esercitino il loro ministero in conformità delle presenti costituzioni, quando però non fossero impediti per giuste cagioni, da approvarsi dall'assunteria dell'Istituto, ed occorrendo, dal senato.
  - II. Li professori saranno eletti dal senato per un solo quinquennio. Nelle vacanze

1 Edit. Main. legit dalle (R. T.).

de' posti de' professori che succederanno, abbiano li medesimi professori facoltà di nominare e proporre tre soggetti abili al senato, quale ne scelga uno a suo arbitrio. Giudicando il senato di rigettarli tutti, si nominino dalli professori altri tre soggetti, e si presentino di nuovo al senato, quale similmente ne scelga uno a suo piacere; e stimando di doverli rigettare tutti tre, in tal caso poi l'elezione del soggetto resti in piena libertà del senato.

III. Due mesi avanti che spiri questo termine, dovranno li professori domandare al senato la conferma, e non domandandola, li posti s'intenderanno vacanti, e si aprirà il campo al concorso.

IV. Sarà però sempre in libertà del senato di rimuovere dall' Istituto qualunque soggetto che avesse notabilmente demerito.

#### CAP. III. - Del presidente.

1. Dovrà il presidente tenere la sua abi- Eius domicitazione dentro il palazzo dell'Istituto, per lium, studium et poter meglio assistere alle sue incombenze.

- II. Invigilerà che fra tutti li professori passi reciproca corrispondenza, e procurerà che tutte le costituzioni vengano con bell'ordine e quiete esattamente osservate.
- III. Regolarmente in fine d'ogni bimestre dovrà informare l'assunteria soprastante all'Istituto di tutto ciò che dalla medesima gli venisse richiesto.
- iv. Se il presidente fosse ancora professore di alcun titolo, o custode speciale di alcun capitale dell'Istituto, dovrà osservare quei capitoli che competeranno a tale professione e custodia.

#### CAP. IV. - Del segretario.

I. Il segretario avrà facoltà d'intervenire De eius faa tutti gli esercizî, e li professori dovranno cultate, munere, debito et subiein ogni tempo e ad ogni sua richiesta dar-ctione. gli comodo delle loro stanze.

II. Terrà memoria distinta di tutte le operazioni più rimarcabili che si fanno negli esercizî dell'Istituto, facendo menzione degli autori e principalmente manipolatori; ed a questo fine li professori dovranno dargli in iscritto ragguaglio delle operazioni. che anderanno facendo ne' loro esercizì. Quando li professori esibiranno il foglio delle materie, come al capitolo v, il segretario porgerà in iscritto all'assunteria un distinto racconto del frutto ricavatosi dagli esercizì dell'anno antecedente, e di tuttociò che di rimarcabile sarà seguito.

III. Dovrà tenere aperto commercio con le Accademie oltramontane a nome dell'Istituto, e registro di tutte le lettere, osservando per le lettere e spedizioni quanto si è ordinato nell'articolo v del capitolo xII.

IV. Avrà, come tutti li professori, dipendenza dal presidente, e lo terrà esattamente ragguagliato di quello che succede.

 v. Il segretario dell' Istituto servirà ancora di segretario l'Accademia delle scienze dell' Istituto.

# CAP. V. — De' professori.

De corum nu. I. Li professori che dovranno esercitarsi mero, rebus traciandis, socio in questo lodevole Istituto saranno sei, cioè eligendo, rebus un astronomo, un matematico, un fisico sibi creditis, et libris evulgan sperimentale, un istorico della natura, un spargirico e un bibliotecario, come si è accennato nel proemio.

II. Nel principio del mese di ottobre, il presidente e professori si raduneranno a congresso nella sala dell'Istituto, per conferire e divisare con comune consiglio le materie che ciascheduno di essi, secondo li suoi titoli, volesse trattare negli esercizi dell'imminente anno scolastico; e fattasi da ciascheduno scelta di quella materia che sarà da lui giudicata più profittevole e necessaria, circa la metà del suddetto mese si presenteranno tutti insieme all'assunteria dell'Istituto, e le proporanno le loro materie, con il figurato della spesa che separatamente crederanno siano per importare gli studî di ciascheduna, per riceverne la pubblica approvazione.

III. Essendo state approvate le materie dall'assunteria dell'Istituto, ciascun professore, ne'giorni ed ore prescritte al capitolo VI, dovrà trovarsi alla sua stanza dell'Istituto, per ivi operare intorno alla materia a lui spettante per lo spazio continuato delle due ore destinate, dimostrando amo-

revolmente a tutti quelli che vorranno imparare, siano cittadini o forastieri; s'incarica però loro d'usare una distinta parzialità per quelli della famiglia Marsili che bramassero d'esser istrutti.

IV. Averanno li professori particolare avvertenza di non fare negli esercizi alcun studio o discorso scientifico che convenisse alla formola d'una lezione, o che si potesse chiamare una vera lezione propria delle cattedre del pubblico studio, dovendo gli esercizi versare principalmente nella pratica delle osservazioni, operazioni, esperimenti, ed altre cose di simile natura: s' imputera a gran colpa la trascuraggine di questo articolo.

v. Se il senato facesse istanza ai professori dell' Istituto di qualche esame, sperimento o altro, dovranno subito servirlo; e se da qualche cittadino, scolaro, artefice, forastiero, o altra persona privata fossero pregati di direzione ed assistenza in cose della loro professione, dovranno soddisfarli segretamente.

vi. Essendo ricercati li professori di somministrare il comodo per fare qualche esperimento creduto profittevole, dovranno compiacere l'istanza, ed assistere in persona all'esperimento; quando però l'esperimento fosse dispendioso, dovranno li professori chiedere licenza al presidente, quale avrà la facoltà di concederla fino alla somma di....; se importasse maggior spesa, il presidente dovrà prendere licenza dall'assunteria dell'Istituto.

vii. Ogni professore dovrà eleggersi un compagno di sua soddisfazione, che l'assisterà negli esercizì. Eletto che l'abbia, dovrà darlo in nota al presidente, e pregarlo che sia da lui accettato; e seguendo l'accettazione, s'intenda il professore obbligato che per il suo compagno non patirà alcun danno l'Istituto. Non potrà mutare il compagno senza l'approvazione del presidente.

viii. Ogni professore avrà la chiave delle proprie stanze, e l'inventario di tutte le cose contenute nella stanza o stanze destinate alla sua professione. Nel tempo delle vacanze estive dovrà rincontrarlo in compagnia del presidente, ed ogni volta che gli fosse 'ordinato dall'assunteria dell' Istituto.

- ix. Ogni professore goderà del comodo de' libri della biblioteca, e particolarmente di quelli che fossero pertinenti alla sua professione, salvo però la disposizione dell'articolo v del capitolo xm.
- x. Conserveranno li professori diligentemente nelle proprie stanze, a disposizione dell'assunteria dell'Istituto, tutte quelle opere che a spese dell'Istituto fossero state nell'esercizio da loro fabbricate, e di tali opere che facessero daranno in iscritto una nota distinta al segretario, che dovrà tenere un registro.
- xi. Giudicandosi di comun consenso dei professori di pubblicare qualche opera alle stampe, dovrà prima essere riveduta dai censori che saranno stati destinati dall' assunteria dell' Istituto.

CAP. VI. — De'giorni, ed ore degl'esercizî.

Ubi de calendario et labellà.

- 1. Sarà officio del presidente l'avere formato, avanti il principio dell'anno scolastico, il calendario de'giorni degli esercizî dell' Istituto, regolando sempre in forma che ogni settimana abbia un esercizio in un giorno che non sia impedito dalle lezioni del pubblico studio, nè dalle radunanze dell'Accademia delle scienze. Il calendario sarà esposto nell'Istituto a comodo di tutti.
- II. Oltre ai giorni che saranno stati assegnati nel calendario agli esercizi, ciascun professore dovrà eleggersi a suo piacimento un giorno della settimana per li suoi esercizì, ed avanti che termini l'esercizio del giorno elettivo avviserà li suoi studenti qual sarà il suo giorno elettivo per l'esercizio della settimana seguente, e lo noterà in una tabella che pubblicamente starà appesa, per avviso e comodo di tutti quelli che volessero intervenire.
- III. Le ore degli esercizî saranno, dal principio dell'anno scolastico fino a Quaresima, dalla prima ora della notte in punto fino alle tre.
- iv. Dal principio di Quaresima fino a tutto aprile, dalle ore ventiquattro fino alle due.

v. Dal principio di maggio fino all'Assunzione della beatissima Vergine, dalle ore venti fino alle ventidue.

CAP. VII. - Delle vacanze.

- 1. Il presidente registrerà nel calendario Vacationes ori tempi delle vacanze, con avvertimento traordinariae. che quelle di Natale non principiano prima della festa di santa Lucia fino all' Epifania; quelle di carnevale dalla Settuagesima fino al secondo di di Quaresima; quelle di Quaresima dalla domenica delle Palme fino all'ottava di Pasqua; le estive dalla Madonna d'agosto fino a tutti i Santi.
- II. Saranno ancora vacanti tutti quei giorni, ne'quali si facesse la notomia sul pubblico studio.
- III. Se però in tempo di ferie o di vacanze, ed ancora nel corso degli esercizi, fossero li professori avvisati dal presidente a trasferirsi all'Istituto per servire qualche forastiero, o per qualche urgente bisogno o pubblico comando, dovranno essere pronti ad andarvi.

#### CAP. VIII. — De' stipendî.

I. Dipenderà dall'arbitrio del senato il Item de remudeterminare lo stipendio da assegnarsi ai nerationibus. professori dell'Istituto, ed anco l'accrescerlo a proporzione del merito di ciascheduno, e si pagherà loro la rata dello stipendio ad ogni tre mesi compiti.

II. Non essendo permesso dalli tenui redditi dell' Istituto di stabilire presentemente que' stipendì che converrebbero alla fatiga e valore de' predetti professori, sarà atto proprio della provvidenza e benignità del senato di avere particolar riguardo alli medesimi professori nella destinazione delle letture del pubblico studio, e quando si distinguessero con osservazioni riguardevoli di cose nuove e con opere celebri, di premiarli nel modo più proporzionato, affinchè eccitati dalla speranza del premio fatichino più volentieri a pubblico beneficio, ed a maggior gloria e splendore dell'Istituto.

CAP. IX. - De' negligenti.

1. Se alcun professore o altro officiale removendi,

dell' Istituto mancherà a giudicio dell'assunteria notabilmente al debito suo, sarà dal senato rimosso perpetuamente dall'offizio, e surrogatovi altro soggetto.

#### CAP. X. — De' custodi.

Custodum mu-

- 1. Quelli che saranno destinati a custodire nus, partes et que' capitali dell' Istituto che non cadono sotto l'uso de'titoli delle professioni, dovranno fedelmente e con pulitezza conservarli; dare, occorrendo, discreto comodo ai professori di prevalersene; mostrarli cortesemente alli forastieri ed alle persone di qualche distinta qualità.
  - II. Avranno presso di loro un inventario di tutte le cose commesse alla loro custodia, per riscontrarle con il presidente nel tempo delle vacanze estive, e sempre che gli fosse ordinato dall'assunteria dell'Istituto.

# CAP. XI. — Dell'Accademia delle scienze dell' Istituto bolognese.

Unio Academiae cum Instises proprius.

- I. Essendo che l'Accademia degl'Inquieti moze cum instr-tuto, novum eius vada con molto onore di questa patria alnomen, et prae-levando uomini insigni in tutte le facoltà, si dichiara che debba essere aggregata ed unita in perpetuo a quest' Istituto.
  - H. Lasciando la sua prima denominazione di Accademia degl' Inquieti, dovrà chiamarsi Accademia delle scienze dell'Istituto bolognese, ed ivi farà liberamente le sue radunanze nel luogo che le sarà destinato.
  - III. Non dipenderà dal presidente dell'Istituto, ma solamente dal proprio presidente, anzi tanto il presidente quanto li professori dell'Istituto dovranno far godere all'Accademia un comodo più speciale de' studiosi comodi dell'Istituto, ed in tutto assisterla e compiacerla, senza però mai derogare alla disposizione delle presenti costituzioni.
  - IV. Essendosi presentate al senato le seguenti leggi, formate per regolamento di detta Accademia delle scienze in futuro, la benignità del medesimo senato, depo il dovuto esame, è favorevolmente condiscesa ad approvarle, e permettere che s'inseriscano nel corpo delle presenti costituzioni, affinchè siano in avvenire da tutti quelli a'quali | merus plus valeto.

appartengono inviolabilmente osservate, e come dal seguente altro senatoconsulto, cioè:

Die xxIII martii MDCCXV. Congregatis illustrissimis dominis reformatoribus Status li-guo approbalae bertatis civitatis Bononiae in camera emi-ficere sequentes nentissimi et reverendissimi domini cardinalis legati in numero trigintaunius, in eius praesentia, ac de ipsius consensu et voluntate, inter ipsos infrascriptum partitum positum et legitime obtentum fuit, videlicet :

Institutum scientiarum in hac civitate, sanctissimo domino nostro Clemente XI benignissime annuente, imo etiam et munificentissime favente, locato. • Cum pro perspecto habitum fuerit, nihil magis congruum ad maiorem studiorum honorem huiusque patriae celebritatem, quam si et Institutum praedictum et Academia aliàs ordinata sociali ad invicem hospitalitate iungerentur, tali proposito iam ad effectum redacto, dictaque Academiâ scientiarum Bononiensis Instituti ad praesens nuncupatâ: patres conscripti leges illas, quae pro eâdem Academiâ ad perfectam cum eodem instituto normam redigenda ex praescripto extensae et in senatu iam lectae fuerunt, per suffragia omnia affirmativa approbarunt: et quarum legum tenor est sequens, videlicet:

Academiae scientiarum Bononiensis Instituti Leges Acadeleges. Bononiensis Instituti scientiarum Aca-rum. demiae in hac Urbe erectae, atque ab amplissimo Bononiae senatu in patrocinium susceptae, hae leges deinceps moderantur.

1. Academicorum quatuor classes sunt: Ordinarii, honorarii, numerarii, alumni.

2. Ordinarii duodecim sunt. Tituli eorum Numerus acasex: Physici, mathematici, anatomici, me-demicorum. dici, spargirici, naturae historici. Bini in singulos titulos.

- 3. Honorariorum nullus esto certus numerus; suntoque viri vel genere, vel doctrina, vel dignitate conspicui.
- 4. Numerarii vigintiquatuor sunto. Quaterni in singulos titulos. Quod Academiae praeses, rei litterariae ergo, iusserit, agunto.
- 5. Alumni duodecim sunto, singuli singulis ordinariis addicti.
- 6. In electionibus maior suffragiorum nu- De eorum, ac officialium ele-

ctionibus, et munere.

- 7. Academiae praesidem ordinarii, honorarii et numerarii ex classe ordinariorum eligunto, qui annuus esto. Pro-praeses a praeside eligitur ex eâdem classe.
- 8. Ordinarii trium academicorum delectum habento, exque iis quem a secretis litterarii Instituti senatus asciverit, is et Academiae a secretis esto, inque officio semper maneto, senatu annuente. Idem et Instituti praeses ordinariorum iura tenento, onera libere subeunto.
- 9. Instituti professores inter ordinarios constanter sunto. Creatio ordinariorum, quum in professores ceciderit, senatui libera esto. At extra professores, ordinarii ordinarios creanto, cumque ex tribus duae creantium partes consenserint, creatio rata esto.
- 10. Quisquis ordinariorum ex proprià classe exierit, statim in censum honorariorum refertor.
- 11. Electio honorariorum penes ordinarios et honorarios esto.
- 12. Numerarii ab Academiâ creantur sic. Ordinarii ex alumnis vel extra sodalium ordinem quos probaverint deligunto; ex iisque Academia numerarios creato.

De iure adenndi Academiam.

- 13. Alumnos singulos singuli ordinarii libere creanto, illorumque nemini Academiam adeundi ius non esto, etiam quas 1 ordinariorum ex propriâ classe exierit.
- 14. Ad illam quoque libere adeunto veteris Inquietorum Academiae socii, qui in academico 2 descripti sunto, idemque iuris quod numerarii tenento.

De academiadmittendis.

- 15. Quicumque ex ordinariis, numerariis, et regularibus aut alumnis ab urbe diu abfuturus sit, aut quatuor continuis sessionibus non interfuerit, nec de iustâ causâ admonuerit, eius sedes vacua esto.
  - 16. Regularium in Academiam adscisci petentium, qui doctrina rerum, quae in eadem coluntur, celebris fuerit, eius adsciscendi 3 potestas esto, quatuor consentientibus e quinque suffragiorum partibus.

De rebus Aca-

- 17. Litteraria negotia ordinarii soli per-
- 1 Forsan etiam si quis; ceterum corrigat lector scius (R. T.).
  - 2 Forsan academicos (R. T.).
  - 3 Edit. Main. legit adscindendi (R. T.).

87

Bull. Rom. - Vol. XXI.

agunto. De ceteris rebus praeses Academiae demiae ad eas classes, quarum res fuerint, referto. agendis. cumque eisdem deliberato. Alumni neque deliberanto, neque deliberantibus praesentes sunto.

- 18. In quam sententiam major deliberantium numerus venerit, ea rata esto.
- 19. Litterariae exercitationes in Instituti De exercitaaulâ Academiae adscriptâ obeuntor.

tionibus, sessionibus et vaca-

- 20. Exercitationum iustus numerus esto tionibus. saltem duodecim in annos singulos, quae privatim aguntor.
- 21. Legitimae sessiones habentor die iovis, vel proximâ non impeditâ, a kalendis novembris 1 ab horâ primâ, a Paschate ad ferias aestivas horâ vigesimâ. Festis diebus, anatomes tempore, et in quam horam legitima lectio in publicis scholis inciderit, sessiones ne iubentor.
- 22. Academiae feriae sunto a die xx decembris ad vi ianuarii, baccanalia, hebdomada maior, paschale tempus, festa Corporis Christi. Æstivae feriae absolutis duodecim annuis sessionibus ineunto usque ad kalendas novembris. Eâ die academicus annus ineat.
- 23. Legitimae sessiones hanc rationem servanto. Primum e re academicâ quae fuerint, ea paucis aguntor. Mox recitantor epistolae ad Academiam scriptae, responsa decernuntor. Postremo habetor academica exercitatio.
- 24. Hanc illi ordinariorum obeunto, quorum vices fuerint. Postremà anni sessione sortito statuuntor singulorum vices in sequentem annum, atque in album referuntor.
- 25. Ordinario qui non aderit, qua die vices eius erunt, curae esto scriptam dissertationem ad Academiam mittere, ut eamdem a secretis recitet. Praeses curato ne exercitatio sit vacua.
- 26. Experimenta, vel quae quis observaverit ad rem facientia, inter ipsam exercitationem vel post, si erit commodum, Academiae exhibentor; sin minus, Academia mittito, coram quibus experimenta fiant, quique de illorum exitu referant.
  - 1 Videtur deesse ad Pascha (R. T.).

- 27. Absolutà dissertatione, alia de rebus philosophicis in medium afferre academicis licitum esto, servato dignitatis ordine.
- 28. Jis etiam, quae <sup>1</sup> dicta fuerint, addere, demere, uti, et, veritatis ergo, aliquid amice opponere licitum est, servato, ut ante, dignitatis ordine; iurgia, cavillos et inutiles contentionum tricas praeses amoveto.
- 29. Alumnis, non permittente Academiae praeside, nullà de re verba facere licitum est.

30. Dissertationes quicumque in sessio-De iis , quae servanda et no- nibus Labuerint, eas vel earum summam scripto exaratam Academiae relinquunto.

- 31. Ea scripta a secretis ordine custodito, memoriaeque tradito dicta quaeque in sessionibus memoratu digna, et in singula nomen auctoris et tempus notato. At, ne ullius in manus, praesertim non academici, veniant, caveto. Bene autem ordinariis, honorariis, numerariisque ea scripta videre cupientibus ostendito; sed excribi ne unquam sinito, nisi si quando placuerit Academiae praesidi, scriptique auctori.
- 32. Epistolas item et litteraria quaecumque specimina ad Academiam missa, omnemque eius supellectilem, fide custodito.
- 33. Cum viris litterarum et absentibus academicis communicato per epistolas; communia etiam habeto academica studia et inventa.
- 34. Res cuiuscumque sessionis et academicos quotquot convenerint in actis describito.
- 35. Has etiam leges, et quidquid in posterum Academia statuerit, in decretum codice referto.

Do libris editis et edondis.

- 36. Libros de re philosophica recenter editos praeses Academiae legendos dato uni pluribusve academicis, qui scitu digna candide et summatim referant; salibus et verborum aculeis neminem lacessant.
- 37. Librorum scriptorumve iudicium, quod quis interdum ab Academiâ quaesiverit, censores ferunto, quos secreto praeses eligito, eorumque censuram ad ordinarios referto. Nemo quidquam in lucem edito nomine academici, de quo non ante iudi-
  - 1 Edit. Main. legit Is. qui (R. T.).

- cium tulerint ordinarii, deque eo edendo consenserint.
- 38. Elucubrationum, quae totius anni cursu traditae fuerint ab academicis, delectus habetor, ut, quae lucem meruerint, in publicum emitti possint.
- 39. Porro si pro communi Academiae bono aliquid in his legibus addere, demere aut mutare censuerint academici, ius rectumque esto quidquid denuo statuerint. Contrariis haud obstantibus quibuscumque.

Loco + sigilli.

Ita est: IACOBUS ANTONIUS DE BERGAMORIIS illustrissimi senatus Bononiae secretarius.

CAP. XII. — Della sopraintendenza all'Istituto, ed amministrazione delle sue entrate.

I. Sopraintenderà al buon governo e re- De incremengolamento dell'Istituto l'assunteria già de-to lostituti, reputata dal senato, la quale invigilerà con nico et impenla dovuta attenzione, che ciaschedun professore ed officiale dell' Istituto compisca lodevolmente le proprie parti, ed a tal fine visiterà almeno ogni tre mesi una volta il palazzo dell' Istituto, e tutte le sue stanze ed officine e capitali che in esso si conservano.

- II. Promoverà con ogni studio l'accrescimento, splendore e gloria dell' Istituto, e parteciperà al senato distinto racconto del frutto ricavatosi dagli esercizì che nel fine di ciascun anno si dovrà dar in iscritto dal segretario alla medesima assunteria, come altrove si è detto.
- III. Il governo economico di tutti li fondi. proventi e capitali fruttiferi di qualsivoglia sorte, si amministrerà dall'assunteria, quale dovrà diligentemente invigilare alla conservazione e mantenimento de' medesimi capitali, e deputerà persone abili per tenere la scrittura e far le riscossioni necessarie.
- IV. Per le spese che occorreranno negli esercizî dell'Istituto, l'assunteria soprastante spedirà li suoi mandati in testa del presidente, il quale, tenendo presso di sè il denaro riscosso, l'impiegherà in provvedere quanto farà di bisogno alli professori nei loro studi ordinari.
  - v. Dovrà il presidente far riscuotere le

lettere o stampe che fossero dirette all'Istituto o Accademia delle scienze, ed egli con il segretario aprirà li plichi e le lettere per vederne il contenuto; ed all'incontro farà francare e spedire quelle lettere o stampe, che dall' Istituto o dall'Accademia fossero indirizzate ad altri paesi.

CAP. XIII. — De'capitali e delle suppellettili.

De conservaetilium, al10rumque.

- 1. Conserverà il presidente un inventario tione instrumen-torum, supelle-generale di tutti li capitali e suppellettili dell' Istituto, e nel tempo delle ultime vacanze estive dovrà rincontrarlo diligentemente a capo per capo, ed avanti il principio degli esercizi riferirne lo stato all'assunteria dell' Istituto.
  - II. Sia però pronto a farne sempre il rincontro ogni volta gli venisse ordinato dalla suddetta assunteria.
  - III. Il presidente aggiungerà subito al suo inventario generale tuttociò che l'Istituto acquistasse, e lo farà subito aggiungere all'inventario particolare di quella professione, alla quale tal cosa acquistata appartenesse. Dell'acquisto fatto renderà immediatamente consapevole l'assunteria dell' Istituto.
  - iv. Se per alcun accidente mancasse alcun mobile, istromento, o altra cosa dell'Istituto, farà memoria in un libro a parte, e ne avviserà subito l'assunteria dell'Istituto.
  - v. Dalli professori non si trasporterà capricciosamente alcuna cosa da un luogo all'altro, ma solamente per uso de'medesimi, e per quel tempo che avranno bisogno; nel qual caso dovranno gli estranei lasciare una ricevuta in mano del professore o custode di quella stanza dalla quale si dovrà trasportare.
  - vi. Sotto qualsivoglia pretesto non si potrà mai portare alcun capitale o altro mobile fuori del palazzo dell'Istituto, senza espressa licenza del senato. Derogheranno però sempre a questa legge le riverite istanze del sig. generale Marsili, alle mani del quale avrà facoltà il presidente di consegnare personalmente e dare in prestito ciò che richiedesse, con prendere da lui un attestato in iscritto della sua ricevuta.
  - vii. Si permetterà pure al professore, che avrà la stanza delle statue, di fare all'Ac-

cademia Clementina della pittura il prestito di que' marmi che per suo studio domandasse, ma però coll'obligazione in iscritto de' principali officiali dell'Accademia di restituire il pigliato ad ogni richiesta di esso professore, e perchè l'Accademia Clementina si mostri grata all' Istituto, compiacendolo ricercata di qualche disegno o configurazione, essendo dovere, che fra l'una e l'altra passi una lodevole corrispondenza.

CAP. XIV. — Del custode delle officine e del palazzo dell' Istituto.

I. La sua elezione si farà dall'assunteria Do oius olodell'Istituto. Dovrà tenere la sua abitazione tione nel quartiere che gli sarà destinato dentro et debito. il palazzo dell'Istituto.

ctione, habita-

- II. Custodirà tutte le officine delle arti, facendo buon governo di tutti gli istromenti delle medesime. Serberà un inventario di tutte le cose commesse alla sua custodia, e ad ogni istanza del presidente o dell'assunteria sarà pronto a fare il rincontro.
- III. Con la permissione del presidente, darà comodo a tutti li professori di poter adoprare gli istromenti delle officine, ma però dentro la stanza delle officine, e non fuori delle medesime.
- iv. Desiderando qualche estraneo di prevalersi di tali officine, non potrà soddisfarlo senza licenza del presidente.
- v. Dipenderà dagli ordini del presidente, che dovrà sempre puntualmente eseguire, e procurerà che siano serviti li professori nel tempo degli esercizî.
- vi. Farà mettere in pronto le illuminazioni, e tutto ciò che per preparamento degli esercizi gli sarà ordinato dal presidente.
- vii. Farà aprire e chiudere il palazzo ai debiti tempi.
- viii. Farà che si mantenga monda e pulita tutta l'abitazione dell'Istituto.
- ix. Farà che siano portate le polizze ed avvisi alli professori, quando gli sarà comandato.
- CAP. XV. Dell'osservanza delle presenti costituzioni.
  - I. Si dovranno le presenti costituzioni, De observan-

tià, mutatione tutte ed in ogni sua parte inviolabilmente et declaratione far osservare dall'assunteria soprastante al presidente, segretario, professori, custodi ed officiali dell'Istituto, nè ad alcuno sarà mai lecito trasgredirle sotto qualsivoglia pretesto.

> II. Sia nondimeno permesso al senato, con l'intervento del sig. cardinal legato pro tempore, di variarle e di abrogarle, come pure di aggiungere e scemare quel che giudicasse opportuno secondo le contingenze de' tempi futuri; ed in tal caso il presidente, il segretario, professori, custodi ed officiali suddetti saranno obbligati all'osservanza di quelle nuove costituzioni che venissero ad essi prescritte.

> III. Incontrandosi nelle presenti costituzioni, o nelle future contingenti, qualche capitolo, articolo, paragrafo, o particella, o parola di dubbia intelligenza, spetterà unicamente all'assunteria dell'Istituto d'interpretarla e dichiararla; ed alle sue dichiarazioni ed interpretazioni tutti li ministri dell'Istituto dovranno quietarsi.

Contrariis haud obstantibus quibuscumque. L. + S.

Ita est: IACOBUS ANTONIUS DE BERGAMORIIS illustrissimi senatus Bononiae secretarii ».

Petitur confirmatio.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, tam reformatores quam Aloysius Ferdinandus comes praedicti constitutiones seu statuta praeinserta, quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri, ac aliàs desuper , pastoralis providentiae nostrae partes interponi plurimum desiderent: nobis propterea humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

Confirmatio praedicta.

§ 3. Nos igitur, qui praedictae Academiae prosperum statum et directionem ac uberiores in dies incrementa sinceris exoptamus affectibus, corumdem exponentium votis hac in re, quantum cum Domino possumus, benigne annuere, eosque specialibus favoribus et gratiis

prosequi volentes, et illorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, constitutiones seu statuta praeinserta, omniaque et singula in eis contenta et expressa, auctoritate apostolică, tenore praesentium, perpetuo approbamus et confirmamus, illisque perpetuae atque irrefragabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, amplissime supplemus.

§ 4. Praeterea memoratae Academiae Electio praeseu Instituti scientiarum modernum prae- in S. Sedis nosidem dilectum filium Laclium Triumphettum, philosophiae doctorem, ac in dicto Bononiensi gymnasio simplicium medicinalium lectorem emeritum, hortoque publico praefectum, necnon collegiatae ecclesiae S. Mariae Maioris praedictae civitatis canonicum, eiusque futuros in eodem praesidis officio, quod ceteroquin ad vitam conferendum erit, successores, dummodo tamen in clericali statu constituti sint, ut ad idem officium laudabilius gerendum incitentur, specialis favore gratiae decorare volentes, eumdem Laelium, ciusque successores quoslibet, nostros dictaeque Sedis notarios, sine tamen praeiudicio dilectorum filiorum notariorum de numero participantium, cum omnibus iuribus. iurisdictionibus, praerogativis et insignibus debitis et consuetis, creamus et constituimus, ac in numerum et consortium aliorum nostrorum et eiusdem Sedis notariorum referimus et conscribimus,

illisque, etiamsi habitum et rocchettum notariorum dictae Sedis iuxta decreta Lateranensis concilii novissime celebrati non deferant, ut omnibus et quibuscumque privilegiis et facultatibus, exemptionibus, immunitatibus, libertatibus, favoribus, gratiis et indultis, quibus ceteri omnes notarii nostri, etiam de numero participantium (citra tamen exemptiones a Concilio Tridentino sublatas, itaut, nedum quoad criminalia, sed etiam quoad civilia, subiaceant Ordinariis, ac citra facultates legitimandi, ad gradus promovendi, et notarios seu tabelliones creandi, aliaque huiusmodi privilegia eisdem notariis de numero participantium concessa, seu ab eis praetensa, itaut illis nullibi uti valeant, ac irritum et inane existat quidquid secus per eos aut eorum quemlibet respective attentari contigerit) utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, non solum ad eorum instar, sed pariformiter et aeque principaliter ac si privilegia, facultates, exemptiones, gratiae et indulta huiusmodi pro illis emanassent, uti, potiri et gaudere, ac omnibus et singulis apostolicis, aliisque litteris, instrumentis, et scripturis publicis et privatis deinceps eorum nomine conficiendis, notarios sese inscribere, et illis subscribere valeant, ac pro veris et non fictis notariis ab omnibus habeantur, nihilque, qualecumque illud fuerit, cum iis subscriptionibus subreptitium vel obreptitium, aut invalidum, sed illud idem efficax in omnibus censeatur, auctoritate apostolică, carumdem tenore praesentium, concedimus et indulgemus.

Electio pracsidis laici in emilitiae.

§ 5. Quod si eiusdem Academiae seu quitem auratae Instituti scientiarum pro tempore praeses in laicali statu constitutus reperiatur, ac in eo permanere velit, ipsum, statim ac ad eiusmodi officium assum-

ptus fuerit, auratae militiae equitem facimus, constituimus et creamus, ac aliorum equitum militiae huiusmodi numero et consortio favorabiliter aggregamus, eique, ut torquem aureum ac ensem ac aurata calcaria gestare, necnon omninibus et singulis privilegiis, gratiis, indultis, exemptionibus et praerogativis, quibus alii equites huiusmodi de iure, usu vel consuetudine aut aliàs quomodolibet utuntur, fruuntur et gaudent, ac uti, frui et gaudere possunt et poterunt quomodolibet in futurum, pari modo (citra tamen facultates a praedicto Concilio Tridentino sublatas) uti, frui et gaudere libere et licite valeat, auctoritate et tenore praedictis similiter indulgemus.

§ 6. Insuper, quo plenius ac uberius Praeceptum conficienti sunfelici praedictae Academiae seu Instituti guls annis statum oeconomicum oec scientiarum statui atque gubernio, nec-cum, et relationon rectae illius bonorum et proventuum nam et experiquorumcumque administrationi perpetuis futuris temporibus consultum sit, harum serie statuimus et mandamus, ut a memorato coetu seu congregatione assumptorum nuncupatorum in fine cuiuslibet anni qua par est sedulitate ac fide conficiatur status oeconomicus eiusdem Academiae, necnon accurata exaretur relatio observationum ac experimentorum factorum, singularumque rerum memorabilium, quae in eâdem Academià eo anno contigerunt, ut fructus qui ex peractis studiis perceptus fuerit, constare possit. Eiusmodi vero statum oeconomicum et relationem ab eodem coetu seu congregatione assumptorum exhiberi subinde volumus antedictis reformatoribus, necnon moderno et pro tempore existenti in civitate et comitatu Bononiensi nostro dictaeque Sedis de latere legato, quibus iniungimus, ut tam statum oeconomicum quam relationem praedictam simul diligenter examinent

atque discutiant, et, si quid pro meliori dictae Academiae regimine corrigendum, praecipiendum seu statuendum esse censuerint, pro traditâ sibi a Domino prudentià corrigere, praecipere atque statuere non omittant, eiusque bonum, utilitatem et incrementa, quantum in ipsis erit, omni curà, studio ac ope promoveant.

Clausulae.

§ 7. Decernentes, easdem praesentes litteras et constitutiones, seu statuta praeinserta, semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores et S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, sublata eis ac eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus praedicti Lateranensis Concilii novissime celebrati de certo notariorum numero, cui per hoc aliàs derogare non intendimus, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, collegii dictorum notariorum ac praedictae civitatis, aliisque quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum in-

sertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 8. Volumus autem, quod dictus Laelius modernus, ac pro tempore exi-fessionem fidel stens praedictae Academiae seu Insti-Academiae. tuti scientiarum praeses, antequam gratià creationis in nostrum et Sedis praedictae notarium, illi, ut supra, concessâ, perfrui valeat, in manibus alicuius personae in dignitate ecclesiastică constitutae professionem fidei iuxta articulos pridem a dictâ Sede propositos expresse emittere et solitum fidelitatis iuramentum praestare omnino teneatur;

§ 9. Quodque earumdem praesen- Transamptorum fides. tium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum et gentium tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xii iunii MDCCXV, pontificatus nostri anno xv.

Dat. die 12 iunii 1715, pontif. anno xv.

#### CCXXI.

Confirmatur decretum capituli generalis monachorum Congregationis Fuliensis de mutatione sandaliorum in calceos 4

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

- § 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus Decretum filius Petrus a S. Catharina, prior pro-eius causis.
- 1 A Paulo V const. ed. MDCVIII, die 28 martii, pontif. III, concessa fuit facultas conficiendi ceras Agnus Dei.

vincialis provinciae Aquitaniae monachorum Congregationis Fuliensis Ordinis Cisterciensis, quod, cum (habità in novissimo capitulo generali eiusdem Congregationis, anno proxime praeterito in abbatia S. Maximini prope civitatem Aurelianensem celebrato, super usu deserendi sandalia pluribus ab hinc annis in dictà Congregatione introducto, matura deliberatione) compertum fuerit<sup>1</sup>, usum sandaliorum huiusmodi, non solum generali monachorum ceterarum Congregationum monasticarum, ac praesertim Congregationis Reformatae S. Bernardi Ordinis praefati, qui calceos communiter gestant, consuetudini contrarium esse, verum ipsimet etiam regulae S. Benedicti, cap. Lv, sub qua monachi primodictae Congregationis vivunt, adversari, plurimumque ipsorum monachorum valetudini obesse, aliaque multiplicia exinde incommoda in laudabilium supradictae Congregationis institutorum perniciem provenire; his omnibus in praedicto capitulo generali, sess. xm et xiv, rite discussis et accurate perpensis, pro bono eiusdem Congregationis regimine, ac monasticae in eâ disciplinae progressu, carissimo etiam in Christo filio nostro Ludovico Francorum rege christianissimo id ipsum suadente, decretum suit (reservato tamen nostro et huius Sanctae Sedis beneplacito) ut usus sandaliorum eiusmodi in usum calceorum deinceps commutaretur, sicque, sublato sandaliorum discrimine, inter utramque Congregationem praedictam memorati Ordinis Cisterciensis in usu ac delatione calceorum uniformitas induceretur. Quare praefatus Petrus prior provincialis nobis humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

1 Edit. Main. legit fuisse (R. T.).

§ 2. Nos igitur, ipsius Petri prioris provincialis votis hac in re, quantum relati decreti. cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis. si quibus quomodolibet innodatus existit. ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui dilectum pariter filium procuratorem generalem Congregationis et Ordinis praefatorum audiverunt, consilio, praenarratum decretum super commutatione usus sandaliorum in usum calceorum a dicto capitulo generali ut praefertur editum, ita tamen ut calcei per monachos Congregationis et Ordinis huiusmodi gestandi humilitatem et simplicitatem monasticam omnino praeseferant, auctoritate nostrà apostolicà, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtiinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime sufragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. praedictae cardinales, etiam de latere legatos et dictae Sedis

nuncios, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contraciorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, Congregationis Fuliensis et Ordinis praedictorum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis, quibuscumque.

Transumptorum fides.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xv iunii MDCCXV, pontificatus nostri anno xv. Dat. die 13 iunii 1715, pontif. anno xv.

# CCXXII.

Confirmantur declarationes, provisiones et decreta super sportulis, quae tribunalibus persolvi debent1.

1 Hac de re vide infra allegata; in Benedicti vero XIII constit. editâ MDCCXXVI, die 3 februa-

## Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Cum ad aures sanctissimi domini Causae depunostri plurimae pervenerint litigantium tiquem particuquerelae super inobservantià reformationis tribunalium Urbis a felicis recordationis Paulo Papa V editae, necnon litterarum apostolicarum recolendae memoriae tum Innocentii Papae XI anno Incarnationis dominicae MDCLXXXIX, 1V kalendas iulii, tum Innocentii Papae XII pridie nonas decembris anno praefatae Incarnationis mocxcin expeditarum, in ea praesertim parte in qua iudicibus commissariis Rotae et aliis tribunalibus eiusdem Urbis taxantur sportulae, simulque delatum fuerit, quod, eâ de causâ, germanum praesatarum reformationis et litterarum apostolicarum intellectum et claram Romanorum Pontificum mentem fallacibus argumentis et minus veris interpretationibus vanisque subterfugiis ac praetextibus, non sine maximo ipsorum litigantium et praesertim pauperum dispendio, everti, eludi et retardari contingit; cumque Sanctitas Sua, eâ, qua ceteris indesinenter praeest, pervigili curâ, et eximiâ, qua pauperes prosequitur, charitate, Congregationem particularem plurium praelatorum ex senioribus Romanae Curiae, necnon de stylo seu praxi eiusdem Curiae apprime instructorum, specialiter, ut infra, ad id deputaverit, attributà eis facultate, quibuscumque minus veris interpretationibus insubsistentibus titulis et praetextibus penitus sublatis et reiectis, praefatorum Pontificum litteras iuxta eorum mentem et sensum declarandi, interpretandi, et debitae, prout par est, executioni demandandi, reservatâ tamen sibi facultate easdem declarationes, provisiones et

rii, pontif. II, extat quaedam ordinatio pro rectâ

iustitiae administratione.

decreta approbandi et confirmandi: eadem Congregatio, re mature discussâ, sub diebus x et xviii februarii proxime praeteriti, et II iunii currentis, infrascriptas edidit declarationes, provisiones et decreta:

De sportulis,

1. In causis, in quibus iudices delegati et seu propinis in Causis commis Urbis tribunalia procedunt vigore unius dumtaxat commissionis, non liceat eis exigere nisi unicam tantum propinam iuxta taxam in dictà reformatione Pauli V editam ac in litteris Innocentii XI et Innocentii XII confirmatam, etiamsi in commissionibus fuerint expressa et inclusa diversa credita seu bona, diversae actiones et diversae personae; ac etiam non obstante quod, ad instantiam collitigantium vel alterius ipsorum, fuerint divisa et disputata diversa dubia, separatae prodierint decisiones, lataequae separatae sententiae.

In causis cre-

II. In causis, in quibus fuit in sententiâ declaratum constare de credito unius ex collitigantibus in aliquâ certâ et determinatâ summâ, reservatâ alià maiori summâ in monitorio seu commissione petità, discutiendâ in aliâ instantiâ seu iudicio, taxatio sportularum erit regulanda a ratâ summae in sententia definitae, non autem a tota summà in monitorio seu commissione pe-

In causis concursus eorumdem.

m. In causis concursus creditorum, non percipiatur nisi unica propina, habito respectu ad totam summam, solvenda tamen proportionabiliter ab omnibus creditoribus per contributum.

In causis pauperum.

1v. In causis, in quarum commissionibus fuit demandatum, ut, docto de paupertate unius ex collitigantibus, iudex procedat absque solutione sportularum seu propinae, nullo modo liceat exigere sportulas seu propinam ab ullâ ex partibus, quamvis divite aut sponte dante.

In expeditionibus causarum.

v. In expeditionibus causarum servetur in Rotae auditorio antiquus stylus, nec cogantur partes, eâdem die qua instant pro expeditione, tradere iudici vel notario cedulam sententiae, vel citationem pro decreto definitivo, ut statim et contemporanee in

eâdem Rotâ, qua fuerit decreta expedițio causae, subscribatur sententia seu decretum definitivum huiusmodi; minusque cogantur ante emanatam resolutionem rotalem pro expeditione causae solvere aut deponere sportulas, sed liberum sit collitigantibus instare in Rotâ pro expeditione causae, etiam nullà tradità cedulà, nec reproductà, imo nec executà citatione pro habendo decreto definitivo, nec ullo sportularum facto deposito, itaut victori seu victoribus, etiam post editam resolutionem rotalem pro causae expeditione, liceat citare et reproducere citationes in die qua illae cadunt, ac tradere cedulam infra terminum proservato, et solvere seu deponere sportulas pro obtinendis subscriptione eiusdem cedulae sententiae seu decreto definitivo, prout iuxta antiquum laudabilem stylum seu consuetudinem practicari consuevit, dummodo tamen parti victae post decretam expeditionem rotalem semper et in quocumque casu remaneat tempus congruum saltem tridui ad renunciandum: non obstantibus quocumque decreto contrario, etiam eiusdem Rotae, et contrarià praxi novissime introductà.

VI. Factà renunciatione litis, non liceat In renunciarecipere quidquam pro sportulis seu propina, sub quovis praetextu, etiam taxationis expensarum: sublatis ac penitus revocatis quocumque decreto eiusdem Rotae, usu seu consuetudine contrarià, et quibuscumque aliis in contrarium facientibus.

VII. Quamvis in praeinsertis Innocentii XII In causis ealitteris dispositum sit, ubicumque in hac larum. sportularum materià quaestio aliqua emergeret super interpretatione, declaratione aut executione suarum et dictorum Pauli V ac Innocentii XI litterarum, standum esse iudicio et declarationi gubernatoris Urbis pro tempore, et duorum in ordine succedentium ex Congregatione reformationis tribunalium Urbis; nihilominus, quia experientiâ compertum est quam raro praefati gubernator et alii duo in ordine succedentes ex Congregatione reformationis convenire et congregari valeant ideo pro maiori et faciliori litigantium commoditate visum fuit consulendum Sanctissimo, ut, praeviâ revocatione

et abrogatione in hac dumtaxat parte supra relatae constitutionis Innocentii XII, tam praemissorum quam aliorum in praefatis litteris Pauli V, Innocentii XI et Innocentii XII dispositorum executionem mandet, deleget et committat suo et Pontificum successorum pro tempore auditori, ad quem facilior et quotidie patet aditus; quo vero ad earumdem litterarum declarationem et interpretationem, mandet stari iudicio et declarationi eiusdem auditoris, necnon decani pro tempore tum signaturae gratiae tum signaturae iustitiae, quovis alio recursu et appellatione penitus sublatis.

Confirmatio relatorum matum.

Et factà sanctissimo domino nostro declarationum, provisionum et decretorum praemissorum relatione, Sanctitas Sua ea approbavit, et ab omnibus iudicibus commissariis, Rotâ, aliisque tribunalibus Urbis omnino servari mandavit, revocatis et reprobatis quocumque decreto, etiam eiusdem Rotae, usu et consuetudine contrarià, et aliis quibuscumque in contrarium facientibus. Ac insuper, praevià derogatione litteris Innocentii XII in hac parte tantum, suo et Pontificum successorum pro tempore auditori illarum executionem, prout etiam eidem auditori et decanis pro tempore signaturae gratiae et iustitiae earumdem interpretationem ac declarationem specialiter commisit et delegavit, omni et quacumque appellatione et recursu rejectis et sublatis, eà tamen adicctà declaratione, quod Sanctitas Sua non intendit, per huiusmodi declarationum, provisionum et decretorum approbationem seu confirmationem, quoquomodo liberare seu eximere eos qui in aliquo contrafecerunt seu contravenerunt dispositis in reformatione Pauli V et memoratis suorum praedecessorum litteris, a restitutione summae, si qua' ab illis foret indebite evacta, nec ab illis

1 Edit. Main. legit si quae (R. T.).

poenis per eos quomodolibet incursis. Datum hac die xxII iunii MDCCXV.

Prosper episcopus Cyrenensis sanctissimi domini nostri auditor.

Dat. die 22 iunii 1715, pontif. anno xv.

Nomina autem eorum, qui praedictae Congregationi interfuerunt, sunt haec:

- R. P. D. Ferdinandus Nuntius, archiepiscopus Nicaenus, sacrae Congregationis episcoporum et regularium secretarius.
- R. P. D. Vincentius Petra, archiepiscopus Damascenus, sacrae Congregationis Concilii secretarius.
- R. P. D. Silvius de Cavaleriis, archiepiscopus Athenarum, sacrae Congregationis de Propaganda Fide secretarius.
- R. P. D. Prosper Marefuscus, episcopus Cyrenensis, sanctissimi domini nostri auditor.
- R. P. D. Fattinellus de Fattinellis, reverendae Camerae Apostolicae clericus.
- R. P. D. Prosper de Lambertinis, utriusque signaturae referendarius, et promotor fidei.
- R. P D. Gaspar Turchus, reverendae Camerae Apostolicae commissarius generalis.

SALVATOR PAPAROZZIUS, A. C. et sacri palatii apostolici notarius.

## CCXXIII.

Confirmatur decretum magistri generalis Ordinis Praedicatorum pro abolitione alternativae in electione provincialis provinciae S. Antonini novi regni Granatensis 1.

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecerunt dilecti Refertur dicta alternativa a filii Ioannes de Olarte, definitor et pro-magistris gene-magistris gene curator necnon fratres provinciae S. An-ejusque abolitonini novi regni Granatensis in Indiis

1 Const. ed. MDCCXII, die 2 iulii, pontif. xII, concessum fuit suffragium singulis prioribus dictae provinciae; et Innocentii XIII, const. ed. MDCCXXII. die 24 aprilis, pontif. 1, conceduntur octo gradus magisterii pro provincia Mexicana.

Occidentalibus, Ordinis Praedicatorum, quod, cum, occasione confirmationis actorum capituli provincialis anno MDCCX super electione prioris generalis celebrati, nonnullae difficultates super executione alternativae a dilecto filio Antonino Cloche, magistro generali dicti Ordinis, ad favorem fratrum filiorum conventus de Tunza nuncupati provinciae et Ordinis praedictorum concessae, tam pro parte eorumdem exponentium, quam etiam dilectorum itidem filiorum fratrum S. Fidei, et Carthaginensis, ac eiusdem de Tunza conventuum Ordinis praedicti memorato Antonino magistro generali representatae, eique alia inconvenientia circa novam et antiquam alternativam allegata fuissent, ad hoc ut ipse circa praemissa, pro suâ prudentià, illud, quod in Domino expedire censeret, decerneret: praedictus Antoninus magister generalis quamcumque alternativam pro electione dicti prioris provincialis, tam a se quam a praedecessoribus suis magistris generalibus, et praesertim a bonae memoriae Ioanne Thoma Roccaberti, dum vixit, archiepiscopo Valentinensi, qui in minoribus constitutus magistri generalis dicti Ordinis officio functus fuerat, stabilitam, abolevit, cassavit et revocavit, ac observari minime voluit et praecipit; itaut in posterum ii solum, qui ex filiis cuiuscumque conventus dictae provinciae digniores et aptiores ad provincialatus munus observandum iudicabuntur, nullo habito respectu filiationis huius vel alterius conventus, in priores provinciales eligantur: et aliàs, prout uberius continetur in ipsius Antonini magistri generalis decreto desuper edito, tenoris qui sequitur, videlicet:

In Deo 1 filiis sibi dilectis reverendis ad-Decretum magistri generalis modum patribus magistris, prioribus, prae-

1 Male edit. Main. legit Dei (R. T.).

sentatis, praedicatoribus generalibus, cete-pro abolitione risque patribus et fratribus provinciae no-praefatae alterstrae S. Antonini de novo regno Granatensi Meccay editum. Ordinis Praedicatorum, frater Antoninus Cloche, sacrae theologiae professor, ac eiusdem Ordinis humilis magister generalis et servus. Cum, occasione novae alternativae in favorem filiorum conventus de Tunza pro electione provincialis servandae, et a nobis concessae in confirmatione actorum capituli provincialis anni MDCCx, nobis exponatis plures difficultates occurrere in illius concessionis executione, ac pro parte filiorum conventus S. Fidei, filiorum conventus de Carthagena, ac filiorum conventus de Tunza, circa alternativam tam novam quam antiquam, aliqua allegata sint, ut, nostro iudicio relinquentes, quod magis expediens fuerit, resolveremus; ideo bono provinciae regimini 1 et gubernio providere volentes, visis et consideratis pro utrâque parte allegatis, ac ipsarum petitionibus, tenore praesentium, nostrâque auctoritate officii, abolemus omnem et quamcumque alternativam pro electione provincialis in vestra provinciâ stabilitam, sive a nobis, sive a praedecessoribus nostris, praesertim bonae memoriae reverendissimo<sup>2</sup> de Roccabertis, illamque omnino revocamus, ac in posterum non observari volumus; itaut in provinciales eligantur ii solum, qui, ex filiis cuiuscumque sint conventus, digniores et aptiores ad praedictum officium iudicabuntur, nullo habito respectu filiationis huius vel alterius conventus. Sic de cetero fieri praecipimus sub poenâ nullitatis electionis, si aliter fiat, imponentes partibus super huiusmodi negotio perpetuum silentium. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Non obstantibus dictis concessionibus, et aliis quibuscumque. In quorum fidem, etc. Datum Romae, in conventu nostro S. Mariae super Minervam, die xiii augusti mpccxv. - Frater Antoninus Cloche, magister Ordinis. -Frater Thomas Ripoll, magister provincialis Terraesanctae et socius. Locus † sigilli. Registrat. fol. VIII.

- 1 Edit. Main. legit regimine (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit reverendissimum (R. T.).

Confirmatio relati decreti.

§ 2. Cum autem, sicut cadem expositio subiungebat, dicti exponentes decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent: nos, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodelibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium, qui dilectum filium modernum procuratorem generalem dicti Ordinis soper praemissis audiverunt, consilio, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus; salvâ tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus contrariorum et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, conventuum, provinciae et Ordinis praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 11 octobris moccay, pontificatus nostri anno xv. Dat. die 2 octobris 1715, pontif. anno xv.

# CCXXIV.

Confirmatur constitutio Innocentii XI approbans statuta cardinalis protetectoris pro reformatione provinciae Pedemontanae fratrum Carmelitarum reformatorum 1

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Iniuncti nobis divinitus pastoralis of- Exordium, ficii ratio postulat, ut illis, quae, ad confovendum religiosorum virorum, eorum praesertim qui arctioris vitae zelo

1 Laudatam const. vide infra citatam. Eadem statuta confirmata fuere pro provincia Poloniae ab eodem Innocentio XI. In Benedicti XIII, const. ed. MDCCXIV, die 27 iulii, pontif. I, instituitur reformatio in provincia S. Alberti regni Siciliae; et const. ed. MDCCXXVIII, die 26 martii, pontif. v. extant quaedam ordinationes pro reformatione dictae provinciae Pedemontanae.

ducti primaevum religionis suae rigorem servare laudabiliter satagunt, propositum, iuvandaque eorum religiosa studia, et in vià Domini progressus, ab hac Sanctà Sede pie prudenterque emanarunt, quo firmius subsistant, apostolici muniminis nostri patrocinium adiungamus, sicut in Domino expedire arbitramur.

Innocentii XI constitutio.

§ 1. Dudum siquidem felicis recordationis Innocentius Papa XI praedecessor noster nonnulla decreta pro reformatione tunc existentium fratrum provinciae Pedemontanae Ordinis Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo a bonae memoriae Palutio, dum vixit, S. R. E. cardinali de Alteriis nuncupato, dicti Ordinis apud eumdem Innocentium praedecessorem et Sedem praesatam protectore edita per suas litteras in simili formâ Brevis confirmavit, tenoris qui sequitur, videlicet :

Innocentius Papa XI, ad futuram rei memoriam, Exponi nobis, etc.2.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvII martii MDCLXXXII. pontificatus nostri anno xI.

Confirmatio praedictae con-

§ 2. Cum autem, sicut dilecti filii frastitutionis Inno-tres dictae provinciae nobis nuper exponi secerunt, ipsi duos conventus, ultra tres alios quos possident, eidem provinciae uniri obtinuerint, ac proinde praeinsertas Innocentii praedecessoris litteras, quo serventur exactius et regularis observantia in eâdem provinciâ firmius solidetur, apostolicae confirmationis nostrae praesidio communiri summopere desiderent: nos, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poe-

- 1 Edit. Main. legit protectorem (R. T.).
- 2 Reliqua vide tom. XIX, pag. 751 (R. T.).

nis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium super disciplina regulari deputatorum consilio, praeinsertas memorati Innocentii praedecessoris litteras, cum omnibus et singulis in eis contentis àuctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus et innovamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvà tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

- § 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.
- § 4. Non obstantibus omnibus et singulis illis, quae in praeinsertis Innocentii praedecessoris litteris concessa sunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.
- § 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides

Derogatio

Fides transumptorum:

ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum in Arce Gandulphi, Albanensis dioecesis, sub annulo Piscatoris, die xxvi octobris mdccxv, pontificatus nostri anno xv.

Dat. die 26 octobris 1715, pontif. anno xv.

## CCXXV.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium quo denegatur separatio quinque coenobiorum a provinciá Aragoniae fratrum Ordinis B. M. de Mercede 1

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Emanavit nuper a Congregatione venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposità, in causâ dilectorum filiorum fratrum Ordinis B. Mariae de Mercede redemptionis captivorum, instantibus religiosis quinque conventuum regni Navarrae dicti Ordinis pro gratià separationis et dismembrationis dictorum quinque conventuum a provincià Aragoniae eiusdem Ordinis eorumque erectionis in particularem separatam ac novam provinciam pro tempore existenti magistro generali Ordinis huiusmodi subiectam, decretum tenoris qui sequitur, videlicet:

Sacrae Con-In causa fratrum Ordinis beatae Mariae gregationis decretum. de Mercede, instantibus religiosis quinque

> 1 Const. edit. MDCCII, die 29 martii, pontif. II, confirmatum fuit decretum cardinalis protectoris pro reformatione constitutionum; et constit. edit. MDCCXIX, die 6 decembris, pontif. xx, confirmatur decretum super habitu fratrum Donatorum Congregationis Hispaniae.

conventuum regni Navarrae pro gratià separationis et dismembrationis dictorum quinque conventuum a provincià Aragoniae, eorumque erectionis in particularem separatam ac novam provinciam patri generali Ordinis existenti pro tempore subiectam, sacra Congregatio eminentissimorum et reverendissimornm S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, attentà relatione eminentissimi Ottoboni eiusdem Ordinis apud Sanctam Sedem protectoris, et audito patre procuratore generali, referente eminentissimo Paracciano, distulit resolutionem, et censuit exquirendum votum capituli generalis. Romae, vi septembris MCCIX.

Iterum proposità causa, et viso voto capituli generalis, necnon perpensis rationibus per utramque partem informantem deductis, referente eminentissimo Corsino in locum eminentissimi Paracciani suffecto, sacra eadem Congregatio rescripsit negative, et causam huiusmodi amplius non proponi mandavit. Romae, xxix novembris mpccxv. - F. cardinalis de Abdua. - F. archiepiscopus Nicaenus, secretarius.

§ 2. Cum autem, sicut pro parte dile- Confirmatio cti etiam filii magistri Francisci Mariae Bichi, vicarii et prioris generalis dicti Ordinis, nobis subinde expositum fuit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desideret: nos, ipsum Franciscum Mariam vicarium et procuratorem generalem specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de-

cretum praeinsertum, auctoritate apostolica, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salva tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium. Decernentes, easdem praesentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque indices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus ct ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, dicti Ordinis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvi octobris' mpccxy, pontificatus nostri anno xvi. Dat. die 16 octobris 1715, pontif. anno xvI.

1 Tum ex notâ marginali ed. Main., tum ex ordine, legendum decembris (R. T.)

## CCXXVI.

Conceditur indulgentia plenaria perpetua etiam pro defunctis in ecclesiâ Montis B. M. V. monachorum Congregationis Montis Virginis 1.

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Caelestium munerum thesauros, quo- Procemium. rum dispensationem fidelitati nostrae commisit divina dignatio, libenter erogamus, cum id ad augendam fidelium religionem et animarum salutem speramus in Domino profuturum.

§ 1. Supplicationibus itaque dilecti concessio infilii moderni procuratoris generalis Con-dalgentiae. gregationis Montis Virginis monachorum Ordinis S. Benedicti nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, omnibus et singulis utriusque sexus christisidelibus ad ecclesiam monasterii dicti Montis B. Mariae Virgini<sup>2</sup> Constantinopolitanae nuncupatae dicatam peregrinantibus, qui vere poenitentes et confessi, ac sacrà communione refecti, ecclesiam huiusmodi devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordiâ, haeresum extirpatione, ac sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, semel in anno, quo praemissa peregerint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem, quam animabus fidelium defunctorum, quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicare possint, misericorditer in Domino concedimus. Perpetuis futuris temporibus valituris.

§ 2. Volumus autem ut earumdem Clausulae.

- 1 Alexandri VII constit. edita MDCL, die 27 iunii, pontif. IV, est contra ambientes; et in Benedicti XIII constit. edit. MDCCXXVIII, die 26 martiii pontif. v, agitur de delinquentibus extra
  - 2 Edit. Main. legit Virginis (R. T.).

praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides, tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 11 aprilis, MDCCXVI, pontificatus nostri anno xvi.

Dat. die 2 aprilis 1716, pontif. anno AVI.

## CCXXVII

Adscribitur Beatorum catalogo servus Dei Franciscus Regis Societatis Iesu, cum officio el missa 1.

> Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Procemiam.

Viros gloriosos, qui, divites in virtute adepti sunt gloriam in conversatione gentis, hoc est sanctos et electos Domini, quos clarioribus multiformis suae gratiae charismatibus exornavit divina dignatio, laudandos esse monet Spiritus Sanctus; decet signidem eis, quos aeternus iudex immarcescibilis gloriae coronà donat in caelis, et quorum sanctitatem sequentibus signis testatam facit in terris, debitae venerationis cultum etiam a fidelibus exhiberi, ut sapientiam ipsorum narrent populi et laudem eorum nuntiet Ecclesia.

1 Clementis X const. ed. MDCLXX, die 16 augusti, pontif. 1 extat indultum de officio et misså B. Stanislai Kostkae; Innocentii XI const. ed. MDCLXXXVII, die 7 septembris, pontif. vi, confirfirmata fuit electio S. Ignatii in patronum regionis Cantabriae; a Benedicto XIII const. ed. MDCCxxv, die 21 iunii, pontif. II, conceditur scholaribus facultas eligendi B. Aloysium Gonzagam in patronum; et const. ed. MDCCxxIV, die 4 iunii. pontif. 1, est canonizatio S. Francisci Borgiae.

§ 1. Hos inter cum longe lateque re- Epitome virfulserit Dei servus Ioannes Franciscus termin dieti ser-Regis sacerdos professus Societatis Iesu, vi Del. qui nimirum virtute indutus ex alto, portansque iugum ab adolescentia sua, poenitentiae austeritatem cum innocentiae candore usquequaque coniunxit, ac iugiter dilatante cor eius Spiritu Sancto, in omnibus exhibuit se ipsum sicut Dei ministrum in multa patientia, in tribulationibus, in necessitatibus, in angustiis. in plagis, in laboribus, in vigiliis, in ieiuniis, in scientia, in suavitate, praecipue vero in charitate non fictă, qua in Deum et proximos mirabiliter aestuavit; apostolici muneris, quod nos, viribus licet et meritis longe impares, gerere voluit Altissimus, ratio exigit, ut illius honorem ac venerationem, ad omnipotentis Dei gloriam, catholicae Ecclesiae decus, christianique populi spiritualem aedificationem, quantum nobis ex alto conceditur, promovere studeamus.

§ 2. Cum itaque, mature diligenterque ludicium condiscussis atque perpensis per Congre-tuun et preces gationem venerabilium fratrum nostro-praesertim rerum S. R. E. cardinalium sacris ritibus pro beatificapraepositorum processibus, rite ac recte confectis super vitae sanctitate et virtutibus heroicis, quibus idem servus Dei Ioannes Franciscus multipliciter claruisse, necnon miraculis quae ad eius intercessionem et ad manifestandam hominibus illius sanctitatem a Deo patrata fuisse asserebantur, cadem Congregatio coram nobis constituta, auditis etiam consultorum suffragiis, uno spiritu unâque voce censuerit, posse, quandocumque nobis videretur, praedictum servum Dei Beatum declarari cum consuetis indultis: hinc est quod nos, piis atque enixis quamplurium venerabilium fratrum archiepiscoporum et episcoporum regni Galliarum, ac potissimum provinciae Occitaniae, necnon dilectorum filio-

quamplurium.

rum magistratuum, procerum et populorum provinciae huiusmodi, ac totius insuper Societatis Iesu supradictae supplicationibus (quas dudum etiam clarae memoriae Ludovicus XIV, dum viveret, Francorum rex christianissimus devotarum suarum precum accessione roboraverat) nobis super hoc humiliter porrectis paterna benignitate annuentes, de memoratorum cardinalium consilio pariter et assensu, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, indulgemus ut idem Dei servus Ioannes Franciscus Regis in posterum Beati nomine nuncupetur eiusque corpus et reliquiae venerationi fidelium (non tamen in processionibus circumferenda) exponantur, imagines quoque radiis seu splendoribus exornentur, ac de eo recitetur officium et missa celebretur de Confessore non Pontifice, singulis annis, iuxta rubricas breviarii et missalis romani, die xxiv maii, cum dies xxxi decembris, qua ipse servus Dei spiritum Creatori reddidit, et aliae plures illam subsequentes, ut notum est, impeditae reperiantur. Porro recitationem officii, et missae celebrationem huius. modi, fieri concedimus in locis dumtaxat infrascriptis, videlicet: in oppido de Foncouverte, Narbonensis dioecesis, in quo dictus servus Dei natus est; in pago Lalovesci Viennensis dioecesis in Delphinatu, unde ad caelos evolavit, et ubi venerabile eius corpus requiescit, ac in civitate Aniciensi, in qua plurium annorum spatio et pene usque ad suum obitum habitare consuevit, ab omnibus utriusque sexus christifidelibus, tam saecularibus quam regularibus, qui ad horas canonicas tenentur, necnon in universâ Societate praefatâ, et, quantum ad missam attinet, etiam a sacerdotibus ad ecclesias eiusdem Societatis confluentibus. Praeterea primo dumtaxat anno a datis hisce litteris, et quoad Indias a l

die quo eaedem litterae illuc pervenerint, inchoando, in ecclesiis oppidi, pagi, civitatis et Societatis huiusmodi respective solemnia beatificationis eiusdem servi Dei, cum officio et missa sub ritu duplici maiori, die ab Ordinariis respective constitută, et intra sex menses promulgandà, postquam tamen in basilicâ Principis Apostolorum de Urbe celebrata fuerint eadem solemnia, pro qua re supradictam diem xxiv currentis mensis maii assignamus, pariter celebrandi facimus potestatem. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac decretis de non cultu editis, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 3. Volumus autem ut earumdem prae- Clausulae. sentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu secretarii praedictae Congregationis cardinalium subscriptis, et sigillo praefecti eiusdem Congregationis munitis, eadem prorsus fides ab omnibus et ubique tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die viii maii MDCCXVI, pontificatus nostri anno xvi. Dat. die 8 maii 1716, pontif. anno xvi.

## CCXXVIII.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium super associatione cadaverum ad ecclesias regularium pro provinciâ S. Ioannis Baptistae Ordinis fratrum Praedicatorum in regno Peruviano, contra parochos et clerum saecularem'

1 Idem concessum fuit Societati Iesu a Clemente X, const. ed. MDCLXXII, die 3 augusti, pontif. III; Innocentii XII const. ed. MDCXCIX, die 9 octobris, pontif. Ix, mandata fuit observantia constitutionum circa fratres coniunctos dictae provinciae; et Benedicti XIII const. ed.

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

S, ecres facti.

§ 1. Nuper, pro parte dilecti filii Bernardini Solorzani procuratoris generalis provinciae S. Ioannis Baptistae Ordinis Praedicatorum regni Peruani in Indiis Occidentalibus, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae exposito, quod aliàs praedicta Congregatio die vii decembris MDCXL, instante tunc existente commissario Curiae fratrum Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantià nuncupatorum, declaraverat, parochos et presbyteros terrae de Lauretano, ac alios dioecesis Brundusinae, accipere non posse maiorem eleemosynam pro defunctis qui in ecclesiis dictorum fratrum sepeliebantur, quam accipiebant pro iis qui in ecclesiis dictorum parochorum et presbyterorum saecularium; similiter die xxxI augusti anni MDCLVIII, instantibus fratribus provinciae Dalmatiae eiusdem Ordinis, decreverat functiones generales super cadaveribus defunctorum, quae itidem sepeliebantur in ecclesiis regularium, postquam ipsa cadavera ad ecclesias ipsorum regularium pervenissent, ad eosdem regulares, non autem ad parochos pertinere; eodemque modo die xvi decembris MDCLXI pariter declaraverat, super controversiis quae inter parochos civitatis Placentinae et monachos monasterii S. Sixti Congregationis Cassinensis Ordinis S. Benedicti occasione funerum exortae fuerant, prout statuerat et decreverat die xvII decembris MDCLXXI ad instantiam tunc existentis procuratoris generalis eorumdem fra-

MDCCXXIV, die 22 septembris, pontif. I, extenditur privilegium liberandi animas a Purgatorio ad omnes sacerdotes Ordinis.

1 ln datis huiusmodi certe error irrepsit (R. T.).

trum S. Francisci parochis qui associabant cadavera defunctorum quae in ecclesiis régularium pariter sepeliebantur, non licere ea occasione ingredi ecclesias regularium, sed a ianuis ipsarum ecclesiarum dimittere debere cadavera huiusmodi, et solum posse benedicere et dare ultimum vale, officia vero et alia munia, quae in similibus fieri solebant a regularibus non autem a parochis fieri debere; his vero non obstantibus, cum parochi in partibus Hispaniarum et Indiarum aliter in ecclesiis presbyterorum seu clericorum regularium Societatis Iesu in grave eorum praeiudicium practenderent, tunc pariter existens procurator generalis earumdem Hispaniarum et Indiarum eiusdem Societatis memoratae Congregationi tunc existentium eiusdem S. R. E. cardinalium die vi maii mpclxxii supplicaverat, ut, ad removenda omnia et quaecumque scandala, benigne declararet, supradicta omnia decreta et declarationes ad unguem in ecclesiis suarum domorum et collegiorum servanda fore, ac si ad ipsius Societatis instantiam emanassent; dicta vero Congregatio cardinalium indulserat decernendo, dandas esse praedictas declarationes aliàs editas, easque in dictis ecclesiis Societatis omnino servandas esse; eiusque decretum postmodum per felicis recordationis Clementem PP. X praedecessorem nostrum per quasdam suas in simili formâ Brevis expeditas litteras confirmatum, ac pro earumdem¹ litterarum ac pro decreti huiusmodi executione monitorium a tunc etiam existente causarum Curiae Camerae apostolicae generali auditore expeditum fuerat: et in eâdem expositione subiuncto quod dilecti filii parochi eiusdem regni Peruani in praedictis Indiis praetensiones dictis decretis et resolutionibus contra-

1 Edit. Main. legit eorumdem (R. T.).

rias et oppositas habebant in ecclesiis domorum et conventuum dictae provinciae S. Ioannis Baptistae, et signanter oppidi de Potosi et civitatis de Cuquisache respective nuncupatorum, nempe exigendi maiorem eleemosynam' pro defunctis qui in ecclesiis parochorum et presbyterorum saecularium ibidem sepeliebantur, ac rursus peragendi superº ipsos functiones generales super defunctorum cadaveribus quae in eorumdem fratrum ecclesiis tumulabantur, postquam ipsa cadavera ad eorum ecclesias pervenerant, et tandem ingregiendi suas ecclesias occasione dictorum funerum et aliorum similium: ideoque, ad removenda scandala assiduasque discordias quae in dies oriebantur, pro parte eiusdem Bernardini procuratoris generalis eidem Congregationi cardinalium supplicato ut super praemissis in omnibus et singulis ecclesiis supradictae suae provinciae eodem modo, quo ad favorem eorumdem presbyterorum seu clericorum Societatis praedictae in partibus Hispaniarum et Indiarum provisum fuerat, ut praefertur, provideret, decretaque, ad eorum et aliorum favorem edita, ad dictas ecclesias memoratae provinciae S. Ioannis Baptistae, et signanter oppidi de Potoso et civitatis de Cuquisache provinciae et Ordinis huiusmodi, in posterum eâdem formâ exacte ac si ad eorumdem fratrum Praedicatorum provinciae, oppidi ac civitatis praedictorum favorem emanassent, extendi ac observari ac executioni demandari praeciperet: emanavit ab eâdem Congregatione cardinalium decretum tenoris qui sequitur, videlicet:

Decretum praedictum unccxvi quo extenduntur reverendissimorum S. R. E. cardinalium nerelata decreta gotiis et consultationibus episcoporum et

regularium praeposita, attentis narratis, ac vinciam S. 10referente eminentissimo S. Priscae, censuit annis Baptistae. ac decrevit danda esse decreta aliàs edita, et signanter illud emanatum sub die vi maii MDCLXXII ad instantiam D. Alonsi de Alarcos, procuratoris generalis Hispaniarum et Indiarum Societatis Iesu, videlicet: « Sacra, etc., oratoris precibus benigne indulgens, censuit dandas esse petitas declarationes saepe aliàs editas, easque etiam in praenarratis ecclesiis Societatis esse observandas, nimirum parochis in associatione sive occasione associationis cadaverum non licere ingredi ecclesias regularium, sed teneri dimittere eadem cadavera ad ianuam ecclesiarum, ibique solum posse benedicere et dare ultimum vale; officia vero et alia munia, quae in huiusmodi ministeriis adhiberi solent, ab ipsis regularibus peragi debere, non autem a parochis; episcopos seu Ordinarios locorum permittere non debere, ut parochi, aliique de clero saeculari, maiorem eleemosynam sibi attribui faciant ab haeredibus defunctorum, qui in ecclesiis regularium sepulturam sibi elegerint, quam percipere possent, si in parochiali seu aliâ ipsius cleri saecularis ecclesià sepeliri voluissent; functiones funeralium super cadavera defunctorum quae in ecclesiis regularium contigit sepeliri, postquam ad easdem ecclesias pervenerint, ad ipsos regulares, non ad parochos pertinere ».

Contrariis quibuscumque circa suprascripta omnia minime obstantibus. — Romae, xxiv aprilis mdccxvi. — F. cardinalis De Abdua archiepiscopus Damascenus, secretarius.

§ 2. Cum autem, sicut dictus Bernardinus procurator generalis nobis subinde exponi fecit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, ipsius Bernardini procuratoris generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis,

Confirmatio relati decreti.

<sup>1</sup> Videtur deesse quam (R. T.).

<sup>2</sup> Forsan per pro super (R. T.).

censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus: salva tamen semper in praemissis auctoritate praefatae Congregationis cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die пл iunii mpccxvi, pontificatus nostri anno xvi.

Dat. die 3 iunii 1716, pontif. anno xvi.

#### CCXXIX.

Conceditur indulgentia plenaria perpetua in festo S. Petri de Alcantara pro ecclesiis fratrum Minorum Conventualium

1 Haec indulgentia pro ecclesiis totius Ordinis concessa fuit a Clemente X constit, edità

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Iniunctae nobis divinitus apostolicae Exordium. servitutis ratio postulat, ut caelestium munerum thesauros dispensationi nostrae a Domino creditos fideliter erogemus, cum id ad augendam in terris Sanctorum in caelis cum Christo regnantium venerationem, excitandamque et consovendam erga illos sidelium devotionem, ac ad animarum salutem speramus in Domino profuturum.

raedictae in-

§ 1. Supplicationibus itaque dilecti filii moderni procuratoris generalis Or-dulgentiae. dinis fratrum Minorum sancti Francisci Conventualium nuncupatorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ac de omnipotentis Dei misericordià ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, ac sacrà communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis quorumcumque conventuum dicti Ordinis, tam hactenus erectis quam in posterum quandocumque erigendis, ac ubicumque locorum existentibus, die festo S. Petri de Alcantara, a primis vesperis usque ad occasum solis diei huiusmodi, singulis annis devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordia, haeresum extirpatione ac sanctae matris Ecclesiae exaltatione, pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

MDCLxx, die 11 maii, pontif. 1; item ab Innocentio XII const. ed. MDCXCV, die 18 augusti, pontif. v. alia plenaria pro ecclesia civitatis Assisiensis; et a Benedicto XIII const. ed. MDCCXXIV. die iunii, pontif. I, ubi de canonizatione B. Catharinae a Bononiâ.

Clausulae.

§ 2. Volumus autem, etc. Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxix iulii MDCCXVI, pontificatus nostri anno XVI.

Dat. die 29 iulii 1716, pontif. anno xvi.

## CCXXX.

Uniuntur tres parochiales ecclesiae de iurepatronatus regis Portugalliae regiae capellae in civitate Ulyssiponensi, cum nonnullis ordinationibus?

Clemens Episcopus, servus servorum Dei. Dilectis filiis venerabilium fratrum nostrorum archiepiscopi Bracarensis et episcopi Lamacensis officialibus, salutem et apostolicam benedictionem.

Exordium.

In supremo apostolicae dignitatis solio, divina favente clementia, meritis licet imparibus, constituti, ad ea, per quae quarumdam collegiatarum ecclesiarum, quae inter praecipuas universi orbis ecclesias, utpote regio nomine insignitas, ac alicui ex divis apostolis dicatas, conspicuo honore illustrantur et frequenti nobilium interventu atque regalium personarum praesentià decorantur, gloriae et ornamento et ecclesiasticorum ministrorum in illis divini cultus insistentium indigentiis consulitur, pastoralis officii nostri sollicitudinem favorabiliter interponimus, ut eisdem ecclesiis, ubi debita venerationis officia eà qua par est curà, religione et reve-

1 Vide ut supra pag. 703 b (R. T.).

2 Alexandri VIII const. ed. MDCxC, die 10 aprilis, pontif. 1, erecta fuit ecclesia de Pekim et Nankim de iurepatronatus dicti regis; Innocentii XII const. ed. MDCXCVI, die 15 octobris, pontif. vi, separatae fuere quaedam provinciae a dictis dioecesibus; et huius Pontificis const. ed. MDCXVI, die 17 novembris, pontif. xVI, erigitur patriarchalis ecclesia Ulyssiponensis de iurepatronatus regio.

rentià praestantur, additis maioribus redditibus, ipsorumque ecclesiasticorum ministrorum adauctis commodis et utilitatibus pro maiori illorum decore onerumque illis incumbentium supportatione, ad uberiorem aeterni nominis gloriam divinus cultus ac fidelium pietas latius in diem multiplicetur.

§ 1. Alias siquidem nos regiam ca- Regiae capetpellam divo Thomae dicatam regii pa-moratur. latii civitatis Ulyssiponensis, totius Portugalliae et Algarbiorum regnorum metropolis, in saecularem et insignem collegiatam ecclesiam sub eiusdem divi Thomae invocatione, et in eâ decanatum, primam et principalem, cuius octogintaocto cum duobus tertiis, computatis vero distributionibus quotidianis, ducentorum et sexagintasex, ac alias quinque dignitates et octodecim canonicatus totidemque praehendas, quarum et quorum cuiuslibet sexagintasex cum duobus tertiis, computatis vero distributionibus quotidianis, ducentorum, necnon duodecim perpetua simplicia personalemque residentiam requirentia beneficia ecclesiastica, quorum cuiuslibet trigintatrium ducatorum auri de Camerâ cum uno tertio alterius ducati similia?, computatis vero eisdem distributionibus quotidianis, centum ducatorum auri similium respective fructus, redditus et proventus valorem annuum non excederent, pro totidem clericis seu presbyteris futuris in ea respective dignitatibus ac canonicatibus et praebendis et beneficiis huiusmodi, ad nominationem infrascripti loannis regis et eius in dictis regnis successorum regum, per Ordinarium loci aut aliàs instituendis, qui apud dictam collegiatam ecclesiam residere, illique in divinis, ac aliàs, deservire deberent, apostolicà auctoritate

1 Male edit. Main. legit Aliam (R. T.).

2 Vel similium vel similis legendum (R. T.).

ereximus et instituimus; eidemque infrascripto Ioanni regi, eiusque in dictis regnis successoribus regibus praefatis, deputandi nonnullos clericos mansionarios nuncupatos ad eius eorumque respective nutum amovibiles, qui eidem collegiatae ecclesiae unâ cum dignitatibus, canonicis et beneficiatis praefatis inservire tenerentur, facultatem tribuimus; et, pro maiori dictae collegiatae ecclesiae, ubi rex et regina quotidie functionibus ecclesiasticis assistunt, decore et honore et magnificentià, alia indulta, privilegia et praerogativas concessimus; pro mensae vero capitularis eiusdem collegiatae ecclesiae ac dignitatum et canonicatuum et praebendarum necnon beneficiorum huiusmodi dote, nonnullos tunc expressos redditus et proventus applicavimus et appropriavimus.

Proces regis giae capellae ut in rubrica.

§ 2. Nuper vero carissimus in Christo prouniouetrium ecclesiarum re-filius noster Ioannes modernus Portugalliae et Algarbiorum regnorum rex, animadvertens, fructus, redditus et proventus mensae capitulari dictae collegiatae ecclesiae, ut praesertur, applicatos et appropriatos, ob illius conspicuitatem et splendorem, impares existere, eique de illis, quantum in se est, providere anhelans, ad hoc ut capitulum dictae collegiatae ecclesiae se honorificentius manutenere valeat, ac dignitates et canonicatus et praebendas necnon beneficia huiusmodi nunc et pro tempore obtinentes in functionibus ecclesiasticis peragendis et divinis officiis celebrandis Altissimo Deiparaeque virgini Mariae divoque Thomae quotidie et assidue etiam honorifice et splendide praestent famulatum, et provide considerans, quod, si una S. Petri de Alfan Degada Fee, cuius septingentorum et sex, unà vero cum incertis, septingentorum et quadraginta unius, super quibus una nonaginta duorum, et alia

S. Bartholomaei oppidi de Villassor Bracharensis, cuius septingentorum et vigintisex cum duobus tertiis, una vero cum incertis, septingentorum et octoginta unius, super quibus altera pensiones annuae, antiquae, perpetuae, centum et triginta ducatorum auri de Camerâ cum uno tertio alterius ducati huiusmodi olim dictae capellae regiae in collegiatam erectae apostolică auctoritate reservatae, post vero erectionem et institutionem praefatas mensae capitulari praefatae collegiatae ecclesiae huiusmodi assignatae respective reperiuntur, quae per praesentem gratiam extinctae et cum fructibus ut infra applicandis consolidatae remanebunt, necnon reliquae parochiales ecclesiae S. Iacobi oppidi de Leomil Lamacensis respective dioecesis, cuius et illis forsan respective annexorum etiam respective fructus, redditus et proventus tercentorum et novem, una vero cum incertis, tercentorum et quinquagintaunius insimul, deductâ congruâ pro infrascriptis vicariis, mille sexcentorum et nonagintaquatuor ducatorum auri de Camerà cum duobus tertiis alterius ducati similis, secundum communem aestimationem, valorem annuum, ut asseritur, non excedunt, et quae, sicut accepimus, de iurepatronatus praefati Ioannis regis ex fundatione vel dotatione aut privilegio apostolico, cui non est hactenus in aliquo derogatum, fore dignoscuntur, et ad praesens primo et secundo dictac videlicet per obitum illorum ultimorum possessorum extra Romanam Curiam defunctorum, tertio dictae vero parochiales ecclesiae huiusmodi, certo modo extra eamdem Curiam vacantes, praeviâ illarum et cuiuslibet earum tituli collativi suppressione et extinctione, de consensu eiusdem Ioannis regis eidem men-

1 Potius lege tertiodicta (R. T.).

sae capitulari dictae collegiatae ecclesiae auctoritate nostră apostolică perpetuo unirentur, ex loc profecto decori maiorique splendori praefatae ecclesiae collegiatae et divini cultus in eâ augmento consuleretur: quare pro parte dicti Ioannis regis, et, eius nomine, dilecti filii nobilis viri Roderici Annes de Saa Almeida et Menezes, marchionis de Fontes, praefati Ioannis regis apud nos oratoris extraordinarii, nobis fuit humiliter supplicatum, quatenus collegiatae ecclesiae praefatae venustati et decori in praemissis providere de benignitate apostolică dignaremur.

Annuit Pon-

§ 3. Nos igitur, qui collegiatarum ecclesiarum quarumlibet, praesertim in regiis palatiis erectarum, statum felicem et manutentionem sinceris promovere desideramus affectibus, ipsumque Ioannem regem specialis gratiae favore prosequi volentes, verumque et ultimum dictarum ecclesiarum vacationis modum, etiamsi ex illo quaevis generalis reservatio 1 etiam in corpore iuris clausa resultet, praesentibus pro expresso habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, discretioni vestrae per apostolica scripta mandamus, quatenus, vocatis omnibus qui fuerint evocandi, parochiales ecclesias praefatas (sive praemisso, sive alio quovis modo, aut ex aliorum quorumcumque personis seu per liberas resignationes dictorum defunctorum, et quoad tertiodictam parochialem ecclesiam, illius ultimi possessoris, vel quorumvis aliorum de illis in dictà Curià vel extra eam, etiam coram notario publico et testibus sponte factas, aut constitutionem felicis recordationis Ioannis Papae XXII praedecessoris nostri quae incipit Execrabilis, vel assecutionem alterius beneficii ecclesiastici ordinarià

1 Male edit. Main. legit generalis, reservatis (n. T.).

auctoritate collati, vacent, etiamsi tanto tempore vacaverint, quod earum collatio, iuxta Lateranensis statuta Concilii, ad Sedem praefatam legitime devoluta, dictaeque parochiales ecclesiae dispositioni apostolicae specialiter reservatae existant, et super eis inter aliquos lis, cuius statum praesentibus haberi volumus pro expresso, 1), illarumque titulum collativum, statum et essentiam et denominationem, eâdem auctoritate nostrà, etiam perpetuo supprimatis et extinguatis (ita quod illae ex nunc collativae esse desinant, et uti tales in titulum collativum quavis auctoritate conferri et de illis disponi quovis modo amplius nequeant, et, si illas deinceps conferri, aut impetrari, aut aliàs de illis disponi contigerit, collationes, provisiones et quaevis aliae dispositiones de illis quovis modo faciendae, nullae et invalidae existant, nullique suffragentur, nec cuiquam coloratum titulum possidendi tribuat), necnon dictarum parochialium ecclesiarum respective fructus, redditus et proventus, iura, obventiones. bona, proprietates, aliaque emolumenta quaecumque, in quibuslibet rebus consistentia et undecumque provenientia, cum infrascriptis tamen legibus et conditionibus, mensae capitulari dictae collegiatae ecclesiae pro decanatus et aliarum dignitatum ac canonicatuum et praebendarum necnon beneficiorum huiusmodi dotis et distributionum quotidianarum augmento (ita quod liceat decano aliisque dignitatibus et canonicis, necnon beneficiatis praedictis, eorum ac dictae mensae capitularis nomine, corporalem, realem et actualem possessionem bonorum, iurium et pertinentiarum et annexorum quorumcumque ad parochiales ecclesias praefatas spectantium et pertinentium libere appre-

1 Desunt verba pendeat indecisa (R.T.).

hendere, et apprehensam perpetuo retinere, illarumque omnium et singularum fructus, redditus et proventus, iura, obventiones et emolumenta quaecumque percipere, exigere et levare, ac in eorumdem dignitates ac canonicatus et praebendas ac beneficia huiusmodi pro tempore obtinentium communes usus et utilitatem, modo tamen infra dicendo, ac salvis infrascriptis, convertere, dioecesani locorum vel quorumvis aliorum licentià desuper minime requisità) dictà auctoritate nostrà etiam perpetuo uniatis, annectatis et incorporetis.

Erectio trium vicariarum loco iurepatronatus guatione congruae.

§ 4. Necnon in primodictà unam, parochiarum de et in secundodictà aliam, ac tertiodictà regio cum assi parochialibus ecclesiis uniendis praefatis reliquam perpetuas vicarias (pro tribus presbyteris futuris parochialium ecclesiarum uniendarum huiusmodi vicariis perpetuis in eis ad praesentationem dicti Ioannis regis eiusque in dictis regnis successorum regum praefatorum per Ordinarium loci instituendis, et per eumdem Ordinarium prius examinandis et approbandis, qui apud parochiales ecclesias, ut praesertur, uniendas huiusmodi continuo-personaliter residere, ac omnia et singula munia et onera parochialia eisdem parochialibus ecclesiis ut praesertur uniendis et earum cuilibet quomodolibet incumbentia subire et adimplere respective debeant et teneantur) etiam perpetuo erigatis, instituatis; illisque sic erectis et institutis, pro illarum congruà et competenti dote, easque pro tempore obtinentium congruâ substentatione, ex parochialium ecclesiarum uniendarum praefatarum fructibus, redditibus et proventibus supradictis, primo et secundo dictis videlicet summam centum millium regalium monetae Portugalliae pro qualibet, tertiodictae vero vicariis erigendis huiusmodi

1 Male edit. Main. legit primodictam (R. T.).

congruam portionem, aliàs rectori tertiodictae parochialis ecclesiae in actu applicationis illius fructuum, reddituum conventui villae de Bathala Ordinis fratrum sancti Dominici Praedicatorum nuncupatorum Ulyssiponensis dioecesis, pro illius reparatione, ad certum tunc expressum tempus, auctoritate nostrâ, et ob lapsum temporis huiusmodi iam cessatae, assignatam, videlicet octoginta millium regalium dictae monetae Portugalliae cum pede altaris, summam centum ducatorum auri de Camerâ respective constituentium, quotannis per capitulum et canonicos praefatos respective persolvendam, et per vicarias erigendas huiusmodi pro tempore obtinentes annuatim respective percipiendam, exigendam et levandam, ac in cuiuslibet eorum respective usus et utilitatem convertendam, etiam perpetuo applicetis et approprietis: ita tamen quod dictarum parochialium ecclesiarum ut praefertur uniendarum fructus, redditus et proventus, a die vacationis cuiuslibet earum usque et per totam diem xxII mensis octobris anni Domini MDCCXI decursi, in paramentorum ecclesiasticorum sacrorumque suppellectilium emptionem seu illorum sarcitionem ac pro fabricâ aliisque necessitatibus et indulgentiis dictae collegiatae ecclesiae erogari debeant; reliqui vero post dictam diem xxII octobris dicti anni usque nunc etiam decursi, necnon annui redditus dictarum parochialium ecclesiarum ut praefertur uniendarum (deducta tamen ex eis supradictà congruà centum millium pro qualibet ex primo et secundodictis. ac octoginta millium respective regalium dictae monetae pro tertiodictâ vicariis ut praesertur erigendis) insimul mille sexcentorum nonagintaquatuor ducatorum auri similium valorem annuum,

1 Male edit. Main. legit applicationi (R.T.).

ut praesertur, non excedentes', pro illorum sextâ parte, videlicet pro summâ ducentorum octogintaduorum ducatorum auri de Camerâ huiusmodi et iuliorum octo monetae, pro praebendarum dotis augmento (ita quod decano et aliis quinque dignitatibus et canonicis praefatis novem ducati auri huiusmodi et iulii septem monetae cum uno tertio alterius iulii pro quolibet; cuilibet vero ex dictis beneficiatis quatuor ducati auri huiusmodi cum dimidio alterius ducati paris et iulii tres monetae cum dimidio alterius iulii similis, annuatim respective obveniant), residuum vero pro distributionum quotidianarum etiam augmento inter decanum aliasque dignitates, canonicos et beneficiatos praefatos eodem modo proportionabiliter dividendum respective distribuatur 2.

Clausulae amplissimae.

§ 5. Et ad dictas vicarias, sic ut praefertur erigendas, tam hac prima vice ab earum primaevâ erectione et institutione ut praesertur saciendis vacantes, quam quoties ex tunc deinceps aliàs quovis modo (etiam ex quorumcumque personis etiam nostri et Romani Pontificis pro tempore existentis seu cuiusvis etiam S. R. E. cardinalis etiam tunc viventis familiarium<sup>3</sup> continuorum commensalium seu Sedis praefatae notariorum, protonotariorum nuncupatorum et aliorum Romanae Curiae officialium et conclavistarum curialiumque, et aliorum quorumcumque specialissimas qualitates habentium per quas ex uno vel pluribus capitibus tam personalibus quam realibus quaecumque reservatio vel affectio apostolica inducatur, etiam ex vacatione apud Sedem Apostolicam, et in quibusvis mensibus nobis et Romano Pontifici pro tempore existenti Sedique praedictae

las nunc et pro tempore reservatis, seu ordinariis collatoribus, etiam per constitutiones et regulas easdem seu litteras alternativarum aut alia privilegia et indulta hactenus concessa et in posterum concedenda aut aliàs de iure quomodolibet competentia) ubicumque, qualitercumque et quomodocumque vacare contigerit, iuspatronatus et pracsentandi ad vicarias erigendas huiusmodi personas idoneas, per Ordinarium loci instituendas, praefato Ioanni regi eiusque in dictis regnis successoribus regibus praedictis eâdem apostolicâ auctoritate, eo quo ante ad dictas parochiales ecclesias ut praefertur uniendas competebat modo, similiter perpetuo reservetis, concedatis et assignetis; ac iuspatronatus et praesentandi huiusmodi praefato Ioanni regi eiusque in dictis regnis successoribus regibus praefatis, non ex privilegio apostolico, sed uti ex verâ, primaevâ, reali et actuali, plenâ, integrà et omnimodâ fundatione et perpetuâ dotatione laicali ex bonis mere laicalibus regiique patrimonii redditibus factis tantum competere, et uti. tale sub derogatione iurispatronatus, ex privilegio apostolico vel consuetudine aut praescriptione acquisiti, nullatenus comprehendi, nec illi ullo unquam tempore etiam cuiusvis litis pendentiae vel vacationis praefatarum vicariarum apud Sedem eamdem, etiam ex resignationis causâ, permutationis, aut alio quocumque praetextu, ex quavis aliâ causâ quantumvis urgentissima et legitima, etiam per nos et quoscumque Romanos Pontifices successores nostros pro tempore existentes derogari posse decernatis; ac easdem praesentes, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod causae, propter quas praemissa omnia et sin-

per quascumque constitutiones aposto-

licas aut Cancellariae Apostolicae regu-

<sup>1</sup> Male edit. Main. legit excedentium (R. T.).

<sup>2</sup> Legerem distribuantur (R. T.).

<sup>3</sup> Edit. Main. legit familiarum (R. T.).

gula facta fuerint, coram Ordinariis locorum, tamquam Sedis praefatae delegatis, vel aliàs examinatae, verificatae, approbatae, instificatae non fuerint, ac quicumque in praemissis ius vel interesse habentes, seu habere quomodolibet praetendentes cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae vel dignitatis, seu alià specifica et individuà mentione digni existant, eisdem praemissis eorumque singulis non consenserint, seu ad ea vocati seu auditi fuerint, etiamsi consentire seu vocari et audiri debuissent, aut ex alià quantumvis iuridicà, legitimà et privilegiatà causa, et quovis alio colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, ullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis seu nullitatis vitio, ant intentionis nostrae, aliove quolibet ctiam quantumvis substantiali defectu notari, impugnari, infringi, et in controversiam vocari, ad terminos iuris reduci, aut adversus illas quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari nullatenus posse; suosque plenarios et integros et irrevocabiles perpetuosque effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus, ·ad quos spectat et quandocumque pro tempore spectabit, inviolabiliter observari, sicque et non aliàs per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, ctiam de latere legatos, vicelegatos, Sedisque praefatae nuncios, iudicari et definiri debere; et2, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane, eadem auctoritate nostrà decernatis. Non obstantibus nostris et Cancellariae

Apostolicae praefatae regulis de iure quaesito non tollendo, ac de unionibus aliisque similibus gratiis ad partes committendis, vocatis iis qui suerint evocandi, ac de exprimendo vero annuo valore, necnon Lateranensis Concilii novissime celebrati uniones perpetuas nisi in casibus a iure permissis fieri prohibentis, et aliis apostolicis, etiam in universalibus, provincialibus et synodalibus conciliis, editis vel edendis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibusvis personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque clausulis et decretis, in contrarium praemissorum concessis; quibus omnibus etc.4

Datum Romae apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae MDCCXVI, XIV kalendas septembris, pontificatus nostri anno xvi.

Dat. die 19 augusti 1716, pontif. anno xvi.

## CCXXXI.

Confirmantur nova statuta Congregationis musicorum Romanae Urbis 2.

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Ad pastoralis dignitatis fastigium, me- Exordium. ritis licet imparibus, per ineffabilem divinae sapientiae atque clementiae abun-

<sup>1</sup> Desunt verba sed ipsas praesentes litteras, etc., ut alibi (R. T.).

<sup>2</sup> Coniunct. et nos addimus (R. T.).

<sup>1</sup> Reliquae clausulae de more solito (R. T.).

<sup>2</sup> Antiqua statuta confirmata fuere ab Innocentio XI, const. ed. die 18 maii, pontif....; ab Innocentio XII const. ed. MDXCIX, die 16 iulii, pontif. ix, approbata fuere quaedam decreta collegii cantorum capellae pontificiae; ab hoc Pontifice const. ed. MDCCXII, die 12 maii, pontif. XII, confirmata fuerunt statuta universitatis barbitonsorum Urbis; et const. ed. MDCCXVIII, die 23 aprilis, pontif. xviii, approbantur constitutiones Academiae theologicae Romanae Urbis.

dantiam evecti, illa, quae pro felici societatum quarumlibet, praesertim in almâ Urbe nostrâ, ex qua bonorum operum exempla in omnes christiani orbis partes promanant, institutarum, uberesque pietatis et christianae charitatis fructus, adiuvante et incrementum largiente Domino, proferre laudabiliter satagentium, regimine et directione provide constituta atque ordinata esse noscuntur, ut firma semper atque illibata permaneant, apostolici muniminis nostri patrocinio. cum id a nobis petitur, libenter constabilimus.

Statuta se-

§ 1. Nuper, pro parte dilectorum fiquentia appro-bata foere a liorum Congregationis musicorum sub anno moccari et titulo seu invocatione sanctae Ceciliae in Urbe praedictà canonice ut asseritur erectae, suasque functiones in ecclesià S. Caroli ad Catenarios, nuncupatâ de eadem Urbe Congregationis clericorum regularium S. Pauli Decollati Barnabitarum nuncupatorum de praesenti exercentis, nobis expositum fuit, quod ipsi pro salubri directione rectâque administratione dictae Congregationis musicorum et piorum operum, quibus incumbit, ultra statuta, quae a felicis recordationis Innocentio Papa XI pradecessore nostro per quasdam suas desuper in simili formâ Brevis die xvIII maii expeditas litteras confirmari obtinuerunt, cum plenâ approbatione supradictae eorum Congregationis, ac subscriptione dilecti filii nostri Petri S. R. E. cardinalis Ottoboni nuncupati, dictae Congregationis musicorum apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, aliorumque huiusmodi Congregationis officialium, facta fuerunt nonnulla alia nova decreta et statuta tenoris qui sequitur, videlicet:

1. Si è stabilito, inerendo al capitolo viii Ab omnibus, exceptis musicis de' nostri statuti, che qualunque persona, pontificiis, ser-varidebenthaec tanto ecclesiastica quanto secolare, che al et alia statuta presente esercita ed in avvenire eserciterà

la suddetta professione della musica, si nelle sub poenis infra cappelle di servizio continuo, come in ogni designandis. altra chiesa di Roma, debba osservare li statuti della nostra Congregazione, ed ubbidire non solo a' presenti decreti, ma a tutti gli altri ordini e decreti da farsi in avvenire dalla medesima, sotto le pene che si diranno in appresso, volendo che il presente decreto comprenda indifferentemente i maestri di cappella, organisti, cantori ed istrumentisti, intendendosi però sempre eccettuati li musici della cappella pontificia, li quali formano tra di loro un collegio affatto distinto dalla nostra Congregazione, e però non sono nè devono essere mai compresi sotto alcuni de' passati e de' presenti infrascritti decreti, e questa dichiarazione e protesta s'intenda sempre ripetuta in ciascheduno delli seguenti capitoli.

п. Per miglior dichiarazione del primo De iis qui Congregationi capitolo de' nostri statuti, ove si diceva che sunt adscribennon debba ammettersi in Congregazione se non quelli che hanno servigio o servono cappelle ferme, si stabilisce, che anche quelli che non hanno il servigio fermo di simili cappelle possano essere ricevuti in arbitrio della Congregazione, e quando non fossero ammessi, pur si possa dall'istessa Congregazione dar loro licenza di poter cantare nelle musiche ogni volta che si obbligheranno di osservare li nostri statuti; ma se un professore sarà stato permanente in Roma un anno senza essersi fatto aggregare nostro fratello, e senza aver pagato nell'ingresso una libbra di cera alla nostra Congregazione, non possa più essere ammesso a musiche ecclesiastiche, sotto pena al maestro di cappella, che l'inviterà o riceverà a dette musiche, di pagare scudi tre del proprio, da applicarsi in opere pie solite farsi dalla nostra Congregazione.

III. Ampliando il suddetto capitolo de'nostri statuti, ove si dice che per esser valida sodaliom pro conla congregazione generale dovrà passare il gregationum. numero di quaranta, e tra questi dovranno esser presenti due guardiani almeno, e sia in arbitrio dell'eminentissimo protettore o di monsignor primicerio supplire all'assenza degli altri due guardiani, come se fossero

De numero

stati presenti tutti quattro; si stabilisce e si aggiunge che sia in facoltà dell'eminentissimo protettore o primicerio suddetti di supplire anco al numero delli suddetti quaranta professori quando ne mancassero due. o tre, ed anche quattro, ma non più, di modo che colla dispensa o approvazione di uno delli suddetti superiori basti l'intervento di due guardiani e di trentasei professori per fare che sia valida la suddetta congregazione generale.

De quatuor

iv. Per migliore esecuzione del capitolo ii tuardianis eli- de' nostri statuti, dove si dice che dovranno esservi ogni anno quattro guardiani, cioè un maestro di cappella, l'altro organista, l'altro cantore, e l'altro istrumentista; si determina, che delli quattro guardiani due ne debbano restare confermati nell'anno seguente per miglior istruzione delli due nuovi che si eleggeranno, e così di anno in anno; e però essendo stati nel presente anno confermati il maestro di cappella ed il musico, nell'anno seguente si confermeranno l'organista ed istrumentista, e così in avvenire.

Professores in abellà descriendi.

v. Si è stabilito che si debbano descrivere in una tabella tutti li professori di musica aggregati alla medesima Congregazione, e detta tabella debba stare esposta perpetuamente nella stanza dell'archivio della nostra Congregazione.

)e renuentibus uscipere offi-

vi. Che ciaschedun fratello sia tenuto accettare l'officio che gli sarà conferito dalla Congregazione, e ricusandolo senza giuste cause da approvarsi dalla medesima, se sarà officio di festarolo, sia penato di scudi tre, se di guardiano, sia penato di una piastra, e se altro officio, sia penato di due libbre di cera, da applicarsi le dette pene come

Qui interesse lebeant congregationibus eneralibus.

vii. Che da ciascheduna cappella si debba eleggere la metà de'musici provisionati, li quali siano obbligati intervenire a tutte le congregazioni generali, e quelli che saranno di congregazione segreta siano tenuti tanto all'una come all'altra; e mancando alcuno senza causa legittima, da allegarsi in tempo almeno appresso uno delli guardiani, debba pagare per ogni volta una libbra di cera

alla Congregazione. Terminato l'anno dell'esazione, succeda l'altra metà all'obbligo medesimo, o più o meno che saranno in caso di numero dispari, e così vicendevolmente si continui anno per anno, eleggendo la metà de' maestri di cappella ed organisti col medemo obbligo, e con l'alternativa di un anno per ciascheduno, così anche gli istrumentisti, che si eleggeranno fino al numero di ventiquattro, cioè tra violini, viole e bassi, ed altri istromenti, la metà dei quali abbia li medesimi pesi e pena come sopra.

VIII. Così anche si è risoluto che ogni De tempomese si abbia da fare la congregazione par-re congregatioticolare o segreta, per sopraintendere alle cose che occorreranno.

IX. Inerendo agli altri decreti fatti per De annua et l'addietro sopra l'osservanza del pagamento menstruà elecdell'annua elemosina, nuovamente si decreta, che tutti li maestri di cappella di Roma ed altri, quali sono di congregazione generale e professori, dovranno pagare mezzo grosso il mese, non eccettuando alcuno, tanto istrumentista di arco, come di fiato e timpani, e di qualunque altra sorte; così per ordine dell'eminentissimo e reverendissimo signor cardinale protettore, dato in voce a tutti li maestri di cappella, li quali dalla Congregazione sono perpetuamente dichiarati camerlenghi delle loro cappelle per l'esazione di quanto si comanda in questo decreto, con obbligo di dover renderne conto al camerlengo generale, da deputarsi dalla Congregazione d'anno in anno, dovendo questo denaro servire alle opere pie ed altri obblighi della Congregazione; e perchè gl'istrumentisti non sono provisionati mensualmente nelle cappelle di Roma, si provvede anco a questo, deputandosi dalla Congregazione anno per anno quattro di essi per l'esazione suddetta, li quali dovranno render conto al camerlengo generale, come sopra, il quale sarà sindicato ogni anno.

x. E perchè si è stabilito e si vuole che De professorie detta elemosina si paghi indispensabilmente da tutti quelli che eserciteranno in qualsivoglia modo la nostra professione, e potrebbe darsi il caso che ci fosse alcuno così

povero, il quale non potesse corrispondere a questa benchè tenue contribuzione, in tal caso non sia tenuto farla del proprio, ma si ritenga nell'elemosina che alli professori poveri si distribuisce dalli guardiani pro tempore, e non altrimente.

De libris decretorum.

xI. Si è decretato, che li fogli ove si scrivono i decreti e risoluzioni della Congregazione, detti comunemente stracciafogli, si debbano sottoscrivere almeno da uno delli guardiani; e subito che saranno registrati al libro della segretaria, si portino e si lascino nell'archivio della Congregazione.

De servando congregationis secreto.

xII. Che tutti quelli di congregazione segreta non possano nè palesare nè discorrere de' trattati che si sono fatti, e delle risoluzioni che si sono prese, se non con chi sarà stato presente; e contravvenendo, sia penato ad arbitrio della congregazione segreta.

De officialibus munus explen-

xIII. Che gli officiali che ritengono appresso di loro denari, libri, scritture e cose simili della nostra Congregazione, dentro il termine di un mese dal giorno che usciranno dall'officio, debbano farne la consegna al successore; ed in caso di contravvenzione, siano puniti ad arbitrio della congregazione segreta, come sopra.

De munere ac

xiv. Che il camerlengo pro tempore debba debito camera tenere un libro in buona forma, nel quale dovrà notare tutti li nomi e cognomi delli maestri di cappella, cantori, istrumentisti e professori, come sopra, nel quale dovrà diligentemente registrare tutti li denari che si esigeranno per la suddetta annua elemosina, in modo tale che, portandosi detto libro nella congregazione, si possa da ciascheduno vedere chi avrà pagato e soddisfatto, e così pure debba tenere il conto a parte delle pene che si saranno riscosse ed esatte in tutto l'anno, con rendere dopo finito l'anno il conto delli suddetti denari.

In quae erogandi Congregationis

xv. In fine d'ogni anno, tutto il denaro ongre-pro: che avanzerà dell'esigenza, dopo avere il camerlengo pro tempore pagati tutti li pesi, spese ed ogni bisognevole per la medesima Congregazione, si debba immediatamente impiegare in estinguere il debito, caso che la Congregazione ne abbia.

libera dalli suddetti pesi ovvero debiti, tutti li denari che sopravanzeranno, detratte le spese necessarie, siano depositati al sagro Monte di Pietà o banco di Santo Spirito di Roma dal camerlengo pro tempore, in credito della Congregazione, a disposizione dei guardiani e congregazione segreta; li quali denari non si possano riscuotere senza mandato sottoscritto dalli guardiani suddetti, ed i medesimi mandati sieno spediti in congregazione segreta con il consenso della medesima congregazione, perchè così, ecc.

XVII. Che la mutazione degli offiziali si Quando officiadebba fare nella congregazione generale più prossima avanti la festa di santa Cecilia, ed in tal forma osservarsi d'anno in anno nel modo che prescrivono li nostri statuti.

XVIII. Trovandosi stabilito nel capitolo IX De festis sodegli antichi statuti, che per il buon rego-lemnibus. lamento delle feste solenni della nostra Congregazione si eleggano due prefetti delle feste, comunemente detti festaroli: dichiarando ed ampliando il suddetto statuto, si determina che li suddetti festaroli debbano essere sei, acciocchè, ripartito fra più persone, sia minore l'incomodo e la spesa; e nella solennità di santa Cecilia, alli due vesperi ed alla messa solenne, debbano trovarsi in chiesa pronti li guardiani per incontrare e ricevere li signori cardinali che vengono ad onorare la festa, e si abbia da procurare che le feste e le funzioni riescano con il maggior decoro possibile.

xix. In ordine poi al servigio che tutti siamo tenuti prestare alla nostra cappella pella S. Gecidi S. Cecilia ed alla chiesa di S. Carlo siae et ecclesiae alli Catenari, ove abbiamo fabbricata detta Catenarios. cappella, si debba eleggere ed avvisare per tempo chi dovrà operare nelle nostre solennità, tanto maestro di cappella, quanto organisti, cantori ed istrumentisti, affinchè ognuno si possa preparare, e tale elezione debba farsi dalla congregazione segreta, come di già si prescrive negli antichi statuti al capitolo ix; ed i destinati ed intimati per tempo, in caso che manchino al loro obbligo, siano indispensabilmente penati dalla medema congregazione segreta, cioè xyı. E dopo che la Congregazione sarà lil maestro di cappella in pena di scudi sei,

l'organista di scudi tre, ed il musico ed istrumentista di giuli quindici, e per incorrere detta pena basti l'attestazione del mandataro della nostra Congregazione di averli intimati, ed in caso che nel tempo dell' intimazione vi fosse o dopo sopraggiungesse legittimo impedimento, debbano detti intimati mandare l'avviso per tempo alli guardiani, acciò si possa accettare la scusa se sarà legittima, o pure procedere alla pena, ed intanto in caso d'imminente funzione che mancasse il maestro di cappella, supplisca il primo guardiano, come si dispone anco negli antichi statuti al capitolo ix, e ciò si è stabilito da osservarsi inviolabilmente per evitare in avvenire lo scandalo nel quale ci siamo altre volte trovati in occorrenza di funzioni, non essendosi potuto nè principiare nè proseguire, con pubblico disordine e scandalo.

vitio professostabiliendus.

xx. Che per le suddette musiche della professo-numerus nostra chiesa si debba stabilire un numero fisso, tanto delli maestri di cappella, come de'musici ed istrumentisti, a guisa di turno, ripartendosi egualmente le parti, e si debbano avvisare tutti con viglietti o bollettino, il qual viglietto ciascheduno debba portarlo seco, e venire al servizio della nostra chiesa, e consegnarlo al camerlengo, mandataro, o altri che sarà deputato a tale effetto, acciocche possa rincontrarsi chi sarà mancato; e volendo alcuno mandare un altro in suo cambio, debba scrivere dall'altra parte del medesimo bollettino il nome di chi manderà, acciò si riconosca se sarà stato equivalente; e niuno possa partire dal servizio senza licenza del maestro di cappella; e chi trasgredirà sia penato di una libbra di cera.

Nemo musicam siis exerceat nimagistris probatus.

xxi. Inerendo al decreto fatto sotto li in Urbis eccle- 13 gennaro 1686, come nel libro de' decreti si a quatuor approvati dalla congregazione generale e sottoscritti dall'eminentissimo protettore in quel tempo, ecc., si è stabilito e nuovamente decretato che in avvenire non sia più lecito ad alcun musico o istrumentista di qualsisia sorte di fare musiche nelle chiese di Roma senza essere stato prima abilitato ed approvato per idoneo dalli quattro maestri di

cappella che a quest'effetto si eleggeranno dalla Congregazione ogni anno, dovendo la medesima invigilare, che nelle musiche, che si faranno dalli maestri di cappella ed abilitati come sopra, siano le composizioni di vero stile ecclesiastico ed in tutto uniforme alla mente del regnante Sommo Pontefice Clemente XI ed agli editti emanati sopra le musiche; e per togliere ad ognuno che non sia approvato ed abilitato, come sopra, il modo di poter far musiche, si dichiara che ogni cantore o istrumentista, il quale andrà a cantare o suonare alle musiche di questi non approvati, sia penato in scudi tre per ciascheduna volta che anderà a cantare e suonare a dette musiche; e perchè si potrebbe far fraude, e uno non abilitato potrebbe pregare un maestro di cappella, o abilitato, che gli prestasse il nome e facesse la battuta in sua vece, scoprendosi ciò, sia penato tanto il professore quanto il maestro di cappella, o abilitato, ad arbitrio della congregazione segreta.

XXII. E perchè presentemente vi sono De nondum molti che già ritengono posti, e da molto congregatione. tempo in qua sono tollerati e fanno musiche, senza essere stati abilitati dalla congregazione suddetta, se ne sono considerati dodici, i nomi de'quali si terranno per ora esposti in catalogo a parte nell'archivio della nostra Congregazione, e ad effetto di non recare alli medesimi pregiudizio nè danno in levar loro detti posti, che da molto tempo in qua già ritengono, la detta Congregazione ha stabilito e decretato che vengano in detta nostra Congregazione a domandare la licenza di poter operare, che gli sarà concessa subito gratis, e questa grazia che farà la nostra Congregazione, s'intenda fatta solamente per li suddetti; ma per l'avvenire non si darà più licenza a persona alcuna, se prima non saranno abilitati ed approvati dalli signori maestri di cappella a tale effetto deputati, come si è detto di sopra.

XXIII. Che ciaschedun cantore o istrumentista che entrerà o passerà in alcuna cap-alicui capellae addicentur. pella di servizio fermo, debba pagare nel suo ingresso o passaggio una libbra di cera

a benefizio della Congregazione, e se sarà maestro di cappella, ne paghi due.

De eleemosyna a sodalībus per-

xxiv. Essendosi negli antichi statuti, e solvenda, poe respettivamente ne'presenti nuovi decreti. nasque exigendi stabilita l'elemosina di un grosso il mese per ciaschedun professore, e così pure essendosi stabilite diverse pene pecuniarie contro chi ricusa gli offici o manca alle destinate funzioni, o in altro modo contraviene agli antichi e nuovi decreti, quali elemosine e pene sono la maggiore e quasi l'unica entrata della nostra Congregazione per mantenimento del nostro altare di santa Cecilia, e per le solennità e funzioni e spese che occorrono, si stabilisce e determina che ogni anno debba pagare puntualmente le suddette elemosine decorse o pene incorse come sopra, senza eccezione o dilazione alcuna; altrimenti, passati otto giorni dopo finito il mese, o dopo incorsa la pena, si procederà all'esecuzione senza citazione o intimazione alcuna, ma solamente si porti nell'offizio di uno de'notari dell'eminentissimo cardinal vicario la nota delli contravenienti, firmata da due guardiani e sottoscritta dal camerlengo, e secondo la detta nota esibita in detto offizio, senz' altra citazione, si spedisca e si eseguisca il mandato per le somme e contro le persone in detta nota contenute irremissibilmente, perchè si tratta di elemosina e di causa pia, e così si è a pieni voti stabilito; e se qualche professore, per abitar in qualche riguardevole corte, o per avere familiarità di qualche gran personaggio, o per rispetto che in altra maniera esigesse dalli esecutori, volesse con ciò esimersi dall'elemosina e pene suddette, in odio di questa sua ostinata contumacia di non voler fare quello che gli altri fanno, sia cassato dalla Congregazione, nè possa alcun maestro di cappella chiamarlo in avvenire ad alcuna musica, sotto pena di scudi sei; e se il contumace fosse maestro di cappella, nessun musico o istrumentista possa andare a servirlo, sotto pena di scudi tre da applicarsi in benefizio del nostro altar come sopra, ecc.

xxv. Tutti li sopraddetti decreti sono stati Approbatio accensitorum staapprovati a viva voce per congregazione ge-

nerale sotto li 9 ottobre 1711 coll'intervento di sessantadue congregati, e poi di nuovo sotto li 13 di marzo 1715 coll'approvazione ancora dell'eminentissimo signor cardinale Ottoboni nostro degnissimo e zelantissimo protettore, e si è ordinato che tanto gli antichi statuti, quanto questi nuovi decreti debbano inviolabilmente osservarsi ed eseguirsi sotto le pene in essi contenute, sebbene si spera che ognuno sarà per esattamente osservarli, non già per la soggezione e per il riguardo di queste piccole pene, ma bensi per il solo amore della virtù e per il buon regolamento della nostra Congregazione, e per mantenere ed accrescere sempre più il culto e la devozione verso la nostra vergine e martire S. Cecilia, nostra protettrice nel cielo.

> PIETRO card. Ottoboni protettore. L. Sergardi, uditore. Pietro Paolo Bencini, guardiano. Io Biagio Icarci, guardiano. Gio. Domenico Graziani, guardiano. Giuseppe De Carolis, guardiano. Domenico Antonio Mancini, segret.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dicti exponentes sta-torum. tuta et decreta huiusmodi, quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desiderent: nos, specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum eiusdem S. R. E. cardinalium Concilii Tridentini interpretum consilio.

1 Forsan santa pro nostra (R. T.).

et attentà relatione per praedictum Petrum cardinalem protectorem eidem Congregationi cardinalium super praemissis factà, omniaque et singula statuta et decreta praeinserta, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus: salvå tamen semper in in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, etc. 1

Derogatio contrariorum.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, dictae Congregationis musicorum, aliisque quibusvis, etiam iuramento, etc. 2.

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, etc.3

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die ix septembris MDCCXVI, pontificatus nostri anno xvi.

Dat. die 9 septembris 1716, pontif. anno XVI.

## CCXXXII.

Reservatur summo Pontifici dispensatio a voto perseverantiae pro Congregatione clericorum Doctrinae Christianae\*

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

- §1. Exponi nobis nuper fecerunt dilecti filii praepositus, definitores ac presby-
  - 1 Reliqua ut supra a pag. 703 a (R. T.).
  - 2 Reliqua ut ibidem (R. T.).
  - 3 Reliqua de more solito (R. T.).
- 4 De dispensatione voti ac iuramenti horum clericorum vide Innocenti XII const. ed. MDCXCIX, die 23 iunii, pontif. viii; de suffragio deliberativo pro definitore adiuncto, vide huius Pontificis const. ed. MDCCXIV, die 11 iunii, pontif. XIV; et in Benedicti XIII const. ed. MDCCXXIII, die 24 novembris, pontif. I, extat eadem reservatio pro Congregatione in regno Neapolitano.

teri Congregationis Doctrinae Christianae de Urbe, quod ipsi, ad augendam et conservandam eorum Congregationem, in capitulo generali die xiv maii anni proxime praeteriti habito, illique praesidente dilecto filio nostro Francisco Maria Casini tituli S. Priscae S. R. E. presbytero cardinali S. Priscae nuncupato, visitatore apostolico Congregationis huiusmodi a nobis deputato, decreverunt ut de cetero novitii, post probationis annum, votum stabilitatis, cuius dispensatio nobis et Romano Pontifici pro tempore existenti reservata sit, emittere teneantur. Nobis propterea humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur.

§ 1. Nos igitur, dictos exponentes spe- Reservatio dicialibus favoribus et gratiis prosequi tionis pro international de la cialibus favoribus et gratiis prosequi tionis pro international de la cialibus favoribus et gratiis prosequi tangues de la cialibus et al cialibus e volentes, et eorum singulares personas a tum secundum quibusvis excommunicationis, suspensio-Generali decrenis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes. huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium Concilii Tridentini interpretum (qui, ad dubium propositum an et quomodo praefatorum exponentium precibus esset indulgendum in casu, etc., affirmative pro ingressuris tantum responderunt) consilio, dispensationem super dicto voto perseverantiae nobis et Romano Pontifici pro tempore existenti dumtaxat, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium reservamus, et, quatenus e dictà Congregatione sine dispensatione huiusmodi egrediantur, ab exercitio sacrorum ordinum suspensi remanere

debeant: salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

Clausulae.

§ 2. Decernentes, easdem praesentes litteras firmas, etc. 1

Contrariorum derogatio,

§ 3. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dictae Congregationis Doctrinae Christianae, etiam iuramento, etc. 2.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvIII septembris MDCCXVI, pontificatus nostri anno xvi.

Dat. die 28 septembris 1716, pontif. anno xvi.

## CCXXXIII.

Conceditur provinciae Silesiae monachorum Cisterciensum communicatio indulgentiarum totius Ordinis et monasteriorum superioris Germaniae 3

> Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Pastoralis officii, quod auctore Deo gerimus, debitum exigit, ut, paternam christifidelium divinis obsequiis sub suavi monasticae vitae iugo mancipatorum curam gerentes, felicibus eorum in vià Domini progressibus, quantum nobis ex alto conceditur, consulere iugiter stu-Concessio deamus.

quoad indulgentias tantum.

- § 1. Cum itaque, sicut dilecti filii moderni visitator et vicarius generalis aliique praelati provinciae Silesiae Ordinis Cisterciensis nobis nuper exponi fecerunt, ipsi privilegia, gratias et in-
  - 1 Reliqua ut pag. 703  $\alpha$  (R. T.).
  - 2 Reliqua ut ibidem (R. T.).
- 3 Eamdem communicationem, quinimo ampliorem, vide concessam pluribus provinciis const. ed. MDCCXV, die 7 martii, pontif. xv; et in Benedicti XIII const. ed. MDCCXXVIII, die XXV ianuarii, pontif. v, confirmantur privilegia Ordinis.

dulta, quibus dictus Ordo Cisterciensis eiusque monachi Germaniae superioris fruuntur, sibi ac omnibus dictae provinciae monasteriis, quemadmodum aliis monasteriis Ordinis huiusmodi a Sede Apostolicâ concessum fuisse memoratur, a nobis communicari plurimum desiderent: nos, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolihet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui relationem dilecti etiam filii moderni procuratoris generalis dicti Ordinis super praemissis eisdem cardinalibus factam attenderunt, consilio, enarratam communicationem privilegiorum, quoad indulgentias tantum, praedictis praelatis et monasteriis provinciae Silesiae huiusmodi, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, concedimus: salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

§ 2. Decernentes ipsas litteras semper Clausulae. firmas, etc.

§ 3. Non obstantibus nostra et Can- Contrariorum cellariae Apostolicae regulà de non concedendis indulgentiis ad instar, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibus-

cumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die viii 1 Reliqua ut pag. 703 α (R. T.).

octobris MDGGXVI, pontificatus nostri anno xvi.

Dat. die 8 octobris 1716, pontif. anno xvI.

## CCXXXIV.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de alternativâ inter duas filiationes fratrum eremitarum S. Augustini Discalceatorum Congregationis SS. Conceptionis M. V. in regnis Lusitaniae et Algarbiorum servandâ 1.

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Alias nos, ad supplicationem ca-Epitome duaram constru-tionum Clemen, rissimi in Christo filii nostri Ioannis Portis XI de regimine vicarii ge- tugalliae et Algarbiorum regis illustris, nium contracto, gubernium sevennale vicarii generalis superiorunique Congregationis SS. Conceptionis B. M. electione. Virginis Immaculatae fratrum Discalceatorum nuncupatorum Ordinis eremitatarum sancti Augustini in regno Portugalliae ad triennale, cum vacante triennali, in futurum reduximus, omnesque eius superiores generales constituimus et deputavimus, cum solitis tamen vacantiis postquam iidem superiores in eorum respective officiis spatium sex

> 1 Const. ed. MDCCII, die 21 novembris, pontif. II, extat prohibitio ne duo consanguinei suffragentur; const. edit. MDCCVIII, die 14 augusti, pontif. viii, abolita fuit alternativa in provincia B. M. de Gratia; constit. ed. MDCCXV, die 14 septembris, pontif. xv, et const. ed. MDCCXVI, die 31 martii, pontif. xvi, statutum fuit tempus vicarii generalis huius Congregationis; in Innocentii XIII, const. edit. MDCCXXIII, die 20 septembris, pontif. III, extat moderatio constitutionis de consanguineis; et in Benedicti XIII const. ed. MDCCXXVII, die 27 februarii, pontif. II, extenditur praedicta alternativa.

> annorum explevissent; ac superioribus

generalibus, sic a nobis electis et con-

stitutis, alios superiores subalternos,

nempe priores, subpriores, magistros novitiorum et lectores eiusdem Congregationis (servată tamen formă circa eorumdem officiorum vacationem constitutionis felicis recordationis Urbani Papae VIII praedecessoris nostri quae incipit Circumspecta, etiam pro fratribus Discalceatis provinciae Italiae dicti Ordinis editae) substituendi facultatem elargiti fuimus, eâ tamen lege ut triennium dominicâ sextâ post Pascha Resurrectionis dominicae proximae<sup>1</sup> praeteritum incipere deberet, et aliàs, prout in binis nostris, primis quidem die xiv septembris anni proxime praeteriti, novissimis vero die xxxI martii currentis anni, desuper in simili formà Brevis respective expeditis litteris, quarum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis haberi volumus, uberius continetur. Et subinde, pro parte ipsius Preces regis Ioannis regis nobis exposito quod ipse, liatione instipro perpetuo eiusdem Congregationis, quae decem conventibus et quatuor vicariis constabat, stabilimento, duas particulares filiationes in eâdem Congregatione, nempe unam in Extremadurae, alteram vero in de Alenteio et Algarbiorum respective provinciis nuncupandas, assignando unicuique ex eis quinque conventus et duas vicarias introduci desiderabat, quemadmodum fratribus eiusdem Ordinis Eremitarum sancti Augustini et sancti Francisci de Observantia Reformatorum ac Tertii Ordinis eiusdem sancti Francisci respective nuncupatorum per nos concessum fuisse memorabatur, itaut eidem provinciae Extremadurae regins Conceptionis Montis Oliveti Ulyssiponensis, caput totius Congregationis, itidem regius B. M. V. de Pietate de Santarem, Assumptionis eiusdem B. M. Virginis de Sobreda, Boni

1 Videtur legendum proxime (R. T.).

lesu Villae Portus de Mos, Beatae Mariae de bon hora Curiae et dictae civitatis Ulyssiponensis respective nuncupati conventus, necnon de Palma civitatis Bahiensis Omnium Sanctorum in Brasilia, S. Iacobi insulae S. Thomae vicariae ac provinciae de Alenteio et regni Algarbiorum, de Beira, Mintro, et de Frans de Montes, B. M. de Mercede civitatis Elborensis, praedictae provinciae de Aleteio metropolis, eiusdem Beatae Mariae de Orada, de Mansaras, B. M. V. de Consolatione villae de Extremos, Conceptionis eiusdem B. M. V. villae de Monte Mox il Novo, S. Mariae civitatis Portalegrensis, etiam respective nuncupati conventus, necnon eiusdem B. M. V. della bona hora villae de Setubal, ac eiusdem B. M. Virginis dei Poveri villae de Laulae regni praedicti Algarbiorum vicariae concedantur; utque prima filiatio, una cum suis conventibus etiam insularum, adiuncta cum supradicto regio conventui Conceptionis Montis Oliveti Ulyssiponensis, secunda vero filiatio provincia de Alenteio et Algarbiorum nuncupatae memorato conventui eiusdem B. M. V. de Mercede addictae esse debeant, atque in celebratione capituli generalis alternativa inter dictas duas filiationes servetur, itaut vicarius generalis pro uno ex primâ, altero vero triennio ex secundâ filiatione huiusmodi, prout ceteri superiores generales, priores, vicarii superiores, magistri novitiorum, et lectores, servatà tamen aequalitate officiorum inter religiosos dictarum filiationum dividendorum, assumantur; si autem vicarium generalem ante ultimum annum triennii sui gubernii praemori contigerit, cum novus vicarius iuxta constitutionum apostolicarum dispositionem eligendus sit, ex ea filiatione, cuius erat defunctus, eligi debeat, idque etiam in casibus magni | mus (R. T.).

momenti, vel renunciationis aut depositionis ab officiis dicti vicarii generalis, aliorumque superiorum generalium, priorum, subpriorum, magistrorum novitiorum et lectorum servandum sit; si vero, progressu temporis, novos conventus in posterum in eadem Congregatione augeri contigerit, primus scilicet primae filiationi Extremadurae, alius vero erigendus conventus huiusmodi alteri filiationi de Alenteio accrescat, et si conventus huiusmodi in provincià de Beyta Minho et de tras dos Montes nuncupatâ numero quatuor vel plures essent, tertia filiatio uni ex huiusmodi conventibus erectis addicta, ubi filii dictarum provinciarum congregabuntur, fiat, et tunc turnus seu circulus tripartitus conficietur, ita ut tunc vicarius generalis in uno ex Conceptionis, in altero ex Beatae Mariae de Mercede, et in reliquo triennio ex novâ filiatione auctà eligetur, idque etiam in aliorum officiorum subalternorum repartitione servari debeat; ideoque pro parte eiusdem Ioannis regis nobis supplicato ut pro communi eiusdem provinciae pace et tranquillitate ac perpetuà constitutionum apostolicarum observantià alternativam praedictam confirmare dignaremur: nos supplicem nobis super praemissis porrectam ad Congregationem venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositam: eadem vero Congregatio decretum edidit tenoris sequentis, videlicet:

Sacra Congregatio eminentissimorum et Decretum Conreverendissimorum S. R. E. cardinalium ne-gregationis produplici dumtagotiis et consultationibus episcoporum et xat filiatione et bipartità alterregularium praeposita, ad quam SS. D. N. nativà. supplicem hunc libellum benigne remisit, attentis narratis, referente eminentissimo

1 Deesse videtur supplicationem transmisi-

S. Priscae, petitam gratiam alternativae inter duas filiationes existentes benigne impertita est; in reliquis instantiam reiecit. Romae, xxv septembris mdccxvi. — F. cardinalis De Abdua. - R. archiepiscopus Damascenus, secretarius.

Confirmatio relati decreti.

§ 2. Cum autem, sicut pro parte eiusdem Ioannis regis nobis subinde expositum fuit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desideret: nos, piis eiusdem Ioannis regis votis annuere volentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicà, tenore praesentium approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salva tamen semper in praemissis auctoritate praedictae Congregationis cardinalium.

Clausulao,

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et spectabit in futurum, plenissime suffragari et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, dictorum conventuum, Congregationis et Ordinis, etiam iuramento etc. quibus omnibus et singulis etc.; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Ma-1 Reliqua more solito ut supra (R. T.).

iorem, sub annulo Piscatoris, die xxvi octobris MDCCXVI, pontificatus nostri anno xvi.

Dat. die 26 octobris 1716, pontif. anno xvi.

# CCXXXV.

Erigitur insignis collegiata in palatio regis Portugalliae in archiepiscopalem et patriarchalem ecclesiam Ulyssiponensem occidentalem, cum plurimis privilegiis et ordinationibus'

> Clemens Episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

In supremo apostolatus solio, meritis Exordium ab licet imparibus, divinà dispositione con-elargiendi prinstituti, pastoralis officii nostri parles tholica religione circa ea libenter interponimus, per quae optime meritis. orthodoxis regibus aliisve de Apostolicâ Sede et catholicà religione optime meritis principibus illustria grati animi nostri argumenta exhibere possimus, illosque prae ceteris, qui validis subsidiis communem christianae reipublicae causam adversus teterrimos illius hostes adiuvare satagunt, praecipuis ac vere singularibus pontificiae largitatis gratiis prosequimur.

§ 1. Sane, cum immanissimus Turca- Adversus Turrum tyrannus, postquam, divinis omni- tus proces Deo bus, ut notum est, atque humanis le-ab hoc Pontingibus infractis, dirum atroxque bellum principes excisuperiori anno dilectis filiis nobilibus viris duci et dominio Venetorum nequissime intulerat, felici ac celeri Peloponnensi expugnatione summopere elatus, ac nihil iam sibi impervium fore con-

! Huic ecclesiae unitae fuere tres ecclesiae parochiales const. ed. MDCCXVI, die 19 augusti. pontif. xvi; et const. ed. MDCCxvii, die 18 februarii, pontif. xvII, confirmantur acta delegati apostolici pro executione praesentis constitutionis.

restrium maritimarumque copiarum apparatu, hoc praesenti anno aggredi, ac cladibus involvere, potissimum vero insulam et civitatem Corcyrae, securitatis italicae propugnaculum, oppugnare moliretur; nos, tot tantisque Ecclesiae ac Reipublicae, imo et temporalis nostrae ditionis periculis vehementer commoti, primum quidem ad Eum, qui potens est in praelio, toto corde clamavimus, ut secundum multitudinem miserationum suarum redimeret nos a malis, nec daret haereditatem suam in opprobrium; deinde vero catholicos principes omni paternae charitatis contentione hortari non praetermisimus, ut labenti rei christianae opem ferrent, ac eademmet, quibus nuper inter se digladiati fuerant, Prae ceteris arma in barbaros converterent. Cum autem inter illos carissimus in Christo filius noster Ioannes Portugalliae et Algarbiorum rex illustris, eximiae non minus suae pietatis stimulis, quam officiis nostris adductus, in primis vero clarissimis maiorum suorum Portugalliae regum de orthodoxae fidei tuitione ac propagatione meritissimorum exemplis excitatus, nullis incommodis nullisque expensis quantumvis gravissimis parcens, summo zelo summâque ac pene incredibili liberalitate et alacritate in auxilium christianae classis validissimum quamplurium bellicarum munitissimarumque navium subsidium quam Eius desiderio citissime transmiserit: nos, probe scienarchiepiscopa- tes praedictum Ioannem regem, pluribus

claruit rex Portugalliae.

est Pontifex.

fidens, non Venetas tantum, sed alias

christianorum principum provincias, ingenti et forsan antehac inaudito ter-

erigendi novum tum in capella regià propensus abhinc annis pio desiderio motum habendi in suo palatio regio Ulyssiponensi unam cathedralem ecclesiam, summopere exoptasse ut saecularis ac insignis collegiata ecclesia in eodem palatio, sub invocatione divi Thomae apostoli, aliàs

a nobis erecta et instituta, in cathedralem ecclesiam huiusmodi, sub invocatione Assumptionis beatissimae Mariae Virginis erigatur, proptereaque civitas et dioecesis Ulyssiponenses in duas partes dividantur, et in eis duo archiepiscopatus constituantur, civitatem vero Ulyssiponensem praedictam, Lusitaniae metropolim, tum ob maritimum portum, continuam frequentiam omnium gentium et nationum, omnigenam mercaturam ac divitiarum abundantiam, tum ob ingentem numerum ecclesiarum, monasteriorum et conventuum, tam virorum quam mulierum, confraternitatum, hospitalium aliorumque locorum piorum, tum denique ob plurimas nobilissimas familias multosque viros in illustribus gradibus constitutos et tam litteris quam armis conspicuos, toto orbe terrarum celeberrimam esse, proindeque huiusmodi praerogativâ summopere dignam, ipsasque civitatem et dioecesim Ulyssiponenses tam ob laicalem populum quam ob clerum saecularem et regularem valde numerosas, necnon fructus redditus et proventus mensae archiepiscopalis Ulyssiponensis, cuius ecclesia ad praesens pastoris solatio destituta, ut accepimus, existit, ad duorum archiepiscoporum, postquam civitas et dioecesis Ulyssiponenses huiusmodi in duas partes divisae fuerint, et in praedictis duabus partibus, mediante unius novi archiepiscopatus erectione, duo archiepiscopatus constituti fuerint, commodam congruamque substentationem sufficientissimos existere:

§ 2. Volentes eidem Ioanni regi aliquod singulare nostri grati animi argu- sis et diocessis
mentum praebere, ad maiorem Dei glo- talem pro antiriam et divini cultus augmentum, attentà scopatu orientali nuncupanamplitudine eiusdem dioecesis Ulyssi- do, et in partem
occidentalem ponensis, motu proprio, non ad alicu pro altero novo ius nobis super hoc oblatae petitionis

et occidentali.

instantiam, sed ex certà scientià ac maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, civitatem et diocesim Ulyssiponenses praefatas in duas partes dividimus, ac unam tam civitatis quam dioecesis divisarum huiusmodi partem versus orientem antiquo archiepiscopatui Ulyssiponensi relinguimus, alteram vero partem versus occidentem novo archiepiscopatui per nos, ut infra, erigendo assignamus; itaut in posterum perpetuis futuris temporibus pro tempore existens archiepiscopus Ulyssiponensis, qui medietatem civitatis necnon medietatem dioecesis Ulyssiponensis versus orientem habuerit, archiepiscopus Ulyssiponensis orientalis, futurus vero ac pro tempore existens archiepiscopus Ulyssiponensis, qui medietatem civitatis itidemque medietatem dioecesis Ulyssiponensis versus occidentem pariformiter habuerit, archiepiscopus ' Ulyssiponensis occidentalis respective nuncupari debeant. Divisionem autem praedictae civitatis Ulvssiponensis in duas partes ut infra faciendam esse decernimus, prout vigore praesentium facimus, unamque partem ab alterâ dividimus et separamus, itaut civitas Ulyssiponensis antiquior, cum suo castello et suburbio orientali, ad pro tempore existentem archiepiscopum Ulyssiponensem orientalem, suburbium vero occidentale, quod nova Ulyssipo nuncupatur, ad futurum et pro tempore existentem archiepiscopum Ulyssiponensem occidentalem, respective nuncupandos, respective pertineant, unaque pars ab alterâ distinguatur per antiquiores muros civitatis, nempe per murum civitatis portae Consolationis, per murum Costae de Castello, ac per murum et portam S. Andreae; et, quidquid inde est cum civitate antiquiori in parte orien-

1 Edit. Main. legit archiepiscopatus (R. T.).

tali, una cum parochialibus aliisque ecclesiis, monasteriis, conventibus et 10cis piis quibuscumque, ad orientalem, quidquid vero existit in parte occidentali, seu novâ Ulyssipone, similiter cum parochialibus aliisque ecclesiis, monasteriis, conventibus, pariterque locis piis quibuscumque, ad occidentalem, respective nuncupandum 1, archiepiscopum pro tempore existentem spectare et pertinere debeat. Dioecesim vero Ulyssiponensem pariformiter in duas partes dividimus, ac partem dioecesis Ulvssiponensis versus orientem pro tempore existenti archiepiscopo Ulyssiponensi orientali, partem vero eiusdem dioecesis Ulyssiponensis versus occidentem futuro ac pro tempore existenti archiepiscopo Ulyssiponensi occidentali respective nuncupandis subiicimus et assignamus. Linea autem divisoria dictae dioecesis Ulyssiponensis incipiet a locis de Arroios, Campogrande, Povoa S. Adriani et Arruda, cum toto territorio de Alenquer, qua parte terminat cum territorio villarum de Ribateio, et exinde Moinhonovo, Otta, Cercal, Sancheira, cum Coutos de Alcobaza, usque ad confinia episcopatus Leyriensis, includendo omnia praedicta loca, oppida et villas, cum suis territoriis, dependentiis, terris, populationibus, omniaque alia, quae intra hanc lineam et littora maris Oceani reperiuntur, ad pro tempore existentem archiepiscopum Ulyssiponensem occidentalem nuncupandum spectare et pertinere debeant; cetera vero loca. oppida et villae2, quae ex hac lineâ exclusive reperiuntur usque ad ripas Tagi et confinia iurisdictionis de Thomar. cum omnibus suis territoriis, districtibus et dependentiis, ad pro tempore existentem archiepiscopum Ulyssiponen-

<sup>1</sup> Aptius ut supra lege nuncupandos (R. T.).

<sup>2</sup> Male edit. Main, legit villas (R. T.).

sem orientalem pariter nuncupandum spectare et pertinere debeant: ex alterå autem parte Tagi, territorium de Setual qua se extendit intra flumina Sado et Canha usque ad confinia archiepiscopatus Elborensis, cum omnibus locis, oppidis et villis eorumque territoriis et dependentiis, ad pro tempore existentem archiepiscopum Ulyssiponensem occidentalem; territorium vero de Sanctarem ultra Tagum intra flumina Divor et castellum de Almourol ad usque confinia episcopatus Portalegrensis, etiam cum locis, oppidis et territoriis, ad pro tempore existentem archiepiscopum Ulyssiponensem orientalem, respective nuncupandos, similiter respective spectare et pertinere debeant.

Erectio archie-

§ 3. In praedictis autem parte civipiscopatus occidentalis in ca- tatis ac parte dioecesis Ulyssiponensis
pella regià. versus occidentem, pro futuro archiepiscopo Ulyssiponensi occidentali nuncupando sic ut praesertur constitutis et assignatis, novum archiepiscopatum Ulyssiponensem occidentalem nuncupandum pro uno vero et futuro archiepiscopo Ulyssiponensi occidentali nuncupando, ad nominationem praedicti Ioannis regis, eiusque in Portugalliae et Algarbiorum regnis successorum regum pro tempore existentium, ut infra, eidem archiepiscopatui Ulyssiponensi occidentali nuncupando apostolica auctoritate praeficiendo (qui novus archiepiscopus Ulyssiponensis occidentalis nuncupandus in nullo penitus alteri archiepiscopo Ulyssiponensi orientali nuncupando aliisque quibuscumque archiepiscopis, praelatis et superioribus quocumque nomine nuncupatis subjectus sit, sed ab eis eorumque iurisdictione et superioritate penitus et omnino exemptus, ac dumtaxat Sedi Apostolicae immediate subiectus existat), erigimus et instituimus; dictamque saecularem et insignem

collegiatam ecclesiam sub invocatione divi Thomae apostoli in praedicto palatio regio ut praefertur existentem, praevià suppressione denominationis et tituli insignis collegiatae ecclesiae eiusdem divi Thomae apostoli, in veram archiepiscopalem sedem et ecclesiam metropolitanam Ulyssiponensem occidentalem nuncupandam sub invocatione Assumptionis beatissimae Virginis Mariae pariformiter erigimus et instituimus, ac nomine archiepiscopali et metropolitano Ulyssiponensi occidentali insignimus et decoramus; ac volumus, quod ipsa collegiata ecclesia (quae ex sex dignitatibus, octodecim canonicatibus, totidemque praebendis, quas et quos obtinentes illius capitulum constituebant, necnon ex duodecim perpetuis beneficiis ecclesiasticis constituebatur), in cathedralem erecta, eodem numero dignitatum, canonicatuum et praebendarum, quas et quos etiam obtinentes illius capitulum similiter constituant, necnon eodem numero beneficiorum constituatur, quorum tamen canonicatuum tres in poenitentiarium, theologalem et doctoralem respective canonicatus per ipsum Ioannem regem designandi erunt, servatis tamen in praesentatione, collatione et institutione canonicatuum poenitentiarii, theologalis et doctoralis huiusmodi, tam circa aetatem quam circa idoneitatem aliasque qualitates, Concilii Tridentini decretis. Cumque dicta cathedralis ecclesia Ulyssiponensis occidentalis nuncupanda, olim ut praefertur collegiata ecclesia, nunc ad huiusmodi sublimitatem honorificamque excellentiam sublimata existat, dictusque Ioannes rex, ut accepimus, in eâ dignitates et canonicos habere, qui certas et peculiares qualitates habeant, ad hoc ut ad altiores dignitates et cathedralium ecclesiarum regimina promoveri seu praesentari possint, summopere desideret, eidem Ioanni regi, ut nonnullos, ex dignitates et canonicatus et praebendas huiusmodi ac beneficia praefata nunc obtinentibus, pro hac vice tantum ab eis removere, aliosque in eorum locum subrogare, dummodo tamen prius indemnitati eorum, qui sic remoti fuerint, saltem aequivalenter consultum fuerit, libere et licite possit et valeat (et sic 1 remoti a dignitatibus aut canonicatibus et praebendis seu beneficiis huiusmodi, quavis ratione et sub quovis praetextu etiam triennalis possessionis iuvari non possint, nec remotioni huiusmodi contradicere et se opponere valeant, de 2 pro remotis apostolicâ auctoritate haberi volumus et mandamus), tenore praesentium, motu pari, concedimus et indulgemus.

lurisdictio et facultas archie-

§ 4. Ad hoc autem ut tam archiepipiscopi Orien-scopus Ulyssiponensis orientalis quam archiepiscopus Ulyssiponensis occidentalis, pro tempore existentes, ultra propriam et distinctam dioecesim ac proprium et distinctum territorium cum proprià, verà et particulari auctoritate, iurisdictione et potestate in cuiusque eorum subditos et dioecesanos habere valeant, archiepiscopo Ulyssiponensi orientali pro tempore existenti, ut auctoritatem, iurisdictionem et superioritatem in clerum et populum, in castra, oppida, villas, territoria, districtus, ecclesias et personas tam saeculares quam ecclesiasticas existentes et existentia in medietate civitatis et medietate dioecesis Ulyssiponensis versus orientem, ei, ut praefertur, assignatis, habere debeat, et eas libere et licite exercere valeat, ac loca et personas huiusmodi eius iurisdictioni, subiectioni, visitationi et correctioni semper et perpetuo subiecta

remaneant (citra tamen praeiudicium personarum seu locorum forsan habentium privilegia exemptionis ab huiusmodi visitatione, quae firma et illaesa remanere, et ut antea ab huiusmodi visitatione exempta respective esse debeant); necnon eidem pro tempore existenti archiepiscopo Ulyssiponensi orientali, ultra iurisdictionem et auctoritatem in personas et loca in medietate civitatis et medietate dioecesis Ulyssiponensis huiusmodi versus orientem, sic ut praefertur ei assignatis, collationes, provisiones et omnimodas alias dispositiones dignitatum, canonicatuum et praebendarum, personatuum, administrationum, officiorum, ceterorumque omnium et singulorum beneficiorum ecclesiasticorum, cum curâ et sine curâ ac praesentationes, electiones ad illa, confirmationes et institutiones in eisdem antea in totà civitate et totà dioecesi Ulyssiponensi praedefunctis archiepiscopis Ulyssiponensibus competentes (salvis tamen et illacsis semper remanentibus reservationibus et affectionibus apostolicis, et absque praeiudicio praesentationis beneficiorum iurispatronatus regii et laicalis), in posterum pro medietate tantum civitatis Ulyssiponensis et medietate dioecesis Ulyssiponensis huiusmodi versus orientem, sic ut praefertur sibi assignatis, relinquimus et assignamus; eidemque pro tempore existenti archiepiscopo Ulyssiponensi orientali, Egitaniensem, Portalegrensem, Promontorii Viridis, S. Thomae, et Congensem episcopales ecclesias, modernosque et pro tempore existentes illarum respective praesules seu administratores, pro suis et pro tempore existentis archiepiscopi Ulyssiponensis orientalis suffraganeis, qui tamquam membra capiti pro tempore existenti archiepiscopo Ulyssiponensi orientali iure metropolitico

<sup>1</sup> Male edit. Main. legit si pro sic (R. T.).

<sup>2</sup> Videtur legendum sed pro de (R. T.).

<sup>3</sup> Videtur legendum vere pro ultra (R. T.).

subsint, designamus et deputamus (ita j quod idem pro tempore existens archiepiscopus Ulyssiponensis orientalis in eisdem Egitaniensi, Portalegrensi, Promontorii Viridis, S. Thomae, et Congensi civitatibus et dioecesibus ius metropoliticum sibi vindicet, et Egitaniensis, Portalegrensis, Promontorii Viridis, S. Thomae, et Congensis pro tempore existentes episcopi eidem pro tempore existenti archiepiscopo Ulyssiponensi orientali ad omnia et singula teneantur et sint adstricti, ad quae suffraganei quicumque suis metropolitis ecclesiis et metropolitanis iuxta canonicas sanctiones tenentur et obligati existunt); ac eidem pro tempore existenti archiepiscopo orientali praedictos suos suffraganeos consecrandi, provinciales synodos evocandi, ac cum eisdem suffraganeis ecclesiastica negocia agendi et definiendi, causas quarumcumque appellationum sive querelas, iuxta sacrorum canonum et Concili Tridentini decreta, cognoscendi, omniaque alia et singula quaecumque, quae de iure, usu, consuetudine, aut aliàs quoquomodo ad archiepiscopos et archiepiscopale munus spectare et pertinere solent, et praecise ad antiquum archiepiscopum Ulyssiponensem antea spectabant et pertinebant, in medietate tantum civitatis Ulyssiponensis versus orientem et medietate tantum dioecesis Ulyssiponensis huiusmodi etiam versus orientem sic ei pro suis archiepiscopatu et territorio a nobis per praesentes relictis et assignatis, gerendi et exercendi, plenam, liberam et omnimodam facultatem et auctoritatem relinquimus pariter et assignamus.

Iurisdictio et facultas archie-piscopi occi-chiepiscopo Ulyssiponensi occidentali, dentalis, qui esta e debet sacellarus malanus maior regiae capellae. ior dictae regiae capellae, ut (ultra gratias, privilegia, praerogativas et indulta,

quibus frui debebit uti sacellanus maior dictae capellae, et praccise ultra iurisdictionem spiritualem et temporalem, quae ei competere debebit super familiaribus regiis aliisque personis, iuxta formam et tenorem privilegiorum eidem sacellano maiori aliàs concessorum, ubicumque domicilium habentibus, seu habituris) etiam ipse iurisdictionem et auctoritatem in clerum, populum, castra, oppida, villas, territoria, districtus, ecclesias et personas, tam saeculares quam ecclesiasticas et regulares, existentes, et existentia in medietate civitatis et medietate dioecesis Ulyssiponensis huiusmodi versus occidentem ei sic ut praefertur assignatis, habere debeat, ac eas libere et licite exercere valeat, ac loca et personae huiusmodi eius subiectioni, visitationi et correctioni semper et perpetuo subiecta remaneant (citra tamen praeiudicium personarum seu locorum forsan habentium privilegia exemptionis ab huiusmodi visitatione, quae firma pariter et illaesa remanere, et ut antea ab huiusmodi visitatione exempta respective esse debeant); necnon eidem pro tempore existenti archiepiscopo Ulyssiponensi occidentali, ultra iurisdictionem et auctoritatem in personas et loca in medietate civitatis et medietate dioecesis Ulyssiponensis huiusmodi versus occidentem sic ut praesertur ei assignatis, collationes, provisiones et omnimodas alias dispositiones dignitatum, canonicatuum et praebendarum, personatuum, administrationum, officiorum, ceterorumque omnium et singulorum beneficiorum ecclesiasticorum, cum curâ et sine curâ, ac praesentationes, electiones ad illa, confirmationes et institutiones in eisdem, antea in totà dioecesi Ulyssiponensi praedefunctis archiepiscopis Ulyssiponensibus competentes (salvis tamen et semper illaesis pariter remanentibus reservationibus et affectionibus | apostolicis, et absque praeiudicio praesentationis beneficiorum iurispatronatus regii et laicalis), in posterum pro medietate tantum civitatis Ulyssiponensis ac medietate tantum dioecesis Ulyssiponensis versus occidentem sic ut praefertur pro tempore existenti archiepiscopo Ulyssiponensi occidentali assignatis, similiter concedimus et respective indulgemus; eidemque pro tempore existenti archiepiscopo Ulyssiponensi occidentali Leyriensem, Lamacensem, Funchalensem et Angrensem episcopales ecclesias, modernosque et pro tempore existentes illarum respective praesules seu administratores, pro suis et pro tempore existentis archiepiscopi Ulyssiponensis occidentalis suffraganeis, qui, tamquam membra capiti, eidem pro tempore existenti archiepiscopo Ulyssiponensi occidentali iure metropolitico subiaceant, eique obedientiam et reverentiam, tamquam proprio metropolitano, praestare debeant, similiter designamus et deputamus, ita quod idem pro tempore existens archiepiscopus Ulyssiponensis occidentalis in eisdem Leyriensi, Lamacensi, Funchalensi et Angrensi civitatibus et dioecesibus ius metropoliticum habeat et habere debeat, et Leyriensis, Lamacensis, Funchalensis et Angrensis episcopi eidem pro tempore existenti archiepiscopo Uiyssiponensi occidentali ad omnia et singula teneantur et sint adstricti, ad quae suffraganei quicumque de iure, usu aut consuetudine tenentur et obligati existunt; ipsique pro tempore existenti archiepiscopo Ulyssiponensi occidentali praefatos suos suffraganeos consecrandi, provinciales synodos evocandi, ac cum eis etiam ecclesiastica negocia agendi et terminandi, causas quarumcumque appellationum sive querelas, iuxta sacrorum canonum statuta

et Concilii Tridentini decreta, cognoscendi, omniaque alia et singula, quae similiter de iure, usu, consuetudine, aut aliàs quomodolibet ad archiepiscopos et archiepiscopale munus spectare et pertinere solent, et praecise ad antiquum archiepiscopum Ulyssiponensem antea in totà civitate et dioecesi Ulyssiponensi spectabant et pertinebant, in posterum in medietate tantum civitatis et medietate tantum dioecesis Ulyssiponensis huiusmodi versus occidentem, sic ei pariter pro suis archiepiscopatu et territorio a nobis per praesentes assignatis, gerendi et exercendi, plenam et omnimodam facultatem et auctoritatem concedimus et impartimur.

Ulyssiponensis orientalis quam archie-rarum aposto-piscopus Ulyssiponensis occidentalis pro ditus utriusque tempore existentes, in actu expeditionis tus et capituli, litterarum apostolicarum super eorum promotione ad dictos Ulyssiponensem orientalem et Ulyssiponensem occidentalem archiepiscopatus, ad nominationem dicti Ioannis regis eiusque successorum regum praefatorum ut infra faciendam, taxam fixam et invariabilem in libris Camerae Apostolicae ac certos et distinctos fructus habere valeant, cum tava antiqui archiepiscopatus Ulyssiponensis in libris Camerae Apostolicae ad bis mille florenos auri descripta reperiatur, et aequum sit, quod, sicuti dividuntur civitas et dioecesis, ita etiam dividantur fructus et onera, volumus et ordinamus quod in posterum fructus archiepiscopatus Ulyssiponensis orientalis ad alios mille florenos similes respective in libris Camerae Apostolicae taxati respective existant. Unicuique autem ex praedictis duobus archiepiscopis Ulyssiponensibus orientali et occidentali pro tempore existentibus illi fructus ex decimis et aliis quibuscumque redditi-

§ 6. Ut autem tam archiepiscopus Taxa pro ex-

bus, proventibus, bonis stabilibus, censibus et aliis huiusmodi provenientes obveniant, qui provenire poterunt ex illà medietate civitatis et medietate dioecesis Ulyssiponensis ei sic ut praesertur assignatis; et, ne antiquum [capitulum Ulyssiponense ex hac divisione et dismembratione ac novi archiepiscopatus Ulyssiponensis occidentalis erectione, quoad infrascriptos fructus et alia emolumenta ei, ut infra, spectantia, aliquod detrimentum patiatur, tam fructus quam decimae et alia emolumenta, quae antea eidem antiquo capitulo spectabant et pertinebant, etiam post divisionem civitatis et dioecesis Ulyssiponensis ac novae metropolitanae ecclesiae huiusmodi erectionem, ut antea, spectare et pertinere debeant, absque eo quod capitulum et canonici novae metropolitanae ecclesiae praefatae ex praedictis decimis, fructibus et emolumentis, ad antiquum capitulum Ulyssiponense ut praesertur spectantibus quidquam exigere seu praetendere valeant, etiamsi fructus, decimae et emolumenta huiusmodi ex quibuscumque bonis, rebus et personis in medietate civitatis et medietate dioecesis Ulyssiponensis versus occcidentem existentibus quomodolibet proveniant.

Statuta nonnulla pro pace

§ 7. Ad effectum vero ut ex diviconservanda in sione civitatis et dioecesis Ulyssiponenter utrumque archiepiscopum sis praesatarum, et existentià duorum archiepiscopatuum intra limites eiusdem antiquae civitatis eiusdemque dioecesis, discordiae et dissensiones non oriantur, cupientes pacem et tranquillitatem inter personas ecclesiasticas summopere consentaneam confovere, omnia et singula infrascripta, quae iurisdictionem, superioritatem, aliaque pro quiete et concordià amborum archiepiscopatuum respicere possunt, perpetuis futuris temporibus tam ab archiepiscopo Ulyssiponensi orientali quam ab archiepiscopo

Ulyssiponensi occidentali, eorumque respective vicariis, officialibus et ministris quocumque nomine nuncupandis, ac quavis auctoritate, superioritate, iurisdictione et facultate pollentibus, necnon subditis et dioecesanis tam saecularibus quam ecclesiasticis, firmiter et inviolabiliter observari debere mandamus. 1. Videlicet, quod confessarii et concionatores, si a proprio ex duobus praedictis archiepiscopis pro tempore existentibus approbati et idonei reperti suerint ad confessiones audiendas et verbi Dei praedicationes faciendas in una parte civitatis et dioecesis Ulyssiponensis in qua existit dictus proprius archiepiscopus, tunc et eo casu, exhibendo coram altero archiepiscopo approbationem proprii archiepiscopi, possint in alterâ parte civitatis Ulyssiponensis eiusque districtu confessiones audire et verbum Dei praedicare absque ullo examine aliâque approbatione, sed habita tantum licentia ab archiepiscopo loci in quo consessiones huiusmodi audire et verbum Dei praedicare voluerint. 11. Quod omnes et quicumque casus, qui in uno ex praedictis duobus archiepiscopatibus erunt reservati, vel in posterum reservabuntur, pariformiter sint et esse debeant etiam reservati in alio ex praedictis duobus archiepiscopatibus, ne subditi unius ex praefatis duobus archiepiscopatibus huiusmodi committentes excessus, qui in suo archiepiscopatu sint reservati, facile absolvi possint in alio ex praefatis duobus archiepiscopatibus, in quo similes casus reservati non fuerint. III. In eventum sepeliendi aliquem defunctum unius partis civitatis vel dioecesis in alterà parte eiusdem civitatis vel dioecesis, vel quia in hac alterâ parte sibi elegerit sepulchrum, vel quia in hac alterà parte sepulchrum maiorum et consanguineorum existat,

tunc parochus defuncti associare debeat cadaver usque ad limites illius archiepiscopatus, in quo decessit, illudque exinde associabitur a parocho intra cuius limites sita est parochia sive ecclesia in qua cadaver praedictum erit sepeliendum, dividendo tamen inter utrumque parochum emolumenta debita ratione funeris. IV. Religiones et laicorum confraternitates totius civitatis, quae ad praesens in eâdem civitate reperiuntur, in posterum associando cadavera et in aliis quibuscumque functionibus, tam eundo quam redeundo, incedere possint per totam civitatem processionaliter eisdem modo et formâ quibus ad praesens incedunt; illae vero religiones et laicorum confraternitates, quae in futurum de novo fundatae et institutae fuerint, ad hoc ut in praedictis functionibus incedere possint per totam civitatem processionaliter, ab utroque archiepiscopo licentiam petere debeant et facultatem. v. Quotiescumque opus fuerit facere denunciationes super matrimoniis contrahendis et super ordinibus conferendis pro personis in dictà civitate Ulyssiponensi commorantibus, denunciationes huiusmodi, quamvis matrimonium contrahere et ad ordines huiusmodi promoveri volentes unius partis dictae civitatis ut praesertur divisae habitatores existant, non solum in eorum parochiali ecclesià, verum etiam in unà ex parochialibus ecclesiis alterius partis eiusdem civitatis ut praefertur divisae, ad hoc ut fraudibus obviari possit, fieri debeant, nec ullo unquam tempore matrimonia contrahi ac ordines tam minores quam sacri conferri possint absque fide notariorum, vulgo folha corrida nuncupatâ, utriusque archiepiscopatus, in qua expresse caveatur, quod, tam illi qui matrimonia contrahere voluerint, quam illi qui ad ordi-

nes praesatos erunt promovendi, nullo canonico impedimento irretiti existant, nullave criminis infamia quoad ordines huiusmodi laborent. vi. Quod publicae processiones, tam in die solemnitatis Corporis Christi ab utrâque cathedrali faciendae, quam quae ex consuetudine vel voto aliis diebus fiunt, vel de cetero fieri poterunt, nequaquam fieri valeant extra limites proprios unius archiepiscopatus, absque expressâ licentiâ et facultate alterius archiepiscopi. VII. Ministri et officiales unius archiepiscopatus non possint nec debeant in alia parte et in alio dominio et territorio alterius archiepiscopi deferre insignia denotantia iurisdictionem et iustitiam, nec facere per se ipsos executiones, aut aliquem quamvis sibi subditum in carceribus coniicere, sed adhibendae erunt litterae hortatoriae iuxta stylum regni Portugalliae; excepto tamen casu, quo rei reperti fuerint vel in actu fugae vel in fragranti crimine, in quibus casibus rei consignandi erunt officiali illius archiepiscopi, in cuius ditione capti fuerint, ad hoc ut iste vel eos puniat, si de iure ei competat facultas illos puniendi, vel eos remittat ad iudicem suum, qui de iure debebit procedere ad cognitionem criminis a reis huiusmodi commissi. viii. Omnes et quaecumque litterae apostolicae, tam sub plumbo quam sub annulo Piscatoris in posterum expediendae, et tam gratiam quam iustitiam simul vel separatim concernentes, quae pro illarum exequutione committendae erunt archiepiscopo seu officiali Ulyssiponensi, quotiescumque ex eisdem litteris non constabit an illarum exequutio archiepiscopo seu officiali Ulyssiponensi orientali aut archiepiscopo seu officiali Ulyssiponensi occidentali commissa fuerit, tunc et eo casu huiusmodi exequutio commissa esse

intelligatur illi archiepiscopo, qui iurisdictionem habuerit vel supra personam, si materia sit personalis, vel supra rem, si realis. ix. Omnes et quaecumque causae et litium controversiae, quae ad praesens introductae et indecisae reperiuntur, continuari et terminari debeant usque ad sententiam definitivam coram eisdem officialibus seu iudicibus, coram quibus introductae fuerunt; evequutiones vero faciendae erunt ab officiali illius archiepiscopi, cui iuxta praedictam divisionem spectabunt, mediantibus tamen solitis litteris hortatoriis iuxta stylum regni Portugalliae; illae vero lites et controversiae, quae de novo movendae et introducendae erunt, iudicari et definiri debebunt ab officiali illius archiepiscopi Ulyssiponensis, aut orientalis seu occidentalis, qui debebit de iure eas cognoscere et super eis iudicari, vel ratione personae ei subiectae, vel ratione rei in suo archiepiscopatu et in suâ dioecesi existentis. x. Novus archiepiscopus Ulyssiponensis occidentalis poterit creare et eligere omnes et singulos officiales, qui ibidem creari solent, aut confirmare et approbare iam creatos et electos, cum eisdem iurisdictione et potestate aliis officialibus in parte civitatis et dioecesis sibi assignatâ competentibus; nec per hoc officiales antiqui archiepiscopatus Ulyssiponensis aliquam relevationem praetendere possint, praeterquam in casu quo officia ab eis empta fuissent, quia tunc novus archiepiscopus Ulyssiponensis occidentalis decernere debebit quod officiales ab eo noviter electi reficiant damna quae officiales antiqui archiepiscopatus Ulyssiponensis ex hac novâ erectione et electione officialium pati possent, et infrascripti iudices exequutores summarie, et solà facti veritate inspectà, pretium eisdem antiquis officialibus debitum per-

solvere faciant. xI. Quia in utrâque parte civitatis et dioecesis Ulyssiponensis tam orientalis quam occidentalis reperiuntur dignitates, canonicatus et beneficia, quae personalem residentiam requirunt, ne, ob praedictam civitatis et dioecesis Ulyssiponensis divisionem, dignitates, canonicatus et beneficia huiusmodi pro tempore obtinentes in aliquo praeiudicentur, volumus quod, si professores dignitatum, canonicatuum et beneficiorum in una parte civitatis seu dioecesis huiusmodi habitaverint, nihilominus habeantur et reputari debeant praesentes in loco dignitatum, canonicatuum et beneficiorum huiusmodi; ipsi vero, non tamen eorum familiae et familiares, subditi illius archiepiscopi existant, in cuius civitate seu dioecesi dignitates aut canonicatus seu beneficia huiusmodi extiterint. xII. Quod omnes et singulae controversiae, quae in posterum occasione huiusmodi divisionis ac novi archiepiscopatus erectionis oriri poterunt. summarie absque strepitu et figurâ iudicii, ac solà facti veritate inspectà, ab eisdem infrascriptis judicibus exequutoribus definiri et iudicari debeant. Insuper quod ex omnibus supradictis nullum praeiudicium inferatur, nec ullo unquam tempore in futurum inferri possit, iurisdictioni iam competenti novo archiepiscopo Ulyssiponensi occidentali uti sacellano maiori capellae regiae Ulyssiponensis, quae iurisdictio semper et omni tempore immunis et illaesa remaneat in suo primaevo statu, exercenda tamen a dicto novo archiepiscopo Ulyssiponensi occidentali uti praesule dictae capellae super familia regia, eademque capellà et eius officialibus ac familiaribus ipsius Ioannis regis, ad formam indultorum et privilegiorum apostolicorum usque nunc concessorum

1 Videtur legendum possessores (R. T.).

ad favorem sacellani maioris pro tempore existentis, quibus nullo modo derogatum seu praeiudicatum intelligatur, sed novus archiepiscopus Ulyssiponensis occidentalis, uti capellanus maior dictae regiae capellae, ad formam indultorum et privilegiorum apostolicorum huiusmodi, privative quoad omnes alios iudices seu superiores quavis auctoritate et dignitate fungentes suam iurisdictionem sacellani maioris absque ullà diminutione et controversià exercere valeat.

Erectio dicti archiepiscopain patriarcha-

§ 8. Denique considerantes praeditus occidentalis ctam metropolitanam ecclesiam Ulyssiponensem occidentalem, sic, ut praesertur, a nobis per praesentes erectam et institutam, in regio palatio Ulyssiponensi constitutam 'existere, inibique ipsas personas regias functionibus ecclesiasticis saepissime adesse posse, valde congruum existimamus ut eadem metropolitana ecclesia Ulyssiponensis occidentalis, eiusque pro tempore existens archiepiscopus Ulyssiponensis occidentalis, uberioribus indultis, privilegiis et praerogativis ex speciali nostrâ et Sedis Apostolicae indulgentià condecorentur. Hinc, praedictum Ioannem regem amplioribus favoribus et gratiis prosequi volentes (sirmis tamen et illaesis remanentibus supradictis omnibus et singulis indultis et privilegiis eidem capellae regiae, eiusque sacellano maiori, sic, ut praesertur, a nobis et Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris concessis, necnon citra ullum praeiudicium seu diminutionem auctoritatis, iurisdictionis, praeeminentiarum ac iurium quorumcumque, etiam honorificorum et mere caeremonialium, nunc et pro tempore existenti nostro et Apostolicae Sedis in Portugalliae et Algarbiorum regnis nuncio seu alteri eiusdem Sedis

1 Edit. Main. legit constituta (R. T.).

in eisdem regnis pro tempore similiter existenti legato competentium', quae nuncius et legatus supradicti, quoad dictum archiepiscopum Ulyssiponensem occidentalem, pariformiter et absque ullà prorsus differentià ac quoad alios archiepiscopos et episcopos dictorum regnorum exercere possint ac debeant) motu, scientia et potestate similibus eamdem saecularem et insignem collegiatam ecclesiam, sic a nobis in archiepiscopalem ecclesiam Ulyssiponensem occidentalem erectam et institutam, nomine et titulo et praerogativa patriarchalis ecclesiae, eiusque archiepiscopum Ulyssiponensem occidentalem pro tempore existentem similiter nomine et titulo et praerogativa patriarchae Ulyssiponensis occidentalis, ad instar venerabilis fratris nostri moderni patriarchae Venetiarum, quoad provinciam tamen archiepiscopatus Ulyssiponensis occidentalis tantum, insignimus et decoramus, cum facultate utendi insigniis et stemmate propriae ecclesiae archiepiscopalis Ulyssiponensis occidentalis aliisque ornamentis, quibus idem patriarcha Venetiarum de iure, usu et consuetudine utitur, necnon in eisdem Portugalliae et Algarbiorum regnis deferendi crucem et rocchettum apertum, populum benedicendi, thronum et baldachinum habendi, pontificalia exercendi, infrascriptas indulgentias concedendi, et supra Bracharensem, Ulyssiponensem orientalem, ac Elborenses archiepiscopos, necnon Portugallensem, Colimbriensem, Visensem, Miradensem, Lamacensem, Egitaniensem, Leiriensem, Funchasensem, Angrensem, Promontorii Viridis, S. Thomae, Congensem, Algarbiensem, Portalegrensem et Eluensem episcopos, aliosque omnes et singulos regnorum huiusmodi praelatos, in omni-

1 Male edit. Main. legit competenti (R. T.).

bus actibus et functionibus, etiam in eorum ecclesiis, praecedentiam habendi, quorum nullus, etiam in eorum ecclesiis, eo presente, aliquem iurisdictionis, honoris vel facultatis actum gerere possit, quem coram legato praedictae Sedis Apostolicae non valeret; quo vero ad alias iurisdictiones et facultates aliis patriarchis seu praedictae Sedis legatis competentes, nullas idem pro tempore existens archiepiscopus Ulyssiponensis occidentalis patriarcha nuncupatus habere seu exercere possit, exceptis supradictis, nisi alia iurisdictio seu facultas huiusmodi prius per nos aut successores nostros Sedemque praefatam declarata et respective ei concessa fuerit, necnon utendi pallio non solum in diebus, festivitatibus et functionibus in pontificali romano descriptis et designatis, sed ctiam in Conceptionis beatae Mariae Virginis, in Inventionis et Exaltationis S. Crucis, S. Iosephi, S. Annae, S. Michaëlis archangeli, S. Vincentii civitatis Ulyssiponensis protectoris, S. Elisabethae reginae Portugalliae, S. Antonii Ulyssiponensis, S. Angeli Custodis et S. Georgei regni Portugalliae defensorum festivitatibus, quae omnes in ipsà collegiatà ecclesià in cathedralem et metropolitanam ecclesiam Ulyssiponensem occidentalem erectà de la toto regno Portugalliae solemniter celebrantur, necnon in qualibet alià die, si quae fuerit solemnior in ecclesià, in qua per totum regnum praedictus archiepiscopus Ulyssiponensis occidentalis patriarcha nuncupatus pontificalibus usus fuerit, ac in benedictionibus nuptiarum et in solemni baptismate filiorum et descendentium regiorum, ac in aliis similibus et solemnibus regis <sup>2</sup> functionibus, quae intra vel immediate post missarum solemnia ce-

lebrabuntur; quodque praedictus pro tempore existens archiepiscopus Ulyssiponensis occidentalis patriarcha nuncupatus, sic a nobis per praesentes creatus et institutus, ac nomine et praerogativa patriarchae decoratus, habitu purpureo, ad instar venerabilis etiam fratris nostri moderni archiepiscopi Salisburgensis, indui possit, easque indulgentias concedere valeat, quas nostri et praedictae Sedis Apostolicae nuncii in praedictis Portugalliae et Algarbiorum regnis, eiusdem Sedis auctoritate, concedere solent; videlicet, centum aut plures alios dies, non tamen ultra annum, necnon, in uno festo dumtaxat, a primis usque ad secundas vesperas et occasum solis diei festi huiusmodi, quinque annos et quinque quadragenas, aut infra, ita tamen, ut semel tantum pro una ecclesià vel capellà fiat, etiam concedimus et indulgemus.

§ 9. Capitulo vero dictae collegiatae Privilegia raecclesiae, sic a nobis in cathedralem et ali concessa. metropolitanam ecclesiam erectae, ac titulo, denominatione et praerogativà patriarchalis ecclesiae decoratae, eiusque dignitatibus et canonicis, ut ipsi in posterum habitum praelatitium violacei coloris serici aut lanei supra rocchettum ubique terrarum, extra tamen Romanorum curiam, et ubi non suerit Romanus Pontisex, ad instar canonicorum ecclesiarum patriarchalium de Urbe, quodque ipsi, qui iam vigore indulti apostolici habent usum cappae magnae violacei coloris, in posterum hyemali cappam etiam magnam rubeam, aestivo vero temporibus, mozzettam supra rocchettum similiter rubeam, ad instar canonicorum ecclesiae Pisanae, respective in singulis horis canonicis. missis et aliis divinis officiis, necnon processionibus tam intra quam extra eorum ecclesiam peragendis, necnon

<sup>1</sup> Edit. Main. legit erectam (R. T.).

<sup>2</sup> Videtur legendum regiis (R. T.).

actibus capitularibus publicis et privatis, gestare et deferre possint; quodque capitulum et canonici dictae ecclesiae Ulyssiponensis occidentalis, tam habitu praelatio quam canonicali induti, et capitulariter existentes seu incedentes, omnia capitula, etiam in eorum ecclesiis, omnesque canonicos quarumcumque cathedralium et collegiatarum ecclesiarum totius regni Portugalliae, similiter si unus vel plures dictae ecclesiae Ulyssiponensis occidentalis cum alio vel aliis, dignitate seu canonico', aut dignitatibus seu canonicis alterius cuiusque ecclesiae regni Portugalliae incedent, seu in aliquâ functione ecclesiasticà aderunt, etiam in eorum ecclesiis praecedere debeant; necnon ut ipsi, eorumque in dignitatibus ac canonicatibus et praebendis huiusmodi successores, perpetuis futuris temporibus, ac tam in parte civitatis et dioecesis Ulyssiponensis occidentalis, quam in toto regno et dominiis, praesente rege, eoque absente, de licentià Ordinarii, in missis ac horis canonicis solemniter decantandis et persolvendis, ac etiam in processionibus, benedictionibus candelarum, cinerum, palmarum, et fontis baptismalis, ac in reliquis ecclesiasticis functionibus, in quibus sacra adhibentur paramenta, praesente vel absente archiepiscopo, mitrà aliisque indumentis vel paramentis, ad instar abbatum usum mitrae habentium, uti, necnon in eorum armis et insigniis gentilitiis mitram apponi i facere ad instar dignatum et canonicorum archiepiscopalium ecclesiarum Beneventanae et Mediolanensis, quodque ipsius ecclesiae Ulyssiponensis occidentalis dignitates et canonici praefati, eorumque successores, indumenta et paramenta, aliasque res ecclesiasticas, in quibus sacri olei vel

1 Edit. Main. legit opponi (R. T.).

chrismatis unctio non requiritur, non tamen calices neque patenas, benedicere, ad instar canonicorum ecclesiae Neapolitanae; eisdemque praedictae ecclesiae Ulyssiponensis occidentalis canonicis causae quaecumque et super quibuscumque litibus et controversiis motae vel movendae committi, respective, libere et licite possint et valeant, etiam concedimus et indulgemus.

§ 10. Ulterius, firmo remanente iure lus nominandi patronatus regio, et praesentandi, ut di archiepiscoantea, ad dignitates, canonicatus et lem regi reser-praebendas, ac beneficia dictae colle-vatum. giatae ecclesiae, sic a nobis in metropolitanam ecclesiam Ulyssiponensem occidentalem erectae, ad archiepiscopatum Ulyssiponensem occidentalem, tam hac primâ vice a primaevâ illius erectione huiusmodi vacantem, quam in posterum in quibuscumque aliis vacationibus quandocumque et quomodocumque etiam apud Sedem Apostolicam occurrentibus, iuspatronatus 1 regium et nominandi et praesentandi personam idoneam nobis et Romano Pontifici pro tempore existenti, ac per nos et eumdem Romanum Pontificem pro tempore existentem dicto archiepiscopatui Ulyssiponensi occidentali apostolică auctoritate et mediantibus litteris apostolicis praeficiendam ', praedicto Ioanni regi eiusque in dictis regnis successoribus regibus similiter perpetuo reservamus, concedimus et assignamus, ac iuspatronatus et praesentandi huiusmodi praedicto Ioanni regi, eiusque in dictis regnis successoribus regibus praefatis, non ex privilegio apostolico, sed uti ex verâ, primaevâ, reali et actuali, plenâ, integrà et omnimodà fundatione et perpetuâ dotatione laicali, ex bonis mere laicalibus factis, competere et pertinere.

1 Male ed. Main. legit iuris patronatus (R. T.).

2 Male edit. Main. legit praesiciendum (R. T.).

et uti tale sub derogatione iurispatronatus ex privilegio apostolico vel consuetudine aut praescriptione acquisiti nullatenus comprehendi, aut illi nullo unquam tempore, etiam ex causâ vacationis apud Sedem praefatam, aut quocumque alio praelextu, aut ex quacumque aliâ causâ, quantumvis legitimâ, etiam per nos et praedictos Romanos Pontifices successores nostros pro tempore existentes<sup>1</sup>, motu, scientià et potestatis plenitudine similibus decernimus.

Firmitas archiepiscopatus capellà.

§ 11. Denique, ut in eventum, in et patriarchatus quem praedictus Ioannes aut pro tempore existens Portugalliae et Algarbiorum rex, eiusque successores, alibi curiam, eorumque regias personas, vel perpetuo, vel per aliquod temporis spatium, respective transtulerint, nihilominus firma et illaesa remanere debeant, tam cathedralitas dictae collegiatae eclesiae, sic a nobis in metropolitanam et patriarchalem ecclesiam Ulyssiponensem occidentalem erectae, quam omnia et singula privilegia et indulta eidem cathedrali ecclesiae Ulyssiponensi occidentali sic ut praefertur concessa, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, decernimus et declaramus.

Designatio exeplantam divisioriis et compecensuras.

§ 12. Ad hoc autem ut omnia et cutorum prae-sentium littera- singula supradicta a nobis concessa et dato asservandi ordinata, ac in praesentibus contenta nis in cancella- et expressa, debitae exequutioni demanscendi contra- dentur, ac perpetuis futuris temporibus ab omnibus et singulis firmiter et inviolabiliter observentur, motu, scientiâ et potestatis plenitudine similibus, venerabilibus fratribus nostris Elvensi, Algarbiensi et Miradensi, eisque deficientibus seu impeditis, Angulensi et Lamacensi episcopis, tenore praesentium mandamus, quatenus ipsi, vel unus eorum, per se, vel alium, seu alios, etiam

> 1 Desunt verba derogari non posse, nec derogatum censeri, aut similia (R. T.).

quatenus! difficultate occurrente et a nobis non praevisă, quae effectum earumdem praesentium minime retardare valeat, easdem praesentes litteras, nullà interposità morà, debitae exequationi demandent seu demandari faciant, ac unam partem tam civitatis quam dioecesis Ulyssiponensis praefatae versus orientem pro proprià dioecesi ac proprio territorio archiepiscopatus Ulyssiponensis orientalis, alteram vero partem civitatis et dioecesis Ulyssiponensis huiusmodi versus occidentem similiter pro proprià dioecesi et proprio territorio archiepiscopatus Ulyssiponensis occidentalis constituant et assignent, ac plantam cum confinibus et mensuratione per peritos faciendam, iuxta formam a nobis desuper praescriptam, tam partis civitatis et dioecesis Ulyssiponensis orientalis, quam partis civitatis et dioecesis Ulyssiponensis occidentalis huiusmodi. tam in cancellarià eorum episcopatuum, quam in cancellariis archiepiscopatus Ulyssiponensis orientalis ac archiepiscopatus Ulyssiponensis occidentalis, ad perpetuam rei memoriam, reponere et asservare debeant, quodque, ultra divisionem praefatam sic ut praefertur factam, omnia et singula supradicta ab omnibus et singulis, perpetuis futuris temporibus, per censuras et poenas ecclesiasticas ac alia opportuna iuris remedia, et quacumque appellatione remotâ, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis, adimpleri et inviolabiliter observari faciant.

§ 13. Decernentes propterea, easdem Clausulae ampraesentes litteras semper et perpetuo particulares. validas et efficaces existere et sore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere debere, ac nullo unquam tempore ex quocumque capite vel qualibet causâ, quantumvis legitimâ

1 Forsan qualibet leg. pro quatenus (R. T.).

et iuridică, etiam ex eo quod sedes archiepiscopalis Ulyssiponensis ad praesens vacet, et proprio pastore et defensore destituta existat, ipsiusque capitulum et canonici, seu quicumque alii cuiuscumque dignitatis, gradus, conditionis et praeeminentiae, in praemissis et circa ea quomodolibet, et ex quavis causâ, ratione et actione vel occasione, ius vel interesse habentes aut habere praetendentes, illis non consenserint, aut ad id vocati et auditi, et causae, propter quas eaedem praesentes emanaverint, adductae, verificatae et iustificatae non fuerint, de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis seu invaliditatis vitio, seu intentionis nostrae, aut ius vel interesse habentium consensus<sup>1</sup>, aut quolibet alio quantumvis magno, substantiali, inexcogitato et inexcogitabili ac specificam et individuam mentionem et expressionem requirente defectu, sive etiam ex eo quod in praemissis, eorumque aliquo, solemnitates et quaevis alia servanda et adimplenda, servata et adimpleta non fuerint, aut ex quocumque alio capite, a iure vel facto, aut statuto vel consuetudine aliquâ resultante, seu etiam enormis, enormissimae totalisque laesionis, aut quocumque alio colore, praetextu, ratione vel causâ, etiam in corpore iuris clausâ, occasione, aliave causa, etiam quantumvis iusta, rationabili, legitimâ, iuridicâ, piâ, privilegiatà, etiam tali quae ad effectum validitatis praemissorum necessario exprimenda foret, aut quod de voluntate nostrâ et aliis superius expressis nullibi appareret seu aliàs probari posset, notari, impugnari, invalidari, retractari, in ius vel controversiam vreocari, aut ad terminos iuris reduci, vel adversus illas restitutionis in integrum, aperitionis oris, reductionis ad viam et terminos

1 Male edit. Main. legit consensu (R. T.).

iuris, aut aliud quodcumque iuris, facti. vel gratiae vel iustitiae remedium impetrari, seu quomodolibet, etiam motu simili concesso aut impetrato vel emanato, uti seu se iuvare in iudicio vel extra posse; neque ipsas praesentes sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, modificationibus, derogationibus, aliisque contrariis dispositionibus, etiam per nos et successores nostros Romanos Pontifices pro tempore existentes, et Sedem Apostolicam praefatam, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, etiam consistorialiter, ex quibuslibet causis, et sub quibusvis verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis ed decretis, etiamsi in eis de eisdem praesentibus earumque toto tenore ac datá specialis mentio fiat, pro tempore factis et concessis, ac faciendis et concedendis, comprehendi, sed, tamquam ad maius bonum tendentes, semper et omnino ab illis excipi, et, quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validissimum, ac eum, in quo antea quomodolibet erant, statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas, ac de novo etiam sub quacumque posteriori dată, quandocumque eligendà, concessas esse et fore, sicque, et non aliàs, in praemissis omnibus et singulis per quoscumque iudices ordinarios vel delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, etiam de latere legatos, vicelegatos, dictaeque Sedis nuncios, ac alios quoscumque, quavis auctoritate, potestate, praerogativá et privilegio ac honore et praeeminentià fungentes, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, in quocumque iudicio et in quacumque instantià iudicari et definiri debere; et, si secus

super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decernimus.

Contrariorum derogatio.

§ 14. Non obstantibus, quatenus opus sit, nostrà et Cancellariae Apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, aliisque in contrarium praemissorum editis vel edendis, etiam in synodalibus provincialibus universalibusque conciliis, specialibus vel generalibus, ac, quatenus opus sit, etiam illae Pauli Papae II similiter praedecessoris nostri de rebus Ecclesiae non alienandis, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac antiquae cathedralis ecclesiae Ulyssiponensis aliarumque ecclesiarum et aliorum locorum piorum antiquae dioecesis Ulyssiponensis, etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, eorumque reformationibus et novis additionibus, stylis, usibus et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis eorumque superioribus et personis, ac locis quibuscumque, etiam specifică et expressâ ac individuâ mentione dignis, sub quiscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu pari, ac consistorialiter, aut aliàs quomodolibet, etiam iteratis vicibus, in contrarium praemissorum concessis, approbatis, confirmatis et innovatis, etiamsi in eis caveatur expresse, quod illis per quascumque litteras apostolicas etiam motu simili pro tempore concessas, quascumque etiam derogatoriarum derogatorias in se continentes, derogari non possit, neque censeatur eis derogatum; quibus omnibus et singulis, etiamsi lis, specifica et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut quaecumque alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores, formas et causas, etiam quantumvis praegnantes, pias et privilegiatas, praesentibus pro plene et sufficienter, ac de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, insertis, expressis et specificatis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum omnium validissimum effectum, hac vice dumtaxat, latissime et plenissime, ac sufficienter, necnon specialiter et expresse, motu, scientià et potestatis plenitudine similibus, harum serie derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 15. Nulli ergo omnino hominum sanctio poeliceat hanc paginam nostri motuspro-nalis. prii, ac divisionis, assignationis, erectionis, institutionis, concessionis, indulti, reservationis, declarationis, mandati, voluntatis, decreti et derogationis infringere vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae MDCCXVI, VII idus novembris, pontificatus nostri anno xvi.

Dat. die 7 novembris 1716, pontif. anno xvi.

## CCXXXVI.

Suspenduntur, ad Sanctitatis Suae beneplacitum, privilegia omnia a Sanctâ Sede facultati sacrae theologiae Parisiensis concessa 1

1 Innocentii XII const. ed. MDCXCIV, die 27 de illis eorumque totis tenoribus specia- l aprilis, pontif. III, confirmata fuere privilegia

### Clemens Papa XI. ad futuram rei memoriam.

Exordium a studio Romano. erigendi colle sitates, easque

Circumspecta Romanorum Pontificum rum Pontificum providentia, e sublimi universae domus gia ac univer- Dei speculà longe lateque prospiciens privilegiis or quantam catholicae Ecclesiae utilitatem atque ornamentum afferant sacrarum eisque ancillantium bonarum litterarum studia, per quae, depulsâ ignorantiae caligine, hominum mentes luce veritatis illustrantur, ut ad ea christifideles vehementius incenderet adiuvaretque, scholas pluribus in locis instituere; doctorum hominum collegia excitare, necnon studiorum generalium universitates erigere consuevit, ubi sanâ fidei doctrinâ optimisque morum praeceptis atque institutis imbuendae iuventuti daretur o pera, simul vero contra deterrima haeresum monstra, veluti armamentaria constituerentur, unde episcopi, qui in partem pastoralis sollicitudinis vocati sunt, ad suos greges tuendos arma capere atque expedire facile possent. Ubi vero saluberrima haec laudabilium disciplinarum gymnasia, vel eorumdem episcoporum curâ, vel principum liberalitate, vel etiam privatorum largitorum beneficentià, condita fuisse cognovit, novis ea proventibus auxit, gratiis et privilegiis decoravit, aliisque apostolicae benignitatis muneribus, prout in Domino censuit, prosecuta est.

Universitati cessa fuere, ea-

§ 1. Hinc plures ex iisdem Romanis Sorbonae plura privilegia con Pontificibus praedecessoribus nostris, cessa fuere, ea-que in Sanctae quibus compertum erat celeberrimam Sodisclientelam universitatem studii generalis Parisiensis, in eaque praecipue sacrae theologiae facultatem, adeo in dies magis florere praestanti ingenio eximiâque doctrinà viris, ut ad eos audiendos e

> collegii Scotorum Parisiensis, et huius Pontificis const. ed. MDCCXXI, die 19 martii, pontif. 1, confirmantur privilegia universitatis Urbinatensis.

remotissimis etiam regionibus ingens undique discipulorum multitudo conflueret, tanto quoque erga Apostolicam Sedem cultu et veneratione commendari, ut hoc potissimum nomine excellere gloriaretur, eam maximis hisce virtutum laudibus ornatam in suam et beati Petri peculiarem clientelam susceperunt, datis ac saepius confirmatis immunitatibus et exemptionibus ab aliâ quacumque ecclesiasticà iurisdictione liberam esse voluerunt, aliisque insuper quamplurimis gratiis ac favoribus cumularunt, quemadmodum ex pluries editis, innovatisque a multis retro saeculis eâ de re apostolicis litteris aperte dignoscitur. Quin etiam haud semel facultatem eamdem, variis aerumnarum acerbitatibus molestiisque conflictatam, in huius omnium fidelium matris Ecclesiae sinum confugientem, eiusque praesidium humiliter implorantem, patrocinio munire, necnon paterna salutarique severitate in eos, qui malum eidem pararent, animadvertere consueverunt.

§ 2. Haec dum nobiscum animo re- Decretum diputamus, eo graviori doloris ictu per-tis contra receculsi sumus, cum, frequentibus litteris Unigenitus. et famâ ubique gentium cum incredibili sidelium scandalo dissa, ad apostolatus nostri notitiam pervenit, quod, postquam aliàs, videlicet mense martio anni MDCCXIV, in lucem prodierat decretum quoddam nomine dictae facultatis promulgatum, ac publicis litteris consignatum, per quod testatum omnibus fiebat eamdem facultatem die quintâ eiusdem mensis martii constitutionem nostram, quae incipit Unigenitus Dei filius, etc., anno Incarnationis dominicae MDCCXIII, sexto idus septembris, a nobis editam, summâ cum reverentiâ atque obseguio recepisse, ac in suas tabulas referri iussisse, ut ab omnibus et singulis magistris, doctoribus, bacçalaureis

et candidatis suis pari obseguio coleretur et observaretur, non ita pridem nonnulli praedictae facultatis doctores, maiorem forsan sed certe minime saniorem sui coetus partem constituentes, non minus antiquae eiusdem coetus gloriae perpetuaeque in hanc Sanctam Sedem observantiae, quam insignium ab eà ipsi universitati collatorum beneficiorum ac privilegiorum immemores, quinimo ipsius etiam sui doctoratus gradus, quo apostolicà auctoritate donati fuerunt, prorsus obliti, nulla famae reverentià, nullà demum illius iurisiurandi quo in consortium dictae facultatis cooptati, initio omnium actuum, se nihil unquam dicturos scripturosve quod pontificiis decretis repugnaret, diserte spoponderunt, religione commoti, frustra reclamantibus aliis bonam causam strenue tuentibus, eò impudentiae processerunt, ut decretum supradictum falsum, adulterinum, commentariis eradendum esse declaraverint; non obscure, sic agendo, ostendentes, se aut debitam memoratae constitutioni nostrae obedientiam praestare contumaciter nolle, quippe quam se nunquam praestitisse acerrime contenderunt, aut verius ab eâ, quam pro muneris sui debito praestiterunt, turpiter descivisse; utcumque vero se res habuerit, semper a maiorum suorum, quos religionis non minus quam sapientiae claritas commendavit, vestigiis aberrasse, qui videlicet, ab ipsis scholae Parisiensis exordiis, Apostolicae Sedis reges accipere, suarum confirmationem expectare, oracula petere, iudicia subire, decretis obtemperare, poenas exequi, sanctionibus acquiescere, verbis factisque toties professi sunt, maximoque sibi honori inconcussà devotione duxerunt, prout ex ipsius universitatis tabulis et publicis etiam documentis constare notum est. Ad haec,

inquieti homines praefati minime veriti sunt, tum privatis collocutionibus, tum publicis etiam toto suorum adstante conventu habitis sermonibus, moderno praesertim syndico viam aberrantium praeeunte, praedictam constitutionem nostram multiformiter impetere atque proscindere, necnon clarissimos collegas suos a veritatis semità non recedentes, adeoque ab eis dissentientes, quos non paucos divina providentia ad reproborum contumeliam servare voluit, plurimum divexare, perinde ac si morem Apostolicae Sedi gerendo gravi aliquo se crimine commaculassent. Praeterea nonnullorum venerabilium fratrum Galliae episcoporum decreta, quibus a perversâ eiusmodi ipsorum agendi ratione sese abhorrere palam edixerant, abiudicare 1 et despicere, quin etiam publice impugnare non erubuerunt; quod utique ingenti animum nostrum moerore confodit, quippe qui, in summo episcopatus vertice a Domino constituti, episcopalem in primis auctoritatem dignitatemque defendere omnino tenemur, idque maxime Ecclesiae Dei, maxime etiam religionis intersit.

§ 3. Multa haec et tam gravia mala Causae secum iamdiu invaluerint, nos tamen, ut sionis. amantissimus pater, quem delirantium filiorum miseret, in patientia et longanimitate diutius, quoad fieri potuit, expectandum existimavimus, an forte filii isti desertores, conscientià commissi sceleris aut saltem verecundiâ, ad se sponte redirent, vel alieno tandem impulsu atque operâ revocarentur. Verum, cum videamus lenitate nostrà morbum quotidie magis magisque ingravescere. ne poenas a nobis neglectae curationis repetat supremus Ecclesiae auctor ac vindex, salubri aliquo canonicae severitatis remedio vulnus istud tractandum

1 Edit. Main. legit abiudicare (R. T.).

suscipimus, ut, quod plane cupimus cicatricem ducat et praevaricatores re-

vertantur ad cor; parati profecto, si secus accidat, quod absit, ulcisci omnem inobedientiam, et, iuxta traditam nobis a Domino potestatem, ad ulteriora procedere. Specialem itaque curam eiusdem Parisiensis scholae sub immediatâ B. Petri protectione a tot saeculis, ut praesertur susceptae, nobis et eidem Apostolicae Sedi retinentes (neque enim boni pastoris est infirmas oves deserere, sed vigilantius custodire) ut illius bono, ut' utilitati salubrius et efficacius consulamus, simulque animo reputantes reliquas omnes gratias, quibus ipsa sacrae theologiae facultas a Sede praedictà cumulatissime ornata fuit, ob tot ac tanta, ut praefertur, in eâ perperam gesta, iam non in Fidei favorem, Ecclesiae decus, episcoporum adiumentum, fideliumque aedificationem, ut mens profecto concedentium fuerat, sed in errorum potius fomentum, memoratae Sedis iniuriam, atque episcopalis dignitatis imminutionem fore cessuras, omnium et singulurum privilegiorum, facultatum, gratiarum et indultorum dictae facultati theologicae Parisiensi a quibuscumque Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris concessorum litterarumque apostolicarum tam sub plumbo quam in simili formâ Brevis ab eis desuper emanatarum tenores et datas, etiam veriores, aliaque omnia et singula, etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter ac de verbo Suspensio pri-ad verbum, nihil penitus omisso, inservilegiorum quod contradictores tis et expressis ac specificatis habentes, de nonnullorum venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium super hac re specialiter a nobis deputatorum consilio, omnia et singula privilegia 1 Forsan legendum bono et (R. T.).

(praefato immediate subjectionis huic Sanctae Sedi dumtaxat excepto), immunitates, libertates, praerogativas, facultates, indulgentias, gratias et indulta quaecumque, sive a nobis sive a quibusvis Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris praedictae facultati theologicae Parisiensi, sive eius doctoribus, magistris, decano, syndico, aliisve ministris, officialibus et personis quibuscumque, tam coniunctim quam divisim, quandocumque, quomodocumque et ex quacumque causâ concessa, ac etiam pluries confirmata et innovata, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, ad nostrum et dictae Sedis beneplacitum suspendimus, ac suspensa esse et fore decernimus et declaramus. Neminem propterea in posterum, eiusmodi suspensione durante, ad magisterii seu doctoratus, licentiae, baccalaureatus, seu quemvis alium gradum in eâdem facultate per cancellarium supradictae universitatis, sive alium ipsius facultatis ministrum seu officialem quemcumque, promoveri, eidemque facultati aggregari ullo modo posse; nec, ita forte promotum seu aggregatum, a nobis et Sede praedictă, eiusve officialibus et ministris, aut a quovis alio praelato ecclesiastico saeculari vel regulari, eorumve pariter officialibus et ministris ubique gentium existentibus, ullo modo admitti debere; neque demum, praefatorum graduum vigore, ad quasvis ecclesias, dignitates, beneficia aliaque munera ecclesiastica, gradus huiusmodi requirentia, idoneum censeri, aut ad illa recipi quoquomodo posse, auctoritate et tenore praedictis similiter declaramus. Ceterum, quia Romani Pontificis, aequi bonique supremi assertoris, est iustitiae limites non praetergredi, ne videamur virgam peccatorum relinquere super sortem iustorum, magistros omnes, doctores, baccalaureos, aliosque quocumque nomine nuncupatos supradictae facultatis alumnos, qui praedictae constitutioni nostrae debitam obedientiam praestiterunt, aut in futurum praestiterint, praesenti gratiarum et privilegiorum suspensione minime affici volumus, perinde ac si quoad illos eaedem praesentes litterae prorsus non emanassent. Quinimo eosdem, ut veros obedientiae filios, ac germanos egregiae facultatis alumnos, paternae charitatis sinu complectentes hortamur in Domino, ut, apostolicum illud sedulo cogitantes: Si quid patimini propter iustitiam, beati, in suscepto tuendae sanae doctrinae proposito gloriosa stabilitate perseverent, quodque vere christiani doctoris est, eos, qui contradicunt, arguere, pro traditâ sibi a Domino sapientià, non vereantur; certi divinam sibi retributionem atque huius Sanctae Sedis protectionem et gratiam minime desuturam.

Clausulae.

§ 4. Decernentes pariter, ipsas praesentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos quovis modo spectat et spectabit in futurum, in omnibus et per omnia inviolabiliter et inconcusse observari, sicque per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, ubique iudicari et definiri debere, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ac irritum et inane esse si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus praemissis, ceterisque in contrarium facientibus quibuscumque.

rum fides.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, etc. 1

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xym no-1 Reliqua de more solito (R. T.).

vembris MDCCXVI, pontificatus nostri anno xvi.

Dat. die 18 novembris 1716, pontif. anno xvi.

#### CCXXXVII.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium approbans decretum capituli fratrum Praedicatorum provinciae Portugaliae super immoderatis expensis fieri solitis a monialibus in earum officiis 1

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Nuper, pro parte dilectorum filio- Epitome rum Dominici a S. Thoma vicarii gene-li provincialis mucciiv celeralis et definitorum capituli provinciae brati. Portugalliae Ordinis fratrum Praedicatorum, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae exposito, quod, cum ipsi mature considerassent damnum ac scandalum, quod ex causâ immoderatarum expensarum, quae per moniales eiusdem Ordinis in ipsarum officiis, ultra id eis permissum, fieri solebant, oriebatur, in eorum capitulo anno moccxiv celebrato prohibuerant, sub poenâ excommunicationis maioris ab ipsis monialibus incurrendâ, ne ipsae plus illo, quod per eas in eorumdem officiorum exercitio, excepto tamen illo sacristanae, quoad expensas ad cultum divinum spectantes, viginti ab illinc annis impendebatur, erogarent, et aliàs, prout in decreto dicti capituli, ab iisdem exponen-

1 Innocentiii XI constit. edit. MDCLXXXV. die 22 februarii, pontif. Ix, confirmatae fuere constitutiones monialium recollectarum SS. Trinitatis in Hispania; et Benedicti XIII constit. edit. MDCCXXVIII, die XIX septembris, pontif. Iv, prohibentur monialibus S. Radegundae Mediolanensis musici concentus figurati.

Decretum

tibus die xxıv aprilis eiusdem anni subscripto, tenoris sequentis, videlicet:

Decretum praedictum quo ah hinc annis.

Fr. Domenico di S. Tommaso, maestro in praedictum quo sacra teologia, consultore di sant'Officio, e inaiori excom-vicario generale di questa provincia di Porpensae exce-togallo, con li padri definitori del capitolo dentes eas fieri solitas viginti celebrato in quest'anno MDCCXIV. Havendo noi considerato li perniciosi effetti che ne nascono di spendere le monache nelli loro offici più di quello che possono e che si costumava, senza riguardo al voto della povertà, e con scandalo de' secolari, ed altri danni, alli quali dobbiamo dar rimedio, comandiamo, sotto precetto formale e di scomunica maggiore ipso facto incurrenda, che veruna religiosa di questa nostra provincia spenda nelli officî più di quello che si costumava spendere venti anni sono, per il che non gli sia sufficiente pretesto ricevere dalli loro padri o parenti ed amici quello che vorrebbero spendere di più, eccettuato però nell'officio e carica di sagrestana per quello appartiene al culto divino, e sotto il medemo precetto e censura comandiamo alle superiore che facciano osservare questa disposizione e ordine, e sappiano non essere eccettuate dalla medema legge per quello appartiene a' loro officî. Dato in questo nostro convento di S. Domenico di Lisbona, li xxvi aprile MDCCXIV. - Fr. Domenico di S. Tommaso, priore e vicario generale; fr. Galuto, maestro e definitore; Fr. Emmanuele de Aguiar, maestro e definitore; Fr. Giovanni di S. Maria, dottore e definitore; Fr. Antonio DE SACRAMENTO, dottore e definitore. — Registrat. fol. 102. — Fr. Gio. di S. Alberto, secretario e complimentario. Loco † sigilli.

Petitur pracconfirmatio.

Ideoque pro parte dictorum exponentium eidem Congregationi cardinalium supplicate ut praedictum decretum, sub eisdem censuris vel privationis vocis activae et passivae poenis Sedi Apostolicae vel praedictae Congregationi cardinalium reservatis, confirmaret, prohibendo insuper, ne ullus superior regularis, nec quidem noster et pro tempore existens nuncius apostolicus in illis parpraedictà permissum fuisset, dispensare valeret: emanavit, ad eorumdem exponentium supplicationem, a praedictà Congregatione cardinalium decretum tenoris sequentis, videlicet:

Sacra Congregatio eminentissimorum et Congregationis reverendissimorum S. R. E. cardinalium ne-confirmans regotiis et consultationibus episcoporum et re-censitum degularium praeposita, auditâ relatione nuncii apostolici Ulyssipone residentis, ac attentis narratis, praefatum capitulare decretum patris vicarii generalis et definitorum Ordinis Praedicatorum in omni sua parte benigne approbavit et confirmavit, et moderno patri provinciali provinciae Portugalliensis eiusque pro tempore successoribus iniungit, ut pro omninodâ illius observantiâ invigilent. - Romae xxv septembris MDCCXVI. - F. cardinalis DE ABDUA. - R. archiepiscopus Damascenus.

Confirmatio relati decreti.

§ 2. Cum autem, sicut pro parte eorumdem exponentium nobis nuper expositum fuit, ipsi secundodictum decretum huiusmodi, quo firmius subsistat, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent: nos, specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque eccleesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, praeinsertum praefatae Congregationis cardinalium decretum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, salvâ tamen semper in praemissis airctoritate dictae Congregationis carditibus, super praemissis, nisi id ei a Sede | nalium. Decernentes, ipsas praesentes

litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, plenissime suffragari, ct ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariorum.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, provinciae et Ordinis pracdictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etc.4, derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xII decembris moccxvi pontificatus nostri anno xvii.

Dat. die 17 decembris 1716, pontif. anno xvII.

#### CCXXXVIII.

Declaratur nulla postulatio de principe Ernesto acatholico in episcopum Osnabrugensem facta a capitulo et canonicis, cum quibusdam ordinationibus 9

1 Reliqua ut supra pag. 703  $\alpha$  (R. T.).

2 Constit. edit. MDCCIX, die 24 augusti, pontificatus IX, nulla declarata fuit electio gubernatoris ecclesiae Abulensis; constit. edit. MDCCXVII, die xxII ianuarii, pontif. xvII, conceditur nuncio Hispaniae facultas absolvendi a censuris; Bene-

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Non sine animi nostri molestia, vel Post mortem potius horrore, novissime nobis innotuit, dictae ecclesiae quod alias, videlicet postquam bonae indicus postumemoriae Carolus a Lotharingia, dum scopum a capivixit, electus Trevirensis, S. R. I. prin-justa causa. ceps elector, necnon ecclesiae Osnabrugensis administrator, debitum naturac persolverat, capitulum et canonici eiusdem Osnabrugensis ecclesiae, ad quos, occurrente eius vacatione, electio personae idoneae illi ad electionem huiusmodi per Romanum Pontificem pro tempore existentem praeficiendae, iuxta concordata dudum inter Sedem Apostolicam et inclytam nationem Germanicam inita, spectare dignoscitur, pro futuri episcopi electione die ad id praefixà convenientes in unum, non modo sacrarum legum, sed sui etiam officii, imo et ipsius, quam profitentur, orthodoxae religionis prorsus immemores, novo et hactenus inter catholicos inaudito detestandoque exemplo, principem Ernestum Augustum e Brunswicensi ac Luneburgensi domo notorium acatholicum, caelesti ad id Sancti Spiritus ope sacrilege invocatà, in episcopum memoratae Osnabrugensis ecclesiae concordibus suffragiis postulare non erubuerunt, et mox illius postulationem solemni ritu, et maiori qua fieri potuit celebritate, in sacrosanctae et individuae Trinitatis nomine, temere promulgarunt. Deinde vero, iuxta illud Prophetae, multiplicarunt altaria ad peccandum, factaeque sunt eis arae ipsae in delictum, cum, propemodum servire facientes Dominum in peccatis suis, de huiusmodi exe-

dicti XIII constit. edit. MDCCxxv, die 21 februarii, pontif. I, nulla declaratur electio episcopi Ultraiectini; et constit. edit. MDCCXXVI, die 8 iulii, pontif. III, agitur de punitione canonicorum cathedralis Papiensis.

crando scelere, quod patrarunt, omnipotenti Deo publicas in ecclesiá gratias agere hymnumque cantare de canticis Sion veriti nequaquam fuerunt. Quae omnia quanto cum catholicorum moerore ac offensione, quantaque ex opposito cum heterodoxorum exultatione ac triumpho contigerint, nemo est qui ignoret. Neque enim capitulum et canonici praedicti ad tanti facinoris iniquitatem ac turpitudinem obtegendam causari poterant malorum metum sibi et ecclesiae ceteroqui impendentium; illorum quippe in cordibus fervere debebat charitas Christi, quae foras mittit timorem; aut, si quid illis timendum erat, id unum timere debebant, ne apud Deum et homines redargui iure possent, ecclesiae dignitati, loco et honori suo, ac debitae sacris legibus reverentiae turpiter defuisse.

quentis declara-

§ 2. Porro, quamvis explorati iuris sit, hac occasione gesta seu verius attentata ab eisdem capitulo et canonicis. tamquam sacris sanctionibus, oecumenicis conciliis, apostolicis constitutionibus, imo et ipsius catholicae religionis principiis aperte refragantia, fuisse ac esse per se manifesto irrita, inania, invalida, nulliusque prorsus roboris ac momenti, adeoque speciali improbatione et cassatione nostrâ nequaquam indigere; nihilominus nos, qui aequi bonique ac quorumcumque ecclesiasticorum iurium supremi assertores in terris a Domino constituti sumus, simulque omnium ecclesiarum ac christifidelium curam et sollicitudinem supernâ dispositione gerimus, catholicae fidei, divino cultui, animarum saluti praefataeque potissimum ecclesiae Osnabrugensis iurium indemnitati, quantum nobis ex alto conceditur, prospicere cupientes, necnon omnium et singulorum, quae in praemissis seu illorum occasione quovis

modo acta et gesta fuerunt, seriem, causas et circumstantias etiam aggravantes, aliave quaecumque, etiam specificam et individuam mentionem ac expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac exacte specificatis habentes, motu proprio, et ex certà scientià ac matura de- Declaratio ut liberatione nostris, deque apostolicae in rubrica. potestatis plenitudine, praenarratum antedicti principis Ernesti Augusti postulationem ad ecclesiam Osnabrugensem, a capitulo et canonicis supradictis factam et publicatam ut praesertur, aliaque omnia et singula, tam ab ipsis capitulo et canonicis, quam a memorato principe Ernesto Augusto, postulationis huiusmodi vigore seu praetextu, per se vel alios quoscumque, etiam specifica et individuà mentione et expressione dignos, in praemissis vel circa ea quomodocumque et qualitercumque acta, facta, gesta, mandata, decreta, ordinata vel disposita, ac forsan in futurum (quod Deus avertat) agenda, gerenda, facienda, mandanda, decernenda et ordinanda, cum omnibus et singulis inde quovis modo secutis et quandocumque secuturis, ipso iure nulla, invalida, inania, irrita, temeraria, iniqua, iniusta, damnata, reprobata, viribusque ac effectu penitus et omnino vacua ab ipso initio fuisse, et esse, ac perpetuo fore, neminemque ad illorum observantiam teneri; imo nec illa ullatenus a quoquam observari potuisse ac debuisse aut posse et debere, neque ex illis cuiquam aliquod ius vel actionem, aut titulum, etiam coloratum, aut possidendi seu quasi possidendi vel praescribendi causam acquisitam vel acquisitum fuisse vel esse, aut quandocumque acquiri vel competere posse, neque illa ullum statum facere vel fecisse, sed, perinde ac si nunquam emanassent nec facta fuis-

sent, pro non extantibus et non factis l perpetuo itidem haberi debere, tenore praesentium decernimus et declaramus. Et nihilominus, ad abundantiorem cautelam, et quatenus opus sit, illa omnia et singula, motu, scientiâ, deliberatione, ac potestatis plenitudine paribus, tamquam catholicae fidei, divino cultui, animarum saluti, ecclesiaeque Osnabrugensis iuribus praeiudicialia, et sacris sanctionibus ac apostolicis constitutionibus adversantia, harum serie improbamus, rescindimus, damnamus, revocamus, cassamus, irritamus, annullamus et abolemus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus, et contra illa, deque eorum nullitate, coram Deo protestamur; necnon praedictam Osnabrugensem ecclesiam ut prius vacantem declaramus pariter ac pronunciamus, et pro vacanti ab omnibus haberi volumus et mandamus.

Injungitur nuncio apostolico, ras et poenas

§ 3. Praeterea venerabili fratri Hieut declaret ca-ronymo archiepiscopo Tarsensi, nostro risse in censu et huius Sanctae Sedis ad tractum Rheni ab hisque ab- et partes inferioris Germaniae nuncio, solvendi super irregularitate earumdem tenore praesentium iniungiad omnia reha-mus, ut praedictis capitulo et canonicis las conceditur. Osnabrugensis ecclesiae incunctanter denunciet, eos propter praemissa incidisse in censuras et poenas a sacris canonibus et apostolicis constitutionibus contra talia perpetrantes inflictas, illosque propterea serio moneat ut propriae conscientiae securitati quamprimum consulant. Quod quidem si fecerint, suoque agnito excessu, verae poenitentiae signa ostenderint, nos, iuxta eiusdem Sedis morem quae tamquam pia mater recurrentibus post lapsum cum humilitate filiis se propitiam exhibere solet et benignam, eidem Hieronymo archiepiscopo et nuncio per ipsas praesentes committimus et mandamus, ut quoscumque

runt, seu aliàs in eis quovis modo culpabiles fuerunt, ad se recurrentes, ac de praemissis huiusmodi dolentes, si hoc ab illo humiliter petierint, et factà prius per eos declaratione quod ipsi praesentibus litteris ac omnibus et singulis, quae in illis continentur, plenâ, sincerà ac debità obedientià in omnibus et per omnia se submittunt, necnon factà itidem promissione quod in futurum a similibus abstinebunt, et, quidquid eis ulterius praescriptum aut iniunctum fuerit, priusquam infrascriptae absolutionis beneficium obtineant, observabunt et adimplebunt, a censuris et poenis ecclesiasticis quibuslibet, quas propter eadem praemissa quovis modo incurrerunt, seu incurrisse dici, censeri, vel praetendi possent, iniunctà cuique pro modo culpae poenitentià salutari, et aliis, quae de iure fuerint iniungenda, similiter iniunctis, in utroque foro auctoritate nostrâ apostolică in formâ Ecclesiae consuetà absolvat et totaliter liberet, dictasque poenas eis et eorum cuilibet gratiose remittat et condonet, ac cum illis super irregularitate per eos, qui, a censuris huiusmodi propter praemissa innodati, missas et alia divina officia (non tamen in contemptum clavium) forsan celebrarunt, seu aliàs in suis ordinibus ministrarunt, quomodolibet contracta, ad quemcumque effectum in utroque pariter foro dispenset; ipsosque et eorum quemlibet ad famam, gradus, dignitates, necnon heneficia et officia ecclesiastica quaecumque, ceteroqui tamen canonice per eos obtenta, ac alias in pristinum et eum, in quo antea quomodolibet erant, statum adversus eadem praemissa rehabilitet, restituat, reponat et plenarie reintegret: nos enim quamcumque necessariam et opportunam ad haec facultatem, quam ex illis, qui eadem praemissa perege- etiam aliis, prout sibi opportunum videbitur, communicare et subdelegare valeat, eidem Hieronymo archiepiscopo et nuncio harum serie auctoritate praedictà tribuimus et impertimur.

Clausulae.

§ 3. Decernentes etiam, easdem praesentes litteras, etc.4

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac apostolicis et in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, ac, quatenus opus sit, nostrâ et Cancellariae Apostolicae regulâ de iure quaesito non tollendo, legibus quoque etiam imperialibus et municipalibus, necnon praedictae ecclesiae Osnabrugensis, et aliis quibusvis, etiam iuramento, etc.2

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem ut praesentium litterarum transumptis, etc.8

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvii decembris moccavi, pontificatus nostri anno xvII.

Concessa fuit qualuordecim temporibus.

Promulgato in illis partibus, ac alibi, praepraedicta abso-dicto Brevi apostolico, statim ac eius tenor luto a diver-sis subdelegatus capitulo et canonicis cathedralis ecclesiae canonicis, variis Osnabrugensis innotuit, ipsisque insuper a domino nuncio apostolico ad tractum Rheni et alias inferioris Germaniae partes serio denunciatum fuit eos ob praemissa incidisse in censuras et poenas a sacris canonibus et apostolicis constitutionibus contra talia perpetrantes inflictas, illico iidem domini canonici, propriae conscientiae securitati consulere satagentes, absolutionem a praefatis censuris et poenis humiliter petierunt. Quocirca antedictus dominus nuncius apostolicus illorum supplicationi benigne annuens, ac utens facultate a summo Pontifice in memorato Brevi sibi attributâ, subdelegavit ad hunc affectum dominum Hyacinthum Petit episcopum Heliopoliensem, ecclesiae Osnabrugensis suffraganeum, qui duodecim

- 1 Vide supra pag. 609 b (R. T.).
- 2 Vide supra, pag. 610  $\alpha$  et b (R. T.).
- 3 Reliqua ut pag. 704  $\alpha$  (R. T.).

ex praefatis canonicis id humiliter flagitantes et facti poenitentes a censuris et poenis ecclesiasticis quibuslibet, in quas propter praemissa quomodocumque incurrerant, auctoritate apostolicà in utroque foro in formâ Ecclesiae singillatim absolvit, iniunctà unicuique congruà poenitentià salutari, et exactâ ab ipsis promissione quod in futurum a similibus abstinebunt, necnon super irregularitate per eos quomodolibet contractà in utroque pariter foro dispensavit, ac tandem illos ad famam, gradus, dignitates, beneficia et officia quaecumque ecclesiastica canonice obtenta restituit ac plenarie reintegravit infrascriptis diebus, videlicet i, xviii, xx et xxiii decembris anni MDGCXVIII, et IV, XX et XXIII ianuarii, II et xxiv februarii, xiii aprilis, xxxi maii et I iulii anni MDCCXIX. Defuncto postmodum antedicto domino episcopo Heliopoliensi in eius locum dominus nuncius Coloniensis subrogavit reverendum patrem Octavianum Venlonensem guardianum fratrum Capuccinorum Cliviae, et dominum Teodorum L. B. a Wacthendock, canonicum Osnabrugensem, qui eâdem apostolicâ auctoritate alteri ex praefatis canonicis Osnabrugensibus absolutionem a censuris dispensationem super irregularitate, et reintegrationem1 ad officia et beneficia, ut supra, concesserunt die v octobris moccxix. Denique idem dominus nuncius Coloniensis reverendo patri Petro Schimitman Societatis Iesu exprovinciali facultatem subdelegavit absolvendi, ut supra, alium canonicum Osnabrugensem, qui pariter iuxta modum com aliis servatum rite absolutus fuit die xxII novembris MDCCXIX. Quatuordecim itaque canonici praefatae cathedralis Osnabrugensis ecclesiae absolutionem, dispensationem et reintegrationem ob praemissa humiliter petierunt ac obtinuerunt, ut supra, quemadmodum aperte constat ex authenticis instrumentis eâ de re confectis, quae adiuncta et annexa singulis exemplis praelo editis antedicti Brevis a memorato domino nuncio apostolico ad Sanctitatem Suam transmissa fuere. Ea tamen hîc inserere supervacaneum visum est, cum

1 Edit. Main. legit reintegratione (R. T.).

omnia sub eâdem formulâ concepta ac exarata sint. Unum nihilominus ad historiae fidem subiicietur, et est tenoris sequentis, videlicet:

Instrumenlegato.

« Coram reverendissimo domino Hyacintho tum absolutio Petit episcopo Heliopoliensi Ordinis Carmeuni canonico ab litarum ecclesiae Osnabrugensis suffraganeo, polensi subde-ab illustrissimo et reverendissimo domino archiepiscopo Tarsensi, sanctissimi domini nostri et sanctae Sedis Apostolicae ad tractum Rheni aliasque inferioris Germaniae partes nuncio, ad hunc casum specialiter subdelegato, meque notario infrascripto, comparuit reverendissimus et perillustris dominus N. N. ecclesiae Osnabrugensis canonicus, etc., et exposuit, quod aliàs, postquam bonae memoriae Carolus a Lotharingia, dum vixit, electus Trevirensis, S. R. I. princeps elector, necnon ecclesiae Osnabrugensis administrator, debitum naturae persolverat, capitulum et canonici eiusdem Osnabrugensis ecclesiae pro futuri episcopi electione die ad id praefixa convenientes in unum inaudito exemplo principem Ernestum Augustum e Brunswicensi ac Luneburgensi domo acatholicum in episcopum memoratae Osnabrugensis ecclesiae concordibus suffragiis postulaverint; cum autem praedictus reverendissimus et perillustris dominus N.N. divina afflante misericordia in se reversus agnoverit et agnoscat se ob concursum habitum cum ceteris canonicis in postulatione in episcopum supradicti principis acatholici, et in aliis actibus concomitanter subsecutis, incidisse in censuras et poenas a sacris canonibus et constitutionibus apostolicis sancitas, ac nuperrime de illarum incursu fuerit benigniter et misericorditer admonitus a sanctissimo domino nostro Papa Clemente XI per litteras in formâ Brevis expeditas Romae apud S. Mariam Maiorem sub die XVII decembris MDCCXVI: hinc est quod humiliter petit 1 absolvi a censuris et poenis quomodolibet ex causis praemissis incursis. Quibus precibus auditis per supradictum reverendissimum dominum episcopum Heliopoliensem ecclesiae Osnabrugensis suffraganeum, iniunxit eidem reverendissimo et per-

1 Videtur legendum petiit (R. T.).

illustri domino N. N. poenitenti ut faceret, prout fecit, declarationem quod ipse praerecensitis litteris in formâ Brevis, ac omnibus et singulis quae in eis continentur, sincerà ac fideli obedientià se submittit 1, et quod promitteret, prout promisit, quod in futurum a similibus abstinebit, et quod quidquid ei ulterius praescriptum et iniunctum fuerit, exacte observabit et exequetur. Quibus sic adimpletis, idem reverendissimus episcopus Ileliopoliensis, ecclesiae Osnabrugensis suffraganeus, utendo in hac parte facultatibus sibi per dictum illustrissimum et reverendissimum dominum nuncium attributis, vigore specialis subdelegationis inferius registrandae, eumdem reverendissimum et perillustrem dominum N. N. genuslexum denuo humiliter instantem pro absolutioue a censuris et poenis ecclesiasticis quibuslibet, quas propter praemissa incurrit aut incurrisse praetendi posset, auctoritate apostolicâ sibi ut supra subdelegatâ in utroque foro in formâ Ecclesiae consuetâ absolvit et liberavit, iniungendo eidem, ut pro poenitentià salutari decem imperiales in pauperes erogaret, omnesque poenas ex relatis causis incursas eidem reverendissimo et perillustri domino N. N. poenitenti gratiose remisit ac condonavit, ac ulterius super irregularitate per eumdem reverendissimum et perillustrem dominum N. N., quia 2 censuris huiusmodi ob praemissa innodatus divina officia (non tamen in contemptum clavium) forsan celebravit, seu alias in suis ordinibus ministravit, quomodolibet contractâ, ad quemcumque effectum in utroque pariter foro dispensavit, ipsumque ad famam, gradus, dignitates, necnon beneficia et officia quaecumque ecclesiastica per eum canonice obtenta rehabilitavit, restituit et plenarie reintegravit. Quibus ita adamussim peractis. saepememoratus reverendissimus episcopus Heliopoliensis, dictae ecclesiae Osnabrugensis suffraganeus, iniunxit mihi supra recensito et infrascripto notario, ut de praemissis publicum conficerem instrumentum regi-

- 1 Forsan legendum se submitteret, prout se submisit (R. T.).
  - 2 Edit. Main. legit qui pro quia (R. T.).

strandum, prout registravi, in pede annexi exemplaris Brevis impressi ad perpetuam rei memoriam ».

« Tenor autem subdelegationis factae per supradictum illustrissimum et reverendissimum dominum nuncium in personam pluries memorati reverendissimi suffraganei ecclesiae Osnabrugensis est prout seguitur, videlicet:

Subdelegatio

« Hieronymus, Dei et Apostolicae Sedis gratiâ memorato epi- archiepiscopus Tarsensis, sanctissimi domini nostri domini Clementis divina providentia Papae XI praelatus domesticus et assistens, eiusdemque ac dictae sanctae Sedis Apostolicae ad tractum Rheni aliasque inferioris Germanîae partes cum potestate legati de latere nuncius, reverendissimo domino Hyacintho Petit episcopo Heliopoliensi Ordinis Carmelitarum ecclesiae Osnabrugensis suffraganeo salutem.

> « Noverit reverendissima dominatio tua fuisse ad nos transmissas litteras apostolicas in forma Brevis (annexae sunt eae huic instrumento) ad quarum litterarum apostolicarum executionem procedere, et ea, quae nobis a sanctissimo domino nostro commissa fuerunt, prout tenemur, adimplere volentes, de integritate, zelo, prudentià et doctrinà, quibus reverendissimam dominationem tuam insignitam novimus, plurimum in Domino confisi, vigore facultatum nobis in praeinserto Brevi hac in parte concessarum, nos, praedictus Hieronymus archiepiscopus Tarsensis, reverendissimae dominationi tuae per praesentes committimus, ut omnibus et singulis canonicis Osnabrugensis ecclesiae catholicam fidem profitentibus, vel quibuscumque aliis, qui de excessibus in supradicto Brevi expressis quoquomodo culpabiles sese reverendissimae dominationi tuae denunciaverint, ac propterea humiliter absolutionis beneficium a censuris praemissis de causis incursis imploraverint, factà prius per eos vel quemlibet eorum declaratione, quod ipsi praememorato 1 Brevi, ac omnibus et singulis quae in eo continentur, sincerà ac debità obedientià in omnibus et per omnia se submittunt, ac factà itidem promissione, quod in futurum a similibus abstinebunt.

1 Edit. Main. legit praememorati (R. T.).

et quidquid eis ulterius iniunctum fuerit, observabunt et adimplebunt, a censuris et poenis ecclesiasticis quibuslibet, quas propter eadem praemissa quovis modo incurrerunt, seu incurrisse dici, censeri aut praetendi possent, iniunctà cuique pro modo culpae poenitentià salutari, in utroque foro, auctoritate apostolicâ nobis ut praesertur a Sanctissimo delegată, in formă Ecclesiae consuetà absolvat et totaliter liberet, dictasque poenas eis et eorum cuilibet gratiose remittat, condonet, ac cum illis super irregularitate per eos, quia censuris huiusmodi propter praemissa innodati missas et alia divina officia (non tamen in contemptum clavium) forsan celebrarunt, aut aliàs in suis ordinibus ministrarunt, quomodolibet contraclâ, ad 1 quemcumque effectum, in utroque pariter foro dispenset, ipsosque, et eorum quemlibet, ad famam, gradus et dignitates, necnon beneficia et officia ecclesiastica quaecumque per eos canonice obtenta rehabilitet, restituat et plenarie reintegret. Iniungimus praeterea reverendissimae dominationi tuae, ut, tam de adimplemento conditionum, quod, ut praemisimus, praecedere debet absolutionem eorum qui in praefatis excessibus se culpabiles accusaverint, quam de ipso effectivo actu absolutionis eisdem concessae, publicum per notarium aut cancellarium, ad id per reverendissimam dominationem tuam specialiter deputandum, mandes confici instrumentum registrandum in pede annexi exemplaris Brevis, quod ad nos postmodum in forma probanti transmittes. Datum Coloniae, xxx septembris MDCCXVIII, pontificatus sanctissimi domini nostri anno xviii ».

Ita actum est i decembris MDCCXVIII.

HYACINTHUS episcopus Heliopoliensis, suffraganeus et vicarius generalis Osnabrugensis ad hoc subdelegatus, manu propria.

Loco + signi.

N. N. canonicus Osnabrugensis.

Loco + signi.

Actum coram me, ut supra, I decembris MDCCXVIII in curià episcopali illustrissimi et reverendissimi domini mei Hyacinthi episcopi

1 Edit. Main. legit et pro ad (R. T.).

Heliopoliensis suffraganei et vicarii generalis Osnabrugensis ad hunc specialem casum subdelegati ab illustrissimo et reverendissimo domino domino archiepiscopo Tarsensi ad partes Rheni et Germaniae inferioris nuncio apostolico. Loco + signi.

NATALIS DENIIS, notarius apostolicus iuratus, manu proprià.

## CCXXXIX.

Conceditur nuncio Hispaniarum facultas absolvendi a censuris et poenis eos qui libertatem, immunitatem et iurisdictionem ecclesiasticam violarunt 1.

Venerabili fratri Pompeio archiepiscopo Neocesariensi, nostro et Apostolicae Sedis in Hispaniarum regnis nuncio,

Clemens Papa XI.

Venerabilis frater. salutem et apostolicam benedictionem.

Constitutio Clementis aliàs lata.

§ 1. Dudum a nobis emanarunt litterae in simili formâ Brevis, tenoris qui sequitur, videlicet:

Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam. Aliàs ad apostolatus nostri, etc.2.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvii 3 octobris MDCCXI, pontificatus nostri anno x1.

Concessio nundis, a censuris et

§ 2. Cum autem, sicut nuper accepicio apostolico facultalis absol·mus, plerique ex eis qui excessus in vendi potentes, praeinsertis nostris litteris relatos sive poenis, dispen- eorum aliquem commiserunt, aut aliàs regularitate, et quoquomodo in illis culpabiles fuerunt, in statum pri- 1 restitue ad cor reversi, ac probe agnoscentes se propter praemissa censuras et poenas ecclesiasticas a sacris canonibus et

- 1 Casus harum censurarum vide in constitutione, quae hîc citatur; et Benedicti XIII constit. ed. MDCCXXVIII, die 17 maii, pontif. v, conceditur absolutio a quodam voto pro magistratu Pampilonensi.
  - 2 Reliqua vide supra pag. 450 b et seq. (R.T.)
  - 3 Supra legitur XXVII (R. T.).

constitutionibus apostolicis adversus similia perpetrantes damnabiliter incurrisse, absolutiones a censuris et poenis huiusmodi petere, ac, quicquid eis pro illà obtinendà praescriptum fuerit, exacte adimplere parati sint: nos, veterem Apostolicae Sedis morem, quae tamquam pia mater recurrentibus ad eam post excessum cum humilitate filiis propitiam se solet exhibere ac benignam, servare volentes, fraternitati tuae, de cuius fide, integritate ac prudentià plurimum in Domino confidimus, per praesentes committimus et mandamus, ut, si et postquam tibi constiterit super omnibus et singulis in praeiudicium libertatis, immunitatis et iurisdictionis ecclesiasticae, atque auctoritatis apostolicae quovis modo perpetratis, quae in praeinsertis litteris enunciantur, plene ac congrue, quemadmodum tibi significavimus, Ecclesiae et Sedi praedictae satisfactum fuisse, omnes et singulos praedictos, qui praemissa peregerunt, aut alias in illis quovis modo culpabiles fuerunt, sive laicos sive clericos, tam saeculares quam regulares, ad te recurrentes, cuiuscumque status, ordinis, gradus, dignitatis et conditionis existant, ac eorum quemlibet, si hoc a te humiliter petierint, et vera poenitentiae signa ostenderint, factaque prius per eos promissione quod in futurum a similibus abstinebunt, et, quicquid eis praescriptum et iniunctum fuerit, priusquam infrascriptae absolutionis beneficium oblineant, observabunt et adimplebunt, a censuris et poenis ecclesiasticis quibuslibet, quas propter eadem praemissa quovis modo incurrerunt, seu incurrisse dici, censeri vel praetendi possent, iniunctà cuique pro modo culpae poenitentià salutari, et aliis, quae de iure fuerint iniungenda, iniunctis, in utroque foro, auctoritate nostrâ apostolica, absolvas et totaliter liberes, dictasque poenas eis et eorum cuilibet gratiose remittas et condones, ac cum illis, qui clerici seu etiam presbyteri, imo et in episcopos consecrati fuerint, super irregularitate per eos, quia censuris huiusmodi propter eadem praemissa innodati missas seu alia divina officia (non tamen in contemptum clavium) celebrarunt, seu aliàs in suis ordinibus ministrarunt, quomodolibet contractâ, ad quemcumque effectum in utroque foro dispenses, ipsosque et eorum quemlibet ad famam, gradus, dignitates, necnon beneficia et officia ecclesiastica quaecumque ceteroqui tamen canonice per eos obtenta, aut aliàs in pristinum et eum, in quo antea quomodolibet erant, statum et adversus eadem praemissa rehabilites, restituas, reponas et plenarie reintegres; nos enim tibi quamcumque necessariam et opportunam ad id facultatem, quam etiam aliis, prout tibi opportunum videbitur, communicare et subdelegare valeas, dictà auctoritate, harum serie, tribuimus et impertimur.

Contrariorum derogatio.

§ 3. Non obstantibus litteris nostris praeinsertis, necnon omnibus et singulis illis, quae in eis voluimus non obstare; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xII ianuarii mdccxvii, pontificatus nostri anno xvII.

Dat. die 12 ianuarii 1717, pontif. anno xvII.

#### CCXL.

Confirmantur litterae patentes commissarii generalis Indiarum Occidentalium Ordinis Minorum de Observantiâ de visitatore provinciae Chilensis 1.

1 Const. edit. MDCCXIII, die 16 iunii, pontif. xIII, concessum fuit suffragium superioribus cuiuscumque coenobii; constit. edit. MDCCXVII, die

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

§1. Exponi nobis nuper fecit dilectus fi- Species facti. lius Ioannes Musillo, frater expresse professus ac custos et procurator provinciae Chilensis in Indiis Occidentalibus Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantià nuncupatorum, quod aliàs dilectus etiam filius Iosephus Sanz, commissarius generalis provinciarum earumdem Indiarum, ad parcendum innumeris expensis, quae pro visitatoribus euntibus ad visitandos conventus supradictae provinciae Chilensis requiruntur, per suas patentes litteras desuper emanatas praecepit, ut in posterum non admittatur nec recipiatur in provincià huiusmodi aliquis visitator ex alia provincia, nisi solum ex illa Assumptionis beatae Mariae Virginis Tucumanis, prout continetur in ipsius Iosephi commissarii generalis litteris praedictis, tenoris qui sequitur, videlicet:

Frater losephus Sanz, Ordinis sancti patris Litterae praenostri Francisci regularis observantiae le-diciae ctor iubilatus, examinator synodalis archie-de recipiendo visitatore piscopi Toletani, theologus regis catholici provinciae Assumptionis B. in Immaculatae Conceptionis Deiparae con-M. Tucumanis, gressu, exprovincialis provinciae Castellae, generali Perupater eiusdem et provinciarum Aragoniae et Cataloniae, ac commissarius generalis omnium Occidentalium Indiarum cum plenitudine potestatis, et servus, etc., reverendo patri provinciali et venerabili definitorio nostrae provinciae SS. Trinitatis de Chile, salutem et pacem in Domino nostro Iesu Christo, etc. Cum certiorati simus de excessivis expensis, quibus gravantur illae nostrae praefatae provinciae, quando reverendi patres visitatores ad eas visitandas nominantur ex aliis longinquis provinciis, et quod

7 septembris, pontif. xvII, agitur de deputatione visitatorum pro provincia fluminis Ianuarii; et Benedicti XIII const. edit. MDCCXXIV, die 20 decembris, pontif. 1, de visitatore pro provinciâ Tucumanis.

sint illae gravissimae et magnae expensae indispensabiles et necessariae propter longissima itinera per regiones desertas, ut fiat transitus ex una ad alias provincias, ut experientià notum est; et cum, propter praefatae nostrae provinciae SS. Trinitatis paupertatem, nequeant fieri illae magnae expensae necessariae ad conducendum visitatores ex longinquis provinciis; nos propterea, desiderantes ut in praedictâ nostrâ provinciâ evitentur tam graves sumptus seu expensae, necnon et adhaerendo constitutioni generali praecipienti eligi visitatores ex propinquioribus provinciis, ideoque virtute harum nostrarum litterarum, nostro nomine et propriâ manu subscriptarum (et quas sigillo maiori nostri officii sigillamus et per nostrum secretarium attestamur) praecipimus et ordinamus, ut deinceps non admittantur nec recipiantur in praefată nostră provincia aliquis visitator ex aliâ provinciâ, nisi solum ex illâ Assumptionis Virginis Mariae Tucumanis quae proximior est, ut hoc modo occurratur damnis quae evenire possunt ob excessivas expensas, et ut observetur generalis constitutio nostri Ordinis; quapropter mandamus, ut, statim ac ipsae nostrae litterae patentes accipiantur in praefatà nostrà provincià, intimetur nostrum mandatum in eis contentum reverendo patri commissario generali nostrarum provinciarum regni Peruani, ut de illo sit admonitus; cui insuper mandamus virtute sanctae obedientiae et Spiritus Sancti, quod nullo modo nec sub aliquo praetextu se opponat, nec contradicat nostro mandato et dispositioni, nisi solum in casu quo sua paternitas reverendissima velit suâ proprià personâ praedictam provinciam visitare. Datis in hoc conventu S. Francisci Matriti, die xxxi iulii MDCCXV. - Frater Ioseph Sanz, commissarius generalis Indiarum. — Loco † sigilli. - De mandato paternitatis reverendissimae, frater Clemens Zurita secret. gen. Indiarum.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expo-Confirmatio relatarum littesitio subiungebat, dictus Ioannes procurarum.

> 1 Potius lege admittatur nec recipiatur (R. T.).

> > Bull. Rom. - Vol. XXI.

rator praemissa, quo firmius subsistant, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, ipsum Ioannem procuratorem specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui dilectum pariter filium modernum procuratorem generalem dicti Ordinis super praemissis audiverunt, consilio, praeinsertas patentes litteras a memorato Iosepho commissario generali Indiarum expeditas, ut praesertur, cum omnibus et singulis in eis contentis, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus; salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

§ 3. Decernentes, ipsas praesentes lit- Clausulas. teras semper firmas, etc. 1 Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, provinciarum et Ordinis praedictorum, etiam iuramento, etc.2; quibus omnibus et singulis, etc.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxv

- 1 Clausulae ut supra pag. 703  $\alpha$  (R. T.).
- 2 Reliqua ut ibidem (R. T.).

ianuarii mpccxvii, pontificatus nostri anno xvII.

Dat. die 25 ianuarii 1717, pontif. anno xvII.

### CCXLI.

Confirmantur acta a delegato apostolico pro executione litterarum apostolicarum de erectione novae patriarchalis ecclesiae Ulyssiponensis Occidentalis 1.

#### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Procemium.

Sollicita pastoralis officii vigilantia, qua, divinà suffragante clementià, catholicae Ecclesiae praesidemus, enixe efflagitat, ut ea, quae per nostras litteras motu proprio emanatas, ac piis et rationabilibus causis adducti, aliàs concessimus et indulsimus, suum sortiantur effectum, proindeque actus, qui ab earumdem litterarum exequutoribus pro ipsarum validitate et observantià facti fuisse dicuntur, apostolico firmitatis munimine roboremus, prout conspicimus in Domino salubriter expedire.

Acta a del crientalis, re-

§ 1. Exponi sane nobis nuper fecerato praedicto runt dilecti filii capitulum et canonici contra capitu-runt dilecti filii capitulum et canonici lum ecclesiae Ulyssiponensis patriarchalis ecclesiae Ulyssiponensis, nuens se nun-quod, dum a venerabili fratre moderno cupare cali u-lum orientale, episcopo Algarbiensi exequationi demandabantur litterae apostolicae in forına nostri motusproprii expeditae super divisione civitatis et dioecesis Ulyssiponensis et erectione novae patriarchalis ecclesiae Ulyssiponensis occidentalis, aliarumque omnium gratiarum et indultorum quae in praefatis litteris continentur, comparuit coram praefato episcopo Algarbiensi procurator dictae patriarchalis ecclesiae Ulyssiponensis

> 1 Laudatae litterae extant const. edit. MDCCXVI, die 7 novembris, pontif. xvi; et constit. edit. MDCCXVII, die 12 martii, pontif. xvII, ampliantur indulta dictae ecclesiae patriarchalis.

occidentalis, eidemque exposuit, quod capitulum ecclesiae Ulyssiponensis orientalis, tunc et ad praesens pastoris solatio destitutae, deputaverat eorum procuratorem ad effectum interessendi exequutioni earumdem litterarum, et cognoscendi an divisio civitatis et dioecesis Ulyssiponensis praefatarum, aliaque in praefatis litteris contenta, exequtioni demandarentur ad formam praefati motusproprii, et absque eorum praeiudicio, et deputando secundodictum procuratorem non se inscripserunt capitulum orientale; quamobrem exponentes praefati coram eodem episcopo Algarbiensi insteterunt, quatenus moneret praefatum capitulum orientale, ut ab huiusmodi et aliis similibus perturbationibus se abstineret, ac mandatum procurae supradicto modo exaratum penitus et omnino reiiceret. Idem episcopus Algarbiensis, animadvertens quod praefatum mandatum procurae a capitulo et canonicis ecclesiae Ulyssiponensis orientalis conflatum non fuerat cum declaratione et denominatione capituli Ulyssiponensis orientalis, mandavit dilecto filio Emmanueli Duarte Franco, notario publico, ut, mediante publico monitorio, praefatum capitulum Ulyssiponeuse orientale sub nonnullis poenis moneret, ut in posterum in nullo penitus perturbarent iurisdictionem patriarchalis ecclesiae Ulyssiponensis occidentalis, sed inviolabiliter observarent omnia et singula in praefato motuproprio contenta et expressa, seque decanum, dignitates et canonicos ecclesiae Ulyssiponensis orientalis nuncuparent. Dictusque Emmanuel die 11 mensis ianuarii proxime praeteriti in sacristià dictae ecclesiae Ulyssiponensis orientalis, coram dilectis etiam filiis Carolo Perim praesidente ac pluribus dictae ecclesiae Ulyssipo-

1 Videtur legendum at pro et (R. T.).

nensis orientalis canonicis, altà et intelligibili voce legit et publicavit monitorium, in quo praefati episcopi mandatum continebatur; dictoque monitorio lecto et publicato, praesidens et canonici praesati ecclesiae Ulyssiponensis orientalis praefatae responderunt quod se monitos habebant<sup>1</sup>, dictoque monitorio obediebant, seque iam capitulum et canonicos ecclesiae Ulyssiponensis orientalis nuncupaverant 2.

Confirmatio actorum a delecum impositione silentii.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expogato apostolico sitio subiungebat, exponentes praefati, pro maiori subsistentià firmiorique observantià omnium et singulorum in praefatis litteris contentorum, plurimum cupiant omnia et singula supradicta, cum omnibus et quibuscumque in vim dicti monitorii subsequutis, per nos confirmari et approbari: nos igitur, exponentes praefatos specialis gratiae favore prosequi volentes, necnon eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium tantum consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, porrectis nobis pro eorumdem exponentium parte super hoc supplicationibus inclinati, omnia et singula supradicta, per dictum episcopum sic ut praefertur facta pro observatione et exequutione praesatarum litterarum, apostolicà auctoritate, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque perpetuae apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnibus et singulis tam ecclesiasticis quam saecularibus personis, etiam speciali notâ dignis, qui contra praesatas litte-

> 1 Ed. Main. legit habeant pro habebant (R.T.). 2 Forsan nuncuparent (R. T.).

ras apostolicas et in eis contenta quaecumque aliquid iam forsan attentaverint, seu in posterum attentare voluerint, perpetuum silentium imponimus.

§ 3. Sieque et non aliàs per quos- Clausulae. cumque iudices ordinarios vel delegatos, quavis auctoritate fungentes, iudicari et definiri debere, irritum quoque et inane, decernimus, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xviii februarii MDCCXVII, pontificatus nostri anno xvII.

Dat. die 18 februarii 1717, pontif. anno xvii.

### CCXLII.

Prohibetur, ne superiores provinciae Portugalliae fratrum Carmelitarum antiquae observantiae permittant fratres musicos canere in alienis ecclesiis 1

### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus Quomodo infilius Andreas de Cerquiera provincialis insmodi abusus et mala inde Ordinis fratrum beatae Mariae Virginis exorta. de Monte Carmelo antiquae observantiae provinciae Portugalliae, quod, cum in praedictà provincià et praesertim in conventu Ulyssiponensi mos inoleverit aliquos pueros ad habitum regularem admittendi, ipsosque musicam et musicalia instrumenta edocendi, ut divina officia melius concinantur, et festivo

1 Const. ed. MDCCVII, die 31 augusti, pontif. vII. revocatae fuere facultates manendi extra coenobia dictis musicis concessae; et Benedicti XIII const. ed. MDCCXXVI, die 14 ianuarii, pontif. III, concessum fuit indultum super quodam onere missarum.

concentu solemnes festivitates celebrentur, ac in id assequendo dictus conventus immodicas pecuniae summas consumat; praedicti vero iuvenes, sic ad habitum regularem huiusmodi admissi et edocti, postquam suam statuto tempore professionem per fratres dicti Ordinis emitti consuetam expresse emiserint regularem, ac in sacro presbyteratus ordine constituti sint, multiplici praetextu hanc Sanctam Sedem eiusque pro tempore existentes in Portugalliae et Algarbiorum regnis nuncios pro obtinendis indultis et gratiis adeant, ut, retento habitu regulari huiusmodi, vel praetextu quod parentibus pauperie laborantibus subveniant, aut sororibus neptibusque elcemosynas e musico exercitio collectas contribuant, alii autem 1 servitio ecclesiarum cathedralium, inservientibus et id ipsum postulantibus locorum Ordinariis, se mancipari faciant; et ita, relaxatà disciplinà regulari, spretâque superiorum obedientiâ, sine sociis vagentur, pecuniasque retentas in pessimos usus convertere, et, si forte superior religionis id eis impedire praetendat, statim recursus non solum ad eosdem nuncios, sed etiam ad tribunalia saecularia interponant; ex quibus omnibus non solum praefato conventui maximum detrimentum sed et Ordini praedicto inexplicabile dedecus, cum notoriâ ac pessimâ vitae regularis votorumque emissionis relaxatione et obedientiae iactură, afferri soleat: ipse Andreas prior provincialis, tot malis occurrere exoptans, praelatis superioribus et localibus conventuum prioribus provinciae et Ordinis praedictorum praesentibus et futuris, sub excommunicationis ac privationis vocis activae et passivae

1 Videtur aliquid deesse, ex. g., alii quidem in alienis ecclesiis canant, alii autem, etc. (R.T.).

2 Forsan scientibus (R. T.).

necnon officiorum poenis eo ipso absque alià declaratione incurrendis, ne de cetero fratribus musicis licentiam exeundi e monasterio ad festivitates celebrandas in aliis ecclesiis quam praedicti Ordinis, exceptà capellà regià, vel quando communitas ipsa cum cruce ad eas peragendas accedit, concedere audeant seu praesumant, per nos prohiberi, et indulta habitûs retenti aliasque gratias similes tam a Sede praedictâ quam ab illius nunciis desuper obtenta revocari plurimum desideret. Nobis propterea humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur.

§ 2. Nos igitur, ipsius Andreae prioris provincialis votis hac in re, quan-praedicta sub-privationis votum cum Domino possumus, favorabi-poena tantum. liter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium<sup>4</sup>, qui relationem dilecti pariter filii moderni procuratoris generalis Ordinis huiusmodi super praemissis ad eosdem cardinales transmissam attenderunt, consilio, superioribus quibuscumque praedicti Ordinis, sub poenis, ut petitur, exceptâ illà excommunicationis, ne deinceps licentiam super praemissis ullatenus concedant, auctoritate apostolică, tenore praesentium, prohibemus et interdicimus: salvå

1 Deest vox praepositorum (R. T.).

Derogatio tamen semper in praemissis auctoritate contrariorum. Congregationis earumdem cardinalium.

> § 3. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, provinciae, Ordinis et conventuum praedictorum, etiam etc.1.

> Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxII februarii moccxvii, pontificatus nostri anno xvii.

Dat. die 22 februarii 1717, pontif. anno xvII.

### CCXLIII.

Ampliantur indulta capituli patriarchalis ecclesiae Ulyssiponensis occidentalis 2

> Clemens episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium a sollicitudine debus privilegiis clesias.

Ineffabili divinae maiestatis providencorandi maiori tià in supremo apostolicae dignitatis insigniores ec-culmine constituti, tamquam de excelso monte ad irriguum militantis Ecclesiae agrum nostrae considerationis aciem, more vigilis et operosi pastoris, iugiter convertimus, et circa ea, per quae ecclesiae, praesertim patriarchali dignitate insignitae et in conspicuis civitatibus erectae, sublimioribus privilegiis ac maioribus praerogativis decorari valeant, peculiari sollicitudine intendimus, prout, earumdem civitatum qualitatibus rerum-

- 1 Reliqua ut supra pag. 703 α (R. τ.).
- 2 Constit. editâ MDCCXVII, die 18 februarii, pontif. xvii, confirmata fuere acta delegati pro erectione dictae ecclesiae, et const. ed. MDCCXVII, die 11 iulii, pontif. xvII, confirmatur decretum delegati super distributione orationis quadraginta horarum; Benedicti XIII const. ed. MDCCXXIV, die 23 maii, pontif. 1, confirmatur erectio metropolitanae ecclesiae Urbinatensis; const. editâ MDCCXXIV, die 20 iulii, pontif. 1, conceditur altare privilegiatum ecclesiis patriarchalibus, metropolitanis et cathedralibus; et constit. edità MDCCXXIV, die 6 septembris, pontif. I, usus mitrae et indumentorum capitulo Caputaquensi.

que et temporum circumstantiis debite pensatis, ad divini cultus incrementum ipsarumque ecclesiarum honorificentiam et ministrorum ecclesiasticorum decorem conspicimus in Domino salubriter expedire.

§ 1. Cum itaque nos nuper, ex iu-Abhoc Pontifice stis et rationalibus causis adducti, et rationalibus causis adducti, et rationalibus ecquemadmodum carissimi in Christo filii nensis cumconnostri Ioannis Portugalliae et Algarbio rium indultorum regis illustris constantis fidei et rum. sincerae devotionis affectus iure promerebatur, eiusque pia et laudabilia vota efflagitabant, civitatem et dioecesim Ulyssiponensem in duas partes diviserimus, ac unam tam civitatis quam dioecesis huiusmodi partem versus orientem antiquo archiepiscopatui Ulyssiponensi orientali nuncupando reliquerimus, in alterâ vero parte versus occidentem patriarchalem ecclesiam Ulyssiponensem occidentalem nuncupandam erexerimus, ipsiusque patriarchalis ecclesiae Ulyssiponensis occidentalis patriarchae ac dignitatibus et canonicis pro tempore existentibus, pro maiori eiusdem patriarchalis ecclesiae maiestate dictorumque dignitatum et canonicorum honorificentià, plura hucusque privilegia et indulta tam quoad habitum quam quoad praecedentiam aliasque praerogativas concesserimus, prout in nostris litteris in forma nostri motusproprii desuper expeditis plenius continetur; cumque, sicut accepimus, pa- Causae praetriarchalis ecclesia praedicta, sic a no-sionis. bis ut praefertur erecta, et singulari ipsius Ioannis regis dilectione et regià plane munificentià pluribus ac pretiosis suppellectilibus sacris- pro ecclesiasticis functionibus decenter obeundis opulenter ornata, et undique ad singularem excellentiam sublimata existat, ipseque Ioannes rex praecipuis ac indefessis studiis patriarchalem ecclesiam prae-

rum laudum cantum ad perfectiorem sublimitatem elevare intendat: nos, aeternae divinae bonitatis maiestati, quod tam pia tamque praeclara operosae religionis studia ad christianae pietatis augmentum et maiorem divini nominis gloriam a sollicità dicti Ioannis regis pietate ecclesiasticis functionibus iugiter intenti promanaverint<sup>1</sup>, eaque quam magnificenter et sumptuose adaucta fuerint, gratias agentes, ac volentes, quantum in Domino possumus, maiori dictae patriarchalis ecclesiae decoris incremento consulere, necnon dignitates et canonicos ac beneficiatos et capellanos eiusdem patriarchalis ecclesiae amplioris gratiae favore et excellentioris honoris titulo sublimare, eosque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium tantum consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, firmis et illaesis remanentibus omnibus et singulis privilegiis, indultis, gratiis et praerogativis, aliàs a nobis eidem patriarchali ecclesiae illiusque dignitatibus et canonicis praedictis iam ut praesertur concessis, motu proprio, non ad alicuius nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex certà scientià ac maturà deliberatione nostris, deque apo-Novorum in stolicae potestatis plenitudine: sex dignitatibus et octodecim canonicis praedictae patriarchalis ecclesiae, nunc et pro 1 Edit. Main. legit promanaverit (R. T.).

cessio.

fatam praeclari amoris ac religiosae pietatis significationibus prosequi in dies

non praetermittat, et ad elegantiorem

structurae maiestatem exornare, piaque

opera propediem inibi augere, sacra-

rumque caeremoniarum usum et divina-

tempore existentibus (quibus nuper ut ipsi hyemali cappam magnam rubeam cum pellibus armellinis, aestivo vero, temporibus, mozzettam similiter rubeam gestare et deferre valerent, concessimus et indulsimus), ut ipsi in posterum perpetuis futuris temporibus etiam subtanam seu vestem talarem rubeam; duodecim vero eiusdem patriarchalis ecclesiae beneficiatis, similiter nunc et pro tempore existentibus (quibus aliàs, antequam ecclesia praedicta in patriarchalem ecclesiam sic a nobis erecta fuisset, ut etiam ipsi hyemali cappam magnam violaceam cum pellibus cinericiis, aestivo autem, temporibus, loco pellium, cum fodere serico violacei coloris, etiam gestare et deferre possent, similiter concessimus et indulsimus), ut ipsi quoque etiam perpetuis futuris temporibus hyeme eamdem cappam magnam violaceam cum pellibus tamen armellinis, aestate vero vel eamdem cappam magnam vel mozzettam etiam violaceam cum fodere serico rubei coloris; capellanis autem amovibilibus (qui ad praesens numerum trigintaduorum non excedunt, etiamsi numerus, huiusmodi in servitio dictae patriarchalis ecclesiae, arbitrio pro tempore existentis patriarchae Ulyssiponensis, creverit vel decreverit), ut etiam ipsi capellani amovibiles cappam magnam violaceam cum pellibus armellinis hyemali, aestivo vero, temporibus, vel eamdem cappam magnam vel mozzettam etiam violaceam cum simili fodere serico eiusdem coloris rubei, tam in choro quam extra illum, ac etiam processionibus omnibusque aliis actibus capitularibus, tam publicis quam privatis, ac etiam in praesentià quorumcumque archiepiscoporum et episcoporum, ac pro tempore existentis patriarchae Ulyssiponensis, ac nostrorum et Sedis Apostolicae nunciorum, nec non venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium, etiam de latere legatorum, et aliorum quorumcumque quavis auctoritate et potestate fungentium ac honore et praeeminentiâ fulgentium, respective gestare et deferre, illisque uti libere et licite possint et valeant, tenore praesentium, perpetuo concedimus et indulgemus.

Clausulae amplussimae et particulares.

§ 2. Ac dignitates et canonicos, necnon beneficiatos et capellanos eiusdem patriarchalis ecclesiae nunc et pro tempore existentes, super gestatione et delatione vestium, capparum et mozzettarum huiusmodi, per quaecumque capitula quarumcumque aliarum ecclesiarum episcopalium, archiepiscopalium vel primatialium, et quasvis personas, quavis auctoritate, dignitate et praeeminentia praeditas, quovis praetextu, colore vel ingenio, publice vel occulte, directe vel indirecte, impediri, molestari, inquietari vel perturbari nullatenus posse, neque debere; praesentes quoque semper et perpetuo validas et efficaces esse et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus et singulis, ad quos quomodolibet nunc spectat et spectabit in futurum, firmiter et inviolabiliter observari debere, ac nullo unquam tempore, ex quocumque capite vel qualibet causa, quantumvis legitimâ et iuridicâ, etiam ex eo quod capitula cathedralium et collegiatarum ecclesiarum quarumlibet, earumque dignitates et canonici, vel quilibet alii, cuiuscumque dignitatis, gradus, conditionis et praeeminentiae sint, in praemissis et circa ea quomodolibet, et ex quavis causà, ratione, actione vel occasione, ius vel interesse habentes aut habere praetendentes, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi fuerint, et causae, propter quas eaedem praesentes emanaverint, addu-

ctae, verificatae et iustificatae non fuerint, de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis seu invaliditatis vel intentionis nostrae aut quolibet alio quantumvis magno, substantiali, inexcogitato, inexcogitabili ac specificam et individuam mentionem et expressionem requirente defectu, sive etiam ex eo quod in praemissis eorumque aliquo solemnitates et quaevis alia servanda et adimplenda servata et adimpleta non fuerint, aut ex quocumque alio capite a iure vel facto aut statuto vel consuetudine aliquâ resultante, aut quocumque alio colore, praetextu, ratione vel causâ, etiam in corpore iuris clausâ, occasione aliave causa, etiam quantumvis iusta, rationabili, legitimâ, iuridicâ, piâ, privilegiată, etiam tali quae ad effectum validitatis praemissorum necessario exprimenda foret<sup>1</sup>, aut quod de voluntate nostrà et aliis superius expressis nullibi appareret seu aliàs probari posset, notari, invalidari, retractari, in ius vel controversiam revocari, aut ad terminos iuris reduci, vel adversus illas restitutionis in integrum, aperitionis oris, reductionis ad viam et terminos iuris, aut aliud quodcumque iuris, facti, gratiae vel iustitiae remedium impetrari, seu quomodolibet etiam motu simili concesso aut impetrato vel emanato uti seu se iuvare in iudicio vel extra posse, neque ipsas praesentes sub quibuscumque similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, modificationibus, derogationibus, aliisque contrariis dispositionibus, etiam per nos et successores nostros Romanos Pontifices pro tempore existentes, et Sedem Apostolicam, etiam motu pari, et consistorialiter, ex quibuslibet causis, et sub quibusvis verborum

1 Edit. Main, legit forent (R. T.).

tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiamsi de eisdem praesentibus earumque toto tenore ac datâ specialis mentio fiat, pro tempore factis et faciendis, ac concessis et concedendis, minime comprehendi, sed tamquam ad maius divini cultus augmentum semper et omnino ab illis excipi, et, quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validissimum, ac eum, in quo antea quomodolibet erant, statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas, ac de novo etiam sub quacumque posteriori datà per nunc et pro tempore existentes dignitates, canonicos, beneficiatos et capellanos dictae patriarchalis ecclesiae quandocumque eligendà concessas esse et sore, sicque et non aliàs per quoscumque iudices ordinarios vel delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac praedictae sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, etiam de latere legatos, vicelegatos, dictaeque Sedis nuncios, aliosque quoscumque quavis auctoritate, potestate, praerogativa et privilegio fungentes, ac honore et praceminentià fulgentes, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, in quocumque iudicio et in quacumque instantià iudicari et definiri debere, et, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decernimus.

Deputat'o executorum.

§ 3. Quocirca venerabilibus fratribus nostris modernis et pro tempore existentibus Elvensi, Algarbiensi et Mirandensi, eisque deficientibus seu impeditis, Angolensi et Lamacensi episcopis per easdem praesentes committimus et mandamus, quatenus ipsi, vel duo, aut unus eorum, per se, vel alium, seu alios, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando

opus fuerit, ac quoties pro parte dignitatum, canonicorum, beneficiatorum et capellanorum praedictorum aut alicuius eorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostrå easdem praesentes et in eis contenta huiusmodi ab omnibus, ad quos nunc spectat et pro tempore spectabit quomodolibet in futurum, inviolabiliter observari, necnon eosdem modernos ac pro tempore existentes dignitates, canonicos, beneficiatos et capellanos praedictos illis pacifice frui et gaudere; non permittentes eos aut eorum aliquem desuper quomodolibet indebite molestari; contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposità, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, brachii saecularis auxilio. Nos enim modernis et pro tempore existentibns Elvensi, Algarbiensi et Mirandensi, eisque deficientibus seu impeditis, Angolensi et Lamacensi episcopis praedictis, et eorum cuilibet, quoscumque molestatores, perturbatores, contradictores et rebelles, etiam per edictum publicum, constito summarie de non tuto accessu, citandi, eisque, et quoties inhibendum fuerit, etiam per simile edictum, quoad primates, archiepiscopos et episcopos sub interdicti ingressus ecclesiae, quo vero ad alios inferiores etiam sub censuris ecclesiasticis et etiam pecuniariis eorum arbitrio imponendis, moderandis et applicandis poenis, inhibendi, necnon eos, quos censuras et poenas praedictas incurrisse constiterit, eas incurrisse, servatâ formâ Concilii Tridentini, declarandi, ac legitimis, super litteris habendis, servatis processibus, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus

aggravandi, reaggravandi et interdicendi, plenam et liberam, motu, scientià, auctoritate et tenore praemissis, concedimus facultatem.

Derogalio contrariorum.

§ 4. Non obstantibus, quatenus opus sit, quibusvis legibus, statutis, stylis, consuetudinibus et prohibitionibus, si quae forsan adsint de gratiis ad instar non concedendis, ac de vestibus rubeis non deferendis, ac etiam in synodalibus, provincialibus, universalibus conciliis editis vel edendis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac dictae patriarchalis aliarumque ecclesiarum, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis, eorumque reformationibus et novis additionibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis, eorumque superioribus et personis, ac locis quibuscumque, etiam speciali, specificâ, expressà et individuà mentione dignis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu pari, ac consistorialiter, aut aliàs quomodolibet, etiam iteratis vicibus, in contrarium eorumdem praemissorum concessis, approbatis confirmatis et innovatis, etiamsi in eis caveatur expresse quod illis per quascumque litteras apostolicas etiam motu simili pro tempore concessas, quascumque etiam derogatoriarum derogatorias in se continentes, derogari non possit, neque censeatur eis derogatum; quibus omnibus et singulis, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut ali-

qua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, etiamsi in eis caveatur expresse quod illis nullatenus aut nonnisi sub certis modo et formà derogari possit, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et formâ in illis tradità observatà, inserti forent, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, latissime et plenissime, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse, earumdem tenore praesentium, motu simili, derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Nulli ergo omnino hominum li- Sanctio poeceat hanc paginam nostri motusproprii. nalis. ac absolutionis, concessionis, indulti, decreti, commissionis, mandati et derogationis infringere vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae MDCCXVII, IV idus martii, pontificatus nostri anno xvii.

Dat. die 12 martii 1717, pontif. anno xvII.

#### CCXLIV.

Confirmantur binae resolutiones capituli generalis Congregationis presbyterorum Piorum Operariorum de celebratione eiusdem eapituli 1

1 Constitutiones huius Congregationis confirmatae fuere a Gregorio XV const. ed. MDCXXI. die 1 aprilis, pontif. 1, et ab Urbano VIII const. ed. MDCXXXIV, die 6 novembris, pontif. XII; huius Pontificis const. editâ MDCCXII, die 3 ianuarii, pontif. xII, concessa fuit ecclesia et collegium S. Mariae Montium de Urbe, et Benedicti XIII const. ed. MDCCxxvI die 3 iunii, pontif. II, interdicitur omnibus sibi assumere nomen Piorum Operariorum.

#### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Resolutiones

§ 1. Exponi nobis nuper fecerunt dilecti praesatao resc-silii praepositus et capitulum generale Congregationis presbyterorum Piorum Operariorum nuncupatorum, quod in - eorum constitutionibus inter cetera potissimum ex cap. xx eruitur, quod capitulum dictae Congregationis singulis annis cogi, omniague eiusdem Congregationis officia ad annum esse debeant: itidem in capitulo III earumdem constitutionum constituitur, quod in receptione vocalium omnes, qui decennale tyrocinium in ipså Congregatione laudabiliter expleverint, admittantur; et alias, prout praedictis constitutionibus, quae a felicis recordationis Gregorio XV et Urbano VIII Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris apostolico munimine in formâ specificâ roboratae, atque ab eiusdem Congregationis initio hucusque servatae fuerunt, uberius asserunt contineri. Quoniam vero iampridem compertum fuit, praedictas ipsius Congregationis constitutiones, quae primum in civitate Neapolitanà ortum habuit, et subinde quoque extra regnum adolevit, in eius evordio optime accomodatas, nunc aliquo modo progressum et bonum ipsius regimen impedire; ideoque anno proxime praeterito in capitulo generali statutum fuit ut idem capitulum futuris temporibus nonnisi triennio expleto celebraretur, dictaque officia deinceps triennalia forent, utque vocales ad numerum tricenarium reducerentur, ita ut in casu vacationis tantum alii iuxta formam praescriptam admittantur, prout in resolutionibus desuper habitis fusius asseritur etiam contineri. Porro, cum die xxiv mensis iulii proxime praeteriti, ad enixas preces dilecti filii moderni procuratoris generalis ipsius Congregationis, dictae duae resolutiones in

infrascriptâ Congregatione cardinalium relatae fuissent, ipsa cardinalium Congregatio die xxv septembris dicti anni illas confirmandas esse censuit. Verum, quia quidam praedictae Congregationis Piorum Operariorum presbyteri, qui huic Congregationi ad praescriptum primitivae regulae nomen dederunt, eorum praeiudicium quoad restrictionem vocalium deduxerunt, praedicta resolutio ita moderata fuit, ut, sine illorum, qui memoratam Congregationem ante publicationem decreti huiusmodi ingressi fuerunt, praeiudicio, procederet. Sed adversus praedictas duas resolutiones nonnullis ex eisdem Piis Operariis reclamantibus negotium iterum ad eamdem Congregationem cardinalium deductum fuit, et partibus utrinque voce et scriptis accrrime informantibus, dicta Congregatio cardinalium stetit in decisis.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio confirmatio resubiungebat, ipsi exponentes, binas re-solutionum. solutiones huiusmodi apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri, plurimum desiderent: nos, specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, binas resolutiones praedictas a memorato capitulo generali factas, ut praesertur, cum omnibus et singulis in eis contentis, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, pro nunc confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae sirmitatis robur adiicimus; ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus; salvå tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, etc. 1

Derogatio contrariorum.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, Congregationis Piorum Operariorum praedictorum, etiam iuramento, etc.<sup>2</sup>.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 1 aprilis moccxvii, pontificatus nostri anno xvii. Dat. die 1 aprilis 1717, pontif. anno xvII.

#### CCXLV.

Confirmantur privilegia et decreta Congregationis episcoporum et regularium, ne quis vetet eleemosynam quaerere fratribus Discalceatorum sancti Francisci Strictionis Observantiae<sup>3</sup>.

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Expositio petitionis.

§ 1. Exponi nobis nuper fecerunt dilecti filii fratres Discalceati provinciae S. Iosephi Matritensis omniumque regnorum tam in Hispaniis quam conventuum ubique existentium Ordinis sancti Francisci Strictioris Observantiae nuncupati,

- 1 Reliqua ut supra pag. 703  $\alpha$  (R. T.).
- 2 Reliqua ut ibid. (R. T.).
- 3 Innocentii XII const. ed. MDCXCVII, die 4 maii, pontif. vi, declarata fuere quaedam privilegia fratrum Strictioris Observantiae; Benedicti XIII const. ed. MDCCxxv, die 10 decembris pontif. 11, confirmantur privilegia Mendicantium, et const ed. MDCCXXVII, die 20 septembris, pontif. IV. provinciae reformatae Vallis de Mazzara conceditur receptio eleemosynae pro missis.

quod ipsi privilegia eis a felicis recordationis Sixto PP. IV praedecessore nostro in § viii Bullae aureae concessa, necnon decreta a Congregatione tunc existentium S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposità pluries emanata ac ad alios regulares extensa, per quae decernitur quod fratres Ordinum Mendicantium ab Ordinariis locorum seu ab aliis regularibus prohiberi minime possint quin per se ipsos, in locis ubi habent conventus, eleemosynas quaerant, sed tantum, si extra loca, ubi conventus reperiuntur, quaeritare voluerint, suorum superiorum licentiam Ordinario ostendere teneantur, per nos confirmari plurimum desiderent. Nos, ipsos expo- Confirmat ut nentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum eiusdem S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui relationem dilecti filii moderni procuratoris generalis dicti Ordinis super praemissis ad eosdem cardinales transmissam viderunt, consilio, privilegia et decreta supra recensita et respective extensa, auctoritate apostolica, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salva tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis cardinalium.

Clausulae,

§ 2. Decernentes, easdem praesentes etc.1.

Contrariorum derogatio.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, provinciae et Ordinis praedictorum, etiam iuramento, etc.2

Datum Romae apud S. Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris, die vin iulii MDCCXVII, pontificatus nostri anno XVII. Dat. die 8 iulii 1715, pontif. anno xvII.

#### CCXLVI.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de divisione provinciae S. Ioannis Evangelistae insularum Azzorum et Terseirae fratrum Minorum de Observantiai.

### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

dividendi

§ 1. Nuper, pro parte dilectorum filiodictam provin-rum modernorum ministri provincialis atque definitoris, omniumque fratrum provinciae S. Ioannis Evangelistae insularum Azzorum et Terseirae respective nuncupatarum, aliarumque insularum maris Oceani temporali ditioni carissimi in Christo filii nostri Ioannis Portugalliae et Algarbiorum regis illustris subiectarum, Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantià nuncupatorum, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium

praepositae exposito, quod praedicta provincia, magno conventuum et religiosorum numero abundans, quippe quae, ultra parvos conventus, seu hospitia, oratoria et monasteria monialium, quae, retinebat, ab aliis septemdecim conspicuis conventibus constituebatur, et quingentos et ultra religiosos numerabat, difficillime et non sine magno eiusdem provinciae praeiudicio ac deplorabili regularis observantiae discrimine et relaxatione ab uno tantum ministro provinciali regi, gubernari et visitari poteterat, nam, cum praedictae insulae et signanter supradicta de Terseira aliaequae adiacentes adeo longâ maris intercapedine ab aliis insulis Azzorum disiungerentur ut minister provincialis pro tempore existens pro explendà visitatione de conventu ad conventum iter aliquando centum quadraginta leucarum per mare Oceanum aggredi opus haberet, hinc eveniebat quod aut nunquam aut raro omnium et singulorum conventuum visitatio per illum compleri valebat, et, si aliquando aliquis, ob disciplinae regularis zelum, in tam vastum pelagum se committere ausus fuerat, saepe saepius zelum suum sibi exitialem expertus fuerat, nam aut vorticibus absorptus, aut a pyratis deprehensus, nullam utilitatem, sed sibi exitium, provinciae luctum, et subsequentibus ministris provincialibus exemplum ne similia tentarent, induxerat; quinimo nedum minister provincialis, sed quamplures etiam alii religiosi, dum de insulâ in magis distantem insulam, vigore obedientiae, aut ob exercenda religionis officia, transfretaverant, consimilia infortunia passi fuerant, nam aut perierant in mari, aut pyratarum Algerinorum mancipia evaserant; his etiam accedebant innatae animorum aversiones et antipathiae, quibus religiosi nationales alii alios inse-

<sup>1</sup> Ut supra pag. 703 α (R. T.).

<sup>2</sup> Ut supra ibid. (R. T.).

<sup>1</sup> Innocentii XII const. ed. MDCC, die 10 iulii, pontif. Ix, confirmata fnit alternativa in dictâ provincià; in huius Pontificis const. ed. MDCCXII, die 23 decembris, pontif. xiii, revocata fuit dismembratio coenobiorum a provincia Neapolis fratrum Discalceatorum; et Innocentii XIII const. ed. MDCCXXII, die 22 iunii, pontif. II, extat com-·missio nuncio Neapolis super dictà dismembratione.

ctabantur, unde mutua discrimina et continuae dissensiones inter religiosos insularum S. Michaëlis et S. Mariae unam nationem, ac alios insulae Terseirae reliquarumque adiacentium aliam factionem t respective constituentes dimanabant, adeoque huiusmodi dissidia ita excreverant, ut, miscentibus sese illis etiam saecularibus utriusque nationis, tantum scandalis non obruta fuisset, dum prae ceteris conventus dictarum duarum insularum S. Michaëlis et S. Mariae ab eodem ministro provinciali, qui ex praedictà insulà Terseira fuerat, se subtraxerant, utque magis illa non exardescerent, minister generalis dicti Ordinis dictam perniciosissimam rebellionem mediante deputatione unius commissarii cum iurisdictione et superioritate in eosdem conventus tolerare coactus fuerat: ideoque, ut tot praeiudicia, incommoda et scandala praefatae provinciae de medio tollerentur, ac in illà debita quies et regularis disciplina restituerentur. debitumque gubernium per superiores exerceri valeret, pro parte eorumdem exponentium eidem Congregationi cardinalium supplicato ut illam scindere et separare, constituendo quidem ex decem conventibus et aliis exiguis domibus, seu oratoriis, vel hospitiis, ac monasteriis monialium, quae sunt in insula praefata de Terseira, et aliis quinque adiacentibus, cum tercentorum viginti religiosorum numero, unam provinciam cum retentione eiusdem nominis provinciae S. Ioannis Evangelistae, ac cum eodem sigillo, titulis et praerogativis, quibus a felicis recordationis Urbano Papa VIII praedecessore nostro erecta fuerat; ex aliis vero septem conventibus, cum eorum hospitiis, monasteriis monialium, et aliis parvis conventibus, si qui in duabus insulis S. Mariae

1 Forsan nationem (R. T.).

et S. Michaëlis essent, unam custodiam sub titulo et denominatione custodiae Conceptionis beatae Mariae Virginis Immaculatae insulae eiusdem S. Michaëlis, ab uno custode et duobus definitoribus regendam et gubernandam, quae dilecto etiam filio moderno et pro tempore existenti ministro generali subiecta esse deberct, concurrente in id praedicti Ioannis regis beneplacito, erigere et creare dignaretur: emanavit ab eâdem Congregatione cardinalium decretum tenoris sequentis, videlicet:

Sacra Congregatio eminentissimorum et reverendissimorum S. R. E. cardinalium neticonis approprio et consultationibus episcoporum et tam divisionem. regularium praeposita, ad quam sanctissimus dominus noster supplicem hunc libellum benigne remisit, visis relatione patris procuratoris generalis Ordinis ac iuribus deductis, reque mature perpensà, referente eminentissimo de Abdua, oratorum precibus indulsit iuxta petita. — Romae, xv ianuarii MDCCXVII. — F. cardinalis De Abdua. — R. archiepiscopus Damascenus, secret. — L. † S.

Confirmatio

§ 2. Cum autem, sicut pro parte ministri provincialis definitoris ceterorumque fratrum praedictorum nobis subinde expositum fuit, ipsi decretum huiusmodi, quo firmius subsistat, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desiderent: nos, specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, confirmamus et

approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus: salvâ tamen semper in praemissis auctoritate prafatae Congregationis cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, etc. 1

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus praemissis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, provinciae et Ordinis praesatorum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, etc. 2.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die viii iulii moccxvII, pontificatus nostri an. xvII.

Dat. die 8 iulii 1717, pontif. anno XVII.

#### CCXLVII.

Confirmatur decretum delegati apostolici de distributione orationis Quadraginta Horarum inter ecclesias patriarchalem et metropolitanam aliasque Ulyssiponenses<sup>3</sup>.

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium a servetur.

Regis pacifici vices, quamquam imzelo, ut pax inter ecclesiasti-meriti, gerentes in terris, inter cetera personas con-cordis nostri desiderabilia illud sinceris semper exoptamus affectibus, ut christifideles, praesertim patriarchali dignitate insigniti, aliaeque dignitates et canonicatus in archiepiscopalibus ecclesiis pro tempore obtinentes, iuxta eorum dignitatem aut gradum divinis obsequiis famulantes, vota sua in pacis amoeni-

- 1 Ut supra pag. 703  $\alpha$  (R. T.).
- 2 Ut supra ibid. (R. T.).
- 3 Constit. edit. MDCCXVII, die 24 augusti, pontif. xvi, concessa fuit indulgentia plenaria tempore dictae orationis; constit. edit. MDCCXVII, die 12 martii, pontif. xvII, ampliata fuere privilegia dictae ecclesiae patriarchalis; et Benedicti XIII constit. edit. MDCCXXIV. die xx iulii, pontif. 1, conceditur altare privilegiatum omnibus Ordinariis.

tate Altissimo reddant, ac unanimes et uno ore Deum glorificent. Quapropter, si quae, pro litibus et controversiis, inter eos, superseminante humani generis hoste zizania, exortis, extirpandis penitusque evellendis, simulque pro conservatione iurium et praeeminentiarum ad favorem patriarchalium ecclesiarum iuxta pia catholicorum regum vota per nostras litteras concessarum, ab ecclesiarum praelatis earumdem litterarum exequutoribus facta fuisse comperimus, illa, ne in recidivae contentionis et controversiae vitium denuo prolabantur, apostolicae nostrae confirmationis munimine roboramus, ac aliàs desuper pastoralis officii nostri partes, quantum nobis ex alto conceditur, sedulo impendimus, prout conspicimus in Domino salubriter expedire.

§ 1. Exhibita siquidem nobis nuper Epitome con-stitutionum Clepro parte venerabilis fratris moderni mealis XI quipatriarchae Ulyssiponensis occidentalis fuit indulgentia petitio continebat, quod alias nos omni-clesiae Ulyssibus et singulis utriusque sexus christi-dictae orationis; et civitas fidelibus vere poenitentibus et confessis divisa in duas ac sacra communione refectis, qui in una pro archieac sacrà communione relecus, qui in ana piscopali, altera quacumque ecclesià civitatis Ulyssipo-vero pro partiarchali ecnensis, ubi oratio Quadraginta Horarum, clesià. ad instar illius quae ex institutione selicis recordationis Clementis Papae VIII praedecessoris nostri in almâ Urbe nostrâ Româ assidue celebratur, indicta fuisset, et devote eo temporis spatio, quod illis commodum visum fuisset, orassent, plenariam peccatorum suorum indulgentiam concessimus, prout in litteris apostolicis in formâ Brevis sub annulo Piscatoris, die xxiv mensis augusti anni Domini MDCCXVI, pontificatus nostri anno xvi, expeditis, plenius contineri dicitur: deinde vero nos, ex iustis et rationabilibus causis moti, ac quemadmodum pia carissimi in Christo filii nostri Ioannis Portugalliae et Algarbiorum re-

gis illustris vota exoptabant, civitatem et dioecesim Ulyssiponensem in duas partes divisimus, et unam civitatis et dioecesis Ulyssiponensis divisarum huiusmodi partem versus orientem antiquo archiepiscopatui Ulyssiponensi in posterum orientali nuncupando reliquimus; in alterà vero earumdem civitatis et dioecesis ut praemittitur divisarum parte versus occidentem patriarchalem ecclesiam Ulyssiponensem occidentalem nuncupandam ereximus; ac patriarchali ecclesiae praedictae sic erectae alteram civitatis et dioecesis divisarum huiusmodi partem versus occidentem assignavimus, illiusque patriarchae, dignitatibus, ac capitulo, et canonicis, pro tempore existentibus, plura privilegia pluresque praerogativas ac praeeminentias, super omnia capitula omnesque etiam primatiales, archiepiscopales et episcopales ecclesias regni Portugalliae, concessimus, prout in aliis etiam nostris litteris in formâ nostri motusproprii sub datum apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae moccavi, vii idus novembris, pontificatus nostri anno xvi, sub Bullâ aureâ expeditis, in quibus pro illarum executione venerabiles fratres Elvensis, Algarbiensis et Mirandensis episcopi deputati fuerunt, etiam plenius contineri dicitur. Cumque postmodum, dum ultimodictae litterae a praedicto episcopo Algarbiensi, cui praesentatae fuerant, exeguutioni demandabantur, attentâ divisione civitatis praedictae, orta fuerit controversia, in qua ex duabus ecclesiis, patriarchali scilicet Ulyssiponensi occidentali et archiepiscopali Ulyssiponensi orientali, supradicta oratio Quadraginta Horarum celebrari et indici deberet, et in tabulâ typis demandandà, in qua omnes ecclesiae utriusque partis civitatis divisae huiusmodi, in quibus praedicta oratio celebrari de-

beat, describendae erant, an' primo loco poni deberet dicta ecclesia patriarchalis Ulyssiponensis occidentalis vel potius praedicta ecclesia archiepiscopalis Ulyssiponensis orientalis, idem episcopus Algarbiensis, tam dicto patriarcha Ulyssiponensi occidentali, quam capitulo et canonicis ecclesiae archiepiscopalis Ulyssiponensis orientalis, illius sede archiepiscopali vacante, legitime intimatis, eisque, mediantibus eorum legitimis procuratoribus, auditis, et consideratis utriusque partis rationibus et sundamentis, decrevit, statuit et declaravit, ut praedicta oratio Quadraginta Horarum incipere deberet a dictà patriarchali ecclesià Ulyssiponensi occidentali, et, dum inibi completa fuisset, subsequenter in archiepiscopali ecclesià Ulyssiponensi orientali praedictà celebraretur, in ceteris vero ecclesiis utriusque partis civitatis divisae huiusmodi oratio praedicta iuxta distributionem earumdem ecclesiarum ab officiali patriarchae Ulyssiponensis occidentalis ac a vicario capitulari ecclesiae Ulyssiponensis orientalis concorditer faciendam, etiam fieri et adimpleri deberet, prout in decreto ab eodem episcopo Algarbiensi desuper facto, tenoris prout sequitur:

Perpensis rationibus, quae tam ex parte Decretum depatriarchalis quam Ulyssiponensis orien-legati apostolici talis ecclesiarum adductae fuerunt super triarchali, in guo etiam codubiis continuationis Quadraginta Horarum militiur praedicarum eccleorationis emanantibus a divisione antiqui siarum vicario distributio relibuius antiqui siarum vicario distributio relibuius enchicario enchic huius archiepiscopatus et ex motuproprio quarum eccle-Sanctitatis Suae super eadem divisione, per-siarum. specto ad nos spectare illa omnia decidere et absolvere, expressumque esse in eodem motuproprio ut in omni peculiari casu, et ubi se offerat occasio, semper mitra seu ecclesia patriarchalis sit praeferenda Ulyssiponensi orientali ecclesiae, neque posse in mentem Sanctitatis Suae cadere, quod, pro huius civitatis divisione, eius

1 Edit. Main. legit ac pro an (R. T.).

catholicos fideles orbare velit gratiis et indulgentiis in indulto memoratarum Quadraginta Horarum contentis; illud etenim est impertite indistincte pro omnium beneficio, a cuius comprehensione illos iuxta iuris regulas non excludit futurae separationis et divisionis civitatis eventus; quoniam personae, quibus concessa fuit gratia, adhuc insimul omnes commorantur, seu sunt membra illius corporis, quod Sanctitas Sua, praedictam concessionem elargiendo, in mentem habuit, quamvis per accidens subjectum inveniatur alii iurisdictioni: quamobrem edicimus ut in catalogo in lucem edi solito primum recenseatur sancta patriarchalis ecclesia, ut ab illâ supramemorata Quadraginta Horarum oratio incipere debeat dominica paschatis Pentecostes, quae erit decimasexta currentis maii, dies in qua dandum est initium catalogo noviter edendo; et elapsis solitis horis, in quibus sacratissimum Christi Corpus est exponendum in dictà parochiali ecclesià, quae enumerari debent a meridie dominicae Paschatis usque ad eamdem horam subsequentis feriae tertiae, tunc exponetur cum eodem iubilaeo in cathedrali Ulyssiponensi orientali; et ita decernimus ut adimpleat et adimplere faciat reverendum capitulum eiusdem orientalis ecclesiae, sub poenâ, ni ita exequatur, solvendi ex suâ capitulari mensâ quingentos nummos aureos Camerae Apostolicae pro expensis belli contra Turcas: item, quoad distributionem seu designationem aliarum ecclesiarum, ut ex utrâque parte conveniant reverendi vicarii generales, ac inter se statuant formam et modum, qui servari debeat, sub poenâ, nisi ita unusquisque illorum perpetret, nos decreturos et disposituros esse dictam designationem, sicuti nobis expedire videbitur, ne huiusmodi spirituali bono priventur dicti catholici fideles quibus concessum fuit, et quo sine iustissimà causà illos privare nequeunt eorum Ordinarii: et huic formae standum ex utrâque parte decernimus. — Ulyssipone occidentali, xiv maii MDCCXVII. - IOSEPHUS episcopus Algarbiensis: plenius continetur.

1 Videtur legendum impertitum (R. T.).

§ 2. Cum autem, sicut eadem petitio Confirmatio amsubiungebat, dictus patriarcha Ulyssi-li decreli, cum ponensis occidentalis, pro maiori subsi-extinctione litis stentia firmiorique observantia omnium silentin. et singulorum in praedicto decreto contentorum, necnon conservatione iurium et praeeminentiarum dictae patriarchalis ecclesiae Ulyssiponensis occidentalis. plurimum cupiat decretum praedictum, cum omnibus et singulis in eo contentis et expressis, omniaque et singula in vim dicti decreti subsequuta, per nos et Sedem Apostolicam confirmari: nos igitur, qui privilegia et indulta, praesertim vero circa praeeminentiam et superioritatem, aliàs a nobis eidem patriarchali ecclesiae concessa, conservare et promovere, ac pacem et tranquillitatem inter quoslibet christifideles ac praesertim ecclesiasticas personas confovere sinceris desideramus affectibus, eumdem patriarcham Ulyssiponensem occidentalem specialis gratiae favore prosequi volentes, necnon a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum tantum praesentium consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, controversiamque praedictam ad nos avocantes. illamque penitus et omnino extinguentes, omnibus et singulis personis, cuiuscumque dignitatis et qualitatis, et speciali notà dignis, super eâdem controversià perpetuum silentium imponimus. ac bene per dictum episcopum Algarbiensem decretum fuisse declaramus, necnon decretum huiusmodi, ab eo sic ut praemittitur factum et promulgatum, apostolicà auctoritate, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique perpetuae et inviolabilis apostolicae

firmitatis robur adiicimus, ac a capitulo et canonicis dictae ecclesiae archiepiscopalis Ulyssiponensis orientalis et aliis quibuscumque et quavis auctoritate et potestate fungentibus observari debere, ipsosque ad eiusdem decreti observantiam teneri et obligatos esse et fore, nec contra illud aliquid fieri', innovari seu attentari sub quovis colore vel praetextu, nec capitulum et canonicos dictae patriarchalis ecclesiae Ulyssiponensis occidentalis ex praedictà aliisque de causis per capitulum et canonicos praedictae ecclesiae archiepiscopalis Ulyssiponensis orientalis imposterum indebite inquietari, molestari et perturbari posse, praemissaque omnia et singula ac easdem praesentes validas, firmas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac a capitulo et canonicis dictae archiepiscopalis ecclesiae Ulyssiponensis orientalis, aliisque quibuscumque, in omnibus et per omnia inviolabiliter observari et adimpleri, sicque et non aliàs per quoscumque iudices ordinarios vel delegatos, quavis auctoritate fungentes, et causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, et de latere legatos, vicelegatos, ac nostrum etiam Sedis Apostolicae modernum pro tempore existentem nuncium in regno Portugalliae commorantem, iudicari et definiri debere, irritum quoque et inane, decernimus, si secus super his a quoquam quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 3. Non obstantibus quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, nec non stylis, usibus et consuetudinibus forsan aliàs observatis, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, ac pluries confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi

de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores etiamsi de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et forma in illis tradità observatà, inserti forent praesentibus pro expressis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum validissimum effectum hac vice dumtaxat et harum serie specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xi iulii MDCCXVII, pontificatus nostri anno xvII.

Dat. die 11 iulii 1717, pontif. anno xvII.

### CCXLVIII.

Conceditur translatio indulgentiae plenariae perpetuae in festo S. Scholasticae in diem translationis festi pro Congregatione monachorum Bursfeldensium in Germaniâ<sup>4</sup>.

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

- § 1. Cum dudum felicis recordatio- Pelitio et caunis Clemens Papa X, praedecessor no-nis. ster, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, ac sacrà communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis quorumcumque monasteriorum tam monachorum quam monialium regulam S. Benedicti profitentium eàtenus erectis et imposterum quandocumque erigendis, ac ubicumque
- 1 Haec indulgentia concessa fuit a Clemente X const. ed. MDCLXXI, die 19 decembris, pontif. II; eadem translatio permissa fuit in festo S. Benedicti ab Innocentio XI constit. ed. MDCLXXIX, die 26 septembris, pontif. III.

in rubricà.

locorum existentibus, die festo S. Scholasticae, sororis eiusdem S. Benedicti, a primis vesperis usque ad occasum solis diei huiusmodi, annis singulis, devote visitassent, et ibi pro christianorum principum concordia, haeresum extirpatione, ac sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effudissent, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concesserit, prout in ipsius Clementis praedecessoris litteris die xix decembris moclxxi expeditis, quas perpetuis futuris temporibus valere voluit, uberius continetur; et, sicut pro parte dilectorum filiorum monachorum Congregationis Bursfeldensis in Germanià Ordinis S. Benedicti nobis nuper expositum fuit, festum eiusdem S. Scholasticae, quod die x februarii celebratur, aliquando in aliquam ex dominicis sive Septuagesimae, Sexagesimae Quinquagesimae et Quadragesimae, vel in diem Cinerum incidat, eâque de causà in alium diem transferatur; ac propterea dicti exponentes opportune super hoc a nobis provideri et ut in-Concessio ut fra indulgeri plurimum desiderent: nos, eorumdem exponentium votis hac in re,

quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus corum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ut quandocumque memoratum festum S. Scholasticae ex causâ praenarratâ ad alium diem transferatur, christifideles praedicti, qui aliquam ex ecclesiis supradictae Congregationis Bursfeldensis, eo die ad quem translatio huiusmodi facta fuerit, devote pariter visitaverint, ceteraque omnia in litteris praedictis praescripta adimpleverint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem, a praefato Clemente praedecessore sicut praemittitur concessam. consequantur, in omnibus et per omnia, perinde ac si praemissa omnia in ipso festo non translato adimplevissent, auctoritate apostolică, tenore praesentium, in perpetuum concedimus et indulgemus.

§ 2. Non obstantibus, quatenus opus Contrariorum sit, nostra de non concedendis indulgentiis ad instar, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides tran-

umptorum.

§ 3. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum tramsumptis, etc.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxxI iulii mdccxvii, pontificatus nostri anno xvII.

Dat. die 31 iulii 1717, pontif. anno xvII.

### CCXLVIII.

Conceditur indulgentia plenaria perpetua in festo S. Raymundi de Peñafort et Petri Nolasci pro ecclesiis Ordinis B. M. de Mercede<sup>2</sup>.

## Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Iniunctae nobis divinitus apostolicae Exordium. servitutis ratio postulat, ut caelestium

1 Reliqua ut pag. 704 α (R. T.).

2 In Alexandri VIII const. ed. MDCXC, die 28 iulii, pontif. 1, extat communicatio privilegiorum et indulgentiarum aliorum regularium; et Benedicti XIII constit. ed. MDCCXXVIII, die 14 iulii, pontif. v, confirmatur cultus immemorabilis B. Serapioni exhibito.

munerum thesauros dispensationi nostrae a Domino creditos fideliter erogemus, cum id ad augendam in terris Sanctorum in caelis cum Christo regnantium venerationem, excitandamque et confovendam erga illos fidelium devotionem, ac ad animarum salutem speramus in Domino profuturum.

Concessio praodictae indulgenprocuratoris generalis.

§ 1. Supplicationibus itaque dilecti tiae ob preces filii moderni procuratoris generalis Ordinis beatae Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum nomine nobis humiliter porrectis inclinati, ac de omnipotentis Dei misericordià ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus, vere poenitentibus et confessis, ac sacrà communione refectis, qui aliquam ex quorumcumque conventuum dicti Ordinis, tam hactenus erectis quam in posterum quandocumque erigendis, ac ubicumque locorum existentibus, die sesto S. Raymundi de Peñafort, eiusdem Ordinis una cum S. Petro Nolasco fundatoris, a primis vesperis usque ad occasum solis diei huiusmodi, annis singulis, devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordià, haeresum extirpatione, ac sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces essuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Clausulae.

§ 2. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, etc. 1.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die IV augusti moccavii, pontificatus nostri anno xvii.

Dat. die 4 augusti 1717, pontif. anno XVII.

i Reliqua ut supra pag. 704 a (R. T.).

CCL.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de suffragio exprovincialium, exzelosorum et excollegarum Ordinis S. Francisci de Paula 1.

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Aliàs pro parte dilecti filii Ber- Docreta capitrandi Monsinat procuratoris generalis ration. Ordinis fratrum S. Francisci de Paula Minimorum nuncupatorum nobis exposito, quod in comitiis generalibus dicti Ordinis anno mocciii Massiliae coactis pro feliciori Ordinis huiusmodi regimine omnibus vocalibus visum fuerat necessarium porrigere nobis supplicationem, quatenus cuilibet exprovinciali nullà sententià irretito vocem in omnibus capitulis tam provincialibus quam definitoriis, etiam in casu mortis seu depositionis aut renunciationis, concedere dignaremur; quod quidem propositum, tamquam divinae gloriae incremento, regularis obsertiae nervo, ac virorum insignium promotioni proficuum, fratres pro celebratione capituli generalis eiusdem Ordinis Valentiae novissime congregati nedum laudaverant, sed etiam, post maturam et accuratam rei inquisitionem, illud idem privilegium pari ratione ad fratres exzelosos et excollegas generales eiusdem Ordinis unanimi consensione extendendum esse iudicaverant: nos supplicem libellum nobis super praemissis porrectum, ad Congregationem venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositam remisimus; dicta vero Congregatio decretum edidit tenoris, qui sequitur, videlicet:

1 Const. ed. MDCCX, die 6 februarii, pontif. x, concessa fuit alternativa tripartita pro provincià Messanensi.

Decretum Congregationis praedicta.

Sacra Congregatio eminentissimorum et anno MDCCXVII reverendissimorum S. R. E. cardinalium needitum approgramies et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, ad quam sanctissimus Dominus noster supplicem hunc libellum remisit, visâ relatione patris correctoris generalis Ordinis, referente eminentissimo Gualterio, censuit ac decrevit suprascripta duo decreta capituli generalis esse confirmanda, prout praesentis decreti vigore confirmat. Non obstantibus constitutionibus ipsius Ordinis, ac aliis quibuscumque in contrarium facientibus, etc. - Romae xxx iulii MDCCXVII — F. cardinalis De ABDUA — I. archiepiscopus Damascenus.

Confirmatio Pontificis.

§ 2. Com autem, sicut dictus Bertrandus prior generalis tam suo quam totius Ordinis huiusmodi nomine nobis denuo nuper exponi fecit, ipse decretum huiusmodi, pro firmiori illius subsistentià, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desideret: nos, ipsum Bertrandum specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvà tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras etc. 1

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apo-

1 Clausulae ut supra pag. 703  $\alpha$  (R. T.).

stolicis, necnon dicti Ordinis, etiam iuramento, etc. 1

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xII augusti moccxvii, pontificatus nostri anno xvii.

Dat. die 12 augusti 1717, pontif. anno XVII.

### CCLI.

Conceditur facultas eligendi commissarios visitatores ex eâdem provinciâ pro provincià Conceptionis B. M. fluminis Ianuarii fratrum Minorum de Observantià Reformatorum <sup>2</sup>.

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dile- Expositio moctus filius Antonius a Plagis, procurator provinciae Conceptionis beatae Mariae Virginis Immaculatae fluminis Ianuarii Ordinis fratrum Minorum S. Francisci de Observantià Reformatorum nuncupatorum, quod aliàs quondam Petrus Marinus Sormanus, dum vixit, minister generalis dicti Ordinis, incommodis, expensis, gravissimisque molestiis, quae ex deputatione commissariorum europaeorum, ad visitandas personas et S. Antonii Bahiensis eiusdem Ordinis provincias in Brasilià earumque capitulis praesidendum mitti solitorum, proveniebant, simulque vagationibus fratrum, qui

1 Ut supra pag. 703 α (R. T.).

- 2 De huiusmodi commissariis vide Innocentii XI const. infra citatas; in huius Pontificis const. ed. MDCCXVII, die 25 ianuarii, pontif. XVII, confirmatae fuere litterae de visitatore provinciae Chilensis; const. ed. MDCCXVII, die 20 augusti, pontif. xvII, revocantur indulta personalia concessa dictae provinciae Conceptionis et S. Antonii; et Benedicti XIII const. ed. MDCCXXIV, die 20 decembris, pontif. 1, agitur de visitatore provinciae Assumptionis B. M. Tucumanis.
  - 3 Legerem praedictam sc. provinciam (R.T.).

propter causas appellationum longissimis itineribus se committere cogebantur, opportunis rationibus occurrere volens, nonnullas ordinationes in dictis provinciis servandas fecit per quasdam suas patentes litteras die xxix martii MDCLXXXII expeditas, per quas praecepit ne imposterum ad dictas provincias commissarii visitatores europaei mitti, sed ipsi ex eisdemmet provinciis assumi deberent modo sequenti, nempe ut in quolibet capitulo provinciali secundodictae provinciae S. Antonii novum definitorium tres religiosos ex primodictà provincià Conceptionis B. Mariae Virginis Immaculatae in commissarios visitatores eiusdem provinciae S. Antonii eligeret, eorumque nominatio ad dictum ministrum generalem, datâ primâ occasione discessûs alicuius navis ad partes europaeas, sub poenâ suspensionis a divinis, tam a ministro provinciali quam ab aliis, qui praemissa neglexissent, incurrendâ, mitteretur, itaut visitatores commissarii unius provinciae ex alià reciperentur; et aliàs, prout in praedictis litteris patentibus, per quasdam felicis recordationis Innocentii PP XI die xm¹ maii dicti anni desuper in simili formâ Brevis expeditas confirmatis, uberius dicitur contineri. Postmodum vero, cum quondam Philippus a Matre Dei, procurator dictae provinciae S. Antonii, bonae memoriae Alderano, dum vixit, episcopo Ostiensi S. R. E. cardinali Cybo nuncupato, tunc dicti Ordinis apud Sedem Apostolicam protectori, exposuisset, quod dicti commissarii visitatores, sive ex Portugalliae sive ex fluminis Ianuarii provinciis huiusmodi selecti fuerant, ex se ob magnam distantiam commissum sibi munus minime adimplere poterant, ipse Alderanus episcopus cardinalis et protector, de consensu et approbatione defini-

1 Male edit. Main. legit 3 (R. T.).

torii generalis et ministri generalis praedicti Ordinis, die x1 augusti mdclxxxvIII per suum decretum praecepit et mandavit, ut de cetero in capitulis provincialibus praedictae provinciae S. Antonii tres religiosi seligi possent, iisque ministris vel commissariis generalibus pro tempore existentibus proponi deberent, ad hoc ut unum ex his in commissarium visitatorem eiusdem provinciae constituerent et deputarent, et, in defectum primi, alterum subrogarent, quam quidem deputationem ad eamdem provinciam quamprimum remittere deberent ad hoc ut commissarius visitator intra tempus a constitutionibus Ordinis huiusmodi praescriptum visitationem assumere et complere posset; et aliàs, prout in eiusdem Alderani episcopi cardinalis et protectoris decreto ac litteris apostolicis in simili formâ Brevis die xxvIII eiusdem mensis augusti super illius confirmatione emanatis, quorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis haberi volumus, uberius continenetur. Sicque praedicta provincia S. Antonii hucusque gubernata fuit.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expo- da facultatis sitio subiungebat, memoratus Antonius pro provincia procurator, quo praedictis inordinatio-rii.

nibus, quibus dicta provincia sua de praesenti obnoxia reperitur, occurrere valeat, praedictae suae provinciae eamdem facultatem, quae provinciae S. Antonii concessa fuit, a nobis concedi plurimum desideret: nobis propterea humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut in infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur. Nos igitur, ipsius Antonii procutoris votis in praemissis, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excom-

1 Potius lege iique (R. T.).

municationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui relationes iam defuncti procuratoris generalis et dilecti filii moderni vice-prioris generalis dicti Ordinis Discalceatorum et Recollectorum super eisdem praemissis dictis cardinalibus factas audiverunt, consilio, fratribus definitorii primodictae provinciae facultatem eligendi in eorum capitulis provincialibus tres religiosos benemeritos, et quos magis idoneos iudicaverint, eosque ministris vel commissariis generalibus pro tempore existentibus proponendi, ad hoc ut ex iis tribus unum commissarium visitatorem eiusdem provinciae constituant et deputent, et, in defectum primi, alterum subrogent, ac deputationem ad eamdem provinciam quamprimum remittere debeant ut commissarius visitator intra tempus a constitutionibus praescriptum visitationem assumere et complere possit, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, concedimus; salvà tamen semper in praemissis auctoritate dictae Congregationis cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, etc.4

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon provinciarum et Ordinis huiusmodi, etiam iuramento, etc. 2.

Datum Romae, apud S. Mariam Ma-

- 1 Reliqua ut supra pag. 703 α (R. T.).
- 2 Reliqua ut ibid. (R. T.).

iorem, sub annulo Piscatoris, die vii septembris MDCCXVII, pontificatus nostri anno xvII.

Dat. die 7 septembris 1717, pontif. anno xvii.

### CCLII.

Confirmantur nova capitula regiminis civitatis Recineti

## Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Paterna cura, quam de nostris et S.R.E. Exordium. etiam quoad temporalia subditis gerimus, circa nos urget atque impellit, ut ea, quae pro felici civitatum et terrarum ditionis temporalis eiusdem Sedis regimine et gubernio provide constituta esse noscuntur, quo firma semper et illibata persistant, apostolici muniminis praesidio roboremus, ut in Domino salubriter expedire arbitramur.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper Nova capitula fecerunt dilecti filii communitas et ho-silio approbata cum abrogatio-ne ac regimen civitatis nostrae Re-ne antiquorum, cinetensis, quod, cum ipsi, ob rerum ac temporum varietatem, antiqua capitula, ad bussolum ipsius regiminis spectantia, quae aliàs, nempe usque ab anno MDCIII, a consilio tunc existente dictae civitatis facta fuerunt, provide removere existimassent, per quatuor deputatos, cum facultatibus necessariis et opportunis ad id electos, quaedam nova capitula de cetero servanda formari et stabiliri, illaque subinde in publico eiusdem civitatis consilio die xx11 iunii

1 Antiqua capitula edita fuere anno MDCIII, et hac de re vide Alexandri VI const. ed. MCDXCIII. die 20 maii, pontif. 1; Innocentii XII constit. ed. MDCXCVIII, die 9 augusti, pontif. VIII, reformantur constitutiones pro regimine civitatis Lauretanae; et Benedicti XIII constit. ed. MDCCXXV. die 12 decembris, pontif. II, extenditur quaedam constitutio ad ornatum civitatis Beneventanae spectans.

provime praeteriti accurate examinari ac omnium suffragiis approbari curarunt, prout continetur in scripturà desuper confectà tenoris qui sequitur, videlicet:

In nomine Domini. Amen. Haec est copia, etc. Novi capitoli ed ordini per lo reggimento della città di Recanati.

Causa et obcapitulorum.

Giacche, variato il sistema delle cose, inservantia eorum sorge la necessità di nuove disposizioni, mentre le diverse età richiedono diversi costumi, e le leggi, quali furono una volta necessarie per il buon ordine e maneggio de' pubblici interessi, cangiandosi i tempi, esigono ancor esse mutazione; si stabilisce che per benefizio del pubblico si osservino inviolabilmente nelle rinnovazioni del bussolo li seguenti capitoli, che dovranno per l'avvenire servire per regola, riservandosi l'approvazione della sacra Consulta, attesi gli ordini precedenti della medesima, che l'anno 1675 e l'anno 1690 ordinò che niente s'innovasse, per essere stati in quel tempo concepiti in forma totalmente innovativa e pregiudiziale, si anche per maggior fermezza di essi, salva però sempre la facoltà che dallo statuto si dà al consiglio nel libro I, rubr. VIII, e lib. IV delle rifermanze, fol. 209.

De redditibus

1. Essendo convenevole che il gentiluomo aggregandorum possieda tanto quanto sia sufficiente per mantenere decentemente il suo grado, li signori di magistrato non possano nè debbano proporre per aggregare al reggimento alcuno de'nostri cittadini o forastieri (gli antenati de' quali per linea paterna non vi sono mai stati aggregati, che siano però nati di legittimo matrimonio, onorati, che siano vissuti e vivano civilmente, e che supplichino in scriptis di esservi ammessi, sottoscritta la supplica di proprio carattere in forma autentica), se prima non si proverà che possieda in beni stábili e fruttiferi, in censi o in simili capitali, il valore tutto suo libero almeno di scudi duemila nel nostro territorio, o altrove, non compresovi il valore della casa della sua propria abitazione, quando questa sia di sua

propria ragione, e detratti i debiti ed ipoteche; dichiarandosi però, che quando la medesima casa è capace non solo da abitarsi dal padrone, ma che, oltre il bisogno di esso, potesse anche affittarsene una parte, in tal caso quella porzione, che potrà affittarsi, debba computarsi nel capitale delli suddetti scudi duemila a giudizio de'periti, come anche debba computarsi in simile capitale la dote, quando questa fosse pingue, in maniera tale, che nel caso della restituzione, con il lucro dotale, resti sempre a favore dell'aggregando il predetto capitale di scudi duemila, ed inoltre paghi per la sua ammissione scudi duecento di moneta romana, da erogarsi in pubblico benefizio a disposizione ed arbitrio del generale consiglio, a cui però rimanga sempre la libertà d'aggregazione di quei soggetti, che per giusti motivi fossero giudicati meritevoli, senza lo sborso predetto.

II. Non possa il magistrato proporre quelli Do artibus di qualunque famiglia, si aggregata che da cisdom permisaggregarsi, quali esercitassero arti vili e meccaniche, che secondo il ius comune derogano alla nobiltà che porta seco il nostro reggimento, e se l'esercitassero dopo la loro ammissione, restino ipso iure et ipso facto senz'altra dichiarazione rasi e cassi dal reggimento; preceduta però monizione del generale consiglio per atto pubblico e rogito del nostro segretario, ovvero che tale unica monizione venga fatta per ordine del magistrato pro tempore residente, assegnandosi a chi contravenisse a quest'ordine il termine di giorni quindici ad emendarsi; nel bussolo però sussequente si possano proporre in loro luogo i di loro figli, quando non avessero anch'essi il medesimo ostacolo. nel qual caso militi l'istessa disposizione per l'inabilitazione come sopra: conforme anche si possano proporre i di lui più prossimi parenti dalla linea paterna, ma con le medesime circostanze e cautele che si contengono in questo e nell'antecedente capitolo: non siano però compresi in questo divieto quelli che avessero esercitato o esercitassero la mercatura nella maniera e forma permessa dalla santa memoria di Cle-

mente Papa X, giacchè in tal modo non rimane pregiudicata la loro nobiltà.

I'e numero consiliariorum.

m. Che il numero de'consiglieri non possa essere minore di sessanta, a fine di potere con facilità adunare i consigli per i pubblici interessi in numero sufficiente di trenta; resti però in arbitrio e libertà del medesimo consiglio di augumentare il sopraddetto numero di sessanta per giusti motivi che a cio l'inducessero, senza però pregiudizio delle famiglie presentemente aggregate.

De doctoribus magistratibus adscribendis.

iv. Sebbene i dottori delle famiglie che sono ammesse non sono stati per ragione del loro dottorato capaci di godere di questo magistrato per le proibizioni antiche che vi erano, ad ogni modo che in avvenire anche loro possano ammettersi, giacchè per li maneggi de' pubblici interessi possono i medesimi considerarsi con fondamento più che idonei.

De adscribenderum onere.

y. Ed acciocchè le cose passino con quiete, e quelli che tenteranno d'essere ammessi di reggimento, o che saranno ammessi per altra via che per la forma sopra espressa e da esprimersi più a basso ne' presenti capitoli, siano anch'essi tenuti di pagare al pubblico scudi duecento, come sopra, e nulladimeno non s'intenda passare questa dignità ne' figli e successori.

De corum capu'alorum servantia.

vi. E perchè nessuno alleghi ignoranza ob di questi ordini, in ogni refezione del bussolo si debbano leggere ad alta voce nel consiglio dal segretario, avanti di celebrarlo, de' quali i signori di magistrato ed ognuno de' consiglieri dovrà giurare l'osservanza.

De aetate rebendorum.

vn. E non essendo l'esperienza in chi gimm adscri-non sono gli anni, nessuno, o sia della città o forastiere, possa ammettersi di reggimento, se non averà compiti li diciotto anni di sua età, da provarsi legittimamente.

De renovatio-

viii. Si appartenga al magistrato dell'ulurnae et indi-tima palla la rinnovazione del bussolo, il consiglio di cui sia valido e sufficiente con numero di trentacinque consiglieri, compresovi li signori di magistrato, quale dovrà intraprenderla prima che passi il quinto giorno del bimestre, con far esprimere dai banditori essere il consiglio da celebrarsi per rinnovare lo stesso bussolo, e prima

non si possa far consiglio d'altri negozi; e dandosi il caso che per mera colpa d'esso magistrato dell'ultima palla, o de'consiglieri che non intervenissero, non potessero effettuarsi, si stabilisce ed ordina, che tanto contro il detto magistrato che mancasse alle sue diligenze, quanto contro li consiglieri che non intervenissero senza legittimo impedimento, debba esigersi la pena di scudi quattro per ciascheduna volta contro ognuno del magistrato e contro ognuno de' consiglieri che avesse mancato come sopra, da esigersi manu regià e senza alcuna citazione dal camerlengo pro tempore; qual pena incorsa dovrà subito porsi dal segretario della città al libro di esso camerlengo, ed applicarsene la metà in scomputo e diminuzione de' pesi camerali, e l'altra metà in benefizio e ristoro del pubblico palazzo, con la pena ancora al segretario di uno scudo per ciascuna volta, e per ciascun soggetto che omettesse nella detta descrizione, da applicarsi similmente come sopra.

1x. In ogni rinnovazione di bussolo si De electione osservi quest'ordine. Si estraggano prima ruin et narratoda' soliti bussoli quattro capopriori, quattro rum, vulgo dicidicitori, e quattro consiglieri, uno per quar-gimini adscritiere, li quali subito estratti vadano insieme con li signori di magistrato nella camera dove deve farsi lo scrutinio segreto, senza parlare a nessuno degli altri rimanenti, e le schedole estratte di quelli che fossero assenti, siano lacerate.

x. Giunti in detta camera, tutti li soprad- Modus electiodetti, ed anche il segretario, giurino prima di tener segreto ciò che è per farsi e discorrersi, e di osservare quanto si dispone ne' presenti capitoli; dopo di che'i signori di magistrato propongano prima i legittimi successori de'loro antenati defunti, e non mai i figli di famiglia, viventi i di loro padri, salvo se non fossero figli legittimi e naturali di persone ecclesiastiche, quali legittimi successori dovranno passarsi solamente nella sala del generale consiglio per la maggior parte de' voti favorevoli, e successivamente le suppliche di quelli da aggregarsi di famiglie non più aggregate, con la regola già detta; indi propongano quei

consiglieri che giudicano degni d'essere promossi alli gradi del capo-priorato e dicitorato, e se li proposti in uno de' suddetti casi riporteranno due terzi de' voti favorevoli, vadano li suddetti elettori a riproporli nella sala del consiglio, dove basterà che ottengano per la maggior parte de' voti favorevoli, avvertendosi di non conservare alcuna memoria di quelli che nello scrutinio secreto fossero perduti, anzi si abbrucii dal secretario alla presenza di tutti gli astanti per togliere ogni amarezza ed odiosità; per il quale effetto e ad ogni altro buon fine fu indotto il suddetto giuramento de secreto observando; ed inoltre, seguita ogni ballottazione, il secretario debba nel solito bacile mostrare i voti prima a'signori di magistrato e successivamente a tutti gli elettori.

De ordine inter consiliarios.

xi. Li signori di magistrato residenti non possano in quel bussolo proporre sè stessi nè alcuno degli elettori assistenti per capopriore o per dicitore, e quando si scrutina alcuno nella camera, sì per l'aggregazione come per li predetti gradi, debbano uscire i suoi prossimi parenti, cioè padre, avo, suocero, genero, fratello, cognato, zio e nepoti carnali, e riportandosi poi nella sala, oltre i soprannominati parenti, debba anche uscire chi si scrutina, e succedendo per qualche straordinario provvedimento l'aggregazione d'alcun nostro cittadino o forastiere fuori di tempo della rinnovazione del bussolo, s'osservino inviolabilmente le solennità e regole sopra espresse.

De praecedentiis.

xII. Per togliere i dispareri e le discordie che potessero nascere per le precedenze nel sedere e nell'andare, benchè tutto il consiglio formi un solo corpo di una stessa qualità e natura, e perciò non vi sarebbe bisogno di disporre; si osservi tuttavia per ogni buon fine quest'ordine, cioè il primo luogo sia del capo-priore, il secondo del dicitore, poi gli altri priori precedano fra di loro secondo la maggiore età, alla riserva però di quelli nuovi che fossero estratti per la prima volta, quali dovranno avere per quel bimestre l'ultimo luogo, senza attendere l'età suddetta.

XIII. Finiti che saranno gli scrutini, si che non sono nè capi-priori, nè dicitori, e De reliquis

licenzii il consiglio generale, ma restino li peragendis in signori di magistrato e gli elettori suddetti renovatione ura compire il bussolo, nè possano partirsi dal palazzo finchè non l'averanno chiuso, restando però la facoltà libera al magistrato di concedere licenza a qualcuno de'medesimi che per giusta causa non potesse trattenersi; e nel formare le schedule, ed ivi nell'unire i nomi de'consiglieri, si posponga il proprio comodo ed interesse al pubblico benefizio.

XIV. Si dovranno perciò formare tante Do forma schepalle che siano proporzionate al numero dularum in pilde' consiglieri, alla ragione di quattro per darum. palla, in ognuna delle quali si descriva il nome di un capo-priore, di un dicitore e di due altri priori, avvertendosi di non accoppiare in alcuna di dette palle quelli che fossero tra di loro parenti carnali sopranominati; e perchè difficilmente potrà riuscire il numero giusto per fare le palle a quattro per ciascuna, si possano anco fare, secondo il bisogno, di cinque e di tre. Ed in evento che dentro lo scrutinio secreto o in sala del generale consiglio respettivamente fossero perduti tutti i soggetti proposti da'signori di magistrato per capo-priori o per dicitori, i medesimi con li signori elezionari ritornino nello scrutinio segreto per empire quei luoghi, servate però le disposizioni e leggi stabilite nel capitolo x; quindi ogni schedula s'involga in una palla di cera dorata o inargentata, le quali si rinchiudano per mano del segretario nel solito bussolo con il sigillo pubblico, da riporsi poi nella solita cassa del reggimento, per estraerne una in ogni bimestre alli 12 del secondo mese, il che però non dovrà aver luogo quando succedesse di farsi il bussolo dopo il tempo suddetto, mentre in tal caso bisognerà accomodarsi alla necessità per l'estrazione della prima palla.

xv. Accomodate che siano tutte le palle De electione del magistrato, si venga alla refezione degli reliquorum offialtri bussoli, cioè del bussolo de'spicciolati capi-priori, de'spicciolati dicitori, e de'spicciolati de'quartieri, da estraersi di magistrato al suo tempo in luogo degl'impediti, per formare li quali si numerino tutti quelli

divisi in quattro parti, se ne riponga una parte per ciascun bussolo, come pure del bussolo degli anziani che devono assistere in tutti li consigli generali, ancorchè non fossero consumati. Ma li bussoli degli elettori, ossiano elezionari, de' sindicatori del magistrato, e de' deputati della terza chiave, non si rinnovino finchè non sono affatto consumati, alla riserva delli due bussoli degli elezionari, capo-priori e dicitori, se in ognuno di essi bussoli ne fossero rimasti meno di quattro, nel qual caso si estraggano quelli che si trovano, come si è detto al paragrafo ix, e poi si rifaccia immediatamente il bussolo nuovo di detti capipriori e dicitori, per estrarne subito quanti ne mancassero per compire il numero di quattro.

De regimini sentibus.

xvi. Venendo il caso che qualunque degli adscriptis ab-aggregati non abitasse nella nostra città, venga ammesso in tutti li bussoli come gli altri, purchè però l'assenza non passi il decennio, nel qual caso sia descritto il suo nome in ogni refezione del bussolo nel catalogo de' consiglieri e nel bussolo de' spicciolati, ma non già nelle palle suddette, ove verrà rescritto alla prima refezione del bussolo dopo che sarà ritornato ad abitare.

De precibus

xvII. E perchè ogni grand'affare deve er gratiarum actione in con-cominciare e finire col nome di Dio, perciò prima di dar principio al consiglio già adunato per la rinnovazione del bussolo, si dica ad alta voce l'inno dello Spirito Santo con la sua orazione; e finito che sia il bussolo, si dica il Te Deum laudamus, etc.; terminato il quale, al suono delle trombe e delle campane della nostra torre, si riponga la detta cassa del reggimento, accompagnata davanti dalla famiglia di palazzo, e dietro da'signori di magistrato, elettori e segretario, sino al luogo dove dovrà conservarsi.

nientes.

xviii. Quando li signori di magistrato ed contrave elettori non osservassero interamente in tutto o in parte quanto si dispone ne' presenti capitoli, ovvero che da alcuno dei consiglieri si operasse che dette disposizioni non si osservassero, incorra, ciascuno di essi signori di magistrato, elettori e consiglieri che delinquessero, nella pena di scudi

cinquanta e nella privazione di tutti gli offizi onorcvoli, anche del magistrato, per cinque anni, da applicarsi la pena pecuniaria per la metà per la fabbrica del palazzo, e per l'altra in diminuzione de' pesi camerali, come si è disposto al § viii.

XIX. Non si possa proporre nel bussolo, De allis non nè per priore, nè per dicitore, quello che eligendis. nel bussolo finito non avesse preso l'offizio di magistrato.

xx. Che con i presenti capitoli s'intenda De confirmaderogato non meno a quelli del 1603 che pitulorum et aballa Bolla di Alessandro VI dell'anno 1493 rogatione contrariorum. che comincia Etsi; al quale effetto si dovrà procurare la conferma accennata nel principio della sacra Consulta, facto verbo cum Sanctissimo, ed anche un Breve confirmatorio della Santità di nostro signore, con la deroga espressa alla detta Bolla del Pontefice Alessandro VI, ed a qualsivoglia cosa in contrario.

Giovanni Cowdulmari, uno de' capo-priori, deputato.

GIROLAMO CONFALONIERI, uno de' dicitori, deputato.

GIOVANNI FELICE ANGELITA, uno de' dicitori, deputato.

Marc' Antonio Massucci, deputato.

Capitula praedicta ut supra reformata per dominos deputatos fuerunt lecta, accurate examinata et approbata a generali concilio celebrato sub die xxII iunii MDCCXVII, quadraginta novem suffragiis favorabilibus, nemine penitus discrepante. Ita est: Franciscus Liberatus, notarius publicus de Visso Spoletanae dioecesis, ad praesens illustrissimae communitatis civitatis Recineti a secretis, etc. In fidem, etc., hac die XXV iunii MDGCXVII Salvâ, etc.

In causà Recinetensi reformationis capitulorum sacra Consulta habita sub die XIV iulii Congregationis Consultae. proxime praeteriti, occasione recursus, visâ relatione gubernatoris Marchiae, rescripsit, prout infra, videlicet: Pro approbatione capitulorum iuxta resolutionem consilii. In quorum fidem, etc. Datum Romae, hac die xi augusti MDCCXVII. — A. BANCHERIUS, secretarius.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expo-Confirmatio sitio subiungebat, ipsi exponentes, ne apostolica relade praemissorum validitate ab aliqui-rum.

bus dubitari contingat, illa apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desiderent: nos, ipsos exponentes specialis favore gratiae prosequi volentes, et corum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum eiusdem S. R. E. cardinalium super consultationibus negotiorum Status Ecclesiastici huiusmodi deputatorum consilio, omnia et singula capitula noviter condita praedicta, confectamque desuper scripturam praeinsertam, cum omnibus et singulis in ea contentis, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus: salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

Clausulae particulares.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras firmas, etc. 1.

Contrariorum derogatio,

§ 4. Non obstantibus quibusdam felicis recordationis Alexandri Papae VI praedecessoris nostri litteris desuper xiii kalendas iunii mcoxciii, pontificatus sui anno 1, sub plumbo expeditis, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dictae civitatis, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et con-

1 Reliqua ut supra pag. 703 a (R. T.).

suetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etc. 1

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xx septembris MDCCXVII, pontificatus nostri anno xvii.

Dat. die 20 septembris 1717, pontif. anno xvII.

### CCLIII.

Declaratur nullum edictum a sacculari potestate Sabaudiae et Pedemontii editum in praeiudicium supremi dominii S. Sedis in quibusdam locis mensae episcopalis Astensis?

## Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Alias (ad retundendas graves et Ob molestias frequentes molestias, quas ministri sae-datariis illatas cularis potestatis in ducatu Sabaudiae et monitorium de principatu Pedemontii subditis et feu-gnoscendo dodatariis huius Sanctae Sedis locorum Sedem Aposto-Montafiae, Cisternae et Cortansae, Astensis dioecesis, non sine manifesto directi et supremi dominii ad nos et eamdem Sedem in praedictis locis unice et privative spectantis praeiudicio, iampridem intulerant, novasque, quas illis inferre minabantur), instante tunc existente commissario generali Camerae nostrae Apo-

- 1 Reliqua ut supra pag. 703 α (R. T.).
- 2 Hac de re vide Pii V constit. edit. MDLXVIII. die 8 maii, necnon MDLXIX, die 19 aprilis; Pauli V const. ed. MDCXII, die 10 februarii; Alexandri VI const. ed. MDCLVIII, die 20 augusti. In huius Pontificis const. ed. MDCCVII, die 17 maii, pontif. VII, et constit. edit. MDCCXIII, die 8 iulii, pontif. XIII, nullum declaratum fuit edictum sub nomine ducis super quibusdam censuris; et constit. edit. MDCCXIX, die 17 augusti, pontif. xIX, nullum declaratum fuit edictum senatus Taurinensis in praeiudicium ecclesiasticae libertatis.

stolicae per dilectum filium nostrum Ioannem Baptistam S. R. E. cardinalem Spinulam nuncupatum eiusdem S. R. E. camerarium die viii augusti moccii expeditum atque transmissum et eorumdem feudorum syndicis praesentatum necnon feudatariis eo quo licuit modo intimatum fuit monitorium, quo districte prohibebatur ne alium supremum dominum praeter Sedem Apostolicam et Romanam Ecclesiam recognoscere auderent. Cumque subinde, ad patrimonialis generalis nuncupati dictae saecularis potestatis requisitionem, mense septembris eiusdem anni per cameram, quam vocant, computorum ducatus ac principatus praedictorum publicatum et respective intimatum fuisset quoddam edictum, seu decretum, quo, praeviâ declaratione nullitatis et invaliditatis praedicti monitorii, tam ipsis feudatariis (qui eatenus Sedem praefatam tamquam dominam directam ciusque supremam auctoritatem constanter recognoverant, ipsâ etiam saeculari potestate id approbante) quam syndicis universitatum atque vassallis, sub gravissimis poenis, praecipiebatur quod de cetero supremam tantum eiusdem saecularis potestatis auctoritatem recognoscerent; et ad huius edicti publicationem praesatarum universitatum syndicos vi metuque praefati ministri compellere tentassent, omnibusque renuentibus, nonnulli, in civitate Astensi deprehensi, carceribus mancipati, alii vero, qui ad illam accedere recusaverant, militaribus copiis a dictis feudis violenter extracti, similiter detenti fuissent, morte etiam sclopo illatà alteri ex ipsis, qui fugă sibi consulere studuerat: nos, praedictos aliosque multiplices ac detestabiles eiusdem saecularis potestatis abusus diutius dissimulare non valentes, praefatum aliaque plurima edicta seu decreta, ordinationes et man-

data, et alia quaelibet a senatibus, magistratibus, iudicibus, officialibus, aliisve ministris dictae saecularis potestatis, in praeiudicium libertatis, immunitatis et iurisdictionis ecclesiasticae atque auctoritatis apostolicae respective quovis modo emanata et gesta, cum omnibus et singulis inde secutis et quandocumque secuturis, per quasdam nostras in simili formà Brevis litteras, die xvii maii MDCCVII desuper expeditas, nulla, irrita, invalida, damnata et reprobata esse et ab initio fuisse ac perpetuo fore declaravimus, et, quatenus opus esset, ea omnia et singula damnavimus, reprobavimus, revocavimus, annullavimus, abolevimus; et aliàs, prout in nostris litteris supradictis, quarum tenorem praesentibus, pro plene et sufficienter expresso et inserto haberi volumus, uberius continetur. Ceterum, cum, post earumdem nostrarum litterarum publicationem, adhuc praefati ministri a vexandis subditis et feudatariis memoratorum locorum minime destitissent, quinimo, prioribus molestiis novas maioresque in dies adiicientes, non solum praedictos, sed etiam subditos et feudatarios loci de Cortanzerio eidem Sedi pariter subiectos variis etiam contributionibus aliisque oneribus non minus iniuste quam temere gravare praesumpsissent, ad huiusmodi intolerabiles ausus reprimendos plura alia successive monitoria, ad tunc pariter existentis commissarii generalis dictae Camerae Apostolicae instantiam, ab eodem Ioanne Baptista cardinali et camerario die xxiv iulii, vii augusti et vii octobris MDCCXI, ac postremo die xxIII maii MDCCXVI etiam de spêciali mandato nostro edita ac respective intimata fuerunt, quibus, innovatâ feudatariis et subditis praefatorum locorum memoratâ prohibitione de non recognoscendo alium in supremum dominum quam Sedem praesatam, ipsis sub gravium poenarum comminatione inter alia iniungebatur, ne contributiones aliave onera sibi a dictà saeculari potestate imposita vel imponenda persolvere seu persolvi facere auderent, aut quoquo modo praesumerent; et aliàs, prout in praefatis monitoriis, quorum tenores praesentibus pro plene itidem et sufficienter expressis haberi volumus, plenius continetur.

Edictum regium quo renitoria contemnuntur.

§ 2. Cum autem, sicut nuper non sine censita attenta-ingenti animi nostri molestià accepimus, ta defenduotur et praefata mo- ad eiusdem patrimonialis generalis supplicationem sub nomine praedictae saecularis potestatis prodierit quoddam praeceptum sive edictum typis impressum, quod una cum supplicatione huiusmodi non alio quidem quam illud penitus et omnino damnandi et reprobandi animo praesentibus inserendum duximus, tenoris qui seguitur, videlicet:

> Sacra real maestà. Rappresenta il consigliere e patrimoniale generale di V. M., essersi nel mese scorso pretesi pubblicare asserti monitori sotto nome del signor cardinale Spinola nei luoghi d'indubitato dominio di V. M. estistenti nel contado d'Asti, Cisterna, Cortanze, Montafia e Cortanzone, tendenti li medemi a rimovere li sudditi ed abitanti, come pure li vassalli di esse terre, dall'obbligo che a' medemi corre di non riconoscere altri in loro signore e sovrano che V. M. e suoi reali successori, in data li predetti monitori delli 23 maggio scaduto, sotto pretesto che siano sotto l'immediato dominio della Santa Sede, e ciò in conformità di altri monitori già pretesi di pubblicare negli anni 1702, 1707 e 1711. E quantunque l'esponente sia persuaso essersi già da V. M. sufficientemente provisto in difesa delle indubitate ragioni che le competono in detti luoghi e feudi, tanto in dipendenza di detto contado che d'altri titoli irrefragabili, oltre l'antico e indubitato possesso comprovato da continuati e successivi atti possessori, come resta notorio con

aver lassato li rescritti camerali sotto li 11 settembre 1702 e 9 maggio 1702 1, proibitivi tanto alli vassalli che sudditi e abitanti in essi luoghi d'ubbidire alli detti monitori, con specifico precetto a' medemi di non dover riconoscere nè ubbidire ad altri in qualità di sovrano signore, che ad essa V. M. e suoi reali successori, sotto le pene in essi rescritti comminate, e come meglio dal contenuto in essi si vede; tuttavia, acciocchè, sotto pretesto de' suddetti asserti nuovi monitori, quantunque evidentemente invalidi, nulli, abusivi, orretizî e surretizî, nessuno de' suddetti vassalli, sudditi e abitanti abbia l'ardire di declinare dall'obbligo loro vassallizio e sudditale verso V. M., e far cosa pregiudiciale al servizio della medema, ha pensato per ogni maggior precauzione aver ricorso da vostra sacra real maestà, supplicandola umilmente degnarsi di dichiarare, come ne' precedenti rescritti sopra riferiti del 1702 e 1709, non aver potuto nè potere li suddetti asserti monitori, e qualunque altra provisione di consimile natura, come nulli, surrepiti et orrepiti, invalidi, insussistenti, ed evidentemente abusivi, recar verun pregiudicio alle suddette ragioni ed esercizio dell'alto dominio e sovranità di V. M., meno indurre alcun obbligo di non dover riconoscere in essi feudi e loro territorio, nè ubbidir ad altri in qualità di sovrano signore che V. M. e suoi successori, sotto gravi e gravissime pene, eziandio corporali, da incorrersi irremissibilmente dai trasgressori; dichiarando l'esecuzione da farsi in persona de' respettivi vassalli o domestici loro, e per pubblicazione e affissione di copia agli albi pretori della città di Asti e di detti luoghi valere, e che alla copia stampata dallo stampatore di V. M. si debba prestar tanta fede come al proprio originale, il che, ecc. Il patrimoniale generale di V. M. Vittorio Amedeo, per grazia di Dio re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., duca di Savoia e Monferrato, ecc., principe di Piemonte, ecc. — Veduta nella Camera nostra de' conti l'allegata supplica

1 Videtur legend. 1709, ut paulo post (R. T.),

sottoscritta dal patrimoniale nostro generale con li precedenti rescritti ivi riferiti e designati, ed il tenor del tutto ben considerato, per le presenti col parere e partecipazione d'essa Camera dichiariamo, come in detti precedenti rescritti del 1702 e 1709, non aver potuto nè potere li asserti monitorî, di cui si tratta, e qualunque altra provisione di consimil natura, come nulli, surrepiti, orrepiti, invalidi, insussistenti, ed evidentemente abusivi, recar verun pregiudicio alle ragioni ed esercizio dell'alto dominio e sovranità nostri, meno indurre alcun obbligo alli vassalli, sudditi de'luoghi narrati d'ubbidire alli precetti portati da' suddetti monitori; anzi facciamo positivo precetto a' medesimi di non dover riconoscere in quei feudi e loro territorio, nè ubbidire ad altri, in qualità di sovrano signore, che a noi e nostri reali successori, sotto gravi e gravissime pene eziandio corporali da Incorrersi irremissibilmente da'transgressori; dichiarando l'esecuzione di queste da farsi al modo supplicato valere, e che alla copia stampata dallo stampator nostro si debba prestar tanta fede come al proprio originale, chè tal è nostra mente. Dato in Torino, li 31 agosto 1716. — Per S. M., a relazione di detta Camera, il secretario della medema Camera. - In Torino, stampato dallo stampatore di S. M., 1716 1.

Docetur memorata loca pertivindicarunt.

Memorata vero et plura alia loca, vanere ad episci-riis temporibus a tunc existentibus enum Asteusem, adeoque subes- piscopis Astensibus in feudum concessa minio, quod plu- diversis personis, ad eosdem episcopos Astenses eorumque mensam episcopalem ex liberà et irrevocabili donatione imperatorum, regum ac piorum fidelium, aliisque legitimis titulis, non autem ad alium quemcumque spectasse et spectare dignoscantur; ac proinde ambigi aut inficiari nequeat, quin illa sub alto et supremo dominio ac superioritate nostris et S. R. E., non autem dictae saecularis potestatis aut alterius cuiuscumque,

fuerint ac sint, et censeri debeant, necnon feudatarii, vassalli et homines eorumdem locorum nullius alterius praeterquam nostrae et dictae Sedis superioritati fuerint ac sint vere subiecti; et, quemadmodum ipsi nullum alium in supremum dominum recognoscere tenentur vel debent, ita nemini, nisi nobis et eidem Sedi, licuerit vel liceat iura superioritatis et supremi dominii in loca, vassallos et homines huiusmodi exercere; nec minus compertum sit Romanos Pontifices praedecessores nostros, dictae ecclesiae Astensis iuribus ac Sedis praefatae superioritati et dominio huiusmodi tuendis et conservandis iugiter intentos, non omisisse ea a quorumcumque ausibus et attentatis, si quandoque impeti aut violari contigit, peculiari studio ac sollicitudine asserere et vindicare (satis namque perspectum esso novimus, quod dudum felicis recordationis Papa V praedecessor noster bonae memoriae Emmanuelem Philibertum, dum vixit, Sabaudiae ducem ac Pedemontii principem, qui quaedam onera tunc existentibus feudatariis et subditis eorumdem locorum nulliter et de facto indixerat, post praetensorum iurium ac rationum, sub quorum obtentu idem Emmanuel Philibertus dux ad eiusmodi onerum impositionem devenisse dicebatur, coram commissario specialiter a praedicto Pio praedecessore ad id deputato pro parte ipsius Philiberti ducis deductorum, maturam discussionem, ac demum, compertâ eorum insubsistentià, reiectionem, a coeptis apostolici muneris ministerio desistere compulerit; prout etiam notum est quod recolendae memoriae Paulus PP. V etiam praedecessor noster expetitum suum ac Sedis praefatae beneplacitum super qua-

tis aliisque locis dictae mensae episcopalis per bonae memoriae Stephanum, dum vixit, episcopum Astensem bonae etiam memoriae Carolo Emmanueli, dum pariter vixit, eiusdem Sabaudiae duci et Pedemontii principi titulo permutationis sub beneplaciti apostolici huiusmodi reservatione factà tamquam ecclesiae ac mensae episcopali Astensi damnosâ et praeiudiciali, ac superioritatis Sedi praefatae in illis locis competentis' laesivà, non modo non concesserit, sed expresse et solemniter denegaverit, ipsamque concessionem ac instrumentum desuper confectum et in eo contenta quaecumque reprobaverit, annullaverit et cassaverit; ac denique similis memoriae Alexander PP. VII itidem praedecessor noster quoddam praeceptum seu edictum nomine eiusdem Caroli Emmanuelis ducis die 11 iunii mbclvIII2 evulgatum, in quo ipse Carolus Emmanuel dux supremus dominus aliquot praefatorum locorum perperam enunciabatur, nullum et invalidum cum eiusmodi enunciativis et assertionibus declaraverit, quemadmodum in eorumdem Pii, Pauli et Alexandri praedecessorum litteris, prioribus quidem die viii mali mplxviii et die xix aprilis molxix, alteris die x februarii MDCXII, novissimis vero die xx augusti MDCLVIII in simili formâ Brevis desuper expeditis, quarum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis haberi volu-Declaratio nul-mus, uberius continetur): hinc est quod nos, qui in supremo iustitiae solio a Domino constituti universarum orbis ecclesiarum gerimus curam, quique tam illarum quam Sedis Apostolicae iurium assertores sumus, ne, in tam apertâ eorum et apostolicae auctoritatis oppugna-

dam concessione nonnullorum ex praefa-

litatis relati edicti regii.

tione, pastorali officio nostro quoquomodo deesse videamur, memoratorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerentes, in primis vero praenarrata monitoria cum omnibus et singulis in eis contentis approbantes ac confirmantes, et, quatenus kopus sit, innovantes, motu proprio, et ex certà scientià ac maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, edictum seu praeceptum praeinsertum, et in eo enunciata et contenta quaecumque, cum omnibus et singulis inde secutis, et forsan quandocumque secuturis, penitus et omnino nulla, irrita, invalida, erronea, damnata, reprobata, inania, et a non habentibus potestatem damnabiliter attentata, ac de facto praesumpta, nulliusque roboris et momenti vel efficaciae fuisse et esse, ac perpetuo fore, neminemque ad illorum observantiam teneri, imo nec a quoquam observari potuisse vel debuisse, neque per illa ullum vel minimum praeiudicium iuribus nostris et dictae Sedis ac ecclesiae Astensis eiusque episcopis ac Romanis Pontificibus illatum fuisse vel esse, aut inferri potuisse, nec ullo unquam tempore posse, earumdem tenore praesentium decernimus et declaramus. Et nihilominus, pro maiori et abundantiori earumdem Sedis et ecclesiae Astensis cautelà, et quatenus opus sit, illa omnia et singula, motu, scientià, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, harum serie damnamus, reprobamus, revocamus, cassamus, irritamus, annullamus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus, ac pro damnatis, reprobatis, revocatis, cassatis, irritis, nullis, invalidis et abolitis, viribusque et effectu penitus et omnino vacuis perpetuo haberi volumus et mandamus, ita

1 Male edit. Main. legit pastoralis pro pastoralis (R. T.).

<sup>1</sup> Edit. Main. legit competenti (R. T.).

<sup>2</sup> Male edit. Main. legit 1608 (R. T.).

ut, illis minime non obstantibus, iura nostra et Apostolicae Sedis dictaeque ecclesiae Astensis semper et omni tempore remaneant, sint et serventur, ac censeri debeant sarta, tecta, integra, illaesa et illibata, in omnibus et per omnia, quemadmodum erant ante editionem praefati edicti seu praecepti ceterorumque praemissorum, et perinde ac si illa nunguam emanassent, nec facta fuissent, neque unquam fierent seu evenirent. Decernentes sic et non aliter in praefatis omnibus et singulis censeri per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac nostram Cameram praedictam, eiusque officiales quomodocumque nuncupatos, et eiusdem S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, et quosvis alios quacumque auctoritate sungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, et irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariorum.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, etiam conciliaribus, necnon legibus imperialibus et municipalibus, et, quatenus opus sit, nostrâ et Cancellariae Apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, ac piae memoriae Pii Papae IV etiam praedecessoris nostri constitutione de gratiis, qualecumque interesse Camerae Apostolicae concernentibus, in eâdem Camerà praesentandis et registrandis, itaut praesentes litterae, etiamsi in eâdem Camerâ nullo unquam tempore praesententur et registrentur, nihilominus valeant plenamque roboris firmitatem obtineant, necnon dictae ecclesiae Astensis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate aliâ roboratis,

statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eidem ecclesiae illiusque praesuli, capitulo et quibusvis personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, ac alias in contrarium praemissorum quomodolibet concessis et in novatis; quibus omnibus et singulis, eorum omnium et singulorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 4. Cum autem eaedem praesentes litterae in locis ditioni praedictae sae-des. cularis potestatis subiectis nequeant tute publicari, ut hactenus experientià compertum est et nobis notorie constat, volumus illas seu earum exempla ad valvas ecclesiae Lateranensis et basilicae Principis Apostolorum, necnon Cancellariae Apostolicae, Curiaeque generalis in Monte Citatorio, ac in acie Campiflorae de Urbe, ut moris est, affigi et publicari, sicque publicatas et affixas, omnes et singulos, quos illae concernunt, perinde arctare et afficere, ac si unicuique corum nominatim et personaliter intimatae fuissent: utque ipsarum litterarum transumptis, seu exemplis etc. 4

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xx octobris moccavii, pontificatus nostri anno xvII.

Dat. die 20 octobris 1717, pontif. anno xvII.

1 Reliqua de more solito, ut pag. 704 a (R.T.).

#### CCLIV.

Confirmantur constitutiones Academiae theologicae in Archigymnasio Romano, cum deputatione protectorum et concessione privilegiorum 1.

### Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium a sol-

Inscrutabili divinae bonitatis atque salicitudine pro-movendi sacra- pientiae providentià ad Ecclesiae cathorum litterarum ac praesertim licae per universum terrarum orbem diftheologicae fa-cultatis studia. fusae regimen, meritis licet imparibus, evecti, inter multiplices pastoralis vigilantiae nostrae curas, sacrarum litterarum ac praesertim theologicae facultatis studia, per quae, depulsâ ignorantiae caligine, mortalium mentes luce veritatis illustrantur, ad supernae deitatis essentiam veraciter contemplandam iter panditur, sana doctrina asseritur, catholicae fidei puritas ab haeresibus pravisque dogmatibus gladio spiritus vindicata enitescit, illiusque et divini cultus propagationi ac aliis christianae reipublicae commodis consulitur, ubique locorum, ac praecipue in hac almâ Urbe nostrâ. ex qua doctrinae et bonorum operum exempla in reliquas christiani orbis partes assidue promanant, quantum nobis ex alto conceditur, promovere, excitare et confovere studemus, sicut, omnibus maturae considerationis trutina perpensis, ad omnipotentis Dei gloriam, Ecclesiaeque decus et praesidium, ac

> 1 Const. edit. MDCGXV, die 12 iunii, pontif. xv, confirmata fuere statuta Academiae Scientiarum Bononiensis; const. edit. MDCCXVI, die 18 novembris, pontif. xvi, suspensa privilegia facultatis theologicae Parisiensis; const. edit. MDCCXXI, die 19 martii, pontif. xxx, confirmantur privilegia universitatis et collegii Urbinatensis; in Benedicti XIII const. edit. MDCCXXIV, die 20 aprilis, pontif. I, erigitur collegium theologorum in civitate Caesenatensi; et const. edit. MDCCXXVI, die 6 maii, pontif. II, confirmatur et ampliatur praesens constitutio.

christifidelium utilitatem cognoscimus in Domino salubriter expedire.

§ 1. Cum itaque alias, nempe ab ipsis Institutio, locus pontificatus nostri primordiis, quaedam Academia sub auspiciis San-Academia theologica nuncupata, in qua cuitatis Suae. plures in eâ facultate versati, ac etiam magistri seu doctores aut alias graduati, ad pleniorem et sublimiorem sacrarum divinarumque rerum cognitionem adspirantes, sacrae theologiae necnon historiae ecclesiasticae disciplinis praecipuam sedulamque operam laudabiliter hactenus navarunt, et adhuc indefessis studiis navare non desistunt, sub auspiciis nostris, ac nobis annuentibus, in Urbe praefatà erecta seu instituta sit, eique usum loci in aedibus publici gymnasii Sapientiae nuncupati eiusdem Urbis pro suis conventibus habendis et functionibus peragendis, sub certis modo et formà tunc expressis, assignaverimus et concesserimus; et, sicut plurimorum virorum praestantium testimonio, imo etiam nonnullorum ex venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus, qui litterariis ipsius Academiae exercitationibus et disceptationibus saepius interfuerunt, relatione accepimus, dilecti filii academici, eidem Academiae adscripti, notabiles in praefatis disciplinis progressus iam fecerint, et in dies facere pergant, unde non obscura spes affulgeat, fore ut dicta Academia, benedicente Domino, non solum maiora in posterum suscipiat incrementa, verum etiam suavissimos uberesque fructus in Ecclesià Dei quandoque proferat; in eumque finem praedicti academici pro recto ac felici Academiae huiusmodi gubernio nonnullas constitutiones seu statuta, quae per bonae memoriae Thomam Mariam, dum vixit, eiusdem S.R.E. cardinalem Ferrarium S. Clementis nuncupatum iussu nostro revisa et subinde approbata fuerunt, iampridem condide-

nint, quorum tenor est qui sequitur, videlicet:

Constitutiones Academiae theologicae.

Constituiiones

Academiam theologicam solum illis patere a cardinali Fer-rario approba- volumus, qui theologiae saltem quadriennio sedulam operam navarunt.

> Horum ingeniis exercendis, perfectâque doctrina imbuendis, bis in hebdomada, scilicet ferià tertià et sextà, de sacris divinisque rebus disputabitur. Alternis theologica, alternis historica disputatio erit; identidem vero vel ad nostrae religionis dogmata pertinentes controversiae vel ad sacras litteras disceptabuntur.

> Ab exercitationibus vacatio erit a domiricâ Sexagesimae ad dominicam Quadragesimae; a die Palmarum ad diem dominicam in Albis; et a xvi kalendas octobris ad xv kalendas decembris.

> Ex universà theologià atque historià ecclesiastică praecipuae quaestiones a censoribus selectae triennii disputationibus absolventur. Eorumdem iudicio, quae in contrarias partes disputari possunt, quaeve in alteram tantum, decernetur. Ordo in theologicis ad Summam divi Thomae; in historicis ad seriem temporum accommodabitur.

> In quocumque conventu academicus, cui id fuerit iniunctum, primum ea quae in quaestione versantur, breviter ac luculenter explicabit. Tum duo cum eo solidam horam disceptando decertabunt, ille eorum argumenta et conquisitas rationes acute refellet et confutabit.

> Quilibet academicus exacto anno solemnem disputationem habebit; sex horas, tres ante, tres post meridiem, disputabit.

> Omnes academicorum munia triennio saltem obibunt, et labores, qua disputando, qua in solemnibus disputationibus accurate disceptando, sustinebunt. Completo triennio, proximum a censoribus locum ac sedem, honoris ergo, habebunt. De omnibus, quae ab academicis consciscentur, suffragium ferent.

> Quicumque sex annos academici munia obierit et labores subierit, inter censores referendus.

De controversiis disceptandis censoris iu-

dicium erit. Unus minus solemnibus, tres solemnibus disputationibus praesidebunt; quid de illis sentiat ', iudicabunt. Suffragia occulta erunt, soli academico a secretis nota, ut possit, cum fuerit opportunum, doctrinae eiusque 2 testimonium perhibere.

Academicus a secretis, qui et censor erit, cunctis solemnibus disputationibus una cum duobus aliis censoribus praeerit; non solemnibus, tunc cum censorem non adesse contigerit, diem, solemnibus disputationibus statuet. Eum pro iis habendis designabit, quem integrum annum in Academiâ exegisse constabit; annum autem non dierum, sed laborum cursu metimur. Certiores faciet censores de quaestionibus, quarum disceptationibus debebunt praesidere : eas academicis omnibus, adiecto die ad disputandum destinato, scriptas tradet; controversias disceptandas quolibet mense in tabella descriptas exponet; scriptoresque, qui de illis uberius et luculentius disserunt, indicabit. Acta omnium quae gerunt, conficiet; academicorum nomina in albo describet, et tempus, quo adscripti fuerint, adnotabit; academicorum doctrinam, labores, censorum iudicio probatas disputationes, publicis litteris pro cuiusque meritis testabitur.

§ 2. Ac proinde, sicut memorati aca- Petitur condemici exponi nobis nuper fecerunt, ipsi non minus eiusdem Academiae erectionem seu institutionem, perpetuique usus loci ei, sicut praemittitur, assignati, concessionem, quam constitutiones et statuta praeinserta, quo firmius subsistant, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri, et aliàs super paternae providentiae nostrae partes interponi plurimum desiderent: nobis propterea humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur.

§ 3. Nos igitur, qui Academiae prae- Confirmatio in dictae prosperum statum et directionem demias, conces-

- 1 Potius lege sentiant (R. T.).
- 2 Potius cuiusque (R. T.).

sionis loci, et re- uberioraque incrementa sinceris exoptatutionum, cum mus affectibus, eorumdem exponentium ne et conces votis hac in re, quantum cum Domino possumus, benigne annuere, eosque specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, ac eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas 1 fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, erectionem et institutionem Academiae supradictae perpetuique usus loci ei in aedibus dicti gymnasii ut praefertur assignati concessionem pracfatam, necnon constitutiones et statuta praeinserta, cum omnibus et singulis in eis contentis et expressis, auctoritate apostolică, tenore praesentium, sine tamen universitatis studii generalis eiusdem Urbis ac cuiusquam alterius praeiudicio, approbamus et confirmamus, illisque perpetuae et inviolabilis apostolicae firmitatis robur et praesidium adiicimus, ac quoscumque iuris et facti defectus, si qui in praemissis quomodolibet intervenerint, amplissime supplemus. Et nihilominus dictam Academiam theologicam, quatenus opus sit, auctoritate et tenore similibus itidem perpetuo erigimus et instituimus, eique perpetuum usum loci praefati denuo concedimus et assignamus.

Lectores theo-

§ 4. Porro, ne unquam in eâdem logiae in gy. Academia perpetuis futuris temporibus tiae constituun. tur censores, qui academicorum disputationibus praesint, aliasque eis per constitutiones et statuta praeinserta demandatas functiones obire valeant, desiderari contingat, volumus, et eâdem auctoritate decernimus, ut praeter et ultra

1 Edit. Main. legit absolutos (R. T.).

eos in eiusmodi statutis et constitutionibus designatos, omnes et singuli sacrae theologiae in eodem gymnasio lectores, nunc et pro tempore existentes, qui collegium theologorum inibi constituunt, officium censorum in dictâ Academià pariter obtineant. Practerea, ut academici, nunc et pro tempore similiter existentes, mercedis laborum suorum aliquando recipiendae spe excitati, memoratis disciplinis co impensius solertiusque incumbant, eosdem academicos, qui cuncta Academiae munia sedulo ac laudabiliter adimpleverint, in dignitatibus, personatibus, canonicatibus et praebendis, aliisque beneficiis ecclesiasticis, ac iis praesertim, quibus cura imminet animarum, per collationem vel electionem in cuiusque ipsorum patriis respective providendis, aliis omnibus, ceteris paribus, tam in Romanâ Curià, quam extra eam praeferri volumus et mandamus; serio idcirco requirentes et monentes venerabiles fratres patriarchas, archiepiscopos et episcopos, necnon dilectos filios nostros et Apostolicae Sedis nuncios, ceterosque praelatos seu locorum Ordinarios, ac quoscumque beneficiorum eiusmodi collatores et collatrices, ut academicos praefatos, quorum multi exteri et ex diversis nationibus existunt, cum eos in suas regiones reverti contigerit, si sese supradictae Academiae adscriptos in eâque diu cum laude versatos fuisse legitimis probationibus, atque in primis litteris testimonialibus manu secretarii eiusdem Academiae subscriptis eiusque sigillo munitis, docuerint, in collatione corumdem beneficiorum, quatenus ipsi redditibus ad congruam sui sustentationem sufficientibus caruerint, aliis omnibus, ceteris paribus, similiter praeserant. Quia vero etiam nonnulli regulares praedictae Academiae adscripti plurimum ei

protectores de-

putati.

adiumenti atque splendoris hucusque attulerunt, et, ut in Domino confidimus, deinceps quoque allaturi sunt, idcirco eos itidem peculiari favore gratiae prosequi cupientes, earumdem tenore praesentium decernimus, ut, postquam iidem regulares, Academiae praefatae adscripti et in futurum adscribendi de superiorum suorum consensu, omnes academicorum partes per sexennium recte ac diligenter expleverint, id eis et eorum cuilibet suffragari debeat in omnibus et per oninia, perinde ac si sacram theologiam in suis respective monasteriis, conventibus seu domibus regularibus per triennium actu legissent, ita tamen ut duo dumtaxat et non plures regulares huiusmodi ex unoquoque monasterio, conventu seu domo regulari de Urbe praefatà, ubi studia vigeant, et actu sacra theologia legatur, a suis respective superioribus deputentur, ad hoc ut Academiae huiusmodi adscribi et in eâ cuncta academicorum munera exercere valeant; iis autem, transacto sexennio, alii duo et non plures subrogentur, sicque de sexennio in sexen-Cardinales nium servari debeat. Demum, ut eiusdem Academiae conservationi bonoque regimini necnon academicorum commodis et utilitatibus uberius consultum sit, promptumque et paratum eis suppetat praesidium, dilectos filios nostros Ioannem Baptistam S. Caesarei Spinulam, Ioannem Dominicum S. Anastasiae Parraccianum, Carolum Augustinum S. Augustini Fabronum, Ioannem Baptistam

S. Stephani in Monte Caelio Ptolomaeum, titulorum presbyteros, necnon Annibalem S. Mariae in Cosmedin diaconum Albanum, nuncupatos, nostrum secundum carnem ex germano fratre nepotem, praedictae sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, memoratae Academiae

protectores et defensores constituimus |

et deputamus, quorum consilio, ope ac patrocinio tam supradicta quam quaecumque alia ad constitutionum et statutorum praefatorum observantiam, academicorum admissionem et expulsionem, secretarii et censorum deputationem et amotionem spectantia, ac generaliter omnia et singula, quae ad salubrem Academiae directionem, illiusque progressum, decus et ornamentum tendere et conducere videbuntur, agantur, statuantur et ordinentur. Nos enim eisdem ac pro tempore existentibus protectoribus, per nos et Sedem Apostolicam pariter deputandis, plenam, liberam et amplam ad praemissa facultatem et auctoritatem harum serie tribuimus et impartimur.

§ 5. Decernentes, ipsas praesentes lit- clausulae. teras, ac omnia et singula praemissa firma, valida et efficacia existere et fore, suosque plenarios, etc. 1

§ 6. Non obstantibus constitutionibus Contrariorum et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, Urbis et gymnasii praefatorum, ac quorum cumque Ordinum regularium, etiam iuramento, etc. 2

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris, die xxIII aprilis moccaviii, pontificatus nostri anno xvIII.

Dat. die 23 aprilis 1718, pontif. anno xvui.

#### CCLV.

Statuitur ut capitulum generale monachorum Congregationis reformatae S. Bernardi deinceps habeatur singulis sexenniis<sup>3</sup>.

- 1 Reliqua supra pag. 703 a (R. T.).
- 2 Reliqua supra pag. 703 a (R. T.).
- 3 Const. ed. MDCCX, die 3 octobris, pontif X. avocata fuit lis super aequalitate officiorum; et const. ed. MDCCXIX, die 3 aprilis, pontif. XIX, confirmatur praesens constitutio.

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Cum sicut accepimus, in Congre-

Causae celebrandi capitusexenniis et non

lum singulis, gatione reformatà S. Bernardi monachoamplius trien rum Ordinis Cisterciensis usus capitulum generale, in quo tam abbas generalis quam alii primarii eiusdem Congregationis superiores eligi consueverunt, de triennio in triennium celebrandi hactenus invaluerit; experientià vero compertum fuerit, ex adeo frequenti capituli huiusmodi celebratione ac superiorum mutatione multiplicia universae Congregationi praedictae adferri incomoda et detrimenta, tum ob graves, quas singulae provinciae, ratione ipsius capituli, quolibet triennio, non sine earum et monasteriorum notabili onere et damno, facere tenentur, expensas, tum etiam ob diutinam eorumdem superiorum ac praecipuorum religiosorum, qui pene continuos itinerum labores subire, ac non modicum tempus in accessu, morâ et recessu a loco capitulari absumere coguntur, a suis provinciis et monasteriis absentiam; quibus pariter accedit, quod, ubi vix praedicti superiores debitam rerum eiusdem Congregationis ac qualitatum monachorum suae curae commissorum cognitionem nacti fuerint, Statuitur ut munerum suorum eveniat vacatio: nos, considerantes, pro ipsius Congregationis eiusque monasteriorum et personarum levamento, ac felici prosperâque eorum directione, necnon monasticae disciplinae conservatione, expediens fore dicti

ia rubricà,

capituli celebrationem de triennio in sexennium deinceps differri, ac proinde illorum utilitati et commoditati, quantum cum Domino possumus, consulere cupientes, de particularis Congregationis nonnullorum ex venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus ad id a nobis specialiter deputatorum, qui eiusmodi negotium mature et accurate perpenderunt,

consilio, ac etiam motu proprio, ac ex certà scientià ac maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, ut de cetero capitulum generale praedictae Congregationis quolibet sexennio a proxime futuro capitulo generali, quod die ix currentis mensis in monasterio S. Pudentianae de Urbe eiusdem Congregationis celebrandum erit, incipiendo, atque ita perpetuis futuris temporibus, de sexennio in sexennium continuando, celebretur; ita tamen ut maioris partis vocalium, qui proximum capitulum praedictum constituent, desuper accedat consensus, dictumque negocium ac praesentes litterae sub initio eiusdem capituli generalis per dilectum filium nostrum Franciscum eiusdem S.R.E. presbyterum cardinalem Barberinum nuncupatum, qui dictae Congregationis apud nos et Sedem Apostolicam protector existit, proponantur, tenore praesentium statuimus et ordinamus.

§ 2. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras firmas, etc. 1

§ 3. Non obstantibus praemissis, ac Contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dictae Congregationis, eiusque provinciarum et monasteriorum quorumcumque, et aliis quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, eidem Congregationi eiusque provinciis et monasteriis, ac superioribus et personis quibuslibet, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis in genere vel in specie, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, ac consistoriali-

1 Reliqua ut supra pag. 703 a (R. T.).

ter, et aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, confirmatis, ac pluries approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores, formas et occasiones praesentibus pro plene et sufficienter expressis, insertis, servatis et specificatis respective habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus et derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumplorum fides.

§ 4. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis etc. 1.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die IV maii MDCCXVIII, pontificatus nostri anno xvIII.

Dat. die 4 maii 1718, pontif. anno xvIII.

### CCLVI.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de nomine provinciae S. Ivonis Congregationis Gallicanae Tertii Ordinis S. Francisci 2

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Ex decreto mi-§ 1. Nuper, pro parte dilecti filii Iusti-

1 Reliqua ut supra pag. 704 α (R. T.).

2 Const. ed. MDCCVIII, die 9 augusti, pontif. VIII, est de electione vicarii generalis pro provinciâ Lugudunensi; et in Benedicti XIII, constit. edità MDCCxxIV, die 2 maii, pontif. 1, agitur de transitu fratrum provinciae S. Ioannis in alios Ordines.

culorum de Urbe et procuratoris provin-edito, provinciae S. Ivonis Congregationis Gallicanae Tertii Ordiois Tertii Ordinis S. Francisci, Congregationi larium, et non venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. provinciae vel districtus appelcardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae exposito, quod aliàs, nempe ann. MDCXLVII, num. 1, Ioanne a Neapoli, dum vixit, ministro generali totius Ordinis eiusdem S. Francisci, decretum fuerat, quod provinciae eiusdem Congregationis Gallicanae nominibus sanctorum titularium, minime vero provinciae et districtus earum vocarentur; et in eâdem expositione subiuncto, quod nonnulli Congregationis Gallicanae huiusmodi religiosi contra formam decreti ab eodem Ioanne ministro generali editi se vocari facere praesumebant; ideoque pro parte dicti Iustiniani eidem Congregationi cardinalium supplicato ut decretum huiusmodi omnino servari mandaret: emanavit a praedictà Congregatione cardinalium decretum tenoris qui sequitur, videlicet:

Sacra Congregatio eminentissimorum et reverendissimorum S. R. E. cardinalium ne-confirmans illud gotiis et consultationibus episcoporum et ministri generaregularium praeposita, referente eminentis- ventu S. Mariae Miraculorum de simo Casono, mandavit quod pro nunc, citra Urbe sub certis praeiudicium iurium ambarum partium, in hoc conventu tantum S. Mariae Miraculorum Urbis servetur dictum decretum ministri generalis de anno MDCXLVII, ita quod recipi non debeant in praedicto conventu guardiani aliique officiales, quotiescumque in eorum litteris patentalibus, ultra nomen Sancti, apponatur etiam illud provinciae vel districtus earum; quo casu guardiani et alii officiales in posterum deputandi, si praesentaverint litteras cum expressione provinciae, possint per tres menses tantum a die exhibitionis earumdem litterarum officia exercere, quibus elapsis, eadem officia exerceantur per seniores cuiuscumque provinciae, donec veniant aliae litterae cum sola enunciatione Sancti earum respective provinciarum, exclusis 'interim patribus de provinciis,

quae consentire et obedire contumaciter nolucrint praesenti decreto. - Romae, x martii MDCCXVIII. - F. cardinalis DE ABDUA. -I. archiepiscopus Damascenus, secretarius.

Confirmatio relati decreti.

§ 2. Cum autem, sicut dictus Iustinianus nobis subinde exponi fecit, ipse secundodictum decretum, quo firmius subsistat, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desideret: nos, ipsum Iustinianum specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, praeinsertum praefatae Congregationis cardinalium decretum, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvå tamen semper in praemissis auctoritate dictae Congregationis cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras, etc. 1

Derogatio contrariorum.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, Congregationis Gallicanae et Ordinis huiusmodi, etiam iuramento, etc. 2

Datum Romae, apud S. Mariam Maiurem, sub annulo Piscatoris, die xiv maii MDCCXVIII, pontificatus nostri anno xvIII.

Dat. die 14 maii 1718, pontif. an. xvIII.

#### CCLVII.

Confirmantur erectio Ordinis militaris Constantiniani et concessio officii magni magistri duci Francisco Farnesio; item erigitur ecclesia della Steccata in ecclesiam sedem et caput Ordinis, et ei conceduntur domus pia Misericordiae ac plura privilegia, cum nonnullis ordinationibus 1

> Clemens Episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Militantis Ecclesiae regimini, nullo Exordium. licet meritorum nostrorum suffragio, per inessabilem divinae bonitatis abundantiam praesidentes, ad ea potissimum quae militarium Ordinum, maximo christianae reipublicae bono anteactis temporibus institutorum, decus et incrementa respiciunt, quaeque in orthodoxae fidei divinique cultus amplificationem cessura esse noscuntur, vigilantiae nostrae curas libenter convertimus, nostrique apostolici officii partes propensâ benignitate desuper interponimus, prout pia catholicorum principum vota postulant, et nos, prudenti consultatione adhibità, cognoscimus in Domino salubriter expedire.

§ 1. Sane alias (postquam tunc in Epitome conhumanis agens Ioannes Andreas Ange-centu XII. lus Flavius Comnenus, dum vixit, princeps Macedoniae ac magnus magister Militiae Aureatae Constantinianae sub titulo S. Georgii et regulà S. Basilii Magni, familiae suae Angelae Flaviae Comnenae solus superstes, ac tam libe-

1 Concessum fuit dictum officium ab Innocentio XII const. ed. MDCXCIX, die 24 octobris, pontif. Ix; ab hoc Pontifice constit. ed. MDCCI, die 20 aprilis, pontif. 1, nulla declarata fuit electio principis Ernesti de Dupont in magnum magistrum; et const. ed. MDCCxx, die 15 iunii, pontif. xx, conceditur indulgentia plenaria perpetua pro dictà ecclesià in quibusdam festis.

<sup>1</sup> Reliqua ut supra pag. 703 α (R. T.).

<sup>2</sup> Reliqua ut ibid. (R. T.).

ris quam spe illos procreandi iam destitutus, summopere cupiens in officio seu munere magni magistri seu perpetui administratoris Militiae praedictae, quod longissimo tempore ab eius progenitoribus continuà ac non interruptà serie obtentum et possessum fuerat, dari sibi successorem praevalidum, cuius ope ac virtute Militia praefata relevaretur ac praeservaretur a noxiis, nec non laetioribus, benedicente Domino, proficeret incrementis, ad personam dilecti filii nobilis viri Francisci Farnesii Parmae et Placentiae ducis, egregiis naturae gratiaeque divinae muneribus praefulgentem, mentis suae oculos provide direxerat, iuribusque sibi in hac re quovis modo competentibus, seu quae sibi competere existimaverat, utens, eidem Francisco duci, eiusque successive natis, nepotibus et descendentibus, aliisque ipsius Francisci ducis familiae Farnesiae praedictae successoribus Parmae et Placentiae ducibus, pro tempore existentibus, officium seu munus praedictum, reservato tamen desuper Sedis Apostolicae beneplacito, resignaverat) felicis recordationis Innocentius Papa XII praedecessor noster, firmam in Domino spem concipiens, dictum Franciscum ducem, cui, praeter generis splendorem ac domestica maiorum exempla, catholicae religionis tuendae zelus, aliaeque eximiae ac pio prudentique principe dignae virtutes abunde suffragabantur, Militiae praedictae plurimum utilitatis allaturum esse, ac proinde felicibus eiusdem Militiae, quae, ut asserebatur, diversis privilegiis, gratiis et indultis a quamplurimis Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, tunc suis, insignita fuerat, progressibus, opportune consulere volens, supplicationibus tam Francisci ducis quam Ioannis Andreae principis et magni magistri seu perpetui

administratoris praedictorum nomine sibi super hoc humiliter porrectis inclinatus, ac etiam motu proprio, ac ex certà scientià et maturà deliberatione suis, deque apostolicae potestatis plenitudine, resignationem dicti officii seu muneris magni magistri seu perpetui administratoris Militiae Aureatae Constantinianae praedictae eidem Francisco duci, eiusque successive natis, nepotibus et descendentibus, aliisque ipsius Francisci ducis familiae Farnesiae praedictae successoribus Parmae et Placentiae ducibus pro tempore existentibus, a praefato Ioanne Andrea principe et magno magistro seu perpetuo administratore factam, ut praefertur, publicumque desuper confectum instrumentum seu publicam desuper confectam scripturam cum omnibus et singulis in eis contentis, sub certis modo et formà tunc expressis, apostolicà auctoritate perpetuo confirmavit et approbavit; et, ad maiorem et abundantiorem cautelam, quatenus opus esset, ac etiam omni meliori modo, viâ, iure et formâ, quibus firmius et validius facere poterat, eidem Francisco duci, ac praedictis illius natis, nepotibus et descendentibus, aliisque familiae suae Farnesiae huiusmodi successoribus Parmae et Placentiae ducibus pro tempore existentibus, successivo ordine respective, supradictum officium seu munus magni magistri seu perpetui administratoris Militiae Aureatae Constantinianae praedictae, praemisso, vel aliàs certo, quem idem Innocentius praedecessor pro expresso haberi voluit, modo tunc vacans, cum omnibus et singulis illius honoribus, iuribus, praeeminentiis et praerogativis solitis et consuetis, motu, scientiâ deliberatione et potestatis plenitudine paribus, perpetuo concessit et assignavit; nec non cum illis super receptionis in

fratres milites Militiae praedictae, ac susceptionis habitus per cosdem milites gestari soliti, necnon professionis per ipsos milites emitti consuctae regularium, necnon servitiorum quorumlibet ab eiusdem Militiae statutis seu stabilimentis praescriptorum, ac aliarum quarumvis per eadem statuta seu stabilimenta ac privilegia et indulta apostolica ad obtinendum officium seu munus huiusmodi, illiusque iurisdictionem, potestatem, praeeminentias et praerogativas exercendum quomodolibet requisitarum qualitatum defectibus, ceterisque impedimentis quibusvis in praemissis eidem Francisco duci, eiusque natis, nepotibus et descendentibus, aliisque ipsius Francisci ducis familiae Farnesiae huiusmodi successoribus Parmae et Placentiae ducibus pro tempore existentibus praedictis quomodolibet obstantibus et quandocumque obstituris, seu quae illis obstare quovis modo praetendi, censeri vel intelligi possent, ad praemissorum effectum, quatenus opus esset, semper et omni tempore, quo casus huiusmodi eventurus foret, de specialis dono gratiae dispensavit; et alia disposuit, prout in eiusdem Innocentii praedecessoris litteris in formâ Brevis die xxiv octobris mocxcix expeditis, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso et inserto haberi volumus, uberius continetur.

Causae prae-

§ 2. Cum autem, sicut accepimus, sentis erectio-nis et constitu-Franciscus dux ac magnus magister seu perpetuus administrator praefatus, ut christianum decebat principem susceptique officii seu muneris ratio ab ipso postulabat, ad instaurandam Militiam huiusmodi, ob varia praeteritorum temporum infortunia fere collapsam, pio strenuoque animo incumbens, nullis hactenus pepercerit curis, laboribus et sumptibus, ut illa ad pristinum honoris

ac dignitatis gradum restitueretur, et restituta, ad catholicam religionem contra infidelium insultus pro veteri suo instituto propugnandam usui esse posset; in primis autem antiqua praefatae Militiae statuta seu stabilimenta renovari, meliori, quam olim, methodo ac ordine disponi, praesentique temporis conditioni ac rerum statui accommodari sedulo curaverit; quamplures insuper non tam generis nobilitate quam animi robore virtutumque merito praestantes viros, praevio maturo examine, in eamdem Militiam adsciverit; ac demum, cum implacabiles christiani nominis hostes Turcae, in sua feritate confidentes, catholicorum principum ac praesertim Venetae Reipublicae dominia nefario bello vexare coeperunt, idem Franciscus dux et magnus magister seu perpetuus administrator, avitae pietatis stimulis incitatus, duo peditum millia in sexdecim cohortes distributa, non sine gravi sui ducalis aerarii dispendio, alacri tamen promptoque animo, suis sumptibus conscripserit, ac eorum regimini antedictos milites sub eiusdem Militiae vexillo praefecerit, illaque sic conscripta, omnibusque necessariis instructa, in Venetorum opem atque subsidium ad Dalmatiae partes transmiserit, sirmà spe siduciaque conceptis, quod iidem milites, dirigente Domino fideles eorum gressus, non tam Venetis ipsis quam universae christianae reipublicae ad propulsandos barbarorum conatus non modico futuri essent adiumento; tametsi vero omnia et singula praemissa hucusque gesta et laudabiliter constituta praedictae Militiae decori et stabilitati longe suffectura dignoscantur, nihilominus dictus Franciscus dux et magnus magister, seu perpetuus administrator, feliciori adhuc eiusdem Militiae statui, conservationi

et incremento, nec non praedictorum militum utilitati et subventioni consultum esse plurimum cupiat: proindeque nobis exponi secerit quod Militia praefata certà ecclesià certàque sede conventualibus, in quibus milites divina officia aliasque ecclesiasticas functiones iuxta eorum regulare institutum pro tempore celebranda celebrare et conventualiter ad instar aliarum militiarum huiusmodi vivere respective possint, annuisque redditibus et commendis ad id necessariis ob superiorum temporum calamitates destituta reperitur; quodque, si sine curà ecclesia B. Mariae della Steccata nuncupatae, Parmensis (quae minime collativa existit, ac pro tempore existentis Parmae et Placentiae ducis patrocinio subest, necnon a quadam Congregatione clericorum et laicorum a praefato duce eligi et deputari solitorum regitur et gubernatur, ac a vigintiquinque clericis seu presbyteris in cantu gregoriano approbatis, et apud eam personaliter residentibus, ac ad nutum eiusdem pro tempore existentis Parmae et Placentiae ducis amovibilibus, cum congruà menstruae mercedis seu menstrui salarii assignatione in divinis deservitur, et in qua nonnulla perpetua simplicia personalemque residentiam non requirentia beneficia ecclesiastica, quorum duo de iurepatronatus eiusdem Congregationis, reliqua vero pro maiori parte similiter de iurepatronatus laicorum ex fundatione vel dotatione existere dicuntur, fundata reperiuntur), in ecclesiam conventualem et certam sedem praedictae Militiae totiusque Ordinis militaris huiusmodi caput, ad quod, ob illins aedificii elegantem structuram. amplitudinem, celebrem ornatum et divitem sacrarum suppellectilium copiam, satis apta esse dignoscitur, perpetuo erigeretur, ac in ea unus magnus prio-

ratus pro uno presbytero milite eiusdem Militiae, qui a nunc et pro temgore existente eiusdem Militiae magno magistro seu perpetuo administratore eligi, ac eidem ecclesiae dictaeque Militiae militibus, ac aliis eiusdem ecclesiae ministris et capellanis eidem ecclesiae inservientibus, cum titulo ac denominatione magni prioris praeesse, illorumque praeses ac praelatus esse deberet, perpetuo itidem erigeretur et institueretur; necnon pia domus de Misericordia nuncupata in terrà de Corte Maggiore Placentinae dioecesis provinciae Bononiensis (quae pariter minime collativa existit, nullique ad vitam seu in administrationem concedi constlevit, quaeque aliàs a quondam tunc in humanis agente Rolando marchione Pallavicino, dum vixit, domino in temporalibus dictae terrae fundata, ac deinde a recolendae memoriae Alexandro Papa VI, etiam praedecessore nostro, praevià ciusmodi fundationis amplissimà confirmatione, et a quacumque Ordinarii loci iurisdictione perpetuo exempta, illaque sic exempta, eidem Rolando eiusque successoribus dominis in temporalibus dictae terrae pro tempore existentibus subiecta fuit, et nunc ad Franciscum ducem et magnum magistrum seu perpetuum administratorem praedictum, uti legitimum successorem praefati Rolandi, spectat et pertinet, ac per nonnullos homines universitatis dictae terrae, ab ipsomet Francisco duce, cui de annuis redditibus eiusdem piae domus illorumque administratione singulis annis iidem homines rationem reddere tenentur, pro tempore nominatos et deputatos, regi et gubernari solet) eidem Militiae etiam perpetuo concederetur; ac insuper omnia et singula respective bona, res, proprietates ac iura quaecumque ad praefatam ecclesiam sic erigendam ac praefatam domum piam sic concedendam quomodolibet respective spectantia et pertinentia, illorumque omnes et singuli i fructus, redditus et proventus, qui, deductis omnibus et singulis ecclesiae ac domus piae praefatarum oneribus, ad quingentos septuagintaduos ducatos auri de Camerâ circiter annuatim, ut asseritur, ascendat<sup>2</sup>, eidem Militiae in congruam pro tempore existentis magni prioris magni prioratus, ut praefertur, erigendi huiusmodi, necnon in dotem nonnullarum praeceptoriarum seu commendarum eiusdem Militiae similiter ut infra erigendarum, perpetuo applicarentur et assignarentur, aliaque infrascripta per nos benigne concederentur; ex his omnibus et singulis Militia praefata validius suae stabilitatis firmamentum ac divinus cultus in dictâ ecclesià non modicum susciperent incrementum, ac milites ipsi ad christianas excolendas virtutes, solidam quesui Ordinis gloriam promovendam, proposito eis praemio, vehementius inflammarentur:

Nova conces-

§ 3. Nos, qui Militiam huiusmodi, cuvilegiorum fa-ius, dum cardinalatus fungebamur ho-miliae Farnesiae et dicti Or-nore, protectoris munus sustinuimus, dinis militaris. sincero paternae charitatis affectu semper prosecuti fuimus, et nunc etiam impense prosequimur, summopere gaudentes quod illa sub Francisci ducis ac magni magistri seu perpetui administratoris praedicti auspiciis ad pristinum honoris et dignitatis locum, benedicente Domino, resurgere iam coeperit, ac proinde eumdem Franciscum ducem novis gratiarum muneribus decorare, eiusque pium ac laudabile propositum, quantum cum Domino possumus, confovere, necnon ipsam Militiam, ut felicioribus in dies laetari possit incrementis, opportunae subventionis ope iuvare ac fulcire volentes, ipsumque Franciscum ducem ac magnum magistrum seu perpetuum administratorem, eiusdemque Militiae milites, et eorum singulares personas, a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium tantum consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, motu proprio, ex certà scientià ac matura deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, ad uberiorem cautelam ac etiam, quatenus opus sit, omni et guocumque potiori et meliori modo ac formâ, quibus firmius et validius a nobis fieri possit ac valeat, eidem Francisco duci et magno magistro seu perpetuo administratori, ac praefatis eius natis, nepotibus et descendentibus, aliisque familiae suae Farnesiae successoribus Parmae et Placentiae ducibus, pro tempore existentibus, successivo respective ordine, praefatum officium seu munus magni magistri seu perpetui administratoris Militiae praesatae per eumdem Franciscum ducem, ut praesertur, obtentum et hucusque praeclare gestum, ac exercitium, cum omnibus et singulis illius honoribus, iuribus, praeeminentiis et praerogativis solitis et consuetis, aliisque gratiis sibi ac familiae suae Farnesiae descendentibus et successoribus praedictis a praefato Innocentio praedecessore, ob eximiam suorum et familiae suae Farnesiae praedictae meritorum celsitudinem, ut praefertur, concessis, tenore praesentium perpetuo iterum concedimus et assignamus, omniaque et singula eidem Francisco duci et magno magistro seu perpetuo administatori, ac familiae suae Farnesiae descendentibus et successoribus praedictis,

<sup>1</sup> Edit. Main. habet singulos (R. T.).

<sup>2</sup> Potius lege ascendunt vel ascendant (R.T.).

super libero exercitio officii seu muneris huiusmodi ab eodem Innocentio praedecessore concessa, etiam perpetuo harum serie approbamus et confirmamus; dictumque Franciscum ducem et magnum magistrum seu perpetuum administratorem, eiusque familiae Farnesiae descendentes et successores praefatos, in omnibus et singulis iuribus, quae dicto Ioanni Andreae, eiusque familiae Angelae Flaviae Comnenae, si tempore resignationis ab ipso Ioanne Andrea eidem Francisco duci ut praefertur factae, et per eumdem Innocentium praedecessorem etiam ut praefertur confirmatae et approbatae, extitissent, ad dictum officium seu munus magni magistri seu perpetui administratoris quomodolibet competebant seu competere poterant, et, si dictus Ioannes Andreas officium seu munus huiusmodi non resignasset, ipsiusque familia Angela Flavia Comnena praedicta extincta non fuisset, quomodocumque competerent et competere possent, gratiose ac plenarie subrogamus et subrogatos esse volumus et declaramus; necnon, Militiam Aureatam Constantinianam praedictam ab eodem Francisco duce et magno magistro seu perpetuo administratore ut praefertur instauratam, ac fere de novo erectam et institutam, dictà apostolicà auctoritate approbantes et confirmantes, eumdemque Franciscum ducem, et ab illius familià Farnensià descendentem, qui Parmae et Placentiae dux pro tempore extiterit, ordine praefato, magnum magistrum seu perpetuum administratorem eiusdem Militiae, perinde ac si ab ipsomet Francisco duce vere de novo erecta et instituta fuisset, cum honoribus, praerogativis et facultatibus, quibus alii aliarum militiarum huiusmodi apostolicâ auctoritate confirmatarum magni magistri cum suis militibus quomodo-

libet utuntur, fruuntur, potiuntur et gaudent, absque ullo prorsus discrimine, et sine aliquo antiquorum iurium praeiudicio, sed nova iura antiquis cumulando eaque conservando, perpetuo constituimus et deputamus.

§ 4. Ac ecclesiam B. Mariae della Stec- Erectio ecclecata nuncupatae (1 regiminis et guber-siae stecatae eccesiam nii a Congregatione praedictâ, a qua, ut dicti Ordinis, praesertur, regi et gubernari usque nunc priorate et priconsuevit, abdicatione, ac praedicto-ecclesiarum carum vigintiquinque clericorum seu pres-militarum. byterorum saecularium praefatorum, a quibus eadem ecclesia B. Mariae della Steccata nuncupatae nunc ut praefertur in divinis deservitur, amotione) in certam ecclesiam, certamque praedictae Militiae Aureatae Constantinianae sedem collegialem seu conventualem, quae caput aliarum ecclesiarum Militiae huiusmodi in posterum erigendarum existat, ac omnibus et singulis privilegiis, indultis, favoribus, exemptionibus, libertatibus, iurisdictionibus, auctoritatibus, facultatibus et gratiis, quibus aliae similes ecclesiae militiarum capita quomodolibet gaudent, utuntur, fruuntur et potiuntur, seu gaudere, uti, frui et potiri debent, perpetuo gaudeat, utatur, fruatur, ac potiatur, necnon a vigintiquinque clericis seu presbyteris idoneis a nunc et pro tempore existente dictae Militiae magno magistro seu perpetuo administratore eligendis et ad sui placitum amovendis, aliisque, toties quoties casus evenerit, subrogandis, et ab eo insigni crucis eiusdem Militiae iuxta illius statuta seu stabilimenta donandis, qui apud dictam ecclesiam B. Mariae della Steccata nuncupatae personaliter residere teneantur, cum congruâ illius menstrui salarii, quod vigintiquinque clericis seu presbyteris saecularibus ut praefertur amotis antea assignari con-

1 Deest vox praeviâ vel praeviis (R. T.).

sueverat, assignatione, in divinis collegialiter seu conventualiter deserviri debeat, ubi milites praedicti nunc et pro tempore existentes divina officia aliasque ecclesiasticas functiones, ab eis iuxta laudabilia eiusdem Militiae instituta et consuetudines celebrari solita ac debita. celebrare libere et licite valeant, eâdem apostolică auctoritate perpetuo erigimus et instituimus. Ac, ut in eadem ecclesià B. Mariae della Stecccata nuncupatae divinum servitium et milites praedicti in spiritualibus exacte pieque dirigantur, in eâ unum magnum prioratum pro uno presbytero idoneo milite eiusdem Militiae expresse professo, futuro eiusdem magni prioratus magno priore, ac a nunc et pro tempore existente praedictae Militiae magno magistro seu perpetuo administratore ad dictum magnum prioratum, dum illum quandocumque, quomodocumque, ubicumque, et ex cuiusvis personâ, ac etiam a primaevà illius erectione per praesentes faciendà, vacare contigerit, eligendo, et in magnum priorem dicti magni prioratus praeficiendo, qui ecclesiae B. Mariae della Steccata nuncupatae praedictae, illiusque capellanorum insigni crucis ut praefertur donandorum, aliorumque ministrorum praedictae ecclesiae B. Mariae della Steccata nuncupatae pro tempore inservientium caput, praeses ac praelatus existat, eique ac militibus praedictis in spiritualibus, cum indultis, gratiis, antelationibus, praeeminentiis, ac annuis redditibus eidem futuro magno priori pro eius congruâ substentatione, ut infra, concedendis et assignandis, praeesse, illorumque praeses ac prelatus esse, ac eorum spirituali directioni incumbere debeat, apostolicâ auctoritate praesata similiter perpetuo Et concessio erigimus et instituimus. Ac domum piam

in terrà de Corte Maggiore Placentinae dioecesis dictae provinciae, quae, ut pracfertur, minime collativa existit, nullique ad vitam committi, minusque in administrationem concedi consuevit, et ad dictum Franciscum ducem, ut praesertur, nunc speciat et pertinet, praevià similiter illius gubernii et administrationis ab hominibus universitatis praedictae terrae abdicatione, cum omnibus et singulis illius aedificiis, membris, aedibus, aliisque pertinentiis, necnon bonis, iuribus ac redditibus ut infra applicandis, appropriandis et erogandis, eidem ecclesiae B. Mariae della Steccata nuncupatae, in collegialem seu conventualem dictae Militiae ecclesiam ut praefertur erectae, omnimode subiicimus; eamque sic subjectam, eidem Militiae illiusque magno magistro seu perpetuo administratori, ac militibus nunc et pro tempore existentibus, cum pleno et libero illius aedificiorum, bonorum ac iurium quorumcumque praedictorum respective usu et dominio, motu simili, et ex certà scientiâ, deque apostolicae potestatis plenitudine, de consensu praedicti Francisci ducis, etiam perpetuo concedimus et assignamus.

§ 5. Ecclesiae vero B. Mariae della Administration bonorum eccle-Steccata nuncupatae, in collegialem seu siae et domus conventualem ecclesiam dictae Militiae committuur nout praesertur erectae, ac domus piae Congregationi praedictarum, eidem Militiae, illius magno magistro seu perpetuo administratori, ac militibus nunc et pro tempore existentibus praedictis respective, ut praesertur, concessarum et assignatarum, praedia, proprietates, fundos, census, aliaque iura et bona universa in quibusvis rebus et ubicumque consistentia et undecumque provenientia, ac quomodolibet et quovis nomine nuncupata (praevià illorum, quatenus opus sit, de Misericordia nuncupatam praedictam ab ecclesia B. Mariae della Steccata

piae domus Misericordia e.

nuncupatae in collegialem seu convenventualem predictae Militiae ecclesiam ut praesertur erectà et domo pià praedictis opportuna dismembratione, ita quod liceat Militiae praedictae illiusque modernis magno magistro seu perpetuo administratori ac militibus huiusmodi, per se ipsos vel alios, eorum et praedictae Militiae nominibus, realem, corporalem et actualem proprietatem<sup>4</sup>, rerum, praediorum, censuum, aliorumque iurium et bonorum universorum respective praedictorum possessionem, cuiusvis licentià desuper minime requisità, proprià auctoritate libere apprehendere, et apprehensam perpetuo retinere), necnon omnes et singulos fructus, redditus, proventus et obventiones, ac emolumenta quaecumque ex eis respective quomodolibet provenientia (quae omnia insimul, deductis omnibus et singulis ecclesiae B. Mariae della Steccata nuncupatae in collegialem seu conventualem dictae Militiae ecclesiam ut praefertur erectae ac domus piae praedictarum respective oneribus, ad praedictam summam quingentorum septuaginta duorum ducatorum auri de Camerà huiusmodi circiter annuatim, ut praefertur, ascendunt; quae omnia et singula respective onera praedicta integre, et absque ullà prorsus illorum diminutione quantumvis minimâ, semper et perpetuo supportari et adimpleri, necnon omnia et singula iurapatronatus beneficiorum, in praedictà ecclesià B. Mariae della Steccata nuncupatae in collegialem seu conventualem praedictae Militiae ecclesiam ut praefertur erectâ iam fundatorum, semper et perpetuo conservari ac penitus illaesa remanere, illaque ad eorum respective patronos nunc et pro tempore existentes ut prius spectare et pertinere debere, volumus atque de-

1 Videtur legendum proprietatum (R. T.).

cernimus) per unam eiusdem Militiae militum ab illis nunc et pro tempore existente magno magistro seu perpetuo administratore eligendorum et deputandorum eiusque arbitrio removendorum Congregationem noviter deputandam (ad quam iuspatronatus, quod antehac in duobus ex praedictis beneficiis, in praedictà ecclesià B. Mariae della Steccata nuncupatae in collegialem seu conventualem praedictae Militiae ecclesiam ut praefertur erectâ 1 etiam fundatis, ad primodictam Congregationem quomodolibet spectabat et pertinebat, in posterum, perinde ac si ab illorum respective primaevâ fundatione vel dotatione secundodictae Congregationi reservatum fuisset, spectet et pertineat, ac spectare et pertinere debeat et censeatur) integre, plenarie ac libere administrari debere (ita quod secundodictae Congregationi, de novo, ut praefertur, deputandae, liceat omnia et singula ad ecclesiam B. Mariae della Steccata nuncupatae, in collegialem seu conventualem praedictae Militiae ecclesiam ut praesertur erectam, et domum piam praefatas quomodolibet respective pertinentia praedia, census, bona et iura universa perpetuo regere et gubernare. eorumque fructus, redditus et proventus quoscumque percipere, exigere, levare, dislocare et arrendare; cum hoc tamen quod ex annuis fructibus, redditibus et proventibus huiusmodi eadem secundodicta Congregatio omnia et singula ecclesiae et domus piae praedictarum respective onera, iuxta illarum fundationis aliarumque piarum dispositionum legem annuatim supportanda ac adimplenda, supportare et plenarie adimplere, ipsamque ecclesiam, illiusque sacristiam, de supellectilibus aliisque rebus ad cultum divinum necessariis ma-

1 Edit. Main. legit erectae (R. T.).

nutenere ut prius debeat; eos autem, qui supererunt, annuos fructus, redditus et proventus praedictos pro ratâ annua centum septuagintaduorum ducatorum auri similium, in congruam dicti magni prioris magnum prioratum huiusmodi pro tempore obtinentis substentationem, reliquos vero quadringentos ducatos auri de Camerâ huiusmodi in annuum tot commendarum dictae Militiae pro tot eiusdem Militiae militibus iuxta providam nunc et pro tempore existentis magni seu perpetui administratoris praedicti dispositionem ac eius arbitrio erigendarum et assignandarum stipendium, perpetuo convertere et erogare libere et licite valeat) similiter volumus, decernimus et declaramus.

Facultas facta

§ 6. Ac insuper eidem Francisco duci magno magistro et magno magistro seu perpetuo administratori, eiusque in eiusmodi officio seu munere successoribus praedictis, quod praedictas aliasque commendas, capellas aut ecclesias eiusdem Militiae perpetuo erigere et instituere, dictaeque Militiae perpetuo incorporare, applicare et appropriare, et commendarum fundatoribus ac dotatoribus iuspatronatus et praesentandi Militiae eiusque magno magistro seu perpetuo administratori pro tempore existenti, vel eius deputato, personas idoneas ad commendas huiusmodi pro tempore vacantes etiam concedere et reservare, et sic a patronis praesentatos, iuxta stabilimenta dictae Militiae a nobis suis loco et tempore approbanda nostrâque apostolicâ auctoritate confirmanda, Ordinariorum locorum et quorumvis aliorum consensu desuper minime requisito, in ipsis commendis instituere, ac aliàs illas conferre et de eis povidere possit (ita tamen ut quoad beneficia ecclesiastica in dictâ ecclesià B. Mariae della Steccata nuncupatae, in collegialem seu conven-

tualem praedictae Militiae ecclesiam ut praefertur erectâ, iam etiam ut praefertur fundata, quorum duo de iurepatronatus secundodictae Congregationis, reliqua vero pro maiori parte similiter de iurepatronatus laicorum ex fundatione vel dotatione, ut praefertur, existunt, ac etiam quoad alia pariter ecclesiastica beneficia quae in eâdem vel aliis praedictae Militiae ecclesiis de cetero erigi ac fundari contigerit, idem magnus magister seu perpetuus administrator nullo modo se ingerere valeat, sed, quotiescumque beneficia huiusmodi pro tempore vacaverint, illorum patroni magno priori nunc et pro tempore existenti personas idoneas ad beneficia huiusmodi nominare et praesentare, eaedemque personae, sic nominatae ac praesentatae, ab eodem magno priore canonicam institutionem in eisdem beneficiis reportare debeant et teneantur), motu simili, ac ex certà scientià, deque apostolicae potestatis plenitudine, perpetuo concedimus et indulgemus.

§ 7. Praeterea ecclesiam B. Mariae Exemptio ab della Steccata nuncupatae, in colle-rum et subjectio gialem seu conventualem dictae Mili-stro. tiae ecclesiam ut praesertur erectam, et domum piam praedictas, necnon commendas, capellas et ecclesias quascumque praedictae Militiae, tam hactenus erectas, quam in posterum, ut praefertur, erigendas, illarumque omnia et singula respective bona, redditus et proventus quoscumque, ac insuper omnes et singulos eiusdem Militiae milites, etiam clericali charactere insignitos, aut in aliquo ex sacris ordinibus constitutos, ubicumque nunc existentes, ac de cetero extituros, necnon eos omnes etiam cruce huiusmodi Militiae non insignitos qui praedictae ecclesiae B. Mariae della Steccata nuncupatae, in collegialem seu conventualem dictae Militiae

ecclesiam ut praesertur erectae, actu inservient, ac intra eius septa et domum residebunt, et sub magni prioris praedicti obedientia vivent, ab omni iurisdictione, superioritate, visitatione, dominio et potestate quorumvis episcoporum, archiepiscoporum, aliorumque locorum Ordinariorum similiter perpetuo penitus et omnino etiam in habitu amplissime eximimus et liberamus, illaque ac illos respective dicti Francisci ducis et magni magistri seu perpetui administratoris, eiusque, et qui pro tempore extiterint in munere eiusdem successorum, iurisdictioni, visitationi et correctioni in spiritualibus et temporalibus immediate pleno iure ac in totum subiicimus et supponimus (declarantes tamen ac decernentes quod idem magnus magister seu perpetuus administrator pro tempore existens, in causis tam civilibus quam criminalibus vel mixtis militum quorumcumque, necnon ministrorum aliorumque praedictae ecclesiae B. Mariae della Steccata nuncupatae in collegialem seu conventualem dictae Militiae ecclesiam ut praesertur erectae inservientium, qui clericali charactere praedicto insigniti, aut in aliquo ex sacris ordinibus constituti, ut praesertur, respective fuerint, nullo modo se immiscere possit, nec debeat; sed eiusmodi causas, quotiescumque ac ubicumque casus evenerit, cognoscendas fineque debito terminandas committere ac delegare teneatur magno priori praedicto, vel aliis personis, praefato tamen clericali charactere insignitis, seu in aliquo ex sacris ordinibus praedictis et in ecclesiasticà dignitate constitutis, eiusdem magni magistri seu perpetui administratoris arbitrio eligendis, et non aliàs); ita quod locorum Ordinarii aliique omnes et singuli praedicti nullam in commendas, capellas et ecclesias praedi-

ctas, earumque bona, redditus et proventus, necnon in milites, aliasque personas praedictas respective iurisdictionem, superioritatem, dominium vel potestatem, etiam ratione cuiuscumque contractus, necnon cuiusvis generis delicti, etiam turbatae iurisdictionis vel alterius etiam gravioris speciei et specialem mentionem requirentis, vel alterius rei, ubicumque locorum ineatur contractus, committatur delictum, et res ipsa consistat, exercere valeant, sed milites ac alii omnes huiusmodi coram solo magno magistro seu perpetuo administratore nunc et pro tempore existente praedicto, tamquam proprio eorum Ordinario, aut aliis clericali charactere praedicto insignitis, seu in aliquo ex sacris ordinibus praedictis et in ecclesiastică dignitate constitutis, ab eodem magno magistro seu perpetuo administratore ut supra deputandis personis, respective, omnino privative quoad Ordinarios locorum aliosque omnes et singulos praedictos, in omni et quocumque casu respondere debeant; decernentes, quoscumque processus contra illos vel eorum aliquem per ipsos locorum Ordinarios, vel illorum vicarios, seu quosvis alios praedictos etiam in casu negligentiae magni magistri seu perpetui administratoris vel magni prioris praedictorum, pro tempore factos, necnon similiter quaslibet etiam excommunicationis vel suspensionis, aliasque sententias promulgatas, nullas et invalidas, nulliusque roboris vel momenti fore; non obstante, quoad omnia praedicta, etiam in alterius quam magni magistri seu perpetui administratoris eiusve deputati vel magni prioris praedictorum iurisdictionem quomodolibet per milites aliasque personas huiusmodi praestando consensu. quem non valere nec attendi debere similiter decernimus et declaramus.

Usus habitus ficentiae.

§ 8. Ac insuper, ut divinus cultus in praelatitii pro magno priore, dictà ecclesià B. Mariae della Steccata et aliae honorinuncupatae, in collegialem seu-conventualem dictae Militiae ecclesiam, ut praefertur, erectà, decentius et honorificentius peragatur, debitisque futurus magnus prior praedictus praefulgeat insigniis, eidem magno priori, ut ipse, illiusque successores magnum prioratum per praesentes erectum huiusmodi pro tempore obtinentes, mozzettam laneam, sive ex camelotto, violacei coloris, cum suo capuccio, ac rocchettum ad instar aliorum praelatorum inferiorum, absente tamen magno magistro seu perpetuo administratore praedicto, unà cum cruce eiusdem Militiae super mozzetta, tam in praedictà B. Mariae della Steccata nuncupatae collegiali seu conventuali dictae Militiae ecclesiâ ut praesertur erectà, quam etiam in aliis dictae Militiae ecclesiis; quotiescumque vero dictus magnus magister seu perpetuus administrator in eisdem ecclesiis praesens aderit, necnon extra eas, ac intra et extra civitatem Parmensem, et ubivis locorum, non tamen in Urbe, mantellettum dumtaxat consimile cum cruce eiusdem Militiae et rocchettum coram quibusvis personis etiam Ordinariis locorum, ac S. R. E. cardinalibus, dictaeque Sedis etiam de latere legatis, vicelegatis ac nunciis, libere deferre et gerere, necnon missam privatam celebraturi, sive in dictà B. Mariae della Steccata nuncupatae collegiali seu conventuali, sive in aliis ad eamdem Militiam quomodolibet spectantibus ecclesiis, ante altare, inter duos cappellanos superpelliceo indutos, cum canone et instrumento argenteo cum candelâ, vulgo bugia nuncupato, non tamen paramentis sacris ab altari, sed ab aliâ tabulâ a cornu Epístolae praeparatâ, desumptis, ac sine abaco more episcoporum,

et sine cruce pectorali ac stolà a collo libere pendente, se praeparare, et sic praeparati, cum assistentià duorum capellanorum, unius clerici, unius cubicularii, qui pro manuum lotione aquam porrigat, et unius famuli, missam privatam huiusmodi celebrare, necnon annulum pretiosum in digito deferre, ac manipulum ad versiculum Indulgentiam, absolutionem, etc., suscipere, non tamen ad populum se vertendo, Pax vobis, nec, misså absolutå, Sit nomen Domini benedictum, dicere, nec populo ter benedicere; post missam vero privatam, ut praesertur, celebratam, rocchetto induto absque mantelletto, ante altare, inter eosdem duos capellanos superpelliceo indutos, cum canone ac instrumento argenteo praedictis, gratiarum actionem peragere; praeterea, dum missam solemnem pro defunctis in ecclesiis supradictis celebraturi erunt, exire e sacrario cum cappà inter assistentes paratos et in faldistorio ante altare posito sacras vestes induere, prout etiam quoties missam solemnem pontificalem in eisdem ecclesiis celebrabunt, quinque assistentes habere, et nobilem sedem seu cathedram coopertam simplici serico panno coloris festivitati congruentis, non tamen auro contexto, aut phrygio seu basilico opere ornato, retinere, eâque, non tamen in praesentiâ magni magistri seu perpetui administratoris praedicti, uti, cappâ quoque magnâ, non tamen ministro seu inserviente qui eiusdem cappae aut vestis talaris limbum seu caudam extollat, necnon baculo, mitrâ, annulo pastoralibus, ceterisque pontificalibus indumentis etiam uti; ac insuper in praefatà B. Mariae della Steccata nuncupatae in collegialem seu conventualem dictae Militiae ecclesiam, ut praesertur, erectâ ecclesiâ, diebus et sestivitatibus infrascriptis, videlicet in Paschatis Resurrectionis et Pentecostes ac infra octavam festi SS. Corporis Christi dominicis, necnon feria v maioris hebdomadae, ac Nativitatis, Epiphaniae, ac Ascensionis Domini, necnon Annunciationis et Assumptionis beatae Mariae Virginis, ac Omnium Sanctorum et S. Gregorii festis diebus, item in primâ capellâ, per dictum magnum magistrum seu perpetuum administratorem inibi habendâ, et in eiusdem Militiae comitiis, mitrâ pretiosà similiter uti, necnon populo ter post solemnium, non autem privatarum, missarum celebrationem, ac eisdem pontificalibus indumentis ut praefertur induti ecclesias, capellas, aliaque sacra aedificia tam hactenus constructa quam de cetero construenda dictae Militiae dumtaxat benedicere, eaque polluta reconciliare; ac insuper pro earumdem ecclesiarum tantum usu et servitio paramenta et supellectilia sacra, exceptis tamen iis omnibus in quibus sacri olei vel chrismatis unctio adhibetur, etiam benedicere, necnon litteras officii Poenitentiariae nostrae apostolicae, eis pro executione directas, ad supplicationem eiusdem Militiae militum seu aliarum personarum illius servitio addictarum expeditas, exequi; necnon praedictis capellanis cruce praedictà ut praefertur decoratis et decorandis, ut, praeter consuetum eiusdem Militiae habitum, rocchettum et mozzettam cum suo capuccio violacei coloris, et super eà crucem eiusdem Militiae, tam in praedictà B. Mariae della Steccata nuncupatae in collegialem seu conventualem eiusdem Militiae ecclesiam ut praefertur erectà ecclesià, quam extra eam, necnon extra civitatem et dioecesim Parmensem, et ubique locorum, etiam in processionibus et funeralibus, aliisque actibus et sunctionibus ecclesiasti-

cis publicis et privatis, ac etiam in comitiis provincialibus, et generalibus eiusdem Militiae, ac etiam in S. R. E. praedictae cardinalium, etiam de latere legatorum, nunciorum, archiepiscoporum, episcoporum et aliorum quorumcumque praesentià, quibusvis anni temporibus et diebus, similiter deserre et gestare, illisque pariter uti, libere et licite respective possint et valeant, motu pari, et ex certà scientià, deque apostolicae potestatis plenitudine, similiter perpetuo concedimus et indulgemus.

§ 9. Necnon omnia et singula prae- Clausulae gemissa, ac easdem praesentes, nullo un-specialissimae. quam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae vel quopiam alio defectu notari, impugnari vel argui posse, ipsaque omnia et singula praemissa, tamquam magno magistro seu perpetuo administratori ac Militiae vel militibus nunc et pro tempore existentibus praedictis ex causà onerosa concessa, sub quibusvis tam earumdem praesentium quam similium vel dissimilium gratiarum in genere vel in specie suspensionibus, derogationibus, revocationibus, limitationibus, alterationibus, aliisque contrariis dispositionibus a nobis et successoribus nostris Romanis Pontificibus pro tempore existentibus et a Sede praedictà quavis de causà quantumlibet legitimă et iustissimă pro tempore emanatarum minime comprehendi, sed semper ab illis excipi, et, quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum restituta, et de novo etiam sub quacumque posteriori datà per magnum magistrum seu perpetuum administratorem ac milites nunc et pro tempore existentes praedictos quandocumque eligendà concessa esse et censeri, necnon eisdem praemissis, eisdemque praesentibus

1 Potius emanatis (R. T.).

etiam per quascumque litteras apostolicas, etiam per quasvis clausulas generales vel speciales, etiam derogatoriarum derogatorias, efficaciores et insolitas, ac etiam irritantia decreta, sub quacumque verborum expressione, in se continentes, nullatenus derogari posse, nec quoad illa derogatum esse pariter censeri, nisi tenor illarum de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, insertus, et huiusmodi derogationes consistorialiter factae et per trinas distinctas litteras eumdem tenorem continentes, tribus distinctis vicibus, magno magistro seu administratori perpetuo, ac militibus nunc et pro tempore existentibus praedictis, intimatae ac insinuatae fuerint, ac magni magistri seu perpetui administratoris ac militum nunc et pro tempore existentium praedictorum expressus ad id accedat assensus, et aliter factae derogationes nemini suffragari, et magnum magistrum seu perpetuum administratorem ac milites praedictos ad parendum litteris derogatoriis huiusmodi et decretis super illis processibus ac eorumdem processuum exequutoribus et subexequutoribus eorumque mandatis et monitionibus minime teneri; sed illos litterarum derogatoriarum huiusmodi executionem omnino impedire, nec, ratione resistentiae, censuris ecclesiasticis per eosdem exequutores seu subexequutores latis innodari; sicque et non alias in omnibus et singulis praemissis huiusmodi per quoscumque iudices ordinarios vel extraordinarios et delegatos quavis auctoritate fungentes, etiam causarum palatii apostolici auditores, necnon eiusdem S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, vicelegatos dictaeque Sedis nuncios, sublatà eis et eorum cuilibet aliter iudicandi et definiendi, ac interpretandi facultate, potestate et au-

1 Praeposit. per delenda videtur (R. T.).

ctoritate, ubique iudicari definiri et interpretari debere, et, quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decernimus.

§ 10. Quocirca venerabili fratri nostro episcopo Imolensi ac dilectis filiis causarum Curiae Camerae nostrae Apostolicae generalis auditori et archipresbytero ecclesiae Parmensis per apostolica scripta mandamus, quatenus ipsi, vel duo, aut unus eorum, per se, vel alium, seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte Francisci ducis et magni magistri seu perpetui administratoris et militum nunc et pro tempore existentium praedictorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, ac illis in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostrâ Franciscum ducem et magnum magistrum seu perpetuum administratorem ac milites praedictos approbatione, confirmatione, constitutione, subrogatione, erectione, institutione, concessione, assignatione, indulto, decreto, declaratione, derogatione, aliisque praemissis pacifice frui et gaudere, ac, si opus fuerit, Franciscum ducem et magnum magistrum seu perpetuum administratorem ac milites nunc et pro tempore existentes praedictos vel eorum procuratorem seu procuratores eorum nomine in corporalem possessionem ecclesiae B. Mariae della Steccata nuncupatae. in collegialem seu conventualem dictae Militiae ecclesiam, ut praefertur, erectae, ac domus piae, ac annexorum iuriumque et pertinentiarum suorum praefatorum inducant auctoritate nostrâ, et desendant inductos, amotis quibuslibet detentoribus ab eisdem, facientes eis vel pro eis procuratori vel procuratoribus praedictis de illorum ac an-

nexorum eorumdem fructibus, redditibus, proventibus, iuribus et obventibus universis integre responderi, non permittentes eos desuper per quoscumque quomodolibet indebite molestari, perturbari aut inquietari, contradictores quoslibet ac rebelles per censuras et poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris remedia, appellatione postposità, compescendo, necnon, legitimis super his habendis servatis processibus, illos sententias, censuras et poenas incurrisse declarando, necnon eas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, quatenus opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

Contrariorum derogatio.

§ 11. Non obstantibus recolendae memoriae Bonifacii Papae VIII, similiter praedecessoris nostri, qua cavetur ne quis extra suam civitatem et dioecesim, nisi in certis exceptis casibus, ultra unam dietam a fine suae dioecesis ad iudicium evocetur, seu ne iudices a Sede praedictà deputati extra civitatem vel dioecesim, in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere, aut aliis vel alii vices suas committere praesumant, et de duabus dietis in concilio generali editâ, dummodo ultra tres dietas aliquis auctoritate earumdem praesentium ad iudicium non trahatur, ac Lateranensis concilii novissime celebrati, necnon, quatenus opus sit, nostris et Cancellariae Apostolicae regulis de unionibus committendis ad partes, vocatis quorum interest, et exprimendo vero annuo valore tam uniendorum beneficiorum quam eorum quibus fit unio, et quibusvis aliis apostolicis, in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon ecclesiae B. Mariae della Steccata nuncupatae, in eiusdem Militiae collegia-

praesertur, erectae, ac domus piae praedictarum respective fundatione, necnon Militiae illiusque Ordinis praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, stabilimentis usibus et naturis, ac quibusvis privilegiis, indultis et litteris apostolicis, etiam aliis militiis ac Ordinariis locorum et quibusvis ecclesiis, monasteriis, ordinibus et locis, etiam fabricae basilicae Principis Apostolorum de Urbe, ac cruciatae sanctae, eorumque personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis etiam ad imperatorum, regum, reginarum, ducum, rerumpublicarum, etiam Venetae, et aliorum quorumcumque instantiam, etiam consistorialiter et motu simili, ac aliàs quomodolibet etiam per nos pluries concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, et individua, non autem per clausulas, generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum inserti forent, praesentibus pro expressis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, latissime et plenissime, ac specialiter et expresse harum serie motu pari derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque; aut si aliquibus communiter aut divisim ab Apostolicâ sit Sede indultum, quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, et quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis et litteris apostolicis generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum exilem seu conventualem ecclesiam, ut stant, per quae eisdem praesentibus non

expressa vel totaliter non inserta effectus huiusmodi gratiae impediri valeat quomodolibet vel disserri, et de quibus eorumque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda sit in nostris litteris mentio specialis.

Sanctio poe-

§ 7. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae absolutionis, approbationis, confirmationis, constitutionis, deputationis, subrogationis, erectionis, institutionis, concessionis, assignationis, subiectionis, exemptionis, declarationis, indulti, decreti, mandati, derogationis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae MDCCXVIII, VI kalendas iunii, pontificatus nostri anno xviii.

Dat. die 27 maii 1718, pontif. anno xvIII.

### CCLVIII.

Confirmatur decretum Congregationis indulgentiarum de communicatione indulgentiarum Congregationis Lateranensis Congregationi canonicorum Windesinensium in utrâque Germania 1.

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Petitio facta pro communicarum et indulgengationis Lateranensis.

§ 1. Nuper, pro parte dilecti filii Bertione privilegio- nardi Goëken prioris monasterii Georgitiarum Congre- montani in Granhof Hildesimensis dioecesis et praepositi generalis canonicorum regularium Congregationis Windesinensis Ordinis S. Augustini in utrâque Ger-

> 1 Innocentii XIII const. edit. MDCCXXII, die 19 maii, pontif. I, declaratur huiusmodi fruitio indulgentiarum pro canonicis superioris Germaniae.

maniâ, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium indulgentiis et sacris reliquiis praepositae exposito, quod ipse praedictam suam Congregationem, eiusque ecclesias, tam eorumdem canonicorum quam canonissarum, omnium privilegiorum et gratiarum, quibus Congregatio canonicorum Lateranensium fruitur, necnon indulgentiarum in sanctorum Augustini, et Monicae illius genitricis, Patritii, Frigdiani et Ubaldi episcoporum festis diebus, et die v mensis martii, qua Omnium Sanctorum Ordinis praedicti commemoratio ibidem fieri solet, ac aliarum Congregationi Lateranensi eiusdem Ordinis S. Augustini a Sede Apostolicâ concessarum, participem per nos declarari plurimum cupiebat, quemadmodum in quibusdam felicis recordationis Urbani VIII et Innocentii XII Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum annis MDCXXIV et MDCXCI respective expeditis litteris constare dicebatur: emanavit ab eadem Congregatione cardinalium decretum tenoris qui sequitur, videlicet:

Sacra Congregatio indulgentiis sacrisque reliquiis praeposita declaravit ecclesias ca-indulgentiarum nonicorum et canonissarum Congregationis pro concessione Windesinensis ubique existentes participes tantum. esse omnium indulgentiarum quibus gaudet Congregatio canonicorum regularium Lateranensium. Quam sacrae Congregationis sententiam, per me secretarium sanctissimo domino nostro relatam die xxIII eiusdem mensis, Sanctitas Sua benigne approbavit. -C. DE HIERONYMIS, secret.

§ 2. Cum autem, sicut dictus Bernardus prior et praepositus generalis nobis subinde exponi fecit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, ipsius Bernardi prioris et praepositi generalis votis hac in re, quantum

Decretum

Confirmatio

cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus: salvâ tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras firmas, etc. 1

Derogalio contrariorum.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem ut praesentium litterarum transumptis, etc. 2

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxx iunii moccxviii, pontificatus nostri anno xviii.

Dat. die 30 iunii 1718, pontif. anno xvill.

#### CCLIX.

Confirmatur et innovatur constitutio Clementis X revocans et prohibens privilegia personalia pro provinciis fratrum Minorum Discalceatorum in Brasilia 3.

- 1 Reliqua ut pag. 703  $\alpha$  (R. T.).
- 2 Reliqua ut pag. 704  $\alpha$  (R. T.).
- 3 Laudata constitutio edita fuit pro Reformatis, anno MDCLXXII, die 7 octobris, pontif. III. et hic refertur; huius Pontificis constit. edit. MDCCXVII, die 7 septembris, pontif. xvII, extat statutum de visitatore provinciae Conception o

### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Admonet nos suscepti cura regiminis Exordium. universalis Ecclesiae, ut illa, quae a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, pro felici christifidelium, qui, abnegantes semetipsos, e fluctibus saeculi in regularis vitae portum confugerunt, directione et quiete, salubriter constituta esse dignoscuntur, quo serventur' in posterum exactius, innovemus, et apostolicae confirmationis nostrae patrocinio constabiliamus.

§ 1. Dudum siquidem a selicis recor-constitutio Cledationis Clemente PP. X praedecessore revocata fuere nostro emanarunt litterae in simili for-prohibita privimâ Brevis, tenoris qui sequitur, videlicet: lia, nonnullis Clemens PP. X, ad perpetuam rei poenis in con-

travenientes.

memoriam. Sacrosancti apostolatus officium, etc. 2.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vii octobris MDCLXXII, pontificatus nostri anno III.

§ 2. Cum autem, sicut dilecti filii fratres provinciarum S. Antonii et Imma-stitutionis cum culatae Conceptionis in Brasilia Ordinis uone prohibifratrum Minorum sancti Francisci Di-rum. scalceatorum nuncupatorum nobis nuper exponi fecerunt, ipsi, ne imposterum in provinciis huiusmodi ambitionis et relaxationis laxentur habenae, praeinsertas litteras per nos confirmari, ac aliàs opportune in praemissis a nobis provideri et ut infra indulgeri plurimum desiderent: nos, inviolabili praeinsertarum litterarum observationi, quantum cum Domino possumus, peramplius consultum esse cupientes, ipsosque exponentes specialibus favoribus et gratiis pro-

dem privilegio-

fluminis Ianuarii; et const. edit. MDCCXX, die 7 septembris, pontif. xx, abolentur indulta lectorum, praedicatorum et magistrorum Reformatorum.

- 1 Edit. Main. legit servetur (R. T.).
- 2 Habetur in tom. xvIII, pag. 349 (R. T.).

sequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus corum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium, qui dilectum filium modernum procuratorem generalem dicti Ordinis super praemissis audiverunt, consilio, praeinsertas Clementis praedecessoris litteras, cum omnibus et singulis in eis contentis, pro dictis duabus provinciis, apostolicà auctoritate, tenore praesentium, perpetuo confirmamus et approbamus, ac, quatenus opus sit, innovamus; necnon insuper indulta seu privilegia personalia huiusmodi etiam a nunc et pro tempore existente nostro et dictae Sedis in Portugalliae et Algarbiorum regnis nuncio concedi minime posse, ac concessa nullum habere vigorem nec executionem, dictà auctoritate, harum serie, decernimus et declaramus.

Derogatio contrariorum.

§ 3. Non obstantibus omnibus et singulis illis quae in praeinsertis litteris idem Clemens praedecessor voluit non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 4. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, etc.'

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xx augusti moccxviii, pontificatus nostri anno xviii.

Dat. die 20 augusti 1718, pontif. anno xvIII.

1 Reliqua ut pag. 704 a (R. T.).

CCLX.

Monita pastoralia christifidelibus data adversus recusantes obedientiam praestare constitutioni Unigenitus 1

> Clemens episcopus, servus servorum Dei,

universis christifidelibus praesentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

Pastoralis officii, quod superni dispositione consilii gerimus, cura nos admonet, ut animarum saluti ubique terrarum procurandae, ac praesertim orthodoxae fidei, sine qua impossibile est placere Deo, puritati servandae, omni studio advigilemus.

Procemium.

§ 1. Eapropter , cum in quibusdam ultra montes provinciis, et praecipue in Le Nouveau Testament, et amplissimo Galliae regno, varia pravaunigenitus. rum doctrinarum, imo et haeresum semina, occasione damnati cuiusdam libri gallico idiomate iam pridem editi sub titulo: Le Nouveau Testament en francois, avec des réflexions morales sur chaque verset, etc.; aliter vero: Abrégé de la morale de l'Évangile, des Actes des Apôtres, des Epîtres de S. Paul des Épîtres canoniques, et de l'Apocalypse; vel: Pensées chrétiennes sur le texte de ces livres sacrés, etc., germinare cognovissemus, iisdem eradicandis, nostri non minus muneris debito admoniti. quam crebris multorum catholici orbis ac praesertim Galliae episcoporum precibus excitati, quin etiam piis ac saepius repetitis clarae memoriae Ludovici XIV, dum vixit, Francorum regis christianissimi votis et officiis adducti, quascumque potuimus apostolicae nostrae sollicitudinis partes, adiuvante Do-

1 Laudata constitutio edita fuit MDCCXIII, die 8 septembris, pontif. xIII, ubi vide notata; et Benedicti XIII constit. edit. MDCCXXVIII, die 25 iunii, pontif. v, damnantur duo libri gallici.

mino, interponere non praetermisimus. Quae autem et quanta in hoc arduo gravissimoque negotio per plures annos egerimus et passi simus, quaeve inobedientium hominum et paucorum (quod valde dolentes dicimus) illustrium etiam ecclesiarum antistitum veritati non acquiescentium operà in idem inclytum regnum mala provenerint, vobis fere omnibus minime ignota esse existima-Oppositiones mus. Postquam siguidem, divino in pri-Unigenitus do mis implorato praesidio, curâque omni, studio ac labore, prout rei gravitatis

lens enarrat.

exposcebat, diutissime collatis, adversus praedictum librum constitutionem nostram, quae incipit Unigenitus Dei filius, anno Incarnationis dominicae MDCCXIII, vi idus septembris, editam promulgavimus, in qua plures noxios articulos ex eodem libro excerptos censuris variis, quas respective, ut aiunt, hoc est, singuli aliquam saltem earum merebantur, notatos, pro huius Sanctae Sedis more proscripsimus (cuiusmodi remedii necessitatem tum memoratus Ludovicus rex, tum plerique ex Gallia episcopi supradicti iteratis obtestationibus inculcaverant, non aliter suborta dissidia sedari posse constanter affirmantes), tota quidem Christi Ecclesia, Petrum per nos, tametsi indignos, loquentem secuta, apostolicam eiusdem constitutionis doctrinam debito obsequio atque obedientià suscepit; at novatores, qui sequuntur spiritum suum, et nihil vident, ex inconsultà eorumdem paucorum antistitum haesitatione, ita animos extulerunt, ut incredibili audacià constitutionem ipsam perverse interpretari et incessere, pravaeque etiam doctrinae per impudentes calumnias insimulare non erubuerint. Itaque, ut reluctantes illos episcopos ad sectanda fratrum suorum vestigia excitaremus, ac turbarum malorumque omnium fomitem, quem improvida illa

cunctatio ministraverat, extingueremus, canonicas animadversiones post diuturna trium annorum longanimitatis experimenta adhibere constitueramus. Verum venerabiles fratres nostri S. R. E. cardinales, quibuscum rationem consilii nostri communicare aequum esse censuimus, nos enixe obsecraverunt, ut paulisper a severioribus remediis supersedere vellemus, dum interim communibus litteris collegam suum, constitutioni nostrae sese subiicere detrectantem, atque iisdem propterea animadversionibus obnoxium, ad unitatis et pacis consilia revocare conarentur. Eorum igitur precibus annuentes, ne quam lenitatis viam intentatam relinqueremus, per illas ipsas inducias nos quoque ad universos archiepiscopos et episcopos regni Galliarum litteras in formâ Brevis die xx novembris moccavi expeditas dedimus, quibus, rerum gestarum serie et ecclesiarum perturbatione uberius expositâ, illos hortati sumus ut dissentientes coëpipiscopos suos, nostro etiam nomine, convenirent, eosque officii sui fraternà charitate admonerent, necnon omnibus sacerdotalis sollicitudinis argumentis, imploratoque, nostris etiam verbis, dilectissimi in Christo filii nostri Philippi ducis Aurelianensis, eiusdem regni rectoris, patrocinio, ad reparanda ecclesiasticae unitatis et disciplinae detrimenta, atque ad avertenda catholicae religionis pericula flectere satagerent. Speravimus quidem uberem ex eiusmodi nostris litteris fructum, iunctoque nobiscum praeclarissimorum Galliae praesulum zelo, qui maximo sane numero pro veritate certabant, factum iri credidimus ut dissidentes fratres, quod nobis adeo in votis erat, lucrari possemus. Atqui spe nostrâ frustratos confestim nos vidimus, dolentesque clamare coacti sumus: Sustinuimus pacem et non venit; quaesimus bona et ecce turbatio; et sane tam gravis, ut, qui ex adverso erant, illas ipsas nostras et huius Sanctae Sedis voces variis artibus pene intercludere tentaverint. Neque profecto felicius cesserunt officia illa, quae cardinales praedictis per impetratas a nobis, ut diximus, inducias praestiterunt. Quamquam enim communi totius sacri collegii epistolâ suasiones, consilia, obsecrationes, atque omnem ministerii sui fraternaeque benevolentiae fidem, sedulitatem ac sollicitudinem adhibuissent, frustra se tamen laborasse intellexerunt, neque alium, praeter inanes scandalorum ac dissidiorum expostulationes, sed sine voluntate veram amovendi causam unde illa emerserant, operae suae fructum reportarunt. Non tamen propterea concidimus animo, imo necdum a mitioribus consiliis recessimus, nihil interim curantes, quomodo homines modum hunc agendi nostrum interpretarentur, quippe qui sciremus Deo aeque per infamiam et bonam famam serviendum esse. Itaque, ut aberrantes in viam iustitiae suaviter revocaremus, iteratis saepius hortationibus nostris etiam preces addidimus, eumdemque in scopum privatis litteris manu nostrâ conscriptis, ea omnia paternae mansuetudinis officia implevimus, quae suggerere nobis potuit christiana charitas, quae patiens est, benigna est, omnia suffert, omnia sustinet. Plures interea Gallicani antistites, non minus sapientià et doctrinà quam pietate ac studio tuendae religionis illustres, ex iis scilicet, qui debità submissione constitutionem nostram amplexi fuerant, dignitatis et muneris sui probe memores, votisque et officiis nostris obsecundantes, favente etiam eorum conatibus memorato Philippo duce ac rectore, curas omnes suas assiduosque labores ad discordantium fratrum animos permovendos

enixe conferre non omiserunt. Sed haec omnia prosperum illum, quem summopere praestolabamur, exitum minime habuerunt. Obscurati siquidem sunt renitentium oculi ne viderent, ac obturatae sunt aures ne audirent; adeout nonnulli eorum, non sine bonorum omnium luctu hostiumque Ecclesiae plausu, ad ea insuper publice devenire ausi fuerint, quae omnes ex vobis, quibus illa innotuerunt, improbasse non dubitamus, quaeque ipsimet, qui ea perpetrarunt, a nobis et a sanctà Romana Ecclesia palam atque perpetuo damnanda atque execranda esse non ignorabant.

Monita

§ 2. Quare, nos, qui supremo divini pastoris mandato deesse nec possumus praodicta. nec debemus, quo et illius oves pascere et fratres nostros confirmare praecipimur, animo nobiscum reputantes quod verbum Dei non est alligatum, postquam diu, tentatis inutiliter consiliis pacis, hucusque siluimus, adhuc ulterius tacere nobis non tutum, christiano autem populo perniciosum fore censemus. Ad vos Ut christifideproinde omnes ex unaquaque natione, les pro contuquae sub caelo est, christifideles, pater-precentur. nas voces nostras dirigimus, quò, primum quidem doloris nostri participes, vestras nobiscum ad Deum preces deferatis, ut, supernâ adspirante gratiâ, qui hactenus contumaces fuerunt, non iam ulterius alta sapientes, sed humilibus consentientes, ad debitam cum ceteris christifidelibus in sanà catholicaque doctrinà profitendà veniant unitatem. Hoc nempe ex animo unice quaerimus, hoc dies noctesque, nec sine lacrymis, a Domino imploramus; neque enim oblivisci potest mulier infantem suum, nec sancta Romana Ecclesia filios suos. Deinde, Ut vitent ne quis christianum populum seducere calumnias, dopergat inanibus verbis, eos omnes, ut quae hic dete-

facimus, quod frustra, et quidem non

necesse est, monitos volumus et certos

sine fermento malitiae et nequitiae, istiusmodi homines nobiscum in doctrinâ religionis consentire se iactant, dum interim, heterodoxorum exemplo praeeunte, editam a nobis constitutionem, quam universa Ecclesia veneratione debità complectitur, non modo alienis ab ipso verborum tenore interpretationibus, sed et apertis calumniis superinductis maligne carpere audent, et immanium errorum accusatione perstringere; perinde ac si ipsi soli, aliis christifidelibus ubique gentium desipientibus, saperent, ipsi soli, reliquis coecutientibus, lumen veritatis adspicerent. Nec profecto minor est illorum culpa, qui, ut facilius incautis illudant, cum haec ipsa moliuntur, eidem constitutioni nostrae nequaquam adversari, sed solas declarationes, in rebus tamen apud ceteros omnes plane perspicuis, postulare se simulant, non quidem discere sed tentare cupientes, ut Ecclesiam, si possint, quaestionibus inutilibus et interminatis immisceant, et luci catholicae veritatis tenebras quoquomodo obscuritatis offundant. Ita sane, patientià nostrà abutentes, apostolicae auctoritatis obsequium ac reverentiam se exhibere gloriantur illo ipso tempore, quo ei gravissimam inferunt iniuriam; iisdem siguidem explicationum petitionibus satis aperte ostendunt, ideo se constitutioni nostrae debitam obedientiam nondum praestitisse, quia verentur, ne per illam catholica dogmata convellantur, ne laudabilis et ab Sanctâ Sede probata ecclesiastica disciplina infringatur, neve demum salubriores christianonorum morum regulae subvertantur; quod plane idem est ac vereri ne defecerit fides Petri, totaque Christi Ecclesia magisterio apostolicae vocis imbuta a viâ veritatis et salutis erraverit. Praeterea, ut pessimae causae splendidum patrocinium concilient praesataeque con-

stitutioni maiorem undecumque invidiam faciant, se ab ea suscipienda retardari affirmant eo quod suspicentur per illam damnari sententias atque doctrinas, quas insignes catholicorum scholae absque ulla censura hactenus tenuerunt ac tradiderunt; cum tamen, nisi ab antiquis semitis, sanctorumque patrum vestigiis, imo et ab eorumdem scholarum instituto, quod verbis profitentur, reipså recessissent, probe reminisci deberent, quod illarum principes, quorum nomina pertinaciae suae temere praetendunt, quemadmodum et ceteri illustriores Ecclesiae scriptores, suum semper esse duxerunt ut ab Apostolicà Sede discerent quid credere, quid tenere, quid docere deberent, ut ad illam scripta sua examinanda et emendanda dirigerent, ut inde lumen catholicae fidei reciperent, ubi non posset fides ipsa sentire defectum, ut nemo eorum denique sententiam suam adversus Petri auctoritatem defenderet. Ceterum in hoc ipso praepostero iudicio consuetum calumniandi morem non derelinguunt; nisi enim excaecaret eos malitia eorum. ac nisi diligerent magis tenebras quam lucem, ignorare non deberent, sententias illas ac doctrinas, quas ipsi cum erroribus per nos damnatis confundunt, palam et libere in catholicis scholis etiam post editam a nobis memoratam constitutionem sub oculis nostris doceri atque defendi, illasque propterea minime per eam fuisse proscriptas. Verum supercecidit ignis contentionis et aemulationis, et non viderunt solem lucidissimae veritatis. Hinc, iusto Dei iudicio, ambulantes in tenebris nesciunt plane quo vadant; scandalum siquidem de constitutione nostrà comminiscuntur. sed se ipsos potius de pervicaci suâ inobedientia scandalum facere non agnoscunt, Sacrosanctam episcopatus dignitatem exaltare se velle declarant, sed re ipså deprimunt, dum interim fraternitatem ipsi contemnunt, audacissimae inferioris cleri rebellioni fomentum tribuunt, universumque ecclesiasticum ordinem laicis tribunalibus, vel in ipsâ religionis causă, indecore ac perperam subiici non attendunt. De veteris ac novae legis discrimine, tamquam de re ipsis solis perspectâ, multa et plerumque inutiliter disputant, novaeque praestantiam, quam omnes agnoscunt et profitenturi, inculcare non desinunt; utriusque tamen legis plenitudinem, quae est dilectio, minime observant. Charitatem nulli impensius laudant, nulli impudentius violant; divinae gratiae veritatem praedicant, quam catholicus nullus negat, sed damnatis erroribus faventes, spiritui gratiae contumeliam faciunt. Quod vero nos de pusillorum scandalo sollicitos plurimum excruciat, illud est, quod dum plerique eorum haec faciunt vel consentiunt facientibus, adhuc specioso quodam ementitae severitatis amictu se contegentes, rigidioris doctrinae gloriam captare non cessant, instituendaeque in melius christianorum vitae et ad normam Evangelii componendae zelum magnifice ostentant.

Ut contumaces resipiscant.

§ 3. Quare nos, perniciosam hanc larvam, quae animabus pretiosissimo Christi sanguine redemptis certum parare posset exitium, palam detrahere, urgente nos apostolici ministerii debito, volentes, ipsos primum aberrantes fratres, ut aliàs saepe privatim fecimus, publice modo et coram universà Ecclesià monitos facimus, ne sibi ulterius de falsa exactioris disciplinae fama blandiantur; neque enim vera virtus absque humilitate, pietas absque obedientiâ, christiana demum perfectio absque charitate potest consistere. Porro quae humilitas, sensum proprium communi fra-

trum sententiae, quin et supremae beati Petri cathedrae iudicio obstinate praeferre? Quae obedientia, apostolicis definitionibus reluctari? Quae tandem charitas, iniuriis et contumeliis agere, iras, rixas et contentiones ubique disseminare? Agnoscant igitur, divini luminis irradiante fulgore, quam gravibus coram Deo et Ecclesiâ reatibus et periculis involvantur. Meminerint scriptum esse, quod quasi peccatum ariolandi est repugnare, et quasi scelus idololatriae est nolle acquiescere. Omnipotentis Dei, qui superbis resistit, tremendum et imminens sibi iudicium timeant, Ecclesiaeque pacem simul et reipublicae tranquillitatem perturbare tandem aliquando desistant. Reliquos deinde vos omnes per Ut obtemperantes ab illouniversum terrarum orbem apostolicae rum fraudibus fidei cultores paterne admonemus, requirimus et obtestamur, ut, ad eos, qui veniunt ad vos in vestimentis ovium, probe dignoscendos, certissimam illam, quam Dominus ac Salvator noster nobis reliquit, regulam adhibeatis, videlicet, A fructibus eorum cognoscetis eos. Qui autem fructus isti sint, ex eorum, qui constitutioni i nostrae sese submittere renuerunt, contumacià provenientes, toti iam pene christiano orbi nimium perspecti sunt et manifesti; de illis propterea, ne acerbissimi doloris nostri vulnera refricemus, prolixius eloqui libenter absistimus. Nolite ergo, filii dilectissimi, vosque potissimum, qui ut loco, ita et periculo propinquiores estis, nolite effici participes eorum, nolite omni spiritui credere, doctrinis variis et peregrinis nolite adduci, sed sanam et orthodoxam sanctae Romanae Ecclesiae doctrinam, quae sacrum fidei depositum intemerate servat, tuto sequimini et firmiter custodite. Nos vero, quos ceteris zelo domus Dei non minus 1 Male edit. Main. legit constitutionis (R. T.).

quam dignitate praeire oportet, ut ingruentium tot malorum gravitati, quantum rerum et temporum praesens conditio patitur, opportune occurramus, praesertim ne pastores, errantes et in errorem mittentes, disperdere et dilacerare gregem Domini, nemine cohibente, prosequantur; neve oves Christi, nobis tacentibus, rapi in praecipitia se sinant: universis christisidelibus, quid interim gravissimâ hac in re nos agere duxerimus, palam edicere ac declarare statuimus.

Ut sciant. contumaces non aniplins

§ 4. Noverint ergo omnes, qui ubiesse cumque terrarum catholico nomine glo-Esclesiae filios, nee communo-riantur, nos, qui unigeniti Filii Dei et nem habere cum Romana Eccle-salvatoris nostri Iesu Christi vices, nullo licet meritorum nostrorum suffragio, in terris gerimus, eos omnes, cuiuscumque status, gradus, ordinis et conditionis illi sint, etiamsi episcopali, archiepiscopali, aut alià qualibet etiam cardinalatus dignitate praefulgeant, qui memoratae constitutioni nostrae debitam et omnimodam obedientiam praestare hactenus recusarunt, aut in posterum recusare ausi fuerint, ut veros sanctae Romanae Ecclesiae filios non agnoscere, neque ut nobis et beati Petri cathedrac, quod falso autumant, adhaerentes et consentientes, sed contra potius uti aperte inobedientes ac notorie contumaces et refractarios habere, tenere ac reputare. Et, quoniam primo ipsi a nobis et sanctà Romanà Ecclesià, si minus expressis verbis, factis certe pertinacisque et obduratae mentis multiplici significatione recesserunt, illos similiter a nobis tamquam a nostrâ et eiusdem sanctae Romanae Ecclesiae charitate prorsus segregatos haberi; nullamque proinde nobis et ipsi sanctae Romanae Ecclesiae deinceps cum illis communionem ecclesiasticam extituram, donec

1 Male edit. Main. legit dignitates (R. T.).

(quod faxit Deus) integre resipiscant, reiectâque penitus audaciâ refragandi, per exhibitionem verae obedientiae, quam complures eorum Romano Pontifici beati Petri successori ac Iesu Christi vicario in ipsâmet solemni professione catholicae fidei, interposità iurisiurandi religione, ad sancta Dei evangelia saepius spoponderunt, pristinae charitati et unitati ab eâdem Apostolicâ Sede restitui mereantur.

§ 5. Ad vos postremo, venerabiles fra- Ut praesules tres, patriarchae, primates, archiepi-ges suos a vescopi, episcopf, ceterique omnes eccle-arceant, ab omni consortio siarum praesules, gaudium nostrum et cum refactatacorona nostra, apostolicae dilectionis no- eosque ad obestrae sermonem convertimus, hortantes cent. vos et obsecrantes in Domino, ut, pro eo quo polletis pastorali zelo, commissas vobis Christi oves a venenatis pascuis, idest profanarum vocum et doctrinarum novitatibus, sedulo arceatis, simulque paternam sollicitudinem nostram in revocandis ad saniora consilia quibuscumque dissidentibus efficacius adiuvetis, ita ut vobis indivulsam cum sanctâ Romană Ecclesiă in doctrină fidei unitatem, quod iam plerique vestrûm egregie praestitistis, firmissime profitentibus, christiani omnes agnoscant, vos longe ab iis esse qui elongaverunt se a nobis, ac illorum damnabilem inobedientiam unà nobiscum aversari et improbare, eosque, nisi resipuerint, a communis societatis charitate prorsus alienos habere. Utinam qui paternis hactenus humilitati nostrae vocibus reluctati sunt, vobis omnibus non modo arguentibus, obsecrantibus et increpantibus, sed et ab eorum consortio penitus abstinentibus, erubescant, confundantur et convertantur, detque illis Deus poenitentiam ad cognoscendam veritatem, ut, secundum apostolicam doctrinam, idem ipsum tandem dicamus omnes,

et non sint in nobis schismata, simus autem perfecti in eodem sensu et in eadem sententia, auxiliante nobis per omnia gratîâ domini nostri Iesu Christi, cui est honor et gloria in saecula. Amen.

sumptorum.

§ 6. Ut autem praesentes litterae ad omnium fidelium quibuscumque locis existentium notitiam facilius perveniant, volumus earum exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fidem haberi, quae ipsis originalibus litteris haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Sanctio poe-

§7. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae admonitionis, edicti, declarationis, hortationis, obsecrationis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae moccaviii, v kalendas septembris, pontificatus nostri anno xviii.

Dat. die 28 ' augusti 1718, pontif. anno xvIII.

## CCLXI.

Declaratur nullus tractatus pacificationis inter abbatem S. Galli et magistratus Bernensem et Tiqurinensem initae, catholicae fidei et Ecclesiae iuribus noxiae 1.

### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Exordium,

Romanus Pontifex, aequi bonique supremus assertor in terris a Domino

- 1 Edit. Main. ad marg. habet 26 (R. T.).
- 2 Ab Urbano VIII const. ed. MDXLI, die 5 iunii, ecclesiae iura praeservata fuere a quibuscumque praeiudiciis; huius Pontificis const.

constitutus, catholicae fidei integritatem, necnon ecclesiasticam libertatem et immunitatem, aliaque ecclesiarum, monasteriorum, conventuum, ac locorum ecclesiasticorum quorumlibet illorumve personarum iura sartatecta tueri, et adversus quascumque pactiones et conventiones, per quas illis aliquid detrimenti inferri possit, tradità sibi divinitus potestate, asserere tenetur, sicut, omnibus maturae considerationis trutinâ perpensis, aequitati et iustitiae consentaneum esse in Domino arbitramur 1

§ 1. Cum itaque, sicut ad apostola- In tractatu huiusmodi pertus nostri notitiam non sine gravi animi mittifur exercitium haereseos, nostri molestià pervenit, novissime, nem-haereticis con-ceduntur publipe die xv iunii proxime praeteriti, in ca munia et puerorum inoppido Badensi dilectus filius Ioseph structio. a Rodulphis modernus abbas monasterii dicti S. Galli Ordinis sancti Benedicti nullius dioecesis provinciae Moguntinae, ex una, ac magistratus pagorum Bernensis et Tigurini, eorumque respective ministri seu deputati, ex alterâ partibus, super diversis controversiis, ob quas dudum inter eosdem pagos et bonae memoriae Leodegarium, dum vixit, memorati monasterii abbatem, non ita pridem ab humanis exemptum, etiam ad arma deventum fuerat, tractatum quemdam pacificationis inierint, in plures articulos distinctum, quorum plerisque in comitatu Dosgiensi, eiusdem monasterii ditioni subiecto, non modo haereticis hominibus nefariae suae haereseos exercitium libere permittitur, sed ipsi haeretici ună cum catholicis, per-

ed. MDCCXII, die 19 iulii, pontif. XII, nulla declarata fuit concordia inter ecclesiasticos et syndicos terrae Villarii; et Benedicti XIII const. ed. MDCCXXVI, die 14 februarii, pontif. II, nullum declaratur iuramentum fidelitatis exhibitum potestati saeculari in Sabaudiâ a praeposito hospitalis Magni S. Bernardi.

- 1 Legerem arbitratur (R. T.).
- 2 Male edit. Main. legit Pasorum (R. T.).

inde ac si esse posset societas luci ad tenebras, et participatio institiae cum iniquitate, ad iudicium consiliariorum magistratuum, aliaque publica munia, officia seu ministeria, omnino aequaliter et absque ullo prorsus discrimine admittuntur; praeterea, quod vix credi potest, parochis acatholicis accurata puerorum instructio non utique in aliis, nisi eius quam profitentur, adeoque damnatae religionis dogmatibus enixe commendatur, aliaque multa non minus orthodoxae fidei, divino cultui, atque animarum saluti adversantia, quam monasterii supradicti, illiusque abbatis, monachorum, aliarumque personarum iurisdictioni, auctoritati, exemptionibus, privilegiis, rebus, bonis ac iuribus prorsus repugnantia et infensa approbantur, statuuntur et firmantur; et aliàs, prout in instrumento seu scripturâ super tractatu pacificationis huiusmodi confecto seu confectà, et subinde forsan utrinque ratificato seu ratificatà, uberius dicitur contineri:

Gausae sequentis declarationis.

§ 2. Tametsi vero eumdem tractatum per se manifeste nullum ac irritum esse palam constet, notoriique iuris sit quascumque conventiones seu pactiones de rebus ac bonis ecclesiasticis absque Apostolicae Sedis auctoritate initas nullius esse roboris vel momenti; quinimmo felicis recordationis Urbanus PP. VIII, praedecessor noster, Sedis praedictae ac Romanae inferiorumque ecclesiarum necnon personarum ecclesiasticarum quarumlibet iura quibuscumque praeiudicialibus, per quamdam suam constitutionem die v iunii MDCXLI editam. amplissime praeservaverit; adeogue tractatus praedictus nulla vere ad sui reprobationem ulteriori nostrà abrogatione indigeat: nihilominus, ne tam gravia per illum orthodoxae non minus religioni quam apostolicae auctoritati infli-

cta vulnera silentio praeteriisse, nostrique propterea pastoralis officii debito deesse videamur, ita nos hac in re gerere statuimus, ut nostri etiam vigore iudicii nulla unquam tractatus praedicti ratio haberi possit. Hinc est quod nos, Declaratio nullitatis, ut in catholicae fidei conservationi, necnon rubrica. huius Sanctae Sedis, monasterii S. Galli, illiusque abbatis et monachorum, aliorumque eius personarum, locorum, bonorum ac iurium quorumcumque indemnitati providere cupientes, memoratisque Urbani praedecessoris vestigiis inhaerentes, necnon instrumenti seu scripturae tractatus pacificationis huiusmodi, omniumque et singulorum inibi contentorum, et aliorum quorumcumque etiam specificam et individuam mentionem ac expressionem de necessitate requirentium, tenores et datas etiam veriores, ceterave quaelibet, etiam speciali mentione digna, praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis et exactissime specificatis habentes, post deliberationem quam desuper cum venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus contra haereticam pravitatem generalibus inquisitoribus habuimus diligentem, de ipsorum nonnullorumque aliorum eiusdem S. R. E. cardinalium super hoc eodem negocio a nobis specialiter deputatorum consilio, ac etiam motu proprio, et ex certâ scientiâ, deque apostolicae potestatis plenitudine, praenarratos et alios quoslibet dicti tractatus pacificationis articulos, ceteraque in instrumento seu scripturâ huiusmodi contenta, quae catholicae fidei, divino cultui, animarum saluti, Sedi Apostolicae, monasterio S. Galli, illiusque abbati, monachis et aliis personis, membris, rebus, dominiis, bonis, redditibus, iurisdictionibus, etiam temporalibus, auctoritatibus, immunitatibus, libertatibus,

privilegiis, praerogativis et iuribus quibuscumque quomodolibet officium seu praeiudicium etiam minimum adferunt aut inferre seu intulisse vel aliàs nocere seu nocuisse quoquomodo dici, censeri, praetendi vel intelligi possent, cum omnibus et singulis inde secutis et quandocumque secuturis, ipso facto nulla, irrita, invalida, iniqua, iniusta, damnata, reprobata, inania, viribusque et effectu penitus et omnino vacua ab initio fuisse, et esse, et perpetuo fore, neminemque ad illorum et cuiuslibet eorum, etiamsi pluries ratificata et iuramento vallata sint, observantiam teneri, neque ex illis cuiquam aliquod ius vel actionem aut titulum etiam coloratum vel possidendi ac praescribendi causam, etiamsi longissimi et immemorabilis temporis possessio etiam citra ullam interpellationem vel interruptionem subsequatur, acquisitum fuisse nec esse, minusque ullo tempore acquiri et competere posse, neque illa ullum statum facere vel fecisse, sed, perinde ac si nunquam emanasset nec facta fuisset, pro non extantibus et non factis perpetuo haberi debere, tenore praesentium, declaramus et decernimus. Et nihilominus, ad abundantiorem cautelam et quatenus opus sit, articulos praefatos, aliaque praemissa, ut praefertur, praeiudicialia, motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, damnamus, reprobamus, irritamus, cassamus, annullamus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus; ac, quatenus itidem opus sit, monasterium S. Galli praefatum, illiusque monachos et personas quascumque, adversus illa in integrum et pristinum ac eum, in quo ante quaslibet haereticorum usurpationes et invasiones quomodolibet erant, statum restituimus, remittimus, reponimus et plenariae reintegramus.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quicumque in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, etiam specificà et individuà mentione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, neque causae, propter quas eaedem praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae, aut ullo modo iustificatae fuerint, aut ex aliâ quacumque causâ, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis et nullitatis vel invaliditatis vitio, seu intentionis nostrae, aut interesse habentium vel habere praetendentium consensûs, aliove quocumque etiam quantumlibet magno ac incogitato inexcogitabilique defecto, aut ex alio quovis capite a iure vel facto aut statuto, consuetudine vel privilegio resultante, notari, impugnari, invalidari, retractari, in controversiam vocari, seu ad terminos iuris reduci ullatenus posse; sed ipsas praesentes litteras semper et perpetuo firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus et singulis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari, sicque et non aliter, etc. 1.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac Contrariorum derogatio. apostolicis, et in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, et, quatenus opus sit, nostrâ et Cancellariae apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, legibus quoque etiam imperialibus et municipalibus, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate aliâ roboratis, sta-

1 Reliqua ut supra pag. 656 α (R. T.).

tutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibuscumque locis et personis, etiam quacumque ecclesiasticà vel mundana dignitate fulgentibus, et aliis quomodolibet qualificatis, ac specialem expressionem requirentibus, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis irritantibus, et aliis decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine similibus, ac consistorialiter, et aliàs quomodolibet, in contrarium praemissorum concessis, editis, factis, ac pluries iteratis, et quantiscumque vicibus approbatis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi, etc. 1

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem, ut earumdem praesentium litterarum transumptis, etc.<sup>2</sup>

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die x decembris moccxvIII, pontificatus nostri anno xix.

Dat. die 10 decembris 1718, pontif. anno xix.

## CCLXII.

Confirmatur decretum capituli generalis monachorum Congregationis Reformatae S. Bernardi de superioribus singulis sexenniis eligendis3.

## Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Aliàs emanarunt a nobis ad fa-Refertur iam Pontificis con vorem Congregationis Reformatae sancti stitutio. Bernardi Monachorum Ordinis Cister-

- 1 Reliqua ut supra pag. 656 b (R. T.).
- 2 Reliqua de more, ut pag. 704  $\alpha$  (R. T.).
- 3 Constit. editâ MDCCXVIII, die 4 maii, pontificatus xviii, quae hîc refertur, prorogatum fuit capitulum generale ad sexennium; et Benedicti XIII const. ed. MDCCXXVII, die 2 septembris, pontif. III, restituitur provinciae Calabriae monasterium de Sagittario.

ciensis litterae in simili forma Brevis tenores qui sequitur, videlicet:

Clemens PP. XI, ad perpetuam rei memoriam. Cum, sicut accepimus, in Congregatione Reformatà S. Bernardi Monachorum Ordinis Cisterciensis, etc.<sup>1</sup>

§ 2. Cum autem, sicut dilectus mo-Decretum capidernus procurator generalis einsdem celebratione ca-Congregationis monachorum nobis nu-singulis sexenper exponi fecit, memorati vocales in ribus sexenadicto capitulo generali, die ix maii proxime praeteriti ut praefertur celebrato, in eoque praedicto Francisco cardinali, nostro et eiusdem Apostolicae Sedis nomine, praesidente, decretum ediderint, quo consensum suum praebuerunt, ut non modo capitulum generale eiusmodi, verum omnium etiam superiorum, tum maiorum, cum localium, ipsius Congregationis officia de sexennio ad sexennium in futurum prorogarentur, dictus vero procurator generalis decretum praefatum apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desideret: nos, eiusdem procuratoris generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius ac universae Congregationis praedictae nomine nobis super hoc humiliter porrectis benigne inclinati, de supradictae Congregationis particularis cardinalium consilio, praenarratum decretum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur

1 Vide supra pag. 789  $\alpha$  et seq. (R. T.),

adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus: cum infrascriptis tamen declarationibus, nimirum, quod prorogatio de triennio ad sexennium officiorum eiusmodi superiorum fiat in posterum dumtaxat quoad superiores maiores, abbatem nempe generalem, duos assistentes visitatores generales, visitatores provinciales, et procuratorem generalem, nullatenus autem quoad alios superiores locales, scilicet abbates, priores, superiores, vel occonomos, qui omnes circa finem temporis Quadragesimae cuiusque triennii post singula capitula generalia, ad sexennium, sicut praemittitur, prorogata, ad praefatum abbatem generalem in almâ Urbe nostra degentem suas patentes litteras omnino transmittere teneantur, nullà tamen administrationum suarum factâ interruptione, et absque ullà efformatione seu confectione statuum monasteriorum, et ab ipso abbate generali, de suorum consiliariorum per constitutiones eiusdem Congregationis monachorum auctoritate apostolicâ confirmatas pro superiorum praedictorum electione deputatorum consilio, iuxta disposita in eisdem constitutionibus, tit. De capitulo generali, cap. xi, § iii, pag. 173, expectare debeant confirmationem officiorum seu superioratuum in suis respective monasteriis, vel translationem ad alia, aut absolutionem ab eisdem officiis, prout praefati abbas generalis ac eiusdem consiliarii pro conscientiâ, solumque Deum eiusque gloriam prae oculis habentes, ad praedictae Congregationis maius bonum ac rectius regimen expedire iudicaverint; quod si eorum aliquis absolvendus sit ab officio, vel ad aliud transferendus gubernium, is eidem abbati generali, vel suo respective visitatori provinciali, vel cui aut quibus

dictus abbas generalis vel visitator provincialis mandaverit, suae administrationis rationem reddere teneatur; pariterque abbas generalis ac visitatores provinciales, durante integro sexennio huiusmodi, alter quidem secundo, alter vero quinto eiusdem sexennii anno, visitationes ad normam in praefatis constitutionibus praescriptam explere teneantur.

§ 3. Decernentes quoque, praesentes clausulas. litteras firmas, etc. 1; sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac eiusdem S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, et alios quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 6. Non obstantibus constitutionibus Derogatio conet ordinationibus apostolicis, necnon omnibus et singulis illis quae in litteris praeinsertis concessimus non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 7. Ceterum volumus pariter ut ea- Sanctio poerumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etc. 9.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die III aprilis MDCCXIX, pontificatus nostri anno XIX.

Dat. die 3 aprilis 1719, pontif. anno xix.

### CCLXIII.

Declaratur nullum edictum senatus Tau. rinensis prohibentis executionem lit-

- 1 Reliqua ut pag. 703 a (R. T.).
- 2 Reliqua ut pag. 704 a (R. T.).

103

terarum exterarum sine eius Exequa-

### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Decretum. praedictum quo quarunrum exterarum variis poenis.

§ 1. Ad apostolatus nostri notitiam prohibetar exe-non sine ingenti animi nostri moerore conque littera-pervenit, sub nomine senatus in civitate senatus Taurinensi residentis, ultra tot tantasque alias Ecclesiae ac Sedi Apostolicae in illis partibus a saeculari potestate illatas iniurias, novissime prodiisse quoddam edictum typis impressum ac nomine secretarii ordinarii eiusdem senatus subscriptum, tenoris qui seguitur, videlicet:

> Il senato di S. M. in Torino sedente. - Il desiderio che ha sempre avuto S. M. di mantenere la tranquillità ne' suoi Stati, e di prevenire tutto ciò che potesse turbarla, viene ad eccitar nuovamente la nostra particolare attenzione, perchè, in vista d'un fine si salutare e in conformità anche delli usi già praticati, non si lasci eseguire alcuna provisione procedente da fuori Stato, sia Bolla, Breve, o altra, senza che prima ci sia presentata, per accertarsi se vi si contenga cosa alcuna contraria o pregiudiciale agli indulti, prerogative e diritti si suoi che della Corona e de'sudditi, ad effetto che quelle di dette provisioni che non saranno ritrovate contrarie o pregiudiziali, come sopra, abbiano la loro pronta e spedita esecuzione, e per le altre all'opposto, si possa provedere a quanto si conviene, e particolarmente per le procedenti da Roma avvisarne la M. S. per rappresentare a Sua San-

> 1 Const. edit. MDCCXV, die 11 ianuarii, pontif. xv. nullum declaratum fuit bannimentum in Sicilià editum contra executionem decretorum apostolicorum; const. edit. MDCCXVII die 20 octobris, pontif. xvII, itidem nullum dictum fuit edictum in Sabaudiâ editum in praeiudicium dominii S. Sedis; Benedicti XIII constit. edit. MDCCXXVI, die 14 februarii, pontif. II, nulla declarantur gesta a potestate saeculari adversus hospitale magnum S. Bernardi; et const. edit. MDCCXXVI, die 19 decembris, pontif vi, nulla declarantur edicta magistratuum adversus decretum officii S. Gregorii VII.

tità, e quanto alle altre adoperare i mezzi opportuni. A qual fine, per suo regio viglietto dei 13 giugno corrente, ci ha espressamente incaricati di far pubblicare il nostro manifesto, acciò sappia ognuno l'obbligo suo, come anco di servirci de' mezzi della podestà economica e politica in odio de' contraventori, secondo l'esigenza de' casi. In esecuzione di che, si notifica ad ogni persona di qualsivoglia grado e condizione, niuna esclusa nè riservata, che chiunque avrà ottenuto o verrà ad ottenere Bolle, Brevi, rescritti, o altre provisioni procedenti da fuori Stato, non possa nè debba farle eseguire, senza che prima siano state presentate per le cause sovra espresse a questo senato, e dichiaratosi dal medemo non aver cosa in contrario; il che si farà dal senato con ogni prontezza per tutte quelle di dette provisioni che non saranno contrarie agli indulti, prerogative e diritti della Corona e de'sudditi, o che non si ritroveranno essere state surrettiziamente ottenute; e che in caso contrario, ne darà immediatamente avviso alla M. S., affine di rappresentare come sopra a Sua Santità per le provisioni di Roma, e adoperare quanto alle altre i rimedì opportuni. Ammoniamo a tale effetto ed esortiamo tutti e ciascheduno degli ecclesiastici, ed espressamente inibiamo ai secolari, prefetti, giudici, podestà, notari, segretarî, sindici e consiglieri de' luoghi e comunità, ed a chi si sia altro, di non dare nè permettere l'esecuzione di dette provisioni, meno eseguirle, autenticarle o altrimente prevalersene, salvo che vedano la dichiarazione suddetta di questo senato, quale s'accorderà senza difficoltà, ritardo, nè spesa alcuna sulla presentazione che sarà fatta di dette provisioni da chi le avrà impetrate, o per parte d'esso; dichiarando che in caso contrario si procederà in odio di tutti e ciascheduno i contraventori con li mezzi della podestà economica e politica, o altrimente, sì e come li casi esigeranno, e che sarà spediente per la tranquillità pubblica e per l'esatta osservanza degli usi predetti. Mandiamo perciò ed espressamente comandiamo a detti giudici, podestà, sindici, consiglieri e segretari delle comunità di dare avviso di dette contravenzioni, cioè, quanto alla provincia di Torino, al segretario ordinario di questo magistrato, e quanto alle altre ai respettivi prefetti; quali prefetti incarichiamo di eseguire gli ordini nostri sotto pena della privazione de'loro impieghi, incapacità d'averne altri, e di scudi cento d'oro al fisco di S. M. applicandi, quali pene incorreranno anche li giudici, podestà, segretari e notari; e rispetto ai sindici e consiglieri, quella di scudi cinquanta d'oro, e del carcere per mesi tre, ed eziandio altra maggiore arbitraria secondo i casi rispetto a tutti. Dichiarando la pubblicazione ed affissione di questo da farsi all'albo pretorio di cadauna città, terre e luoghi, valere come se fosse a cadauno personalmente eseguita, e che alla copia stampata dallo stampatore regio se gli debba prestare tanta fede come al proprio originale. Dato in Torino li 20 giugno 1719. Per detto eccellentissimo reale senato, il segretario ordinario del medemo. In Torino, stampato nella stamparia regia, 1739.

Declaratio mnatione.

§ 2. Cum autem nimium evidens sit, nullitatis praeinserti edicti, nec quisquam inficiari valeat, ex praecum illius dafato edicto et in eo contentis gravissimum ecclesiasticae libertati ac pontificiae nostrae auctoritati vulnus infligi, adeoque illa a nobis aequo animo ferri aut dissimulari minime posse: hinc est quod nos, ex commissi nobis divinitus pastoralis muneris debito, Ecclesiae atque huius Sanctae Sedis iura ab eiusmodi scandalosis ausibus, quantum nobis ex alto conceditur, sarta tectaque atque illibata tueri et conservare cupientes, omniumque et singulorum, quae eiusdem edicti, quod non alio quam illud penitus et omnino damnandi et reprobandi animo praesentibus inserendum duximus, seu in eo contentorum occasione quovis modo acta et gesta fuerunt, seriem, causas et circumstantias, etiam aggravantes, aliave quaecumque etiam specificam et individuam

mentionem ac expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et singillatim specificatis habentes, motu proprio, ac ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, edictum praeinsertum et quaecumque in eo contenta, cum omnibus et singulis inde secutis et forsan quandocumque secuturis, penitus et omnino nulla, irrita, invalida, iniusta, reprobata, damnata, inania, temeraria, et a non habentibus potestatem damnabiliter attentata ac de facto praesumpta, nulliusque omnino roboris et momenti vel efficaciae esse et ab initio fuisse ac perpetuo fore, neque illa a quoquam observari posse vel potuisse, adeoque nec ullum statum facere vel fecisse, sed, perinde ac si nunquam emanassent, nec facta fuissent, pro non extantibus et non factis perpetuo itidem haberi debere, tenore praesentium declaramus; et nihilominus, ad maiorem et abundantiorem cautelam, et quatenus opus sit, illa omnia et singula, prout etiam quaecumque alia praemissorum occasione in praeiudicium libertatis et immunitatis et iurisdictionis ecclesiasticae seu apostolicae auctoritatis quovis modo emanata, edita, acta gesta et perpetrata, cum omnibus pariter inde secutis et quandocumque secuturis, harum serie damnamus, reprobamus, revocamus, cassamus, irritamus, annullamus, abolemus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus, ac pro damnatis, reprobatis, revocatis, cassatis, irritis, nullis, invalidis et abolitis, viribusque et effectu penitus et omnino vacuis semper haberi volumus et mandamus.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque etiam ex eo quod praedicti, etc. 1.

1 Reliquae clausulae ut supra pag. 285 b (R.T.).

Clausulae.

Derogatio contrariorum.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac apostolicis, et in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, et, quatenus opus sit, nostrà et Cancellariae apostolicae regulâ de iure quaesito non tollendo, legibus quoque etiam imperialibus et municipalibus, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis praefatis et aliis quibusvis personis, etiam speciali mentione dignis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, etc. 4.

Transumptorum fides.

§ 5. Cum autem eaedem praesentes litterae in supradictà civitate Taurinensi aliisque locis saeculari potestati earumdem partium subjectis nequeant tute publicari, ut hactenus experientià compertum est et nobis notorie constat, prout harum serie declaramus, volumus illas, seu earum exempla, etc.9

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvIII augusti moccxix, pontificatus nostri anno xix.

Dat. die 18 augusti 1719, pontif. anno xix.

### CCLXIV.

Revocantur omnia indulta religiosis personis concessa a nuncio apostolico in regnis Lusitaniae et Algarbiorum's.

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Sacrosancti apostolatus officium, quod inscrutabilis divinae sapientiae atque

- 1 Reliqua ut supra pag. 286 α (R. τ.).
- 2 Reliqua ui supra pag. 286 b (R. T.).
- 3 Innocentii XII const. ed. MDCXCVII, die 12 ianuarii, pontif. vi, revocata fuere privilegia a | in provincia Ulyssiponensi.

clementiae altitudo humilitati nostrae, meritis et viribus longe impari, committere dignata est, salubriter exequi iugi vigilantià satagentes, in eam praecipue curam sollicitis studiis incumbimus, ut christifidelibus, Altissimi obsequiis sub suavi religionis iugo mancicipatis, sublatis iis quae regulari eorum observantiae atque disciplinae detrimentum adferre noscuntur, iuxta regularia eorum instituta prospere dirigantur, illisque firmiter insistentes, multiplicibus in dies benedicente Domino proficiant incrementis.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, in Referuntur Portugalliae et Algarbiorum regnis, ac praedictorum eorumdem regnorum insulis in Indiis mala ex corum orientalibus et ultramarinis conquisitis, ia. praedictorum regnorum Portugalliae et Algarbiorum dominio temporali subiectis, nonnulla indulta, privilegia, praerogativae, immunitates et exemptiones diversorum Ordinum religiosis a dilecto filio nostro et Sedis Apostolicae nuncio in dictis regnis residente concessa reperiantur, per quae iidem religiosi ab eorum praelatorum obedientia eximuntur, nonnullique ex eis etiam iurisdictioni superiorum alterius Ordinis subiiciuntur, ac in conventibus ipsius Ordinis cum titulo tuti accessus collocantur; alii vero religiosi cum litteris patentibus eiusdem nuncii in eorum officiis confirmantur cum deputatione conservatorum, a quibus persaepe litterae monitoriales contra superiorem expediuntur, ad hoc ut praedictis religiosis super dictis exemptionibus, collocationibus et graduationibus eis concessis molestias minime inferant, ita ut

indultorum et

superioribus religiosis concessa in Indiis Occidentalibus; et Benedicti XIII const. ed. MDCCXXVII, die 10 ianuarii, pontif. III, revocantur privilegia personalia fratribus S. Ioannis Dei concessa in visitationibus debita obedientia a memoratis religiosis exigi nequeat; praeterea conventualitates perpetuae in conventibus et licentiae degendi extra claustra conceduntur, quarum vigore superioribus regularibus sub excommunicationis poenâ inhibetur, ne a conventibus religiosi ibidem assignati amoveantur et ad claustra redigantur; ac demum eiusmodi religiosi indulta ferendi votum sive suffragium in capitulis provincialibus, etiamsi ipsi requisitis ad id per constitutiones Ordinum huiusmodi auctoritate apostolicà confirmatas praescriptis praediti minime sint, impertiuntur; ex hoc autem gravissima inconvenientia et scandala in non modicum regularis observantiae et disciplinae detrimentum exoriantur:

Revocatio prae-fatorum indulto-

§ 2. Nos, praemissis, quantum cum rum cum prohi-Domino possumus, occurrere volentes, apostolico factà motu proprio, et ex certâ scientiâ et manon concedendi, turâ deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, omnia et singula ac quaecumque huiusmodi privilegia, praerogativas, immunitates et exemptiones quorumcumque Ordinum, congregationum ac institutorum religiosis per memoratum in dictis regnis nuncium ex quacumque causà ac sub quibuscumque verborum formis et expressionibus quomodolibet concessa, tenore praesentium revocamus, cassamus annullamus, abrogamus et abolemus, illaque revocata, cassata, abrogata et abolita, viribusque et effectu vacua fore neminique ullatenus suffragari decernimus; ac eidem nuncio harum serie praecipimus ut de cetero a concessione similium indultorum omnino abstineat; sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quo-

quam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari.

§ 3. Non obstantibus praemissis, ac Contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, Ordinum, congregationum et institutorum huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, eisdem religiosis, sub quibuscumque verborum tenoribus, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi de illis specialis, specifica, expressa et individua mentio habenda esset, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 4. Volumus autem ut praesentium Fides trantransumptis, etiam impressis, etc. 1.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xviii septembris moccxix, pontificatus nostri anno xix.

Dat. die 18 septembris 1719, pontif. anno xix.

## CCLXV.

Confirmatur constitutio Gregorii XIII de transitu patrum Societatis Iesu post emissionem votorum ad alios religiosos Ordines<sup>2</sup>

- 1 Reliqua ut pag. 704  $\alpha$  (R. T.).
- 2 Laudata constitutio infra citatur, in eâque citantur constitut. Pauli III ed. MDXLIX, die 18 octobris, pontif. xv; et Pii IV ed. MDLxv, die

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Sacri apostolatus ministerio per abundantiam divinae gratiae, licet nullis nobis suffragantibus meritis, praesidentes, ex iniuncti nobis muneris debito religiosorum Ordinum quorumcumque in Ecclesià Dei militantium prosperum statum felicemque directionem summis desiderantes affectibus, eisque propterea, quae praesertim a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris provide sancita et ordinata comperimus, ut firma et illibata persistant exactiusque observentur, apostolicae nostrae confirmationis robur libenter adiicimus, eiusdemque muneris partes perpensis studiis impertimur, prout conspicimus in Domino salubriter expedire.

Epitome con-

§ 1. Exponi siquidem nobis fecit distitute nis Gre- lectus filius Michaëlangelus Tamburinus praepositus generalis Societatis Iesu, quod aliàs felicis recordationis Gregorius Papa XIII praedecessor noster, ut, tam Indiis Orientalibus et Occidentalibus, quam omnibus et singulis aliis regionibus extra Europam, nemo sive ex clericis regularibus eiusdem Societatis, sive professus, sive scholaris, sive coadiutor, post emissa in dictà Societate vota etiam simplicia, sub excommunicationis aliisque censuris et poenis, ad quempiam alium Ordinem, nisi de expressa Romani Pontificis vel praepositi generalis praedictae Societatis licentià, etiam perfectioris et melioris vitae praetextu seu contemplatione, transire auderet seu praesumeret, decrevit et ordinavit per suas litteras sub plumbo

> 26 novembris, pontif. vi, de eâdem re agentes. In Benedicti XIII const. ed. MDCCXXVIII, die 14 iunii, pontif. v, agitur de eiectis presbyteris a praeposito generali dictae Societatis.

> 1 Forsan desideramus, vel postea eis pro eisque legendum (R. T.).

anno Incarnationis dominicae MDLXXIX nono kalendas octobris expeditas, tenoris sequentis, videlicet:

§ 2. Gregorius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. praedicia Gre-Decet Romanum Pontificem, etc. 1

Datum Romae, apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae MDLXXIX, nono a kalendas novembris, pontificatus nostri anno viii.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expo sitio subiungebat, praemissis nequaquam vo ausu relatae constitutiones obstantibus, aliquis ex dictà Societate falsis interprenuper in eisdem Indiis pracinsertarum rumpuntur. litterarum observantiam, necnon censuras et poenas in eis contentas, eludere ac contemnere praesumpserit, ab ipsis cum insubsistentibus praetextibus falsisque interpretationibus appellando, asserens quod litteris praeinsertis per non usum derogatum fuerit, nulliusque valoris et efficaciae existant, quippe quae nec in iure communi, nec in Bullario, minusque in praedictae Societatis Instituto inserta reperiantur; et, in casum quo validae essent, ius commune in capit. Licet de regularibus, ubi ad alium Ordinem zelo strictioris observantiae transeundi facultas tribuitur, praevalere deberet; quodque, cum ille quatuor votorum professus non sit, in dictis censuris minime comprehendatur; necnon ulterius eiusmodi praeinsertae litterae alteri privilegio admittendi religiosos etiam professos aliorum Ordinum diverso Ordini concesso derogare nequeant; ac tandem per eas legitimae appellationes et in casu denegatae iustitiae non prohibeantur, sed manifesto frivolae dumtaxat admitti nequaquam possint: ideoque dictus Michaëlangelus praepositus generalis (considerans simile exemplum maximum eidem Societati praeiudicium in iisdem Indiis afferre

1 Bullam hanc habes in tom. viii, p. 302 (R. T.). 2 Male edit. Main, omittit nono (R. T.).

In Indiis no-

posse in eventum in quem alii dictis praetextibus et subterfugiis uti vellent ad hoc ut a regulari obedientià et a censuris praedictis sese eximant) praeinsertas Gregorii praedecessoris litteras, pro firmiori illarum subsistentià ac inviolabili observantia, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desideret : nobis propterea humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur.

Confirmatio praeinserlae Gregorii XIII.

§ 3. Nos igitur, similes praetextus, efconstitutionis fugia, falsasque interpretationes, quae ad eludendam earumdem litterarum observantiam obtenderentur, de medio submovere, ipsumque Michaëlemangelum praepositum generalem specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui supra narrata mature perpenderunt, consilio, praeinsertas Gregorii praedecessoris litteras, cum omnibus et singulis in eis contentis, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabiliter robur adiicimus; salvâ tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis corumdem cardinalium.

Clausulae.

§ 4. Decernentes, easdem praesentes ac praeinsertas litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et riorum generalium.

obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 5. Non obstantibus omnibus et singulis illis, quae in litteris praeinsertis contrariorum. concessa sunt non obstare, ceterisque

Derogatio

contrariis quibuscumque.

§ 6. Volumus autem ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici sive secretarii dictae Societatis subscriptis, et sigillo praepositi generalis einsdem Societatis, vel alterius personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 1 dicembris MDCCXIX, pontificatus nostri anno xx.

Dat. die 1 decembris 1719, pontif. anno xx.

## CCLXVI.

Confirmatur decretum capituli generalis Ordinis SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum Discalceatorum Congregationis Hispaniae de mutatione vestis fratrum donatorum1

1 In Innocentii XII const. ed. MDCxCH, die 1 martii, pontif. I, extat moderatio constitutionis de nonnullis ad habitum non recipiendis; et huius Pontificis const. ed. MDCCXX, die 2 martii. pontif. xx, agitur de tempore officii commissa-

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Decretum praedictum de

§ 1. Evponi nobis nuper fecit dilectus mulatione vestis filius modernus procurator generalis in ex fulca in 111- Romanâ Curiâ Congregationis Hispaniae cansae referun- Ordinis fratrum SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum Discalceatorum nuncupatorum novissimi capituli generalis nomine, quod aliàs in dicto capitulo generali iuxta praescriptum primitivae regulae dicti Ordinis sabbato ante quartam dominicam post Pascha labentis anni celebrato, inter alia salubriter statuta pro bono regimine eiusdem Congregationis, decretum fuit quod fratres oblati seu donati, qui absque ullà professione et voto in vità regulari exercentur et ad statum laicorum disponuntur, deposità exteriori veste et habitu fusci coloris, quo hucusque usi sunt, imposterum alba veste ad instar aliorum fratrum eiusdem Congregationis, servatâ in reliquis antea habitus donatorum formâ, quae etiam mutato colore sufficienter praedictos donatos a laicis distinguit, utantur, et aliàs, prout in dicto decreto, quod praesentibus pro plene et sufficienter expresso et inserto haberi volumus, uberius dicitur contineri.

Confirmatio recensiti decreti.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, decretum capitulare praedictum ad servandam intra eumdem Ordinem maiorem habitus uniformitatem, et ad reddendos praedictos donatos magis commodos et ad aliqua ministeria idoneos quae propter diversum habitus colorem non satis decenter exhibere valent, tendant<sup>1</sup>, per eiusmodi vero coloris mutationem non solum nihil constitutionibus praedicti Ordinis a Sede Apostolicà confirmatis derogetur, verum etiam eisdem maxime consulatur, cum cap. vi earumdem constitutionum indiscriminatim praecipiatur quod exterior vestis

1 Potius lege tendat (R. T.).

seu habitus fratrum praedictorum sit ex sago albo, nec pro donatis exceptio ulla in cap. XLII praedictarum constitutionum, § 4, ubi de p. aedictis donatis agitur, habeatur; ac proinde memoratus procurator generalis decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae robore communiri plurimum desideret: nos, eumdem procuratorem generalem ac vocales dicti capituli generalis specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui relationem praedicti procuratoris generalis, ac insuper informationem dilecti filii nostri Aloysii Prioli eiusdem S. R. E. cardinalis S. Marci nuncupati, dicti Ordinis apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, super praemissis factam, viderunt et examinaverunt, consilio, decretum a praedicto capitulo generali editum, ut praefertur, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus; salvâ tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

§ 3. Decernentes, etc. 4.

1 Ut supra pag. 703 a (R. T.).

Clausulae.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit Congregationis et Ordinis huiusmodi, aliisve quibusvis, etiam iuramento, etc. <sup>1</sup>.

Files transumptorum.

§ 5. Volumus autem, ut earumdem praesentium litterarum transumptis, etc.<sup>2</sup>

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vi decembris, MDCCXIX, pontificatus nostri anno xx.

Dat. die 6 decembris 1719, pontif. anno xx.

# CCLXVII,

Declarantur nulla acta ab officiali archiepiscopo Ebredunensi super validitate censurarum a vicario ecclesiae Niciensis latarum in ministros senatus immunitatis ecclesiasticae violatores<sup>3</sup>.

# Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Species facti. § 1. Non sine ingenti animi nostri moerore novissime accepimus, quod (cum aliàs, nempe die vii novembris mdccxviii, dilectus filius canonicus Ioannes Maria Raimberti, vicarius capitularis ecclesiae Niciensis, illius sede episcopali vacante, legitime deputatus, aliquos officiales et ministros senatus Niciensis, qui presbyterum Petrum Caietanum Albanelli ex ecclesia fratrum eremitarum Ordinis sancti Augustini eiusdem civitatis, ad quam confugerat, nullà prorsus tam loci sacri quam personae ipsius Petri Caietani, utpote presbyteri, adeoque laicali pote-

stati minime subiecti, habita ratione, publice ac per vim extrahere, et in carceres ipsiusmet senatus, in quibus de praesenti adhuc detinetur, coniicere per sacrilegum ac detestabile facinus ausi fuerant, ecclesiasticis censuris per notissimas canonicas sanctiones ac pontificias constitutiones adversus similia perpetrantes inflictis innodatos declarasset, ac palam denunciasset) officialis venerabilis fratris archiepiscopi Ebredunensis, ad quem tamquam metropolitanum memorati officiales et ministri a censuris sic contra eos publicatis appellationem interposuerant, tametsi eiusmodi negocio, quod ad curiam metropolitanam Ebredunensem minime pertinebat, nullatenus se ingerere debuisset, nihilominus, sibi omnino incompetentem auctoritatem assumens, non modo appellationem admittere, ipsique vicario capitulari, ne quidquam in praeiudicium eiusdem appellationis sub comminatione poenarum de iure (ut erronee asserebat) indictarum faceret, inhibere, verum eosdem quoque officiales et ministros a praenarratis censuris ad cautelam absolvere temere ac nulliter praesumpsit; ac (licet postmodum praefatus vicarius capitularis adversus praemissa ab eodem officiali perperam gesta protestationem emisisset, eamque ipsi officiali legitime intimari fecisset, in qua potissimas rationes recensuerat ob quas eiusmodi appellationi, inhibitioni et absolutioni ad cautelam a dicto officiali concessis et decretis deferre minime poterat, nec vicissim eidem officiali de viribus memoratarum censurarum, neque de alia causa, num videlicet praedicto Petro Caietano ecclesiasticae immunitatis beneficium suffragaretur, nec ne, citra insanabilis omnium quae egisset nullitatis vitium ob necessariae iurisdictionis, qua dictus officialis hac in

<sup>1</sup> Ut supra 703  $\alpha$  (R. T.).

<sup>2</sup> Ut pag. 704  $\alpha$  (R. T.).

<sup>3</sup> Const. ed. MDCCXI, die 15 martii, pontif. XI, confirmatae fuere censurae latae a commissario generali in Sinis; et Benedicti XIII const. ed. MDCCXXV, die 21 februarii pontif. I', declaratur nulla electio archiepiscopi Ultraiectini.

re destitutus reperiebatur, defectum, cognoscere licebat), his tamen minime attentis, idem officialis die viii novembris proxime praeteriti sententiam protulit, per quam promulgationem censurarum adversus memoratos officiales et ministros senatus Niciensis uti publicos ac notorios immunitatis et libertatis ecclesiasticae violatores, a praedicto vicario capitulari sicut praemittitur factam, pari temeritate nullam, iniustam et praecipitem declaravit, ipsique vicario capitulari et aliis quibuscumque inhibuit ne dictos officiales et ministros ratione earumdem censurarum quoquo modo molestarent aut perturbarent: et aliàs, prout in praesata sententia, quam non quidem approbandi, sed penitus et omnino reprobandi animo, praesentibus pro plene et sufficienter expressà ac de verbo ad verbum inserta haberi volumus, uberius continetur.

Cansae insoquentis declaiationis,

§ 2. Cum autem satis exploratum sit, nec quisquam inficiari valeat, nullum iudicem, quacumque tandem potestate et auctoritate suffultum, quoties de censuris ecclesiasticis ex causâ laesae seu violatae immunitatis et libertatis ecclesiasticae latis seu declaratis agi contingit, in illarum validitatis seu invaliditatis, iustitiae vel iniustitiae cognitionem (quae nonnisi Romano Pontifici pro tempore existenti vel Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium immunitati ecclesiasticae et controversiis iurisdictionalibus praepositae ad id ab hac Sanctâ Sede specialiter delegatae reservata est) se ingerere posse; quinimo nemini alteri absolutionem ab huiusmodi censuris, etiam ad cautelam ac cum reincidentià et ad effectum agendi dumtaxat, concedere fas esse; adeoque praemissa per dictum officialem attentata, ultra manifestam eorum nullitatem, pontificiae nostrae auctoritati

gravissimum praeiudicium intulerit, et adhuc inferant, ac propterea in plurimorum perniciem et scandalum tendant, animasque pretioso salvatoris et domini nostri Iesu Christi sanguine redemptas in maxima pericula et errores coniicere ac deplorandis malis involvere valeant: hinc est quod nos, ex debito sacrosan- Declaratio ut cti apostolatus officii quod humilitati in rubrica. nostrae commisit divina dignatio, nostram et huius Sanctae Sedis dignitatem, auctoritatem et iurisdictionem a temerariis et perniciosis huiumodi conatibus sarlam tectamque atque illibatam tueri et conservare, necnon animarum periculis, quantum nobis ex alto conceditur, occurrere cupientes, omniumque et singulorum, quae in praemissis seu eorum occasione quovis modo decreta, ordinata, acta et gesta fuerunt, seriem, causas et circumstantias, etiam aggravantes, aliaque quaecumque etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pariter pro plene et sufficienter expressis et singillatim specificatis habentes. motu proprio, ac ex certà scientià et matură deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, praenarratam sententiam, et quaecumque in eå contenta, aliaque omnia eà occasione per eumdem officialem Ebredunensem acta, gesta et ordinata, cum omnibus et singulis inde secutis et forsan quandocumque secuturis, penitus et omnino nulla, irrita, invalida, inania, et a non habente potestatem temere attentata, ac de facto praesumpta, nulliusque omnino roboris et momenti vel efficaciae esse et ab initio suisse ac perpetuo fore. neminemque ad illorum observantiam teneri, imo nec illa a quoquam observari posse vel potuisse, adeoque nullum statum facere vel fecisse; sed, perinde ac si nunquam emanassent nec acta

fuissent, pro non extantibus et non factis perpetuo itidem haberi debere, tenore praesentium declaramus. Et nihilominus, ad maiorem et abundantiorem cautelam, et quatenus opus sit, illa omnia et singula, et si quae insuper praemissorum occasione seu in eorum sequelam per officialem praedictum aut alias per curiam metropolitanam Ebredunensem hac in re de cetero agi, geri et ordinari quomodolibet contigerit, harum serie revocamus, cassamus, irritamus, annullamus et abolemus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus, ac pro revocatis, cassatis, irritis, nullis, invalidis et abolitis, viribusque et effectu penitus et omnino vacuis haberi volumus et mandamus.

Mandatum vitandi dirtos quam excom-

§ 3. Praeterea, tametsi perspecta cleri ministros tam-populique Niciensis pietas ac religio municatos, do-spem nobis ingerat fore ut memoratae liter declaratum sententiae aliorumque per praedictum officialem Ebredunensem gestorum nullam hactenus, ut par erat, rationem habuerint', imo nec de praesenti habeant, eisque minime attentis, a qualibet consuetudine et commercio cum praedictis officialibus ministris tamquam vere excommunicatis et omnino vitandis penitus ultro abstinuerint et abstineant; nihilominus, motu, scientia, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, eosdem officiales et ministros tamquam veros excommunicatos vitandos ab omnibus utriusque sexus christifidelibus habendos esse, donec et quousque absolutionis beneficium christiana humilitate petierint et a nobis ac Sede Apostolicà vel praedictâ Congregatione cardinalium impetrare meruerint, vel, quatenus censurae adversus eos promulgatae nullae aut iniustae praetendantur, eas uti tales a nobis itidem et Sede praesata vel memoratâ Congregatione cardinalium de-

1 Edit. Main. legit habuerit (R. T.).

clarari obtinuerint, cum ante huiusmodi declarationem pro validis ac iustis ab omnibus haberi ac reputari debeant, earumdem tenore praesentium decernimus similiter et declaramus. Quocirca universis presbyteris et clericis, tam saecularibus, cuiuscumque gradus, praeeminentiae et dignitatis fuerint, quam cuiusvis Ordinis, congregationis, instituti et societatis, etiam lesu, regularibus, in divinis ministrantibus, harum serie districte praecipimus et mandamus, ut, quatenus praedicti officiales et ministri ad eorum ecclesias ac oratoria accedere, ibique divinis officiis aliisve sacris functionibus interesse praesumerent, cum eis ita se gerant, quemadmodum ex sacrorum canonum praescripto cum excommunicatis publice denunciatis agendum esse probe norunt, sub poenis ab ipsis sacris canonibus in eos qui secus fecerint constitutis.

§ 4. Decernentes pariter, easdem prae- Clausulae. sentes litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod officialis seu archiepiscopus Ebredunensis, nec non officiales et ministri senatus Niciensis supradicti, et alii quicumque in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae, dignitatis existant, seu aliàs specifică et individuă mentione et expressione digni, illis non consenserint. nec ad ea vocati, citati et auditi, causaeque, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et iustificatae non fuerint, aut ex aliâ qualibet etiam quantumvis iuridicâ et privilegiatà causà, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso. etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nulli-

1 Particula cum nos addimus (R. T.).

tatis vitio, seu intentionis nostrae vel interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali ac inexcogitato et inexcogitabili individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, invalidari, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientia et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac dictae S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et praefatae Sedis nuncios, aliosque quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac, quatenus opus sit, nostrâ et Cancellariae Apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, aliisque apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus concilis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon metropolitanae ecclesiae

Ebredunensis, et quorumcumque Ordinum, congregationum, institutorum et societatum, etiam Iesu, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus ac praescriptionibus, quantumcumque longissimis et immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, Ordinibus, congregationibus, institutis et societatibus, etiam Iesu, praedictis, ac quibusvis personis, etiam quacumque ecclesiasticà vel mundanâ dignitate fulgentibus et quomodolibet qualificatis', sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam consistorialiter concessis, ac pluries et quantiscumque vicibus confirmatis, approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro sufficienti illorum derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et formà in illis tradità observatà, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, et derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut ipsarum lit- Fides tranterarum transumptis, seu exemplis, etc. <sup>4</sup>

Datum Romae, apud S. Mariam Ma-1 Reliqua ut supra pag. 704 a (R. T.). iorem sub annulo Piscatoris, die v ianuarii moccxx, pontificatus nostri anno xx.

Dat. die 5 ianuarii 1720, pontif. anno xx.

### CCLXVIII.

Aboletur alternativa in provincia Portugalliae Ordinis fratrum Carmelitarum 1.

### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Praedicta alternativa auctocapitulo provinceptala.

§ 1. Aliàs, pro parte clarae memoriae ritate apostoli-Petri II, dum vixit, Portugalliae et Algarca instituta fuit a nuncio et a biorum regis illustris, felicis recordatiociali MDCC ac nis Innocentio Papae XII praedecessori nostro exposito, quod provincia Portugalliae Ordinis fratrum beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, quo perturbationes et detrimenta regularis observantiae, quae ex factionibus et dominandi cupiditate inter religiosos hinc inde ex affectu nationali inter se pugnantes non sine gravi christifidelium scandalo oriri solebant, e medio tollerentur, apostolicum paternae providentiae suum subsidium exposcebat; nullum vero efficacius et opportunius ad huiusmodi dissidiorum occasiones avertendas remedium apparebat, quam perpetuam quamdam alternativam circa electiones officiorum omnium dictae provinciae inducere; idque religiosae tranquillitati eiusdem provinciae conducibile fore, etiam tunc existentes prior generalis et consilium dicti Ordinis existimabant: et propterea ipsius Petri nomine eidem Innocentio praedecessori humiliter supplicate ut in praemissis

> 1 Instituta fuerat hujusmodi alternativa ab Innocentio XII const. ed. MDCXCIX, die 21 ianuarii, pontif. viii; et Innocentii XIII constit. ed. MDCCXXIII, die 14 iulii, pontif. III, agitur de magistris ad doctoratum promovendis.

opportune providere de benignitate apostolicâ dignaretur: ipse Innocentius praedecessor, piis eiusdem Petri regis votis eâ in re annuere ac memoratae provinciae Portugalliae quieti salubriter providere cupiens, eiusmodi supplicationibus inclinatus, dilecto filio nostro Michaëliangelo S. R. E. cardinali de Comitibus nuncupato, tunc in eisdem Portugalliae et Algarbiorum regnis suo et Apostolicae Sedis nuncio, dedit in mandatis, ut, constito sibi de narratis, ac vocatis qui fuissent evocandi, circa alternativam praedictam auctoritate apostolicà id gereret, statueret atque decerneret, quod sibi pro eiusdem provinciae Portugalliae quiete restituendà, necnon regulari disciplină in eâ conservandă, et sicubi collapsa esset reparanda, magis in Domino expedire visum fuisset; eique ad huiusmodi essectum quamcumque necessariam et opportunam ad id facultatem eådem auctoritate tribuit et impartitus suit: et aliàs, prout in ipsius Innocentii praedecessoris litteris die xx1 ianuarii MDCXCIX in simili formâ Brevis desuper expeditis, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus, uberius continetur. Quae quidem alternativa officiorum a praedicto Michaëleangelo cardinali, tunc nuncio, prudentissime ordinata atque praefixa, et respective cum distinctione duarum filiationum, nempe in Ulyssiponensi et Colariensi conventibus, sic in posterum nominandarum, designata et perlecta in pleno capitulo provinciali die xviii septembris mocc celebrato, constitutis et auditis procuratoribus, acceptata et registrata fuit.

§ 2. Cum autem, sicut dilecti filii mo- Causae aboderni prior provincialis, definitores, in alternativam, et sacrâ theologia magistri, ceterique vo-provinciae,

cales dictae provinciae Portugalliae nobis nuper exponi fecerunt, ex huiusmodi alternativae remedio, quod tempore suae ordinationis congruum et utile pro bono pacis iudicatum fuit, subinde tractu temporis maiora prioribus mala, experientià docente, nempe iurgia, contentiones, rixae ac lites non modicae irrepserint; ideoque in ultimo capitulo provinciali die viii maii MDCCXVIII congregato coram cunctis gremialibus et vocalibus utriusque filiationis conclusum fuerit praedictam alternativam penitus aboleri debere: nobis propterea dicti exponentes humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

Abolitio recensitae alterpativae.

§ 3. Nos igitur, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, ac eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, de venerabilium fratrum nostrorum eiusdem S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui negotium pro examine atque discussione nobis remissum mature de more perpenderunt atque relationem dilecti filii moderni prioris generalis dicti Ordinis actaque capitularia viderunt, consilio, alternativam, de qua agitur, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, abolemus; salvâ tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

Clansal ce.

- § 4. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, etc. <sup>1</sup>
  - 1 Reliqua ut pag. 703 α (R. T.).

- § 5. Non obstantibus praemissis, ac contrarioram constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon praedictorum Ordinis et provinciae, etiam iuramento, etc. '
- § 6. Volumus autem ut praesentium Transumptolitterarum transumptis, etc. 2

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xuu ianuarii moccxx, pontificatus nostri anno xx.

Dat. die 13 ianuarii 1720, pontif. anno xx.

### CCLXIX.

Conceditur commissariis generalibus Congregationis Hispaniae Ordinis SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum Discalceatorum ut persistant in eorum officiis, etiamsi ante capitulum vacaret officium ministri generalis<sup>3</sup>.

# Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus activation praedifilius Alexander a Conceptione minister that commissageneralis fratrum Congregationis Hispasageneralis fratrum Congregationis Hispasageneralis fratrum Congregationis Hispasageneralis fratrum Discalceatorum nuncupatorum, quod, cum ipse et pro tempore existens minister generalis, pro bono opportuniori regimine Congregationis, per varias et ad invicem distantes Europae provincias feliciter, favente Deo, dilatatae et stabilitae, ad evitanda inconventia quae ex difficili ad eum recursu passim resultare possent, diversos commissarios generales, qui ipsius nomine, ad normam facultatis ab eo illis

- 1 Reliqua ut pag. 703 α (R. τ.).
- 2 Reliqua ut pag. 704  $\alpha$  (R. T.).
- 3 Constit. edit. MDCCXIX, die 6 decembris, pontif. xx, extat decretum de veste donatorum; et Benedicti XIII constit. edit. MDCCXXVII, die xxI augusti, pontif. IV, confirmantur quaedam capitula pro bono regimine provinciarum.

commissae, remotarum provinciarum gubernio incumbant, deputare soleat; commissariorum vero generalium huiusmodi facultas, utpote delegata, eiusdem ministri generalis morte, renunciatione et cessatione, aut depositione secutâ, de iure etiam expirare debeat, unde accidere potest, quod, priusquam praemissa ad eorumdem commissariorum generalium notitiam perveniant, nulliter, licet bonà fide, iurisdictionem sibi commissam exerceant: idem Alexander minister generalis, ut facultas, semel a pro tempore existente ministro generali praedictis commissariis generalibus delegata, minime in posterum, in casu mortis, renunciationis aut depositionis ipsius ministri generalis delegantis, expirare intelligatur, sed potius duret ac vigeat, quousque renovata non fuerit per novum electum ministrum generalem, per nos statui ac decerni, et aliàs opportune in praemissis provideri plurimum desiderat. Nobis propterea, tam suo quam definitorii generalis eiusdem Congregationis nomine, humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur.

Concessio praedicia pro ceneralis.

§ 2. Nos igitur, memoratos Alexandrum spatio qualifor ministrum generalem et definitorium mensium tan-tum ab electio specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et re-

gularium, qui relationes bonae memoriae Aloysii Priuli eiusdem S. R. E. cardinalis S. Marci nuncupati, dum vixit, dicti Ordinis apud nos et Sedem Apostolicam protectoris et dilecti filii moderni procuratoris generalis eiusdem Congregationis super eisdem praemissis factas attenderunt, consilio, ut praedicti commissarii generales, a praedicto ministro generali pro gubernio remotarum provinciarum delegati, perdurent et persistant in eorum officiis per quatuor menses tantum post electionem novi ministri generalis, sive per mortem, remotionem et depositionem, sive per cessationem utcumque generalatus, ministri generalis delegantis, quem tamen novum ministrum generalem electum intra dictum tempus quatuor mensium certiorent, ut idem minister generalis providere valeat, prout sibi in Domino videbitur, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, concedimus et indulgemus; salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras firmas, etc. 1

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon quatenus opus sit dictae Congregationis aliisve quibusvis, etiam iuramento, etc. 2.

§ 5. Volumus autem ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, etc. 1

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxi martii MDCCXX, pontificatus nostri anno xx. Dat. die 21 martii 1720, pontif. anno xx.

- 1 Ut supra pag. 703  $\alpha$  (R. T.).
- 2 Ut ibid. (R. T.).
- 1 Ut supra pag. 704  $\alpha$  (R. T.).

### CCLXX.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de ratione faciendae electionis officialium in provinciá S. Nicolai fratrum Minorum de Observantia Reformatorum:

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Decretom praedictum de-

§ 1. Emanavit nuper a Congregatione cerneus execu-venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. dinalis ponentis cardinalium negotiis et consultationibus cie alternativae episcoporum et regularium praepositâ, inter Lycieuses in causa praetensae alternativae provinciae S. Nicolai Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantia Reformatorum nuncupatorum inter fratres Lycienses ex una et Barenses ex altera partibus vertente, decretum tenoris sequentis, videlicet:

> In causa praetensae alternativae provinciae S. Nicolai Ordinis Minorum Observantium vertente inter patres Lycienses et Barenses, sacra Congregatio eminentissimorum et reverendissimorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, viso memoriali porrecto a P V. commissario generali Ordinis, referente eminentissimo Corsino, rescripsit: Pro executione voti ponentis, et amplius, tenoris sequentis, videlicet: « Attese le continue discordie e controversie che hanno sempre tenuta agitata la provincia Osservante di S. Nicolò, benchè la sagra Congregazione a di xvi dicembre MDCCXII alli due dubbi proposti, uno sopra la divisione della provincia e l'altro sopra l'alternativa tra li padri Baresi e Leccesi circa il provincialato, gradi del definitorio, guardianati e recezioni de' novizî, rispondesse negative ad utrumque: ad ogni modo ordinò, che in detta provincia si dovesse inviolabilmente osservare una

> 1 De alternativă in hac provincia vide Innocentii XII constit. edit. MDCXCII, die 17 maii. pontif. I; et Innocentii XIII constit. edit MDCCXXI. die 16 iunii, pontif. 1, confirmatur alternativa in provincia S. Antonii in Lusitania.

sincera e disappassionata giustizia distributiva, con ammettere in ciascun capitolo provinciale due soggetti abili del ristretto di Lecce e Terra di Otranto nel definitorio di detta provincia. Con questo però, che se agli elettori piacerà eleggere per provinciale un Leccese, non potranno deputare il custode nel medesimo ristretto, ma il provinciale ed un definitore; e quando vorranno eleggere il provinciale Barese, dovranno deputare il custode e non un definitore Leccese; restando però sempre in arbitrio di detti vocali d'eleggere il provinciale di quella partita, nella quale stimeranno essere soggetto più degno e di maggior abilità. Ed inoltre, atteso che nelli detti ristretti di Lecce e Terra d'Otranto vi sono dodici conventi, dovranno in avvenire in ciascun capitolo provinciale e congregazione intermedia li patri del definitorio eleggere dodici soggetti nativi del detto ristretto di Lecce e Terra d'Otranto abili e sufficienti al governo per guardiani; acciocchè in tal maniera godano le cariche corrispondenti al numero de' religiosi e conventi del loro ristretto 3. Cumque suprascriptum votum, sive modus debitae executioni demandetur: ideo praesentibus iniungitur P. V. commissario generali, quatenus poenis et remediis sibi a sacris canonibus subministrandis vocales praefatae provinciae ad illius observationem cogat atque compellat. - Romae, xxix februarii MDCCXX. — I. D. cardinalis Paraccianus. - V. archiepiscopus Damascenus, secretarius.

§ 2. Cum autem, sicut dictus vicecommissarius generalis dicti Ordinis nobis subinde exponi fecit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et sertur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, ipsius vicecommissarii generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis. suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine,

Confirmatio

quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus: salvâ tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras, firmas, etc. 1.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, provinciae et Ordinis praedictorum, etiam iuramento, etc. 2.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die III aprilis MDCCXX, pontificatus nostri anno xx. Dat. die 3 aprilis 1720, pontif. anno xx.

### CCLXXI.

Eriguntur in provincias binae vicariae Bahiae ac fluvii Ianuarii in Brasiliâ Ordinis fratrum Carmelitarum antiquae Observantiae's

> Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Sacrosanctum apostolatus ministerium humilitati nostrae nullo licet meritorum nostrorum suffragio per ineffabilem divinae sapientiae providentiam commissum postulat, ut, inter multiplices apo-

- 1 Ut supra pag. 703 a (R. T.).
- 2 Ut ibid. (R. T.).
- 3 Const. ed. MDCCx, die 28 augusti, pontif. x, concessa fuit Discalceatis Italis facultas fundandi hospitium Ulyssoponense; et Innocentii XIII const. ed. MDCCXXIII, die 23 decembris, pontif. III, agitur de promovendis ad lauream doctoratus in praedictis provinciis.

stolicae servitutis curas, illam peculiari studio complectamur, per quam personae sub suavi religionis iugo divini Numinis obsequiis insistentes felicioribus in dies proficiant incrementis.

- § 1. Exponi siquidem nobis nuper Erectio hufecerunt dilecti filii vicarii provinciales riarum. et definitores actuales, aliique religiosi definitorii, tam proprio quam reliquorum fratrum vicariarum, unius scilicet Bahiae et Pernambuci, alterius vero fluvii Ianuarii respective nuncupatarum, Ordinis B. M. Virginis de Monte Carmelo antiquae Observantiae etiam nuncupati, in Brasilia, nomine, quod alias, nempe anno moclxxxv praedictae vicariae a quondam Angelo Monsignano, dum vixit, dicti Ordinis priore generali divisae, et anno moclxxxvi auctoritate apostolică respective erectae fuerunt, ac postmodum eodem anno mpclxxxvi pro eis certa particularis regiminis forma, quae ab altero priore generali praedicti Angeli successore, stabilita, et eâdem auctoritate apostolicâ anno mdclxxxvII confirmata reperitur, stabilita fuit, prout in litteris apostolicis in simili formâ Brevis desuper expeditis, quas praesentibus pro insertis' haberi volumus, uberius continetur.
- § 2. Cum autem, sicut eadem expo- Causas eas sitio subiungebat, praefatae vicariae, sic vincias. erectae et institutae ac divisae, congruo numero religiosorum et conventuum, ad effectum illas erigendi in duas separatas provincias, refertae sint, in primodictà quidem Bahiae et Pernambuci septem conventus, comprehensis reformatis, aliàs in litteris supradictis divisionis expressis, ultra hospitia et domos missionum, in secundodictâ vero vicariâ, videlicet flluvii Ianuarii, sex alii conventus in eisdem litteris divisionis specificati nume-
- 1 Edit. Main. legit in simili forma Brevis, quas praesentibus desuper expeditis (R. T.).

rentur; ac proinde dicti exponentes, attento praenarrato conventuum et religiosorum numero, pro meliori et salubriori regimine et regulari observantià et disciplinà augendà, dictas binas vicarias in duas provincias formales separatas et de per se stantes ad instar aliarum provinciarum eiusdem Ordinis erigi posse, illisque sic erectis omnia et singula privilegia, gratias et praeeminentias ac indulta, quibus aliae eiusdem Ordinis provinciae de iure, usu et consuetudine, iuxta dicti Ordinis constitutiones et statuta dictà auctoritate confirmata, fruuntur et gaudent, per nos concedi plurimum desiderent: nobis propterea humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur.

Erectio praefalarum vicaria-

§ 3. Nos igitur, eorumdem exponenrum in duas di-tium votis hac in re benigne annuere cias, salvis pri-volentes, et eorum singulares personas vilegiis reformaterum.

a quibusvis excompunicationis accessor a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui relationem dilecti etiam filii moderni prioris generalis dicti Ordinis rationesque deductas mature perpenderunt, consilio, supradictas vicarias in duas provincias formales ad instar aliarum provinciarum eiusdem Ordinis, salvis tamen privilegiis eorumdem conventuum reformatorum, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, iuxta petita, erigimus; salva tamen semper in praemissis | die 15 octobris, pontif. 1,

auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

- § 3. Decernentes easdem praesentes clausulae. litteras, firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque, etc. 1
- § 4. Non obstantibus praemissis, ac contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, convenventuum, vicariarum et Ordinis huiusmodi, etiam iuramento, etc. 2
- § 5. Volumus autem, ut earumdem Transumptopraesentium litterarum transumptis, etc.3 rum fides.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xx aprilis MDCCXX, pontificatus nostri anno xx.

Dat. die 20 aprilis 1720, pontif. anno xx.

### CCLXXII.

Confirmatur decretum dietae generalis Congregationis monachorum Silvestrinorum de exercitio munerum a constitutionibus praescripto ad obtinendam abbatiam titularem 1.

## Clemens Papa XI. ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus Species sacti. filius Ioannes Matthaeus Sestili abbas et visitator generalis Congregationis monachorum Silvestrinorum nuncupatorum Ordinis S. Benedicti, quod in constitutionibus dictae Congregationis a felicis recordationis Alexandro PP. VIII praedecessore nostro confirmatis, dist. III,

- 1 Ut supra pag. 703 a (R. T.).
- 2 Ut supra pag. 703 α (R. T.).
- 3 Ut supra pag. 704 a (R. T.).
- 1 Constitutiones horum monachorum confirmatae fuere ab Alexandro VIII const. ed. MDCXC,

cap. IV, § 6, inter alia disponitur, quod, 1 si quis, octo annorum curriculo, aut bibliothecarii monasterii S. Benedicti terrae de Fabriano, sive socii procuratoris generalis eiusdem Congregationis munus obierit, capax abbatiae titularis efficiatur, absque eo quod expressum sit an opus ei existat, quod in unoquoque ex dictis officiis duo quadriennia complevisse, vel supradicti temporis dimidiam partem in uno, aliamque dimidiam in altero munere consumpsisse sufficiat. Cumque anno MDCXCIV infrascriptae Congregationi cardinalium pro huiusmodi declaratione supplicatum fuisset; istamque eidem Congregationi cardinalium ad tunc proxime dietam generalem, quae desuper pro suo arbitrio et conscientià explanaret, quod sibi magis expediens videretur, remittere placuisset: ipsamet dieta eodem anno declaravit octennium in dictà constitutione praefixum intelligendum esse extensive ad diversa officia, itaut si aliquis monachus per biennium socius dicti procuratoris generalis, altero biennio bibliothecarius, altero secretarius, alteroque itidem biennio novitiorum magister extitisset, hunc intelligi annos octo a constitutione praefinitos explevisse, habilemque effectum ad hoc ut ad abbatiam titularem promoveatur. Ac insuper eadem dieta hanc rursus methodum proportionabiliter in aliis officiis honoris nuncupatis ac voce carentibus successive servandam esse decrevit, sic ut sensus semper successivus, non autem cumulativus esse deberet; atque, pro maiori robore ac firmitate praecitatae declarationis et decreti supplicandum duxerat praedictae Congregationi cardinalium pro illorum confirmatione, quae subinde dignata fuerat rescribere esse locum confirmationi per litteras

1 Edit. Main. legit altera (R. T.).

apostolicas. Porro post eiusmodi rescriptum evenit quod dictus Ioannes Matthaeus, nunc abbas et visitator generalis eiusdem Congregationis monachorum, qui socii procuratoris generalis per quatuor annos et totidem bibliothecarii supradicti monasterii officio functus fuerat, in dietà generali insteterit pro sui promotione in abbatem titularem, existimans quod novas preces memoratae Congregationi cardinalium, quae iam declarationem ipsi dietae commiserat et ista octo annorum exercitium in pluribus ex dictis officiis iam sufficere declaraverat, porrigere necessarium minime forct. Verum, quia, cum eademmet dieta extendens declarationem ad alia honoris munia (pro cuius confirmatione supplicari debuerat prout praedictae Congregationi cardinalium supplicatum fuerat, et ipsa pro confirmatione rescripserat) facultates sibi tributas excessisset, tunc existens abbas generalis supradictae Congregationis Silvestrinorum supplicem libellum, tam eiusdem Matthaei, quam dilecti pariter filii Ioannis Baptistae Cortosonno monachi expresse professi<sup>1</sup>, huius Congregationis nomine, eidem Congregationi cardinalium porrexit, quatenus, omni semoto dubio, utrumque ad gradum abbatiae titularis habilitare dignaretur, prout die xvIII aprilis MDCXCVIII habilitavit, hac tamen conditione, ut, nisi infra tres menses litterae apostolicae super confirmatione dietae generalis huiusmodi expedirentur, eiusmodi gratia eis minime suffragaretur. Ignarus itaque Ioannes Matthaeus supplicationis eius nomine distributae, sicuti et rescripti desuper editi, haud tamen inscius minime teneri ad aliquam dictarum litterarum expeditionem, sub firmà credulitate quod ista cadere deberet solummodo in ea parte, quae

1 Ed. M. l. monacho expresse professo (R. T.),

respiciebat declarationem dietae generalis dicto anno mocxciv circa munia honoris pro quibus cursus duodecim annorum requiritur, et super quibus declarandis nullam habuerat facultatem, ab inde citra pacificà et bonà fide intra spatium viginti duorum annorum gradum abbatis titularis non minus quam gubernii ex eis quatuor ac visitatoris generalis munere octo annorum, quod etiam num exercet, gavisus est.

Rationes sequentis confirmationis.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subjungebat, dictus Ioannes Matthaeus, timens posse in proxime futuro capitulo generali supradictae Congregationis Silvestrinorum opponi nullitatem honorum hactenus habitorum, guemadmodum et aliorum, si quibus a suâ Congregatione decorari valeret, et eo tantummodo motivo, quia litteras praedictas, quas i sibi minime necessarias esse iudicaverat, haud expedierit, opposità nullitate non obstante, se habilitatum et capacem per nos declarari summopere desideret, maxime quia in aliis quinque capitulis duabusque dietis, quibus tamquam abbas titularis de gubernio et tamquam visitator generalis interfuerit, nec eidem unquam talis oppositio facta sit, quod de per se solum est siquidem sufficiens ad quamcumque nullitatem sanandam. quatenus adesset, sed semper in eodem gradu suffragium tulerit, eiusque votum absque ullà contradictione admissum suerit : nobis propterea idem Ioannes Matthaeus humiliter supplicari fecit ut sibi in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolică dignaremur.

Confirmatio nt in rubricà.

§ 3. Nos igitur, ipsum Ioannem Matthaeum specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris

1 Edit. Main. legit quae (R. T.).

et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum preesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui dilectorum filiorum socii et vice-procutoris generalis ipsius Congregationis Silvestrinorum relationem et a praedicto Ioanne Matthaeo narrata attenderunt, consilio, primum decretum a dietâ generali editum, et gratiam abbatiae titularis a memorato Ioanne Matthaeo reportatam, ut praesertur, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et respective sanamus, illisque apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus; salvå tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

§ 4. Decernentes, easdem praesentes Clausulas. litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, et dicto Ioanni Matthaeo in omnibus et per omnia plenissime suffragari; sicque in praemissis, etc. 1

§ 5. Non obstantibus praemissis, ac Contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit. Congregationis Silvestrinorum, etiam iuramento, etc. 2

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 11 maii MDCCXX, pontificatus nostri anno xx.

Dat. die 2 maii 1720, pontif. anno xx.

- 1 Reliqua ut pag. 703 α (R. T.).
- 2 Reliqua ut ibid. (R. T.).

### CCLXXIII.

Confirmantur quaedam decreta definitorii generalis Ordinis Minorum Conventualium 1

## Clemens Papa XI. ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Ex iniuncti nobis divinitus pastoralis officii debito, illa, quae pro felici eorum, qui Altissimi obsequiis sub suavi vitae religiosae iugo mancipati sunt, regimine et gubernio provide prudenterque facta esse noscuntur, ut firma semper atque inviolata persistant, libenter, cum id a nobis petitur, apostolici muniminis nostri praesidio roboramus.

Decretorum

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper editorum sco-fecit dilectus filiius Carolus Iacobus Romilli minister generalis Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci Conventualium nuncupatorum, quod in definitorio generali dicti Ordinis in almâ Urbe nostrà die xxvII mensis maii anni proxime praeteriti congregato, ad divini cultus incrementum et religiosorum Ordinis huiusmodi, tam ad regularis observantiae quam in litteris progressionem, edita et facta fuerunt nonnulla decreta tenoris qui seguitur, videlicet:

> Decreta venerabilis definitorii generalis fratrum Minorum Conventualium sancti Francisci, Romae, die XXVII maii, anno MDCCXIX, congregati.

Conceptionis.

- 1. Sacra Minorum Conventualium religio Patrona prae-cipua B. M. V. Inmaculatae beatissimae Virginis Conceptionem singularibus devotionis officiis a suis primordis quovis tempore prosecuta est. Quamobrem maiorum suorum semitis inhaerendo, decrevit venerabile definitorium eamdem beatam Vir-
  - 1 Alexandri VIII constit. edit. MDCXC, die 5 aprilis, pontif. 1, confirmata fuere quaedam decreta capituli generalis; et in huius Pontificis constit. ed. MDCCXX, die 12 iulii, pontif. xx, est prohibitio extrahendi libros ex bibliotheca Urbinatensi.

ginem sub titulo Immaculatae Conceptionis in patronam principalem sibi assumere, firmissimam ex eo spem concipiens, futurum ut in Ordine nostro erga eamdem Deiparam, eiusdemque Immaculatae Conceptionis mysterium, pietas et religio in dies fervescat et augeatur.

II. Cum satis compertum sit non levia Ratio facien-sequi incommoda, et iura ministrorum pro-tionis. vincialium confundi et perturbari, si quandoque in transfiliationibus contingat aliquem prius acceptari in filium conventus quam provinciae; hac de causa sub poena nullitatis praecipitur, ut in huiusmodi transfiliationibus (etiamsi utraque aggregatio spectaret ad definitorium provinciale) hic ordo omnino servetur: praemissis litteris de iure praemittendis, prius provinciae, deinde conventui coaptetur.

III. Pietati et maxime religioso consenta- Sacrificia et neum est, eos, qui vel religioni toti, vel preces pro morprovinciis praefuerunt, quique non pro se bus. ipsis dumtaxat, sed pro aliis quoque teneantur Deo rationem reddere, uberioribus suffragiis, cum ex hac vità decesserint, adiuvari. Statuitur ergo, ut pro exgeneralibus et exprovincialibus in religione obeuntibus in singulis conventibus totius Ordinis una missa cantetur, singuli sacerdotes semel missae sacrificium offerant, clerici semel officium defunctorum, laici vero semel coronam beatae Mariae Virginis devote recitent: pro exprovincialibus, salvis manentibus suffragiis per constitutiones Urbanas statutis in singulis conventibus provinciae, duae aliae missae cantentur; pro exprocuratoribus generalibus aliisque assistentibus Ordinis, missa una cantetur in qualibet provincià, in conventu designando a ministro provinciali iuxta ordinem custodiarum et conventuum.

IV. Stricte praecipiunt nostrae constitutiones Urbanae, ut nemo ad Ordinem reci-tendi. piatur, nisi praeviâ diligentissimâ perquisitione de uniuscuiusque natalibus, de corporis habitudine, de moribus et vità anteactà. Quae perquisitiones cum non semel probatae sint deceptionibus obnoxiae, si illorum provincialium, ex quorum finibus recipiendi

Qui ad reli-

BULLARIUM ROMANUM

ortum trahunt, informatio et votum negligatur; ideo mandatur ministris provincialibus quarumcumque provinciarum, ne imposterum audeant exteros ad habitum religionis admittere, nisi praehabitis informatione et consensu provincialium, ad quos spectat, sub poenis statutis et expressis in decreto Alexandri VIII quod incipit Provinciales quarumcumque provinciarum, et aliis poenis ministri generalis arbitrio reservatis.

Conversi careant jure suffragii.

v. Quamquam in constitutionibus nostris fratribus quoque laicis seu conversis ius suffragii in quibusdam actionibus concedatur; tamen, quia, ut experimento compertum est, ex huiusmodi conversorum suffragiis acta publica ut plurimum vel impediuntur, vel perturbantur, cum ut plurimum deteriorem sequentes, ab optimorum sententià discedant, hac de re statuitur ut nullus conversorum, qui actu in religione reperiuntur, in actionibus publicis vel privatis suffragium ferat, nisi in aetate habeat annos quadraginta et in professione regulari quindecim; qui vero post hoc decretum ad habitum religionis admittentur, omnino careant iure suffragii.

Qui lectores

vi. Cum non parum utilitatis a lecturae morales ad gradum promoven moralis exercitio oriri probatum sit, censuit venerabile definitorium, confirmandum esse decretum, super hoc emanatum in capitulis generalibus celebratis annis MDCCVII et MDCCXIII, quod incipit Cum in dies, hac tamen limitatione, ut lectura moralis ad paternitatis provinciae gradum non perducat, nisi qui prius regentes primae classis fuerint, ne, si sola lectura moralis ad paternitatem provinciae assequendam sufficiat, cum non levi religionis detrimento, laboriosa ceterarum facultatum studia negligantur.

Approbantur

vii. Postremo, cum decreta definitorii genovem decre-neralis in Urbe congregati anno MDCCXIII ADCCXIII cele-nonnisi ad sexennium fuerint a sanctissimo domino nostro confirmata, quaesitum fuit, an essent iterum approbanda. Quibus venerabile definitorium respondit: — primum de confessionibus novitiorum audiendis non ab ipsorum magistro, ut vitentur conscientiarum pericula, sed ab alio religioso spectatae vitae ad id muneris seligendo; tertium

in quo, ne conventus gravetur, decernitur ut non cuilibet definitori perpetuo proprius laicus assignetur pro socio, sed unus frater laicus inserviat saltem duobus patribus; quintum de praefectis in gymnasiis et collegiis pro maiori studentium profectu destinandis; octavum de lecturâ secundi seminarii regentibus diligentioribus secundo triennio pro secunda, et tertio triennio pro prima classe, iudicio definitorii generalis concedendâ; decimum de seminariis pro faciliori adolescentium profectu ad pauciorem numerum reducendis; undecimum de non promovendis ad paternitatem alicuius conventus, nisi prius ab episcopo dioecesano fuerint ad confessionem admissi; duodecimum de subsidiis praestandis sacro conventui Assisiensi: haec omnia venerabile definitorium respondit esse approbanda iuxta eorum seriem et tenorem, prout re ipså approbavit: - secundum vero de suffragio a conversis in electionibus non ferendo, nisi in aetate habeant 1 annos quadraginta et in professione regulari quindecim, approbavit, sed ulterius statuit, quod conversi, imposterum ad habitum admittendi, omnino careant iure suffragandi, prout n. v; quintum 2, de lectură morali in Ordine promovendă, pariter confirmavit, sed hac limitatione, ut ad paternitatis gradum non perducat, nisi qui prius regentes primae classis fuerint, prout n. vi; sextum tandem, septimum et nonum, in quibus de methodo studiorum, de concursu et examine studentium baccalaureorum et numero collegialium agitur, censuit venerabile definitorium esse totaliter committenda, prout de iure in sacris constitutionibus Urbanis, prudentiae et arbitrio reverendissimi fratris ministri generalis, qui, pro locorum et temporum varietate, id pro studiorum incremento statuet, quod magis in Domino expedire videbitur.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dictus Carolus Iacobus cretorum, nono minister generalis decreta huiusmodi, ad examen re-

- 1 Edit. Main. legit habeat (R. T.).
- 2 Forsan legend. quartum, quia quintum in legitur paulo ante inter absolute approbata (R.T.).

quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desideret: nos, specialem ipsi Carolo Iacobo ministro generali gratiam facere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui relationem dilecti filii nostri Iosephi eiusdem sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis Vallemani nuncupati, dicti Ordinis apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, et alteram dilecti etiam filii moderni procuratoris generalis Ordinis huiusmodi, atque documenta exhibita mature perpenderunt, consilio, decreta praeinserta, nono dumtaxat excepto, confirmando usque ad proxime futurum capitulum generale Ordinis praedicti, ac in proxime venturo generali definitorio iterum ad trutinam reducendo, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus: salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

Clausulae.

- § 3. Decernentes praeinserta decreta, ac easdem praesentes litteras, firma, valida et efficacia existere et fore, suosque plenarios et integros effectus, etc. 1
  - 1 Reliqua ut supra pag. 703  $\alpha$  (R. T.).

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quate-contrariorum. nus opus sit, dicti Ordinis, eiusque provinciarum et conventuum quorumvis, aliisve quibusvis, etiam iuramento, etc.4

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, etc. 2 sumptorum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vii maii MDCCXX, pontificatus nostri anno xx.

Dat. die 7 maii 1720, pontif. anno xx.

### CCLXXIV.

Confirmantur quaedam decreta capituli generalis Congregationis S. Bernardi in Hispania de lectoribus et concionatoribus .

### Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Ex iniuncti nobis divinitus pastoralis Exordium. officii debito, illa, quae pro felici eorum, qui Altissimi obsequiis sub suavi monasticae vitae iugo mancipati sunt, regimine et gubernio provide prudenterque facta esse noscuntur, ut firma semper atque inviolata persistant, libenter, cum id a nobis petitur, apostolici muniminis nostri praesidio roboramus.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper fecit dilectus filius modernus procura-editorum causa tor generalis in Romanâ Curiâ monachorum Congregationis S. Bernardi Hispaniae Ordinis Cisterciensis, tam suo quam dilectorum filiorum abbatis generaliş et totius definitorii praedictae Con-

- 1 Reliqua ut pag. 703  $\alpha$  (R. T.).
- 2 Reliqua ut pag. 704  $\alpha$  (R. T.).
- 3 Const. ed. MDCCXIX, die 3 aprilis, pont. XIX. extat decretum de electione superiorum singulis sexennii; et Benedicti XIII constitut. edit. MDCCxxVIII, die 20 decembris, pontif. v. agitur de distributione officiorum in Congregatione Cisterciensi Castellae.

gregationis nomine, quod in capitulo generali eiusdem Congregationis die x novembris moccavii in collegio de Palazuelos nuncupato celebrato, ad tollendas gravissimas inordinationes quas ipsa Congregatio ob neglectas sacrae theotogiae et philosophiae lecturas necnon verbi Dei praedicationes experta fuit, nonnulla decreta, sive definitiones, circa modum deinceps in electione lectorum, verbi Dei praedicatorum, oppositorum et aliorum servandum, edita et facta, ac ab eodem capitulo approbata et subscripta suerunt, tenoris qui sequitur, videlicet:

Decreti o definizioni et ordinazioni da confermarsi.

a suo munere.

1. E per essersi sperimentati nella reliqua de causa gione gravi inconvenienti, per l'esperienza amoveri possint che finora ha avuto nel tralasciare le lettere 1 di teologia e filosofia e le prediche, desiderando evitarli, il capitolo generale comanda, che di qui avanti, una volta che saranno posti li detti lettori e predicatori nella forma che nelli capitoli seguenti si dirà, non si possano rimovere dalle loro cariche senza causa; e dichiarare 2 il capitolo generale esser causa legittima per esser rimossi la mancanza del complimento all'obbligo di detti loro impieghi o cariche letterarie, e ogni altra cosa, per la quale possono secondo li nostri statuti e definizioni esser privati li padri abati.

Norma eos eligendi.

- и. E perchè li detti lettori e predicatori siano tali che nominati una volta non possano esser rimossi se non per le cause dichiarate nell'antecedente capitolo, ordina e comanda il capitolo generale che li lettori e predicatori si provedano ed eleggano di qui innanzi per concorso nel tempo del capitolo generale, o pure quando parerà al nostro reverendissimo padre generale esser di bisogno, dovendo li concorrenti intervenire a detto capitolo, nel quale difenderanno quella conclusione che vorranno, e leg-
  - 1 Forsan letture (R. T.).
  - 2 Videtur legendum dichiara (R. T.).

geranno d'opposizione un'ora con punti rigorosi di ventiquattro ore, quali si proporranno dal Maestro delle Sentenze, argomentando uno contro l'altro di maniera che ciascheduno delli concorrenti sostenga due argomenti di mezz'ora per ciascheduno.

III. Parimente concede licenza il capitolo Qui ad examen generale di poter concorrere a delta oppo-quo eis minisizione tutti quelli che averanno sostenuto stranda viatica.

- l'atto maggiore nell'università d'Alcalà e a quelli che averanno sostenuto l'atto maggiore o minore nell'università di Salamanca, o saranno nominati dal nostro reverendissimo padre generale per sostenerli, e a quelli che sua paternità reverendissima, secondo le circostanze, parerà convenienti chiamare a detto concorso. A tutti i quali che vogliono concorrere debbano li padri abbati, de'quali saranno sudditi, dar a conto della lor casa di professione tutto il bisognevole per andare e ritornare a Palazuelos, o al luogo dove sarà il concorso, sotto pena di sospensione dalle loro dignità abbaziali per sei mesi; il che si eseguirà dal nostro reverendissimo padre generale o suo commissario senza dispensarne alcuno: sopra di che a sua paternità reverendissima se gli incarica la coscienza, come anche il detto capitolo generale incarica la coscienza di sua paternità reverendissima, acciò che la provisione di detti atti della università la faccia in soggetti più abili, che per ciò li padri maestri e lettori di Salamanca ed Alcala e maestro degli studenti di Salamanca, dopo sostenuti gli atti di detti collegii, facciano un attestato giurato e segreto, senza comunicarsi uno con l'altro, a sua paternità reverendissima di ciascheduno di detti che averanno sostenuti gli atti di collegio, acciò detta paternità sua reverendissima possa con maggior sicurezza provedere gli atti dell'università, avendo riguardo alli meriti delli soggetti, ed alla giustizia distributiva, che ordina la Bolla del nostro santo Padre Clemente XI.
- IV. Similmente ordina il capitolo generale, Examinatores che, fatto il sopraddetto concorso ed opposi- et qui ab eis zione alle letture e prediche, si provedano per voti decisivi del nostro reverendissimo

padre generale ed altri quattro esaminatori, che saranno sempre li lettori e oppositori di Alcala e Salamanca, di maniera che di detti quattro uno sia naturale del regno di Galizia, e l'altro della provincia de Campos e terre adiacenti del regno di Leone, e gli altri due siano naturali di Castiglianova, Riosa, Asturie e Montannas. E se d'alcuno di detti partiti non vi sarà lettore, nè oppositore, si complisca il detto numero di quattro con il maestro o maestri più moderni, che siano capitolari, naturali di detti partiti che non averanno lettore nè oppositore. Et il detto nostro reverendissimo padre generale e quattro esaminatori giurino di dare il voto per quelli che giudicheranno più abili a dette cariche, regolandosi il tutto meglio si potrà, con l'egual divisione e subdivisione che dispone in quanto ai magisteri e prediche il nostro santissimo Papa Clemente XI, dare i loro voti in segreto, e quello che averà maggior numero di essi, sia lettore o predicatore.

Quot lectores res eligendi.

v. Et in tal guisa nei tempi suddetti si et concionato- provedano tutte le letture e prediche che allora saranno vacanti, e che si sappia che in quel triennio hanno da vacare.

> vi. Potendo similmente provedere, oltre li detti, altri due o tre lettori e predicatori, che solo possano entrare, parendo al nostro reverendissimo padre generale, in letture e prediche, se a caso vacheranno avanti d'altro concorso per morte, rinunzia o privazione.

vII. Nell' istessa conformità e maniera universitatibus. provederanno il detto nostro reverendissimo padre generale e quattro esaminatori quelli che si dovranno assegnare per oppositori alle cattedre delle università, nominandoli delli soggetti di detto concorso o delli lettori attuali, li quali, nominati una volta, non possano lasciar detta carica di oppositori se non per causa d'una malattia che li obblighi a ciò, e che risulti per mezzo d'un attestato giurato de'medici, riconosciuto ed approvato dal detto nostro reverendissimo padre generale e li quattro esaminatori, o la maggior parte delli cinque.

viii. Comanda similmente il capitolo ge-A quo fieri debent impensae nerale, che tutte le spese del nostro reverendissimo padre generale, delli quattro pa-tempore praedidri esaminatori, e delli concorrenti alle dette ctorum electiocariche, tutto il tempo che durerà il detto concorso, le faccia questo monastero di Palazuelos, o altro che il nostro reverendissimo padre generale assegnerà per quest'effetto, a conto di tutto l'Ordine, quale si riporta con le spese dell'istesso capitolo; e paghino li padri abbati con la stessa puntualità che si pagano sempre le dette spese al capitolo generale.

ix. Parimente ordina il detto capitolo generale, che nessun lettore nè predicatore si possa giubilare, finchè non abbia letto o predicato dodici corsi compiti.

De iubilatis.

x. E parimenti, che nessuno possa esser lettore nè predicatore del collegio di Pala-ac concionatore zuelos più di sei corsi; quali terminati, il lazuelos. nostro reverendissimo padre generale debba farli passare ad altre letture o predica; e che nessun lettore possa giubilarsi senza aver letto tre anni almeno in Alcala o Salamanca.

xi. Parimente comanda il capitolo generale, che nel collegio di Alcala non vi siano loctorum et maaltro che quattro lettori, e il meno antico di abito eserciti l'officio di maestro de'studenti, e in Salamanca più di tre lettori e un maestro de' studenti, includendo in questo numero li graduati di detta università che non averanno cattedra nè saranno giubilati.

De numero

xII. E che nel collegio delli più anziani Item de nunon vi siano più che tre reggenti, e che il mero rogentium meno antico d'abito eserciti l'officio di vice-tium. reggente, nè tampoco nel collegio di Palazuelos vi siano più di quattro lettori, esercitando il meno antico d'abito l'officio di maestro de' studenti, e in ciaschedun collegio di filosofia solamente vi sarà un lettore che guadagni tre corsi compita la lettura di filosofia, ed uno più anziano che non guadagni corso; il che si osservi subito ottenuta che sarà la conferma apostolica.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dicti exponentes de-cretorum. creta et definitiones huiusmodi, quo firmius subsistant et serventur exactius,

Confirmatio relatorum deapostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desiderent: nos, specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, et corum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui relationem eiusdem procuratoris generalis super praemissis eisdem cardinalibus factam viderunt, consilio (recedendo a resolutis sub die xi martii anni proxime praeteriti in eà parte, in qua fuit dictum quoad confirmationem supradictorum decretorum et definitionum factam et approbatam in pleno capitulo generali exquirendum esse votum eiusdem capituli generalis), definitiones et decreta praeinserta huiusmodi, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus: salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis corumdem cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes praeinserta decreta et definitiones, ac easdem praesentes litteras, firma, valida et efficacia existere et fore, suosque, etc. 1.

Contrario: um deregatio,

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quate-

1 Reliqua ut pag. 703  $\alpha$  (R. T.).

nus opus sit, dictae Congregationis Hispaniae, etiam iuramento, etc. 2

§ 5. Volumus autem, ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, etc.3. sumptorum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxix martii MDCCXX, pontificatus nostri anno xx.

Dat. die 29 martii 1720, pontif. anno xx.

## CCLXXV.

Conceditur indulgentia plenaria perpetua in quibusdam festis pro ecclesià B. Mariae della Steccata Militiae Aureatae Constantinianae<sup>2</sup>

### Clemens Papa XI,

Universis christifidelibus, praesentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

Ad augendam fidelium religionem et Precibus ducis animarum salutem caelestibus Eccle- magistri, concesiae thesauris piâ charitate intenti, ac indulgentia in supplicationibus dilecti filii nobilis viri ptionis et An-Francisci Parmae et Placentiae ducis, M., ac sancto-et magni magistri seu perpetui admini-Basili. stratoris Militiae Aureatae Constantinianae sub titulo S. Georgii et regulâ S. Basilii Magni, nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, ac sacrà communione refectis, qui ecclesiam conventualem B. Mariae della Steccata nuncupatam, Parmensem, praedictae Militiae, in Conceptionis, Annunciationis beatae Mariae Virginis Imma-

- 1 Reliqua ut pag. 703  $\alpha$  (R. T.).
- 2 Reliqua ut pag. 704 α (R. T.).
- 3 Praedicta ecclesia erecta fuit in sedem Militiae constit. edit. MDCCXVIII, die 27 maii, pontif. xviii; et Innocentii XIII constit. edit. MDCCXXI, die 15 decembris, pontif. I, creantur quinquaginta equites Aureatae Militiae,

culatae, ac sanctorum Georgii et Basilii festis diebus a primis vesperis usque ad occasum solis dierum huiusmodi annis singulis devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordiâ, haeresum extirpatione, ac sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, qua die ex praedictis id egerint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus et largimur; praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xv iunii MDCCXX, pontificatus nostri anno XX.

Dat. die 15 iunii 1720, pontif. anno xx.

### CCLXXVI.

Prohibetur, ne extrahantur libri ex publică bibliothecă Urbinatensi, et facultas itidem retinendi libros damnatos indulgetur<sup>2</sup>.

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

A Clemente XI instituta fuit binatensem, in qua nati, educati et a pritheca Urbinatiensis.

mis aetatis nostrae annis instituti fuimus, quamque propterea singulari paternae charitatis affectu in Domino complectimur, amplioribus in dies beneficiis et gratiis ornare cupientes, ac ad illa potissimum quae maiorem ei utilitatem et fructum afferre possunt, pontificiae nostrae largitatis intuitum dirigentes, publicam bibliothecam in conventu fratrum
Ordinis Minorum S. Francisci Conven-

1 Const. edit. MDCCVI, die 30 ianuarii, pontif. VI, inter auditores Rotae Perusinae concessus fuit locus uni civi Urbinatensi; et constit. edit. MDCCXXI, die 19 martii, pontif. XXI, confirmantur privilegia universitatis et collegii doctorum.

tualium nuncupatorum dictae civitatis, ad usum et commoditatem eorumdem fratrum ac civium et incolarum quorumcumque ipsius civitatis necnon studiosorum ad universitatem studii generalis in eadem civitate erectam confluentium, instituerimus, non modicâ pecuniarum summâ per nos in id opus erogatâ, praesertim in constructionem fabricae eiusdem bibliothecae, eamque non modo scriniis, seu forulis, nuceo ligno decenter elaboratis, ac filo aereo reticulato munitis, verum etiam plurimis codicibus ad omnes prope scientias et artes tum liberales tum mechanicas spectantibus, sive per nos emptis, sive e domesticâ nostrâ bibliothecâ extractis', qui, ultra nonnullos in antiquâ dicti conventus bibliotheca existentes, ac alios plures, quos bonae memoriae Alexander Fidelis, dum viveret, episcopus Æsinus, eiusmodi nostrae in suam aeque ac nostram patriam beneficae voluntatis probe conscius, in suis supremis tabulis dispositioni nostrae hoc consilio reliquerat, in scriniis huiusmodi collocati et congrue dispositi reperiuntur, instrui fecerimus; illisque nuper etiam alios codices praesertim ad artem medicam pertinentes, quos quondam Ioannes Maria Lancisius, dum vixit, cubicularius et medicus noster secretus, propenso in eamdem patriam nostram animo, dictae bibliothecae legaverat, addi iusserimus; quinimo etiam in posterum eamdem bibliothecam aliis codicibus seu voluminibus, dum, benedicente Domino, vita suppetet, augere intendamus, ad hoc ut exinde memorati fratres, cives, incolae et studiosi bonarum ac praesertim sacrarum litterarum laudabiliumque disciplinarum studiis commodius ac impensius vacare uberioresque in eis progressus facere valeant, sicque ad sectanda vestigia tot

1 Ed. Main. legit exaratis pro extractis (R.T).

illustrium virorum, qui in praedictà civitate omni doctrinae genere antehac eximie floruerunt, ac permultis in lucem editis operibus plurimum ei decus ac ornamentum attulerunt, vehementius excitentur:

Prohibitio praedicta.

§ 2. Nunc vero conservationi, manutentioni et incremento dictae biliothecae, quantum cum Domino possumus, benigne consulere volentes; idcirco, motu proprio, ac ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, ne quisquam, cuiusvis gradus, status, ordinis, praeeminentiae vel dignitatis existat, aut quocumque officio, auctoritate vel superioritate fungatur, libros, codices, quinterna, folia, chartas, scripturas et volumina quaecumque, tam typis impressa quam manuscripta, hactenus a nobis vel aliis, ut praefertur, donata et assignata, seu in posterum per nos et alios quoslibet quandocumque donanda et assignanda, ex ipsâ bibliothecâ, sub quovis quaesito colore, praetextu, capite vel occasione, extrahere vel asportare, seu ut extrahantur vel asportentur permittere aut consentire audeat quovis modo seu praesumat, sub excommunicationis latae sententiae, a qua nonnisi a nobis et pro tempore existente Romano Pontifice absolutionis beneficium, praeterguam in mortis articulo constitutus, impetrare possit, et, quoad regulares, etiam privationis vocis activae et passivae, eo ipso absque alià declaratione per contrafacientes incurrendis poenis, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, perpetuo prohibemus et interdicimus.

nendi libros da-

§ 3. Praeterea, ut in bibliothecâ praemnatos ita ta-fatâ quorumvis etiam haereticorum et men ut prioci-palioressub cla- haeresiarcharum aliorumque reprobato-vi custodiantur. rum auctorum, cuiuscumque sectae et classis, etiam primae, et ex quacumque causă, etiam ob falsi dogmatis suspicio-

nem, a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, ac etiam in quibusvis conciliis generalibus, necnon etiam a nobis et Sede Apostolica quomodolibet prohibiti et damnati, ac a nobis successoribusque nostris Romanis Pontifibus et dictà Sede in futurum forsan prohibendi et damnandi libri, manuscripta et opera, tam hactenus in lucem edita, quam in posterum edenda seu scribenda quaecumque, etiamsi ex professo et in capite de religione et fide catholicâ, seu contra religionem et fidem easdem tractent, in ipså bibliothecâ hactenus collocati et collocata, ac in posterum quandocumque collocandi et collocanda, retineri, haberi et asservari licite et impune, ac absque ullo conscientiae scrupulo et quarumcumque ecclesiasticarum sententiarum et censurarum vel aliarum poenarum, etiam irregularitatis, infamiae aut inhabilitatis incursu, possint et valeant, ita tamen ut libri, scripta et opera praesata omnia, ac illa praesertim quae de religione et fide, vel contra religionem et fidem orthodoxam tractant seu tractabunt, in aliquo separato eiusdem bibliothecae loco clausi et clausa ac secreto et sine cuiusquam scandalo vel periculo sub clavi retineantur, nec a quoquam accipi possint nisi de manibus bibliothecarii vel custodum nunc et pro tempore existentium, qui illos seu illa legendos seu legenda nemini praebere audeant quovis modo seu praesumant, nisi prius sibi constiterit, quod illos seu illa petentes opportunam super eorum lectione a Sede praesata licentiam sibi concedi obtinuerint, motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, harum serie, concedimus et indulgemus.

§ 4. Decernentes easdem praesentes Clausulae, litteras firmas, etc. 1, sicque et non ali-

1 Ut supra pag. 703 a (R. T.).

ter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam generales inquisitores et de latere legatos, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane, etc. 1

Contrariorum derogatio.

§ 5. Non obstantibus quibuslibet apostolicis, ac in universalibus provincialibusque conciliis editis et edendis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus, nec non prohibitionibus desuper factis et in posterum quomodolibet faciendis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, specialiter et expresse ac latissime derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem ut praesentium litterarum exemplum in valvis dictae bibliothecae, aut alio conspicuo illius loco ubi ab omnibus cerni et legi possit, affixum assidue remaneat.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xII iulii MDCCXX, pontificatus nostri anno xx.

Dat. die 12 iulii 1720, pontif. anno xx.

1 Reliqua ut pag. 703 α (R. T.).

## CCLXXVII.

Abolentur statuta capitulorum generalium fratrum Minorum de Observantiâ Reformatorum de privilegiis lectorum, praedicatorum et magistrorum novitiorum'.

## Clemens Papa XI, ad futuram rei memoriam.

Inter ceteras apostolicae sevitutis cu- Exordium. ras, quibus circa universalis Ecclesiae regimen humilitati nostrae a Domino commissum assidue premimur, ea nos non parum sollicitos habet, ut personae regulares, divinis obsequiis sub suavi religionis iugo mancipatae, iuxta regularia eorum instituta salubriter regantur; et propterea, si quae felici earum statui obesse aut in aliquod observantiae regularis earum et disciplinae detrimentum vergere cognovimus, ea, quantum nobis ex alto conceditur, removemus et prohibemus, prout conspicimus in Domino salubriter expedire.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper Statulum cafecerunt dilecti filii moderni superiores MDCLXXXII de praecedentià legenerales Ordinis fratrum Minorum san-ctorum, concio-natorum et macti Francisci de Observantià Reforma-gistrorum novitorum nuncupatorum, quod capitulum generale dicti Ordinis quod anno moclxxxII in civitate Toletana celebratum fuit, perpendens multos praemio magis quam poena ad virtutes excitari, omnium strictioris observantiae vocalium unanimi consensu, ac nemine prorsus discrepante, statuit, ut ii, qui integrum philosophiae cursum et sacram theologiam duodecim annorum spatio laudabiliter

1 Innocentii XI const. ed. MDCLXXXVI, die 18 (28) martii, pontif. x, confirmata fuere privilegia lectorum; huius Pontificis constitut. edit. MDCCXVIII, die 20 augusti, pontif. xvIII, revocata fuere privilegia personalia in provinciis Brasiliensibus; et de abolendis privilegiis lectorum vide const. sequentem ed. MDCCXX, die 7 septembris, pontif. xx.

docuerunt, vel imposterum docebunt, ultimum locum et praecedentiam inter eos qui ministri et vicarii provincialis per biennium vel guardiani conventus Hierusalem vel secretarii generalis respective muneribus perfuncti fuerunt obtineant; qui vero totidem annis in cathedralibus ecclesiis, vel suggestis conspicuis, vel generalibus in verbi Dei praedicatione praeclare se gesserunt, et posthac se gerent, immediate post definitores actuales; et qui magistri, novitiorum per octo annorum decursum fuerunt vel erunt, post excustodes et proministros, qui in capitulo generali Hispaniarum legitime suffragati sunt, locum habeant; eå tamen lege ut unus ex lectoribus, unusque ex concionatoribus, ac unus ex praedictis magistris antiquior in suo quolibet munere expleto praefată praecedentia respective et loco absque iure subrogandi eodem tempore gaudere possit; praefati autem lectores in posterum scholastica exercitia ad praescriptum constitutionum eiusdem Ordinis auctoritate apostolicà confirmatarum peragere teneantur; ac postmodum eiusmodi Toletanum statutum quoad lectores de tunc existentium S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio per quasdam felicis recordationis Innocentii Papae XI praedecessoris nostri die xviii martii mdclxxxvi expeditas litteras, sub certis modo et formà tunc expressis, confirmatum et approbatum fuit; et deinde in capitulo pariter generali Romano anno MDCLXXXVIII celebrato titulus emeriti iam dictis lectoribus attributus extitit; ac in altero similiter capitulo generali Victoriae nuncupato, anno mocxciv habito, unus in qualibet provincià conventus, ubi lectores praedicti privilegia huiusmodi con-1 In tom, xix pag. 669 a legitur 28 (R. T.).

secuturi eadem scholastica exercitia prosequi deberent, stabilitus fuit.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expo- Abolitio praesitio subiungebat, experientia comper-torum. tum sit gravia ex ipsis indultis et privilegiis regulari disciplinae praeiudicia illata, ac inter religiosos iurgia, lites ac ambitus multum ab humilitate et simplicitate dicti Ordinis aliena exorta esse; et propterea dicti exponentes, quo omnis via illius relaxationi praecludatur, de opportuno remedio a nobis provideri summopere desiderent: nos, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodelibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de particularis Congregationis nonnullorum ex venerabilibus fratribus nostris eiusdem S. R. E. cardinalium a nobis deputatae consilio, dictum statutum Toletanum super indultis ac privilegiis lectoribus, verbi Dei praedicatoribus, necnon magistris novitiorum, sicut praemittitur, concessis, necnon alia statuta in capitulis generalibus scilicet Romano et Victoriae edita, ut praesertur, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, annullamus, cassamus, abrogamus et abolemus, viribusque et effectu vacuamus; sicque deinceps praedicti lectores, verbi Dei praedicatores et magistri novitiorum indulta, privilegia et titulos huiusmodi nullatenus consequi valeant; ita tamen ut regulares Ordinis praedicti, qui usque ad praesentem diem iam dicta indulta et

privilegia legitime consecuti fuerint, in eorumque pacificà possessione extiterint, iis uti et frui possint in statu tantum in quo reperiuntur, non tamen aliud privilegium in casu loci vacantis privilegiati assequi valeant, atque praesentibus nostris litteris iuri illis quaesito derogatum censeatur.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus ad quos spectat et spectabit, in futurum inviolabiliter observari, etc. 1

Derogatio contrariorum.

§ 4. Non obstantibus praedictis Innocentii praedecessoris litteris, aliisque praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dicti Ordinis, etiam iuramento, etc. 9

Fides transomptorum.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, etc.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem. sub annulo Piscatoris, die vi septembris MDCCXX, pontificatus nostri anno xx.

Dat. die 6 septembris 1720, pontif. anno xx.

## CCLXXVIII.

Confirmatur decretum Congregationis particularis de abolendis privilegiis a capitulis generalibus fratrum Minorum de Observantiâ reformatorum lectoribus concessis 4

## Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Expositio op-§ 1. Nuper a particulari Congregapositionum tione nonnullorum ex venerabilibus fraclarum.

- 1 Reliqua ut pag. 703 α (R. τ.).
- 2 Reliqua ut ibid. (в. т.).
- 3 Reliqua ut supra pag. 704 a (R. T.).
- 4 Hac de re vide const. praecedentem edit. MDCCXX, die 6 septembris, pontif. xx; et Inno-

tribus nostris S.R.E. cardinalibus a nobis specialiter deputatà super praetensis rationibus pro parte dilectorum filiorum lectorum Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià reformatorum nuncupatorum aliàs in Congregatione tunc existentium S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposità adductis, et in eâdem Congregatione particulari minime exhibitis, non esse locum abolitioni indultorum et privilegiorum eis per statutum Toletanum ac capitula generalia Romano scilicet et Victoriae dicti Ordinis concessorum, emanavit decretum tenoris qui sequitur videlicet:

Ordinis Minorum Reformatorum S. Franci- Decretum Consci. — Cum pridem, sub die iovis xvIII iulii gregationis, in MDCCXX, Congregatio deputata eminentissi- contradictio in ter superiores morum et reverendissimorum dominorum generales et lecardinalium Paulutii, Casoni, Paracciani, bolitione praepraefecti Congregationis episcoporum et re-legiorum. gularium, ac Fabroni, meique infrascripti secretarii, fuerit in sensu, consulendum sanctissimo domino nostro pro abolitione statuti Toletani, necnon aliorum statutorum in capitulis generalibus Romano et Victoriae editorum, super indultis et privilegiis lectoribus, praedicatoribus et magistris novitiorum Ordinis Minorum Observantiae Reformatorum concessis, prout latius ex facti serie et decreto edito, quod a sanctissimo domino nostro approbatum fuit: nuper ex lectorum praememorati Ordinis parte eidem sanctissimo domino nostro expositum fuit, quod aliàs sub die xxi iunii moccix in sacrâ Congregatione episcoporum et regularium. hac eâdem promotâ superiorum generalium instantià super abolitione respective dictorum privilegiorum et indultorum, ponente clarae memoriae cardinali S. Clementis, rescriptum fuit: « Nihil esse innovandum »: proindeque ex his aliisque praetensis rationi-

centii XIII const. ed. MDCCXXI, die 5 iulii, pontif. 1, denegatur praecedentia laicis in regno Siciliae.

bus, quae a dictis lectoribus adducebantur, | et in eadem Congregatione particulari exhibitae non fuerunt, non esse locum abolitioni praedictorum indultorum et privilegiorum dicebatur. Hinc denuo de mandato eiusdem sanctissimi domini nostri, eâdem particulari Congregatione habità die iovis xxix augusti MDCCXX, et perpensis dicto decreto sacrae Congregationis episcoporum et regularium aliisque praetensis rationibus praedictorum lectorum, eminentissimi patres unanimiter fuerunt in sensu: Standum esse in decretis sub die xvIII iulii proxime praeteriti. -I. D. card. PARACCIANUS. - I. archiepiscopus Damascenus, secretarius.

Confirmatio relati decreti.

§ 2. Cum autem, sicut dilecti etiam filii superiores Ordinis praedicti nobis subinde exponi fecerunt, ipsi decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desiderent: nos, specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum prae. insertum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tem-

pore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari, sicque, etc. 1.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac Derogatio conconstitutionibus et ordinationibus apo-trariorum. stolicis, necnon, quatenus opus sit, dicti Ordinis, etiam iuramento, etc. 9

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, etc. 3.

Fides tran-

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vii septembris MDCCXX, pontificatus nostri anno xx.

Dat. die 7 septembris 1720, pontif. anno xx.

## CCLXXIX.

Extenditur numerus octodecim magistrorum pro provincia Peruviana Ordinis eremitarum sancti Augustini'.

> Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper secerunt dile- causae buius cti filii fratres provinciae Peruvianae Or-preces provindinis eremitarum sancti Augustini, quod, ro quinquaguscum in eâdem provinciâ numerus religiosorum auctus sit, illiusque conventus in statu satis diviti reperiantur, necnon in ultimo examine peracto religiosi habiles et capaces ad consequendum magisterii in sacrâ theologia gradum usque ad numerum quinquaginta, qui tamen laureâ emerità donari nequiverunt, ex quo in provincià huiusmodi octodecim magistri in eâdem sacrâ theologiâ numerantur, reperti fuerint; ipsi exponentes, quo religiosis praedictis novi ad studia et virtutes stimuli addantur, nu-

- 1 Reliqua ut pag. 703 a (R. T.).
- 2 Ut supra ibid. (R. т.).
- 3 Ut pag. 704  $\alpha$  (R. T.).
- 4 Const. ed. MDCCXII, die 26 februarii, pontificatus xII, auctus fuit numerus magistrorum in provincià Limana; et Innocentii XIII const. ed. MDCCXXI, die 18 novembris, pontif. 1, reducitur numerus magistrorum in provincia Castellae.

merum magistrorum huiusmodi ad quinquaginta a nobis augeri plurimum desiderant. Nobis propterea humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

Extensio numeri octodecim tantum.

§ 2. Nos igitur, ipsos exponentes spemagistrorum ad cialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisve ecclesiasticis sententiis censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium, qui relationem dilectorum pariter filiorum modernorum vicarii generalis et procuratoris generalis dicti Ordinis super praemissis eisdem cardinalibus factam viderunt et iura deducta perpenderunt, consilio, octodecim magistrorum praedictae provinciae numerum pro nunc ad viginti quatuor, auctoritate apostolică, tenore praesentium, extendimus, et in reliquis votum futuri capituli generalis exquiri mandamus; salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, etc.1.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon provinciae et Ordinis praedictorum, etiam iuramento, etc. 2.

107

- 1 Vide supra pag. 848 a (R. T.).
- 2 Ut pag. 703  $\alpha$  (R. T.).

Bull. Rom. - Vol. XXI.

§5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, etc. 1

Transumpto-

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vii octobris mocgxx, pontificatus nostri anno xx.

Dat. die 7 octobris 1720, pontif. anno xx.

### CCLXXX.

Confirmatur concordia super divisione provinciae Insulensis Ordinis fratrum Capuccinorum 2.

## Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Nuper, pro parte dilectorum filio. Divisio provinciae in Gallobel. rum ministri provincialis et definitorum gicam et Flauprovinciae Insulensis Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci Capuccinorum nuncupatorum, nobis expositum fuit, quod, cum eorum provincia in locis et terris, in quibus maxima adest idiomatum diversitas, constituta sit, propter eiusmodi etiam idiomatum diversitatem, populorum utilitatem, bonum conventuum, pacem et religiosorum concordiam, et praesertim ut servitio carissimi in Christo filii nostri Ludovici Francorum regis christianissimi provideatur, nimirum ut tam populi quam religiosi in temporalibus sicut et in spiritualibus necessariis levamentis minime destituantur, a dilectis pariter filiis Ludovico de Jul, tunc existente definitore generali et ministro provinciali provinciae Parisiensis dicti Ordinis, ac a tunc pariter existente Carolo Maria ministro generali Ordinis huiusmodi, ad hoc spe-

1 Reliqua ut pag. 704 α (R. T.).

2 Const. ed. MDCCXII, die 13 septembris, pontif. xII, constituta fuit aequalitas inter custodias provinciae Turonensis; et Benedicti XIII const. ed. MDCCxxvIII, die 16 decembris, pontif. v, erigitur provincia Alsatiensis.

cialiter deputatis, conventio et transactio facta, approbata et confirmata, et in capitulo mense augusti anno MDCLXXXVII celebrato ab omnibus vocalibus unanimiter subscripta et hactenus sine interruptione observata fuit, itaut: 1. provincia praedicta inxta idiomatum diversitatem in duas custodias nimirum Gallobelgicam et Flandrobelgicam dividatur eidem ministro provinciali subiectas: II. ut minister provincialis ex unâquaque custodià sit eligibilis et unaquaeque custodia duos definitores nationales habeat: III. ut in capitulo celebrato pro capitulo generali quaelibet custodia suum custodem ad capitulum generale mittendum habeat: et aliàs', prout in decreto confirmatorio conventionis praedictae plenius dicitur contineri.

Rationes petitae confirmationis.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, nonnullis praedictam conventionem electionum utcumque libertati praciudicari et sacris canonibus contrariam esse videatur, ideoque dicti exponentes, ut bona memorata procurentur, et malis alioquin resultandis occurratur, omnes et quoscumque defectus, qui in praedictà conventione esse possunt, per nos sanari, eamdemque conventionem approbari ac ratificari, electionesque in omnibus capitulis in posterum in praedictà provincià celebrandis iuxta conventionem huiusmodi fieri posse plurimum desiderent: nobis propterea exponentes praedicti humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur.

Confirmatio recensitae concordina.

§ 3. Nos igitur, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel

1 Edit. Main. legit alia (R. T.).

ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui relationem dilecti pariter filii moderni procuratoris generalis Ordinis huiusmodi super praemissis ad eosdem cardinales transmissam viderunt, consilio, memoratam conventionem, auctoritate apostolică, tenore praesentium, approbamus, et ratificamus, qualemcumque defectum forsan in eå incursum itidem sanamus. Praeterea permittimus, iuxta petita, ut deinceps electiones in omnibus capitulis in praedictà provincià celebrandis ad instar eiusdem conventionis flant.

§ 4. Decernentes, easdem praesentes clausulas. litteras firmas, etc. 1

§ 3. Non obstantibus praemissis, ac contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, provinciae et Ordinis huiusmodi, etiam iuramento, etc.<sup>2</sup>.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xi ianuarii MDCCXXI, pontificatus nostri anno xxI.

Dat. die 11 ianuarii 1721, pontif. anno xxI.

### CCLXXXI.

Confirmantur privilegia et indulta a Romanis Pontificibus universitati studii generalis et collegio doctorum Urbini concessa, cum nonnullis illorum declarationibus 3.

- 1 Ut supra pag. 703  $\alpha$  (R. T.).
- 2 Ut supra ibid. (R. T.).
- 3 Privilegia et indulta hic recensentur ex constitutionibus Iulii II, Pii IV, Urbani VIII et

## Clemens episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordiam.

Inter multiplices atque gravissimas sollicitudines, quas pro communi universi christiani gregis, vigilantiae nostrae divina dispositione commissi, regimine ac utilitate dies noctesque suscipimus, illa potissimum cor nostrum vehementer pulsat et angit, ut populorum S. R. E. etiam in temporalibus subditorum commodis et prospero felicique statui paterná charitate consulamus, ac ea praesertim, per quae litterarum studia foventur, iuventus liberalibus disciplinis et doctrinis eruditur, iuris in primis utriusque prudentia, sine qua respublica rite gubernari nequiret, addiscitur, et recta causarum forensium cognoscendarum iustitiaeque administrandae ratio custoditur, omni adhibită ope, sedulitate et curâ promoveamus. Quo quidem paterni amoris sensu si ceteras omnes pontificiae ditionis civitates merito respicimus, dignum profecto instumque est ut civitatem nostram Urbinatensem (ubi vitae limen attigimus ac primis litterarum rudimentis imbuti fuimus, quaeque omni tempore totius Urbinatensis ducatus princeps et caput extitit, et plurimos tulit non tam bonarum artium et mathematicarum praesertim disciplinarum laude imo etiam militari glorià insignes, quam ecclesiasticarum dignitatum splendore conspicuos viros, apud quos itidem et solidae pietatis orthodoxaeque religionis cultus, ac summa in Romanos Pontifices et Apostolicam Sedem obser-

Clementis X quae infra referuntur. In huius Pontificis const. ed. MDCCXX, die 12 iulii, pontif. xx, extat prohibitio extrahendi libros ex publicâ bibliothecâ; et Innocentii XIII const. ed. MDCCxxI, maii, pontif. 1, confirmatur praesens constitutio.

vantia et studium semper enituit) propensiori quodam affectu, natura ipsa dictante, respiciamus, ac unice in Christo diligamus. Nec minus aequum arbitramur et congruum, ut universitatem quoque studii generalis illîc apostolicâ auctoritate erectam, in qua nos olim lauream doctoralem accepimus, ac insuper collegium iuris utriusque doctorum ibidem pari auctoritate institutum, unde viri saepenumero prodierunt doctrinae famâ celebres illustriumque munerum ab ipsis recte gestorum merito commendati, cui nos etiam adscriptos aliquando fuisse non sine voluptate meminimus, paterna dilectione complectamur, grataeque voluntatis nostrae ac simul pontificiae largitatis significationibus prosequamur.

§ 1. Quocirca, plurium Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, ab aere alieno qui patrias suas insignibus maximisque fuit soluta. beneficiis ornarunt, morem exemplumque secuti, inter ipsa pontificatus nostri primordia, considerantes praedictam patriam nostram dilectissimam ingenti quadraginta millium aureorum aere alieno, cui infelix superiorum temporum conditio et publicae necessitates causam praebuerunt, gravari ac fere opprimi, et ob publicorum proventuum tenuitatem nedum omni prorsus carere spe illud unquam dissolvendi, sed etiam oneri annuorum eius fructuum ferendo longe imparem esse, aequum proinde munerique nostro consentaneum duximus rationem inire, qua gravissimo huic malo occurreretur; institutoque ex pecuniis a nobis ante aliquos annos collatis multiplico, cuius administratio a viris ad id a nobis delectis summâ fide ac industrià hactenus gesta fuit, eam iam pecuniarum summam conflavimus quae memorato aeri alieno penitus extinguendo satis erit, huncque in usum

quamprimum iussu nostro, benedicente | Domino, erogabitur.

Metropolitana craque supelleditata.

§ 2. Praeterea metropolitanam eiusecclesia prae dem civitatis Urbinatensis ecclesiam, in ctili sumptuosa qua sacris baptismi aquis abluti fuimus, magnifico atque praenobili altari, aeneis ornamentis, antiquis marmoribus et lapidibus versicoloribus selectissimis exculto, sub quo sacrum corpus S. Crescentini martyris, ipsius civitatis protectoris, reconditum est, sex ibidem praegrandibus candelabris cum cruce aliisque vasis argenteis elegantissime elaboratis, multa et sumptuosa omnis generis supellectile in usum sacri ministerii, geminis attalicis stragulis magni pretii, totidemque a celebrioribus aevi nostri pictoribus delineatis atque confectis tabulis decorari nostrà pariter et quidem maximâ impensâ curavimus.

Eiusdem ecclesiae canoniampliatae, col-

§ 3. Exiguum insuper nec praefatae cales proventus metropolitanae ecclesiae dignitati parem aucti, aedes ar-chiepiscopales beneficiatorum illi inservientium numelegium extru-rum auximus, congruâque dote instruximus; canonicales proventus, antea admodum tenues, certâ annuâ quingentorum aureorum super fructibus et redditibus quibuscumque monasterii S. Mariae de Claravalle, nullius, seu Senogalliensis dioecesis, in perpetuum assignatà pensione, amplificavimus; sacrarium in usum canonicorum a fundamentis ereximus et congruis armariis pro sacrorum suppellectilium decenti custodià exornavimus; archiepiscopales aedes, angustas et collabentes, refecimus ac ampliavimus; collegium itidem, in quo nobiles adolescentes, tum indigenae tum etiam exteri, bonis artibus honestisque moribus a doctis piisque magistris sedulo instituuntur, fere in meditullio civitatis a fundamentis excitavimus.

Bibliotheca in conventu S. Francisci publicum usum

§ 4. Publicam quoque bibliothecam ad in conventu fratrum Ordinis Minorum S. Francisci Conventualium nuncupato- legit ut pro qui (R. T.).

rum, ad usum et commoditatem eorumdem fratrum ac civium et incolarum quorumcumque ipsius civitatis necnon studiosorum ad praefatam universitatem studii generalis confluentium, instituimus, non modicâ pecuniarum summâ in id opus erogatâ, praesertim in constructionem fabricae eiusdem bibliothecae, eamque non modo scriniis seu forulis nuceo ligno decenter elaboratis ac filo aereo reticulato munitis, verum etiam pluribus codicibus ad omnes prope scientias et artes tum liberales tum mechanicas spectantibus, sive per nos emptis, sive e domesticâ nostrâ bibliotheca extractis, qui', ultra nonnullos in antiquà dicti conventus bibliothecà existentes, ac alios plures, quos bonae memoriae Alexander Fidelis, dum viveret, episcopus Æsinus, eiusmodi nostrae in suam aeque ac nostram patriam beneficae voluntatis probe conscius, in suis supremis tabulis dispositioni nostrae hoc consilio reliquerat, in scriniis huiusmodi iam collocati et congrue dispositi reperiuntur, instrui fecimus; illisque nuper alios etiam codices, praesertim ad artem medicam pertinentes. quos quondam Ioannes Maria Lancisius, dum vixit, cubicularius et medicus noster secretus, propenso in eamdem patriam nostram animo, dictae bibliothecae legaverat, addi iussimus, quin imo etiam in posterum eamdem bibliothecam aliis codicibus, seu voluminibus, dum, benedicente Domino, vita suppetet, augere intendimus, ut exinde memorati fratres, cives, incolae et studiosi bonarum ac praesertim sacrarum litterarum laudabiliumque disciplinarum studiis commodius ac impensius vacare uberioresque in eis progressus facere valeant.

§ 5. Ad haec praesatae patriae nostrae Moenia civitatis restaurata:

1 Vide supra pag. 843 b; male edit. Main.

duo fixa loca in moenia pluribus in locis collapsa aut rius erectus.

Rotis Perusiae of Collabentia instauravimus; eius insuper mons frumenta- civibus iuris utriusque doctoribus certum fixumque locum inter auditores tribunalium, quae Rotae nuncupantur, civitatum nostrarum Perusiae et Maceratae in perpetuum assignavimus; ac non ita pridem pium montem frumentarium cum dote septingentorum modiorum frumenti, qui quotannis mutuo pauperibus dari debeant, ad hoc ut eiusmodi subsidio propriis necessitatibus consulere possint et agri praesertim culturam deserere non cogantur, certis pro rectâ illius administratione sancitis legibus, ereximus atque fundavimus; pluribusque aliis nec vulgaribus beneficiis tum eamdem patriam nostram, tum etiam peculiares illius cives hactenus prosecuti sumus, et ad extremum usque vitae nostrae spiritum, adiuvante Domino, prosegui non desinemus.

Referentur privilegia universi-

§ 6. Nunc vero ad universitatem studii tati et collegio generalis et ad collegium iuris utriusque doctoruma Pon-tificibus conces- doctorum, in eadem Urbinatensi civitate dudum, ut praesertur, erecta, apostolicae nostrae considerationis intuitum convertentes, et gratum nostrum erga ipsa animum profiteri testatumque facere cupientes, aequum in primis ducimus iis, quae a pluribus Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris ad illorum decus, ornamentum ac utilitatem provide atque sapienter constituta fuerunt, apostolicae nostrae confirmationis robur adiicere, aliaque desuper statuere atque disponere quemadmodum in Domino conspicimus salubriter expedire.

Epitome se-

§ 7. Cum itaque, sicut accepimus, fequentis consti- 8 recordationis Iulius II Romanus Pontifex, praedecessor noster, institutionem praesati collegii a quondam Guido Ubaldo Urbini duce factam' pro cogni-

1 Edit. Main. legit factum (R. T.).

tione causarum tam ecclesiasticarum quam profanarum totius Urbinatensis ditionis in secunda et tertia instantiis (causis mere ecclesiasticis dumtaxat exceptis) benigne approbaverit et confirmaverit, ac regulam in eiusmodi causarum decisione servandam praescripserit, pluraque alia in favorem eiusdem collegii disposuerit per suas anno movii, xii kalendas martii, sub plumbo expeditas litteras, quarum tenor est qui sequitur, videlicet:

§ 8. Iulius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Ad firmatur erectio sacram beati Petri Sedem divina dispo-cim doctorum, sitione sublimati, singulis, quae probitur regula in personarum nobis et Apostolicae Sedi sis. devotarum pace, commodo et tranquillitate profutura fore conspicimus, apostolicae providentiae sollicitudinem libenter intendimus, et ad felicem eorum prosecutionem et confirmationem, cum a nobis petitur, opem et operam impendimus efficaces. Sane exhibita nobis nuper pro parte dilectorum filiorum nobilis viri Guidobaldi ducis Urbinatensis et universorum subditorum eius petitio continebat, quod, licet olim felicis recordationis Alexander Papa VI praedecessor noster, cupiens indemnitati universorum subditorum ducatus Urbinatensis consulere, ipsum ducatum Urbinatensem et civitatem Senogalliensem, illiusque districtum, ab omni iurisdictione rectoris provinciae Marchiae Anconitanae segregaverit et separaverit, ac certum collegium doctorum, Rotam nuncupatam, in Romandiolâ instituerit, ad quos omnes causae appellationum in quibuscumque causis ecclesiasticis et profanis devolverentur, ordinaverit, et quod propter temporum conditiones huiusmodi institutio effectum sortita non fuerit; nihilominus idem dux, etiam cu-

1 Videtur legendum ad quod (R. T.).

Constitutio

piens indemnitatibus et commoditatibus dictorum subditorum suorum providere, in civitate Urbinatensi unum collegium tredecim doctorum instituit, et quod coram eis omnes et singulae causae ecclesiasticae et profanae tractarentur et definirentur, etiam ordinavit. Quare pro parte ducis et subditorum huiusmodi, necnon etiam dilecti filii nobilis viri Francisci Mariae, urbis praefecti, nobis fuit humiliter supplicatum, ut institutioni et ordinationi collegii tredecim in legibus et decretis doctorum huiusmodi apostolicae confirmationis robur adiicere, aliàsque in praemissis opportune providere de benignitate apostolicâ dignaremur. Nos, qui nostrorum S. R. E. subditorum commoditatibus intendimus, et, quantum cum Domino possumus, ipsos ab expensis et oneribus relevamus, necnon praefati ducis propositum plurimum in Domino commendantes, institutionem et ordinationem praedictas, auctoritate apostolica, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, ac quod in secundâ et tertiâ instantiâ omnes causae tam ecclesiasticae quam profanae et mixtae ac beneficiales (meris ecclesiasticis dumtaxat exceptis) ducatus in dominii temporalis praefati nunc et pro tempore existentis, tam ratione ducatus praefati nunc et pro tempore existentis, quam aliorum eius dominiorum quorumcumque, coram dicto collegio tredecim doctorum eisdem modo et formà quibus coram rectore provinciae Marchiae huiusmodi tractantur, tractentur et finiantur (ita tamen, quod causae praefatae non possint expediri nec terminari nisi de voto et consensu maioris partis doctorum dicti collegii, et aliàs sententiae latae non teneant, quae vota secrete et sigillatim

1 Ex bulla seq. Pii IV leg. el pro in (R. T.).

praestare debeant; quodque, etiamsi contingeret aliquem seu aliquos ex doctoribus dicti collegii exinde se absentare, quod per tunc praesentes factum et terminatum fuerit, perinde valeat ac si omnes interfuissent, dummodo absentes ultra dimidiam partem non existant; ac etiam quod causae appellationum quarumcumque, per subditos praefati ducis a quibuscumque sententiis pro tempore interpositarum, ad ipsum collegium interpositae sint et esse censeantur, nisi forsan a sententiis ipsius collegii appellatum fuerit, quo casu tunc ad Sedem Apostolicam appellari valeat) eâdem auctoritate statuimus et ordinamus: ipsosque subditos, necnon ducatum et Statum Urbinatensem, ac etiam Statum et civitatem Senogalliensem, ab omni iurisdictione et superioritate rectoris dictae provinciae Marchiae, necnon Bononiensi et Perusinâ legationibus, prorsus eximimus et segregamus ac liberamus: et insuper eidem collegio, ut, in causis huiusmodi decidendis et siniendis, eisdem praerogativis, indultis et ordinationibus utatur, potiatur et gaudeat, quibus dictus rector praesatae provinciae utitur et uti consuevit, praesata auctoritate concedimus: statuta quoque et ordinationes per dictum collegium in causis decidendis et terminandis edita, dummodo sint licita et honesta et sacris canonibus non obviantia, dictâ auctoritate confirmamus et approbamus, ipsique collegio nova statuta, quatenus sint licita et honesta, condendi eâdem auctoritate licentiam elargimur et facultatem. Non obstantibus apostolicis, necnon dictae provinciae specialibus et generalibus constitutionibus et ordinationibus quibus?, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus pro illorum sufficienti

<sup>1</sup> Infra legitur praestari (R. T.).

<sup>2</sup> Vocem quibus nos addimus (R. T.).

derogatione specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, seu de verbo ad verbum, mentio seu quaevis alia expressio habenda foret, illorum tenores praesentibus pro expressis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus; quodque collegium huiusmodi nondum ad numerum tredecim doctorum deventum est; ceterisque contrariis quibuscumque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis, approbationis, statuti, ordinationis, exemptionis, segregationis, liberationis, concessionis, elargitionis et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae MDVII, XII kalendas martii, pontificatus nostri anno v.

§ 9. Ac subinde recolendae memoriae quentis consti-tutionis Pii IV. Pius Papa IV etiam praedecessor noster (postquam Urbinatensem ecclesiam in metropolitanam erexerat cum archiepiscopali dignitate et omnimodà iurisdictione ac superioritate, necnon illi Calliensem, Senogalliensem, Pisaurensem, Forosemproniensem, Feretranam, et Eugubinam, civitates et dioeceses, quibus postmodum felicis itidem recordationis Urbanus VIII etiam praedecessor noster Urbaniensem et S. Angeli in Vado civitates et dioeceses adiecit, cum earum districtibus et territoriis, ac praesules pro tempore existentes pro suffraganeis episcopis, necnon capitula, clerum et populum civitatum et dioecesum earumdem, perpetuo concesserat et assignaverat), cum orta fuisset contentio inter bonae memoriae Felicem, tunc ar-

chiepiscopum Urbinatensem, et bonae pariter memoriae Iulium S. Petri ad Vincula, dum viveret, S.R.E. cardinalem de Urbino nuncupatum, cui regressus ad dictam ecclesiam Urbinatensem per ipsius Felicis archiepiscopi decessum, ac in certis aliis tunc expressis eventibus, auctoritate apostolică concessus fuerat, ex unà, necnon collegium doctorum eiusdem civitatis, ex alterâ partibus, super iurisdictione seu administratione iustitiae in omnes praesules, clerum et populum civitatum praedictarum, quam Felix archiepiscopus et Iulius cardinalis memorati praetextu erectionis huiusmodi ad se spectare, collegium vero vigore litterarum Iulii praedecessoris sibi concessam 1 fuisse, et, quia in dictà erectione de privilegiis ac indultis ipsi collegio ut praemittitur concessis nulla mentio facta extiterat, nullatenus archiepiscopo Urbinatensi competere, nec illius iurisdictionem ad causas appellationum interponendarum a sententiis latis per Ordinarios in foro ecclesiastico, cum iurisdictio ipsa eidem collegio prius concessa fuisset, se extendere posse asserebant; ac, ad tollenda plurima scandala, quae ex eiusmodi contentione facile oriri poterunt<sup>2</sup>, Iulius cardinalis et Felix archiepiscopus praefati necnon dictum collegium, medio ac operà dicti Guidobaldi tunc ducis Urbini, devenissent ad quamdam concordiam seu transactionem, cuius vigore conventum stabilitumque fuit. quod collegium et illius doctores cederent archiepiscopo Urbinatensi pro tempore existenti in cognoscendis et decidendis primis appellationibus suorum suffraganeorum venientibus a foro ecclesiastico ut supra, et secundas appellationes seu tertias illarum instantias sibi reservarent, quodque omnes, qui ap-

- 1 Edit. Main. legit concessum (R. T.).
- 2 Videtur legendum poterant (R. T.).

pellarent a sententiis praefati archiepiscopi, seu eius vicarii, inter illius dioecesanos videlicet in primâ, vel inter suffraganeos aut cum fisco suae ecclesiae vel aliorum suffraganeorum in secundà instantià latis, ut supra, intelligerentur appellasse ad ipsum collegium, privilegiis et indultis apostolicis tam archiepiscopo quam collegio huiusmodi ut praefertur concessis quoad reliqua omnia salvis prorsus ac illaesis: memoratus Pius praedecessor huiusmodi concordiam seu transactionem amplissime approbaverit et confirmaverit per suas anno molxiii, xiii kalendas martii, sub plumbo expeditas litteras tenoris sequentis, videlicet:

Constitutio § 10. Pius episcopus, servus servorum pii IV in qua perfertur supra Dei, ad perpetuam rei memoriam. Ex relata Iulii II solità Apostolicae Sedis providentià, ea, quae pro bono pacis et concordiae inter personas quaslibet ac praesertim cardinalatus et pontificali dignitate praeditas concordià terminata fuisse dicuntur, ne in recidivae contentionis scrupulum dilabantur, quaeque in iustitiae praesidentium favorem, commoda et decus per praedecessores nostros Romanos Pontifices concessa fuisse dicuntur. ut maioris roboris firmitatem obtineant et perpetuo illibata persistant, libenter, cum a nobis petitur, apostolico munimine roboramus, ac desuper disponimus prout in Domino conspicimus salubriter expedire. Sane nobis nuper pro parte dilectorum filiorum collegii tredecim doctorum nuncupati Urbinatensis exhibita petitio continebat, ac dilectus filius S. Petri ad Vincula diaconus cardinalis de Urbino nuncupatus ac venerabilis frater Felix modernus archiepiscopus Urbinatensis et magister domus necnon praelatus domesticus noster exposuerunt, quod aliàs (felicis recordationis Iulio Papae II praedecessori nostro pro

parte Guidobaldi tunc Urbini ducis ac universorum eius subditorum exposito, quod, licet antea piae memoriae Alexander Papa VI etiam praedecessor noster, tunc suus, cupiens indemnitati universorum subditorum ducatus Urbinatensis consulere, ipsum ducatum Urbinatensem ac civitatem Senogalliensem illiusque districtum ab omni iurisdictione rectoris provinciae Marchiae Anconitanae segregavisset, ac certum collegium doctorum, Rotam nuncupatum, in Romandiola instituisset, quodque omnes causae appellationum in quibuscumque causis ecclesiasticis et profanis devolverentur ad illud ordinasset, et quod propter temporum conditionem institutio huiusmodi suum sortita effectum non fuisset; nihilominus idem dux, etiam cupiens indemnitatibus et commoditatibus dictorum suorum subditorum providere, in civitate Urbini unum collegium tredecim doctorum instituerat, et, quod coram eis omnes et singulae causae ecclesia. sticae et profanae tractarentur ac definirentur, etiam ordinaverat) praefatus Iulius praedecessor, ducis ac subditorum huiusmodi, necnon etiam bonae memoriae Francisci Mariae tunc almae Urbis praefecti supplicationibus inclinatus, institutionem ac ordinationem huiusmodi auctoritate apostolicâ per suas litteras confirmavit et approbavit, quodque in secundâ et tertiâ instantiâ omnes causae tam ecclesiasticae quam profanae et mixtae et beneficiales (mere ecclesiasticis dumtaxat exceptis) ducatus et dominii praefatorum, tunc et pro tempore existentis ducis et subditorum suorum huiusmodi tunc et pro tempore existen. tium, tam ratione dicti ducatus quam aliorum eiusdem dominiorum quorumcumque, coram dicto collegio tredecim doctorum, ac eisdem modo et formâ quibus coram rectore dictae provinciae

tractabantur, tractarentur et finirentur; (ita tamen quod causae ipsae non possent expediri nec terminari, nisi de voto et consensu maioris partis doctorum collegii huiusmodi, alias sententiae latae non tenerent, quae vota sigillatim et secrete praestari deberent; quodque, etiamsi contingeret aliquem seu aliquos ex doctoribus praefati collegii ab eo se absentare, id, quod per tunc praesentes factum ac determinatum foret, perinde valeret, ac si omnes interfuissent, dummodo absentes ultra dimidiam partem non existerent; ac etiam quod causae appellationum per subditos praefati ducis a quibuscumque sententiis pro tempore interpositarum ad ipsum collegium interpositae essent et censerentur, nisi forsan a sententiis ipsius collegii appellatum foret, quo casu tunc ad Sedem Apostolicam appellari posset) dictà auctoritate statuit et ordinavit, ipsosque subditos, necnon ducatum et statum Urbinatensem, ac dictam civitatem, et etiam statum Senogalliensem ab omni iurisdictione et superioritate rectoris dictae provinciae Marchiae, necnon Bononiensi et Perusiensi legationibus, prorsus exemit et segregavit ac liberavit; et insuper eidem collegio, quod, in causis huiusmodi decidendis et finiendis, eisdem praerogativis, indultis ac ordinationibus uteretur, potiretur et gauderet, quibus praesatus rector provinciae huiusmodi utebatur, ac uti consueverat, praefatâ auctoritate concessit; statuta quoque et ordinationes, per dictum collegium in causis huiusmodi decidendis et terminandis edita, eâdem auctoritate approbavit et confirmavit; necnon ipsi collegio nova statuta condendi licentiam et facultatem elargitus fuit, prout in ipsis Iulii praedecessoris litteris desuper confectis plenius dicitur contineri: et deinde, sicut eadem expositio nobis facta

subiungebat (postquam nos dudum ex certis rationalibus causis ecclesiam Urbinatensem, cui etiam tunc praesatus Felix tunc episcopus Urbinatensis praeerat, in metropolitanam ecclesiam cum archiepiscopali dignitate, ac omnimodâ iurisdictione et superioritate per alias nostras litteras perpetuo erexeramus, necnon illi Calliensem, Senogalliensem, Pisaurensem, Forosemproniensem, Feretranam et Eugubinam civitates et dioeceses in ducatu et dominio praefatis consistentes, cum illarum districtibus et territoriis, ac praesules pro tempore existentes pro suffraganeis episcopis, necnon capitula, clerum et populum civitatum et dioecesum earumdem etiam perpetuo concesseramus et assignaveramus, ipsosque praesules, clerum et populum, quoad omnia metropolitica et archiepiscopalia superioritatem, iurisdictionem ac iura, pro tempore existenti archiepiscopo Urbinatensi subiectos fore, et tamquam membra capiti obsequentes, per eos de archiepiscopalibus iuribus responderunt<sup>4</sup> volueramus, prout in eisdem litteris nostris etiam latius continetur<sup>2</sup>), ortâ contentione et controversià inter Felicem archiepiscopum et collegium Urbinatensem necnon etiam Iulium cardinalem. praefatos, cui regressus ad dictam ecclesiam Urbinatensem per ipsius Felicis archiepiscopi decessum, ac forsan in certos alios tunc expressos eventus, auctoritate praedictà concessus extitit, super iurisdictione seu administratione iustitiae in omnes praesules, clerum et populum civitatum huiusmodi, quam archiepiscopus et Iulius cardinalis praetextu erectionis ad se spectare, collegium vero vigore litterarum Iulii praedecessoris huiusmodi sibi concessam

<sup>1</sup> Potius respondere, ceterum syntaxsis valde perplexa est (R. T.).

<sup>2</sup> Male edit. Main. legit continentur (R. T.).

fuisse, et, quia in dictà erectione de privilegiis et indultis ipsi collegio ut praemittitur concessis nulla mentio facta extiterat, nullatenus archiepiscopo Urbinatensi praefato competere, nec iurisdictionem praefati archiepiscopi ad causas appellationum interponendarum per suffraganeos illius a sententiis latis per Ordinarios in foro ecclesiastico, cum iurisdictio ipsa eidem collegio concessa prius extitisset, se extendere ostendi posse asserebant; cumque ex hac contentione scandala plurima oriri posse dubitarent: Iulius cardinalis et Felix archiepiscopus praefati volentes, ut bonos decet praesules, fomenta dissensionum et scandalorum, quae inter ipsos et collegium huiusmodi occasione iurisdictionis praesatae de facili suscitari possent propter concursum et studium praeveniendi, in totum tollere et extirpare, tam eorum propriis quam successorum suorum archiepiscoporum Urbinatensium nominibus infrascriptam cum dicto collegio inierunt concordiam et conventionem medio et operà dilecti filii nobilis viri Guidobaldi moderni ducis Urbini (videlicet: quod collegium et illius doctores cederent archiepiscopo Urbinatensi pro tempore existenti in cognoscendis et decidendis primis appellationibus suorum suffraganeorum venientibus a foro ecclesiastico ut supra, et secundas appellationes, seu tertias illarum instantias, sibi reservarent; quodque omnes, qui appellarent a sententiis praefati archiepiscopi, seu eius vicarii, inter eius dioecesanos videlicet in primâ, vel inter suffraganeos aut cum fisco suae ecclesiae vel aliorum suffraganeorum in secundâ instantiis latis, ut supra, intelligerentur appellasse ad ipsum collegium, privilegiis, indultis et concessionibus apostolicis, tam archiepiscopo quam collegio huiusmodi, ut praemit-

titur, concessis et factis, quoad reliqua omnia salvis et illaesis, ac in suo pleno robore permanentibus; necnon forsan aliàs partes ipsae verbo vel in scriptis convenerunt; pepigerunt et concordarunt), et, ut conventio et concordia necnon pactio huiusmodi eorum successores praesatos adstringerent et obligarent. illa omnia suprascripta approbari et confirmari voluerunt. Quare Iulius cardinalis et Felix archiepiscopus, ac collegium, necnon Guidobaldus dux, praesati, nobis humiliter supplicarunt ut conventioni et concordiae, ac, sine illarum praeiudicio et laesione, statutis, ordinationinibus, exemptioni, segregationi, liberationi, concessioni, confirmationi praedecessoris huiusmodi, pro illarum subsistentià firmiori, robur apostolicae firmitatis adiicere, aliaque in praemissis opportuna providere de benignitate apostolicâ dignaremur. Nos igitur, qui singulorum, ac praesertim venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium et praelatorum domesticorum Urbis<sup>2</sup>, prout possumus, libenter annuimus, veriores dictae concordiae et conventionis, necnon statutorum, ordinationum, exemptionis, segregationis, liberationis, concessionis et confirmationis praedictarum tenores praesentibus pro expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, conventionem et concordiam praefatas, etiamsi in scriptis non extent, sed verbis dumtaxat initae sint, ac, sine earum praeiudicio et laesione, statuta, ordinationes, exemptionem, segregationem, liberationem, concessionem et confirmationem, necnon litteras Iulii praedecessoris huiusmodi, et, prout illas concernunt, omnia et singula in eisdem concordià et litteris lulii praedecessoris contenta, ac exinde secuta quae-

<sup>1</sup> Conjunct. et nos addimus (R. T.).

<sup>2</sup> Legendum votis pro Urbis (R. T.).

cumque, apostolică auctoritate, tenore praesentium approbamus et confirmamus, necnon eis plenum robur firmitatis adiicimus, omnesque et singulos iuris et facti defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, supplemus, necnon illa valida et efficacia fore et esse, ac per eosdem praemissos, et alios ad quos spectat et spectabit in futurum, observari debere, nec ab illis ullo unquam tempore resilire posse, sed modernum archiepiscopum et successores suos ac collegium praefatos ad illorum totalem observationem teneri et obligatos fore, necnon quibusvis iuris et facti opportunis remediis ad id cogi et costringi posse; et ita per quoscumque iudices et commissarios quavis auctoritate fungentes, sublatâ eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; necnon ex tunc, si secus super iis a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decernimus et declaramus: non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac dictae ecclesiae Urbinatensis, iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis ac litteris apostolicis, eisdem archiepiscopo et collegio, ac quibusvis aliis, quomodolibet, etiam motu simili, concessis, approbatis et ininnovatis; quibus omnibus, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus et formis specialis, specifica, expressa et individua mentio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso et formâ in in illis tradità observatà inserti forent, habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae approbationis, confirmationis, adiectionis, suppletionis, decreti, declarationis et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae MDLXIII, XIII kalendas martii, pontificatus nostri anno v.

§ 11. Postmodum vero idem Pius Epitome se-Papa IV, antedictum collegium doctorum rus constitutioamplioribus privilegiis et gratiis ornare volens, duos singulis annis in poësi doctos poëticâ laureâ decorandi, necnon eos, quos praevio diligenti examine idoneos ac sufficientes comperisset, ad doctoratus in iure tam canonico quam civili, et baccalaureatus, licentiaturae ac magisterii in medicinâ vel aliâ licitâ facultate gradus promovendi, notarios itidem publicos seu tabelliones et iudices ordinarios, praevio simili examine idoneos repertos, creandi, nothos etiam, spurios, incestuosos, manseres, et ex quocumque illicito coitu procreatos, legitimandi, et ad primaeva naturae iura, perinde ac si de legitimo matrimonio nati essent, restituendi, nobiles insuper seu etiam milites et equites deauratos faciendi et constituendi, amplam praefato collegio licentiam, facultatem, et auctoritatem concesserit ac indulserit suis anno molxiv, ix kalendas martii, in simili formâ expeditis litteris, quarum tenor est qui sequitur, videlicet:

§ 12. Pius episcopus, servus servorum Constitutioaltera Pii IV qua Dei, ad perpetuam rei memoriam. Sedes collegio variae tribuuntur fapraesentibus pro sufficienter expressis LApostolica, gratiarum abundantissima ma cultates.

ter ac illarum solertissima dispensatrix, doctorum hominum collegiis amplas facultates interdum tribuere consuevit, ad hoc ut eius munera, per multorum peritorum maturam deliberationem et prudens iudicium, nonnisi personis benemeritis conferantur ac distribuantur. Hinc est quod nos (qui accepimus olim clarae memoriae Guidobaldum Urbini ducem. commoditatibus et indemnitatibus universorum subditorum suorum providere cupientem, in civitate Urbini unum collegium tredecim doctorum forsan nuncupatum, coram quibus omnes et singulae totius ducatus ac dominii pro tempore existentis Urbinatensis ducis et subditorum praefatorum causae ecclesiasticae et profanae necnon etiam mixtae tractarentur et definirentur, instituisse, illudque per felicis recordationis Iulium PP II praedecessorem nostrum, ac etiam per nos et forsan alios Romanos Pontifices, etiam praedecessores nostros, approbatum et confirmatum extitisse, ac illi nonnulla privilegia, concessiones et indulta, quibus ipsi doctores circa decisiones et expeditiones causarum uti deberent, auctoritate apostolicâ concessa fuisse), idem collegium eiusque doctores amplioribus favoribus et gratiis prosequi ac decorare volentes, motu proprio, non ad alicuius nobis pro eis desuper oblatae petitionis instantiam, sed de nostrâ merâ liberalitate, collegio et doctoribus huiusmodi nunc et pro tempore existentibus, ad instar nonnullorum aliorum Italiae collegiorum, in perpetuum duos singulis annis in poësi doctos poëticâ laureâ decorandi et insigniendi, necnon eos, quos in iure canonico et civili seu altero eorum studuisse, in eisque seu eorum altero per diligentem examinationem scientia et moribus idoneos ac sufficientes esse invenerint, in utroque seu altero iurium

huiusmodi, aut medicina vel alia licita facultate studuisse, et similiter, per diligentem examinationem duorum vel trium per eos eligendorum doctorum seu magistrorum vel licentiatorum facultatis, in qua studuerint, coram eis habendam, ac fidelem magistrorum seu doctorum eorumdem attestationem medio iuramento eis faciendam, peritos ac scientià et moribus ad hoc idoneos sufficientesque esse repererint, de eorumdem doctorum seu magistrorum vel licentiatorum consilio et assensu, ac eorum votis iuratis, in artibus, aut medicinâ, vel alià licità facultate huiusmodi, ad baccalaureatus, licentiaturae, doctoratus et magisterii gradus promovendi, ac in eis? legendi, disputandi et interpretandi, necnon alios actus ad personas in huiusmodi gradibus constitutas quomodolibet pertinentes saciendi, auctoritatem concedendi, et ipsorum graduum solita insignia eis exhibendi, necnon eos, quos ad hoc idoneos et fideles ac in litteraturà sufficientes esse repererint, in notarios publicos seu tabelliones et iudices ordinarios, recepto prius ab eis, iuxta formam praesentibus annotatam, solito iuramento, creandi, ac de notariatus et tabellionatus ac iudicatus officii huiusmodi per pennam et calamare, ut moris est, investiendi, necnon nothos, bastardos, naturales, spurios, incestuosos et manseres, copulative vel disiunctive, ex quocumque illicito coitu procreatos, tam praesentes quam absentes, viventibus seu etiam mortuis eorum parentibus (itaut ad paternam et alias successiones bonorum quorumcumque suorum agnatorum, cognatorum et attinentium, sine praeiudicio tamen

<sup>1</sup> Mihi videntur quaedam excidisse, et forsan legend. necnon eos, quos in artibus aut (R.T.).

<sup>2</sup> Forsan legendum ac eis (R. T.).

<sup>3</sup> Videtur legendum officiis (R, T.).

venientium ab intestato, admitti, et in illis succedere, necnon ad honores, dignitates, status, gradus et officia saecularia publica et privata quaecumque recipi et admitti, illaque gerere et exercere libere et licite possint et valeant, ac si de legitimo matrimonio procreati essent), servatâ tamen formâ litterarum nostrarum desuper editarum, legitimandi, ac ad primaeva ac legitima naturae iura, et quoslibet actus legitimos restituendi et reducendi, necnon nobiles, seu etiam milites, vel etiam equites deauratos, ut pro side, iustitià et religione pugnent hortando, faciendi, creandi et constituendi, eisque insignia et arma, in similibus dari solita, dandi et concedendi, necnon ipsos nobilitatis equestribus insigniis decorandi, dictà auctoritate, tenore praesentium, licentiam, facultatem et auctoritatem concedimus et indulgemus. Non obstantibus quibusvis apostolicis ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon legibus imperialibus, ac statutis et consuetudinibus, etiam municipalibus, civitatum et locorum in quibus ipsi legitimandi fuerint, iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, illis praesertim, quibus caveri dicitur expresse, quod naturales et bastardi legitimari non possint nisi de consensu legitimorum et naturalium, necnon quibus 'Cancellariae Apostolicae regulis per nos et Sedem eamdem in contrarium hactenus editis et in posterum edendis, ac privilegiis, indultis et litteris apostolicis, etiam quibusvis universitatibus, studiorum generalium collegiis, et quibusvis aliis locis, etiam motu simili, et ex certâ scientiâ, ac de apostolicae potestatis plenitudine, etiam de consilio eiusdem Romanae Ecclesiae

1 Videtur legendum quibusvis (R. T.).

cardinalium, concessis et confirmatis, ac in posterum concedendis et confirmandis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis corumque totis tenoribus et formis specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque. Forma autem iuramenti, quod notarii, tabelliones et iudices, per ipsos collegium et doctores ut praefertur creandi huiusmodi, praestabunt, talis est: « Ego N. de N., clericus N., ab hac horâ in antea fidelis ero beato Petro et S. R. E. ac domino meo Pio Papae IV et successoribus suis canonice intrantibus, non ero in consilio, auxilio, consensu vel facto ut vitam perdant aut membrum, vel capiantur malâ captione, consilium, quod mihi per se vel litteras aut nuncium manifestabunt, ad eorum damnum scienter nemini pandam, si vero ad meam notitiam aliquid devenire contingat quod in periculum Romani Pontificis aut Ecclesiae Romanae vergeret seu grave damnum, illud pro posse impediam, et, si hoc impedire non possem, procurabo bona fide id ad notitiam domini Papae perferri, Papatum Romanum et regalia S. Petri ac iura ipsius Ecclesiae specialiter, si qua eadem Ecclesia in civitate vel terra, de qua sum oriundus, habeat, adiutor eis ero ad desendendum et detinendum seu recuperandum contra omnes homines, tabellionatus officium fideliter exercebo, contractus, in quibus

exigitur consensus partium, fideliter faciam nil addendo vel minuendo sine voluntate partium quod substantiam contractus immutet, si vero in consiciendo aliquod instrumentum unius solius partis sit requirenda voluntas, hoc ipsum faciam, ut scilicet nil addam vel minuam quod immutet facti substantiam contra voluntatem ipsius, instrumentum non conficiam de aliquo contractu, in quo sciam intervenire seu intercedere vim vel fraudem, contractus, in protocollum redigam, et, postquam in protocollum redegero, malitiose non differam contra voluntatem illorum vel illius, quorum seu cuius est contractus super eo publicum conficere instrumentum, salvo meo debito et consueto salario. Sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei evangelia ». Nulli ergo omnino liceat hanc paginam nostrae concessionis, indulti et derogationis infringere vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae MDLXIV, Ix kalendas martii, pontificatus nostri anno v.

Epitome se-

§ 13. Deinde memoratus Urbanus VIII quentis consti-tutions Urba- praedecessor noster (ne dubitari contingeret an eiusmodi privilegia a Iulio II et Pio IV concessa praefato collegio per obitum quondam Francisci Mariae ultimi ducis Urbini et devolutionem illius ducatus ad Sedem Apostolicam adhuc durarent vel expirassent) ipsi collegio facultatem ac auctoritatem cognoscendi et iudicandi causas appellationum tam ecclesiasticas quam laicales omnium et quorumcumque iudicum ducatus et legationis Urbinatensis (exceptis tamen beneficialibus, ac iis quae, iuxta dispositionem Concilii Tridentini, vel aliàs,

de iure essent inappellabiles) in secundis seu tertiis instantiis, ac in omnibus illis in quibus daretur appellatio postquam iudicatae suissent a iudicibus ordinariis, appellationum, ubi existerent, et nonnullis adiectis declarationibus et dispositionibus tam circa electionem et numerum doctorum votantium et supranumerariorum eiusdem collegii, quam circa modum ab ipsis in eiusmodi causarum decisione servandum, concesserit ac impertitus fuerit; practerea expresse decreverit ac disposuerit ut in praemissis causis appellationum tam ecclesiasticis quam laicalibus ad collegium spectantibus appellari non posset, omisso medio, et, si appellari contingeret, nullus iudex se ingerere deberet nisi in vim specialis commissionis Romani Pontificis pro tempore existentis manu signatae, aliàs licitum esset eidem collegio ad ulteriora procedere non obstante quacumque inhibitione et absque alicuius poenae incursu, ipsumque collegium reassumere, inhibere et exequi posset prout de iure, ac, ubi collegium iudicasset in casu quo dari deberet appellatio, tunc eius cognitio seu commissio ad existentem pro tempore in eisdem partibus Apostolicae Sedis legatum pertineret; ac insuper eidem collegio statuta super modo cognoscendi causas et pro felici ipsius gubernio necessaria et opportuna condendi, et, quoties sibi videretur, immutandi ac innovandi, salvå tamen semper approbatione dicti legati sive eius vicelegati, facultatem pariter concesserit ac indulserit; necnon doctorandi, et alia privilegia eidem collegio competentia, dummodo essent in usu, et non essent revocata, neque sub aliquibus revocationibus comprehensa, et sacris canonibus, Concilii Tridentini decretis, constitutionibusque apostolicis non adversarentur, approbaverit et confirmaverit per suas in formà Brevis die viii iulii anno mocxxxvi expeditas litteras tenoris sequentis, videlicet:

Constitutio Urbani VIII in ceduntur colle-

§ 14. Urbanus Papa VIII, ad perqua, non obstan. peluam rei memorium. Cum, sicut pro Status Urbini parte dilectorum filiorum communitatis ad Sanctam Se dum, denuo con- et hominum civitatis nostrae Urbinatengio facultates. Sis, etc

> Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die viii iulii mpcxxxvi, pontificatus nostri anno xIII.

Epitome sequentis constitutionis mentis X.

§ 15. Postremo similis memoriae Clecie-mens X etiam praedecessor noster, ex publico studio pro lectionibus sacrorum canonum et legum civilium ac aliarum scientiarum seu facultatum et praesertim mathematicarum disciplinarum in praedictà Urbinatensi civitate olim instituto, necnon ex praesato doctorum collegio, recenter civium operà inter se unitis et coniunctis, unam universitatem studii generalis, in qua sacra theologia, ius canonicum, et leges civiles, philosophia, mathematicae, aliaeque ingenuae disciplinae, scientiae et artes publice docerentur ac perlegerentur, et, qui peracto studiorum curriculo idonei reperti fuissent, ad baccalaureatus, magisterii, doctoratus, aliosque gradus scholasticos, servatà in omnibus Viennensis et Tridentini Conciliorum dispositione, promoveri libere et licite possent, in omnibus et per omnia, prout in aliis studiorum generalium universitatibus per Sedem Apostolicam erectis fieri solet, apostolică auctoritate perpetuo erexerit et instituerit, ac ipsi universitati studii generalis sic erectae et institutae, eiusque rectoribus, magistris, doctoribus, lectoribus, scholaribus, officialibus et ministris, aliisque personis quibuscumque pro tempore existentibus, ut omnibus et singulis privilegiis,

1 Reliqua omittimus, quia habes in tom. xiv, pag. 538 (R. T.).

indultis, libertatibus, immunitatibus, exemptionibus, facultatibus, praerogativis, honoribus, praeeminentiis et gratiis, quae tam per sanctae memoriae Clementem VIII, quam alios quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, tunc suos, universitati studii generalis civitatis nostrae, tunc pariter suae, Ferrariensis, eiusque rectori, magistris, doctoribus, lectoribus, scholaribus, officialibus et ministris, aliisque personis respective, etiam per viam communicationis, et aliàs, quomodolibet et qualitercumque concessa et attributa fuerunt, pari modo, absque ullà prorsus differentia, uti, frui et gaudere libere pariter et licite valerent, simili auctoritate, perpetuo concesserit ac indulserit per suas in simili formâ Brevis die vi aprilis anno mocexxi datas litteras tenoris sequentis, videlicet:

§ 16. Clemens Papa X, ad perpeluam Constitutio Clerei memoriam. Æternae sapientiae con refertur erectio silio, etc 4

studii publici in palatio pontificio, etc.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vi aprilis MDCLXXI, pontificatus nostri anno 1.

§ 17. Nos igitur, attendentes firmiora Clemons XI esse ea, quibus Sedis praedictae sae-tas constitutiopius intercedit auctoritas, ac universitatem studii generalis et collegium doctorum praememorata specialibus favoribus et gratiis prosegui et ornare volentes, motu proprio, non ad cuiusquam nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex merâ liberalitate, certâ scientià ac maturà deliberatione nostris. deque apostolicae potestatis plenitudine, praeinsertas Iulii II, Pii IV, Urbani VIII, et Clementis X Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum litteras, omniaque et singula in eis contenta, tenore preesentium, auctoritate aposto-

- 1 Reliqua habes in tom. xvIII, pag. 184 (R.T.).
- 2 Forsan legendum accedit (R. T.).

lica confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis ac irrefragabilis apostolicae firmitatis robur et munimen adiicimus; quinimo, motu, scientia, deliberatione ac potestatis plenitudine similibus, omnia et singula in eisdem litteris contenta denuo statuimus, sancimus et ordinamus, ac, ab omnibus et quibuscumque, etiam speciali ac individuâ notâ dignis, ad quos spectat et spectabit in futurum, exacte, inconcusse ac inviolabiliter perpetuo observari, volumus, decernimus et mandamus.

Declaratio 1. causis ad hoc omisso medio.

§ 18. Praeterea, ad tollendas controcollegium spe-versias pluries obortas et in Romanâ ctantibus appel-Jari non posse Curiâ agitatas circa interpretationem praedictarum litterarum Urbani VIII praedecessoris, in quibus decernitur, quod in causis appellationum tam ecclesiasticis quam laicalibus ad memoratum collegium spectantibus appellari non possit, omisso medio, et, si appellari contigerit, nullus iudex se ingerere debeat nisi in vim specialis commissionis Romani Pontificis pro tempore existentis manu signatae, declaramus, et apostolicâ auctoritate, quatenus opus sit, denuo sancimus, decernimus ac ordinamus, omnes et quascumque causas appellationum interpositarum a sententiis seu decretis latis a quibuscumque iudicibus, tam ecclesiasticis quam laicalibus, omnium et quarumcumque civitatum, terrarum et locorum ducatus et legationis Urbinatensis (exceptis tamen beneficialibus, ac iis, quae iuxta Tridentini Concilii dispositionem vel aliàs de iure sunt inappellabiles, ac iis insuper exceptis quae prius in curiâ archiepiscopali Urbinatensi vel ab aliis iudicibus ordinariis appellationum in locis, ubi existunt, ut praefertur, iudicandae erunt) in secundis seu tertiis instantiis omnino devolvi debere ad praedictum collegium doctorum; inhi-

bentes, stricte interdicentes, ne hoc omisso medio appellari possit ad pro tempore existentem Urbini legatum seu vicelegatum, nec etiam ad auditoris Camerae nostrae Apostolicae, vel quodcumque aliud quantumlibet privilegiatum ac speciali mentione dignum Romanae Curiae tribunal aut iudicem, et, si appellari contigerit, nullus iudex in eiusmodi causis se ingerere possit nisi vigore specialis commissionis quae nostrå vel Romani Pontificis pro tempore existentis manu signata fuerit; quod si absque huiusmodi commissione se ingerere praesumpserit, omnia ab eo gesta et decreta, attentata, nulla ac irrita sint eo ipso; quin etiam eidem collegio, ut, quacumque inhibitione non obstante et absque alicuius poenae incursu, ad ulteriora in similibus causis procedere, ac, ubi opus fuerit, inhibere, easque a quocumque iudice et tribunali reassumere, cognoscere, et, prout iuris esse censuerit, fine debito terminare, libere ac licite posssit et valeat, simili auctoritate, tenore praesentinm, perpetuo concedimus ac indulgemus.

§ 19. Ad haec aliam similiter con-Declaration, troversiam non semel excitatam, an op-catul Urbini supida et loca, quae, dum felicis pariter dum a sisto v recordationis Sixtus V praedecessor no-tensis erecta ster tribunal audientiae causarum prodem dispositiovinciae Marchiae, Rotam nuncupatam, hondi. in civitate nostrà, tunc suâ, Maceratensi, per litteras anno molxxxvIII, idibus martii, sub plumbo expeditas, instituit ac erexit, ducatui Urbini subiecta erant, sub earum litterarum dispositione comprehenderentur, e medio tollere ac penitus dirimere cupientes, et declarationibus aliàs, ac nuper, nempe diebus xxIII septembris et vii octobris anno moccxii, per dilectum filium nostrum Petrum Marcellinum tituli S. Ioannis ante Portam Latinam presbyterum S. R. E. car-

dinalem Corradinum nuncupatum, tunc pro-auditorem nostrum, factis, inhaerentes, civitates, oppida et loca omnia, quae ducatui Urbini, tempore quo praefatae Sixti praedecessoris litterae emanarunt, subiecta erant, sub earumdem litterarum dispositione non comprehendi, nec ullo modo comprehensa censeri, ac ita a quibuscumque iudicibus perpetuo iudicari ac definiri debere, statuimus, decernimus et declaramus.

Declaratio III.

§ 20. Demum (cum, sicut accepimus, Omnes subditos non alibi quam tametsi pluribus edictis, quorum pri-Urbinatensi pos- mum a praesato Guidobaldo secundo ctoralem acci. Urbini duce, die xvii mensis augusti anno molxy, alia vero recentiora a diversis eiusdem civitatis pro tempore legatis et vicelegatis promulgata fuerunt, salubriter cautum ac expresse vetitum fuerit, ne subditi eiusdem ducatus et legationis alibi quam in memorato Urbinatensi doctorum collegio lauream et gradum doctoratus accipiant, et, qui secus fecerint, ab omnibus et quibuscumque publicis in eâ provinciâ muneribus ac officiis excludantur, nec ibidem doctoris professionem exercere umquam possint; nihilominus, eiusmodi edictorum dispositione posthabità, quamplures subditi ad publica munera et doctoratus exercitium ibidem passim admittantur, licet doctoratus insignia in praedicto collegio minime susceperint), nos proinde eorumdem edictorum executioni, ac ipsius collegii decori, utilitati et incremento, quantum cum Domino possumus, opportune consulere cupientes, quemadmodum illustre ceteris omnibus exemplum praebere curavimus, dum anteactis annis duos ex germano fratre secundum carnem nepotes nostros, nimirum dilectum filium nostrum Annibalem, modo S. Mariae in Cosmedin diaconum S. R. E. cardinalem et camerarium Albanum nuncupa-

tum, et dilectum pariter filium magistrum Alexandrum Albanum, in utrâque signatura nostra nunc referendarium et Camerae nostrae Apostolicae clericum, quamy 'litterarum studiis in hac almâ Urbe nostrâ operam navassent, non alibi tamen quam Urbini in praesato collegio eos doctoratus laureâ insigniri voluimus, ita nunc, tenore praesentium, apostolicâ auctoritate, decernimus, praecipimus et mandamus, ut in posterum, atque perpetuis futuris temporibus, subditi praedictae legationis, qui, peracto studiorum curriculo, doctorali laureâ ornari voluerint, eam in memorato collegio omnino recipere teneantur, et, qui alibi ipsam receperint, ad exercenda publice munera et officia, atque etiam ad gerendum quarumvis causarum in quocumque foro patrocinium in omnibus eiusdem legationis locis prorsus inhabiles et incapaces sint ac esse intelligantur, nec illos a quoquam ad id, praeterquam a nobis et a Romano Pontifice pro tempore existente, habilitari, neque cum ipsis super huiusmodi defectu dispensari unquam posse, motu, scientià, deliberatione ac potestatis plenitudine similibus, statuimus, decernimus et declaramus.

§ 21. Decernentes pariter, easdem Clausulae ampraesentes litteras, et in eis contenta plissimae. quaecumque, etiam ex eo quod interesse in praemissis habentes seu habere quomodolibet praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis et dignitatis existant, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, causaeque, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et iustificatae non fuerint, aut ex aliâ qualibet etiam quantumvis iuridicâ et privilegiatâ causâ, colore, praetextu et capite. etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis,

nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, vel interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali ac inexcogitato et inexcogitabili individuamque expressionem requirente defectu, notari, impugnari, infringi, invalidari, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere ac fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere debere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque et quomodocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab iis respective inviolabiliter observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et Sedis Apostolicae nuncios, aliosve quoslibet quacumque auctoritate, praeeminentià aut potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio am-§ 22. Non obstantibus, quatenus opus Dergatud air 9 22. 11011 Orosania politica postolicae cumque contra sit, nostrà et Cancellariae apostolicae

regulà de iure quaesito non tollendo, et quibuslibet apostolicis, ac in universalibus provincialibusque conciliis editis et edendis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus; quibus omnibus et singulis, quoad ea quae praesentibus adversantur, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, specialiter et expresse ac latissime dero-Fides habenda gamus, et derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 23. Ceterum volumus quod ea- Sanctio poerumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etc. 4.

§ 24. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrarum confirmationis, approbationis, declarationis, mandati, ordinationis, voluntatis et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae MDCCXXI, XIV kalendas aprilis, pontificatus nostri anno xxI.

Dat. die 19 martii 1721, pontif. an. xxI.

1 Reliqua ut pag. 704 α (R. T.).

# INNOCENTIUS XIII

## PAPA CCXLVIII

Ab anno mdccxxi ad annum mdccxxiv.

Aa. C. 1721 Innocentius XIII, Romanus, Michaëlangelus de Comitibus antea vocatus, S.R.E. presbyter cardinalis tituli Ss. Quirici et lulitae, primum episcopus Auximanus, deinde Viterbiensis, Summus Pontifex electus fuit die viii maii anni mdccxxi, et die xix eiusdem mensis coronatus. Creavit cardinales tres. Vixit annos LXVIII, menses ix, dies xxvIII. Obiit anno mdccxxiv, die vii martii, sepultusque fuit in Basilica Vaticana. Vacavit Sedes menses duo, dies vigintiduo.

I.

Confirmatur constitutio Clementis XI de privilegiis universitatis studii generalis et collegii doctorum civitatis Urbini, cum novâ eorumdem concessione <sup>1</sup>

> Innocentius Episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Rationi congruit ac convenit acquitati, ut ea, quae Romani Pontificis gra-

1 Laudata constitutio hîc refertur, et edita fuit MDCCXXI, die 19 martii, pontif. XXI; huius Pontificis const. editâ MDCCXXI, die 27 novembris, pontif. 1, conceditur locus in Rotâ Maceratensi uni ex civibus Urbini.

tià ac benignitate processerunt, licet An. C. 1721 eius superveniente obitu litterae apostolicae desuper expeditae non fuerint, debitum consequantur effectum.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, fe- Epitome et licis recordationis Clemens Papa XI prae-tionis Clemendecessor noster, cupiens civitati nostrae, tunc suae, Urbini, ubi natus et educatus fuerat, quamque nedum ortu suo, sed suis etiam eximiis virtutibus plurimum illustravit, praecipuum aliquod pontificiae suae charitatis et beneficientiae argumentum tribuere, ac potissimum erga universitatem studii generalis ibidem apostolică auctoritate dudum erectam<sup>4</sup>, in qua olim doctorali laureâ decoratus, necnon erga collegium iuris utriuspue doctorum inibi pari auctoritate institutum, cui ille itidem, dum in minoribus esset gradibus, adscriptus fuerat, grati memorisque animi sui propensionem palam ostendere et declarare, nonnulla privilegia et indulta a diversis Romanis Pontificibus, praedecessoribus etiam nostris, tunc suis, universitati studii generalis et collegio doctorum praedictis olim concessa, ac insuper nonnulla edicta et decreta in utriusque favorem a ducibus et pro tempore legatis et vicelegatis eiusdem civitatis Urbini edita, ut in posterum observarentur exactius, paulo

1 Edit. Main. legit erectum (R. T.).

antequam viam universae carnis ingrederetur, nempe mense martio proxime praeterito, apostolicà auctoritate approbaverit et confirmaverit, pluraque alia ad eorumdem universitatis et collegii decus ac utilitatem disposuerit per suas litteras, quae tamen ob eius subsecutum obitum ab illo subsignari et consueto Romanae Curiae more expediri minime potuerunt, tenoris sequentis, videlicet:

Constitutio tegro refertur.

§ 2. Clemens episcopus servus servopraedicta Clementis XI ex in-rum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Inter multiplices, etc. 1.

> Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae MDCCXXI, XIV kalendas aprilis, pontificatus nostri anno xxI.

Causa praesentis constitufirmatoriae.

§ 27. Ne autem de approbatione, contionis disus con-firmatione, innovatione, decretis, declarationibus, novis concessionibus, statutis, mandato, et voluntate Clementis praedecessoris circa praemissa, ex eo quod ipsius Clementis praedecessoris, ob subsecutum eius obitum, ut praesertur, litterae apostolicae praeinsertae ab ipso subsignatae, ac in formâ solitâ expeditae non fuerint, valeat quomodolibet haesitari, et ii, quorum interest aut interesse poterit quomodolibet in futurum, illorum frustrentur effectu, volumus, et apostolicà auctoritate decernimus, praecipimus et mandamus, quod approbatio, confirmatio, innovatio, decreta, declarationes, novae concessiones, statuta, mandatum, et voluntas eiusdem Clementis praedecessoris, quoad omnia et singula quae in praefatis litteris continentur, integrum sortiantur effectum, perinde ac si super illis ipsius praedecessoris litterae confectae et sub plumbo iuxta consuetum Romanae Curiae morem expeditac fuissent, quodque prae-

> 1 Totam Clementis XI constitutionem, aliasque in ea relatas, omittimus, quia hanc immediate praecedit, ut videre est sup. in hoc ipso tomo, a pag. 851 ad pag. 866 (R. T.).

sentes litterae ad probandum ac plene iustificandum approbationem, confirmationem, innovationem, decreta, declarationes, novas concessiones, statuta, mandatum et voluntatem Clementis praedecessoris huiusmodi ubique sufficiant, nec ad id probationis alterius adminiculum requiratur.

§ 28. Praeterea, ne praeinsertae Clementis praedecessoris litterae ullo un unionis. quam tempore a quoquam ex quovis capite impugnari, invalidari, aut in controversiam adduci et vocari possint, sed perpetuis futuris temporibus firmae, validae, efficaces ac illibatae persistant, eas nos tenore praesentium specialiter et expresse approbamus et confirmamus, illisque perpetuae et inviolabilis apostolicae firmitatis robur et munimen adiicimus, ac omnes et singulos tam iuris quam facti defectus, si qui forsan desuper intervenerint, supplemus, ac illas perpetuo valere et observari debere volumus et ordinamus.

§ 29. Insuper, ad maiorem et abundan- Nova confirtiorem praemissorum cautelam et exe-omnium quae in cutionem, ea omnia et singula, quae in mentis constituantedictis praeinsertis litteris ab eodem iur. Clemente praedecessore in commodum, favorem ac utilitatem universitatis studii generalis et collegii doctorum praedictorum approbata, confirmata, concessa, disposita ac statuta fuerunt, nos similiter tenore praesentium amplissime approbamus, confirmamus, concedimus, disponimus atque statuimus, eaque omnia et singula ab omnibus, ad quos spectat vel spectabit in futurum, inconcusse ac inviolabiliter perpetuo observari, ex certà nostrà scientià et matura deliberatione ac de apostolicae potestatis plenitudine, volumus, decernimus,

§ 30. Quocirca universis et singulis Deputatio exearchiepiscopis, episcopis, abbatibus, ca-catorum prae-

praecipimus et mandamus.

Confirmatio

sentis constitu- nonicis, et aliis personis in dignitate tionis. ecclesiastică constitutis, necnon modernis et pro tempore existentibus Urbini legato et vicelegato, seu eiusdem legationis praesidi, et Camerae Apostolicae auditori, ac eorumdem archiepiscoporum et episcoporum vicariis seu offi-

cialibus in spiritualibus generalibus, per apostolica scripta mandamus, quatenus ipsi, vel duo, aut unus eorum, per se, vel alium, seu alios, praesentes litteras, et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac pro parte illorum aut alicuius eorum, quos ipsae litterae concernunt et concernent, fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque et eorum cuilibet in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostrâ omnes et singulos, quos eaedem litterae quomodolibet concernunt et concernent ut praefertur, illis et in eis contentis quibuscumque pacifice frui, potiri et gaudere, non permittentes eorum aliquem desuper per locorum Ordinarios seu alios quoscumque quomodolibet indebite molestari, perturbari et inquietari; contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras, poenas ecclesiasticas, ac etiam pecuniarias illorum arbitrio imponendas et applicandas poenas, aliaque opportuna iuris remedia, appellatione postposità, compescendo; ac censuras et poenas praedictas, legitimis super his habendis servatis processibus, etiam ite-

Clausulae speciales.

§ 31. Non obstantibus omnibus et singulis, quae praefatus Clemens praedecessor in praedictis suis litteris decrevit non obstare, quae nos pariter ac iterum non obstare decernimus et mandamus; quibus omnibus, quoad ea quae praesentibus adversantur, illis aliàs in |

ratis vicibus aggravando et reaggravando; invocato etiam ad hoc, si opus

fuerit, auxilio brachii saecularis.

suo robore permansuris, ad praemissorum essectum, harum serie, specialiter, expresse ac amplissime scientiâ, deliberatione et potestatis plenitudine paribys, derogamus et derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 32. Volumus autem ut earumdem Transumptopraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique ab omnibus habeatur, quae eisdem praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

§ 33. Nulli ergo omnino hominum Sanctio poeliceat paginam hanc nostrarum approbationis, confirmationis, statuti, decreti, mandati, et derogationis infringere vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae MDCCXXI, VII idus maii, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 9 maii 1721, pontif. anno I.

Ħ.

Conceduntur privilegia et gratiae conclavistis postremi conclavis 1.

> Innocentius Papa XIII, URBIS. — Motu proprio, etc.

Nos volentes, dilectos filios conclavi- Causae indulti. stas, etc. 2.

Fiat motu proprio M. A.

- 1 Eadem privilegia concessa fuere a Clemente XI constit. edit. MDCC, die 8 decembris, pontificatus 1; et a Benedicto XIII conceduntur constit. edit. MDCXXIV, die 4 ianuarii, pontif. 1.
- 2 Reliqua omittimus, quia ipsissima sunt ac ea quae leguntur in tom. xvIII, p. 22 b et seq. (R. T.).

Et cum absolutione a censuris ad effectum, etc. 1

Fiat M. A.

Datum Romae, apud S. Petrum, xv kalendas iunii, anno 1.

Dat. die 18 maii 1721, pontif. anno 1.

Nomina autem ipsorum conclavistarum sunt hacc quae sequuntur.

Reverendissimus dominus frater Augustinus Nicolaus de abbatibus Oliverius Pisaurensis, episcopus Targensis, sacrista; R. P. D. Dominicus Riveras Urbinas, basilicae Principis Apostolorum de Urbe canonicus, U. S. R. ac sacri collegii secretarius; Ioannes Baptista Gambarucci presbyter Romanus, eiusdem basilicae perpetuus beneficiatus; Ignatius Reali clericus Romanus, eiusdem basilicae beneficiatus, coadiutor; Franciscus Bolsa presbyter Novocomensis, canonicus insignis collegiatae S. Mariae de Rotundâ. Venantius Philippus Piersanti presbyter Camerinensis, praedictae insignis collegiatae canonicus, magistri caeremoniarum: Franciscus Ignatius Ferranti presbyter Æsinus, Matthaeus Scaglioni presbyter de Volentano, Montis Falisci dioecesis, Bartholomaeus Moglia laicus Romanus, nostri dum cardinalatus honore fungebamur: Felix Solatius presbyter Rossanensis et vicarius generalis Ostiensis, Ioseph Lamblotte laicus Nemurcensis dioecesis, Sebastiani Antonii episcopi Ostiensis Tanara; Franciscus Antonius Fini presbyter Minerviensis metropolitanae ecclesiae Beneventanae archipresbyter, Nicolaus Xaverius S. Maria diaconus mansionarius praedictae metropolitanae, fratris Vincentii Mariae episcopi Portuensis Ursini; abbas Laurentius Pius Bonsius clericus Florentinus, Franciscus Iudice laicus Hungarus, Francisci episcopi Tusculani Iudice; Livius Guarinus laicus Foroliviensis, Bartholomaeus Fantinus laicus Mutinensis, Fabritii episcopi Albanensis Paulutii; Ioannes Antonius Vendettuoli presbyter Venefrensis, Iacobus Collez clericus Leodiensis dioecesis, Franciscus

Siciliani laicus Barensis, Francisci episcopi Sabinensis Pignattelli; Franciscus Velli presbyter Praenestinus, basilicae Principis apostolorum perpetuus beneficiatus, Petrus Cheller clericus Amburgensis, Francisci episcopi Praenestini Barbarini, venerabilium fratrum nostrorum episcoporum S. R. E. cardinalium: abbas Ioseph Maria Benveduti clericus Eugubinus, Marcus Mittarelli laicus Civitatisducalis, Franciscus Gotti presbyter Bononiensis, Iacobi tituli S. Mariae in Viâ Boncompagni; comes Philippus Raynaldus a Turre presbyter et abbas Albensis, eques commendatarius et receptor sacrae religionis Ss. Mauritii et Lazari, Iacobus Antonius Carpanus presbyter Dertonensis, Alexander Ioannes Andreazzini laicus Romanus, Iosephi tituli S. Praxedis Sacripantes; Bartholomaeus Claricius presbyter Anconitanus. Camillus Schola philosophiae ac medicinae doctor Bassanensis, Ioannes Antonius Spoladori laicus Tarvisinus, Georgii tituli Ss.XII Apostolorum Cornelii; Iacobus Leoni presbyter Signinae dioecesis, Ioseph Maria Cardoni laicus Lucensis, Laurentii tituli S. Petri ad Vincula Corsini; Antonius Aga presbyter Romanus, Andreas Campanella laicus Balneoregiensis, Franciscus Maria Serra laicus Romanus, Francisci tituli S. Caeciliae de Aquaviva; abbas Bartholomaeus Castelli I. U. D. clericus Interamnensis, Laurentius Foschi clericus dioecesis Albanensis, Thomae tituli S. Mariae Transtyberim Ruffi; Petrus Antonius Ventura presbyter Camerinensis, canonicus insignis collegiatae S. Mariae in Viâlatâ, Nicolaus Carignani laicus Lucensis, Horatii Philippi tituli S. Honuphrii Spadae; Mauritius Jacquin laicus Parisiensis, Antonius Lori laicus de Prato, dioecesis Asculanae, Philippi Antonii tituli S. Chrysogoni Gualterii; Crescentius Maschi laicus Urbinas, Antonius Maria Giulietti presbyter Auximanus, Carolus de Rubeis clericus Romanus, Iosephi tituli S. Mariae Angelorum Vallemani; abbas Paulus Antonius Folsi clericus Foroliviensis, Dominicus Alexander Bugiani laicus Romanus, Ioannis Dominici tituli S. Anastasiae Paracciani: Michaëlangelus Magnoni 1 Reliqua ut ibid. pag. 29 a et seq. (n. r.). | presbyter ev dioecesi S. Miniati, Petrus Canevari laicus Romanus, Caroli Augustini tituli S. Augustini Fabroni; comes Livius Adrianus presbyter I. U. D. collegiatus Patavinus, comes Antonius Mantua laicus Patavinus, Petri tituli S. Marci Priuli; Ioannes Baptista Rondoni presbyter Bononiensis, sacrae theologiae doctor ac perinsignis collegiatae S. Petronii Bononiae, Iacobus Philippus Lazari laicus Bononiensis, Ulyssis Iosephi tituli S. Crucis in Hierusalem Gozzadini; Ioseph Castelluccius presbyter civitatis Potentiae, Ioseph Cardini laicus ex civitate Aretii, Ioannes Baptista Innocentii clericus Sabiensis, Ludovici tituli S. Sylvestri in Capite Pici; Antonius Leprotti physicae et medicinae doctor, laicus Bononiensis, Ioannes Stacchini laicus de Bonifacio Ianuensis, Ioannis Antonii tituli S. Calisti de Vià; abbas Iacobus Antonius Daffico presbyter Ianuensis, Hieronymus Calzi laicus Romanus, Augustini tituli S. Mariae de Populo Cusani; Salvator de Rubeis clericus Romanus, Ioseph Hauffer laicus Helvetus Sotodorenus, Iulii tituli S. Laurentii in Pane et Perna Piazzae; Angelus de Gianneskys a Castroplani presbyter Clusinae dioecesis, abbas S. Blasii, Urbanus Garofoli laicus Romanus, Antonii Felicis tituli S. Balbinae Zonzedarii; abbas Caesar Ondedei presbyter Eugubinus, basilicae Ss. Laurentii et Damasi de Urbe canonicus, Thomas Puccetti clericus Romanus, Ioannis Baptistae tituli S. Mariae in Aracaeli Bussi; Thomas de Cecchottis clericus Reatinus, Franciscus Maria Lucca laicus Romanus, Petri S. Ioannis ante Portam Latinam Corradini; Michaël Petit de Ravennes presbyter dioecesis Parisiensis, abbas commendatarius monasterii in Arganna dioecesis Catalaunensis, Ioannes Vivant presbyter Parisiensis dioecesis, canonicus honorarius ecclesiae metropolitanae Parisiensis, Franciscus Soldinus Florentinus, Armandi cardinalis de Rohan; comes Franciscus de Schrottempach laicus ex Tyria, Matthias Breugeisen presbyter Viennensis, Franciscus Gistel laicus Tridentinus, Wolphangii Annibalis tituli S. Marcelli Scrattempach; Andreas Boccacani presbyter Narniensis dioecesis, Liborius Cagliati Floren-

tinus, Societatis Iesu laicus, Ioannis Baptistae tituli S. Stephani in Caelio Monte Ptolomei; abbas Antonius Sartoni clericus Ariminensis, Caietanus Bononi laicus Novocomensis, Benedicti Ss. Nerei et Achillei Odescalchi; Ludovicus Guido Guerapin de Vaureal presbyter Senonensis, doctor Sorbonicus, Petrus Guerin de Tincin presbyter Gratianopolitamus, rector et socius Sorbonicus, abbas Vezeliacensis, ecclesiae Senoniensis archidiaconus maior. Petrus Julien laicus dioecesis Agatensis, Henrici cardinalis De Bissy; Felix Rosa Pepe presbyter Abelliensis dioecesis, canonicus Aversanus, Bernardinus De Benedictis laicus Spoletanus, Innici tituli S. Thomae in Parione Caraccioli; Antonius Piersantes clericus coniugatus Camerinensis dioecesis, Nicolaus Corbellus laicus Romanus, Bernardini tituli S. Petri in Monteaureo Scotti; Ioseph Caracciolus laicus Neapolitanus, Marcus Ricciatoli laicus Romanus, Nicolaus Belarducci laicus Capuanus, Nicolai tituli S. Martini in Montibus Caraccioli; abbas Hieronymus Cardoni presbyter Lucensis, basilicae Principis Apostolorum perpetuus beneficiatus, Ioseph Frifelli laicus Romanus, Ioannis Baptistae tituli Ss. Quatuor Coronatorum Patritii; comes Ioannes Fabius De Braschis I. U. D. clericus Caesenatensis, Ludovicus Mosconus laicus Perusinae dioecesis, Nicolai tituli S. Sixti Spinulae; abbas Hieronymus Crivelli presbyter Mediolanensis, Ioseph Fragiotti laicus Romanus, Giberti tituli S. Alexii Borromei; Ioannes Franciscus Bassel dioecesis Moguntinae, eiusque cononicus ad Gradus B. M. V., Emericus Gabriel comes Esterbasis divecesis Strigoniensis, canonicus Posoniensis, praepositus B. M. in Rathisbona, Ioannes Ziein dioecesis Constantiensis, Emerici cardinalis Czakij; Ioannes Paulus Mercantilius clericus Romanus, Constantinus Grimaldus laicus e Regio Lepidi, Georgii tituli S. Agnetis Spinulae; Hieronymus Maresti laicus Ferrariensis, Franciscus Quercioli laicus Imolensis, Cornelii tituli S. Hieronymi Illyricorum Bentivolii; comes Ludovicus Emmanuel de Ghistel ex marchionibus S. Florae, abbas et clericus Atrebatensis, abbas Gaspar Ruggia

clericus Romanus, basilicae Principis Apostolorum beneficiatus coadiutor, Philippi Thomae de Baussu cardinalis de Alsatia; Vincentius Margarita I. U. D. presbyter Brixiensis, loannes Danielis laicus Cenedensis, Ioannis Francisci tituli Ss. Marcellini et Petri Barbadici; Iosephus Emidius de Grassis clericus Asculanus, Ioannes Bianchini clericus Asculanus, Ioannes Bianchini clericus Mediolanensis, Ioannes Georgeus Grau Hungarus, Michaëlis Friderici tituli S. Sabinae de Althann; Philippus Ortensius Fabri clericus coniugatus Romanus, Arnoldus de Paulis laicus Leodiensis, Ioannis Baptistae tituli S. Priscae Salerni; Gabriel Lopez Viegea clericus Lusitanus civitatis Elviae, Ioannes Franciscus Verveda clericus Barchinonensis, Alvari cardinalis Cienfuegos, presbyterorum S. R. E. cardinalium: Ioannes Baptista Filippani presbyter Romanus, Augustinus Luppachioli clericus Gallesi dioecesis Civitatis Castellanae, Franciscus Titii laicus Vallismontanae dioecesis Segninae, Benedicti S. Mariae in Viàlatà Pamphilii; Ioannes Antonius Coltrolini clericus coniugatus Romanus, Alexander Perazzoli laicus Neapolitanus, Petri S. Laurentii in Damaso Ottoboni; abbas Lucas Nicolaus Recchi clericus Ripanus, Ioannes Argenti laicus Romanus, Iosephi Renati S. Georgii Imperialis; Andreas Ianuensis laicus Praenestinus, Petrus Buccardus laicus Romanus, Laurentii S. Nicolai in Carcere de Alteriis; abbas Christophorus Venturelli clericus Amerinus, Ilieronymus Georgii laicus Pisanus, Caroli S. Angeli in Foro Piscium Columnae; Carolus Ancaianus laicus Spoletanus, eques commendatarius sacrae religionis Ss. Mauritii et Lazari, Franciscus Blancus laicus Viadamensis dioecesis Mantuanae, Annibalis S. Mariae in Cosmedin Albani; Ubaldus Monacelli presbyter Eugubinae dioecesis, Augustinus Cincielli laicus Castellanae dioecesis, Curtii S. Eustachii Orighi; Ermannus Adamus Tenantewich Philopolitanus, Fridericus Antonius Gunter presbyter Moguntinus, Ioannes Georgius Mesbach laicus Manoziavalensis Herbipolensis dioecesis, Damiani cardinalis

nalis laicus Reatinus, Laurentius Bussonus Romanus clericus coniugatus, Fabii Ss. Viti et Modesti Oliverii; Ioannes Matthaeus Niccioli clericus Pisaurensis, Franciscus Gambirasi laicus Romanus, Iulii cardinalis Alberoni, diaconorum S. R. E. cardinalium: frater magister Hieronymus Maria de Allegris Florentinus, Ordinis Servorum beatae Mariae Virginis, frater magister Ioannes Baptista Amadeus Lucensis, Ordinis eremitarum S. Augustini, sacrista; comes Petrus Donarellus a Ruere ex marchionibus Orciani laicus Anconitanus, custos fontis et aquarum conclavis; Urbanus Bizxani laicus Romanus, cum praedicto reverendissimo episcopo Targensi sacrista; Ioannes Oliva presbyter Rhodiginus, cum dicto R.P.D. Rivera sacri collegii secretario; Vincentius de Appolloniis presbyter Æsinus, cum dicto R.P.D. Rivera sacri collegii secretario; frater Iacobus Curtius laicus Urbinas, cum dicto fratre magistro Amadeo subsacrista; Michaëlangelus Pauli Pisaurensis, Ioannes Baptista Nucarini Fulginas, medici physici; Victorius Masinus Florentinus; Iacobus Mansuetus Romanus, aromatarius; Iacobus Antonius Bassius Mantuanus, Ioannes Baptista Varola Mantuanus, eius auxiliatores; Ioseph de Ambrosiis Romanus, Dominicus Adrovizi Urbinas, barbitonsores; Dominicus Borgiassi Romanus, Hieronymus Gatti Calaber, eorum auxiliatores; Antonius Ravasi, faberlignarius; Petrus Paulus Alfieri, fabercaementarius; Franciscus Mossius a Morbegno Novocomensis dioecesis, famulus magistrorum caeremoniarum; Dominicus Fantoni, Carolus Antonius Sala, Ioseph Pichigno, Petrus Giannini, Ioseph Antonius Finiti, Ioseph Barzotti, Franciscus Vattani, Stephanus Orlandi, Constantinus Cichelli, Angelus Davegio, Ioannes Giorgetti, Iacobus Boscheroli, Bartholomaeus Isola, Caesar Giuliani, Franciscus Bruni, Philippus Mezzarota, Bernardinus Scaletta, Ioannes Valeva, Ioannes Baptista Ricci, Ioannes Petrus Giorgi, Petrus Lancetta, Gregorius Crivelli, Marcus Lamboni, Andreas Giuliani, Ioannes Baptista Goldoni, Ioannes Franciscus Gonnella, Paulus Bettoli, Remigius Valena, Schonborn; marchio Ioannes Thaddaeus Ca- | Paschalis Guerdi, Marcus Antonius Guar-

nacci, Martinus Dominici, Dominicus Picchi, Iacobus Matthias Bartolini, Bartholomaeus Pascucci, scopatores conclavis.

### III.

Conceduntur privilegia et indulta dapiferis postremi conclavis 1

> Innocentius Papa XIII. URBIS. - Motu proprio, etc.

Causa indulti.

Nos volentes dilectos filios nostros dum cardinalatus honore fungebamur et venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium dapiferos, etc. 2

Datum Romae, apud S. Petrum, xv kalendas iunii, anno 1.

Dat. die 18 maii 1721, pontif. anno 1.

Nomina eminentissimorum dominorum cardinalium et dapiferorum sunt haec quae scquuntur:

Michaelangelus De Comitibus, nunc Inno-CENTIUS XIII, Romanus; abbas Caesar Meniconi.

#### EPISCOPI VI.

Sebastianus, episcopus Ostiensis, sacri collegii decanus, cardinalis Tanara, Bononiensis; Franciscus de Bic, eques S. Iacobi, Bruxellensis.

Fr. Vincentius Maria, episcopus Portuensis, S.R.E. cardinalis Orsini, Romanus; Balthasar Coscia Beneventanus.

Franciscus, episcopus Tusculanus, S. R. E. cardinalis Iudice, Neapolitanus; Camillus marchio Penna.

Fabritius, episcopus Albanensis, S. R. E. cardinalis Paulutius, Foroliviensis; comes Nicolaus Maria Saxatellus.

- 1 Eadem privilegia concessa ab Innocentio XII constit. edit. MDCxCI, die 15 iulii, pontif. 1; a Clemente XI, const. edit. MDCC, die 18 decembris, pontif. 1; et a Benedicto XIII const. ed. MDCCXXIV, die 4 iunii, pontif. I.
- 2 Reliqua omittimus quae eadem sunt ac ea quae leguntur tom. xvIII pag. 42 b et seq. (R.T.).

Franciscus, episcopus Sabinensis, S. R. E. cardinalis Pignattellus, Neapolitanus; abbas Ioannes Baptista Zoli.

Franciscus, episcopus Praenestinus, S.R.E. cardinalis Barberinus, Romanus; Dominicus Gregorius Passerini de Nursia.

### PRESBYTERI XXXIX.

Iacobus tituli S. Mariae in Viâ S. R. E. cardinalis Boncompagni, archiepiscopus Bononiensis, Romanus; Antonius Gabriellius, Romanus.

Ioseph tituli S. Praxedis S. R. E. cardinalis Sacripantes, Narniensis; abbas Romualdus Risi Narniensis.

Gregorius tituli Ss. XII Apostolorum S. R. E. cardinalis Cornelius, episcopus Patavinus, Venetus; Ioannes Franciscus Ruggia, Romanus.

Laurentius tituli S. Petri ad Vincula S. R. E. cardinalis Corsinus, Florentinus; Philippus Acciaioli Florentinus.

Franciscus tituli S. Caeciliae cardinalis de Aquaviva, Neapolitanus; marchio Matthaeus Sacchettus, Romanus.

Thomas tituli S. Mariae Transtyberim S. R. E. cardinalis Ruffi, episcopus Ferrariensis, Neapolitanus; Marius Cansacchi Amerinus.

Horatius Philippus tituli S. Honuphrii S. R. E. cardinalis Spada, episcopus Auximanus, Lucensis; Ioannes Antonius Leoni Romanus.

Philippus Antonius tituli S. Chrysogoni S. R. E. cardinalis Gualterii, Urbevetanus; Fortunatus Malvezzi.

Ioseph tituli S. Mariae Angelorum S.R.E. cardinalis Vallemani, Fabrianensis; Franciscus Maria della Volpe.

Ioannes Dominicus tituli S. Anastasiae S. R. E. cardinalis Paracciani, Romanus; comes Ioseph Mastais de Ferrettis.

Carolus Augustinus tituli S. Augustini S. R. E. cardinalis Fabronus, Pistoriensis; Franciscus Bini Florentinus.

Petrus tituli S. Marci S. R. E. cardinalis Priuli, Venetus; commendator Franciscus Columna.

Ulysses Ioseph tituli S. Crucis in Hierusalem S. R. E. cardinalis Gozzadini, episcopus Imolensis, Bononiensis; comes Alphonsus Servantii.

Ludovicus tituli S. Silvestri in Capite S. R. E. cardinalis Picus, episcopus Senogalliensis, de Mirandola; abbas Dominicus de Therry, Hybernus.

Ioannes Antonius tituli S. Callisti S.R.E. cardinalis de Viâ, episcopus Ariminensis, Bononiensis; comes . Lignani.

Augustinus tituli 'S. Mariae de Populo S. R. E. cardinalis Cusani, episcopus Papiensis, Mediolanensis; Antonius Facchinetti.

Iulius tituli S. Laurentii in Pane et Perna S. R. E. cardinalis Piazza, episcopus Faventinus, Foroliviensis; Vincentius Terdotius.

Antonius Felix tituli S. Balbinae cardinalis Zonzedarius, Senensis; abbas Ludovicus Anguisciola.

Ioannes tituli S. Mariae in Aracaeli S.R.E. cardinalis Bussi, episcopus Anconitanus, Viterbiensis; Benedictus Bussi Viterbiensis.

Petrus tituli S. Ioannis ante Portam Latinam S. R. E. cardinalis Corradinus, Setinus; Franciscus Buccapadulius Romanus.

Armandus S. R. E. cardinalis de Rohan, episcopus Argentinus, Gallus; comes Ferdinandus Bolognetti.

Wolphangus tituli S. Marcelli S. R. E. cardinalis Scrattempach, episcopus Olomucensis, Germanus; marchio Hieronymus Lucinus Mediolanensis.

Ioannes Baptista tituli S. Stephani in Caelio Monte S. R. E. cardinalis Ptolomeus, Pistoriensis; Petrus Testasecca.

Benedictus tituli Ss. Nerei et Achillei S. R. E. cardinalis Odescalchi, archiepiscopus Mediolanensis; comes Aloysius Turconus Mediolanensis.

Henricus S. R. E. cardinalis de Bissy, episcopus Meldensis, Gallus; abbas Franciscus Caietanus Thomatus Romanus.

Innicus tituli S.Thomae in Parione S.R.E. cardinalis Caraccioli, episcopus Aversanus, Neapolitanus; Bartholomaeus Mollo Aversanus.

Bernardinus tituli S. Petri in Monteaureo S. R. E. cardinalis Scotti, Mediolanensis; Philippus Ernestun de Bruggen, ex liberis nobilibus ducatus Curlandiae. Nicolaus tituli S. Martini in Montibus S. R. E. cardinalis Caraccioli, archiepiscopus Capuanus, Neapolitanus; Iacobus Amadori, olim Lamfredini, Florentinus.

Ioannes Baptista tituli Ss. Quatuor Coronatorum S. R. E. cardinalis Patritii, Romanus; marchio Patritius Patritii, Romanus.

Nicolaus tituli S. Sixti S. R. E. cardinalis Spinula, Ianuensis; Orlandius eques de Catenaccia.

Gibertus tituli S. Alexii S. R. E. cardinalis Borromeus, episcopus Novariensis, Mediolanensis; comes Constantinus Pagani, Civitatisducalis.

Emericus S. R. E. cardinalis Czaky, episcopus Hungarus; Philippus Iacobus Caffert, Coloniensis dioecesis, etc., decanus collegiatae S. Gregorii, Coloniensis.

Georgius S. Agnetis S. R. E. cardinalis Spinula, Ianuensis; Thomas Isoldus Spoletanae dioecesis.

Cornelius tituli S. Hieronymi Illyricorum S. R. E. cardinalis Bentivolii, Ferrariensis; abbas Ioseph Ascevolinus Romanus.

Philippus Thomas S. R. E. cardinalis de Boussu de Alsatia, archiepiscopus Mechliniensis, Flandrus; comes Ioannes Petrus de Azuis.

Ioannes Franciscus tituli Ss. Marcellini et Petri S. R. E. cardinalis Barbadicus, episcopus Brixiensis, Venetus; marchio Horatius Lancellotti Romanus.

Michael Fridericus tituli S. Sabinae S.R.E. cardinalis de Altann, episcopus Vacciensis, Germanus; Iulius Gabriellius Romanus.

Ioannes Baptista tituli S. Priscae S.R.E. cardinalis Salerni, Cosentinus; Ioseph Baldinucci Lucensis.

Alvarus S. R. E. cardinalis Cienfuegos, Asturianus; Caesar eques Herculanus.

### DIACONI X.

Benedictus S. Mariae in Viâlatâ primus diaconus S. R. E. cardinalis Pamphyli, Romanus; Michaëlangelus Fagnani Romanus.

Petrus S. Laurentii in Damaso S. R. E. cardinalis Ottobonus, Venetus; frater Benedictus de Fabris, eques Hierosolymitanus.

Ioseph Renatus S. Georgii S. R. E. cardinalis Imperiali, Ianuensis; Lauretus Barbari.

Laurentius S. Agathae S. R. E. cardinalis de Alteriis, Romanus; marchio Paulus de Drago, Romanus.

Carolus S. Angeli in Foro Piscium S.R.E. cardinalis Columna, Romanus; Fabritius Sabellus Romanus.

Annibal S. Mariae in Cosmedin S. R. E. cardinalis Albanus, Urbinas; Philippus baro de Scarlattis Romanus.

Curtius S. Eustachii S. R. E. cardinalis Orighi, Romanus; canonicus Nicolaus Maria Orighi Romanus.

Damianus S. R. E. cardinalis de Schomborn, Germanus; Willhelmus Henricus, liber baro de Bouscrodt, Germanus.

Fabius Ss. Viti et Modesti S. R. E. cardinalis Oliverii, Pisaurensis; Ioannes Andreas Oliveri Pisaurensis, eques S. Stephani.

Iulius S. R. E. cardinalis Alberoni, Parmensis; Ioannes Andreas Pieri Lucensis.

## IV.

Conceduntur privilegia familiaribus Sanctitatis Suae 1.

### Innocentius Papa XIII,

Nomina fami- Venerabilibus fratribus Sinibaldo ab Auria Patracensi, cubiculi nostri praefecto, Prospero Marefusco Caesariensi, auditori nostro, et Nicolao Augustino de Abbatibus Oliverio, episcopo Porphyriensi, sacrarii nostri, ac dilectis filiis magistris Nicolao iudici Neapolitano, palatii nostri apostolici respective praefectis; Bartholomaeo Ruspolo Romano, notario protonotario nuncupato de numero participantium, libellorum supplicum nobis porrectorum. Dominico Rivera Urbinatensi, notarum arcanarum, et Dominico Passionei Forosemproniensi, epistolarum latinarum respective secretariis, in utrâque signaturâ nostrâ referendariis ; necnon Caesari Menicono, Perusinae, pincernae; Ioanni Philippo Bandino, Camerinensis, Francisco Ignatio Ferranti Massaliensi, Æsinae dioecesis,

> 1 Eadem privilegia concessa fuere a Clemente XI, constit. edit. MDCCI, die 5 aprilis, pontificatus I; et conceduntur a Benedicto XIII const. edit. MDCCXXIV, die 15 decembris, pontif. I.

eleemosynario secreto; Philippo Magnono Romanae; Antonio Tasca, Theatino, vestiario; Matthaeo Scagliono a Valentano Montis Falisci dioecesis, litterarum nostrarum in formà Brevis, quae ad principes scribuntur, secretario; Paulo Caesio Romano, Riccardo a Balneo Mantuanae, Michaëlangelo Senogalliensis dioecesis, medico secreto; Hieronymo Columnae forerio maiori, Andreae Maidalchino, Octavio Rinaldo de Bubalo a Valle, Romanis, cubiculariis secretis nostris; Iosepho Accorambono, Spoletanae, subdatario, ac Olympio Miliani de insula Lilii, nullius dioecesis, architriclino, ac Ioanni Bortonio, Nolanae, caudatario; Ioanni Baptistae Precurti Romano, crucifero, Dominico Pizzi de Ischia, Aquaependentis dioecesis, Francisco Mariani, Viterbiensis, capellanis secretis; ac Scipioni de Fabiis Romano, Dominico Rombolnio. Pistoriensis, Francisco Pino pariter Romano, Bartholomaeo Moslia itidem Romano, Hieronymo Giorgi oppidi Liburni Pisanae dioecesis, ac Iacobo Antonio Biancono a Capranica, Sutrinae dioecesis, clericis seu presbyteris vel laicis, cubiculi nostri adiutoribus, familiaribus continuis commensalibus nostris, salutem et apostolicam benedictionem.

## § 1. Circumspecta, etc. 4

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvi maii MDCCXXI, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 26 maii 1721, pontif. anno 1.

## V.

Indicitur iubilaeum universale initio pontificatus Sanctitatis Suae?

### Innocentius Papa XIII,

Universis christifidelibus praesentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

Superni dispositione consilii, quo cae- Exordium a lestia pariter et terrestria inscrutabili plorandi divi-

- 1 Reliqua ut tom. xviii pag. 88 α et seq. (R.T.).
- 2 Huic simile iubilaeum indictum fuit a Clemente XI const. ed. MDCCI, die 25 februarii,

num auxilium ratione reguntur, ad supremum apostopraesertim ob timorem epide latus fastigium, nullo meritorum sufframicae lus.

gio, evecti, dum serio consideramus impositi nobis gravitatem oneris angelicis etiam humeris formidandi, cui collum humiliter supponere divinae voci obsequendi nos adegit necessitas, viriumque nostrarum infirmitatem, tum luctuosam rerum et temporum conditionem, quotque et quam gravissimis respublica christiana malorum procellis et calamitatibus conflictetur, atque periculis exposita sit, toti contremiscimus, crebraque ex imo corde suspiria et uberes ex oculis lacrymas fundentes, ad Dominum cum Propheta clamare compellimur: Exaltatus, humiliatus sum et conturbatus; terrores tui conturbaverunt me; circumdederunt me sicut aqua totâ die, circumdederunt me simul; ac, nisi spes nostra in ipso bonorum omnium largitore reposita esset, animo plane concideremus. Sed, quia benignus et misericors est Deus noster, et propitiatur omnibus invocantibus eum in veritate, nec despicit in opportunitatibus et tribulatione, eodem Propheta monente: Revela Domino viam tuam, et spera in eo, et ipse faciet, et magis eius clementiae et misericordiae confidere, quam nostrae imbecillitati diffidere constituimus; cumque nos sufficere non posse sciamus, oculos nostros ad montem sanctum suum, montem uberem, montem pinguem<sup>4</sup>, unde opportunum nobis adfuturum auxilium et enixe petimus et devote speramus. Id ipsum ut et vos, quibus nostra impendenda est sollicitudo, conjunctis nobiscum precibus faciatis, et divinam, qua egemus?, opem per ieiunia et elecmosynas aliaque pietatis

pontif. 1, et a Benedicti XIII indicitur const. ed. MDCCXXIV, die 10 iunii, pontif. 1.

opera nobis demereri sedulo studeatis, paterne requirimus et monemus, ut scilicet totius consolationis Deus, cui proprium est infirma mundi eligere et dexterae suae potentia facere fortia, confirmet quod operatus est in nobis, et det nobis sedium suarum assistricem sapientiam, mittat illam de caelis sanctis suis et a sede magnitudinis suae, ut nobiscum sit et nobiscum laboret ad divini nominis gloriam, Ecclesiaeque sanctae utilitatem, et spiritualem omnium fidelium aedificationem, omniaque consilia nostra et actiones dirigat secundum beneplacitum voluntatis suae, haereses et in religione dissidia extirpet, fidem catholicam protegat et propaget, quam mundus dare non potest inter principes orthodoxos pacem restituat, eorumque animos fortiter et suaviter vinciat in vinculo charitatis, dira epidemicae luis flagella, quae non procul ab Italiae finibus, sicut cum intimo animi nostri dolore accepimus, misere saevire adhuc non cessat, ab iis, quos calamitas tenet, avertat, ab aliis vero, quos tantae cladis metus et pavor invasit, pericula propulset, ac nomen christianum ab infidelium insidiis et incursionibus potentià virtutis suae tueatur. Haec autem ut ferventiori spiritus ardore maiorique fructu fiant, priscum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum morem secuti, caelestium munerum thesauros, quorum dispensationem fidei nostrae commisit divina dignatio, opportuno hoc recurrente tempore, quo Spiritus Sanctus repentino sonitu super Apostolos venit, mentesque carnalium in sui amorem permutavit, et, foris apparentibus linguis igneis, facta sunt intus corda inflammantia<sup>2</sup>, proferre et liberali manu erogare decrevimus.

§ 1. Itaque, de omnipotentis Dei mi-laei. Indictio iubi-

<sup>1</sup> Deest verbum convertimus (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit agemus (R. T.).

<sup>1</sup> Potius lege flammantia (R. T.).

sericordià ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, ex illà ligandi atque solvendi potestate, quam nobis Dominus, licet indignis, contulit, universis et singulis utriusque sexus christifidelibus in almā Urbe nostrā degentibus, qui solemni processioni, quam ferià secundà festi Pentecostes proximae hebdomadae a basilică Principis Apostolorum ad ecclesiam Sancti Spiritus in Saxia de eâdem Urbe, unâ cum venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus, etc. 1.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvii maii MDCCXXI, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 27 maii 1721, pontif. anno I.

#### VI.

Mandatur continuatio visitationis apostolicae ecclesiarum et locorum piorum Urbis 2.

## Innocentius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

Refertur instivisitationis.

§ 1. Cum felicis recordationis Innocentulio et conti-nuallo dictae tius Papa XII praedecessor noster circa pontificatus sui primordia pastoralem cleri romani omniumque almae huius Urbis ecclesiarum piorumque locorum et operum visitationem instituerit, camque ipsemet in patriarchalibus eiusdem Urbis ecclesiis inchoaverit, ac sibi in eo munere adiutores nonnullos ex sacro venerabilium fratrum nostrorum tunc suorum S. R. E. cardinalium collegio delegerit et assumpserit, eisque quosdam

> 1 Reliqua ut tom. xx pag. 9  $\alpha$  et seq. (R.T.). 2 Huiusmodi visitatio instituta fuit ab Innocentio XII const. ed. MDCXCIII, die 11 ianuarii, pontif. 11; et continuata a Clementis XI const. ed. MDCCI, die 14 ianuarii, pontif. I; a Benedicto XIII iterum praecipitur eius continuatio ed. const. MDCCXXIV, die 15 iulii, pontif. 1.

Romanae Curiae praelatos et alios subinde cardinales adiunxerit, qui visitationem ipsam peragerent et negotia illam concernentia expedirent, ac secretarium, iudicem, cancellarium, seu actuarium commissarium, et fiscalem, aliosque forsan officiales et ministros sacrae visitationis huiusmodi deputaverit, variasque eisdem cardinalibus, ac eorum et dictorum praelatorum Congregationi, necnon officialibus et ministris praedictis facultates, praeeminentias et indulta concesserit et impartitus fuerit, et aliàs, prout in diversis ipsius Innocentii praedecessoris litteris desuper in simili formâ Brevis expeditis, quarum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis haberi volumus, uberius continetur; et, sicut accepimus, memorati quidem cardinales visitatores una cum praelatis coadiutoribus, etiam piae memoriae Clementis Papae XI praedecessoris nostri iussu, visitationem huiusmodi tam in eisdem patriarchalibus quam in aliis collegiatis et fere omnibus parochialibus ecclesiis, ac in multis monasteriis regularium tam virorum quam mulierum, necnon collegiis, hospitalibus, confraternitatibus et aliis locis piis dictae Urbis postea prosecuti fuerint, salutaribusque monitis et decretis, ubi opus fuerit, providerint; visitatio tamen ipsa in omnibus ecclesiis ac locis et operibus piis praedictis nondum sit peracta, sed multa negotia eam concernentia adhuc pendeant indecisa: hinc Mandal in rubrica. est quod nos, pastorali studio considerantes quantopere visitatio huiusmodi utilis et necessaria sit, non modo ad tollendos abusus, sed etiam ad praecavendum ne deinceps introducantur, quantumque boni ex illà hactenus provenerit et benedicente Domino proventurum sit si visitatio ipsa continuetur et absol-

Mandat ut

vatur, ac in ea, quae ad Dei cultum et gloriam animarumque salutem opportuna et conducibilia sunt, sicut hactenus factum est, in posterum quoque pie prudenterque statuantur, motu proprio, ac ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, memoratam visitationem continuari et absolvi, causasque indecisas in Congregatione praedictà pendentes, prout acquitatis atque iustitiae ratio suaserit, terminari, visitationes particularium ecclesiarum ac locorum et operum piorum iam inchoatas absolvi, necnon ecclesias ac loca et opera pia, tam hucusque visitata quae iteratam visitationem exposcere videbuntur, quam nondum visitata, visitari, ceteraque omnia et singula visitationem huiusmodi concernentia fieri, geri, statui et ordinari ac executioni demandari debere, tenore praesentium, decernimus et mandamus; ac omnes et singulas facultates, privilegia, gratias, praeeminentias, praerogativas et indulta quaecumque praedictis cardinalibus et praelatis, eorumque Congregationi, necnon omnibus et singulis officialibus et ministris supradictis, a memoratis Innocentio et Clemente praedecessoribus per suas respective litteras desuper emanatas quovis modo respective concessa et attributa, per obitum eorumdem praedecessorum minime cessasse, sed in suis robore et firmitate permanere, omnibusque et singulis praedictis respective adhuc competere et suffragari debere, decernimus pariter et declaramus; et, quatenus opus sit, facultates, privilegia, gratias, praeeminentias, praerogativas et indulta huiusmodi eisdem cardinalibus et praelatis, eorumque Congregationi, ac officialibus et ministris praedictis, in omnibus et per omnia, prout eis respective a supradictis Innocentio et Cle-

mente praedecessoribus concessa et attributa fuerunt, motu, scientiâ, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, denuo concedimus, tribuimus et impartimur.

§ 2. Decernentes, etc. 4.

Clausulae.

§ 3. Non obstantibus, praemissis, ac omnibus et singulis, etc. 2.

Derogatio contrariorum.

§ 4. Volumus autem, ut earumdem Fidos tranpraesentiuum litterarum, etc. 3.

sumptorum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvIII maii, MDCCXXI, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 28 maii 1721, pontif. anno 1.

#### VII.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de alternativá officiorum pro provinciá S. Antonii in Lusitania fratrum Minorum de Observantia Discalceatorum '.

# Innocentius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Nuper, pro parte dilectorum filio- Expositio. rum Emmanuelis a Gloria nonnullorumque fratrum expresse professorum provinciae S. Antonii in Lusitania Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantia Discalceatorum nuncupatorum, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae exposito, quod ipsi, pro bono pacis et pacifici eiusdem provin-

- 1 Omnia ut supra pag. 7 b et seq. (R. T.).
- 2 Cetera ut pag. 8  $\alpha$  (R. T.).
- 3 Reliqua ut ibid. (R. T.).
- 4 A Clemente XI const. ed. MDCCXII, die 23 decembris, pontif. xIII, revocata fuit dismembratio conventus S. Luciae et ospitii de Portici; et huius Pontificis const. ed. MDCCXXII, die 22 iunii, pontif. II, extat commissio nuncio Neapolis super eâdem dismembratione.

ciae regimine, alternativam officiorum in eå cum divisione territorii stabilire plurimum desiderabant in hunc modum. videlicet:

Divisio terri-

1. Quod praedicta provincia S. Antonii, torii provinciae secundum regiones, territoria, per quae promeri religioso- tenditur, in duas aequales partes dividatur, quarum 1 Ulyssiponenses civitates, orientalem scilicet et occidentalem, cum suis territoriis, vulgo termos, inclusive provinciam de Alemviso et regiones ultra mare comprehendat. altera vero totum id quod a territoriis Ulyssyponensibus per provinciam de Extremadura usque ad villam de Canthanhede districtus civitatis Conimbricensis inclusive includitur, et sic divisae conserventur, ut religiosorum numerum utriusque hierarchiae, clericalis videlicet et laicalis, in unaquâque parte aequalis sit; sed, quia de praesenti numerus Ulyssiponensium in magnâ parte a non Ulyssiponensibus habet excedi, donec ad aequalitatem perveniant, ex novitiis recipiendis duae partes ex Ulyssiponensibus et una ex aliis dumtaxat ad habitum admittatur, proportione servatà inter clericos et laicos, prout necessitati provinciae videbitur expedire, ita taliter ut semper aequalis fratrum numerus hinc inde valeat conservari: et haec quantum ad divisionem.

De alternativa praecipuo-

II. Quantum vero ad electionem officiorum officiorum. rum ita procedi debeat, ut in uno capitulo minister provincialis et duo definitores ex una parte, et custos et alii duo definitores ex alia parte eligantur; in capitulo vero sequenti fiat viceversa; quia tamen duodecim ab hinc annis ex non Ulyssiponensibus quatuor provinciales ministri sortiti fuerunt, pro aliquali compensatione cum parte Ulyssiponensi, in capitulo proxime habendo alternativa ex Ulyssiponensibus exordium servat<sup>2</sup>, et ex istis minister provincialis et duo definitores, ex non Ulyssiponensibus vero custos et alii duo definitores eligantur; in capitulo vero seguenti res e contra se habeat. Quod si ad electionem vicarii provincia-

Item reliquorum officiorum.

- 1 Deest vox una vel prima (R. T.).
- 2 Videtur legendum sumat (R. T.).

nium, oporteat deveniri, digniore patre pro-fragiis. vinciae praesidente, in absentia superioris generalis, ex eâdem provincialis parte vicarius eligatur. Quod etiam in electionibus tum commissarii provincialis, tam etiam proministri (impedito provinciali) capituli generalis causâ observandum erit, quantum scilicet ad hoc quod electi ex eâdem parte assumantur. Et sic pariter observandum erit in guardianorum electionibus, ut aequalis numerus ex unaquâque parte assumatur. Attamen, ut aequalis conventuum distributio fiat, hic ordo servandus erit, quod ex illa parte ubi provincialis fuerit, eligantur guardiani vel praesidentes cum voto pro conventibus de Corthaneyra, Casanova, Penella, Soveral. Tancos, Canthanhede, Sernachi; ex illà vero ubi custos fuerit, eligantur similiter guardiani vel praesidentes cum voto pro conventibus Ulyssiponis occidentalis, collegii Conimbricensis, Cornota, Meruana, Penheyro, Certeam, Convalescenza et Pombal. At ne suffragia in capitulis provincialibus a parte custodis partem alteram excedere valeant, tum dumtaxat, et non aliàs,

secretarius provinciae, et ex parte provin-

cialis per electionem fiat sicuti guardiani,

et votum habeat in comitiis provincialibus,

quoadusque conventus dispares fuerint; ita enim novi conventus vel hospitia sicuti

guardiani et praesidentes cum voto distribui

debent, ut pro unâquaque parte suffragia

sint aequalia; quod si aequales existant in

suffragiis huiusmodi, nec votum secretarius

provinciae habeat, nec per suffragia, sed ad

provincialis libitum assumatur.

lis, deficiente ministro ante completum trien-nocnon de suf-

Ad praesidentes quoque sine vote, vicarios, novitiorum magistros, ostiarios, et alia huiusmodi officia, cum aequalitate, quantum fieri possit, religiosi ex unâquaque parte assumantur, et qui in uno triennio fuerint ex una parte, pro eisdem officiis in alio sequenti ex alterà eligantur.

Idem pariter observandum erit pro studiis tum philosophiae tum theologiae scholasticae tumque moralis, ut studentes, lectores, et qui passantes vulgo dicuntur, hinc inde in aequali numero eligantur, hac ta-

Decretum

S. Congregatio.

men exceptione, quod, si ex una parte sufficientes non sint qui legere possint, et hoc a pleno definitorio approbetur, assumantur ex aliis qui idonei reperiuntur. Et haec de electionibus.

De subrogaennium.

III. In subrogationibus ita res se habeat, tionibus ante completum tri- quod, deficiente ante completum triennium, vel promoto aliquo ex officialibus, tum definitori 1 tum etiam alio quocumque, alter ex eâdem parte eius loco substituatur. Pro definitorio vero hic specialis ordo servandus erit, quod in subrogatione unius aut alterius ex definitorio, primo patres provinciae secundum eorum ordinem, secundo excustodes, tertio exdefinitores, quarto exguardiani antiquiores substituantur; cum hoc tamen quod, si multi guardiani aequales sint a die professionis, unus alterum in subrogatione praecedat; si vero antiquior exguardianus sit guardianus actualiter, alter guardianus eiusdem partis suo loco eligatur, et ipse in definitorio subrogetur, in quo, si triennium compleverit, gaudeat ac si custos vel definitor in capitulo electus fuisset; si tamen non compleverit, remaneat ac si nullatenus subrogasset. Et quia in regionibus ultra mare pro conventu de Gran Parà ex hac provincia guardianus et commissarius provincialis eligi solent, ita electio imposterum fieri debeat, ut guardianus eligendus semper ex parte provincialis sit, commissarius vero ex parte custodis. Et si hic, postquam suo officio functus fuerit, ad provinciam primodictam revertatur, locum immediatum post exdefinitores in subrogationibus obtineat. Si vero commissarius missionum pro eodem Gran Parà ex hac provinciá fieri contigerit. per triennium tantum perduret, et modo ex una parte, modo ex alia eligatur, itaut in omnibus et per omnia aequalis officiorum Poenae in con. distributio conservetur.

travenientes.

iv. Et, si religiosus aliquis de praesenti vel in futurum impugnaverit et contradixerit vel retardare praesumpserit executionem alternativae huiusmodi aut alicuius ex conditionibus in ipsâ praeinsertis, ipso facto privatus actibus legitimis in perpetuo existat:

1 Videtur legendum definitore (R. T.).

Emanavit ab eâdem Congregatione cardinalium decretum tenoris qui sequitur:

Sacra Congregatio eminentissimorum et reverendissimorum S. R. E. cardinalium ne- nis refertur. gotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, auditis patre procuratore Curiae et aliis superioribus generalibus Ordinis, referente eminentissimo Priolo, censuit, praefatam alternativam in omnibus iuxta petita esse concedendam, prout praesentis decreti vigore benigne concessit. Romae xxiii maii MDCCxxi.

Confirmatio

§ 2. Cum autem, sicut pro parte eorumdem Emmanuelis et fratrum nobis subinde expositum fuit, ipsi decretum huiusmodi, quo firmius subsistat, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent: nos. specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolihet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum preinsertum, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus: salvâ tamen semper in praemissis auctoritate supradictae Congregationis cardinalium.

§ 3. Decernentes, etc. 1

Clausulac.

Derogalio

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, provinciae et Ordinis praedictorum, etc. 2.

- 1 Reliqua ut pag. 703 a (R. T.).
- 2 Reliqua ut ibid. (R. T.).

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvi iunii MDCCXXI, pontificatus nostri anno 1. Dat. die 16 iunii 1721, pontif. anno 1.

#### VIII.

Conceduntur privilegia capellanis Sanctitatis Suae'

## Innocentius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

Exordium in quo capellanocensentur.

Grata familiaritatis obsequia, quae rum nomina re-dilecti filii Dominicus Miliani nullius dioecesis provinciae Romanae, Petrus Paulus Quintii Reatinae, Petrus Galeazzi Montis Falisci respective dioecesis, et Iosephus Anconitanae, canonicus supranumerarius ecclesiae Anconitanae, presbyteri, moderni capellae nostrae pontificiae capellani, familiares nostri, nobis et Apostolicae Sedi hactenus impenderunt et adhuc sollicitis studiis impendere non desistunt, necnon vitae ac morum honestas, aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita, quibus eorum personas tam familiari experientià quam etiam fide dignorum testimoniis iuvari percepimus, nos inducunt ut illis reddamur ad gratiam liberales.

Concessio privilegiorum.

- § 1. Hinc est quod nos, volentes illos specialibus favoribus et gratiis prosequi, eosque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, motu proprio, non ad supradictorum Dominici, Petri Pauli,
- 1 Eadem privilegia concessa fuere a Clemente XI constit. edit. MDCCXII, die 7 decembris, pontif. xIII.

Bull. Rom. - Vol. XXI.

Petri et Iosephi, vel alicuius ipsorum, aut aliorum pro eis, nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de merà nostrà deliberatione ac certà scientiâ, apostolicâ auctoritate, tenore praesentium, Dominicum, Petrum Paulum, Petrum et Iosephum praedictos et illorum singulos, in nostros et Sedis Apostolicae notarios recipimus, etc. 4

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvII iunii mpccxxi, pontificatus nostri anno i.

Dat. die 17 iunii 1721, pontif. anno 1.

# IX.

Statuitur ut fratres laici de Observantiâ Reformatorum ac Tertii Ordinis in regno Siciliae praestent iuramentum cedendi praecedentiam clericis 2.

# Innocentius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

- § 1. Dudum felicis recordationis Urba- Ab Urbano VIII veltium fut nus Papa VIII praedecessor noster per sub excommuniquasdam suas desuper in simili forma ne laici praece-Brevis die xvi novembris MDCXLII motu Minores de Obproprio expeditas litteras, ne de cetero ulli fratres laici seu conversi Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià Reformatorum nuncupatorum, quovis sub praetextu, quaesito colore vel ingenio, etiam ratione antiquioris suae ad habitum regularem dicti Ordinis receptionis aut in eo emissae professionis,
- 1 Reliqua omnia ut in const. Clementis X datâ die vi octobris MDCLxx, quam vide in tom. xviii, pag. 115 b et seq. (R. T.).
- 2 De hac praecedentiâ extat Urbani VIII constit. edit MDCXLII, die 16 novembris. In Clementis XI constit. edit. MDCCXIV, die 6 octobris, pontif. IV, confirmatum fuit quoddam decretum de primatu in provincia Baetica; et Benedicti XIII constit. edit. MDCCXXVIII, die 16 decembris, pontif. v, praecipitur executio constitutionis Urbani VIII.

seu cuiusvis consuetudinis, fratres clericos eiusdem Ordinis in quibusvis functionibus tam 1 publicis quam privatis praecedere, et ne quicumque superiores Ordinis praedicti id deinceps quoquo modo permittere auderent seu praesumerent, sub excommunicationis poena ipso facto per contrafacientes incurrendà, sub certis modo et formâ tunc expressis, apostolică auctoritate statuit, ordinavit et prohibuit, et alias, prout in praedictis litteris, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac ad verbum inserto haberi volumus, uberius Petitar con- continetur. Cum autem, sicut dilecti filii firmatio illius fratres Ordinis Minorum de Observantia et Reformatorum necnon Tertii Ordinis

eiusdem sancti Francisci regni Siciliae nobis nuper exponi fecerunt, ipsi praedictarum litterarum eiusdem Urbani praedecessoris observantiam superioribus generalibus Ordinum huiusmodi per nos praecipi summopere desiderent, quemadmodum ab aliis omnibus regularibus et ipsis Ordinibus extra dictum regnum servari asseritur: nobis propterea dicti exponentes, quo graves perturbationes, lites ac controversiae hac in re exortae de medio tollantur, humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolică dignaremur.

Statutum de nis, et de iura-

§ 2. Nos igitur, ipsos exponentes spectae constitutio- cialibus favoribus et gratiis prosequi vomento praestan-lentes, et eorum singulares personas a do a laiets, sub certis poenis. quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus in-

1 Verbum tam nos addimus (R. T.).

clinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium', qui relationes dilectorum etiam filiorum commissarii generalis Curiae tam de Observantia quam procuratoris generalis Reformatorum et Tertii Ordinis huiusmodi viderunt, consilio, ut superiores regulares Ordinis praedicti imposterum laicos seu conversos quoscumque ad professionem admittere nequeant, nisi antea coram testibus emittant votum vel iuramentum cedendi clericis praecedentiam (iniunctâ superioribus contrafacientibus privationis officii et vocis activae et passivae poenà ipso facto incurrendâ, laicis vero seu conversis sine praedicto voto seu iuramento profitentibus nullitatis professionis), et interim superiores eiusmodi laicos seu conversos ad observantiam praedictarum litterarum Urbani praedecessoris hac de re emanatarum, ut praesertur, cogant, dictà auctoritate, tenore praesentium, itidem<sup>2</sup> statuimus, decernimus et ordinamus: salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

§ 3. Decernentes pariter, easdem prae- Clausulae. sentes litteras firmas, etc. 3.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus Contrariorum et ordinationibus apostolicis, necnon dictorum Ordinum, etiam iuramento, etc.4.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, etc.5

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die v iulii MDCCXXI, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 5 iulii 1721, pontif. anno 1.

- 1 Deest vox praepositorum (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit ibidem pro itidem (R. T.).
- 3 Reliqua ut pag. 703  $\alpha$  (R. T.).
- 4 Reliqua ut ibid. (R. T.).
- 5 Reliqua ut pag. 704 α (R. T.).

Χ.

Confirmantur constitutiones Urbani VIII et Alexandri VII super exemptione hospitalium fratrum Ordinis S. Ioannis Dei ab Ordinariorum iurisdictione pro Congregatione Hispaniae 1.

# Innocentius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Exerdium.

Iniuncti nobis caelitus pastoralis officii sollicitudo nos admonet, ut ea, quae ad sacrarum religionum et congregationum uberes bonorum operum fructus in Ecclesiâ Dei ad illius laudem et gloriam pauperumque solamen et subsidium proferre iugiter satagentium favorem ex huius Sanctae Sedis providentià emanata noscuntur, quo firma semper atque illibata persistant, apostolici muniminis praesidio roboremus.

A Paulo V exempta fuit dictione.

- § 1. Exponi siquidem nobis nuper dicta Congrega- fecerunt dilecti filii fratres Congregariorum iurisdi-tionis Hispaniae Ordinis S. Ioannis Dei, quod dudum felicis recordationis Paulus PP. V praedecessor noster, inter alia, dictam Congregationem, omnesque et singulas eius domos, superiores, etiam maiorem, et fratres ac personas et ministrantes tam in Italia quam in Hispaniis aliisque mundi partibus consistentes, ac tam eatenus fundatas, quam de cetero fundandas, in his dumtaxat quae regularia instituta iuxta eius constitutiones a Sede Apostolicâ approbatas et confirmatas concernebant, a superiori-
  - 1 Hac de re vide hîc citatas constitutiones Pauli V ed. MDCXIX, die 16 martii, Urbani VIII ed. MDCXXXVIII, die 9 iulii, pontif. xv. Alexandri VII edit. MDCLVIII, die 6 novembris, pontif. IV, et MDCLIX, die 5 novembris, pontif. v. Ab Innocentio XI, constit. edit. MDCXCIII, die 20 maii, pontif. 11, concessa fuit exemptio a processionibus; et a Benedicto XIII, const. ed. MDCCXXIV, die 13 septembris, pontif. I, confirmantur privilegia concessa ab Urbano VIII, et nova conceduntur.

tate, visitatione, correctione et etiam obedientià Ordinariorum locorum (itaut religiosi dictae Congregationis regularibus institutis suis sese conformare deberent, salvis in reliquis tam sacrorum canonum et Concilii Tridentini decretis, quam Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum tunc suorum litteris in favorem Ordinariorum emanatis, quibus nullatenus derogare, quinimo eas in suo robore et firmitate permanere intendebat) penitus et omnino perpetuo exemit, absolvit et liberavit, ac eos in praemissis dumtaxat ab omnimodà Ordinariorum locorum iurisdictione perpetuo exemptos fore et esse declaravit; ipsisque Ordinariis et eorum cuilibet, etiamsi cardinalatus honore praefulgerent, ne deinceps in illis, quae observantiam, disciplinam et instituta regularia Congregationis huiusmodi ut praefertur concernebant, praeterquam in casibus in sacris canonibus et Concilio Tridentino ac litteris apostolicis praedictis quomodolibet contentis, se immiscere et intromittere valerent seu praesumerent, districte praecepit et inhibuit; et aliàs, prout in ipsius Pauli praedecessoris litteris desupèr in simili formâ Brevis die xvi martii mocxix expeditis, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac de verbo ad verbum inserto i haberi volumus, uberius continetur.

Et subinde recolendae memoriae Ur- Quid deinde banus PP. VIII etiam praedecessor no-nus VIII. ster per alias suas itidem in simili formå Brevis expeditas litteras, ut, quoad dictae Congregationis conventus et hospitalia in quibus essent duodecim religiosi, episcopi nullatenus se ingererent. declaravit et decrevit, prout in ipsius Urbani praedecessoris litteris desuper

1 Edit. Main. legit expressis . . . insertis pro expresso inserto (R. T.).

confectis, quarum tenor est qui sequitur, videlicet:

Urbanus PP. VIII, ad perpetuam Urbani VIII constitutio, qua conventus, ubi rei memoriam. Cum, sicut alias dinon sunt duode-cim religiosi, lectus filius Angelicus Rampuela Con-Ordinariorum in gregationis B. Ioannis Dei procurator taxat subticing- generalis nobis nuper exponi fecit, etc. 1

> Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die ix iulii MDCCXXXVIII, pontificatus nostri anno xv.

> Ac postmodum'similis memoriae Alexander Papa VII itidem praedecessor noster, ex eo quod sibi tunc existentes fratres Congregationis huiusmodi se eiusdem Urbani praedecessoris litterarum tenore indigere significari fecerant, ipse Alexander praedecessor easdem Urbani praedecessoris litteris in forma provisionis nuncupatis toto illarum tenore inserto de verbo ad verbum transcribi mandavit, prout in eiusdem Alexandri praedecessoris litteris, in hunc qui sequitur modum.

Alexandri VII constitutio, in lata Urbani con-

Alexander Papa VII, ad futuram rei gua refertur re-memoriam. Provisionis nostrae debet stutio, eique provenire subsidio ut iustum unicuique praestandam conservetur. Proinde nos tenorem quarumdam litterarum in formâ Brevis felicis recordationis Urbani PP. VIII in favorem fratrum Congregationis S. Ioannis Dei emanatarum et in secretarià nostrâ tunc ipsius Urbani praedecessoris repertarum de verbo ad verbum transcribi et praesentibus adnotari fecimus, ex eo quod fratres Congregationis huiusmodi se tenore praedicto<sup>8</sup> indigere nobis nuper significari fecerunt, qui quidem tenor talis est, videlicet: Urbanus Papa VIII ad perpetuam rei memoriam. Cum sicut aliàs dilectus filius Angelicus Rampullus, etc. 4.

Ceterum ut tenor huiusmodi sic insertus omnimodam rei seu facti certitudinem faciat, volumus ut illud idem robur eamdemque vim et eumdem vigorem in iudicio vel alibi, ubicumque fuerit ostensus, in omnibus et per omnia habeat, quem haberent originales litterae praedictae, ac illis pariter stetur, sicut eisdem litteris staretur si forent exhibitae et ostensae. Per praesentes autem nullum ius cuiquam de novo acquiri volumus, sed antiquum tantummodo conservari.

Datum Romae, apud S. Marcum, sub annulo Piscatoris, die Ix novembris MDCLVIII, pontificatus nostri anno IV.

G. GUALTERIUS.

Ac successive idem Alexander praedecessor per alias pariter suas in eadem formâ Brevis expeditas litteras confirmavit decretum per Congregationem tunc existentium S. R. E. cardinalium Concilii Tridentini interpretum editum, per quod eadem cardinalium Congregatio, propositis in eâ nonnullis dubiis, censuerat earumdem Urbani praedecessoris litterarum dispositionem in omnibus observandam esse: prout in ipsius Alexandri praedecessoris litteris dicti decreti confirmatoriis tenoris sequentis, videlicet:

Alexander Papa VII, ad futuram rei Alexandri VII memoriam. Exponi nobis nuper fecit dio in qua redilectus filius Paulus Paganus Congre- Congregationis gationis fratrum beati Ioannis Dei pro- vandà constitucurator generalis, quod, licet dudum, viii, illudque etc. 1.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die v novembris MDCLIX, pontificatus nostri anno v. - S. Ugolinus.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, praemissa a memo-Urbani VIII et ratis Urbano et Alexandro praedecessoribus tametsi provido prudentique

1 Vide tom. xvi pag. 511 b et seq. (R. T.).

Confirmatio constitutionum Alexandri VII

<sup>1</sup> Reliqua vide tom. xIV, pag. 660 (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit tenore (R. T.).

<sup>3</sup> Edit. Main. legit praedicti (R. T.)

<sup>4</sup> Idem tenor est ac ante relatus pag. ant. (R.T).

fuerint constituta consilio, nihilominus nonnulli Hispaniarum archiepiscopi et episcopi, non attentis praemissis aliisque Romanae Curiae resolutionibus, decretis et decisionibus, domos et hospitalia Congregationis S. Ioannis Dei huiusmodi, abusum, intrusionem et possessionem illa visitandi allegantes, visitare praesumant: nobis propterea dicti exponentes humiliter supplicari fecerunt ut litteras praeinsertas pro firmiori eorum subsistentià nostri muniminis praesidio fulcire de benignitate apostolică dignaremur. Nos, ipsis exponentibus specialem gratiam facere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui votum bonae memoriae Ioannis Dominici eiusdem S. R. E. cardinalis Paracciani nuncupati, dum vixit, dicti Ordinis apud Sedem Apostolicam protectoris viderunt, ac relationem dicti filii moderni procuratoris generalis eiusdem Ordinis eisdem cardinalibus factam audiverunt, consilio. praeinsertas Urbani et Alexandri praedecessorum litteras, cum omnibus et singulis in eis contentis, auctoritate apostolică, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus: salva tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis memoratorum cardinalium.

- § 3. Decernentes easdem praesentes clausulas. litteras semper firmas, etc. 1
- § 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon o-contrariorum. mnibus et singulis illis, quae dicti Urbanus et Alexander praedecessores in suis respective litteris voluerunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut praesentium Fides traulitterarum transumptis, etc. 2

samptoram.

Derogatio

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die viii iulii mpccxxi, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 8 iulii 1721, pontif. anno 1.

## XI.

Confirmantur constitutiones Gregorii XV Urbani VIII, Glementis IX et X, ac Innocentii XI, quibus concessa et confirmata fuere hospitali B. M. Theutonicorum privilegia hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani<sup>8</sup>.

# Innocentius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Inscrutabili divinae sapientiae atque Exordium. clementiae arcano in apostolicae dignitatis fastigio constituti, illa, quae a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris in favorem Ordinum militarium ad christiani nominis tutelam pie salubriterque institutorum fideli dispensatione prudentique liberalitate emanarunt, ut firma semper atque stabilia persistant. apostolici muniminis nostri patrocinio, cum id a nobis petitur, libenter roboramus.

- 1 Reliqua ut pag. 703 a (R. T.).
- 2 Reliqua ut pag. 704  $\alpha$  (R. T.).
- 3 Huiusmodi constitutiones infra citantur. In huius Pontificis const. ed. MDCCXXI, die 10 novembris, pontif. I, confirmatur constitutio Pii V de quibusdam aliis privilegiis,

XV A Gregorio confirmata.

§ 1. Dudum siquidem felicis recor-XV concessa fuerunt praedi-dationis Gregorius Papa XV praedeces-eta privilegia et ab aliis relatis sor noster omnia et singula privilegia, indulta, facultates, exemptiones, immunitates, libertates et gratias, tam per se Sedemque Apostolicam, quam per recolendae memoriae Leonem X, Clementem VII, Paulum III, Pium IV, Pium V, Gregorium XIII, Sixtum V, Gregorium XIV, Clementem VIII et Paulum V Romanos Pontifices similiter praedecessores nostros, dilectis filiis magno magistro et conventui hospitalis S. loannis Hierosolymitani, illiusque prioribus, baiulivis, praeceptoribus, commendatariis, fratribus militibus, subditis, vassallis, colonis et presbyteris curam animarum exercentibus concessa et respective confirmata, hospitali domus B. Mariae Theutonicorum eiusque magistro, prioribus, baiulivis, praeceptoribus, commendatariis, fratribus, militibus, subditis, vassallis, colonis ac presbyteris curam animarum exercenbus concessit, decernens hospitale B. Mariae Theutonicorum illiusque magistrum, priores, baiulivos, praeceptores, commendatarios, fratres, milites, subditos, vassallos, colonos et presbyteros nullis aliis privilegiis, gratiis et indultis, quatenus in huiusmodi concessione non comprehenderentur, quovis praetextu et ex quacumque causà uti, frui et gaudere posse nec debere, quinimo illa omnia cessare, ac irrita et nulla, nulliusque roboris et momenti esse et fore, prout in dictis Gregorii praedecessoris in formă Brevis desuper sub die xxiii decembris mocxxII expeditis litteris, quarum tenorem praesentibus pro expresso haberi volumus, plenius continetur. Et subinde piae memoriae Urbanus VIII, Clemens IX, Clemens X et Innocentius XI Romani Pontifices etiam praedecessores nostri per suas pariter in forma Brevis die xix ianuarii mocxxiv,

et die xix iunii mdclxviii, ac die xxx augusti mocexx, necnon die viii ianuarii MDCLXXVII respective expeditas litteras, quarum tenores praesentibus itidem haberi volumus pro expressis, iam dictas Gregorii praedecessoris litteras sub certis modo et formà tunc expressis confirmarunt et approbarunt.

§ 2. Cum autem, sicut dilectus filius confirmatio renoster Damianus Hugo S. R. E. cardi-stitutionum. nalis de Schonborn nuncupatus, ecclesiae Spirensis ex concessione et dispensatione apostolicâ praesul, pro parte dilectorum filiorum magni magistri et fratrum militum dicti hospitalis B. Mariae Theutonicorum, cuius dictus Damianus Hugo cardinalis et praesul ex simili concessione et dispensatione magnus praeceptor seu commendatarius existit, nobis nuper exposuit, praefatae quidem Gregorii XV ac Urbani VIII, Clementis IX et Clementis X ac Innocentii XI praedecessorum litterae in viridi sint observantià; quia tamen firmiora sunt ea quae frequentiori Sedis Apostolicae praesidio roborantur, iidem magnus magister et fratres milites litteras huiusmodi apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent: nos, ipsorum magni magistri et fratrum militum votis, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere, eosque specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, praedictas

Gregorii XV ac Urbani VIII, Clementis IX, Clementis X et Innocentii XI praedecessorum litteras, omniaque et singula in eis contenta, tenore praesentium, perpetuo approbamus et confirmamus, illisque perpetuae et inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus.

Clausuale pur-

§ 3. Decernentes, praesentes litteras nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, vel quopiam alio defectu, etiam ex eo quod locorum Ordinarii ad hoc vocati non fuerint, notari, impugnari vel invalidari ullatenus posse, minusque sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, limitationibus, restrictionibus et derogationibus comprehendi posse, sed semper ab illis exceptas, et, quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas esse, sicque ab omnibus censeri, et ita per quoscumque iudices et commissarios quavis auctoritate fungentes, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac eiusdem S. R. E. cardinales, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Deputatio executorum.

§ 4. Quocirca venerabilibus fratribus Moguntinensi et Salisburgensi archiepiscopis ac dilecto filio causarum curiae Camerae Apostolicae generali auditori per praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi, vel duo, aut unus eorum, per se, vel alium, seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, et quoties pro parte eorumdem magistri et militum ac fratrum dicti hospitalis beatae Mariae Theutonicorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostrâ eos

praesentium litterarum commodo et effectu pacifice frui et gaudere; non permittentes eos per Ordinarios praefatos aut quoscumque alios contra praesentium tenorem quomodolibet molestari, perturbari aut inquietari; contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postpositâ, compescendo; legitimisque super his habendis servatis processibus, censuras et poenas huiusmodi incurrisse declarando, illasque etiam iteratis vicibus aggravando, interdictumque ecclesiasticum apponendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii secularis.

§ 5. Non obstantibus omnibus et sin- Contrariorum gulis, quae dicti Gregorius et Urbanus, Clemens IX et Innocentius XI praedecessores in suis litteris praedictis respective voluerunt non obstare; ceterisque contrariis quibuscumque; aut si aliquibus communiter vel divisim ab eâdem sit Sede indultum, quod interdici, suspendi et excommunicari non possint' nisi per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentio. nem. Eorumdem autem praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerentes, volumus, quod (Pii V, xxII septembris anno vi, et Gregorii XIII, sub annulo Piscatoris, xxv novembris anno ix, necnon Gregorii XV, praedecessorum praedictorum, sub datum ix februarii, anno ii pontificatuum suorum, expeditis litteris in suo robore et efficacià permanentibus) praesentes litterae non comprehendant neque ecclesias neque personas in his quae ad curam animarum pertinent, in quibus decreta Concilii Tridentini ac in praedictà Gregorii XV constitutione contenta omnino servari debeant; ac quod

1 Edit. Main. legit non posse (R. T.).

praesentium litterarum transumptis manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in dignitate ecclesiasticà constitutae munitis, in iudicio et extra illud, ubique locorum, plena et indubitata eademque prorsus fides adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxiv iulii MDCCXXI, pontificatus nostri, anno I. Dat. die 24 iulii 1721, pontif. anno 1.

#### XII.

Conceduntur exprovincialium privilegia fratribus de Observantia Reformatis poenitentiariis minoribus S. Ioannis in Laterano de Urbe 1

# Innocentius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordiam.

Romanus Pontifex omnium christifidelium curae suae divinitus commissorum, et praesertim illorum, qui in Ecclesia Dei strenue laborant, merita aequa lance librans, congrua singulis laborum praemia constituere studet, sicut iustitiae et aequitati consentaneum esse in Domino arbitratur.

Preces cardinalis maioris

§ 1. Cum itaque, sicut venerabilis frapoenitentiaritet ter noster Fabritius episcopus Albanentis concessionis, sis S. R. E. cardinalis Paulutius nuncupatus, qui aliàs maioris poenitentiarii officium obivit, necnon dilectus filius noster Bernardus Maria eiusdem S. R. E. cardinalis de Comitibus etiam nuncupatus, noster secundum carnem germanus frater, in eodem officio successor, nobis nuper exposuerunt, aequum non videatur, ut fratres Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantia Reformatorum

> 1 Eadem privilegia concessa fuere missionariis in Ætiopia a Clemente XI constit. edit. MDCCIV, die 2 decembris, pontif. v.

nuncupatorum, per nos et dictum Bernardum Mariam cardinalem, nunc et pro tempore existentem maiorem poenitentiarium, ex diversis praedicti Ordinis provinciis, linguis et nationibus, ad munus minorum poenitentiariorum in ecclesià S. Ioannis in Laterano de Urbe pro suo quisque idiomate exercendum assumpti, qui assiduam laudabilemque ibidem pro animarum salute operam exhibent, maioremque vitae partem in eorum officiis traducunt, quoscumque gradus et dignitates in eiusmodi provinciis consequendi spe frustrati remaneant; cupiantque propterea iidem Fabritius episcopus et Bernardus Maria cardinales fratribus minoribus poenitentiariis praedictis opportune in praemissis a nobis provideri et ut infra indulgeri: nos, eorumdem Fabritii episcopi et Bernardi Mariae cardinalium maioris poenitentiarii, qui votum dilectorum filiorum officialium signaturae officii Poenitentiariae apostolicae super praemissis audiverunt, desiderio et precibus nobis super hoc humiliter porrectis favorabilem assensum praebere cupientes, ac etiam motu proprio ac ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, ut de cetero fratres poenitentiarii minores, ex diversis provinciis, linguis et nationibus, sicut praesertur, assumpti, et pro tempore assumendi, qui laudabilem vitam in eorum collegio vixerint, et servitium ac ministerium huiusmodi in praedictà ecclesià S. Ioannis in Laterano Sedi Apostolicae iuxta ordinationes et statuta collegii dictorum poenitentiariorum per cardinales maiores poenitentiarios praedecessores edita, vel pro tempore existentem cardinalem maiorem poenitentiarium edenda, decennii spatio praestiterint (de quorum tamen adimplemento et requisitis idem pro tempore existens

cardinalis maior poenitentiarius pro eius arbitrio et conscientià superioribus ipsius Ordinis testimonium exhibeat), reversi deinde ad proprias provincias de licentià eiusdem cardinalis maioris poenitentiarii, omnibus et singulis privilegiis, praerogativis, praeeminentiis et praecedentiis, quibus fratres Ordinis praedicti, qui ministri provinciales fuerunt, tam de iure, usu et consuetudine, quam aliàs quomodolibet utuntur, fruuntur et gaudent, ac uti, frui et gaudere possunt et poterunt in futurum, pari modo et absque ulla prorsus disserentia uti, frui et gaudere libere et licite possint et valeant, in omnibus et per omnia, perinde ac si provincialatus munere perfuncti fuissent, ita tamen ut inter ipsos minores poenitentiarios apostolicos et exprovinciales servetur aequalitas, et quoad ordinem praecedentiae sola prioritas sive antianitas paternitatis attendatur, tenore praesentium concedimus et indulgemus.

Clausulae.

§ 2. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariorum.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac praedictorum Ordinis et provinciarum, etiam iuramento, etc. 1.

Fides transumptorum.

- § 4. Volumus autem, ut earumdem praesentium litterarum transumptis, etc.<sup>2</sup>
  - 1 Reliqua ut pag. 703  $\alpha$  (R. T.).
  - 2 Reliqua ut pag. 704  $\alpha$  (R. T.).

Bull. Rom. - Vol. XXI.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 1 septembris MDCCXXI, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 1 septembris 1721, pontif. anno 1.

#### XIII.

Conceditur custodi et guardiano S. Sepulchri facultas conferendi sacramentum Confirmationis 1

> Innocentius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Cum ad infrascriptam cardinalium Causae prae-Congregationem delatum fuerit dubium: sionis. an custos et guardianus S. Sepulchri domini nostri Iesu Christi ex speciali huius Sanctae Sedis delegatione et vigore nonnullorum privilegiorum per dilectos filios superiores Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià nuncupatorum exhibitorum necessarias facultates habeat conferendi sacramentum Confirmationis: nos, pro commissa nobis caelitus pastoralis officii Concessio, ut curâ omnes difficultates ac in posterum dubitandi hac in re occasionem tollere cupientes, ac dilectum silium Ioannem Philippum a Mediolano fratrem expresse professum dicti Ordinis, ac custodem et guardianum dicti S. Sepulchri specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomo-

1 Innocentii XI constit. edit. MDCLXXVIII, die 25 maii, pontif. II, designatus fuit conventus ubi Neapoli morari debeat commissarius Terrae Sanctae; et Benedicti XIII constit. edit. MDCCXXVII, die 3 martii, pontif. III, confirmantur privilegia et indulgentiae concessa fratribus Terrae

Sanctae.

112

dolibet innotatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, auditis votis venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium in totà republicà christianà adversus haereticam pravitatem generalium inquisitorum auctoritate apostolicà specialiter deputatorum, eidem Ioanni Philippo custodi et guardiano eiusdem S. Sepulchri, durante eius officio, et pro locis Terraesanctae tantum ubi non erunt episcopi ritus latini in propriâ dioecesi residentes, potestatem et facultatem conferendi sacramentum Confirmationis huiusmodi oleo et chrismate etiam antiquis, si nova haberi non possint, per catholicum antistitem gratiam et communionem Sedis Apostolicae habente benedictis, dictà auctoritate, tenore praesentium, concedimus et delegamus; salvà tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

Contrariorum derogatio.

§ 2. Non obstantibus praemissis, ac apostolicis, et in universalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xiii septembris moccxxi, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 13 septembris 1721, pontif. anno 1.

#### XIV.

Confirmatur constitutio Pii V de exemptione ab oneribus ad instar militum Hierosolymitanorum pro militibus Theutonicis 1

1 Constit. edit. MDCCXXI, die 24 iulii, pontificatus xxi, confirmata fuerunt quamplurima alia privilegia.

## Innocentius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

Militantis Ecclesiae regimini, meritis Exordium. licet imparibus, divinà dispositione praesidentes, inter ceteras apostolicae servitutis curas, in eam peculiari studio invigilamus, ut ea, quae a Romanis Pontificibus, praedecessoribus nostris, in favorem militarium Ordinum ad sanctae fidei catholicae defensionem et propagationem pie salubriterque institutorum provide emanasse noscuntur, quo solidius perennent, apostolici muniminis praesidio, cum id a nobis petitur, libenter corroboramus, aliàsque disponimusi, prout conspicimus in Domino rationi esse consentaneum.

§ 1. Dudum siquidem a sanctae memoriae Pio Papa V praedecessore nostro emanarunt litterae in simili formâ Brevis tenoris qui sequitur, videlicet:

Pius Papa V, ad perpetuam rei memo- Pii V constiriam. Promeretur fides et devotio dile-Theutonici exictorum filiorum magistri et fratrum mi-ribus, quibus litum militiae B. Mariae Theutonico-cui milites Ilierum, ut eos specialibus favoribus et gratiis, quantum cum Domino possumus, libenter prosequamur. Hinc est quod nos, precibus magistri et militum militiae huiusmodi nobis per dilectum filium nobilem virum comitem Prosperum ab Arcu, eiusdem militiae commendatorem et serenissimi Maximiliani electi imperatoris apud nos et Sedem Apostolicam oratorem, humiliter porrectis inclinati. magistro et militibus Theutonicis praedictis, ut ipsi posthac eadem privilegia, indulta, immunitates et exemptiones, quas et quae dilecti filii magister et fratres milites militiae seu Ordinis hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani, in

1 Ad syntaxim complendam oporteret legere corroboremus ... disponamus; vel quaedam alia verba exciderunt, quae praecedenti particulae ut complementum reddebant (R. T.).

quibuscumque impositionibus decimarum, subsidiorum, seu aliorum quorumcumque onerum, per nos et Sedem Apostolicam quomodolibet ex quibusvis etiam urgentissimis causis pro tempore impositorum, quoquo modo habent, et eis utuntur<sup>4</sup>, potiuntur, fruuntur et gaudent, seu habere, uti, potiri et gaudere 2 possint et debeant, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, concedimus pariter et indulgemus; mandantes quibusvis impositionum huiusmodi exactoribus et collectoribus, ne eosdem magistrum et milites Theutonicos super solutione decimarum, subsidiorum et aliorum quorumcumque onerum praedictorum contra tenorem praesentium molestare aut perturbare audeant vel praesumant, sed nostras hasce litteras eis inviolabiliter observent, et ab omnibus sirmiter observari curent et faciant. Nos enim irritum decernimus et inane quidquid secus a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, quibusvis statutis et consuetudinibus, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibusvis personis quomodolibet in contrarium forsan concessis et confirmatis, seu imposterum concedendis et confirmandis; quibus omnibus, eorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, ad effectum praesentium, specialiter et

1 Edit. Main. legit utantur; aptius vero lege et quibus utuntur (R. T.).

2 Videntur excidisse, adeoque supplenda esse haec verba: possunt, habeant, et eis utantur, poliantur et gaudeant, seu habere, uti, potiri et gaudere (R. T.).

expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die XIII martii MDLXVIII, pontificatus nostri anno III.

§ 2 Cum autem, sicut dilectus filius noster Damianus Hugo S. R. E. pres-relatae constibyter cardinalis de Schonborn nuncucupatus, frater miles ac magnus praceptor seu commendatarius hospitalis "primodictae militiae, nobis nuper exposuit, ipse praeinsertas Pii praedecessoris litteras, quo serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae praesidio communiri, ac aliàs opportune ut infra a nobis indulgeri summopere desideret: nos, ipsius Damiani Hugonis cardinalis et magni praeceptoris seu commendatarii votis hac in re favorabiliter annuere volentes, eius supplicationibus nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de Congregationis nonnullorum ex venerabilibus fratribus nostris S.R.E. cardinalium et Romanae Curiae praelatorum a nobis specialiter deputatae consilio, praeinsertas Pii praedecessoris litteras, cum omnibus et singulis in eis contentis, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, confirmamus et approbamus ac innovamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, hac tamen adiectà declaratione, ut, sicuti in impositionibus, si non sunt expresse nominati, fratres milites dicti hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani, non censentur comprehensi, ita etiam fratres milites Theutonici nunquam censeantur comprehensi nisi sint specialiter nominati.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes et praeinsertas litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia ple-

Confirmatio

nissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios, etc.<sup>4</sup>

Derogatio contrariorum.

§ 4. Non obstantibus praemissis, necnon omnibus et singulis illis quae in litteris praeinsertis concessa sunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

Causae et modus redigen-

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, etc.<sup>2</sup>

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die x novembris MDCCXXI, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 10 novembris 1721, pontif. anno 1.

#### XV.

Confirmatur decretum definitorii generalis eremitarum S. Augustini de reductione magistrorum provinciae Castellae<sup>3</sup>

# Innocentius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecerunt dile-

dimagisteria ad cti filii fratres provinciae Castellae Orditriginia qualuor, nis eremitarum S. Augustini, quod (cum in dictà provincià numerus quadraginta magistrorum in sacrà theologià, qui, cum a priore generali Ordinis huiusmodi ex gratià et absque designato numero provideantur, reperiatur, ad maiorem quantitatem etiam multiplicari possunt; per dictum vero numerum dictae provinciae

1 Reliqua ut pag. 703 a (R. T.).

2 Ut pag. 704  $\alpha$  (R. T.).

3 Auctus fuerit numerus magistrorum in provincià Peruvianà a Clemente XI const. edità MDCCxx, die 20 octobris, pontif. xx; et ab hoc Pontifice augetur in provincià Chilensi, const. ed. MDCCxXIII, die 7 augusti, pontif. III.

maximum gravamen et praeiudicium in-

feratur) definitorio generali in ultimis

generalibus comitiis celebratis pro eius

reductione usque ad triginta magisteria

in eâdem sacrâ theologia et quatuor de pulpito, itaut eiusmodi numerus imposterum excedi et alterari minime possit, supplicavit; quandoquidem provincia ipsa tantas vires sufficientes non habet pro subministrandis vestiariis magistris praedictis ultra dictum numerum triginta quatuor, et rursus quia in celebratione capitulorum provincialium maior erit numerus eorumdem magistrorum quam priorum votum habentium, cum omnes conventus non sint quam numero triginta novem, taliter quod in provincialibus comitiis factio eorumdem magistrorum, prioribus minime consideratis, praevalebit. Bene tamen verum est, quod, cum omnes magistri ascendant, ut praefertur, ad quadraginta, insuper in eâdem supplicatione petitum fuit quod, idem prior generalis alium instituere nequeat usquedum numerus ad triginta quatuor magisteria redactus non fuerit (exceptis tamen quatuor de pulpito tantummodo, quae praedicta provincia pro unicâ vice modo institui posse instabat, ne, donec petitus numerus reducatur, verbi Dei praedicatores, qui necessariis requisitis praediti sunt, debità remuneratione ob impensum laborem frustrentur); reductione vero secutâ, alius non admittatur, nisi in casum obitus seu vacationis, et iuxta modum et formam a constitutionibus Ordinis praedicti apostolică auctoritate confirmatis praescriptum; cum eâ ponderatione quod eatenus necessaria quoque est institutio circa dicta quatuor magisteria de pulpito, quia, cum plurimi experiantur nullum posse assequi optatum praemium, libenter verbi Dei praedicationi non incumbunt; adeoque, ut omni conatu ad eiusmodi pium exercitium accendantur, spe praemii allici debent etiam cum assecutione magisterii; ad quod tamen promoveri nequeant,

nisi prius per sexdecim annorum cursum, quorum duodecim in principalioribus eiusdem provinciae conventibus, verbum Dei praedicaverint, praevio examine coram examinatoribus in conventu S. Filippi Ordinis praedicti oppidi Matriti Toletanensis dioecesis, iuxta ordinatum in eisdem constitutionibus pro lectoribus subeundo. Definitorium autem generale, his rationibus auditis, edidit decretum tenoris qui sequitur, videlicet:

Decretum definitorii generaductione a paciae petità.

Decretum capituli generalis, ut sequitur: lis de dicia re- Ego infrascriptus secretarius Ordinis fratrum tribus provin- eremitarum sancti patris Augustini fidem facio qualiter in definitorio capituli generalis nuper celebrati exhibitus fuit libellus supplex nomine provinciae Castellae, quo petebatur, numerus magistrorum praefatae provinciae redigeretur ad triginta in sacrâ theologià et quatuor de pulpito, itaut huiusmodi numerus in posterum excedere et alterari minime possit. Cumque in praesenti omnes magistri ascendant ad quadraginta, petebatur, quod pater reverendissimus generalis non possit alium instituere usquedum numerus non fuerit redactus ad triginta quatuor magisteria, exceptis tamen lectoribus Salmaticensibus, et exceptis quatuor de pulpito, quae provincia oratrix petit pro unica vice modo institui posse, 'ne praedicatores, qui sua habent requisita, sua defraudentur remuneratione. Cui supplici libello definitorii generalis patres albos calculos adiecerunt, et in praescriptum numerum triginta quatuor magistrorum cum praefatis conditionibus consenserunt. In quorum fidem, etc. Datum in conventu sancti patris Augustini de Urbe, die xxvi iunii MDCCXXI. — Magister frater Hieronymus Augustinus Zazzeri, Aretinus, Ordinis secretarius. Loco † sigilli.

Confirmatio relati decreti.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, ipsi exponentes decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio commu-

niri plurimum desiderent: nos, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium<sup>4</sup>, qui relationem<sup>2</sup> dilecti filii moderni procuratoris generalis eiusdem Ordinis super praemissis eisdem cardinalibus factam viderunt, consilio, decretum praeinsertum capituli seu definitorii generalis reductionis numeri magistrorum dictae provinciae ad triginta quatuor, intra quem numerum prima quatuor loca vacatura concionatoribus requisita necessaria habentibus assignentur, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus: salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras firmas, validas, etc. 3.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus Contrariorum derogatio. et ordinationibus apostolicis, ac quatenus opus sit Ordinis et provinciae ac conventuum praedictorum, etiam, etc. 4

Datum Romae, apud S. Mariam Maio-

- 1 Deest vox praepositorum (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit relationes (R. T.).
- 3 Reliqua ut pag. 703  $\alpha$  (R. T.).
- 4 Ut ibid. (R. T.).

rem, sub annulo Piscatoris, die xvIII novembris moccxxI, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 18 novembris 1721, pontif. anno I.

#### XVI.

Confirmatur constitutio Urbani VIII pro necessitatibus locorum Terraesanctae 1

> Innocentius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

Salvatoris et Domini nostri, etc.<sup>2</sup> Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xii novembris MDCCXXI, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 12 novembris 1721, pontif. anno 1.

#### XVII.

Confirmatur assignatio loci a Clemente XI facta in Rotâ Maceratensi uni ex civibus civitatis Urbini3.

> Innocentius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Aequum arbitramur et congruum, ut ea, quae de Romani Ponticis gratiâ processerunt, licet eius superveniente obitu litterae desuper confectae minime fuerint, suum debitum sortiantur effectum.

1 Alia huius const. confirmatio extat in Clementis XI const. ed. MDCCI, die 18 novembris, pontif. 1; et Benedicti XIII const. ed. MDCCXXVII, die 11 martii, pontif. IV, confirmantur privilegia et indulgentiae concessa personis Terraesanctae.

2 Constitutio eadem est ac illa edita in tom. xx, pag. 745, solo mutato nomine nunc petentis, Emmanuelis Fernandez del Rio lectoris iubilati ac excustodis provinciae Burgensis, necnon totius sacrae custodiae ac familiae Terraesanctae in Romana Curia commissarii et procuratoris generalis (R. T.).

3 Huiusmodi assignatio facta fuit a Clemente XI anno MDCCV, die 18 augusti, pontif. v; et const. ed. MDCCVI, die 30 ianuarii, pontif. VI, concessus

§ 1. Alias siquidem felicis recordationis Clemens Papa XI praedecessor noster, quanta olim studiorum et libera- Quomodo a lium artium laude et quibus insignium cla suerit dicta virorum ingeniis et glorià civitas no-assignatio. stra, tunc sua, Urbinatensis patria eius dilectissima floruit, summâ cum animi sui iucunditate recolens, eà recordatione ac sincerae fidei et devotionis affectu, quem dilecti filii communitas et homines dictae civitatis erga eumdem Clementem praedecessorem et Sedem Apostolicam gerere comprobantur, merito inductus fuit, ut, quemadmodum agricola ei solo, cuius ubertatem agnoscit, culturam et semen impendit, ita idem Clemens praedecessor in eamdem civitatem apostolicae beneficentiae suae munera, quibus liberalium artium huiusmodi, ac praesertim legum, quas non solum ornamenta civitatum, sed etiam praesidia esse constat, studia foverentur et reviviscerent, quamlibentissime conferret. Accepto igitur per eumdem Clementem praedecessorem quod dudum recolendae memoriae Sixto Papa V, pariter praedecessor noster, tunc suus, in civitate nostrâ, tunc suâ, Maceratensi, unum tribunal Audientiae causarum Rotam nuncupatum, quod constare deberet quinque iudicibus auditoribus nuncupatis, ad causarum et litium provincialium provinciae Marchiae expeditionem, perpetuo erexerit et instituerit, quatuor vero ex quinque auditoribus huiusmodi, dum illorum officia pro tempore vacare contigerit, a Romano Pontifice pro tempore existente deputandi sint, dictus Clemens praedecessor in praedictà civitate Urbinatensi pristinum ingeniorum et animorum ad

fuit locus in Rota Perusina; ab hoc Pontifice const. ed. MDCCXXI, die 9 maii, pontif. I, confirmata fuit constitutio Clementis XI super privilegiis universitatis et collegii Urbinatensis.

litterarum et praesertim legum studia vigorem et alacritatem propositis honorum praemiis excitare, simulque perpetuum aliquod patriae suae erga eam benevolentiae monumentum extare cupiens, et litterarum dicti Sixti praedecessoris super erectione dicti tribunalis emanatarum tenorem et datam etiam veriorem et alia quaecumque, etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, pro plene et sufficienter expressis et insertis habens, motu proprio, non ad communitatis et hominum praescriptorum, aut cuiusvis alterius sibi super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex certà scientià et maturà deliberatione suis, deque apostolicae potestatis plenitudine, sub datâ videlicet die xvIII augusti MDCCV, pontificatus sui anno v, deinceps unum ex officiis huiusmodi, cum omnibus et singulis illius facultatibus, auctoritatibus, honoribus, praeeminentiis, antelationibus, obventionibus et emolumentis, uni ex civibus originariis civitatis Urbinatensis, qui in illius studii generalis universitate ad doctoratus lauream in utroque iure promoti, necnon collegio etiam generali, ut vocant, doctorum ipsius civitatis adscripti fuissent, ac ceteroqui qualitatibus iuxta formam dictarum Sixti praedecessoris litterarum praediti reperirentur, a dicto collegio generali pro tempore nominandis, perpetuo concessit et assignavit; ita scilicet ut idem collegium tres cives originarios Urbinatenses, sicut praemittitur, promotos, adscriptos et qualificatos, quos non favore, gratiâ, precibus aut quavis aliâ ambitione seu corruptelà, sed uniuscuiusque merito mature considerato magis idoneos et aptiores in Domino iudicasset<sup>1</sup> ad dictum auditoratus officium, quod ad

1 Edit. Main. legit iudicasse (R. T.).

quinquennium concedi consuevit, ex tunc et perpetuis futuris temporibus, de¹ quinquennio in quinquennium, recurrente seu aliàs quomodolibet et quandocumque contingente illius vacatione, nominare; unus vero ex tribus sic nominatis per eumdem Clementem praedecesrorem et Romanum Pontificem pro tempore existentem ad officium huiusmodi assumi respective deberet: nec unquam idem officium, a praedicto Clemente praedecessore ut praefertur concessum et assignatum, aliis, quam civibus originariis Urbinatensibus, sicut praemittitur, nominandis 2, concedi et assignari, vel de eo in aliorum quam civium originariorum huiusmodi sic nominandorum favorem disponi ullatenus posset aut deberet: decernens, quascumque collationes, concessiones, assignationes, aut alias dispositiones de eodem auditoratus officio in aliorum quam civium originariorum praedictorum favorem, ut praefertur, quomodocumque et qualitercumque pro tempore faciendas, nullas, irritas et inanes nulliusque roboris vel momenti fore et esse, ac nulli prorsus suffragari, sed litteras desuper conficiendas, et in eis contenta, ac inde ceteroqui legitime secutura quaecumque, etiam ex eo quod quilibet etiam specificà et individuâ mentione digni in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati, aut auditi, neque causae, propter quas eaedem litterae emanassent, sufficienter adductae, verificatae et iustificatae suissent, aut alià etiam quantumvis legitimà, iuridică et privilegiată causă, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et

<sup>1</sup> Praeposit. de nos addimus (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit nominandi (R. T.).

<sup>3</sup> Edit. Main. legit faciendis (R. T.).

totalis lacsionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis suae, aut interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quantumvis magno ac substantiali ac incogitato et incogitabili individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, retractari vel modificari, ad viam seu terminos iuris reduci, aut adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse; sed ipsas litteras conficiendas semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectasset, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, ceterosque quoslibet quacumque praeeminentià et potestate sungentes et suncturos, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus praedicti Sixti praedecessoris litteris, ac piae memoriae Bonifacii Papae VIII praedecessoris nostri, tunc sui, de unâ, et concilii generalis de duabus dietis, dummodo ultra tres dietas aliquis auctoritate earumdem litterarum in iudicium non tra-

heretur, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon civitatis Maceratensis et tribunalis praedictorum, ac quibuscumque aliis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, eisdem civitati et tribunali, et quibusvis aliis personis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, ac irritantibus, et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, etiam consistorialiter, et aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, confirmatis, ac pluries et quantiscumque vicibus approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et formå in illis traditâ observatâ, exprimerentur et insererentur, litteris conficiendis huiusmodi pro plene et sufficienter expressis et insertis habens, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum essectum, ea vice dumtaxat, specialiter et expresse derogavit, ac plenissime et amplissime derogatum esse voluit; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 2. Ne autem de concessione et assignatione perpetuâ auditoratus Rotae recensitae gramaceratensis uni ex civibus originariis expeditae und
dictae civitatis Urbinatensis a praedicto apostolicae.

Clemente praedecessore factâ, ac decreto,
derogatione, ceterisque praedictis, pro

eo quod super illis ipsius Clementis praedecessoris litterae confectae minime fuerint, valeat quomodolibet haesitari, ac cives originarii praedicti illarum frustrentur effectu, volumus et apostolică auctoritate decernimus, quod concessio, assignatio, decretum, derogatio, aliaque praedicta memorati Clementis praedecessoris a dictà die xvIII augusti mdccv suum sortiantur effectum, perinde ac si super illis ipsius Clementis praedecessoris litterae sub eiusdem diei datâ confectae fuissent, prout superius enarratur; quodque praesentes nostrae litterae ad probandum plene concessionem, assignationem, decretum, derogationem, ceteraque praedicta eiusdem Clementis praedecessoris ubique sufficient, nec ad id probationis alterius adminiculum requiratur: et nihilominus, quatenus opus sit, omnia et singula praemissa, motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, iterum et ex integro, tenore praesentium, concedimus.

Clausulae cum deputatio-

§ 3. Quocirca venerabilibus fratribus ne executorum nostris Ostiensi et Portuensi episcopis, ac dilecto filio causarum curiae Camerae Apostolicae generali auditori per praesentes committimus et mandamus, quatenus ipsi, vel duo, aut unus eorum, per se, vel alium, seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte dicti collegii generalis fuerint requisiti, solemniter publicantes, eique in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostrå illud earumdem praesentium litterarum commodo et effectu pacifice frui et gaudere; non permittentes illud desuper a quoquam quomodolibet indebite molestari; contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postpositâ, compescendo; invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis. Non obstantibus omnibus et singulis illis, quae dictus Clemens praedecessor voluit non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvII novembris MDCCXXI, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 27 novembris 1721, pontif. anno 1.

## XVIII.

Creantur quinquaginta pueri honorarii occasione solemnis equitatus in comites palatinos et auratae Militiae equites.

Dilecto filio Alexandro Casali, Romano, Innocentius Papa XIII.

Dilecte fili. salutem et apostolicam benedictionem.

Ex Romani Pontificis beneficentià pro- Exerdium. venire dignum est, ut, qui erga illum devotionis et obsequii signa demonstrant, iidem ab ipso Romano Pontifice honoribus et gratiis decorentur.

§ 1. Cum itaque nuper in solemni Creatio ut in equitatione, qua nos insigni S. R. E. cardinalium antistitum, procerum ac officialium ordinumque Romanae Curiae comitatu pompâ celebri, et multorum adolescentulorum nobilium seu puerorum honorariorum ad latus nostrum adstantium corona stipati, lectica e palatio nostro Vaticano ad ecclesiam S. Ioannis Lateranensis, ut moris est. processimus, tu unus ex adolescentulis seu pueris honorariis huiusmodi extiteris: nos propterea, ut aliquod paterni nostri affectus in familià tuà extet monimentum, te peculiari benevolentiae nostrae favore prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existis, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, motu proprio, et ex certà scientià ac merà liberalitate nostris, te auratae militiae equitem, ac aulae Lateranensis et palatii apostolici comitem, tenore praesentium, facimus et creamus, teque aliorum equitum et comitum huiusmodi numero et consortio favorabiliter aggregamus. Tibique, ut torquem aureum et ensem et aurata calcaria gestare, necnon omnibus et singulis privilegiis, gratiis et indultis, exemptionibus et praerogativis, quibus alii equites et comites huiusmodi de iure, usu et consuetudine, aut aliàs quomodolibet utuntur, fruuntur et gaudent, ac uti, frui et gaudere possunt et poterunt quomodolibet in futurum, pari modo (citra tamen exemptiones a sacro Concilio Tridentino sublatas) uti, frui et gaudere libere et licite valeas, earumdem tenore praesentium concedimus et indulgemus.

Contrariorum derogatio.

§ 2. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xv decembris moccxxI, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 15 decembris 1721, pontif. anno 1.

Similis pro singulis aliis pueris honorariis iuxta notulam introclusam. Datum ut in praecedenti.

1 Edit. Main. legit existit (R. T.).

Nomina aliorum puerorum honorariorum.

Franciscus Oliveri, miles nondum professus hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani; Ioannes Hieronymus Olivieri Frani, miles Militiae Ss. Mauritii et Lazari; comes Franciscus Simonetti; Fantuzzi; Caietanus Terzi. Dominicus de Effectibus; Franciscus Eleonori; Ruggerius Falsacappa; Bernardinus Bernardini; Ludovicus Casali nobilis Romanus; Innocentius Muti nobilis Romanus; Vincentius Muti nobilis Romanus; Cosmus de Angelis; Bonacorsius Bonacorsi; Marius Orsini; Paulus Ciogni; Caietanus Rita; Paulus Costa; Hieronymus Mignanelli; comes Andreas Piazza; Ioannes Baptista Iustiniani; Michaelangelus Magnoni; Franciscus Narici; Ioannes Crivelli; Antonius Crivelli; Hieronymus Ercolani; Nicolaus del Maio; frater miles nondum professus hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani; Carolus Bentivolo; Felix degl'Atti; Carolus Pozzi; Ioannes Guglielmus Valignani; Horatius Amadei; Erminegildus del Cinque; Philippus Antomori; Dominicus Papetti; Michaël Narici; Alexander Orsini; Alexander Sarazzani; Paulus Benedetti; Octavius Carletti; Diomede Cerichelli; Felix Sandali; Dominicus Simonetti; Tiberius Astalli: Ioannes Maria Torri; comes Franciscus Piazza; Franciscus Gerardini; Paulus Hieronymus Torre.

# XIX.

Statuitur ut festum S. Antonii de Padua sit de praecepto in Hispaniarum et Americae regnis 1

> Innocentius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Creditae nobis caelitus dispensationis Exordium. ratio exigit, ut piis orthodoxorum regum et principum pietatis aliarumque christianarum virtutum decoribus multipli-

1 A Clemente XI constit. edit. MDCCVIII, die 6 decembris, pontif. Ix, mandatum fuit ut festum Conceptionis B. M. ubique de praecepto servaretur.

citer fulgentium votis, ad augendam in terris Sanctorum cum Christo in caelesti Hierusalem regnantium, qui tradita sibi talenta non defoderunt in terram, sed uberi bonorum operum fructu multiplicarunt, venerationem laudabiliter tendentibus, favorabilem assensum paternâ benignitate praebeamus.

praedictum.

§ 1. Cum itaque, sicut pro parte carissimi in Christo filii nostri Philippi Hispaniarum regis catholici nobis nuper expositum fuit, ipse Philippus rex, pro singulari suâ subditorumque suorum in Hispaniarum et Americae regnis eidem Philippo regi subjectis degentium erga S. Antonium de Padua confessorem devotione, festum eiusdem S. Antonii in dictis regnis de praecepto servari plurimum desideret: nos, devotà gratâque animi intentione considerantes quod idem Sanctus illustria sanctitatis suae monimenta reliquerit, et quod miraculis, quae divina bonitas eius intercessione operari dignata est, eximie claruerit, ac proinde piis enixisque memorati Philippi regis precibus nobis super hoc humiliter porrectis benigne inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium sacris ritibus praepositorum consilio, ut perpetuis futuris temporibus festum eiusdem S. Antonii de Padua in memoratis regnis et dominiis tamquam de praecepto servetur, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, statuimus et ordinamus.

Clausulae.

§ 2. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptoram fides.

§ 3. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, etc.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvII ianuarii moccxxII, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 27 ianuarii 1722, pontif. anno 1.

1 Reliqua ut pag. 704 a (R. T.).

XX.

Declaratur nullum edictum senatus ac magistratus Lucernae super moderatione subsidiorum dotalium, livellorum, aliarumque expensarum monialium, cum nonnullis ordinationibus 1

Venerabili fratri episcopo Constantiensi, Innocentius Papa XIII.

Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem.

Romanus Pontifex in sublimi Aposto- Exordium. licae Sedis specula cum potestatis plenitudine a Domino constitutus, Ecclesiae iura ubique sarta tecta tueri, ac adversus quaecumque, per quae illis aliquid detrimenti inferri dignoscitur, tradità sibi divinitus auctoritate vindicare tenetur, sicut, omnibus maturae considerationis trutinà perpensis, aequitati et iustitiae rectoque ordini consentaneum esse in Domino arbitratur.

§ 1. Ad nostri siquidem apostolatus Epitomes edinotitiam non sine gravi animi nostri minantur momolestia pervenit, quod, nomine moderni dia dotalia, lipraetoris et senatus, necnon magistra-expensae ab eatus C. centum nuncupati oppidi Lucer-neis saciendas. nae istius Constantiensis dioecesis, prodierit quoddam decretum sive edictum non ita pridem evulgatum, quo, inter alia, superiorissis monasteriorum monialium in eodem oppido eiusque dominio consistentium modus et forma indicitur. quem de cetero in admissione et receptione earumdem monialium sequi et servare debeant, ac subsidiorum seu eleemosynarum dotalium quantitas de-

1 Clementis XI const. edit. MDCCXVIII, die 10 decembris, pontif. xix, nullus declaratus fuit tractatus pacificationis inter abbatem S. Galli et magistratus Bernensem et Tigurinum; et a Benedicti XIII const. edit. MDCCXXVI, die 14 februarii, pontif. 11, nulla declarantur gesta a saeculari potestate in Sabaudia et Pedemontio adversus monasterium magnum S. Bernardi,

inceps solvenda praescribitur, aliaque circa livellos annuasque praestationes ipsis monialibus assignandas et expensas occasione earum monacationis faciendas non minus temere quam nulliter statuuntur et ordinantur, prout in memorato decreto sive edicto, cuius tenorem non quidem illud approbandi sed prorsus reprobandi animo praesentibus pro plene et sufficienter expresso et inserto haberi volumus, plenius dicitur contineri.

Declaratio nullitatis recen-

§ 2. Cum autem praemissa, ad quae stil edicti, cum iidem praetor et senatus ac magistratus, manum in messem alienam extendentes, damnabiliter devenerunt, ecclesiasticam libertatem ac iurisdictionem Dei ordinatione et canonicis sanctionibus constitutam aperte laeserint et laedant, nec ullo modo perferri aut dissimulari valeant: hinc est quod nos, ex debito pastoralis officii quod humilitati nostrae meritis licet et viribus longe impari commisit divina dignatio, praedictae Ecclesiae iura a perniciosis huiusmodi laicorum conatibus illaesa et illibata conservare cupientes, decretum sive edictum praesatum, sicut praemittitur, promulgatum, aliave quaecumque in praemissis seu eorum occasione in praeiudicium libertatis et iurisdictionis ecclesiasticae quovis modo acta, gesta et ordinata, cum omnibus et singulis inde secutis et forsan quandocumque secuturis, penitus et omnino nulla, inania, invalida, irrita, et a non habentibus potestatem attentata, et de facto praesumpta, nulliusque prorsus roboris et momenti esse et perpetuo fore, auctoritate apostolica, tenore praesentium, declaramus. Et nihilominus, ad maiorem cautelam et quatenus opus sit, illa omnia et singula harum serie itidem perpetuo revocamus, cassamus, irritamus, tus et omnino vacuamus, ac pro revocatis, cassatis, irritis, nullis, invalidis et abolitis, viribusque et effectu penitus et omnino vacuis semper haberi volumus.

§ 3. Districtius propterea ac in vir- Mandatur hutute sanctae obedientiae mandantes o-nis publicatio et mnibus et singulis abbatissis, priorissis, poena interdiac, quocumque alio nomine nuncupentur, superiorissis monasteriorum monialium huiusmodi, ipsisque monialibus, aliisque eorumdem monasteriorum superioribus, oeconomis, administratoribus et personis, ad quas ea res spectat et pro tempore spectabit, etiam speciali mentione dignis, ne iuxta praefati decreti seu edicti tenorem puellas aliasque mulieres ad habitum aut professionem regulares recipiant et admittant, vel aliàs eidem decreto seu edicto quoquo modo pareant, sub interdicti ecclesiarum ipso facto absque aliâ declaratione per transgressores incurrendà poenà, cuius relaxationem nobis et Romano Pontifici pro tempore existenti dumtaxat specialiter reservamus. Ac proinde fraternitati tuae per easdem praesentes iniungimus quatenus hanc nostram declarationem, annullationem et prohibitionem, ceteraque praesata, abbatissis, priorissis, superiorissis, monialibus, aliisque personis praedictis quamprimum pronunciari et ad earum notitiam pervenire cures, ipsarumque praesentium litterarum exemplum authenticum in actis curiae tuae episcopalis ad perpetuam rei memoriam registrari et servari mandes.

§ 4. Ceterum, cum, sicut etiam acce- Tribuitar epipimus, nonnulli in puellarum et mulie-tiensi facultas rum praedictarum receptione ad habi-censitas expentum et professionem huiusmodi in dictis monasteriis abusus ob excessivam subsidiorum seu eleemosynarum dotalium, livellorum, annuarumve praestationum, aliarumque expensarum eâ occasione annullamus, viribusque et effectu peni- | fieri solitarum quantitatem, quibus in

hisce praesertim rerum et temporum difficultatibus illarum parentes et consanguinei aegre subvenire valent, irrepserint, pro paterna, quam in omnes christifideles gerimus, curà et sollicitudine opportunum desuper remedium adhiberi volentes, ac de tuâ side, prudentià, integritate et religionis zelo plurimam habentes in Domino fiduciam, eidem fraternitati tuae harum serie committimus et mandamus, ut singulorum monasteriorum oppidi et dominii praedictorum redditibus et oneribus prius diligenter inspectis, numero monialium in quolibet monasterio per decreta sacri Concilii Tridentini praescripto praesentiumque temporum conditione mature consideratis, eadem subsidia seu eleemosynas dotales in unoquoque ex monasteriis huiusmodi, tametsi ab Ordinariorum iurisdictione exempta et dictae Sedi immediate subiecta forent, imposterum contribuenda, pro tuo arbitrio et conscientià, auctoritate nostrà praedictà statuas, taxes et determines; livellis quoque, annuisve praestationibus monialium in iisdem monasteriis deinceps recipiendarum, quatenus necessariae atque religionis usu receptae sint, modum imponas, ac certam et moderatam taxam 1 constituas; expensas vero seu contributiones, quas, cum moniales ad habitum vel professionem admittuntur, sive pro conviviis, sive in utilitatem sacristiae aut ipsorum monasteriorum, non sine gravi earum parentum et consanguineorum dispendio et incommodo, hactenus fieri mos invaluit, pro tuo pariter arbitrio et conscientia, modereris seu reformes: nos enim quamcumque necessariam et opportunam ad praemissa facultatem et potestatem tibi auctoritate et tenore praedictis tribuimus et impertimur.

1 Edit. Main. legit taxas (R. T.).

§ 5. Decernentes sic et non aliter in Clausulae. praemissis, per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S.R.E. cardinales, etiam de latere legatos et eiusdem Sedis nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatâ eis et eorum, cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus per his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 6. Non obstantibus praemissis, ac Contrariorum derogatio. apostolicis et in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon praedictorum monasteriorum, et aliis quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, aut quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, ac usibus et stylis etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, eisdem monasteriis, illorumque superiorissis, monialibus, et aliis quibusvis personis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis et decretis, in genere vel in specie in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis etc.4

§ 7. Volumus autem, ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, etc.9

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris, die xxvII martii moccxxii, pontificatus nostri anno i.

Dat. die 27 martii 1722, pontif. anno 1.

- 1 Ut supra pag. 703  $\alpha$  (R. T.).
- 2 Ut snpra pag. 704  $\alpha$  (R. T.).

Preces pro-

## XXI.

Publicantur litterae processus die Coenae Domini 1.

> Innocentius Episcopus, servus servorum Dei. ad futuram rei memoriam.

Pastoralis Romani Pontificis vigilantia et sollicitudo, etc.º

Datum Romae, apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae MDCCXXII, IV nonas aprilis, pontificatus nostri anno 1. Dat. die 2 aprilis 1722, pontif. anno 1.

#### XXII.

Conceduntur sex gradus magisterii pro provincià Peruanâ fratrum eremitarum S. Augustini 3.

> Innocentius Papa XIII. ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecerunt dile-

sae praesentis cti filii fratres provinciae Peruanae Ordivinciae et caunis eremitarum S. Augustini, quod, cum in definitorio generali eiusdem Ordinis novissime celebrato decretum suerit ut in eâdem provincià, quae viginti quatuor in sacrâ theologiâ magistrorum indulto fruitur, et in qua mille et amplius religiosi, necnon ex his ducenti iubilati, et in cathedris ac lecturis se exercentes, una cum quinque collegiis quae

> 1 Eaedem litterae publicatae fuere a Clemente XI constit. edit. MDCCI, die 24 martii. pontif. 1.

> studii generalis universitates existunt.

numerantur, eorumdem magistrorum

numerus ad tricenarium augeretur, si

tamen desuper nostra et huius S. Sedis

- 2 Omnia ut supra pag. 20 a et seq. (R. T.).
- 3 Item auctus fuit numerus in dictâ provinciâ a Clemente XI const. ed. MDCCXx, die 20 octobris, pontif. xx; et huius Pontificis constitutione sequenti augetur numerus in provincià Mexicanâ.

facultas accederet, ipsi exponentes plurimum expedire existimant ut tricenarius eiusmodi magistrorum numerus statuatur. Nobis propterea humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolică dignaretur.

§ 2. Nos igitur, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi pro concionatovolentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui relationem dilecti filii moderni procuratoris generalis dicti Ordinis eisdem cardinalibus factam attenderunt, consilio, provinciae Peruanae praedictae sex gradus perpetuos magisterii de numero nuncupatos, pro sex verbi Dei praedicatoribus, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, concedimus: salvâ tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes Clausulas. litteras semper firmas, etc. 1

§ 3. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon praedictorum Ordinis et provinciae, etiam iuramento, etc. ².

§ 4. Volumus autem, ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, etc.3.

Datum Romae, apud S. Mariam Ma-

- 1 Reliqua ut supra pag. 849 a (R. T.).
- 2 Reliqua ut supra pag. 849 a (R. T.).
- 3 Ut supra 849 b (R. T.).

Derogatio

iorem, sub annulo Piscatoris, die xxiv aprilis moccxxII, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 24 aprilis 1722, pontif. anno 1.

#### XXIII.

Conceduntur octo gradus magisterii pro provincia Mexicana fratrum eremitarum S. Augustini 1

> Innocentius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

Preces provinciae et causae rum magistro-

§ 1. Exponi nobis nuper fecerunt diavgendi nume-lecti filii fratres provinciae Mexicanae rum ad viginti Ordinis eremitarum S. Augustini, quod, cum in dictà provincià duodecim in sacrà theologià magistri, et quadraginta quinque conventus, ac quinquagintaquinque parochiae, cum nominatione doctrinarum, quae pro erudiendis illarum partium populis in catholicâ fide destinatae sunt, necnon mille circiter religiosi, ac inter hos centum iubilati ac lectores numerentur, ipsi exponentes eorumdem magistrorum numerum ad vigintiquatuor iuxta decretum definitorii generalis Ordinis huiusmodi novissime celebrati augeri posse summopere desiderant, quemadmodum aliàs provinciae Peruanae Ordinis praedicti concessum fuisse memoratur. Nobis propterea humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolică dignaremur.

Concessio octo ribus.

- § 2. Nos igitur, ipsos exponentes spegraduum qua-tuor pro lecto cialibus favoribus et gratiis prosequi pro concionato- volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ
  - 1 De augmento graduum in provincia Peruvana et Mechoacanae vide constitutiones praecedentem et sequentem.

latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui relationem dilecti filii moderni procuratoris generalis Ordinis huiusmodi super praemissis eisdem cardinalibus factam attenderunt, consilio, primodictae provinciae Mexicanae octo gradus perpetuos magisterii, quatuor videlicet pro lectoribus et alios quatuor pro verbi Dei praedicatoribus, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, concedimus: salvå tamen semper in praemissis auctoritate dictae Congregationis cardinalium.

§ 2. Decernentes, etc. Non obstanti- Clausulas. bus, etc. Volumus autem, etc.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxiv aprilis MDCCXXII, pontificatus nostri an-

Dat. die 24 aprilis 1722, pontif. anno 1.

#### XXIV.

Conceduntur sex gradus magisterii pro provincià Mechoacanâ fratrum eremitarum S. Augustini 2

> Innocentius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper secerunt di- Preces provinciae et causae lecti filii fratres provinciae Mechoacanae praesentis con-Ordinis eremitarum S. Augustini, quod, cum in praedicta provincia sex tantum in

- 1 Clausulae ut in const. praec. (R. T.).
- 2 De concessione graduum pro provincia Mexicanâ vide constitutionem praecedentem. In const. ed. MDCCXXIII, die 7 augusti, pontif. 1, conceduntur sex gradus pro provincià Chiliensi.

sacrâ theologià magistri reperiantur, ac in eå triginta tres conventus et trecenti circiter religiosi, et ex iis triginta lectores, cum quinque collegiis, quorum unum universitas studii generalis existit, quae prima in Indiis institutio fuit, numerentur, ipsi exponentes senarium huiusmodi magistrorum numerum ad duodenarium iuxta decretum definitorii generalis Ordinis praedicti novissime celebrati augeri posse plurimum desiderant. Nobis propterea humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

Concessio sex et tres pro con-

§ 2. Nos igitur, ipsos exponentes spegradum, tres pro lectoribus cialibus favoribus et gratiis prosequi vocionatoribus. lentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui relationem dilecti filii moderni procuratoris generalis Ordinis super praemissis eisdem cardinalibus factam attenderunt, consilio, praedictae provinciae Mechoacanae sev petitos gradus magisterii in eâdem sacrâ theologiâ, tres videlicet pro lectoribus et alios tres pro verbi Dei praedicatoribus, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, concedimus : salvâ tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

Clau-ulae.

- § 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, etc. 1.
  - 1 Clausulae ut snpra pag. 902 b (R. T.).

§ 4. Non obstantibus, etc. Volumus autem, etc. 1.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxiv aprilis MDCCXXII, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 24 aprilis 1722, pontif. anno 1.

#### XXV.

Declaratur canonicos regulares S. Augustini superioris Germaniae gaudere indulgentiis plenariis canonicis Lateranensibus concessis 2.

> Innocentius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecerunt dilecti Causao praefilii canonici regulares Ordinis S. Augu-tionis. stini collegiatarum ecclesiarum, seu monasterialium, Beyrbergen, Beyhardinge, Bernrieden, Diessen, Dietram, Zell, Inderstorff, Poling, Raittenbuech, Ranshovien, Roren, Sehlechdorff, Weyaren, et Ss. Andreae et Magni, Ratisbonensis, Frisingensis, Passaviensis et Augustanae dioecesum, in Germania superiori, quod in dictis collegiatis seu monasterialibus ecclesiis indulgentiae plenariae, quae in sanctorum Augustini, Monicae, Patritii, Frigidiani ac Ubaldi festivitatibus, necnon die v martii, qua omnium sanctorum eiusdem Ordinis commemoratio fieri consuescit, ecclesiis canonicorum regularium Congregationis Lateranensis dicti Ordinis a recolendae memoriae Innocentio PP. XII predecessore nostro concessae sunt, solent et solitae sunt publicari. Verum quia ab inquietis et christianae pacis aemulis pervulgatur, primodictas ecclesias, tametsi illae Congregationi La-

<sup>1</sup> Ut pag. 902 b (R. T.).

<sup>2</sup> De communicatione praedictarum indulgentiarum pro canonicis Windesiensibus vide Clementis XI const. ed. MDCCXVIII, die 30 iulii, pontif. xvIII.

teranensi aggregatae sint, non gaudere dictis indulgentiis, eo quia ipsi exponentes iurisdictioni Ordinariorum locorum subiacent: nobis propterea humiliter supplicari fecerunt ut sibi in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur.

Declaratio praedicta.

§ 2. Nos, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium indulgentiis et sacris reliquiis praepositorum consilio, ecclesias primodictas in praedictis dioecesibus existentes indulgentiis, quibus ecclesiae canonicorum regularium Congregationis Lateranensis huiusmodi fruuntur et gaudent, revera îrui et gaudere, auctoritate apostolică, tenore praesentium, declaramus: salvà tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

Clauspiae.

§ 3. Non obstantibus, quatenus opus sit, nostrà et Cancellariae Apostolicae regulà de non concedendis indulgentiis ad instar, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die ix maii MDCCXXII, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 9 maii 1722, pontif. anno I.

XXVI.

Conceditur Carolo VI Romanorum imperatori regnum Siciliae et Hierusalem cum terrâ citra Pharum in feudum 1

> Innocentius Papa XIII, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Inscrutabili illius, per quem reges Exordium a regnant et legum conditores iusta de-bona temporacernunt, providentià, ad supremi apostolatus fastigium, meritis licet imparribus, evecti, sicuti spiritualibus dominici gregis nobis divinitus commissi utilitatibus atque incrementis promovendis iugi studio assiduisque laboribus incumbere non desinimus, ita etiam oculos mentis nostrae ad temporalia sanctae Romanae Ecclesiae sponsae nostrae ac Sedis Apostolicae iura sarta tecta tuenda, et praesertim regnorum et dominiorum, quae ad illam pertinent, proprietatem debitamque subiectionem conservandam convertere, iisque more Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum opportunà ratione consulere compellimur, prout in Domino expedire arbitramur.

§ 1. Dudum siquidem felicis recor- A Iulio II condationis Iulius Papa II praedecessor dinando Aragonoster regnum Siciliae et Hierusalem, que descentibus cum totà terrà quae est citra Pharum praedictum reusque ad confinia terrarum S. R. E. gnum ad S. Se-(civitate nostrā, tunc suā, Beneventanā ventanā, excecum eius territorio et pertinentiis dum-cum annuo centaxat exceptà) ad ius et proprietatem conditionibus. eiusdem Ecclesiae pertinens<sup>2</sup>, et tunc ad ipsum praedecessorem et dictam Ecclesiam devolutum, quovis modo et ex quavis causà illud ad eamdem Ec-

niae regi, eiuseliam feminis,

- 1 A Clemente XI const. ed. MDCCXIV, die 26 februarii, pontif. xiv, confirmata fuit electio et coronatio Caroli VI in regem Romanorum futurum imperatorem.
  - 2 Edit. Main. legit pertinentia (R. T.).

clesiam devolutum esset aut aliàs eius dispositio ad praedictum praedecessorem pertineret, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis, clarae memoriae Ferdinando Aragoniae et utriusque Siciliae ac Hierusalem regi, pro se suisque in dicto regno Aragoniae successoribus et haeredibus tam masculis quam feminis ex eo rectà linea descendentibus certo tunc expresso modo natis et nascituris, in feudum perpetuum pro annuo censu, et sub diversis conditionibus, modis, formis, adiectionibus, permissionibus, clausulis, cautelis, voluntatibus et ordinationibus, etiam tunc expressis, sine tamen praeiudicio iuris ipsi Ferdinando regi aliàs in eodem regno forsan competentis, cui tunc noluit derogari, de fratrum suorum consilio pariter et assensu, et ex certà scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine concessit et elargitus fuit, dictam civitatem Beneventanam, cum eius territorio, districtu et pertinentiis per ipsum praedecessorem seu Romanum Pontificem distinctis seu distinguendis, cum eorum incolis, prout illam sibi dudum antea praesata Ecclesia retinuerat et reservaverat, sibi et Sedi Apostolicae specialiter reservando, prout in ipsius praedecessoris desuper confectis litteris (in quibus idem praedecessor inter alia voluit quod dictus Ferdinandus rex et sui in dicto regno Siciliae cum terrà intra 1 Pharum haeredes et successores darent praedecessori et Ecclesiae praefatae eorum privilegium aureâ bullâ bullatum, in qua proprio iuramento faterentur et recognoscerent expresse regnum Siciliae et Hierusalem et totam eorum terram, quae est citra Pharum, usque ad confinia eiusdem Ecclesiae. exceptă civitate Beneventană praefată cum territorio, districtu et pertinentiis

1 Hac vice adhibet intra pro citra (R. T.).

suis, ex solà gratià et merà liberalitate Sedis et praedecessoris praesatorum sibi suisque haeredibus et successoribus fuisse concessum, ac eos recepisse et tenere regnum Siciliae et terram huiusmodi a praedecessore et Ecclesia praedictis, sub pactis, modis et conditionibus tunc ut praesertur expressis) plenius continetur.

§ 2. Et deinde piae memoriae Leo A Leone X con-Papa X etiam praedecessor noster re-rolo Imperatognum Siciliae cum terra citra Pharum ri, additis noro gnum Siciliae cum terra citra Pharum ri, additis noro gnum Siciliae cum terra citra Pharum millium ducato-millium ducato-millium ducato-millium ducatoclarae memoriae Carolo Romanorum rum de Camera, imperatori semper Augusto, tunc Roma-novisque condinorum et Hispaniarum regi catholico in imperatorem electo, in feudum eisdem modo et formà, quibus per dictum Iulium praedecessorem praefato Ferdinando regi concessum fuerat, et praedictis, quae tunc per eamdem Sedem remissae ' non apparerent, et certis aliis tunc expressis conditionibus, de novo concessit, et de eo etiam ipsum Carolum imperatorem investivit; et dictus Carolus imperator per quondam Ioannem Emmanuelem aurei velleris equitem, tunc in humanis agentem et ipsius Caroli imperatoris apud Leonem et Sedem praefatam oratorem et procuratorem specialem, promisit, et se et omnes regnum ipsum Siciliae vigore illius concessionum tam per Iulium quam per Leonem praedecessores huiusmodi factarum pro tempore obtinentes obligavit ad inviolabiliter observandum et adimplendum omnia in litteris Iulii praedecessoris contenta, super quibus de dispensatione aut illorum remissione per eamdem Sedem non constaret seu appareret, et solvendum singulis annis in perpetuum Camerae Apostolicae septem mille ducatos auri de Camerà in festo beati Petri, ultra solitum censum parafreni albi, pro recognitione veri et

1 Edit. Main. legit remissa (R. T.).

directi dominii ipsius regni Siciliae, et ad Leonis praedecessoris et Camerae praedictorum requisitionem delinquentes in terris eidem Ecclesiae mediate vel immediate subjectis, ad dictum regnum et illius civitates, terras et loca confugientes, capi et ad Urbem vel alium locum remitti faciendum, sub poenis in litteris lulii praedecessoris huiusmodi contentis, dummodo idem Leo praedecessor et successores sui Romani Pontifices ac praefata Camera ad ipsius Caroli imperatoris et officialium suorum requisitionem delinquentes in terris et locis dicti regni ad terras et loca Ecclesiae confugientes pariter ad eos remitterent; prout in instrumento publico desuper confecto, et in certis ipsius Leonis praedecessoris litteris de verbo ad verbum inserto, plenius continetur.

A Iulio III ob renunciationem eiusque descenfeminis Arago-

§ 3. Ac successive recolendae memo-Caroli, concess riae Iulius Papa III, praedecessor etiam poll Angliae re noster, praevià renunciatione dicti Caram principi roli Romanorum imperatoris semper dentibus etiam Augusti, dictum regnum Siciliae et Hieniae regibus rusalem, cum tota terra citra Pharum conditionibas. usque ad confinia Romanae Ecclesiae, exceptâ civitate Beneventană cum eius territorio et districtu ut supra, inclytae memoriae Philippo II, tunc Angliae regi et Hispaniarum principi, pro se suisque haeredibus et successoribus Aragoniae regibus tam masculis quam feminis et ex eo rectà lineà descendentibus natis et nascituris, ac aliis personis in concessionibus Iulii et Leonis comprehensis et per eos vocatis, in feudum perpetuum pro solito annuo censu septem mille ducatorum auri de Camera et unius parafreni albi solvendo et sub conditionibus, modis, formis, adiectionibus, promissionibus, clausulis, cautelis, voluntatibus et ordinationibus in litteris Iulii et concessione Leonis praedecessorum huiusmodi contentis,

quae per eamdem Sedem remissae non apparerent, similiter concessit, et de eo ipsum Philippum regem investivit; et dictus Philippus rex per quondam Ferdinandum Franciscum Avalos de Aquino marchionem Piscariae, tunc in humanis agentem, et ipsius Philippi regis apud Iulium praedecessorem et Sedem praedictam procuratorem specialem, obedientiam, homagium et iuramentum fidelitatis consuetum praestitit; prout in ipsius Iulii praedecessoris litteris plenius continetur. Quae omnia, idem Philippus rex successive per bullam suam auream sub datum Bruxellis, anno Domini molv, die 1 octobris, manu suâ subscriptam approbando et acceptando confessus fuit et recognovit.

§ 4. Postea vero felicis recordationis A Clemente VIII, Clemens Papa VIII, praedecessor noster, lippo II, concessodem Philippo II viam universae car-modo Philippo III regi cathonis ingresso, regnum ipsum Siciliae et lico. Hierusalem, cum totà terrà praedictà citra Pharum usque ad confinia terrarum eiusdem Romanae Ecclesiae (exceptà civitate Beneventanà cum eius territorio, districtu et pertinentiis, per se seu eius et nostros praedecessores Romanos Pontifices distinctis, ac eorum incolis, quam sibi et eidem Ecclesiae specialiter retinuit) clarae memoriae Philippo III etiam Hispaniarum regi catholico pro se suisque haeredibus et successoribus Aragoniae regibus tam masculis quam feminis ex eo rectâ lineâ descendentibus natis et nascituris, et aliis personis in concessionibus utriusque Iulii et Leonis praedecessorum huiusmodi comprehensis, et per eos vocatis, in feudum perpetuum pro solito annuo censu septem mille ducatorum similium et unius parafreni albi ut praesertur solvendo, et sub conditionibus, modis, formis, adiectionibus, promissionibus, clausulis, cautelis, volun-

tatibus et ordinationibus in litteris utriusque Iulii et concessione Leonis praedecessorum huiusmodi contentis, quarum' remissionem per Sedem praedictain factam fuisse non appareret (praestitis tamen prius eidem Clementi praedecessori et Sedi et Ecclesiae praefatis, nomine ipsius Philippi III regis, per bonae memoriae Antonium de Cardona et Corduba ducem Svissae, Sornae et Venae, comitem Cabrae et Palamos, vicecomitem de Ubregar, et ipsius Philippi III regis consanguineum et consiliarium, apud eumdem Clementem praedecessorem et Sedem praedictam oratorem et procuratorem ac mandatarium suum specialem, et per eumdem Clementem admissis obedientià atque homagio et iuramento fidelitatis), sub certâ tunc expressà formà, pariter concessit, et elargitus fuit, ac regnum ipsum praefato Philippo III regi modo et formâ praemissis infeudavit, prout in praedicti Clementis praedecessoris sub plumbo sub datum Romae apud S. Marcum anno Incarnationis dominicae MDXCIX, v idus septembris, pontificatus sui anno viii, expeditis litteris plenius continetur.

A Gregorio XV

§ 5. Subinde autem, defuncto Phiob mortem this lippo III, Gregorius XV, praedecessor po Iv eademetiam noster, idem regnum Siciliae et nova reserva Hierusalem cum tota terra praefata ci-Pontis Curvi. tra Pharum usque ad confinia terrarum Ecclesiae Romanae (exceptà civitate Beneventà cum eius territorio, districtu et pertinentiis, per se seu eius et nostros praedecessores Romanos Pontifices distinctis, ac loca 2 Pontiscurvi eiusque territorio, quae sibi et eidem ecclesiae specialiter retinuit) clarae memoriae Philippo IV etiam Hispaniarum regi catholico pro se suisque successoribus Aragoniae regibus, tam masculis quam

feminis, ex eo rectà lineà descendentibus, natis et nascituris, ac aliis personis in concessione utriusque Iulii et Leonis ac Clementis praedecessorum huiusmodi comprehensis, et per eos vocatis, in feudum perpetuum pro solito annuo censu septem mille ducatorum similium et unius parafreni albi solvendo ut supra, et sub conditionibus, modis et formis, adiectionibus, promissionibus, clausulis, cautelis, voluntatibus et ordinationibus in litteris dictorum Iulii II et III ac Clementis, quarum remissionem per Sedem Apostolicam factam fuisse non appareret (praestitis tamen prius eidem Gregorio praedecessori et Sedi et Ecclesiae praedictis nomine ipsius Philippi IV regis per quondam Franciscum de la Cueva ducem de Alburquerque, apud eum et Sedem praefatam oratorem et procuratorem ac mandatarium suum specialem, et per eumdem Gregorium admissâ obedientiâ atque homagio et iuramento fidelitatis), sub certà tunc expressà formà, concessit et elargitus fuit, ac regnum huiusmodi praefato Philippo IV regi, modo et formâ praemissis, infeudavit, prout in praedicti Gregorii XV praedecessoris sub plumbo, sub datum Romae, apud S. Petrum, v kalendas decembris mocxxi, sui pontificatus anno i, expeditis litteris plenius continetur. Quae omnia idem Philippus IV rex successive per bullam suam auream sub datum Matriti, v novembris mocxxII, manu suâ subscriptam. approbando et ampliando confessus fuit et recognovit.

§ 6. Postremo vero, dicto Philippo IV Tandem ab rege ab humanis erepto, piae memoriae o vivis sublato Philippo IV. Alexander VII, praedecessor itidem no-concessum fuit Carolo II regi ster, praefatum regnum Siciliae et Hie-catholico, codem modo, cum rusalem cum tota terra citra Pharum eadem reserva-

<sup>1</sup> Edit. Main. legit quorum (R. T.).

<sup>2</sup> Videtur legendum loco, vel terrâ (R. T.),

<sup>1</sup> Potius lege admissis, ut supra (R. T.).

tione terrarum, usque ad confinia terrarum eiusdem et sub iisdem Ecclesiae Romanae (exceptâ praedictâ civitate Beneventana cum eius territorio et districtu et pertinentiis, per se seu Romanos Pontifices distinctis, unà cum terrà Pontiscurvi, eiusque territorio, quae sibi et eidem Ecclesiae specialiter reservavit) clarae, memoriae Carolo II Hispaniarum regi catholico tunc in minori aetate constituto, pro se suisque haeredibus et successoribus Aragoniae regibus, tam masculis quam feminis, ex eo rectà lineà descendentibus, natis et nascituris, ac aliis personis in concessionibus utriusque Iulii, Leonis, Clementis ac Gregorii praedecessorum huiusmodi comprehensis, et per eos vocatis, in feudum perpetuum pro solito annuo censu septem mille ducatorum similium et unius parafreni albi ut praefertur solvendo, et sub conditionibus, modis, formis, adiectionibus, promissionibus, clausulis, cautelis et ordinationibus in litteris utriusque Iulii, Clementis ac Gregorii et concessione Leonis praedecessorum huiusmodi contentis, quarum remissionem per Sedem praefatam factam fuisse non appareret, concessit et elargitus fuit, ac regnum ipsum eidem Carolo regi infeudavit, eumque de illo investivit, et dictus Carolus rex, mediante clarae memoriae Marianna ab Austria regina Hispaniarum eius matre, tutrice atque gubernatrice, per bonae memoriae Fridericum, dum viveret, tituli S. Petri ad Vincula cardinalem Sfortiam, procuratorem et mandatarium suum specialem, eidem Alexandro praedecessori ac Sedi et Ecclesiae praedictis obedientiam, homagium et iuramentum fidelitatis praestitit, prout in ipsius Alexandri praedecessoris litteris pariter sub plumbo, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae MDCCLXVI, XIII

kalendas iunii, pontificatus sui anno xii l

emanatis, uberius continetur. Quae omnia idem Carolus II rex postmodum tam per suam bullam auream sub datum Matriti xxix martii mdclxvii, a memoratâ Mariannà reginà eius matre, tutrice ac gubernatrice subscriptam, quam per aliam similem bullam sub datum pariter Matriti vii aprilis moclxxvi, proprio ipsius Caroli regis interim maioris ac sui iuris esfecti manu signatam, approbando et ampliando confessus fuit et recognovit.

§ 7. Cum autem, sicut Deo placuit, Causae ab quas iam tunc ab anno MDCC dicto Carolo II post mortem Carege sine liberis e vivis erepto, Europa cium rognum ferme tota inde in partes divisa diuturno fuerit in feubello conflagraverit, ac felicis recordationis Clemens Papa XI, praedecessor etiam noster, iustis et gravissimis causis adductus, ab infeudatione atque investitură dicti regni Siciliae et Hierusalem cum totâ terrâ citra Pharum concedendă, tametsi pluries, oblato etiam censu praesato, ad id requisitus fuisset, inter saevientis belli eiusmodi motus supersedendum esse duxerit, salvis tamen et illaesis remanentibus iuribus sibi et dictae Sedi super eodem regno competentibus, quae per plura chirographa proprià eius manu signata, in quibus itidem cautum fuit tempus et tempora non currere, luculenter praeservavit, prout etiam nos per simile chirographum anno superiore praeservavimus:

§ 8. Nunc vero carissimus in Christo Preces Caroli filius noster Carolus VI Hispaniarum et obedienis, catholicus et Romanorum rex in impe-de Althann ratorem electus, qui in dicto regno Siciliae et Hierusalem ac totà terrà citra Pharum successit, et illud de praesenti possidet, volens debitam obedientiam ac fidelitatis et homagii iuramentum in manibus nostris praestare, et ea, quae ratione ipsius feudi tenetur, ad-

implere, dilectum filium nostrum Michaëlem Fridericum tituli S. Sabinae cardinalem de Althan procuratorem et mandatarium suum specialem fecerit, constituerit et deputaverit specialiter et expresse ad se, nomine praedicti Caroli VI regis, quoties opus fuit, coram nobis humiliter et cum omni reverentià praesentandum, ac a nobis investituram regni huiusmodi petendam, eamque acceptandam, necnon nobis nomine eiusdem Caroli regis pro praefato regno Siciliae et Ilierusalem cum totà terrà citra Pharum debitam obedientiam exhibendam', ac etiam fidelitatis et homagii iuramentum ratione feudi dicti regni praestandum, quod requisitum necessarium et opportunum foret ex ipsius feudi natură, et quemadmodum illud praestitum fuerat a Carolo II rege, atque ab aliis praedecessoribus suis in eodem regno solitum fuerat praestari; et dictus Michaël Fridericus cardinalis ab Althan procurator, in vim constitutionis et deputationis huiusmodi, ad praemissa omnia et singula nomine praedicti Caroli regis peragenda et exequenda coram nobis humiliter et cum omni reverentià sub die xvii mensis maii proxime praeteriti se praesentaverit<sup>9</sup>, et in generali venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium Congregatione sub hac die martis ix mensis iunii praesentis anni, quae coram nobis in palatio nostro apostolico Montis Quirinalis ad hoc specialiter convocata et habita fuit, compluribus archiepiscopis, episcopis aliisque praelatis ibi assistentibus, nomine ipsius Caroli regis nobis et Sedi Apostolicae ac Romanae Ecclesiae praedictis obedientiam atque homagium et iuramentum fidelitatis, sub formà inferius adnotată, praestiterit:

§ 9. Nos, considerantes ipsius Caroli Causae praeregis haereditariam regnandi consuetu-sionis. dinem, et quod sciet et volet commissos sibi populos in pacis amoenitate et iustitiae cultu confovere, ac nos et Romanam Ecclesiam ipsius regni proprietarios ac directos dominos gratâ devotione, side sincerà, recognoscere; nec diutius nolentes a concessione investiturae et inseudationis praesatae ac directi dominii nostri usu et exercitio abstinere, sed potius, novis ac iustissimis ex causis ita suadentibus, praesentique rerum et temporum statu accurate perpenso, Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerendo, nostra et eiusdem Sanctae Sedis iura per novam concessionem huiusmodi asserere et conservare intendentes, habitâ super his cum eisdem venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus prius in eodem consistorio et deinde etiam in alià simili congregatione generali ad hoc nominatim habità sub die sabbati sextâ eiusdem praesentis mensis iunii in eodem palatio nostro (ibique mandato procurationis ipsius Caroli regis in imperatorem electi publice et altà voce perlecto et diligenter inspecto) deliberatione maturâ, de ipsorum fratrum consilio pariter et assensu, et ex certa nostrà scientia et de apostolicae potestatis plenitudine, in nomine Patris et Filii et Concessio ut in lubrica. Spiritus Sancti, obedientiam ab eodem cardinali de Althan procuratore nomine ipsius Caroli Regis nobis et Sedi et Camerae praedictis ut praemittitur praestitam, itemque homagium et iuramentum fidelitatis huiusmodi laeto atque hilari animo admittimus, ac regnum ipsum Siciliae et Hierusalem cum totà terrà praedictà citra Pharum usque ad confinia terrarum eiusdem Ecclesiae Ro-

<sup>1</sup> Edit. Main. legit exhibentes (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit praesentavit (R. T.).

<sup>1</sup> Potius lege volentes (R. T.).

manae (exceptă praedictă civitate Beneventana cum eius territorio et restrictu et pertinentiis per nos seu Romanos Pontifices distinctis, ac eorum incolis, quam nobis, prout illam sibi dudum praedicta Ecclesia 1, specialiter reservamus) eidem Carolo Hispaniarum catholico et Romanorum regi in imperatorem electo (cui per nostrasº in formâ Brevis pridie expeditas litteras concessimus ut dictum regnum Siciliae et Hierusalem ac totam terram citra Pharum una cum imperio et Romanorum seu Theutoniae regno, quoad vixerit, retinere libere et licite possit et valeat, tametsi in utriusque Iulii, Leonis, Clementis, Gregorii et Alexandri praedictorum et ante eos diversorum aliorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum litteris id expresse et distincte prohiberetur) pro se suisque haeredibus et successoribus, tam masculis quam feminis, ex eo rectà lineà descendentibus, natis et nascituris (servatà inter ipsos descendentes praerogativâ sexus, ita quod masculi ex masculis, omnibus feminis, earumque descendentibus maribus et l'eminis, cuiuscumque lineae sint aut gradus, semper praeferantur, et inter ipsos masculos primogeniturae ratio et lineae praerogativa praevaleat et observetur, quae praerogativa locum quoque habeat et praevaleat inter dictas feminas earumque descendentes in casu deficientiae omnium descendentium masculinorum ex masculis) in feudum perpetuum pro solito annuo censu septem mille ducatorum similium et unius parafreni albi ut praefertur solvendo, et ceteroquin in omnibus et per omnia sub conditionibus, modis, formis, adiectionibus, promissionibus, clausulis, cautelis, voluntatibus et ordinationibus in

litteris utriusque Iulii, Clementis, Gregorii et Alexandri et concessione Leonis praedecessorum huiusmodi contentis, quarum remissionem per nos et Sedem praedictam factam fuisse non apparebit, omni meliori quo possumus modo concedimus et elargimur, ac regnum ipsum praedicto Carolo regi, modo et forma praemissis, infeudamus, eumque de illo per ipsius Michaëlis Friderici cardinalis procuratoris ad osculum pedum nostrorum admissionem investimus.

§ 10. Volentes et intendentes, ut, in- Ab eodem Cafra annum a<sup>4</sup> datà praesentium compu-rolo infra antandum, idem Carolus Rex privilegium recognitionis suum bullâ aureâ bullatum (in quo nii S. Sedis. proprio iuramento fateatur et recognoscat expresse regnum Siciliae et Hierusalem, ac totam terram eorum, quae est citra Pharum usque ad confinia terrarum ipsius Ecclesiae Romanae, exceptis civitate Beneventană et loco Pontiscurvi, cum illius territoriis, districtibus et pertinentiis, quae eidem Ecclesiae remaneant, praefato Carolo regi suisque haeredibus et successoribus dicti regni Siciliae regibus ex solà gratià et merà liberalitate Sedis Apostolicae et nostrâ fuisse concessa, eosque recepisse et tenere regnum Siciliae et terram huiusmodi a nobis et dictà Romana Ecclesià sub pactis, modis et conditionibus supradictis) nobis seu Romano Pontifici pro tempore existenti dare et tradere teneatur. Per praemissa autem non intendimus iuribus quibuscumque in aliquo praeiudicare.

§ 11. Demum, ut idem Carolus rex Idem Carolus in imperatorem electus eo magis ad lutione consuum sincerae illius quam in nos et hanc Sanctam Sedem profitetur devotionis et observantiae debita argumenta nobis et eidem Sedi exhibenda excitetur, quo

<sup>1</sup> Deesse videtur verbum reservavit (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit nostros (R. T.),

<sup>1</sup> Praeposit. α nos addimus (R. T.).

nos et Romanam Ecclesiam in eum propensiores et munificentiores invenerit, scientià et potestatis plenitudine paribus, ipsi Carolo regi omnes et singulos census ratione supradicti regni hactenus decursos et non solutos ex speciali dono gratiae liberaliter remittimus et condonamus, ipsumque de illis absolvimus, quietamus et plenarie liberamus, et ex causâ dictorum censuum hucusque decursorum a quocumque nullatenus molestari posse decernimus, dummodo tamen in proximo festo S. Petri, et sic successive perpetuis futuris temporibus, singulis annis, ipse Carolus rex eiusque haeredes et successores praefatum censum nobis et successoribus nostris cum solitis solemnitatibus integre persolvere omnino debeant.

Forma iuramenti.

§ 12. Forma autem iuramenti per dictum cardinalem praestiti talis est:

Ego Michael Fridericus cardinalis de Althann, serenissimi domini Caroli Hispaniarum catholici et Romanorum regis in imperatorem electi, Dei gratià regis Siciliae et Hierusalem cum tota terra citra Pharum, procurator ad haec omnia specialiter constitutus speciali modo per dictum Carolum regem sub die x mensis augusti anni proxime elapsi, coram archiepiscopo Valentino, comite Philippo de Sizendorf, et marchione de Rofrano, ipsius consiliariis et respective secretariis, subscripto, 1 plenum homagium ligium et vassallagium nomine dicti Caroli regis faciendum vobis sanctissimo domino nostro Innocentio XIII et Ecclesiae Romanae pro regno Siciliae et Hierusalem ac totâ terrâ quae est citra Pharum usque ad confinia terrarum ipsius Ecclesiae (exceptà civitate Beneventanà et toto territorio et omnibus districtibus et pertinentiis secundum antiquos fines territorii pertinentiarum et districtus civitatis eiusdem per Romanum Pontificem distinctos et in posterum distinguendos) in animam dicti serenissimi Caroli

1 Videtur deesse praep. ad (R. T.).

regis principalis mei iuro, quod idem serenissimus dominus Carolus ab hac hora in antea fidelis et obediens erit beato Petro et vobis domino Innocentio XIII vestrisque successoribus Romanis Pontificibus canonice intrantibus, sanctaeque Romanae Ecclesiae apostolicae. Non erit in consilio, consensu vel facto ut vitam perdatis seu perdant aut membrum, seu capiamini vel capiantur malâ captione, consilium veri, quod sibi credituri estis per vos aut nuncios vestros vel per litteras, ad vestrum vel eorum damnum scienter nemini pandet, et si sciverit sieri vel tractari seu procurari aliquod, quod in vestrum vel eorum damnum cedat, illud pro posse impediet, et si hoc impedire non poterit, illud vobis vel eis significare curabit. Papatum Romanum et regalia S. Petri tam in regno Siciliae praedicto quam alibi consistentia adiutor vobis vel eis erit ad defendendum vel restituendum ac recuperandum, et recuperata manutenendum, contra omnem hominem; vestras et singulas conditiones supradictas et quascumque alias in litteris felicis recordationis Iulii Papae II super ipsius regni et terrarum infeudatione sive investitură confectis contentas, ac omnia et singula quae in eis continentur, plenarie adimplebit et inviolabiliter observabit, et nullo unquam tempore veniet contra ea, nec procurabit per se vel alium seu alios quoquomodo ut assumatur vel nominetur in dominum Lombardiae seu Thusciae (excepto tamen quod regnum Siciliae et Hierusalem, cum totà terrà citra Pharum, una cum imperio et regno Romanorum, seu Theutoniae, quoad vixerit, retinere possit iuxta concessionem quam a vobis desuper obtinuit), et si assumptionem vel nominationem ad dominium Lombardiae et Thusciae, aut maior partis eorumdem fieri contingat, nullum huiusmodi assumptioni seu nominationi assensum praestabit, nec intromittet se modo aliquo de eorum vel alicuius eorum regimine, nec de civitate Beneventana et suis territoriis, districtibus et pertinentiis, seu Campania, neque de Maritima, ducatu Spoletano, neque marchià Anconitanà, Patrimonio beati Petri, et Thusciae, Massa Trebaria,

Romandiola, alma Urbe, in civitate Perusinà, civitatibus Castelli, Bononiensi, Ferrariensi, Avenoniensi et comitatu Venaissino, seu aliis terris quibuscumque vestris, et feudis ipsius Ecclesiae ubilibet constitutis, ex successione, vel legato, seu donatione, aut venditione, seu alio quovis titulo vel contractu, nihil unquam sibi acquiret seu vindicabit, vel poterit acquirere seu quomodolibet vindicare, et nihil unquam recipiet vel habebit seu retinebit, vel poterit recipere, habere vel etiam retinere in illis, nec ullam potestariam, capitaniam vel rectoriam, nullumque aliud officium recipiet seu recipere poterit in eisdem seu ipsorum aliquo, nec etiam occupabit vel occupari permittet seu faciet praemissa vel partem aliquam eorumdem, neque illam offendet aut molestabit, neque etiam Romanam Ecclesiam quoquomodo, sub censuris poenisque spiritualibus et temporalibus in conditionibus et infeudatione praefatis contentis, quas hic haberi volo in singulis suis partibus aliàs pro specifice expressis et repetitis. Schismatico aut haeretico cuicumque, vel a fide devio, ab ipså Ecclesiå praeciso, eiusque sequacibus, ac dantibus ei auxilium, consilium vel favorem, non dabit quovis modo per se vel alium seu alios, directe vel indirecte, publice vel occulte, auxilium, consilium vel favorem, nec ab aliis, quantum in eo erit, si impedire poterit, dari permittet, sed eos iuxta posse suum, donec convertantur, persequetur et impugnabit. Et ulterius promitto, quod ipse Carolus rex infra annum omnia et singula mediante aurea bulla ratificabit. Sic dictum Carolum regem Deus adiuvet, et haec sancta Dei Evangelia. -Iuravi, ut supra, ego Michael Fridericus, cardinalis DE ALTHANN.

Sanctio poe-

§ 13. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae reservationis, admissionis, concessionis, elargitionis, infeudationis, investiturae, voluntatis vel intentionis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum

Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae MDCCXXII, v idus iunii, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 9 iunii 1722, pontif. anno II.

# EGO INNOCENTIUS

CATHOLICAE ECCLESIAE EPISCOPUS.

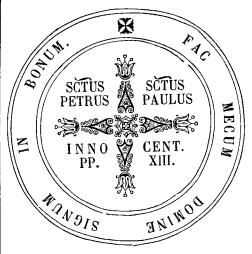

- † Ego Ioannes episcopus Tusculanus cardinalis Iudice.
- † Ego Ioannes episcopus Albanensis cardinalis Paulutius.
- † Ego Ioannes episcopus Praenestinus carnalis Barberinus.
- † G. cardinalis Marescottus.
- † Ego Ioseph tituli S. Praxedis presbyter cardinalis Sacripantes.
- † Ego Laurentius tituli S. Petri ad Vincula presbyter cardinalis Corsinus.
- † Ego Philippus Antonius tituli S. Chrysogoni presbyter cardinalis Gualterius.
- † Ego Ioseph tituli S. Mariae Angelorum cardinalis Vallemanus.
- † Ego C. A. tituli S. Augustini presbyter cardinalis Fabronus.
- † Ego Antonius Felix tituli S. Balbinae presbyter cardinalis Zondadarius.
- † Ego Petrus tituli S. Ioannis ante Portam Latinam presbyter cardinalis Corradinus.

- † Ego Ioannes Baptista tituli S. Stephani in Monte Caelio presbyter cardinalis Ptolomaeus.
- † Ego B. tituli S. Petri in Monte Aureo presbyter cardinalis Scottus.
- † Ego Nicolaus tituli S. Sixti presbyter cardinalis Spinula.
- † Ego Georgius S. Agnetis presbyter cardinalis Spinula, cardinalis S. Agnetis nuncupatus.
- † Ego Iosephus tituli S. Susannae cardinalis Pereyra de la Cerda.
- † Ego Michaël Fridericus tituli S. Sabinae presbyter cardinalis de Althann.
- † Ego Iannes Baptista tituli S. Priscae presbyter cardinalis Salernus.
- † Ego Alvarus I. S. Bartholomei in Insula presbyter cardinalis Cienfuegos.
- † Ego B. M. I. S. Bernardi ad Thermas presbyter cardinalis de Comitibus, maior poenitentiarius.
- † Ego B. S. Mariae in Viâ Latâ, diaconus cardinalis Pamphilius.
- + Ego Petrus S. Laurentii in Damaso diaconus cardinalis Ottobonus, S.R.E. vicecancellarius.
- † Ego I. R. S. Georgii in Velabro diaconus cardinalis Imperialis.
- † Ego L. S. Agathae in Montibus diaconus cardinalis de Alteriis.
- † Ego Annibal S. Mariae in Cosmedin cardinalis Albanus, S. R. E. camerarius.
- † Ego Curtius S. Eustachii diaconus cardinalis Origus.
- † Ego Fabius Ss. Viti et Modesti diaconus cardinalis Oliverius.
- † Ego Alexander S. Adriani diaconus cardinalis Albanus, cardinalis Alexander nuncupatus.
  - P. cardinalis pro-datarius.
  - F. cardinalis Oliverius.

Visa de Curiâ, I. G. archiep. Amasenus. L. MARTINETTUS.

Die lunae xv iunii mdccxxII suprascriptae litterae apostolicae in plenâ Camerâ Apostolica exhibitae et praesentatae fuerunt, illaeque illustrissimo et reverendissimo domino Guidoni de Palagio eiusdem Camerae Apostolicae clerico commissae cum facultate

admittendi; deinde vero sub die xxvı eiusdem mensis, citato desuper illustrissimo et reverendissimo domino Ioanne Carolo Piancastello, dictae Camerae commissario generali, ex decreto ipsius Camerae idem illustrissimus et reverendissimus dominus de Palagio Camerae Apostolicae clericus et iudex commissarius deputatus admisit et registrari mandavit, et registratae fuerunt in libro signaturarum Sanctissimi.

# XXVII.

Committitur nuncio Neapolis executio constitutionis Clementis XI de reunione coenobiorum S. Luciae de Monte ac de Portici provinciae Neapolitanae fratrum de Observantià Discalceatorum Hispaniae 1.

Venerabili fratri Hieronymo archiepiscopo Tessalonicensi, nostro et Sedis Apostolicae in regno Neapolis nuncio,

Innocentius Papa XIII.

Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem.

- § 1. Aliàs per recolendae memoriae A Clemente Clementem Papam XI praedecessorem Guere predicta combine tunc exi-ta provinciae Castellae stentes fratres Neapolitanos et Hispanos provinciae S. Petri de Alcantara in regno Neapolitano fratrum Discalceatorum Hispaniae Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia nuncupatorum plures controversiae exortae reperiebantur, fierique nequibat ut dicti fratres, habitatione et rerum communione coniuncti, animis et contrariis studiis non dissiderent, ac proinde expediebat eos ab invicem segregari: idem Clemens praedecessor,
- 1 Laudata constit. edit. fuit MDCCXII, die 23 decembris, pontif. xIII; sed alia dismembrationis extat constit. edit. MDCCII, die 15 septembris, pontif. 11; et Benedicti XIII const. edit. MDCCxxvI, die 28 ianuarii, pontif. 11, agitur de erectione coenobii in provincia Valentiae.

eâdem provincià perpetuo separavit et dismembravit, illaque ita separata et dismembrata provinciae eiusdem S. Petri de Alcantara regni Castellae fratrum Discalceatorum dicti Ordinis itidem perpetuo univit, annexuit et incorporavit: volens et ordinans ut in illis religiosi Hispani, qui deinceps ministro provinciali secundodictae provinciae pro tempore existenti subiecti essent, habitarent et collocarentur; alii vero primodictae provinciae conventus, qui octo tunc numerabantur, religiosis Neapolitanis et Italis tantum remanerent, ac eadem primodicta provincia octo huiusmodi conventibus' constans in futurum ministro generali seu commissario generali Italiae Ordinis praedicti pro tempore pariter existenti subiaceret: et aliàs, prout in eiusdem Clementis praedecessoris desuper in simili formâ Brevis die xv septembris MDCCII-expeditis litteris, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus, uberius Postez idem continetur. Et successive memorato Cletuit ut religio-menti praedecessori exposito, quod, ob si tum Hispani tum Itali pro bellorum motus tunc exortos interdictumque commercium et communicationem inter Castellae et Neapolis regna, conventus S. Luciae de Monte et hospitium S. Petri de Alcantara praedicta, et religiosi in eisdem degentes, a ministris provincialibus dictae provinciae regni Castellae pluribus annis visitati minime fuerant, et valde dubitandum erat quod,

motu proprio, ac ex certà scientia et maturâ deliberatione suis, deque apo-

stolicae potestatis plenitudine, conventum S. Luciae de Monte nuncupatum

civitatis Neapolis et hospitium dicti S. Pe-

tri de Alcantara loci de Portici dictae

provinciae, Neapolitanae dioecesis, ab

miscue morarentur.

cessantibus etiam bellis, propter magnam dictorum regnorum ad invicem distantiam, non raro sine debitâ visitatione et correctione remanere poterant, cum magno ecclesiasticae disciplinae et regularis observantiae detrimento; idem Clemens praedecessor Congregationem particularem nonnullorum ex venerabilibus fratribus nostris<sup>2</sup>, tunc suis, S.R.E. cardinalibus negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositis, super praetensâ reunione fratrum Discalceatorum Hispanorum S. Petri de Alcantara Ordinis huiusmodi conventus S. Luciae de Monte et alterius conventus S. Mariae de Portici cum aliis fratribus Italis dictae provinciae regni Neapolitani eiusdem Ordinis et instituti deputavit. Quae quidem Congregatio, die xxvII augusti moccxI coadunata, per suum decretum censuit consulendum esse praedicto Clementi praedecessori pro deputatione alterius religiosi gravis in commissarium et visitatorem apostolicum ad eiusdem Clementis praedecessoris et Sedis Apostolicae beneplacitum tam praedictorum conventuum nationis Hispanicae et S. Petri de Alcantara, quam aliorum conventuum fratrum Italorum memoratae provinciae regni Neapolis eiusdem instituti, cum facultate, quatenus in Domino sibi expediens visum suisset, collocandi fratres Italos etiam in dictis conventibus Neapolis promiscue cum Hispanis, et viceversà collocandi religiosos Hispanos eorumdem duorum conventuum in aliis conventibus provinciae regni promiscue cum aliis Italis, vel respective remittendi Hispanos ad suam provinciam Castellae, et cum aliis facultatibus necessariis et opportunis, litteris suis minime obstantibus, aliisve quibusvis indultis seu ordinationibus etiam apostolicis in contrarium facientibus; in

1 Vocem nostris nos addimus (R. T.).

<sup>1</sup> Pessime edit. Main. legit in pro ita (R. T.).

<sup>2</sup> Male edit. Main. legit conventus (R. T.)

electionibus vero ad praelaturas eadem Congregatio particularis censuit servandam esse dispositionem sacri Concilii Tridentini et constitutionum apostolicarum atque eiusdem Ordinis: et aliàs, prout in praedicto decreto uberius dicitur contineri. Factaque subinde, nempe die v mensis septembris subsequentis, per tunc existentem secretarium Congregationis praedictae de praemissis dicto Clementi praedecessori relatione, illius sententiam benigne approbavit, et desuper litteras apostolicas in formâ Bre-Imo unita vis expediri mandavit. Verum, ex ratiocoenobia pro-nabilibus tunc motivis, idem Clemens vinciae Neapopraedecessor, per quasdam suas desuper pariter in eâdem formâ Brevis die xxIII septembris moccxii, de praedictae Congregationis consilio, ac etiam motu proprio, litteras suas praedictas revocavit, cassavit, irritavit et annullavit, viribusque et effectu penitus et omnino vacuavit, ac proinde conventum S. Luciae de Monte et hospitium S. Petri de Alcantara praedicta a secundodictâ provinciâ perpetuo pariter separavit et dismembravit, illaque, sic separata et dismembrata, primodictae provinciae S. Petri de Alcantara itidem perpetuo reunivit, reannexuit et reincorporavit, ac in pristinum et eum in quo, antequam primodictae suae litterae emanassent, quovis modo erant statum restituit, reposuit et plenarie reintegravit, ac tam illa quam omnes alios conventus eiusdem primodictae provinciae S. Petri Alcantara unico ministro provinciali, qui commissario generali familiae cismontanae dicti Ordinis subiectus esset, subiecit: et aliàs, prout in secundodictis Clementis praedecessoris litteris, quarum omnium executionem fraternitati tuae, toto illarum tenore inserto, per quasdam nostras die

1 Deest expeditas (R. T.).

xx ianuarii proxime praeteriti in eâdem

formà Brevis emanatas litteras, executionem demandavimus, plenius continetur.

§ 2. Hinc est quod nos, in praemissis opportune pro curà nostrà pastorali pro-dictam novam videri volentes, de praedictae particula-nationem. ris Congregationis cardinalium consilio, ac etiam motu, scientiâ, deliberatione et potestatis plenitudine similibus, eidem fraternitati tuae per praesentes committimus et mandamus ut ad executionem dictae reunionis et incorporationis a memorato Clemente praedecessore in secundodictis suis litteris demandatae et a nobis approbatae, ut praefertur, ceterorumque contentorum in praedicto decreto (exceptà tantummodo deputatione alicuius religiosi pro commissario visitatore), auctoritate nostrâ apostolică procedas, cum facultate scilicet collocandi fratres Italos etiam in dictis conventibus Neapolis promiscue cum Hispanis, et viceversâ collocandi religiosos Hispanos conventuum huiusmodi in aliis conventibus provinciae regni promiscue cum religiosis.Italis, vel respective remittendi Hispanos ad suam provinciam Castellae; in electionibus vero praelatorum, dispositionem sacri Concilii Tridentini et constitutionum apostolicarum eâdem auctoritate servari mandes: nos enim ad praemissa quascumque necessarias et opportunas facultates tibi harum serie tribuimus et impartimur.

§ 3. Decernentes, ipsas praesentes lit- Clausulae. teras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quilibet in praemissis ius vel interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, etiam specificà mentione et expressione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, neque causae, propter quas praesentes emanarint, adductae aut verificatae et iustificatae fuerint, aut quavis aliâ, etiam quantumlibet iuridicâ, piâ et privilegiatà causà, colore, praetextu

Commissio

et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, ullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, aut interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quantumvis formali et substantiali individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, retractari, in controversiam vocari, seu ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, seu etiam impetrato, aut etiam motu, scientia et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse; sed semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. praedictae cardinales, etiam de latere legatos et Sedis Apostolicae nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatâ eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus, etc.

Contrariorum derogatio.

§ 1. Non obstantibus praemissis, ac, quoad ea quae praesentibus sunt vel dici possent contraria, praedictis Clemementis praedecessoris et nostris litteris, ac constitutionibus et ordinationibus, etiam in fundatione dictorum conventuum et hospitii, aliisve quibusvis, etiam

iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, etiam dicto Ordini eiusque superioribus, et quibusvis aliis personis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, ac aliàs in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et formâ in illis traditâ observată, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxII iunii MDCCXXII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 22 iunii 1722, pontif. anno II.

# XXVIII.

Confirmatur ampliatio numeri magistrorum pro provincià Aprutinà fratrum Praedicatorum <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Edit. Main. legit corporis (R. T.).

<sup>2</sup> Potius lege nullo (R. T.).

<sup>1</sup> Innocentii XII constit. edit. MDCXCV, die 22 septembris, pontif. v, reductus fuit nnmerus magistrorum ac graduatorum.

# Innocentius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

Causae ampliandi numead quindecim.

§ 1. Exponi nobis nuper fecerunt dilerum duodecim cti filiis fratres graduati provinciae Aprutinae Ordinis Praedicatorum, quod anno MDCXII in eâdem provincià numerus duodenarius magistrorum in sacrà theologià praefixus a felicis recordationis Paulo Papa V praedecessore nostro per quasdam suas litteras apostolicas confirmatus fuit, et subinde post unius saeculi et amplius spatium cum eadem provincia agnovisset numerum duodenarium magistrorum huiusmodi usque ad quindenarium, tam ob praedictam provinciam religiosis virtute praedictis studiisque formalibus auctam, quam ob illius maius bonum ac utilitatem, ampliari opus esse, ipsi exponentes in novissimo capitulo provinciali, quod anno proxime praeterito, die xi maii, in conventu S. Severi Maioris Neapolitano dicti Ordinis celebratum suit, instituerunt ut praefatae ampliationis supra eiusmodi praefixum duodenarium numerum petitio fieret, quam quidem petitionem rationi consonam et iustissimam a capitulo generali memorati Ordinis in almâ Urbe nostrâ die xi iunii eiusdem anni habito recognosci et approbari obtinuerunt.

Confirmatio praedictae ampliationis.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dicti exponentes, praemissa, quo firmius subsistant, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri, plurimum desiderent: nobis propterea humiliter supplicari fecerunt ut sibi in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur. Nos igitur, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa

latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, et attentà relatione dilecti filii moderni procuratoris generalis eiusdem Ordinis super praemissis eisdem cardinalibus facta, praefatam ampliationem praefixionis numeri duodecim magistrorum in praedictâ provincià usque ad numerum quindenarium a pleno capitulo generali Ordinis huiusmodi nuper celebrato decretam, ut praesertur, pro arbitrio et conscientià dilecti pariter filii Augustini Pipia magistri generalis Ordinis praedicti, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus: salvâ tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras firmas, validas, etc. 2

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac Contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, provinciae et Ordinis praedictorum, etc.<sup>3</sup>

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xiii iulii MDCCXXII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 13 iulii 1722, pontif. anno II.

# XXIX.

Confirmantur quaedam statuta Congregationis S. Hippolyti Charitatis in

- 1 Edit. Main. legit quindenniorum (R. T.).
- 2 Reliqua ut pag. 901 b (n. T.).
- 3 Reliqua ut pag. 704 α (R. T.).

Indiis Occidentalibus, cum nonnullis declarationibus 1.

Venerabili fratri archiepiscopo Mexicano, Innocentius Papa XIII.

Venerabilis frater. salutem et apostolicam benedictionem.

Ab Innoceutio approbatae.

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus XII erecta fuit filius modernus frater maior Congregatiotio in religionem, et eius nis Charitatis sub titulo sancti Hippolyti constitutiones in civitate Mexicana aliisque partibus in civitate Mexicana aliisque partibus Indiarum Occidentalium in religionem erectae, tam suo quam definitorii ipsius Congregationis nomine, quod aliàs, postquam felicis recordationis Innocentius Papa XII praedecessor noster dictam Congregationem in religionem erexerat, illius constitutiones, toto illarum tenore inserto, per quasdam suas litteras desuper in simili formă Brevis die xxi iunii MDCC expeditas, ad supplicationem dilecti pariter filii Ioannis de Cabrera, tunc temporis eiusdem Congregationis procuratoris generalis, sub certis modo et formâ tunc expressis, confirmavit et approvavit, et aliàs, prout in praedictis Innocentii praedecessoris litteris, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus, uberius dicitur contineri. Verum, quia experientià compertum suit, praedictas constitutiones, seu earum aliquas, paci et bono regimini Congregationis huiusmodi mininime profuisse, sed illas reformatione, clariori explicatione, ac etiam novâ ad-Nova statuta ditione indigere, idem frater maior, una cum eodem definitorio, pro prospero statu ac felici gubernio memoratae Congregationis decreta seu statuta edidit tenoris qui sequitur, videlicet:

referuntur.

1. Quod in posterum officium fratris ma-Generalis et consiliarii sint

> 1 Ab Innocentio XII const. edit. MDCC, die 21 iunii, pontif. Ix, confirmatae fuere eiusdem Congregationis constitutiones.

ioris generalis et officia quatuor eiusdem sexennales consiliariorum durare debeant ad sexennium; triennales. ita tamen quod in fine primi triennii tam generalis quam consiliarii teneantur eligere fratres maiores locales et reliquos officiales religionis, vel confirmando illos antiquos pro evidenti utilitate, vel de novo alios eligendo pro maiori augumento instituti: attento quod, cum idem generalis teneatur visitare omnes domus fundatas, et alias quae dietim in regione tam vastā fundantur, expertus fuit quod in spatio solius triennii, quo durabat generalatus officium, tales visitationes expleri non valeant in magnum praeiudicium Congregationis.

II. Quod reformetur modus practicandus Augetur oumecirca electionem fratris maioris generalis, rus suffragiodum in praefatis constitutionibus mandatur ne generalis. quod quolibet triennio convocentur viginti antiquiores in professione, qui tamen scribere et legere sciant, et quod cum istorum suffragiis tantum deveniatur ad talem electionem; haec enim restrictiva ad viginti antiquiores in professione peperit usque nunc graves abusus, dum facti isti proprietarii et domini absoluti vocis activae et passivae occuparunt absque ullo merito omnes gradus Congregationis, et inter se diviserunt praeeminentias, coarctando electiones; unde pro opportuno remedio erit imposterum statuendum, quod, in locum praefatorum viginti antiquiorum in professione, subrogentur alii viginti habiliores et capaciores in religione, seligendi ex illis qui exercuerunt officia generalis et consilíariorum, necnon ex fratribus maioribus localibus, ex antiquiore sacerdote ac novitiorum magistris, ac procuratore generali, et, quatenus ex his non posset expleri numerus viginti, compleatur ex magistris in chirurgiâ antiquioribus in professione, qui sic selecti de sexennio in sexennium eligant generalem in capitulo generali convocato.

III. Quod inviolabiliter observetur consti- Quomodo et tutio in qua mandatur quod frater maior qui eligendi ad generalis noviter electus insimul cum eius consiliariis debeant providere alia officia religionis in personis zelantibus institutum, et quod tam in hoc quam in reliquis aliis

actibus praefati consiliarii habeant votum consultivum ac decisivum aequale cum generali, et quod in omnibus stetur maiori parti suffragiorum. Ulterius vero declaretur praedictos consiliarios non posse in se ipsis applicare nominationem ad dicta officia, prout usque ad praesens applicarunt, eos in posterum inhabilitando ad ea posse consequi, sanciendo quod debeant esse contenti solo officio consiliariorum, quousque illo funguntur.

Sacerdoles passiva.

iv. Cum principalis scopus religionis sit privantur voce attendere operibus misericordiae corporalibus versus pauperes infirmos convalescentes, mente captos, aliosque egenos, quod exercitium solum competit laicis, ideo in constitutionibus privantur voce passiva sacerdotes, et hoc iterum confirmari debet cum ulteriori explicatione quod censeantur etiam privati voce passivâ illi sacerdotes qui promoti fuere antequam Congregatio erigeretur in religionem.

Generalis sibi

v. Quod reformetur dispositio quae maneligat d mum. dat fratrem maiorem generalem cum suis consiliariis debere habitare in conventu sancti Hyppoliti sito extra moenia civitatis Mexicanae, stante quod, cum dictus conventus plurimum distet a dictà civitate, in eague et illius tribunalibus quasi continuo debeant generalis et consiliarii praedicti esse presentes ob tractanda negocia religionis, cum summo eorum incommodo et plerumque cum praeiudicio religionis, quia non valent horis debitis interesse; ideo permittitur in posterum generali eligere habitationem in illà domo vel civitate, quam magis congruam reputaverit pro reparandis necessitatibus, quae de tempore in tempore imminebunt religioni, durante officio sui generalatus.

Generalis confirmet electio-

vi. Quod spectet ac pertineat ad fratrem nem provincia. maiorem generalem approbare et confirmare lium, et provin-cias visitet. electiones provincialium qui eligentur in quacumque provincià ad quam religio propagaretur; et quod praefatus generalis teneatur de triennio in triennium una vice visitare qualemcumque provinciam, in qua fundatio fieret, existentem in regno Novae Hispaniae, Guatemalae, Nicaraguae aliasque

circumvicinas; et, casu quo fundationes sequerentur in regno Peruano vel in aliis partibus remotioribus, quod idem generalis possit nominare visitatorem delegatum pro faciendà tali visitatione ad ea loca tam distantia, ad quae non de facili potest personaliter se conferre, ut munus visitationis adimpleat.

vи. Pariformiter pro progressu religionis Qui et a quiabolenda est illa coarctata 1 circa electionem bus eligendus praesidentis capituli, ubi iniungitur quod pituli. talis praesidens esse 2 debeat frater major S. Hyppoliti, dum ex hoc graves abusus orti sunt tam circa vocales quam circa redditionem rationis suae administrationis ab illo faciendam, habito respectu ad dominium praesidentiae quod in ipsius personam debet omnino cadere; ideoque pro opportuno remedio tradatur facultas fratri maiori generali eiusdemque consiliariis pro electione praesidentis per eos faciendà triduo ante celebrationem capituli generalis, et quod electio cadat in personam, quae non exerceat ullum officium, ex quo impedita remaneat rectitudo praesidentiae; ac ulterius declaretur quod dictus praesidens non possit eligi in generalem in eo capitulo cui praesidet, nisi in casu quo esset electus cum plenis omnium vocalium suffragiis, ac eorum nemine discrepante.

VIII. In constitutionibus mandatur quod, Quid, si genein casu diuturnae infirmitatis aut necessa-ralis gubernare riae absentiae fratris maioris generalis, pos-generalatus vasit iste subrogare praesidentem, qui durante dicto impedimento Congregationem regat et gubernet, et iste esse debebit primus consiliarius, et in casu obitus aut depositionis illiusmet fratris maioris generalis, idemmet primus consiliarius succedere debebit in gubernio illius pro toto eo tempore quod supererit ad celebrationem capituli generalis; at, quia in expressis casibus illa necessitas primi consiliarii non solum videtur exosa, sed etiam inductiva voti captandae mortis, ac dissensionum promotrix, ideo statuendum

venit in posterum, quod, in casu necessariae

<sup>1</sup> Forsan coarctatio (R. T.).

<sup>2</sup> Ed. Main. legit esset pro esse (R. T.).

absentiae aut infirmitatis diuturnae, generalis nominet unum commissarium generalem, qui ipsius nomine religionem gubernet; in casu vero mortis, depositionis aut renunciationis dicti fratris maioris generalis, quod gubernium religionis stet penes definitorium, ita tamen, quod primus consiliarius debeat quamprimum convocare vocales pro electione vicarii generalis, nisi tempus celebrationis capituli generalis sit valde proximum, qui vicarius generalis sic electus gubernet religionem usque ad tempus capituli gene-

ix. Declaretur etiam quod secretarius ca-Qui eligendus n segretarium, pituli generalis debeat eligi de numero vocalium.

Confirmatio nullis declarationibus.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio relatorum statu-torum cum non. subiungebat, praedictus frater maior statuta seu decreta huiusmodi, pro firmiori illorum¹ subsistentià et exactiori observatione, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desideret: nos, ipsius maioris votis hac in re quantum cum Domino possumus favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium, qui relationem dilecti filii nostri Bernardi Mariae eiusdem S. R. E. presbyteri cardinalis de Comitibus nuncupati, nostri secundum carnem fratris germani, praedictae Congregationis Charitatis apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, super praemissis eisdem

1 Edit. Main. legit illius (R. T.).

cardinalibus factam viderunt, consilio, fraternitati tuae per praesentes committimus et mandamus, ut, veris existentibus narratis, audito tamen prius capitulo generali supradictae Congregationis, ad praeinsertorum statutorum confirmationem auctoritate nostrâ apostolicâ pro tuo arbitrio et prudentia procedas iuxta sequentem modum et additas declarationes, videlicet: quo ad 1 primum, ita tamen ut vim habere incipiat postquam modernus generalis et quatuor consiliarii ab officio cessaverint; ad secundum, sine praeiudicio religiosorum qui iam in eâdem Congregatione admissi fuerunt, itaut statutum procedat quoad religiosos in futurum admittendos; ad quartum, sed non censeantur privati voce passivà illi sacerdotes qui promoti fuere antequam ipsa Congregatio in religionem eligeretur; ad septimum, ita tamen ut praesidens in capitulo nisi cum duabus ex tribus partibus suffragiorum eligi nequeat: salvâ tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

§ 3. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus, necnon praedictae Congregationis Charitatis, aliisve quibusvis, etiam iuramento, etc.3

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vii augusti moccxxii, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 7 augusti 1722, pontif. anno II.

# XXX.

Erigitur universitas studii generalis in civitate S. Iacobi de Leon de Caracas Indiarum Occidentalium 3

- 1 Edit. Main. legit quod pro quo ad (R. T.).
- 2 Reliqua ut supra pag. 703 a (R. T.).
- 3 Erecta fuit universitas in civitate Guatimala ab Innocentio XI const. edit. MDCLXXXVII,

# Innocentius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

Extedinm a nas praesertim acras.

Inscrutabili divinae sapientiae atque studio promo-vendi discipli- bonitatis arcano, ad Ecclesiae Catholicae per universum terrarum orbem diffusae regimini, meritis licet imparibus, evecti, sacrarum eisque ancillantium bonarum litterarum studia, per quae, depulsâ ignorantiae caligine, mentes veritatis luce illustrantur, et non minus catholicae fidei divinique cultus propagationi et incremento, quam iustitiae administrationi aliisque reipublicae commodis et ornamentis, privatorumque utilitatibus consulitur, ubique locorum, et praesertim in remotissimis ab hac Sanctà Sede partibus, quantum nobis ex alto conceditur, promovere ac incitare et confovere studemus, sicut, omnibus maturà consideratione perpensis, ad omnipotentis Dei gloriam, Ecclesiaeque decus et praesidium, ac spiritualem temporalemque christifidelium utilitatem cognoscinius in Domino salubriter expedire.

Landes collegie

§ 1. Exponi siguidem nobis nuper dectae civitatis, fecerunt venerabilis frater modernus episcopus et gubernator civitatis S. Iacobi de Leon de Caracas, quod Caracae populi sunt Americae meridionalis in parte australi regni Peruani versus mare Pacificum et regnum Chilense intra montes, et dominio carissimi in Christo filii nostri Philippi Hispaniarum regis Catholici subsunt; in ea autem regione dicta civitas et in illà magnificum collegium extructa reperiuntur, nec deest ampla bibliotheca; quodque notabilius est, novem cathedrae in eo, et signanter philosophiae, sacrae theologiae, tam scholasticae quam moralis, iuris canonici et civilis, ultra cathedram latini-

die 18 iulii, pontif. XI; et a Benedicti XIII constit. edit. MDCCXXVII, die 1 iulii, pontif. IV. erigitur universitas in civitate Camerinensi.

tatis et rhetoricae, aliasque pro recto studiorum instituto necessarias, curâ potissimum et expensis eiusdem episcopi erectae existunt, magnusque propterea adest studentium concursus, itaut annis praeteritis sexagintasex in matriculă descripti fuerint ut a scholâ rhetoricae ad illam philosophiae transirent, secutâque vacatione cathedrae latinitatis et rhetoricae huiusmodi, pro illâ obtinendâ undecim oppositores comparuerint.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expo- Causae erigensitio subiungebat, completo studiorum tis et preces epicurriculo, illi qui studuerunt, vel lau-natoris. ream doctoratus recipere nequeant, vel, cum evidenti vitae discrimine et cum maximâ impensă ad eam recipiendam vel in universitatem studii generalis S. Dominici aut S. Fidei accedere teneantur; proindeque ab ipsis exponentibus eidem Philippo regi supplicatio exhibita fuerit pro impetrandà a nobis facultate memoratum collegium in universitatem studii generalis erigendi, ac lauream doctoralem concedendi, ad instar universitatis S. Dominici insulae Hispaniae, itaut sic erigendae universitati praelati canonici cathedralis ecclesiae, rector collegii, et scientiarum in eo professores cum retentione graduum, quos ipsi in aliis universitatibus iam receperunt, adiungi valeant: nobis propterea ipsi exponentes humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolică dignaremur.

§ 3. Nos igitur, ipsos exponentes spe- Erectio dictae cialibus favoribus et gratiis prosequi instar illius S. volentes, et eorum singulares personas omnibus privia quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet

1 Edit. Main. legit cathedrales (R. T.).

Dominica cum

innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium Concilii Tridentini interpretum (qui ad dubium eis propositum, an esset consilium nobis praestandum pro praefatâ erectione collegii in universitatem, et facultate conferendi gradus ad instar universitatis S. Dominici insulae Hispanicae, necnon pro gratia ut praelati et cathedralis canonici ac rector et magistri actu docentes in collegio aggregari possint ad novam universitatem una cum gradibus quos in aliis universitatibus receperunt, in casu, etc., affirmative responderunt) consilio, et attento quod eiusmodi instantia eiusdem Philippi regis nomine commendata fuit: collegium S. Iacobi de Leon de Caracas in publicam studii generalis universitatem adinstar praedictae universitatis S. Dominici insulae Hispaniae, auctoritate apostolică, tenore praesentium, sine cuiusquam alterius universitatis studii generalis praeiudicio, erigimus et instituimus, et ad eam sic erectam, ut praelati, canonici cathedralis, rector collegii et scientiarum huiusmodi in eo professores cum retentione eorumdem graduum, quos ipsi in aliis studiorum generalium universitatibus iam receperunt, ut praesertur, aggregari queant, auctoritate et tenore praefatis concedimus. Ac eidem universitati studii generalis, sic per praesentes erectae et institutae, illiusque rectori, magistris, doctoribus, lectoribus, praeceptoribus, scholaribus, procuratoribus, bidellis, nunciis, ceterisque officialibus, ministris et personis quibuscumque pro tempore existentibus, ut omnibus et singulis privilegiis, indultis, libertatibus, immunitatibus, exemptionibus, favori- rumdem cardinalium.

bus, gratiis praerogativis, honoribus et praeeminentiis, quibus praedicta universitas studii generalis S. Dominici, illius rector, magistri, doctores, lectores, praeceptores, scholares, procuratores, bidelli, nuncii, ceterique officiales, ministri, et-personae quaecumque respective tam de iure, usu et consuetudine, quam aliàs quomodolibet utuntur, fruuntur et gaudent, ac uti, frui et gaudere possunt et polerunt in suturum, non solum ad eorum instar, sed etiam aeque principaliter ac pariformiter in omnibus et per omnia uti, frui, potiri et gaudere; rectori autem ipsius universitatis per praesentes erectae et institutae pro tempore existenti, ut illos, quos in eàdem universitate per debitum tempus studuisse ac scientià et moribus idoneos esse repererit, in praedictis facultatibus sive scientiis, quae in ipsâ universitate docebuntur seu legentur, ad baccalaureatus, etiam formati, licentiaturae ac doctoratus et magisterii gradus, servatâ tamen in omnibus et per omnia formâ decretorum Viennensis et Tridentini conciliorum, quibus in aliquo derogare non intendimus, et aliàs iuxta laudabilem supradictae universitatis S. Dominici insulae Hispaniae consuetudinem, promovere, solitaque graduum huiusmodi insignia eis conferre et exhibere; ipsis vero ad eosdem gradus per illum sic promotis, ut postea publice privatimque, etiam in omnibus aliis universitatibus studiorum generalium, facultates sive scientias praedictas respective alios docere et interpretari, de iis disputare, aliosque actus quoscumque eorum gradibus convenientes exercere libere et licite possint et valeant, respective, earumdem tenore praesentium, indulgemus: salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eClausulae. Contrariorum

derogatio.

§ 4. Decernentes, ipsas praesentes, etc.

§ 5. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, dicti collegii, etc. 2.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xix augusti MDCCXXII, pontificatus nostri anno II. Dat. die 19 augusti 1722, pontif. anno 11.

# XXXI.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de alternativâ vicariatus generalis servandâ inter tres provincias fratrum B. M. de Mercede Excalceatorum 3.

> Innocentius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

Iustà de causà et Siciliae a se tulis generali-

§ 1. Nuper, pro parte dilectorum filioinstituta et con-firmata fuit hn- rum moderni vicarii generalis, definitonativa interpro- rum et fratrum provinciarum Ordinis B.M. vincias Belli-cae, Gastellae de Mercede Redemptionis Captivorum quentibus capi- Excalceatorum nuncupatorum, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium propositae exposito, quod, excrescentibus in dies scissuris et inordinationibus in capitulis generalibus dicti Ordinis ob potentiam praevalentem unius ex partialitatibus, inter quas, nempe Beticae. utriusque Castellae, ac utriusque Siciliae tres provincias distinctas, corpus integrum religionis constituitur, adeout per continuata sexennia semper vicarius generalis de una factione in detrimentum

distributive ' aliarum electus fuerat; ex tali autem gravamine adeo excreverant turbolentiae, ut ad ultimum excidium per divisiones religionem traherent; eaque de causâ, ad occurrendum his malis, provide unanimi consilio, in capitulo generali anno mocxcvi celebrato, ab omnibus provinciis stabilitum fuerat, ut alternatim per turnum ex tribus partialitatibus Beticae, Castellae et Siciliae provinciarum huiusmodi vicarius generalis Ordinis praedicti eligeretur, ut ex particulâ actorum capitularium habetur tenoris qui sequitur, videlicet:

Decreta et statuta capituli generalis celebrati die XX decembris anni MDCXCVI, n. X.

Primo statuitur et a toto pleno capitulo declaratur, quod clausula constitutionis no-capituli anuo strae, qua praecipitur ut vicarius generalis ex toto corpore religionis eligatur, sic ad praxim deinceps debet reduci, ut inter tres provincias, quae modo extant et praedicti corporis aequalia sunt membra, alternativa successio in vicariatu generali servetur; ita quod nullus ex provincia, cuius filius in hoc capitulo assumptus fuit ad dignitatem religionis supremam, in duobus sequentibus assumi possit ad illam; sed ius subiecti eligibilis maneat in duabus aliis provinciis, servată inter eas prioritate antiquitatis; taliter quod Betica, quae prior est tempore. sit etiam prior in immediatâ dignitatis successione. Declaratur tamen, quod, si decursu temporis aliqua provinciarum dividatur in duas vel plures, non ideo debent augeri alternationes, sed semper sint restringendae ad tres provincias modo stantes; ita quod unum integrum sexennium tantum ad Beticas, aliud ad Castellanas, et aliud tantum extendatur ad Siculas et alias erigibiles extra Hispaniam. Ut autem hanc alternationem cum aequali honore et fructu unaquaeque provincia possideat, statutum etiam est. quod, vacante quovis modo possibili vicariatu generali extra capitulum, tunc provincialis provinciae, ex qua assumptus fuerat vicarius generalis qui ab officio decessit, convocet

1 Videtur leg. iustitiae distributivae (R. T.).

1. Statutum

<sup>1</sup> Reliqua ut pag. 703  $\alpha$  (R. T.).

<sup>2</sup> Reliqua ut pag. 703 a (R. T.).

<sup>3</sup> Innocentii XI const. ed. MDCLXXXVII, die 19 aprilis, pontif. x1, extat decretum de pecuniis mutuo accipiendis; et Benedicti XIII const. ed. MDCCxxvIII, die 28 ianuarii, pontif. 1v, praecipitur cantus Gregorianus in choro.

quatuor definitores et procuratorem generalem, necnon exgenerales et exprovinciales et exvicarios provinciales, qui fuerint per biennium eiusdem tantum provinciae, qui omnes intra unius mensis spatium, et non ultra, vel quamprimum fuerit possibile, eligant canonice successorem vicarii generalis ex eâdem provinciâ, qui universam recollectionem gubernet integrumque impleat sexennium a die electionis sui praedecessoris computandum, et, statim ac fuerit electus, teneatur illico confirmatus, in qua congregatione praesideat provincialis convocans, qui in simili eventu praeses generalis religionis constituitur a lege usque ad electionem futuram.

Quae quidem dispositio fuit pariter a capitulo generali coadunato de anno MDCCIII confirmata cum decreto tenoris sequentis, videlicet:

ir Statutum capituli MUCCUI.

Secundo statuitur, et a toto pleno capitulo declaratur, quod clausula constitutionis nostrae, qua praecipitur quod pater vicarius generalis ex toto corpore religionis eligatur, sic ad praxim deinceps debet reduci, ut inter tres provincias, quae modo extant et praedicti corporis aequalia sunt membra, alternativa successio in vicariatu generali servetur; ita quod nullus ex provincia, cuius filius in hoc et antecedenti capitulo assumptus fuit, ad dignitatem religionis supremam, in sequenti assumi possit ad illam, sed ius subjecti eligibilis solum ratione praedictae alternativae in provincia Sicula maneat, cui de iure in capitulo generali sequenti competit alternatio. Declaratur tamen, quod, si decursu temporis aliqua provinciarum dividatur in duas vel plures, non ideo debent augeri alternationes, sed semper sint restringendae ad tres provincias modo extantes, ita quod unus generalis tantum ad Beticas, alius ad Castellanas<sup>1</sup>, et alius ad Siculas et alias erigibiles extra Hispaniam extendatur.

Accedente postmodum alià confirmatione habità in capitulo generali de anno moccix ex actis capitularibus tenoris sequentis, videlicet:

1 Edit. Main. legit Castellas (R. T.).

Tertio statuitur, et a toto pleno capitulo m. statutum declaratur, quod clausula constitutionis no- uprocis. strae, qua praecipitur quod pater vicarius generalis ex toto corpore religionis eligatur, sic 1 ad praxim deinceps debet reduci, ut inter tres provincias, quae modo stant et praedicti corporis aequalia sunt membra, alternativa successio in vicarium generalem servetur, ita quod nullus ex provincia, cuius filius in hoc et antecedenti capitulo assumptus fuit ad dignitatem religionis supremam, in sequenti assumi possit ad illam, sed ius subjecti eligibilis solum ratione praedictae alternativae in provincia Castellae maneat, cui de iure in capitulo generali sequenti competit alternatio. Declaratur tamen, quod, si decursu temporis aliqua provinciarum dividatur in duas vel plures, non ideo debent augeri alternationes, sed semper restringendae sint ad tres provincias modo stantes, ita quod unus generalis tantum ad Beticas, alius ad Castellanas 2, et alius ad Siculas et alias erigibiles extra Hispaniam extendatur; imo in eo in exequationem alternativae electus remansit vicarius generalis de partialitate Siciliae.

Et postremo in capitulo generali habito de anno MDCCXVII, in executionem alternativae, in generalem nominatus fuit modernus unus ex tribus de provincià Castellae, et confirmata pariformiter extitit vicariatûs generalis alternativa ex decreto capitulari tenoris sequentis, videlicet:

A toto pleno capitulo declaratur, quod . iv. Statutum clausula costitutionis nostrae, qua praecipi- apituli tur quod pater vicarius generalis ex toto corpore religionis eligatur, sic ad praxim deinceps debet reduci, ut inter tres provincias, quae modo stant et praedicti corporis aequalia sunt membra, alternativa successio in vicariatu generali servetur, ita quod nullus ex provincià, cuius filius in hoc et antecedenti capitulo assumptus fuit ad dignitatem religionis supremam, in sequenti assumi possit ad illam. Declaratur tamen, quod,

- 1 Pessime edit. Main. legit sit pro sic (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit Castellas (R. T.).

si decursu temporis aliqua provinciarum dividatur in duas partes vel plures, non ideo debent augeri alternationes, sed semper sint restringendae ad tres provincias modo stantes; ita quod unus generalis tantum ad Castellanas 1, alius ad Beticas, alius ad Siculas et alias erigibiles extra Hispaniam extendatur.

Causae sequentis decreti.

Et in eâdem expositione subjuncto, quod experientià plurium annorum et vicariorum generalium electionum compertum extiterat, quod omnia per praedictam alternativam apud religionem in pace composita fuerant<sup>2</sup>, unicuique, quod suum erat, per distributionem assignatum, omnesque provinciae et onere et honore perfruebantur; cumque penes idem capitulum generale, non solum de iure, sed etiam ex supremà huius Sanctae Sedis specificâ confirmatione constitutionum, potestas condendi statuta et leges resideat, quae per tria capitula generalia continuata confirmata tamquam constitutiones sint observandae: ideoque eidem Congregationi cardinalium supplicato, ut, ne in posterum sic extinctae factiones reviviscant, et aperiatur via scissuris per alternativam praedictam sublatis, sed futuris cum perpetuo remedio consulatur, alternativam huiusmodi iuxta modum a memoratis capitulis generalibus dispositam confirmaret:

Emanavit ab eâdem Congregatione cardinalium decretum tenoris qui sequitur, videlicet:

Decretum Congregationis

Sacra Congregatio eminentissimorum et pro confirmatio. reverendissimorum S. R. E. cardinalium neno alternativae. gociis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, visâ relatione patris procuratoris generalis, referente eminentissimo Belluga, censuit et decrevit suprascriptam alternativam esse approbandam et confirmandam, prout praesentis decreti vigore approbat atque confirmat. Romae, x julij

- 1 Edit. Main. legit Castellas (B. T.).
- 2 Edit. Main. legit fueral (R. T.).

MDCCXXII. - F. cardinalis Paulutius. -F. archiepiscopus Damascenus, secretarius.

§ 2. Cum autem, sicut dicti exponen- Confirmatio decreti tes nobis subinde exponi secerunt, ipsi Congregationis. decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae robore communiri plurimum desiderent: nos, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum. harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus: salva tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

§ 3. Decernentes easdem praesentes Clausulae, litteras firmas, etc.1.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac Contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, provinciae et Ordinis praedictorum, etc. 2

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxiv augusti moccxxII, pontificatus nostri ananno II.

Dat. die 24 augusti 1722, pontif. anno 11.

# XXXII.

Confirmantur decreta Congregationis episcoporum et regularium super quartâ

- 1 Reliqua ut pag. 703  $\alpha$  (R.  $\tau$ .).
- 2 Reliqua ut ibid. (R. T.).

funerali et ingressu parochorum cum stolâ et cruce in ecclesias regularium '

# Innocentius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

Decreta § 1. Emanarunt nuper a Congregatione praedicta quae edita fuere an venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. nis MDCCVX et MDGCXXI pro pa- cardinalium negotiis et consultationibus rochis contra patres Minores episcoporum et regularium praeposità rervantiae civi decreta tenoris qui seguitur, videlicet: tatis l'armensis.

> Parmens funerum. Ab immemorabili in dictà civitate viget consuetudo stabilita, etiam ex constitutionibus plurium Summorum Pontificum, signanter sanctae memoriae Iulii II ac Clementis VIII, et comprobata per constitutiones synodales, et canonizata in contradictorio iudicio ac per varia decreta huius sacrae Congregationis de annis moclxxi et moclxxv, non solum quod occasione funerum regularibus pateret ingressus cum stolà et cruce in ecclesias saecularium, absque tamen aliquo exercitio, et idem practicaretur a parochis intra ecclesias regularium, sed etiam quod omnes praefati regulares persolverent, prout semper persolverunt, quartam eisdem parochis. Quia vero patres S. Francisci strictioris observantiae nuper acciti ad dictam civitatem, postquam iam itidem ipsi acceptaverunt dictas laudabiles consuetudines, renuerunt admittere parochos ad ingressum in eorum ecclesias cum stolâ et cruce occasione associandi cadavera, et similiter eisdem quartam persolvere; habito deinde desuper a collegio parochorum ipsius civitatis recursu ad hanc sacram Congregationem negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositam, eadem sacra Congregatio, visâ relatione episcopi Parmensis, partibus auditis et informantibus, ad relationem sanctissimi domini nostri Innocentii XIII tunc causae ponentis, censuit et decrevit, ser-

> 1 De delatione cadaverum ad ecclesias regularium vide hic laudatas, et Innocentii XI const. edit. MDCLxxvI, die 2 decembris, pontif. I; de quartà vero funerali vide Benedicti XIII const. edit. MDCCXXV, die 28 aprilis, pontif. 1.

vandam esse consuetudinem favore parochorum in omnibus, sub die xxi martii MDCCXX: non acquiescentibus partibus adversariis huiusmodi resolutioni, reproposità causà ab eminentissimo Priolo in locum Sanctitatis Suae in ponentem suffecto, ipsamet sacra Congregatio stetit in decisis sub dictà die xxı martii MDCCxx. - Romae, xıv novembris MDCCXXI. - F. card. PAULUTIUS. - I. archiepiscopus Damascenus, secretarius.

§ 2. Cum autem, sicut dilecti filii parochi dictae civitatis nobis nuper exponi relatorum. fecerunt, ipsi decreta huiusmodi, quo firmius subsistant, apostolicae confirmationis nostrae robore communiri summopere desiderent: nos, specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decreta praeinserta, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvà tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

§ 3. Decernentes, easdem etc. 4

§ 4. Non obstantibus constitutionibus Contrariorum

et ordinationibus apostolicis, ceterisque derogatio. contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxiv augu-

sti moccxxII, pontificatus nostri anno II. Dat. die 24 augusti 1722, pontif. anno II.

1 Reliqua ut pag. 92; b (R. T.).

Confirmatio

Clausulae.

#### XXXIII.

Confirmatur decretum camerale, eiusque ampliatio pro inquilinis tempore anni sancti 1.

Annibal tituli S. Clementis presbyter cardinalis Albanus, S. R. E. camerarius.

§ 1. In favorem inquilinorum et subin-Decretom cameralem praedictum refertur quilinorum huius almae Urbis respectu ipsiusque amanni sancti seu iubilaei, quandocumque pliatio. huiusmodi annus venisset, de mandato felicis recordationis Pauli Papae III decretum camerale, et subinde, de pari mandato etiam felicis recordationis Gregorii Papae XIII, dicti decreti confirmatio et ampliatio emanarunt huiusmodi

sub tenore, videlicet:

Aloysius tituli S. Marci, presbyter cardinalis Cornelius, S. R. E. camerarius. Invenimus aliàs decretum in Camera Apostolica in favorem inquilinorum factum tenoris sequentis, videlicet:

Decrelum

Guido Ascanius Sforzia, S. Eustachii diacopraediction and nus cardinalis de S. Flora, S.R.E. camerarius. Nuper nobis in Camerâ Apostolicâ, non sine animi nostri displicentià, pro parte inquilinorum et subinquilinorum Urbis querelantium expositum fuit, quod ipsi a dominis domorum per eos ad pensionem annuam conductarum, respectu anni sancti sive iubilaei, tam sub augumento pensionis, fictos oblatores maiorem pensionem offerentes inducentibus, quam etiam super earum evacuatione, etiam locatione durante, asserentibus domos praedictas pro eorum usu habere velle, quotidie molestantur, et ex domibus per eos conductis contra formam iuris expelluntur: nihilominus, expulsis inquilinis sive subinquilinis, domos praedictas pro maiori pretio in grave damnum inquilinorum seu subinquilinorum contra formam decreti cameralis, eorum

> 1 Auctoritate Pauli III huiusmodi decretum editum fuit anno MDXLIX, die 29 aprilis; ampliatio vero auctoritate Gregorii XIII a. MDLXXIII, die 20 februarii; Benedicti XIII constit. edit. MDCCxxiv, die 4 iunii, pontf. I, suspenduntur omnes indulgentiae dicto anno sancto.

promissionis, obligationis et iuramenti alteri locant. Nos, ut tenemur ex debito nostri camerariatus officii, tranquillitati curialium, inquilinorum et subinquilinorum, ac malitiis, calumniis, litibus et controversiis, quae inter dominos domorum, ex una, ac inquilinos et subinquilinos, partibus ex altera, quotidie exinde oriuntur, quantum possumus, providere cupientes, ne decretum, aliàs per antecessores nostros et Cameram Apostolicam in favorem inquilinorum factum, in damnum et praeiudicium ipsorum retorqueatur : idcirco, de mandato sanctissimi domini nostri Papae vivae vocis oraculo nobis desuper, ac ex decreto in Camera Apostolica maturâ consideratione facto, statuimus et ordinamus, quod in futurum, respectu anni sancti vel iubilaei, quandocumque huiusmodi annus venerit, per annum antea et pro dicto anno sancto vel iubilaei, inquilinis pensio domus per eos conductae a dominis ipsius augeri, nec modus solvendi pensionem alterari possit: insuper, pro maiori curialium, inquilinorum et subinquilinorum quiete, ad lites et controversias evitandas, ut praefertur, oraculo et decreto similibus declarando decretum in favorem inquilinorum per antecessores nostros et per Cameram Apostolicam aliàs factum, in perpetuum statuimus et ordinamus, quod ex nunc in posterum, durante locatione inquilini, tam ipse inquilinus quam subinquilinus eiusdem, ex domo ab eisdem conductà sive subconductà, a domino ipsius asserente domum suam pro suo habere velle, expelli non posse, nisi iuxta formam iuris communis; finità vero locatione, quocumque modo finiatur, si dominus pro usu suo domum habere intendit, tunc utroque casu inquilinus expelli non possit, nisi prius dominus iuraverit, et sub poenà amissionis pensionis duorum annorum domus de qua agitur, de non locando alteri domum praedictam vel partem ipsius, sed eam totam per se ipsum per annum inhabitando, in ampliori formâ Camerae Apostolicae, cum censuris et mandatis executivis, se obligaverit, et, si dominus contravenerit, statim in poenam praedictam incidat, quae poena, si non intervenerit accusator, pro medietate fisco pro poenâ periurii, pro

alià vero inquilino vel subinquilino respective in casu suo applicanda; sed si in dictis casibus intervenerit accusator, tertia pars poenae praedictae unicuique ipsorum applicetur. Declarantes, quod subinquilinus, finitâ locatione sui auctoris, quocumque modo finiatur, etiam de consensu domini et inquilini, huiusmodi inquilinorum privilegio non gaudeat, sed, domino volente, teneatur eam liberam et expeditam relaxare, nisi ab ipso domino reconductam habeat; et, si notarius obligationem et promissionem per dominos domorum faciendam contra formam praesentis nostri et Camerae Apostolicae decreti rogare praesumpserit, ad poenam supradictam teneatur, et statim, docto summarie per duos testes de contraventione domini domorum vel notarii, tam contra eosdem dominos quam contra notarium censurae sive mandatum executivum, tam ad instantiam fisci quam inquilini, subinquilini et accusatoris, parte citatâ, per reverendum praesidem viarum, per Cameram Apostolicam deputatum et pro tempore deputandum, relaxetur; inhibentes omnibus et singulis almae Urbis iudicibus, tam ecclesiasticis quam saecularibus, ne, viso praesenti nostro et Camerae Apostolicae decreto, sub maioris exccommunicationis, suspensionis a divinis respective, ac sub aliis arbitrii nostri et successorum nostrorum poenis, contra illius formam iudicare vel sententiare audeat sive praesumant, nec quilibet ipsorum audeat vel praesumat, sed omnia in praesenti decreto contenta, toties quoties opus fuerit, futuris temporibus perpetuo inviolabiliter observare ac observari facere teneantur et debeant, et quilibet ipsorum teneatur et debeat; quocumque alio decreto in contrarium forsan desuper facto ceterisque in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque; si secus super his fiet, irritum et inane declarantes, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter judicandi et interpretandi facultate et auctoritate. Et, ut praedicti domini iudices, fiscus, notarii, inquilini, subinquilini, accusatores et alii curiales de omnibus contentis in praesenti nostro et Camerae Apostolicae decreto plenam notitiam habeant, decretum huiusmodi in libris Camerae Apostolicae registrari, imprimi, in locis publicis solitis et consuetis affigi ac publice vendi; transumptoque eiusdem impresso, manu unius ex notariis Camerae Apostolicae subscripto, tam in iudicio quam extra, indubitatam fidem adhiberi, volumus et mandamus. Datum Romae in Camerâ Apostolicâ, anno a Nativitate MDXLIX, indictione vii, die vero xxix aprilis, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri divinâ providentiâ Pauli Papae III. -Guido Ascanius cardinalis, camerarius. — Visa: Hieronymus Barensis, Camerae Apostolicae decanus. Visa: ITALIUS GONZAGA, Camerae Apostolicae clericus. Visa: Anto-NIUS Bononiensis, Camerae Apostolicae clericus. Visa: HIERONYMUS TORCELLANUS, Camerae Apostolicae clericus. Visa: Franciscus Soderinus, Camerae Apostolicae clericus et viarum praeses. Visa: Antonius FLORENUS, Camerae Apostolicae clericus. ALEXANDER PEREGRINUS.

Cum vero ad sanctissimum dominum nostrum magnis inquilinorum querelis per-matio et amlatum est 1, dominos domorum, suppositis MOLIXXIII. fictis oblatoribus, hoc anno pensiones ita augere cepisse, ut non modica inde eorum perturbatio et praeiudicium sequatur: idcirco idem sanctissimus dominus vivae vocis oraculo nobis iniunxit, ut pro commisso nobis camerariatus officio super eâ re mature provideremus. Nos itaque volentes apostolicis, ut par est, obedire mandatis, simulque considerantes quod anni sancti appropinquantis laetitia atque devotio ab omnibus cum benedictione suscipi, non in occasionem lucri cum alienà calamitate fieri debeat, eodem vivae vocis oraculo et auctoritate nostri camerariatus officii, supradictum decretum confirmantes et innovantes, illudque insuper ampliantes, statuimus et ordinamus, quod in futurum, respectu anni sancti seu iubilaei, quandocumque is annus venerit, per duos annos antea, et ipso anno sancto, inquilinis pensio domus sive apothecae, per eos conductae, a dominis ipsius nec augeri, nec modus solvendi pensionem alte-

1 Aptius lege sit (R. T.).

rari possit, sive veteres inquilini in conductâ domo vel apothecă manere velint, sive novi conducant, sub poenâ in supradicto decreto contentà. Et, ut praemissa omnia ad quorumcumque notitiam deducantur, volumus et eâdem auctoritate decernimus praesens nostrum decretum et statutum in libris eiusdem Camerae registrari, et in locis solitis et consuetis eiusdem Urbis affigi et publicari, illiusque transumpto impresso, et manu unius ex dictae Camerae notariis subscripto, tantam fidem in iudicio et extra adhiberi, qualis et quanta eisdem praesentibus originalibus litteris adhiberetur, si in medium exiberentur. Datum Romae in Camera Apostolicâ, die xx mensis februarii MDLXXIII, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri Gregorii divina providentia Papae XIII, anno 1. - Aloysius Cornelius cardinalis camerarius. — Antonius Guida auditor. - Andreas Martini.

Praedictum quater confir-mata fuere.

§ 2. Quod quidem decretum, et illius decretum eius-que amphiatio ampliatio, postea per sanctae memoriae Clementem VIII, Gregorium XV, Innocentium X, Clementem etiam X denuo confirmari et servari mandatum fuit per publica edicta diversorum cardinalium S.R.E. camerariorum praedecessorum nostrorum, in actis Bronori et Camerae Apostolicae secretariorum respective diebus XXII maii MDXCVIII, IX maii MDCXXIII, XIV ianuarii mdcxlviii, i ianuarii mdclxxiii et i ianuarii mocxeviii respective edita.

Nova confirmatio relati deampliationis,

§ 3. Et volens modo sanctissimus docreti eiusque minus noster dominus Innocentius divinà providentia Papa XIII, suorum praedecessorum vestigia insequendo, pro tranquillitate curialium et dictorum inquilinorum et subinquilinorum, ut decretum et eius ampliatio huiusmodi omnino servetur; nobis, ut decretum et ampliationem ipsam confirmaremus et observari mandaremus, specialiter iniunxit. Nos itaque mandata apostolica, ut par est, exequi volentes, et ut proximus futurus annus sanctus sive iubilaei, in

remissionem peccatorum et christifidelium animarum salutem institutus, eå qua decet pietate et devotione atque laetitià, non autem in occasionem lucri, suscipiatur, et nemini ex causà habitationum et usus domorum et apothecarum eiusdem nobis litigandi materiam, vel aliquod aliud afferat incommodum, opportune providere, ac praedecessorum nostrorum vestigia in his insequi volentes, de expresso ordine et mandato eiusdem sanctissimi domini nostri Papae Innocentii XIII vivae vocis oraculo nobis desuper facto, et auctoritate nostri camerariatus officii, praeinsertum decretum camerale, necnon illius confirmationis, innovationis et ampliationis litteras, omniaque et singula in eis contenta et expressa quaecumque, tenore praesentium confirmamus, approbamus et innovamus, illisque perpetuae firmitatis robur adiicimus.

§ 4. Ac praedictis inquilinis et sub- Clausulae. inquilinis decretum et litteras huiusmodi, ac omnia et singula in eis contenta quaecumque, a domorum et apothecarum dominis, ac aliis ad quos spectat. perpetuo et plenarie, inviolabiliter et ad unguem, etiam sub poenis in illis contentis, observari et adimpleri; sicque per quoscumque iudices ordinarios et subdelegatos iudicari et definiri debere. de mandato et auctoritate similibus, earumdem tenore praesentium, decernimus et mandamus; irritum nihilominus decernentes et inane quidquid secus fiet; contrariis non obstantibus quibuscumque.

§ 5. Volumus insuper pariterque de- Fides trancernimus, quod praesentium transumptis, etiam impressis, unius ex quatuor dictae Camerae Apostolicae secretariis et cancellariis manu subscriptis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhi-1 Ed. Main. legit movere pro manere (R. T.). beatur, quae originalibus ipsis adhibe-

cardinalis Bel-

retur si in medium exhiberentur. In quorum fidem, etc.

Datum Romae, in Camerâ Apostolicâ, anno a nativitate domini nostri Iesu Christi MDCCXXIII, indictione I, die vero 1 mensis ianuarii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Innocentii divinâ providentiâ Papae XIII anno 11.

A. cardinalis S. Clementis camerarius. — 1. Amadorius olim de Lanfredinis auditor. - Antonius Caietanus Frosius, Camerae Apostolicae secretarius et cancellarius.

Die, mense et anno, quibus supra, supradictum edictum affixum et publicatum fuit ad valvas magnae Curiae Innocentianae, in acie Campiflorae, et in locis solitis et consuetis Urbis, ut moris est, per me Antonium Placentinum sanctissimi domini nostri Papae cursorem.

Dat. die 1 ianuarii 1723, pontif. anno 11.

#### XXXIV.

Eduntur decreta pro restaurandâ ecclesiasticâ disciplinâ in regnis Hispaniarum 1

# Innocentius Papa XIII. ad perpetuam rei memoriam.

Exerdinm sollicitudine sciplinam.

Apostolici ministerii, quod nobis, liservandi ac re-cet immerentibus, imposuit superni disclosiasticam di-positio consilii, ratio praecipue exigit, ut ecclesiasticae disciplinae, in iis qui in sortem Domini vocati sunt, aut servandae, aut, ubi opus fuerit, restaurandae, iuxta sacrorum canonum instituta et sanctissimas Ecclesiae leges et ordinationes, omni studio advigilemus;

> 1 Constitutiones spectantes ad huiusmodi decreta hîc suis locis laudantur: Innocentii XII const. ed. MDCxCvII, die 4 augusti, pontif. VIII, confirmata fuit Congregatio super disciplina regulari; et Benedicti XIII const. edit. MDCCXXIV, die 23 septembris, pontif. I, confirmatur praesens constitutio.

post enim primi parentis lapsum semper ad inferiora nos deprimit humanae mortalitatis infirmitas, et, carnis fragilitate, observantiae vigor paulatim relaxatur; unde et de mundano pulvere religiosa etiam corda sordescere et in ipso agro Domini spinas ac tribulos itidem germinare quotidianâ experientiâ edocemur; quod si novia inde evellantur, et utilia plantentur, dubitandum non est, quin uberior, benedicente Domino, electi sanctorum operum frumenti messis exurgat, omnisque populus in viâ Domini, praelucente clero, feliciter progrediatur.

§ 1. Cum itaque dilectus filius noster Decreta huius-Ludovicus S. R. E. cardinalis Belluga precibus regis catholici, epiet Munceda nuncupatus, ecclesiae Car-scoporum thaginensis ex concessione et dispensa luga, a quo Pontione apostolicâ praesul, in ipsis pon-fuerunt abusus tificatus nostri primordiis nobis expo-introducii. suisset, nonnulla ecclesiasticae disciplinae rationibus ac saluberrimis sacri oecumenici Concilii Tridentini decretis haud quaquam consentanea sensim in diversis inclytae nationis Hispanicae locis obrepsisse, iisque ut opportunum remedium adhiberetur a nobis, quibus est commissa plenitudo sollicitudinis, nedum ipse Ludovicus cardinalis et praesul, sed alii venerabiles fratres archiepiscopi et episcopi regnorum Hispaniarum humiliter postulassent; eorumque enixis precibus sua etiam studia ac vota carissimus in Christo filius noster Philippus Hispaniarum rex catholicus, pro eius singulari pietate et eximio christianae religionis zelo, datis hac de re ad nos pluribus litteris, coniunxisset: nos Congregationi particulari nonnullorum ex venerabilibus fratribus nostris eiusdem S. R. E. cardinalibus Concilii Tridentini interpretibus a nobis deputatorum rem omnem sedulo examinandam demandavimus. Id autem

cum ab ipsà Congregatione cardinalium eà qua par erat maturitate praestitum, illiusque sententia ad nos per eiusdem Congregationis secretarium relata fuerit, de memoratorum cardinalium consilio congruum et opportunum duximus ea, quae infra sequentur, ad omnipotentis Dei gloriam, Ecclesiae utilitatem, veteris disciplinae instaurationem, et spiritualem regnorum Hispaniarum aedificationem, hac nostrâ perpetuâ valiturâ constitutione statuere, decernere et declarare.

Ad primam tonveluti in vià ad vel quos exigit clesiae.

§ 2. Primum igitur (cum a patribus, tantur ii dum- memorati Concilii Tridentini, divino aftaxat, quibus statim sit confe flante spiritu, sapientissime animadvercium, vel qui sum suerit, quantum christianae reipuratione studiorum videantur blicae intersit accuratum haberi deleomnes ordines, ctum circa eos, quibus sacra ministeria nocessitas ec-committenda sunt, et in quorum vitam ceteri fideles iugiter oculos coniicientes, sumpturi inde sunt exemplum quod imitentur, proptereaque provide ab iisdem patribus cautum fuerit ecclesiasticae militiae per primam tonsuram adscribendos nonnisi illos esse, qui probabilem praebeant coniecturam, se, non saecularis iudicii declinandi consilio. sed sincero animo praestandi fidelem cultum ac servitium Deo, hoc vitae genus elegisse) volumus, et pro tutiori ipsius conciliaris sanctionis executione ab omnibus regnorum Hispaniarum huiusmodi archiepiscopis et episcopis non alii ad primam tonsuram in posterum admittantur, quam quibus ecclesiasticum aliquod beneficium statim conferendum sit, aut quos constiterit litterarum studio operam sic dare ut quasi in viâ ad ordines tum minores tum etiam deinde maiores suscipiendos versari videantur, vel demum quos viderint expedire alicuius ecclesiae servitio vel ministerio deputari.

1 Forsan deest praecipimus, quod (R. T.).

§ 3. Et tam in his, qui ad primam Nemo ad pritonsuram, quam in aliis, qui promo-velordines proveri ad ordines etiam minores optave- Ecclesiae utilis rint, omnino servetur pariter regula ab non sit, quique eodem Concilio Tridentino tradita, ni-non adscribamirum, ut nullus ordinetur, qui, iudicio sui episcopi, non sit utilis aut necessarius suis ecclesiis, quique illi ecclesiae aut pio 1 loco, pro cuius utilitate aut necessitate assumitur, non adscribatur, ubi re ipsâ functiones muneri suo consentaneas exerceat. Quod si qui modo reperiantur vel clericali tonsurâ iam initiati, vel ad ordines sive minores sive maiores iam promoti, qui nulli certae ecclesiae vel loco pio adscripti fuerint, episcopi ad inscriptionem huiusmodi, vel a se ipsis vel a praedecessoribus suis omissam, statim suppleant, non minus quoad omnes in maioribus ordinibus etiam presbyteratus constitutos, quam quoad eos qui, vel solâ primâ tonsurâ, vel minoribus ordinibus initiati, beneficium tamen ecclesiasticum possident. Ex reliquis autem, ut praefertur, vel sola prima tonsura insignitis, vel in minoribus ordinibus constitutis, sed beneficio carentibus, nonnisi eos adscribant, quos ecclesiis suis utiles vel necessarios esse iudicaverint. Ceterum antedictae adscriptionis executionem differri posse per aliquod temporis spatium, quod ipsis episcopis conveniens videbitur, permittimus quoad eos, qui a dioecesi, in qua tonsuram vel ordines susceperunt, causà ediscendi litterarum scientiam in aliquâ publicâ universitate vel gymnasio, sive ex alià rationabili causâ a suo episcopo approbatâ vel approbandâ, absentes reperiantur.

§ 4. Cum autem clerici, qui in epi- Clerici in sescopalibus seminariis educantur, ut com-festis tantum inserviant ocmodius ad litterarum sacrarumque re-clesiae et solis rum studium operam conferre aliisque ral. intersint.

1 Edit. Main. legit pro (R. T.).

process. gene-

a Concilio Tridentino praescriptis addiscendis magis assidue incumbere possint, teneantur, iuxta eiusdem Concilii decretum, diebus tantum festis cathedrali aliisque loci 'ecclesiis inservire, hanc quidem servitii per eós obeundi rationem servari in omnibus Hispaniarum dioecesibus, necnon ipsos generalibus dumtaxat totius cleri supplicationibus sive processionibus interesse, volumus et mandamus, sublatâ guacumque maioris servitii consuetudine, etiam immemorabili, postpositâque etiam quacumque appellatione aut inhibitione. Si quod autem seminarium reperiatur in cuius fundatione aliter cautum esset ob adiectam gravioris servitii legem ab illo qui seminarium ipsum fundaverit seu dotaverit vel piam aliquam largitionem contulerit, episcopi ad nos et pro tempore existentem Romanum Pontificem id referant, ut desuper opportune providere valeant.

Promovendi ad sacros ordines, pollere debeant.

§ 5. Praeterea, cum maxime deceat scientià eos, qui propius ad sacratissima mysteria accessuri sunt, ultra cetera requisita, congruenti etiam pollere scientià, qua praediti viam salutis indicare aliis christifidelibus possint, episcopi nonnisi eos ex clero tam saeculari quam regulari ad sacros ordines admittant, quos ob scientiam aliasque qualitates eo gradu vere dignos per diligentem inquisitionem compererint, adeout satis non sit illos qui promoveri ad ordines praedictos optant, linguam latinam intelligere, catechismo instructos esse, atque apte respondere quaesitis circa ordinem suscipiendum sibi in examine propositis; qui vero ad presbyteratus erunt assumendi, idonei prius per accuratum similiter examen comprobentur ad ministranda sacramenta et ad populum docendum ea quae scire omnibus

1 Edit. Main. legit locis pro loci (R. T.).

necessarium est ad salutem; quod quidem ut recte praestari possit, eosdem episcopos in Domino hortamur, ut, quantum fieri potest, eos tantum ad sacerdotium assumant, qui saltem theologiae moralis competenter periti sint.

§ 6. Quod si domicilium in una dioe-Ad episcopo benefici nemo cesi habentes, beneficium vero in altera, ordinari potest ordinari ad eiusdem beneficii titulum domicilii lestioptaverint ab episcopo, in cuius dioe-per eius sciencesi beneficium huiusmodi situm est, episcopus domicilii debeat eos, si in suam dioecesim reversuri sunt, super scientià vel idoneitate examinare ante concessionem litterarum testimonialium super eorum natalibus, aetate, moribus et vità, iuxta constitutionem felicis recordationis Innocentii Papae XII praedecessoris nostri quae incipit Speculatores, obtinendarum; addito quoque compertae idoneitatis testimonio in iisdem litteris; neque concedi nullatenus debeant, si antedicto examine tamquam habiles approbati non fuerint; iisque iuxta praemissam formam non impetratis, minime possint ab alio episcopo, cui etiam ratione obtenti beneficii subiecti sint, ad ordines promoveri; sique secus fiat, ordinans quidem a collatione ordinum per annum, ordinatus vero a susceptorum ordinum executione quamdiu proprio Ordinario videbitur expedire, eo ipso suspensus sit, aliisque insuper gravioribus poenis pro modo culpae nostro et pro tempore existentis Romani Pontificis arbitrio infligendis uterque subiaceat.

§ 7. Cumque etiam iuxta memoratam Et beneficium dehet esse con-Innocentii praedecessoris constitutionem gruum juxta taratione ac titulo beneficii in alienâ sueludinem loci domiclii. dioecesi obtenti non aliter liceat ordines ab episcopo eiusdem dioecesis suscipere, quam si beneficium praedictum sit eius redditus ut ad congruam vitae sustentationem, detractis oneribus, per

se sufficiat; declaramus, sufficientiam huiusmodi praefiniendam esse, non iuxta taxam synodalem sive morem pro promovendis ad sacros ordines vigentem<sup>4</sup> in loco praedicti beneficii (nisi tamen illud continuam et praecisam residentiam requirat), sed iuxta taxam, vel, eâ deficiente, iuxta morem in alio loco domicilii vigentem.

Quibus poenis subriciondi cletonsurà non in-

§ 8. Porro, ad sartam tectamque serrici in habitu et vandam ecclesiasticam disciplinam, non cedentes, vel minus momenti habet quod clericali suo muneri pon satisfacientes, militiae nomen dare non permittatur cris canonibus iis qui haud satis idonei sint, quam patrantes. quod eidem militiae iam adscripti laudabilem vivendi rationem sectentur, eamque morum exhibeant innocentiam quae sanctitati suscepti instituti respondeat, multoque magis quod abstineant iis quae a sacris canonibus iure meritoque vetita sunt uti prorsus indigna hominibus tabernaculum Domini inhabitantibus et venerando altaris ministerio dedicatis. Statuimus propterea atque decernimus, quod, si qui sunt clerici, aut prima tonsura aut ordinibus minoribus initiati, nullumque ecclesiasticum beneficium possidentes, qui, neglectis Concilii Tridentini decretis, habitum clericalem ac tonsuram non deferant, vel, si etiam deferant, non tamen certae ecclesiae aut loco pio, cui ex mandato episcopi adscripti fuerint, inserviant, sive in seminario ecclesiastico vel in aliqua scholà aut universitate de licentià sui Ordinarii non versentur; episcopi. nullà etiam praemissà monitione, eos privilegio fori privatos declarent, eorumque adscriptionem servitio certae ecclesiae antea factam deleri iubeant. Sique ii meliorem vitae rationem non inierint, aut etiam si alii sint, quos, ex proprià culpà, efficiendos idoneos promotioni ad sacros ordines sperari ne-

1 Male edit. Main. legit erigentem (R. T.).

queat; iidem episcopi, servatâ formâ a sacris canonibus tradità, ad privationem aliorum clericalium privilegiorum contra ipsos procedant. Ubi vero reperiantur clerici capellanias vel beneficia cuiuscumque etiam redditus obtinentes, quorum improba vita, aliis offensionem praebens, destruat potius quam aedificet, vel concubinarii, aut foeneratores, vel ebrietati ludisve alearum dediti, vel satores rixarum, vel negotiatores, vel arma gestantes, vel incertis sedibus vagantes, vel clericalem habitum tonsuramque non deferentes, vel ecclesiastică immunitate in fraudem tributorum et vectigalium a laicis non exemptis solvendorum temere abutentes, vel qui demum, similia aut maiora crimina patrantes, numero magis quam merito ad Ecclesiam pertinere visi fuerint; episcopi, praemissis tamen necessariis monitionibus, servatisque aliis de iure servandis, contra ipsos ad poenas a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris et a sacris conciliis impositas, et etiam ad privationem beneficiorum, capellaniarum et ecclesiasticorum officiorum in omnibus illis casibus in quibus praedicta privatio a sacris canonibus imposita est, humanis quibuscumque rationibus postpositis, procedant, memores seipsos neglectae subditorum emendationis condignas, Deo vindice, poenas persoluturos.

§ 9. Sed et cum personae ecclesia- Clerici omnes In sticae nunquam satis in obsequiis¹ supre-duant superpelmo Numini exhibendis, iisque praestan-siasticis colladis quae eorum statui consentanea sunt, sint. exerceri valeant, plurimum in Domino commendamus pium morem in plerisque Hispaniarum dioecesibus vigentem, ut clerici tam in minoribus quam in maioribus ordinibus constituti, atque etiam presbyteri, tametsi beneficia vel officia ecclesiastica non habentes, super-

1 Edit. Main. legit obsequii (R. T.).

tionibus inter-

pelliceo induti in ecclesiis, quibus adscripti fuerint, missae conventuali cum cantu celebratae, necnon primis et secundis vesperis officii diebus dominicis aliisque festis assistant. Quinimo enixe hortamur, ut episcopi aliarum dioecesum, in quibus mos ille institutus hactenus non fuerit, id in posterum servari curent in omnibus, ac insuper satagant ut omnes ecclesiastici praedicti etiam collationibus habendis coram parochis suis vel aliis ab episcopo deputatis super casibus conscientiae forum concernentibus et super ritibus ac caeremoniis sacris intersint.

Beneficia et capellaniae sine primà tonsurà.

§ 10. Et quoniam in praedictis Hispacerto provento niarum regnis reperiri intelleximus besupprimantur; quae vero ha neficia et capellanias etiam de iure-best minorem tertiam con-patronatus vel ecclesiasticorum vel laiconferantur sine corum, nullo tamen certo proventu instructas, vel adeo ut non ad dimidiam nec ad tertiam partem congruae pro clericis ad sacros ordines promovendis necessariae ascendant; malis haud quidem levibus inde erumpentibus occurrere cupientes, statuimus et mandamus quod episcopi ad beneficiorum et capellaniarum, quae nullum certum redditum habent, suppressionem statim deveniant. De aliis vero beneficiis et capellaniis, quarum certus annuus fructus ad memoratam saltem tertiam congruae partem non ascendit, decernimus nulli in posterum conferendam esse primam tonsuram ratione iuris assequendi aliquod ex dictis beneficiis et capellaniis. Utque patronatuum iura, quantum fieri possit, salva remaneant, liceat patronis tam ecclesiasticis quam laicis ad dicta beneficia et capellanias nominare, non tamen veluti ad beneficia ecclesiastica requirentia in 1 nominandis primam tonsuram, sed tamquam ad legata pia; et nominati, tametsi primam tonsuram non

1 Praeposit. in nos addimus (R. T.).

habentes, ea retinere possint uti pia legata cum onere adimplendi omnia onera a fundatoribus iniuncta.

§ 11. Non sine gravi animi nostri Curamanimadolore etiam accepimus, quod, quam-saltem gerentes quam Tridentina Synodus decreverit, erudire debent omnes, qui parochiales vel alias curam vero si idonei nou sint, sed eoanimarum annexam habentes ecclesias rum expensis. quocumque modo obtinent, debere diebus saltem dominicis et festis solemnibus plebes sibi commissas pro sua et earum capacitate pascere salutaribus verbis, docendo ea quae christifideles ad salutem scire oportet, ac explicando divinae legis praecepta fideique dogmata, puerosque eiusdem fidei rudimentis imbuendo, et brevi facilique sermone vitia denuntiando quae declinare, et virtutes quas sectari oporteat; nihilominus nonnulli parrochialium ecclesiarum rectores, haec, quae suarum partium adeo sunt, praetermittunt, culpam huiusmodi amoliri nitentes vel praetextu immemorabilis, sed quidem pravae, consuetudinis, vel quia haec ab ipsis praestare necesse non videatur, suppetente nimirum copià aliorum habentium sacras conciones in aliis ecclesiis itemque imbuentium pueros mysteriis fidei vel in scholis vel in computis. Ne itaque, sub inani istarum aliarumque similium excusationum praetextu, tanta christianae reipublicae pernicies struatur, districte praecipimus singulis Hispaniarum archiepiscopis et episcopis, ut omnino efficiant, quod omnes ii, qui animarum curam gerunt, munia praedicta per seipsos, vel, si legitime impediti fuerint, per alios idoneos diligenter exequantur. Si vero aliqui non satis habiles ad illa obeunda reperiantur, iidem archiepiscopi et episcopi per alios a se deputandos, sumptibus parochorum minus idoneorum, opportune suppleri curent; et in posterum

beneficia, quibus animarum cura imminet, nonnisi vere idoneis ad memorata officia per seipsos adimplenda conferantur.

§ 12. Praeterea, ne constitutionis san-Explicantur

verba constitu-tionis Pii V vi cti Pii V etiam praedecessoris nostri, cariorum per-in qua taxatur congrua fructuum portio vicariis perpetuis animarum curam exercentibus assignanda, interpretationem ab eius sententia alienam fieri contingat, declaramus constitutionem illam pertinere dumtaxat ad vicarios perpetuos illarum ecclesiarum parochialium, quae aliis ecclesiis, monasteriis, collegiis, beneficiis et locis piis unitae sint, necnon portionem annuam fructuum, quae ibidem statuitur assignanda ipsis vicariis in summâ non maiori quam centum nec minori quam quinquaginta scutorum, intelligi debere de scutis argenteis iuliorum decem monetae romanae pro quolibet scuto.

Qui et a quibus

§ 13. Quoties itaque in aliis parochiatemporari, nec-libus ecclesiis, quae, ut praefertur, uniiis assignanda, tae non sint, oportuerit ex aliqua iusta causà provideri per coadiutores parochorum aut per vicarios temporarios, curae erit episcopis, pro datâ sibi a Tridentina Synodo potestate, partem fructuum praedictis coadiutoribus aut vicariis assignandam determinare in ea quantitate, quae, pro suo prudenti arbitrio et conscientià, conveniens videbitur, ratione videlicet habità reddituum et emolumentorum ecclesiae parochialis in qua deputati fuerint, necnon inspectis conditionibus loci, numero animarum, qualitate laboris, et quantitate impensarum quas commissi officii necessitas postulaverit. Quod si parochi ab episcopis moniti, congruo iisdem termino praefixo, coadiutores seu vicarios temporarios, quoties opus fuerit, assumere neglexerint; poterunt ipsi episcopi eos. quos huic muneri idoneos censuerint, au-

ctoritate proprià deputare, cum assignatione antedictae portionis fructuum. Et nihilominus, ubi etiam praedicti coadiutores aut vicarii temporarii a parochis nominati vel assumpti fuerint, de eorum idoneitate episcopis constare per examen debeat antequam ad exercitium admittantur; nec satis sit quod ad confessiones audiendas antea fuerint approbati, nisi aliis etiam qualitatibus ad curam animarum recte exercendam opportunis praediti noscantur. Quibus si careant, nec parochi deinde intra alium similem terminum ab episcopis praefigendum alios vere idoneos nominaverint, tunc pariter ad ipsos episcopos libere spectet deputatio cum dictà congruae assignatione; nec ulla parochorum contradictio aut exemptio aut appellatio, aut cuiuscumque iudicis inhibitio, executionem deputationis et assignationis certae partis fructuum in casibus praemissis suspendere possit, itemque non obstante qualibet contrarià consuetudine etiam immemorabili.

§ 14. Verum, quia non satis animarum constituantur curae et necessitatibus quandoque con-riae vel novae sultum est per hoc quod ad obeunda opus sil. parochialia munia alii sacerdotes parochis adiungantur, sed maiora remedia adhiberi oportet, quoties nempe ob locorum distantiam sive itineris difficultatem parochiani sine magno incommodo pro sacramentis percipiendis divinisque officiis audiendis accedere ad ecclesiam parochialem nequeant; tunc quidem meminerint episcopi licere sibi pro suo arbitrio, invitis etiam rectoribus, vel intra easdem parochias destinare alias ecclesias in quibus sacerdotes parochorum coadiutores sacramenta ministrent et divinum cultum exhibeant, vel novas parochias novasque parochiales ecclesias a veteribus distinctas constituere, iisque

1 Edit. Main. legit itineri (R. T.).

novos parochos praeficere, assignatà ex redditibus ad veterem parochialem ecclesiam quomodocumque pertinentibus convenienti portione ad victum eorum qui vel tamquam coadiutores in dictis aliis ecclesiis deputati, vel tamquam distincti et independentes parochi curam animarum exercuerint; nulla ad praemissa impedienda suffragante appellatione aut inhibitione.

Ubique et sem-

§ 15. Cum, ad praescriptum quoque per concedentario dus episcopis Tridentinae Synodi, episcopis is honor tribuendus sit, qui eorum dignitati convenit, eisque in choro et in capitulo, in processionibus et aliis actibus publicis primus locus esse debeat, et praecipue omnium rerum agendarum auctoritas; mandamus id religiose ac perpetuo observari in omnibus actibus adeo iustae huiusmodi praeeminentiae et auctoritati consentaneis, non obstantibus privilegiis etiam ex fundatione competentibus, consuetudinibus etiam immemorabilibus, sententiis, iuramentis et concordiis, quae suos tantum obligent auctores.

Religiosarum personarum nu-

§ 16. Praeterea, ut claustralis quoque merus corre-disciplinae vigor illibatus permaneat, morum redditi- pontificiae nostrae sollicitudinis partes etiam duximus interponendas. Cum itaque experientià compertum fuerit, quantum detrimenti illi afferatur, ex quo plures ad religiosum habitum admittantur, quam vires reddituum patiantur; moderno ac pro tempore existenti nostro et Apostolicae Sedis in iisdem Hispaniarum regnis nuncio per praesentes committimus et mandamus, ut curet et vigilantiam adhibeat, ne contra praescriptum memorati Concilii Tridentini in monasteria, conventus et domos, tam virorum quam mulierum, sive bona immobilia possideant sive non possideant, maior numerus recipiatur, quam qui vel ex proventibus propriis ipsorum monasteriorum, conventuum aut domorum,

vel ex consuetis eleemosynis aliisque quibuscumque obventionibus, in commune tamen conferendis, commode possit sustentari.

§ 17. Quoties vero regulares ad ordi- Ad quem epines erunt promovendi, servetur omnino dae litterae didecretum Congregationis cardinalium nisseriales reli-Concilii Tridentini interpretum a piae ordines. memoriae Clemente Papa VIII praedecessore etiam nostro confirmatum die xv martii moxcvi, quo sancitur non ad alium quam ad episcopum dioecesanum litteras dimissorias pro eorumdem ordinum susceptione a suis superioribus esse dirigendas, praeterquam in casu quo dioecesanus a dioecesi abesset, vel ordinationes non esset habiturus, quo etiam casu in litteris dimissoriis ad alium episcopum dirigendis expressa fieri debeat mentio vel de praedictà episcopi dioecesani absentiâ, vel de illâ aliâ causâ, videlicet quod ordinationes non sit habiturus, exceptis tamen, quoad praedicta, regularibus illis, quibus per speciale privilegium a Sede Apostolicâ post Concilium Tridentinum fuerit concessum ut a quolibet catholico antistite ordines suscipere possint, super quo indulto nihil per praesentes innovare intendimus. Noverint autem episcopi se debere per semetipsos, secluso aegrotationis casu, ordines conferre, et sacrorum ordinum collationem, statutis a iure temporibus, ac in cathedrali ecclesiâ, vocatis et adstantibus canonicis, publice habendam esse, vel, si in alio dioecesis loco, semper tamen in ecclesià quantum fieri poterit digniori ac praesente clero eiusdem loci. Ne vero incertitudo, an ipsi ordinationes sint habituri, nimis grave afferat incommodum promovendis varia dioecesis loca inhabitantibus, per mensem ante, singulis vicibus, publico edicto ab iisdem episcopis denuntietur, se ordinationes esse habituros, adeout

quoties denuntiatio huiusmodi facta non fuerit, inde satis intelligant regulares, episcopum dioecesanum ordinationes ea vice minime esse habiturum, sibique idcirco licitum futurum ordines ab alio episcopo suscipere cum litteris dimissoriis a suorum superiorum ad eum directis, servată in iis formâ superius expressâ.

Episcopi invigilent in monia-

§ 18. Episcopi in omnibus mulierum lium clausuram, monasteriis sibi subiectis ordinarià, in aliis vero exemptis auctoritate Sedis Apostolicae inconcusse observari curent quae circa sanctimonialium clausuram, vetitumque in dicta monasteria ingressum, tam in decretis Tridentinae Synodi quam in constitutione similis memoriae Gregorii Papae XIII etiam praedecessoris nostri edità idibus ianuarii anni MDLXXV provide ordinata sunt.

Confessarii ap. sanis.

§ 19. Perpendentes etiam christiaprobandi omii-no sunt ab epi-nae reipublicae in primis expedire ut scopis dioecoministerium ac potestas clavium in remittendis retinendisque peccatis recte exerceatur, declaramus sacerdotes tam saeculares quam regulares, qui ab episcopis obtinuerint licentiam audiendi confessiones limitatam vel quoad locum vel quoad genus personarum vel quoad tempus, non posse poenitentiae sacramentum administrare extra tempus vel locum vel genus personarum ab ipsis episcopis praescriptum, quocumque privilegio etiam in vim Bullae quae appellatur Cruciatae sanctae competente nullatenus suffragaturo. Cumque idem Innocentius praedecessor per suas die XIX aprilis anni MDCC expeditas litteras decreverit sacerdotibus tam saecularibus quam regularibus non licere confessiones eorum, a quibus ex indulto praedictae Bullae Cruciatae ad id electi fuerint, audire, absque praecedenti approbatione Ordinarii illius loci in quo ipsi

gunt, etiamsi ab Ordinariis aliorum locorum antea approbati fuissent, ac etiamsi poenitentes Ordinariis illis, qui confessores electos approbassent, subditi essent, necnon confessiones aliter factas, ac respective exceptas, nullas fore, irritas et invalidas, et confessores ipso iure suspensos esse: nos, eamdem constitutionem approbantes, confirmantes et innovantes, declaramus insuper praedictis sacerdotibus tam saecularibus quam regularibus ad confessiones excipiendas vel ex vi praedictae Bullae Cruciatae vel ex quocumque alio privilegio electis suffragari minime etiam posse quod approbati aliàs fuerint ab episcopo illo, qui aliquando fuerit Ordinarius loci, in qua confessiones audiendae sint, sed talis tunc temporis amplius non existat, vel quia ab humanis excesserit, aut episcopatui renuntiaverit, vel quia ad aliam ecclesiam auctoritate apostolicâ translatus reperiatur; sed necessariam omnino esse illius, qui actualiter et pro tempore ordinariam iurisdictionem in eå dioecesi everceat, approbationem. Haec tamen suffragetur etiam tacita, eaque adesse censeatur, quousque praecedens licentia sive approbatio duret et revocata ab eo non fuerit; in quo casu nova et expressa impetranda erit, si illa, praecedenter obtenta, vel per temporis adscripti lapsum expiraverit, vel per posteriorum revocationem sublata fuisset.

§ 20. Meminerint quoque regulares Etiamsi sint regulares respesee excipere non posse confessiones mo-tu monialium sibi subicctanialium, tametsi eorum regimini et gu-rum. bernio subiectae sint, nisi, ultra licentiam suorum praelatorum regularium, praecedat examen coram episcopo dioecesano faciendum, eiusque specialis quoad confessiones dictarum monialium approbatio; remotâ quacumque contrapoenitentes degunt et confessores eli- | rià consuetudine etiam immemorabili.

Qui et quoties deputandi traordinarios monialium.

§ 21. Cumque ex eodem Concilio Triconfessatios ex dentino confessor extraordinarius bis aut ter in anno offerri monialibus debeat qui omnium consessiones audiat, si in posterum superiores regulares quoad monasteria ipsis subiecta toties praedictum extraordinarium consessorem deputare neglexerint, vel si etiam ex proprio eodem Ordine semper deputaverint, nec saltem semel in anno ad id munus elegerint sacerdotem aut saecularem aut regularem alterius diversi Ordinis professorem, in his casibus episcopi, pro suo arbitrio et conscientià, deputationem huiusmodi facere possint, nec illa quovis titulo aut praetextu a superioribus regularibus valeat impediri.

Episcopi obrituale et rubri-

§ 22. Episcopi insuper abusus omnes, caeremoniale, qui in ecclesiis aut saecularibus aut regularibus contra praescriptum caeremonialis episcoporum et ritualis romani vel rubricas missalis et breviarii irrepserint, studeant omnino removere. Et. si adversus ea quae in dicto caeremoniali statuta sunt consuetudinem etiam immemorabilem allegari contingat, postquam recognoverint, aut eam non satis probari, aut etiam probatam suffragari, utpote irrationabilem, de iure non posse; executioni eorum, quae in dicto caeremoniali constituta sunt, diligenter incumbant, nec ulla suspensiva appellatio admittatur.

Item sess. xxII Concilii Tridentione missarum.

§ 23. Sedulo pariter curent iidem tini de celebra- episcopi ut eliminentur abusus, si qui forsan tam quoad ecclesiasticos saeculares quam quoad regulares inducti fuerint adversus Concilii Tridentini decretum de observandis et evitandis in celebratione missarum, sess. xxII, et contra regulares, si opus fuerit, procedant ex apostolica delegatione in eo decreto ipsis indultă, postposită quacumque appellatione suspensivâ, sed solum reservatà in devolutivo super quocumque du- attendi ac adimpleri quaccumque alia omnia privile-

bio, quod excitari contigerit, declaratione Congregationis pro tempore existentium S. R. E. cardinalium memorati Concilii interpretum.

privatis regularium cellis sive cubiculis

erigatur altare pro re sacrà ibidem fa-

ciendà, et contra quoscumque contra-

venientes censuris etiam ecclesiasticis

procedant, adhibità, quoad regulares,

auctoritate Sedis Apostolicae in memo-

rato decreto ipsis delegatâ, remotâque

quacumque contrarià consuetudine etiam

immemorabili. Declaramus tamen, quod,

cum in praedicto decreto statuatur, non

licere episcopis extra domum propriae

habitationis in domibus laicis erigere

altare, ibique sacrosanctum missae sacrificium celebrare seu celebrari facere,

huiusmodi prohibitio intelligenda non

sit de domibus, etiam laicis, in quibus

ipsi episcopi forte occasione visitationis vel itineris hospitio excipiantur, ut nec

etiam quando episcopi in casibus a iure

permissis vel de speciali Sedis Aposto-

licae licentià absentes a domo proprià

ordinariae habitationis moram idcirco

faciant in aliena domo per modum similis habitationis; his enim casibus li-

cita iis erit erectio altaris ad effectum praedictae celebrationis, non secus ac in

§ 24. Cumque circa missarum cele- Necnon decrebrationem in privatis oratoriis, necnon xi de missà in circa usum altaris gestatorii, a recolendae riis ac altare memoriae Clemente Papa XI, praedeces-portatiil. sore etiam nostro, opportunum decretum promulgatum fuerit die xv decembris anni MDCCIII; episcopi dent operam ut omnia ibidem statuta etiam in regnis Hispaniarum serventur, idemque decretum in suis respective dioecesibus, ut facilius omnibus innotescat, publicari faciant, addita etiam prohibitione, ne in

domo propriae ordinariae habitationis. § 25. Praecipimus quoque accurate

gia relatis con-praescribuntur in eiusdem generalis synodi sess. xxv De regularibus et monialibus: cumque in capitulo xxv amplissime derogetur omnibus contrariis privilegiis sub quibuscumque formulis verborum conceptis, ac mare magnum appellatis, etiam in fundatione obtentis, necnon constitutionibus et regulis etiam iuratis, atque etiam consuetudinibus vel praescriptionibus etiam immemorabilibus; sciant omnes derogationem huiusmodi non ad ea tantum referri quae in praedicto capitulo continentur, sed etiam ad alia quae in singulis superioribus capitibus eiusdem sessionis constituta sunt.

Quae ratio libus.

§ 26. Ad haec, ut recta in iudiciis servanda in iudiciis crimina ratio servetur, praecipimus, quod, ubi in causis criminalibus Ordinarii locorum in regnis Hispaniarum processerint ex officio, hoc est non ad ullius querelam sive accusationem, si ab eorumdem Ordinariorum sententiis appellatio vel ad Sedis Apostolicae nuntium vel ad metropolitanos interposita fuerit, tunc (ne alioquin, si nullus actoris partes gerat, delinquentes poenam suis criminibus debitam effugiant) procuratores fiscales tribunalis Nuntiaturae Apostolicae et respective etiam Curiae metropolitanae, instantias aliosque actus desuper necessarios peragant et prosequantur, ut praedictae Ordinariorum sententiae iustam confirmationem et executionem obtineant. Quod si, dictis procuratoribus fiscalibus non citatis et inauditis, contrarias sententias in gradu appellationis proferri contigerit, istae prorsus nullae sint ac irritae cum omnibus actis, gestis, nullumque sortiri debeant effectum: quinimmo praecedentes Ordinariorum sententiae executioni mandentur perinde ' ac si appellatio ab iis interposita nullatenus fuisset.

1 Ed. Main. legit proinde pro perinde (R.T.).

§ 27. Ceterum, cum generaliter circa liem in apappellationes et inhibitiones satis pro-inhibitionibus visum fuerit per constitutionem piae memoriae Innocentii Papae IV praedecessoris etiam nostri in capit. Romana, ac etiam per decreta Concilii Tridentini, itemque alia edita die xvi octobris mdc a Congregatione negotiis et consultationibus episcoporum et regularium prae. posità et a praefato Clemente VIII pradecessore confirmata, ac denique etiam alia promulgata tempore pontificatus similis memoriae Urbani Papae VIII, praedecessoris itidem nostri, die videlicet v septembris mocxxvi; volumus et mandamus, quod, quidquid in omnibus memoratis constitutionibus et decretis statuitur, diligentissime per omnes iis comprehensos observetur in causis ad curias ecclesiasticas pertinentibus in regnis Hispaniarum, quacumque consuetudine etiam immemorabili, vel quovis privilegio aut stylo, concedendi etiam quasdam inhibitiones nuncupatas temporarias, penitus excluso.

causis civilibus.

§ 28. Quo vero ad iudices conservatores, et modum ac facultatem procedendi in causis civilibus quae ad eorum cognitionem pertinere possint, inviolate constituenda erit norma praescripta in constitutionibus felicis recordationis Innocentii IV, Alexandri IV, Bonifacii VIII, Gregorii XV aliorumque Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum hac de re editis, necnon in decretis Concilii Tridentini, sub poenis ibidem contentis, quas praesenti nostra constitutione innovamus et confirmamus: hoc etiam addito, ut iidem iudices conserservatores et mandatorum suorum executores exhibere debeant episcopis aliisque locorum Ordinariis litteras suae deputationis, quorum vigore procedere intendant.

§ 29. Enixe denique, et ex intimo pa- Decreta omnia

Concilii Triden- terni cordis nostri sensu, omnes e retini inviolabili-ter observen- ligiosissima Hispanica natione monemus, ut memores sint teneri se exacte, firmiter et cum effectu observare etiam omnia et singula in ceteris omnibus eiusdem Tridentini Concilii decretis sancita. Et, ne eorum executio posthac ullo modo impediatur aut retardetur, decernimus et declaramus, nullum, pro impediendà aut suspendendà executione conciliarium sanctionum eiusmodi aut decretorum quae ab Ordinariis edita fuerint pro executione pariter eorum quae in ipso concilio statuta sunt, suffragari posse ac debere contrarium privilegium quod ante praedicti Concilii promulgationem a Sede Apostolica obtentum suerit, nisi etiam post ipsum concilium fuerit in formå specificå ab eådem Apostolicà Sede confirmatum vel noviter concessum, itemque obstare non posse ullum statutum vel concordiam quae a praedictà Apostolicà Sede specialiter confirmata non sit, neque quemcumque longaevum non usum aut contrariam consuetudinem vel praescriptionem, etiam centenariam vel immemorabilem, nisi forsan praefatae consuetudinis aut praescriptionis materia capax sit, et insuper consuetudo aut praescriptio immemorabilis probata iam sit et admissa a competenti iudice per tres sententias conformes, vel per unam quae in iudicatum transierit, nec demum quamcumque appellationem, sive inhibitionem, etiam temporariam reservato dumtaxat recursu in devolutivo ad memoratam Congregationem cardinalium eiusdem Concilii interpretum; quibus etiam, tamquam executoribus i praesentium nostrarum litterarum, non solum committimus et mandamus ut eas ipsarumque decreta et ordinationes omnes perpetuo et inviolabiliter observari faciant cum eâdem

1 Praeposit. in hinc abiicimus (R. T.).

potestate quae iisdem cardinalibus a Sede Apostolicâ tributa est pro executione decretorum memorati Concili, sed etiam privative facultatem impertimur, quandocumque opus fuerit, interpretandi, duplicandi ac declarandi eamdem nostram constitutionem, omnesque et singulas ordinationes in ea contentas (exceptis his quae ad caeremoniale episcoporum et rituale romanum et rubricas missalis et breviarii pertinent), quatenus illis dubietas aliqua aut difficultas emerserit; non retardata tamen interim illarum executione, adeo ut, ante huiusmodi executionem, nec ullus recursus ad eamdem Congregationem cardinalium, nec ulla super quovis dubio consultatio promoveri possit. Decretis vero declarationibus a praedictâ Congregatione faciendis postquam nostra aut Romani Pontificis pro tempore existentis approbatio accesserit, statim quaecumque reclamatio aut consultatio omnino cessare perpetuumque silentium desuper impositum censeri debeat.

§ 30. Decernentes pariter, easdem Clausulae. praesentes litteras, etc. 1.

§ 31. Non obstantibus praemissis, ac Contrariorum quatenus opus sit, nostrâ et Cancellariae Apostolicae regulâ de iure quaesito non tollendo, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon quorumcumque Ordinum, congregationum, institutorum et societatum, etiam Iesu, et quorumvis monasteriorum, conventuum, ecclesiarum, locorum piorum, aliisque quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, aut quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, ac praescriptionibus quantumcumque longissimis et immemorabibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, Ordinibus, congregationibus, institutis et societatibus,

1 Ut supra pag. 828 α (R. T.).

etiam Iesu, ac monasteriis, conventibus, ecclesiis et locis praedictis, illorumque respective superioribus, aliisve quibuslibet personis, etiam specialissima mentione dignis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clasulis, irritantibusque et aliis decretis etiam motu, scientià et de apostolicae potestatis plenitudine, in genere vel in specie, seu aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etc.1

Fides transumptorum.

§ 32. Volumus autem, ut earumdem praesentium litterarum transumptis, etc.<sup>2</sup>

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxIII maii MDCCXXIII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 23 maii 1723, pontif. anno II.

# XXXV.

Confirmatur decretum capituli generalis Ordinis Minorum de Observantia et Reformatorum in perenne grati eorumdem in Sanctitatem Suam animi testimonio.

# Innocentius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Ex iniuncti nobis divinitus pastoralis officii debito, illa, quae a christifidelibus Altissimi obsequiis sub suavi regularis disciplinae iugo mancipatis, uberesque bonorum operum fructus, benedicente Domino, proferre jugiter satagentibus, pio unanimique constituta esse noscuntur consilio, ut perpetuâ firmitate perennent<sup>3</sup>, libenter apostolici

- 1 Reliqua ut pag. 642  $\alpha$  (R. T.).
- 2 Reliqua ut pag. 704  $\alpha$  (R. T.).
- 3 Edit. Main. legit perennet (R. T.).

muniminis nostri praesidio, cum id a nobis petitur, roboramus.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper a summis Ponfecerunt dilecti filii minister generalis mitibus de Coet definitores etiam generales Ordinis semper factus fratrum Minorum S. Francisci tam de Pontifice prae-Observantia quam Reformatorum nuncu- tum fuit capilupatorum, quod ipsi aliique eiusdem Ordinis fratres in eorum capitulo generali novissime in conventu S. Mariae de Arâcaeli almae Urbis nostrae celebrato simul congregati, ac secum reputantes peculiarem illum paternae charitatis affectum, quo universum Ordinem pracdictum, in humilitate quippe et paupertate fundatum ac praeclaris in catholicam religionem et hanc Sanctam Sedemmeritis fulgentem, prisco gentis nostrae, pluriumque de sanguine et familià nostrà Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, qui eumdem Ordinem illiusque fratres plurimi semper fecerunt, more et instituto complectimur, necnon recolentes recentia atque luculenta pontificiae nostrae benevolentiae argumenta, quae eis vel maxime perhibuimus occasione memorati eorum capituli generalis, quod non modo coram nobis convocavimus, sed praesentiâ etiam nostrâ decorari voluimus; ac propterea aliquod grati et devoti illorum in nos animi testimonium exhibere ac perpetuum monumentum extare cupientes, communibus suffragiis decretum ediderunt et promulgarunt tenoris qui sequitur, videlicet:

Decretum. Cum sanctissimus dominus noster Innocentius divina providentia PP. XIII, dies anniversaegregiam in nostrum Ordinem voluntatem, rius dicti capia maioribus suis, etiam ad Apostolicam Se-claraturet instituuntur perpodem evectis, iure quodam sanguinis ac in- tua sufiragia pro anima Pondità suae genti pietate in se derivatam, tuicis, ac precess singulari beneficentiae atque amoris argu-pro eius famimento comprobare volens, universae familiae tate. nostrae, comitiis idibus maii in aedibus S. Mariae de Arâcaeli celebratis, dignatus

lum generale.

sit interesse ac praesidere tantà optimi principis humanitate ac maiestate simul ut erumpentes prae gaudio lacrymas coram apostolico throno vix revocandi nobis potestas fieret; ne tam illustris beneficii memoria ullâ unquam temporum iniuriâ aut asperitate nostrorum mentibus excidat, generale capitulum gratum animum, ut per franciscanam paupertatem licet, exhibere cupiens, proponente reverendissimo patre ministro generali, approbantibusque definitorii patribus, statuit atque decernit, ut faustus ille dies, qui tantâ ac suâ insigni clementissimi principis dignatione honestatus est, inter festivos et toti Ordini sacros perpetuis futuris temporibus habeatur, singulisque annis, eodem ipso recurrente die, in omnibus utriusque familiae conventibus pro longaevâ prosperâve Sanctitatis Suae atque inclytae nobilissimaeque suae domus incolumitate ac sospitate sacrum solemne peragatur, atque ab omnibus universi Ordinis utriusque sexus fratribus et sororibus eâdem pro re crebrae ad Deum preces fundantur. Ne autem haec grati animi testificatio unâ cum vitâ Sanctitatis Suae, quam Deus optimus maximus ad christianae reipublicae felicitatem et nostri Ordinis compendium i diu multumque servare dignetur, finem aspiciat, idem capitulum generale, proponente eodem reverendissimo patre generali ministro, probantibusque eisdem definitorii patribus, statuit ac mandat, ut, cum Sanctitas Sua viam universae carnis ingressus mortales hasce exuvias reliquerit, pro eius animae requie omnes et singuli universi Ordinis sacerdotes tres missas celebrent, et in singulis conventibus solemnis missa cum integro defunctorum officio decantetur; clerici vero et laici monialesque omnes, ac respective singuli et singulae, tres, ut aiunt, coronas beatae Mariae Virginis et duas stationes recitent; atque insuper, ut monimento nunquam interituro tanti Pontificis memoria consignetur, in omnibus universi Ordinis conventibus perpetuo pro animâ eius fiat anniversarium. Id autem in omnes tabulas

1 Forsan gaudium vel simile legendum (R.T.)

Ordinis inscribi ac inferri et per universum franciscanum orbem promulgari, idem capitulum generale cavit, sanxit, ac decretum voluit in comitiis generalibus Aracaelitanis hac die xvII mensis maii, anno Domini MDCCXXIII. — Pater Laurentius a S. Laurentio minister generalis, Fr. Ioseph Garzia exminister generalis, Fr. Ioannes de Soto commissarius generalis et Indiarum, Fr. Cherubinus a Nardo excommissarius generalis, Fr. Deodatus a Roma excommissarius Reformatorum, Fr. Franciscus ab Altamura excommissarius generalis Observantium, Fr. Antonius Blanc discretus perpetuus Ordinis, Fr. Ioannes Cosmus a Monte Miniati discretus perpetuus Ordinis, Fr. Ioannes a Petrafitta ex vice-commissarius generalis.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, ipsi exponentes, decretum huiusmodi a nobis approbari, et, quo firmius subsistat, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri, plurimum desiderent: nos, sinceram fratrum Ordinis praefati in nos et Sedem Apostolicam devotionem attendentes. plurimumque in Domino commendantes, enixis ac iteratis supplicationibus eorumdem exponentium nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati. decretum praeinsertum, auctoritate apostolică, harum serie, approbamus et confirmamus, ratumque et acceptum habemus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint supplemus.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras semper firmas, etc.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac Contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, praefati Ordinis, aliisve quibusvis, etiam iuramento, etc. 2

1 Reliqua ut pag. 823 a (R. T.).

2 Reliqua ut pag. 703 α (R. T.).

Confirmatio relati decreti.

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem, ut earumdem praesentium litterarum transumptis, etc.4

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris, die m iunii moccxxiii, pontificatus nostri anno iii. Dat. die 3 iunii 1722, pontif. anno III.

# XXXVI.

Confirmatur constitutio Innocentii XI de coenobio Thorunensi aggregando provinciae Poloniae maioris fratrum Minorum de Observantia<sup>3</sup>.

# Innocentius Papa XIII ad futuram rei memoriam.

Recensentur tio et aggrega-

§ 1. Aliàs felicis recordationis Innofundatio, ever-sio, reaedifica- centio Papae XI praedecessori nostro pro tio dicti coe- parte tunc existentis ministri provincialis tae provinciae. Poloniae maioris Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià nuncupatorum exposito, quod dudum in vim quarumdam litterarum recolendae memoriae Pauli Papae II praedecessoris pariter nostri anno Incarnationis dominicae mcdlxvii, xvi kalendas februarii, pontificatus sui anno iv expeditarum, tres conventus dicti Ordinis, nempe Thorunensis dioecesis Culmensis, Gedanensis dioecesis Vladislaviensis et Civitatisnovae, et Elbingensis Germanicae dioecesis Vormiensis sub gubernio tunc etiam existentis ministri provincialis provinciae Saxoniae fundati fuerant: verum subinde iidem tres conventus unâ cum reliquis eiusdem provinciae Saxoniae conventibus ab haereticis destructi fuerant, dictaque provincia Sa-

- 1 Reliqua ut pag. 704 a (R. T.).
- 2 Variae constitutiones pertinentes ad huiusmodi coenobium hîc referuntur. De divisione provinciae S. Antonii in Hispania, vide Innocentii XII const. ed. MDCxCIV, die 19 maii, pontif. III; in Benedicti XIII const. ed. MDCCXXVIII, die VII martii, pontif. v, extat prohibitio erigendi coenobia in Hispaniis.

xoniae solo titulo Ordini praedicto remanserat: porro sub pontificatu piae memoriae Clementis PP. VIII praedecessoris pariter nostri, cum dictos conventus Civitatisnovae seu Elbingi Germanicae et Thorunensem recuperandi et reaedificandi spes aliqua effulsisset, idem Clemens praedecessor per quasdam suas in simili formà Brevis litteras die xII iulii mpeni emanatas hos duos conventus provinciae Poloniae Ordinis praedicti aggregaverat et supposuerat, verum nihil quidem tunc temporis effectum fuerat; sed subinde spes praedicta revixerat sub pontificatu piae memoriae Urbani VIII etiam praedecessoris nostri, cui, cum expositum fuisset dictam provinciam Poloniae pro maiori gubernii commoditate in duas nempe Poloniae maioris et Poloniae minoris provincias divisam fuisse, ipse Urbanus praedecessor, per quasdam suas itidem in formå Brevis die ii novembris mocklii expeditas litteras, eosdem duos conventus dictae provinciae Poloniae maioris aggregaverat, Deoque favente de manibus haereticorum recuperatus fuerat dictus conventus Civitatisnovae, seu Elbingi Germanicae, qui gubernio primodicti ministri provincialis exponentis tunc subiacebat, et iam sperabatur conventum quoque Thorunensem praedictum pariter recuperaturum fuisse curâ et studio bonae memoriae tunc etiam existentis episcopi Culmensis, qui pro recuperandis ex haereticorum manibus suae dioecesis locis intrepide laborabat: et in eadem expositione subiuncto, quod<sup>2</sup>, ut dicti conventus Thorunensis recuperatio ad favorem supradictae provinciae Poloniae maioris cum maiori quiete et securitate fieret, primodictus minister provincialis exponens, gratias, a memoratis Pontifici-

- 1 Praeposit. per nos addimus (R. T.).
- 2 Particul. quod nos addimus (R. T.).

bus praedecessoribus nostris ad favorem dicti Ordinis concessas, ut praefertur, ita scilicet ut idem conventus Thorunensis, ita a fratribus Minoribus de Observantia Ordinis praefati in vim supradictarum Pauli praedecessoris litterarum fundatus, penes eumdem Ordinem et dictae provinciae maioris Poloniae iuxta praefatas Urbani praedecessoris litteras aggregatus remaneret, ab eodem Innocentio praedecessore confirmari, plurimum desiderabat: dictus Innocentius praedecessor memorato praedicto ministro provinciali petitam confirmationem sub certis modo et formâ tunc expressis concessit, et aliàs, prout in dicti Innocentii praedecessoris litteris desuper in simili formâ Brevis die xii maii MDCLXXXV expeditis, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac ad verbum inserto haberi volumus, uberius continetur.

Petitur confirmatio.

§ 2. Cum autem, sicut dilectus filius modernus minister provincialis dictae provinciae Poloniae maioris nobis nuper exponi fecit, firmiora sint ea quibus Sedis Apostolicae auctoritas iterato accedit; nobis propterea humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolică dignaremur.

Confirmatio

§ 3. Nos igitur, ipsum modernum miconstitutionis Induceentii XI. nistrum provincialem specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus

episcoporum et regularium, qui relationem dilecti pariter filii moderni procuratoris generalis dicti Ordinis super praemissis eisdem cardinalibus factam attenderunt, consilio, praedictas Innocentii praedecessoris litteras, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus: salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

- § 3. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras firmas, etc. 1.
- § 4. Non obstantibus praemissis, ac Contrartorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus, et singulis illis, quae dictus Innocentius praedecessor in suis litteris praedictis voluit non obstare, caeterisque contrariis quibuscunque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xii iulii MDCCXXIII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 12 iulii 1723, pontif. anno III.

# XXXVII.

Conceditur Carmelitis provinciae Portugalliae magistris facultas suscipiendi lauream doctoratus in Coimbricensi collegio2.

# Innocentius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

- § 1. Exponi nobis nuper fecerunt di- Ab Urbauo concessa lecti filii prior provincialis et definito- fuit provincia rium aliique fratres provinciae Portugal- Lusitaniae facultas susciliae Ordinis B. Mariae de Monte Carmelo, piendi dictam
  - 1 Ut supra pag. 834 b (R. T.).
- 2 Ab Urbani VIII const. edit. MDCXXIV, die 26 augusti concessa fuit facultas suscipiendi dictam lauream in collegio Salmanticensi; Clementis XI const. edit. MDCCXX, die 13 ianuarii, pontif. xx. abolita fuit alternativa; et huius pontificis constit. edit. MDCCXXIII, die 23 decembris, pontif. III, conceditur eadem facultas provinciae Bahiae.

lauream in col-quod alias felicis recordationis Urbanus legio Salmanti- PP. VIII, praedecessor noster, per quasdam suas in simili formâ Brevis litteras die xxvi augusti mpcxxiv expeditas, indulsit atque concessit quondam Theodoro Statio, tunc temporis priori generali dicti Ordinis, ac provinciarum Hispaniae et Lusitaniae professoribus Ordinis huiusmodi, ut iidem qui, absolutis per cursum lecturis vel exercitiis litterarum iuxta regularia Ordinis praedicti instituta requisitis, ac servatis alias servandis, per eumdem priorem generalem in eâdem sacrà theologià magistri 1 iuxta cius facultates instituti et creati fuissent, lauream doctoratus in collegio S. Theresiae Salmanticensi memorati Ordinis ad formam in praedictis litteris praescriptam suscipere possent, nec pro eà suscipiendà aliquam approbatam studii generalis universitatem adire tenerentur; et hoc ideo concessum fuit, ne praedictus Ordo seu religio, inter Mendicantes pauperrima, detrimentum pateretur intolerabilium expensarum, quae pro obtinendà huiusmodi doctoratus laureà in publica universitate erogandae forent: et aliàs, prout in praedictis litteris, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso et ad verbum inserto haberi volumus, uberius continetur.

Rationes contem.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expocedendi prae dictam faculta- sitio subiungebat, praefatum indultum, eo tempore quo rex Hispaniarum etiam Lusitaniam possidebat, religiosis utriusque nationis aeque profuerit, separatisque dominiis, respectu Lusitanorum, quibus dictum collegium Salmanticense adire non amplius permissum fuit, sine ullo effectu et utilitate remanserit, et adhuc de praesenti remaneat, propter diversum rerum et dominiorum quod viget systema, eâque de causâ dicta pro-

1 Edit. Main, legit magistrum (R. T.).

vincia commodum atque utile suos religiosos pro suscipiendà ibi laureà doctoratus huiusmodi transmittere minime existimet; ac proinde, ne ipsa ejusque professores commoditate eiusmodi lauream suscipiendi sine eâ magnâ ac intolerabili expensâ, quae in aliquâ approbatà universitate requiritur, priventur, opportune a nobis provideri et ut infra indulgeri plurimum desideret: nos, ipsos concessio ut exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad essectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui relationem dilecti filii moderni procuratoris generalis dicti Ordinis eisdem cardinalibus factam attenderunt, consilio, ut omnes et singuli professores provinciae et Ordinis praedictorum, quos modernus et pro tempore existens prior generalis eiusdem Ordinis in theologia magistros, servatis servandis, instituerit et creaverit, lauream doctoratus, praevio rigoroso examine coram priore provinciali dictae provinciae Portugalliae et quatuor in sacrâ theologià magistris, sive coram rectore collegii Coimbricensis Ordinis praedicti et illius regentibus ac magistris, illorumque approbatione, servatis ceteroqui conditionibus per statuta seu constitutiones Ordinis praedicti praescriptis, ab ipsomet priore provinciali sive praedicti collegii rectore suscipere li-

bere et licite possint et valeant, auctoritate apostolica, tenore praesentium. concedimus et indulgemus: salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

Clausulae.

§ 4. Decernentes, praesentes litteras firmas, validas, etc. 1

Derogatio contrariorum.

§ 5. Non obstantibus praedictis Urbani praedecessoris litteris, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, provinciae et Ordinis praedictorum, etiam iuramento, etc. 2.

Datum Romae, apud S. Mariam Maio. rem, sub annulo Piscatoris, die xiv iulii MDCCXXIII, pontificatus nostri anno III. Dat. die 14 iulii 1723, pontif. anno III.

# XXXVIII.

Conceditur eremitis S. Augustini provinciae Chilensis augmentum sex magistrorum pro verbi Dei praedicatoribus 3.

# Innocentius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Cum, sicut dilecti filii fratres pro-Proces provin. ciae et causae petitionis. vinciae Chilensis in America meridionali Ordinis eremitarum S. Augustini nobis nuper exponi fecerunt, in dictà provincià decem conventus et trecenti religiosi, ac duodecim in sacrâ theologia pro lectoribus magisteria numerantur 4, ipsi exponentes unum religiosum provinciae huiusmodi ad hanc almam Urbem nostram miserunt, qui, praevio capituli

1 Reliqua ut supra pag. 703 a (R. T.).

2 Ut supra ibid. (R. T.).

3 Const. edit. MDCCXXII, die 24 aprilis, pont I, auctus fuit numerus graduum in provincia Mechoacanâ; et Benedicti XIII, const. edit. MDCCXXV, die 6 maii, pontif. II, conceditur facultas creandi quinquaginta magistros in provinciis Italiae.

4 Aptius lege numerantur (R. T.).

generalis eiusdem Ordinis mense iunio MDCCXXI in dictà Urbe celebrati consensu, ab infrascriptâ Congregatione cardinalium augmentum magistrorum in eâdem sacrâ theologiâ etiam pro verbi Dei praedicatoribus, qui in praedictâ provincià decem continuo existunt laborumque suorum cursum peregerunt, obtineret; ideoque illis, ne praemio destituti remancant, opportune in praemissis a nobis provideri et ut infra indulgere summopere desiderent, quemadmodum tribus aliis Peruanae, Mexicanae et Mechoacanae respective provinciis ab hac Sanctâ Sede concessum fuisse memoratur:

§ 2. Nos, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, magisteriorum et eorum singulares personas a quibus-cim pro lectovis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolihet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui dilectorum pariter filiorum modernorum prioris generalis et procuratoris generalis Ordinis huiusmodi relationes super praemissis eisdem cardinalibus factas viderunt, consilio, ut in praedictà provincià Chilensi sex magisteria pro memoratis verbi Dei praedicatoribus ad formam constitutionum praedicti Ordinis auctoritate apostolicà confirmatarum, ultra duodecim pro lectoribus statuta, constituantur et augeantur, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, concedimus et indulgemus;

salvâ tamen semper in praemissis auctoritate praedictae Congregationis cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, ipsas praesentes litteras semper firmas, validas, etc. 4

Derogatio contrariorum.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, nec non praedictorum Ordinis, et provinciae Chilensis, etiam iuramento, etc.2

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem, ut earumdem praesentium litterarum transumptis, etc.3

Datum Romae, apud S. Mariam Maorem, sub annulo Piscatoris, die vii augusti MDCCXXIII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 7 augusti 1720, pontif. anno III.

#### XXXIX.

Conceditur indulgentia plenaria perpetua pro ecclesiis Ordinis S. Birgittae in eius festo die 1.

# Innocentius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Procemium.

Iniunctae nobis divinitus apostolicae servitutis ratio postulat ut caelestium munerum thesauros dispensationi nostrae a Domino creditos fideliter erogemus, cum id ad augendam in terris sanctorum in caelis cum Christo regnantium venerationem, excitandamque et fovendam erga illos fidelium devotionem, ac ad animarum salutem speramus in Domino profuturum.

Concessio praefatae dulgentiae.

§ 1. Supplicationibus itaque dilecti filii procuratoris generalis Ordinis S. Birgittae nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ac de omni-

- 1 Ut supra pag. 902 b (R. T.).
- 2 Ut ibid. (R. T.).
- 3 Ut ibid. (R. T.).
- 1 Clementis XI constit. edit. MDCCXIV, die 22 septembris, pontif. XIV, extat alia indulgentia.

potentis Dei misericordià ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, ac sacrà communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis quorumcumque conventuum dicti Ordinis tam hactenus erectis quam in posterum quandocumque erigendis, ac ubicumque locorum existentibus, die festo eiusdem sanctae Birgittae praedicti Ordinis fundatricis, a primis vesperis usque ad occasum solis diei huiusmodi, annis singulis, devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordia, haeresum extirpatione, ac sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

§ 2. Volumus autem ut earumdem Transumptopraesentium litterarum transumptis, etc. 1.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris, die xiii augusti moccxxIII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 13 augusti 1723, pontif. anno III.

#### XL.

Moderatur pro eremitis S. Augustini Discalceatis constitutio Clementis XI de voto fratrum consanguineorum in in primo vel secundo gradu in capitulis 2

- 1 Reliqua ut pag. 704  $\alpha$  (R. T.).
- 2 Laudata Clementis XI constitutio edita fuit MDCCII, die 24 novembris, pontif. II; Benedicti XIII constit. edit. MDCCXXVII, die 27 februarii, pontif. II, extenditur alternativa in Congregatione SS, Conceptionis B. M.

# Innocentius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Alias, pro parte dilecti filii Clemen-

Epitome conconsanguineo-

mentis XI qua tis a S. Bernardino tunc temporis condeclaratum fuit ventus Iesu et Mariae de Urbe Congregadecreto de voto tionis fratrum Ordinis Eremitarum sancti rum edito a Augustini Discalceatorum nuncupatorum, et confirmato a felicis recordationis Clementi Papae XI praedecessori nostro exposito, quod dudum, nempe die xvi februarii moxcvi quoddam decretum a quondam Andrea Fivizano, dum viveret, priore generali dicti Ordinis, inter alia emanaverat, et subinde die xxvIII eiusdem mensis a recolendae memoriae Clemente Papa VIII praedecessore pariter nostro per quasdam suas in simili forma Brevis litteras, quarum initium est Universalis Ecclesiae, etc., confirmatum fuerat, quo prohibebatur expresse, ne duo fratres Ordinis praedicti, in primo vel secundo gradu consanguinei vel affines, in eiusdem capitulis aut congregationibus capitularibus ullatenus simul convenirent et votare possent; et in eâdem expositione subjuncto, quod saepius dubitatum fuisset, an dictum decretum Congregationem praefatam, quae tunc initium sumpserat, et postmodum a similis memoriae Urbano VIII et Clemente X Romanis Pontificibus praedecessoribus itidem nostris membrum dicti Ordinis declarata fuerat, ac in Italia et Germania propagata reperiebatur, sub prohibitionis huiusmodi generalitate complecteretur, nec istius dubii resolutio ab hac Sanctâ Sede eâtenus petita fuisset, licet illa, sive pro liberandis ab anxietate religiosorum conscientiis, sive pro tollendis abusibus facile irrepentibus, necessaria foret; eaedem vero causae, propter quas prohibitio praefata in dicto

Ordine edita fuerat, concurrere viderentur, ut illa ad dictam Congregationem extenderentur: idem Clemens praedecessor, supplicationibus supradicti Clementis a S. Bernardino sibi super hoc humiliter porrectis inclinatus, memoratam Congregationem sub prohibitione praefatâ in futurum comprehendi debere, auctoritate apostolică declaravit, et aliàs, prout in ipsius Clementis praedecessoris litteris desuper in pari formâ Brevis die xxiv novembris moccii expeditis, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso et ad verbum inserto haberi volumus, uberius continetur.

§ 2. Cum autem, sicut dilectus filius Preces prioris Guglielmus a S. Nicolao, procurator generalis production declarationis nuper exponi fecit, antequam eiusmodi pitife impetradale declaration declarationis compressionis and particular declaration dec declaratio emanaret, mos in dictà Congregatione ab ipsius origine invaluisset, ac supra centum annos inconcusse servatus fuisset, ut fratres consanguinei seu affines in primo vel secundo gradu praefato in illius capitulis seu congregationibus capitularibus absque ullâ dubitatione simul convenirent, et ad votum ferendum admitterentur, neque rationes, ob quas id vetitum fuerat in Ordine praedicto, in quo eius fratres firmas et stabiles filiationes sive conventualitates habent, locum sibi vindicent in Congregatione praefatâ, ubi eiusmodi adfiliationum sive conventualitatum usus minime viget, sed religiosi in conventibus sibi per superiores suos regulares pro tempore assignandis degere tenentur; ac proinde praetensum fuerit enarratam declarationem per dictum Clementem a S. Bernardino privato suo nomine absque ulla praevia cum definitorio generali Congregationis praefatae communicatione, contra formam illius constitutionum auctoritate aposto-

<sup>1</sup> Vel legendum prioris pro temporis vel addendum (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit propugnata (R. T.).

licâ confirmatarum, nulliter et subreptitie impetratam¹ fuisse; ex illius vero observantia plura incommoda ac perturbationes in eadem Congregatione enata fuerint, dum fratres ante dictam declarationem professi, in memorato gradu consanguinei seu affines, vel voto in capitulis seu congregationibus capitularibus, vel consanguineorum et affinium suorum in eisdem conventibus contubernio, contra consuetudinem quae tempore suae professionis servabatur, privari moleste ferebant, et multoties contingit adolescentes bonae indolis et spei, qui eamdem Congregationem propter consanguineos et affines huiusmodi in eâ existentes ingrediendi desiderio tenebantur, ne voto seu contubernio praedictis privati remanerent, illam minime ingressi fuerint, in grave eiusdem Congregationis, quae religiosorum penuriâ laborat, detrimentum, adeout plures, imo prope omnes dictae Congregationis provinciae adversus eamdem declarationem reclamaverint; quibus in novissimo capitulo generali eiusdem Congregationis anno proxime praeterito in praedicto conventu Iesu et Mariae de Urbe celebrato, cui dilectus filius noster Iosephus Renatus S. R. E. cardinalis Imperialis nuncupatus, Ordinis eorumdem fratrum eremitarum sancti Augustini apud nos et Sedem praedictam protector, nostro et eiusdem Sedis nomine praesedit, mature consideratis, vigore decreti ab eodem capitulo generali communibus suffragiis editi, procuratori generali eiusdem Congregationis inibi eligendo iniunctum fuit ut pro aliquâ moderatione dictarum Clementis praedecessoris litterarum apud nos instaret: quare dictus Guglielmus nobis humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

§ 3. Nos igitur, eumdem Guglielmum specialibus favoribus et gratiis prosequi conceditur vovolentes, et a quibusvis excommunica-neis fratribus in tionis, suspensionis et interdicti, aliisque pitulis. ecclesiasticis sententiis censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, et attentà relatione per ipsum Iosephum Renatum cardinalem et protectorem nobis super iisdem praemissis factă, praefatas Clementis praedecessoris litteras, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, ita moderamur, ut deinceps duo fratres dictae Congregationis, in primo vel secundo gradu sanguine seu affinitate coniuncti, in capitulis seu congregationibus capitularibus eiusdem Congregationis, in quibus vocales non sint numero pauciores quam duodecim, tres autem fratres sic coniuncti in illis capitulis et congregationibus, in quibus octodecim vocales reperiantur, ipsis consanguineis vel affinibus utroque casu comprehensis, simul convenire ac votum habere libere, licite et valide possint et valeant.

§ 4. Decernentes, easdem praesentes Clausulae.

§ 5. Non obstantibus praemissis, ac Contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon quatenus opus sit, Ordinis et Congregationis huiusmodi, etiam iuramento, etc.<sup>2</sup>

§ 6. Volumus autem, ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, etc. sumptorum.

Datum Romae, apud S. Mariam Ma-

- 1 Ut supra pag. 703 α (R. T.).
- 2 Ut supra ibid, (R. T.).

litteras firmas, etc.

3 Ut supra pag. 704 a (R. T.).

<sup>1</sup> Edit, Moin, legit impetratum (R. τ).

iorem, sub annulo Piscatoris, die xx septembris MDCCXXIII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 20 septembris 1723, pontif. anno 111.

#### XLI.

Conceditur indulgentia plenaria perpetua pro ecclesiis monachorum S. Hieronymi Congregationis Lombardiae die festo S. Paulae 1.

# Innocentius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Iniunctae nobis divinitus apostolicae servitutis ratio postulat ut caelestium munerum thesauros dispensationi nostrae a Domino creditos fideliter erogemus, cum id ad augendam in terris sanctorum in caelis cum Christo regnantium venerationem, excitandamque et fovendam erga illos 2 fidelium devotionem, ac ad animarum salutem speramus in Domino profuturum.

Concessio praedicta.

- § 1. Supplicationibus itaque dilecti filii moderni procuratoris generalis monachorum Ordinis S. Hieronymi Congregationis Lombardiae nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ac de omnipotentis Dei misericordiâ et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sevus christifidelibus vere poenitentibus et confessis ac sacrâ communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis quorumcumque monasteriorum dictae Congregationis tam hactenus erectis quam in posterum quandocumque erigendis, ac ubicumque locorum existentibus, die festo sanctae Paulae viduae Romanae a primis vesperis usque
- 1 A Clemente XI, constit. edit. MDCCI, die 1 februarii, pontif. I, concessum fuit officium huius Sanctae pro toto Ordine.
  - 2 Edit. Main. legit illa (R. T.).

ad occasum solis diei huiusmodi annis singulis devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordià, haeresum extirpatione, ac sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

§ 2. Volumus autem, ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, etc. 1. sumptorum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xiii octobris MDCCXXIII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 13 octobris 1723, pontif. anno III.

#### XLII.

Conceditur Carmelitis provinciae Bahiae in Brasilià magistris facultas suscipiendi laurcam doctoratus a provinciali 2

#### Innocentius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecerunt dile- Ab Urbano VIII cti filii prior provincialis ac definitorium provinciis Hialiique fratres provinciae Bahiae in Bra-lugalliae faculsilia Ordinis beatae Mariae de Monte lauream in col-Carmelo, quod aliàs felicis recordatio-censi. nis Urbanus PP VIII praedecessor noster per quasdam suas in simili formâ Brevis litteras die xxvi augusti mdcxxiv expeditas indulsit atque concessit quondam Theodoro Statio, tunc temporis priori generali dicti Ordinis, ac provinciarum Hispaniae et Lusitaniae professoribus Ordinis huiusmodi, ut iidem, qui, absolutis per cursum lecturis vel exer-

1 Reliqua ut pag. 704 a (R. T.).

2 Eadem facultas concessa fuit provinciae Portugalliae const. ed. MDCCXXIII, die 14 iulii, pontif. III: et constitutione sequenti conceditur provinciae fluminis Ianuarii.

citiis litterarum iuxta regularia Ordinis praedicti instituta requisitis, ac servatis aliàs servandis, per eumdem priorem generalem in sacrâ theologià magistri iuxta eius facultates instituti et creati fuissent, lauream doctoratus in collegio S. Theresiae Salmanticensi memorati Ordinis, ad formam in praedictis litteris praescriptam, suscipere possent, ne pro eà suscipiendà aliquam approbatam studii generalis universitatem adire tenerenrur; et hoc ideo concessum fuit ne praedictus Ordo seu religio, inter Mendicantes pauperrima, detrimentum pateretur intolerabilium expensarum, quae pro obtinendâ huiusmodi doctoratus laureâ in publicà universitate erogandae forent: et aliàs, prout in praedictis Urbani praedecessoris litteris, quarum<sup>2</sup> tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac ad verbum inserto haberi volumus, uberius continetur.

Rationes con-

§ 2. Cum autem, sicut eadem expoeddendi prae-dutam faculta- sitio subiungebat, praedictum indultum, eo tempore quo rex Hispaniarum catholicus etiam Lusitaniam possidebat, religiosis utriusque nationis aeque profuerit, separatisque dominiis, respectu Lusitanorum, quibus dictum collegium Salmanticense adire non amplius permissum fuit, sine ullo effectu et utilitate remanserit, et adhuc de praesenti remaneat, propter diversum rerum et dominiorum quod viget systema, eâque de causâ dicta provincia commodum atque utile suos religiosos pro suscipiendà ibi laureâ doctoratus huiusmodi transmittere minime existimet; et proinde ne ipsa eiusque professores commoditate eiusmodi lauream suspiciendi sine eâ magnâ ac intolerabili expensâ, quae in aliquâ approbatâ universitate requiritur, priventur, opportune a nobis provideri

> 1 Supra in loco parall. p. 946 a l. nec (R.T.). 2 Edit. Main. legit quorum (R. T.).

et ut infra indulgeri plurimum desideret, quemadmodum a nobis provinciae ac definitorio aliisque fratribus provinciae Portugalliae eiusdem Ordinis per quasdam nostras litteras pariter in simili formâ Brevis die xiv iulii proxime praeteriti expeditas concessum fuit:

§ 3. Nos, ipsos exponentes specialibus Concessio ut favoribus et gratiis prosequi volentes, in rubrica. et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtas xat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui relationem dilecti filii moderni procuratoris generalis super praemissis eisdem cardinalibus factam attenderunt, consilio, ut omnes et singuli professores provinciae et Ordinis praedictorum, quos modernus et pro tempore existens prior generalis eiusdem Ordinis in sacrâ theologia magistros, servatis servandis, instituerit et creaverit, lauream doctoratus praevio rigoroso examine coram priore provinciali dictae provinciae Bahiae et quatuor in eâdem sacrâ theologià magistris seu regentibus, illorumque approbatione, servatis ceteroqui conditionibus per statuta seu constitutiones Ordinis praedicti praescriptis, ab ipsomet priore provinciali suscipere libere et licite possint et valeant, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, concedimus pariter et indulgemus: salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

§ 4. Decernentes, etc. Non obstantibus etc.4

Datum Romae apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxIII decembris moccxxIII, pontificatus nostri, anno III.

Dat. die 23 decembris 1723, pontif. anno III.

#### XLIII.

Conceditur Carmelitis provinciae fluminis Ianuarii in Brasiliâ magistris facultas suscipiendi lauream doctoraratus a provinciali 2.

## Innocentius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecerunt di-Provinciis Portugalliae et Hispaniae con-lecti filii provincialis ac definitorium cessa fuit ab aliique fratres provinciae fluminis Iacultas suscipiendi lauream nuarii in Brasilia Ordinis B. Mariae de in collegio Sal- Monto Cormèle, que d'alida felicie regen Monte Carmèlo, quod aliàs felicis recormanticeusi. dationis Urbanus PP. VIII praedecessor noster, etc. 8

§ 2. Cum autem, sicut eadem expo-Rationes concodendi prae-dictam faculta- sitio subiungebat, praedictum indultum, eo tempore quo rex Hispaniarum catholicus etiam Lusitaniam possidebat, religiosis utriusque nationis, etc. 4.

Concessio ut in subrică.

§ 3. Nos, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, etc.5, ut omnes et singuli professores primodictae provinciae fluminis Ianuarii, quos modernus et pro tempore existens prior generalis eiusdem Ordinis in eâdem sacrâ theologia magistros, servatis servandis, instituerit et creave-

- 1 Ut supra pag. 947 α (R. T.).
- 2 Eadem facultas concessa fuit provinciae Bahiae constitutione praecedenti; et Benedicti XIII const. ed. MDCCxxv. die 30 augusti, pontif. 11, conceditur provinciae Aragoniae.
- 3 Expositio eadem omnino ac illa pag. 946 a (R. T.).

120

- 4 Reliqua sicut pag. 946  $\alpha$  et b (R. T.).
- 5 Sicut supra pag. 946 b (R. T.).

Bull. Rom, - Vol. XXI.

roso examine coram priore provinciali praedictae provinciae fluminis Ianuarii, et quatuor in eâdem sacrà theologia magistris sive regentibus, illorumque approbatione, servatis ceteroquin conditionibus per statuta seu constitutiones Ordinis praedicti praescriptis, ab ipsomet provinciali suscipere libere et licite possint et valeant, auctoritate apostolică, tenore praesentium, concedimus pariter et indulgemus: salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium. § 4. Decernentes, etc. Non obstanti- Clausulae.

rit, lauream doctoratus, praevio rigo-

bus, etc. 1.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxiii decembris moccxxIII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 23 decembris 1723, pontif. anno III.

#### XLIV.

Confirmatur et innovatur constitutio Clementis VIII prohibens Iudaeis novarum rerum mercaturam²

> Innocentius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

Ex iniuncto nobis caelitus apostolicae Exordium. servitutis munere, illa quae a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris ad gentis Iudaeorum christiano nomini iugiter insensae persidiam et cupiditatem coërcendam provido consilio emanasse noscuntur, ut solidiori robore perennent, apostolici muniminis nostri praesidio

- 1 Sicut pag. 947 α (R. T.).
- 2 Laudata constitutio edita fuit MDCXCII, die 28 februarii, pontif. 1, quae hîc refertur cum constitutionibus super eâdem re Pauli IV ed. MDLVI, die 14 iulii, pontif. 1, et Pii V ed. MDCLXVI, die 18 aprilis, pontif. 1. In Benedicti XIII const. ed. MDCCXXVIII, die xxvi martii, pontif. v, confirmatur praesens constitutio.

libenter constabilimus, ac aliàs desuper opportune providemus, prout conspicimus in Domino salubriter expedire.

dem re.

§ 1. Dudum siquidem per felicis restitutionis Clementem PP. VIII praedements viii in cordationis Clementem PP. VIII praedequa confirman-tur constitutio cessorem nostrum accepto, quod iudaei nes Pauli IV et Pu v super ea- quarumdam super confirmatione constitutionis piae memoriae Pauli PP IV similiter praedecessoris nostri, per quam inter cetera sanciebatur ut iidem iudaei, in Urbe et reliquis S. R. E. civitatibus, terris et locis degentes, solà arte strazzariae seu cenciariae, ut vulgo dicitur, contenti, aliquam mercaturam frumenti vel hordei aut aliarum rerum usui humano necessariam facere nequirent, a sanctae memoriae Pio PP. V praedecessore nostro editarum litterarum observantiam aliqualiter relaxare, praesertim in locis ab eadem Urbe remotis, et nominatim in civitate Avenionensi et comitatu nostris tunc suis Venayssini in desuetudinem trahere dignoscebantur: idem Clemens praedecessor litteras et constitutionem praedictas, ut par erat. inviolate observari volens, illas auctoritate apostolicà confirmavit, ac omnibus et singulis, quos litterae et constitutio huiusmodi concernebant, sub poenis in eis contentis iniunxit, ut illas et in eis disposita observarent et observari curarent; ac nihilominus suis et Apostolicae Sedis legatis, vicelegatis, gubernatoribus, officialibus et ministris, signanter in civitate Avenionensi et comitatu Venayssini praedictis pro tempore existentibus, districte praecipiendo mandavit, ut litteras et constitutionem praefatas in civitatibus, terris et locis quibuscumque, praesertim dicti comitatus et legationis Avenionensis, omnino observari facerent, et inter alia iudaeis2 ibidem degentibus, ne merces rerum novarum,

sed tantummodo ipsas res veteres vendere aut mercari praesumerent, expresse prohiberent, in contravenientes poenas in litteris et constitutione huiusmodi comminatas irremissibiliter exequendo; et aliàs, prout uberius continetur in ipsius Clementis praedecessoris litteris in simili formā Brevis cum eorumdem Pii et Pauli praedecessorum litterarum et constitutionis praedictarum insertione desuper expeditis tenoris qui sequitur. videlicet:

Clemens VIII ad perpetuam rei me- Constitutio Clemoriam. Cum saepe accidere possit, etc. meolis VIII chim inserlis Pii V ot Pauli IV litteris Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo integre refer-Piscatoris, die xxvIII februarii MDXCII, pontificatus nostri anno I.

§ 2. Cum autem, sicut ex dilectorum Confirmatio et filiorum mercatorum civitatis Avenio-rubrica. nensis et comitatus Venayssini praedictorum ad apostolatum nostrum delatis querelis accepimus, adeo creverit iudaeorum in illis partibus degentium temeritas, ut non minus in manifestum pracinsertarum litterarum eisque adiectarum prohibitionum et poenarum spretum, quam in grave eorumdem mercatorum detrimentum, bombycinos folliculos, vulgo cocconi o bocci, a christianis emere et mercari, ac sericum tevere pannosque sericos conficere non ita pridem praesumpserint et etiam num praesumant: nos, ipsorum mercatorum indemnitati prospicere, simulque effraenatam dictorum iudaeorum licentiam cohibere volentes, praeinsertas Clementis praedecessoris litteras, quibus inter alia iudaeis praefatis quodvis rerum novarum mercimonium prohibetur, iisque solum permittitur artis strazzariae seu cenciariae exercitium, sicut praemittitur, ac in eisdem litteris contenta quaecumque, auctoritate apostolicâ, tenore praesen-

1 Reliqua omittimus, quia leguntur in tomo IX, pag. 523 b et seq. (R. T.).

<sup>1</sup> Videtur legendum necessariarum (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit iudaei (R. T.).

tium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac, quatenus opus sit. illa omnia et singula innovamus, et exacte et inconcusse in civitatibus praesertim, terris et locis legationis Avenionensis et comitatus Venayssini praefatorum perpetuo servari mandamus et praecipimus. Praeterea sub enarratà novarum rerum mercimonii prohibitione tam texturam et confectionem serici cuiuscumque generis vel speciei, quam emptionem et venditionem ctiam indirectam novi serici, sive contexti sive non contexti, ac folliculorum bombycinorum, quos gallico idiomate cocon, italice vero coccone seu boccio appellant, comprehendi et comprehensas esse, auctoritate et tenore praedictis decernimus et declaramus.

Clausplae.

§ 3. Volentes et eâdem autoritate pariter decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, sicque in praemissis per eiusdem civitatis et comitatus vicelegatos, et alios quoscumque iudices ordinarios et delegatos, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus omnibus et singulis illis quae in iisdem Clementis praedecessoris litteris concessa sunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xviii ianuarii moccxxiv, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 18 ianuarii 1724, pontif. anno III.

XLV.

Confirmatur decretum Congregationis Rituum super recitatione officiorum Sanctorum propriorum iuxta ritum breviarii romani pro canonicis Praemonstratensibus Congregationis Hispaniae1.

#### Innocentius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Emanavit nuper a Congregatione Decrotum praevenerabilium fratrum nostrorum S.R.E. editum MDCCXXIII cardinalium sacris ritibus praeposità decretum tenoris qui sequitur, videlicet:

Ordinis canonicorum Praemonstratensium Congregationis Hispaniae. Ad supplices canonicorum Ordinis Praemonstratensium Congregationis Hispaniae instantias sacra Rituum Congregatio declaravit atque decrevit, ut a canonicis praefatae Congregationis, ad formam indulti sub die xxvIII novembris MDCCXXII ipsis concessi, officia Sanctorum propriorum eorumdem Ordinis, iuxta ritum breviarii ac missalis romani, recitari valeant. Die xi decembris mdccxxIII - F. card. Paulutius praefectus. — N. M. Tedeschi archiepiscopus Apamenus, sacrae Rituum Congregationis secretarius.

§ 2. Cum autem, sicut dilecti filii ca- Confirmatur. nonici regulares Congregationis et Ordinis praedictorum nobis nuper exponi fecerunt, ipsi decretum huiusmodi, quo firmius subsistat, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desiderent: nos, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione

1 Clementis XI const. edit. MDCCV, die 30 maii, pontif. v, est de habitu et breviario; et Benedicti XIII constit. edit. MDCCxxv, die 18 iunii, pontif. II, confirmatur huic simile decretum.

vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dunitaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamuset approbamus; salvà tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, etc. 4

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 1x februarii MDCCXXIV, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 9 februarii 1724, pontif. anno III.

## XLVI.

Statuitur ut Ruthenis ad fidei unitatem revertentibus bona sua integre reserventur 2

> Innocentius Papa XIII. ad futuram rei memoriam.

Exordium a clementia Sedis Apostolicae.

Æterni Pastoris, qui misericors et miserator existit, nec vult mortem peccatoris, sed ut magis convertatur et vivat, vices, licet immeriti, in terris gerentes, iis etiam, qui a fide Christi aliquando aberrant, pietatis et misericordiae ianuam reseramus, ac poenas, quas iuris severitas in eos statuit, Apostolicae Se-

- 1 Ut supra pag. 834 b (R. T.).
- 2 Clementis XI constit. edit. MDCCIV, die 3 martii, pontif. IV, confirmata et ampliata fuere privilegia neophytorum quoad temporalia; et Benedicti XIII constit. edit. MDCCXXVII, die 14 februarii, pontif. II, confirmatur decretum de hebraeis declarantibus animum suscipiendi baptisma.

dis clementià moderamur, ut eiusdem Sedis benignitate allecti, suis abiuratis erroribus, ad Christi ovile et pascua salutis reducantur.

§ 1. Cum itaque, sicut venerabiles Metu privatio. fratres archiepiscopi et episcopi Rutheni tioebantur Rucum S. R. E. uniti nobis nuper exponi ad unitatem fecerunt, ipsi nil adeo Ruthenos schismaticos, quominus ad verae et orthodoxae fidei unitatem revertantur, detinere ac morari compererint, quam metum privationis et amissionis bonorum suorum temporalium, quae ad gremium S. R. E. revertentibus, ex causà schismatis in quod delapsi fuerant, multoties etiam per vim auferri consueverunt, et, si istiusmodi poena, quae in illis partibus invaluit, e medio tolleretur, ac bona temporalia ad fidei catholicae unitatem redeuntibus reservarentur, futurum sperent ut Rutheni schismatici facilius lubentiusque schisma eiusque errores abiiciant: nobis propterea humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere de benignitate apostolicâ dignaremur. Nos, animarum saluti, quantum cum Domino possumus, consulere cupientes, ipsorumque archiepiscoporum et episcoporum votis hac in re favorabiliter annuere volentes, illorumque singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad essectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, quod deinceps omnibus et singulis Ruthenis utriusque sexus, tam laicis quam clericis, saecularibus et quorumvis Ordinum et militiarum regularibus, cuiuscumque status, gradus, ordinis vel conditionis existant.

etiamsi pontificali aut alià quacumque ecclesiastică vel mundană dignitate fulgeant, qui, schismate eiusque erroribus abiuratis, ad eiusdem sanctae Romanae et universalis Ecclesiae unitatem sincero corde revertentur (dummodo tamen relapsi non fuerint), bona, res, iura et actiones tam active quam passive 1, quae ad eos etiam ante tempus ac tempore eorum lapsus in schismate et errores huiusmodi quomodolibet legitime spectabant seu spectare eisve competere poterant, integre reserventur, ac reservata et reservatae esse intelligantur. ita quod post suam reversionem ad eiusdem Ecclesiae communionem illa retinere illisque frui et potiri libere et licite possint, nullusque eos desuper ex causâ schismatis molestare vel perturbare iisque damnum vel minimum praeiudicium adferre audeat seu praesumat, auctoritate apostolică, tenore praesentium, statuimus et declaramus.

Clausulae.

§ 3. Decernentes easdem praesentes litteras firmas, etc.2

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac quibusvis apostolicis ac in synodalibus provincialibusque et universalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus, legibus quoque imperialibus et municipalibus, ac consuetudinibus, etiam immemorabilibus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die x februarii mdccxxiv, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 10 februarii 1724, pontif. anno III.

#### XLVII.

Confirmatur decretum Congregationis Rituum de cultu immemorabili B. Andrae de Comitibus 1.

# Innocentius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Apostolicae servitutis officium, quod Procemium a inscrutabilis divinae sapientiae atque bo- cultu servorum nitatis altitudo humilitati atque infirmitati nostrae credere dignata est, ad specialem fidelium aedificationem salubriter exequi, adspirante superni favoris auxilio, iugiter satagentes, servorum Dei, qui, despectà saeculi vanitate, iugum Domini in sanctâ humilitate assumpserunt, et virtutum omnium praesidio muniti, decurso feliciter mortalis vitae stadio, immarcescibilem gloriae coronam in caelis accipere meruerunt, cultum et venerationem in terris libenter promovemus, sicut Dei gloriae populorumque pietati convenire conspicimus.

§ 1. Cum itaque alias, ad relationem Decreto praevenerabilis fratris nostri Fabritii episcopi tionis confirmationis confirmationis confirmation of the confirmation of Albanensis S. R. E. cardinalis Paulutii episcopi danaginii de dicto nuncupati, commissio introductionis cau-cultu immemosae beatificationis et canonizationis venerabilis servi Dei Andreae de Comitibus, Beati nuncupati, sacerdotis professi Ordinis Minorum sancti Francisci, in Congregatione venerabilium fratrum nostrorum eiusdem S. R. E. cardinalium sacris ritibus praepositorum habità die xxv septembris proxime praeteriti admissa, et a nobis postmodum signata fuisset; subinde vero, instante dilecto filio Ioanne Baptista Lamberto de Aste, fratre expresse professo Ordinis Minorum

1 Clementis XI constit. edit. MDCCXIII, die 12 septembris, pontif. xIII, confirmatum fuit huic simile decretum pro B. Gregorio; et Benedicti XIII constit. edit. MDCCXXIV, die 4 innii, pontif. I, promulgatur canonizatio beati Ioannis a Capistrano.

<sup>1</sup> Forsan activae ... passivae (R. T.).

<sup>2</sup> Ut supra pag. 703 a (R. T.).

eiusdem sancti Francisci Conventualium nuncupatorum, in sacrâ theologiâ magistro, huiusmodi causae postulatore, processus in curià episcopali Anagniae super cultu ab immemorabili tempore ipsi Beato praestito, sive super casu excepto a decretis felicis recordationis Urbani Papae VIII praedecessoris nostri in Congregatione sanctae Inquisitionis editis, auctoritate ordinarià constructus, in quo venerabilis frater Ioannes Baptista episcopus Anagninus sententiam super praedicto cultu protulerat, in eâdem Congregatione cardinalium die x1 decembris novissime elapsi examinatus, simulque a dicto Fabritio episcopo et cardinali propositum fuerit dubium, an sententia praedicti Ioannis Baptistae episcopi Anagnini lata super casu excepto a decretis ipsius Urbani praedecessoris sive super cultu publico ab immemorabili tempore dicto Beato praestito, esset confirmanda in casu et ad effectum de quo agebatur; auditoque desuper tam in voce quam in scriptis dilecto filio magistro Prospero Lambertini in utrâque signatură nostră referendario, ac fidei promotore, necnon omnibus in enarrato casu excepto diligenter examinatis ac mature discussis, memorata Congregatio cardinalium rescribendum cen-Confirmatur suerit affirmative: hinc est quod nos, piis atque enixis eiusdem Ioannis Baptistac votis had in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere eumque specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excom-

municationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum a memoratà cardinalium Congregatione editum, ut praesertur, quod scilicet de casu excepto a decretis praedicti Urbani praedecessoris sive de cultu publico ab immemorabili tempore dicto beato Andreae praestito constet, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique apostolicae firmitatis robur adiicimus; salva tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

§ 2. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras firmas, etc. 4

§ 3. Non obstantibus constitutionibus contrariorum et ordinationibus apostolicis, ceterisque derogatio. contrariis quibuscumque.

§ 4. Volumus autem ut ipsarum lit- Transumptoterarum transumptis, etc.<sup>2</sup>

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xv februarii MDCCXXIV, pontificatus nostri auno III.

Dat. die 15 februarii 1724, pontif. anno m.

- 1 Reliqua ut supra pag. 703 a (R. T.).
- 2 Reliqua ut pag. 704 a (R. T.).
- 3 Male edit. Main. legit 1726 (R. T.).

# INDEX

# NOMINUM ET RERUM PRÆCIPUARUM.

NUMERUS PAGINAM INDICAT; & PRINAM COLUMNAM; & SECUNDAM DESIGNAT.

#### A

Abbas et abbatia, vide Monachi.

Abbatia S. Benigni, vide Sabaudia.

Absolutio. — Absolvendi a casibus reservatis facultatem in quibusdam partibus infidelium fratribus Discalceatis SS. Trinitatis redemptionis captivorum Congregationis Hispaniae concedit Pontifex, 96 b; absolutionem a quibusdam censuris et casibus, confessariis de Urbe prohibuit, 430 a et b, vide Confessarius.

Abulensis ecclesiae turbas refert, 349 a, vide Electio.

Academia pictorum, sculptorum et architectorum Bononiae instituta et *Clementinae* nomine insignita, 440 b; eius statuta quaedam recensetur, 440 b et seq.; et confirmantur, 449 b.

Academia scientiarum Bononiensis. — Academia sub titulo *Instituti scientiarum* in urbe Bononiensi erectionem eiusque descriptionem, ac de eâ benemeritos recenset, 682 a et seq.; eiusdem constitutiones anno moccai editas et postea reformatas et approbatas enumerat, 683 b et seq.; et confirmat, 692 a; eiusdem praesidem in clericali statu constitutum in Sanctae Sedis notarium eligit, 692 b, praesidem laicum in equitem auratae militiae, 693 a et b; pro praedictâ nonnullae ordinationes statuuntur, 693 b.

Academiae theologicae in Archigymnasio Sapientiae Romano institutio, locus et laudes, 785 b; eiusdem constitutiones quaedam recensentur, 786 a et b; eiusdem institutionem, concessionem loci, et relatas constitutiones cum novâ institutione et concessione confirmat Pontifex, 786 b et seq.; eiusdem censores qui academicorum disputationibus praesint, necnon quinque cardinales protectores deputat cum privilegiorum nonnullorum concessione, 787 a et seq.

Adalbertus Ignatius Bardzinki non minus iniuste quam violenter eligitur administrator Vladislaviensis ecclesiae, 310 b; electio huiusmodi nulla declaratur, 311 a et seq.; illique prohibetur ne in regimine ecclesiae se ingerat, 312 u.

Administrator. — Administratorum ecclesiarum Gnesnensis et Vladislaviensis electiones nullae declarantur, 311 a et b; administratoribus eisdem assertis, ne se ingerant in regimine dictarum ecclesiarum, sub diversis poenis prohibetur, 310 a.

Ægidiana constitutio quoad solemnitates in contractibus minorum, vide Avenionensis Status.

Agrigentum. — Agrigentinus episcopus, e sua civitate ac dioecesi totoque regno Siciliae expulsus, suae expulsionis executores et complices in censuras incidisse declarat, et civitatem ac dioecesim praedictas interdicto ecclesiastico supponit, 588 b, 589 a; in Agrigentina et Cataniensi dioecesibus omnimodam interdicti observantiam cum reprobatione quarumdam falsarum doctrinarum et poenis in contravenientes decernit Pontifex, 630 b et seq., vide Censura ecclesiastica, vide Monarchia Siciliae.

Altare portatile. — Huiusmodi altari utendi facultas in quibusdam partibus infidelium fratribus Discalceatis SS. Trinitatis redemptionis captivorum Congregationis Hispaniae conceditur, 96 b.

Andreas (S.) Avellinus. — Eius vitam constitutioni insertam refert, una cum nonnullis miraculis, 519 a et seq.; eiusdem canonizatio cum concessione indulgentiae in eius festo et octava promulgatur, 529 b.

Andreas (B.) de Comitibus. — De beati Andreae de Comitibus cultu immemorabili decretum Congregationis Rituum, 957 b et seq.

Annus sanctus. — Anni sancti tempore decretum camerale eiusque ampliationem pro inquilinis refert et confirmat 928 a et seq.

Antonii (S.) de Padua festum sit de praecepto in Hispaniis et America, 899 a. Aquila, vide Audientia regia Aquilanensis.

Archiepiscopatus Ulyssiponensis, vide Ulyssiponensis archiepiscopatus. — Archiepiscopi Ulyssiponensis orientalis iurisdictio et facultas praescribitur, 728 a et seq.; item occidentalis qui esse debet sacellanus maior regiae cappellae, 729 a et seq.; archiepiscopatus utriusque redditus, et capituli pariter, necnon taxa pro expeditione litterarum apostolicarum designantur, 730 b et seq.; pro pace inter archiepiscopum utrumque conservanda statuta nonnulla, 731 a et seg.; archiepiscopatus occidentalis praedictus in patriarchatum, ad instar illius Venetiarum, cum plurimis praerogativis erigitur, 734 a et seq.; archiepiscopatus eiusdem capitulo privilegia quaedam conceduntur, 735 b et seq.; archiepiscopum occidentalem nominandi et praesentandi ius regi Portugalliae reservatur, 736 b et seq.; archiepiscopatus et patriarchatus in dicta regia cappella firmitatem decrevit Pontifex, 732 a; ut praedicta omnia exequationi mandentur delegatum apostolicum designat, ibid.; acta omnia a delegato apostolico pro exequatione litterarum apostolicarum, deerectione scilicet patriarchalis ecclesiae Ulyssiponensis occidentalis, confirmantur, 754 a et seq.; archiepiscopalis ecclesiae eiusdem capitulo indulta ampliantur, 757 b et seq.; decretum delegati apostolici de distributione orationis Quadraginta Horarum inter ecclesias patriarchalem et metropolitanam aliasque Ulyssiponenses confirmatur, 766 a et seq.

Archiepiscopi Goanensis edictum contra commissarium et visitatorem apostolicum in Indiis orientalibus nullum declaratur, 265 a et seq.

Archigymnasium Sapientiae. — Vide Academia theologica.

Artis agrariae Congregatio, vide Congregatio.

Associatio cadaverum. — Super associatione cadaverum varia decreta Congregationis episcoporum et regularium, quibus interdicitur parochis et clero saeculari ingredi ecclesias quorumdam regularium in dictà associatione, super cadavera functiones facere, et pro iis maiorem eleemosynam accipere, referuntur, 706 α et seq.; aliud a dictà Congregatione editum fuit decretum, quo extenduntur relata decreta etiam ad provinciam S. Ioannis Baptistae Ordinis Praedicatorum, et confirmatur, 707 α. — Vide Parochus.

Astensis episcopus. — Ad illum pertinere docetur eiusque mensam episcopalem loca Montafiae, Cisternae et Cortansae, 782 a et seq.

Audientiae regiae Aquilanensis ministrorum gesta omnia circa condemnationem clerici, sequestrum mensae, et eiectionem episcopi ob censuras in eos latas, refert, nulla declarat, et censuras confirmat, 287 a et seq.

Auditores Rotae. — Ut inter auditores Rotae Perusinae sit semper locus pro uno cive civitatis Urbini, statuit Clemens XI, 250 a et seq.; et etiam inter auditores Rotae Maceratensis, uti refert et confirmat Innocentius XIII, 894 b et seq. Augustiniani. — Vide Eremitae S. Augustini.

Augustinus ab Annunciatione archiepiscopus Goanensis, 265 a; eius edictum contra commissarium apostolicum, nullum declaratur, ibid.

Augustinus (B.) Dalmata. — De eius officio et missà pro quibusdam dioecesibus et Ordine Praedicatorum decretum Congregationis Rituum confirmatur, 54 b.

Avenionensis Status. — Pro Statu Avenionensi et comitatu Venaissino non servandam esse constitutionem Ægidianam quoad solemnitates in contractibus minorum decrevit Congregatio Avenionensis, eiusque decretum confirmatur, 484 b.

В

Beatificatio servorum Dei. — Beatorum catalogo servum Dei Franciscum Regis Societatis Iesu cum officio et missa adscripsit, 704 a et b.

Bellum diuturnum nimium et sane acerbissimum quo se invicem depascuntur Principes Christiani, ac proprio sanguine, quasi musto, inebriantur, 263 b.

Beneventana civitas semper excipitur in concessione regni Siciliae in feudum, 905 b. Bernensis magistratus, vide Pacificatio.

Bethlehemitae. — Bethlehemitarum Congregationi in Indiis Occidentalibus exemptio a processionibus publicis conceditur, 55 b; Congregationi eidem privilegia omnia Ordinum mendicantium et clericorum ministrantium infirmis communicantur, 299 a et seq.; ipsa Congregatio erigitur in veram religionem sub regulâ S. Augustini, 385 a et seq.; iterum privilegia Ordinum Mendicantium et Ministrantium Infirmis illi confirmantur, 431 b et seq.; decreta quaedam Congregationis particularis ac episcopalis et regularis de revocatione decretorum capituli generalis MDCCIII, eius erectione in religionem, aliisque nonnullis ad regimen pertinentibus, confirmantur, 643 b et seq.

Bibliotheca Casanatensis. — In ea libros quoscumque vetitos retinendi facta facultas generali Praedicatorum, 13 a et b.

Bibliotheca Urbinatensis. — Bibliothecam publicam Urbinatensem Clemens XI pontificià charitate erga patriam suam instituit, ut idem narrat, 843 a et b; ex bibliotheca praedictà ne libri extrahantur sub certis poenis prohibuit, 844 a; bibliothecae praefatae facultatem retinendi libros damnatos iudulsit, 844 a et b.

Birgitta (S.). — In eius die festo indulgentia plenaria perpetua pro ecclesiis Ordinis eiusdem Sanctae, 948 u. vide Corona S. Birgittae.

 $\mathbf{C}$ 

Caeremoniae vel ritus Sinenses, vide Ritus.

Canonici regulares Ordinis Praemonstratensis Congregationis Hispaniae. — Pro ipsis constitutio Innocentii XII edita die vi decembris mockcviii de uniformitate eorumdem tam in habitu quam in ceteris cum universo Ordine confirmatur, 68 b; ut canonici praedicti reassumerent habitum, breviarium et missale Ordinis Praemonstratensis statuitur, 78 b; item pro ipsis decretum Congregationis episcoporum et regularium de non immutando habitu et breviario eiusdem Congregationis confirmatur, 231 b; pro eisdem Praemonstratensibus Congregationis Hispaniae decretum Congregationis Rituum super recitatione officiorum Sanctorum propriorum iuxta ritum Breviarii Romani confirmatur, 955 b et seq.

Canonici regulares Congregationis Wildesinensis Ordinis sancti Augustini. — Ipsis decretum quoddam Congregationis Indulgentiarum, de communicatione indulgentiarum Congregationis Lateranensis praedictae Congregagationi Wildesinensi in utrâque Germania, confirmatur, 805 a et b; canonicos regulares S. Augustini superioris Germaniae gaudere indulgentiis plenariis, canonicis Lateranensibus concessis, declaratur, 904 b et seq.

Canonici regulares Congregationis Reformatae Ordinis sancti Antonii Viennae. — Statuta quaedam pro ipsis recenset, 84 b, et confirmat, 88 b.

Canonici regulares S. Augustini Congregationis S. Rufi. — Pro ipsorum ecclesiis in festis S. Augustini, Rufi et Monicae indulgentia plenaria et perpetua, 246 a.

Canonici regulares S. Salvatoris Ordinis S. Augustini. — Pro ipsis constitutio Pauli V contra ambientes officia et dignitates in congregatione eorumdem confirmatur et innovatur, 320 b et seq.; canonicis eisdem indultum de assequutione praelaturarum, ab Urbano VIII concessum lectoribus et magistris iuvenum, ad religiosos curam animarum habentes extenditur, 342 a et seq.

Canonizatio Sanctorum. — Canonizatio S. Pii V, Ordinis Praedicatorum, ună cum indulgentiă in eius festo, promulgatur, 506 b et seq.; item S. Andreac Avellini, 518 o et seq.

Capellanis communibus Sanctitatis Suae privilegia de more concessit Clemens XI, 550 a; item Innocentius XII, 881 a.

Captivorum necessitates ut saltem bis in anno populo commendari curarent, Ordinariis Italiae et generalibus religiosorum mandavit Clemens XI, 347  $\alpha$  et seq.; idem Ordinariis quamplurium nationum et generalibus religiosorum, 577  $\alpha$  et b.

Cardinalis dominus Ioseph Renatus Imperialis in praesectum Congregationis boni regiminis electus suit, 29 b.

Cardinalis Mariscotti praeficitur Congregationi del Sollievo de Urbe, 10 b.

- Carmelitae. Ipsis decretum Congregationis episcoporum et regularium de iuribus ad gradus scholasticos pro studentibus collegii S. Mariae Transpontinae de Urbe eorumdem confirmatur, 57 a et seq; item decretum cardinalis protectoris de facultate erigendi confraternitates S. M. de Carmelo, et distribuendi scapularia pro solis fratribus Ordinis Carmelitarum, 71 b; lectoribus Carmelitis collegii ecclesiastici in civitate Leonina de Urbe conceduntur privilegia iam concessa lectoribus itidem Carmelitis in archigymnasio Sapientiae, 189 b; decretum Congregationis episcoporum et regularium de servandà constitutione Innocentii XII pro divisione provinciae Poloniae eorumdem Ordinis confirmatur, 261 b; pro eisdem provinciae Portugalliae decretum Congregationis episcoporum et regularium, quo revocantur facultates concessae, praedictis fratribus musicis manendi extra coenobia, 302 a et seq.; in Carmelitarum Ordine studia et gradus ad formam quorumdam decretorum capituli generalis reducuntur, 454 b et seq.; Carmelitis provinciae Portugalliae alternativa quaedam officiorum auctoritate apostolică instituta fuit a nuncio et a capitulo provinciali approbata, uti narrat, 829 a et b; eadem aboletur, 830 a; praedictis eiusdem 'provinciae magistris facultas suscipiendi lauream doctoratu in Coimbricensi collegio conceditur, 945 b et seq.; item et eis provinciae Bahiae in Brasilia ac provinciae fluminis Ianuarii conceditur facultas suscipiendi lauream doctoratus a provinciali, 951 b et seq.
- Carmelitae antiquae observantiae nuncupati. Ne superiores provinciae Portugalliae permittant fratres musicos canere in alienis ecclesiis, prohibetur, 755 b et seq.; eorumdem binae vicariae Bahiae et fluvii Ianuarii in Brasilia in provincias eriguntur, 833 b et seq.
- Carmelitae Excalceati Congregationis Italiae. Ipsis facta facultas fundandi hospitium in civitate Ulyssiponensi, 392 a et seq.; Carmelitis eisdem provinciae Romanae decretum capituli eiusdem provinciae de pecuniis investiendis, 397 a.
- Carmelitae Reformati. Carmelitis reformatis provinciae Pedemontanae constitutio Innocentii XI approbans statuta cardinalis protectoris pro reformatione dictae provinciae confirmatur, 700 b et seq.
- Carolus Maigrot, vicarius apostolicus Fokiensis in regno Sinarum, 204 b; eius edictum seu decretum refertur supra ritibus vel caeremoniis Sinensibus observandum donec aliter ab Apostolicâ Sede decretum fuerit, *ibid*.
- Carolus Thomas card. Maillard de Tournon patriarcha Antiochenus, missus visitator apostolicus in Sinarum regnum cum potestate legati Sedis Apostolicae, 264 b; edictum archiepiscopi Goanensis contra ipsum nullum declaratur, 265 a et b; illius decretum ut nullus sive saecularis sive regularis etiam Societatis Iesu officium cuiuscumque superioratus exerceat in missionibus Sinensibus non obtento illius consensu, 420 a et seq.; confirmatur a Pontifice, 421 b; gesta episcopi Macaonensis contra ipsum irrita, 424 b et seq.; ob iustas causas interdicto supponit presbyteros Societatis Iesu eorumque ecclesiam in civitate Macaonensi, 424 a et b.

Carolus VI imperator. — Ipsi preces primariae ad quaedam beneficia ecclesiastica conceduntur, 603 a; Carolo VI imperatori eiusque descendentibus, etiam feminis, regnum Siciliae et Hierusalem, cum terra citra Pharum, in feudum concessit Innocentius XIII, 910 b et seq.; ab eo infra annum tradendam esse bullam auream recognitionis supremi dominii Sanctae Sedis, voluit, 914 b; Carolus idem liberatur a solutione censuum decursorum, ibid; vide Rex Romanorum.

Carthaginensis episcopi acta approbat Pontifex, et nulla declarat illa partis adversae, 248 a et b; eidem monasterium monialium S. Clarae, omniaque alia monasteria, uno excepto, subiicit, 249 a; episcopus ipse Michaël Antonius merito ornatur elogio, 249 b.

Casus reservati, vide Absolutio.

Censurae ecclesiasticae. — Censurae ab episcopo Agrigentino in sui expulsores declaratae confirmantur, 595 a et seq.; item et illae a vicario Liparensi in sui expulsores declaratae, 622 a et seq.; item illae, in quas auctores et participes cuiusdam appellationis et protestationis procuratoris fiscalis in regno Siciliae adversus binas constitutiones apostolicas incurrerunt, Romano Pontifici reservantur, 677 b et seq.; censurae a vicario ecclesiae Niciensis latae in ministros senatus, immunitatis ecclesiasticae violatores, validae declarantur, nullaque acta officialis archiepiscopi Ebredunensis super illarum invaliditate, 825 a et seq.; vide Interdictum.

Christianorum principum luctuosae discordiae, 263 a.

Cistercienses, vide Monachi Ordinis Cisterciensis.

Clemens XI, Ioannes Franciscus Albanus antea vocatus, Summus Pontifex eligitur, 1 a; mandat continuari visitationem apostolicam ecclesiarum Urbis, 6 b; indicit iubilaeum universale initio sui pontificatus, 17 a et b; item pro pace inter principes christianos, 263 a et seq.; item contra Turcas, 626 a et b; erigit collegium studiorum in coenobio Urbinatensi fratrum Conventualium, 30 b; auget devotionem erga S. Domum Lauretanam, 40 b; et consulit celebrationi missarum in eadem S. Domo, 41 a et seq.; plures libros proscribit, 80 b; 99 b; 304 a et seg.; 307 b; 319 b; 328 a et b; 365 a; 366 b; 380 b; 381 b; 390 b; acta causam rituum Sinensium spectantia et responsa S. Congregationis confirmat, 204 b et seq.; corumque mandat omnimodam observantiam cum formulâ iuramenti praestandi a missionariis, 670 a; confirmat et innovat constitutiones Innocentii X et Alexandri VII adversus haeresim Iansenianam, 233 a et seq.; immunitati ecclesiasticae et iurisdictioni providet, 247 a et seq.; item 271 a et seq.; 287 a et seq.;  $406 \ b$  et seq.;  $434 \ a$  et seq.;  $456 \ b$  et seq.; 463 b et seq.; iurisdictionem visitatoris apostolici in Indiis Orientalibus missi tuetur, 264 b et seg.; nullam declarat concordiam super hibernis stationibus militum Germanorum in ducatu Parmae et Placentiae, 292 a et seq.; nullas declarat electiones duorum administratorum ecclesiarum Gnesnensis et Vladislaviensis, 308 b; concedit vineam Congregationi de Propaganda Fide cum erectione alumnatus pro uno iuvene nationis Epiri, 322 b et seq.; declarat collegium de Propagandà Fide exemptum esse a parocho S. Andrae de Fractis in Urbe, 335 a et seq.; declarat nullam electionem gubernatoris ecclesiae Abulensis, 349 a et seq.; item edictum potestatis saecularis in ducatu Medio-

965

lanensi et in regno Neapolis ne pecuniae transferantur ad Statum Ecclesiasticum, 353 b et seq.; 358 b et seq.; consirmat decretum cardinalis de Tournon super exercitio missionum in Sinarum regnis, 419 b; et nulla declarat gesta ab episcopo Machaonensi, 423 b et seq.; declarat nullas preces primarias imperio Romano vacante a vicariis imperialibus expeditas, 438 a et seq.; confirmat generale interdictum dioecesis Lyciensis, 463 b et seq.; confirmat concessionem collegii et ecclesiae B. M. in Montibus de Urbe presbyteris Congregationis Piorum Operariorum, 466 a et seq.; declarat nullas pactiones initas a capitulo ecclesiae Hildesiensis cum principe acatholico, 480 b et seq.; promulgat canonizationem S. Pii V, 506 b et seq.; item S. Andreae Avellini, 518 a et seq.; irritat gesta a delegato praetensi tribunalis Siciliae adversus vicarium generalem episcopi Liparensis, 531 a et seq.; item edictum comitatus Niciensis et concordiam ab ecclesiasticis initam super solutione onerum laicalium, 539 a et seq.; item edictum Reipublicae lanuensis contra quamdam sententiam excommunicationis, 546 b et seq.; item edictum ducis Sabaudiae super quibusdam censuris latis ab episcopo Casalensi, 560 b et seq.; item edictum tribunalis monarchiae Siciliae contra censuras latas ab episcopo Agrigentino, 588 b et seq.; et Liparensi, 618 a et seq.; praescribit plures propositiones extractas e libro Le Nouveau Testament, 568 a et seq.; confirmat electionem et coronationem Caroli VI in regem Romanorum, 600 b et seg.; illique concedit preces primarias, 603 b et seq.; ausus coërcet potestatis saecularis circa iurisdictionem ecclesiae Tarraconensis, 606 b; nullum declarat praeceptum delegati monarchiae Siciliae de impediendà executione rescriptorum apostolicorum sine praevio exequatur regio, 639 a et seq.; item edictum Iunctae in Sicilià de eâdem re, 647 a et seq.; item senatûs Taurinensis, 818 a et seq.; abolet monarchiam Siculam nuncupatam, 651 b et seq.; et praescribit modum servandum in foro ecclesiastico pro regno Siciliae, 658 b et seq.; nullas declarat appellationem et protestationem procuratoris fiscalis in regno Siciliae contra praedictas constitutiones, 677 b et seq.; confirmat constitutiones Instituti et Academiae Scientiarum Bononiae, 681 b; item Academiae theologicae in archigymnasio Romano, 785 a et seq.; confirmat decreta super sportulis quae tribunalibus persolvi debent, 696 b et seq.; unit tres parochiales ecclesias regiae capellae in civitate Ulvssiponensi, 709 a et seq.; et insignem collegiatam in palatio regis Portugalliae erigit in archiepiscopalem et patriarchalem ecclesiam, 724 b et seq.; capituli ecclesiae patriarchalis praedictae indulta ampliat, 757 a et seg.; suspendit privilegia facultati theologicae Parisiensi concessa, 740 a et seq.; monita pastoralia edit adversus recusantes obedientiam constitutioni Unigenitus, 807 b et seq.; declarat nullam postulationem de principe Ernesto acatholico in episcopum Osnabrugensem, 745 b et seq.; item edictum saecularis potestatis Sabaudiae et Pedemontii in praeiudicium supremi dominii S. Sedis in quibusdam locis mensae episcopalis Astensis, 769 b et seq; item tractatum pacificationis inter abbatem S. Galli et magistratus Bernensem et Tigurinensem ecclesiae iuribus noxiae, 813 a et seq.; item actum officialis archiepiscopi Ebredunensis supra censuris latis a vicario ecclesiae Niciensis. 825 a et seg; erigit Ordinem militarem Constantinianum et ecclesiam della

INDEX RERUM

Steccata in sedem et caput Ordinis, 791 b et seq.; quanta fecerit pro patrià suà Urbinatensi enarrat, 851 b et seq.; ac privilegia et indulta universitati studii generalis et collegio doctorum Urbini refert et confirmat, 852 a et seq.

Clerici regulares Minores. — Ad ipsorum Congregationem pertinere cathedram in archigymnasio romano et officium consultoris in Congregatione Indicis declarat Clemens XI, 552 b.

Coenae Domini die processus litteras publicavit Clemens XI, 20 a et b; item Innocentius XIII, 902 a.

Collegium adolescentum neophytorum erectum a Gregorio XIII, 468 a; dein ab Urbano VIII translatum ad domum S. Mariae in Montibus, 470 b et seq.; ibique sub Clemente XI introducti Pii Operarii, 472 a et seq.

Collegium de Propaganda Fide. — Illud auget Clemens XI, 324 a et b; novumque alumnatum pro iuvene nationis Epiri in eo instituit, 325 b; idem collegium exemptum esse a parocho S. Andreae de Fractis declarat, 335 a et seq.

Collegium doctorum Urbinatensium. — Dicto collegio privilegia omnia a Pontificibus concessa, eorumdem constitutionibus insertis, refert Clemens XI, 853 b et seq.; praedicto privilegia omnia et indulta a Romanis Pontificibus relatis constitutionibus eidem concessa confirmat, 863 b et seq.; constitutionem praedictam confirmat cum nova eorumdem concessione Innocentius XIII, 867 a et seq. — Vide Universitas studii generalis Urbinatensis.

Collegium ecclesiasticum in civitate Leoninâ de Urbe. — Illius lectoribus Carmelitis privilegia lectorum archigymnasii Sapientiae conceduntur, 189 b.

Collegium studiorum sub invocatione nominis Iesu in coenobio Urbinatensi Ordinis Minorum Conventualium erigit Clemens, 31 a; eique privilegia concedit collegii S. Bonaventurae de Urbe, 31 b.

Commissarius et visitator apostolicus in Sinarum et aliis Indiarum Orientalium regnis.

— Contra ipsius iurisdictionem archiepiscopi Goanensis edictum irritat Clemens XI, 264 a et b; item gesta ab episcopo Machaonensi, eiusque vicario, nulla declarat, 423 b et seq. Vide Missionarii.

Communitates baronales Status Ecclesiastici comprehendi sub constitutione Clementis VIII aliisque apostolicis ordinationibus rectum regimen respicientibus declaratur,  $201 \ a$  et b.

Comnena familia, 791 b, vide Militia Aureata Constantiniana.

Computistariae locorum montium, vide Loca montium.

Conceptio B. M. V., vide Festa Sanctorum.

Conceptionis B. M. V. confraternitas, vide Confraternitas.

Conclavistis gratias quasdam et privilegia motu proprio de more concedit Clemens XI, 1 a; item Innocentius XII, 869 b.

Concordiam initam coacte super hybernis stationibus militum Germanorum in ducatu Parmae et Placentiae decem capitulis comprehensam refert, 282 b et seq.; eamque tamquam laesivam supremo Sedis Apostolicae dominio in dicto ducatu nullam declarat cum decreto firmitatis censurarum, 295 et seq.; item nullam concordiam ab ecclesiasticis irritum cum syndicis terrae Villarii super solutione onerum laicalium, 539 a et seq. — Vide Pacificatio et Pactiones.

Confessariis omnibus de Urbe absolutio a quibusdam censuris et casibus interdici-

- tur, 430 a et b; ad confessarios hospitalium omnium de Urbe constitutio Pauli III super facultate confessariorum hospitalis S. Mariae de Consolatione extenditur, 598 b et seq.
- Confraternitas Conceptionis B. M. Virginis. Ipsius confratribus in ecclesiis fratrum de Mercede civitatis Mexicanae indulgentias quasdam defunctis per modum suffragii applicandi facultas conceditur, 89 b.
- Confraternitas B. M. V. de Monte Carmelo. Confratribus proprias ecclesias in una dominica cuiusque mensis visitantibus indulgentia a Paulo V concessa iis qui eadem die solitae processioni interfuerint conceditur, 553 b; vide Carmelitae.
- Confraternitas SS. Rosarii. Confraternitatem alteram pro mulieribus in Sinis in eodem loco erigendi facultas facta magistro generali Praedicatorum, 551 b.
- Confucius antiquus philosophus Sinarum, 207 u; de cultu ipsi reddito a Sinensibus pluries agitur, *ibid*. et seq.
- Congregatio Alexianorum. Ipsorum ecclesiis indulgentia plenaria perpetuam in festo S. Alexii conceditur,  $406 \ a$ .
- Congregatio Artis agrariae. Huius erectionem, cum facultatibus ei concessis per cedulam Pauli V, confirmat Clemens XI, 611 a et seq.; eique novas facultates elargitus est, 612 b et seq.
- Congregatio Bethlehemitarum, vide Bethlehemitae.
- Congregatio Charitatis S. Hyppoliti in Indiis Occidentalibus. Illi privilegia Ordinum Mendicantium et elericorum ministrantium infirmis concessit, Clemens XI, 34 b; et eiusdem fratribus facultatem suscipiendi ordines omnes extra tempora, et non servatis interstitiis, 37 a et b; ipsius statuta quaedam recenset Innocentius XIII, 919 a et seq.; et confirmat cum nonnullis declarationibus, 921 a et b. Congregatio de Propagandà Fide, vide Collegium.
- Congregatio Doctrinae Christianae in Gallia. Decretum Congregationis episcoporum et regularium de electione definitorum adiunctorum loco procuratorum absentium eiusdem Congregationis confirmatur, 316 b et seq.; Congregationis eiusdem praedictis definitoribus adiunctis vox deliberativa conceditur, 317 a et b; Congregationis praedictae clericis, ne sine generalis et definitorii facultate beneficia accipiant, nec unquam in domus mulieres introducant, prohibitum, 586 a et seq.; eiusdem Congregationis definitorii adiuncto suffragium deliberativum conceditur, 614 b et seq.; dispensatio a voto perseverantiae Summo Pontifici reservatur, 720 a et seq.
- Congregatio *Iunctae* in regno Siciliae. Huius congregationis edictum quoddam contra exequationem rescriptorum exterorum sine *regio exequatur* nullum declaratur et damnatur, 647 a et seq.
- Congregatio Missionis. Illi indulgentias nonnullas perpetuas concedit Clemens XI, 46 b; Congregationis eiusdem primo assistenti competere ius praesidendi in generali conventu, etiam quando superior generalis munus suum dimittit, declaratur, 90 b; Congregationis eiusdem decreta quaedam edita in conventu generali anno mocciii declarantia constitutiones recenset, 198 b et seq.; eademque, cum excommunicatione latae sententiae contra ambientes praefecturas, confirmat, 199 b et seq.; declaratur non esse locum petitae divisioni dictae Congregationis, et servandas esse constitutiones, 269 a et b; in Congregationis Mis-

sionis aedibus in monte Citatorio Urbis collationes fieri solent singulis tertiis feriis, 585 a; illis qui interfuerint indulgentia perpetua conceditur, 585 a et b.

Congregatio musicorum. — Congregationis musicorum romanae Urbis statuta nova referuntur, 715  $\alpha$  et seq.; et confirmatur a Clemente XI, 719 b.

Congregatio Piorum Operariorum. — Illis facta facultas celebrandi missam ună ante auroram et post meridiem horă, 270 a et b; item Congregationis eorumdem prestyteris, a propriarum dioecesum Ordinariis approbatis, facultas ubique audiendi sociorum eiusdem Congregationis in itinere confessiones conceditur, 364 a et b; Congregationis eiusdem presbyteri ad collegium et ecclesiam B. M. in Montibus de Urbe a cardinali Astallio protectore introducti fuere, bonorumque usus ipsis concessus sub conditionibus nonnullis, 466 a et seq.; concessionem praefatam collegii et ecclesiae B. M. in Montibus confirmat Pontifex cum exemptione ab Ordinariis et largitione privilegiorum, 476 a et seq.; binae resoluiones capituli generalis de celebratione eiusdem capituli confirmantur, 762 a et seq.

Congregatio S. R. et universalis Inquisitionis. — Illius responsa quaedam super causă rituum et caeremoniarum Sinensium referuntur, 217 a et seq., et confirmantur, 220 a.

Congregationes S. R. E. cardinalium. - Vide Decreta.

Congregationi boni regiminis praesicitur cardinalis Imperialis, 29 b.

Congregazione del sollievo per la città di Roma, 13 b; vide Decreta Congregationum S. R. E. cardinalium.

Constantinus Szianawski Vladislaviensis ecclesiae episcopus apostolică auctoritate provisus, 309 a; inde exorta dissidia et turbae referuntur, *ibid*. et seq.

Constitutio Ægidiana quoad solemnitates in contractibus non minorum, vide Avenionensis Status.

Constitutio Unigenitus causa damnationis libri Le Nouveau Testament edita, 807 b; praedictae adversantes, non obstantibus eorum malitia et impudentia, excitati fuere apostolicis litteris et S. R. E. cardinalium ad praestandam obedientiam, sed irrito conatu, 808 a et seq.; adversus dictae constitutioni obedientiam praestare recusantes monita quaedam pastoralia eduntur, 809 b et seq.

Constitutiones monachorum Congregationis Vallisumbrosae S. Benedicti confirmatae; vide Monachi Congregationis Vallisumbrosae; item statuta Academiae Clementinae Bononiensis confirmata, vide Academia Clementina; item statuta universitatis barbitonsorum confirmata, vide Universitas barbitonsorum; item statuta quaedam canonicorum regularium Ordinis S. Antonii Viennae confirmavit, vide Canonici regulares.

Controversiae missionariorum super ritibus Sinensibus pluries agitatae, 207 a et b; quaesita et responsa Congregationis S. Officii referuntur, 208 a et seq.; decretum Clementis XI super ipsis, 220 a et b; omnimoda decretorum observantia iterum praecipitur omnibus, 670 a et seq.

Controversiae Sedis Apostolicae cum potestate laicali in Sabaudia et alibi, vide Sabaudia, etc.

Corcyrae insula et civitas, Italicae securitatis propugnaculum, oppugnari a Turcis veretur, 725 a.

Cornelius Iansenius episcopus Iprensis, 233 b; ex eius libro cui titulus Augustinus quinque famosae propositiones excerptae et a S. Sede proscriptae, ibid.

Corona S. Birgittae. — Dictam coronam recitantibus indulgentia plenaria, etiam per modum suffragii pro defunctis, conceditur, 626 a et b; praedictam benedicendi facultas superioribus dumtaxat Ordinis dictae Sanctae reservatur, ibid.

Crucigeri cum rubea stella. — Eorum ecclesiis indulgentia plenaria perpetua in festo Exaltationis S. Crucis conceditur, 261 a.

Cultus immemorabilis approbatur beatorum Theresia et Sanciae regis Portugalliae filiarum, 244 a; beatae Luciae de Narnia, 383 a; servi Dei Liberati de Lauro, 565 b; item B. Gregorii X, 575 a et seq.; item B. Andreae de Comititus, 957 b.

D

Dapiseri. — Dapiseris postremi conclavis privilegia quaedam et indulta concessit Innocentius XIII, 873 a et b.

Decreta cardinalium protectorum Ordinum regularium, vide Ordines sub propriis eorum titulis.

Decreta Congregationis Avenionensis. — Decretum de non servandà constitutione Ægidianâ quoad solemnitates in contractibus minorum pro Statu Avenionensi et comitatu Venaisino refertur et confirmatur, 484 b et seq.

Decreta Congregationis episcoporum et regularium. — Decretum de abbatibus Congregationis S. Bernardi Italiae Ordinis Cisterciensis non confirmandis in eodem monasterio vel officio post quinquennium, 19 a; decretum de celebratione capitulorum et congregationis provinciarum Lusitaniae et Algarbiorum Minorum de Observantià et Tertii Ordinis S. Francisci, 43 b; de iuribus ad gradus scholasticos pro studentibus collegii Carmelitarum S. Mariae Transpontinae de Urbe, 58 a; de lecturis et lectoribus Praedicatorum Congregationis Observantiae S. Marci de Cavotis, 77 a et b; decretum pro eremitis S. Augustini Discalceatis Congregationis Hispaniae et Indiarum quo declaratur provinciales assumptos gaudere omnibus privilegiis provincialium absolutorum, 101 b; decretum de servanda constitutione Innocentii XI etiam quoad restrictionem numeri quatuor praedicatorum vocalium pro Congregatione Cisterciensi S. Bernardi in Hispaniis, 102 b; de instituendo procuratore generali in Urbe pro Minoribus Discalceatis et Recollectis cum quibusdam ordinationibus, 226 b; decretum approbans divisionem provinciae S. Antonii in regno Portugalliae Minorum Reformatorum in duas, sub certis conditionibus, 229 b; decretum de non immutando habitu et breviario Congregationis Praemonstratensis Hispaniarum, 232 a et b; decretum approbans caeremoniale provinciae de Mexico Ordinis Minorum de Observantià, 237 a et b; decretum de servandà constitutione Innocentii XI pro divisione provinciae Poloniae Ordinis B. M. Montis Carmeli, 262 a et b; de formà eligendi generalem intra triennium in Congregatione monachorum Montis Oliveti, 268 u; decretum quo revocantur facultates concessae Carmelitis musicis provinciae Portugalliae manendi extra coenohia, 302 a et seq.; decretum de electione definitorum adiunctorum loco procuratorum generalium absentium Congregationis Doctrinae Christianae in Gallia, 316 b et seq; de iuramento in abbatum benedictionibus pro Congregatione Benedictino-Bavarica, 318 a : de ratione habendà solius meriti in electionibus Minorum de Observantià reformatorum provinciae S. Didaci Papiensis, 341 a et b; de suffragio concedendo in capitulis provincialibus singulis prioribus provinciarum S. Antonini et S. Crucis Praedicatorum in Indiis Occidentalibus, 536 a et scq; de suffragio concedendo superioribus cuiuscumque conventus Minorum de Observantia in provinciis Indiarum Occidentalium, non obstante constitutione Pauli V, 556 b et seq.; idem decretum pro Eremitis S. Augustini in quibusdam provinciis Indiarum Occidentalium, 558 b et seq.; decretuni Congregationis praedictae de primatu inter clericos et laicos, horunque titulo, pro provincià Baeticà Minorum de Observantià, 629 a et seq.; decreta eiusdem Congregationis in causă primatus inter priorem generalem cremitarum sancti Augustini et vicarium generalem congregationis Lombardiae eiusdem Ordinis, 636 b et seq.; alia pro Bethlehemitis, 643 b et seq.; decretum quo denegatur separatio quinque coenobiorum a provincià Aragoniae fratrum Ordinis B. M. de Mercede, 702 a et seq.; aliud Congregationis eiusdem super associatione cadaverum ad ecclesias regularium pro provincià S. Ioannis Baptistae Ordinis fratrum Praedicatorum in regno Peruviano contra parochos et clerum, 706 a et seq.; aliud de alternativà inter duas filiationes eremitarum sancti Augustini Discalceatorum Congregationis SS. Conceptionis M. V. in regnis Lusitaniae et Algarbiorum servandà, 722 a et seq.; aliud super immoderatis expensis fieri solitis a monialibus in earum officiis, 743 b et seq.; de divisione provinciae S. Ioannis Evangelistae insularum Azzorum et Terseirae Minorum de Observantiâ, 743 b et seq.; aliud de suffragio exprovincialium, exzelosorum et excollegarum Ordinis sancti Francisci de Paulâ, 771 b et seq.; decretum quo statuitur ut provinciae Congregationis Gallicanae Tertii Ordinis sancti Francisci nominibus Sanctorum titularium, minime vero provinciae et districtus earum vocentur, pro solo tamen conventu S. Mariae Miraculorum de Urbe confirmatur, 790 a et seq.; aliud de ratione faciendae electionis officialium in provincia S. Nicolai Minorum de Observantia Reformatorum, 832 a et b; item de alternativà officiorum pro provincià S. Antonii in Lusitania Minorum Discalceatorum, 878 b et seq.; de alternativa vicariatus generalis servanda inter tres provincias fratrum B. M. de Mercede Excalceatorum, 924 a et seq; decreta alia eiusdem Congregationis super quartâ funerali et ingressu parochorum cum stolà et cruce in ecclesias regularium allata confirmantur, 927 a et b.

Decreta Congregationis Immunitatis. — Decretum archiepiscopo Taurinensi ut procedat de iure contra ministros ducis Sabaudiae pro edicto ab ipsis lato contra immunitatem ecclesiasticam, 273 b.

Decreta Congregationis Indulgentiarum. — Decretum quoddam dictae Congregationis de communicatione indulgentiarum Congregationis Lateranensis Congregationi canonicorum Wildesinensium in utrâque Germanià, 805 a et b.

Decreta Congregationum particularium. — Decretum quo declaratur non esse locum petitae divisioni Congregationis presbyterorum Missionis, et servandas esse con-

stitutiones, 269 a et b; quo interdicitur omnibus confessariis de Urbe absolutio a quibusdam censuris et casibus, 430 a et b; decreta, declarationes et provisiones cuiusdam Congregationis particularis super sportulis quae tribunalibus persolvi debent, 696 b et seq.; item decretum quoddam Congregationis particularis de abolendis privilegiis a capitulis generalibus Minorum de Observantià reformatorum lectoribus concessis, 847 b et seq.

Decreta Congregationis Rituum. — Decretum, quo fit facultas eremitis Discalceatis S. Augustini provinciae Franciae canendi horas canonicas cantu Gregoriano, 9 b; de officio S. Paulae sub ritu secundae classis pro toto Ordine monachorum S. Hieronymi, 12 b; de officio et missâ de B. Augustino Dalmata pro quibusdam dioecesibus necnon Ordine Praedicatorum, 54 b; de celebratione missae B. M. V. singulis anni sabbatis pro Minoribus de Observantia Discalceatorum provinciae Baeticae, 102 b; item pro fratribus Minoribus Discalceatis provinciae Mexicanaeatum, 230 a; de cultu immemorabili et casu excepto pro beatis Theresià et Sancià regis Portugalliae filiabus, 244 a et b; item de cultu immemorabili beatae Luciae de Narnia moniali S. Dominici exhibito, 383 a; decreta tredecim Congregationis praedictae, quibus monachis Cisterciensibus Congregationis reformatae conceditur facultas recitandi officia complurium Sanctorum quibusdam ritibus et modis, 392 b et seq.; decreta duo eiusdem Congregationis super cultu immemorabili servi Dei Liberati de Lauro Minorum de Observantià, 565 b et seq.; decretum aliud eiusdem de cultu immemorabili, et casu excepto pro B. Gregorio X, 575 a et seq.; decretum super recitatione officiorum Sanctorum propriorum iuxta ritum Breviarii Romani pro canonicis Praemonstratensibus Congregationis Hispaniae, 955 b et seq.; aliud eiusdem de cultu immemorabili B. Andreae de Comitibus confirmatur, 957 b.

Decreta Ordinum regularium, vide Ordines sub propriis eorum titulis.

Decreta S. R. E. cardinalium. — Decretum cardinalis de Tournon commissarii et visitatoris generalis in Sinarum aliisque Indiarum Orientalium regnis super exercitio missionum et acceptatione praefecturarum, legere est confirmatum, 420 a et seq.; idem ad sequentia tempora extenditur, 421 b et seq.; decretum camerale cardinalis S. R. E. camerarii pro inquilinis tempore anni sancti cum eius ampliatione relatum confirmat Innocentius XIII, 928 a et seq.

Dioecesis. — Dioecesim Ulyssiponensem in partem orientalem pro antiquo archiepiscopo orientali nuncupando et in partem occidentalem pro altero novo occidentali divisit Clemens XI, 724 b et seq.

Disciplina ecclesiastica. — Pro disciplina ecclesiastica in regnis Hispaniarum restauranda decreta quaedam edidit Innocentius XIII, 931 a et seq.

Doctrinae Christianae Congregatio, vide Congregatio Doctrinae Christianae.

Domus (S.) Lauretana. — Domum (S.) Lauretanam visitantibus indulgentia plenaria perpetua per modum suffragii pro defunctis conceditur, 40 b; celebrationi missarum non adhuc celebratarum et aliarum in posterum celebrandarum in eius capellà et ecclesià consulitur, 41 a et seq.

- Ebredunensis episcopus. Ab Ebredunensis archiepiscopi officiali acta quaedam super invaliditate censurarum a vicario ecclesiae Niciensis latarum in ministros senatus, immunitatis ecclesiasticae violatores, nulla declarat Pontifex, 825 a et seq.; vide Niciensis senatus.
- Ecclesia S. Mariae in Montibus praecipua ecclesia B. M. V. in Urbe, 466 b; vide Mariae B. Virginis.
- Ecclesia collegiata insignis in palatio regis Portugalliae in archiepiscopalem et patriarchalem ecclesiam Ulyssiponensem occidentalem cum plurimis privilegiis erigitur, 725 b et seq.
- Ecclesia parochialis. Tres ecclesiae parochiales, de jurepatronatus regis Portugalliae, regiae capellae in civitate Ulyssiponensi uniuntur, 709 a et seq; carum loco tres vicariae de iurepatronatus regio, cum assignatione congruae, eriguntur, 712 a et b.
- Electiones duorum administratorum ecclesiarum Gnesnensis et Vladislaviensis nullae declarantur, necnon quaecumque inde secuta et secutura, cum nonnullis ordinationibus, 308 b et seq.; item electio gubernatoris ecclesiae Abulensis, et quaecumque gesta a capitulo, cum eorumdem damnatione et quibusdam ordinationibus, 349 a et seq.

Electio regis Romanorum, vide Rex Romanorum.

Eremitae S. Augustini. - Eorum scholaribus conventus S. Augustini civitatis Lagunae in insulâ Tenarifae facta facultas suscipiendi gradus scholasticos in eodem coenobio, 32 b et seq.; eremitis praedictis provinciae Portugalliae litterae patentes nuncii Portugalliae de alternativă officiorum in praedictă provinciă referuntur et confirmantur, 190 b et seq.; ipsis praecipitur admittere visitationem ordinariorum in eorum ecclesiis seu doctrinis in insulis Philippinis, 225 a et seq.; eremitis praefatis provinciae Portugalliae, qui in Congregatione Indiarum Orientalium vicarii provincialis munere perfuncti fuerint, omnia privilegia exprovincialium provinciae concessa, 252 a et seg; eremitis eisdem provinciae B. M. V. de Gratià in Indiis Occidentalibus decretum magistri generalis, quo revocatur alternativa in dictà provincià, confirmatur, 332 b et seq.; eremitis praedictis provinciae Chilensis senarius numerus magistrorum ad duodenarium extenditur, 389 a et seq.; provinciae Limanae in Indiis Occidentalibus extenditur eisdem ad octodenarium, 479 a et seq.; eremitis eisdem provinciarum Indiarum Occidentalium decretum Congregationis episcoporum et regularium de concedendo suffragio superioribus cuiuscumque coenobii in dictis provinciis, 558 b et seq.; eremitarum praedictorum Congregationis Observantiae Lombardiae favore, excludendos esse exvicarios generales, et servandam quamdam formam in constituendo vicesgerentes provinciarum dictae Congregationis, decernitur, 582 b et seq.; eisdem Congregationis Lombardiae decreta quaedam Congregationis episcoporum et regularium confirmantur de facultate assistentium, et de primatu in tempore sacrae visitationis inter priorem generalem Ordinis et vicarium generalem praedictae Congregationis, 636 b et seq.; eisdem permittitur publicatio decretorum innovantium, moderantium et declarantium constitutiones eiusdem Ordinis confirmatur, 48 b et seq.; item decretum Congregationis episcoporum et regularium, quo denegatur separatio quinque coenobiorum a provincià Aragoniae eorumdem fratrum, 702 a et seq.; pro eorumdem ecclesiis indulgentia plenaria perpetua in die festo S. Raymundi de Pennafort et Petri Nolasci conceditur, 771 a; praedictis Ordinis B. M. de Mercede Excalceatis decretum episcoporum et regularium confirmans statuta quaedam capitulorum generalium eorumdem de alternativà vicariatus generalis servandà inter tres provincias confirmavit Innocentius XIII, 924 a et seq.

Fratres Ordinis Minorum S. Francisci, vide Minores.

Fratres Ordinis Praedicatorum seu S. Dominici, vide Praedicatores.

Fratres Ordinis S. Augustini, vide Eremitae S. Augustini.

Fratres Ordinis S. Pauli primi eremitae. — Pro fratrum Ordinis S. Pauli primi eremitae ecclesiis indulgentia plenaria perpetua in eiusdem Sancti die festo conceditur, 303 b.

Fratres Ordinis SS. Trinitatis redemptionis captivorum. — Capitula quaedam pro bono regimine Ordinis, 91 b et seq.; confirmantur, 93 a et b; Discalceatis Congregationis Hispaniae facta facultas, utendi altari portatili, et absolvendi a casibus reservatis in quibusdam partibus infidelium, 95 b; fratrum eorumdem Discalceatorum provincia Italiae Congregationi Hispaniae unitur, 239 b et seq.; fratribus praedictis Discalceatis Congregationis Hispaniae decretum quoddam capituli generalis eorumdem de mutatione vestis fratrum oblatorum confirmatur, 824 a et seq.; eorumdem commissariis generalibus, ut persistant in eorum officiis, etiamsi ante capitulum vacet officium ministri generalis, conceditur, 830 b et seq.

G

Galli (S.) abbas, vide Pacificato.

Gnesnensis ecclesia. — Gnesnensis ecclesiae dissidia et turbas refert, 308 b et seq., vide Administrator et Electio.

Goanensis archiepiscopus. — Goanensis archiepiscopi edictum contra iurisdictionem commissarii et visitatoris apostolici in Sinarum et aliis Indiarum Orientalium regnis nullum declaratur, 264 b et seq.

Gregorius X (B.). — Pro B. Gregorio X decretum Congregationis Rituum de cultu immemorabili et casu excepto, confirmatur, 575 a et seq.

H.

Haeresis Ianseniana. — Adversus haeresim Iansenianam constitutiones Innocentii X et Alexandri VII cum nonnullis opportunis declarationibus confirmavit et innovavit Clemens XI, 233 a et seq.

Hildesiensis ecclesia. — Vide Pactiones.

Hispaniae. — In Hispaniis gesta adversus dignitatem ac iurisdictionem S. Sedis

exponit, 450 b et seq.; decreta quaedam aliaque gesta a saeculari potestate, immunitati et iurisdictioni ecclesiasticae praeiudicialia, nulla declarantur, damnantur, censuraeque inflictae confirmantur, 451 b et seq.; facta nuncio apostolico facultas absolvendi petentes ab iisdem censuris, 751 a et b; pro disciplinà ecclesiasticà in Hispaniarum regnis restaurandà decreta quaedam edidit Innocentius XIII, 931 a et seq., vide Disciplina ecclesiastica.

Hospitale B. M. Theutonicorum. — Dicto hospitali constitutiones Gregorii XV, Urbani VIII, Clementis IX et X ac Innocentii XI, quibus concessa et confirmata fuere dicto hospitali privilegia hospitalis S. loannis Hierosolymitani, confirmavit Innocentius XIII, 884 b et seq.; item constitutio Pii V, qua iidem milites eximuntur ab oneribus, quibus non sunt subiecti milites Hierosolymitani, confirmatur, 890 b et seq.; vide Milites S. Ioannis Hierosolymitani.

Hospitale S. Mariae de Consolatione, vide Confessarius.

Hospitale seu domus S. Ioannis in Mercatello de Urbe pro neophytis erectum v Paulo III, 467 a.

Hospitalia Urbis, vide Confessarius.

Ţ

lacobus comes Nemours excommunicatus ab episcopo Casalensi eo quod processionem SS. Corpus Christi turbavit, 560 b; edictum potestatis laicalis nomine Victorii Amedei ducis Sabaudiae contra valorem excommunicationis, 561 b; et decretum pontificium de censurarum validitate, 562 a et seq.

Ianuensis Respublica. — Ianuensis Reipublicae edictum de inefficacià schedularum excommunicationis latae in P. Granellum Minorum de Observantia nullum declaravit, cum decreto firmitatis earumdem, 547 b et seq.

Imperator, vide Rex Romanorum.

Imperatori Romanorum Carolo VI regnum Siciliae et Hierusalem cum terrâ citra Pharum in feudum concessit Innocentius XIII, 910 b et seq.

Indulgentiae. — Vide Festa Sanctorum.

Indulgentia plenaria perpetua visitantibus sanctam Domum Lauretanam, etiam per modum suffragii pro defunctis, 40 b; indulgentiae nonnullae perpetuae Congregationi Missionis concessae, 46 b; indulgentia plenaria perpetua peregrinantibus ad ecclesiam monasterii sacri Specus Sublacensis monachorum Cassinensium, 48 a et b indulgentias quasdam defunctis per modum suffragii applicandi facultas confraternitati Conceptionis B. M. Virginis in ecclesiis fratrum de Mercede civitatis Mexicanae conceditur, 89 b; indulgentia plenaria perpetua pro ecclesià Ordinis Servorum B. M. V. dominicà tertià septembris, 197 b; indulgentiae nonnullae perpetuae gestantibus scapularia parva distribui solita a clericis regularibus Theatinorum, 388 a et b; indulgentia a Paulo V concessa confratribus et consororibus B. M. V. de monte Carmelo, qui in unà dominicà cuiusque mensis solitae processioni interfuerint, visitantibus proprias ecclesias eâdem die conceditur, 553 b; indulgentiae quaedam perpetuae clericis, seu presbyteris, qui interfuerint collationibus fleri solitis in aedibus Congregationis Missionis in Monte Citatorio Urbis, 585 a et b; indulgentia plenaria per mo-

dum suffragii pro defunctis conceditur recitantibus coronam S. Birgittae, 626 a et b; item perpetuam etiam pro defunctis in ecclesià Montis B. M. V. monachorum Congregationis Montis Virginis, 703 b; indulgentiae toti Ordini Cisterciensi et monasteriis superioris Germaniae concessae, monachis provinciae Silesiae praedicti Ordinis conceduntur, 721 a et b; indulgentiae in quibusdam festis pro ecclesià B. M. della Steccata Militiae aureatae Constantinianae, 948 a et b.

Indultum. — Indulta omnia religiosis personis a nuncio apostolico concessa in regnis Lusitaniae et Algarbiorum propter nonnulla mala ex eorum concessione orta revocantur, 820 b et seq.

Innocentius XI, Michaëlangelus de Comitibus antea vocatus, Summus Pontifex creatur, 877 a; confirmat constitutionem Clementis XI super privilegiis universitatis studii generalis et collegii doctorum Urbini, 867 b et seq.; indicit iubilaeum universale initio pontificatus sui, 875 b et seq.; mandat continuari visitationem apostolicam ecclesiarum Urbis, 877 a et seq.; creat quinquaginta pueros honorarios occasione solemnis equitatûs in comites palatinos et auratae militiae equites, 897 b et seq.; declarat nullum edictum senatus de Lucerna super moderatione expensarum monialium, 899 b et seq.; promulgat Bullam in die Coenae Domini, 902 a; concedit Carolo VI Romanorum imperatori regnum Siciliae et Hierusalem cum terrà citra Pharum in feudum, 905 b et seq.; erigit universitatem studii generalis in civitate S. Iacobi de Leon de Cacas Indiarum Occidentalium, 922 a et seq.; confirmat decreta Congregationis episcoporum et regularium super quartà funerali et ingressu parochorum cum stola et cruce in ecclesias regularium, 927 a et b; confirmat decretum camerale pro inquilinis tempore anni sancti, 928 a et seq.; edit decreta pro disciplină ecclesiastică restauraudă in Hispaniis, 931 a et seq.; acceptat et confirmat testimonium in perenne grati animi erga ipsum Ordinis Minorum de Observantià et Reformatorum, 942 a et seq.; confirmat constitutionem Clementis VIII prohibentem Iudaeis novarum rerum mercaturam, 853 b et seq.; statuit Ruthenis ad unitatem fidei revertentibus bona sua integre reservari,  $956 \ a \ \text{et} \ b$ .

Inquisitio et inquisitores. — Inquisitoris generalis in Indiis, necnon curiae laicalis Carthaginensis, archiepiscopi S. Fidei et episcopi S. Marthae acta adversus episcopum Carthaginensem immunitatis ecclesiae iura tuentem, cum nonnullis aliis declarationibus et statutis, nulla declarantur, 248 a et scq.; inquisitionis tribunal a civitate Carthaginensi amovetur, 249 a; vide Congregatio Inquisitionis.

Interdictum ecclesiasticum. — Interdictum generale in dioecesi Lyciensi confirmat Pontifex eiusque observantiam sub certis poenis mandat, 463 a et seq.; interdictum, cui subiecta fuit dioecesis Agrigentina ob episcopi expulsionem cum decreto pro illius observantià, sub censuris eo ipso incurrendis, confirmatur, 595 a et seq.; item in dioecesibus Cataniensi et Agrigentinà omnimode observandum, 630 b et seq.; adversus interdictum praedictum quaedam falsae doctrinae reprobantur, 631 a et seq.; in eiusdem contemptores censuras et poenas infligit Pontifex, 634 a et b; vide Censurae.

. Ioannes Dluzeuski episcopus Gratianopolitanus administrator ecclesiae Gnesnensis a

capitulo Gnesnensi militaribus copiis eligitur, 310 a; electio nulla declaratur, 311 a et seq.

Ioannes Portugalliae et Algarbiorum rex illustris summo zelo summăque liberalitate et alacritate in auxilium christianae classis contra turcas quamplurium bellicarum navium subsidium validissimum quam citissime transmisit, 725 u; eius desiderio erigendi novum archiepiscopatum in capellă regiâ favet Pontifex, ibid. et seq.

Iosephi I electio in imperatorem preces primariae iam peractae validantur, 605 b et sea.

Iubilaeum universale pro salutari Ecclesiae regimine initio pontificatus de more indixit Clemens XI, 47 α; item Innocentius XIII, 875 b et seq.; iubilaeum universale pro pace inter principes christianos indixit iterum Clemens XI, 263 α et seq., et simile contra Turcas, 676 α et seq.

Iudaei. — In Iudaeos ne novarum rerum mercaturam exercerent, constitutionem Clementis VIII confirmavit et innovavit Innocentius XIII, 953 b et seq.

Iuncia in regno Siciliae, vide Congregatio Iunciae.

Ius praesentandi et nominandi ad tres vicarias loco ecclesiarum parochialium erectas regi Portugalliae conceditur, 713 a et seq.; item ius praesentandi et nominandi ad archiepiscopatum Ulyssiponensem occidentalem recens erectum, 736 b.

Ius visitandi. — Ius visitandi parochiales ecclesias regularium in insulis Philippinis competere locorum Ordinariis declaravit, 225 a et b.

L

Lauretana (S.) Domus, vide Domus S. Lauretana.

Legatio apostolica praetensa comiti Rogerio ab Urbano II commissa firmis argumentis a viris doctis eversa fuit, 652 a et b; vide Monarchia Siciliae.

Liberatus (P.) de Lauro. — Super servi Dei Liberati de Lauro cultu immemorabili decreta duo Congregationis Rituum confirmavit, 565 b et seq.

Libri damnati. — Folia quaedam impressa sub titulo Lettre de monsieur chanoine, etc. damnantur, 80 b; item liber sub titulo Véritable tradition de l'Église sur la prédestination et la grâce, etc. Par Mr. de Launoy, etc. cum mandato tradendi illum Inquisitoribus vel Ordinariis, 98 b; item folia sub titulo Acte d'appel, etc., 99 b; item liber omnes adversus decretum apostolicum super remotione archiepiscopi Sebasteni a vicariatu apostolico Missionum Hollandicarum editi, 304 a et seq; item liber sub titulis Doctoris Laurentii Pires Carvalho quaestiones selectae de Bulla Cruciatae, etc.; Epitome des Indulgent as e privilegios da Bulla da S. Cruzada, etc., 307 b et seq.; item liber sub titulo Traité de la puissance ecclésiastique et temporelle, etc., cum mandato illum tradendi Ordinariis vel Inquisitoribus, 319 b; item liber, cui titulus Le Noveau testament en françois, etc., vel Abrégé de la morale de l'Evangile, etc., 328 a et seq.; item libelli quatuor episcopi S. Pontii, 365 a et b; item liber sub titulo Traité de la régale, e'c., 366 a et seq.; item liber, cuius titulus: Ragioni a pro della fedelissima città e regno di Napoli, ecc., 379 a et b;

979

item libri sub titulis Ragioni del Regno di Napoli, ecc., De re beneficiaria, etc., Considerazioni teologico-politiche, ecc., parte prima, 380 b et seq.; iterum liber sub titulo Considerazioni teologico politiche, ecc. Parte seconda, 381 b et seq.; item liber sub titulo Entretiens sur le decret de Rome contre le Nouveau Testament, etc., 390 b et seq., vide Propositiones damnatae.

Libri vetiti. — Libros vetitos quoscumque in bibliotheca Romana Casanatensi retinendi facta facultas generali Praedicatorum, 13 a et b; item in biblioteca publica Urbinatensi, 844 a et b.

Liparensis civitas et dioecesis. — Liparensis civitatis turbas recenset, 531 a et seq.; Liparensis civitatis officiales restitutos ecclesiasticae communioni nulliter fuisse declarat, nullaque etiam alia gesta a delegato praetensi tribunalis Siciliae adversus vicarium generalem episcopi Liparensis, eius curiae ministros, aliosque, cum eorumdem damnatione, et publicatione censurarum, 533 a et seq.; Liparensis dioecesis a vicario generali ob sui expulsionem interdicto subiecta est, 618 a; quoddam edictum super illo a delegato monarchiae Siciliae editum refertur, 619 a; et nullum declaratur, 621 a et seq.; eiusdem dioecesis immediata subiectio S. Sedi confirmatur, 620 b; vide Censurae ecclesiasticae.

Litterae apostolicae. — Litteras apostolicas processus die Coenae Domini publicavit Clemens XI, 20 a et b; item Innocentius XIII, 902 a.

Loca montium. — Locorum montium computistariae in officia vacabilia, venalia et resignabilia in Dataria expedienda soluta certa pecuniarum quantitate, eriguntur, 256 a et seq.

Loca pia. — Loca pia Terraesanctae, vide Terrasancta.

Lucernae senatus. — Lucernae senatus ac magistratus edictum super moderatione subsidiorum dotalium, livellorum, aliarumque expensarum monialium, cum nonnullis ordinationibus, refert et nullum declarat Innocentius XIII, 899 b et seq.

Lucia (B.) de Narnia. — De B. Luciae Narniae cultu immemorabili decretum Congregationis Rituum confirmatur, 383 a et seq.

Ludovicus XIV rex christianissimus, ad Pontificem recurrit pro eradicandis pravis doctrinarum seminibus occasione libri gallice editi sub titulo Le Nouveau Testament etc., 807 &.

Lyciensis dioecesis, vide Interdictum.

#### M

Macaonensis episcopus. — Macaonensis episcopi eiusque vicarii gesta adversus commissarium apostolicum in Indiis Orientalibus recenset, 423 a et seq.; Macaonensis eiusdem episcopi praedicta omnia gesta nulla declarat, eademque damnat, inflictas ei censuras confirmat, ac severiores poenas comminatur, ibid.

Magister (M.) — M. Magistri militiae aureatae officium, a principe Flavio Commeno concessum duci Francisco Farnesio eiusque descendentibus, ab Innocentio XII confirmatum fuisse refertur, 791 b et seq.; praedictum officium eiusque privilegia, ab Innocentio XII familiae Farnesiae concessa, perpetuo iterum conceduntur cum confirmatione erectionis dicti ordinis militaris, 795 a et b; praefato

nonnulla privilegia, nempe facultas erigendi commendas, earumque fundatoribus iuspatronatum reservandi, easdemque conferendi, conceduntur, 799 a et seq. vide Militia aureata.

Magistri. - Vide Eremitae S. Augustini, Minores et Praedicatores.

Maigrot Carolus vide Carolus Maigrot.

Mariae (B.) Virginis laudes, 466 b; ipsius sacratissima imago olim ex humili loco divinitus detecta, in ecclesia S. Mariae in Montibus de Urbe asservatur, 466 b et 467 a, et 469 b.

Mediolanum. — In Mediolanensi ducatu gesta omnia a saeculari potestate adversus Sedem Apostolicam recenset, 353 b et seq.; edictum et mandatum a saeculari potestate promulgatum, ne transferantur pecuniae ad Statum Ecclesiasticum, et ut sequestrarentur fructus ecclesiastici personarum absentium, nulla declarantur, confirmatis censuris et poenis, 356 a et b; concessa tamen facultate absolvendi resipiscentes archiepiscopo Mediolanensi, 356 b et seq.

Milites S. Ioannis Hierosolymitani. — Ipsis facta facultas faciendi celebrare missam in magnis navibus navigatione contra infideles, 254 a et seq.; congregationi quinque eorumdem ac magno magistro ius super regimine trium navium bellicarum restituitur, 417 b et seq., vide Hospitale.

Milites Theutonici. - Vide Hospitale B. M. Theutonicorum.

Militia Aureata Constantiniana. — Dictae militiae sub titulo S. Georgii instaurationem a duce Francisco Farnesio, eiusdem militiae magno magistro, factam, renovando statuta, milites nobiles conscribendo, et cohortes contra Turcas expediendo, indicat, 793 a et seq.; in eiusdem militiae gratiam, ecclesia B. Mariae della Steccata nuncupata, in certam ecclesiam, certamque sedem collegialem et caput totius Ordinis erigitur, cum magno prioratu et privilegiis similium ecclesiarum capitum aliarum militiarum, 796 b et seq.; militiae praefatae domum piam de Misericordia nuncupatam, cum illius subjectione ecclesiae Steccatae ac nonnullis ordinationibus, concedit Pontifex, 797 a et b; et eiusdem magno priori facultatem instituendi rectores ad beneficia ecclesiastica, 797 b et seq.; militia praedicta ab Ordinariis locorum eximitur, eamque magno magistro in temporalibus et spiritualibus subiicitur, causa vero militum ecclesiasticorum alicui ecclesiastico committenda esse decernitur, 799 b et seq.; pro eiusdem maiori decore, quaedam praecipui honoris insignia et facultates eius magno magistro ac magno priori habitusque singulares pro capellanis conceduntur, 801 a et seq.; pro praedictà ecclesià B. Mariae della Steccata nuncupatà in quibusdam diebus festis indulgentia plenaria perpetua, 842 b; vide M. Magister.

Minimi S. Francisci de Paulà. — Minimis S. Francisci de Paulà provinciae Messanensis alternativa tripartita in electione correctoris, collegarum et definitorum in dictà provincià conceditur, 377 b et seq.; decretum Congregationis episcoporum et regularium de suffragio exprovincialium, exzelosorum et excollegarum dicti Ordinis confirmatur, 771 b et seq.

Minores Capuccini. — Minorum Capuccinorum discreti conventuales in provincià Flandro-Belgicà abrogantur, 65 a et b; iterum restituuntur, 616 a et seq.; Minoribus Capuccinis facta facultas dividendi provinciam Vallonam in duas, hasque firmandi quibusdam articulis, 587 b; eisdem decretum cardinalis protectoris

de servandà acqualitate coenobiorum et officiorum inter duas custodias provinciae Turonensis confirmatur, 542~a et seq.; Minorum praedictorum ecclesiis indulgentia plenaria perpetua in festis Ss. Paschalis Baylon et Ioannis a Capistrano, 580~a; praedictorum provinciae Insulensis concordia quaedam inita super divisione dictae provinciae in custodias, confirmatur, 849~b et seq.

Minores Conventuales. — Minoribus Conventualibus collegium studiorum sub invocatione nominis Iesu in coenobio Urbinatensi ipsorum Ordinis, concessis privilegiis collegii S. Bonaventurae de Urbe, erigit Clemens XI, 30 b et seq.; item collegium Assisiense pro missionibus, 368 a et seq.; pro dictorum ecclesiis indulgentia plenaria perpetua in festo S. Petri de Alcantara, 708 b; decreta quaedam definitorii generalis refert, 837 a et seq.; et confirmat, 838 b.

Minores de Observantià. - In corum ecclesiis indulgentia plenaria perpetua die festo S. Rosae Viterbiensis, 8 a; Minoribus de Observantià provinciarum Lusitaniae et Algarbiorum decretum Congregationis episcoporum et regularium de celebratione capitulorum et congregationum provinciarum earumdem confirmatur, 43 b; eis praecipitur admittere visitationem Ordinariorum in eorum ecclesiis in insulis Philippinis, 225 a et b; decretum Congregationis episcoporum et regularium approbans caeremoniale provinciae de Mexico Minorum praedictorum confirmatur, 236 b et seq; Minoribus praefatis provinciae Aquitaniae facultas mittendi discretum et iuvenes dictae provinciae ad coenobium Parisiense conceditur, 238 a et b; iterum de hac re statuitur relatà constitutione Clementis X, 338 b et seq.; Minoribus praedictis provinciarum Indiarum Occidentalium decretum Congregationis episcoporum et regularium de suffragio concedendo superioribus cuiuscumque conventus in dictis provinciis confirmatur, 556 b et seq.; Minorum eorumdem ecclesiis indulgentia plenaria perpetua in festo S. Catharinae Bononiensis conceditur, 587 b; Minoribus eisdem provinciae Baeticae decretum quoddam Congregationis episcoporum et regularium de primatu inter clericos et laicos, horumque titulo, confirmatur, 629 a et seg.; eisdem provinciae Chilensis litterae quaedam patentes commissarii generalis Indiarum occidentalium de visitatore dictae provinciae confirmantur, 752 b et sea; praedictis provinciae S. Ioannis Evangelistae insularum Azzorum et Terseirae decretum Congregationis episcoporum et regularium approbans divisionem dictae provinciae confirmatur, 764 a et seq.; custodi et guardiano S. Sepulchri facta facultas conferendi sacramentum Confirmationis, 889 b; decretum capituli generalis eorumdem in perenne grati ipsorum in Pontificem animi testimonium editum confirmatur, 942 a et seq.; praesatis provinciae Poloniae Maioris constitutio Innocentii XI de coenobio Thorunensi aggregando provinciae praedictae confirmatur, 944 a et seq.

Minores de Observantia Discalceati. — Ipsorum coenobium S. Luciae de Monte et hospitium in oppido Portici dismembrantur a provincia S. Petri de Alcantara regni Neapolis, et provinciae eiusdem S. Petri regni Castellae uniuntur, 66 a et b; quae tamen constitutio postea revocatur a Clemente XI, 544 a et seq.; iterum de hac re pertractat Innocentius XIII, 914 b et seq.; et postremae constitutionis Clementis XI executionem nuncio Neapolis committit, 916 b; eisdem provinciae S. Didaci Novae Hispaniae in Indiis constitutio Innocentii XII

de primatu contra eremitas S. Augustini provinciae Nominis Iesu confirmatur, 75 b; praedictis provinciae Baeticae decretum Congregationis Rituum de celebratione missae B. M. V. singulis sabbatis anni, 102 b; item pro minoribus Discalceatis provinciae Mexicanae, 230 u; et eiusdem provinciae provinciali, ne iuri precedendi eremitis S. Augustini, absque consensu definitorii et discretorii, nuncium remitteret, mandatur, 241 b; minoribus praefatis familiae ultramontanae decretum Congregationis episcoporum et regularium de instituendo procuratore generali in Urbe pro eisdem, cum quibusdam ordinationibus, confirmatur, 226 b; Minoribus Discalceatis strictioris observantiae privilegia et decreta Congregationis episcoporum et regularium ne quis illis eleemosynam quacrere vetaret confirmantur, 763 a et seq.; eisdem in Brasilià constitutio Clementis X qua revocata fuere et in posterum prohibita privilegia personalia confirmatur, 806 et seq.; praedictis provinciae S. Antonii in Lusitanià decretum Congregationis episcoporum et regularium de alternativà officiorum confirmatur, 878 b et seq.

Minores de Observantia Recollecti. — Minoribus de Observantia Recollectis provinciae Argentinensis decretum definitorii generalis eorumdem, quo statuitur ut provincia Coloniensis restituat provinciae Argentinensi quatuor coenobia, confirmatur,  $5 \ a$  et b.

Minores de Observantià Reformati. — Minorum de Observantià Reformatorum missionariis in Æthiopià privilegia exprovincialium conceduntur, 97 a et b; Minoribus Reformatis provinciae S. Antonii in regno Portugalliae decretum Congregationis episcoporum et regularium approbans divisionem dictae provinciae in duas sub certis conditionibus confirmatur, 229 b; Minoribus eisdem provinciae S. Didaci Papiensis decretum Congregationis episcoporum et regularium de ratione habendà solius meriti in electionibus eorumdem confirmatur, 341 a et b; pro Minoribus Reformatis provinciae Conceptionis B. M. fluminis Ianuarii, sicut et pro iis provinciae S. Antonii Bahiensis in Brasilià, facultas eligendi commissarios visitatores ex ipsorum provincià conceditur, 772 b et seq.; praefatis provinciae sancti Nicolai decretum Congregationis episcoporum et regularium de ratione faciendae electionis officialium confirmatur, 832 a et b; pro iisdem Minoribus de Observantià Reformatis statuta quaedam capitulorum generalium eorumdem de privilegiis lectorum, praedicatorum et magistrorum novitiorum abolentur, 845 b et seq.; eisdem decretum Congregationis particularis de abolendis privilegiis a capitulis generalibus lectoribus concessis confirmatur, 842 b et seq.; ut Minores laici reformati in regno Siciliae praestarent iuramentum cedendi praecedentiam clericis statuit Innocentius XIII, 881 b et seq.; eisdem pocnitentiariis S. Ioannis in Laterano de Urbe privilegia exprovincialium conceduntur, 888 a et seq.

Minores Tertii Ordinis — Ipsis in Lusitanià decretum Congregationis episcoporum et regularium de celebratione capitulorum et congregationum provinciarum Lusitaniae et Algarbiorum confirmatur, 43 b; eorumdem ecclesiis indulgentia plenaria perpetua in festis Ss. Ludovici et Elisabethae conceditur, 291 b; pro eisdem provinciae Lugdunensis, ut, decedente ministro provinciali sex mensibus ante capitulum, vicarius generalis non eligeretur, conceditur, 331 a e

seq.; eisdem Congregationis Gallicanae decretum quoddam statuens ut provinciae eiusdem Congregationis nominibus Sanctorum titularium, minime vero nominibus districtuum vocarentur, pro solo tamen conventu S. Mariae Miraculorum de Urbe, confirmatur, 790 a et seq.; ut Minores laici Tertii Ordinis in regno Siciliae praestarent iuramentum cedendi praecedentiam clericis statuit Innocentius XIII, 881 b et seq.

Missa. — Missarum celebrationi non adhuc celebratarum et in posterum celebrandarum in capellà et ecclesià S. Domus Lauretanae consulitur, 41 a et seq.; de missà B. M. V. singulis anni sabbatis celebrandà decretum Congregationis Rituum pro Minoribus de Observantia Discalceatis provinciae Bacticae confirmatur, 102 b; item pro Minoribus Discalceatis provinciae Mexicanae, 230 a; missam celebrari faciendi in magnis navibus in navigatione contra infideles facultas militibus sancti Ioannis Hierosolimytani conceditur, 254 a et b; missam celebrandi una ante auroram et post meridiem hora facta facultas Congregationi Piorum Operariorum, 270 a et b.

Missae Sanctorum, vide Sanctos sub proprio quemque nomine.

Missionarii et missiones. — Missionariis in Etiopia Ordinis Minorum de Observantia Reformatorum privilegia exprovincialium concessa, 97 a et b; missionariorum collegio Assisiensi Ordinis Minorum Conventualium regulas nonnullas recensel, 368 a et seq.; et confirmat, 371 a et b; altero collegio in conventu sancti Bartholomaei in Insula Minorum de Observantia regulas quasdam editas refert, 372 a et seq.; et confirmat, 376 b; decretum cardinalis de Tournon commissarii et visitatoris generalis pro exercitio missionum in Sinarum aliisque Indiarum Orientalium regnis refert et confirmat, 420 a et seq.; ut Missionarii super observantia quorumdam responsorum editorum a S. Congregatione in causa rituum Sinensium iuramentum praestarent, cuius formula affertur, nec ante ipsum missiones inirent, mandat Pontifex, 670 a et seq.; vide Ritus Sinenses.

Missionarii. - Vide Congregatio Missionis.

Monachi Ordinis sancti Basilii ritus latini. — Ipsis indultum recitandi divina officia ritu latino, necnon Sanctorum eiusdem Ordinis, extenditur, 255 a et b; pro monachorum eorumdem ecclesiis in festo S. Basilii indulgentia plenaria perpetua conceditur, 260 a et b.

Monachi Ordinis sancti Benedicii Congregationis Bavaricae. — Eisdem decretum Congregationis episcoporum et regularium de iuramento in abbatum benedictionibus confirmatur, 308 a et b.

Monachi Ordinis sancti Benedicti Congregationis Bohemiae. — Iis privilegia omnia Congregationum Ordinis sancti Benedicti concessa, 627 a et seq.

Monachi Ordinis sancti Benedicti Congregationis Bursfeldensis. — Pro dictorum monachorum Congregatione translatio indulgentiae plenariae perpetuae in festo S. Scholasticae in diem translati festi conceditur, 769 b.

Monachi Ordinis sancti Benedicti Congregationis Montis Virginis. — In ipsorum ecclesià indulgentia plenaria perpetua ctiam pro defunctis conceditur, 703 b.

Monachi Ordinis sancti Benedicti Congregationis Cassinensis. — Indulgentia plenaria perpetua peregrinantibus ad ecclesiam monasterii S. Specus Sublacensis conceditur,  $48\ a$ .

Monachi Ordinis sancti Benedicti Congregationis S. Crucis. — Congregatio in regno Poloniae et magno ducatu Lithuaniae erigitur, 344 a; privilegia omnia Congregationis Bavaricae, exemptio ab Ordinariis, facultas aggregandi alia monasteria et condendi constitutiones illi concessa, 344 b et seq.; ipsorum ecclesiis indulgentia plenaria perpetua in festis Inventionis et Exaltationis S. Crucis conceditur, 348 a et b.

Monachi Ordinis sancti Benedicti Congregationis Montis Oliveti. — Monachis Congregationis Montis Oliveti Ordinis sancti Benedicti decretum Congregationis episcoporum et regularium de formă eligendi generalem infra triennium in praedictă Congregatione confirmatur, 267 a et scq.; monachis eisdem constitutionum Clementis X quoad alternativam regiminis abbatiarum inter abbates et monachos praefatae Congregationis derogatio conceditur, 554 b et scq.

Monachi Congregationis Ordinis S. Benedicti Vallisumbrosae. — Monachorum Vallisumbrosae constitutiones nonnullas cum suis correctionibus et declarationibus ad regulam S. Benedicti refert, 113 a et seq.; et confirmat, 188 a et b; abbatem generalem, visitatores et definitores deputat, eorumque officia ultra solitum tempus extendit, 220 b; statutum de ratione visitandi monasteria et relatione transmittendà ad Congregationem super disciplinà regulari, 221 a; communicatio privilegiorum quorumdam Ordinum et Congregationum, 578 a et seq.

Monachi Ordinis Carthusiensis. — Monachis Ordinis Carthusiensis, ne alicui in suis monasteriis carnibus vesci permitterent, prohibetur, 486 a et b.

Monachi Ordinis Cisterciensis. — Monachis Congregationis sancti Bernardi Castellae Ordinis Cisterciensis constitutio Innocentii XI de voto capitulari eorumdem monachorum in academiis Salmanticensi et Complutensis magistrorum declaratur de illis tantum magistris qui tunc actu cathedram occuparent, 14 a et b; decreta quaedam capitulorum generalium eiusdem Congregationis de suffragio lectorum et praedicatorum confirmantur, 15 b; dictae Congregationi sancti Bernardi Italiae decretum Congregationis episcoporum et regularium de abbatibus non confirmandis in eodem monasterio vel officio post quinquennium, 18 a et seq.; pro monachis Congregationis Reformatae Hispaniarum decretum Congregationis episcoporum et regularium de servandà constitutione Innocentii XI etiam quoad restrictionem numeri quatuor praedicatorum vocalium, 104 a; decreta tredecim Congregationis Rituum, quibus eisdem conceditur facultas recitandi officia plurium Sanctorum quibusdam ritibus et modis, 392 b et seq.; inter monachos Cistercienses eiusdem Congregationis litis exortae initium et progressum refert, 399 a et seq.; praedicta lis extinguitur et nova forma bipartita eam gubernandi praescribitur, 402 a et seq.; ut praefati Congregationis reformatae sancti Bernardi capitulum generale deinceps singulis sexenniis et non amplius trienniis habeant, statuitur, 789 b et seq.; item, 816 b et seq.; praesatis decretum eorumdem capituli generalis de superioribus singulis sexenniis eligendis, quoad superiores maiores tantum, cum normâ servandâ singulis trienniis in electione vel confirmatione aliorum superiorum, confirmatur, 817 a; eorumdem Congregationis sancti Bernardi in Hispania decreta quaedam in capitulo generali edita refert, 839 b et seq.; et confirmat, 841 b et seq.

Monachis Cisterciensibus provinciae Bohemiae, Moraviae et Lusatiae privilegia omnia a Gregorio XIV Congregationi S. Bernardi Hispaniarum concessa, et ab Urbano VIII ad Congregationem superioris Germaniae eiusdem Ordinis extensa, communicantur, 664 b et seq.; eisdem Congregationis Fuliensis decretum eorum capituli generalis de mutatione sandaliorum in calceos confirmatur, 694 b et seq.; praedictis provinciae Silesiae indulgentiae totius Ordinis et monasteriorum superioris Germaniae conceduntur, 721 a et b.

Monachi Ordinis sancti Benedicti Congregationis Silvestrinorum. — Monachis eisdem decretum quoddam dietae generalis eorumdem de exercitio munerum a constitutionibus praescripto ad obtinendam abbatiam titularem confirmavit Clemens XI, 834 b et seq.

Monachi Ordinis S. Hieronymi. — Monachis Ordinis sancti Hieronymi in Hispania decretum Congregationis Rituum de officio sanctae Paulae sub ritu secundae classis pro toto ipsorum Ordine confirmatur, 12 α.

Monarchia Siciliae. — Quaedam a tribunali monarchiae Siciliae gesta contra censuras ab episcopo Agrigentino in sui expulsores declaratas et interdictum cui subjecta fuit dioecesis Agrigentina, nulla declarantur, 588 b et seq.; Monarchiae Siciliae ministros omnes participes in supra relatis actis censuras ecclesiasticas incurrisse et ab illis nonnisi a Romano Pontifice absolvi posse decernitur, 595 a et seq.; delegati monarchiae Siciliae edictum quoddam super interdicto, cui vicarius generalis expulsus subiecit dioecesim Liparensem, nullum declaratur, 618 a et seq.; delegati praefatae monarchiae praeceptum de impediendâ exequatione rescriptorum apostolicorum sine praevio regio exequatur, nullum declaratur, 639 a et seq.; monarchiae Siciliae infirmum fundamentum, praetensam scilicet apostolicam legationem Rogerio comiti Siciliae ab Urbano II commissam, a doctis viris firmis rationibus eversum fuisse exponit, 652 a et seq.; eam abolet cum revocatione privilegiorum, 654 a et seq.; modus servandus in foro ecclesiastico pro regno Siciliae post monarchiae abolitionem cum tabella iudicum seu tribunalium praescribitur, 659 b et seq.; quaedam appellatio et protestatio procuratoris fiscalis in regno Siciliae, adversus binas praedictas constitutiones apostolicas, nulla declaratur, 677 b et seq.

Moniales, vide Lucernae senatus.

Monitorium archiepiscopi Taurinensis pro declaratione incursus censurarum contra delegatos aliosque ministros ducis Sabaudiae, 273 b.

Musici, vide Congregatio musicorum.

N

Neapolis. — In Neapolis regno patrata omnia a saeculari potestate in Sedem Apostolicam refert, 368 b et seq.; edicta et litterae a saeculari potestate promulgata ne transmitterentur pecuniae ad Statum Ecclesiasticum, et ut sequestrarentur fructus ecclesiastici personarum absentium, nulla declarantur, confirmatis censuris, 361 a et b; concessà tamen facultate absolvendi resipiscentes archiepiscopo Neapolitano, 362 a et b.

Nemours comes Iacobus, vide Iacobus comes Nemours.

Neophyti. — Neophytis constitutio Pauli III, de privilegiis eorumdem quoad bona temporalia, cum quibusdam ordinationibus confirmatur et ampliatur, 108 a et seq.; item pro desiderio conversionis iudeorum executioni demandetur constitutio Gregorii XIII quoad conciones ad hebraeos habendas et concionatores benigne agant, 110 a; ecclesiarum praelatis, ac saecularibus principibus, omnibusque christifidelibus, neophyti commendantur, 110 b et seq.

Neophytorum et Cathecumenorum de Urbe domus locorumque piorum illi adnexorum causae omnes privative vicesgerenti Urbis committuntur, 222 a et seq.

Niciensis Senatus. — Niciensis Senatûs mandatum pro remotione cuiusdam sequestri nullum declaratur, 413 a et seq.; Niciensis senatus officiales a vicario capitulari eiusdem ecclesiae Niciensis, tamquam immunitatis ecclesiasticae violatores ob extractum ab ecclesiâ sacerdotem, declarati fuere excommunicati, sed ab officiali metropolitae Ebredunensis primo ad cautelam absoluti fuere, ac postea nullae declaratae censurae, uti refert, 825 a et seq.; item dictos ministros tamquam excommunicatos, donec a Sanctâ Sede aliter declaratum fuerit, vitandos esse mandatur, 827 a et b; vide Provocatio, et Sabaudia et Censurae ecclesiasticae et Ebredunensis archiepiscopus.

Niciensis comitatus potestate decretum editum et concordia ab ecclesiasticis cum syndicis terrae Villarii inita super solutione onerum laicalium, cum poenis in contravenientes, nulla declarantur, 539 a et seq.

Nuncius apostolicus. — Nuncii apostolici Portugalliae patentes litterae de alternativa officiorum in provincià Portugalliae Ordinis Eremitarum sancti Augustini relatae confirmantur, 190 b et seq.; nuncius apostolicus in Portugalliae et Algarbiorum regnis sub Clemente XI extitit Michaëlangelus de Comitibus archiepiscopus Tarsensis, ut colligitur, 190 b; nuncio apostolico ad tractum Rheni, ut declararet canonicos Osnabrugensis ecclesiae ob postulationem principis achatolici in episcopum incurrisse censuras et poenas, iniungitur, 747 a; necnon facultas ab his solvendi et super irregularitate dispensandi et ad omnia rehabilitandi conceditur, ibid.; nuncio Hispaniarum facultas absolvendi a censuris et poenis eos qui libertatem, immunitatem et iurisdictionem ecclesiasticam violarunt conceditur, 751 a et seq.; a nuncio in regnis Lusitaniae et Algarbiorum indulta omnia concessa religiosis personis ob mala ex eorum concessione orta revocantur cum prohibitione eidem nuncio ne in posterum illa concedat, 820 b et seq.; nuncio apostolico Neapolis executio constitutionis Clementis XI de reunione coenobiorum S. Luciae de Monte ac de Portici provinciae Neapoletanae fratrum de Observantia Discalceatorum Hispaniae committitur, 915 a.

0

Observantes. — Vide Minores de Observantià.

Officia Sanctorum. — Super officiorum Sanctorum propriorum recitatione iuxta ritum Breviarii Romani decretum Congregationis Rituum pro canonicis Praemonstratensibus Congregationis Hispaniae confirmat Innocentius XIII, 955 b et seq.

Officia Sanctorum. - Vide Sanctos sub proprio quemque nomine.

Officia vacabilia, vide Loca montium.

- Ordinarii locorum. Ordinariis locorum in insulis Philippinis competere ius visitandi parochiales ecclesias declaratur, 225 a et b; Ordinariis Italiae, ut saltem bis in anno populo commendari curent necessitates captivorum mandatur, 241 a et b; item Ordinariis quamplurium nationum, ut commendari curent populis christifideles captivos, 577 a et b.
- Ordines regulares. Vide Canonici regulares, Fratres, Monachos et proprios eorum titulos.
- Ordines sacri. Ordines omnes extra tempora, et non servatis interstitiis, suscipiendi facultas fratribus Congregationis Charitatis S. Hippoliti in Indiis Occidentalibus conceditur, 37 a et b.
- Ordinis militaris Constantiniani erectio, vide Militia Aureata Constantiniana.
- Oratio Quadraginta Horarum. De praefatae orationis distributione inter ecclesiam patriarchalem et metropolitanam aliasque Ulyssiponenses decretum delegati apostolici confirmatur, 766 a et seq.
- Osnabrugensis episcopus. In dictum episcopum principem Ernestum acatholicum capitulum et canonici postularunt, quae tamen postulatio nulla declaratur, 745 b et seq.; vide Nuncius apostolicus.

P

- Pacificatio. Pacificationis cuiusdam tractatus inter abbatem S. Galli Ordinis sancti Benedicti nullius dioecesis provinciae Moguntinae et magistratus Bernensem et Tigurinensem catholicae fidei et Ecclesiae iuribus noxius nullus declaratur, 813 b et seq.
- Pactiones. Pactiones a capitulo ecclesiae Hildesiensis cum acatholico principe initae, religioni, ecclesiae, ipsique capitulo praeiudiciales, nullae declarantur, 408 b. Parmae ducatus. Vide Concordia.
- Parochus. A parocho S. Andreae de Fractis collegium de Propagandâ Fide exemptum declaratur, 335 a et b; parochis civitatis Parmensis decreta quaedam Congregationis episcoporum et regularium super quartâ funerali et ingressu parochorum cum stolâ et cruce in ecclesias regularium, confirmavit Innocentius XIII, 927 a et b; vide Associatio cadaverum.
- Patriarcha et Patriarchatus. Patriarchatus Ulyssiponensis erigitur ad instar illius Venetiarum, 734 a et seq.; vide Archiepiscopatus et Ecclesia collegiata.
- Paula (S.) S. Paulae officium sub ritu secundae classis pro toto Ordine monachorum S. Hieronymi posse recitari decrevit Congregatio Rituum, eiusque decretum confirmatur, 12 b; eius die festo indulgentia plenaria perpetua pro ecclesiis monachorum Ordinis S. Hieronymi Congregationis Lombardiae, 951 a.
- Peloponnensi felix et celerrima expugnatio a Turcarum tyranno facta, 724 b.
- Pensiones transmittendi facultatem votantibus signaturae iustitiae concessit Clemens XI, 21 a et seq.; etiam post dimissionem officii, 38 b et seq.

Petrus Coddaeus archiepiscopus Sebastenus remotus fuit decreto Pontificis ab apostolico Hollandiae illique foederatarum provinciarum vicariatu, 304 a; libri pro ipsius editi defensione damnantur, 304 b et seq.

Philippus dux Aurelianensis regni Galliae rector. — Eius patrocinium petit Pontifex ad reparanda unitatis et disciplinae detrimenta atque ad avertenda catholicae religionis pericula, 808 b.

Pii Operarii. - Vide Congregatio Piorum Operariorum.

Pius V (S.). — S. Pii V vitam, constitutioni insertam, enucleate refert una cum miraculis quibusdam, 507 b et seq.; eiusdem canonizatio cum concessione indulgentiae in die festo eiusdem promulgatur, 515 b et seq.

Placet regium, 271 a; edicto de regio placet requirendo pro clericis assumendis vel promovendis, in ditione Sabaudiae editum, reprobatur, ibid. et seq.

Poenitentiarii. — Poenitentiariis Minoribus Reformatis S. Ioannis in Laterano de Urbe exprovincialium privilegia concessit Innocentius XIII, 888 a et seq.

Polonia. — Ibi gesta contra immunitatem ecclesiasticam, vide Varsavia.

Pontiscurvi terra excepta fuit a concessione regni Siciliae citra Pharum in feudum Philippo IV Hispaniarum regi catholico, 908 a.

Praecedentia. — Vide Minores de Observantià Discalceati.

Praedicatores. — Fratrum Praedicatorum magistro generali facta facultas retinendi quoscumque libros vetitos in Romaná bibliothecá Casanatensi, 13 a et b; iisdem Congregationis Observantis B. Iacobi Venetiarum decretum magistri generalis Ordinis, confirmans abdicationem graduum et privilegiorum personalium factam ab eisdem, confirmatur, 44 b et seq.; item Praedicatoribus Congregationis Observantiae S. Marci de Cavotis decretum Congregationis episcoporum et regularium de lecturis et lectoribus, 77 a et b; separatio duodecim coenobiorum a provincià Germaniae et unio eorumdem provinciae Hungariae, 81 b; Praedicatores renuunt admittere visitationem Ordinarii in eorum ecclesiis in insulis Philippinis, 225 a; quibus praecipitur eam admittere, 225 b; magistri generalis decretum, quo prohibetur receptio illegitimorum in provincià Angelopolitanà, 246 a et seq.; Praedicatoribus provinciarum S. Antonini novi regni Granatensis et S. Crucis decretum Congregationis episcoporum et regularium de suffragio concedendo in capitulis provincialibus singulis prioribus dictarum provinciarum confirmatur, 536 a et seq.; item pro provinciis Indiarum occidentalium, 580 b et seq.; pro Praedicatorum ecclesiis indulgentia plenaria perpetua in festo S. Pii V, 550 b; magistro generali facta facultas erigendi in Sinis in eodem loco alteram confraternitatem SS. Rosarii pro mulieribus cum solitis indulgentiis, 551 b et seq.; Praedicatorum magistri generalis decretum quoddam pro abolitione alternativae in electione provincialis provinciae S. Antonini novi regni Granatensis confirmatur, 698 b et seq.; eisdem provinciae S. Ioannis Baptistae in regno Peruano decretum Congregationis episcoporum et regularium super associatione cadaverum ad ecclesias regularium, contra parochos et clerum saecularem, confirmatur, 706 a et seq.; praedictis provinciae Portugalliae decretum quoddam Congregationis episcoporum et regularium approbans decretum capituli eorumdem super immoderatis expensis fieri solitis a monialibus in earum officiis, confirmatur, 743 b et

INDEX RERUM 989

seq.; eisdem provinciae Aprutinae ampliationem numeri magistrorum confirmavit Innocentius XIII, 918 a et seq.

Praemonstratenses. — Vide Canonici regulares.

Preces primariae. —Preces primarias, Romano imperio vacante a vicariis imperialibus expeditas, nullas declaravit, provisionesque illorum vigore factas abolevit Clemens XI, 437 b et seq.; ad preces primarias Caroli VI Romanorum regis ut aliqua beneficia ecclesiastica conferri deberent, concessit, 603 a; preces similes Iosephi I decessoris praedicti Caroli exequendas decrevit, 605 b et seq.

Presbyteri Societatis Iesu. — Pro presbyteris Societatis Iesu servandam esse constitutionem Innocentii X de translatione festi S. Francisci Xaverii eiusdem Societatis una cum indulgentia declaratur, 70 b; quomodo renuerent admittere visitationem Ordinariorum in eorum ecclesiis seu doctrinis in insulis Philippinis, 225 a; quibus praecipitur eam admittere, 225 b; Societatis Iesu patribus prohibitum fuit ingredi alium Ordinem sine facultate S. Sedis vel praepositi generalis, ut ex constitutione Gregorii XIII refertur, 822 a et b; eo quod in Indiis novo ausu relata constitutio falsis interpretationibus corrumperetur, confirmatur, 823 a.

Processiones. — A processionibus publicis fratres Congregationis Bethlehemitarum in Indiis Occidentalibus eximuntur, 55 b.

Propagandà (de) Fide. — Vide Collegium.

Propositiones damnatae. — Propositiones quasdam excerptas ex libro sub titulo Le Nouveau Testament, ecc., aut Abrégé, etc., cum iudicio de reliquis propositionibus, recenset, damnat et prohibet Clemens XI, 568 a et seq.; vide Libri damnati.

Provinciae Ordinum regularium vide Regulares sub proprio eorum nomine.

Provocatio. — Provocatio episcopi Vigintimiliensis ad ducem Sabaudiae et senatum Niciensem pro capiendà possessione quorumdam locorum, atque remotione sequestri super parte fructuum episcopatus, nulla declaratur, 413 b et s q.

Pueri honorarii. — Pueros honorarios quinquaginta, occasione solemnis equitatus, in comites palatinos et auratae militiae equites creat Innocentius XIII, 897 b.

R

Recinetensis civitas. — Pro Recinetensis civitatis regimine nova capitula referuntur, 764 b et seq.; et confirmantur, 778 b.

Reipublicae christianae miserior in dies semperque luctuosior facies, 263 a.

Rex Portugalliae. — Ad regis Portugalliae preces tres parochiales ecclesiae de eiusdem iurepatronatus regiae capellae in civitate Ulissyponensi uniuntur, 709 α et seq.; eidem ius praesentandi ad tres vicarias, loco dictarum ecclesiarum suppressarum erectas, conceditur, 713 α et seq.; laudatur eo quod plures naves miserit adversus teterrimos Turcarum apparatus, Pontificis impulsu, ut refert, 724 b; in regis praedicti gratiam, insignis collegiata in palatio regio eiusdem in archiepiscopalem et patriarchalem ecclesiam Ulyssiponensem occidentalem cum plurimis privilegiis erigitur, 725 b et seq.; eidemque ius nominandi et praesentandi ad archiepiscopatum occidentalem reservatur, 736 b.

Rex Romanorum. — Regis Romanorum electio in futurum imperatorem, actibus et functionibus a S. Sede post eam peragi solitis, non approbatur, antequam ab ipso electo confirmatio petatur et impetretur, ut declarat Pontifex, 460 b et seq.; in regem Romanorum futurum imperatorem Caroli VI electio confirmatur, 600 b et seq.; eidem, ut ad eius preces primarias aliqua beneficia ecclesiastica conferri deberent, conceditur, 603 b et seq.

Ritus Sinenses. — Rituum seu caeremoniarum Sinensium causae acta refert, 204 b et seq.; mandatum seu edictum domini Caroli Maigrot vicarii apostolici Fokiensis in regno Sinarum, nunc episcopi Cononensis, 204 b; quaesita et responsa S. Congregationis Inquisitionis, 208 a et seq.; decretum Clementis XI de eorum firmitate, 220 a et b; omnimoda ipsorum observatio iterum praecipitur omnibus, 670 a et seq.; vide Missionarii.

Rota Maceratensis, vide Auditores Rotae.

Rota Perusina, vide Auditores Rotae.

Rutheni. — Ut Ruthenis ad fidei unitatem revertentibus bona sua integra reserventur statuit Pontifex, 956 a et seq.

 $\mathbf{S}$ 

Sabaudia. — In Sabaudiae ducis ditione quamplura edicta emanata aliaque gesta, libertati, immunitati et iurisdictioni ecclesiasticae praeiudicialia recenset, 271 a et seq.; et nulla declarat cum eorumdem damnatione et decreto de firmitate censurarum, donec S. Sedi satisfactio exhibeatur, 283 b et seq.; edictum super deputatione iudicis pro iustitià administrandà et oeconomi pro colligendis fructibus in abbatiâ S. Benigni suo rectore orbatâ, utpote laesivum iurium Apostolicae Sedis, nullum declaratur, 406 b et seq.; beneplacitum concessum episcopo Vigintimiliensi, pro capienda possessione quorumdam locorum, et mandatum ad senatum Niciensem, pro remotione sequestri, nulla declarantur, 413 b et seq.; item edictum editum super censuris ab episcopo Casalensi latis adversus comitem Nemours, 560 b et seq.; ob molestias subditis et feudatariis Sanctae Sedis locorum Montafiae, Cisternae et Cortansae, Astensis dioecesis, illatas, nonnulla monitoria a Curià Romana prodidisse refert, 779 b et seq.; edictum quoddam in praeiudicium supremi dominii S. Sedis in dictis locis a saeculari potestate promulgatum refertur, 781 a, et nullum declaratur, 783 a; ea loca docentur pertinere ad episcopum Astensem, adeoque subesse pontificio dominio, 782 a et seq.; vide Taurinensis Senatus.

Sancia (B.). — De B. Sanciae, regis Portugalliae filiae et monialis Congregationis Alcobacensis Ordinis Cisterciensis, cultu immemorabili et casu excepto decretum Congregationis Rituum confirmatur, 244 a et b.

Scapularia B. M. V. de Carmelo distribui debent a solis Carmelitis, 72 b; scapularia parva caerulei coloris distribui solent a clericis regularibus Theatinis, 388 a et b.

Sebastenus archiepiscopus. — Vide Petrus Coddaeus

Sepulchrum (S.). — S. Sepulchri custodi et guardiano facta facultas conferendi sacramentum Confirmationis, 889 b.

Servi B. M. V. — Pro servorum B. M. V. ecclesià indulgentia plenaria perpetua dominicà tertià septembris conceditur, 197 b.

S. Galli abbas, vide Pacificatio.

Sicilia. — Vide Monarchia Siciliae. Vide Congregatio Iunctae.

Siciliae regnum et Hierusalem cum terrà citra Pharum, ad S. Sedem devolutum, Ferdinando Aragoniae regi, eiusque descendentibus, etiam feminis, a Iulio II in feudum concessum fuisse, civitate Beneventanà exceptà, cum annuo censu et sub certis conditionibus, refert, 905 b et seq.; regnum idem a Leone X concessum fuisse Carolo imperatori, addito novo censu septem millium ducatorum de Camerà, novisque conditionibus, 906 b; a Iulio III ob renunciationem Caroli concessum fuisse Philippo II Angliae regi et Hispaniarum principi eiusque descendentibus, etiam feminis, Aragoniae regibus, sub praedictis conditionibus, 907 a et b; a Clemente VIII, defuncto Philippo II, concessum fuisse eodem modo Philippo III regi catholico, 907 b; a Gregorio XV ob mortem Philippi III concessum fuisse Philippo IV eâdem formà et cum novà reservatione terrae Pontiscurvi, 908 a et b; tandem ab Alexandro VII, e vivis sublato Philippo IV, concessum fuisse Carolo II regi catholico, 908 b; regnum praefatum Carolo VI Romanorum imperatori in feudum eodem modo concedit Innocentius XIII, 909 b et seq.

Signatura iustitiae. — Signaturae iustitiae votantibus facta facultas pensiones transferendi, 21 a et seq.; etiam post dimissionem officii, 38 b et seq.

Sinenses Ritus, vide Ritus Sinenses.

Societas Iesu. — Vide Presbyteri Societatis Iesu.

Sorbona. — Vide Universitas studii generalis Parisiensis.

Sportulae seu propinae. — Super sportulis, quae tribunalibus persolvi debent, declarationes, provisiones et decreta edita recenset, 696 b et seq.

Suffragia pro defunctis. — Vide Altare privilegiatum; vide Indulgentiae.

T

Tarraconensis archiepiscopus. — Tarraconensis archiepiscopus a saeculari potestate exceptus fuit, quin expulsus, uti narrat, 606 b et seq.; ad Tarraconensem archiepiscopum spectare iurisdictionem, et non ad capitulum, adversus ausus saecularis potestatis declaratur, 607 b et seq.

Taurinensis senatus. — Taurinensis senatûs edictum quoddam prohibens exequutionem litterarum exterarum sine eius exequatur refertur, 818 a, et nullum declaratur, 819 a et b; vide Sabaudia.

Terrasancta. — Super Terraesanctae indigentiis constitutionem Urbani VIII confirmat Clemens XI, 47 b; item Innocentius XIII, 894.

Theatini. — Theatinis a Clemente X concessa fuit facultas benedicendi et distribuendi scapularia caerulei coloris, 338 a et b; eorumdem precibus indulgentiae nonnullae perpetuae gestantibus praedicta scapularia conceduntur, ibid.

Theresia (B.). — De B. Theresiae, regis Portugalliae filiae et monialis Congregationis Alcobacensis Ordinis Cisterciensis, cultu immemorabili ac casu excepto decretum Congregationis Rituum confirmatur,  $244 \ a$  et b.

Tigurinensis magistratus, vide Pacificatio.

Tribunalia. — Tribunalibus quae sportulae persolvi debent, quaedam particularis Congregatio iudicavit per decreta quae confirmantur, 696 b et seq.

Turcarum tyrannus efferatiori quam unquam rabie bellum instaurare, maximisque tam maritimis quam terrestribus copiis christianorum fines formidabili sua potentia irrumpere decrevit, 676 a; felici ac celeri Peloponnensi expugnatione elatus, non Venetas tantum sed alias christianorum principum provincias aggredi et potissimum insulam et civitatem Corcyrae securitatis italicae propugnaculum oppugnare molitur, 725 b et seq.

U

Ulyssiponensis archiepiscopatus occidentalis ab antiquo orientali distinctus in capella regis Portugalliae erigitur, 724 b; vide Ecclesia collegiata.

Universitas barbitonsorum. — Universitatis et collegii barbitonsorum Urbis statuta reformata refert et confirmat, 487 b et seq.

Universitas fabrorum ferrariorum. — Declarationes et additiones nonnullae ad eiusdem statuta confirmantur, 59 a et seq.

Universitas studii generalis Parisiensis. — Universitas Sorbonae praedicta celeberrima, in eâque praecipua sacrae theologiae facultas, 740 a; eidem plura privilegia concessa fuisse, eamque in S. Sedis clientelam susceptam, docet, 740 b; a facultate theologicâ praedictâ anno mocciv decretum quoddam editum fuit pro receptione Bullae Unigenitus, sed ab eâdem postea ut falsum et adulterinum abrogatum fuit, Bulla impudenter proscissa, eique obedientes impetiti, uti narrat, 740 b; facultatis eiusdem privilegia omnia, quoad contradictores tantum, cum interdicto neminem promovendi ad gradus et universitati aggregandi, suspenduntur, 741 b et seq.

Universitas studii generalis Urbinatensis. — Universitati studii generalis Urbinatensis privilegia a Pontificibus concessa, eorumdem constitutionibus insertis, Clemens XI refert, 853 a et seq.; idem relatas constitutiones confirmat una cum privilegiis ibidem concessis cum nonnullis eorum declarationibus, 863 b et seq.; constitutionem Clementis XI refert necnon confirmat, cum nova eorumdem concessione, Innocentius XIII, 867 a et seq.; vide Collegium doctorum Urbinatense.

Universitates studiorum generalium. — Universitatem studii generalis in civitate S. Iacobi de Leone de Caracas Indiarum Occidentalium erexit Innocentius XIII, 922 a et seq.

Urbinatensis civitas. — Urbinatensis civitatis patriae suae laudes recenset Clemens XI, 851 a et b; a dicto Clemente XI ab aere alieno fuit soluta, uti narrat, 851 b et seq.; eiusdem civitatis metropolitana ecclesia praenobili altari sacrăque supellectili sumptuosă ditata fuit, 852 a; eiusdem ecclesiae canonicales proventus aucti, aedes archiepiscopalis ampliata, collegium extructum, 852 a; bibliotheca in conventu S. Francisci ad publicum usum erecta, 852 b, moenia civitatis restaurata, duo fixa loca eius civibus assignata in Rotis Perusiae et Maceratae, mons frumentarius erectus, 853 a; vide Collegium doctorum Urbinatense, vide Universitas studii generalis Urbinatensis.

V

- Varsavia. A Varsaviae magno consilio gravamina illata ecclesiasticae immunitati et decreta edita aliaque gesta super solutione onerum ab ecclesiasticis faciendă, eorumque subiectione saeculari iudicio, nulla declarantur, et sub certis poenis ne exequutioni mandentur praecipitur, 434 a et seq.
- Venaisinus Comitatus. Vide Avenionensis Status.
- Vicarius Vicarii deputatio in oppido Saorgio aliisque locis ducis Sabaudiae per episcopum Vigintimiliensem peracta, nulla declaratur, et eidem vicario, ne iurisdictionem exerceret, prohibetur, 413 b et seq.
- Vicarius imperialis. A vicariis imperialibus preces primariae vacante Romano imperio expeditae, nullae declarantur, 438 a et seq.
- Vicesgerenti Urbis causas omnes domus Cathecumenorum et Neophytorum de Urbe locorumque piorum illi adnexorum privative committuntur, 222 a et seq.
- Victorius Amedeus Sabaudiae dux et Pedemontii princeps, 271 a; per eius ministros et magistratus laicos plura attentantur contra ecclesiasticam libertatem, immunitatem et iurisdictionem, 271 b et seq., vide Sabaudia.
- Vigintimiliensi episcopo, ut revocet vicarii cuiusdam deputationem et vicarium foraneum deligat, praecipitur, 415 α et seq. Vide Provocatio et Vicarius.
- Visitatio apostolica. Visitationem apostolicam ecclesiarum et locorum piorum Urbis ab Innocentio XII constitutam, continuari Clemens XI mandat, 6 b et seq.; item Innocentius XII, 877 a et seq.
- Visitator apostolicus, vide Commissarius apostolicus.
- Vladislaviensis ecclesia. Vladislaviensis ecclesiae dissidia, et turbas refert, 308 b et seq., vide Administrator et Electio.



## INDEX ALPHABETICUS PONTIFICUM

Clemens XI hoc in tomo habet | Innocentius XIII hoc in tomo habet constitutiones

CCLXXX. constitutiones XLVII.

## IDEM CHRONOLOGICE DISPOSITUS

The state of the s

Clemens XI anno 1700 Innocentius XIII anno 1721

» 867

# INDEX INITIALIS.

| A                                  |     | Aliàs, cum ad felicis.           | 271         |
|------------------------------------|-----|----------------------------------|-------------|
|                                    |     | Aliàs, cum ad apostolatus nostri | 353         |
| Ab ipsis pontificatus nostri       | 287 | Alias, cum ad apostolatus nostri | 358         |
| Accepimus nuper porrectas          | 406 | Aliàs emanavit a Congregatione   | 484         |
| Accepimus nuper, quod Salvator     | 647 | Aliàs emanarunt .                | 643         |
| Acceptis nuperime a carissimo      | 460 | Aliàs emanarunt a nobis          | 816         |
| Ad apostolatus nostri notitiam     | 292 | Aliàs et nuper a Congregatione   | <b>56</b> 3 |
| Ad apostolatus nostri notitiam     | 423 | Aliàs felicis recordationis      | 14          |
| Ad apostolatus nostri notitiam     | 434 | Aliàs felicis recordationis      | 68          |
| Ad apostolatus nostri notitiam     | 531 | Aliàs felicis recordationis      | 95          |
| Ad apostolatus nostri notitiam.    | 618 | Aliàs felicis recordationis      | 554         |
| Ad apostolatus nostri notitiam     | 818 | Aliàs felicis recordationis      | 944         |
| Ad augendam fidelium devotionem.   | 40  | Aliàs nos, ad supplicationem     | 722         |
| Ad augendam fidelium religionem    | 261 | Aliàs nos in causà Avenionensi   | 329         |
| Ad augendam fidelium religionem    | 303 | Aliàs per recolendae memoriae.   | 914         |
| Ad augendam fidelium religionem    | 348 | Aliàs pro parte clarae memoriae. | 829         |
| Ad augendam fidelium religionem    | 580 | Aliàs pro parte dilecti filii    | 49          |
| Ad augendam fidelium religionem    | 842 | Aliàs pro parte dilecti filii    | 71          |
| Admonet nos suscepti cura.         | 806 | Aliàs pro parte dilecti filii    | 267         |
| Ad pastoralis dignitatis           | 714 | Aliàs pro parte dilecti filii    | 417         |
| Ad plurimas et vere accerbissimas. | 588 | Aliàs pro parte dilecti filii    | 771         |
| Æquum arbitramur                   | 895 | Aliàs pro parte dilecti filii    | 949         |
| Æterni pastoris, qui misericors    | 956 | Aliàs pro parte dilectorum       | 76          |
| Agni immaculati                    | 8   | Aliàs pro parte dilectorum       | 81          |
| Aliàs a Congregatione venerabilium | 392 | Aliàs pro parte provinciarum     | 580         |
| Aliàs, ad supplicationem           | 226 | Alias, pro parte tunc existentis | 598         |
| Aliàs ad apostolatus nostri        | 450 | Apostolatus officium             | 578         |
| Alias ad retundendas graves        | 779 | Apostolatus officium             | 627         |
| Aliàs a felicis recordationis      | 75  | Apostolicae servitutis officium  | 957         |
| Aliàs a felicis recordationis      | 256 | Apostolici ministerii .          | 931         |

| 996                              | ULLARIUM | ROMANUM                          |     |
|----------------------------------|----------|----------------------------------|-----|
|                                  | 1        | Cum, sicut dilecti filii.        | 89  |
| C                                |          | Cum, sicut dilecti filii         | 250 |
| -                                |          | Cum, sicut dilecti filii         | 947 |
| Caelestium munerum thesauros     | 388      | Cum, sicut dilectus filius       | 13  |
| Caelestium munerum thesauros     | 703      | Cum, sicut dilectus filius       | 36  |
| Ci hanno fatto rappresentare     | 552      | Cum, sicut dilectus filius       | 83  |
| Circumspecta, etc.               | 23       | Cum, sicut dilectus filius       | 241 |
| Circumspecta etc. 4              | 875      | Cum, sicut dilectus filius       | 255 |
| Circumspecta Romani Pontificis   | 544      | Cum, sicut dilectus filius       | 347 |
| Circumspecta Romanorum Pontif.   |          | Cum, sicut dilectus filius       | 576 |
| Commissa nobis divinitus         | 78       | Cum, sicut nobis innotuit        | 98  |
| Commissae nobis a domino         | 246      | Cum, sicut nobis innotuit        | 304 |
| Commissi nobis caelitus          | 66       | Cum, sicut nobis innotuit        | 307 |
| Commissi nobis divinitus.        | 338      | Cum, sicut nobis innotuit        | 380 |
| Commissi nobis divinitus         | 372      | Cum, sicut non sine gravi.       | 41  |
| Creditae nobis divinitus         | 38       | Cum, sicut venerabilis frater    | 225 |
| <del>-</del>                     | 898      | Guin, sicut venerabins mater     | 220 |
| Creditae nobis caelitus.         | 368      | D                                |     |
| Crediti nobis caelitus           | 696      | D                                |     |
| Cum ad aures sanctissimi         |          | D. I to mark Ameloid             | 626 |
| Cum ad infrascriptam             | 889      | De salute gregis dominici        | 664 |
| Cum aliàs in lucem prodierint    | 365      | Dudum a felicis recordationis    | 757 |
| Cum, dudum felicis               | 769      | Dudum a nobis emanarunt          |     |
| Cum felicis recordationis        | 6        | Dudum felicis recordationis      | 338 |
| Cum felicis recordationis        | 877      | Dudum felicis recordationis      | 881 |
| Cum in iis, quae ad divinum.     | 322      | Dudum, pro parte carissimi       | 616 |
| Cum nos aliàs per quasdam        | 99       | Dudum recolendae memoriae        | 342 |
| Cum nos aliàs, pro commisso      | 264      | _                                |     |
| Cum nos civitatem nostram        | 843      | ${f E}$                          |     |
| Cum nos hodie speciali nostra    | 658      |                                  | 222 |
| Cum nuper in lucem               | 80       | Ecclesiae catholicae regimini.   | 320 |
| Cum post factam de persona       | 603      | Emanarunt nuper a Congregatione. |     |
| Cum sanctae memoriae             | 70       | Emanarunt nuper a Congregatione. | 927 |
| Cum, sicut accepimus             | 90       | Emanavit nuper a Congregatione   | 11  |
| Cum, sicut accepimus             | 335      | Emanavit nuper a Congregatione   | 102 |
| Cum, sicut accepimus             | 379      | Emanavit nuper a Congregatione   | 103 |
| Cum, sicut accepimus             | 390      | Emanavit nuper a Congregatione   | 230 |
| Cum, sicut accepimus             | 413      | Emanavit nuper a Congregatione   | 231 |
| Cum, sicut accepimus             | 419      | Emanavit nuper a Congregatione   | 316 |
| Cum, sicut accepimus             | 438      | Emanavit nuper a Congregatione   | 318 |
| Cum, sicut accepimus             | 539      | Emanavit nuper a Congregatione   | 340 |
| Cum, sicut accepimus             | 585      | Emanavit nuper a Congregatione   | 629 |
| Cum, sicut accepimus,            | 789      | Emanavit nuper a Congregatione   | 702 |
| Cum, sicut ad apostolatus nostri | 366      | Emanavit nuper a Congregatione   | 832 |
| Cum, sicut ad apostolatus nostri |          | Emanavit nuper a Congregatione.  | 955 |
| Cum, sicut ad apostolatus nostri |          | Essendoci stato rappresentato    | 222 |
| -                                |          | - •                              |     |

| t:                                | NDEX | Initialis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 997        |
|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ex commissi nobis divinitus       | 248  | Exponi nobis nuper fecit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 553        |
| Ex debito pastoralis officii,     | 383  | Exponi nobis nuper fecit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 586        |
| Ex eminenti Principis Apostolorum | 263  | Exponi nobis nuper fecit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 614        |
| Ex illâ die, qua, nullo licet     | 670  | Exponi nobis nuper fecit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 694        |
| Ex iniuncti nobis divinitus       | 837  | Exponi nobis nuper fecit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>752</b> |
| Ex iniuncti nobis divinitus       | 839  | Exponi nobis nuper fecit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 755        |
| Ex iniuncti nobis divinitus       | 942  | Exponi nobis nuper fecit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 772        |
| Ex iniuncto nobis apostolicae     | 319  | Exponi nobis nuper fecit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 824        |
| Ex iniuncto nobis caelitus        | 343  | Exponi nobis nuper fecit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 830        |
| Ex iniuncto nobis caelitus        | 486  | Exponi nobis nuper fecit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 834        |
| Ex iniuncto nobis caelitus        | 953  | Exponi nobis nuper fecit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 919        |
| Ex iniuncto nobis divinitus       | 383  | Exposuerunt nobis nuper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 189        |
| Ex iniuncto nobis divinitus       | 389  | Ex quo Sinarum imperium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 204        |
| Exponi nobis nuper fecerunt       | 4    | Ex Romani Pontificis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 897        |
| Exponi nobis nuper fecerunt       | 15   | and the state of t |            |
|                                   | - 27 | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Exponi nobis nuper fecerunt       | 44   | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Exponi nobis nuper fecerunt       | 254  | Fra le molte e gravi cure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10         |
| Exponi nobis nuper fecerunt       | 331  | l ria le monte e gravi care                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Exponi nobis nuper fecerunt       | 392  | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Exponi nobis nuper fecerunt       | 397  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Exponi nobis nuper fecerunt       | 479  | Grata familiaritatis obsequia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 550        |
| Exponi nobis nuper fecerunt       | 698  | Grata familiaritatis obsequia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 881        |
| Exponi nobis nuper fecerunt       | 720  | Grata lammaritatis obsequia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001        |
| Exponi nobis nuper fecerunt       | 762  | ī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Exponi nobis nuper fecerunt       | 763  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Exponi nobis nuper fecerunt       | 848  | In excelsà Sedis Apostolicae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 606        |
| Exponi nobis nuper fecerunt       | 892  | In favorem inquilinorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 928        |
| Exponi nobis nuper fecerunt       | 902  | Iniunctae nobis divinitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48         |
| Exponi nobis nuper fecerunt       | 903  | Injunctae nobis divinitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 197        |
| Exponi nobis nuper fecerunt       | 903  | Iniunctae nobis divinitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 260        |
| Exponi nobis nuper fecerunt       | 904  | Injunctae nobis divinitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 291        |
| Exponi nobis nuper fecerunt       | 918  | Iniunctae nobis divinitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 406        |
| Exponi nobis nuper fecerunt       | 945  | Injunctae nobis divinitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 708        |
| Exponi nobis nuper fecerunt       | 951  | Injunctae nobis divinitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 770        |
| Exponi nobis nuper fecerunt       | 953  | Iniunctae nobis divinitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 948        |
| Exponi nobis nuper fecit          | 73   | Injunctae nobis divinitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 951        |
| Exponi nobis nuper fecit          | 238  | Iniuncti nobis caelitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34         |
| Exponi nobis nuper fecit          | 239  | Injuncti nobis caelitus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 299        |
| Exponi nobis nuper fecit          | 246  | Injuncti nobis caelitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 432      |
| Exponi nobis nuper fecit          | 315  | Iniuncti nobis caelitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 575        |
| Exponi nobis nuper fecit          | 332  | Iniuncti nobis caelitus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 883        |
| Exponi nobis nuper fecit          | 454  | Iniuncti nobis divinitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 112        |
| Exponi nobis nuper fecit          | 542  | Iniuncti nobis divinitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 582      |
| Exponi nobis nuper fecit          | 551  | Iniuncti nobis divinitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 700        |
| subant nouth nobet took           | [    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .00        |

| Inneffabili divinae maiestatis       | <b>7</b> 51 | Nuper, pro parte dilecti filii    | 25  |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----|
| Innotuit nobis nuper                 | 677         | Nuper, pro parte dilecti filii .  | 535 |
| Inscrutabili divinae bonitatis       | <b>78</b> 5 | Nuper, pro parte dilecti filii    | 556 |
| Inscrutabili divinae sapientiae      | 30          | Nuper, pro parte dilecti filii    | 558 |
| Inscrutabili divinae sapientiae      | 885         | Nuper, pro parte dilecti filii    | 706 |
| Inscrutabili divinae sapientiae      | 922         | Nuper, pro parte dilecti filii    | 790 |
| Inscrutabili illius, per quem reges. | 905         | Nuper, pro parte dilecti filii    | 805 |
| In supremo apostolicae dignitatis    | 349         | Nuper pro parte dilectorum        | 43  |
| In supremo apostolicae dignitatis    | 709         | Nuper, pro parte dilectorum       | 57  |
| In supremo apostolatus solio         | 724         | Nuper, pro parte dilectorum       | 101 |
| In supremo militantis Ecclesiae      | 17          | Nuper, pro parte dilectorum       | 228 |
| Inter ceteras apostolicae servitutis | 845         | Nuper, pro parte dilectorum       | 236 |
| Inter gravissimas pastoralis         | 611         | Nuper, pro parte dilectorum       | 252 |
| Inter multiplices atque gravissimas. | 851         | Nuper, pro parte dilectorum       | 261 |
| Inter multiplices tribulationes      | 506         | Nuper, pro parte dilectorum       | 302 |
| Iustitiae et aequitatis ratio        | 97          | Nuper, pro parte dilectorum       | 743 |
|                                      |             | Nuper, pro parte dilectorum       | 764 |
| M                                    |             | Nuper, pro parte dilectorum       | 849 |
|                                      |             | Nuper, pro parte dilectorum       | 878 |
| Militantis Ecclesiae regimini        | 59          | Nuper, pro parte dilectorum       | 924 |
| Militantis Ecclesiae regimini        | 84          |                                   |     |
| Militantis Ecclesiae regimini        | 198         | P                                 |     |
| Militantis Ecclesiae regimini        | <b>44</b> 0 |                                   |     |
| Militantis Ecclesiae regimini        | 487         | Pastoralis officii humilitati     | 364 |
| Militantis Ecclesiae regimini        | 791         | Pastoralis officii, quod auctore  | 377 |
| Militantis Ecclesiae regimini        | 890         | Pastoralis officii, quod auctori. | 721 |
|                                      |             | Pastoralis officii, quod superni. | 807 |
| N                                    |             | Pastoralis officii, quo Ecclesiae | 32  |
|                                      |             | Pastoralis Romani Pontificis      | 20  |
| Non sine animi nostri                | 745         | Pastoralis Romani Pontificis      | 902 |
| Non sine ingenti animi nostri        | 560         | Paterna cura, quam de nostris     | 774 |
| Non sine ingenti animi nostri        | 825         | Per togliere noi gli abusi        | 201 |
| Nos volentes dilectos filios.        | 1           | Pias personarum ecclesiasticarum  | 46  |
| Nos volentes dilectos filios.        | 869         | Propagandae per universum         | 108 |
| Nos volentes dilectos filios.        | 873         | Pro parte carissimi in Christo    | 190 |
| Nova semper in dies                  | 639         | Prospero felicique Congregationis | 220 |
| Nunquam profecto.                    | 518         |                                   |     |
| Nuper a Congregatione                | 9           | Q                                 |     |
| Nuper a Congregatione nonnullorum    |             |                                   |     |
| Nuper ad supplicationem dilecti      | 54          | Quoniam sanctissimus dominus      | 430 |
| Nuper a particulari                  | 847         |                                   |     |
| Nuper nos per quasdam nostras.       | 381         | R                                 |     |
| Nuper pro parte carissimi.           | 64          |                                   |     |
| Nuper, pro parte dilecti filii       | 18          | Rationi congruit et convenit.     | 867 |
| Nuper, pro parte dilecti filii       | 25          | Redemptoris et domini nostri      | 91  |

|                                     | INDEX I | NITIALIS                       | 999 |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------|-----|
| Redemptoris et domini nostri        | 550     | Salvatoris nostri vices        | 466 |
| Redemptoris et domini nostri &      | 587     | Sin dal principio              | 29  |
| Regis pacifici vices, quamquam      | 766     | Sollicita pastoralis officii   | 754 |
| Romani Pontificis, qui regis        | 600     | Sollicitudo pastoralis officii | 55  |
| Romanus Pontifex, aequi bonique     | 813     | Sollicitudo pastoralis officii | 244 |
| Romanus Pontifex, in sublimi        | 308     | Sollicitudo pastoralis officii | 270 |
| Romanus Pontisex, in sublimi        | 899     | Superni dispositione consilii  | 681 |
| Romanus Pontifex, omnium            | 888     | Superni dispositione consilii  | 875 |
| Romanus Pontifex, quem.             | 651     |                                |     |
| Romanus Pontisex, supremus.         | 21      | U                              |     |
| S                                   |         | Ubi aliàs ad multiplices.      | 630 |
|                                     |         | Ubi primum non sine gravi.     | 676 |
| Sacri apostolatus ministeria        | 822     | Ubi primum, vel ipso           | 480 |
| Sacrosancti apostolatus officium    | 104     | Unigenitus Dei filius          | 568 |
| Sacrosancti apostolatus officium    | 398     | Universi dominici gregis cura  | 327 |
| Sacrosancti apostolatus officium    | 820     |                                | -   |
| Sacrosancti apostolatus sollicitude | 242     | l v                            |     |
| Sacrosanctum apostolatus            | 833     |                                |     |
| Salvatoris domini nostri            | 894     | Vineam Domini Sabaoth          | 233 |
| Salvatoris et domini nostri         | 47      | Viros gloriosos, qui divites   | 704 |



# INDEX RUBRICARUM

### CONSTITUTIONUM

### CLEMENTIS PAPAE XI

AB ANNO PRIMO AD VIGESIMUM PRIMUM

E1

## INNOCENTII PAPAE XIII

AB ANNO PRIMO AD QUARTUM ET ULTIMUM.

### CLEMENS XI.

- I. Conceduntur gratiae et privilegia conclavistis postremi conclavis, 1.
- II. Confirmatur decretum definitorii generalis Minorum de Observantia Recollectorum, quo statuitur ut provincia Coloniensis restituat provinciae Argentinensi quatuor coenobia, 4.
- III. Mandatur continuatio visitationis apostolicae ecclesiarum et locorum piorum Urbis, 6.
- IV. Conceditur indulgentia plenaria perpetua in ecclesiis Ordinis Minorum de Observantiâ die festo B. Rosae Viterbiensis, 8.
- V. Confirmatur decretum Congregationis Rituum, quo fit facultas eremitis Discalceatis S. Augustini provinciae Franciae canendi Horas canonicas cantu Gregoriano, 9.
- VI. Erigesi la Congregazione del Sollievo per la città di Roma, 10.
- VII. Confirmatur decretum Congregationis Rituum de officio S. Paulae sub ritu secundae classis pro toto Ordine monachorum S. Hieronymi, 11.

- VIII. Conceditur generali Ordinis Praedicatorum facultas retinendi quoscumque libros vetitos in Romanâ bibliothecâ Casanatensi, 12.
- IX. Declaratur constitutio Innocenti XI (edita die XXI iunii MDCLXXVIII) de voto capitulari monachorum Congregationis S. Bernardi Castellae Ordinis Cisterciensis in academiis Salmaticensi et Complutensi magistrorum, 14.
- X. Confirmantur decreta capitulorum generalium Congregationis S. Bernardi Castellae Ordinis Cisterciensis de suffragio lectorum et praedicatorum, 15.
- XI. Indicitur iubilaeum universale initio pontificatus pro salutari Ecclesiae regimine, 17.
- XII. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de abbatibus Congregationis sancti Bernardi Italiae Ordinis Cisterciensis non confirmandis in eodem monasterio vel officio post quinquennium, 17.
- XIII. Publicantur litterae processus die Coenae Domini, 20.

Bull. Rom. - Vol. XXI.

- XIV. Conceditur votantibus signaturae iustitiae facultas transferendi pensiones, 20.
- XV. Conceduntur privilegia familiaribus Sanctitatis Suae, 23.
- XVI. Confirmatur decretum cardinalis protectoris de procuratoribus et definitoribus generalibus duarum provinciarum in insulis Philippinis Congregationis Hispaniae cremitarum Discalceatorum Ordinis S. Augustini, 23.
- XVII. Confirmatur decretum cardinalis protectoris de privilegiis commissariorum duarum provinciarum in insulis Philippinis eremitarum S. Augustini Discalceatorum Congregationis Hispaniae, 25.
- XVIII. Conceditur facultas celebrandi capitula provincialia singulis provinciis Congregationis Italiae eremitarum Discalceatorum S. Augustini, 27.
- XIX. Eligitur eminentissimus card. D. Ioseph Renatus Imperialis in praefectum Congregationis boni regiminis, 29.
- XX. Erigitur collegium studiorum sub invocatione Nominis Iesu in coenobio Urbinatensi Ordinis Minorum Conventualium. Huic collegio conceduntur privilegia concessa collegio S. Bonaventurae de Urbe, 30.
- XXI. Conceditur scholaribus coenobii S. Augustini eremitarum S. Augustini civitatis Lagunae in insulâ Tenarifae facultas suscipiendi gradus scholasticos in eodem coenobio, 32.
- XXII. Conceduntur Congregationi Charitatis S. Hippolyti in Indiis Occidentalibus privilegia Ordinum Mendicantium et Clericorum Ministrantium Infirmis, 34.
- XXIII. Conceditur fratribus Congregationis Charitatis S, Hippolyti in Indiis

- Occidentalibus facultas suscipiendi ordines omnes extra tempora, et non servatis interstitiis, 36.
- XXIV. Conceditur votantibus signaturae iustitiae etiam post dimissionem officii facultas transferendi pensiosiones, 38.
- XXV. Conceditur visitantibus S. Domum Lauretanam indulgentia plenaria perpetua etiam per modum suffragii pro defunctis, 40.
- XXVI. Consulitur celebrationi missarum non adhuc celebratarum et aliarum in posterum celebrandarum in capellà et ecclesià S. Domus Lauretanae, 41.
- XXVII. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de celebratione capitolorum et congretionum provinciarum Lusitaniae et Algarbiorum fratrum Minorum de Observantia et Tertii Ordinis S. Francisci, 43.
- XXVIII. Confirmatur decretum magistri generalis Ordinis Praedicatorum confirmans abdicationem graduum et privilegiorum personalium factam a Congregatione Observanti B. Iacobi Venetiarum, 44.
- XXIX. Conceduntur plures indulgentiae perpetuae Congregationi Missionis, 46.
- XXX. Confirmatur constitutio Urbani VIII super indigentiis locorum sacrorum Terraesanctae, 47.
- XXXI. Conceditur indulgentia plenaria perpetua peregrinantibus ad ecclesiam monasterii sacri Specus Sublacensis monachorum Cassinensium, 48.
- XXXII. Confirmatur decretum cardinalis protectoris, quo permittitur publicatio decretorum innovantium, moderantium et declarantium constitutiones Ordinis B. Mariae de Mercede redemptionis captivorum, 48.

- XXXIII. Confirmatur decretum Congregationis Rituum de officio et missa de B. Augustino Dalmata pro dioecesibus Lucerinensi, Zagabriensi et Traguriensi, necnon Ordine fratrum Praedicatorum, 54.
- XXXIV. Conceditur fratribus Congregationis Bethlehemitarum in Indiis Occidentalibus exemptio a processionibus publicis, 55.
- XXXV. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de iuribus ad gradus scholasticos pro studentibus collegii S. Mariae Transpontinae de Urbe fratrum Carmelitarum, 57.
- XXXVI. Confirmantur declarationes et additiones ad statuta universitatis fabrorum ferrariorum de Urbe, 59.
- XXXVII. Abrogantur discreti conventuales in provincià Flandro-Belgicâ fratrum Capuccinorum, 64.
- XXXVIII. Dismembrantur a provinciâ S. Petri de Alcantara regni Neapolis coenobium S. Luciae de Monte et hospitium in oppido Portici, quae uniuntur provinciae eiusdem S. Petri regni Castellae pro fratribus Minoribus Discalceatis Hispaniae, 66.
- XXXIX. Confirmatur constitutio Innocentii XII de uniformitate tam in habitu quam in ceteris cum universo Ordine pro canonicis Praemonstratensibus Congregationis Hispaniae, 68.
- XL. Declaratur servandam esse constitutionem Innocentii X de translatione festi S. Francisci Xaverii Societatis Iesu, una cum indulgentia, 70.
- XLI. Confirmatur decretum cardinalis protectoris de facultate erigendi confraternitates S. Mariae de Carmelo et distribuendi scapularia pro solis fratribus Ordinis Carmelitarum, 71.
- XLII. Declaratur Congregationem eremitarum Discalceatorum Ordinis S. Au-

- gustini comprehendi sub prohibitione, ne duo consanguinei vel affines in primo et secundo gradu in capitulis suffragentur, 73.
- XLIII. Confirmatur constitutio Innocentii XII de primatu pro provincià S. Didaci Novae Hispaniae Minorum de Observantià Discalceatorum contra eremitas S. Augustini provinciae Nominis Iesu, 75.
- XLIV. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de lecturis et lectoribus fratrum Praedicatorum Congregationis Observantiae S. Marci de Cavotis, 76.
- XLV. Statuitur ut canonici regulares Congregationis Hispaniae Praemonstratensis reassumant habitum, breviarium et missale dicti Ordinis, 78.
- XLVI. Damnantur et prohibentur folia impressa sub titulo: Lettre de monsieur \*\*\* chanoine de B. à monsieur T. D. A. Cas de conscience, etc., 80.
- XLVII. Confirmatur separatio duodecim coenobiorum a provincià Germaniae, et unio eorumdem provinciae Hungariae fratrum Praedicatorum, 81.
- XLVIII. Revocantur conventualitates perpetuae a prioribus generalibus Ordinis S. Ioannis Dei concessae, 83.
- XLIX. Confirmantur quaedam statuta Congregationis Reformatae Ordinis sancti Augustini Viennae, 84.
- L. Conceditur facultas applicandi quasdam indulgentias defunctis per modum suffragii confraternitati Conceptionis
   B. M. V. in ecclesiis fratrum de Mercede civitatis Mexicanae, 89.
- LI. Declaratur competere primo assistenti Congregationis Missionis ius praesidendi in generali conventu, etiam quando superior generalis munus suum dimittit, 90.
- tarum Discalceatorum Ordinis S. Au- LII. Confirmantur quaedam capitula pro

- bono regimine Ordinis SS. Trinitatis redemptionis captivorum, 91.
- LIII. Conceditur facultas utendi altari portatili, et absolvendi a casibus reservatis in quibusdam partibus infidelium, fratribus Discalceatis SS. Trinitatis redemptionis captivorum Congregationis Hispaniae, 95.
- LIV. Conceduntur privilegia exprovincialium missionariis in Æthiopia Ordinis Minorum de Observantia Reformatorum, 97.
- LV. Damnatur et prohibetur libellus sub titulo Véritable tradition de l'Église sur la prédestination et la grâce, etc. Par M. de Launoy, etc., 98.
- LVI. Damnantur, ac prohibentur quaedam folia impressa sub titulo Acte d'appel interjété par le procureur général de Lorraine et Barrois de l'exécution du Bref de XVII septembre dernier, etc., 99.
- LVII. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium, quo declaratur, provinciales assumptos gaudere omnibus privilegiis provincialium absolutorum eremitarum sancti Augustini Discalceatorum Congregationis Hispaniarum et Indiarum, 101.
- LVIII. Confirmatur decretum Congregationis Rituum de celebratione missae B. M. V. singulis anni sabbatis pro Minorum de Observantiâ Discalceatorum provinciae Baeticae, 102.
- LIX. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de servandà constitutione Innocentii XI, etiam quoad restrictionem numeri quatuor praedicatorum vocalium, pro Congregatione Cisterciensi S. Bernardi in Hispaniis, 103.
- LX. Conceditur fratribus Capuccinis facultas dividendi provinciam Vallonam

- in duas, hasque firmandi quibusdam articulis, 104.
- LXI. Confirmatur et ampliatur constitutio Pauli III de privilegiis neophytorum quoad bona temporalia, cum quibusdam ordinationibus, 107.
- LXII. Confirmantur constitutiones monachorum Vallisumbrosae cum suis correctionibus, additionibus et declarationibus ad regulam sancti Benedicti, 112.
- LXIII. Conceduntur lectoribus Carmelitis collegii ecclesiastici in civitate Leonina de Urbe privilegia lectorum itidem Carmelitarum in archigymnasio Sapientiae, 189.
- LXIV. Confirmantur litterae patentes nuncii Portugalliae de alternativà officiorum in provincià Portugalliae Ordinis Eremitarum sancti Augustini, 190.
- LXV. Conceditur indulgentia plenaria perpetua pro ecclesiis Ordinis Servorum B. M. V., dominică tertia septembris, 197.
- LXVI. Confirmantur quaedam decreta conventus generalis Congregationis Missionis, declarantia constitutiones, cum extensione excommunicationis latae sententiae contra ambientes praefecturas, 198.
- LNVII. Declaratur, communitates baronales Status Ecclesiastici comprehendi sub constitutione Clementis VIII aliisque apostolicis ordinationibus rectum regimen respicientibus, 201.
- LXVIII. Referentur acta causam rituum seu caeremoniarum Sinensium complectentia: 1. Mandatum seu edictum domini Caroli Maigrot vicarii apostolici Fokiensis in regno Sinarum, nunc episcopi Cononensis; 11. Quaesita, ex eodem mandato seu edicto excerpta, sacrae Congregationis sanctae Romanae et universalis

- Inquisitionis proposita; III. Responsa data iisdem quaesitis a praefată Congregatione; IV. Decretum a sanctissimo domino nostro domino Clemente divină providentiă Papa XI in eâdem Congregatione die xx novembris mocciv editum, quo dicta responsa confirmantur et approbantur, 204.
- LXIX. Deputantur abbas generalis, visitatores et definitores Congegationis monachorum Vallisumbrosae, cum statuto spectante ad visitationem monasteriorum maioris observantiae, 220.
- LXX. Committit privative vicesgerenti Urbis causas omnes domus Cathecumenorum et Neophytorum de Urbe, locorumque pierum illi adnexorum, 222.
- LXXI. Declaratur ius visitandi parochiales ecclesias regularium in insulis Philippinis competere locorum Ordinariis, 225.
- LXXII. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de instituendo procuratore generali in Urbe pro Minoribus Discalceatis et Recollectis, cum quibusdam ordinationibus, 226.
- LXXIII. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium approbans divisionem provinciae sancti Antonii in regno Portugalliae fratrum Minorum Reformatorum in duas sub certis conditionibus, 228.
- LXXIV. Confirmatur decretum Congregationis Rituum de facultate celebrandi missam de B. M. V. singulis sabbatis pro fratribus Minoribus Discalceatis provinciae Mexicanae, 230.
- LXXV. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de non immutando habitu et breviario Congregationis Praemonstratensis Hispaniarum, 231.

- LXXVI. Confirmantur et innovantur constitutiones Innocentii X et Alexandri VII adversus Iansenianam haeresim, cum nonnullis opportunis declarationibus, 233.
- LXXVII. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium approbans caeremoniale provinciae de Mexico Ordinis Minorum de Observantiâ, 236.
- LXXVIII. Conceditur facultas mittendi discretum et iuvenes provinciae Aquitaniae antiquioris, Ordinis S. Francisci de Observantiâ, ad coenobium Parisiense, 238.
- LXXIX. Unitur provincia Italiae fratrum Discalceatorum SS. Trinitatis redemptionis captivorum Congregationi Hispaniae, 239.
- LXXX. Mandatur provinciali fratrum Minorum Discalceatorum provinciae Mexicanae, quod iuri praecedendi fratribus eremitis S. Augustini absque consensu definitorii et discretorii nuncium remittere nequeat, 241.
- LXXXI. Prohibetur, ne fratres eremitae S. Augustini Discalceati Congregationis Hispaniae alteri religioni adscripti habitent in eâ provinciâ, in qua priorem habitum gestaverint, 242.
- LXXXII. Confirmatur decretum Congregationis Rituum de cultu immemorabili et casu excepto pro beatis Theresia et Sancia, regis Portugalliae filiabus, Congregationis Alcobacensis Ordinis Cisterciensis monialibus, 244.
- LXXXIII. Conceditur indulgentia plenaria perpetua pro ecclesiis canonicorum regularium S. Augustini Congregationis S. Rufi in festis Ss. Augustini, Rufi et Monicae, 246.
- LXXXIV. Confirmatur decretum generalis Ordinis Praedicatorum, quo prohibe-

- tur receptio illegitimorum in provincia Angelopolitana, 246.
- LXXXV. Declarantur nulla acta in Indiis collata a generali inquisitore, archiepiscopo S. Fidei, episcopo S. Marthae, et curià laicali, adversus episcopum Carthaginensem immunitatis ecclesiasticae iura tuentem, cum nonnullis aliis declarationibus et statutis, 248.
- LXXXVI. Statuitur, ut inter auditores Rotae Perusinae sit semper locus pro uno cive civitatis Urbini, 250.
- LXXXVII. Conceduntur fratribus eremitis S. Augustini provinciae Portugalliae, qui in Congregatione Indiarum Orientalium vicarii provincialis munere perfuncti fuerint, omnia privilegia exprovincialium provinciae, 251.
- LXXXVIII. Conceditur militibus S. Ioannis Hierosolymitani facultas faciendi celebrari missam in magnis navibus annua navigatione contra infideles, 253.
- LXXXIX. Extenditur indultum recitandi divina officia ritu latino, necnon Sanctorum Ordinis S. Basilii, ad monachos et moniales ritus latini eiusdem Ordinis, 255.
- XC. Eriguntur computistariae locorum montium in officia vacabilia, venalia et resignabilia in Dataria expedienda, soluta certa pecuniarum quantitate, 256.
- XCI. Conceditur indulgentia plenaria perpetua pro ecclesiis monachorum sancti Basilii in festo eiusdem Sancti, 260.
- XCII. Conceditur indulgentia plenaria perpetua pro ecclesiis Ordinis militaris Crucigerorum cum rubea stella in festo Exaltationis S. Crucis, 261.
- XCIII. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de

- servandà constitutione Innocentii XI pro divisione provinciae Poloniae B. Mariae Montis Carmeli, 261.
- XCIV. Indicitur iubilaeum universale pro pace inter principes christianos, 263.
- XCV. Declaratur nullum edictum archiepiscopi Goanensis contra iurisdictionem commissarii et visitatoris apostolici in Sinarum et aliis Indiarum Orientalium regnis, 264.
- XCVI. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de formâ eligendi generalem infra triennium in Congregatione monachorum Montis Oliveti, 267.
- XCVII. Confirmatur decretum Congregationis particularis, quo declaratur non esse locum petitae divisioni Congregationis presbyterorum Missionis, et servandas esse constitutiones, 269.
- XCVIII. Conceditur presbyteris Congregationis Piorum Operariorum facultas celebrandi missam una ante auroram et post meridiem hora, 270.
- XCIN. Declarantur nulla quamplura edicta, aliaque gesta in ditione Sabaudiae ducis, libertati, immunitati et iurisdictioni ecclesiasticae praeiudicialia, cum eorumdem damnatione, et decreto de firmitate censurarum donec S. Sedi satisfactio exhibeatur, 271.
- C. Declarantur nulla gesta a ministris regiae audientiae Aquilanensis circa condemnationem clerici, sequestrum mensae, et eiectionem episcopi, 287.
- CI. Conceditur indulgentia plenaria perpetua pro ecclesiis fratrum et monialium Tertii Ordinis sancti Francisci in festis Ss. Ludovici et Elisabethae, 291.
- CII. Declaratur nulla concordia in Sedis Apostolicae et S. R. E. praeiudicium inita super hibernis stationibus mi-

- litum Germanorum in ducatu Parmae et Placentiae, cum decreto firmitatis censurarum, 292.
- CIII. Communicantur Congregationi fratrum Bethlehemitarum privilegia Ordinum Mendicantium et elericorum Ministrantium Infirmis, 200.
- CIV. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium, quo revocantur facultates concessae fratribus Carmelitis musicis provinciae Portugalliae manendi extra coenobia, 301.
- CV. Conceditur indulgentia plenaria perpetua pro ecclesiis Ordinis sancti Pauli primi eremitae in eius die festo, 303.
- CVI. Damnantur et prohibentur libri omnes adversus decretum apostolicum super remotione archiepiscopi Sebasteni a vicariatu apostolico missionum Hollandicarum, cum prohibitione illud quoquomodo impugnandi, 304.
- CVII. Damnantur et prohibentur libri sub titulis: Doctoris Laurentii Pires Carvalho quaestiones selectae de Bulla Cruciatae, etc. Epitome das Indulgencias, y privilegios de Bulla da santa Cruzada, etc., 307.
- CVIII. Declarantur nullae electiones duorum administratorum ecclesiarum Gnesnensis et Vladislaviensis, et quaecumque inde secuta et secutura, cum nonnullis ordinationibus, 308.
- CIX. Confirmatur decretum capituli generalis fratrum Recollectorum Discalceatorum Ordinis sancti Augustini Congregationis IIIspaniae de casu quo decederet vicarius generalis dictae Congregationis, 314.
- CX. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de electione definitorum adiunctorum loco procuratorum generalium absentium

- Congregationis Doctrinae Christianae in Gallià, 316.
- CXI. Confirmatur decretum Congregationis cpiscoporum et regularium de iuramento in abbatum benedictionibus pro Congregatione Benedictino-Bavarică, 318.
- CXII. Damnatur et prohibetur liber sub titulo Traité de la puissance ecclésiastique et temporelle, etc., 319.
- CXIII. Confirmatur et innovatur constitutio Pauli V contra ambientes officia et dignitates in Congregatione canonicorum regularium S. Salvatoris Ordinis S. Augustini, 320.
- CXIV. Conceditur vinea in loco Pariolo Congregationi de Propagandà Fide de Urbe, cum erectione alumnatus pro uno iuvene nationis Epiri, 322.
- CXV. Damnatur et prohibetur liber cui titulus: Le nouveau Testament en françois, etc., vel Abrégé de la morale de l'Évangile, etc., 327.
- CXVI. Conceditur vox deliberativa definitoribus adiunctis Congregationis Doctrinae Christianae in Galliâ, 329.
- CXVII. Conceditur fratribus Tertii Ordinis sancti Francisci provinciae Lugdunensis, ut, decedente ministro provinciali sex mensibus ante capitulum, vicarius generalis non eligatur, 331.
- CXVIII. Confirmatur decretum magistri generalis eremitarum S. Augustini, quo revocatur alternativa in provinciâ B. M. V. de Gratiâ in Indiis Occidentalibus, 332.
- CXIX. Declaratur collegium de Propagandà Fide in Urbe exemptum esse a parocho S. Andreae de Fractis, cum novâ concessione exemptionis, illudque collegii rectori vel alteri subiicitur, 334.
- CXX. Mandatur ut festum Conceptionis beatae Mariae Virginis Immaculatae de praecepto ubique observetur, 338.

- CXXI. Statuitur ut evecutioni mandetur constitutio Clementis X de facultate mittendi discretum et iuvenes ad conventum Parisiensem fratrum Minorum de Observantia pro superioribus provinciae Aquitaniae antiquioris Ordinis, 338.
- CXXII. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de ratione habendà solius meriti in electionibus fratrum Minorum de Observantià Reformatorum provinciae S. Didaci Papiensis, 340.
- CXXIII. Extenditur indultum de assequutione praelaturarum, ab Urbano VIII concessum lectoribus et magistris iuvenum canonicorum S. Salvatoris Ordinis sancti Augustini, ad religiosos curam animarum habentes, 342.
- CXXIV. Erigitur congregatio Ordinis sancti Benedicti sub invocatione S. Crucis in regno Poloniae et magno ducatu Lithuaniae, cique conceduntur privilegia Congregationis Benedictino-Bavaricae, ad instar cuius erigitur, 343.
- CXXV. Mandatur Ordinariis Italiae et generalibus religiosorum, ut, saltem bis in anno, populo commendari curent necessitates captivorum, 347.
- CXXVI. Conceditur indulgentia plenaria perpetua pro ecclesiis monachorum Congregationis Poloniae in festis Inventionis et Exaltationis S. Crucis, 348.
- CXXVII. Declarantur nulla electio gubernatoris ecclesiae Abulensis et quaecumque gesta a capitulo, cum eorumdem damnatione, et quibusdam ordinationibus, 349.
- CXXVIII. Declarantur nulla edictum et mandatum a saeculari potestate in ducatu Mcdiolanensi promulgata, ne transferantur pecuniae ad Statum Ecclesiasticum, et ut sequestren-

- tur fructus ecclesiastici personarum absentium, cum facultate absolvendi resipiscentes archiepiscopo Mediolanensi concessa, 353.
- CXXIX. Declarantur nulla edicta et litterae a sacculari potestate in regno Neapolis promulgata, ne transmittantur pecuniae ad Statum Ecclesiasticum, et ut sequestrentur fructus ecclesiastici personarum absentium, cum facultate absolvendi resipiscentes archiepiscopo Neapolitano concessa, 358.
- CXXX. Conceditur presbyteris Congregationis Piorum Operariorum, ab eorum locorum Ordinariis approbatis, facultas ubique audiendi sociorum eiusdem Congregationis in itinere confessiones, 364.
- CXXXI. Damnantur et prohibentur denuo quatuor libelli episcopi S. Pontii, 365.
- CXXXII. Damnatur et prohibetur liber sub titulo *Traité de la régale, etc.*, 266.
- CXXXIII. Confirmantur regulae pro collegio Assisiensi missionariorum Ordinis Minorum Conventualium, 368.
- CXXXIV. Confirmantur regulae pro collegio missionariorum in conventu S. Bartholomaei in Insulà de Urbe fratrum Minorum de Observantià, 372.
- CXXXV. Conceditur alternativa tripartita in electione correctoris, collegarum et definitorum in provincia Messanensi fratrum Minimorum sancti Francisci de Paula, 377.
- CXXXVI. Damnatur et prohibetur liber, cuius titulus Ragioni a pro della fedelissima città e regno di Napoli, ecc., 379.
- CXXXVII. Damnantur et prohibentur libri sub titulis Ragioni del regno di Napoli, ecc. De re beneficiaria, etc.

- Considerazioni teologico-politiche, ecc., parte prima, 380.
- CXXXVIII. Damnatur et prohibetur denuo liber sub titulo Considerazioni teologico-politiche, ecc.; parte prima e seconda, 381.
- CXXXIX. Confirmatur decretum Congregationis Rituum de cultu immemorabili B. Luciae de Narnià moniali S. Dominici exhibito, 383.
- CXL. Erigitur Congregatio Bethlehemitarum sub regulà S. Augustini in Indiis Occidentalibus in veram religionem, 385.
- CXLI. Conceduntur indulgentiae perpetuae gestantibus scapularia parva distribui solita a clericis regularibus Theatinorum, 388.
- CXLII. Extenditur senarius numerus magistrorum ad duodenarium pro provincià Chilensi Ordinis eremitarum S. Augustini, 389.
- CXLIII. Damnatur et prohibetur liber sub titulo Entretiens sur le décret de Rome contre le Nouveau Testament, etc., 390.
- CXLIV. Conceditur Carmelitis Excalceatis Congregationis Italiae facultas fundandi hospitium in civitate Ulyssiponensi, 391.
- CXLV. Confirmantur tredecim decreta Congregationis Rituum, quibus Congregationi Reformatae monachorum Cisterciensium conceditur facultas recitandi officia complurium sanctorum quibusdam ritibus et modis, 392.
- CXLVI. Confirmatur decretum capituli provinciae Romanae congregationis Italiae fratrum Carmelitarum Discalceatorum de pecuniis investiendis, 397.
- CXLVII. Extinguitur lis inter monachos Cistercienses Congregationis Hispaniae, atque praescribitur nova forma eam gubernandi, 398.

- CXLVIII. Conceditur indulgentia plenaria perpetua pro ecclesiis Congregationis Alexianorum in festo S. Alexii, 406.
- CXLIX. Declaratur nullum edictum ducis Sabaudiae super deputatione iudicis pro iustitià administrandà, et oeconomi pro colligendis fructibus in abbatià S. Benigni in Fructuarià suo rectore orbatà, 406.
- CI. Declaratur nulla deputatio vicarii in oppido Saorgio aliisque locis duci Sabaudiae subiectis per episcopum Vigintimiliensem, eiusque provocatio ad dictum ducem et senatum Niciensem, nec non horum beneplacitum, mandatum et decretum, cum prohibitione exercitii vicariatus, et praecepto illius revocationis, 413.
- CLI. Restituitur magno magistro et congregationi quinque fratrum militum hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani ius super regimine trium navium bellicarum, 417.
- CLII. Confirmatur decretum cardinalis de Tournon commissarii et visitatoris generalis in Sinarum aliisque Indiarum Orientalium regnis super exercitio missionum et acceptatione praefecturarum, cum illius extensione ad sequentia tempora, 419.
- CLIII. Declarantur nulla gesta ab episcopo Macaonensi, eius vicario, aliisque, adversus commissarium et visitatorem generalem apostolicum, cum eorumdem damnatione et censurarum inflictarum confirmatione, 423.
- CLIV. Confirmatur decretum Congregationis particularis, quo interdicitur omnibus confessariis in Urbe absolutio a quibusdam censuris et casibus, 429.
- CLV. Conceduntur religioni Bethlehemitarum privilegia Ordinum Mendicantium et Congregationis Ministrantium Infirmis, 431.

- CLVI. Declarantur nulla decreta aliaque gesta a magno consilio Varsaviac super solutione onerum ab ecclesiasticis faciendà, eorumque subjectione saeculari judicio, 434.
- CLVII. Declarantur nullae preces primariae, Romano imperio vacante, a vicariis imperialibus expeditae, 437.
- CLVIII. Confirmantur statuta academiae pictorum, sculptorum et architectorum Bononiae institutae et *Clementinae* nomine insignitae, 440.
- CLIX: Declarantur nulla decreta, aliaque gesta a saeculari potestate in Hispaniis, libertati, immunitati et iurisdictioni ecclesiasticae praeiudicialia, 450.
- CLX. Reducuntur studia et gradus in Ordine fratrum Carmelitarum ad formam quorumdam decretorum capituli generalis, 454.
- CLXI. Declaratur, actibus et functionibus a S. Sede peragi solitis post electionem regis Romanorum in futurum imperatorem, eam non approbari, antequam ab ipso electo confirmatio petatur et impetretur, 460.
- GLXII. Confirmatur generale interdictum dioecesis Lyciensi, eiusque observantia mandatur sub certis poenis, 463.
- CLXIII. Confirmatur concessio collegii et ecclesiae B. M. in Montibus de Urbe facta presbyteris congregationis Piorum Operariorum, cum exemptione ab Ordinariis et elargitione privilegiorum, 466.
- CLXIV. Conceditur extensio numeri duodenarii magistrorum ad octodenarium pro provincia Limana Ordinis eremitarum sancti Augustini in Indiis Occidentalibus, 478.
- CLXV. Declarantur nullae pactiones a capitulo ecclesiae Hildesiensis cum acatholico principe initae, religioni,

- ecclesiae, ipsique capitulo praeiudiciales, 480.
- CLXVI. Confirmatur decretum Congregationis Avenionensis de non servandà constitutione Ægidianà quoad solemnitates in contractibus minorum pro Statu Avenionensi et comitatu Venaisino, 484.
- CLXVII. Prohibetur monachis Ordinis Carthusiensis, ne alicui in suis monasteriis carnibus vesci permittant, 486.
- CLXVIII. Confirmantur statuta reformata universitatis et collegii barbitonsorum Urbis, 487.
- CLXIX. Promulgatur canonizatio S. Pii V Ordinis fratrum Praedicatorum, unâ cum indulgentiâ in eius festo, 506.
- CLXX. Promulgatur canonizatio S. Andreae Avellini Congregationis Theatinorum cum indulgentià in eius festo et octavă, 518.
- CLXXI. Declarantur nulla restitutio ecclesiasticae communioni officialium civitatis Liparensis aliaque gesta a delegato praetensi tribunalis Siciliae adversus vicarium generalem episcopi Liparensis, eius curiae ministros, aliosque, cum eorumdem damnatione, et publicatione censurarum, 530.
- CLXXII. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de suffragio concedendo in capitulis provincialibus singulis prioribus provinciarum S. Antonini et S. Crucis fratrum Praedicatorum in Indiis Occidentalibus, 535.
- CLXXIII. Declarantur nulla decretum a potestate comitatus Niciensis editum et concordia ab ecclesiasticis cum syndicis terrae Villarii inita super solutione onerum laicalium, cum poenis in contravenientes, 538.
- CLXXIV. Confirmatur decretum cardinalis protectoris de servandà aequali-

- tate coenobiorum et officiorum inter duas custodias provinciae Turonensis fratrum Capuccinorum, 542.
- CLXXV. Revocatur constitutio dismembrationis conventus S. Luciae et hospitii de Portici a provincià S. Petri de Alcantara in regno Neapolitano fratrum Minorum Discalceatorum, 544.
- CLXXVI. Declaratur nullum edictum Reipublicae Ianuensis de inefficaciá schedularum excommunicationis latae in patrem Granellum Minorum de Observantia, cum decreto firmitatis earumdem, 546.
- CLXXVII. Concedentur privilegia capellanis communibus Sanctitatis Suae, 550.
- CLXXVIII. Conceditur indulgentia plenaria perpetua pro ecclesiis fratrum Praedicatorum in festo S. Pii V, 550.
- CLXXIX. Conceditur magistro generali Ordinis Praedicatorum facultas erigendi in Sinis in eodem loco alteram confraternitatem SS. Rosarii pro mulieribus cum solitis indulgentiis, 551.
- CLXXX. Declaratur et decernitur perti nere ad congregationem Clericorum Regularium Minorum cathedra in archigymnasio Romano et officium consultoris in Congregatione Indicis, 552.
- CLXXXI. Conceditur confratribus et consororibus B. M. V. de Monte Carmelo proprias ecclesias in una dominica cuiusque mensis visitantibus indulgentia a Paulo V concessa iis qui eadem die solitae processioni interfuerint, 553.
- CLXXXII. Conceditur derogatio constitutionum Clementis X quoad alternativam regiminis abbatiarum inter abbates et monachos Congregationis Montis Oliveti, 554.

- CLXXXIII. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de suffragio concedendo superioribus cuiuscumque conventus Minorum de Observantià in provinciis Indiarum Occidentalium, non obstante constitutione Pauli V, 556.
- CLXXXIV. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de concedendo suffragio superioribus cuiuscumque coenobii fratrum eremitarum S. Augustini in quibusdam provinciis Indiarum Occidentalium, non obstante constitutione Pauli V, 558.
- CLXXXV. Declaratur nullum edictum nomine ducis Sabaudiae editum super censuris ab episcopo Casalensi latis adversus comitem Nemours, cum decreto de firmitate et observantià earumdem censurarum, 560.
- CLXXXVI. Confirmantur duo decreta Congregationis Rituum super cultu immemorabili servi Dei Liberati de Lauro fratrum Minorum de Observantià, 565.
- CLXXXVII. Damnantur et prohibentur quamplures propositiones excerptae ex libro sub titulo Le Nouveau Testament, etc., aut Abrégé, etc., cum iudicio de reliquis propositionibus, et novâ eiusdem libri damnatione, 567.
- CLXXXVIII. Confirmatur decretum Congregationis Rituum de cultu immemorabili et casu excepto pro beato Gregorio X, 575.
- CLXXXIX. Mandatur Ordinariis quamplurium nationum, et generalibus religiosorum Ordinum, ut commendari curent populis christifideles captivos, 576.
- CXC. Conceditur Congregationi monachorum Vallisumbrosae communicatio privilegiorum quorumdam Ordinum et Congregationum, 578.

- CXCI. Conceditur indulgentia plenaria perpetua pro ecclesiis fratrum Capuccinorum in festis Ss. Paschalis Baylon et Ioannis Capistrano, 579.
- CXCII. Decernitur, servandum esse solitum super suffragio ferendo a superioribus cuiuscumque coenobii fratrum Ordinis Praedicatorum in provinciis Indiarum Occidentalium, non obstante constitutione Pauli V, 580.
- CXCIII. Decernitur, excludendos esse a definitorio generali ex-vicarios generales et servandam formam in constituendo vigesgerentes provinciarum Congregationis Observantiae Lombardiae fratrum eremitarum sancti Augustini, 582.
- CXCIV Conceduntur indulgentiae perpetuae clericis seu presbyteris, qui interfuerint collationibus fieri solitis in aedibus Congregationis Missionis in Monte Citatorio Urbis, 585.
- CXCV. Prohibetur ne clerici Congregationis Doctrinae Christianae in Galliis sine generalis et definitorii facultate beneficia accipiant, nec unquam in domos mulieres introducant, 585.
- CXCVI. Conceditur indulgentia plenaria perpetua pro ecclesiis fratrum Minorum de Observantia in festo sanctae Catharinae Bononiensis, 587.
- CXCVII. Declarantur nulla litterae, edictum et praeceptum a tribunali monarchiae Siciliae edita contra censuras ab episcopo Agrigentino in sui expulsores declaratas et interdictum cui subiecta fuit dioecesis Agrigentina, cum illorum damnatione, et horum confirmatione, ac poenis in contravenientes, 588.
- CXCVIII. Reformatur constitutio Pauli III super facultate confessariorum hospitalis S. Mariae de Consolatione, cum illius extensione ad confessarios aliorum hospitalium de Urbe, 598.

- CXCIX. Confirmatur electio et coronatio Caroli VI in regem Romanorum futurum imperatorem, 600.
- CC. Conceditur Carolo VI Romanorum regi in imperatorem electo, ut ad eius preces primarias aliqua beneficia ecclesiastica conferantur, cum decreto pro executione similium precum Iosephi I, 603.
- CCI. Declaratur, ad praesentem archiepiscopum Tarraconensem spectare iurisdictionem, et non ad capitulum, adversus ausus saecularis potestatis, cum comminatione censurarum et poenarum in illius violatores, 606.
- CCII. Confirmatur erectio Congregationis artis agrariae et cedula Pauli V pro eâdem arte augendâ, cum novis ordinationibus, 611.
- CCIII. Conceditur suffragium deliberativum definitori adiuncto Congregationis Doctrinae Cristianae in Gallià, 614.
- CCIV. Conceditur ministro generali Ordinis fratrum Capuccinorum facultas restituendi discretos in provincià Flandro-Belgicà, 616.
- CGV. Declaratur nullum edictum delegati monarchiae Siciliae super interdicto, cui vicarius generalis expulsus subiecit dioecesim Liparensem, cum ipsius interdicti confirmatione ac censurarum adversus sui expulsores declaratione nec non subiectionis dictae dioecesis Sanctae Sedi, aliisque declarationibus, 671.
- CGVI. Conceditur indulgentia plenaria etiam per modum suffragii pro defunctis recitantibus coronam S. Birgittae, illamque benedicendi facultas superioribus dumtaxat Ordinis dictae Sanctae, 626.
- CCVII. Conceduntur omnia privilegia Congregationum Ordinis sancti Benedicti Congregationi Monachorum Bo-

- hemiae, illiusque membris in Moravià et Silesià, 627.
- CCVIII. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de primatu inter clericos et laicos, horumque titulo, pro provincià Baeticà Ordinis Minorum de Observantià, 628.
- CCIX. Decernitur omnimoda observantia interdicti in dioecesibus Cataniensi et Agrigentina, cum reprobatione quarumdam falsarum doctrinarum et poenis in contravenientes, 630.
- CCX. Confirmantur decreta Congregationis episcoporum et regularium in causa de facultate assistentium et primatu tempore sacrae visitationis inter priorem generalem eremitarum S. Augustini et vicarium generalem Congregationis Lombardiae, 636.
- CCXI. Declaratur nullum praeceptum delegati monarchiae Siciliae de impediendà executione rescriptorum apostolicorum sine praevio regio *Exequatur*, 638.
- CCXII. Confirmantur quaedam decreta Congregationis particularis ac episcoporum et regularium, de revocatione decretorum capituli generalis MDCCIII Congregationis Bethlehemitarum in Indiis Occidentalibus, eius erectione in religionem, aliisque nonnullis ad regimen pertinentibus, 643.
- CCXIII. Declaratur nullum edictum Congregationis *Iunctae* in regno Siciliae contra executionem rescriptorum exterorum sine regio *exequatur*, cum aliis declarationibus, 646.
- CCXIV. Aboletur monarchia Sicula, seu legatio apostolica, cum revocatione privilegiorum, et pollicitatione modi servandi in foro ecclesiastico, 651.
- •CCXV. Praescribitur modus servandus in foro ecclesiastico pro regno Siciliae cum tabell\(\text{\text{a}}\) iudicum seu tribunalium, 658.

- CCXVI. Communicantur provinciae Bohemiae, Moraviae et Lusitaniae Ordinis Cisterciensis privilegia a Gregorio XIV Congregationi S. Bernardi Hispaniarum concessa et ab Urbano VIII ad Congregationem superioris Germaniae eiusdem Ordinis extensa, 664.
- CCXVII. Mandatur omnimoda observatio responsorum editorum in causa rituum Sinensium cum formula iuramenti a missionariis praestandi, aliisque ordinationibus, 670.
- CCXVIII. Indicitur iubilaeum universale contra Turcas, 676.
- CCXIX. Declaratur nulla appellatio et protestatio procuratoris fiscalis in regno Siciliae adversus binas constitutiones apostolicas cum poenis in contravenientes, 677.
- CCXX. Confirmantur constitutiones Instituti et Academiae Scientiarum in urbe Bononiensi, cum concessione privilegiorum et nonnullis ordinationibus, 681.
- CCXXI. Confirmatur decretum capituli generalis monachorum Congregationis Fuliensis de mutatione sandaliorum in calceos, 694.
- CCXXII. Confirmantur declarationes, provisiones et decreta super sportulis quae tribunalibus persolvi debent, 696.
- CCXXIII. Confirmatur decretum magistri generalis Ordinis Praedicatorum pro abolitione alternativae in electione provincialis provinciae S. Antonini novi regni Granatensis, 698.
- ccxxIV. Confirmatur constitutio Innocentii XI approbans statuta cardinalis protectoris pro reformatione provinciae Pedemontanae fratrum Carmelitarum reformatorum, 700.
- CCXXV. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium

- quo denegatur separatio quinque coenobiorum a provincià Aragoniae fratrum Ordinis B. M. de Mercede, 702.
- CCXXVI. Conceditur indulgentia plenaria perpetua etiam pro defunctis in ecclesià Montis B. M. V. monachorum Congregationis Montis Virginis, 703.
- CCXXVII. Adscribitur beatorum catalogo servus Dei Franciscus Regis Societatis Iesu, cum officio et missâ, 704.
- CCXXVIII. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium super associatione cadaverum ad ecclesias regularium pro provincià sancti Ioannis Baptistae Ordinis fratrum Praedicatorum in regno Peruviano contra parochos et clerum saecularem, 705.
- CCXXIX. Conceditur indulgentia plenaria perpetua in festo S. Petri de Alcantara pro ecclesiis fratrum Minorum Conventualium, 708.
- CCXXX. Uniuntur tres parochiales ecclesiae de iurepatronatus regis Portugalliae regiae capellae in civitate Ulyssiponensi, cum nonnullis ordinationibus, 709.
- CCXXXI. Confirmantur nova statuta Congregationis musicorum Romanae Urbis, 714.
- CCXXXII. Reservatur summo Pontifici dispensatio a voto perseverantiae pro Congregatione Doctrinae Christianae, 720.
- CCXXXIII. Conceditur provinciae Silesiae monachorum Cisterciensum communicatio indulgentiarum totius Ordinis et monasteriorum superioris Germaniae, 721.
- ccxxxiv. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de alternativâ inter duas filiationes fratrum eremitarum S. Augustini Discalceatorum Congregationis san-

- ctissimae Conceptionis M. V. in regnis Lusitaniae et Algarbiorum servanda, 722.
- CCXXXV. Erigitur insignis collegiata in palatio regis Portugalliae in archiepiscopalem et patriarchalem ecclesiam Ulyssiponensem occidentalem, cum plurimis privilegiis et ordinationibus, 724.
- CCXXXVI. Suspenduntur, ad Sanctitatis Suae heneplacitum, privilegia omnia a Sanctâ Sede facultati sacrae theologiae Parisiensi concessa, 739.
- CCXXXVII. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium approbans decretum capituli fratrum Praedicatorum provinciae Portugalliae super immoderatis expensis fieri solitis a monialibus in earum officiis, 743.
- CCXXXVIII. Declaratur nulla postulatio de principe Ernesto acatholico in episcopum Osnabrugensem facta a capitulo et canonicis, cum quibusdam ordinationibus, 745.
- CCXXXIX. Conceditur nuncio Hispaniarum facultas absolvendi a censuris et poenis eos qui libertatem, immunitatem et iurisdictionem ecclesiasticam violarunt, 754.
- CCXL. Confirmantur litterae patentes commissarii generalis Indiarum Occidentalium Ordinis Minorum de Observantià de visitatore provinciae Chilensis, 752.
- CCXLI. Confirmantur acta a delegato apostolico pro executione litterarum apostolicarum de erectione novae patriarchalis ecclesiae Ulyssiponensis occidentalis, 754.
- CCXLII. Prohibetur, ne superiores provinciae Portugalliae fratrum Carmelitarum antiquae observantiae permittant fratres musicos canere in alienis ecclesiis, 755.

- CCXLIII. Ampliantur indulta capituli patriarchalis ecclesiae Ulyssiponensis occidentalis, 757.
- CCXLIV. Confirmantur binae resolutiones capituli generalis Congregationis presbyterorum Piorum Operariorum de celebratione eiusdem capituli, 761.
- ccxLV. Confirmantur privilegia et de creta Congregationis episcoporum et regularium, ne quis vetet eleemosynam quaerere fratribus Discalceatorum sancti Francisci strictioris observantiae, 763.
- CCXLVI. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de divisione provinciae S. Ioannis Evangelistae insularum Azzorum et Terseirae fratrum Minorum de Observantia, 764.
- CCXLVII. Confirmatur decretum delegati apostolici de distributione orationis Quadraginta Horarum inter ecclesias patriarchalem et metropolitanam aliasque Ulyssiponenses, 766.
- CCXLVIII. Conceditur translatio indulgentiae plenariae perpetuae in festo sanctae Scholasticae in diem translationis festi pro Congregatione monachorum Bursfeldensium in Germania, 769.
- CCXLVIX. Conceditur indulgentia plenaria perpetua in festo S. Raymundi de Penafort et Petri Nolasci pro ecclesiis Ordinis B. M. de Mercede, 770.
- CCL. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de suffragio exprovincialium, exzelosorum et excollegarum Ordinis sancti Francisci de Paula, 771.
- CCLI. Conceditur facultas eligendi commissarios visitatores ex eâdem provincià pro provincià Conceptionis B. M. fluminis Ianuarii fratrum Mi-

- norum de Observantià Reformatorum, 772.
- CCLII. Confirmantur nova capitula regiminis civitatis Recineti, 774.
- CCLIII. Declaratur nullum edictum a saeculari potestate Sabaudiae et Pedemontii editum in praeiudicium supremi dominii S. Sedis in quibusdam locis mensae episcopalis Astensis, 779.
- CCLIV. Confirmantur constitutiones Academiae theologicae in Archigymnasio Romano, cum deputatione protectorum et concessione privilegiorum, 785.
- CCLV. Statuitur ut capitulum generale monachorum Congregationis reformatae S. Bernardi deinceps habeatur singulis sexenniis, 788.
- CCLVI. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de nomine provinciae S. Ivonis Congregationis Gallicanae Tertii Ordinis S. Francisci, 790.
- CCLVII. Confirmantur erectio Ordinis militaris Constantiniani et concessio officii magni magistri duci Francisco Farnesio; item erigitur ecclesia della Steccata in ecclesiam Sedem et caput Ordinis, et ei conceduntur domus pia Misericordiae ac plura privilegia, cum nonnullis ordinationibus, 791.
- CCLVIII. Confirmatur decretum Congregationis indulgentiarum de communicatione indulgentiarum Congregationis Lateranensis Congregationi canonicorum Windesinensium in utrâque Germaniâ, 805.
- CCLIX. Confirmatur et innovatur constitutio Clementis X revocans et prohibens privilegia personalia pro provinciis fratrum Minorum Discalceatorum in Brasilia, 806.
- CCLX. Monita pastoralia christifidelibus

- data adversus recusantes obedientiam praestare constitutioni Unigenitus, 807.
- CCLVI. Declaratur nullus tractatus pacificationis inter abbatem S. Galli et magistratus Bernensem et Tigurinensem initae, catholicae fidei et Ecclesiae iuribus noxiae, 813.
- cclxII. Confirmatur decretum capituli generalis monachorum Congregationis Reformatae S. Bernardi de superioribus singulis sexenniis eligendis, 816.
- CCLXIII. Declaratur nullum edictum senatus Taurinensis prohibentis executionem litterarum exterarum sine eius Exequatur, 818.
- CCLXIV. Revocantur omnia indulta religiosis personis concessa a nuncio apostolico in regnis Lusitaniae et Algarbiorum, 820.
- CCLXV. Confirmatur constitutio Gregorii XIII de transitu patrum Societatis Iesu post emissionem votorum ad alios religiosos Ordines, 821.
- CCLXVI. Confirmatur decretum capituli generalis Ordinis SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum Discalceatorum Congregationis Hispaniae de mutatione vestis fratrum donatorum, 823.
- CCLXVII. Declarantur nulla acta ab officiali archiepiscopo Ebredunensi super validitate censurarum a vicario ecclesiae Niciensis latarum in ministros senatus immunitatis ecclesiasticae violatores, 825.
- CCLXVIII. Aboletur alternativa in provincià Portugalliae Ordinis fratrum Carmelitarum, 829.
- CCLXIX. Conceditur commissariis generalibus Congregationis Hispaniae Ordinis SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum Discalceatorum ut persistant in eorum officiis, etiamsi ante

- capitulum vacaret officium ministri generalis, 830.
- CCLXX. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de ratione faciendae electionis officialium in provincià S. Nicolai fratrum Minorum de Observantià Reformatorum, 832.
- CCLXXI. Eriguntur in provincias binae vicariae Bahiae ac fluvii Ianuarii in Brasiliâ Ordinis fratrum Carmelitarum antiquae Observantiae, 833.
- CCLXXII. Confirmatur decretum dietae generalis Congregationis monachorum Silvestrinorum de exercitio munerum a constitutionibus praescripto ad obtinendam abbatiam titularem, 834.
- CCLXXIII. Confirmantur quaedam decreta definitorii generalis Ordinis Minorum Conventualium, 837.
- CCLXXIV. Confirmantur quaedam decreta capituli generalis Congregationis S. Bernardi in Hispaniâ de lectoribus et concionatoribus, 839.
- CCLXXV. Conceditur indulgentia plenaria perpetua in quibusdam festis pro ecclesiâ B. M. della Steccata militiae aureatae Constantinianae, 842.
- CCLXXVI. Prohibetur, ne extrahantur libri ex publicâ bibliothecâ Urbinatensi et facultas itidem retinendi libros damnatos indulgetur, 843.
- CCLXXVII. Abolentur statuta capitulorum generalium fratrum Minorum de Observantiâ Reformatorum de privilegiis lectorum, praedicatorum et magistrorum novitiorum, 845.
- CCLXXVIII. Confirmatur decretum Congregationis particularis de abolendis privilegiis a capitulis generalibus fratrum Minorum de Observantia reformatorum lectoribus concessis, 847.
- CCLXXIX. Extenditur numerus octodecim magistrorum pro provincià Peru-

- viana Ordinis eremitarum S. Augustini, 848.
- CCLXXX. Confimatur concordia super divisione provinciae Insulensis Ordinis fratrum Capuccinorum, 849.
- CCLXXXI. Confirmantur privilegia et indulta a Romanis Pontificibus universitati studii generalis et collegio doctorum Urbini concessa, cum nonnullis illorum declarationibus, 850.

#### INNOCENTIUS XIII.

- I. Confirmatur constitutio Clementis XI de privilegiis universitatis studii generalis et collegii doctorum civitatis Urbini, cum novâ eorumdem concessione, 867.
- II. Conceduntur privilegia et gratiae conclavistis postremi conclavis, 869.
- III. Conceduntur privilegia et indulta dapiferis postremi conclavis, 873.
- IV. Conceduntur privilegia familiaribus Sanctitatis Suae, 875.
- V. Indicitur iubilaeum universale initio pontificatus Sanctitatis Suae, 875.
- VI. Mandatur continuatio visitationis apostolicae ecclesiarum et locorum piorum Urbis, 877.
- VII. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de alternativà officiorum pro provincià S. Antonii in Lusitania fratrum Minorum de Observantiâ Discalceatorum, 878.
- VIII. Conceduntur privilegia capellanis Sanctitatis Suae, 881.
- IX. Statuitur ut fratres laici de Observantià Reformatorum ac Tertii Ordinis in regno Siciliae praestent iuramentum cedendi praecedentiam clericis, 881.
- X. Confirmantur constitutiones Urbani VIII et Alexandri VII super exemptione hospitalium fratrum Ordinis S. Ioan-Bull. Rom. - Vol. XXI. 128

- nis Dei ab Ordinariorum iurisdictione pro Congregatione Hispaniae, 883.
- XI. Confirmantur constitutiones Gregorii XV, Urbani VIII, Clementis IX et X, ac Innocentii XI, quibus concessa et confirmata fuere hospitali B. M. Theutonicorum privilegia hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani, 885.
- XII. Conceduntur exprovincialium privilegia fratribus de Observantia Reformatis poenitentiariis minoribus sancti Ioannis in Laterano de Urbe, 888.
- XIII. Conceditur custodi et guardiano S. Sepulchri facultas conferendi sacramentum Confirmationis, 889.
- XIV. Confirmatur constitutio Pii V de exemptione ab oneribus ad instar militum Hierosolymitanorum pro militibus Theutonicis, 890.
- XV. Confirmatur decretum definitorii generalis eremitarum S. Augustini de reductione magistrorum provinciae Castellae, 892.
- XVI. Confirmatur constitutio Urbani VIII pro necessitatibus locorum Terraesanctae, 894.
- XVII. Confirmatur assignatio loci a Clemente XI facta in Rotâ Maceratensi uni ex civibus civitatis Urbini, 894.
- XVIII. Creantur quinquaginta pueri honorarii occasione solemnis equitatus in comites palatinos et auratae militiae equites, 897.
- XIX. Statuitur ut festum S. Antonii de Padua sit de praecepto in Hispaniarum et Americae regnis, 898.
- XX. Declaratur nullum edictum senatus ac magistratus Lucernae super moderatione subsidiorum dotalium, livellorum, aliarumque expensarum monialium, cum nonnullis ordinationibus, 899.

- XXI. Publicantur litterae processus die Coenae Domini, 902.
- XXII. Conceduntur sex gradus magisterii pro provincià Peruanà fratrum eremitarum S. Augustini, 902.
- XXIII Conceduntur octo gradus magisterii pro provincià Mexicanâ fratrum eremitarum S. Augustini, 903.
- XXIV. Conceduntur sex gradus magisterii pro provincià Mechoacana fratrum eremitarum S. Augustini, 903.
- XXV. Declaratur canonicos regulares sancti Augustini superioris Germaniae gaudere indulgentiis plenariis canonicis Lateranensibus concessis, 904.
- XXVI. Conceditur Carolo VI Romanorum imperatori regnum Siciliae et Hierusalem cum terrà citra Pharum in feudum, 905.
- XXVII. Committiur nuncio Neapolis executio constitutionis Clementis XI de reunione coenobiorum S. Luciae de Monte ac de Portici provinciae Neapolitanae fratrum de Observantiâ Discalceatorum Hispaniae, 914.
- XXVIII. Confirmatur ampliatio numeri magistrorum pro provincià Aprutinà fratrum Praedicatorum, 917.
- XXIX. Confirmantur quaedam statuta Congregationis S. Ilippolyti Charitatis in Indiis Occidentalibus, cum nonnullis declarationibus, 919.
- XXX. Erigitur universitas studii generalis in civitate S. Iacobi de Leon de Caracas Indiarum Occidentalium, 921.
- XXXI. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de alternativà vicariatus generalis servandà inter tres provincias fratrum B. M. de Mercede Excalceatorum, 9 4.
- XXXII. Confirmantur decreta Congregationis episcoporum et regularium

- super quartă funerali et ingressu parochorum cum stolă et cruce in ecclesias regularium, 926.
- XXXIII. Confirmatur decretum camerale eiusque ampliatio pro inquilinis tempore anni sancti, 928.
- XXXIV. Eduntur decreta pro restaurandâ ecclesiasticâ disciplinâ in regnis Hispaniarum, 931.
- XXXV. Confirmatur decretum capituli generalis Ordinis Minorum de Observantià et Reformatorum in perenne grati eorumdem in Sanctitatem Suam animi testimonium, 942.
- XXXVI. Confirmatur constitutio Innocentii XI de coenobio Thorunensi aggregando provinciae Poloniae maioris fratrum Minorum de Observantià, 944.
- XXXVII. Conceditur Carmelitis provinciae Portugalliae magistris facultas suscipiendi lauream doctoratus in Coimbricensi collegio, 945.
- XXXVIII. Conceditur eremitis S. Augustini provinciae Chilensis augmentum sex magistrorum pro verbi Dei praedicatoribus, 947.
- XXXIX. Conceditur indulgentia plenaria perpetua pro ecclesiis Ordinis sanctae Birgittae in eius festo die, 948.
- XL. Moderatur pro eremitis S. Augustini Discalceatis constitutio Clementis XI de voto fratrum consanguineorum in primo vel secundo gradu in capitulis, 948.
- XLI. Conceditur indulgentia plenaria perpetua pro ecclesiis monachorum sancti Hicronymi Congregationis Lombardiae die festo S. Paulae, 951.
- XLII. Conceditur Carmelitis provinciae Bahiae in Brasilia magistris facultas suscipiendi lauream doctoratus a provinciali, 951.
- tionis episcoporum et regularium | XLIII. Conceditur Carmelilis provinciae

- fluminis Ianuarii in Brasilià magistris facultas suscipiendi lauream doctoratus a provinciali, 953.
- XLIV. Confirmatur et innovatur constitutio Clementis VIII prohibens Iudaeis novarum rerum mercaturam, 953.
- XLV. Confirmatur decretum Congregationis Rituum super recitatione officiorum Sanctorum propriorum iuxta
- ritum breviarii romani pro canonicis Praemonstratensibus Congregationis Hispaniae, 955.
- XLVI. Statuitur ut Ruthenis ad fidei unitatem revertentibus bona sua integre reserventur, 956.
- XLVII. Confirmatur decretum Congregationis Rituum de cultu immemorabili B. Andreae de Comitibus, 957.

### FINIS TOMI VIGESIMIPRIMI.

V. ex delegatione D. D. Archiepiscopi Taurin,
P. Clodovarus a Costiliolis Ord. Min.

### **ERRATA-CORRIGE**

#### HUIUS NOSTRAE EDITIONIS.

| Pag. | 108 | ō | linea    | 21      | Papa XIII                 | Lege | Papa III                   |
|------|-----|---|----------|---------|---------------------------|------|----------------------------|
|      | 135 | Ъ | <b>»</b> | 1       | VIII                      | _    | VII                        |
| ¥    | 217 | a | ))       | 27      | pravitatum                |      | pravitatem                 |
| Ð    | 273 | ь | <b>»</b> | 24      | possint                   | _    | possit                     |
| رر_  | 354 | а | ))       | 24      | de gentibus               | _    | degentibus                 |
| ١.   | 381 | a | ))       | 14 ult. | teneantur, tradere        |      | teneantur tradere          |
| ))   | 813 | Б | ))       | 22      | pagorum                   | _    | pagorum 2                  |
| ))   | 825 | а | <b>»</b> | 15      | archiepiscopo Ebredunensi |      | archiepiscopi Ebredunensis |
| 3)   | 947 | a | n        | 4       | numerantur                | _    | numerentur                 |

Typothelarum specimina repetitis curis contulit et revisit I. B. Dosso Taurinensis.

973

provinciae Peruviavae numerus octodecim magistrorum ad vigintiquatuor extenditur, 848 b et seq.; praedictis provinciae Castellae decretum definitorii generalis de reductione magistrorum dictae provinciae confirmat Innocentius XIII, 892 a et seq.; eisdem provinciae Peruanae sex gradus magisterii pro concionatoribus concedit, 902 a et b; praefatis provinciae Mexicanae octo gradus magisterii, quatuor pro lectoribus et quatuor pro concionatoribus, 903 a et b; praedictis provinciae Mechoacanensis sex gradus magisterii, tres pro lectoribus et tres pro concionatoribus, 903 b et seq.; eisdem provinciae Chilensis sex gradus addit pro verbi Dei praedicatoribus, 947 a et b.

INDEX RERUM

Eremitae S. Augustini Discalceati. — Eisdem provinciae Franciae decretum Congregationis Rituum, quo fit eisdem facultas canendi horas canonicas cantu Gregoriano, confirmatur, 9 b et seq.; item eisdem Congregationis Hispaniae decretum cardinalis protectoris de procuratoribus et definitoribus generalibus duarum provinciarum eorumdem, in insulis Philippinis, 24 b; item decretum aliud eiusdem protectoris de privilegiis commissariorum earumdem provinciarum, 26 b; singulis provinciis Congregationis Italiae facta facultas celebrandi capitula provincialia, 27 b et seq.; declaratur eremitas Discalceatos praedictos comprehendi sub prohibitione prius statutâ a priore generali totius Ordinis, et confirmatà a Clemente VIII, ne duo consanguinei in primo vel secundo gradu in capitulis suffragentur, 73 b et req.; pro eremitis eisdem Congregationis Hispaniae et Indiarum decretum Congregationis episcoporum et regularium, quo declaratur provinciales assumptos gaudere omnibus privilegiis provincialium absolutorum, 101 a et b; eremitis praedictis eiusdem Congregationis ne alteri religioni adscripti habitent in câ provincià, in qua priorem habitum gestaverint, prohibetur, 243 a; eremitis praefatis decretum capituli generalis, de casu quo decederet vicarius generalis dictae Congregationis, confirmatur, 315  $\alpha$  et b; eisdem Congregationis SS. Conceptionis M. V. decretum Congregationis episcoporum et regularium de alternativà inter duas filiationes eorumdem fratrum in regnis Lusitaniae et Algarbiorum servandâ confirmatur, 722 a et seg.; pro eisdem constitutionem Clementis XI de voto fratrum consanguineorum in primo vel secundo gradu in capitulis moderavit, ac votum fratribus consanguineis in quibusdam capitulis concedi declaravit Innocentius XIII, 949 a et seq.

Equitatus solemnis occasione pueros honorarios quinquaginta in comites palatinos et auratae militiae equites creavit Innocentius XIII, 897 b et seq.

Europae pene totius gravissimum et vere lacrymabile incendium bellorum, 263 a. Exemptio et exempti. — Exemptio collegii de Propagandà fide, vide Collegium. Exemptio a processionibus, vide Processiones.

Exequatur regium. — Sine praevio regio exequatur a delegato monarchiae Siciliae exequatio rescriptorum Curiae Romanae interdicta fuit, cuius hac super re praeceptum nullum declaratur a Pontifex, 639 a et seq.; absque exequatur regio interdicitur sub certis poenis exequatio rescriptorum exterorum per edictum Congregationis Iunctae in regno Siciliae, quod pariter reprobatur, 647 a et seq.; sine exequatur senatus Taurinensis exequationem litterarum exterarum prohibuit idem senatus per edictum, quod refertur, 818 a, et rescinditur, 819 a et b.

F

Facultas theologica Parisiensis, vide Universitas studii generalis Parisiensis.

Familiares Pontificis. — Familiaribus suis privilegia nonnulla de more concessit Clemens XI, 23 a; item Innocentius XII, 875 a et seq.

Farnesiana familia, vide M. Magister et Militia Aureata Constantiniana.

Festa Sanctorum. — In festo die S. Rosae Viterbiensis indulgentia plenaria perpetua in ecclesiis Ordinis Minorum de Observantia, 8 b; de festi S. Francisci Xaverii translatione constitutionem Innocentii X servandam esse declaratur, 70 b; in festis S. Augustini, Rufi et Monicae indulgentia plenaria perpetua pro ecclesiis canonicorum regularium S. Augustini Congregationis S. Rufi , 246 a; item in festo S. Basilii pro ecclesiis monachorum eiusdem Sancti, 260 a; item in festo Exaltationis S. Crucis pro ecclesiis Ordinis militaris Crucigerorum cum rubeâ stellâ, 261 a; item in festis S. Ludovici et Elisabethae pro ecclesiis fratrum et monialium tertii Ordinis sancti Francisci, 291 b; item in sesto S. Pauli primi eremitae pro ecclesiis Ordinis eiusdem Sancti, 303 b: ut festum Conceptionis B. M. Virginis immaculatae de praecepto undique servetur, mandatur, 338 a; in festis Inventionis et Exaltationis S. Crucis indulgentia plenaria perpetua pro ecclesiis monachorum Congregationis Poloniae, 348 a et b; item in festo S. Alexii pro ecclesiis Congregationis Alexianorum, 406 a; item in festo S. Pii V die v maii, 516 a; et pro ecclesiis Praedicatorum concessit, 550 b; item in festo et octavâ S. Andreae Avellini, 529 a; item in festis Ss. Paschalis Baylon et Ioannis a Capistrano pro ecclesiis Capuccinorum, 580 a; item in festo S. Catharinae Bononiensis pro ecclesiis Minorum de Observantiâ, 587 b; item in festo S. Petri de Alcantarâ pro ecclesiis Minorum Conventualium, 708 b; indulgentia plenaria perpetua in festo sanctae Scholasticae olim concessa, pro Congregatione monachorum Bursfeldensium in Germaniâ, transfertur 769 b et seq.; in festo S. Raymundi de Pennafort et Petri Nolasci, pro ecclesiis Ordinis B. M. de Mercede, indulgentia plenaria perpetua conceditur, 721 a; ut festum S. Antonii de Paduâ sit de praecepto in Hispaniarum et Americae regnis, statuit Innocentius XIII, 899 a; in festo die S. Birgittae indulgentia plenaria perpetua pro ecclesiis Ordinis dictae Sanctae, 948 a; item die festo S. Paulae pro ecclesiis monachorum Ordinis sancti Hieronymi Congregationis Lombardiae, 951 a.

Foliorum damnatio, vide Libri damnati.

Fratres B. Ioannis Dei. — Pro fratribus S. Ioannis Dei, conventualitates nonnullae perpetuae a prioribus generalibus concessae revocantur, 83 a et b; pro dictis fratribus Congregationis Hispaniae constitutiones Urbani VIII et Alexandri VII, super exemptione hospitalium eorumdem ab Ordinariorum iurisdictione relatas confirmat Innocentius XIII, 883 a et seq.

Fratres Bethlehemitae, vide Bethlehemitae.

Fratres Carmelitae seu de Monte Carmelo, vide Carmelitae.

Fratres Ordinis B. M. de Mercede redemptionis captivorum. — Fratribus redemptionis captivorum Ordinis B. M. de Mercede decretum cardinalis protectoris, quo